



# COLLEZIONE DI STORICI ITALIANI

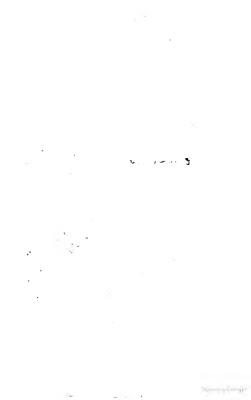





Carlo Botta

# STORIA D'ITALIA

DAL 1789 AL 1814

SCRITTA

### DA CARLO BOTTA

NELLA SUA INTEGRITÀ RIPRODOTTA

t in mins

VOLUME UNICO



PRATO
TIPOGRAFIA FF. GIACHETTI
A SPESE DEGLI EDITORI
1869



# STORIA D' I T A L I A

#### LIBRO PRIMO

S O M M A B L O

Proposito dell'opera. Stato d'Italia nel 1789. Come siano nati gli ordini feudali ; poi come moderati . Opinioni ed inclinazioni del secolo in questa materia. Stato della religione : perchè fu soppressa la società dei gesuiti . e quali effetti siano nati da questa soppressione. Lodi di Giuseppe II imperatore d' Alemagna, e riforme fatte da lui . Viaggio di papa Pio VI a Vienna . Buon governo del ducato di Milano sotto il conte di Firmian . Lodi di Leopoldo, gran duca di Toscana; sue numerose ed utili riforme; felice condisione del popolo sotto questo principe. Dottrine di Scipione de' Ricci, vescovo di Pistoia e del suo sinodo . Quali effetti partoriscano queste dottrine sulla corte di Roma. Stato del regno di Napoli : amministrazione del marchese Tanucci; opinioni che vi requavano; riforme esequite, o sperate. Stato e parlamento di Siculia. Stato dal ducato di Parma sotto i duchi don Filippo e don Ferdinando ; buona amministrazione di Dutillot . Condizioni di Roma e delle romane cose; disegni che vi si facevano; qualità di Pio VI; sua magnificenza : suoi sforzi pel prosciugamento delle Paludi Pontine; Stato del Piemonte ; qualità di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna; suoi ordinamenti sui soldati, sull'amministrazione, sulle finanze. Stato della repubblica di Venezia: natura del suo governo e de' suoi popoli. Condizioni della repubblica di Genova, poi di quelle di Lucca e di San Marino. Stato del ducato di Modena, e qualità del suo principe Ercole Rinaldo d'Este. Sunto generale delle opinioni ch' erano prevalse in Italia nel 1789.

Proponendomi io di scrivere la storia delle cose succedute in Italia ai 1790 tempi nostri, non sa quello che giù unmiti della presente età sara per dire di me. Conciossiachè, mancati, cel finire del decimosesto secolo, gli eccellenti storici fiorentini i, quali, soli forser fia gli storici di tutti i tempi e di tutte le nazioni, acrissero senza statio di parti la verità, i tempi andarono si fattamente peggiornatosi, e l'adulazione in guisa tale distendendosi, che maravigliosa. E non so percli io m'oda dire tuttavia che la storia è il lume del tempo, e che insegna bene il fatto dero il popoli ed ai principi: imperciocche, acritta secondo il costumo che prevalse, io non so quale altra cosa ella possa insegnare altrui, fuori che a dir le bugie; e qual buona guida nel malagevole cammino della nostra vita siano queste, ognun sel vede , stantechè i neggoù umani con la resultà si governano, non con le chimere.

ma eziandio la maggior parte di quelli che si godevano i privilegi. Dire poi, 1260 come alcuni hanno scritto, e probabilmente non creduto, che si volesse una equalità di tutto, ed anche di beni, fu improntitudine d'uomini addetti a sette, soliti sempre a non guardare quel che dicono, purchè dicano cose che possano infiammare i popoli, e farli correre alle arme civili. Queste erano le quistioni dei diritti ; e sarà da quinc' innanzi cosa luttuosissima al pensarci , e degna di eterne lagrime, che col progresso di tempo siansi alle quistioni medesime mescolate certe altre astrattezze e sofisterie, che insegnarono alla moltitudine il voler fare da sè quantunque si sapesse che la moltitudine commette il male volentieri e si ficca anco spesso il coltello nel petto da sè: tanto i moti suoi sono incomposti, i voleri discordi, le fantasie accendibili, e tanto ancora sonra di lei possono più sempre gli ambiziosi, che i modesti cittadini.

La religione medesima era già trascorsa', non già nel dogma, che rimase sempre inconcusso, ma bensì nella disciplina. Dolevansi i popoli che gli utili operai della vigna del Signore fossero poveri, mentre gli oziosi sè ne vivevapo in grandi ricchezze delle quali non solo usavano, ma spesso ancora abusavano: dolevansi, essere i primi insufficienti per numero, o per mala distribuzione delle caricbe, i secondi eccessivi: dolevansi di certe praticbe religiose, più utili a chi le metteva su, che decorose pel divin culto, mentre per queste era nel medesimo tempo scemato maestà e frequenza alle più gravi e più necessarie solennità della Chiesa: scandalizzarsene le anime pie, darsi

cagion di calunnia agli empi ed agli acattolici.

Ma ben altri discorsi si facevano, massimamente in Italia, i quali tutti nascevano da quella inclinazione del secolo favorevole ai più. Era stata soppressa la società di Gesù, perchè era divenuta formidabile ai principi, e perchè faceva coll'autorità sua e co'suoi maneggi formidabile di soverchio ai medesimi la corte di Roma. Imperciocchè, mescolate le profane cose con le divine, temevano i principi cattolici che, siccome era una monarchia universale spirituale, di cui era capo il sommo pontefice, così venisse a nascere per mezzo dei gesuiti, tanto attivi e tanto sagaci operatori per la Santa Sede, una forma di monarchia universale temporale, in cui avesse il capo della fede cattolica più autorità che gli si convenisse. Vedevasi il sommo pontefice Clemente XIV che lo spegnere i gesuiti era un privarsi della più efficace milizia che s'avesse: con tutto ciò non potè resistere alle esortazioni ed alle minacce di tanti principi, potenti di forze, celebrati per pietà, formidabili per concordia. Pure stette lungo tempo in forse : finalmente consentì. poi fra breve si pentì. Ma seguitonne, a timore del papa ed a contentezza dei principi, maggior effetto che quello e questi non avevano creduto; poichè ne sorse più viva nel corpo della Chiesa la parte popolare. Parlossi di doversi ridurre alla semplicità antica la Chiesa di Cristo; allargare l' autorità dei vescoyi e dei parrochi; scemar quella del pontefice sommo, ne doversi più tollerare il romano fasto. Le quorele che risuonarono già fin dai tempi antichissimi contro la corruzione di Roma rinnovellavansi ed andavano al colmo. Le dottrine di Porto-Reale si diffondevano; coloro che le mantenevano, erano in molta autorità presso il popolo, perchè risplendevano non per oro ne per corredi, ma per dottrina, per austerità di costumi, e per una certa semplicità di vita, che molto ritraeva degli antichi tempi evangelici.

Inclinazioni di tal sorte arridevano ai principi, memori tuttavia della superiorità dei gesuiti e della potenza di Roma. Ne non pensavano che 1:84 maggiore autorità acquisterebbero nell'ecclesiastiche discipline, se i vescovi, che sempre sono da loro dipendenti, meno da Roma dipendessero. Stimavano che la diminuzione delle prerogative papali fosse per essere la liberta dei

Queste massime, più strette per chi dominava, più larghe per chi obbediva, trovavano disposizioni favorevoli nell'opinione de' popoli, e però più presonde radici mettevano. Così uno spirito stesso, e circa le cose civili o circa le ecclesiastiche, andava insinuandosi a poco a poco in tutte le parti del corpo sociale. Ciò non ostante, se molti pensavano a riforme, nissuno pensava a sovvertimenti; ne alcuno ambiva di far da sè, ma ognuno aspettava dal tempo o dalla sapienza dei principi temperamento alle cose, e compimento ai desideri .

Piacemi ora, venendo al particolari, che in proposito di riforme il mio discorso abbia principio da un nomo imperiale. Giuseppe II, imperatore d'Alemagna, principe per vigor di mente, e per amore verso l'umana generazione facilmente il prime, se si peragona ai principi de' suoi tempi estranei alla sua casa; il primo forse ancora, od il secondo, se si paragona a Leopoldo, suo fratello, molto pensò e molto operò in beneficio dell'austriache popolazioni. Ne voglio che le accuse dategli, perchè era re, dagli sfrenati commettitori di tante enormità in Francia a' tempi della rivoluzione, quelle dategli dopo, perchè ei volle operare ed operò molte novità, da coloro che vorrebbono in chi regge una potestà non solo assoluta , ma anche dura e terribile, tanto gli nocciano, ch'io non lo predichi come uno dei primi e più principali benefattori che abbia avuto il mondo. Molto viaggiò, non per pompa, ma per conoscere le instituzioni utili, ed i bisogni dei popoli; i casolari dei poveri più aveva in cale che gli edifizi dei ricchi; ne mai visitava il bisognoso, che nol consolasse di parole, ed ancor più di fatti. Protesse con provvide leggi i contadini dalle molestie dei feudatari, opera già incominciata dalla sua madre augusta Maria Teresa: gli ordini feudali stessi voleva estirpare, e fecelo. Volle che si ministrasse giustizia indifferente a tutti ; là creava spedali , ospizi , conservatorii ed altre opere pie ; qua fondava università di studi; i giovani riochi d'ingegno e poveri di fortuna in singolar modo aiutava. Ai tempi auoi, e per opera sua, lo studio di Pavia surse in tanto grido, che forse alcun altro non fu mai sì famoso in Europa. Lo studio medesimo empiè di professori eccellenti in ogni genere di dottrina cui favoriva con premii, e non avviliva con la necessità dell'adulazione. Nè contento a questo fondò premii per gli agricoltori diligenti, ed aprì novelle vie al commercio per nuove atrado, per nuovi porti, per abolizione delle dogane interne; ne mai in alcun paese o tempo furono in così grande onore tenuti, come in Italia sotto Giuseppe, gli scienziati, che sollevano, ed i letterati che abbelliscono la vita incresciosa e trista. Mandovvi altresi, qual degno esecutore de suoi consigli, il conte di Firmian, sotto la tutela del quale la Lombardia austriaca, venne in tanto fiore, che sto per dire che in lei verificossi la favolosa età dell' oro .

Quanto alle istituzioni ecclesiastiche, diohiarò Giuseppe la religione cattolica dominante, ma volle che si tollerassero tutte: comando ai vescovi che niuna bolla pontificia avessero per valida, che non fosse loro dal governo trasmessa; regola già praticata da altri principi, ma non sempre ossorvata; statuì che gli ordini dei religiosi regolari, non dai loro generali, residenti in Roma, ma bensi dal superiore ordinario, cioè dal vescovo, dipendessero; parendogli nè sicura

9

nd decross allo Stato quella dipendenza no halla ecclesiantia disciplina porfici rei terole; aboli i cavoveni che gli parvero inutili liaciando sussistero fina i monache, solamente quelle che facevano professione d'armanestrare le fanciale; resses mouvi vecoroni acciono maltri distribul meglo il entra dei tutti; fondò poi un numero assai considerabilo di parocchie, sollectio piutosta dell'istrazione della salute di tutti i fedele, che del fasto di pochi prelati;

A queste innovazioni risentissi gravemente il sommo pontefice Pio VI. uomo di natura assai subita, e delle prerogative della Santa Sede zelantissimo. Perciò, confidatosi nell'autorità del grado, nella maestà dell'aspetto e nell'eloquenza, che era in lui grandissima, nè pensando alla diminuzion di riputazione che gli verrebbe, se la sua gita riuscisse senza frutto, se n'andò a Vienna. Quindi fu ricevuto forse tanto più onoratamente, quanto più gli si volevano denegare le proposte. Passate le prime caldezze, e ristrettosi con l'imperatore, entrò il nontefice a negoziare con lui delle cose che occorrevano; e con incredibile macstà favellando, lo ammonì: « Badasse molto bene a quel che si faceva; magnifiche parole essere la semplicità delle cose antiche, ma non convenirsi ad un secolo che non le cura; esser trascorsi i « costumi, debilitate le credenze, gli animi pieni d'ambizione; però l'apparato e esteriore do ver aiutare la fede vacillante, frenare dall' un canto, saziare dall'altro gli appetiti; altra dover esser la condizione della Chiesa ristretta, e povera e perseguitata, altra quella della Chiesa estesa quanto il mondo, · ricca e trionfante; se possono convenire i governi larghi ai piccioli Stati, « convenirsi certamente le monarchie ai grandi , nè in tanta immensità di « dominio spirituale potersi senza pericolo debilitare la potestà suprema della « Santa Sede; senza di lei sorgerebbero tosto le ambizioni locali, e nasce-· rebbe lo scisma; osservasse quante discordie e quante sette fossero nate « dal solo errore di Lutero , non per altro che per aver gettato via il salutare « freno del successore di San Pietro : lacererebbesi del pari la restante Chiesa e cattolica da tali principii; e tolti al governo consueto del pastore univer-« sale , gli agnelli diventerebbero preda dei lupi ; in materia di riforme , e quando si vuol lar da sè, cominciarsi forse con animo innocente e volto « al bene , finirsi per la pervicacia e per l'ambizione connaturale all'uomo e nel male: non desse ascolto alle parole melliflue e suonanti umiltà di « certuni; sotto umili spoglie, entro discorsi mansueti velar essi pensieri « superbissimi: non voler obbedire altrui per poter col tempo dominare « altrui; deboli, esser supplicanti; forti, intolleranti; riflettesse, quanto « importasse alla conservazione delle monarchie temporali la monarchia · spirituale; le male usanze appiccarsi facilmente; sciolta questa, esser perie colo che per contagio si sciolgano anche le altre, e già gittarsene motti « per le dottrine dei moderni filosofi : dal torre la venerazione ad un poe tente, al torla a tutti esser facile la strada; in un secolo scapestrato nissun maggior fondamento aver i monarchi che l'autorità monarchica del e pontefice romano; ch'esso ne voglia abusare, come ne fu accusato ai e tempi antichi, contro i monarchi stessi, apparire nissun indizio, nè com-· portarlo il secolo; quanto a lui particolarmente, avvertisse diligentemente « alla potenza del re di Prussia, emulo della potenza sua, e capo della parte e protestante in Germania; se alienasse da se i cattolici, i quali seguite-« ranno sempre o per persuasione o per consuetudine i dettami della Chiesa g qi Homa, quale speranza, quale appoggio, quale forza gli resterebbe? Ricordassesi di Carlo V, suo glorioso antenato, costretto a fuggirsenc in BOTTA AL 1514

1389 e fretta da Innspruck , cacciato da quei protestanti medesimi a chi pur « troppo grandi favori aveva compartito: seguitasse le vestigia dell'augusta « sua madre e di tanti altri antecessori del suo stesso sangue, famosi nel · e monde per le cose grandi fatte sì in pace che in guerra, ma più famosi « ancora per la pietà loro e per la divozione verso la Santa Sede ; lasciasse a dall' un de lati queste subdole opinioni, questi pericolosi fatti ; torpasse al grembo suo, ch'ei l'avrebbe accolto ed abbracciato, quale amorosissimo · padre accoglie ed abbraccia un amatissimo figliuolo; sapersi lui, le cose e umane trascorrere di secolo in secolo, ed aver bisogno di esser ritirate « di tempo in tempo verso i principii loro; esser parato a farlo, come padre « comune di tutti i fedeli, in tutto quanto e la religione richiedesse, e la dignità. « ed i diritti della Sunta Sede tollerassero; ma da lui solo dover venire, « come da fonte comune, ed in virtu della pienezza della sua potestà aposto-« lica , le riforme ; venir da altri , non poter essere senza offesa della dignità « e delle prerogative del vicario di Cristo; in età già grave aver lasciato la « sede apostolica sua , corso un tratto Immenso di strada , valicati aspri · monti, venuto in paese tanto strano a lui, a ciò spinto da quel divino spirito « che non inganna, per rimuovere ogni intermedia persona, per ammonirlo a « bocca lui medesimo del pericoli che sovrastavano, e farlo avvertito che una · è la Chiesa di Cristo, uno il governo di lei, ed uno il suo pastore, dal quale « solo gli altri derivano l'autorità loro; non sopportasse che tanta fatica, che sì solenne viaggio, che esortazioni tanto paterne, che sì grande aspettazione « dei buoni , in affari di tanto momento , fossero indarno .

Tutte queste cose , gravi in sè stesse , e poste aitresì con grandissima gravità dal pontefice, non poterono svolgere Cesare dalle prese deliberazioni. Tornossene Pio a Roma tanto più dolente, quanto più vicino alla sua sede stessa vedeva sorgere la tempesta cui voleva stornare. Era stato assunto nel 1765 al trono di Toscana il gran duca Leopoldo. Questo principe, il quale non si potrà mai tanto lodare, che non meriti molto più, mostrò quanto possa per la felicità dei popoli una mente sana, congiunta con un animo buono, e tutto vôlto a gratificare all'umanità. Solone fece un governo popolare e torbido, Licurgo un governo popolare e ruvido, Romolo un governo soldatesco e conquistatore : fece Leopoldo un governo quieto, dolce e pacifico : tanto più da lodarsi dell' aver concesso molto, quanto più poteva serbar tutto. E se anche si vorrà accagionare il gran duca di aver dato occasione co suoi nuovi ordinamenti alla rivoluzione francese, come odo che si dice, io non so se sia più da deplorarsi la cecità di certuni, o l'infelicità dei principi, più soggetti sempre ad esser adulati quando fan male, che lodati quando fan bene.

Erano prima di Leopoldo le leggi di Toscana parziali, intricate, iaccomode, improvido, siccome quelle che parte erano state fatte ai tempi delia repubblica di Firenze, tumeltuaria sempre e piena di umori di parti, e partette dopo, ma mo consonati con le antiche, le quali tuttava sussisterano. Altre ancora erano per Firenze, altre pat contado, queste per Psa, quelle per Siena, poche, o nissune generali. Sorgevano incertezzo di loro, coatese di giuradizione, l'umphezze di offort, un tacersi per istrucchezza dei povert, un procrastianer apuste dei recchi, ingiustizio faoli, raine di famigle, rancori inevialiti. Erano altresi leggi criminali crudio i insufficienti, un commercio male favorito, un'agricoltura non cuerata, un suolo pesilicazioni.

A tatte pose rimedio il buon Leopoldo. Annullò i magistrati o superfui, roo poco poficii, o privilegati, e tra questi quello delle regale i togliendo in
tal modo qualunque preregativa che sottresses ai tribunali ordinari quelle
cause che percoutevano i interesse della corona. Esentò i Conuni dai fori
privilegati; gli rendò liberi nel governo dei loro beni; dib loro facoltò non
solamente di esaminare, ma ancera di giudicare dell' opportunità delle
pubbliche gravezze, per modo che il corpo loro venne a forniare nel gran-dacato
a certi determinati effetti una rappresentanza nazionale. Condonati, oltre a
ciò, dei debiti verno l'erario, e soddistatti dei crediti, sorsere a grande
prosperità, rerbebela anoro più di miglioranencho el catasto.

Soppressi adunque i privilegi individui ed i fori privilegiati, corpi e persone acquistarono equità di diritti quanto alla giustizia. Tali furono gli ordini civili introdotti da Leopoldo. Circa i criminali, annullò altresì ogni immunità e parzialità di foro; aboli la pena di morte, aboli la tortura, il crimenlese, la confisca dei beni, il giuramento de' rei ; statuì, le guerele doversi dare per formale istanza, e dovere stare il querelante per la verità dell'accusa; restituissersi I contumaci all' integrità delle dilese; del ritratto delle multe e pene pecuniarie, cosa di grandissima lode, si formasse un deposito separate a beneficio e sollievo di quegli innocenti che il necessario e libero corso della giustizia sottopone talvolta alle molestie di un processo ed ancho del carcere. non meno che per soccorrere i danneggiati per delitti altrui; il che fondò, cosa maravigliosa, un fisco, che dava invece di torre; le pene stabili proporzionate al delitto. Nè contento a queste, diè carico di scrivere un novello codice toscano all'auditor di Ruota Vernaccini, ed al consiglior Ciani; nomini. l'uno e l'altre, i quali non solo volevano e sapevano, ma ancora credevano potersi far bene e utilmente in queste faccende delle leggi; il che non si dice senza ragione a questi nostri di, in cui da alcuni vorrebbesi insegnar che la miglior legislazione che sia, è quella dei tempi barbari.

Fu l'effetto conforme alle pie interazioni, picich fu in Toecana una vita leicissima dopo le novità di Leopoldo; i costumi non solo buoni ma gentili; i delitti rarissimi, nè si tosto commessi che puniti; le prigioni vuole, egni cosa in fiore. Così questa provincia, che già aveva dato al mondo tanti buoni esempi, venuta in potestà di un priecipe ammassisimo, diè ancor quello di un corpo di leggi temperato di modo, che nà il governo maggior sicurezza, nè i pooli lovivano maggior fisicità desiderare.

À questo medesimo fine contributivono non poco i nuovi evilini di Leopoldo rispotto all'agricoltura ed al commercio. Rendi i clonoli liberi dalle vessazioni, le terre dalle servità; moderò la facoltà d'instituir fede commissi, e riuni la facoltà del pascolo al dominio, code fin distrutta l'antica legre del pascolo pubblico, per cui venue impedito ai possessori e di acioni il cinggere di stabili difese i terreni; e constretti erano a lasciorgli in preda al bestame inselvatichto, con grandissimo guasto delle ricolor. Nacquero da questa provvisione effetti notabilissimi, che e le ricolte si miglioravano, ed i bestiami s'addomesticarono.

Considerato poi quanto gli appalti generali dei dazii fossero molesti ai appolti gravia i agoverni buoni. Leepolbe gli ababi. Bioble privative ancora routurono totte, quella delle vendite dei tabacchi, dell'acquavite e dei lerro; a totti si di Bracchi di cavar miniere; le gabelle sui contratti, e la regaliali della carta bollata si moderarono. Supevasi Leopoldo che tutta questo riforme avrebbero diminiuti e l'entrate dell'erario. Pure non se se miasse, moven-

-i, . - i Critil

1794 dolo il ben pubblico più cle il vanizgio del fisco. Giò non ostante assumeno difinimiurono, che si era creduto; prechb la prosperità del passe, el la più attiva circolazione dei generi che ne risultaruno, supplirono in gran parte a quello che si perdova. Mirabile argomento, che la prosperità dei popoli, prodotta dalla libertà, non la gravezza delle imposte, è la maggior fonte che sia della ricchezza dell'erario.

S'aggiussero le dogane interne soppresse, nuove strade aperte, canaliscavati, porti e lazzaretti o nuovi o rastorati, tato sicuro a Livorno agli esteri l'escreizio della religione, abaliti i corpi delle arti e le matricole, a surrogati aggii impedimenti premii, facilità de esenzioni, massime in beneficio delle arti della seteria e del lanificio, parti essorzialissime del commercio di di Toscana. La libertà delle tratte, medante un modico dizio, rispetto alla la seta, tanto operò che se il provento loro in Toscana monto nel 1780 solamente a libbre 168,175, monto nel 1789 s ben 300,000.

Ma per parlar di nuovo del governo delle terre, non solo Leopoldo lo migliorò d'assai, migliorando la condizione dei coloni, ma rende ancora coltivabili quello che per infelicità di suolo si trovavano incolte. Così la Val di Chiana, così quella di Nievole, ricche ed nbertose terre; così in gran parte il Capitanato di Pietrasanta, e le frontiere del litorale livornese, e pisano, usando, secondo i luoghi, appositamente tagli, colmate, argini, canali, furono per opera sua liberate dall'acque, ridotte a sanità, o restituito alla coltivazione. Ma opera di molto maggior momento e di quasi insuperabile difficoltà, fu il prosciugamento delle maremme sanesi, a tal termine condotto, che si aveva speranza di totale perfezione. Sono le maremme sanesi un vastissimo palude, che dai confini della provincia di Pisa fino a quelli dello Stato Ecclesiastico si distende, lungo il mare, lo spazio di circa settanta miglia, e per larghezza dentro le terre da cinque o sei fino a quindici o diciotto. La pianura di Grosseto è la parte più considerabile di queste maremme. Sono in questi luoghi i terreni non sommersi tanto fecondi quanto l'aria vi è infame e pestilenziale.

Sotto Ferdinando I de 'Medici erasi già in parte conseguito l'intento, e parecehi paduli a stato coltivabile ridotti. Trascurate poi le opere da suoi successori, ritomarono le terre e l'aria a peggior condizione di prima. Ma non così tosto fia assunto Leopoldo, che persò alle maremme. Mandovvi il podre Ximenes, mandovvi Fernoni e Fantoni, intententici di chiaro nome, e dell'idraulica intendentissimi. Già la pianura di Grosseto, già il lago o, per meglio dire, la palude di Castiglione, ambede parti principolissime delle maremme, eransi ridotte a stato tollerabile. Speravasi meglio, anzi il finale intento; usavansi le colame per le acque dell' Ombrone e della Brana, introdotte ai tempi delle torbe; usavansi contanti casti trasportate.

Oltre a ciò Leopoldo, mosso da pensiero che le popolazioni scarse fanno l'aria insalubre, le abbondanti sana allettò on preni el esenzioni tanto i paesani, quanto i forestieri, principalmente gli abitatori dell'agro romano, a fermar la sede loro nella maremma. Pagassesi dall'erario il quanto del prezzo delle nouve case ai fondatori; dessersi terre o gratulamente, od a basso prezzo, do a carico di livelli, od in enfiteusi; dessesi anco denaro a presto, e sicuro asilo achi vi si venisse a rioverare. Per questo e crebbe la popolazione, ed i terreni si coltivarono, e l'aria risanb. Peggiorarono poi eopere per le difficoltà dei etempi. Pure rianagono, e forse acorora lungo

tempo rimarranno, nelle maremme sanesi i vestigi della generosità di 1789 Leopoldo.

Ne minor lodo meritano gli ordinamenti di questo giusto e magnonimo principe circa il divibio dello Stato. Di di tremila luoghi di monte furono cancellati, restituiti i capitali si creditori col ritratto dei beni venduti spettanti a regie e pubbliche aziende, impiegando a questo uso anche i capitali provenienti dalla dote e contradote della regina sua moglie, ed altri constituenti parte del patrimonio soo privato. In tal modo si spense in gran parte il debito, che tanto gravava l'erorio; così, mentre in altri luoghi d'Italia il debito che tanto gravava l'erorio; così, mentre in altri luoghi d'Italia il debito dello Stato montava continuamente, non per altro fine che per crear soldatesche, in Toscana per opera di Leopoldo il debito medesimo si estimugueva per fondarvi un governo dolec, quieto per sès, sicuro pei vicini.

Nè per questo tralsaciavansi provvedimenti di utilità o di ornamento; pericocche nel tempo medesimo sorgevano scuole per ogni ceto, conservatorii, case di rifugio e di ricovero, ospizi ed ospotulti: gli studi di Pisa e di Siena meglio s' ordinavano; nuovi piatazi fondavansi; gli attichi s' sbeblilvano, nuovi passeggi si aprivano, le librerie s' arricchivano, il gabinetto di fisica s'accrescava, e du no roto bolano si opiatava.

Tra mezzo a tutto questo, il principo, siccome quello che giusto tra e sincero, non volle starsene oscuro. E però fe pubblicare la dimentrazione per entrata e per uscita della rendite dello Stato dal 1735 fino al 1789, In questo, quasi specchio dell'economia di Toscana, vedonsi ed i risparmi fatti, e le imposizioni moderate, edi dlenaro convertito in cause pietose di ollicro, o di ornamento pubblico.

Sonmi lo fermato lungo spazio nel parlare della sapienza civile di Leopoldo. perchè a ciò fare m'invitava il grandissimo diletto ch'io ne prendeva, e perchè pur troppo il filo della mia storia giuderammi a favellare di casi di gran lunga da questi dissomiglianti; nè credo che chi mi leggerà, se fia d'animo bonigno, m'accagionerà di essermene andato per le lunghezze, e di essermi dimorato alguanto in questa dolcezza : poichè dolcezze tali sono rare per gli storici, in tanta infelicità dell'umana condizione. Ma è tempo ormai ch'io venga a discorrere delle riforme fatte in Toscana da Leopoldo nell'ecclesiastiche discipline, materia di tanta gravità, e che destò tanto grido e tanta aspettazione d'uomini sì in Italia che fuori di essa. Gli antichi Toscani , più propensi a dar ricchezze ai conventi che alle parrocchie , lasciarono quelli ricchi, queste povere. Lo massime larghe dei gesuiti, e la costituzione Unigenitus erano state accettate, senza opposizione alcuna in Toscana. Ma quando fu assunto al vescovato di Pistoia l'Ippoliti, i libri degli scrittori di Porto-Reale incominciarono ad andare per le mani degli ecclesiastici . Arnauld , Nicole , Dughet , Gourlin , Quesnel diventarono i libri favoriti dei preti. Questa inclinazione verso la scuola di Porto-Reale molto s'accrebbe quando Scipion Ricci successe all'Ippoliti nella sede vescovile di Pistoia. Se ne compiacque Leopoldo, e convocò, nel 4787. un'assemblea dei vescovi di Toscana , proponendo loro cinquantasette punti, tutti relativi alla riforma dell'ecclosiastica disciplina. Molti s'accordarono, altri si modificarono, alcuni si serbarono a tempi migliori.

Il principe, avuto il parera di prelati venerabili per dottrina e per integrità di costumi, procedò più francamente alle riforme. Stabili, le parrocchie dessersi a concorso, s' aumentassero i redditi loro, veruna tassa più non pagassero ai vescovi forestieri, anuullassersi lo pensioni di qualunque sorte 1789 sopra i benefizi curati, permutassesi la destinazione dei fondi vincolati ad usi religiosi, o indifferenti, o poco utili, ed il provento di tali capitali in aumento delle scarse congrue dei parrochi più bisognosi s'impiegasse : con questo, ed in compenso di tali concessioni, i rettori delle cure dall' esazione delle decime e da altri emolumenti di stola desistessero; i parrochi alla residenza obbligati fossero ; niuno più di un benefizio goder potesse , ancorchè semplice, massimamente se residenziale fosse; tutti i sacerdoti che benefizio residenziale avessero, fossero alla chiesa, ov'era fondato, incardinati, e tutti i sacerdoti seraplici, alla chiesa parrocchiale, dove abitassero, e ciò con dipendenza del parroco, ed obbligo di aiutarlo nel pio suo uffizio; i benefizi tanto di collazione eccles astica, quanto di nomina regia, a chi servito avesse od attualmente servisse la chiesa, solo od unicamente si conferissero; i regolari ed i canonici dal purroco dipendessero, e ad aintarlo in tutto che abbisognasse obbligati fossero; alla sussistenza degli ecclesiastici o poveri od infermi provvedessesi; i romiti, salvo quelli che utili fossero, abolissersi ; tutte le compagnie , congregazioni e confraternite sopprimessersi ; a tutte sostituissersi le sole compagnie di carità; le chiese, oratorii, refettorii e stanze delle compagnie soppresse ai parrochi gratuitamente si consegnassero; i religiosi regolari dal vescovo dipendessero, l'abito non vestissero prima dei diciott' snni, non professassero prima dei ventiquattro; le religiose non prima dei venti vestissero, non prima dei trenta professassero; il tribunal del Sant' Ufficio s'annullasse; le censure di Roma, per quanto si risolvano in pene temporali ed i monitorii di scomunica, senza il regio consenso non s'eseguissero, nè pubblicarsi nè intimarsi nè attendersi nel foro esterno potessero; s' intendesse abolito il privilegio degli ecclesiastici di tirar i laici al foro loro, e nelle cause criminali in tutto e per tutto ai laici parificati fossero; le curie ecclesiastiche e delle cause meramente spirituali conoscessero, e pene puramente spirituali definissero; gli ordinarii ozni due anni il sinodo diocesano, per conservare la purità della dottrina e la santità della disciplina, convocassero.

Queste deliberazioni del principe toscano, ancorchè molestissime alla corte di Roma, non toccavano però la sostanza stessa di quell'autorità pontificia che già da più secoli, o tacitamente consentita, o espressamento riconosciuta dalla Chiesa, pretendono i papi aver piena ed intiera. Tengono i curialisti romani quest'opinione che il papa sia solo vicario e rappresentante di Cristo e suo plenipotenziario; e che tutti gli altri vescovi del mondo siano vicari. non di Cristo, ma del pontefice romano, cosicchè nella Chiesa non vi sia veramente che un vescovo solo universale, che riceva da Cristo tutto il deposito dell'autorità ecclesiastica da comunicarsi da lui con misure a' suoi subalterni. Ma a quelle deliberazioni non si rimase Scipion Ricci, vescovo di Pistoia, che, intento sempre a voler ritirare il governo della Chiesa verso i suoi principii, aveva già opinato nell'assemblea dei vescovi di Toscana acciò si ampliassero le facoltà, non che dei vescovi, dei parrochi, volendo, a foggia dell'antica comunanza dei cristiani , che gli uni e gli altri avessero voce deliberativa nei sinodi diocesani. Statuì poi nel suo sinodo, avere il vescovo ricevuto da Cristo immediatamente tutte le facoltà necessarie si buon governo della sua diocesi, nè potersi le facoltà medesime od alterare od impedire, e poter sempre e dovere un vescovo ne' suoi diritti originari ritornare, quando l'esercizio loro fu per qualsivoglia cagione interrotto, se il maggior bene della sua chiesa il richiegga. Le quali proposizioni fecero assai mal suono alle orecchie romane, per guisa che Pio VI come erronee ed anche scismatiche.

alcuni anni dopo le condanno. Aggiunse il Ricci alcune altre dottrino, che 1784 parvero temerarie ed alla Santa Sede ingiurlose; essere una favola pelagiana il limbo dei fanciulli; un solo altare dover essere in chiesa, secondo il costume antico; la liturgia ed esporsi la lingua volgare, e ad alta voce recitursi; il tesoro dell' indulgenze esser trovato scolastico, chimerica invenzione l'averlo voluto applicar ai defunti ; la convocazione del concilio nazionale esser una delle vie canoniche per terminar le controversie circa la fede ed i costumi. In fine sommamente dispiacque a Roma quella proposizione del sinodo pistoiese, per la quale i quattro articoli statuiti dal clero gallicano nell'assemblea del 1682 si approvarono, e questa particolarmente Pio VI, con una sua bolla, tassò e dannò como temeraria, scandalosa ed alla Santa

Le dottrine del sinodo pistolese levarono un gran rumore in Italia, mussimamente quando furono condannate da Roma. Scritti senza numero vi si pubblicarono da persone dottissime nella storia ecclesiastica, alcuni in favor di Roma, molti in favor di Pistoia, e fra Pistoia e Roma pendeva sospesa la lite. Allegavasi dai papisti, incominciare a por piede in Italia l'eresie di Lutero; dai difensori del Ricci, un salutar freno incominciarsi a porre alla prepotenza di Roma. Gli ultimi, tra perche pretendevano ai discorsi loro parole santissime di semplicità e di parsimonia , e perchè inclinavano a lavore dei più, e perchè finalmente era divenuta intollerabile a tutti la potenza eccessiva di Roma , molto s' avvantaggiavano sugli avversari loro , ed andavano ogni di maggior favore acquistando.

Queste ferite tanto più addentro andavano a penetrare nel cuore del pontefice, quanto più nel regno stesso di Napoli le medesime, o poco dissomiglianti dottrine si professavano. Pareva a tutti, ed ai principi massimamente, che le dottrine che in Toscana prevalevano, non solo la disciplina trascorsa ristorassero, ma ancora la potenza temporale alla libertà ed alla debita indipendenza dai romani pontefici restituissero. Perlochè con piacere si abbraociavano, con celerità si propagavano, con calore si difendevano. Ma nel regno delle Due Sicilie erano alcum particolari motivi per cui le medesime dottrine che suonavano parole tanto gradite di inbertà e d'indipendenza fossero dal governo medesimo più volonterosamente ed accettate e difese. Prima però di favellare di queste controversie , fia d'uopo raccontare qual fosse lo stato del regno, e quali le opinioni e le affezioni che vi predominavano, rincrescendoci già fin d'ora che principii che spiravano umanità e beneficenza, siano stati poi seguitati, per la malvagità de tempi, dalle più orribili e lagrimevoli tragedie di cui ci abbiano gli storici tramandato la memoria. Tanto e l'ardor del cielo, o l'atrocità delle ingiune, o il desiderio immoderato della vendetta, o tutte queste cagioni unite insieme, fanno trascorrere sempre fino agli estremi le cose in quella parte d'Italia.

Essendo il re Carlo di Berbone sultto sul trono di Spagna nel 1750, cedè il regno delle Due Sicilie a Ferdinando IV, suo figliuolo secondogenito, costituito allora nella tenera età di nove anni. Creata prima di partire la reggenza, pose per moderatore della giovinezza del nuovo re il principe di San Nicandro. Questi, privo di egni sorte di lettere, non potendo insegnare altrui quello che son sapeva egli medesimo, insegnò al regio alunno la pesca, la caccia ed altri cotali esercizi di corpo. Di questi talmente s'invaghi il giovane Ferdinando, che ne prese poscie in tutti i tempi di sua vita grandassimo diletto. la crebbe poco istrutto di ciò che importa alla vita civile ed al gaverno degli

Stati. Pure amaya chi sapeya, e di consigliarsi con loro, Piacque alla fortuna. qualche volta pure favorevole ai buoni, che a quei tempi avesse grandissima introduzione e principal parte nei consigli napoletani il marchese Tanucci, uomo dotto, di libera sentenza, mantenitor zelante delle prerogative reali, ed avverso alle immunità ecclesiastiche, massime in materie criminali. Dava il re facile orecchio alle parole sue ; però il governo del regno procedeva con prudenza e con dolcezza .. Speravasi qualche moderazione alla tirannide feudale, che in nissuna parte d'Italia erasi conservata più gravosa che in quel regno, principalmente nelle Calabrie. I baroni, possessori dei fcudi, nemicl egualmente dell'autorità regia e del popolo, quella disprezzavano, questo tiranneggiavano. Oltre i soliti bandi della caccia, della pesca, dei forni, dei mulini, essi nominavano i giudici delle terre, essi i governatori delle città : per loro erano le prime messi, per loro le prime vendemmie, per loro le prime ricolte degli olii, delle sete e delle lane, per loro ancora i dazii di entrata nelle terre, i pedaggi, le gabelle, le decime ed i servigi feudali. Insomma erano i popoli vessati, l'erario povero, l'autorità regia monca. Sì fatte enormità , tanto discordanti dal secolo , non potevano ne sfuggire a Tanucci, nè piacere ad un re di facile e buona natura. Però, con apposite leggi furono moderate. Inoltre Tanucci chiamò i baroni alla corte, il che fu cagione che, raddolciti i costumi loro, diventarono più benigni verso i popoli.

Quanto agli Stati esteri, questo ministro, amico a tutti, pendeva per la Prancia: ciù spiacque a Carolina d'Austria, fresca sposa di Ferdinando, donna d'animo imperioso ed aspro. Fu dimesso Tanucci, e surrogati in suo luogo, nrima il marchese della Sambuca, poi Acton, uomini di natura consenziente

a quella della regina; prevalsero allor le parti d'Austria.

Pure le salutari n'orme si continuarono ; parecchi privilegi baronali furno abbititi, i pedaggi soppressi, migliori sepranea nascovano dell'avvenier. Gli animi si mostravano disposti. Avvea Filangeri, filosofo, pubblicati i suo scritti, ne'quali non sapri; dire se sia maggiore la forza dell'ingogno o l'amore dell'umanità. Erano con incredibile avvidtà letti, e con grandssime lodi celebrati di attiti. Sursa allora universalmente un più acceso desiderio di veder lo Stato ridotto a miglior forms. Volovasi una libertà civile più sicura, una libertà politica maggiore, una calleranza religiosa più fondata. Na è a questa inclinazione del popoli contrastava il governo, non ancora insospetitio dalla rivoluzione di Francia.

Nel regno di Napoli specialmente più si desideravano le riforne, perchè più erano necessarie, e maggiori radici avevano messe le generose dottrine, massime fra i legisti. Grao confusione anorra era nelle leggi: viverano tutavia quelle degli antichi Normanni, viverano quelle dei Lombardi, è ale leggi dei due Federici, nè le aragonesi, nè le angione, nè le spagnuole, nè le sastricache erano del tutto dismesse. Quidini intui nitrito in palese, nè niuna lite terminabile. La gravità del male faceva più desiderare il rimedio, principalmente negli ordini giudiziali, per le dette regioni imperfettissimi.

Ma questo cose meglio si conoscevano per dottrina che per esperienza; desideravasi qualche saggio pratico dell'utilità loro. Aveva il re, montre riaggiava in Lombardia, visitato le cascine per cui tanto sono celebrate le pianure del Tarmigiano e del Lodigiano. Piacquergli opere tall; ne fondo una San Leucio, luogo poco distante da Caserta. La colonia cresevera. Gli amatori delle riforme tentarono Ferdinando, diceado che. poichè era stato il dodatore di San Leucio, losseene anche il legislatore; l'ottenene facilimente.

Statui il re le leggi della colonia, per cui vennero a craerai nel regno uno [32] stato indipendente, di cui solo capo era il re. Dichiarossi la colonuia indipendente dalla giurisdizione ordinaria, e solo soggetta ai capi di fantigla el aggi nazini di chi ; gli atti appartenenti alla vita civile, massime al matri-monio, reggovansi con forme e regolo speciali; ogni cosa in conformità dello dottrine di Filangeri. Con queste leggi particolari prosperava dall'un canto continuamente la colonia, dall'altro il re viepiù se n'invaghiva, e, vedutora il frutto in pratica, diventava ogni di meno aliento da que prosperi che gli si volevano insinuare. Appeco appeco si distendevano nel popolo, ed il deper la guanti da controli da

Questi consigli tanto più volentieri udiva Ferdinando, quanto più coloro che gliene porgevano, erano appunto i più zelanti difensori della autorità e dignità sua contro la corte di Roma. Già s'era Tanucci dimostrato molto operativo in questo negozio delle controversie romane. Già per consiglio suo erasi soppresso il tribunale della Nunziatura in Napoli, a cui erano chiamate in appello avanti il nunzio del papa tutte le cause nelle quali qualche ecelesiastico avesse interesse; fu anche troncato ogni appello a Roma. Pareva in fatti abuso enorme, che un principe forestiere esercitasse giurisdizione, e rendesse giustizia negli Stati di un altro principe. Era Tanucci stato anche autore che la corona di Napoli, e non la Santa Sede, nelle vacanze dei benefizii nominasse i vescovi, gli abbati e gli altri beneficiati; che la presentazione della chinea il giorno di san Pietro in una offerta di elemosina si cangiasse : che il nuovo re non s'incoronasse per evitar certe formalità cho si usavano fin dai tempi dei re romani, e che la sovranità romana sul regno indicavano. Per consiglio suo medesimamente si era diminuito il numero dei religiosi mendicanti, e soppressa la società di Gesù; parlossi inoltre di rendere i frati independenti dai generali loro residenti a Roma, e d'impiegar una parte dei beni della Chiesa per allestir un navilio sufficiente di vascelli da guerra.

Tutte queste novità non si polevano mandar ad esecuzione senza grandissine quercle dalla parte di Roma; institti del furono molte. Na sorsero nel regno molti scrittori a diesa della libertà e della independenza della corona. I I fratelli Cestari risplendevano fra i primi; sì accesstà a loro i "acrivescovo di Tarento. Ma vivi sopiratuto si dimestrarono coloro che desideravano un governo più largo, proponendosi in la mondo e ad un tempo medesimo di difendere la dignità della corona e di combattere le percegative feudali. Cò nadava a' versi a Ferdianando, grandemente sedegato contro Roma; però ogni girno più si addomesticava con loro, e li vedeva e gli udira più voogni girno più si addomesticava con loro, e li vedeva e gli udira più volentieri. Sa eggunse che Cardo di Marco, uno dei ministri del re, unomo di nono poca dottrina, dava lor favore, per quanto spetta alle controversie con Roma.

Tale era stato del regno di Napoli, in cui si vede che i melessmi tentativi si facevano, che nelle Lombardia austriaca ed in Tessana circa la discipina ecclesiastica, ma con maggior ardore a cagione delle controversa politiche con Boma. Rispetto posi alle riforme nelle leggi civil, vi si cra anche incominicato a por mano, ma con minor efficacia, perche Acton non sen intendeva e ripugnava: la regiona, che sen intrendeva, ripugnava nocre essa; ed il re, occupato ne'suoi geniali diporti amava meglo che altri Bortra AL 1811.

.

1.89 facesse, che far da sè. Da ciò nasceva che gli umori non si sfogavano, ed il negato si appetiva più avidamente.

La Sicilia, parte tanto essenziale del regno di Napoli, si reggeva con leggi particolari. Da tempi antichissimi ebbe un parlamento di tre camere, dette Bracci . ch' erano gli ordini dello Stato . Una chiamavasi Braccio militare o baronale; in questo sedevano i signori che avevano in proprietà loro popolazioni, almeno di trecento fuochi. L'altra intitolavasi Braccio ecclesiastico; entravano in questo tre arcivescovi, sei vescovi e tutti gli abati ai quali il re conceduto avesse abbazie. La terza aveva nome Camera denianiale; era composta dai rappresentanti di quelle città che non appurtenevan ai baroni, e che demaniali si chiamavano, cioè del dominio del re. Perciocchè due sorte di città avea la Sicilia, baronali e libere. Le prime erano quelle che stavano soggette ad un barone, le seconde, quelle che dipendevano immediatamente dal re, e si reggevano con le proprie leggi municipali. Accadeva spesso che un solo barone avesse più voti in Parlamento, per essere feudatario di più terre. Lo stesso accadeva e per la medesima ragione, degli ecclesiastici ; lo stesso ancora dei deputati delle città , dando più città il mandato ad una persona medesima. Capo dol Braccio baronale tenevasi il barone più antico di titolo; dell' ecclesiastico, l'arcivescovo di Palermo; del demaniale, il pretore della medesima città: adunavasi anticamente il Parlamento ogni anno; poi fu fatto quadriennale. Prima di Carlo V faceva le leggi; dopo venne ridotto a concedere i donativi.

Da questo si vede che il nervo principale del parlamento siciliano consisteva nei baroni, perchò più ricchi erano, e più numerosi. Mò ben maggior era la potenza loro nelle terre, a cagione doi privilegi feudali. Rimediovvi in parte Caraccioli, vicerè; pure i vastigi feudali vi erano ancora gravi. Del resto lo opionio del seccolo poca avvano penetrato in quelli siola; ma quello che non dava l'opiniofe, il potevano dare facilmente gli ordini dello Stato.

Questa che abbiamo raccontata era la condizione del regno delle Due Sicilie verso l'ottantanove; ma poco diversa appariva quella del ducato di Parma e Piacenza, dove, come a Napoli, regnava la famiglia dei Borboni di Spagna. Ancho in questi luoghi vedevasi surta una maggior perfezione del vivere civile, e le contese con la sedia apostolica pel medesimo fine delle investiture avevano aperto il campo ad investigazioni a diminuzione dell' autorità romana. Quando l' infante don Filippo governava il ducato, era in lui grande l'autorità del francese Dutillot , il quale , nato di poveri parenti in Baiona, era salito per la virtù sua al grado di primo ministro. Era stato appunto mandato Dutillot dalla corto di Francia al duca Filippo, acciocchè lo consigliasse intorno agli affari che correvano con la corte di Roma, tenendosi che in quella nuova possessione del ducato, ella volesse dare qualche sturbo in virtù dei diritti di superiorità sovrana, che pretendeva in quello Stato. Per verità, se grande fu la fede che la Francia ed il duca Filippo ebbero in Dutillot, non furono minori la sua destrezza e la prudenza. Chiamò a sè i più famosi ingegni d' Italia, tra i quali non è da tacersi il teologo Contini, uomo dottissimo nelle scienze canoniche, ed il Turchi, cappuccino di molto lettere, di notabile eloquenza, ed amatore delle libertà ecclesiastiche', benchè, fatto vescovo, abbia poi mutato, non dirò opinione, ma discorso; ma tanto per opera di Dutillot si dirozzarono i costumi in quella bella parte d'Italia, e tanto vi prosperarono le buone arti, che il regno di

don Filippo ebbe fama del secol d'oro di Parnia. Certo, città nè più coltu în be più dotta di Parnia non era a quei tempi nè in Italia nè fosce anche altrove. Crearonsi, per consiglio del Paciaudi, a questo fine chiamato da Roma, più perfetti ordini nell'università degli stuti, un' accademia di helle arti, una masgnifica liberetà ; e perchè con gli ordini buoni concorressero i buoni insegnamenti ed i buoni ceempi, venoreri chiamati da diversi passi ; oltre Paciaudi e Contini, anche Vennini, Derossi , Bodoni, Condillac, Millot , Pageol. Fra i buoni esempi bullità mediesimo non era degli utilini e, soprenti desi in lui decoro, Biccondos. Percential del proposito del in lui decoro, Biccondos servicios del minimo per della di della discondo per manditura e o fondate o ristorate, per ediffati per strade, per pubblici passeggi. Così passò il regno di don Filippo assal felicemente sotto la moderazione di butillot.

Morto poi nel 1785 il duca Filippo, e devoluto il ducato nel duca Ferdianado ancor minore d'eta, Duillot continula a governare lo Stata con la
medesima sapienza. A questo tempo surse una grave controversia tra il
governo del duca e la corte di Roma, imperiociochà, avendo il duca mandato faori una sua prammatica intorno alle mani morte, ed un editto che
cobbigava al pagamento delle graverze pubblicho, il papa Clemente XIII
pubblicò in Roma un breve mentiorio, con cui dichiarò nulle quelle ordinacioni sovrane di Parma, come prevenienti da autorità non idone a farle;
e lesive dell'immunità ecclesiastaca, ammonende ezandio, che tutti colore
populare del visione del considera de

Questi accidenti concistrono contro Distillot. I edio e il arti dei papisti, gio entrati molto addento rella buona gazzia del giovinetto principe. Ciò non ostante, in tutto il tempo in cui questi fu miorre d'età, non perdè il ministro dell'autorità sua. Quando poi, giuto al il chi di dicitti anni, assunse il governo, s'indirizzarono i suoi pensieri ad altro fine. Perchè, congedato Dizillot, il principe si governo finteramento a secondo dei papisti. Il tribunale dell'inquisiziono fu institutio in Parma, ma mostrò mannuttudine; ne sopro fu il reggimento del duce; le tasse assis moderate. Era molesto a molti il rigore occessivo che si usava per lar osservare certo pratiche di esterior disciplina. In questo i popoli non potevano dire del principe, che altre discontina della propoli della proposita di estanti della discontina di estato di considerato della discontina di considerato della discontina di considerato della discontina di considerato della discontina di considerato dell'anni di considerato dell'anni della mone. Ma mentre il duca prograva, ii popoli si erudivano, no Parma perdette il nome, che si era socuistato, di città dotta e centile.

era sequinato, ui città outa e gentite.

Sedeva a questi tempi, come abbiam già detto, sulla cattedra di san

Pietro il sommo pontefice Pio VI, destinato dai cieli a sostemere il colmo

della prospera e dell'avversa fortnaa. Il suo antecessoro Clemnite XIV, da

povero fraticello salito, per le virtà suo, alla grandezza del papato, avos

na tanta sublimità conservato quella semplicità di costumi e quella mode-

in tanta sublimità conservato quella semplicità di costumi e quella modestia di vita alle quali nella solitudine dei chiostri s'era avvezzato. Ciò perve a molti in una Roma, nel primo seggio della Cristianità, ed in tanta non 1:00 solo curiosità di indagine, una anora inclinazione alla miscredinza, che nei popoli di quell' età molto evidentemente apparivano, cosa altrettonto intempestiva e pericolosa, quanto era in sè bderole e virtuosa; perchè ove gil argomenti non persuadono, le virti non muovono, e per ultimo rimetio si deve por mano alla pompa; imperiecoche gli uomini ficilimente credono esser la ragione dove vedono la grandezza: ed il rispettar è principio del persuadersi.

Questi pensieri tanto operarono nella mente-dei cardinali, che , morto Clemente, chiamarono papa il cardinal Braschi; che già finguando era tesoriere della camera apostolica aveva mostrato in tutte le azioni non ordinario splendore. Veramente erano in lui, forse più che in altr'uomo de' suoi tempi, molto notabili l'eccellenza delle forme, la facondia del discorso, la finezza del gusto, la grandezza delle maniere, la generosità dell'animo, procedendo in ogni affare con tanta grazia giunta a tanta maestà, che e la venerazione verso la persona sua, ed il rispetto verso la Sede ne venivano facilmente conciliăti. Vero è che tale generosa natura dava spesso, come suol avvenire, nell' eccesso contrario; perchè s'era bello d'aspetto, volcya anche comparir tale forse più che al suo grado s'appartenesse : l' eloquenza sua sentiva talvolta di eccessiva squisitezza, e la grandezza peccava nop di rado di vanità; del resto, arbitrario e sdegnoso, sopportava malvolentieri che altri ai voleri suoi s'opponesse. Queste erano le qualità di papa Pio. Circa i costumi, e' furono, non che meritevoli di riprensione, degni di lode; e certe voci corse in questo proposito, piuttosto alla malvagità dei tempi che seguirono, che a verità debbonsi attribuire.

Ognuno crederà facilmente che un pontefice di tal natura, sentendo altamente di sè, dovevà anche altamente sentire dell'autorità sua e delle prerogative della sedia apostolica. Nè mancavano incentivi a queste inclinazioni. Covava allora fra quei cardinali che non erano o dall'ignoranza offesi, o dall'ozio, o dalle morbidezze ammolliti, un disegno d'una suprema importanza per l'Italia, e quest'era di ridurla unita sotto un governo confederato, di cui fossero parte tutti i principi italiani, e capo il sommo pontefice. Principal autore di questo consiglio era il cardinal Orsini, uomo di natura piuttosto strana che no , ma dottissimo in materia canonica , ed assai caldo zelatore delle prerogative romane; se ai più pareva che Gregorio VII avesse troppo detto e troppo fatto, pareva all'Orsini ch'ei non avesse nè detto nè fatto abbastanza . ( Gorani , Mémoires secrets des Cours d' Italie , tom . II ). Pure, siccome da cosa nasce cosa, se il pensiere dell'Orsini circa la lega italica fosse stato ridotto in atto, avrebbe partoriti effetti importanti, e dai papi potuto nascere la salute d' Italia, come pur troppo spesso n' è nata la rovina; perchè non sempre ebbero i papi il dovuto rispetto all'autorità temporale dei principi italiani; ed i principi italiani hanno sempre amato invidiarsi fra di loro, e chiamare, per ultimo rimedio, i forestieri in Italia, piuttosto che pensare alla preservazione della comune madre. Quali effetti ne siano risultati e per loro e per tutti , il mondo se gli ha veduti , e gl' Italiani non piangeran mai tanto, che non resti loro a pianger molto più.

Tornando ora al proposito nostro, non potendo Pio allargare, come averbbe voltuto, no bi dominio no h'autorità, perchè l'opinione era contraria, cercò di acquistar fama di splendido sovrano. Debbesi per prima e principal opera mentotovare il prosciugamento delle Paludi Pontine, se non a final termine conduto, certamente per la maggior parte eseguito, con ispesa tando transcendente della proposita della proposit

enorme rispetto allo stato si angusto, con costanza tanto mirabile, che pochi 1750 ceempi si leggono nelle storie degni di ugual commendazione.

Chiamano Paludi Pontine una pianura di cento ottanta miglia quadrate, che si distende in lunghezza fina a ventistete, pe di larghezza fina a otto, più o meno, secondo i luoghi. Ella è terminata a greco dalle montagne della Spina, a più delle quali sorgono le città di Terracina, Piperno e Sezze: a maestro dalle colline di Velletri e dai boschi della Cisterna; a libeccio, a scirecco e al ostro dal mare.

Erano anticamente questi luoghi, e prima che diventassero tanto infami per aere pestilenziale, colti e salubri. Solo un piccolo padule si osservava vicino a Terracina. Pecevi nel gninto secolo di Roma il censore Appio la magnifica via che ancora si chiama col suo nome. Ma, spopolate le provincio per l'atrocità delle guerre, e fatti i terreni incolti, le acque stagnanti soprabbondarono e soprafecero ogni cosa. Poi Cetego, consolo, di nuovo prosciugando, le risanò. Ma le guerre civili le tornarono a peggior condizione; tanto che ai tempi d'Augusto la via Appia appariva solo in mezzo di quel vasto mareso. Tento Augusto, tentarono gl' imperadori suoi successori di ridurlo a sanità, e fecerlo; ma i Barbari che sopravvennero, spensero, con tutti gli altri, anche questo segno dell' uman culto e dell' opere d'ingegno, Così quelle pingui e vaste terre impaludate si rimasero fino ai tempi più moderni, in cui i pontefici romani Leone I e Sisto II applicarono l'animo a volerle proscingare. Aprì il primo il gran portatore della torre di Badino; aprì il secondo il fiume Sisto, ch' è un canale artefatto che attraversa le Paludi per la lunghezza loro, ed è destinato a raccorre tutte le acque superiori per condurle al mare . Ma pè l'uno nè l'altro di questi pontefici regnarono tompo che bastasse a compir l'impresa. Sgomentaronsene i successori, o fecero tentativi inutili. Clemente XIII volle dare sfogo all'acque pel rio Martino, ma non potè, ritraendolo l'enormità della spesa. Finalmente non così tosto fu assunto al pontificato Pio VI, che pensò al prosciugamento delle Pontine, Quattro fiumi, l'Ammazeno, l'Uffente, la Ninfa e la Teppia, non trovando sfogo al mare verso Terracina, sono principalmente cagione dell' impaludamento. Rapini, ingegnere di grido, preposto da Pio alle opere, cavata la linea Pia, condusse le acque al mare pel portatore di Badino, cavò l'antico fiume Sisto, alveò l'Uffente e l'Amazeno. S'abbassarono le acque, si scoversero i terreni, i colli si mostrarono dov' erano le Paludi, la via Appia restituita ai viandanti. Tale fu l'opera egregia di Pio VI.

Non dimostrossi minore l'animo del pontefice negli ornamenti agglunti all'antica Roma. Edificò la famosa sagrestin a lato alla chiesa di San Pietro; opera certamente di molta magnificenza, ma forse di troppo minuta e troppo yas architettura, se si paragona al grandioso stità della Basilica di Michelagodo. Dolsersi anche non pochi che per fondare questo suo edifizio abbia i papa ordinato che si atternase l'antico tempio di Venere, al quale Michelagodo aveva avuto tanto rispetto, che solo il toccarlo gli era paruto sacrilegio. Bellissimo pensiero di Pio altresi fu quello di persuadero, come aveva fatto già fin quando esercitava l'ufficio di auditore del Camerlingo, a pepa Clemente, di ornari IV atticano con un sontusso museo, il quale poi, condotto a maggior grandezza da lui dopo la sua esaltazione, fu chismato Pro-Clementino. Lo arricchi non gran numero di statue, busti, bassirilievi et altre anticaglie di gran pregio, alle quali non mancava mai il motto; det abdia manifecassa di pio Sesto, vanità per certo molto inonecone. Come

Coò cresceva Ioma sotto Pio in bellezza ed in isplendore ogni giurno coà, visitata da piro poenti principi d'Europa, lasciava in loro riverenza e maraviglia, così la magnificenza che crescova, suppliva alla fode che manaviglia, così la magnificenza che crescova, suppliva alla fode che manavignia con possibili della soluzioni propi mossi da si sentussi apparati, non rimettevano di quella venerazione che avevano sempre avuto verso la sedia Apostofica. Quanto alle nuove dottrino filosofiche, che parlavano tanta umanità, poche radici avevano messo in Boma; non che i gculli pensieri non vi fossero graditi, avavano messo in Boma; non che i gculli pensieri non vi fossero graditi, ima prorthè gli autori Ioru, mescalondo, come facevano, tempi dissomigliantissimi i ed attribuendo a certi effetti cagioni non vere troppo in sè stessi si compiacquero di condannar le romane cose. Tal era Roma, tanto sempre a sè medesima conforme, che, mancate l'armi, consendò con la fede, camanda le nele, comandò con le pompe, ritraendo sempre in ogni fortuna di quella grandezza che, per ispecial privilegio del cielo, pare in lei congenita e naturale.

Mentre così in varie parti d'Italia più o mono si cancellavano, per benefizio dei principi e per ammaestramento dei buoni scrittori, le vestigia che i tempi barbari avevano lasciato nelle instituzioni dei popoli, e che evidentemente vi si procedeva verso un vivere sociale più generoso e più mite, poco e nissun cambiamento si osservava in altre parti della medesima provincia. La monarchia piemontese era la più ferma di tutte le monarchie. poiche in lei non si videro mai, come in tutte le altre, o rovine nella casa: regnante, o rivoluzioni di popoli. Del quale privilegio, se si vorrà ben dentro considerare, apparirà prima e principal cagione essere la potestà assoluta del principe, giunta con uso moderato della medesima. Poi mancavano le occasioni dell'ambizione dei potenti, perciocchè, trovandosi il Piemonte posto tra la Francia o l'Austria, altro non avrebbe partorito l'ambizione di un potente, anche fortunata, che render sè od il paese suddito o dell'una, o dell'altra; nè mai chi avesse voluto imitare un duca di Braganza, avrebbe potuto venir a capo della sua impresa. S'aggiunse, che i principi di Savoia governarono sempre gli eserciti loro da loro medesimi, nè potevano sorgere capitani di gran nome, che potessero, non che distruggere, emulare la potenza dei principi .

Da questo e degli eserciti moto grossi nacque la maravigliosa stabilià della monarchia piemontese. Ne procodette, o titre a ciò, in quello Stato una opinione generale stabile, che, da generazione in generazione propagandosi; rende questa monarchia somigiante alle repubbliche, nelle quali s, e cangiano gli uomini, non cangiano lo massime no le opinioni. Adunque gli ordini antichi si erapo conservati intileri; le opinioni nuove poco vi alligavano.

Ciò non ostante alcuni segni, sebben deboli, di cambiamonto, si ravvisavaon negli Stati del rei di Sardegia, massime circa la ccelesiastica disciplina. Imperciocchè, tolte con provvidissimo consiglio del ro Vittorio Amedeo II, le pubbliche scuole al gesuiti, e fornita l'università degli studi di ottiria professori, incominciarono le dottrine dell'anutchità cristiana a diffondersi. I

umm Green

tre bibliotecari dell'università, Pasini, Berta e Pavesio, uomini di molto 1889 sapere e pietà, promossero la studio delle opere scritte dai difensori di quelle dottrine: Vaselli ne arricchi la libreria del ro.

Regnava Vittorio Amedeo, terzo di questo nomo, principe di animo generoso, di vivo ingegno e di non ordinaria perizia nelle faccende di Stato. Contaminava la sua buona natura un amoro eccessivo della gloria militare: quindi ordinò e mantenne in piè un esercito grosso fuor di misura : il che rovinò le finanze, che tanto fiorivano ai tempi di Carlo Emmanuele, suo nadre, sparse largamente nella nazione la voglia delle battaglie, e diè favor eccessivo e potenza ai nobili , soli ammessi a capitanar le soldatesche . Ognuno voleva essere, ognuno imitar Federigo re di Prussia. Certamente, so immortali lodi si debbono a Federigo per aver difeso il suo reame contra tutta l'Europa, gran danno ancora le fece per avervi introdotto coll'esempio suo un eccessivo umor soldatesco, ed aver messo su eserciti smisurati. Gli altri potentati, o per fantastica imitazione o per dura necessità, furono costretti a far lo stesso; poi venne la rivoluzione di Francia, che dilatò queata peste ancor di vantaggio; poi surse Buonaparte, che la portò agli estremi, ed altro non mancherebbe alla misera Europa per aver la compita barbarie, se non che ella facesse marciare, a guisa degli antichi Galli e Goti, coi combattenti ancho i vecchi, le donno ed i fanciulli. Certo ne libertà alcuna . ne ordine buono di finanza, nè civiltà durevole potrà mai essere in Europa, se i principi non si risolvono a por giù questi loro eserciti sterminati. Questi sono gli obblighi che le generazioni hanno a Federigo.

Ma, tornando a Vittorio, tento era in questa bisegna infatuato, che soleva dire ch'e ifaceva più stima di un tamburion, che d'un letterato, benchè poi riuscisse migliore che di parole: perciocchè i letterati occarezzava e premiava, e du sava anche con lore molto famigliarmente. Ma le armi prevalevano, quindi non solamente fu dissipato il tesoro lasciato da Carlo, ma i debiti dello Stato, non ostante che le imposizioni s'aggravassero, tanto s'ammontarono, che sommavano, nel 1789, a meglio di cento milioni di rie peimontasis, che sono più di centoventi milioni di franchi. Le cariche civili ed ecclesiastiche, conferivansi solo si nobili ed agli abbati di corte. Ad una generazione di magistrati integerrimi e capaci, e di vesovoi santi e dotti), successero qualche volta magistrati e vesovoi poco atti per dottrina, e fora anche mono per costume a reggere gli ulfizi loro.

Pure florivano le scienze; florivano anche, ma non tanto, le lettero, Quanto alle contesse circa l'ecclesistica disciplina fra il romano pontefice di principi di casa austriaca, il re Vittorio, contuttoche pensasse da illuminato ristiano in materia religiosa, aveva, per amort di quiette, ordinato che mai non si parlasse o scrivesse nà pro nè contro la bolia Unigenitar, nè mai si trattasse dei quattro capitoli della Chiesa gallicana, chè anzi, sicome questi capitoli erano apertamente insegnati e costantemente difesi dall'univerati à di Pavia dopo le riforme fattero da Giuseppe III, aveva, a petizione de cardinale Gerdil, uomo dotto, ma romano in occesso, probiblo che i sudditi andassero a situativa e il qualtra università. Ils et tali opinitori più piullaluvaro,

quanto più si volevano frenare.

Da quanto abbiam finora discorso si può raccogliere che il paese d'Italia,
il quale ne sta ai passi," e doveva il primo esser percosso dalla tempesta,
trovavasi sotto sembianza forte, in non poca debolezza; poichè, se aveva esercitio grosso e pieno di buoni soldati, che aveva certamente, governavasi

To work Google

1789 questo esercito da udiciali più notabili per nobilità, che per esperienza di guerra; l'arario penuriava per debiti e per dispendio esorbitante; la superiorità dei nobili, odiosa a tutti. Perciò vi covava qualche mal umore, crescendo dall'una parte la superbia per sospetto; dall'altra l'ambizione per dispetto.

Se la monarchia piemontese era la più ferma delle monarchie, la repubblica di Venezia era la più ferma delle repubbliche. Coloro i quali credono essere le ropubbliche varie e turbolenti, nè poter la quiete sussistere che nelle monarchie, potran vedere nella veneta una repubblica più quieta di quante monarchie siano state al mondo, eccetto solo quella del Piemonte . Passò gran corso di secoli senza turbazioni; fu percossa da potentissime nazioni, da Turchi, da Germani, da Francesi; trovossi fra guerre atrocl, fra conquiste di popoli barbari , tra rivoluzioni orribili di genti : Roma stessa fulminava contro di lei. Pure conservossi non solo salva in mezzo a tante tempeste, ma nemmeno ebbe bisogno di alterar gli ordini antichi. Tanto perfetti erano i medesimi, e tanto s'erano radicati per antichità! Pare a me che più sapiente governo di quel di Venezia non sia stato mai, o che si risguardi la conscrvazione propria, o che si miri alla felicità di chi obbediva. Per questo non vi sorsero mai parti pericolose; per questo certe nuove opinioni non vi si temevano. Solo da biasimarsi grandemente era quel tribunale degl' inquisitori di Stato per la segretezza, l'arbitrio e la crudeltà dei giudizi : pure era volto piuttosto a frenare l'ambizione dei patrizi che a tiranneggiare i popoli. Nè sola Venezia ebbe inquisitori di tal sorte, perchè i governi che non gli hanno per legge stabile, se gli procurano per abuso; e non so se muovano più il riso o lo sdegno certuni, che tanto romore hanno levato contro il tribunale suddetto, e cho anche presero pretesto da lui di distruggere quell' antica e santa repubblica. Del resto, la provvidenza di lei era talo, che e l'umanità vi trovava luogo, e le gentili discipline vi si proteggevano. Ma la lunga pace vi aveva ammollito gli animi, o se vi rimanevano ordini huoni, mancavano uomini forti per sostenerli. Diminuita la potonza turchesca, e composte a quiete le cose d'Italia, perchè accordate rispetto al ducato di Milano ed al regno di Napoli , tra Francia , Austria e Spagna, posò intigramente le armi la Repubblica, e credette colla sola sapienza civile potersi preservar salva noi pericoli, che radi ancora si rappresentavano. Ma vennero certi tempi strani, in cui la sapienza civile non poteva più bastare senza la forza; troppo rotti e troppo enormi dovevano essere i moti: la sapienza civile stessa era venuta in derisione. Così Venezia verso l'ottantanove, stimata da tutti, temuta da nissuno, se era capace di risoluzioni prudenti, non era di risoluzioni gagliarde; l'edifizio politico vi stava senza puntello; una prima scossa il doveva far revinare.

Assai diversa da questa mostravasi, quanto al vigore degli animi, la condizione dello repubblica di Genova. Nissun popolo si è veduto meno dai suoi maggiori degenerato del genovese. Fortezza d'animo, prontezza di monte, anore di liberta, attività mirbulle, cività anore mista con qualche rozzezza ma esente da mollezza; un osare con prudenza, un perseverare non sezza ostinzaziole, ogni cosa insomma ritragge acoros in lui di quel popolo che resistè ai Ronani, battè i Saracini, pose negli estremi Venezia, distrusse Pisa, conquistò Sardegna, produsse Coffonbo e Doria, casciò dalla sua città capitale i soldati d'Austria, e sei destini in questi ultimi tempi non fossero stati tonto contarri alla missere lladia, ferse i

Liguri avrebbero lasciato al mondo qualche bel saggio di valore e di virtu . 1789 Ma parlossi d'indipendenza con la oppressione e di libertà con la servità, e gli animi , distrutti fra delci parole e tristi fatti , non poterono nè accendersi al bene, ne vendicarsi del male. Era in Venezia un acquetarsi abituale alla sovranità dei patrizi, perchè era non solamente non tirannica, ma dolce, e perchè era da principio presa, e non data. Era in Genova un vegliare continuo, una gelosia senza posa nell'universale verso la sovranità dei nobili, non perchè tirannica fosse, ma perchè era stata, non presa da chi comandava, ma data da chi obbediva. La lunga quiete aveva fatto posar gli animi in Venezia: le sette, le fazioni, le parti, ora rompendo in manifesta guerra "civile, ora sottomettendo la patria ai forestieri, avevano mantenute in Genova gli animi forti e le menti attente. Era nel paese veoeto gran ricchezza con ampio territorio e fertile; era nel Geoovesato grao ricchezza con angusto territorio e sterile; perciò là si poteva conservar l'acquistate posando, qua bisognava conservarlo operando. Era in Venezia chiuso a plebei il libro d'oro; era in Genova aperto: possente stimolo a chi aveva avuto più antica la natura che la fortuna. Sicchè non dee far maraviglia, se risplendeva Venezia più per delicatezza dei costumi che per forza, e se pel contrario era più conspicua in Genova la forza che la delicatezza. Quanto alle opinioni, quelle relative allo Stato poco sapevano di cambiamento, quelle relative all' ecclesiastiche discipline, assai. Quindi Porto-Reale era in favore, e molto largamente si pensava sull'autorità del papa. Tal era Genova, non cambiata dai secoli : e le antiche querele sulla natura de' suoi abitatori al molto amor patrio suo, sempre molesto ai forestieri piuttosto che a verità, debbonsi attribuire.

Se Venezia dimostrava quanto possa per la felicità dei popoli e per la stabilità degli Stati l'aristocrazia temperata dal costume, se Genova c'insegnava quanto possa pel medesimo fioe la maniera stessa di governo, temperata dal costume e dalla gelosia del popolo, dimostravalo Lucca con l'uno e con l'altro, e di più col freno di una sottile investigazione sul procedere tanto dei nobili, quanto dei popolari. Era in Lucca quest' ordine, che chiamavano discolato, e rappresentava l'antico ostracismo d'Atene, e la censura di Roma, che quando alcuno, o nobile o popolano si fosse, trascorreva i limiti della modestia civile, o dei costumi buoni, tosto tenevasi Discoluto, scrivendo ciascun senatore il suo nome in sur uoa polizza; e se venticioque polizze il dannavano in tre Discolati successivi, ei s'intendeva mandato a confine od in esilio. Tenevasi il Discolato ogni due mesi : il che era gran freno agli uomini ambiziosi e scorretti. Pure, siccome sempre il male è vicino al bene, quella continua e minuta inquisizione, col timore che ne nasceva, rendevano di soverchio gli uomini sospettosi e guardinghi; perfino l'onesta piacevolezza era sbandita dal conversare lucchese, ed una terra, oltre ogni credere dolce e gioconda, era abitata da gente grave e contegnosa.

Ne minor gebesia era verso i giudei; quiodi si chiamavano dall' estaro; oji, deposto il magistato, si sottomettevano a sindicato, o vogliam dire de esame: seduti in lugo pubblico, poteva ognuno accusarli di gravane; codificiosari espersosi lenevano registro e facovano rapporto al Senato che giudicando, assolveva o condannava. Così erano in Lucca giudizi integerrimi, primo e princialo fondamento alla contentezza del popoli.

Ma se vi si dava ad ognuno il suo, vi si largiva il necessario al bisognoso perchè a chi voleva aprir traffichi, o era stato danneggiato dalle stagioni, si Borta AL 4814. fornivano o denari dall' erario, o generi dai magazzini del comune. Così mite. provvido e libero era il reggimento di Lucca. Così ancora facilmente si vede che nei paesi d'Italia, che non erano stati dati in preda dagl'imperatori a principi assoluti od a signori arbitrari, erano state ordinate la giustizia e la libertà, non impronte e superbe favellatrici, come in altri paesi, ma fondate su buoni statuti, sull'assenza di eserciti esorbitanti, sulla modestia di chi reggeva , sulla natura sottile ad un tempo ed assennata degl' Italiani. Che poi questi ordini fossero perfetti per fondare una compita libertà, nè io, nè altri credo che s' ardirà dire. Ma dove sia questo genere di perfezione, per me nol so ; poichè ne anco credo che sia dove le soldatesche sterminate possono conquistare e recare a servaggio, non che la patria, una ed anche più parti\* del mondo. Che se poi solo ed unicamente si volesse giudicare della bonta dei governi, argomentando dall'infrequenza dei delitti, certamente si affermerebbe I governi di Venezia, di Genova, di Lucca e di Toscana essere i migliori. Va con questi, se però non è superiore per bontà, quello della repubblica di San Marino. Vive da dodici secoli la repubblica di questo nome, appena nota al mondo per fama. Quivi virtù senza fasto, quiete senza tiranpide, felicità senza invidia; quivi nobiltà solo per chiarezza di natali, non per dritti oltraggiosi, nè per privilegi, nè per desiderio di dominazione; quivi popolo occupato ed industrioso, e come fra nobili temperati, così ne irrequieto, ne tirannico. Fortunate sorti, per cui tolta l'ambizione dalle due parti, solo rimasero gli affetti conservatori della società. Rovinavano per lunghi anni intorno a San Marino i regni, rovinavano le repubbliche, si straziavano gli uomini per civili e per esterne guerre : sul Titano monte perseverarono i Sammariniani in tranquillo stato, ed smici a tutti: dall'alto e dal sereno miravano le tempeste. Volle l'ambizione moderna introdursi in quei placidi recessi, ma fu l'opera indarno, come fia da noi a suo luogo raccontato: l'inveterato e dolce aere resistette al pestilenziale soffio. Un Consiglio di sessanta, nominato primitivamente dai capi di tutte le famiglie adunati in generale congresso, o vogliam dire a parlamento, e che chiamavano aringo, poi rinovellato da sè stesso a misura delle vacanze, e due consoli semestrali, col titolo di capitani del comune, reggono lo Stato. Hanno i capitani la facoltà esecutiva: avevano anche anticamente, a norma degli antichi consoli di Roma, parte della giudiziale, ma questa poi cesse a uomini chiamati dall'estero dal Consiglio sotto nome di podestà : rimase ai capitani l' ufficio di paciali. Sono i capitani e così ancora i podestà, per gli atti del loro ufficio soggetti al sindacato, che è il modo della legge delle obbligazioni, o, come dicono i Francesi, della risponsabilità, trovato dagli Italiani per la guarentigia dei dritti . L'equalità civile consola San Marino . i costumi il conservano, la povertà, sicuro scudo contro i forestieri . Nulla ei desidera negli altri, nulla gli altri desiderano in lui, perchè i buoni hanno a schifo i vizi , la quiete non piace ai turbolenti , nè la libertà ai corrotti .

Regnava in Modena il duca Ercole Rinaldo di Este, ultimo rampollo di una casa da cui l'Italia rionosce tanti benefigi di geniliezza, di dottrina e di lettere, come se fosse ordinato dai cieli che non solo ogni reggimento italiano, ma anocra ogni sangere sovrano, eccetto quel di Piemonte, dovessero andare spenti nei calamitosi tempi che vedemmo. Era il duca Ercole principe depone de soni maggiori, se non che forse la strettezza nello spendere era tale che sapeva di miseria. Pure dubitar si potrebbe, se tale misità in lui si debba a vizio. O da virità attribure: cerchè e danile venti

giudicar si dovesse, e dalla natura sua, che era previdentissama, surebbe tradogno anzi di lode, che di biasimo. Ceto, era in lui marvajidiosa la previdenza, e non so se i posteri mi crederanno, perchè chi solo a rinomati
filosofi fu attributo, quando dirò che il duaz Ernole, con chiaro de vidente
discorso predisse, parecchi anni prima dell'ottantanove, il sovvertimento di
Francia e la rovina d'Europa. Aggiunse con voce qualmente profetora, che
la Francia perderebbe la sua preponderanza, che tutte le potenze si sarebbero
collegate contro di lei, e che nissuna l'avrebbe siuttata. Principe buono ed
avverso agli ordini feudali, affermava ch' essi erano più funesto fiagello all'umana generazione che la guerra e la peste, ne mai comportò a nobli le
unsolenze. Principe religioso, seppe tener in freno il clero e Roma, perchè
e voleva intiero il domino dei souò, e si ricoradva del tratto di Ferrara. Fiorirono maravigliosamente al tempo suo le lettere in quella parte d'Italia: finì
la casa d'Este simile a lei, nell'antico estume presverando.

Ora, per raccogliere in poco discorso quello che siamo andati finora largamente divisando, si vede che se apparivano in Italia desideri di riforme. non apparivano semi di rivoluzione: che questi desideri risguardavano parte lo stato politico, parte la disciplina ed il governo della Chiesa; principalmente una evidente impazienza vi era surta di quanto rimaneva degli ordini feudali. I principi i primi mostrarono di volere, e mandarono ad effetto non poche riforme, il che fece nascere generalmente desiderio e speranza di veder condotta a compimento la macchina delle instituzioni sociali. Tutte queste cose assecondava la filosofia tanto squisita di quei tempi, non quella, dico, turbolenta e sfrenata, che non s'intende come alcuni chiamino filosofia, ma quella che desiderava maggior moderazione nei potenti, e maggior felicità nei deboli. Imperciocchè la religione, divenuta ricca e potente per opera dei gesuiti, lusinghiera e comportatrice di ogni cosa al potenti, in troppo minor cura aveva, di quanto si convenisse, coloro i quali, secondo i precetti del suo divino autore, suoi figliuoli prediletti esser dovrebbono, chè quanto a dire i deboli. In ciò volle supplir la filosofia, e fecelo fintantoche uomini senza freno, di lei troppo enormemente abusando, empierono il mondo di sterminj e di sangue, come altre volte uomini senza freno, troppo euormemente ancora della religione abusando, avevano i secoli spaventato con stragi e con ruine. A questo, erano in alcuni luoghi della Penisola uomini rozzi, ma forti, in altri uomini gentili ma deboli; di nuovo in alcuni armi deboli, ma opinioni tenaci; in altri armi forti, ma eccessive, e per questo medesimo che eccessive erano, non sufficienti. Del resto, se erano in Italia desideri buoni, non erano ambigioni cattive; non solo non vi aveva speranza, ma neanco sospetto di rivoluzione, e gl'Italiani hanno natura tale che, se van con impeto, maturano con giudizio.

Tale era Italia, quando, giunto il secolo verso l'anno della salute nostra 1789, si manfestarono in Francia, provincia solita a muovere co suos moti tutta l'Europa, inclinazioni e cambiamenti di grandissimo momento. Destarono queste novità divere speranze e diversi timori in Italia, secondo la diversità degl'ingeggi e delle passioni. In questi crebbero le speranze, in quelli i timori; in alcuni comicariamo a sorgere le ambizioni; j principi si ristettero dalle riforme per sospetto, i popoli più le desiderarono per l'esenni pio: tutti credettero che per la visinanza del luoghi, per la frequenza del commercio, per la comunanza delle opinioni, novità di una suprema importanza svererbeber di la, come siè erano avvenute di cua da modi.

## STORIA D'ITALIA

#### LIBBO SECONDO

........

Rivalusoni in Francia, e lore cagioni ed effetti. Lora effetti negli altri passi d'Europa, massime in Italia. Proposizione di una lega talica. Vera natura del tratato di Filinis. Morte di Leopaldo, imperatore d'Alemagna; assimo di Francia. Il Mustira e la Prussia in guerra con questo pobrava. Risoniani della Sardegna, di Venezio, di Nopoli, di Genova, del Propa e della Toscana. Umori dei popoli in Italia opiniani delle due parti controle. Propara della Toscana. Umori dei popoli in Italia opiniani delle due parti controle. Arti del governi di Italia opiniani delle due parti controle. Arti del governi di Italia controle di Nivaliani del 192. Egli dichiara la guerra al re di Sardegna nel mese di settembre. Fotti d'armi nella Savoja e nella contro ati Vizza ra i Francesi e il Piemoniosi. Dispersione di questi ultimi nelle due provincie. Esse vengono in postati dei primi. Fuga lasgimenole dei figuranzati francesi dalla Savoja. Rioluzioni del re Vittorio Amedio in un caso tanto improvvito e tanto perioloso.

1:30 Le mutazioni fatte in Italia da principi eccellenti non partorirono che l'32º bene: quelle fatte da un principe giusto e buono in Francia, non solo non fruttificarono quel gioramento chi ei s'era proposto, ma originarono ancora orribili disgrazie. Della qual differenza chi volesse investigar le cagioni, avrà a considerar in primo luogo le opinioni el di costunii che prevalevano a que tempi in quel regno, poi le leggi che il governavano, e finalmente lo stato dell' erario.

Quello spirito di beevolenza verso l'umana generazione, il quale era privaleo in Europa a questi tempi, aveva messo più profionde e pui larghe pradicii in Francia che in qualsivoglia altra provincia, si perchè dalla Franca mederisma, quais di fonte principale, derivava, si perchè la civiltà degli uumini, in questo parse era molt'oltre proceduta, e si finalmente perchè, serando essi d'indiole volubile, fina nascere spesso le mode ed i tempi, e le mode ed i tempi poscia gii governano. Così era allora fempo d'umanità, ci siccome questa à una nazione che per la prontezza delle mente e per la grandezza dei concetti, da facilmente l'orgi estremi così nel bene come nel male, e sempre si governa coi superlativi, così questa universale benevo-lezza era diventata eccessava, estendendosi anche a certi fini che toccano la rardre ed le governo, e ciò no senza pericolo dello State; piochè, se è

necessario allettar gli uomini con l'amore, è anche necessario frenarli col reditimore, più potendo in loro l'ambizione e l'altre male pesti, che la grati-1794 tudine.

In tale disposizione di animi non solo erano divenuti, più che non fossero mai stati, odiosi i residui degli ordini feudali, ma ogni leggier frenc che dal governo venisse, era riputato duro e tirannico. Da questo procedeva che con riforme utili si desideravano anche riforme disutili, o pericolose.

Queste opinioni ricevevano possente incentivo da quelle che s' erano formate e sparse a itempi dell'ultima guerra d'America, si opportunamente intrapresa e si generosamente condotta, dalla Francia: esser dani volonitari le contribuzioni dei popoli, dover essi e della necessità loro e della quantità giudicare; esser la nobittà non necessaria, anzi pericolosa allo Stato; il re, capo, non sovrano; il clero, consiglio, non ordine i e richiamavanio alla semplicità antica; la religione dover esser libera. A questo seguingevasi una tale tronrezza per gli oppressi, che, se mancavano i veri, se cercavano i supposti per sifogar la piena di tanto amore; poicibé ogni punito ed ogni imposto riputavansi oppressi, ed un gran di sale che si passase faceva si che si gradava tironudo. Le ambiatisi si mescolavano alio dolci all'ezioni, ed alcuni fra i popolani, vredendosi favoriti dall' opinione, volveano diventar potenti, con saltre alle diguita del alle cariche dello Stato.

Quest' erano le improntitudini popolari; ma la fertia era anche più grave, e più dentro pentrara nelle viscere dello Stato; conciosistable coloro fra i nobili che avevano militato in America eransi lasciati ridurre, si per l'esempio, esi ancora sospinit da una illusione benevola, credendo che un'americana pianta potesse porter buoni frutti in un terreno europeo, non adatto, adritti, desderavano l'introduzione da la corona; ed oltre alla equalità dei dritti, desderavano l'introduzione di qualche ordine popolare nell'antica constituzione del regno. Piacevano loro le forme della constituzione del regno. Piacevano loro le forme della constituzione del regno. Piacevano loro le forme della constituzione per le novità, alcuni per le antiche cose, e così si indeboliva questo propugnacio della corona in un tempo in cui ella ne aveva più biogno.

Ma i più fra coloro dei nobili che o per coscienza o per interesse perseveravano nelle massime antiche, e rimanevano fedeli olla corona tale quale era durata da tanti secolii, davano novella forza, certo per orgoglio mal misurato, alla poterna popolare che sorgeva; imperciocche è più insolenti si mostravano nelle ville e esstelli loro, e più duramente esigevano gi abborriti dritti (redulii, credendo con maggior forza doversi tener quello che ai temeva di predere. Ciò tanto maggiormente si osservava, e tano maggior odio creava che quella parte dei nobili che inclinavano a novità, avevano i medesimi ordini intieramente dismessi o grandemente moderati el i restanti con molta massuetudine riscuotevano. L' odio saliva alla corono, perchè questi nobili arroganti erano appunto quelli che facevano maggior dimostrazione in favore delle prergative e della potenza regia.

No queste erano le sole cagioni di novità. Certo è che i vizi maggionmente allignano fri gimadi che fra il popolo. La le essendo la natura umana che tanto più si corrompe quanto ha più modi di corrompere e di corrompersi, ne bastano le gentilii dottrine a raffrenar quest' impeto, poichè esse meglio servono di seuso che di freno. Qiundi era sutta fra i ricchi una tale dissolutezza di costumi che ne fu tolto alle persone loro quel rispetto che già avere totto ai loro dritti l'opinione. L'ozio, il lusso, i piaceri assivi, i piaceri infami erano giunti al colmo , nè alcuno era contento alla condizione sua ; chè , nata l'ambizione, niuno voleva stare , ognuno voleva salire , od ogni modo era riputato buono , o di pecunia accatata che si fosse, o di meretrice compra , o di bugia , o di colunnia. Tanta era stata la male il caccia dei tempi della reggenza . Il vizio s'era introdotto nella corte stessa, nè bastava , non dirò a sana gili amini, ma a conteneri il esempio del re, per verti di costumi integerrimi. Ma siccome i popoli creduno che le corti s'informino sul nodello dei re, così i Francesi, vedendo una corte sociamata , rimettevano oggi giorno più di quell'amorto che in tutti socialhamo mata , rimettevano oggi giorno più di quell'amorto che in tutti socialhamo

portato ai re loro . Il perverso influso era tale, che ne furono contaminati anche coloro che dovrebbero avere in sè più di sacro e di venerando. L'alto clero, posto da Dio per esempio e per modello ai fedeli era diventato scandaloso per ogni sorte di corruttela. Non pochi fra i prelati, abbandonate le sedi o gli ovili loro, se ne givano a Parigi per ivi far opera a diventar ministri, o mostra di ozio, di lusso e di lussuria; nè era raro il vedere ecclesiastici di primo grado fare o dottori politici, o i corteggiatori di dame nelle conversazioni si pubbliche che private, e tra di loro alcuni, poste le mani violentemente nel proprio sangue, terminarono una vita infame con modo ancora più infame. In mezzo a tutto questo scemava fra i popoli il rispetto verso la religione; ed è una fra le tante maraviglie di questi tempi strani, che i vizi dei prelati tanto, e forse più, abbiano contribuito all'incredulità del secolo, che gli accazionati filosofi con gli scritti loro; poichè se questi davano gli argomenti, quelli davano la materia. In tal modo la potenza, separatasi prima dalla virtu, separossi anco dal rispetto, suo principal fondamento. La virtu medesima, sbandita dalla città e dalle curie, ricoverossi fra i modesti presbiterii dei parrochi e fra gli umili casolari dei contadini. Dal che ne nacque più forza alla potenza popolare; perciocchè credessi là esser la buona causa dov'era la virtu, e la cattiva dov'era il vizio.

A questo si aggiungeva, che a gran pezza l'entrata non pareggiava, l'uscita dello Salto, deplorabil frutto dei concetti smisurati di Luigi XIV, del voluttuoso vivere di Luigi XV, e del profuso spendere della corte di Luigi XVI, and concerche questo principe se ne vivese per sè molto paramento. Questo difetto nell'entrata era giunto a tale sul finire del 1786, ch' era per nascere una gran rovina, se presto non vis i rimediava.

In cotal modo scomposte le cose, passata la forza dell'opinione dai nobil si popolani, dai ricchi ai povert, dai prelati ai curati, e manesto il denare, principal nervo dello Stato, si vedeva che, ove nascesse un primo incitamento, un grande sovvertimento sarrebba ecodutto. Ne la natura del re, dolce e buona, era tale che potesse dare speranza di potere o alloatanare dirizzare on norma certa ed a posta sua gli accidenti che si temerano.

Qui nacque un caso degno versimente di cterre lagrime, e pur non raro nelle memorie tramandate dagli storici. Tanto à la natura umana sempre più consentanea a ès stessa nel male che nel bene, o tanto sono cupe le ambizioni degli uomini. Volevasi da tutti, comu opinione portata dai tempi e come cosa utile e giusta, un equalità civile, una equalità d'imposte, una sicurezza delle persone, una riforma negli ordini giudiziali, una maggio rafichezza nello serivere. Era il re inciniato ad accomodar le cose ai tempi, per quanto la prudenza e le prerogative della corona, tanto salutari in un came vasto, e di nua nazione vivace e mobile, il comportassero. Ma la

setta aristocratica, composta principalmente dai Parlamenti, dai Pari del trerego, dai prelati più ragguardevoli, dai nobili più principai; le secondata da un principe del sangue, del quale se fu biasimevole la vita, fu ancio più lagrimevole il fine, precocuparono il passo, e vollero farsi capi e guidotori dell'impresa. In questo il pensier ioro era di cattivarsi con allettive parole la benevolenza del popolo, e diminatire, con l'aumento della propria; l'autorità della corona. Forse i primi e principali autori di questo disegno miravano più oltre, velando con parole denotanti amore di popolo, pensieri colpevoli di mutazioni nella famiglia regnante:

Quale di questo sia la verità, i capi di questa setta ai prevalsero molto opportunamente per arrivar ai fini loro di un errore commesso dal governo, il quale diede occasione alla resistenza loro, e fu primo principio di quel fatale incendio che arse prima il nobile reame di Francia, poi, propagatosi per tutta Europa, vi traese tutto a scompiglio ed a rovina. Il re, invece di cominciar l'opera dalle riforme tanto desiderate dal popolo, poi ordinar le tasse, volle principiare a por le tasse, poi far le riforme. Quindi l'amore cominciò a convertirsi in odio, la setta nemica alla corona se ne prevalse. Adunque avendo egli pubblicato due editti, uno perchè si ponesse una imposta sopra le terre, e l'altro perchè si ponesse una tassa sulla carta bollata, il Parlamento di Parigi, non solo fortemente proteatò, ma ancora più oltre procedendo, ordinò che chiunque recasse ad effetto i due editti, fosse riputato reo di tradimento e nemico della patria. Quest' era il momento d' insorgere da parte del governo, e di dar forza alla legge, e di aggiungere al tempo stesso qualche editto contenente riforme e giuste per sè, e desiderate dal popolo: ciò avrebbe preoccupato il passo. Ma egli, rimetteudo dall'opera sua , lasciò andar non eseguiti i suoi editti. Quindi crebbe l'ardire del Parlamento, che, volendo usar la occasione di guadagnarsi le grazie del popolo a diminuzione dell'autorità regia, passò ben a ragione ad abbominare con pubbliche scritture, e con parole infiammative le incarcerazioni arbitrarie; poi statuì, annuendo ad una convocazione degli Stati generali, non essere in facoltà aua nè della corona, nè di tutti due uniti insieme, trar denaro dal popolo per via di tasse : la sola volontà del re non bastare a far la legge . nè la semplice espressione di questa volontà poter constituire l'atto formale della nazione: essere necessario, a volere che la volontà del re debbe trarsi ad effetto, ch'essa aia pubblicamente secondo le forme prestabilite dalla legge; tali essere i principii, tali i fondamenti della constituzione francese; sapere il Parlamento che si volevano sovvertire i dritti pubblici per stabilire il dispotismo; la libertà comune esaere in pericolo; ma non volere nè potere a tali rei disegni dar la mano, anzi volere opporsi, nè mai permettere che gli essenziali dritti dei sudditi fossero conculcati e mesai al fondo: poi , rivoltosi al re, gli intimò non isperasse di poter annullare la constituzione, concentrando il parlamento nella sola sua persona.

Bispose risentitamente il re, che quello che s'era fatto era fatto secondo gli ordini fondamentali dello Stato, one s'intomentessero in afinit' di governo, percibi di ciò non avvenno autorità di sorte alcuna; che rano i Parlamenti del regno di Francia cordi di giustizia, abili alco a giudicare in masterio civili e criminali, ma non avven autorità ne legislativa nha mministrativa; la volontà del re non potersi, senza perciolo no senza un nonovo e funesto combiamento nella constituzione del regno, soggettare a quella del magistrati; se ciò fissecombierabbeta il monarchia in aristocrazia di magistrati; badesero a far il 175 debto loro como giudici, e lasciassero il governo delle cose pubbliche a chi 175 per antico consetudine e per constituzione il avvea in mano; considerassero quanta leggi erano state fatte in ogni tempo dai re di Francia, non solo aenza il consenso, ma ancora contro la volonta dei Parlamenti; la registrazione non essere approvazione, ma solo autenticazione, nè altro in questo fare i Parlamenti, che le veci di notari del regno; che quest'erano le forme, questi i precetti ai quali e'si dovevano conformare, e se nol facessero, si til contingerabb.

Tal era la contesa nata in Francia fra il re el i Parlamenti circa le preogative e l'autorità della corona. Intunto ogni pubblico affire era sopratenuto, perchà i Parlamenti di provincia, come quello di Parigi, o avevano cessato di per sè stessi l'ufficio, o erano dall'autorità regia sospesi. Volle il re rimediare con la creazione della corte plenaria, ma prorruppe il Parlamento n un'asprissima, protesta: protestarono i Pari del regno, il clero stesso titubavo.

Intanto uomini faziosi di ogni genere, o stimolati espressamente dai capi della parte di Parlamenti, o valendosi aconociamente della occasione offerta dalla resistenza loro per macchinar novità, andavano spargendo in ogni luogo semi di discordia e di anarchia. Tumultuavasi a Grenoble, a Rennes, a Todos ed in altre sedi di Parlamenti; orribili scritture usotte in Pangi chiamavano tiranno il re, distruttore dei diritti del popolo, oppressore crudelissimo; esortavansi le genti a levarsi i, a disvelare e puini; gio oppressore.

Avendo il re trovato in vece d'appoggio, opposizione e resistenza nei Parlamenti, nelle nobiltà ed in una parte del clero, dovette necessariamente voltarsi verso il popolo, e fondar l'autorità sulla potenza dei più, giacchè i pochi l'abbandonavano. Così era fatale che le prime occasioni delle enormità che seguirono, siano state date da coloro ai quali più importava di evitarle. e che ne furono alle fine le miserabili vittime. Adunque fu chiamato ministro il ginevrino Necker, e con lui altri personaggi consentanei al tempo. Si sperava bene, il popolo esultava. Convocaronsi i nobili del regno, convocaronsi gli Stati generali. Prevalse in sul bel principio la parte popolare, siccome quella in favor della quale operavano i tempi. Decretossi dapprima, del qual consiglio fu autore Necker, fosse doppio il numero dei deputati del terzo stato; poi sedessero i tre ordini, non separatamente, ma in comune; poi si deliberasse, non per ordini, ma per capi; il che diede del tutto la causa vinta ai popolari. Gli ordini uniti presero il titolo di assemblea nazionale. Erano portati al cielo: non si parlò più dei Parlamenti, quantunque eglino con opportune scritture si fossero sforzati di riguadagnarsi quel favore che per un puovo empito popolare si era voltato all'assemblea.

L'assembles nazionale, ottenuta la superorità del terzo stato, aboli inequalità delle imposte, poi i privilegi della nobilità, poi quelli del clero, poi la nobilità dei il clero; ed abolità in nobilità dei il clero, a'incamminava di indebolire talmente l'autorità regia, ch'ella non losse più un'ombra che vana. Il benefizio dell'equalità era solumento apprezzato dai buoni; i tristi usavano il noceasione dell'indebolimento del governo. I faziosi dominivano il rautorità regia non il poleva frenare, perchè scena di potenza e di opinione; il autorità no qui luogo adizioni, incendi e rappare, mori funeste, encodi di morte più funesti ancora: unomini mansueti divenuti erusichi; unomini innocenti calcolore di controli estenti su controli di morte controli di morte più funesti ancora: unomini mansueti divenuti erusichi; unomini innocenti di colore polita princi periodi a morte più funesti ancora:

malvagità in fatti. Novelle strane si spargevano ogni giorno: e quanto più tra strane, tanto più credute, e tosto ai poneva mano nel sangue o ad ardere l'i i palazzi: nè il sosso nè l'età si risparmiavano: ad ogni voce che si spargenee, il popolo traeva, massime in Parigi. In mezzo a tutto questo, atti sublimi di virtù patria e di virtù privata, ma insufficenti pel torrente insuperabile e contario. Nè si vedeva fine agli scandali, prochè l'argine era rotto, e fin dove avesse a trascorrere questo fiume senza freno, nissuno prevedeva.

In fine, dopo molti a varii eventi, i' assemblea cou una cotal constituzione te teneva poco del regio, meno anocra dell'aristocratico, molto del demacratico, rendè il re un nome senza forza: poi venne l'assemblea legislativa, che il depose poi di conenso nazioneale, che l'uccièse. Infunto, uccisi o intimoriti i buoni, impadronitisi della somma dalle cose i tristi, i paraino francese, non trovando più riposo in a stessa, minacciava, qual mare ingrossato dalla tempetta, di uscir dai propri confini, e di allagare con rovina nuiversale l'Europa.

A tali accidenti di Francia cadevano nelle menti degli uomini, negli altri paesi d' Europa, varii pensieri. Da principio, quando solo si trattava dell'opposizione nata fra il re ed i Parlamenti, era surta un'aspettazione tuttavia scevra da timore. Ma quando vi si aggiunsero la insolenze popolari, le rapine e le uccisioni continua, quando ai distrussero, e più ancora quando si schernirono i diritti sopra i quali erano fondati gli ordini della monarchie d' Europa : quando s'insultò il re, quando mani scellerate cercarono la regina per ucciderla, cominciò alla meraviglia a mescolarsi il timore. Finalmente, quando alle incredibili enormità si arrosero quelle compagnie raunate in Parigi ed affratellate in tutta la Francia, la quali apertamente dichiaravano volere, con portar la libertà, come dicevano, fra gli altri popoli, distruggere i tiranni (chè con tal nome chiamavano tutti i re), il timore diventò spavento. Veramente uomini a posta scorrevano la Germania, massime i Paesi Bassi, e pretendendo magnifiche parole a rei disegni, insidiavano ai governi, ed incitavano i popoli a cose nuove: si temava che per le sfrenata dottrine tutte le provincie s'empissero di ribellione. Si aveva ancha in Italia avuto odore di tali mandatari: i sospetti crescavano ogni giorno. Dava ancora maggior fondamento di temere, il sapersi che si trovavano in tutti i paesi non solo uomini perversi, i quali per malvagi fini loro dasidaravano far novità nello Stato, ma ancora uomini eccellenti che, levati a grandi speranze dalle riforme già fatte in quai tempi dai principi, e credendo potersi dare una maggior perfezione al vivere civile, non erano alieni dal prestar orecchia alle lusingheveli parole . Il pericolo si mostrava maggiora in Germania ed in Italia per la vicinanza dei territori, per la facilità e la frequenza del commercio con la Francia, e per la comunanza delle opinioni.

Tale cra la condizione dei tempi; e per dar principio la Avallar dell' Italia, il ra di Sardega, irvoradosi il primo esposto, per la prossimità del lunghi, a tanta tempesta, aveva, più che ogni altro principe, capione di pensare a provveder al auo Stato. Del che tanto maggior necessatà il premeva, che anno gil era assecosto che nella parte del suol dominii posta oltre l'Alpi lo nonve opinioni s'enno largamente sparte, e ch'ella poco attamente si poteva difiendere dagli assatti francesi, quando si venisse a rottura di guerra con la Francia. Sapeva di più, che i suoi Stati erano principalmente presi di mira da quello compognia di propagatori di assadali che s'era ania in Parigi,

BOTTA AL 1811. 5

1583 secondoche sfacciatamente uno di loro, favellando in pubblico, aveva predicato.

Per la qual cosa, veduto il pericolo imminente, coloro i quali reggevano i consigli della corte di Torino, ristrettisi con gli ambasciatori e ministri degli altri principi d' Italia, rappresentarono loro, che i casi avvenuti nel desolato reame di Francia davano giusta cagione di timore ner la quiete d'Italia; che l'assemblea nazionale, acciocchè i principi europei non potessero voltare i pensieri loro agli affari di Francia, pensava, per mezzo di seminatori di scandali e di ribellione, a turbar la quiete altrui ; che già i mali semi incominciavano a sorgere, stantechè, sebbene fosse stato continuo il vigilare del governo, e continue le provvidenze date, non s'erano potute evitare le compagnie segrete, ed anche alcuni, quantunque leggieri, moti nel popolo; che tali ingratissimi effetti si dimostravano più o meno nelle altre parti d'Italia : che per verità attentamente s'affaticavano in ogni luogo i principi per estirpare queste occulte radici, per chiudere i passi ai malvagi mandatari, per iscoprir le congreghe aegrete, per allentanar le turbazioni ; ma non ravvisarsi quale dei due alfine avesse a restar superiore, o la vigilanza dei governi, o la pertinacia dei novatori, se non si prendevano nuove e più accomodate risoluzioni; che la necessità dei tempi richiedeva che i principi d'Italia si stringessero in una lega comune a quiete e difesa comune, poiche quello che spartitamente non avrebbero potuto conseguire, l'avrebbero ottenuto per l'efficacia e pei soccorsi comuni. Aggiunsero che per verità questo disegno era già loro venuto in mente da gran tempo, di tanta opportunità egli era; ma che gli aveva ritirati dal proporlo il saperec he Giuseppe, imperatore d'Alemagna, pareva volersi condurre ad assaltar con l'armi nel proprio loro covile quei nemici dell'umanità e della religione; che ora, cambiate le circostanze per la morte di Giuseppe, e volti i pensieri di Leopoldo, suo successore, piuttosto a preservare e conservare il proprio, che ad assalir l'alieno, avvisavano esser tempo opportuno di ordinare e di stringere i vincoli di una comune difesa; che già il fuoco era vicino a consumare la Savoja; che il Piemonte era in procinto di ardere; e chi avrebbe potuto prevedere le calamità d'Italia , se non si spegnevano queste prime faville? che però, visti i pericoli sì gravi e sì imminenti, il re giudicava doversi, più presto il meglio, stringere una lega fra tutti i potentati d'Italia. non già diretta a danno altrui, ma solo a preservazione propria, a tenersi guardati l'un l'altro dalle insidie dei mandatari francesi, a mantener la quiete negli Stati, a parteciparsi vicendevolmente le notizie sulle faccende presenti, e ad ajutarsi con l'armi e coi denari ove nascesse in questo luogo od in quello qualche turbazione. Nè pretermisero i ministri sardi di spiegar meglio quali dovessero essere i membri della lega, nominando particolarmente il reloro signore , l'imperatore d'Alemagna , la repubblica di Venezia , il papa , il re di Napoli ed il re di Spagna per la parte di Parma. Il re di Sardegna s' era già chiarito per alcune pratiche segrete della mente dei re di Napoli e di Spagna, che acconsentivano ad entrar nella lega; il papa vi si accostava ancor esso, siccome quello che ardeva di sdegno a cagione delle innovazioni effettuate in Francia circa gl'interessi spirituali e temporali della religione. Solo la repubblica di Venezia se ne stava sospesa, considerando quanto questa lega , ancorchè apparisse pacifica e meramente difensiva . avrebbe fatto ingrossar le armi in Italia, e chiamato forti eserciti di Alemagna. se le cose venute all'estremo avessero necessitato l'esecuzione; cosa sempre, e non serza cagione, detrestata da quella repubblica. S'aggiungesa che, non revavendo essa pur traté voluto collegarsi con Giusoppe contro il Turco, 'i' naturale ed eterno nemico dello Stato suo, del qual rifluto ne aveva anche avuto le male parole da quell' imperatore in Trieste, pareva enorme al Senato lo stringersi ora in alleanza con Leopoldo suo successore in una impresa evidentemente dirizzata, quantunque sotto parole velate, contro la Francia, amica vera e necessaria della Repubblica. Nè grande era il timore che aveva il Senato delle nuove massine francesi; picible la natura italiana, molto eminente negli Stati veneti, efficacemente si opponeva alla loro propagatione; poi le consuettadini da tempi antichissimi radicato nell'animo dei ropopoli, el 'amore che portavano al loro governo, non consentivano; ma crano continue e forti le istanze del re di Sardegna e degli altri alleuti, acciocchè il Senato si risolvesse, perchè, se non avevano molta fete nelle armi venete, avevano cran biscone del nome e dei denari della Repubblica.

Miravano tutto queste pratiche ad introdurre in Italia le medesime deliberazioni che erano state preso in Germania dall' Mastria e dalla Prussia dopo la morte di Giuseppe e l'assunzione di Leopoldo. Erasi Leopoldo collegato con Federigo Guglichmo di Prussa a sicurezza comune contro gli appetiti immoderati di Caterna di Russia, e contro le vertigini della Francia. Ma questa congiunzione tendeva a difendersi; non ad officanderi; i, irattuti di Pavia e di Plaintz, in cui si, suppose essere stata stipulata la guerra e lo smembramento della Francia, funono trovati e menzo, per politiche per apporre a Leopoldo risoluzioni guerriere cd ostili, che non fece, e per stimodar a maggior emptio i Francesi, che glio con tanto empito correvano.

Ma morto Leonoldo, ed assuuto al trono il suo figliuol Francesco, principe giovane cd ancora inesperto delle faccende, i negozi pubblici si spiegarono a diverso, anzi a contrario fine. Caterina di Russia, la quale, visto il procedere temperato di Leopoldo e di Federigo Guglielmo, si era costituita pubblicamente, volendo pur muovere qualche cosa in Europa, la protettrice dell'antico governo di Francia, dimostrava con molte protestazioni volerlo rinstaurare. Non doversi, spargeva, un re virtuoso lasciare in preda a gente barbara; diminuita la podestà regia in Francia, diminuirsi ancora per rivobero in tutti gli altri regni; aver gli antichi, per rispetto di un solo proscritto, preso le armi contro Stati potenti: perchè si resterebbero i principi d'Europa dal correre in aiulto di un re, e di tutta una famiglia regia prigione, di tanti principi esuli, di tutto il fior di un regno perseguitato e ramingo? l'anarchia essere il pessimo dei mali, e più quando veste le sembianze della libertà, perpetuo inganno dei popoli; tornare l'Europa nella barbarie, se presto non si rimediasse; quanto a lei, essere parata ad opporsi con tutte le forze sue alla moderna barbarie, como Pietro il Grande, glorioso suo antecessore. Aver combattuto e superato un nemico ostinato, c sempre pronto ad infestar con l'armi i popoli vicini; ora esser tempo d'insorgere, ora di unirsi, ora di pigliar l'armi per frenare quegli scapestrati di Francia : ciò richieder la pietà, ciò domandar la religione, ciò volere l'umanità ed ogni più santo, ogni più utile interesse d'Europa.

Queste ed altre simili coso diceva continuamente Caterina, ed insimuava destramente noll'animo dei principi, massimamente di Francesco e di Federigo Guglielmo. Nè mancarono a sè medesimi in tale augureso frangento i fuorasciti francesi, e più i più famosi ed i più eloquenti, i quali erano indefessi nell'analer di corte. di misistro in misistro ner rascomandare.

1781 la causa del re, la causa stessa, cono affermavano, dell'umanità e della s'religione. A queste instigucion l'imperatore Francesco, che giovane d'età, aveva già asseggiato la guerra all'assedio di Belgrado, deposti del tutto i pensieri petetto di Leopoldo; e non dando assolto ai ministri nei quali suo padre aveva avuto più fede, accostossi ai consigli di coloro che, dipendendo dalla Bussis, lo esoriavano da assumere l'impress ed a cominciare la guerra. Dal canto suo, Federigo Guglielmo, principe di pora mente, ma d'indole generosa, impriestolissi alle disgrazie della casa reale di Francia, e ricordandosi della gloria acquistata da Federigo II, si Issolo svolgere, e postosi in arbitrio della fortuna, corse anch' egii all'armi contro la Francia.

Noi non descriveremo nè la lega che segui tra la Russia, l'Austria e la Prussia, ne il congresso di Magonza, ne la guerra felicemente cominciata, e più Infelicemente terminata nelle pianure della Sciampagna. Quest'incidenza troppo ci allontanerebbe dalle cose d'Italia. Incredibile era l'aspettazione degli uomini in questa provincia, e clascuno formava in sè varii pensieri secondo la varietà dei desideri e delle opinioni. Il re di Sardegna, spinto sempre dalla brama di far chiaro il suo nome per le imprese d'armi, stimolato continuamente dai fuorusciti francesi, che in grandissimo numero s'erano ricoverati ne' suoi Stati, e lasciandosi tirare alle loro speranze certo molto più che a uomo prudente si appartenesse, aveva meglio bisogno di freno che di sprone. Intanto non cessava di avviar soldati, armi e munizioni verso la Savoja e nella contea di Nizza, parti del suo reame solite a sentire le prime percosse dell'armi francesi, e donde, se la guerra dal canto suo fosse aniministrata con prospero successo, poteva penetrar facilmente nelle viscere delle provincie più popolose e più opime della Francia. Ne contento alle dimostrazioni, ardeva di desiderio di venirne prestamente alle mani, persuadendosi che le soldatesche francesi, come puove ed indisciplinate, non avrebbero osato, non che altro, mostrare il viso a'suoi prediletti soldati. Ma. o che l' Austria e la Prussia abbiano creduto di terminare da sè la bisogna. marciando sollecltamente contro Parigi, o che credessero pericoloso pel re di Sardegna lo scoprirsi troppo presto, lo avevano persuaso a temporeggiare fino a tanto che si fosse veduto a che termine inclinasse la guerra sulle sponde della Matrona e della Senna. Così, mutate le cose per la morte di Leopoldo e pei nuovi consigli di Francesco, il re di Sardegna, prima talmente rispettivo, che altro non pretendeva che una lega fra i principi italici a difesa comune, ora, datosi in preda allo spirito guerriero, gli pareva mill'anni che non cominciasse a mescolar le mani con la Francia.

La subitezza di Vittorio Amedeo e la lega dei re contro la Francia, dideren on poco a pensare al Senato veneziano, e lo confermano viepiù nella risoluzione presa di non pendere da nissun lato, quantunque la corte di Napoli gli facesse frequenti e vivissime istanzo, affinchà aderise salla lega talica. Ma prevedendo le ostilità vicine sunche dalla parie d'Italia, il che gli dava sospetto che navi armate di potenzo belligeranti protessero centrar nel Gofo a turbar i mari e forea ancora che altri potentati d'Italia, con fortu mi armati, gli domandassero altiti per preservar i litti degli insulti armi avaiti, gli domandassero altiti per preservar l'inti (aggi insulti Tunnia, stanziavano nelle aque di Malta e nell'Italia del mare lonio, se ne renissero nell'Adratico. Veramente, essendo stato richesto poco depo dai ministri cessero e di Tosonas, che mandasse navi per proteggere Livorno di littorale pontificio, rispose aver deliberato di osservari in neutralità

molto scrupolosamente; la qual deliberazione convenirsegli e per massima 17-9

di Stato e per interesse dei popoli.

Il re di Napoli, atimolato continuamente dalla regina e dal debido del sugue verso i resili di Francia, andava afforticandosa con l'armi naval e terrestri; ma non si conflatva di scoprirsi apertamente, perchè sapeva che una forte armata francese era pronta a salapre dal porto di Tolone; nè era bastante da sè a difindersi dagli assatti di lei, nè uppariva alcon vicino soccorso d'Inglittera, non essendosi anoro ai re Giorgo chiarito del tatto, se dovesse continuar nella neutralità, o congiungere le sue armi con quelle del confederati. Perciò se ne giva temporegiando con gli acoidenti. Il redi confederati, Perciò se ne giva temporegiando con gli acoidenti. quando fosse venuto il tempo, e teneva più che potera le sue praciche serrete.

Il gran duca di Toscana, principe savio, stava in non posa apprensione pei traffichi di Livorno; però schivava con molta gelosta di dar occasione di tirare a sè la tempesta che già desolava i puesi lontani, e minacclava i vicini.

Il papa non poteva tollerare pazientemente le novità di Francia in materia religiosa. Ma l'assemblea constituento astutamente procedendo ed andando a versi alla natura di lui alta e generosa , protestava volersene star sempre unita col sommo pontefice, come capo della Chiesa cattolica, in quanto spetta alle materie spirituali. Chiamavanlo padre comune, lo salutavano vicario visibile di Dio in terra . Queste lusinghe, venute da un' assemblea di cui parlava e per cui temeva tutto il mondo, avevano molta efficacia sulla mente del pontefice, e già si lasciava mitigare. Ma succeduti all'assemblea constituente, la quale, benchè proceduta più oltre che non si conveniva, aveva nondimeno mostrato qualche temperanza, l'assemblea legislativa ed il consesso nazionale, questi, disordinatamente usando le potestà loro , diedero senza freno in ogni sorte di enormità. Pio VI, risentatosi di nuovo gravissimamente, fulmino interdetti contro gii autori delle innovazioni, e condanno sdegnosamente le dottrine dei novatori circa le materie religiose. Allora fu opportunamente tentato dall'imperatore d' Alemagna e dai principi d' Italia che seguitavano le sue parti. Ne fu vana l'opera loro; perchè il pontefice, parendogli che alla verità impugnata dalla religione , alla necessità contraddetta delle discipline , ed alla dignità offesa della sedia anostolica fosse congiunta la sicurezza dei principi e la protezione degli afflitti, ministerio vero e prediletto del successore di Cristo, presto orecchie alle nuove insinuazioni, ed entrò volentieri nella lega offensiva contro la

Ma siccome questa era una guerra, non solamente di armi, ma ancora di opionio, così si penso a l'anna du ni rimedio singolare per fermar in suo lavore quelle che si erano tanto dilatate e che minaccivano si grave ruina a principi; conciossicabè, temendosi qualche sbocco di Francosi in Italia, fu creduto utile il preccupare il passo, con fare che la religione santificasse certi principi politici, acciocche non facessero più forza contrò il eli; e al tempo stesso, il che era più importante, si provasse che ella era il mezzo più efficaco, anti il solo che fosse sable à prevenir gil abusi che sogliono spingere i popoli a trascorrere contro l'principi. Così, ammessa e conciliata la radice politica con la religione, si toglieva, spervano, agli avversari quell'arma tanto piotente delle opinioni, che allora, più che nei tempi passati, carono revualso, e si confernava viepiù l'imperò della religione. Adunque, e

130 ed a questo fine si diede opera che uno Spedalieri, uomo molto dotto e di non mediocre ingegno, stampasse nel 1791 in Assisi un libro intitolato: I diritti dell'uomo. Questo libro fu dedicato al cardinale Fabbrizio Ruffo. allora tesoriere generale della camera apostolica, e Pio VI ne nominò l'autore beneficiato di san Pietro. Afferma in questa sua opera lo Spedalieri, che la società umana, ossia il patto che unisce gli uomini nello stato civile, è formato direttamente e immediatamente degli uomini stessi, che è tutto loro, che Dio non vi ha parte con volontà particolare diretta ed immediata, ma soltanto come primo ente e primo movente, cioè a dire che il patto sociale viene da Dio, come vengono da lui tutti gli effetti naturali delle cause seconde. Afferma ancora clie il governo dispotico non è governo legittimo, ma abuso di governo, e che la nazione che ha formato il patto sociale, è in diritto di dichiarare decaduto il sovrano, se questi, invece di eseguire le condizioni sotto le quali è stata affidata la sovranità, le viola tirannicamente. Ouindi l'autore spiega i caratteri per cui si viene a conoscere la tirannide, e che adducono il caso della decadenza. Queste sue proposizioni corrobora con l'autorità di san Tommaso, il quale nel suo opuscolo latino intitolato. De regimine principum, ad regem Cypri, ne dimostra la verità. Finalmente lo Spedalieri prova che la religione cristiana è la più sicura custode del patto sociale e dei diritti dell'uomo in società, e che anzi ella è l'unica capace di produrre un tanto effetto. Rimedio non senza prudenza era questo, ma nou fu usato universalmente; imperciocche dalla dimostrazione in fuori, che se ne fece in Roma, nissun altro segno surse in Italia che i principi il volessero accettare : appresso a loro un prncipio politico contrario prevalse, la religione restò sola, e le cose rovinarono.

La repubblica di Genova fu poco tentata dagli alleati, o per disegni che si facevano sopra di lei, o perchè la credevano troppo dipendente, o troppo vicina della Francia. Dimostrossi neutrale con un gran beneficio dei sudditi, che, tutt'intenti al commercio di mare con la Francia, navigavano sicura-

mente nelle acque della Riviera di Ponente. Così erano in Italia, nel corso del 1792, timori universali; armi potenti ed aperte, con un'accesa voglia di combattere in Piemoute: preparamenti occulti in Napoli; desiderio di neutralità in Toscana; armi poche, ed animo guerriero in Roma; neutralità dichiarata nelle due repubbliche. Quest' erano le disposizioni dei governi: ma varii si dimostravano gli umori dei popoli . In Piemonte, per la vicinanza, le nuove dottrine si erano introdotte, e gnantunque non pochi per le enormezze di Francia si fossero ritirati, alcuni ancora vi perseveravano. In Milano le novità avevano posto radice, ma molto rimessamente , siccome in terreno molle e dilettoso . In Venezia , per l'indole molto ingentilita dei popoli, gli atroci fatti avevano destato uno sdegno grandissimo, e poco vi si temevano gli effetti dell'esempio, massime con quel tribunale degli inquisitori di Stato, quantunque fosse divenuto più terribile di nome che di fatto. Gli Schiavoni aneora servivano di seudo, siccome gente aliena delle nuove opinioni, e fedelissima alla Repubblica. In Napoli covava gran fuoco sotto poca cenere, perchè le opinioni nuove vi si erano molto distese, ed il cielo vi fa gli uomini eccessivi. In Roma, fra preti che intendevano alle faccende ecclesiastiche, ed un numero esorbitante di servitori, che a tutt'altro pensavano che a quello che gli altri temevano. si poteva vivere a sicurtà . In Toscana , provincia dove sono i cervelli sottili e gli animi ingentiliti , poco si stimavano i nuovi aforismi , e la felicità

del vivere vi faceva odiar le mutazioni. In Genova poi erano molti e forte- tree mente risentiti gli umori; ma siccome vi si lasciavano sfogare, poco erano rosa da temersi, ed i rivolcimenti non fanno per chi vive sul commercio.

La Francia intanto, venuta in preda à uomini senza freno e senza consigli, vedendo la piena che le veniva addesso, volle accoppiare alle armi le lasinghevoli promesse e le disordinate opinioni. Però i suci agenti si pubblici che segreti irempirano l'Italia della fedeltà del governo loro, e delle beatitudini della libertà. Affernavano, non voler la Francia ingerirsi nei governi altrui; voler esser fedele coi fedelti, rispettar chi rispettava. Quest'erano parde i ma i fatti avvenna oltros usoco: imperiocche è cercavano di stillare le nuove missime cell'animo del sudditi con rigiri segreti, mostravano foro il modo di unirsi, loro promettevano aituti di consiglio, di denaro, di potenza, e, tentando ogni modo ed ogni via, si sforzavano di secmar la furza dei governi con titre loro il fondamento della fedeltà dei sudditi.

Per meglio dichiarare il secolo , sarà mestiero raceontare ciò che allegavano le due contrarie parti ; parrà certamente ch' io dica cose enormi , ma se ne fecero delle più enormi ancora. Dicevano adunque i novatori smoderati, apertamente ed a tutti che lo volevano udire, che i re son tutti tiranni, e bisognare ucciderli; i nobili, satelliti dei tiranni; i nobili appoggiare i tiranni con le armi, i preti con le opinioni ; il popolo esser sovrano ; da lui derivar ogni potere; il popolo esser pupillo, nè poter mai perdere i suoi diritti nè per tempo nè per .usurpazione; il ribellarsi esser dovere, quando son lesi da chi governa i diritti del popolo, abbominevole, assurda e ridicola cosa esser la realtà; solo governo legittimo esser la repubblica; nè tutte le repubbliche esser legittime, ma solo le democratiche; l'aristocrazia mera peggiore della realtà; l'oligarchia un male orrendo; sola e vera fedeltà esserquella verso il popolo; la fedeltà verso i re e verso gli aristocrati esser tradimento: perciò tradire i re, tradire gli aristocrati essere non solo lecito, ma debito; quest'essere le massime eterne dettate dalla natura e da Dio; il Vangelo esser democratico: e qui aggiungevano cosa che, quantunque siamo disposti a favellar alla libera , non osiamo per riverenza alla santità replicare: nascere una era novella per l'umana generazione, e compiersi le predizioni delle scritture : sorgere coi diritti la giustizia, con la giustizia la pace con la pace la felicità : abbastanza , e pur troppo , essersi fatto prova delle usurpazioni . ora doversi pruovare la libertà; abbastanza, e pur troppo, essersi pruovati i privilegi, ora doversi pruovare l'equalità; la libertà elevar gli animi , l'equalità consolarli ; essere finalmente giunto il tempo in cui il povero avrà soccorso scuza scherno, l'oppresso riparo senza sprezzo, ed in cui la società più farà per chi meno puote; poichè negli antichi governi il potere era tutto volto a favor di chi può e contro chi non può, nei nuovi sarà in favor di chi non può, vero ed unico fine di ngni buon governo; avere il potere e la legge, esser troppo; aver nemmen la legge, esser troppo poco; aver tutti una legge uguale, esser giusto; bastar bene, ed esser anche di soverchio, che i ricchi ed i grandi abbiano il potere che danno le ricchezze e le dipendenze , senza che abbiano quello che danno i privilegi; così nelle nuove forme torsene a chi ha troppo, e darsene a chi ne manca, santo e dolce compenso. Sorgessero adunque, sclamavano, giaechè sorgevano i tiranni, sorgessero i popoli a far quello che più piace a Dio, quello che stat' era da Dio eternamente prescritto: sorgessero, abbattessero , conculcassero i tiranni , e fondassero i governi popolari ;

» fondassero le republiche, e stabilisero un fortunato e dolor vivere. A cosi "da tai mpresa spirar I aura fivorevoi; la tiranide essere atata sporta in Francia, parte tante principale d'Europa; una grande valorosa e potente nazione essere tutta sorta in pie per aiutare chiunque voglia gettar dal collo il grave giosp; abbastanza essersi sofierto, abbastanza tollerato; ora splendere pit benigne selete; provassero che i più numerosi sono i più farti, che gli oppressi non son vili; trasportassero il governo dol mondo dal vizio notente sila virtii infelice.

Dall'altro canto nè maggior moderazione di animi si osservava, nè maggior modestia di parole. Dove sono, dicevano, questi giacobini (che così li chiamavano da una setta furibonda nata in Parigi), che ora si fanno a volere riformare il mondo? Bel principio al governo loro il mettere la mano nella roba e nella vita altrui, e portar le teste lacere in pricissione! Imprigionar gli onesti e scannar gl'imprigionati I parlar di aristocrazia ! ma se l'aristocrazia fa male, fallo a pochi, la democrazia a tutti : chi fa scudo ai re, unico e salutar temperamento in nna nazione grande, se non l'aristocrazia. massime quando i re son diventati bersaglio a popoli indemoniati? che virtut I ladri in opore, le meretrici in trionfo! Se sono i popolari virtuosi per ignoranza, sono i magnati per educazione; e la virtà rozza diventa ferocia, se non la tempera la gentifezza. Se i magnati son freno alle voglie assolute del principe e alle voglie disordinate della plebe, sono ancora esempio ad infondere nei popoli costumi miti, e gentili; non essere nidi di tiranni i castelli, bensì specchi di civiltà ; ciò che fu , non esser quello che è , e nemmanco i popoli essere stati angeli : doversi in questo, e quanto al passato, dare e chiedere perdonauza. E che valse ai nobili l'aver dato alla patria i privilegi loro, non conquistati per forza, ma conceduti per ricompensa, se, spenti i privilegi, loro si tolsero le proprietà, poi la libertà, poi la vita? E quando finirono gli esilii, le persecuzioni e le carneficine ? Della realtà che dirassi? se non se questa esser modo di governo connaturale all'uomo, poichè là dove sono uniti uomini in società, là sempre nasce come di necessità la realtà, se non di nome, almen di fatto; ma le più volte e di nome e di fatto non vedersi forse dove i più governano, reggere un solo e non valer forse meglio la realtà vera, che la realtà velata? non esser quella sempre più temperata o dalle leggi o dalle consuetudini o dalla necessità di comparire, se non buono, almeno giusto? all' incontro esser questa più sospettosa, perchè senza appoggio, più crudele, perchè più sospettosa, più arbitraria, perchè senza freno. Nascere la realtà dal desiderio innato in tutti di dominare; poiche questo inducendo l'anarchia, morte della società, fa che si trasporta il dominio da tutti, prima in pochi, poi per la medesima ragione, da pochi in un solo; e beate le nazioni che trovano la realtà bell'e fatta, senza dover passare per l'anarchia per farsela! Il popolo sovrano! Certo sì per ammazzar prima i migliori uomini, poi sè stesso i Error scelerato esser il voler ridurre un teorema speculativo in pratica; che anche i matti furiosi son padroni di muoversi, e pure si metton loro le catene addosso; con le astrattezze non governarsi gli uomini, ma con rimedi contro le passioni, e mal rimedio essere lo sbrigarle. Doversi perciò questi Regoli plebei spegnere del tutto, ad eterno esempio d'una gran malvagità punita; e siccome ne furono scrollate le fondamenta stesse della società, così doversi questa ritirare non solo là dond' era partita, ma più verso un governo forte e stretto. A questi opportuni stromenti essere i nobili ed i religiosi, i primi perchè

dan la forta, i scondi perchè danno la persuasione; ed a tutti questi [75] prepore un re forte e risoltut. Ne ciò bastare; spenti gli unomini infami, prepore un re forte e risoltut. Ne ciò bastare; spenti gli unomini infami, doversi anche spegnere le dottrine sfrenate; perchè, se biaogna castigar la generazione presente, e biaogna sonar le future; una moderata ignoranza esser migliore d'un insolente sapere : lossomma punir l'Indiutri, premier i fedeli, riordinar in tutto e per sempre il vivere sociale. Per questo moversi l'Europa, per questo aguzzar l'armi; rie tanto moto essere per pallier solamente un male immenso, ma per estipparo; rimanere anorca in Europa sufficienti residui di realtà e di aristocrazia per rissrcir l'edifizio della società rovinata, se prodentemente e galigitardamente si minettessero insieme; questo voler fare i re confederati; a questo mirare le sperazoz di tutti i buoni; a questo offeriral i nobili, a questo mirare le sperazoz di tutti i buoni; a questo offeriral i nobili, a questo offeriral regliosi; che se tanta septe-

tazione, se così gran consenso, se una sant' ira, mossa da crudeli misfatti.

fossero indarno, dover eader l'Europa in una inudita barbarie. Da tutto questo si vede quanto siano intemperanti gli uomini quando sono mossi da passioni politiche; imperciocchè i primi erravano per aver portato tropp' oltre le riforme, i secondi per averle fatte degenerare in eccessi enormi, pel contrasto da loro fatto anche alle più utili e giuste; gli uni per aver posto mano nel sangue, gli altri per volerlavi porre; quelli per aver deposto ed ucciso un re santo, questi per aver chiamato i re stranieri a danno della patria loro; e ae la libertà, quantunque di un valore inestimabile, male si compra con la crudeltà, male ancora si riacquistano i dritti feudali e le seggiole in corte, con dar il proprio paese in preda ai forestieri. Certo, quel che più mancò all' età nostra è l'amor della patria, poichè i primi la resero serva con le mannaie, i secondi la volevano render serva coi cannoni tedeschi: rei gli uni e gli altri per non aver voluto accettar quella libertà che il re e gli uomini savi volevano dar loro, unica e sola libertà che ad un tanto Stato, quanto la Francia è, potesse convenirsi; nuovo, ma non unico argomento, che non può esser libertà dove sono I mali costumi, massime la cupidità sfrenata di comandare e di comparire .

Le parole dei novatori avevano più forza sull'animo dei popoli che quelle dei loro avversari, perché i popoli sono sempre cupidi di novità; poi coloro che si coprono col velame del ben comune, hanno più efficacia di quelli che pretendono i privilegi. Laonde l'Europa era piena di spaventi, e si temevano funesti incendi per ogni parte.

Intanto, essendo accesa la guerra tra l'Austria e la Francia, l'una e l'altra di queste potenze applicarono l'animo alle cose d'Italia; la prima per conservar quello che vi possedeva, la seconda per acquisitarvi quello che non vi possedeva, od almeno per potervi sicuramente aver il passo, col fine di andra ra ferire aul fisnoco il suo menico.

Dell'altro lato II governo di Francia sevva spedito genti segreti e polesi per donnadire, parte com ninacce, parte con pregièrre, ai governi d'Italia o lega o passo o neutralità. Fra gli altri, Semonville fu destinato ad onder a socular le cose in Piemonte e da tentre l'animo del re, affinché negli accidenti gravi che si preparvano, si dimostrasse fiaverevole alla Francia. Aveva carrico di proporre a Vittorio Amedeo di collegarsi con la Francia, e di dar il passo agli eserciti Francesi, perchè andassero ad assaltare la Combinatio altri della contro della controla di sufficie, con ciò la Francia gli guarentirebbe i suoi Stati, raffrenerebbe gli apiriti turbolenti in Piemonte ed in Savoja, coderebbe in potesti d'i lui quanto si serbebe conquistato con le arrin comuni in Italia contro

BOTTA AL 1814.

1:as l'imperatore. Il re si era risoluto a non udire le proposte, si prechè temeva, cirità el senza ragione, d'insidin, si perchè procedeva in queste facceude con troppa passione, e si perchè la sua cognizione coil Austria già era troppolitre trascorsa. Infatti già calavano i Tedeschi dal Tirole, eè incamminavane a gran passo verso il Piemonte. Perlocchè, giunto essendo Semontellie in Alessandria, fu spedito ordine al conto Solaro, governatore, che nol lasciasse procedere più oltre, anzi gli intimasse di tornarassene fuori degli Stati dei re, usando però col ministro francese tutti quei termini di complimento che meglio sapresso immaginare. Solaro, unon assai cortese ed sito a tutte le cose onorate, eseguì prudentemente gli ordini avuti. Tornossene Semonville a Genova.

Il fatto fu gravissimamente sentito in Parigi. Il giorno 15 acttembre del 1792. Demourice, ministro degli affiri esteri, fivellando no 15 antitumente 1792. Demourice, ministro degli affiri esteri, fivellando no 16 antitumente al consesso nazionale del governo di Piemonte, e lamentandosi con apposito di idicascra dell'affonto fatto alla Francia nella persona del suo ambascadore na Alessandria, conchiuse doversi dichiarra la guerra al re di Sardegna. Oquiri levossi un rumoro grandissimo, che le paropeti di despoto, di tranno, o di trempo del geerre unano andarono al colmo, Insomma fu chiarità solemenente la guerra tra la Francia e la Sardegna.

Di già il giorno 40 dello atesso mese il Consiglio Esecutivo provvisorio aveva spedito ordine al generale Montesquiou, capo dell'esercito, che, raccolto nell'alto Delfinato, minacciava la Savoja, di assaltar questa provincia «. cacciate le arnii piemontesi oltremonti, di usare tutte quelle maggiori cocassini che gii si offirebbero. Questo fui il primo principio di tutti quei mali che pati [talia per tanti anni, e che empierono tutto il corpo suo di fetti che non si notramo così sicolimente sanare.

Il re di Sardegna, come prima fu incominciata la guerra tra la Francia e le potenze confederate di Germania, aveva, con grandi speranze, fatto nobili apparecchi in Savoia e nella contrea di Nizza. Ma le vittorie dei Francesi nella Sciampagna cambiarono le condizioni della guerra, ed il re, invece di conquistare i paesi d'altri, dovette pensare a difendere i propri. Erano le sue condizioni assai peggiori di quelle dei Francesi, poichò a de due paesi contigui in cui si doveva far la guerra, la Savoja parteggiava pei Francesi, il Dellinato, no solo non parteggiava pei Francesi, il Dellinato, no solo non parteggiava pei Piemontesi, ma loro era anche nimicissimo, chè anzi questa provincia si era mostrata molto propensa alle mutazioni che si erano fatte e si facevano: siscohi Francesi severano favore nandando avanti, sicurezza andando indietro; il contrario accadeva ai Piemontesi.

Non ostante tutto questo, i capi che governavano le cose del re in Savoja, se vivevano con molta sicurezza. Soli, coi larousciti francesi, che loro stavano condinuamente intorno, non vodevano ciò che cra chiaro a tutto il mondo: improvvidi, che non conobbero che male con le ire e con la imprudenza si reggono i casi immale.

Il cavaliere di Colegno, comandante di Cismberi, ottre la sua cradulula verso i fuorusciti, e verso un generale di Francia, che per ispiare il veniva a trova ria abilio e sotto nome di prete irlandese, con duro governo asperava i popoli seoffio imprudente sur un fusco che già si accendeva. Assai miglior amino aveva il conte Perrone, governator generale della Savoja; ma, in mezzo a tanti afrenati, non aveva quell' autorità e quel credito che in a prirelosso accidente si richiclevarao; cd anche igidi dava fede alle novelle del

prete irlandese. Il cavaliere di Lazari governava l'esercito; capitano certa-

Adunque, tall essendo le condizioni della Savoja nel mese di settembre, si apprese la via alle future calamità. Le caj dell'esercito, vivendo semprenella solita sicurtà, nò potendo credere si vicino un assalto, invece di allogare le truppe in pochì luoghi, ma forti, ed in possi, le avveno apprase qua e la senza alcun utile disegno, talmente che ed erano inabili al resistere ai la senza alcun utile disegno, talmente che ed erano inabili al resistere ai camento orunque si appresentasse, ed incapaci a ranaodarsi subtilamente dove egli assaltasse. Tanto era questa loro semplicità, che anche quando r. Prancesei, prima divisi in diversi campi, si erano raccoli tatti vicino al forte Barraux, Il che denotava l'intenzione di un assalto vicino, non secero dimostrazione alcuna.

Il prete irlandese stava loro si finachi e raccontava loro le più gran novelle del mondo, ed si se le credevano. I (urussiti francesi, che pur incominciavano a temere, dimandarono so vi fosse periodo: risposero del no. Aggiunsero che era la gente di roba che avvea poura e che spargeva spaventi. In questo mordevano il conte bistione di Gastellamonte, il quale, essendo intendente generaie della Savoja, da quell' uomo fine e perspicace chi égit era, avendo bene penetrate lo cose, aveva domandato soldati al governatore per iscorta al tesoro che viovar far partire alla volta del Piemonte. Certo impossibil cosa era il difendere la Savoja, massime dopo le disgrazie dei confederati; non stanziavano in questa provincia più di nove in diecimila soddati; ma sicome reano buooi, così, se fossero stati retti da capitam pratichi, e posta i passi opportuni, avrebbero almono fattu una difesa onorata e ritardato l'impeto del nemico. Ma agli sparsi mancò l'ordine, il ruspiti fu impossibile in accidente tanto improvviso.

Intanto il generale Montesquiou , avuto comandamento d'incominciare la guerra, dal campo di Gessioux, dove alloggiava con l'esercito, in cui si numeravano circa quindici mila combattenti, gente se non molto disciplinata. certo molto ardente, andò a porsi agli Abresti, d'onde spedì ordine at generale Anselmo, che passato il Varo, assaltasse nel tempo medesimo la contea di Nizza. Presidiavano la contea genti poco numerose, che obbedivano al conte Pinto. Queste mosse doveva anche ajutare dalla parte del mare il contr'ammiraglio Truguet, il quale, partito da Tolone con una armata di undici legni dei più grossi ed alcuni più sottili, e duemila soldati di sopraccolto, se ne giva correndo le acque di Villafranca sino al golfo di Juan, pronto a sbarcar le genti ovunque' l'opportunità si fosse scoperta. Sua principale intenzione era di sbarcar sotto Monaco per prendere alle spalle l' esercito che difendeva Nizza. Così i Francesi dall' Isero fino al Varo si apparecchiavano ad assaltare gli Stati di un re, che con ostili dimostrazioni gli aveva provocati prima che gli ajuti che aspettava d'Alemagna, fossero giunti. Tale fu l'effetto delle rotte di Sciampagna.

Montesquiou, Isaciati prestamente gli Abresti, se no venne con tutto l'esercino a possirsi al forte di Barraux, vicino dei miglia dalle frontiere della Savoja, donde disegnava di dar principio alla guerra. Era suo pensero di assaltare col grosso dell'esercito Sanparellisso, e di l'acatello delle Marcie, per poscia camminar volocemente alla volta di Ciamberi. Nel medesimo tempo, per tagliare il ritorno al nemico, spedivi ute grosse bande, delle quali una, radendo la riva sinistra del fiume Iscro, doveva chiudere il passo di Monnellano, e il altra dal Borgo d'Oisson, vulcando

- Information

13-8 gli aspri monti che dividono la valle della Romanza da quella dell'Arco, ... serrare al tutto la strada della Morienna, nel qual caso tutto l'esercico piemontese sarebbe stato o preso ni passi, o poca parte se ne sarebbe potta salvare per le strade aspre e difficii della Tarantasia. Aveva egli con certo pensero avvisito, che la via principale di rittara ai Piemontesi era la Morienna ed il monte Cenisio. Ma queste due ultime fazioni non ebbero efficto, la prima per una piena improvissa dell'Escro, che, rotti i ponti, non permisero il passo, la seconda per la qualità delle nevi cadute motto per tempo sugli attissimi monti del Galibiero.

I Piemontesi, avegliati finalmente dal auono dell'armi francesi, centavono di affortificarsi con artiglierie presso Sanpurelliano agli abissi di Minas, donde pensavano di tempestar di traverso con palle sul passo per mezzo d'artiglierie poste sul castello delle Marcie. Ma a questo non obbero tempo; le artiglierie non erano ancera ai luoghi loro, quando la notte dei vent' uno settembre, tinando venti oribili, e cadendo una grossissima pioggia, il il generale Laroque, a ciò destinato dal generale Rossi, partito con grandissimo silenzio dal campo di Barraux, se ne marcio contro Stapperliano con una forte schiera. È come disegnava così gii riuste di fiere; si impadroni in mezzo a quello focutità improvisamente della terra, es en no fresse stato il finalmente della della contro di superliano con contro capperliano con contro della contro di superliano con contro della contro della

Perduto Sanparelliano con gli abissi di Mians, i capi piemontesi, pr.vi di consiglio abbandonarono frettolosamente i castelli delle Marcie, di l'ellosguardo, di Aspromonte e la Madonna di Mians, Così le fauci della Savoia vennero da quel lato in poter dei Francesi. Ma Montesquiou, usando celeremente la vittoria, e prevalendosi della rotta del nemico, si spinse avanti dal castello delle Marcie con due brigate di fanteria, nna di dragoni e venta bocche da fueco, alle quali fè tener dietro, come retroguardo, da due altre brigate di fanteria, una di cavalleria, parimente con molti capnoni. Così tagliò e divise in due l'esercito piemontese; una parte fu costretta a ritirarsi verso Annecì, l'altra verso Monmeliano. Gli rimase aperta la strada per Ciamberi, capitale della provincia. Ma già il terrore ne aveva cacciato i regii, mostrando i capi in sì importante fatto tanta pochezza d'animo, quanta vanità avevano mostrato innanzi. Si grande fu la subitezza dello spavento loro che i Franccsi, temendo d'insidie, non s'ardirono di entrar incontanente nella città, che se ne stette posta in propria balla alcuni giorni. Ouì è debito nostro il raccontare come in si pericoloso passo non vi fu tumulto, non insulto, non saccheggio di sorte alcuna; tanta è la civiltà di quel popolo ciamberiniano. Vi arrivarono i Francesi; furonvi accolti con tutte quelle dimostrazioni d'allegrezza che portavano le opinioni e la ricordanza delle precedenti vessazioni.

Montesquiou andava motto canto nello spignersia avasti, percibe, non avendo ancora avuto notizio dell'assalto che doveva dare Anselmo a Nizza, e vedendo la celerità incredibile delle genti sarde nel ritirarsi, dubitava ch'el-leon marciassero velocemento a quella banda per opprintere l'esercito che militava sotto quel generale. Si spargeva ancor voce che i Piemontesi, forti di sote prioveduti di municioni da guerra e da bocca, si erano fermati nelle montagne delle Boge, che separano Ciamberi dall'Isero, per ivi farma testa grosse e passarvi l'inverno. Però dellebrossi di sostatora alquanto

Lines Gorale

per ispiar meglio le cose, e per aspettare che portassero i tempi dal canto i per dell' Ajri Martime. Solo fece occupare i passo di Monneiano, abbandonato l'74 daj soldati reali con quella medesima celerità con la quale avevano abbandonato la città capitale. La rotta loro fece cadere, come premio della vittoria, in mano del Francesi dieci cannoni, quantità grande di polvere, di palle, di casse e d'altri arnesi da guerra, con magazzini plenissimi di foraggi e di vettovaglia.

Ma egli è tempo oramai di raccontare la guerra di Nizza. Non dimostrarono in queste parti i capi piemontesi miglior consiglio nè miglior animo che in Savoja. Conciossiache, non così tosto ebbero avviso che Anselmo aveva passato il Varo, fiume che divide i due Stati, la notte del ventitrè settembre, dandosi precipitosamente alla fuga, abbandonarono la città di Nizza, e già davano mano a votare con grandissima celerità quanto si trovava nel porto di Villafranca . I Francesi, usando prestamente il favore della fortuna, corsero a Villafranca: e, minacciato di dare la scalata, il comandante si diede a discrezione con ducento granatieri ottimi soldati, ed alcune bande di milizie, lasciando in preda al nemico cento pezzi d'artiglieria grossa, una fregata, una corvetta e tutti i magazzini reali. Così la parte bassa della contea di Nizza venne in poter dei Francesi con incredibile celerità e facilità. Solo si teneva ancora pel re il forte di Montalbano; ma poco stante si arrese ancor esso a patti. A queste vittorie contribuì non poco l'ammiraglio Truguet con la sua armata, che dando diversi riguardi ai Piemontesi, li teneva in sospetto d'assalti da ogni banda, e loro fece precipitar il consiglio di ritirarsi dal littorale.

Anselmo, avulo Nizza, Villafrauca e Montalbano, si spinse avanti per la Valle di licia, e non fece fine al perseguitare, e a non quando arrivò a fronte di Saorgio, fortissimo castello che chiude il passo da quelle parti, ed è come un antemurale del colle di Tenda. Ma alcuni giorni dopo, genti piemonicia, avulo un rinforzo di un grosso corpo d'Austriaci, ed assaltato com molto impeto il posto di Sospello, se ne impadronirono. Ne molto tempo vi dimorarano, perchè, ritornato Anselmo col grosso di lutto l'esercito, se lo riprese, e di nuovo Saorgio divenne l'estremo confine dei combattenti.

Queste spedizioni dei Francesi nella provincia di Nizza costarono poco sangue; perchè la ritirata dell'esercito sardo fu tanto presta, che non successero se non poche e leggieri avvisaglie; nè i conquistatori si scostarono dai termini dell'umanità e della moderazione. Assai diverso da questo fu il destino dell' infelice Oneglia; poichè accostatasi l'armata del Truguet a quel lido, e mandato avanti un palischermo per negoziare, gli furon tratte le schioppettate, per le quali furono uccisi o feriti parecchi; caso veramente deplorabile, e non mai abbastanza da biasimarsi. Però l'armata francese, accostatasi vie più e schieratasi più opportunamente che potè, cominciò a trarre furiosamente contro la città. Quando poi per il fracasso, per la rovina, per le ferite e per le morti, l'ammiraglio credè che lo spavento avesse fatto fuggire i difensori, sbarcò le genti che aveva a bordo, le quali, unite ai marinari, s'impadronirono della città, e la posero miserabilmente a sangue, a sacco ed a fuoco, compassionevole punizione dei violati messaggieri di pace. Questa fu mera vendetta. Oneglia, cinta da ogni parte dalle terre del Genovesato, era luogo di poco profitto; perciò i Francesi l'abbandonarono, e l'armata loro, toccato Savona o posatasi alguanto nel porto di

Genova, se ne tornò poco tempo dopo a Tolone. Essendosi ora mai tanto avanzata la stagione, che non si potea guerreggiare se non con molto disagio, si posarono dalle due parti le armi tutto l'inverno, attendendo solo a far apparecchi più che potevano gagliardi per tornar sulla guerra con frutto. tosto che il tempo s'intrepidisse. In mezzo a questo silenzio dell'armi nulla occorse che sia degno di memoria, se non se la diferenza del procedere dei Savojardi e dei Nizzardi verso i Francesi, avendo i primi mostrato molta inclinazione per loro, e desiderio di accomodarsi alle fogge del nuovo governo: al contrario i secondi fecero pruova di molta avversione, e di volersene rimanere nei termini del governo antico. Non è però da passarsi sotto silenzio che , sebbene l' inclinazione verso le nuove cose fosse molto maggiore in Savoja che a Nizza, non pochi ciò non pertanto fra coloro i quali in quel paese viveano nei primi gradi della società, o nobili o ecclesiastici che si fossero, per fede verso l'antico sovrano, o per paura del nnovo, si resero fuggitivi, oppure, rimasti essendo nelle loro antiche sedi. soggiacquero alle carcerazioni, ed alcuni eziandio agli estremi supplizi. Degno altresì di commemorazione si è che i soldati del reggimento di Savoja. dispersi per la subita invasione dei Francesi, di propria volontà, per istrade e sentieri insoliti trapessando, tornarono alle loro bandiere, e sotto i consueti capi si rannodarono: esempio di fede dato dai più amili figli di quell'alpestre nazione : il quale effetto fu poi rinnovato circa venti anni più tardi dai generosi Spagnuoli, invasi dalle armi napoleoniche.

Pervenuta a notizia di Montesquiou la conquista di Nizza, si mise in sul voler cacciar del tutto le genti sarde dalla Savoja. A questo fine ordinò a Rossi, che cacciandosi avanti le truppe del re, le spingesse fino al Cenisio per la Morienna, ed a Casabianca fino al piccolo San Bernardo per la Tarantasia; il che eseguirono con grandissima celerità, e quasi senza contrasto da parte del nemico. Anzi è da credere che se Montesquiou, invece di soprastarsi, come fece, per aspettare le nuove di Nizza, fosse, dopo la conquista di Ciamberi, camminato con la medesima celerità, si sarebbe facilmente impadronito di queste due sommità delle Alpi con grande suo vantaggio, e con maggior speranza di andar a ferire alla stagione prossima il cuore stesso del Piemonte; tanta era la confusione delle genti regie. Aix, Anneci, Rumilli , Caronge , Bonneville , Tonnone e l'altre terre della Savoja settentrionale, abbandonate dai vinti, riconobbero l'imperio dei vincitori. Così questa provincia venne tutta, non senza grande contentezza pubblica e privata. in potestà dei Francesi. La quale possessione per quell'inverno venne loro assicurata dalle nevi strabocchevolmente cadute sui monti, le quall introdussero da queste bande la medesima cessazione dall' armi, ed anche nin compiuta, che era prevalsa nell' Alpi Marittime.

În cotal modo un paese pieno di siti forti, di passi difficiti, di torrensi precipitosi; ne preduto pel re di Sardega, senza che nella disea del medesimo si sia mostrato consiglio o valore. Del quale dolureso caso si debbe imputar in purte il re medesimo per aversi voltuto scoprire, a cagione dei suoi pensieri tanto accesi alla guerra, molto innanzi che gli ajuti austriaci arrissescer in forza sufficiente, e per aver dato il più delle volte i gradi militara a coloro che più miravano a comparire, che ad informarsi dell'arte difficiele della guerra. Certamente error grande fu quel di Vitorio di metter l'abito militare ad ogni giovane cadetto che si appresentasse, e di mandargli sulle grime alla guerra, come se l'arte della guerra cel i irmore dei causmoni non

fossero cose da far sudare e tremare anche i soldati vecchi. I nobili poi ci. 1500 ebbero più colpa del re, pel disprezzo, non so se mi dica ridicolo di 1794 assurdo, in cui tenevano i Francesi. Pure fra di loro non pochi erano che, modesti e vislorosi uomini essendo, detestavano i male avvisati consigli, e sentivano sdegno grandissimo della vergogna presente.

La rotta di Savoja, già sì grave in sè stessa, fu anche accompagnata du accidenti parte terribili , parte lagrimevoli . Pioggie smisurate , strade sprofondate, carri rotti, soldati alla sfilata, parte armati, parto no, gente fuggiascu di ogni grado, di ogni sesso e di ogni età, terribili apparenze e di cielo e di uomini e di terra. Ma fra tutti mnovevano compassione grandissima i fuorusciti francesi, i quali, confidandosi nelle parole dei capitani regii, eransi soprastati a Ciamberi fino agli estremi, ed ora cacciati dalla veloce furia che loro veniva dietro, non potevano nè stare senza pericolo, nè fuggire con frutto. Imperciocchè a chi mancava il denaro per povertà, a chi la forza per infermità , a chi le bestie od i carri per trasferirsi , perchè non se ne trovavano per prestatura nè amichevole nè mercenaria, ed in tanto scompiglio era venuto meno il consiglio di prevedere e di provvedere. Spettacolo miserando era quello che si vedeva per le strade che portano a Ginevra ed a Torino, tutte ingombre di gente caduta da alti gradi in un abisso di miseria . Erano misti i padri coi figliuoli, le madri con le figliuole, i vecchi con i giovani, e fanciulle tenerissime, ridotte fra i sassi ed il fango a seguitar i parenti loro, caduti in sì bassa fortuna. Vi erano vecchi infermi, donne gravide, madri lattanti e portanti al petto le creature loro certamente non nate a tal destino. Ne si desiderò la virtù e la carità umana in sì estremo caso; perchè furono viste spose, figliuoli, fratelli, servidori non proscritti voler seguitare nelle terre strane, anche a malgrado dei parenti e padroni loro, gli sposi, i padri, i fratelli ed i padroni, posponendo così la dolcezza dell'aere natio, alla dolcezza del ben amare e del ben servire : secolo veramente singolare, che mostrò quanto possano fra l'umana generazione la virtù ed il vizio, l'una e l'altro estremi. Ma se era il viaggiare crudele, non era migliore lo starsi; alberghi pieni, o niuni su per quelle rocche, e bisognava pernottar al cielo, ed il cielo era sdegnato, e mandava diluvi di pioggia. A questo, soldati commisti che fuggivano sbandati, armi sparse qua e là, un tremestio d'uomini sconsigliati, un calpestio di bestie, un rumor di carrette, un furore, un dolore, una confusione, un fremito aggiungevano grandissimo terrore e grandissima miseria. Quanti si sono visti, cresciuti ed allevati in tutte le dolcezze di Parigi, ora non trovar manco quel ristoro che a gente nata in umil luogo abbonda nel corso ordinario della vita l Quanti gravi magistrati , dopo aver ministrato la giustizia nei primi tribunali del nobilissimo reame di Francia e vissuto una vita integerrima, ora travagliosamente incamminarsi ad un esiglio di oui non potevano prevedere nè il modo nè il fine! Quante nobili donne che pochi mesi prima speravano di dar eredi a ricchissimi casati nei palazzi dei maggiori loro, ora, vicine a partorire, fra lo squallore di tetti abbietti ed alieni, a pedri venuti in povertà , figli più poveri ancora I Quante fanciulle richieste prima da principi, non sapere ora nè a qual rifiuto andasserò, nè a qual consenso I Quanti rapitani valorosi, ed invecchiati nella milizia, ora che per la fralezza dei corpi loro avevano più bisogno del riposo e dello stato, mancati il riposo e lo stato, correre raminghi sotto cielo straniero, cagciati da quei soldati medesimi ai quali avevano e l'onore ed il valore insegnato ! Erano le strade

w per doude passavano, piene di gente instupidita a sì miserabile caso, od intenerita a tanta disgrazia. E spesso trovarono sotto gli umili tuguri pfu ristoro e più consolazione che non s'aspettavano. Così per molti di e molte notti , su per le vie di Ginevra e di Torino , la tristissima comitiva mostrò quanto possa questa cieca fortuna nel precipitare in fondo chi più se ne stava in cima. Eppure in mezzo a tanto lutto la natura francese era tuttavia consentanea a sè medesima. Imperciocchè uscivano dagli esuli non di rado e canti e risi e piacevolezze tali , che pareva piuttosto che a festa andassero , che a più lontano esilio. Vedevansi altresi uomini gravissimi o galoppanti sulla fangosa terra, o dentro, o dietro le carrozze stanti, recarsi colle capellature acconce, e con croci e con nastri, e con-altri segni dell'andata fortuna. Tanto è tenace ciò che la natura dà, che la sciagura non la toglie! Ma giunti i miseri fuorusciti in Ginevra ed in Torino, non si può spiegare quanto fosse il dire , il guardare ed il pensare degli uomini. Gran cose aveva rapportato la fama di Francia; ma ora al più pareva che il fatto fosse maggiore del detto; chi andava considerando quel che potesse faro una naziono furibonda che usciva dai propri confini; chi il valore de' suoi soldati, e chi ia contagione delle sue dottrine, sostenute da tanta forza. Chi pensava alla vanità di coloro che l'avevano predicata vinta, e chi all'imprudenza di coloro che l'avevano provocata potente. Meglio sclamavano, fora stato il lasciarla lacerare da sè stessa, che il riunirla con le minacce; meglio ammansarla, che irritarla: tutti poi affermavano esser venuti tempi pericolosissimi, essere minacciata Elvezia, essere minacciata Italia, già già titubare la società umana in Europa.

società umana in Europa.

A Torino tit questi discorsi si facevano ed altri ancor più gravi. Quest' essi, dicevano (poich nelle disgrazie grada contro il governo è afogo e consolazione), quest' essi ano il rituti di unte spese, di tante lever, di tanti vanti? Essersi per questo essuato l'erario, le contribuzioni fatte insoprebbli? Per questo chideria al pontelce la vendito dei beni del clero? Per questo aumentarsi il debito en Mont? Essersi congiunta la vergogna al monte del consolazione e controle del consolazione e consolaz

Inianto gli esuli facevano pietà, e con la pietà nasceva il terrore. Tutta la città era contristata e piena di pensirei funesti. Ma tanta en la Bermezza della fede dei Pienontesi nel re loro, che pochi pensavano novità, alcuni desideravano qualche riforma nel reggimento civile e politico dello stato, tutti volevano la conservazione della monarchia, ed-i peggiori tratti che audivano contro il governo, più miravano ad ammenda, che a sucha contro della monarchia.

Il governo, mosso da accidente tanto improvviso e tanto pericoloso, poiché comiciarosa is sgombare i primi timori, andava maturamente pensando a quello che fosso a farsi. Il cantone di Berna fu richiesto d'aiuto, ma senza rituto; p'atbati fait u richiesta nocressa, e con frutto, perchè il fatto toccava anche a lei. Laonde reggimenti tedeschi arrivavano a gran giornate dalla Lembardia in Piemonte, e s'inviavano prestamente alle fronziere, massime

verso il colle di Tenda. Addomandossi denaro in presto a Venezia, che 1789 ricusò , fondandosi sulla neutralità . Si spedirono corrieri per rappresentare 1793 il caso in Inghilterra, in Prussia ed in Russia. Allegavasi, essere il re solo guardiano d'Italia : se si rompesse quell'argine , non sapersi dove avesse a distendersi quella enorme piena; starsi di buon animo il re . ma ove mancano le forze proprie, abbisognar gli aiuti altrui. Cercavasi anche di scusare le rotte di Nizza e di Savoia, con dire che quei paesi non erano difendevoli, se non con grossi eserciti; le forze che là s'erano inviate. essere state sufficienti non solo per difendere, ma ancora per offendere, senza le disgrazie di Sciampagna; dopo queste non poter più bastare neanco a difendere; per verità essere stata troppo presta ed anche disordinata la ritirata : ma doversi attribuire alla imprudenza di chi comandava; essere i soldati buoni e fedeli. parato Vittorio a non mancare a sè medesimo nè alla lega; solo richiedere che, come egli era l'antiguardo; così non fosse lasciato senza retroguardo, e siccome egli era esposto il primo alle percosse del nemico comune, così lo potesse fronteggiare con gli aiuti comuni .

Tutte queste cose, rappresentate con parole appropriate, avevano gran peso. Ma la Prussia, gnantunque perseverasse nell'alleanza, cominciava a pensare a' casi suoi , siccome quella che , essendo lontana dalla voragine , aveva minori cagioni di temere. Bensì l'Austria, che già ardeva ne' suoi propri Stati, per preservare il resto, procedeva con sincerità, e si risolveva a mandar soccorsi gagliardi in Piemonte. L' Inghilterra, che aveva serbato certa sembianza di neutralità sino alla morte di Luigi XVI, dopo questa orrenda catastrofe si era scoperta del tutto, e, licenziato da Londra Chauvelin, ministro plenipotenziario di Francia, si preparava alla guerra. Però diè buone speranze al re, promettendo denari ed efficace cooperazione con le sue armate sulle coste del Mediterraneo . Intanto in Piemonte si compivano i numeri delle compagnie, si ordinava la milizia, si creavano nuovi luoghi di Monti, si gittavano nuovi biglietti di credito, si coniavano monete che scapitavano più della metà del valor loro edittale ; pessimo , me non evitabile rimedio dei mali presenti, e segno troppo evidente dell'improvvidenza dei reggitori ai tempi lieti. Nel punto medesimo si provvedevano le fortezze poste ai passi dell' Alpi con ogni genere di munizioni, e si affortificavano le cime del Cenisio e del piccolo San Bernardo. Con questo, usando l'opportunità della stagione, che andò freddissima e fatti tutti i preparamenti necessari. si aspettava con incredibile ansietà da tutti qual fosse per essere al tempo nuovo l'esito delle battaglie, dalle quali dipendeva il destino d'Italia e del mondo.

BOTTA AL 1814.

## STORIA D' I T A L I A

## LIBRO TERZO

3 0 M M A R I O

Nuove deliberazioni dei confederati nel 1793. Istanze dell'imperatore d' Alemagna presso al senato veneziano. Discorso del procurator di San Marco Francesco Pesaro in favore della neutralità armata. Discorso di Zaccaria Vallaresso, uno dei Savi del Consiglio, in favore della neutralità disarmata, Risoluzione del Senato. Deliberazioni di Genova. Pratiche dei confederati con Lione e Marsiglia. Disposizioni militari e politiche dei Francesi. Umori diversi in Italia. Assalto dato a Cagliari di Sardegna dall'ammiraglio Traquet . Paoli move la Corsica , e la toglie all'imperio di Francia. Guerra sull' Alpi: fatto di Raus, favorevole ai regii. Minacce superbe degl' Inglesi a Toscana ed a Genova . Insinuazioni dei medesimi u Venezia. Deliberazione del gran maestro dell'ordine di Malta contro la Francia. Moti considerabili contro il consesso nazionale in varie provincie: Lione e Marsiglia si sollevano. Fatti d'armi. I regi sono respinti dalla Savoja e da Nizza; Marsiglia è presa, Lione si arrende. Tolone si dà ai confederati . I repubblicani l'oppugnano e lo prendono di assalto . Spoglio fatto dai confederati nell'andarsene .

La ritrata così subità delle genti regie dalla Savoja e dal constado di Nizza, e la cacenta a forza dell'eserciti deleschi dalle terre francesi verso il Reno, dicelero molto a pessare agti allesti. Tra per questo, e l'andor sempre più crescendo a cagione delle vittorie e di più feroci instigamenti, l'appetito delle cose nuove, e la furia delle menti in Francia, egilico s'ocresro che assai più dura impresa si avvano per le mani di quanto avvenao a sè medesimi persuaso; nè mai tanto discapito dalle credenza il atto avves la fortuna recto, che pur si grandi ne soul mostrare, quanto a questi tempi. Bande tumulturarie ed indisciplinate, come le chiamavano, avveno vonto escritti fiordissimi, capitanti di poco o nissun nome avvenao routo escritti fiordissimi, capitanti di poco o nissun nome avvenao contrade d'Europa. Coloro, ancora i quali si erano conoctito nell'animo di pinatra facilmente le insegne della lega sulle mara di Parigi e di Lione, a mala pena potevano difendere i dominii propri dagli assitti du un nemico poco prima disprezato, e do ra vittorioso ed insultante.

Ciò nondimeno i confederati non vollero ristarsi, sperando che coll'andar più cauto, poiche si era conosciuto di quanto fosse capace quella furia francese, e coll'accrescer le forze proprie e con l'unione di aliene; si potesse 1791 mutar la fortuna, e compensar le perdite passate coi guadagni a venire. Tal è la costanza delle menti tedesche, che più e meglio ancora che l'impeto, le fa riuscire ad oporate imprese. L'Austria ed il Piemonte, siccome più vicine al pericolo, procedevano con animo più sincero della Prussia, la cui congiunzione con la lega già forse incominciava a vacillare. L'Austria massimamente applicava i pensieri alla preservazione de' suol Stati in Italia , ai quali già si era avvicinata la tempesta e che sono parte tanto principale della sua potenza. Periochè si preparavano con molta diligenza tutte le provvisioni necessarie alla guerra, tanto negli Stati austriaci, quanto nel Piemonte e si tentava ogni rimedio per impedire la passata dei Francesi . Perchè poi i popoli, provocati da quelle lusinghevoli parole di libertà e d'uzuaglianza, non solamente non si congiungessero con coloro che procuravano la turbazione d'Italia, e non facessero novità, ma ancora sopportassero di buona voglia tutto quell'apparato guerriero, e non si ristessero a tanto romor d'armi, usavansi i mezzi di persuasione. Il più potente era la religione : spargevansi sinistre voci : essere i Francesi nemici di Dio e degli uomini : conculcare la religione : profunare i tempi; perseguitare i sacerdoti: schernire i santi riti; contaminare i sacri arredi, e facendo d'ogni erba fascio, proteggere gl'increduli ed uccidere i credenti. I vescovi, i preti, i frati intendevano accesamente a queste persuasioni; se ne accendevano mirabilmente gli animi del volgo.

Parte essenziale dei disegni della lega erano le deliberazioni del senato veneziano. L'imperatore, conghietturando che il terrore cagionato dall'invasione di Savoja e di Nizza, e quell'insistere così vicino sulle frontiere del Piemonte di un nemico audace, e che mostrava tanta inclinazione alle cose d'Italia, avessero mosso e disposto il Senato a piegarsi alla sua volontà, aveva con efficacissime parole dimostrato che era oramai tempo di non più procedere con consigli separati, e di pensare di comune accordo alla sainte comune. Rappresentavagli, non isperasse preservare lo Stato se quel diluvio di gente sfrenata, valicati i monti, innondasse Italia; voler fare, e per sè e per gli sforzi contemporanei del suo generoso allento il re di Sardegna, quanto fosse in potestà sua, per allontanare da quel felice paese tanta calamità, ma esser feroci i Francesi e gli eventi di guerra incerti; di vano pensiero essere il credere che chi fa spregio dell' amanità, e conculca ogni legge divina ed umana, rispetti le neutralità, ed amar meglio un nemico aperto che un nemico dubbioso; aver ugualmente in odio le aristocrazie che le monarchie, ed il prestar fede alle protestazioni amichevoli loro essere un volersi ingannare da per sè stesso ; poter concludere il Senato della sincerità loro dai tentativi fatti da loro a Costantinopoli per concitare contro di lui la rabbia ottomana; poter giudicare della moderazione dalle insolenze già fin d'ora usate in sul mare verso le navi della Repubblica; esser sempre disordinata la natura francese, ma ora, per la rivoluzione, esser disordinatissima; nè esser di soverchio tutte le forze d'Europe per ostare ad una nazione potente e presa di pazzia; certamente imprudentissimo consiglio essere il darsi a credere che, ove un popolo strenato abbia superato monti difficilissimi, prostrato le forze di un re e di un imperatore, e penetrato nel cuore stesso d'Italia, superbo per indole, superbissimo per vittoria, voglia arrestar l'impeto suo alle frontiere veneziane, solo per vedere sugli estremi confini scritte le parole di neutralità; non sapere il Senato che tanto sa, quanto sia avida la natura 1793 e la Repubblica fu lacerata, poiché inerme; allora i sudditi ricevettero « nulestie infinite, perchè la Repubblica, con imprudentissimo consiglio, aveva mancato loro della necessaria tutela dell'armi. Ammaeatrato da si « crudele esempio , il Senato armossi nella guerra che venne dopo , e lo · stato fu preservato salvo. Ora credete voi che la rabbia fra chi combatte a sia minore adesso che cento anni sono, o che l'efficacia dell'armi impu-« gnate meno possa presentemente di quanto ella potesse or son quaranta? « Certamente nol credete voi; chè anzi, se dai brevi saggi che pur testè « vedemmo , si dee giudicare , la rabbia è infinita , od il timore di provocar a l'armi della Repubblica grande, perchè il pericolo per ambe le parti è, « oltre ogni credere, grave, e mira ad un totale esterminio. E non dubitate, a poichè ci va troppa posta, che alcune bocche d'artiglierie veneziane, e poste ai luoghi forti, ed alcune insegne di san Marco, sventolanti sulle frontiere, non aiano per far istar in dovere coloro che già romoreggiano, . o sarebbero per romoreggiarci intorno. Dio allontani l'augurio, ma io vedo « che se Venezia non s'arma, Venezia è perduta, e vedo altresì che s'ella « s'arma, ella può essere, non aolo la salute sua, ma aucora la salute « d'Italia: poichè questi foresticri, che, per appetito amoderato, han « sempre fatto campo dei furori loro la misera Italia, non la correranno « così a grado loro, quando sapranno essere svegliato e pronto a sorgere « il lione veneziano. Ma poi che aurà? Credete voi d'evitar la guerra se « state senz'armi ? Il Francese ed il Tedesco ugualmente recheransi ad « ingiuria il non essere stati aiutati , e voi sapete cho i pretesti d'offendere e non mancano mal a chi nutre pensieri sinistri. E posto eziandio, che per « inudito esempio la fede dei governi sia pura, chi vi assicura che, se la « guerra si conduce sui vostri confini, bande armate degli uni e degli altri · non corrano le vostre terre, o per pigliar vantaggio sul nemico, o per far « sacco a vantaggio proprio? Le sopporterete voi queste ingiurie senza « risentimento? Dove surà l'onor di Venezia, fin qui illibato? ed anco ingiuria non vendicata moltiplica le ingiurie. O ne farete voi risentimento? « Ma risentimento non armato è nullo per chi fa ingiuria, e dannoso per chi e la riceve, perchè essendo di necessità senza effetto, ti scema la riputa- zione . Io ho vergogna , o senatori , dello andarmi aggirando fra queste · supposizioni inonorate, quando penso al voler vostro, alla potenza ed al nome di questa gloriosa Repubblica. Ma pogniamo finalmente che i « governi siano fedeli ed i soldati santi , che certo non è pur poco : a come siete voi aicuri che non si turbi con grandissimo movimento e tutto lo Stato nostro, se i Francesi arrivano sui confini ? Non abbiamo e noi qui novatori, non uomini ambiziosi, non avari, non vendicativi, e non contaminati sin dentro al cuor loro di perturbatrici dottrine? E se e costoro fan novità, e certo la faranno, quando sarà lor porta la occaaione, poiche già fin d'ora che ancora sono lontani i sussidii speratl, a mala pena rattengono il veleno loro, che farete voi, se non aiete armati? a I tumulti eccitati da questa gente pestifera serviran di pretesto ai Francesi « per ajutarli, ai Tedeschi per frenarli; e gli uni e gli altri correranno i · nostri campi impunemente, se noi per noi non siam capaci di far argine · a queste acque furibonde . Farete allor voi guerra ? Con che ? Farete allor e voi pace? Con chi? La sedizione vi condurrà alla guerra, la guerra alla · rovina. Odo dire a certe timide persone, che l'armarsi è dar sospetto e pretesto di guerra ad altrui. Ma chi ha mai dannato alcuno, se pon argine

 alla casa quando il flume minaccia: o se taglia i tetti quando l'incendio 1793 s'avvicina? Superba troppo ed intollerabile pretenzione sarebbe certamente « quella di un forestiero che volesse comandarci come e quando noi dobblamo assicurare lo Stato nostro, e che altra alternativa non ci lasciasse o di · starcene disarmati alla discrezion sua , o d'incontrar la aua nimicizia. Per · me costui come nemico, e non come amico terrei, ed amerei meglio avere · con lui una guerra pericolosa, che può aver buon fine, e sempre avrà

· onore, che una pace pericolosa, che non può aver se non un cattivo fine, e e sempre porterà con sè una vergogna infinita. Poi, la fede di quest'in- clita Repubblica è nota al mondo, ed il mondo sa se noi siamo vicini · inquieti, ambiziosi ed offensivi, oppur quieti, temperanti, ed amatori del · giusto e dell'onesto. In somma, per restringere in poche parole quello che « sono andato sinora allargando, a me pare che lo starcene disarmati in · mezzo a così rabbioso moto, non sia nè sicuro nè onorato; che l'armarci · sia senza sospetto, e necessariamente richiesto all'onore ed alla salute · nostra; poichè i coosigli onorati sono sempre i più sicuri, e la riputazione · è gran parte della forza. Per la qual cosa io opino che ai fornisca l'erario.

e che si allestisca il navilio, che si levino le cerne, e che alcun polso di · Schiavoni sia nato a tutelare le cose di Terra Ferma. A questo io penso · che ai debba dichiarare alle potenze belligeranti, che il Senato costante a sempre nel suo procedere pacifico, vuol conservarsi fedele ed amico a · tutti, e cha i moderati apparecchi d'armi mirano piuttosto e solamente a

 conservazione di pace, che a dimostrazione di guerra. Grande impressione fecero nella mente del Senato queste parole gravemente dette dal Pesaro, nelle quali coacorrevano amplissimamente tutti i fondamenti che nel deliberare le imprese principalmente considerare si debbono. Al contrario parlò cou singolare eloquenza il Savio del consiglio Zaccaria Valaresso, a un dipresso in questi termini: « Non è stato a mai costume di coloro che s' intendoco dello Stato, il giudicare dalle a apparenze esteriori delle cose, nè da certi bollori d'opinioni, che · presto sfumando se ne vanno in dileguo , lusciando in fondo la realtà . « Queste apparenze e questi fumi sono a guisa di un nugolo, il quale · vela con false forme il vero, ma in breve ora sparendo, lascia nel e loro aspetto naturale i monti e le campagne. Grande certo, anzi e infigito è l'amore del mio avversario verso questa nostra feliciasima · patria , grande l'ingegno e grande altresì la sperienza del mondo ; ma mi · pare, anzi certo sono, che nel presente caso egli adombri e si lasci « svolgere da un fantasma, da un nugolo, da un'apparenza fallace. Il quale a nuzolo, io voglio dagli occhi vostri, ed anche da' auoi, se possibil fia, · sgombrare con mostrarvi la verità. Ed in primo luogo io vi dirò, che il a timore è sempre atato mal consigliere; e che il timore sia quello che offusca « l'intelletto del procurator Pesaro, quantunque di animo costante e sano, · dimostranlo gli spaventi nati per la recente invasione di Nizza e della · Savoja . Adunque un Pesaro si lascia ire alla corrente , adunque opina col « volgo pazzo, adunque fa caso degli sgomenti delle donnicciuole ? e che · grave caso è ella mai la mentovata invasione? l'essersi perduto un paese

· che sempre si perde, quando nasce guerra tra il re sardo e Francia, e che e esso re nè può nè vuole difendere ! Mi maraviglierel ben io se quelle terre · si fossero conservate, non tunto che mi spaventi perchè si sono perdute. « Credete voi che le frontiere militari d'Italia siano, come le politiche, il

1794 « Varo e l'umile finnicello che bagna Sanparigliano ? mai no : le frontlere e militari sue sono i monti smisurati che la natura pose fra lei e la Francia . « sono quei ghiacei eterni, quelle nevi altissime, quelle rupi senza via, quei a passi stretti e difficili. Ora se così è , qual timore può far tanto che si « creda che i Francesi, quantunque audaci, possano, ora che s'avvicina « l'inverno, superar quello che sarebbe difficilissimo a superarsi anche ai « tempi più caldi? Grossi sono e valorosi gli eserciti sardi, grossi e forti « quelli che loro giungono in ajuto dall' Alemagna; e le fortezze del Piemonte e poste ai luoghi più opportuni, nel cuore stesso ed a tutte le sboccature « dell' Alpi , danno ancora maggior sicurezza . Da tutto questo si può inferire « che il superar l' Alpi pei Francesi sarà in ogni tempo impresa difficilissima. « ed in' questi sei mesi impossibile . Dico poi che , nel presente caso , chi vince « per sei mesi, vince per sempre; perciocebè non è da dubitare che lo stato e popolare, introdotto presentemente in Francia, non sia in breve tempo per « dissolversi; perchè la storia dimostra che quella foggia di governo, breve « persino nei paesi piccoli , non può a nissun modo sussistere ne' vasti · territorii . Al che se si aggiunge l'abitudine del lungo vivere dei Francesi · sotto la monarchia , la loro natura pronta e volubile , la feroce tirannide « che ora gli opprime , le confiscazioni, gli esilii , le décapitazioni de' migliori « e de' più assennati cittadini , ogni cosa in incerto, ogni cosa piena di terrore. « facilmente verrassi a conoscere che quello Stato avrà corta vita; poichè le « sétte armate vi sorgeranno, la guerra civile ajuterà l'esterna, e la Francia « assalita dentro da partigiani arrabbiati, fuori da eserciti potenti, non solo « non sarà in grado di opprimere Italia , ma gran fatto sarà se non fia oppressa « ella stessa. Sperate uei luoghi forti , sperate negli eserciti gagliardi , sperate « nella tirannide altrui , che sarà mantenitrice della lifertà d'Italia e del benigno « vivere nostro.

« Poterono i nostri maggiori facilmente e senza pericolo metter su eserciti « a fine di mantener la neutralità , e certo il fecero con provvido consiglio : · ma allora l'erario era ricco, e poteva di per sè sopperire alla voragine « militare ; mentre ora , trovandosi esausto per le anteriori neutralità armate, e pei racconci dei flumi, pei contagi di Dalmazia, per la spedizione di « Barbaria, a mala pena potrebbe bastare, e fia forza prestanziare i popoli, che. « gravati per modo insolito, potrebbero risentirsi e pensare a novità. Questo « toccar dei cofani riuscirebbe al certo più pregiudiziale, che le pazze dicerie che ci vengono di Francia. Oltre a ciò i mari aperti e sicuri, « intrattengono ora per la frequenza del commercio i sudditi, arricchiscono « le famiglie , conferiscono splendore , vigore e potenza allo Stato : ma se i « Francesi dan volta a motivo delle minacce vostre, e berto la daranno. « perchè e' sono superbi ed amatori di preda , diventeranno chiusi i mari , in- terrotti i traffichi, l'ozio darà luogo ai discorsi, la povertà alle male voglie, e e, tra pel danno emergente delle imposte, e il lucro cessante dei traffichi, « si spargeranno dissidii e semi pestifcri in queste medesime popolazioni , « che finora non si sono mai partite da quell'affezione che sempre hanno « avuta verso la Repubblica. Così per volere il meglio, avrete il peggio, ed « avrete introdotto le turbozioni nei più intimi penetrali dello Stato con quei « medesimi mezzi coi quali proposto vi avevate di allontanarle . Ne non senza « efficacia nella presente trattazione è il pensare che, se la Repubblica è ar-· mata, si accresceranno i desiderii ed i tentativi delle parti contendenti, per congiungersela con esso loro, e per questo ogni modo di richiesta, di offerta, d'insidie ed anche di offese, sarà posto in opera per farla pendere dall' un 1:80
 de l'ati. I quali tentativi se l'armi fan nascere, l'armi ancora non lasciano
 tollerare, perciocche l' uomo armato è più pronto al risentimento, e pegior
 estimatore dei casi avvenire, che quello il quale armato non è; perchè l'armi

e estimatore dei casi avvenite, che quello il quale armato non è; perchè l'armi accrescono la superbia, e fan che l'uomo creda di potere più di quello che puù. Sono l'armi pericolose sempre al maneggiarsi, e chi le maneggia non sa dove sia per riuscire; perchè con esse la prudenza è muta, e se tu

sa dove sia per riuscire; perchè con esse la prudenza è mula , e se tu cominci, il futuro non è più in potestà tua. Certo io non mi fido più del nio avversario, nelle lusinghierie, nella fede e olei promesse altru:
ma per questo medesimo io non voglio sollecitar le ire dove giù la fede è

ma per questo mecesimo io non vogilo sollecitar le ire dove già la feule è
incerta, e dal postutto meglio è fluaris di governi orinati che di governi
disordinati, ed il fine della lega è spegnere un governo disordinato. La
lega farallo, percibe lo può fare, e certamente non avrà per male che uoi,
lontani dal campo dove si combatte, noi pacifici da si lungo tempo, noi

temperanti per natura, per consuetudine, noi amici di tutti e nemici di
nessano, conserviamo studiosamento quella quiete che stata è sempre il
principal finc del desiderii nostri; chè troppo infelice sarebbe la condizione
dell'umana generazione, se, ove nasca guerra in un lato, tosto abbiano

o en unima generazione, se, re lassa gurara in un non consessa dalla a sorgero armi ed armati da tuttle le terre del mondo. E' deesi dare qualche cosa all'unanità, qualche cosa all'inocenza, qualche cosa alla giustizia, nè penso che esse siano ancora del tutto sbandite dalle scene umane; che se così losso, invano staremmo noi qui a deliberare, e non

credo che alcuni pochi cannoni voneziani ci potessero salvare. Adunque
 fatte tutte queste considerazioni, ed avuto ad ogni cosa riguardo, io porto

 öpinione che, continuando nel pacifico stato nostro, ed abborreado dal
 tirare con preparazioni imprudenti nel dominio veneziano nna guerra di

 urare con preparazioni impruoenti nei domino veneziano ina guerra di tanto pericolo, nissuna dimostrazione militare si faccia, e si protesti volere la Repubblica vivere in buono ed amichevole stato con ognuno ».

Questa orazione del Valaresso fu udita con grando inclinazione dalla più parte dei sentori, soliti a goderie da lungo tempo le dolcezze della pace. Lo stesso Pesarv, quantunque fosse unmo di molta virtiu ed i avegliati pensieri e lascio avoligere dall'oloquezza dell'avversario, e venne nella opinione della neutralità dissuranta. Però ne fu press can unanime consenso la deliberazione, solo contradicionedo, come dicest, il Savio di Terra Ferma Perma Procurità. Però della dell'archimina cegione sarre la rovina della Republica. Della contradio la republica della contradio la rovina dell'archimina cegione sarre la rovina della Republica con el il consiglio di injectiva della contradio la reviente cadoltta a salvamento, e se veramente era destinato dai civil ch'ella perisse, certo è alimeno che sarebbe perita constramente e con fine degno del suo principio;

Le medesime deliberazioni fece la repubblica di Genova per la vicinanza di Francia, per l'integrità dei truffichie pel l'immer del re di Sardegna. Avevano gli alleati qualche più fondata speranza in Corsica. Erasi ridotto in questi auu antica patira il generale Paoli, rebilamatovi dall'assemblea costituente: gedevas quietamento il restitutio seggio, quando uomini fevori misero, sotto nomo di libertia, ogni cosa a soquuadro in Corsica come l'avevano messa in Francia. Sedgnossene Paoli: sepperbi confederati. Con elettero e con perole esortatorie lo stimolarono, non permettesse che la sua patirà fosse preda di nomini sfenata, si ricordasse del nome suo; avvertisse essere i France-si quelli stessi nemici contro i quali aveva già si generosamente combattuto; considerasse, a vere allora i medestini: voluto opprimere la libertà del suo

HOTTA AL 1814.

e della stessa Italia.

1781 pesse con infrodurre uno stato civile; ora volervi introdurre uno stato disordinato e burbaro; pensasse quanto fosse pietoso il liberare di gente crudele popoli che adoravano il glorisos suo nome, desse mano di nuovo a quelle armi generose, esortasse, levassesi, combattesse; essere in pronto nuova cioria, nuova libertà, none benedizioni di cosodi.

Queste insinuazioni già da lutogo tempo tentavano l'animo di Paoli, il quale varamente non poteva sopportare lo satto nuovo. Ma l'importava del fatto, prima di muoversi, era che l'Inchilterra si chiarisse delle sue intenzioni; perchè senza la presenza delle sue armate nel Mediterranco, stante la potenza marittima della Francia, non era di sperarsi che il moto avvesse felice fine. Perlochè di comune consentimento fu deliberato che si aspettasse la guerra d'inghiltera: so loi intanto si tensesen gli animi dispostt. Così la lega era confidente di trovare, ove fosse venuto il tempo, appoggio in Corsica; caso di non poco momento per l'Inphilterra, e per la scurezza della Sardegna,

Il re di Sardegan più speciale conforto riceveva, oltre il denare che più veniva dalla Gran Brettagna, dall'a accessione della Sparan. Er ac evidente che quante forze la Francia avesse mandato alla volta de monti Pirensi, di tante avrebbe accemato quelle che mandava ver l'Alpi, sicolto Sparan e l'Emonte, quantunque lontani, concorrevano, combattendo, ad un medessimo, N. Ne lo rora naval della Sparan erano da disprezzarsi, il che poteva dare grandissime comodità si per difendere i territori propri, si per invadere quei di Francia, se la fortuna si mostrasse-disvorevole.

A tutte queste speranze se ne aggiungeva un'altra, assai viva, e quest'era che presentandosi grossi gli alleati sulle provincie meridionali della Francia, vi sarebbero nati a favor loro, e contro l'autorità del governo parigino. movimenti d'importanza. Giò massimamente stimolava il re di Sardegna, per quella sua cupidità di trasferire in sè il Delfinato e la Provenza. L'aspettare che sorgessero novità favorevoli alla lega nelle provincie più vicine alla Spagna ed all' Italia, non era certamente senza fondamento. La soppressione dei traffichi, nata a cagion della guerra, vi aveva dato occasione a non poca mala contentezza, e le enormità commesse in Parigi, operando nelle mentpiù sane . vi avevano un grandissimo odio concitato contro i commettitori di tanti scandali. Ai più feroci poi pareva oggimai troppo lungo che non si desse mano a far sacco e sangue. Questi nuovi pensicri, buoni e cattivi, massimamente pullulavano in Marsiglia ed in Lione, città grosse, emule a Parigi, ricche per commercio<sup>®</sup>in pace, ed ora povere in guerra; e se il nome del re di Sardegna era molto esoso nella prima, era udito con più benigne orecchie nella seconda.

Tutte queste disposizioni non s'ignoravano dagli alleati, massime per mezzo della corte di Torino, che usava un'arte grandissima nell'ispare e nell'acordarsi sceretamente in Savoja ed in Nizza, si coi magistrati che coi capi dell'accrito. Queste trame parte si sapevano, parte si presumevano dai giacolniri. Quindi le mutazioni del capi dell'accrito cerano frequenti, e secome era rotta ed improvidà la natura loro, così spresso punivano gl'innocenti ed esalbavano i rei. I supplizi poscia e le confische, producendo biboninazione nel popoli, operavano che sempre più quell'avversione che disposizione di proprio di provanza che sempre più quell'avversione che piede nelle cose e nelle case loro, si diminuisso, e con lei gli custoni all discenzali quissione: ziochi chi let cai li terror delle mannaie, che i ini

proponevano la servitù forestiera alla tirannide cittadina. Ordinavano l'impera- 1783 tore e il re di Sardegna in tal modo i pensieri della guerra; puovi reggimenti tedeschi arrivavano in Piemonte; quelli che appartenevano all'armatura leggiera, come Croati, Panduri e simili, atti piuttosto a rubare che a combattere, s'avviavano alle montagne. Gli squadroni più gravi e la cavalleria stanziavano nelle pianure più vicine. Erano poi si fattamente ordinati , che le truppe piemontesi, come piu pratiche dei luoghi e più snelle di natura. guernivano le Alpi : alle quall , come abbiam detto , s'accostavano le genti leggiere dell'imperatore, mentre le genti grosse austriache, stanziando nei lunghi bassi, contenevano i popoli, e si tenevano pronte a marciare ovunque il nemico avesse rinscito a sboccare. Mandò l'imperatore a reggere l'esercito confederato in Piemonte il generale Devins .

Era Devins nomo di buona mente, e salito pel valor suo dagl' infimi gradi della milizia fino ai supremi; aveva in ogni occasione mostrato la sua eccel-

ienza nell' arte della guerra.

Intanto alcune pratiche segrete si erano app'ecate fra la corte di Torine, e gli aderenti al nome regio in Lione ed in Provenza, il cui fine era di accordare i modi che si dovevano usare, perchè i disegui che si macchinavano a beneficio comune avessero la loro esecuzione. E siccome si faceva maggior fondamento sui Lionesi, più centrali di sito, più vicini alla Germania, fonte e nervo principale della guerra, e più tenaci di proposito che i Provenzali, così coi primi massimamente si tenevano questi trattati. A questo fine uomini confidati andavano segretamente da Lione a Torino, e da Torino a Lione. Finalmente, quando i negozi si avvicinavano alla conclusione, il signor Precy, mandato dal Lionesi, andò nascostamente egli medesimo a Torino per quivi accordarsi su quanto si trattava : l'imperatore ed il re si offerivano parati a secondare i suoi disegni con le forze loro. Intervenne Precy a molte consulte; e stantechè egli e Devins misuravano le cosc, non a stregua delle passioni, ma della verità, così l'uno e l'altro non tardarono ad entrare nella medesima opinione. Era il parer loro che, lasciata una parte dell' esercito sull' Alpi marittime per tener a bada il nemico da quelle parti, il principale sforzo si di Tedeschi che di Piemontesi, si dirizzasse contro la Savoja, per quindi marciare a Lione. Ne dubitavano che, ovo fossero giunti in quella città, i popoli vicini per la vicinanza, ed i Provenzali per la natura loro pronta e vivace, si sarebbero levati tumultuando alla fama di tanta venuta. Certamente disegno nè più conforme agli accidenti, nè di più probabile esecuzione non s'era mai concetto di questo ; se ne promettevano gli autori effetti certissimi. Ma il re Vittorio mosso da un desiderio più generoso che considerato, non vi volle acconsentire. Era egli gravissimamente sdegnato contro i Savojardi, siccome quelli che avevano accettato con amore i Francesi, e che tuttavia gli aiutavano, quanto era in poter loro, di consiglio e di forza. A questo sdegno aggiungeva possente stimolo il vedere che le persone più chlare in Savoja per virtù, per sapere e per valore, parteggiavano caldamente per la Francia, levavano soldati, facevano ogni sforzo perchè la nuova signoria si stabilisse. Amaro fastidio poi gli dava quella legione degli Allobrogi, ordinata dal medico Doppet, uomo strano assai, ma di molto ingegno, e nelle opinioni di quei tempi ardentissimo: questa legione asperava coi fatti il re, ma vie più ancora lo asperava con gli scherni, e per le eccessive cose che diceva coutro di lui, il che alterava a dismisura l'animo di Vittorio.

1 Assai diverso da questo era il procedere dei Nizzardi, i quali, più alieni di natura, e forse anco meno propensi a lasciarsi volgere noa es e per indole meno buona o per giudizio più prudente, dalle utopie dottrinali che giravano a quei di, di mala voglia sopportavano il nuovo imperio, tenevano con rapporti informato l'antico sigonori foro, e con bacde sparse ed appostate nei luoghi più opportuni di quei monti aspri difficili, infestavano continuamente i Prancesi, e facevan loro tutto quei maggiori male che podevano.

Queste inclinazioni considerate dal re Vittorio, solito à misurare le cose più col desidero che con la prudenza, operarono di modo che, grandissima affezione portando a' suoi Nizzardi, e concitato a gravissimo sdegno contro i savoiardi non volle mai udire con peacto animo che si desse mano a liberare dalla tirannide francese prima i secondi che i primi. Ogni ora gli pareva mili anni, che i suoi fedei di Nizza non tornassero al grembo suo, mottre per castigo sopportava più volentieri che i popoli di Savaja continuassero a custare di quanto essis più denderavano. Devina e Precy interposero grandissima diigenza per persualere il lorn desiderio al re, ma non avendo pottulo migenza per persualere il lorn desiderio al re, ma non avendo pottulo frontiere della Savaja con truppe sufficienti per frestari il nemico, ed anche re inspirenzi più oltre secondo le cocasioni, ai assallasse in cuttora di Nizza col grosso dell'esercito, come prima il tempo avesse condotto la opportunità di totar la limpresa.

Questa fu la prima origine, questo il seme delle calamità innumerabili, e della variazione di quasi tutte le cose che poco dopo seguirono. Devins continuamente si lamentava che il re di Sardegna gli avesse tolto la occasione di far chiaro il suo nome con una onorata e grande vittoria.

Mentre tutte queste cose si sollecitavano per gli alleati, i Francesi pensavano ai modi di resistere alla piena che veniva loro addosso : le deliberazioni loro, parte miravano la guerra, parte i negoziati, parte le corruttele. Quanto alla guerra si consigliarono di preporre ai due eserciti dell'Alpi superiori e delle inferiori , dei quali il primo chiamavano dell' Alpi , il secondo d' Italia . un solo generale, acciocchè, per l'unità dei pensieri potesse più efficacemente conseguire il medesimo fine . Siccome poi, per sospetti vani , parte per argomenti veri, si erano persuasi che alcuni fra i generali loro, come non contenti dello Stato, o freddamente si adoperavano, o nascostamente s' intendevano coi Sardi, così pensarono di dar il governo dei due eserciti ad un uomo, non solo di provato valore, ma ancora di provata fede. Questi fu il generale Kellerman, che aveva testè combattuto i Prussiani con molta gloria sulle sponde della Matrona. A questo, tutte le genti che per loro si potevano risparmiare per la grossa guerra che si guerreggiava verso il Reno, mandavano all' Alpi, per modo che all'aprirsi della stagione, componevano un esercito di cinquantamila soldati, buoni per la disciplina, ottimi pel valore, terribili per la rabbia. Kellerman, avendosene recato in mano il governo, andò considerando come la frontiera fosse di troppo più grande larghezza, perchè in ogni luogo si potesse difendere convenevolmente; e siccome il nemico principalmente minacciava di prorompere sulle ali estreme, cioè sulla Savoja e su Nizza, così determinossi a porre il campo grosso in un sito mezzano, acciocchè fosse in grado di soccorrere con uguale celerità od al ducato, od alla contea se l'uno o l'altra corressero pericolo. Questa opportunità offeriva il sito di Tornus, posto nella valle di Queiras, per essere a un di presso ugualmente

discosto da Nizza e da Ciamberì , non che avesse sfogo d'importanza in 1783 cospetto, chè anzi non ne aveva a cagione dei luoghi chiusi o precipitosi, ma per quella rispondenza coi due estremi. Per la qual cosa Kellerman vi pose il campo . e vi mandava le genti , le armi e le vettovaglie ; ma la difesa era difficile, perchè gli alleati occupavano tuttavia la sommità dell' Alpi su tutta la frontiera, e potevano con facilità e vantaggio calare nelle parti più basse e cacciarne i Francesi, combattendoli dall'alto. Per ovviare a questo pericolo, il generale francese dispose con lodevol arte le sue genti nelle valli della Savoia superiore, che accepnano istrade più facili nell'Italia. Così muni Termignone e San Giovanni nella Morienna, Moutiers nella Tarantasia; e per maggior sicurezza alloggiò un grosso corpo a Conflans, dove le due valli dell' Isero e dell' Arco si congiungono, Nell'Alpi marittime, dove i Piemontesi o gli Austriaci insistevano con grandissimo vantaggio a diritta sul monte di Raus, a stanca sulle creste delle Sorgenti, e nel mezzo sulla fortezza di Saorgio , Kellerman , distendendo l'esercito dalla Roia sino ai fonti della Nembia, aveva munito tutte le cime accessibili delle montagne, e posto il campo di mezzo sul monte Fogasso, Quanto all'ala sua sinistra, dove il pericolo era maggiore per la facilità dei varchi , e per la vicinanza della città di Nizza, alla quale principalmente miravano gli alleati, oltre le stanze solite, aveva collocato un grosso squadrone, come squadra di riscossa, sul monte Boletto .

Questi erano i preparamenti guerrieri di Francia; le arti politiche furono le seguenti. Tentrono la Porto dittomano affinche si aderisse alla lepubblica contro l'Austria e contro Venezia, ma fu senza frutto. Tentarono Venezia, promettendo le grossi e pronti sipui ed ingrandifenento di Stato a pregiudizio dell'imperatore. Ma i tentativi di Costantinopoli mettevano sospetto, lo stato disordinato della Francia non dava condidenza, l'Austria si vicana, si potente già penterata pel passo concesso quasi dentro alle viscero della flegubblica, recava timore, e quel perpetuo pagar lo socito dei miori, quando si mescolano nelle differenze fra i maggiori, ceneva gli animi sospesi e lontani dall'entrar in un mare di tanto pericolo. Perseverò adunque il Senato nella neutralità, offerendo si Francesi quelle medesime agevolezze negli Stati veneti che erano state conceduta elle petenze condeferato.

Parte principalissima della lega, tra per la forza de suoi eserciti e per la situazione del suo dominio, era certamente il re di Sardegna. Adunque i capi del governo francese assai volentieri piegarono l'animo a pruovare se potessero con promesse guadagnarsi la sua amicizia. A questo fine furono introdotti alcuni negoziati segreti tra un agente di Robespierre per parte della Francia, ed il conte Viretti per parte del re. Aveva il conte Viretti grande introduzione in tutte le faccende importanti, benchè di governare le cose di Stato avesse piccolo intendimento. Ricercava Robespierre il re, che si alienasse dall'amicizia dell'imperatoro, cedesse Savoja e Nizza, desse il transito libero all'esercito di Francia, unisse le sue armi a quelle della Repubblica, od almeno se ne stesse neutrale, purchè solo desse il passo, Prometteva poi che gli sarebbero assicurati gli Stati, e quanto si conquistasse in Italia a' danni dell' imperatore. A questo aggiungeva che se il re consentisse a cedere la Sardegna alla Francia, gli sarebbe dato in compenso lo stato di Genova, e che ogni giorno più apparirebbero dimostrazioni evidenti dell'amicizia della Repubblica verso di lui. Il re, che era animoso e saneva anche del cavalleresco, non volle mai udire pazientemente le proposte di

1788 fare collegazione con Francia, ibè accettare le speranze che gli si proponevano, aggiungendo parole, certo molto prudenti, che non si voleva fidar dei giacobini. Così rifiutati del tutto i consigli quieti, surse più ardente l'inclinazione alla guerra.

Mentre così andavano i repubblicani di Francia lusingando i potentati d'Italia per conciliarsi l'amicizia loro, non cessavano per uomini a posta e per mezzo dei loro giornali che pure, malgrado della vigilanza dei governi ad interromperli, s'insinuavano nascostamente in ogni luogo, a spargere mali semi nei popoli, con invasarli dell'amore della libertà, e con incitarli a levarsi dal collo il giogo degli antichi signori. Queste instigazioni non restavano senza effetto, perchè di quella libertà nella lontana Italia si vedevano soltanto le parole, e non bene se ne conoscevano i fatti. Le parti nascevano, le sette macchinavano accordi, le fazioni tumulti. Ma non fia senza utilità il particolarizzare gli umori che correvano a quei tempi in Italia, acciocche i posteri possano distinguere i buoni dai tristi, conoscere i grandi inganni, e deplorare le debolezze fatali. Adunque, in primo luogo, gli uomini si erano generalmente divisi in due parti, quelli che parteggiavano pei governi vecchi , detestando le nuovità, e quelli che , parteggiando pei Francesi, desideravano unutazioni nello Stato. Fra i primi alcuni così oninavano per fedeltà, alcuni per superbia, alcuni per interesse, Erano i fedeli i più numerosi, fra i quali chi per tenerezza verso le famiglie regnanti, e questi erano pochi; chi per bontà di giudizio e per esperienza delle azioni umane, il numero dei quali era più largo; e chi finalmente per consuetudine, e questi erano i più. Fra i superhi osservavansi princinalmente i nobili che temevano di perdere in uno stato popolare l'autorità ed il credito loro. Tra questi, oltre i nobili, mescolavansi anche non pochi popolani che volevano diventar nobili, od almeno tenere i magistrati, "Per interesse poi abborrivano lo stato nuovo tutti coloro che vivevano del vecchio... e questi erano numerosissimi : a costoro poco importava la equalità o la non equalità, la libertà o la tirannide, solo che si godessero, o sperassero gli stipendii. Si aggiungevano i prelati ricchi ed oziosi per interesse, i preti popolari e buoni per amor della religione. In tutti poi operava una avversione antica contro i Francesi, nata per opera dei governi italiani, sempre sospettosi della potenza di quella nazione, e del suo appetito di aversignoria in Italia .

Di tutti quelli che fino a qui siamo andati descrivendo, alcuni erano utili ai governi, alcuni distundi. Jacuni distundi. Gli tutti erano gli uomini untelligenti di Stato e pratichi del mondo, i quali auttavano i principi coi buoni consegli. Utilissimi erano poi i preti popoliri, dei ipopoli da loro ammaestrati. Solo si sarebbe desiderato che avessero usato maggior temperaza nel derre perche, maggioralorado di soverchio le cose di Francia, escenavano appresso a motti fide alle parole loro, ed operavano che non credessero loro nanco la vertile.

I disutili apparivano gli amatori teneri delle persone principesche, soliti ad adulare nella fortuna prospera, ed a piangere nell'avversa.

I dannosi erano i nobili ed i pretati ambiziosi , i quali credevano di render più scuro lo stato loro , coll'esagerarlo , e si proponevano di far argomento di gran fiducia con mostrar maggiore insolenza. Il frenarit non pareva buono si governi, perche temevano e di alienar coloro di cui avevano bisogno , e di mostrar debolezza si popoli. L'odio di costaro principalmente mirava contro gli unmini della condi-trazione mezzana, nei quali supponevano dottrine per lettura, orgoglio per dottrine, autorità col popolo per contratto. Gli uni chiamavano gli altri ignoranti, insolenti, tiranni: gli altri chiamavano gli uni ambiziosi, novatori, giaccionia, e fra mezzo ad ire si sfernate, non trovano gli animi moderazione, ed introdotta la discordia nello Stato, si preparava l'adito ai forestieri.

Ora, per raccontar di coloro che inclinavano ai Francesi, od almeno desideravano che per opera loro si faeessero mutazioni nello Stato, diremo che l per la lettura dei libri dei filosofi di Francia, era surta una setta di utopisti, i quali, siccome benevolenti ed inesperti di queste passioni umane, credevano esser nata una era novella, e prepararsi un secol d'oro. Costoro, misurando gli antichi governi solamente dal male che avevano in sè, e non dal bene, desideravano le riforme. Questa esca aveva colto i migliori, i più generosi uomini, e siccome le speculazioni filosofiche che son vere in astratto, allettavano gli animi, così portavano opinione che a procurar l'utopia fra gli uomini non si richiedesse altro che recare ad atto quelle speculazioni, persuadendosi, certo con molta semplicità che la felicità umana potesse solo e dovesse consistere nella verità applicata. Atteso poi che il governo della Repubblica pareva loro assai più conforme a quelle dottrine filosofiche, che quello della monarchia, parteggiavasi generalmente per la repubblica: ognuno voleva essere, ognuno si vantava di esser repubblicano, cioè amatore del governo della Repubblica. I Francesi avevano a questi tempi statuito questa maniera di governo, il che diè maggior fomento alle nuove opinioni, trovando esse appoggio in un fatto, che, veduto di lontano o consuonando coi tempi, pareva molto allettativo. Queste radici tanto più facilmente e più profondamente allignavano, quanto più trovavano un terreno bene preparato a riceverle ed a farle prosperare, massime in Italia, a cagione della memoria delle cose antiche: le storie della Grecia e di Roma si riandavano con diligenza, e maravigliosamente inflammavano gli apimi. Chi voleva esser Pericle, chi Aristide, chi Scipione, e di Bruti non v'era penuria ; siccome poi un famoso filosofo francese aveva scritto che la virtù era la base delle repubbliche, così era anche nata la moda della virtu. Certamente non si può negare, ed i posteri deonlo sapere ('poichè non vogliamo, per quanto sta in noi, che le opinioni contaminino coll'andar dei secoli le virtu) che gli utopisti di quei tempi per amicizia, per sincerità, per fede, per costanza d'animo, e per tutte quelle virtu che alla vita privata si appartengono, non siano stati piuttosto singolari che rari. Solo errarono, perchè credettero che le utopie potessero essere di questi tempi, perchè si fidarono di uomini infedeli, e perchè supposero virtu in uomini che erano la sentina de' vizi .

Costoro, così affascinati come crano, offerivano fondamento ai disegni dei repubblicani di Francia, perche avevano molta seguito in talai i; ma fra di loro non tutti pensavano allo stesso modo. I più temperati, ed erano il maggier aumero, avvissavano non doversi movere cosa sicura, ed a spectiavano quietamente quello che portassero i tempi. Altri, più audici, opinavano doversi siutar l'impresa col fatti; e però s'allegavano, tenevano congreshe segrete, ed avevano intelligenze in Francia, procedendo a fioe di un bene immaginario con modi degni di blasimo.

A tutti questi, come suol avvenire, s'accostavano uomini perversi, i quali celavano rei disegni sotto magnifiche parole di virtu, di repubblica, di \*\*ro libertà, d'uguaglianza. Di questi alcuni volovano signoreggiare, altri arricchire; gli avidi, gli ambiassi erana diventati amic della libertà, e nissun creda che altri mai abbis maggiori dimostrazioni fatto d'amor di patria, che costoro fucevano. Essi soli erano i zelatori, essi virtuosi, essi i patriotti, ed i poveri utopisti erano chiamati aristoratici; accidenti tatti peni di un orribile avveuire; imperciocchè, non solamente pronosticavano mutazioni nello sato verchio, ma anonza molto disordine en lanovo.

I buoni utopisti intanto non si svegliavano dal forte sonno, e continuavano nelle loro beatitudini: non che scusassero le enormità di Francia, che anzi le detestavano; ma stimavano fra breve dover cessare per far luogo alla felicissima repubblica. Fra loro i migliori e quelli che non andavano presi alle grida, sapevano che non si poteva mutar lo stato senza molte calamità, nè ignoravano che la presenza in Italia di una gente inquieta, non poteva portar con sè se non un diluvio di mali, ma si consolavano col pensare che i Francesi, come incostanti, avrebbero finalmente lasciato Italia in balla propria, e con quel reggimento politico che più si desiderava. A tutto questo si aggiungevano altri stimoli: credevano, i governi italiani aver certamente bisogno di riforme, ma molto più ancora credevano, qualunque fosse il modo di governo che si avesse ad ordinare, che l'Italia abbisognasse di sottrarsi a quell'impotente giogo a cui era posta da tanti secoli, e di risorgere a puova vita ed a nuova grandezza; nel qual pensiero erano infiammatissimi. Spargevano, essere venuto il tempo che Italia pareggiasse Germania e Francia per potenza, come le pareggiava per civiltà e per dottrina; dovere l'Italia moderna assomigliarsi all'antica; quei governi vieti ed umilianti non esser pari a tanto disegno; quolli spartimenti di Stati essere pregiudiziali alla indipendenza, ássai e pur troppo aver corso i forestieri a posta loro l'Italia; doversi finalmente alzar l'animo a più larghi pensieri ; ora dovere questa nobile provincia aver tali condizioni , che la speranza della debolezza sua non dia più ai forestieri ardir di assaltarla ; e poiche la libertà comune non si poteva conseguire se non con un rivolgimento totale, così questo doversi meglio desiderare che fuggire. A che montare mali passeggeri in soggetto di perpetua felicità ? Benediranno, aggiungevano, benediranno i posteri con infinite laudi coloro ai quali non rifuggi l'animo d'incontrar mille pericoli, di soggettarsi a calamità senza fine per creare un beato vivere all' Italia . -

Ern fra i zelatori di novità una rara spezie; quest'era di ecclesiastici di huoni costumi e di profunda dottrina, i quali, nemici alla polenza immoderata dei papi che chiamavano usurpata, s' immaginavano che come in Francia essa era stata distrutta, così ararebbe in Italia, se i Francia vi ponessero piede. A questi pareva che il governo popolare relicito molto si confecesse con quel governo popolare religoso che era in uso fra i cristatai nei tempi primitivi della Chiesa. Gridavano, essersi accordati i papi coi re per intre-primitivi della Chiesa. Gridavano, essersi accordati i papi coi re per intre-primitivi della Chiesa. Gridavano, essersi accordati i papi coi re per intre-primitivi della Chiesa. Gridavano, essersi accordati i papi coi re per intre-primitivo della chiesa con en la constanta della contra con esta della contra con esta della contra con esta della contra contra della contra con esta della contra c

A tutte queste sette si aggiungeva quella degli ottimati, o vogliam dire, per parlare secondo i tempi, la setta aristocratica : la quale, avida anch'essa del dominare e nemica egualmente alla autorità reale ed all' autorità popolare, 1791 sperava che in mezzo alle turbazioni potesse sorgere la sua potenza. Questi settari avvisavano che lo stato popolare si volge sempre all'aristocrazia, per l'autorità che danno necessariamente le ricchezze, le dottrine, la esperienza e la celebrità del come ; e non dubitavano che, debilitata o spenta l'autorità reale, e male ordinata quella del popolo, avesse a nascere l'anarchia, per fuggir la quale il popolo suol sempre ricorrere all'autorità dei pochi. Fra questi erano quei pob li massimamente che, ragguardevoli per ricchezza e per virtù, non tenevano i magistrati, e se ne vivevano lontano dalle corti-, Desideravano le novità, ma siccome quelli che erano astuti e pratichi del mondo, ed anche pretendevano dignità ad ogni proceder loro, non macchinavano, anzi se ne stavano in disparte ad aspettare quietamente quello che la fortuna si cacciasse avanti : imperciocche non ignoravano che , a chi comincia , sempre mal n'incoglie, e che la necessità, senza nissuna cooperazione loro, avrebbe indotto il loro dominio. Così costoro ne aiutavano ne disaiutavano la potenza reale, che pericolava, ed aspettavano la loro esaltazione dalla potenza popolare che loro era nemica.

Tal era la condizione d'Italia: i buoni esperti volevano la conservazione. per previdenza di male; i buoni inesperti volevano le novità, per isperanza di bene; i malvagi desideravano rivoluzioni, per dominare e per succiarsi lo Stato; il clero stesso parteggiava: dei nobili, aicuni erano fedeli, e temperati: altri fedeli ed insolenti, e, per le insolenze loro, operatori che nascessero male inclinazioni nel popolo; altri finalmente, poco fedeli ma prudenti, aspettavano qu'etamente le occasioni : in mezzn a tutte queste inclinazioni , s'indebolivano continuamente i fondamenti dello Stato; pure la massa dei popoli perseverava sana, ed avrebbe potuto essere di grande appoggio a chi avesse sapute usarla prudentemente e fortemente .

Narrati i preparamenti, le trame e le speranze d'ambe le parti, ora descriveremo gli accidenti che portò seco la fortuna dell' armi : nella quale trattazione si dovrà sempre por mente che in quest'anno intenzione dei Francesi non era di farsi strada in Italia per forza se non nel caso in cui la fortuna avesse loro scoperto occasioni molto favorevoli; perciò disegnavano di starsene sulla guerra difensiva , mentre dall'altro canto gli alleati volevano ad ogni modo, usando la offensiva, penetrare nell' interno della Francia.

I Francesi prevedendo una guerra vicina coll'Inghilterra e la Spagna, potenze forti sull'armi navali, e, volendo usare la breve signoria che restava loro nel Mediterraneo, avevano ordinato una spedizione contro l'isola di Sardegna. Speravano che qualche moto interiore avrebbe aiutato l'impresa che era per loro di grand'importanza, perchè l'avere un rifugio nei porti di Sardegna nel caso di guerra marittima e di burrasche, era stimato utilissimo; poi i fromenti che l'isola produce in abbondanza, offerivano un'opportuno ristoro alle coste della Provenza; sterili per sè stesse, e non sicure per la presenza dei nemici sul mare. A questo dava anche fomento il considerare che, per l'autorità di Paoli, la Corsica si commoveva contro il governo testè ordinato in Francia. Si argomentava essere necessaria la possessione della Sardegna per conservar quella delia Corsica che già pericolava. Stimolato da questi motivi, il governo di Francia aveva messo in ordino un'armata nel porto di Tolone, composta di ventidue navi da guerra, fra le quali se ne noveravano diecinove grosse di fila; e, per combattere su terra, ed usare le occasioni che si appresentassero, vi aveva imbarcato seimila soldati atti a

BOTTA AL 1814.

159, combattere nelle battaglie stabili di terra. Questa mole guerriera dovevano seguitare molte navi da carico per imbarcarvi fromenti e trasportarli in Francia. Il governo di si fiorita spedizione fu dato all'ammiraglio Troguet : laonde, trovandosi ogni cosa in pronto, ed appena giunto l'anno 1793, l'armata francese, salpando da Tolone, se ne veleggiava con vento prospero verso la Sardegna: vi giunse prima del finir di gennajo, ed il di 24 del medesimo mese pose l'ancora, mostrando un terribile apparato, nel porto di Cagliari; nè ponendo tempo in mezzo, l'ammiraglio mandò un uffiziale con venti soldati a far la chiamata alla città. Qui secondo che narrano gli scrittori francesi più degni di fede, nacque il medesimo caso che già abbiamo deplorato di Oneglia, cioè che i Sardi; veduto avvicinarsi il polischermo, sul quale era inalberata la nuova insegna dei tre colori , trassero sì che l'uffiziale e quattordici soldati restarono morti, e la più parte degli altri feriti. L'ammiraglio pose mano a fulminare ed a bombardare la piazza con tutto il pondo delle sue artiglierie. Nè i difensori se ne stettero oziosi : spesseggiando coi colpi e traendo con palle di fuoco contro le navi francesi, sostenevano una ferocissima battaglia. Questo assalto durò tre giorni, con poco danno dei Sardi, ma con gravissimo danno dell'armata francese, della quale una nave grossa arse, e due andarono di traverso. Le altre, o rotte sconciamente nel corpo, o lacerate negli arredi, a stento potevano mareggiare. In questo mentre, oltre il presidio che combattè egregiamente, massime i cannonieri, arrivarono i montanari che già si erano mossi quando dall'alto avevano veduto avvicinersi l'armata nemica; ed ora, essendo stati distribuiti ai luoghi più opportuni, minacciavano di rincacciare e di uccidere chiunque si attentasse di sbarcare; memorabile esempio di fedeltà civile e virtù militare. Nè fu inutile l'opera loro, peichè i Francesi, mentre più ardeva la battaglia, avevano posto piede a terra nei luoghi circonvicini, sperando di far muovere i popoli a favor loro, od almeno, dando diversi riguardi e spartendo le forze nemiche, di far rallentare la difesa della città, nella quale consisteva tutta l'importanza del fatto. Ma coloro che sbarcarono, o restarono uccisi. o . costretti dai montanari , si ricoverarono precipitosamente alle navi . Così restò vana la fatica ed il desiderio dell'ammiraglio di Francia. Perderono i Francesi in questo conflitto circa seicento buoni soldati. Dal canto dei Sardi, cinque solamente furono uccisi , pochi feriti . Nè Casliari ricevè danno properzionato a tanto bersaglio. Solo i sobborghi situati di sotto e più vicini al mare, patirono. L'ammiraglio veduto che gl'isolani, nei quali aveva posta la principale speranza, non solamente non avevano fatto movimento in suo favore, ma ancora avevano validamente combattuto contro di lui, disperato dell'evento si allargò nel mare, lontano dalla portata delle batterie, quantunque tuttavia stanziasse ancora con le sue navi, cosi lacere come erano, per qualche tempe nelle acque del golfo di Cagliari. Ma poco stante, non essendo senza sospetto di ammottinamento nei suoi soldati, come suole avvenire nelle disgrazie, e levatasi una furiosa tempesta, se ne andò di nuovo a porre nel porto di Tolone, dove l'attendevano casi ancor più

Mentre in tal modo una guerra viva si era accesa e presto spenta sulle coste di Sardegna: le cosa della Corsica non passavano quietamente; la perdita medesima dell'impresa di Cagliari diè fomento a coloro che scontenti del governo di Francia, macchinavano di rivolgere lo Stato. Mosso dell' odio antico e dalle ingiurier recenti, andava Paoli sollevando del armando i promoti del governo di rivolgere lo Stato.

polazioni, massimamente nei luoghi montuosi ed inaccesi. Al qual disegno 1798 gli preparavano la strada la chiarezza del suo nome, la venerazione in cui lo avevano i Corsi, le esorbitanze dei repubblicani. Pubblicava essere oramai venuto il tempo di levarsi dal collo la superiorità francese, stata sempre intollerabile ed ora per l'insolita ferocia diventata Intollerabilissima : lo sdegno di tutta l'Europa, e la rabbia interna che consumava la Francia, aprire l'adito a compire quello che una volta impedirono i fati inesorabili : afferrassero la fortuna propizia, si liberassero dai tiranni, acquistassero la independenza, fondassero la libertà; bastare quelle anime forti, bastare quei corpi robusti all'onorata impresa, ma per soprapiù, già muoversi in aiuto loro la potente Inghilterra; avere l'Inghilterra forza sufficiente per aiutare la libertà d'altri, non sufficiente per opprimerla; cacciassero quei crudeli stromenti mandati da una crudelissima assemblea a taglieggiare, a decimare la generosa ed Innocente Corsica; cacciassero, o tuffassero nel mare i Casabianca, i Saliceti, gli Arena con tutti gl'infami satelliti loro; già titubare i loro eserciti, già cercar rifugio ai luoghi forti del lido, pronti a salpare; già fuggire dalle terre di Sardegna la vinta armata loro; già a pena trovar ricovero, lacera e conquassata, nel porto di Tolone, Sorgessero adunque, e mostrassero al mondo, non essere spenti in loro quei generosi spiriti che detestarono una vendita infame, e combatterono con tanta gloria il compratore.

Queste esortazioni, fatte da un uomo di tanta autorità e tanto eminente sopra il grado privato, producevano effetti incredibili. Le secondavano col credito e con le persuasioni coloro che erano o amatori delle libertà , o fastiditi della signoria di Francia, o dipendenti dall' Inghilterra. I montanari, mossi alla voce del mantenitore della libertà corsa, calavano in folla, pronti a combattere sotto le sue insegne contro gl'intemperanti repubblicani. Le stesse città principali di Corte e di Ajaccio, mutato l'ordine pubblico, accettavano il nuovo governo, rivocavano dal consesso nazionale di Francia i loro deputati, chiamavano Paoli generalissimo delle genti, ribandivano i fuorusciti, restituivano il clero nella pristina condizione, e, fatto un grosso di milledugento soldati bene armati, s'impadronivano delle riposto pubbliche, ed assaltavano le genti della Repubblica, i soldati repubblicani, sorpresi da tanto tumulto, e ad impeto si improvviso, fatto prima un poco di testa ai luoghi più forti, si ritirarono nelle fortezze di Bastia e di San Fiorenzo. Era surta intanto la guerra tra la Gran Brettagna e la Francia, accidente di si supremo momento per ambe le parti. Ne pigliavano nuovi spiriti quei Corsi che aderivano a Paoli e detestavano il nome di Francia.

Intanto, per dar forma al governo nouvo, e ricompor quello che il disordine dei popoli tumultuanti aveva scomposto. Paeli aveva adunto un ano consulta, che procedendo secondo i tempi, gli conferiva potestà di fare quanto credesse necresario alla conservazione della liberthe di alla salutu del popolo. Nel tempo medesimo bandiva, sotto pena di morte, i commissari di Francia -Casalpianca. Silectel di Areasi.

Il consesso mizionale, udite queste novità, risentitamente deliberando, decretava essere cassa la coassita di Cersica, ai arrestasse Peoli, si conducesse alla sharra dell'assemblea, fossoro Casobianca, Saliceti ed Arena, investiti di qualunque superna facoltà per rinstruara lo Stato e castigar i ribelli. Mandarono al general Lacombe Saint-Michel, anch' esso rappresentanto, come dicevano, ede popolo, advanses prestamente quanti soldati stanziali i,

1793 quante guardie nazionali, quante genti d'armi, e quanti marinari abili all'armi potesse, e marciasse contro i ribelli . Obbediva agli ordini Lacombe : nel medesimo tempo i commissari del consesso fulminavano con gli scritti e con parole contro Paoli, e contro coloro che a lui si aderivano; li chiamavano uomini vili, traditori della patria, prezzolati dall'avara Inghilterra; invitavano le popolazioni a conservarsi in fede, ad accorrere con le armi per assignrare a sè non quella contaminata libertà antica, ma la nuova, la sola, la vera, quella che fondata era sui diritti dell' nomo: questa non poter dare, anzi a lei esser nemica l'Inghilterra : sola la Francia , difenditrice dei dritti eterni , poterla dare; si ricordassero del dolco dominio col quale la Francia le aveva sempre rette, della fratellanza nata, degl'interessi fatti comuni; conoscere loro la Francia, e sapere con quali termini si potesse vivere con lei; non conoscere l'Inghilterra, anzi conoscerla troppo bene, e sapere esser sempre venditrice così del bene, come del male ; quei mercanti superbi vantatori essere di una libertà dubbia in casa loro , mantenitori aperti di una tirannide certa in casa altrui; non sopportassero di diventar fautori della tirannide universole, alla quale mirava l'Inghilterra: fossero Francesi, fossero Corsi, non fossero Inglesi; si ricordassero che una nuova via e non mai più udita era aperta al mondo per arrivare alla felicità, e questa tenere la generosa Francia. Aggiungevano a queste esortazioni parole terribili e gonfie, secondo il solito, minacciando castigo inevitabile, e prigioni e confische e morti a chi contrastasse. Alcuni, mossi dall'amore nè dol bene nè del male, ma solo dall'amor delle parti, che, e per antica consuetudine e per natura tenace dei popoli, sono sempre e vive e perpetue nelle isolo, seguitavano le insegne francesi . Altri si conducevano alla medesima deliberazione per desiderio di l.bertà, credendo che là fosse dove non era; ed altri finalmente per cupidità di commetter malo in mezzo alle turbazioni .

Raggranellati questi Corsi, ed adunati, come meglio potè, i suoi soldati, Lacombe era uscito dai forti ; dall' altra parte insisteva Paoli con le sue genti collettizie. Ne sorgeva tra quelle rupi una guerra minuta e feroce, nella quale morivano molti, accusandosi, come suol avvenire nelle guerre civili, le due parti di crudeltà orribili parte vere parte esagerate Prevalevano ne giusti incontri le genti disciplinato di Lacombe, ma nella guerra sparsa avevano il vantaggio le genti di Paoli, le quali, avendo le popolazioni amiche e conoscendo i tragetti, tendevano insidie e facevano sorprese. Non ostante, il generale francese s'avanzava; già Nusa e Dolmetta erano venute in poter suo, e già il forte di Farinuolo era stato preso d'assalto; già parecchi cantoni più vicini a Calvi ed agli altri luoghi che si tenevano per Paoli , o vinti per forza o spaventati dall'apparenza, arresisi : imploravano la generosità del vincitore; e se non pareva che fosse possibile che i Francesi sforzassero i Corsi nei luoghi alpestri, non si vedeva dall'altro canto come i Corsì potessero sforzare i Francesi, forti per disciplina e per artiglierie, nelle pianure e nelle terre che occupavano sul lido.

Mentre in cotal modo le sorti della Corsica pondevano incerte, si scopreseo improvvisamente sulle sue ceste più di venti navi inglesi da guerra, I quali facevano opera per intraprendere quelle che si avvilavano all'isola. Poscia, appoco appoco accostatesi al lido, intestavano con bombe e con palle i loughi che Posola assaltava dalla parte di terra; poste anche sul tido olicune genti, ed-unite con le schiere di Paoli, rendevano molto difficile la difissa ai Francesi. Per la qual cosa Lacombe, abbandonata l'isola, a piritava se Genova

sul principiar di maggio. Rimanevano in mano dei francesi Bastia, Calvi e 1721 San Fiorenzo: ma non soprastettero ad entrar sotto la divozione del vincitore. Così tutta la Corsica, dopo di aver obbedito al freno di Prancia lo spazio di venticinque anni, venne, non so se mi debba dire in potestà propria, o in potestà dell'inchilterra.

Cacciati i Francesi dall'isola, vi fu creato un governo per modo di provvisione, che intieramente dipendeva da Paoli, e dalla parte contraria alla Francia; l'autorità dei municipii fu ordinata secondo le forme antiche . Paoli s' accorgeva che questa condizione, siccome transitoria, poteva terminarsi in molte maniere; però desiderava di stringere, sì per fare un destino certo alla sua patria, e sì ancora per metterla in grado di resistere ai tentativi della Francia, si vicina e sì potente. Da un altro lato era pensiero dell'Inghilterra, per le medesime ragioni, e per avere un piè fermo nell'isola, tanto opportuna a' suol traffichi, a' suoi arsenali ed alla sua potenza, che si venisse ad un partito determinativo. A questo fine Paoli applicò l'animn a sollecitare il re della Gran Brettagna, acciocchè ordinato un governo libero in Corsica, ne pigliasse protezione e il difendesse dagli assalti della Francia; gratissimo suono all' Inghilterra . Da questo seguitarono gli accidenti che racconteremo nol seguente libro. Luttuosa condizione de' tempi, che un Paoli non abbia saputo o potuto trovare altro rimedio di sottrarre la sua patria dal giogo della Francia, se non col darla in preda all'Inghilterra; il che dimostra o che Paoli vecchio non aveva più i medesimi spiriti di Paoli giovane, o che la lunga famigliarità cogl' inglesi non gli aveva lasciato l' animo intero, o finalmente che la sua parte in Corsica non era tale, che potesse di per sè stessa resistere a quella che seguitava il nome di Francia.

La guerra surta coll' Inghilterra e con la Spagna, e le loro armate, che o già erano giunte, o frappoco si attendevano nel Mediterraneo, crane occasione di molesti pensieri ai Francesi, che occupavano la contea di Nizza; poichè essendo i Piemontesi signori dei sommi gioghi dell' Alpi, potevano con evidente vantaggio calare e sboccare a danno loro nei luoghi più bassi, ed unitisi improvvisamente con qualche forza di gente spagnuola od Inglese scesa a terra, cagionar loro qualche notabile pregiudizio. Perciò Brunet, che governava a quei tempi l'esercito di Nizza, si risolvette a tentar qualche impresa di momento, prima che i confederati si fossero fatti forti nei mari vicipi. Il fine di questo moto era di cacciare i Piemontesi dalle sommità. e prender per sè quel vantaggio che alfora si trovava in mano del nemico. Partitosi adunque sul principiar di maggio dalla Scarena, si dirizzava verso i monti. E siccome l'esercito plemontese era padrone di tutte le creste, così gli fu d'uopo dividere le sue genti in moltiplici assalti. Dava il governo della diritta al generale Dumorbion per assaltare il campo posto sul monte Peruzzo, e quel della stanca al generale Serrurier per impadronirsi del colle di Raus, fazione più importante e più difficile delle altre; ma per battere nel medesimo tempo i campi intermezzi di Liniere, del Molinetto e del monte Fogasso, comandava al generale Mioskoski che si sforzasse di guadagnar quei gioghi aspri e montuosi. Erano i Piemontesi sotto la condotta del generali t'olli e Dellera : siccome avevano avuto intesa della mossa del nemico, così se ne stavano apparecchiati per ributtario. Adunque, preparati gli uomini e le armi dall'una parte e dall'altra, andavano il di 8 giugno i Francesi all'assalto con un valore e con una furia incredibile ; nè la difficoltà dei luoghi, nè il calore della stagione, che era smisurato, nè la tempesta di palle che 1778 fioccavano loro addosso, non gli poterono rattenere che non giungessero fin sotto le trincee con le quali sul sommo dei gioghi si erano i Piemontesi fortificati. Tanto fu l'impeto loro, che tutti i posti furono sforzati, salvo quello di Raus, sotto il quale si combatteva ostinatissimamente. Arrivarono i repubblicani con un'audacia inestimabile fin sotto le bocche dell'artiglierie italiane; ma quanti arrivavano, tanti erano uccisi. Continuò la battaglia con molto valore da ambe le parti, con poco danno dei Piemontesi, e con gravissimo danno dei Prancesi, i quali, rinfrescando continuamente con nuovi rinforzi i combattenti. sostenevano quel duro scontro. Ma in questo punto i capi regii, veduta l'ostinazione del nemico, mandarono al capitano Zin, piantasse le artiglierie in un glogo vicino, e di la lo fulminasse sul fianco. Il qual consiglio, opportuno per sè, fu con tanta arte e con sì gran valore eseguito da Zin, che, percossi i repubblicani di costa, e raffrenata la temerità loro, abbandonarono precipitosamente l'impresa, ritirandosi e lasciando i fianchi di quelle montagne miseramente cospersi dei cadaveri dei compagni loro. In questo fatto mostrarono i Francesi il solito valore impetuoso e sconsiderato; i Piemontesi, massimamente gli artiglieri ed il reggimento, provinciale d' Acqui , che difendeva le trincee in Raus , arte e costanza. Perdettero i primi in questo fatto meglio di quattrocento buoni soldati tra morti, feriti e prigionieri; negli altri assalti dati in questo medesimo giorno circa trecento. Ne perdettero i secondi in tutta la giornata circa trecento, con due cannoni e molti arnesi da guerra. Ma tale era l'importanza del colle di Raus, che i repubblicani, non isbigottitisi all'infelice successo della battaglia dell'8, lo assaltarono di nuovo il di 12 dello stesso mese con ben dodicimila soldati risolutissimi a voler vincere. Ma nè il numero nè il valor loro poterono operar tanto, che non fossero una seconda volta con gravissima perdita risospinti. Così fu conservato in poter dei Piemontesi il forte posto di Raus, dal quale intieramente pendevano gli accidenti della guerra in quelle parti. Imperciocche quel colle soprastava alla estremità del corno sinistro del nemico, per mezzo della quale si congiungeva con l'estrema destra dell'esercito dell'Alpi, e pei passi del Viletto accennava alla Bolena, la qual cosa agevolava agl' Italiani l'adito di calarsi verso il Varo, e di mettersi in mezzo tra l'esercito dell' Alpi Marittime e quello dell' Alpi superiori .

La fazione tanto sanguionsa di Raus aveva singolarmente raffrenato l'audacia dei repubblicani e dato occasione agli alleati di sollevar l'animo a più alte imprese. Se ne fecero allegrezze in Piemonte, e si argomentava che la fuga di Savoia e di Nizza, dalla mala condotta del capi, non da mancanza di valore nei soludai; si dovera riconoscere.

Da un altro lato i repubblicani accusarono i capi iror di tradimento. Kellerman, avute le novelle dei fatti avversi accudui neil' Alpi Marittime , si cra condotto a Nizza per sopraveder le cose e per mettere in opera que rimedi che i tempi richiedessero. Il pericolo maggiore era quello che l'esercatoalieato, facendo punta verso il Yaro, si ficcasse in mezzo, nel qual caso arcibb stato forza evecure prestamente tutta i contra. Considerato bene il tutto fi munire accuratamente i posti che accensavano sulla estremità tutto fi munire accuratamente i posti che accensavano sulla estremita il tutto fi munire accuratamente i posti che accensavano sulla estremita tutto fi munire accuratamente i posti che compagne di solutta arrotti alla leggiera. Guernivano i primi Landosca, Bolena e Belvedere lungo la Vesubia, le seconde Sao Dilamazo e Dibliono, a quel monti che separamo la vallo della Tinca da quella della Vesubia. Il fine che il generale trancese si proponeva con munire questi lughi, er ad i tener aperte le strade a poter proponeva con munire questi lughi, er ad i tener aperte le strade a poter proponeva con munire questi lughi, er ad i tener aperte le strade a poter proponeva con munire questi lughi, er ad i tener aperte le strade a poter proponeva con munire questi lughi, er ad i tener aperte le strade a poter proponeva con munire questi lughi, er ad i tener aperte le strade a poter proponeva con munire questi successi a potenti proponeva con munica questi successi a proponeva con munica questi lughi. comunicare con le genti che tenevano il campo di Tornus, per mezzo delle 178 ulture della Tinca, e nel tempo medesimo di stare all'erta di fi buona guardia di quanto potesse sopraggiungere dalla valle di Stura per qualche pusso dei gioghi sommi, che coronavano le Alpi da quelle prui, e sopratuto dal colle delle Finistre, pel quale il varco è molto più agevole. Gli dava molto sospetto un corpo grosso di truppe sarde ed austriache che si era adunato nei contorni di Saluzzo, e poteva in due alloggiamenti condursi sulle alture che dividono le acque della Stura da quelle della Tinca, ed in tal modo tentare con forze preponderanti qualche fatto grave in pregiudizio delle armi francesi.

A rincontro Colli e Dellera avevano fortificato di vantaggio e munito di genti fresche il Colle di Baus, a gul quale insisteva P ala dritta dell' secretio loro, e distendendosi su per quelle cime sino al forte di Saorgio, avevano speranza non solamente di resistere, ma ancora di conseguire qualche ono-rata vittoria: non che volessero cimentare le sordi, non ancora mature, ma intendevano, con difendere i luoghi commessi alla fede loro, dar tempo, a quei disegni importanti che si maturavano nelle consulto dei conderderati.

L'arvivo delle armate inglesi nel Mediterraneo, dando maggior anion aggi Stati d'Italia, che gài si erano dichiarati, diede anche occasione di manifestarsi a coloro che, più per timore che per desiderio di neutralità, se n'erano stati fino allora inoperosi ad osservare. Per la qual cosa il re di Napoli, scoprendosi interramente, chiadeva i porti al Francesi, e si obbligava a fornire alla lega seimila sodiati, con grosse novi da guerra e molte miori. Il papa medesimamente, che aveva causa particolare di temere del Francesi a motivo delle diceende religiose, armava e prometteva di dar gente: ma Venezia, Genova e Toscana persistevano nella neutralità. Però gli Inglesi, per farbe venire ad una deliberazione terminativa, aggiunaero alla psesenza delle navt i aggoziati opiticali: messimamoni delle navti i aggoziati opiticali: messimamoni una saggio e pobì prendere augunto di quello che le preparavano. Inglesi, Teleschi e Francesi, cupidissimi tutti di mescolarsi in lei, e di averne il dominio, come se per altri fosse creata, e non per sè medesimi.

Un Harvey, ministro d'Inghilterra a Firenze, scriveva a Serristori, ministro del gran duca, sapere tutta l'Europa le querele ch'egli aveva fatte per la parzialità mostrata dal gran duca a favore della Francia; avere fatto quanto era in poter suo per isvelare a Sua Altezza I pericoli che le soprastavano per aver tuttavia comunicazione con una nazione di regicidi, nemica di ogni legge e governo, con una nazione che distruggeva la religione, che. si bruttava le mani nel sangue del suo re, del clero, dei nobili e di tutti coloro che erano fedeli al re; non ostante avere prevalso presso il gran duca i cattivi consigli e le pericolose massime dei malvagi; volere pertanto lui venirne a determinazioni vigorose; sapesse adunque il gran duca che l'ammiraglio Hood aveva comandato che un'armata inglese, con una parte dell'armata spagnuola, sarebbero venute a Livorno per vedere quello che Sua Altezza volesse farsi ; sapesse inoltre Sua Altezza , e ciò l'Harvey dichiarare per bocca dell' ammiraglio Hood e in nome del re suo signore, che se nel termine di dodici ore ella non aveva cacciato da' suoi Stati La-Flotte, ministro di Francia, e gli altri suoi aderenti, l'armata avrebbe assaltato Livorno . Badasse bene Sua Altezza a quello che si facesse, poiche il solo mezzo di prevenire l'inimicizia d'Inghilterra era di eseguire puntualmente

179 e subito quanto ora le si domandava, cioè cacciasse La-Flotte, rompesse col consesso nazionale o con quel governo di Francia, facesse causa comune con gli allevati.

Tali furono le minacce del ministro inglese al gran duca di Toscana: nel qual favellare si vedono due grandissime insolenze; la prima si è quel superbo favellare medesimo ad un sovrano indipendente, ad un principe di casa sustriaca; la seconda quel rimproverare che fa ad altrui un Inglese di aver ucciso un re.

Rispose assai rimessamente Serristori, che il gran duca aveva dato ordine the A-Flotte e il soni aderenti, che eranto, fra gli altri, due marchesi motto inclinati alle novità dei tempi; Chauvelin e Fougere, se ne partissero di Toscana il più presto che fosse possibile: ma non si scoprì quanto all'accostarsi alla lega et all romper guerra alle Francia. E come disse, così fece; piociph La-Flotte e Chauvelin, cacciati di Firenze, se ne andarono nello Stato venoto per la via di Ferrara; La Fougere si ritrasse a Genova.

Le stesse minacce furnon fatte, e nel medesimo tempo, dal ministro nigleso Brake al Genovesi: sasse e pur troppo aver tollerato che un Tilly, ministro di Francia, spargesse semi di dacordire e di amerchia, tanto nel Genovesato, quanto nei poses circonviciati; doversi finalimente por fine a tanto accandato; però ei ricercava espressamente la Repubblica, o accettasse l'amicia dell'Inghierra, cacciasse Tilly ed i suoi adrenti, desse ricovero alle armate del re nel porto di Genova, e di nuttto si risolvesse ad ajutare la lega, o altirmenti l'Inghierra avrebbe trattato come nemica la Repubblica.

A queste minacciose ed inconvenenti parole si aggiunsero fatti più minacciosi e più inconvenienti ancora; imperciocchè, trovandosi la fregata francese la Modesta a stanziare nel porto di Genova, fu improvvisamente assailta da due navi inglesi, che le si erano a questo fine poste a lato, e o presa con uccisione di non pochi marinari che vi si trovarono a bordo.

Parve a tutti questo fatto , com'era veramente , di pessimo esempio ; e se prima si temevano le insolenze francesi in uno Stato così vicino, ora vieniù si temevano per la violata neutralità. In fatti, non così tosto si ebbe a Nizza notizia di guesto attentato, che i rappresentanti del popolo Robespierre giovane e Ricard , pubblicarono sdegnosamente uno scritto , dicendo che il potto sociale di tutte le nazioni era stato in modo troppo indecente violato. che l'atroce fatto commesso nel porto di Genova verso i membri della repubblica francese, da uomini che si qualificavano sudditi del monarca d' Inghilterra, aveva ed i diritti delle nazioni oltraggiato e messo in pericolo l' essere dell' umana generazione; che tali fatti detestabili importavano a tutti i popoli, principalmente a quel di Genova, che aveva veduto sotto agli occhi suoi questo crimenlese contro la società; che il castigo ne doveva essere tanto pronto, quanto terribile; e però Genova si risolvesse incontanente a voler essere o amica degli amici, o nemica dei nemici della società oltraggiata nelle persone dei repubblicani francesi; protestavano poscia al popolo genovese, che se il Senato tardasse a risolversi ed a punire con giusto ed esemplare castigo gli autori di un delitto commesso nel suo porto e sotto le bocche delle sue artiglierie, sarebbe stimato ostilità, e la Repubblica avrebbe di per sè fatto quanto crederebbe necessario per vendicarsi di una sì orribile violenza.

Le medesime acerbe parole fece poco tempo dopo Robespierre maggiore contro Genova, favellando alla tribuna del consesso nazionale.

Il governo di Genova, trovandosi stretto da due necessità, non sapeva a 1773 qual partito appigliarsi. Pure, siccome il non risolversi era peggio che risolversi, e considerando dall' un de' lati che i Francesi difficilmente sarebbero venuti dalle minacce ai fatti, finchè l'Inghilterra avrebbe avuto la signoria de' mari , a cagione che le coste della Provenza non potevano trarre le vettovaglie da altri luoghi che dal Genovesato, e finchè ancora gli Austro-Sardi starebbero forti ai fianchi; dall' altro e quanto all' Inghilterra, che l'assaltar le riviere era per lei di poco momento, e l'assaltar Genova, difficile, e che di più rompere la neutralità di Genova, era un gettarla in grembo ai Francesi, ed un aprir loro l'adito nel cuor del Piemonte, il Senato deliberò di starsene neutrale, aggiungendo in risposta, che molto gl' incresceva di non poter deliberare altrimenti, ma che la necessità dei tempi non ammetteva altra risoluzione. Quanto poi al fatto della Modesta, se ne stette sui generali. Così Genova, posta in pericoloso frangente, non satisfece dell'effetto nè agli uni nè agli altri, e persistette in quello stato che certo era di maggiore utilità alla Francia che alla lega; perciò Drake riempiva di querele tutta Italia contro i Genovesi, chiamando la prudenza loro timidità italiana ed infezione francese. Ma alla deliberazione del Senato diede anche favore il pensare che forse il popolo non avrebbe tollerato, senza risentirsi, la rottura della pace a cagione dei profitti grandissimi che per lui pascevano dalla neutralità.

Il senato veneziano fu nuovamente tentato a questi tempi. Era residente in Venezia per parte dell'Inghilterra il cavaliere Worsley, personaggio non tanto rotto quanto Harvey e Drake, ma pure intentissimo a procurare gl' interessi dei confederati. Questi, o fosse la natura sua più temperata, o comando del re, che portasse maggior rispetto a Venezia più potente, che a Toscana ed a Genova più deboli, rappresentò modestamente al Senato, favellando piuttosto per modo di consiglio che di richiesta, considerasse molto bene la Repubblica di quanto danno fosse l'avere i Francesi un'ambasceria a Venezia, fonte e mezzo di trame pericolose ad ogni buon governo; che per lei passavano i corrieri e le lettere dirette a turbare l' Oriente : sapersi che un d'Enin, già stato inviato a Venezia, ed ora condottosi a Costantinopoli, vi usava ogni sforzo con persuasioni lusinghevoli e con offerte di danaro, per concitare la Porta Ottomana contro l'Austria e la Russia, acciocche non potessero correre con tanto apparato di forze contro la Francia: che d'Enin medesimo si proponeva, ove non riuscisse a guadagnarsi il Divano, di concitar tumulti ed ingiurie sui confini, massime per mezzo dei Ragusel corrotti per danaro, affinchè la Porta risentendosi, movesse le armi contro la Repubblica; cho in ciò sperava d'Enin, che, assaltata la Repubblica da nemico sì poderoso, chiamasse, in virtu dei trattati, in aiuto l'imperator di Germania, e che per questo si diminuirebbero le forze della lega contro la Francia; che quella medesima ambasceria in Venezia intratteneva male pratiche coi Grigioni, esacerbandoli continuamente per dar loro occasione di muoversi, con ricordare l'esclusione data loro dal Veneziani, e la dissoluzione della lega nel 1766 : che là passavano i corrieri portatori, dei semi pestiferi, là covavano i seminatori degli scandali , là concorrevano gli scapestrati di Francia ed ogni bandito dalla natria per opere ree o per malvage opinioni politiche: che l'ambasceria era un fomite continuo d'incendio per gli Stati veneti stessi : perchè là venivano a rinvergare, come a centro comune, le lettere, i giornali e gli uomini perversi tanto di Francia, quanto d'Italia BOTTA AL 1814.

1722 Pregava pertanto ed esortava caldamente il Senato, che fosse contento di allontanare da Venezia quella occasione di scandali, quella sentina di mali, quella radice di corruttele. Concludeva che, se il Senato consentisse a licenziare il Simassorria, e se vietasea si Francesi le tratte d'armie di vetto-vaglie dagli Stati della Repubblica, serebbero gli alleat contenti, che nel resto conservasse la sua neutrilati\(^1\) è che in caso di guerra dalla parte di Francia, se gli assicurrerobero gli Stati con tutto le fraze della lega : che g\(^1\) fini d'allor ggli i offerivano le armate d'i figibletrare di Sporza, ordinate di modo che ne fossero preservati da ogni insulto. Queste parole, cermino dicondo, porgre lui alla Repubblica da parte del re suo signore, che gliene como del mandato espresso dell'imperatro d'a tutte le flussie, dell'imperator d'Austria e del re di Prussia. Si riscoutesse adouque, e prendesse quelle deliberazioni che a tempi tanto percososi, a richiesto tanto efficaci, ad offerte tanto cereroso della saluta estessa della Repubblica si convenimona.

Il senato veneziano, non mai solito ad appigliarsi a partiti precipitosi, ecredendo che la forza della Francia, quantunque disordinata per la discordia, fosso formidabile per la rabbia e capaco di fare qualche grande sbocco in Italia, volendo altresi conservar salvi i traffichi di marre, rispose gravemente orde serbare intere la neutralità, non poter rispoversi al icenziare l'incarcato d'affari di Francia Jacob, ma che solamente il chiamerebbe incancato della nazione francese, non della Repubblica.

Worsley non fece altra dimostrazione, e continuò a starsene in Venezia: dove continuamente biasimava i discorsi superbi di Hurvey e di Drake al gran duca ed a Genova.

La cupidità del gran mastro dell'ordine di Molta alla guerra, non essendo pir raffrenata dal timore dei Francesi a cagione dell'intervento degl'inglesi nel Mediterrance, prese animo di manifestare più apertamente quello che già da lunga tempo sentiva rispetu aggia filari di Francia (i imperiocche, recnadosi in ciò esortatore il re di Napoli, avera comandato che tutti gli agenti francesi se ne usisseno dall'isola, e che i porti fossoro chiusi a qualmque nave francese, sì pubblica che privata, finche durasse la presente guerra. A vendo poi udito che un d' Eymar, mandato dal governo di Francia a riscelere quale incaricato d' affari a Malta, in iscambio del cavaliere Vaumont, che continuava atarvi in nome del re Luigi; pubblicò che non serebbe mai per acectare nel d' Eymar, nè altra persona che a lui si mandasse da quella Repubblica, che in no doveva pe potava nel volvea conoscere.

In cotal modo, essendo surta la guerra tra la Francia e l'Inghilterra, comparse le manto inglesi nel Mediterranco, si ravvivvaano le speranze dell'Austria n della Sardegna in Italia, furono serrati si Francesi tutti u porti del Mediterranco e dell'Adraitoc, salvo Vieneziani ei di Genovesi; s'aggiunsero alle forze della lega quelle della Chiesa ed Napoli, e l'aspettazione degli uomini divenne tanto maggiore, quanto più vedevano che se dall' un de'latti si era cresciuta nuova forza ai confederati, dall'altro cresceva a proporzone la concitazione ed il di furore in Francia.

Oggimai si aprivano le occasioni agli socidenti importanti ai quali da lungo tempo tendevano i consigli dei confederati rispetto alle provincie mendionali della Francia. La cacciata fatta dal conesso nazionale, e la proscrizione della setta Girondina, come la chiamavano, dib cagione a coloro che la seguitavano da coloro che da marvano la libertà, conoculesta degli sfernali. giacobini, o s' intendevano con gli alleati per rinstaurare il governo regio , 1793 di collegarsi, di correre all'armi, e di far tumulti e sollevazioni. Già le città di Bordeaux , di Monnellieri e di Nimes tumultuando , mostravano con quanto sdegno avessero ricevuto le novelle del cacciamento dei deputati loro : ma l'importanza del fatto consisteva nella grossa città di Lione, che era stata la mira di tutte le pratiche segrete tenute già da qualche tempo tra i capi della lega a Torino, ed i capi degli scontenti. Congiuntisi nelle sue mura Biroteau, ed alcuni altri capi dei Girondini di minor nome, con Precy, commossero all'armi tutta la città, e pubblicarono manifesti contro la tirannide del consenso nazionale. Nè valsero le esortazioni e le minacce dei rappresentanti del popolo, e dei generali repubblicani a fare che i Lionesi, oramai disposti a volerne venire agli estremi, si ritraessero dalla determinazione loro. Chè anzi moltiplicando ogni giorno più negli sdegni, ed armandosi di tutta possa , più s' infierivano , quanto più erano o lusingati o . minacciati. Nella quale deliberazione vieniu si confermavano, perchè avevano speranza che, prima che i soldati del consesso si fossero raccolti per combatterli, gli Austriaci ed i Piemontesi sarebbero arrivati in aiuto loro. Confidavano poi eziandio che i Marsigliesi, che sapevano essersi mossi nel medesimo tempo, sarebbero accorsi, siccome ne avevano dato intenzione. Nè dubitavano che per viaggio eglino avrebbero tirate a sè tutte le popolazioni , per guisa che i Lionesi e Provenzali e Piemontesi . raccolta insieme tutta la gioventù loro, avrebbero fatto un grande sforzo, a rovina ed a conculcazione degli uomini scellerati che allora reggevano la Francia. E siccome anche nella Linguadoca e nella Guienna covavano umori contrari al consesso, così pareva certa la caduta della Repubblica. Quest'erano le speranze dei nemici del consesso da lungo tempo fomentate dagli alleati, ed ora giunte al colmo per l'esorbitanze dei giacobini, per l'accostamento dell' Inghilterra e della Spagna alla lega e massimamente per l'arrivo delle armate inglese e spagnuola sulle coste della Provenza . Acciocchè poi non si urtasse troppo con le opinioni che correvano anche fra coloro che secondavano tutto questo moto (tanto era forte l'invasione degli spiriti operata dalle nuove dottrine) si pubblicava dagli scontenti, voler loro solamente resistere alla tirannide di l'arigi; dagli alleati, volere solamente ridurre le cose alle riforme dell' ottantanove, Così, mettendo avanti un proposito meno odioso, e velando con protestazioni moderate il vero fine loro con tutto quel fondo di male che porterebbe necessariamente con sè una tanta mutazione di Stato in una nazione stimata ribelle, speravano di trovar minor resistenza e maggior favore nei popoli.

Non è proposite nostro il narrare particolarmente l'opogunazione di Lione, che poco tempo dopo segui, e che fa uno dei fatti più momorabili di quest'anno, si pel valore e la ostinazione d'ambe le parti, e si per la insmanita dei vincitori. Na come prima i Lionesi e rano insorti contro l'autorità di chi reggeva, i Marsigliesi si erano levati ancor essi a romora. Impazienti di starene chiusi fra le mura e raccolti sotto le inesper in numero assai notabile, si dirizzarono al soccorso di Lione. Non avevano i Liones trovato nei popoli circonvinini quell'aderenza che avevano sperato. La Savoja parteggiava pel governo nuovo; il Delfinato, massime Grenoble, città capitale, ono solo parteggiava pel governo medesumo molto caldiamente, ma era onche avversao per gelosie autiche a Lione. Intanto i Marsigliesi si vantavano de essere capaci da sè soli di vincer l'impresa e di salvar Lione. In fatti

31-2 già avevano varcato il fiume Duranza, e con ischiamazzo infinito erano entrati in Avignone. Quivi commesso ogni male, già si avvianon verso l'e regioni superiori del Rodano. A tanto moto si commossero ancora le popolazioni della bassa linguadose; già gl'insorti dei due dipartimenti dell'Avarure e del Gardo si erano fatti padroni della cittadella di Santo Spirito, luogo molto importante a cagione del passo del Rodano.

Nel tempo medesimo s'incominciavano a colorire i disegni degli alfesti. I Fiemontesi, congiunti con qualebe nervo di Austriaci, erano calatti grossi dal moste Cenisio e dal piccolo San Bernardo a fine di invadere la Moriado del mosti, avuto il passo per le terre del Vallese, si dirazzavano ad occupia il Fausigo; o lo pensiero di lare spalia all'impresa di Tarantasia, e di rannostari verso la terra di Conflana, per quindi marciare, se la fortuna il regionale di periodi del mosti, anche di periodi del mosti, anche di periodi del morti del mosti di periodi del conflana, per quindi marciare, se la fortuna il lavano sotto il governo del duca di Monfertato, figliado del tre, principe oltimo per mente e per costume, e molto amato dai popoli per la natura sua facile e mansueta.

Dall'altra parte, il re di Sardegna si era condotto col grosso dell'esercito nella contea di Nizza, molto confidente di avere a conseguir presto, con ricuperar un paese amato sopra tutti, e che gli era stato occupato da un nemico odiatissimo, una piena e gloriosa vittoria. Era suo intendimento di calarsi per le sponde del Varo a fine di obbligare i Francesi ad evacuar la contea, o di tagliarli fuori dalla Provenza, se non l'evacuassero. Aveva il re compagno a questa impresa il duca d'Aosta, suo figliuolo secondogenito. principe molto ardente in queste bisogne contro chi allora signoreggiava la Francia, c che sempre aveva dimostrato pensieri alieni dalla pace. Questo era il principale sforzo che i confederati volevano fare, sì perchè il re, come già abbiamo narrato, non volle mai udire che si voltassero le forze più grosse contro la Savoja per la impresa di Lione, si perchè speravano trovare, siccome il re medesimo si era persuaso, maggiore aderenza nei popoli, e ai finalmente perchè le armate confederato che correvano i mari vicini, potevano dar polso alle cose che si tentavano. Così quel nembo, che poco innanzi pareva dovesse tutto scagliarsi contro l'Italia dalla Francia, ora si rivoltava contro la Francia dall' Italia.

Udite tutte queste cose Kellerman accorreva prestamente in Savoia, dove. venuto al campo dei suoi, posto all'Ospedale presso Conflans, alloggio principalissimo in quelle circostanze, ebbe con la sua presenza e con le sue esortazioni tanto inanimato i soldati, che si mostrarono prontissimi a mettersi a qualunque pericolo anzichè abbandonare il luogo commesso alla fede loro . Nel tempo medesimo fe' venire dal campo di Tornus una grossa schiera , tra la quale si osservavano principalmente un battaglione intero di granatieri e tre di volontari, buona ed audacissima gente; e stante che il pericolo era oltre ogni dire grave , perchè se l'esercito italiano si congiungeva coi Lionesi , la signoria del consesso nazionale sarebbe giunta al suo fine in quelle parti, aveva, costretto dall' estrema necessità, chiamato dal campo di Lione un'altra squadra, e mandata nel Faussigny, che si trovava del tutto privo di difensori. A questo si aggiunse ch'ei fece la chiamata alle guardie nazionali della Savoja e del dipartimento vicino dell' Isero, acciocchè, facendo un no di retroguardo agli stanziali, dessero loro coraggio, e potessero, in caso d'infortunio . ristorar la fortuna della guerra . Per maggior sicurezza ordinava

che si facessero trinoce al passo di Barreaux, molto importante alla sicurtà 1734 del Delfinato, e che si munissero d'artiglicrie, avvisando che con quel sosspetto da fianco, gl'Italiani non si sarebbro arditi di correre fino a Lione. Egli poi, a motivo di poter sopravedere bene le cose, si venne a porre al castello delle Marcie, luogo centrale, a cui accennavano le tre divisioni delle sue genti.

Nè in tale fortunoso accidente mancarono a sè medesimi coloro che in Saveja più si erano chiariti in favore dello stato nouvo; impresioceh con le parole e con gli scritti animando i compatrioti loro a difendersi, facevano gmanlismi frutti. In cotal modo arretarono i capi francesi il corso della fortuna contaran in Savoja, e diedero speranza finoresi il corso della Francia quella provincia, tanto affetta al suo nome per lingua, per costume e sito; non ostante si aspettavono anora le battuglie che avrebber definito se i preparamenti fatti erano per procedere al fine che le due parti si erano proposto.

Dall' altro lato, e più sotto, Kellerman aveva spedito con tutta la celerità il generale Carteaux con un buon nervo di gente, ordinandogli, riacquistasse il passo di Santo Spirito, cacciasse i Marsighesi da Avignone, li rincacciasse sulla riva sinistra della Duranza, non passasse il fiume, solo attendesse a proibire al nemico lo scorazzare sulla destra . Ma Carteauz , spinto da un Albitte, rappresentante del popolo, giovane pur troppo risentito nelle faccende del tempi, varcava, e si sarebbe trovato in gravissimo pericolo, se i Marsigliesi fossero stoti tanto pronti coi fatti, quanto erano con le parole. Ma nacque appunto la salute donde si aspettava la ruina : imperciocchè i Marsigliesi , udito che Carteaux aveva varcato, invece di assaltarlo e buttarlo nel fiume, il che sarebbe riuscito loro agevolmente, si diedero disordinatamente alla fuga, e con quella medesima celerità si disperdettero con la quale si erano adunati. Carteaux, usando la occasione, voltossi con tutte le sue forze contro Aix, di cui s' impadronì ; poi, senza frappor tempo in mezzo, marciò contro Marsiglia, capo e fomite principale di quella guerra. E tanto fu il terrore concetto dai Marsigliesi, che fatta niuna difesa della città loro, la diedero in mano del vincitore. L'infelice Marsiglia , pagando troppo fiero scotto della sua imprudenza, fu posta miserabilmente a sacco, e vi furono commesse opere ol tutto degne di quei tempi ferocissimi.

La presa di Marsiglia nocque ai Lionesi, che per questa cagione si trovarono soli espola i ututo lo sfazo di republicani; ma le immanila commessevi giovarono ai disegni della lega in Provenza. Molti Marsigliesi, juggendo
il furore dei repubblicani, si erano ritirati a Tolone, dove coi raccoso
comnossi i Tolonesi, e risolutisi a volere ogni altro termine di diagrazia
incontrare piutosto che accetta nelle loro mura soldati bruttati di tanto
sangue cittadino, udirono con maggiore inclinazione le proposte che venivano
tro fatte dagli allesti. Diedero la città dei il proto in mao dell'ammiraglio
d'Inghilterra Hood, desiderando che l'autorità del re Luigi si restituisse, e
la constituzione dell' ottantanove si accettasse.

I repubblicani, già tanto feroci, viepiù s'inferocirono all'accidente di Tolone. Esortazioni ardenti, minacce precipitose posero in opera per far correre i popoli al riscatto. Ne fu l'effetto minore dell'intento; perchè, tra soldati ben ordinati e gente tumultuaria, s'adunò tosto intorno alle muro di Tolone un esercici giusto di circa quarantamila soldati. Dalla parte fore gi

1784 alletti vollero confermar con la forza quello che la fortuna aveva loro conceduto. Spagnuoli, Napolitani e Piemontesi furono portati a presidiare i forti di Tolone; gli altri potentati d'Italia li fornivano di vettovaglie; il papa stesso somministrava armi e munizioni. Così con grandissimo ardore si combatteva sotto le mura di Lione e di Tolone, nelle montagno della Savoja e di Nizza.

Non indugiò molto spazio la fortuna a mostrare a qual parte volesse inclinare. I Piemontesi, calati dal Cenisio e dal San Bernardo, si eran fatti padroni delle valli superiori della Morienna, della Tarantasia e del Faussigny: San Giovanni , Moutiers e Bonneville già obbedivano all' imperio loro . I Francesi, cacciati dai luoghi più alti, si erano ridotti a pigliar campo alla sboccatura delle valli , a Aigue-Belle ed a Conflans , incerti se vi si potessero mantenere, perchè l'inimico ingrossava ogni giorno. Già Ciamberì pericolava : già poco spazio separava Lione dall' esercito italiano, e se i Piemontesi si fossero spinti avanti con quella celerità che i tempi richiedevano, avrebbero acquistato, come pare, una compiuta vittoria. Ma non so per qual ragione se ne stettero a soprastare : l'indugio diè comodità agli avversari di rannodarsi, ed ai popoli di ajutarli. Giunto Kellerman a Ciamberì si deliberò di assaltar l'inímico, e stantechè era molto forte in Morienna, pensò di assalirlo con principale sforzo in Faussigny ed in Tarantasia, munendo però Aigue-Belle con una squadra numerosa di soldati eletti. I repubblicani, secondati con ardore incredibile dalle guardie nazionali del Montebianco appoco appoco cacciarono, non senza però grave contrasto, dai luoghi bassi del Faussigny e della Tarantasia i Piemontesi: fuvvi una feroce battaglia a San Germano, perchè i regji vollero dar tempo agli sviati ed alle artiglierie di condursi a salvamento: infine si ritirarono al San Bernardo, donde un mese prima erano discesi con tanta speranza di vittoria.

Rimaneva pei repubblicani che i regil si cacciassero dalla Morienna. Comando Kellerman che un corpo delle genti vittoriose della Trannasia, passato il monte d'Encombe, mirciasse contro Termignone, luogo situato alle radici del Ceniso; che il generale le Doyon si spignesse avonti di Fronte pri la Morienna, e che l'ajutante generale Pressy, che aveva testà aequistato Valmeine, si dirizzasse contro il fianco sinistro de alle spalle del Pernontesi. Tutte queste mosse riuscirono a quel fiene che il generale si era proposto; perchò l'esercato del re, pressato da ogni banda, si ritrio ordinatamente al Censio; i repubblicani occupprono nuovamente l'ermignone.

Tale fu l'esito dell'assalio dato alla Savoja dalle genti del ro di Sordepan nell'autunno del 1793, e per tale modo fu esclusa la lega dalle sue speranze in queste parti: nel che si può considerare che se l'esercite piemontese fosse stato così grosso come voleva Devins, o condotto con quella celerità che sogliono usare i Francesi in tutte le fazioni loro, è da credersi che la fortuna avrebbe favorito il disegno dei confederati, e che Lione sarebbe stato liberato, con totale mutazione delle cose d'Europa.

I miseri Lionesi, udita la ritirata dell'esercito, e privi di quest'ultima speranza, furono costretti a rimettersi in potere dei repubblicani. Il mondo sa con quale immanità sia stata trattata quella città sì nobile e si generosa.

Dall'altra parte, e nel medesimo tempo in cui i Piemontesi assaltavano la Savaja, si erano mossi con fore apparate contro Nizza. Da principio la fortuna si dimostrava loro favorevolo: poichè, cacciati i nemici da tutti i luoghi superiori, già avevano speranza di calarsi per la sponde del Varo sino al mare: avevnimento che ed avrebbe dato loro Nizza, ed aperto la strato di mare: avevnimento che de avrebbe dato loro Nizza, ed aperto la strato.

a far risolvere l'oppugnazione di Tolone. Ma arrivati a Giletta, ed assolitato, cva i di di 8 tothore, con grandiasioni mipte di ponte, furno duramente risospinil, e con perdita si grave, che questo fatto, giunto alle sinistre novelle che si ebbero in quel punto di Savajo ed ilione, termino la guerra di quest'anno in quelle parti. In cotal modo, con un ignobile fatto di un procolo ponte, fu posto fine a duno sforzo che, preparato con tanta cura e comiciato con tanta speranza, pareva che dovesse fra breve ricuperare al nome della cassa di Savajo tottu la provincia di Nizza.

Intunto sempre più si stringeva l'oppugnazione di Tolone, alla quale rea concroso l'esercito ivincitore di Lione, e la guernigione di Vielenziana, piazza forte in Piandra, che gli alleuti avevano espugnato Già al monte Farone, sull'enimenza Reniner, al capo Bron, e sulle alture del Buleguier parecchie onorate fazioni si erano combattute con varia fortuna, nelle quali mostrarono anube le parti quanto potesso il valore congiunto oni Podio, e quanto a cisacuna premesse il conservare o l'acquistare una piazza di tanto rillevo. Eransi posti gl'inderia a presidiarie i forti rizzati sulla stanca, massime quello che chamano il Malbousquet; i Piemontesi stavano a guardia sulla dritta, e munivano principalmente il forte e la montagna Farone.

Gli oppugnatori si erano accampati per modo che Dugommier, generalissimo, avesse carico di far forza verso occidente, dal forte di Malbousquet sino al promontorio che chiude l'estremità di quel piccolo seno di mare; Lapoype assaltasse verso levante tutte le difese che si distendono dalla montagna Farone, che sta a sopraccapo alla città verso tramontana, sino al capo Bron ed al forte Lamaigue, che sta a difesa del seno grande. Parte di queste genti, stanziando principalmente alla Valletta, andavano a congiungersi, con trincee e batterie non interrotte, alla costa meridionale del seno grande, ed ai forti Lamalgue e Margherita. Così una corona di schiere armate e di cannoni cingeva Tolone tutto all' intorno. L' importanza della difesa dal canto degli alleati consisteva nel forte Malbousquet, fidato alla guardia degl' Inglesi. Per maggior sicurezza avevano fatto e munito di grosse artiglierie un gran ridotto vicino al forte. Mu i Francesi, con memorabile valore combattendo, già si erano impadroniti delle eminenze opposte al forte medesimo ed al ridotto inglese; e, condottevi numerose artiglierie, continuamente infestavano gli Inglesi. Avevano anche preso per assalto il forte dei Pommets, che signoreggia tutte le alture a tramontana. La qual vittoria diè loro facoltà di porre un campo sulla montagna delle Arene, e chiuse il passo del rivo Laz dall' una parte all'altra della città.

Ohara, generalissimo d'Inghilterra, veduto che il nemico dal suo posto sopraeminente si Miblosoquet no solo infestava il forte, ma, poste le artigliere in luogo molto opportuno, per opera massimamente del luogotenente colonnello d'artigliera Buonaparte, giovane di virte spirito, arrivava coi tri insno all'arsenale; e, prevedendo che se non si cacciavano da quel ndo i Francesi, bosognava porsar ad altro che a satre n'Todore, si delibero di dar foro l'assallo. Per la qual cosa seminia soldati della lega, in più parte rigilesi, succiono il 3 novembre, e passato il Laz, si sparitono in duo co-niglesi, succiono il 3 novembre, e passato il Laz, si sparitono in duo co-niglesi, succiono il 3 novembre, e passato il Laz, si sparitono in duo co-niglesi, succiono il 3 novembre, e passato il Laz, si sparitono in duo co-niglesi, succiono il 3 novembre, e passato il Laz, si sparitono in duo co-nice dell'artiglia della della della della della della monte della Artene, vi presero e condostrono le artigliere i. L'altra colonna s'era insignorità dei posti e delle ortene di luogo: gl'Inglesi, giunti al monte della Artene, vi presero e chodarono le artigliere i. L'altra colonna s'era insignorità dei posti e delle

1739 batterie che munivano le strette d'Olioulles, e già, credendo essere in possessione della vittoria, faceva le viste d'impadronirsi del grosso di tutte le artiglierie, che ivi era posto.

All'avviso di unto sinistro Dugommier acconso inanimava i soul con la voce e con l'esempio, e chiamando gente dagli altri posti, fe' un grosso di soldati agguernissimi, e li condesse con ordine e con ardire mirabile contro il nemico, che glà triondava; ne fu l'estico non conforme a tanto valore. Ol logica issalti, pressati, uratti da ogni banda, cederono, prima ordinati, poscia con fuga manifesta, lasciando in poter degli assalitori tutti i luoghi poscia con fuga manifesta, lasciando in poter degli assalitori tutti i luoghi la foga dei vincitori, che non si arrestareno se non se alle palizzate del forte Malbousquet, e settet per poco che non vi entrassero alla mescolata coi vinti. Fu in questo incontro gravemente ferito e fatto prigioniero Ohara, che era accorso per rannodare i suoi.

Questa fazione tanto sanguinosa dib molto a pensare agli alleati, non li lasciando senza timore sull'esito della guerra access sotto le mura di Tolone. Tanta variazione avevano fatto le cose da quei primi apparati che, nel possesso di quella sola città, già vicina e cadere, eransi ridotte le speranze di conquistare con Lione mezza la Francia.

I repubblicani, preso nouvo animo, si mostravano pronti a nettersi ad opi più grave pericolo per ricoquistar Tolore, si risolavva Dogommier a dar l'assalto da tutte le bande. L'importanza del fatto canssteva in un grosso ridotto che gl'inglesi avevano construtto sul promotorio, dal quale concivano dall' nn lato e dall'altro i due seni, dove stanziavano le armate confederate. Se il ridotto el il promotorio fossero venuti in potestà dei Francesi, le armate sarebbero state condotte all' ultimo sterminio, se presto no fossero fuggiet. Il generale di Francia pose principalment le lanimo ad assaltar il ridotto: e per procedere con arte militare in un'opera di tanta difficoltà, divise lo veci degli assaltario pri modo che una scheria facesse le visto di assaltarlo di fronte, mentre le due altre, girando e salendo per sentieri scoresce ci apra, gli ruscivano ai filancia ci al le spalle.

Nel tempo medesimo per tentar la fortuna anche in altre parti, e, perchè condecerta; avendo a risguardaris da ogni lato, non potessero mandar soccessi al ridotto, il generale repubblicano ordinava un assalto su tutta la frontiera dei posit tenuti dal nemico. Così a destra Dugommier medesimo guidava i più valenti soldati contro il gran ridotto inglese, Mooret assaltava quello del forte Malbousquet, Carieri e quelli di eforti che dominano il rivo Laz; a sinistra, Lapoyps faceva uno sforzo contro il monte Farone, e La-happe contro le batterie che dal capo Bron fulinimavano l'entrata del seno.

Adanque essendo in tal modo ogni cosa in pronto, il di 14 dicembre i Francesi si avviano all'assiluo. Cii alleati, che spevano che da quel fatto dovva; risultare non solo la conservazione o la perdita di Tolone, ma anora la riputazione dell'armi e l'acquisto d'Italia, con grandissimo ardire gli aspettavano. Feroce fu l'assalto, feroce anche la difesa; la fortuna si mescolò spesso col valore; ora prevaleva la fran al coraggio, rar il coraggio alla firria; ora la sicurid dei loughi faceva inclinare le sonti a favore degli assaltati; ora l'audacia, per vertià non credibile, so non fosse vera, le voltava a farore degli assiltation: i sette un pezzo dubbila la buttaglia: già de difese erano lacere dall'un canto, già dall'attro i giogni dei monti ed l'parapetti medesimi delle batterie inglesi apparivano cospersi di cadeveri francesi; e non ostante

non cessava l'ostinazione delle parti; chè anzi i sangui che ribollivano, ren- tris devano gli uomini più accaniti, e continuamente si divar mano al tuonare, al ributtare, al ferire de presso e da lontano. Prevalse la fortuna di Francia. Mouret e Gargiere si facerano a viva forza strada nei due forti di Sant'Antonio e di Malbuusquet, caoristine gli allesti, che si ritirarono frettolosamente. Lapoppe impodinosis del monte e del forte Farnon; il che fu cagione che il nemico vuotò incentamente i forti inferiori di Lartigue e di Santa Caterina , esposti alfa furità delle cannonate del forte Farnone. Finalmente Labarper, dopo un durissimo incontro di cinque ore, cacriò di forza gli avversari da capo Bron, e li costrine a fuggire nel forte Lamalguer.

Al riduto del promonterio, dal cui conquisto dipendeva tutto l'esito del fatto, si combatteva tuttavia sepsissimamente. Ne la difficoltà del hought, pi la spessezza dei tiri del nemvo non poterono tanto impedire i Francesi, che non salissero sion al side troi no cui era posto. Tre volte entrarono per le cannoniere fulminanti, tre volte ne furuno, pel bersaglio di un piccolo ridotto interno, munto d'ariglièrie, con grandissima strage foro risospinii. Finalmente alla quarta, entrati per le cannoniere medesime, e superato anche ol medesimo impeto i piccolo ridotto, riuscirono vincitori di quel fondamento principalissimo di tutti i disegni. I difensori, la più parte uccisi; I superstiti si ritirarono a mala pena laceri e sanguisori, civi alia città, e chi alle navi.

La espugnazione dei forti, massimamente quella del ridotto, rendeva inpossible agli allesti il tenere più longamente Tolone; conclossiachè i
repubblicani poteviano fulminarvi dentro, e spezzando i due seni, sperperar
all'estremo le fotte confederate. Delberaronsi a voutare; ma prima voltero
fare tutto quel maggior male che poterno. Posto mano adunque alle foci,
appiecarono il fuoco alle navi che non potevano trasportar con loro, ed a
tutte le opere prez ose di marineria, di cui Tolone abbondava. In questo,
Schery Smith, nomo più atto alle imprese rischeivori che alle grandi, con molta
industria ed aftività si adoperava. Andrevano le navi, ardevano le armerire,
ardevano gli assensali; nella città medesima le case andreano. Breve ora
distruggeva opere cui l'industria umana aveva penato lungo tempo a compire.
In tanta confissione travano continuamente le artiglierie repubblicane si da
pallo che de bomba con orribilo fransso, ed accrescevano terrore ad una
catastrofe giù per sè stessa tanto terribile.

Ma compassionevole spettacolo era quello dei Tolonesi, i quali, costretti ad abbandonare la patria loro per non cader nelle mani di gente sdegnata, accorrevano in tutta fretta alle navi, conducendo con esso loro le donne, i fanciulli e le suppellettili più preziose che in tanto precipizio avevano potuto raccorre. Tra questi alcuni annegavano per la fretta, altri erano straziati dalle artiglierie dei loro computriotti , o da quelle degli Inglesi. Così tra il fuoco, il fumo, il tuonare, lo scompiglio delle navi che andavano e venivano, le minacce dei soldati da terra che fuggivano, lo strepito dei soldati da mare che volevano metter ordine e regola dov'era disordine e confusione, le grida disperate di coloro che si spatriavano, era un dolore, un terrore, una miseria che si possono meglio con la mente immaginare, che con le parole descrivere. Diecimila Tolonesi, disperando della pietà del vincitore, accettato l'esilio, si ricoveravano alle navi, non sapendo nè dove nè quando avessero a terminarsi le miserie loro. Tre giorni e tre notti durò la lagrimevole tragedia. Finalmente le flotte confederate, sotto la tutela del forte Lamalgue, nel quale avevano lasciato presidio per proteggere la ritirata, tirandosi

BOTTA AL 1814.

193 dietro le navi rapite di Francia, i giorni 18 e 19 decembre si ricoverarono nello vicine isole Iere, che sono le antiche Stecadi. Il giorno 20 poi, e poiché tutti si erano ridotti a salvamento, vuotato anche il forte Lamalgue, lasciarono la misera terra intieramente a discrezione dei repubblicani, che entraronvi fieri e misacciosi.

Arsero nell'incendio tolonese, acceso degl' Inglesi, quindici navi grosse di fila, il Tononte, il Fortunato, il Centauro il Commercio di Bordesux, il Destino, il Giglio, l'Eroe, il Temistocle, il Duguai-Trouin, il Trionfante, il Genero il Romano di Romano

I Sardi se ne portarono la fregata l'Alceste, i Napolitani il brigantino l'Imbroglio, gli Spagnuoli la piccola Aurora, esile preda a comparazione di

quella d'Inghilterra.

Queste furono le spoglie di Tolone rapite dagli alleati. È non era poco per l'Inghiltera" l'aver distrutto il naviglio di una nazione embla, che ai tempi floridi aveva combattuto con lei dell'imperio dei mari, e che tuttavia avrebbe potuto tener in pendente la fortuna del Mediterraneo. Così peri Tolone, città nobile e ricca, e sede principale della marineria financese. A tali strette conducono le discordie civili e gli aiuti forestieri. Ma in queste cose l'esperienza non e fruttuosa, perchè el leis i giudicano con lo spirito di parte, che sempre inganna, non con l'amore della verità, che solo conduce alle opere vantaggiose.

Rimasero nel porto, o perchè non fossero capaci al mareggiare, o perchè la paura in quel tramestlo di fuga abbia superato nei vinti il desideno della rapina e della distruzione, le navi il Delfino reale di centoventi cannoni, la Linguadoca di ottanta, il Censore, il Guerriero, il Sovrano, tutte di settantaquatti.

I rappresentanti del popolo Barras, Freron, Robespierre giovane e Saliceti scrissero il di 21 decembre al consesso nazionale, essere Tolone in potestà della Repubblica .

## STÓRIA D' I T A L I A

## LIBRO OUARTO

S O M M A B I O

Partiti presi dagli alleati pei fatti di Lione e di Tolone. Trattato concluso a Valenziano il di 23 maggio 1794 fra l'imperatore d'Alemagna e il re di Sardegna. Assalti dati dai Francesi a tutte le cime delle Alpi, ed invasione per essi della riviera di Ponente. Prosperi successi delle loro armi. Tutti i passi ed il forte di Saorgio vengono in lor potere. Congiure in Piemonte ; lodi dei magistrati di questo paese . Deliberazioni del re per oppiare ai pericoli presenti . Preparamenti querrieri e congiure di Napoli . Anche il pontefice si mette sull'armi. Deliberazioni di Venezia per l'invasione del Genovesato. Il conte Rocco San Fermo mandato dai Veneziani a Basilea, e con qual fine. Il conte di Provenza, sotto nome di conte di Lilla, arriva a Verona. Sua condotta, e procedere dei Veneziani verso di lui, Lallemand ministro di Francia a Venezia. Genova bloccata dagl'Inglesi. Costituzione politica data dagl' Inglesi alla Corsica . I Corsi coi loro corsari fanno un danno inestimabile ai Genovesi. Querele dei danneggiati, e deliberazioni dell'Inghilterra in questo proposito. Battaglia del Dega. combattuta il di 24 settembre 1794 .

L'infelice riuscita delle due imprese di Lione e di Tolone, la cattiva 1794 prova fatta dai Marsigliesi e la poca dipendenza che trovarono nelle regioni del Rodano superiore i seguaci del re, dimostrarono ai confederati quanto fosse fallace l'opinione loro di avere nei movimenti delle popolazioni e nell'efficacia del nome reale un principale appoggio ai disegni che si avevano posto in mente di voler mandare ad esecuzione. Però si persuasero facilmente che non nelle parole, ma nei fatti, non nelle armi altrui, ma nelle proprie, dovevano fondare le loro speranze. Tal era diventato l'ardore degli animi in Francia, e tanto vi erano le menti stravolte, che il parlar loro in nome del re, il che era eagione una volta che obbedissero volonterosamente, ora a maggior rabbia ed a maggiore disubbidienza li concitasse. E siccome era divenuto necessario che si cambiassero i mezzi di far loro guerra, così ancora si vedeva che si dovevano cambiar i fini della medesima: poichè se gridare il nome del re, in vece di giovare nuoceva, era vano il conquistar le terre in nome di lui. Ciò diè maggior incentivo all'appetito di conquistar per sè, e di farsi proprio quello d'altrui. Pareva necessario torre, per la risccazione di territori, forza ad una nazione potente per sè stessa, potentissima

1764 per concitazione. Questi pensieri si rivolgevano per la mente i confederati, i quali finalmente vennero in questa risoluzione, che quello che in Francia si conquistasse, con certe condizioni si serbasse. Così la guerra, che prima era solamente politica, cambiava di natura diventando guerra politica e territoriale. Non appartiene alla materia di queste storie il raccontare ciò che i principi si deliberassero rispetto alle provincie orientali e settentrionali della Francia; bensi direm3 quanto l'imperatore d'Austria ed il re di Sardegna accordassero fra di loro per fare che non per un nome che era oggimai vano, ma per una sostanza in utile loro combattessero. Eransi, già fin da quando si era combattuto così infelicemente in Provenza e nel Lionese per le armi regie ed imperiali, introdotte alcune pratiche molto segrete, il cui fine era ili trattare un accordo per cui si venisse a definire quali parti dovessero cadere in potestà dell'uno o dell'altro, delle provincie conquistate in Francia . Perciò , dopo molti e lunghi negoziati , fu concluso in Valenziana , il dì 23 di maggio del presente anno, tra il barone di Thugut per parte dell' Austria, ed il marchese di Albarey per parte della Sardegna, un trattato, in virtù del quale si convenne, come principio irrevocabile che tutte le conquiste che dalla parte dell'Italia si facessero dalle armi imperiali e regie sulla Francia, e che alla pace si conservassero, in due parti uguali si dividessero, e che la valuta di quella che toccasse all'imperatore, si compensasse per la restituzione che a lui farebbe il re di una parte proporzionata dei distretti successivamente smembrati dal Milanese; ovvero, se una tale condizione non piacesse che ogni conquista qualsivoglia, senza eccettuarne veruna, che dalla parte medesima d'Italia si facesse a' danni della Francia, alla pace le si restituisse, ed in tal caso ella si obbligasse a pagare una somma proporzionata di denaro in compenso delle spese della guerra fatta dalla parte d'Italia, e che tal somma per ugual porzione fra le due corti si spartisse; che al finire d'agosto al più tardi, le due corti si risolvessero per l'uno, e per l'altro membro dell'alternativa sopradetta, dichiarando amendue volere aver per ferma e rata la parte che fosse scelta, e che inoltre nel medesimo un modo giusto ed un temperamento buono e leale si trovasse, per valutare le conquiste da farsi e da serbarsi, a fine di proporzionar loro le restituzioni da eseguirsi dal re dal lato del Milanese i prometteva il re di fare ogni maggiore sforzo, e dal canto suo prometteva l'imperatore di mandare in Italia il più gran numero di genti che potesse, oltre le ausiliarle che fin dal principio della guerra aveva mandate a congiuogersi con l'esercito reale in Piemonte; che i due eserciti unitamente e coi medesimi consigli combattessero; che quello del re intendesse specialmente alla difesa dei monti e dei passi, tanto verso la Savoja quanto verso il contado di Nizza; che le genti imperiali non si spartissero in piccole schiere, ma stessero congiunte in un grosso corpo, sempre pronto ad operare fortementé e ad assaltare, congiuntosi con l'esercito regio, il nemico, ove questi arrivasse ad aprirsi il varco in Piemonte; e che finalmente il medesimo esercito imperiale mettesse maoo, per prima cosa e inoanzi che si conducesse in Piemonte, ad arrestar il nemico sulla riviera di Geogva, a fine di guarentire ed assicurare il Milanese; fosse il barone Devias generalissimo, tanto di questo corpo di truppe imperiali, quanto di quello che già militava in Piemonte; avesse l'arciduca governator generale della Lombardia Austriaca facoltà di trattare ed accordare immediatamente tutto quanto all'esecuzione del presente trattato si appartenesse, e di spiegare ogni cosa, e di rimuovere 1793

gli ostacoli che fossero per difficoltare l'impresa.

I Francesi, i quali per la propagazione delle opinioni loro avevano entrature segrete nelle pratiche più recondite dei principi, avevano subodorato quello di che si trattava, e però si deliberarono di prevenire con la solita celerità ed impeto le risoluzioni degli alleati. Sapevano che era grande il timore messo nei nemici loro dalle tanto gagliarde espugnazioni di Lione e di Tolone, e si risolvettero ad approfittarsene, mentre n'era fresca la impressione. Potevano inoltre prevalersi dell'esercito vittorioso di Tolone, che su quelle prime caldezze si credeva capace di conquistare il mondo, non che il Piemonte e l'Italia. Non ignoravano altresi che gli alleati, non si aspettando quel terribile rincalzo di Tolone, anzi promettendo a sè medesimi da quell' impresa frutti maravigliosi , non avevano ragunato forze sufficienti a poter resistere all'impeto aiutato dalla fama. Nè era loro nascoato che il re di Sardegna, con memorabile semplicità consigliandosi, e credendo che i Francesi portassero più rispetto alla neutralità di Genova di quanto glien'avessero portato gl' Inglesi, andava compiacendosi nel pensiero che essi non avrebbono preso passo nel Genovesato per assaltar i suoi Stati. Per questo, se formidabili erano e gli apparati, e le munizioni militari dalla parte della Savola, e verso le strade che accennano da Nizza al colle di Tenda, si trovavano, se non aperti del tutto, certamente non sufficientemente muniti i passi che dal Genovesato tendono al cuore del Piemonte. Per la qual cosa la fazione dell'occupare le terre della riviera di Ponente si appresentava alla mente dei Francesi tanto fecile quanto utile, si per pascere l'esercito nel paese altrui, sì per far muovere i popoli italiani con più vicine suggestioni. e si finalmente per aprirsi l'adito negli Stati del ro. Era parimente noto ai capi francesi, che, finchè durava la stagione aspra che allora correva, e che rendeva più precipitosi e più difficili i passi dei monti a cagione delle nevi e dei ghiacci che gl'ingombravano, se ne vivevano i confederati a molta sicurtà in Piemonte, non potendo recarsi nell'animo che un nemico audacissimo, tanto fosse audace che volesse affrontare in un cogli ostacoli posti dagli uom:ni anche quelli della natura. Laonde i Francesi facilmente si persuasero di poter acquistare una subita vittoria , passando per luoghi , cui la neutralità pareva render sicuri, e prevenendo un nemico che a tempo si inusitato non gli aspettava. Fine poi principalissimo dei generali della Repubblica era quello di occupare con questo subito impeto le cime dei monti, e torre in tal modo al nemico quel vantaggio ch'egli aveva, del poter combattere da luoghi alti e sicuri contro chi veniva da luoghi più bassi.

Adunque, prima che la stagione diventasse più benigas, e che il nemico is fosse svegliato alle difese, i generali repubblicani; tanto quelli che reggevano le genti adunate nella Savoja e nel Definato, quanto quelli che 
custodivano la contest di Niza, si deliberarono di fare uno sforzo contemporanee contro i luochi occupati dai regii su tutta la fronte, principiando dal 
piecolo San Bernardo insino alla costiera del Nedeterranco. Ma siccome en 
d'uopo dall'un dei lati assalire i posti occupati dal nemico, dall'altro entrare 
nel territori o di una potenza neutrale, cossi la userono le amir, o qua le 
persuasioni; le une e le altre mezzi quadimente efficaci per arrivare ai fini 
inov. Abbiamo gli raccontato con quanto sdegno fossero state ricevute dal 
governo francese le novelle dell'attentato commasso dagl' inglesi contro i
Francesi nel porto di Genova; e le minace con le quali el repronoce, pou

1394 solamente contro gli Inglesi per aver fatto, ma ancora contro il governo genovese per aver lasciato fare. La repubblica di Genova si era composta per questo fatto in quattro milioni di tornesi, pagabili per metà nell'erario nazionale a Parigi, e per l'altra metà nella cassa dell'esercito d'Italia. Così sedate le ire, restituita la buona amicizia fra le due repubbliche, volendo i Francesi usare la opportunità del territorio genovese per assaltare gli Stati del re . cercarono di connestare il disegno loro con un adeguato manifesto . Scrivevano da Nizza i rappresentanti del popolo Robespierre giovane, Ricard e Saliceti il di 30 marzo, sapere il popolo francese che i tiranni suoi nemici avevano deliberato d'impossessarsi degli Stati di Genova per metterli sotto il dominio del despoto del Piemonte, perchè avesse passo ad assaltare il territorio della Repubblica, essere pertanto obbligato, per rispetto alla propria salute e per prevenire i disegni del nemico, di passare con l'esercito sulle terre del Genovesato; non ostante non voler i Francesi imitare i vili Inglesi, uccisori di gente inerme nel porto di Genova; voler anzi portar rispetto ad ogni cosa, e serbare in tutto le obbligazioni della neutralità; vivessero pur sicuri i Genovesi dai repubblicani soldati: la continenza Joro farebbe fede che il passare era per essi necessità, non abuso di forza.

A queste benigne parole succedevano bentosto apparati terribili. Erano i Francesi ragunati in numero di ben sedicimila, sotto la condotta del generale Dumorbion, verso il principio d'aprile, nel territorio di Mentone, città del principato di Monaco, vicina all' estremo confine del Genovesato; e, non volendo più porre tempo in mezzo a colorire i disegni loro, mandarono, la notte del 6 dello stesso mese, il generale Arena a Vintimiglia, dicendo al governatore che la Francia chiedeva che le si consentisse il passo; che l' esercito della Repubblica già si avvicinava; che presto comparirebbe sotto le mura di Vintimiglia. A queste intimazioni rispondeva il governatore Spinola, protestando della violata neutralità; ma vano era il protestare contro una risoluzione irrevocabile presa da chi più poteva. Compariva per la prima volta, il di 6 aprile, sul territorio italiano l'esercito repubblicano di Francia, in aspetto squallido e misero, ma con sembiante magnanimo, e quale si conviene a vincitori. Precedeva Arena con la vanguardia, a cui teneva dietro col retroguardo il generale Massena, destinato dai cieh a sollevarsi dai più bassi gradi della milizia ai più sublimi, ed a divenir uno dei più periti e famosi capitani che abbiano acquistato nome nelle storie. Occupata la città di Vintimiglia, i repubblicani, per viemeglio assicurarsi, posero un presidio nel castello; al quale atto, essendo piuttosto da nemico che da amico, ed oltrepassando i limiti del passo, caldamento, ma invano s'era opposto il governatore genovose: ma avendone poscia fatto forti querele coi rappresentanti Robespierre e Saliceti, ritirossene il presidio francese, lasciando di nuovo il castello in potestà dei Genovesi.

Intato, proseguendo i Francesi la impresa loro, una parte, voltatasi a sinistra, s'imposessava del manchesato di Diocecqua, acciatione un piccolo presidio picmonfese che vi stava a guardia; l'altra marciando sul littorale, s'incammiava alla volta di San Remo, col pensiero di andarea do coeputo, coneglia; il che cra il principal fine di questa fazione. Al tempo medesimo, un'altra grossa schiera, salendo per quei monti alti e dirupati, aveva cerciato i Picmontesi dal collo delle Forche, ed anche occupato le vicine alture di Dolceacqua, per le quali si apre una strada, quantunque motto stretta del apestre, verso Soorjio. Ne contenti a questo i Francesi; muorendos

sulla stanca da Nizza, si erano fatti padroni di tutti i posti fin oltre Bre- risi glio, i quali erano come i primi propugascoli a guarentire l'importante fortezza di Saorgio. Lo stesso colle di Raus, dove le genti regie avevano, non era scorso un anno, combattendo con molto valore, acquistato una gloriosa vittoria, veniva in poter dei vincitori; per modo che Saorgio, perdute tutte le difese esteriori, si trovava esposto ad essere assalito da vicino. Non ostante, essendo forte per natura e per arte, assai ardua fattica sarebbe riusotta ai repubblicani quella d'impadronirsene per oppugnazione con assaltario da fronte.

Mentre in tale guisa stava Saorgio in grave pericolo, marciavano i repubblicani sul lido verso Oneglia. Era Oneglia un posto di non poca importanza; annidavano in quel porto eorsari arditissimi che interrompevano i traffichi di mare, con grave danno dei Francesi alloggiati in Nizza che niun altro mezzo avevano di vettovagliarsi, se non per le navi genovesi che loro portavano i fromenti. Oltre a questo, la strada non era ne lunga ne difficile per andare ad assaltare Ormea e Garessio, terre grosse, per le quali si apre l'adito alle pianure del Piemonte. Finalmente era Oneglia il solo spiraglio che fosse rimasto al re di Sardegna a poter comunicare prontamente e sieuramente coll' Inghisterra, massimamente con le flotte inglesi, che già erano, o fra hreve si aspettavano nelle acque del Mediterraneo, Sapevano queste cose coloro ehe reggevano le armi regie, e perciò avevano risoluto di fare una testa grossa sulle alture di Sant' Agata. Radunato tutto quel maggior numero di genti che per loro si poteva in tanta pressa, e poste le artiglierie nei luoghi più opportuni, aspettavano con animo eostante l'affronto. Ma nè il numero dei soldati nè i provvedimenti militari erano tali che potessero arrestare il corso ad un nemico che sopravanzava per la moltitudine. ed era fatto più audace per le vittorie. La battaglia fu aspra. I Francesi partiti da San Remo, ed occupato Porto Maurizio, salivano all'erta di Sant' Agata con ardore inestimabile; non meno forte fu la resistenza dei Piemontesi, massime delle artiglierie; le quali traendo a punto fermo, facevano una strage incredibile nelle file dei Francesi. Questi, veduto il danno. e stimando ehe nissun altro modo avevano di espugnare quel forte posto che la celerità; spintisi avanti prontissimamente, e condotti uleuni pezzi d'artiglierie minute in luoghi prima creduti inaccessibili, e traendo a scheggie contro i Piemontesi, ebe ancor essi fulminavano nella stessa forma, tanto fecero che questi, soppressati dal numero e sorpresi all'ardire del nemico, si ritirarono, non senza qualche disordine, da quel sito eminente che con molto valore avevano difeso. Poscia, squadronatisi di nuovo, si ridussero al ponte di Nava, lasciando Oneglia che più non si poteva difendere aperta all'impeto del vincitore. Gli abitatori, mossi dal romore dalle armi e nei quali la ricordanza delle uecisioni e dei saccheggi fatti ai tempi di Truguet, aveva messo un grandissimo spavento, lasciata la città abbandonata e deserta, si erano ritirati ai luoghi alpestri e chiusi. Vi entrarono i repubblieani : e qui , per fare testimonianza al vero , è debito nostro il raccontare come, modestamente governandosi, e si astennero dal por mano nelle sostanze altrui , portarono rispetto alle cose sacre , e nissun segno dando nè della petulanza repubblicana, nè dell'insolenza militare, acquistarono nome d'uomini moderati e civili. La qual cosa tanto è più da notarsi , quanto a quei tempi in Francia correvano esempi degni d'ogni più truculenta harbarie, ed essi medesimi si trovavano allo stremo di ogni fornimento al vivere 174 umano necessario. Trovarono in Oneglia dodici bocche da fuoco, magazzini pieni di vettovaglia, bestie da soma a poter servire ai biaogni loro in quelle guerre algestri. Pubblicarono che i fuggitivi si ripatrassero sotto pena di conlisca, prometiendo a tutti che fornassero, indiera sicurezza nelle persone e nelle proprettà. Ne contenti alla possessione di Oneglia, spedivano una quadriglia di soldati ad impossessarsi di Loan, terra anch' essa con piccolo porto, situata in su quella marina ed appartenente al re di Sardegra.

Quantunque questa fazione fosse d'importanza per le bisogne loro verso il mare, non bastava però a compire l'altro disegno d'impedionirsi dei sommi gioghi dei monti , ed a seminar terrore con più vicina presenza nelle pianure del Piemonte . S'accorgevano , siccome quelli che esperti erano ed avveduti, che insino a tanto che quelle altissimo cime fossero in mano dei regii, e massime il ponte di Nava, passo forte, al quale si erano attestati con munirlo di trincee e di artiglierie, la vittoria conseguita non avrebbe avuto il suo compimento. Erano oltreacciò accorsi a difendere quel passo quindici centinaia di Austriaci, pronti a mostrare, poiche il male già si avvicinava, che l'aiuto loro verso un alleato generoso, i cui Stati oggimai ardevano, era più che di parole. Massena, già vincitore di Sant' Agata e di Oneglia, fu destinato a questa fazione, Andò all'assalto del ponte di Nava con ottomila soldati scelti, e tanto e così subito fu l'impeto loro che nè i luoghi, oltre ogni dire difficili, nè le trincee fatte dai regii, nè le artiglierie loro governate con molta maestria, poterono operare che i repubblicani non riuscissero vincitori. Questo futto dimostrò che nè i Piemontesi nè gli Austriaci, quantunque forti e valorosi soldati fossero, non erano ancor usi a quegli assalti così subiti, ed a quelle battaglie da disperati. Ne nacquo in loro uno sbigottimento di cattivo augurio, e tanto terrore nelle popolazioni che pensarono meglio a salvar le persone che le masserizie; le terre restarono quasi deserte. Massona, per non dar respitto e per far parere la cosa più grave ancora che non era , mandò fuori un bando coi soliti blandimenti e minacce: Piemontesi, dicendo, ecco che son vicini a voi gl'invincibili repubblicani di Francia; non conoscono essi altri nemici che quelli della libertà: levatevi dal collo il giogo del vostro tiranno; così vi avremo in luogo di fratelli : quando no, vi tratteremo da schiavi : rispondetemi , e tosto al campo. Questi incentivi di Massena, sebbene ei fosse uomo da fare più che non diceva, non partorirono effetti di sorte alcuna perchè i soldati regii non gl'intendevano e le popolazioni non li sapevano; gli uni e le altre erano fedeli.

Superstoil ponte di Nava, cersero i repubblicani contro il borgo di Ormea che abbandonato dai difensori, venne in potero degli assalitori; travaronivi travaronivi codolici pezzi d'artiglirria grossa piemontese; dieci di bernoz, gittati si tenpi di Lugi XIV, termola archibusi; munizioni e formenti da guerari in proporzione, con seimila mine di fromenti, molto riso e farine destinate all'asso dell'esercito. Di singolare utilità, pol vestire dei sodolati, riusci ai repubblicani la quantità di panni lavorati trovati in Ormea: undici centinata di prigonieri resero più cospicua questa vittora. Più di cento faggittivi dell'esercito il repubblicano, ritornando alle insegne proprie, se ne andarono a Nizza. Seguitarono Garressio e Buspasso la fortuna del viniciore, sicchi eltro ini-pedimento non restava a superarsi dai repubblicani, oramai penetrati nella valle del Tanaro, porreh non si sonnelesso in promote che lo fortezza di valle del Tanaro, porreh non si sonnelesso in piemonte che la fortezza di

Ceva , alla quale fecero la intimazione . Il generale Argenteau che la governava, 1794 rispose, volerla difendere sino all' estremo .

1 Francesi, conquistata Oneglia ed i luoghi importanti pei quali potevano andar a ferire il cuore del Piemonte, pensarono ad assicurarsi di altri posti di ugual momento, si per dar timore da diverse parti al nemico, e si per assicurarsi la possessione di quello che già avevano conquistato. Nel che mostrarono tanta perizia nelle cose militari e tanto ardimento che l' Europa ne resto piena di maraviglia e di terrore, Imperciocchè, non solo fu loro d'uopo combattere con soldati valorosi, ma ancora con le nevi, coi ghiacci, coi precipizi, in tempi asprissimi per la stagione. Opera non solo ardua, ma impossibile si credeva quella di superare il piccolo San Bernardo, non che ai tempi invernali , nella stagione propizia. Ma non si ristarono gli audaci repubblicani : prima del terminar d'aprile, il generale Bagdelone , dopo di aver serenato due giorni sulle nevi delle più alte cime dei monti, con soldati disposti a morire di disagio, non che di ferite, piuttosto che non arrivare ar fini loro, assaltò improvvisamente tre forti ridotti che i Piemontesi avevano costrutto sul monte Valesano a difesa del sommo giogo del San Bernardo, e dopo breve contrasto se ne impadroniva; i regii, a tutt'altro pensando fuori che a questo, se n'erano stati a poco buona guardia. I repubblicani intanto, insignoritisi delle artiglierie che munivano i tre ridotti, le voltarono contro la cappella di San Bernardo, dove i regii avevano il campo più grosso, e facevano le viste di fulminarla. Fu forza allora ai Piemontesi di ritirarsi . lusciando in mano dei nemici un sito che fu prima perduto che si pensasse che si potesse perdere. Nè i Francesi arrestarono il corso loro ; anzi , spignendosi avanti, cacciarono a furia i Piemontesi all'ingiù di quelle runi sin più là della Tuile, della quale s'impadronirono. Per questo moto fu messa in sentore tutta la valle d' Aosta , e già si temeva della capitale della provincia. In quel mentre accorse prontamente il duca di Monferrato, che, dano di aver raccolte con sè tutte le milizie e tutte le genti regolari che in si grave tumulto potè, e spintosi avanti, frenò il corso alle cose che precipitavano. Certamente nissuna fazione fra tante e tutte audacissime che le guerre dei nostri tempi offerirono, nissuna più audace, nissuna più pericolosa di questa tentossi o compissi; e sebbene sia stata fatta con pochi e contro pochi soldati, ed in luoghi ristrettissimi, non debbono negarsi, a chi la condusse, le prime e le più principali lodi di guerra.

Tentarono nel medesimo tempo, e pei medesimi motivi i repubblicani parecchie altre fazioni nelle Alpi. Varcarono, non arrestati nè dai turbini nè dalle nevi altissime, il monte della Croce, e, riuscendo all'improvviso sopra il forte di Mirabocco, difeso da pochi invalidi, se ne impadronirono facilmente. Poscia, scendendo per la valle di Lucerna, occuparono Bobbio ed altre terre superiori della medesima valle, minacciando Pinerolo di prossimo assalto. Ma anche qui si fecero dal governo le convenevoli provvisioni, per modo che, assaliti valorosamente i francesi dai regii nella terra del Villars, furono costretti a ritirarsi ai sommi gioghi. Passato altresì il monte Ginevra, si calarono sino a Cesana, e s'insignorirono della grossa terra d'Oulx, dove posero una taglia enorme; ma dopo di aver presentito la fortezza d'Icilia che si trovava munitissima, si ritirarono di nuovo ai luoghi alti e scoscesi, contenti allo aver romoreggiato con l'armi loro per quelle valli alpestri, ed allo aver fatto diversione efficace alla guerra di Oneglia. Con la medesima fortuna sforzarono il colle dell' Argentiera ed il passo delle Barricate, pel BOTTA AL 1814.

17.6 quale si apre l'adito nella valle della Stura. Fu questa fazione di non poca utilità alle genti di Francia, perchè per lei si spianò la strada all'esercito d'Italia a poter comunicare con quello dell'Alpi.

Il fatto d'armi di maggior rilievo e per la sua grandezza e pel valore mostrato da ambe le parti, successe sulle altissime cime del monte Censio. Appunto, e principalmente per facilitarne la vittoria, avevano i Francesi dato con forza a sinistra nel piccolo San Bernardo, a destra nei monti Ginevra, della Croce e dell'Argentiere. Trovasi il somino vertice del Moncenisio là dove si spartono le acque tra il Rodano ed il Pò, situato a quella estremità della sua pianura che guarda la Savoja. Ivi un'eminenza, quale sbarra, si distende dall' un lato e dall' altro, a sinistra, dalla Savi ja guardando, insino ad un greppo di monti asprissimi ed altissimi; a destra, insino ad un borro profondo, ingombro di pini e di altri alberi alpestri; e poscia, precipitando con somma ripidezza sino a Laneburgo, fa quella via molto erta e precipitosa a chi sale da quella prima terra della Savoja verso il sommo giogo. Così il piano del Cenisio, che va con comoda salita, a chi viene dall'Italia, sollevandosi sino a quell'estrema eminenza, giunto alla medesima, si dirupa ad un tratto verso la Savoia: il che è contrario al solito costume delle Alpi, sempre più precipitose verso Italia che verso Francia . Avevano i Piemontesi munito quell' eminenza con molte grosse artiglierie, con trincee e con ridotti. Tre principalissimi massimamente parevano rendere sicuro quel passo, dei quali uno, chiamato dei Rivetti, guardava il borro; il secondo, detto della Ramassa, e che stava in mezzo, s'affocciava alla salita della Ramassa, che è la strada solita a farsi dai viaggiatori : finalmente il terzo, posto alla destra de' regii, il quale, avuto il nonie di un valente generale italiano che militava ai soldi all'Austria. chiamavasi ridotto di Strasoldo, aveva le bocche delle sue artiglierie volte verso una selva di spessi e folti virgulti che poteva da quella parte facilitare la salita agli assalitori. Erano tutti questi posti presidiati da soldati agguerriti e da cannonieri abilissimi . Tutti avevano gran fede nel barone Quinto , soldato di molto valore e di pruovata sperienza che li governava: così il luozo, l'arte ed il valore promettevano la vittoria. Ma i Francesi, soliti a quei tempi a tentare piuttosto l'impossibile che il difficile, erano confidenti di riuscire con vantaggio. Il generale Dumas, capitano eccellente ed assai pratico delle guerre dei monti, fatto convenire a Laneburgo una schiera di soldati pronti a mettersi a qualunque più pericoloso cimento, gli aveva provveduti di quanto era richiesto a far riuscire vittoriosa la Repubblica da quel terribile incontro. Era corsa la stagione sin verso la metà di maggio; in sul finir del giorno, perciocchè splendeva la luna, givano i repubblicani all'assalto, divisi in tre parti. Condotta l'una da Dumas medes:mo, saliva per la strada maestra per affrontar il ridotto della Ramassa; la seconda, guidata dal capitano Cherbin, si andava volteggiando per la selva dei Pini, coll'intento di riuscire addosso al ridotto dei Rivetti; e finalmente la terza, governata da Bagdelone, tanto chiaro per la fresca vittoria del San Bernardo, passando per gli sterpi e per virgulti, si avvicinava al ridotto Strasoldo. Non così tosto i regii si accorsero dello approssimarsi del nemico che diedero mano a trarre con l'artiglierie e con l'archibuscria. Ne nacque in mezzo a quei dirupi una battaglia orribile, resa ancor più spaventosa per l'ombre della notte che oscuravano le forre più basse, pel lume sinistro che spandevano ad ora ad ora le artiglierie, e per l'eco che in quelle cave montagne rispondeva orribilmente da vicino e

da lontano al rimbombar loro così spesso e così strepitoso. I quali spavento (29) e fracasso sempre più crescevano, quanto più si avvicinavano i Francesi ai ridotti regii ; poichè, non isbigottiti punto dalla feroce difesa , nè dal numero dei loro morti e feriti , sempre più s'accostavano , posponendo il non vincere al morire. Già si combatteva da vicino ai due ridotti dei Rivetti e della Ramassa, e pendeva dubbia la vittoria; perchè il conte di Clermont, che vi stava alla difesa, disposti bene ed incoraggiati i suoi soldati, rendendo furia per furia, nè poteva vincere gli assalitori nè esser vinto da loro. Con pari evento e valore si combatteva al ridotto di Strasoldo, nè si sapeva ancora a chi dovesse rimanere il dominio dell' Alpi , quando Bagdelone con la sua squadra, uscito felicemente fuori da tutti gl'impedimenti, massime da alcuni luoghi precipitosi che gli si pararono davanti strada facendo, si scoperse alle spalle del ridotto medesimo, e diè con questa arditissima mossa principio alla vittoria dei suoi ; imperciocchè i soldati del re , veduto eseguito ciò che credevano impossibile; ed essere venuto il pericolo donde non l'aspettavano e dove non avevano difesa, pensarono al ritirarsi; il quale consiglio non effettuato senza qualche invilupnata nelle schiere, mescolandosi, e crescendo secondo il solito il terrore là dov' è deliberazione necessitata dalla forza. Superato il ridotto Strasoldo, non vi era più speranza di poter conservare i Rivetti e Ramassa. Furono pertanto abbandonati con molta fretta dai difensori, pressati impetuosamente da Cherbin e da Dumas che già, prima della rotta dei regii a stanca, erano in procinto di entrare, superato ogni ostacolo, in quei forti. In cotal modo le difese rizzate sull' estremo confine d'Italia vennero in poter dei Francesi; non senza però che il valore italiano non avesse fatto mostra di sè, e dato a vedere alle menti sane che valore contro valore avrebbe tenuta la bilancia in fermo, ma che valor solo non può prevalere contro valore congiunto ad entusiasmo.

Questa vittoria riuscì ai repubblicani tanto utile e preziosa, quanto era stata difficile e pericolosa. Per la subita ritirata dei regi acquistarono i Francesi tutte le artiglierie dei ridotti, che erano fioritissime, con alcune altre che vicine stanziavano per gli scambi, molta moschetteria, e munizioni sì da guerra che da bocca in quantità considerabile. Morirono pochi, rispetto alla gravità del fatto, dall'una parte e dall'altra; circa ottocento prigionieri ornarono la vittoria dei repubblicani. Nacquero in questa subita e confusa ritirata alcuni futti miserabili; perchè trovandosi fra i regi alcuni fuorusciti di Savoja, e non potendo o non credendo poter fuggire quella furia che loro teneva dietro , poichè velocémente i vincitori perseguitavano i vinti , precipitarono sè stessi dalle alte rupi nel più bassi fondi, anteponendo una morte compassionevole, ma volontaria, agli strazi che nella patria loro sapevano contro di loro essere apparecchiati . Non fecero i Francesi fine al perseguitare, se non quando il nemico si fu ridotto a Susa. In tal modo la Ferriera e la Novalesa, terre poste l' una sul dorso, l'altra alle falde del Cenisio dalla parte d'Italia, vennero a divoziono dei repubblicani; vi posarono le loro prime scolte. Perduto il Cenisio, tutta la difesa del Piemonte per quella strada era ridotta nel forte della Brunetta, che, fondato sul vivo macigno e provveduto d'armi e di munizioni, era impossibile ad esser superato. Ne i Francesi si attentarono di combatterlo; poichè contenti all'essere divenuti signori del passo alpestre del Cenisio, ed allo aver messo spavento coll'armi loro sulle rive della Doria Riparia , nè essendo in numero sufficiente a poter tentare cosa d'importanza più oltre la Novalesa, se ne stettero quieti aspet1004 tando quel che la fortuna si recasse avanti nelle altre parti dove ardeva la guerra.

Dalla parte della Liguria non era compiuta la vittoria de Francesi , nè potevano impadronirsi della sominità delle Alpi, finche restava sotto l'imperio del re la fortezza importante di Saorgio. Ma tal era il sito di lei , e così sicuro per arte e per natura il luogo dov' era fondata, che non potevano avere speranza di conquistarla per oppugnazione. Voltarono adunque il pens ero ad insignorirsene per assedio; il che credettero di poter conseguire facilmente traversando i monti aprissimi che dividono il Genovesato dalla valle della Roia, e scendendo ad occuparla nella porte superiore a Saorgio; perchè in tal modo essendo chiuso l'adito alla fortezza e sotto e sopra, e mancata ai difensori ogni speranza di soccorso, avrebbero dovuto fra breve cedere alla necessità. I capitani del re, e fra i primi Colli, conosciuto il pericolo, si erano ingegnati di ovviarvi con aver fortificato diligentemente le cime di quei monti, massime il passo principale del colle Ardente. Ivi si aspettava una sanguinosa battaglia. Infatti i Francesi, audaci secondo il solito, e baldanzosi per le vittorie, dopo di essere stati respinti con molto valore in un primo incontro, si rappresentarono alla batteria il di 27 d'aprile, ed incominciarono un furiosissimo combattimento. Durò molte ore il conflitto; finalmente i Francesi, spintisi avanti grossi ed impetuosi contro il ridotto di Felta che era parte delle difese rizzate sulle rive del Tanarello e della Saccarda , se ne impadronirono; la qual cosa fu occasione che tutti quei passi, e principalmente quello del colle Ardente, fossero ridotti in potestà loro. Morirono in questo fatto parecchi soldati di pome e di valore dall'una parte e dall'altra. Ne voglo che la solita continenza degl' Italiani che sa qualche volta di freddezza, nel far onore agli nomini virtuosi loro quando le testimonianze non vengano loro dai forestieri, tanto mi trattenga che io non soddisfaccia ad un mio giusto desiderio raccontando come in questo fatto fu ferito mortalmente il capitano Maulandi, capitano che era nell'esercito regio, nel quale io non saprei dire se fosse maggiore o il valor militare, o la modestia civile, o l'amore dell'umanità, o l'ingegno, o la letteratura. Amico de miei, amico di tutti i buoni, e buono egli stesso, meritò certamente che altro più degno storico ch'io non sono, tramandasse le sue lodi ai posteri; ma siccome pure questa somma mi è stata accollata da chi in me stesso può più di me, godomi bene che l'occasione mi sia porta di fare una tal quale testimonianza al nome del buon Maulandi, confortandomi in tal modo colla immagine di un uomo giusto e dabbene, del fastidio dello aver a raccontare tante corruttele e tanti vizi dell'età nostre; avvengadiochè lo mi creda che miglior fede che io far non possa delle virtà, faranno ai posteri gli scritti suoi, pieni di spirito poetico, di dolce amenità, di grazia tutta oraziana. Delle opinioni correnti pensava moderatamente. Amatore di corretta libertà, desiderava moderazione nelle potestà supreme; ma diede volentieri e sangue e vita alla patria ed al re, per loro fedelmente e valorosamente combattendo.

La vitoria del celle Ardente diè campo si Francesi di calarsi per la via della Briga al spalle di Soziono sulla strada maestra che porta al celle di Tenda, ed in tal molo quel forte, abbandonato alla larga da suoi difensori, e circundato da ogni parte dai menicii, fur idotto a difendersi con le proprie forze. Certamente, essendo munitissimo, avvebbe potuto agevolmente diendersi insiono a che la fame non costringesse il pressido a far quello a che la forza non avrebbe necessitato. Aveva Colli , ritirandosi più frettolosamente 1295 che poteva verso il colle di Tenda , ordinato al cavaliere di Sant'Amore , comandante della fortezza, resistesse più lungamente che potesse, e nen cedesse la piazza, se non quando ne avesse avuto il comandamento da lui; perchè l'intento suo era di ritornare con maggior nerve di forze a soccorrerla. Ma il cavaliere, o che credesse nella occorrenza presente, e per l'effetto dello essere i Francesi calati sulla strada maestra tra Saorgio cd il colle di Tenda , fosse impossibile al Colli di mandargli avviso , o per altra meno nota cagione, la dette, con patto che fossero salve le sostanze e la vita, e sotto fede di restar prigioniero di guerra con tutti i suoi soldati. Condotto a Torino, e quivi processato in un con Mesmer, comandante di Mirabocco, furono entrambi condannati a morte da un consiglio militare, e passati per le armi sulla spianata della cittadella; col quale giudizio, se giusto, certamente anche rigoroso, volle il governo dar terrore ai novatori, e credenze ai popoli che il tradimento aveva procurato la vittoria al nemico.

Rimaneva ai Francesi per compir l'opera che s'impadronissero del colle di Tenda, sommo apice dell' Alpi marittime; nè s'indugiarono a questa impresa, volendo prevalersi dello scompiglio dei regii e del fervore della vittoria. Per la qual cosa, seguitando con celerità, assaltarono i Premontesi che facevano le viste di voler difendere il colle . Primi di arrivare alle falde di questo monte . la strettura, nel cui fondo serpeggiano la strada di Nizza ed il torrente della Roia, si apre improvvisamente, e si allarga in una grande ampiezza. Quest' amp'ezza è chiusa dal colle di Tenda, tanto larga quanto è l' ampiezza medesima, il quale, appresentandosi a guisa di tenda, a chi venendo da Nizza se ne va verso il Piemonte, ha dato il nome al monte. Ma questo monte, quantunque assai ripido, essendo molto largo, e pieno qua e là, massime verso i lianchi, di facili em'nenze, dà com nodità al nemico che vuol salire, di pighar posto in numerosi luoghi successivamente, il che, dando diversi riguardi a chi sta sulla somm tà a difenderlo, rende più difficile la difesa , massime se l'assulitore , trovandosi in numero grosso può occupare l'uno dono l'altro i posti eminenti sulla faccia del colle. Ciù fecero con molta audacia e periz a i Francesi: per questo ancora, dopo debole difesa, i Piemontesi, abbandonata quella cresta in balia del nemico, si ritirarono a Limone, terra posta alle radici del colle dalla parte del Piemoute.

La conquesta di Saorgio e del colle di Tenda diede in nuno dei repubblican tutti i mezzi della guerra alpigiana, ed altri fondamenti ion erstanono alla sicurezza degli Stati del re posti verso Italia che le fortezze situate alle sbocrature dello valli. Pre questo rambiosi del tutto la condizione della guera : perchè i repubblicani stavano superiormente i nato di assalitori, i regil, pel contrario, in atto di difensori, ed i vantaggi che questi avevano acquistato sul principiar della guerra di quest' anno, caddero in mano di quelli. Tanto fu l'effetto dell'Impito dei Francesi, e dello aver preso il passo pei territori della repubblica genove se.

Tutte queste fazoni, molto perniziose allo Stato del re, tanto maggior terrore crevano, quanto incominciavano a pullatura i in qualche parte le male erbe nate dai semi di Francia. Fecersi congiure contro lo Stato da uomini condutti di illusioni funette, ma che niun mezzo averano di arrivare di fini loro. Presesi dei capi l'ultimo supplizio; degli altri si giudico più rimessamente, moderazione degna di grandissima lode i mezzo a tanti stegni ed a tanti 1:64 terrori. Tanto erano commendabili per la consuetudine, sebbene imperfetti per le forme, gli ordini giudiziali di quel regno, e tanto interri i magistrati, dappoiche Vittorio Amedeo II, moderata la potenza della nobiltà, aveva ridotto le cose ad uno stato più tollerabile di giustizia e di equalità civile.

Vittorio, preduta la metà degli Stati e le principali difese dell'Alpi, faceva continui provversavis dall'estrema rovana. Avendo fede nei sudditi, ordinò che tutti, di qualunque grado o condizione si fassero purchò bali all'armi, avessero a procursari sirmi e municioni si da guerra che da locca per giorni quattro, o si tenessera pronti a morciare al primo tocco di campana a martello: fassero retti e divisi ni suquadroni da ufficiali di sperimentata capseità; se la spedizione più di quattro giorni durasse, sommini-strassersi municioni dalle armerie e viveri dai masgazzini del rigorio; i nobili ed i facoltosi ne fornissero a chi ne manoasse; sostentasse il pubblico le di facoltosi ne fornissero a chi ne manoasse; sostentasse il pubblico le di facoltosi ne fornissero a chi ne manoasse; sostentasse il pubblico le damiglie degli accossi, ovene ca bisbognassero; gli ufficiali civil stessi, se il caso della massa arrivasse, si unissero alto stormo; premerebbersi coloro. che meglio avesero combattuto ple re e pri la patria.

Questo stormo, a guisa di tutte le mosse di simil natura, non poteva esser di molto momento alla vittoria; che anzi avrebbe piuttosto potuto nuocere che giovare, se non fosse stato secondato da forti squadre di gente stanziale usa alle guerre ed ai pericoli. Per la qual cosa si provvedevano di nuove reclute i reggimenti si stabili che provinciali ; ma questi rimedi non bustavano alla salute del regno, perchè i limiti dello Stato essendo oramai molto ristretti, e le precedinti leve avendo diradato la gioventù atta all'armi, non si sperava molto frutto. Laonde instantemente si ricercarono i generali austriaci, che, fatti uscire dalle stanze invernali i soldati loro, prontamente verso il Piemonte, che pericolava, gl' indirizzassero. Il conte Oliviero Wallis, tenente maresciallo, preposto dall'imperatore a tutte le genti che avevano le stanze nel ducato di Milano, conformandosi alle richieste, mandò in Piemonte sollecitamente nel mese d'aprile tutte quelle che avevano svernato in Pavia, Lodi, Codogno, Cremona, Bozzolo, Casalmaggiore, Mantova, Como e Milano, e che, unite, componevano un esercito di ventimila soldati. Si sperava di poter rintuzzare con queste l'audacia dei repubblicani, e di frenar l'impeto loro, insino a tanto che un esercito ancor più forte accorresse di Germania in Piemonte a norma del trattato di Valenziana. Inoltre muniva il re di genti e di provvisioni fresche la Brunetta, Fenestrelle, Demonte, Ceva, Cuneo ed Alessandria. Perchè poi in tanto e sì straordinario bisogno non mancassero le armi e le munizioni, ne potendo i mezzi ordinari supplire, ordinava che si raccogliesse il salnitro in tutte le case di Torino, e si portassero alla zecca ed all'arsenale le campane non necessarie al culto. Pur il terrore era grande. I ricchi, massime i nobili, non quelli che militando seguitavano le insegne reali, ma gli oziosi ed i cortigiani, si apparecchiavano, certo con poco generoso consiglio verso la patria loro, ad andarsene in paesi stranieri, con sè le cose più preziose trasportando. Per andar all'incontro delle ignominiose fughe, mandava fuori il re una legge che , sotto pena di confiscazione di beni , le proibiva , con questo altresì che i beni confiscati s'incorporassero alla corona.

Fu anche giudicato che, per prevenir le congiure, fosse necessario il soffocarne i semi, e sbarbarne le radici. Perlochè si ordinava che fossero probibe tutte le adunanze segrete, anche le letterarie ed anche i casini; la qual ultima condizione, posta, o da vero, o solo per non dar cagione alle

classi inferiori di lamentarsi, accennava ad una congrega particolare che 1794 faceva la nobilità di Torino. Così in quell' estremo frangente si preparavano le armi, si spartivano i cittadini perchè non congiurassero, si univano perchè combattessero.

Le fazioni tanto favorevoli ai Francesi diedero molto a pensare ai governi italiani, che prevedevano che se i repubblicani, vincendo compiutamente. occupassero l' Italia , sarebbe nato un sovvertimento totale per tutti ; e se l' Austria ed il Piemonte vincevano, sarebbero stati, se non preda del tutto. certamente in balia ed in soggezione loro. Laonde il re di Napoli si risolveva a fare maggiori sforzi in favore dei confederati , sì per argine contro quella piena che minacciava l' Italia , e sì ancora p r avere parte se la fortuna si mostrasse favorevole, nei premii della vittoria. Indirizzava alla volta della Lonibardia , parte per terra porte per mare , diciottomila soldati tra fanti e cavalli , acciocchè fossero presti ai bisogni della lega . Per bastar poi al dispendio che si considerabili apparecchiamenti richiedevano, aveva comandato. pagassero i baroni, i nobili ed i ricchi centoventimila ducati al mese; il restante, per non aggravar i popoli dell'inferior condizione, fornirebbe l'erario; pagassero i beni ecclesiastici una tassa del sette per centinaio; portassersi alla zecca gli ori e gli argenti delle chiese che non fossero necessari al culto. obbligandosi il re a corrispondere un merito del tre e mezzo per centina o del valore; alcuni ordini di frati si sopprimessero; il patrimonio loro si assegnasse all'ospedale degl' incurabili .

Erano protte le genti a marciare verso I ttalia superiore, quando si scoperse la congiurazione di Napoli, che tendeva si scome porto la Isma, a cambiare il governo regio, ad a fare una rivoluzione nel regno. Questo fatto gravo in sè stesso, e reso ancor più grave dalle menti accendabile tatto magnificatrici dei Napoletani, trattenne le truppe, preponendo il governo la salute propria a quella di altrui. Si aggiunes che i corsari si finnesse che algerini infestavano i littorali del regno, con rapire i bastimenti mercantili sul mare; el ultimi a volta abracravano anche salute coste delle Calabrie ner

rubare, e far pregio eziandio che rubare.

Anche il pontefice, che fra tutti i principi era forse quello che procedeva con più sincerità, faceva guerrieri provvedimenti. Presidiò con navi armate i porti del Mediterraneo, armò le fortezze, pose sui luoghi più sospetti del littorale sufficenti guardie, ordinò magazzini, ospedali e puove regole per la milizia. Essendosi poscia condotto, siccome usava ogni anno, non interrotto il consueto pensiero dalle cure moleste della guerra e dai terrori che correvano. a visitar le Paludi Pontine, andò rivedendo i posti militari sulle coste per inspirare con la gravità dell'aspetto fedeltà, e con le esortazioni coraggio ai soldati. In questi suoi pensieri dello armare tanto più volentieri s'infiammava, quanto più sapeva essere i repubblicani molto sdegnati contro di lui per un fatto enorme accaduto in Roma sull' entrare dell' anno precedente: imperciocchè un Basseville , segretario della legazione di Francia , o per imprudenza propria, come alcuni stimano, nel voler promuovere troppo vivamente le opinioni del tempo, di cui era infatuato, o per un sorgere sponteneo dei Romani a cagione dell'odio che portavano ai repubblicani, come altri credono, fu crudelmente ammazzato a furia di popolo, con alcuni altri individui della medesima nazione. Fu incesa anche nel medesimo fatto parte dei palazzi dell' Accademia di Francia e del console francese. Quantunque il governo pontificio non vi avesse colpa, e che anzi avesse fatto in quel subito accidente 17.4 quanto per lui si era potuto per frenar: la rabbia di chi voleva contaminar Roma con un si grave misfatto, importava ai repubblicani che gilelo imputassero, e da lui alla ferocia del romano governo argomentando, protestavano di volerne fare condegna vendetta.

Non così tosto pervennero in Venezia le novelle delle prime vittorie dei repubblicani sull'Alpi, e del loro ingresso nel territorio genovese, i capi del governo, veduto avvicinarsi il pericolo, tennero fra di loro molte consulte per deliberare quello che fosse a farsi in una occorrenza di tanta importanza, contendendo aspramente tra di loro le due parti contrarie, e quella che insisteva perchè la Repubblica si armasse, e quella che credeva più pericoloso l'armarsi che il fidarsi . Surse di nuovo in Senato il procurator Pesaro, al quale s'aggiunse il suo fratello Pietro, uomo anch'egli di molta autorità, con efficacissime parole dimostrando, essere semplicità non comportevole il prestar fede al soave parlare di Francia, il governo della quale, se chiamando la repubblica di Venezia sua primogenita sorella, operava gl'incantamenti delle sirene, coi fatti poi ne avrebbe imitato il costume; che già le Alpi erano superate, che giù Italia udiva il rimbombo delle artiglierie barbare, che già le armi vacillavano in mano ai Piemontesi ed ai Tedeschi, ch' era ozgimai tempo di svegliarsi dall'imbelle sonno, e di non restar più disarmati a discrezione altrui.

Surse in Senato un'aspra contesa, discrepando con parole veementi dalla volontà del Pesaro la parte contraria, nella quale mostravano maggior ardore Girolamo Giuliani, Antonio Buzzini, Antonio Zeno, Zaccaria Valaresso, Francesco Battaglia , Alessandro Marcello I , sclamando tutti , che l'armarsi non era possibile perchè l'erario era esausto; non a tempo, perchè prima le genti forestiere sarebbero sui territorii della repubblica, chè i soldati e l'armi pronte; inutile, perchè la massa sarebbe di gente fresca ed inesperta, più atta a crescere disordine, che ad allontanarlo; non aversi per la lunga paco capi di sperimentato valore, nè potersi sperare di ottenerne dagli esteri, perchè tutti in guerra; aversi la Repubblica a ridurre in non piccole angustie, se consentisse a discostarsi dalle prese deliberazioni. Dono molte contese fu vinto il partito posto dal Pesaro con centodiecinove voti favorevoli, e sessantasette contrari. Decretossi, chiamassersi le truppe, sì a piede che a cavallo, dalla Dalmazia, perchè venissero ad assicurare la Terraferma; le reclute degli Schiavoni si ordinassero, le cerne in Istria si levassero, le leve in Terraforma per riempire, i reggimenti italiani si facessero, le compagnie dalle quarantotto alle cento teste, quelle degli Schiavoni alle ottanta si accrescessero; finalmente l'erario con le tasse si riempsse. Volle inoltre il Senato che si rendessero sicure con le navi della Repubblica le navigazioni sul Golfo, infestato da corsari africani e francesi . A questo modo aveva il Senato prudentemente e fortemente deliberato. Ma i savi del Consiglio, ai quali apparteneva la esecuzione del partito vinto dal Pesaro, essendo la maggior parte di contraria sentenza, tanto fecero, scusandosi con la penuria delle finanze, che eccettuata una massa di settemila soldati, nissun effetto ebbe la deliberazione del Senato, sclamando sempre in contrario il procurator Pesaro, e continuamente accusando tanto in pubblico quanto in privato l'improvvidenza degli uomini, ed il destino che perseguitava, senza che vi fosse speranza di salute, la sua diletta ed infelice patria.

Intanto, come se le spie senza le armi valessero, aveva la Repubblica mandato a Basilea il conte Rocco San Fermo, acciò spiasse e mandasse

quello che gli venisse fatto di scoprire in quella città finitima di Francia . 1793 ed in cui concorrevano, siccome in terra neutrale, amici e nemici di ogni sorte. San Fermo, o che fosse spaventato egli, o che volesse spaventar gli altri, scriveva continui terrori a Venezia; che un certo Gorani ( questi è quel Gorani che scrisse i monitorii in forma di lettere a tutti i re d'Europa) era destinato dal governo di Francia ad essere stromento a far rivoluzione in Italia; che aveva con sè sei satelliti, pronti a fare quello, e peggio ch' ei volesse; che già questo Gorani aveva sollevato la Polonia, e solleverebbe anche l'Italia; ch'egli era stato cagione della congiura di Napoli; che parimente insidiava a tutti i governi d'Italia; badassero bene a questo Gorani. ch' era uomo da far gran cose. Aggiungeva San Fermo non so che ciance di un Bacher, segretario della legazione francese in Basilea; poi, che un certo Guistendoerffer gli riferiva da Parigi, essendo stato con Robespierre. Couthon e quegli altri della salute pubblica, che la Francia faceva grandissimi disegni sull'Italia; che volevano andarvi per trovarvi grani e ricchezze; che dal Reno marcerebbero soldati all' Alpi; che per mezzo dei loro fidati e dell'oro sparso, avevano intelligenze da per tutto; che già aveva costato, nel 93, l'Italia undici milioni di franchi . Venezia sola trecentocinquantamila : che costerebbe due volte tanto nel 94, per modo che già erano a loro obbligati personaggi di eminente condizione, e fra di loro alcuni dei destinati dal governo a sopravvedere ed a scoprire le trame di Francia; che Venezia non si assalirebbe, ma s'insidierebbe, perchè stimata nemica a cagione del non aver voluto accettare l'ambasciadore Noel, e dell'aver accomodato i confederati di armi, munizioni, vettovaglie e passo; che di più si accusava la Repubblica di aver futto carcerare il conte Apostoli, partigiano dei Francesi ed addetto alla legazione loro in Venezia; che si accagionava oltre a tutto questo Venezia di sofferire che i fuorusciti di Francia facessero sul suo territorio insulti e soperchierie ai repubblicani. Queste novelle, che avrebbero incoraggito per un generoso risentimento animi valorosi, intimorirono i molli, e furono cagione che le deliberazioni della Repubblica in quei tempi difficili sentissero meglio di debolezza che di prudenza.

Accrebbe le difficoltà una causa generosa. Erasi il conte di Provenza, fratello di Luigi XVI re di Francia, fuggendo il furore dei nemici della sua casa, condotto a Torino, dove, accolto cordialmente e con tutti i termini dovuți al suo grado ed alla sua disgrazia dal re Vittorio Amedeo suo suocero, se ne viveva quietamente, aspettando che la fortuna più favorevole aprisse qualche adito alla salute della Francia e di tutti i suoi. Ma essendo i repubblicani, tanto avidi del suo sengue, comparsi, prima sulle cime dell'Alpi, poscia all'aprirsi delle valli, e già insistendo sulle pianure del Piemonte in atto minaccevole, stimò bene di allontanarsi da quella tempesta, c di andarsene; fidandosi nell'integrità del senato veneziano, a cercare asilo sulle terre di una repubblica, giacchè alcuni, fra i più potenti principi d'Europa non lo volevano raccorre nelle proprie. Seguitavano il conte di Provenza, che sotto nome incognito si chiamava il conte di Lilla, parecchi fuorusciti di Francia, tra i quali principalmente si notavano il duca di Avarav ed il conte d'Entraigues. Il senato veneziano, pietosamente risguordando ad un tanto infortunio, sebbene presentisse le molestie che gliene sarebbero venute da chi aveva la somma delle cose in Francia, accolse umanamente ne suoi Stati il conte , solo desiderando ch' ei se ne vivesse privatamente , nè desse luogo di sospettare al governo di Francia con pratiche ch'ei poteva tentare BOTTA AL 4814.

1765 se fosse stato in propria balia posto, ma non doveva, trovandosi in grado di ospite in casa altrui. Ai desiderii del senato veneziano si conformarono le intenzioni del conte di Provenza, il quale in tanta depressione di fortuna non solo serbò la costanza di uomo generoso, ma ancora si propose di non commettere atti dai quali potessero seguir danno o pericolo agli interessi altrui. Volte egli far la sua dimora in Verona; del quale desiderio essendo fatto consapevole il Senato, mandava al suo rappresentante, trattasse il conte a quella guisa che ricercavano le sue virtù e la sventura da cui era combattuto; riconoscesse anche in lui nei colloqui privati l'altezza del grado. ma pubblicamente si astenesse di usare verso di lui di quegli atti , coi quali si sogliono riconoscere i principi. Nella quale emergenza il rappresentante con tanta destrezza si maneggiò, che ed il conte ne restò soddisfatto, e non diede fondati motivi al governo di Francia di querelarsi; il che però, siccome suole avvenire che i forti usano la vessazione, come i deboli il sospetto, non impedi punto le querele nè in Francia nè in Basilea nè in Venezia da parte del robespierriano governo e de suoi agenti; che se mai i Veneziani ebbero bisogno di destreggiarsi (ch'è certo n'ebbero bisogno in ogni tempo e sepperlo anche fare) certamente si fu nell'occorrenza presente. Insomma usarono un atto molto pietoso, del quale con tanto maggior lode debbongli riconoscere i posteri, quanto esso era anche pericoloso. Qual frutto ne abbiano conseguito, conosciranno coloro che leggeranno il progresso di queste storie.

La venziana repubblica non era ancro giunta agli afinni estremi. Era stato destinato dalla congregazione della salue pubblica, con tolor di rivator a Venccia, Lallemand, per la innanzi console di Francia a Napoli. Scrivendo Gioranni Jacob, incarieato d'affari, uomo buono e molto dissimile dal tempi, al serenissmo principe il di 13 novembre, manifestava che per l'elezione del Lallemand cessava il suo mandato. Furono in questo proposito molti e vanti i dispareri nelle consulte venezia e, opinando alcuni che il nuovo ministro si occettasse, mantenendo altri la contraria sentenza. Instavano i ministri d'Austria e d'Inghilterra, acciocche mo si accettasse, allegando l'esempio del Noel, che poco tempo innanzi era stato riflutato dalla Repubblica. Prevales lo pinione favorevole all'accettazione.

Adunque introdotto Lallemand al cospetto dei Padri, orava con lungo discorso, e pieno di graziose offerte e promesse, sincere, credo, quanto a lui, che buona e leale persona era; ma quanto a coloro che lo mandavano, più fallaci che vere.

A questo introtto del Lallemand rispose gravemente il Senato, piacergili a persona sua, gaà acetta per graziosi uffizi fatti in altri luoghi verso i Veneziani piacergili 'amiciza della nazione francese; conserverebbela, per quanto stesse in lui, sincera e perpetua: userebbersi verso l'inviato tutti i riguardi che la qualità e l'autorità sua richiedevano; serberebbonsi protetti or immunità adolfsas i Francesi; si veramente che anche essi le leggi del paese, come si conveniva, osservassero; assicurasse pure il suo governo che alle parole asrebbero conforni i fatti; e che Venezia; tanto più fedele quanto più rispettata, sarebbe amica a tutti, nemica a nissuno, piena ed intiera la sua neutralità conspervando.

Di tutti i governi d'Italia, nissuno, eccetto il piemontese, riceveva maggiori molestie del genovese, e nissuno ancora in mezzo a così estrema dil ficoltà, dimostrò maggioro o dignità o costanza: Già abbiamo narrato il fatto

della Modesta. Non omise la Signoria di fare gravi risentimenti al governo 1791 inglese. Fu risposto pei generali. Intanto, non essendo ancora racconcia la ferita data alla Repubblica dal fatto della Modesta, ne successe un altro, il quale, sebbene non mescolato col sangue, offese nondimeno anche più direttamente la dignità e l'indipendenza dello Stato. Appresentavansi in cospetto della Signoria Francesco Drake, ministro d'Inghilterra, e don Giovachino Moreno, almirante del re cattolico, che con parte della sua flotta stanziava nel porto di Genova. Richiedeva l'inglese, rompesse la Repubblica ogni comunicazione con Francia; scacciasse dai suoi dominii gli agenti di lei, promettesse di non accettame, finchè la guerra durasse. Aggiungeva parole superbe : non poter più i confederati tollerare una neutralità fomentatrice di una guerra più violenta e più pregiudiziale agli interessi loro, che la guerra aperta nen sarebbe. Lo Spagnuolo eccedeva anche di vantaggio, dando in term:ni più esorbitanti : consegnassezli la Repubblica tutti i bastimenti carichi di vettovaglie che nel porto si trovavano e che o fossero destinati per Marsiglia od appartenessero ai Marsigliesi. Intimavano poi entrambi che se la Repubblica non consentisse, l'avrebbero per nemica, chiuderebbero i suoi porti, impedirebbero ogni suo commercio con Francia e coi puesi occupati da Francia .

Questa prepotenza inglese, dico Inglese, perchè lo Spagnuolo, udite le rimostranze dei Genovesi, se n'era ritirato, dimostro come la libertà di dentro non impedisce la tirannide di fuori. Nè si vide che fra gli atti scorretti di cui i tempi posteriori abbondarono pur troppo, alcuno sia che più di questo si possa riputare insolente : perciocchè non s'era mai veduto un governo comandare forzatamente ad un altro, che niuna nave di lui in nissun tempo, in nissun porto, di un paese vastissimo, e qualunque fosse il suo carico, potesse approdare. Che se i Genovesi, popolo independente e non servo dell'Inghilterra, nè in guerra con Francia, portavano ai Francesi vettovaglie, con qual diritto, con qual ragione potevano gl' Inglesi proibirlo? e se altro modo non avevano essi di nuocere a Francia, che un attentato degno di biasimo, che stavano facendo che non se n'andassero dal Mediterraneo, lasciando Piemontesi, Austriaci, Francesi, Genovesi a far tra di loro guerra, o pace, e neutralità, come la intendevano e come portavano i diritti delle genti? che venivano a fare le navi d'Inghilterra nel Mediterraneo? forse a fere guerra con loro? forse ad opprimere i deboli? che val la forza senza la giustizia?

Ma tornando là donde un giustissimo sdegno ci ha allontanati, la prepolenza tanto er api u diosa, quanto Drake non aveva mandato di farla, ed obbediva meglio a un furioso talento, che ai comandamenti del sub governo. Pensi il guverno errò di non aver castigato un suo açente dello aver fatto da sè una deliberazione tanto importante e disonorevole ai nome d'Inghilterra. Queste cose succedevano prima che i Franceis avessero posto piede sul territorio genovese. Perciò servirono meglio di incentivo che di freno dall'un dei lati, dall'altro furnono violenza e non rappressaglia.

La Signoria di Genova, serbata la dignità e non omesse le rimostranze, fece opera di mostrare al missiro del re Giorgio, quasto lostane da diritto fossero le sue deliberazioni, replicatamente e della libertà del onesto traffico e della indipendenza della mazione richiedendolo. Ma Drake, che meglo mirava o all' ostle o allo sdegno, che al giusto o alla temperanza, non volle punto piezzaria alle domande della Repubblica. Ad abbandonando Genova, si 1794 ritrasse a Livorno, con aver prima dicharato essere i porti genovesi, massimamente quel di Genova, chiusi per entrata e per uscita, e che le navi che vi entrassero o ne uscissero, sarebbero predate dagli Inglesi e poste al fisco.

Il lato della Modesia, l'insolezza dell'assensio, il perseguitare lo navi genovesi che entravano nel porto fin sotto il tiro delle artiglieri del molo, avverano concitato a gravissimo alegno quel popolo vivace ed animoso, per modo che il nome inglare vi era diventuo d'onassimo, e, quando gli uffiziali delle navi venivano in Genova per le bisegne loro, erano a furia di popolo insultati con parele, e minacchi con fatti peggiori delle parele. Andi, suendo i Genovesi di quel tempi di portare sui cappelli, più per vezzo che per disegno la napa nera, che è prer la insegna degli Inglesi, unonini d'egni età e di ogni condizione, sdegnosamente, a chi la portava, la laceravano, con ogni maniera di disperzezo edi turne calpestando de viliperdendo la. Le donne stesse, per l'ordinario lontane da queste improntitudini politiche, mosse dell'empito commune, stracciavano le nanoe, e le schernivano con omi strazio.

Queste cose accidevano in Genova. Quando poi i Francesi passati i confini; erano venuti con i esercito sulle terre della l'equibblica, crebbero a dismisura le molestie: perchè e Tilly, ministro di Francia, viepit imperversava, ed i zelatori dello atta nuovo si accenderano. I Gonsiţi pensarono ai rimedi. Mandarono dicendo ai potentati d'Europa, essere segunta la invasione, non solo senza alcuna partecipazione foro, ma anoza contro la violoni espersas; e non mettessero punto in dubicazione, stessero pur confidenti che la Republica, sempre consentanea a sè medesima ed al retto e all'onesto, non sarebbe mai per dipartirai da quanto la sincera neutrattà e l'animo non cinitato ne a questa priene ha quella richielerano. Circa lo stota interno e la sicurezza della città, ordinavano le milizae cittadine, e chiamavano più conciamente la fortezza di Svonos, serravano la bottega d'ilarnano speziale, ch' era ritrovo consueto dei novatori più ardenti e più arditi.

Tali erano le tribolazioni di Genova. S'Esculusero non minori. Era, sictiati de la ritratora dei contro di Genova. S'esculusero non minori. Era, sic-

come abbiam narrato, venuta la Corsica in podestà degl' Inglesi. Hond, ammiragio, Elliot, ministro pienpiotenziario d'Ingiliterra, Paoli, generale di Corsica, vollero temperare il dominio forestiere con qualche moderazione di leggi: modellamona una constituzione; manascara il consenso dei popoli; adunossi una dieta o congresso generale nella città di Corte. appruovò la constituzione;

Essere, statuirono, la constituzione della Corsica monarcale: la potestà legislativa livestita nel re e nei rappresentanti del popolo : il corpo legislativo composto del re o di rappresentanti, chiamarsi Parlamento;

Non potere gli atti del Parlamento avere forza di legge, se non fossero ratificati dal re:

Nissuna imposta o tassa a contribuzione o dazio si potesse porre, se non col consenso del Parlamento; Avere il Parlamento autorità di accusare, in nome della nazione, innanzi

Avere il Parlamento autorità di accusare, in nome della nazione, innanzi al tribunale straordinario ogni e qualunque agente del governo nei casi di prevaricazione, ed i casi dovessero essere definiti dalla legge;

Potere il re dissolvere il Parlamento, ma doverne convocare un altro fra quaranta giorni;

Fosse in Corsica un vicerè rappresentante il re;

1705

Avesse la nazione il diritto delle addomande;

I magistrati collegialmente, e' particolari privatamente potessero fare le addomande;

Il governo delle cose militari tutto al re si appartenesse, e potesse intimar guerra o fare pace;

Il re nominasse tutti i magistrati, ma il popolo i municipali;

Nino della sua libertà, nino delle proprietà potesse essere privato, se non per sentenza giudiziale; se l'arresto fosse dichiarato non conforme alle leggi, l'arrestato avesse facoltà del richiamarsi dei dauni ed interessi innanzi al tribunali competenti:

I delitti che importassero pene corporali o infamanti, si giudicassero dai giurati;

Fossevi libertà di stampa, ma la licenza frenata dalle leggi;

Fosse la bandiera di Corsica una testa di moro con le armi del re;

Giorgio III, re della Gran-Brettagna, fosse re sovrano di Corsica; i successori succedessero secondo l'ordine della successione statuito pel trono della Gran-Brettagna.

Orava motto acconciamente Elliot, alfermando, sperare che la congiunzione della Corsica e dell' Inghiltera sarebbe durevole e fortunata; a ciù concorere la fede vicendevole, la somiglianza delle nature, la comunanza degli interessi; tentativi di oppressione non temessero da un re, che, chiaro per virtù, chiaro per temperanza d'animo, sempre aveva retto i suoi dominii secondo le leggi, e fatto fondamento al suo regual seggio della libertì a della prosperità del suo popole; cra essere i Corsi liberi, ora felici; serbassero i lo ton antiche virti. Gonzagesere i Corsi liberi, ora felici; serbassero i lo ton antiche virti. Gonzagesere i Corsi liberi, ora felici; serbassero per controle della considera della consid

L'ordinamento della Corsica disordinava Genova. Non così tosto Hood e Drake si rendettero sicuri della possessione dell'isola , che Paoli mandava fuori un manifesto di guerra in nome del governo e della nazione Corsa contro la repubblica di Genova. Pubblicava, rammentate prima le ingiurie fatte ai Corsi dai Genovesi, la tirannide loro, quand'erano signori dell'Isola, gli ajuti d'armi e di munizioni porti ai Francesi assediati in Bastia ed in San Fiorenzo, l'incredibile parzialità loro verso la Francia disordinata e feroce , che la Corsica intimava la guerra a Genova . Esortava quindi i Corsi, armassero navi in guerra, corressero contro i bastimenti genovesi, avessero gli armatori facoltà di appropriarsi, non solo le navi genovesi, ma ancora, cosa certamente enorme, le merci genovesi che si trovassero a bordo di bastimenti neutrali ; i Genovesi presi fossero condotti nell' isola come schiavi e si condannassero a lavor la terra; finalmente si pagassero cento scudi di premio per ogni capo di tali schiavi che fosse condotto a Bastia . Non è certo da maravigliare che Paoli nemicissimo per natura ai Genovesi, e mosso dai risentimenti autichi, abbia dato in questi eccessi; ma che gl'Inglesi, signori allora di Corsica, che potevano in Paoli quel che volevano, e che erano, o si vantavano di essere civili ed umani uomini, gli abbiano tollerati e forse instillati, con lasciar anche scrivere in fronte di un manifesto europeo le parole di schiavo e di schiavitù, nissuno 13% non surà per condannare. Adunque Algeri per mano dell'Inghilterra, si trasportava in Corsica? Intanto arditissimi corsari corsi correvano il mare . e portando per insegna la testa di Moro coi quarti d'Inghilterra, e con patenti spedite da Elliot , facevano danni incredibili al commercio genovese

e peggio ancora che il manifesto non portava.

Finalmente udi l'Inghilterra le querele dell'innocente repubblica; ma insidiosa, e non piena fu la moderazione. Ordinava che l'assedio di Genova si levasse; ma nel tempo stesso statuiva che i corsari corsi, autorizzati dai ministri inglesi, avessero facoltà di predare i bastimenti genovesi, o di qualunque nazione che andassero o venissero dai porti di Francia, e le merci loro ponessero al fisco, e gli uomini, non più come schiavi, ma come prigionieri di guerra, si arrestassero, secondo l'uso delle nazioni civili. Torno Drake a Genova, forse credendo cho una temperanza subdola equivalesse ad una giustizia sincera.

Pareva che la condizione di Genova con la Gran-Brettagna fosse divenuta più tollerabile; al tempo stesso i term'ni in cui v.veva con la Francia, si miglioravano; perchè, morto Robesperre e venuta in Parigi la somma delle cose in balia d'uomini più temperati, era stato richiamato Tilly». Mandavasi in iscambio un Villard, che moderatamente procedendo, diede speranza che e la Repubblica se ne potrebbe vivere più riposatamente, ed i vicini più

securamente. Ma la guerra non lasciava quietare la malarrivata Genova. L'accidente seguito della occupazione di una parte della riviera di Ponente, ed i progressi dei Francesi ins no a Finale, davano timore che potessero per la via del Dezo e del Cairo, che era la più spedita di quante dalla Liguria portavano nei gioghi dell' Apennino in Piemonte, sboccare in questa provincia. Le genti tedesche stipulate nel trattato di Valenziana, non encora erano giunte. nè era da sperarsi che quelle che già vi stanziavano, quantunque congiunte con gli eserciti sardi, potessero cacciare un nemico ardente e poderoso dal territor o ligure. Bensì si confidava di poter con loro preservare il Piemonte insino a tunto che il trattato di Valenziana avesse la sua esecuzione . A questo fine tutte le truppe austriache, che già si erano chiamate dall'Italia inferiore verso la superiore, si adunavano nei contorni di Alessandria e di Acqui. Poscia, veduto che i Francesi s'ingrossavano verso Loano e Finale, si riducevano più vicino, occupando le terre delle Carcare, delle: Mallare, d' Altare, di Millesimo, di Cosseria, del Cairo. Sommavano a dodicimila combattenti, tra fanti e cavalli. Quest'erano le squadre della vanguardia e del grosso dell'esercito; il retroguardo stanziava al Dego, terra posta sulla strada maestra tra Cairo ed Acqui. Ivi avevano le artiglierie grosse, i magazzini ed i forni ad uso di spianar pane per tutto l'esercito. In questi posti attendevano ad affortificarsi con trincee e ridotti, massimamente al monte di Santa Lucia ed a Levante di Vermezzano sopra la strada del Cairo. e finalmente su certe eminenze cho dominavano la Bormida sopra la pescaia del Mulino. Queste trincee e ridotti di Santa Lucia e del Mulino rappresentavano il più forte sito, e la principale speranza della vittoria degli Austriaci in loro era posta. Così, forti di sito e di artiglierie, e stando a cavallo sulla strada per al Dego, speravano di fronteggiare con vantaggio il nemico. Oltre di ciò alcuni reggimenti piemontesi, che alloggiavano in un campo a Morozzo, marciavano verso Millesimo col fine di congiungersi con gli Austriaci che difendevano il passo del Cairo.

Dall'altra parte i Francesi, udito di questo moto, eil avendo anche 1:9presentito per alcune dimostrazioni fatte dall'esercito imperiale, ch' ei si volesse impadronire improvvisamente di Savona, deliberarono di prevenire l' uno e l'altro con assaltare gli Austriaci nel loro campo di Dego . Perlocchè l'esercito loro, grosso di quindicimila combattenti, fatto uno sforzo, aveva cacciato la vanguardia austriaca dalle Mallare, dalle Carcare, da Millesimo, dal colle di San Giacomo delle Mallare, e dalle eminenze di San Giovanni di Murialdo, seguitandola fino sulle alture che stanno a sopracapo al Cairo. le quali occuparono la notte del 20 settembre, principalmente quelle che signoreggiano il castello. La quale cosa vedutasi dai generali austriaci Durcheim e Colloredo , prevalendosi dell'oscurità della notte , ritirarono le genti loro verso il campo del Dego. Avviarono altresì più dietro a Spigno l'artiglieria grossa, serbando con sè la leggiera, ch'era fiorita e numerosa, in tutte queste fazioni passavano gli Austriaci tratto tratto sul territorio genovese . I magistrati , come già a Ventimiglia contro i Francesi , e con non miglior successo, protestavano della violata neutralità.

Era il giorno 21 settembre imminente una battaglia, nella quale da una parte dovevano combattere un ardire inestimabile e l'incentivo di vittorie fresche, dall'altra una grande costanza, una stabilità pruovata negli ordini, i luoghi forti ed affortificati, un'artiglieria elettissima. La mattina molto per tempo avevano i generali austriaci ordinato le genti loro, partendole in due parti, della quali una, che era l'antiguardo, occupava le alture del Colletto fino alla Bormida , seguitando pel Pianale sino a Montebrile sopra la valle di Carpezzo. Avanti al passo del Colletto, per cui si va a Rocchetta del Cairo, stavano, come guardia avanzata, una quadriglia di ulani: il passo medesimo nunivano duo bocche da fuoco, governate dai volontari. Al piano e verso il mezzo dell'antiguardo trentasei pezzi d'artiglieria guardavano il passo, sei sul monte Lucia, gli altri sulla ripa del fiume sopra il Mulino. Il grosso della battaglia si distendeva dal monte del Bosco sopra Pollovero e le alture di Brovida . Un battaglione di Croati , schierati sul monte Cerretto, dava sicurezza all'ala sinistra; uno di cacciatori, posto sul monte Vallaro, alla destra.

Il generale austriaco Wallis, a cui era commesso il governo supremo doll' esercito, arrivato al campo poco innanzi che incominciasse la battaglia e dopo che le sue genti già erano schierate, considerato che i Francesi, siccome quelli cho non avevano artiglierie e poca cavalleria avrebbono tentato di aprirsi il varco, con una battaglia sparsa, su pei luoghi alti e scoscesi, per le ali del suo esercito, a fine di riuscirgli alle spalle, operò che alcuni battaglioni dell'antiguardo venissero a rinforzare il grosso dell'esercito, il quale, finchè fosse intero, non avrebbe potuto il nemico avere vittoria.

Stando le cose in questi termini dal canto degli Austriaci, ivano i Francesi all'assalto, condotti dal generalissimo Dumorbion, dai generali Massena e Luharpe, e dal generale d'artiglieria Buonaparte, ai quali si aggiungevano i rappresentanti del popolo Albitte e Saliceti, con Buonarroti, agente nazionale. Erano le genti loro divise in tre schiere: la prima, seguitata da cinquecento soldati a cavallo, e passando per la strada alla Rocchetta del Cairo, andava ad assaltare gli Austriaci posti al Colletto. La seconda, passando pel convento di San Francesco del Cairo, assaltava i cacciatori che difendevano il monte Vallaro; poi, fatto un branco di sè, composto di valentisa mi sol·lati, lo 1:34 mandava contro il colle di Vignarolo, il quale superato, diveniva la strada più facile per superare anche quello del monte Vallaro. Era l'intento della terza, radendo i poggi che dominano la strada del Cairo, e della Rocchetta, riuscire alla cresta sinistra del Colletto. Già la prima schiera, che era quella di mezzo, venuta per la Rocchetta, aveva costretto la guardia avanzata a cedere il passo, e bersagliava di fronte con grandissimo furore il posto del Colletto. A tanto assalto, ad ora adora gli ordini degl' imperiali si rompevano; ma, pel valore loro, tosto si rannodavano: i due cannoni facevano grande strazio nei Francesi. La seconda colonna, sforzato, non senza una valida resistenza degli Austriaci accorsi in ajuto dal Pianale, il passo di Vignarolo, gli assaltava al monte Vallaro e sulle alture della Bormida, ed al primo tratto li disordinava; ma, essendo venute in soccorso loro altre due squadre mandate dal Wallis, gli Austriaci, con nuova vigoria combattendo, fin oltre Vignarolo la ributtavano. La terza schiera, che costeggiava a sinistra i monti, trovato un corpo di Austriaci che ai era posto in agguato nel castello rovinato della Rocchetta, e che ricevette in quel punto un rinforzo di genti fresche, fu anch'essa costretta a dare indietro. Così la vittoria sulle due ali inclinava a favor degl' imperiali : ma l'importanza del fatto consisteva nel posto del Colletto, assaltato e difeso con mirabile costanza. Le fanterie dei Francesi, non avendo potuto sforzare questo passo, la cavalleria si fece avanti, e diè per modo la carica alla cavalleria austriaca, ch' essa, non fatta lunga resistenza, si ritirava ordinatamente di là dal Colletto, proteggendo anche la ritirata dei fanti, e conducendo seco i due cannoni. E' pare che l'intenzione degli Austriaci, superiori di cavalleria, superiori di artiglierie, sia stata, operato prima grande uccisione dell'esercito nemico, di allettare tanto la cavalleria dei repubblicani, che condottasi nella valle di Pollovero, potesse essere bersagliata con evidente vantaggio di fianco e di fronte dalle batterie di Santa Lucia e del Pianale . Ma i Francesi, accortisi dell'insidia, e considerato che i fianchi della valle erano tutti occupati dagli Austriaci, per modo che e' potevano essere circondati da ogni parte, non si avventurarono. Intanto gli Austriaci, o perduto per forza o abbandonato per arte il sito del Colletto, si ritirarono grossi e minacciosi ai loro sicuri ripari del monte di Santa Lucia e dell'argine del Mulino. Scesero i Francesi dal Colletto nella pianura, e già si erano inoltrati, accostandosi il sole al auo tramontare, sin presso ai Zingani, sopra la foce vel Pollovero, quando le batterie di Santa Lucia e del Pianale cominciarono a fulminarli con orribile fracasso. Dalla parte loro, anch' essi facevano ogni sforzo per superar quei passi : nel tempo medesimo si combatteva sulle due ali estreme dell' uno e dell' altro esercito . Nè fu fatto fine a tanta battaglia e strage, se non quando, sopraggiunta la notte, i Francesi furono sforzati a ritornarsene oltre il Colletto, d'ond'erano venuti, per iscostarsi dall'impeto dell'artiglierie d'Austria, che non cessavano di trarre. Perdettero in questo fatto i Francesi meglio di seicento buoni soldati, gli Austriaci meglio di settecento, fra' quali alcuni ufficiali di nome.

Questa battaglia del Dego fu una fazione bene e valorosamente combattuta da ambe le porti, mé si potrebbe con parole descrivere l'ardore, per non dire il furore; col quale andarono i Francesi all'assatlo; ne minor valore era richiesto perché potessero tener pari la bilancia, niuni, artiglieria avendo, cavalleria debole, ed essendo gil Austriaci bene fornati dell'una e dell'altra, e di più trincerati in luoghi fortissimi. Dall'altro canto, non si potrebbe abbastanza lodare l'arte del cenerali sustriaci nel governare gli occidenti della fortuna in questo difficile ed importante fatto, nè la fermezza 1784 e la longanimità delle genti loro i

Sforzossi ciascuna delle parti di tirare a se la fama della vittoria e dell'onore di questo giorno. Certo è che gli Austriaci ebbero il vantaggio nella somma del futto, perchè, non solamente obbligarono i Francesi a ritirarsi dal eampo di battaglia, e serbarono tutti i posti loro, ma aneora nissuno accidente ehe dipendesse dal nemico, gli obbligava a ritirarsi. Ciò non ostante, pel seguito delle cose fu per consentimento universale aggiudicata la palma ai Francesi: perciocche gli Austriaci, o ehe temessero che per le piene autunnali la Bormida interrompesse loro le strade a poter comunicare con Acqui, dove erano le riposte dell'esercito, ovvero che, eome da aleuni fu scritto, avessero avuto avviso che un corpo francese partito di Savona, passando per la valle d'Erro, fesse per riuscir loro alle spalle, e per tale guisa mozzar loro la strada, la notte dei 22, abbandonate le forti posizioni, si ritirarono con tutte le bagaglie e con le artiglierle in Acqui. Nel che si dee notare la falsità degli avvisi elle ricevevano gli Austriaci: perchè e nissun corpo francese era a quei giorni in Savona, e tutti i Francesi eransi adunati per fare un grosso sforzo a Dego, e nissun' altra schiera notabile di loro si trovava da Nizza fino a Savona. Questa falsità di avvisi, o che procedesse dalla solita parsimonia austriaea nello spendere, o dalla nimistà delle popolazioni, operò molto efficacemente in tutti i fatti della presente guerra, e fece rovinare molte imprese delle armi imperiali.

Intanto i Francesi, temendo di qualche insuita, nè potendo recursi a credere che gli avversari si Sossero ritirati, dubitando auti di esseca essaliti un sul far del giorno, molto pesatamente e con ogni cautela entravono unle Dego. Ma quando si accorsero che quello di che nen potevano sespettare era vero, vi si confermarono, e diedero mano a vuotare e trasportare a ungoti sicuri della Ligura i nagazzini dell'esercito tedesco, pienti di farine, avena, pauo e strame. Nè contenti i repubblicani all'aver fatte proprie le sostanze del pubblice, diversamente da quello ben in Omeglia averano operato, infestarone quelle dei privati, saccheggiando le case di coloro che ri intere di averano abandonato, cousumando o disperendo i vista di cui di privati di proprie di vista di cui di privati di considerabile in bestiame si grosso che minuto, dimentranoli insonamo con oggi proceder loro quanto forsero discongigianti i fatti dalle parole; tristo pressgo dei malianco ni di ravice dei si preparavano all' Infelies laterie i si repravano all' Infelies laterie si preparavano all' Infelies laterie di si propria mono il Infelies laterie si preparavano all' Infelies laterie si preparavano all' Infelies laterie di si propria mono all' Infelies laterie si preparavano all' Infelies laterie di si propria vano all' Infelies laterie si preparavano all' Infelies laterie.

L'esercio di Francia, dimontosi tre gioria sul territorio del Dego, si ritrasse poscia pel sospetto che gli davano le genti accorse dal campo di Morozzo, e Pei tempi sinistri, sul Genovestoto, dove si furificava, principalmente a Vado, aspettando che la stagione nuova gli facesse facoltà di tentare fazioni di maggiori momento.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO OUINTO

50 M M A R 1 O

Il re di Sardegna continua nella sua alleanza con l'Austria, Provvedimenti militari di queste due potenze dalla parte d'Italia. Il gran duca di Toscana fa un accordo con la repubblica francese. Discorso del suo ministro Carletti al consesso nazionale, e risposta del presidente. Discorso del nobile Querini, inviato di Venezia, al medesimo consesso, e risposta del presidente. Battaglia navale tra i Francesi e gli Inglesi al capo di Noli, combattuta i di 13 e 11 marzo del 1795. Pace della Prussia con la repubblica francese. Guerra sulla riviera di Genova; vantaggi dei confederati. Congiure, sdegni e rigori nel regno di Napoli. Gravi turbazioni nella Corsica contro gl' Inglesi . Paoli chiamato a Londra come sospetto . Qualità di questo Corso. Moti tumultuosi a Sassari di Sardegna. La Spagna conchiude la pace con la Francia, ed offre la sua mediazione a fine di concordia al re di Sardegna. In qual modo Vittorio Amedeo riceve questa mediazione. Consiglio convocato in Torino per deliberare sulla proposizione della pace. Discorso del marchese Silva, che opina per gli accordi. Discorso del Marchese d'Albarey, che gli dissuade. Si viene di nuovo all' armi. Battaglia di Loano, succeduta addi 23 di novembre del 4795, Suoi importanti risultamenti .

Erasi la fortuna, sul finire del precedente anno, mostrata favorevole alle armi dei repubblicani non solamente dalla parte d'Italia, ma eziandio, e molto più verso la Spagna, i Paesi Bassi e quella parte della Germania che si estende sulla riva sinistra del Reno; che anzi, in questi ultimi paesi tanta era stata la prosperità loro che , cacciati al tutto gli eserciti inglesi . olandesi, prussiani ed austriaci, si erano fatti padroni del Brabante, dell'Olanda e di tutta la Germania di qua dal Reno, si fattamente che, minacciando di varcar questo flume, niuna cosa lasciavano sicura della destra sponda. Tante e così subite vittorie davano timore che la confederazione si potesse scompigliare, e che alcuno fra gli alleati, disperando dell'esito finale della guerra, pensasse ad inclinar l'animo ai francesi, e ad anteporre una pace, se non sicura, almeno manco pericolosa, ad una contesa il cui fine era oramai divenuto, se non del tutto impossibile, certamente molto incerto a conseguirsi. A questo si aggiungeva che il reggimento che si era introdotto in Francia dopo la morte di Robespierre , mostrava e più moderazione verso i cittadini e maggior temperanza verso i forestieri. Dannava le immanità del

governo precedente, dannava gl'incentivi o subdoli o superbi usati verso i 1795 sudditi o verso i principi forestieri. Protestava voler vivere amico di tutti . e non consentire a turbar la pace altrui, se non quando altri turbasse la sua. Ogni cosa anzi inclinava ad un quieto e regolato vivere: solo dava fastidio quel nome di Repubblica, al quale suono i principi d'Europa penavano ad avvezzare le orecchie, prevedendo che questo nome solo e con quest'allettamento della libertà, che i Francesi pretendevano negli scritti e nelle parole loro, e che con tanto maggior efficacia opera nella mente dei mortali, quanto ella è una immagine vaga e non bene definita, basterebbe col tempo, senza che necessaria fosse la forza, a partorir variazioni d'importanza, ed a cambiar l'ordine antico. Non ostante, essendosi le cose ridotte in Francia a maggior moderazione, si era il pericolo di presenti turbazioni allontanato, e si dubitava che , cresciuto dall'un de lati il terrore delle armi francesi . diminuito dall'altro il pericolo delle forsennate suggestioni, prevalesse in alcun membro della lega la volontà di procurar i propri vantaggi, con danno di tutti o di alcuno dei confederati. Massimamente non si stava senza apprensione che la Prussia facesse pensieri diversi dai comuni, si pel desiderio della bassezza dell'Austria, si per le antiche sue consuetudini con la Francia. e si per timore della Russia, che continuamente stimolava e non mai aiutava. Di ciò se n'erano già veduti appropinguare alcuni effetti, perchè il re Federico Guglielmo ora ritirava le sue genti dal campo di guerra, ora voleva mettere a prezzo la cooperazione loro, ed ora dannava le leve germaniche per istormo. Insomma pareva, a chi guardava dirittamente, che questo membro della lega avesse frappoco a separarsi dai consigli comuni ; il quale caso quanto peso fosse per arrecare nelle cose d' Europa, è facile vedersi da chi conosce e la sua potenza e la sede de' suoi reami. Si temeva pertanto che l'inverno, il quale acquetando l'operare risveglia il deliberare, potesse condurre qualche negoziato col fine di porre discordia nella lega, e che, ove la stagione propizia al guerreggiare fosse tornata, le armi dei Francesi avessero a fare qualche grande impeto con insinuarsi nelle viscere di uno o di più dei rimanenti alleati. Ma già avevano i Francesi verso Germania acquistato quanto desideravano; poichè, signori dell' Olanda, signori delle provincie germaniche poste di qua dal Reno, a loro non rimaneva altra cagione di condursi a far guerra sulla sponda destra di quel fiume, se non quella di sforzare con continuate vittorie l'imperator d' Alemagna a conoscere la repubblica loro ed a concluder la pace con lei. Ma sarebbe stato il cammino lungo e forse non sicuro ; poichè l' Austria , sebbene sbattuta dalla fortuna , era tuttavia formidabile, massime se si venissero a toccare gli Stati ereditarii. Per lo che avvisavano, lei potersi assaltare con minor pericolo e col medesimo frutto da un' altra parte.

Quanto alla Spigma, sebbene i Francesi si fossero aperta la strada nel curret di quel respo coll' acquisto delle fortezza el fionatrabia e di Figureras, non ponevano l'animo a volervi fare una invasione d'importanza; persoccebe el pese en poporen, e le opionioni contrarie e la posizione tanto lontana dagli altri luoghi nei quali si combatteva, che non si poteva no operato di concerto, ne secondare i casi prosperi, pel initare i sinistri. Nel si credeva che abbisognassero gli estremi sforzi, od una incodazione totole di forze repubblicane per costringre il a Spagna alla poece a nazi credevano i Francesi che un romoreggiare in su confini a ciò bastasse. Pareva poi anche loro una invasione di quel reame cosa troppo issolità da potersi tentare così

1700 alla prima, opinando che l'essersi sempre astenuti i loro maggiori dall'invadere quella provincia, non losse-senza gravi ed efficiei ragioni. Oltre a questo, aveva forza nei consigli di Squaga una condizione patricolare; perché salito pel favor della regina ad immoderata potenza il duca d'Acudia, avvisavano i Framesi, accordissimi nel pesare le condizioni delle soti stroniere, che il duca pensasse piuttosto a solidare la sua autorità, allontanando con un accordo un pericolo gravissimo, che a mantenere l'integrità della fama del nome spagnoulo, e quanto richiedeva in quella occorreaza tristissima di tempi la dignità della corona di "Spagna.

Restava l'Italia, alla quale si prevedeva che si sarribbe pinttosto che in altro luogo voltato il corso delle armi francesi: per questo avevano i repubblicani con infinito sforzo superate le cime delle Alpi e degli Appennini; per questo ordinato ai passi l'esercito vincitore di Tolone; per questo allettato con promesse e con lusinghe il re di Sardegna, per questo adulato Genova , addormentato Venezia , convinto Toscana e turbato Napoli ; per questo risarcivano a gran fretta i danni di Tolone con crearvi un navilio capace ad operare con forza sulle acque del Mediterraneo; per questo stillavano continuamente nei consigli lora, come, quando, per quale via e con quali mezzi dovessero assaltar l'Italia. Era la Penisola in questo anno la principal mira dei disegni loro, perchè speravano, per la debolezza e disunione de suoi principi, poterla correre a posta loro; perchè, malgrado delle funeste pruove fatte in ogni età, il correre questa provincia è sempre stato appetito principalissimo dei Francesi. Conculcate poi l'armi anstriache in lei . precorrendo la fama della conquista di una sì nobile regione, speravano che l'Austria, spayentata, calerebbe presto agli accordi,

Si fatti disegni, non solamente non celati studiosamente, come si suot fare per l'ordinario, ma ancora manifestati espressamento, perchè meglio nascesse il timore, operavano in differenti ggise nella mente dei principi italiani. Il re di Sardegna, ridotto in estremo pericolo, perduti oggimai i balcardi delle Alpi, e trovandosi con l'erario consumato da quell'abisso di guerra . aveva grandissima difficoltà del deliberare si della pace che della guerra, se però non è più vere il dire, che, posto in una necessità fatale, e portato del tutto da un destino inevitabile, altro scampo più non avesse che aperto gli fosse, se non di pruovare, se forse l'armi, che sempre sono soggette alla fortuna, avessero a portare nel prossimo anno accidenti per lui più favorevoli; imperciocchè aveva da una parte a fronte un nemico che egli stimava tanto infedele nella pace, quanto era veramente terribile nella guerra, ed il paese suo era occupato da grossi battaglioni d' Austriaci, per modo che lo sbrigarsi dai medesimi sarebbe stata impresa difficilissima, ed anche pericolosa. Per la qual cosa o fosse elezione, o fosse necessità, deliberossi di non separare i suoi consigli da quei de confederati, e di continuare piuttosto nell'amicizia austriaca, già pruovata e consenziente alla natura del suo governo, che di darsi in braccio ad un' amicizia non pruovata e contraria ai principii della monarchia. Gli pareva anche odioso ed indegno del suo nome il rompere gli accordi di Valenziana, così freschi, e prima che si fosse sperimentato che valessero o non valessero alla salute del regno. Per verità l'Austria, commossa dal pericolo imminente che i Francesi, superate le Alpi, ed annientata la potenza sarda, inondussero l'Italia, non differiva le provvisioni per procurar l'esecuzione dei patti di Valenziana; perchè oramai non si trattava soltanto della salute di un alleato, ma bensì della propria; e quello che forse la fede pon avrebbe fatto, il faceva

la necessità : perlochè si dimostravano dalla parte della Germania ogni di più 1756 efficaci movimenti, le genti tedesche ingressavano in Piemente, e già componevano un escreito giusto, e capace di tentare, unito al piemontese, fazioni d' importanza. Così, schbene già si vedesse in aria che qualche alleuto avesse a far variazioni dalle parti di Germania, dimostravano i confederati speranza grande di poter porre le cose d'Italia in tale stato, che per poce che la fortuna avesse a guardare con occhio più benigno le armi loro, si avrebbe potuto opporre un argine sufficiente contro quel fiume tanto impetuoso e tanto formidabile. Adunque il re , posto dall' un de' lati ogni pensiero d'accordo con un nemico che più odiava ancora che temesse, allestiva con ogni diligenza le armi, i soldati e le munizieni. Nè potendo lo Stato, e scemato di territorio e conculeato dalla guerra, sopperire al dispendio straordinario coi mezzi erdinari, e trovandosi oppressato dalla necessità di danari, si diede opera a vendere, in virtù di una bolla pontificia, trenta milioni di beni della Chiesa: venderonsi i beni degli ospedali, con dar in iscambio luoghi di Monti; posesi un accatto sforzato sullo professioni liberali; accrehbersi le gabelle del sale. del tabaeco e della polvere da schioppo, ed ordinossi un balzello per capi. Le quali imposte, che dimostravano l'estremità del frangento, rendevano i nopoli scontenti; ma però, gettando somme eonsiderabili, aiutavano l'erario a pagar soldati, esploratori e Tedeschi. Così, tra le gravi tasse, le provvisioni straordinarie, le leve sforzate e il romore dell'armi si patrie che straniere, sospesi i popoli tra la speranza ed il timore, aspettavano con grandissima ansietà i easi avvenire.

... Le vittorie dei repubblicani sui monti, che davano probabilità ch'eglino avessero presto ad invadere l'Italia, confermando il consiglio de' Savi in Venezia nella risoluzione presa di mantenere la Repubblica neutrale e poco armata, avevano indotto al tempo medesimo il gran duca di Toscana a far nuove deliberazioni, con trattar accordo con la repubblica francese, e con tornarsene a quella condizione di neutralità, dalla quale sforzatamente, e solo coll'aver licenziato il ministro di Francia, s'era allontanato. Aveva sempre il gran duea, in mezzo a tutti quei bollori, conservato l'animo pacato e lontano da quegli sdegni che oscuravano la mente degli altri sovrani rispetto alle cose di Francia; non giù che egli appruovasse le esorbitanze commesse in quel paese, che anzi le aborriva, ma avvisava ehe infino a tanto che i repubblicani si lacerassero fra di loro con le parole e coi fatti. avrebbero lasciato quietare altrui , e che il combatterli sarebbe stato cagione che si riunissero a danni di chi voleva essere più padrone in casa loro, che essi medesimi. Ma poiche, senza colpa sua e pei cattivi consigli d'altri, i Francesi, non che fossero vinti, avevano vinto altrui, per modo che oramai quella sede d'Italia, da tanti anni immune dagli strazii di guerra, era vicina a sentire le sue percesse, pareya-ragionevole cho il gran duca s'accostasse a quelle deliberazioni che i tempi richiedevago, e che erano conformi si alla natura sua quieta e dolce, e sì agl'interessi della Toscana. Quello adunque che la natura ed una moderata consuctudine davane, vollo il governo confermare col fatto: la memoria del buon Leepoldo operava in questo efficacemente. Oltre a ciò, il porto di Livorno era divenuto, poichè erano chiusi dalla guerra quei di Francia , di Genova e di Napeli , il principale emporio del commercio del Mediterrance. Quivi concorrevano gl'Inglesi col loro numeroso navilio si da guerra che da traffico; quivi i Francesi ed i Genovesi, o sotto nome proprio o sotto nome di neutri, a fare i traffichi 1795 loro, massimamente di fromenti, che trasportavano nelle provincie meridionali della Francia. Levavano gl'Inglesi grandissimi romori per cagione di questi ajuti procurati dalla neutralità di Livorno: ma il gran duca, preferendo gl' interessi propri a quelli d'altrui, non si lasciava svolgere, e sempre si dimostrava costante nel non voler serrare i porti ai repubblicani. Nè contento a questo, con molta temperanza procedendo, ordinava che fossero aperti i tribunali ai Francesi, e venisse fatta a loro buona e sincera giustizia secondo il dritto e l'onesto. Avendo poi anche udito che alcuni falsavano la carta monetata di Francia, diede ordine acciò si infame fraude cessasse, e fosserne castigati gli autori. La quale cosa non senza un singolare piacere dall'un de' lati, e sdegno dall'altro io narro, vedendo che in un principe italiano, signore di un piccolo parse, ed esposto alle ingiurie di tanti potenti, tanto abbia potuto l'amore del giusto e di quanto avvi nella civiltà di più santo e di più sacro, ch'egli abbia impedito e dannato un'opera si vituperosa, mentre appunto nel tempo medesimo uomini perversi, in paesi ricchissimi e potentissimi , per l'infame sete dell'oro, e forse per una sete ancor peggiore, la compivano, non nascostamente, ma apertamente, e se non per comandamento espresso del governo loro, certo con connivenza, od almeno con tolleranza scandalosa di lui. Così le mannaie uccidovano gli uomini a folla in Francia, così la guerra infuriava in Piemonte, così lo Stato incrudeliva in Napoli, così i falsuri contaminavano l'Inghilterra, mentre l'innocente Toscana, non guardando nè su i cappelli i colori nè sulle bocche la favella, ministrava giustizia a tutti, nè si piegava più da una parte che dall'altra. Felice condizione, in cui nè il timore avviliva, nè la superbia gonfiava, ne lo appetito dello avere altrui precipitava a risoluzioni inique e pericolose!

Ma divenendo ogni ora più imminente il pericolo d'Italia, pensò il gran duca che fosse oramui venuto il tempo di confessare apertamente quello che già eseguiva con tacita moderazione, sperando di meglio stabilire in tal modo la quiete e la sicurtà di Toscana. Per la qual cosa deliberossi al mandare un uomo a posta a Parigi, affinchè fra i due Stati si rinnovasse quella pace, che più per forza, che per deliberazione volontaria, era stata interrotta. E parendogli, siccome era verissimo, che si dovesse mandare chi fosse grato, diede questo carico al conte Carletti, che era sempre stato fautore, perchè i Francesi si proteggessero, e leale giustizia tanto nelle persone quanto nelle proprietà avessero. Adunque fu fatto mandato al conte, andasse a Parigi, e col governo della Repubblica la pace concludesse. Molte furono le querele che si fecero in quei tempi di questa risoluzione e della scelta del Carletti. Coloro a cui più piaceva la guerra che la pace, chiamarono il conte giacobino, e per poco stette che non chiamassero giacobino anche il gran duca. Certo era un caso notabile, che nel mentre che solo si vedevano in Europa principi o cacciati dalle proprie sedi per la furia dei repubblicani di Francia, od a mala pena contrastanti contro la forza loro, un principe austriaco fosse il primo ad accordarsi con una repubblica insolita, e minacciosa al nome dei re. Ma il tempo non tardò a scoprire che quello che il gran duca ebbe fatto per solo amore dei sudditi, il fecero altri principi assai più potenti di lui o per consiglio di favoriti ambiziosi , o per gelosia della grandezza altrui. Ma era fatale che, in quella volubilità di governi francesi, quest'atto del gran duca non preservasse la Toscana dalle calamità comuni, perchè vennero tempi in cui la forza e la mala fede ebbero 1798 il predominio: l'innocenza divenne allettamento, non scudo.

Fecero i repubblicani al conte Carletti gratissime aconglienze, si per acquistar miglior fama, e si per allettare altri principi a negoziare con quel governo insolito e terribile. Debole era il gran duca a comparazione di Francia: ma era pe i Francesi di non poco momento che un principe d'Europa riconoscesse quel bro nouvo reggimento e concludesse un actordo con lui; perchè, superata quella prima rupgananza, si dovvas credere che altre potenze, seguitando l'esempio di Toscona, si sarebbero più facilmente condotte a fare accordo anone rese. Perioche flu udito con facili orecche di conte a fare accordo anone rese. Perioche flu udito con facili orecche di conte a Paragi, ed appena introdutti i primi negoziati, fu concluso, il di 9 febbraio, ta Francia o Toscana un trattato di pace e di amicicia, pel quale il gran duca rivocava ogni atto di adesione, consenso od accorssone che avvsse potto fare con la lega armata contro la regulbisci francese, e la neutralità della Toscana fu restituita a quella condizione in cui era il di 8 ottobre del novanalare.

Giunte in Toscana le novelle della conclusjone del trattato, si rallegrarono grandemente i popoli, massime i Livornesi per l'abbondanza de traffichi, e con somme lodi celebrarono la sapienza del gran duca Ferdinando, il quale, non lasciatosi trasportare agli sdegni d' Europa, e solo alla felicità dei sudditi mirando, aveva loro quieto vivere e sicuro stato acquistato. Bandissi la pace pubblicamente con le solite forme, ma a suon di cannoni in Livorno, in cospetto dell'armata inglese, che quivi aveva le suo stanze. Pubblicò Ferdinando, non aver dovuto la Toscana ingerirsi nelle turbazioni d' Europa, nè l'integrità o la salute sua fidare alla preponderanza di alcuno fra i principi in guerra, ma bensì al diritto delle genti ed alla fede dei trattati; non aver mai dato a nissuno causa di offenderia; essere stata impurziale, essere stata neutrale, giusta la legge fondamentale del gran ducato pubblicata nel settantotto dalla sapienza di Leopoldo; sapere Europa come e quando il principe ne fosse stato violentemente e per una estrema forza svolto, e con tutto ciò non altro aver tollerato, se non che il ministro di Francia si allontanasse dalle terre di Toscana; avere ciò conosciuto la nazione francese; però essere stata la Toscana, con la conclusione del nuovo trattato, redintegrata di quei beni che per forza le erano stati tolti; volere perciò ed ordinare che il trattato si eseguisse, e l'editto di neutralità del settantotto si osservasse. Perchè poi quello che la sapienza aveva accordato, i buoni uffizi conservassero, chiamò Ferdinando il conte Carletti suo ministro plenipotenziario in Francia . Introdotto al cospetto del consesso nazionale , orava dicendo che, mandato dal gran duca in Francia a fine di ristabilire una neutralità preziosa al governo toscano, aveva molto volentieri accettato il carico, siccome quello ch'ei credeva molto onorevole ad uomo quale egli era, amico dell' umanità, amico della patria, amico della Francia; fortunatissimo per lui riputare il giorno in cui aveva concluso la pace con la repubblica francese; essersenc rallegrata Toscana con segni di universale contento; pacifica essere Toscana, voler vivere in termini amichevoli con tutti; avere sempre avuto i Toscani, malgrado di tutti gli accidenti occorsi, in onore la potente nazione francese; sforzerebbesi egli in ogni modo per fare che l'amicizia fra i due Stati fosse perpetua; desiderare che la pace conclusa tra la Francia e Toscana fosse in felice augurio di altre, tanto all'Europa necessarie : gissero adunque , continuassero nella temperanza testè mostrata ; che 1786 sperava ben egli che, siccome ora li vedeva eoi capi cinti di lauro, così presto li vedrebbe con le palme piene d'ulivo.

Rispondeva il presidente con magnifico discorso: il popolo francese, assolito da uno lega potentissima, avver, malgrado suo, presso le armi, avere auche acquistato gloriose vittorie, ma non desiderare attra conquista che quella della sui independenza; volvere essere libero, ma rispettare i governi altra i; sarelubi temperato nella vittoria, come terrilule nello lattaglie; pia-cregli la toscana moderazione, piùcerggi la cuera avute dei perseguitati, piacergli le dimostrazioni simchevoli di Perdinando granduca: percia avver tosto accettato gli accordi che flocama era vontua offerendo; secretare con animo benevolo il pressigo di altre concorde; non essere nati e fatti i popoli per odiarsi fra di lune, lessi per amarsi, bensì per travagliarsi concrodenti con per distrati cure del francese pirodo in mezza a così segnalate vittore: sesere protto a far guera, più protto a far pace; vedere il consesso volentieri in cospetto suo un unom noto per filosofia, noto per umnità, noto per servigi fatti a Francis: augurarne sincera e durabile concordia.

Infine, percibè non manesses a queste lusinglevoli parole quel condimento dell'abbracciata fraterna, come la chiamavane, gridossi rumorosamente l'abbracciatz, e l'abbracciata fu fatta, phaudendo i circostanti. Andossena Carletti molto ben lodato ed accarezzato. Così verificossi con nuovo esempo i l'indole dei tempi, che pottava gioic corte e vane, dolori lunghi e veri.

Giacchè sianio entrati in questa lunga e noiosa briga di raccontare daki; profee e tristi fatti, non vogliamo pussara sotto stenzio le dinostrazioni non dissimiti con le quali si procedette col nobile Querini, destinato dalla republica veneziana ad inviato appresso al conessos anzionale di Francia. Avevano coloro che nei consigli di Venezia prevalevano, sperato di solidar vieppiò to stato della repubblica col tanndar a Plurigi un personaggio di Importanza, acciociche con la presenza e con la destivaza dimestrosse, ossere vera esingera la deterninazione del Sennola di volersene star neutrale. Perioche, aduntosi il Senato sul principira di marzo, trasse invisto straordinario in Francia Alvise Querini, in cui non sos e fosse maggiore o l'ingegno, o la pratica del mondo politico, o l'annore verso la sua patria; chè certo tutte queste cose ereno in lut grandissime.

Adunque, arrivato Querini a Parigi, ed introdotto onoratamente al consesso nazionale, e vicino al seggio del presidente postosi, con bellissimo favellare disse, il cittadino di una repubblica da tempi antichissimi fondata per la necessità di fuggire i Barbari e pel desiderio di vivere tranquilla, avere ora nuova eagione di gratitudine verso la sua patria per averlo destinato ministro appresso ad una repubblica che, appena nata, già riempiva il mondo colla fama delle sue vittorie. Qual cosa infatti poter essere a lui più lusinghiera, quale più gioconda di quella di comparire in cospetto del i nozionale consesso di Francia, a fine di confermer l'amicizia che il Senato e la repubblica di Venezia alla repubblica francese portavano? sperare la conservazione di quest'antica amicizia; operarla, desiderarla, volerla con tutto l'animo e con tutte le forze sue procurare, e stimarsene fortunatissimo; recarsi ancora a felicità sua, se al mandato della sua cara patria adempiendo, mentasse che in lui avesse il consesso fede, e se conceduto gli fosse di vedere che il consesso medesimo, fatto maggiore di sè e benignamente agli strazi dell'umanità risguardando, con generoso consiglio dimostrasse, aver più cura della pace che della guerra, ed il frutto di tante vittorie aver 119ad essere il riposo di tutti.

Orava in risposta il presidente dicendo, felicissimo essere alla repubblica francese quel giorno in cui compariva avanti a sè l'inviato della illustre repubblica di Venezia; poter vedere il nobile Querini in volto ai circostanti i segni della contentezza comune: antica essere l'amicizia tra Francia e Venezia, ma anticamente aver vissuto la prima sotto la tirannide dei re ; ora dover l'accordo essere più dolce, perchè libera dal giogo; aver avuto pari principio le due repubbliche : surta la Veneziana fra le tempesto del mare, fra le persecuzioni dei Barbari : pure fra-tanti pericoli avere acquistato onorato nome al mondo per la sua sapienza e pe' suoi illustri fatti ; avere spesso le querele dei re giudicato, spesso l'Occidente dai Barbari preservato: similmente surta la francese fra le tempeste del mondo in sogquadro : gente niù barbara dei Goti avere voluto distruggerla , usato fuori le armi, dentro le insidie, chiamato in aiuto la civile discordia; ma tutto stato essere indarno , la libertà avere vinto ; non dubitasse pertanto Venezia che siccome pari era il principio e pari l'effetto, così sarebbe pari l'amicizia: avere la generosa Venezia, allora, quando ancora stava la gran lite in pendente, accolto l'inviato della francese repubblica onorevolmente; volere la Francia, grata, riconoscere con procedere generoso un procedere generoso, e siccome la sua alleata non aveva dubitato di commettersi ad una fortuna ancor dubbia, così goderebbe sicuramente i frutti di una fortuna certa: avere potuto la Francia, quando aveva il collo gravato dal giogo di un re, ingrata essere ed ingannatrice, ma la Francia libera, la Francia repubblicana riconoscente essere e leale, e con tanto miglior animo riconoscere l'obbligo, quanto il benefizio non era senza nericolo: andasse pur sicura Venezia, e si confortasse che la nazione francese nel numero de' suoi più puri , de' suoi più zelanti alleati sarebbe : quanto a lui, nobile Querini, se ne gisse pur contento, che la francese repubblica contentissima si riputava di averlo per ministro di una repubblica amica, e che di pari estimaziono in Francia goderebbe di quella che già si era in Venezia acquistata: I desideri di pace essere alle due repubbliche comuni ; confidare , sarebbero presto con la quiete universale d'Europa adempiti. Per tale modo si vede che, per testimonio del presidente Lareveillere-Lepaux, che orava, Venezia era generosa, libera, amica di Francia. Pure, poco tempo dopo, coloro che sottentrarono al governo, ed un soldato uso ad ogni violenza, la distrussero, chiamandola vile, schiava e perfida.

Giunte a Venezia le novelle della cortese accoglienza fatta al Querini, si rallegrarono viepiù coloro che avevano voluto fondar lo Stato piuttosto sulla fede di Francia, che sull'armi domestiche, e si credettero di aver in tutto

confermato l'imperio della loro antica patria.

Dalla parte d'Italia, dove era accesa la guerra, incominciavano a mainistarsi i disegni dei Franceis; doleva loro l'acquisto fatto della Corsica dagl' Inglesi, e desideravano riacquistaria, perchè non polevano tellerare che la potenza emola fermasse, con la comodità di quell'isola, un piede di non piecola importana en Mediterraneo. Oltre a oble genii accampate sulla rivera di ponente travagliavano per un'estrema carestia di vettovaglia; importava finalmente che il nome e la bandiera di Francia si manchessaro vivi nel Mediterraneo. Fu allestita con incredibile celerità a Telone un'armato di uniudici grosse navi di filia, con la solta accompaneatura delle fregate, e di

BOTTA AL 4814.

37% altri legni più sottili. Genti da sbarco e viveri in copia vi si ammassarono : usciva nei primi giorni di marzo, e, postasi nelle acque dell'Isole Iere, aspettava che il vento spirasse favorevole all'esecuzione dei suoi pensieri.

Il vice-ammiraglio inglese Hotham, che stava in sentore a Livorno con un'armata in cui si noveravano quattordici grosse navi di fila, tutte inglesi, ed una napolitana, con tre fregate inglesi e due napolitane, ebbe subitamente avviso dell'uscita dei Francesi, sì per un messo da Genova, sì per le sue fregate più leste, che a questo fine andavano correndo tra la Corsica e la Francia. Pose tosto in alto per andar ad incontrar il nemico e per combatterlo ovunque il trovasse. Dall'altra perte, uditosi dall'ammiraglio francese Martin, al quale obbediva l'armata, che gl' Inglesi solcavano il mare per combattere con lui, lasciate le operarie all'isole Iere, sciolse animosamente le ancore ancor egli, risolutosi al commettere alla fortuna delle battaglie l'imperio del Mediterraneo. Aveva per compagno a quest'impresa il rappresentante del popolo Letourneur, pomo non alieno dalle bisogne di mare, ma che in questo fatto faceva più le veci di confortatore che di guidatore. Incominciò a dimostrarsegli con lieto augurio la benignità della fortuna; perchè, avendo l'Hothom, tosto che ebbe le novelle del salpar dei Francesi, spedito ordine alla nave il Berwich, che stanziava a San Fiorenzo di Corsica, acciò con tutta celerità venisse a congiungersi con lui verso il capo Corso, ella, abbattutasi per viaggio nell'armata francese, fu fatta seguitare dal vascello ammiraglio il Sans Culottes (con questi pazzi nomi chiamavano i Francesi di quell'età le navi loro è e da tre fregate, per modo che, combattuta gagliardamente, fu costretta ad arrendersi in cospetto di tutta l'armata repubblicana, che veniva via a vele gonfie per secondare i suoi che già combattevano. Ciò non ostante non si arrese il Berwich senza un feroce contrasto, e tanto fu ostinata la sua difesa, che il Sans Culottes, mal concio, ritirossi per forza nel porto di Genova, e poco poscia in quello di Tolone. Intanto arrivavano le due armate l'una al cospetto dell'altra nel giorno 43 marzo. Quivi incominciò la fortuna a voltarsi contro i Francesi, perchè separata per una forte buffa di vento dalla restante armata la nave il Mercurio , e perduto l'albero maestro , andò a dar fondo nel golfo di Juan ; per questi accidenti si trovarono i Francesi al maggior bisogno loro con due navi di manco, delle quali il Suns Culottes, essendo a tre palchi, era la principale speranza della vittoria. Godevano gl' Inglesi il vantaggio del vento, siccbè fu spinta l'armuta della repubblica verso il capo di Noli, seguitandola gl'Inglesi per modo di caccia generale. In questo tra pel mereggiare, che era forte a cagione del vento assai fresco, e per la forza dell'artiglierie inglesi, che già si erano approssimate, perdè il vascello il Ca-ira gli alberi di gabbia, e, diventato inabile a far le mosse, correva pericolo di essere predato dagl' Inglesi. Infatti, non così tosto si era Hotham accorto del sinistro del Ca-ira, che il fece perseguitare dalla fregata l'Inconstante e dal vascello l'Agamennone. Si difese molto gagliardamente il Ca-ira, rendendo furia per furia molto tempo, sicchè diede abilità a' suoi di venire in soccorso. Mandaya Martin la fregata la Vestale per rimorchiarlo, la nave il Censore per aiutarlo: anzi tutta l'armata correva per arrestar il corso al nemico, e per salvar la nave che pericolava. Queste mosse molto opportune operarono di modo che gl'Inglesi si ritirarono indietro. Sopraggiunse la notte; il Ca-ira trovossi guasto per modo che, quantunque liberato pel valore de' suoi compagni dal pericolo, non potè raggiungere il grosso dell'armata, e continuava

tuttavia a dimorar troppo più vicino agl' Inglesi che la salute sua richiedesse. 1795 S' agginnse che il Censoro, quantunque replicatamente comandato gli fosse, quando il Ca-ira fu sbrigato dall'assulto degl' Inglesi , di venir a ricongiungersi con l'armata, si mostrò poco ossequente alla volontà di Martin; e continuò a stanziare verso la flotta inglese. Questi accidenti, parte inevitabili, parte fortuiti, furono cagione che la mattina del 14 le due navi il Ca-ira ed il Censore si scopersero più vicine agl' Inglesi che ai Francesi. Non posto tempo in mezzo. Hotham mandava le due pavi il Bedfort ed il Capitano ad assaltarle, avvisandosi che o le rapirebbe, o i repubblicani, per salvarle sarebbero venuti ad una battaglia giusta. Contrastarono le due navi francesi con tanto valore, che gl'Inglesi non poterono venire così tosto a capo del disegno loro. Chiamarone in soccorso l'Illustre ed il Coraggiose; ma furono anche queste tanto lacerate dalla furia delle cannonate repubblicane, che la prima, non più abile a governarsi, fu arsa, la seconda andò per forza a ritirarsi nel porto di Livorno. Continuavano niente dimeno il Bedfort ed il Capitano a fulminare le due navi della Repubblica, che, fortemente danneggiate negli alberi, nelle sarte e nelle vele, ne potendo pel silenzio dei venti il grosso dell'armata accorrere in aiuto loro, calata la tenda, si arrenderono. Avevano gl' Inglesi il benefizio del vento; finalmente, essendosi messa una brezza leggiera anche pei Francesi, se ne prevalsero, non già per riconqui-\*stare le due navi perdute, che, intieramente disgiunte dalla flotta loro per la presenza dell' Inglese, che s'era posto in mezzo, non avevano più rimedio; ma bensì per ritirarsi con minor danno che possibil fosse da quel campo di battaglia oramai più pericoloso che glorioso. La quale mossa riuscì poco ordinata nè conforme alla volontà dell'ammiraglio; perchè il vascello il Duquesne, che era il capo-fila, al quale tutti gli altri avrebbero dovuto accostarsi per fronteggiar l'inimico con una non interrotta squadra, o non avendo inteso i comandamenti del capitano generale, o contrafacendo manifestamente ai medesimi, passò a sopravento degl' Inglesi. Fu seguitato dai due vascelli la Vittoria ed il Tonante, per modo che l'armata repubblicana, divisa in due e framezzata dall' Inglese, non poteva più nè uniformare i pensieri nè operare di concerto. Ma un cattivo consiglio fu compensato da un valore inestimabile; perchè il Duquesne, la Vittoria ed il Tonante bersagliarono, nel passare, con tanto furore la fila inglese, che ne fu mezzo sperperata; gl'Inglesi medesimi, sebbene in quei tempi non giusti estimatori del valore dei Francesi, ne restarono maravigliati. Questo accidente fece anche di modo che llotham, pensando meglio a risarcire le navi guaste che a perseguitar l'inimico, andò a porre nel porto della Spezia. Poco tempo dopo, passando pel mar Tireno, si condusse a San Fiorenzo di Corsica, per sopravedere da luogo più vicino ciò che potesse sorgere da Tolone. Assicurò per allora questa vittoria le cose di Corsica a favor degl' Inglesi. Si ricoverarono i Repubblicani dopo la battaglia al golfo di Juan, poscia alle isole lere, « finalmente nel porto di Tolone.

Questa fu la battaglia del capo di Noli, nella quale fu pari da ambe le parti il valore, ma maggiore dalla parte degl' Inglesi la prizia, e la ubbidienza dei capitani minori. Così fu sturbata ai Francesi l'impresa di Corsica, diventarono i nemici loro patorio del Mediteranco, le provincie meridionili di Francia pecuriarono viepiù di vettovaglie, i repubblicani sulla riviera di Ponente farono a tali stripter idolti, che se si mostrarono mirabili nel vincere 17.5 i pericoli della guerra, più ancora diedero muraviglia nel superare gli stimoli della fame, si efficace raffrenatrice del mele, si potente instigatrice del male. In questo mentre si ebbero le novelle della pace conclusa tra la repub-

blica francese e il re di Prussia, accidente gravissimo e che diede molta alterazione agli alleati, si per l'opinione, come per la diminuzione di forze che a loro ne veniva. Non potè però fare che l'imperator d' Alemagna ed il re di Sardegna non rimanessero in costanza; anzi, cominciando a manifestarsi gli effetti in Piemonte del trattato di Valenziana, pel gresso numero di Tedeschi che vi erano arrivati , malgrado dell' alienazione della Prussia , alzarono la mente a più importanti pensieri, nutrendosi della speranza di cacciar del tutto i repubblicani dalla riviera di Genova. Per la qual cosa. avviate le genti loro verso il Cairo, dal quale i Francesi si erano ritirati, ed occupata la sommità dei monti, già inclinavano a qualche fatto memorabile . Erano in tale modo ordinati i confederati che l'ala loro sinistra, guidata dal generale Wallis e più vicina a Savona, faceva sembiante di volersene impadronire e di assaltare i Francesi, che si erano fortificati al nonte di Vado: il mezzo, dov'era presente il generalissimo Devins, e che era il nervo principale, minacciava di voltarsi al cammino dei siti molto importanti di San Giacomo e di Melogno: la destra che obbediva al generale Argenteau, movendosi dalle vicinanze di Ceva, dava a dubitare che con impeto improvviso avanzandosi, andasse a riuscire a Finale. Una grossa squadra di cavalleria piemontese stanziava presso a Cunco, pronta a passar le Alpi o gli Appennini, ove la fortuna aprisse qualche adito alla vittoria. Corpi sufficienti di truppe, massime pieniontesi, munivano le valli di Sturia, di Susa e d' Aosta sotto la condotta dei duchi d' Aosta e di Monferrato. Davano gran forza a tutte queste genti i Barbetti, come li chiamavano, i quali, gente piuttosto da strade che da milizia , nascondendosi spediti e leggieri nei luochi più ermi e più precipitosi delle nizzarde montagne, erano assai pronti a spiare le mosse dell'inimico, a sorprendere le vettovaglie e ad uccidere, spesso anche crudolmente, gli spicciolati. Usavano somma barbarie nel difendere la regia causa, nè i comandamenti del re, che desiderava di metter ordine e moderazione fra di loro, bastavano per frenare appetiti così smoderati e così disumani. Certamente questi Barbetti , se si possono lodare , non dirò dell'intenzione . che pur troppo era rea, ma della cagione che pretendevano ai fatti loro, debbono biasimarsi pei modi che usarono, perchè fecero degenerare la guerra delle battaglie, in assalti fraudolenti o crudeli di strade.

Dall'alra parte i Francesi, governati da Kellerman, erano molto intenti alle provvisioni per resistere ai condeferati, quantunque l'escrito loro non pareggiasse di numero quel della lega. La loro ala dritta, sotto l'impero di Massena, stanziava coll'estremità sua a Vado, e distandendos pei monti di San Giacomo, di San Prantaleone, di Melogno, di Bradinetto, del San Bernardo e della sommità della Pianeta, arrivava insino alla valle del Tanaro. Quivi incomicineva la parte mezzana, che pel colle di Tenda andava a congungersi sul Gabbione con la sinistra che muniva i colli di Raus e delle Finestre, e le valli della Vesobe è della Tirano.

Era Savona sio di molta importanza, si per l'opportunità del posto, si pel suo castello munitissimo. L'una parto e l'altra, non portando rispetto alla neutralità di Genova, desderavano d'impadronissene o per insidia o per una battaglia di mano. Piuvvi sotto le sue mura un'abbarufitat fra i repubblicani che vi erano venuti, e i confederati che gli volevano pigliare: rifulso in questo fatto la virtù del governatore Spinola, che serbò la neutralità e 1775 la piazza, costringendo le due parti a levarsene.

A questa incomposta avvisaglia successero assai tosto battaglie grossissime. Vedevano i confederati essere per loro di somma importanza lo scacciare i repubblicani dalla riviera di Genova, perchè, se a cio non riuscissero, la Lombardia Austriaca sarebbe sempre stata in grave pericolo, e la difesa del re di Sardegna, non che difficile, quasi imposs bile. Nè stettero lungo tempo dubbi del modo col quale ei dovevano combattere. Assai lunga era la fronte dell' esercito francese, poichè si distendeva sui monti liguri da Vado . insino al colle di Tenda. Il romperla in mezzo era un vincerla tutta. Pure importava, giacchè gl'Inglesi avevano l'imperio del mare, e potevano ad ogni ora provvedere gli alleati di viveri e di munizioni, fare lo sforzo contro la fronte francese non troppo lontano dal lido, affinchè le armi marittime e le terrestri potessero cooperare al medesimo fine. Si risolvettero adunque a fare impeto principalmente contro i monti di San Giacomo e di Melogno, onde riuscisse loro di tagliar fuori l'ala diritta dei Francesi dalle due altre parti . Pensarono altresi ad assaltare fortemente il luogo di Vado, dove i repubblicani si erano molto fortificati , affinchè quel presidio non potesse mandar gento in aiuto di San Giacomo e di Melogno, e forse perchè speravano che la fortuna sarebbe stata per loro propizia anche a Vado; il che avrebbe allargato subitamente lo spazio dove gl'Inglesi potevano approdare. Tuttavia gli assalti principali erano quello di San Giacomo . che signoreggia il Savonese, e quello di Melogno, che domina Vado, e più dentro penetrava nelle viscere dell'esercito di Francia. Pertanto gli Austriaci assalirono con grandissimo valore il posto di Vado, già inclinando verso il suo fine il mese di giugno; risposero con uguale virtù i Francesi, guidati da Laharpe. Tanto fecero i repubblicani, che, quantunque urtati più volte con molto impeto e con numero superiore di genti, non si piegarono punto, anzi ributtarono valorosamente il nemico che già spintosi avanti con una ostinazione incredibile, si era impadronito del ponte che dà l'adito dalla sin stra alta destra riva del fiume che scorre presso alle mura di Vado. Questo fu uno dei fatti della presente guerra per cui più si debbono accrescere le laudi dei Francesi pel valor dispostrato, e per la perizia del saper prendere i luoghi e dell' usare le occasioni. Ma non con pari fortuna combatterono sui monti di San Giacomo e di Melogno; perchè una grossa schiera di Austriaci, condotta da Devina, assaltava impetuosissimamente tutti i posti che munivano le alture del primo : varii furono gli assalti , varie le difese, molti i morti , molti i feriti da ambe le parti : durò ben sette ore la battaglia , nè ben si poteva prevedere quale avesse a prevalere, o la costanza austriaca, o la vivacità francese, avvegnachè quegli alpestri gioghi già fossero contaminati di cadaveri e di sangue . Finalmente declinò la fortuna dei Francesi ; gli Austriaci, che prevedevano che da quella fazione dipendeva tutto l'evento della ligustica guerra, fatto un estremo sforzo, riuscirono, cacciatone di viva forza gli avversari, sulla sommità del monte. Con pari disavvantaggio procedevano le cose dei Francesi a Melogno, sebbene non sia stato tanto ostinato nè tanto lungo lo scontro della battaglia che gli fu data. Era questo sito, nel quale era ridotta tutta la somma della guerra in quelle parti, per una omissione inesplicabile del generale francese, custodito solamente da due battaglioni, inabili certamente, per la pochezza delle genti, ad un grosso sforzo. Lo attaccava Argenteau con cinquemila soldati fioritissimi, e

1795 dopo breve contrasto facilmente se lo recava in mano. Il qual accidente mandò in manifesta declinazione la battaglia pei Francesi, e rendè loro impossibile lo starsene più lungamente nelle posizioni che avevano occupato. Per la qual cosa, come prima ebbe Kellerman avviso della perdita di Melogno, mandava Massena con un grosso di quattro battaglioni valentissimi a for opera di ricuperarlo; il che era , non di somma , ma di estrema importanza. Usarono i soldati di Massena molto opportunamente il benefizio di una nebbia assai folta, ed approssimatisi all' improvviso sulle prime guardie, misero in loro tanto spavento, che andarono, senza aspettar altro, in fuga : per noco stette che non disordinassero le compagnie che custodivano le trincee fatte sulla sommità del monte. Ma tanti furono i conforti dei capitani accorsi a far provvisione a questo disordine, che i soldati, ripreso animo, ributtarono valorosamente con le artiglierie e con le bajonette il nemico che già si era avvicinato, e faceva le viste di voler saltar dentro i ripari. Ritiraronsi i Francesi non sonza aver perduto buon numero di valeoti soldati . Questo rincalzo non tolse loro tanto di speranza, che non tentassero di acquistare con un secondo assalto quello che non avevano potuto acquistare col primo. Massena medesimo, al solito rischievole guidatore di qualunque più difficile impresa, reggeva i passi loro, ed avendoli divisi in tre colonne. comandava alle due estremo ferissero l'inimico sui due fianchi, alla mezzana, percuotesse di fronte l'altura pericolosa. Marciavano molto confidenti della vittoria: ma la nebbia, che aveva tanto favoreggiato il primo sforzo. fu cagione che succedesse sinistramente, fin dal principio, il secondo; perchè le due colonne laterali, non bene discernendo i luoghi per cui dovevano passare, in vece di andar al cammin loro ed operare spartitamente dalla mezzana, si accozzarono a questa per modo, che invece di tre assalti che avrebbero tenuto in sospetto gli Austriaci su tutte le bande, massime sulle laterali più deboli, si ridussero a darne un solo sulla fronte. Oucsto cangiò del tutto la condizione della battaglia, perchè gl'imperiali, combattendo per diretto da quei ripari sicuri con tutte le artiglierie loro, obbligarono prestamente i repubblicani a ritirarsi, non senza strage, a'luoghi d'ond'erano venuti. S'aggiunse a questo che gli Austriaci s'impadronirono del passo dello Spinardo, altro sito importante, che dava loro maggior facilità di romper e sportire in due l'esercito di Francia. Occupato San Giacomo e Melogno, salirono gl'imperiali facilmente sui monti che stanno imminenti a Vado, donde notevano bersagliare i Francesi, che tuttavia vi avevano le stanze. Perlochè questi, disperati dai sinistri occorsi di poter conservar questo luogo, chiodatl ventidue cannoni e due obici, che non potevano trasportare, si ritirarono, Entrarono tosto in Vado gli Austriaci; poservi di presidio il reggimento di Alvinzi .

Mentre tutte queste osse si facevano sulla riviera di Genova, succedevano parecchie buttaglie su tutte le creste degli Apennini e dell' Alpi, con
vario evento; imperciocchè di Francesi s'impadronirono del colle del
Monte, per cui potevano aprirsi il passon el lipi interno della valle d'Aosta,
e si combattè al monte Ginevra molto valorosamente per ambe le parti, e
con lo stesso valere al colle di Trenda ed 3 San Martino di Lantoca; volevano
e Francesi e Piemontesi ajutare con questi assilti lontani le maggiori battaglie
da Genoversati.

Kellerman, veduto che per l'occupazione fatta dagli alleati dei siti più importanti verso Savona, le sue stanze in quei luochi non erano più sicure.

o che la sua ala dritta correva pericolo di esser tagliata fioni dallo altre, 775. 
persona tirrata indietro, restringendo in la mono tutta la fronci 
che, siccome troppo lunga dal piccolo San Pernardo sino si confini di Vado, 
rera più debole al resistere ai du n. nemico superiore di numero. Perbebbi 
tirandola, con molta prudenza e singolare arte, indietro l'andava a porre a 
Borghetto, donde siende per Ceriale, Balestrine e Zuccarello, e piegando 
pei monti dai quali socge il Tanaro, andava a congiungersi con la schiera 
che muniva il ottata la fronte dell' secreto. 
Per tal modo Pinale e Loano, abbandonate dai repubblicani, vennero in 
poter desl'imperiali.

La ritirata dei Francesi da Vado era necessaria per la salute loro, ma fu loro da un altro lato di grandissimo incomodo a cagione della mancanza delle vettovaglie, perchè i corsari vadesi e savonesi con bandiera austriaca correvano continuamente il mare, e lo tenevano infestato sino a Nizza, per modo che i bastimenti genovesi non potevano più portarvi i fromonti: a mala pena alcune navi più sottili d' Idriotti , sguizzando la notte . o pel favor di venti prosperi, riuscivano ad approdarvi; sussidio insufficiente a sollevare tanta carestia. Per privare viemaggiormente le navi neutre della comodità di farsi strada ai lidi di Francia ed alla parte della Riviera occupata dai Francesi, aveva il generale austriaco armato nel porto di Savona certe grosse fuste che portavano venti cannoni. Erano anche giunte in Vado due mezze galere e quattro fuste napolitane, che stavano vigilantissime nel sopravveder il mare. A tutti questi legni minori facevano ala le fregate inglesi, che opprimevano con forza superiore quanto fosse riuscito alle navi minori di scoprire. Per tutto questo nacque una penuria incredibile pel campo francese, e già si promettevano i confederati che i repubblicani, indeboliti dalla fame, pensassero oramai a ritirarsi da tutta la riviera. Ma i Francesi, non mostrandosi meno costanti nel sopportare l'estremità del vivere, di quanto fossero stati valorosi nei fatti d'arme, continuavano ad insistere dal Borghetto e dal Ceriale in attitudine minacciosa e fiera. Il che vedutosi dai capi della lega, e stimando che ove la fame non bastava, e bisognava usar la forza, assalirono con numero e con valore le posizioni nuove alle quali i repubblicani si erano preparati. Sanguinose battaglie ne seguitavano, in cui ora gli uni ed ora gli altri restavano superiori ; la somma fu , che , non essendo venuto fatto agli alleati di sloggiare i Francesi , perdettero il frutto di tutta l'opera, perchè il non superare quei luoghi era un perdere tutto il frutto del trattato di Valenziana, un pruovare che le potenze imperiale e regia erano impotenti a far impressione in Francia, un lasciar pendente la lite dell' acquisto o della preservazione d'Italia, e finalmente un dar tempo al Francesi di valersi dell'accidente favorevole della pace di Spagna, che già si negoziava ed era vicina al concludersi. Così le sorti d'Italia si arrestarono, ed ebbero il tracollo sul piccolo ed ignobile scoglio del Borghetto .

Intatio le coes viepiù s'aliontanavano dalla temperanza in Napoli. Erravi nate, sì pel famoso grido della rivoluzione di Francia, sì per le instigazioni segrete di alcuni agenti di questo pasee, sì per l'esempio e le esertazioni degli uomini ventui sall'armata dell'ammiringilo Traguet, che avera visitato il porto di Napoli nel novantatre, e si finalmente per l'inclinazione dei tempi, opinioni favorevoli della Repubblica. Alcuni giovani con molta imprudenza pelesemente le professavoro a l'ari, meno imprudenzi, ma più interessuabili.

1795 s'adunavano e facevano congreghe segrete a rovina del governo. Notaronsi i discorsi, seppersi le trame: il governo insorgeva a freno dei novatori. Aveva la regina Carolina, che molto strettamente si consigliava col ministro Acton, gran parte nelle faccende del regno. Lo sdegno concetto da Carolina nei danni pubblici e privati, era operatore ch'ella si credesse annidarsi più malevoli che veramente non s'annidavano. Forse ancora si dilettava di vendetta contro coloro che erano stimati partecipi di quelle opinioni che avevano dato l'occasione, onde a si lagrimevol fine fossero stati condotti i suoi parenti e consanguinei in Francia. Il ministro Acton, conosciuto l'umore, si studiava, come i favoriti fanno, di andare a seconda, con rappresentare continuamente all'animo della regina, già tanto alterato, congiure e tentativi di ribellioni pericolose. Creossi una giunta sopra le congiure. Furonvi eletti il principe Castelcicala, il Marchese Vanni, ed un Giudobaldi, antico procurator di Teramo, nomini disposti non solamente a far giustizia, ma ancora ad usar rigore. Emmanuele de Deo, giovane invasato delle opinioni nuove e mescolato nelle congreghe segrete, fu punito coll'ultimo supplizio, e morì con mirabile costanza. Alcuni altri, rei com' egli furono condotti alla medesima fine: alcuni carcerati, alcuni confinati. Ciò era non solo diritto, ma ancora debito dello Stato: ma si crearono gli uomini sospetti, parte per indizi più o meno fondati, parte anche senza indizi, mescolandosi le emulazioni e gli odii particolari , là dove non era nè reità nè indizio di reità . Le carceri si empirono. Era un terrore universale; s'indugiavano i giudizi: le pictose ambizioni non si stimavano, perchè il pregare pei parenti venuti in disgrazia, ed il difendere degli avvocati generava sospetto. Il famigliare consorzio era contaminato dalla paura dei delatori . Diceva Vanni già confinata in carcere una gran moltitudine, pullulare tuttavia nel regno i giacobini: abbisognare arrestarsene ancora ventimila: nè si ristava: i carcerati si moltinlicavano. Fu imprigionato Medici, perchè Acton aveva gelosia dell'autorità di lui, e perche credeva che aspirasse al favor della regina per mezzo di una sorella, damigella molto intima di Carolina. Anzi cotale macchina fu ordita per condurlo al precipizio, che se nol salvava l'integrità del giudice Chinigò, vi sarebbe anche caduto sotto, e fora state privato il regno di un uomo di non ordinaria perizia negli affari di Stato. Era Medici, oltre le opinioni che gli si attribuivano, querelato di carteggio con Francia: esibironsi unche le lettere in giudizio, come se di Francia venissero, molto diligentemente risguardando, fece vedere, napolitane carte essere, non francesi. Duravano già da molto tempo le pene insolite, nè rimetteva il rigore. I popoli prima si spaventavano, poi s' impietosivano, finalmente si sdegnavano: ne facevano anche qualche dimostrazione, Pensossi al rimedio. Siccome Vanni principalmente era venuto in odio all'universale, ed a lui più che a' suoi compagni si attribuivano i fatti occorsi, così fu dimesso ed esiliato da Napoli, gratitudine degna del benefizio. Ciò non ostante non fu piena la moderazione che si aspettava , perciocchè l'asprezza non cessò del tutto , se non quando Napoli venne a patti con Francia. Di questi umori terribili era pieno il napolitano reguo, nè è da far meraviglia se abbiano poscia sboccato con tanto impeto, e fatto si grande innondazione quando gli accidenti gli ajutarono.

Frattanto non si confermava l'Imperio inglese in Corsica, parte per l'inquietudine naturale di quella nazione, parte perchè i partigiani francesi vi crano numerosi, parte finalmente perchè i conoli, attribuendo, come sogliono, a quel nome di libertà più di quello che dare può, si erano dati 1797. a credere ch' ella dovesse indurre l' immunità delle tasse : quando poi si trovarono scaduti dulle speranze , si erano sdegnati , e gridavano , aver solo cambiato padrone, non peso. Oltre a ciò, grande era tuttavia il nome di Paoli in Corsica, e coloro che più amavano l'independenza che l'unione con gl' Inglesi, voltavano volentieri gli animi a lui, come a quello che, avendo contrastato l'acquisto della Corsica ai Francesi, poteva anche turbarlo agl'Inglesi. Tutti questi motivi, o spartitamente, o unitamente operando facevano che, non quietando gli animi, erano surti parecchi rumori in alcune pievi qua dai monti , massimamente nei contorni d' Aiaccio . Si adunavano qua e la bande armate . clie, non contente al non pagar esse le contribuzioni, impedivano che altri le pagasse, ardevano i magazzini del pubblico, entravano armatamente nelle case dei particolari addetti alla Francia, ed anche di quelli che amavano l' Inhgilterra, minacciando, ed ogni cosa rubando. Il male, già grave in sè, induceva ogni giorno maggior timore; alcuni già gridavano apertamente il nome di Francia. Ne la mala riuscita delle armi navali francesi nel Mediterraneo aveva potuto moderare questi umori già mossi; che anzi, mescolandosi la pervicacia del continuare all' animosità del cominciare, si temeva una turbazione universale, se prontamente non vi si provvedesse. Per la qual cosa il vicerè Elliot, avvisato prima diligentemente in Inghilterra quanto occorreva, mando fuori un bando esortatorio. Rammentava i benefizi dell'Inghilterra; avere liberato i Corsi dall'anarchia e da un troculento dominio; col proprio singue aver loro conservato quel quieto e libero vivere: sopperire col denaro proprio alle spese più gravi; soldati corsi pagarsi da lei: l'arsenale d' Aiaccio da lei fornirsi ; inviolata essere in Corsica la libertà delle persone: sacre ed inviolate le proprietà : il mare libero alle navi mercè la tutela del naviglio inglese : la religione antica rispettata ; trattarsi con la santità del papa nuovi ordinamenti al bene universale molto utili : tutto presagire , tutto promettere un buono e felice ordine di governo: che voler dunque significare questi umori e questa turbolenza nuova ? Badassero a non corrompere coi tumulti il bene universule: bodassero che ove la licenza regna in luogo della legge, ivi non son più sicure nè le proprietà nè le vite ; badassero quanto imprudente fosse, quando era il tempo di stabilire la libertà e la sicurtà della Corsica , sporgere semi di nuovi travagli , che potevano aprir l'adito a farla ritornare nella servitù di un nemico arrabbiato e vicino : voler un governo senza tasse, essere stoltizia; doversi meno lagnar la Corsica di altri popoli, poichè l'Inghilterra suppliva del suo : ed i cappresentanti consentivano : ricordassero della fede data, del giuramento fatto; avere più compassione che sdegno ai travioti, preferire l'ammonizione aila punizione; ascolterebbe ogni giusta quercla, farebbe ragione ad ogni discreta domanda, ma non sarebbe mai per tollerare che la violenza prevaiesse alla legge, nè che fossero offesi in Corsica la dignità della corona ed i diritti constituiti del re.

Queste enortazioni non restarono senua effetto, none gà sulle popolazioni mosee, perchè a popolo mosso bisogna pariare or fatti un colle parole, ma bensi su quelle d'oltramonti, che eleggerano volentieri di stare sotto l'imperio d'inghittera. Landen, cedinate alcune squadre di soldati subiturii furono mandate ad ajuture nelle pievi licenziose le esortazioni del vicerè. Oltre a tutto questo, Pauli, o cagione o pretento che fosse di questi rumori, fu chiamata in linghittera dal re, il quale, perchè la chiamata fosse più moneta, glia svera servito, la presenza sgai ni Corocia fare i suoi amici tropno nonte, glia svera servito, la presenza sgai ni Corocia fare i suoi amici tropno

BOTTA AL 481 \$. 46

1796 animosi : se ne venisse pertanto a respirare aere più tranquillo in Londra : rimunererebbe la fede sua, metterebbelo a parte della propria famiglia. Paoli, obbedendo all'invitazione, se ne giva a Londra, trattenutovi con duemila lire di sterlini all'anno. Visse sino all'ultimo più accarezzato che onorato . Così finì Pasquale Paoli , nome riverito nella storia , e che sarebbe molto più, se non fosse nata la rivoluzione di Francia. Imperciocche a lui furono più gloriose le disgrazie che la prosperità, e l'integrità del suo nome incominciò a restare offesa, quando consenti ad essere ripatriato dalla Francia, e molto più quando volle sottomettere la patria all' Inghilterra; e poichè era fisso là donde ogni accidente umano procede, che la Corsica avesse ad essere, non di sè stessa, ma o francese o inglese, era richiesto a Paoli, che nè accettasse il benefizio di Francia, ne servisse ai disegni d'Inghilterra. Tanto è vero, che ad alcuni uomini è più glorioso il riposare, che il travagliarsi. Ma volle il destino che questo illustre Corso servisse di nuova ammonizione a coloro che, o per ambizione, o per l'amore scellerato delle parti, sottomettono la patria loro agli strani; perchè il minor male che si abbiano, è il sospetto di coloro a cui hanno servito.

Gii avvertimenti del vicerè, le mosse dei soldati cersi ai soldi il Inghiterra, la partezza di Puoli, ed insieme i beingini ordini venuti da Londra furono di tanta efficacia, che i Comuni sollevati, fra gli altri massimamente quelli di Alaccio e di Mezzana più estianai, doposte le armi, riomareno alla obbedienza. Così fu ristorata, se non la concordia, almeno- la pace in Corsica, non si però che, per l'inleziono delle parti non vi fossero molti mali semi, che avevano a partorire fra breve effetti notabili a pregiudizio degli Inglesti ni quelli siola.

Quache moto anche accadde a questi tempi in Sardegna, principalmente in Sassari, città vicina alla Corsica. Il popolo sollevato domandava gli stamenti, che non sono altro che gli Stati Generali di Sardegna; domandava pi privilegi concoduti dai re d'Argona; domandava i patti giurniti nel 1720. Capi e guidatori di questo moto erano Goveano Fadda, Giovachino Mundula, e principalmente il cavaliere Angio; umon tanto più vicino alla viriti modesta degli antichi, quanto più lonatato dalla viriti vantatrice dei moderni. Sassari mandò i suoi deputati a Torino, perchè, moderatamente procedencho, i diritti ed i desideri del Sardi ai re rappresentassero. Dieronsi ai deputati buono partori frutto, e se ne partrono disconciusi. Intanto furcoo i tumulti di grande contenizza del re, che molto mai volentirali aveva veduto contaminarsi is difesa di Cagliari dalle sollevazioni di Sassari. Falda, Mundula ed Anesio si nosero con la fusta in salvo.

În questo mezzo tempo si udirono importantissime novelho da Basilea: essere la Șpana, partendosi dalta ondelerazione, condecesa îld 12 luglio alla pâce con la repubblica francesc; il quale accidente tanta efficacia dovera avera in Italia, principalmente negli Stati dei red i Sardegoa, quanta a eveva avuta negli affari di Germania, e principalmente in quei dell' Austria, la pace conclusa tra la Francia e la Prussia; i repubblicani vincitori del Preneri, potevano facilimente voltarsi contro l'Italia per farvi preponderare le forze francesi. Mossi poi anche i parigini reggliori da quel loro perpetos appetito d'invadero l'Italia, col diventar padroni del Piemonte per la paca, del Miancese per la guerra, erano stati operatori che s'insersies mel trattato

con la Spagna il capitolo che la repubblica francese, in segno d'ami- 1750 cizia verso il re Cattolico, accetterebbe la sua mediazione a favore del regno di Portogallo, del re di Napoli, del re di Sardegna, dell'infante duca di Parma, e degli altri Stati d'Italia, a fine di concordia tra la Repubblica e questi principi. Ulloa, ministro di Spagna a Torino, fece l'ufficio, profferendosi mediatore tra la Repubblica ed il re Vittorio. Offeriva la conservazione e la guarentigia dei propri Stati, se consentisse a starsene neutrale, e a dare il passo ai Francesi verso l'Italia. Offeriva la possessione del Milanese, se si risolvesse a collegarsi con la Repubblica. Mescolaronsi al solito speranze di acquisti di territori più contigui, se cedesse l'isola di Sardegna alla Francia. Udiva il re Vittorio molto sdegnosamento le proposizioni della Spagna, e sulle prime dichiarò volcr continuare nell'alleanza con l' Austria. Ma poichè fu più pacatamente considerata la cosa, o che s'inclinasse ai patti, o che solo si volesse aver sembianza d'inclinarvi, si convocò il Consiglio al quale furono chiamati molti uomini prudenti; ed altri assai pratichi delle militari faccende. Erano per deliberare intorno ad un soggetto gravissimo, e da cui dipendeva questo punto, se il Piemonte avesse a conservare la signoria di sè medesimo, o di cadere in servitù di forestieri. Era presente a questo Consi-Livorno. Pratico delle cose del mondo per molti viaggi In Europa, massimamente in Russia, dove era stato veduto amorevolmente dall' imperatrice anche scritto trattati sull'arte della guerra; condottosi finalmente agli stipendi della Sardegna era il marchese da tutti stimato e riverito. Chiesto del suo

glio il marchese Silva, figligolo di uno spagnuolo, console di Spagna a Elisabetta: pratico delle cose militari per lungo studio ed esperienza, avendo · parere in si pericoloso caso, parlò con singolare franchezza in questi termini: « lo fui più volte interrogato su quanto tocca questa infelice guerra, e « sempre quanto risposi fu da tutti contrastato, da molti in sinistra parte « voltato, da alcuni tenuto a vile, come se la malaugurosa Cassandra, sempre « veritiera e non creduta mai, io mi fossi; e certamente, qualunque sia il e momento della presente occorrenza, che è grandissimo, anzi estremo, a e tutt'altra cosa io avrei pensato prima che a questa, ch'io dovessi di « nuovo del mio consiglio essere ricerco. Ma comunque ciò sia e quan-« tunque io avessi ad essere o poco grato ad alcuni o calunniato da altri , « non voglio in questo del mio debito mancare verso chi mi chiama . « verso quel signore ch' io adoro , verso quella patria , che per mia, « come se nato ed educato vi fossi , volonterosamente mi scelsi . E prima i « ch' lo d'altre cose mi discorra, voglio su questo primo principio insistere, « che una nazione che libera vuol essere, libera sarà, e che contro di lci · niuno impedimento è che prevalga; che se poi questa nazione fia grande, · fia generosa, fia guerriera, acquisterà per questa medesima libertà tale forza, \* tale grandezza, tale potenza, che sotto il suo dominio, od almeno sotto « le sue leggi, tutti i suoi vicini ridurrà. Ora, in nome di Dio, di che si « tratta nella presente controversia, se non se di accettar queste leggi onorevolmente, o di subirle ignominiosamente? E quale esitazione può essere, « quale dubbio può cadere , quando si ha a scerre tra un amico , forse un « po' insolente, ed un nemico; certamente irritato e superbo? Come un e uomo prudente, potrà stare in pendente, massimamente considerando la fede dubbia di un alleato piuttosto invasore delle nostre provincie, che e difenditore, cagione piuttosto della rovina di questo Stato, che preservatore « della sua salvezza? Conciossiachè, se son rotte d'ogni intorno, con spavente170- « vole fracasso, le difese di questo una volta felicissimo e securissimo regno , « se la tempesta è pronta a scagliarsi nelle fertili pianure del postro bel Pie-· monte, se già le fortezze vacillano, se già gli an mi stan dubbii, se già lo e spavento universale un eccidio universale prenunzia, se già l'Italia trema e all'apparenza di un funesto avvenire, a chi deonsi tante calamità riferire, a chi sentirne obbligo, se non se a questo medesimo ambizioso e poco fedele alleato? V'accese con incentivi subdoli, v'inganno con sussidii insufficienti. « Sovvengavi , signori , di quanto io già vi dissi , ed evidentemente altre e volte dimostrai, che, ove i Francesi riusciti sono a far fondamento delle « operazioni loro una linea, che dal fianco orientale dell'Alpi partendo, va a dar e negli Appennini , l'importantissima barriera dei monti e delle fortezze è superata, ed il Piemonte, privo de' suoi ripari, circondato, investito da tutti a i lati, senza difesa ridotto, si trova vicino ad una ruina inevitabile. Jo e dimostrai al re, quando mandommi a visitar i luochi, che questa linea, dalle « Viosene insino a Toirano, è insuperabile ; poichè le creste dei monti per a Termini ed il Galletto sino a Balestrino sono del tutto inaccessibili; che se spuntar si volesse dal Carlino, entrerebbe l'esercito in una gran fondura. e tra questo luogo appunto e la contea di Nizza; dove lo sforzo di cinquane tamila combattenti sarebbe ed inutile contro il nemico e fatale per « loro. Nè migliore speranza si avrebbe, se dalla destra parte verso il « Ceriale entrar si volesse, poichè i Francesi ad una seconda posizione . e preparata ritirandosi (e noi sappiamo che quattro fino a Ventimiglia , · le une più forti delle altre, ne hanno), sempre potranno a posta loro, « poichè occupano le più alte cime, dai lunghi più alti ai più bassi calare, e conseguentemente, senza estacolo nessuno, nel cuore stesso del Piemonte · penetrare. Odo che voi avete speranza nell'esercito vostro: ma l'esercito, « sebbene per valore a nissuno sia secondo, già debole per sè ed indebolito « per tante morti , a mala pena potrà bastare a presidiar la città capitale , « o se indugiasse a ricoverarvisi , investito sui fianchi , circondato e tagliato « fuori dalle colonne francesi partite da tutti i punti della circonferenza, dalla riviera di Genova e dalla valle del Tanaro sino alla torinese Stura, alcun rimedio « più non avrebbe alla sua salute. Tutte queste cose non possono parer dubbie, se non a coloro che o i luoghi non conoscono, o quanto sia debole l'esercito. « quanto penuriose le finanze, quanto potenti i semi della ribellione non sanno. · Veggono alcuni più parziali che prudenti nomini, con gli occhi loro abbaci-· nati, scender continuamente dal Tirolo in aiuto del Piemonte ora quaranta. · ora sessantamila Tedeschi. Ma volesse pur Dio che questa gente armata « avesse più corpo in terra che chimera od ombra nella fantasia di certi e consiglieri ardenti: la fama è ormai troppo lunga, perchè l'aiuto sia vero. · Certamente fallace consiglio sarebbe il promettersi qualche cosa dalle vane « speranze, dalle esagerazioni lusinghiere, dalle promesse ingannevoli della corte di Vienna. Ma che dico? quando i fatti parlano, qual bisogno v'è a di parole? Non fu stipulato nel trattato di Valenziana che gli Austriaci « solamente combatterebbero nella pianura? Ignorate voi forse gli ordini dati · agli imperiali capi di non mettersi senza grande occasione in potestà della · fortuna, di tenersi grossi, di usare moderatamente i soldati, di serbarli a interi per la difesa della Lombardia? Non disselo a chiare note, non · predicollo apertamente a me e ad altri Devins medesimo? Voi potete a e grado vostro dire, che la difesa della Lombardia è in Piemonte, poichè « ciò era vero or son due anni, e non è più vero oggidì, perchè le

· Alpi son perdute, gli Appennini Invasi , la pianura aperta , e voi 1793 e state qui deliberando paventosi e dubbii se vi sia possible difendere la real · Torino, e l'antico trono di questi principi giustissimi. Che se voi persistete a dire che in Piemonte è la difesa della Lombardia, potrebbero a giusta ragione rispondervi i generali dell' Austria , che , essendo oramai il Piemonte r privo di difesa , se l'esercito loro si ostinasse a volerio difendere per ritardar e qualche tempo l'invasione della Lombardia , correrebbe pericolo esso e medesimo di esser tagliato fuori dal Milanese, e che per tal modo la · Lombardia stessa, l'esercito destinato a difenderla ed il Piemonte con loro e sarebbero ad uno e medesimo tempo, senz'alcuna speranza di poter « risorgere , perduti , e l'Italia a servil giogo posta . Non combatte l'uomo col medesimo valore quando difende le cose altrui, come quando difeude e le proprie. Di ciò debbonvi aver fatti avvertiti gli Austriaci, quando già e si mollemente in aiuto vostro combatterono in casi in cui si andava o la « speranza del conquistare , o la sicurtà loro. Eppure erano allora le forze e vostre in essere, ora son prostrate; od io a gran partito m'inganno, od alle prime mosse dei Francesi verso Genova, voi vedrete questi medesimi « Austriaci correre tutti precipitosamente verso la Lombardia, ed in preda e al vincitore abbandonarvi, senza neppur lasciare un soldato in ainto vostro

« obbligato a mandarvi. « Adunque, essendo tutte le difese dello Stato ol in mano del nemico, e od in pericolo di cudervi, le genti nostre diminuite di numero e di canino, i falsoto poco feche, e piutosto della sisules sus che della nostra « sollectio, uè potendo le nostre encessità aspettare la tardità dei rimodi che si per suno, lo perto opionione che la poce sa assai pià sicum della guerra e di alla puce vi conforto, e la chianna, e la bramo ora che le forza che ancore vi restanto ve la possono dare onorevole e sicura; che se aspettate l' ultima necessità, fia la poce infame, fia distruttiva, fia congiunta con servità initera di insupportable. Se altro partitio migliore di questo vi e sovvince, avreci caro udirlo: ma qualanque ei sia, non istate più indugando, che il tempo persoa, il occisione fugge, e il pericolo sorustata. Or vi spiri o brigno il ciclo, e vi faccia delibbrar snamente a saltvazione del generoso Piemonte, e da preservazione della nobile Italia a .

e di quel già si debole e si estenuato esercito ausiliario che l'imperatore s'è

Questo discorso, porto da un uomo pratien di guerra, di natura molto verdica, congiunto di simicisi coi eperarle sustriace Strassidio, free min poco effetto negli antimi dei circostanti, dei quali una parte inclinica aggiuna corodi, quantinuque tutti avessero la volontà silenca dai Franceis. Ma surse sobiento sono di continuazione alla pace il marchiese d'Alberry, il quale, a contrastar questi inclinazione alla pace il marchiese d'Alberry, il quale, per sebbene fosse di nidio percifare e d'a nimo temperato, essendo stato operatore del trattato di Valenziana, e fontandosi salle considerazioni politiche, prinava, doveresi nella fuede data all'Austria prevererre.

« Sono, ei disse, più che qualunque altra azione umana all'arbitrio della fortuna sottoposte le militari fazioni; le politiche cose altre variazioni e non famos, se nou quelle che suole indurre la prepotente forza dell'armi.

Della quale differenza la ragione si è, che le prime pendono intieramente da casi fortuti e dal coraggio degi somini, sempre soggetto a spaventi inopinati, mentre le seconde stanno fondate sulle umane passioni, le quali sono sempre in tutti i tempi le medesime. Infatti si vede che la

a guerra mette spesso in fondo i più potenti, i più gloriosi reami, mentre

1795 « quelli che alla ragione di Stato prudentemente si confermano, vivono tutto « quel corso di vita che dalla natura alle opere umane è concesso. Ha ta « forza in sè non so che di cieco e di disadatto, che la fa dar negli scogli « e nelle ruine; ha la prudenza, figliuola della cognizione vera delle umane a passioni, in sè non so che di disinvolto e di sguizzante, che fa che chi a la segue schivi gli ostacoli e viva eterno. Propone il marchese Silva che « si faccia la pace, perchè, come crede, non si può più far la guerra ; « chiama l'Austria infedele ; è confortatore che il re si fidi nella repubblica « francese, la quale, sebbene ora faccia certe dimostrazioni in contrario, « è pure la nemica naturale e terribile di tutti i re. Ma sul bel principio del mio « favellare , e su di questo medesimo argomento di guerra insistendo , di cui « tanto è il mio avversario perito, io domando a lui, quale dei due escreiti « sia più grosso, o del nostro, congiunto alle austriache, o di quello del « nemico solo, esposto a tutto lo sforzo degli allesti? Certamente qual uomo a sincero, qualc egli è , sarà per rispondere il nostro . E se gli domando . « s'ei crede che per la congiunzione delle genti de' Pirenei . il Francese « diventi più potente del confederato, incrossato per la giunta di nuove genti « tedesche, certo ancora ei risponderà, non credere, poichè e i Pirenei saran pure « da guardarsi, e la pace con la Spagna non sarà senza sospetto. Final-« mente, se io lo domando s' egli stima i Francesi più valorosi dei Piemontesi « o niù degli Austriaci, certo sono ch'ei risponderà, non istimare, Dove « vanno dunque a ferire queste instanti querele? Che vogliono significare « questi predicati spaventi? Sono i Francesi padroni delle cime dei monti ! « E' siano, e s' arrovellin pure per la fame, per la miseria, per la intem-« perie in que'luoghi alpestri e selvaggi, che se hanno i gioghi, e'non « hanno i passi, e non vedo che alcuna fortezza vacilli, non che sia in « mano loro, ed il penetrare in Piemonte con le fortezze inimichevoli a ridosso, « sarebbe pei Francesi stoltizia, piuttosto che coraggio, sarebbe caso più « desiderabile per noi, che spaventoso; che anche qui il valor piemontese a ed austriaco affrontolli, ed anche qui biancheggiano ancora i campi delle « francesi ossa , prostrate in battaglie giuste da queste stesso mani , da « queste stesse armi che ora contro la rabbia loro difendono l'appetita « Italia. Nè so restar capace, come si possa accagionare la fede od il a valore delle genti tedesche. Sanio Savona e San Giacomo: sanio Vado e « Melogno, ancora tinti di repubblicano sangue, come feriscano le spade, « come piombino le palle tedesche. Che i generali d'Austria abbiano cura « della Lombardia , il crederei facilmente , e debbonta avere : ma che non « curino il Piemonte, dov' è colui che lo dice? Poichè tanto sangue sparso, « tante incontrate morti , non solo sui monti della Liguria , ma nei seni più « reconditi delle Alpi, rendono testimonianza in contrario. Ma pogniamo « essere le cose della guerra tanto pericolose quanto il mio avversario « asserisce, io non crederò punto mai ch'elle siano disperate ; che ancora a abbiam braccia e petti, ancora abbiamo fortezze nelle bocche delle Alpi, « nè credo che siamo in grado di essere costretti ad abbracciar consigli « pericolosi, od a farci incontro ad occasioni immature. Ma, giacche si « grida pace , vediam che cosa sia, vediam che in sè porti questa consigliata « pace. La pace con la Francia importa la guerra con l'Austria; il cedere « la Savoja e Nizza ai Francesi vuol significare il ricevere dalle mani loro « rapaci qualche porzioncella del Milanese, vuol significare il dar loro il « passo pel Piemonte, vuol significare il permettere che vadino a ferire

 direttamente il cuore di coloro che fin qui difeso hanno il cuor nostro. 1790 · Sicchè io vedo l' infamia sul limitare stesso di quest' accordo ; perchè e quivi, è un dar al nemico, ed un arricchirsi delle spoglie dell'amico. « Pure l'onore è qualche cosa in questo mondo , e l'incertezza degli umani e eventi vi dee tener avvertiti che tardi o tosto avrete bisogno di alleati; e quale alleato possiate trovare dopo tanta ingnominia, per me già nol so, « Ma più addentro questa materia considerando, io trovo che l'accordo con « Francia sarebbe la servitu del Piemonte , sarebbe il suo sogguadro , sarebbe la sua ruina. Non possono gli Austriaci, quantunque presenti, tanto a avvilupparci, che diventiam servi delle spade alemanne, perchè le sedi e loro troppo sono dalla terre nostre lontane. Possonio, e facilmente i Frane cesi, perchè qui pur troppo siam vicini alla fonte di un tanto diluvio, e e non so se vi conforti la moderazione loro, la quale quanta e quale sia, · sallo it mondo, pieno ormai tutto per opera loro di spaventi e di ruine . « Per giudicare quale i Francesi siano, e di che sappiano in casa altrui , a addomandatelo ai Fiamminghl, addomandatelo agli Olandesi, e se son e contenti essi di averli per alleati, ed in casa loro, siatene pur contenti a ancora voi, ed abbiatene il buon pro. Semi sonvi di rivoluzioni e di sommossa in Piemonte? Certo si che vi sono. Ma credete vol. o mio buon e marchese Silva, che i Francesi con la presenza loro li spegneranno? Per · me nol credo, credo anzi al contrario, che le giacobine teste pulluleranno, all'aperta si mostreranno, di ultimo sterminio questa felicissima monarchia i minacceranno. Condanneranle forse i Francesi in pubblico, ma fomenteranle « in segreto; camminerà lo Stato sopra ceneri ingannatrici, e quando voi « vi risolverete a mettere il piè sulle prime faville, le farete prorompere in a universale incendio. Un manifesto francese poi molto bene acconcio (che « di manifesti e di ciarle non hanno inopia ) accomoderà il tutto con chiamar « voi traditori, voi, che altro non avrete fatto che sopportar pazientemente la · superbia loro. S'abbia la Prussia, s'abbia la Spagna pace con la Francia. « poichè per esse non debbono passar i Francesi per andarsene ai disegni a loro; ma poichè eglino per nissun'altra cagione vi propongono a questi « giorni la pace, se non se per passare in Piemonte ad invadere la Lom-· bardia , pare a me che la guerra sssai plù sicura sia della pace ; perciocchè a la presenza di questi smodati repubblicani non può essere senza semenze funeste, non senza scandali, non senza sommosse, non senza inevitabile e perdizione. Nè vi esca di mente che la Francia per non altro vi richiede a ora di pace, che per farla con l'Austria, più potente di voi; nè siate per « dubitare punto che, ove si scoprirà la prima occasione di far pace con · lei , la farà , e lasceravvi nelle peste , nè ricorderassi di voi , manco ancora « dell'amicizia vostra, e dovrete tenervi molto fortunati, se non avrete ad e accorgervi dai patti che seguiranno, quanto pregiudizioso consiglio sia e l'abbandonare un amico fedele e pruovato, per darsi in braccio ad un « amico infedele e nuovo: che questi guadagni appunto si fanno i deboli « quando vogliono farla da astuti coi potenti. Odo favellare di penuria di « finanze; ma che penuria quando ci va la salute dello Stato? Per me ho e vergogna di parlar di denaro, quando si tratta dell'essere o del non essere. « Poi credete voi , signor mio , che la Francia sia meglio per impinguar il nostro e erario, che l'Inghilterra ? Se vel credete voi, non so qual semplicità sia « la vostra. Quanto a me, io mi credo che meglio proceda il denaro da chi

· ne ha troppo e il getta in casa altrui , che da chi ne ha poco ed il rapisca

13% « in casa altrui. Ora recando alla somma quello che sono ito finora minu-

« tamente considerando, a me pare che l'amicizia con l'Austria sia più « sincera e meno pericolosa, che l'amicizia con Francia. Perciò esorto e

prego che, rifiutati i pertiti temerari, e mostrando il viso alla fortuna, ed
 alla costanza nostra, già tanto famosa, non mancando, dimostriamo al

e mondo che il Piemonte minacciato a tempi nostri, non ha avuto minor

« animo cho il Piomonte invaso ai tempi andati. »

Queste parole, vero in sè stesse, non restarono sonza effetto, meno prechè vere erano, che prechè gli admin non sevenon per un austicipata risoluzione alcuna inclinazione alla concordia. Per la qual cosa, posta in non cale la mediziazione di Suguan, a tagistata ogni pratica, deliberessi di continuar nella guerra contro la Francia e non si partire dall'alleanza con l'Austria. Certamente il partito era pieno di molta debbetà; perchè non vi era minor periodo nelle suggestioni, che nelle armi repubblicare, e sì tecche accon con molta regione gli effetti che avesse a portar con che si concernato della continua della co

Giungeva intanto il tempo che doveva mostrare se quelle armi, che non senza grave fatica e stento avevano potuto contrastare ai Francesi divisi tra Spagna ed Italia, potessero resistere all'impeto loro unito ed indirizzato a voler fare la conquista dell' italiane contrade . Già fin dal principio di quest'anno si era deliberato nei Consigli di Francia di voler passaré con le armi in Italia. Uno dei principali confortatori a quest' impresaera Scherer, riputato fra i buoni generali di Francia, per le pruove fatte recentemente da lui nelle guerre di Germania e di Spagna . Si rinfrescarono viepiù questi pensieri dopo la pace di Spagna; e parendo che quegli che ne aveva fatto il disegno, più accomodato capitano fosse per mandarlo ad esecuzione, fu egli preposto all'esercito d'Italia, restando Kellerman a governare solamente le genti alloggiate nelle Alpi superiori. Concorrevano intanto i soldati repubblicani dai Pirenei agli Apennini, e con loro parecchi guerrieri di nome, Inclinava omai la stagione all'inverno, e trovandosi gli alleati riparati a luoghi forti per natura e per arte, a tutt'altro pensavano fuori che a questo, che i repubblicani, massime privi com'erano di cavalleria con poche e piccole artiglierie, e ridotti in una insopportabile stretta di vettovaglie, avessero animo di assaltarli. Ma i soldati della Repubblica, usi a vincere le difficoltà che più insuperabili si riputavano, ed astretti anche dall'ultimo bisogno ad aprirsi la via per mare e per terra verso Genova, dalla quale sola potevano sperare di trarre di che pascersi, non si ristettero, ed opponendo un coraggio indomabile all'asprezza del tempo, alla mancanza dell'armi, alla carestia del vivere, ad un nemico più numeroso di loro, abbondante d'armi e di mutizioni, fortificato in luoghi già per sè stessi malagevoli, si deliberarono di voler pruovare, se veramente il valore vince la forza, e se l'audacia è padrona della fortuna. Così si preparava la battaglia di Losno, assai famosa pel valore mostrato dai soldati repubblicani, e per la perizia dei generali loro, specialmente di Massena, che ebbe la principal gloria di questo fatto. Era la fronte dei Francesi in tal modo ordinata che , posando con l'ala dritta sulla rocca del Borghetto, bagnata dal mare, e passando per Zuccarello o per Castelvecchio, dov'era la battaglia, andava colla sinistro a

terminarsi sui monti che sono in prospetto di quelli della Pianeta e del San 1735 Bernardo per alla via verso Garessio, Reggevano la destra Scherer, che aveva con sè i soldati dei Pirenei, ed Augereau, che gli aveva condotti; la mezza Massena, la sinistra Serrurier. I confederati stavano schierati di modo che l'ala loro da mano manca, governata da Wallis, occupava Loano, la battaglia condotta da Argenteau Roccabarbena, e la destra composta in gran parte di Piemontesi, e retta da Colli, si stendeva sui monti della Pianeta e del San Bernardo . Parendo a Devins che tutti questi siti forti non bastassero ad assicurarlo, aveva, come guardie avanzate, fatto tre campi forti. due Innanzi a Loano, sulla cima di tre monticelli, muniti di trincee e d'artiglierie, e nella terra di Toirano; un terzo, per la sicurezza della mezgana, più insù a Campo di Pietra. Ma come prudente capitano, prevedendo gli accidenti sinistri , aveva munito di genti e d'artiglierie , dietro il corpo di mezzo, non solamente Barnidetto e Montecalvo, ma ancora più dietro, qual ultimo presidio e schiera soccorrevole, i monti di Melogno e di Settenani . Per tal modo si vede che Devins aveva ottimamente preveduto donde doveva venire il pericolo, e provvedutovi ancora efficacemente; ma quello che poco dopo succedette, dimostrò quanto sia vero che non vale buon consiglio solo contro buon consiglio aiutato da un sopraeminente valore. Resta però che l'infelice uscita della battaglia di Loano non dee imputarsi al generalissimo austriaco, ma bene si vedrà se i posteri non potranno con ragione accagionarne Argenteau, il quale, o pon istando sulla debita guardia prima dol pericolo, o perdutosi di consiglio quando ei sopravenne, manco tanto di valore, quanto aveva Devins abbondato di prudenza. Separava i due eserciti una valle profonda, il cui fondo bagna il piccolo fiumicello che corre tra Loano ed Albenga. Il giorno 47 novembre, per riconoscere i luoghi e per assaggiar l'inimico, Massena commise al generale Charlet, che assaltasse il posto di Campo di Pietra, il quale, sostenuto un furioso urto, si arrese. Questa fazione, terribile presagio di battaglie più gravi, ed indizio probabile di quanto i Francesi avevano in animo di fare, non tenne tanto avvertito Argenteau, che pensasse a starsene avvisatamente. Era la notte dei 22 novembre, quando Massena, raunati i suoi, così lor disse : -

« Soldat, il ricordare valore a voi, fora, situtosto Inglusta diffidenza, che giusta incorgiomento; basse sempe per animera i vincere, il mostravi dove, fosse il nemico. Ora quantunque pià numeraso di voi, si ò riparato alle rupi, consessande in tal modo coi fatti più che con le parele, cho ei non può stare a petto vostro. Ma che rupi o quali precipitz possono trattenere i soldati della Repubblica 7 voi vinceste que les IApi, voi di Appendine, già più volte, e costoro, nuovi compagni vostri, vinsero i Frenei: vincare cest i soldati di Spagna, voi vinceste quel di Sardegas e di Imperio. con il ma Sardegas e di Imperio continuano da affrostavi; per voi un'al difficiali con la con l'italia, come fa la vintera lero paec cen la Spagna, Questi utilini re, non anora fatti accordi dalle scontitte, esano, con l'armi impugnate, stare a froste della. Repubblica; ma vol provota loro con l'opere, che nissun re può stare armato contro di noi; e, poichè aspettano l'estremo cimento, fute che essos sia l'estremo per loro. »

Era Massena piccolo di corpo, ma di animo e di volto vivacissimo, e e perciò abile ad inspirar impeto nel soldato francese, già per sò stesso tunto impetuoso. Perciò alle sue parole maravigliosamente incitati, givano con

BOTTA AL 494\$. 47

1795 grandissimo ardimento per quei dirupi, essendo la notte oscurissima, e fatta più oscura da un tempo tempestoso. Era intento di Massena, come si era accordato con Scherer, di urtare nel mezzo dei confederati, di romperlo, e, separando gli Austriaci dai Piemontesi, con impadronirsi dei sommi gioghi dei monti per. Bardinetto, Montecalvo o Melogno, di farsi strada ad un tempo a calarsi alle spalle dell'ala sinistra, che avrebbe dovuto od arrendersi o fuggire alla dirotta. Dovevano secondare questa fazione, a diritta Scherer, con un assalto forte contro Loano, Serrurier con un assalto più molle contro il San Bernardo. Appariva appena il giorno dei 23 novembre, che Massena assaliva da due bande con una foga incredibile, il campo di Roccabarbena. Accorrevano a quest' accidente impensato gli ufficiali tedeschi ai luoghi loro, e già trovarono qualche titubazione e scompiglio nella ordinanza loro. La qual cosa dimostra l'inconsiderazione di Argenteau, che, non avendo presentito, come era facile, quella tempesta, aveva permesso che gli ufficiali si allontanassero dai loro soldati . Si aggiunse un altre infortunio, e fu che Devins, afflitto da grave malattia, e reso inabile al comundare, si era condotto instando la battaglia, da Finale a Novi, con lasciare la direzione suprema dell'esercito a Wallis. Intanto ardeva la zuffa a Roccabarbena. Labarpe e Charlet, che davano la batteria, con molto valore insistendo. tanto fecero che, superata ogni resistenza, cacciarono il nemico, che si ritirava, andando a farsi forte a Bardinetto. Quivi nacque un nuovo e terribile combattimento; perchè i confederati, riavutisi da quel primo terrore, vi si difendevano gagliardamente, e dal canto suo fulminava con tutte le forze Massena, giudicando che dalla prestezza del combattere dipendesse del tutto la vittoria. Finalmente dopo molte ferite e molte morti da ambe le parti prevalse la virtù dei repubblicani : entrati forzatamente in Bardinetto, uccisero quanti resistevano, presero quanti non poterono fuggire, e s'impadronirono di tutte le artiglierie. Ritiraronsi sconcertate e sconnesse, a modo più di fuga che di ritirata, le reliquie dei confederati, per luoghi erti e scoscesi. verso Bagnasco, sulla sinistra sponda del Tanaro, Nè bastando all'intento ed all'impeto smisurato di Massena l'acquisto di Bardinetto, mandava a Cervoni, s'impadronisse di Melogno; ed al colonnello Suchet, pigliasse Montecalvo, luozo arido e quasi inaccessibile. Ebbero queste due fazioni il fine che Massena si era proposto; in tal modo non solo fu prostrata tutta la mezzana dei confederati, ma fu fatto abilità ai francesi di calarsi verso il mare alte spalle dell' alt sinistra . Il quale fatto, coi precedenti, fece del tutto piegar le sorti in favor dei repubblicani . Certamente Argenteau non diede pruova di previdenza prima del fatto, nè di avvedutezza e di cestanza nel combattimento, nè il corpo di mezzo fece quella resistenza che, per la forza dei luoghi e pel numero dei soldati e delle artiglierie, si era Devins di lui promesso. Na perchè la sinistra dei confederati non recuperasse quello che la mezza aveva perduto, Scherer fatto dar dentro fortemente ai tre monticelli fortificati avanti a Loone ed alla forte terra di Toirano, gli superava, Nei quali fatti , ajutati anche da tiri di alcune navi francesi che si erano accostate al lido tra Loano e Finale, acquistarono buon nome i generali Augereuu e Victor. Allera, tra per questo e per essersi Suchet, ricevuto un rinforzo di tre grossi battaglioni mandati da Scherer, calato correndo alle spalle loro, si ritiravano i confederati verso Finale, seguitati dai repubblicani a pressa a pressa. Serrurier, vedute le vittorie della mezzana e della destra parte de suoi , insisteva più vivamente contro il fianco destro del nemico, e cueciato da tutti i siti, lo costringeva a ripararsi nel campo trincerato di Ceva, 1786 dove giungevano altresì i residue lacerati è sharagliati della squadra d'Argenteau. Così l'ala sinistra dei confederati si ritirava, non senza scompiglio, e, seguitata dai Francesi sul littorale verso Savona; la mezzana, del tutto rotta, se n'era fuggita; la destra, più intiera, si era accostata al forte di Ceva. Scese intanto la notte, e conchiuse l'affanneso giorne. Surse con lei temporale orribile, misto di pioggia dirotta e di grandine impetuosa; serenarono i Francesi nei luoghi conquistati. Ma non così tosto appariva l'alba del giorno sezuente, che, condotti da Augereau, si misero di nuovo a seguitare velocemente quella parte dei confederati che si ritirava pel littorale, e già là giungevano, con far di molti prigionieri. Ne qui si contenue l'infortunio dei vinti, perchè Massena che stava continuamente alla vista di tutto, avvisando quello che era, cioè che il nemico, dopo di essere passato per Finale, volesse ritirarsi pel monte San Giacomo, era comparso improvvisamente a Gora sul ciglione della valle di Finale, e da una parte mandava una prima squadra ad assaltare il cedente nemico, dall'altra ne spediva una seconda, affinchè occupasse celeremente San Giacomo. In questo modo la sinistra degli alleati, per la rotta improvvisa della mezza, pressata da fronte, sul fianco ed alle spalle, non aveva altro rimedio che la sollecita fuga; alla quale quei luoghi montagnosi, pieni di tragetti e di sentieri reconditi, davano molto favore. Chi si potè salvare, andò a far la massa in Acqui, dove i capi attendevano a raccorre e riordinare le compagnie dissipate, chi non potè, cadde in balla del vincitore. Tutte le artiglierie, gran parte delle bagaglie e delle munizioni, il curreggio quasi tutto, rendettero più lieta la fortuna dei repubblicani. Andavano a svernare in Vado ed in Savona, padroni del tutto della Riviera di Ponente, e minacciando con la presenza, vicine calamità all'Italia.

Oscurarono lo splendore di questa vittoria le ruberie, i saccheggi, e perfino i violamenti delle miserande donne, commessi dai repubblicani sul genovese territorio. Levossene un grido per tutta Italia, che, spaventata, aspettava eli estremi danni . Volle Scherer frenare tanto furore . Pubblicava che farebbe morire chi continuasse. Prese anche l'ultimo supplizio de più rel. Ma non udivano l'imperio dei capitani : e nè le minacce, nè i supplizi spegnevano la scelerata rabbia. Certamente non erano la questo i repubblicani scusabili, perciocchè niuna cosa può scusare si eccessive enormità. Pure, erano stremi di ogni vettovaglia e d'ogni fornimento, la fame e la nudità sono pur troppo male consigliere ad ogni opera più brutta. Ma i tedeschi e quando vennero sulla riviera, passando pei territori del Piemonte, loro alleato, massime in quei del Cairo e del Dego, e quando se ne andarono dopo la rotta di Loano, quantunque fossero forniti abbondantemente di ogni cosa necessaria al vivere di soldato, commisero pari, e forse più nefandi eccessi. Così l'Italia, lacerata dagli amici, lacerata dai nemici, in preda al furore tedesco, in preda al furore francese, mostrava quale sia la condizione di chi alletta con la bellezza, e non può difendersi con la forza.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO SESTO

SONNARIO

Pratiche per la pace tenute in Basilea . Sono infruttuose , e perchè . Si prepara da ambe le parti la guerra d'Italia . Beaulieu , surrogalo a Devins nel comando dei confederati, e perchè. Instanze del Direttorio di Francia presso ai Veneziani, perchè facciano uscire dai loro Stati il conte di Lilla: debolezza del senato veneziano. Nobile condotta del conte in sì dolorozo accidente. Buonaparte, surrogato a Scherer nel comando dei repubblicani, e perchè; sue qualità. Situazione delle sue genti. Sono giunti i tempi fatali, e s'incominciano le ostilità. Battaglia di Montenotte seguita addi 10, 11, e 12, aprile del 1796. Buonaparte separa gli Austriaci dai Piemontesi. Fatto di Coseria. Furiosissima battaglia di Magliani, che i Francesi chiamano di Millesimo, e che fu combattula il di 43 aprile. Bellissimo fatto d'armi del colonnello austriaco Wukassovich al Dego . Generosi lamenti di alcuni generali e capi di truppa francese sugli eccessi commessi dai loro soldati. Buonaparte si volta contro i Piemontesi. Varii fatti d'arme, specialmente quello di Mondovì. Il generale repubblicano stimola i novatori del Piemonte; sommossa d' Alba. Buonaparte arriva a Cherasco; Colli, generale del re, si rilira a Carignano. Discussioni nel consiglio regio. Tregua di Cherasco . Bando grandiloguo di Buonaparte a' suoi soldati . Pace tra il re di Surdegna e la repubblica di Francia, conclusa a Parigi, il di 45 maggio del 1796. Buonaparte perseguita Beaulieu, lo inganna e passa il Po a Piacenza, Battaglia di Fombio e di Codogno, Battaglia sanguinosissima del ponte di Lodi, accaduta addi 40 di maggio. Beaulieu si ritira al Mincio . L'arciduca lascia Milano . Qualità dei Milanesi . Massena entra il primo in Milano, poi Buonaparte. Umori diversi in detta città. Discorsi di Buonaparte . Suo secondo bando grandiloquo ai soldati . Terrori d' Italia .

A questo tempo avendo i collegati pruovato con moto danno loro qual dara impresa fosse l'affontaria con quegli andaci espublicianni di Francia, si consigliarmo di voler dimostrare inclinazione alla concordia, e parre avanti alcune proposizioni d'accordo, si per avere più giustificata caglone di continuar a combattere, se i repubblicani ricussasero, e si per aver comodità di respirare e di aspettare il benefizio del tempo, sa accettassero : e poiche la guerra era divenuta tanto pericolosa, si risdivettero a sperimentare se la poce apportasse condizioni di meggior sicureza. Per la qual cosa penasrono a tentare la disposizione del Direttorio di Francia con introdurre qualche 1796 negoziato a Basilea, città neutrale, e già famosa per le due paci di Prussia e di Spagna. Siccome pol l'Inzhilterra era l'anima di tutta la mole, così da questa ed a nome di tutti procedettero le profferte. Scriveva il di 8 marzo Wickam, ministro d'Inghilterra appresso ai canteni Svizzeri, a Barthelemi, ministro di Francia, ch'egli aveva comandamento di fargli a sapere che la sua corte desiderava di restare informata se la Francia aveva inclinazione a negoziare con Sua Maestà e co' suoi alleati a fine di venire ad una pace generale, stipulata con giusti e convenienti termini : se a ciò si risolvesse la Francia, mandasse ministri ad un congresso da convocarsi in quel luogo che più sarebbe stimato conveniente da ambe le parti. Desiderava altresì sapere quali fossero i generali fondamenti della concordia che piacesse al Direttorio di proporre, affinchè si potesse esaminare se fossero accettabili, o finalmente, se i mezzi pronosti non fossero accettati, quali altri avesse a proporre per trovare qualche modo d'onesta composizione. Questa proposta, la qual era del tutto conforme ai modi soliti a usarsi fra i principi . e che non aveva in sè cosa che potesse offendere l'animo del Direttorio , fu molto risentitamente udita da lui, e diede principio a quel costume dottorale e loquace di quei governi repubblicani ed imperiali di Francia, di voler insegnare in casa altrui, come se meglio non conoscesse i fatti propri chi gli governa, di chi non gli governa. Quindi nacque altresì quell'uso affatto insolito di dar consigli, o ad un amico, o ad un nemico, e di convertire in cagione di guerra il rifiuto di seguitarli; uso veramente cnorme, perchè fa giudice della causa una sola delle parti, rende dubbiosa la giustizia, mette la parte contraria nella necessità di vincere o di perire, ed opera che la guerra dipenda in tutto dal capriccio e dall' ambizione di un solo . Il Direttorio comandava a Barthelemi che rispondesse, desiderare lui la pace, ma desiderarla giusta, onorevole e ferma; avrebbe udito volentieri le proposto, se quel dire di Wickam di non aver autorità di negoziare non desse sospetto intorno alla sincerità inglese. Infatti se incominciasse l'Inghilterra (quest'erano le parole dottorali del Direttorio) a conoscere i veri interessi suoi, se bramasse aprirsi di nuovo la strada all'abbondanza ed alla prosperità, se con buona fede richiedesse di pace, a che fine, con quale consiglio proporre un congresso, mezzo non mai terminabile d'accordo? Perchè con termini tanto generali e sì poco definiti, domandare alla Francia, proponesse ella un altro modo per arrivare alla concordia? Non mostrar con questo, voler solo il governo inglese con queste prime offerte, acquistar per se quel favore che sempre accompagna chi prima mette fuori quelle gioconde parole di pace? La speranza che abbiano ad essere senza frutto, non vedersi forse mescolata con loro? Ma quale di questo fosse la verità, convenirsi alla sincerità del Direttorio il palesare apertamente a quali patti ei potrebbe consentire agli accordi: vietare la costituzione della Repubblica, che niun paese di quelli che erano stati incorporati al suo territorio, da lui si scorporasse: delle altre conquiste si negozierebbe. Qui parimente ebbe principio quel metodo veramente incomportabile, usoto dai governi che per vent'anni l'uno all'altro succedettere in Francia, di volere che una legge politica interna diventasse legge politica esterna ed obbligatoria pei forestieri.

Rispose l'Inghilterra, anche a nome di tutti i confederati non poter consentire ad una condizione tanto insolita, nè altro mezzo restare se non quello di continuare in una giusta e necessaria guerra. Cos non si seguitò 1336 più questa ragionamento, e svanirono le speranze di pace concette dalle profferte di Basilea. Diedene l'Inghilterra avviso a tutte le potenze confederate, coi soliti conforti dei sussidii pecunarii, e col for vedere ehe ove la pace era impossibile, si rendeva necessario l'usar la guerra con tutti gli sforzi che maggiori si potessero fare. Ognuno aveva gli occhi volti al re di Sardegna, il quale, già perduto mezzo lo Stato, e prostrate le difese del restante, si vedeva vicino ad essere prima condotto all'ultima rovina, che la guerra incominciasse pure a rumoreggiare su i confini dei suoi alleati . Conoscevano questi la costanza del re, ma dubitavano che nel prossimo urto dell'armi, se le battaglie fossero riuscite infelicemente, ed i repubblicani si facessero strada nel cuore del Piemente, si sarebbe forse alienato da loro, sperando di ricompensare con gli ajuti di Francia, a danno ed a pregiudizio di alcuno fra i ennfederati, quello che, non ostante gli aiuti loro, aveva perduto. Tentarono adunque il re, ammonendolo che si dichiarasse, quali sarebbero i suoi pensieri se, per un sinistro di guerra, i Francesi irrompessero nelle pianure piemontesi. Ridntto a queste strette, rispose animosamente Vittorio, mandando anche in questo proposito lettere eircolari a tutti i principi, ehe correrebbe con loro la medesama fortuna, che persisterebbe nella fede, che non sarebbe per abbandonare la sua eongiunzione: non dubitassero che i fatti non fossero per eorrispondere alla prontezza dell' animo.

L'Austria intanto, veduto ehe i tempi estremi erano giunti per lei in Italia, mandava a governare le genti, invece del Devins, più prudente che ardito capitano, ed anche sceniato di reputazione per le recenti sconfitte, il generale Beaulieu, il quale, quantunque già molt'oltre con gli anni, era animoso, vivace, ed abile per questo di stare a fronte a quella furia francese, che meglio si può vincere col prevenirla ehe coll'aspettarla. Nè maneava in lui la esperienza dei fatti di guerra, essendosi già molto esereitato, nè senza gloria, nelle guerre di Fiandra. Ma, quantunque fossero in Beaulieu le qualità più necessarie in un buon capitano, maneava in lui la cognizione dei luoghi, non avendo mai guerreggiato in Italia, nè portò con sè tante forze, quante gli erano state promesse: perchè i sussidii austriaci in Piemonte, quando prima in quest' anno s'incominciò a menar le mani, ascendevano forse a trentamila, ma certamente forse non passavano quarantamila soldati, numero non sufficiente a difendere, non che ad offendere. Del qual fatto quale ne sia stata la cagione o lentezza o necessità, certo è bene cho l'opera non fu eguale al pericoln. Oltre a ciò, sebbene a Beaulieu, quando fu chiamato generalissimo dei Tedeschi in Italia , fosse stato promesso che sarebbe rivocato Argenteau, che, per difetto n d'animo o di mente, era stato cagione d'infelici eventi nella riviera di Genova , nondimeno l' aveva trovato ancora , non senza sdegno, non solo presente all'esercito, ma ancora rettore di una forte divisione di soldati: il che a lui, ehe era consideratore delle cose future, diede sinistro presagio, parendogli che a voler ehe i soldati vincano, importi il prepor loro capitani vineitori. Nè Beaulieu medesimo era tale ehe potesse convenientemente governare capitani e genti di diverse lingue e di diverse nazioni, tenendo più del guerriero che del cortigiano, per guisa che, più temuto che amato dai suoi e dai forestieri , era piuttosto obbedito per forza che per volontà. Nè i pobili Piemontesi, che seutivano molto altamente di loro medesimi, lo avevano a grado. S'aggiunse a tutto, che, sebbene si fosse ordinato che i Piemontesi dovessero in tutto accordarsi e cooperare

con gli Austriaci, e questi coi Piemontesi, tuttavia l'esercito regio non ob- cas bediva a Beaulieu , ma era retto sovranamente da Colli, al quale non mancava nè perizia nè virtu militare, ma non viveva concorde col capitano austriaco. Ouesto fu cazione che , contuttochè i due generali operassero di concerto . nei partiti dubbii però, dove aveva gran parte la propria opinione, l'uno non secondava l'altro, nè l'altro l'uno, quanto la gravità del caso avrebbe richiesto. Con queste mancanze, mali umori e semi di debole concordia, s'incominciò dalla parte dei confederati una guerra gravissima, nella quale si proponevano, deposte oramai le speranze di fare impressione in Francia, come falsamente si erano persuasi, di far di modo che almeno l'Italia si preservasse dalla inondazione francese. Erano per tale guisa ordinati i confederati, che la loro ala sinistra, partendo dalla Scrivia nella vicinanza di Serravalle, si distendeva sino alla destra sponda della Bormida. Quivi incominciava ad aver le stanze il corno sinistro dei Piemontesi, che traversando quelle montagne, si prolungava fino alla Stura, con assicurare Ceva e Mondovi con grossi presidii, e con appoggiarsi coll'estremità del corno destro alla forte città di Cuneo. Le genti più leggieri munivano i passi più alti delle montagne, ed un campo era stato fatto con forti trincee, ed in luogo eminente verso Lesegno per la sicurezza del forte di Ceva. Ma siccome quello di cui stavano in maggior gelosia gli Austriaci, erano le possessioni loro in Lombardia, così si erano molto ingrossati nei contorni di Alessandria e di Tortona, e verso l'estrenio corno loro, occupando per tal modo con molte forze le due strade che da Genova accennano al Milanese, una per Novi, l'altra per Bobbio. Avrebbero desiderato, per maggior sicurezza delle cose loro, avere in mano la fortezza di Tortona, e ne fecero anche richiesta: ma ciò fu loro con la solita costanza dinegato dal re, il quale, ancorchè posto nell'ultima necessità, volle non ostante, quanto potè, in propria balia conservarsi. Tal era adunque la condizione dei tempi, che il re di Sardegna combatteva per la salute sua e ne andava tutto lo Stato, l' Imperador d'Alemagna per le sue possessioni del Milanese e del Mantovano, il re di Napoli per la preservazione d'Italia, il papa per l'autorità della Santa Sede e per l'incolumità della religione : Venezia sperava nella neutralità senz'armi . Genova nella neutralità con armi, Toscana nella consanguineità coll' Austria e nell'amicizia colla Francia, Parma e Modena, nè in pace nè in guerra, dipendevano in tutto dagli accidenti.

Risoluzione principalissima dei reggiori francesi era di far potente impresa per invadere l'Itala, el al questo fine indirizzavano tutti i possieri loro. A questo si muovevano, non solo pel desiderio di pascere l'escretto in un puese riceo di anorasi inatto, ma eziandio per la spornaza che alla fama, di un tanto fatto, e per lo scompiglio che ne sarebbe nato tanto in Italia quanto in Grannaini, a sisrebbero manifestati a favor lero in tutte od in alcane corti d'Europa cambiamenti d'importanza. Più special fine loro in tutto questo era sil ocutrisquere l'importanza. Più special fine loro in tutto questo era sil ocutrisquere l'importanza. Più special fine loro in utto questo era sil ocutrisquero l'importanza. Più special fine loro in quel principa ini incambio dei Prassi Bassi, che ad ogni modo volevano quel principa ini incambio dei Prassi Bassi, che ad ogni modo volevano fosse: la casa d'Astartia, tanto nobile e tanto potente, sforzata alla poce con la Repubblica, non solo i potentati minori, ma anche i più gressi surriboro facilimente venuti ancor erasi agli acconti. A questo primario disegno subortiumono tutti i penatire i tutte le risolationi lovo, del modo, o fosse di forza o

1796 fosse fraude, non si curavano. Al che se avessero posto mente le repubbliche di Genova e di Venezia, non avrebbero aspettato gli estremi casi per fare risoluzioni forti in salute loro. Venezia particolarmente pericolava, siccome contigua agli Stati dell'imperatore : perchè, se si voleva dar il Milanese al re di Sardegna per farlo correre contro l'Austria, si volevano anche dare tutti o parte degli Stati veneziani all'imperatore per farlo risolvere agli accordi. Di ciò non dubbii segni ebbero, molto innanzi che la cosa si manifestasse coll'ultimo precipizio, i ministri di Venezia in Basilea, in Vienna ed in Parigi, e ne avvisarono il governo. Parlava per verità il governo francese, parlavano i suoi agenti per ambagi e con parole tronche, ma non si che la volontà nemica non vi comparisse dentro ch'aramente, e molto ancora più chiaramente il medesimo disegno si vedeva spiegato nelle gazzette parigine, che più dipendevano dal governo. Siccome poi, quando si vuol perdere qualchedano, e's'incomincia a fargli proposte disonorevoli. per la speranza di rifluto, preteste di ostilità, così uscirono con richiedere Venezia che scacciosse da' suoi Stati il conte di Lilla; il quale, sotto tutela del diritto delle genti, e sotto quella ancor più sacra dell' infortunio , se ne riposava solitariamente a Verona. Poco importava al governo repubblicano di Francia, che il conte se ne stesse negli Stati veneziani : che anzi gl'importava che vi stesse piuttosto che altrove : perchè se era pericoloso per quel governo che dimorasse in paese non solamente neutrale, ma ancora alieno dal tentar novità in favore di lui, assai più pericoloso sarebbe stato se si fosse condotto od all'esercito del principe di Condè o negli Stati delle potenze in guerra con la Francia. Ma la domanda di farlo uscire era appicco di guerela. non testimonio di timore. Quantunque il conte di Lilla, dopo la morte di Luigi XVII avesse assunto la dignità reale, e fosse in grado di re tenuto dai fuorusciti francesi, dal ministro di Spagna Lascasas, dal ministro di Russia Mardinof, e dal ministro d' Inghilterra Macartney, che appresso a lui era stato mandato appositamente dal re Giorgio, il Senato veneziano non l'aveva mai riconosciuto pubblicamente nè trattato da re. Chè anzi interpose ogni diligenza, perchè mentre sul territorio della Repubblica dimorasse. non usasse apertamente atti che l'autorità sovrana dinotassero. Al che il conte rispose con nobile condiscendenza, vivendosene assai ritiratamente in una villa del conte di Gazola: nel qual contegno egli tanto abbondava, che nè pubblicò con le stampe della veneta repubblica, nè datò di Verona il manifesto che fece, nella sua esaltazione, alla nazione francese; che se poi nelle sue azioni segrete ed in privato teneva pratiche, che certo teneva, per ricuperare l'antico seggio de suoi maggiori, non si vede come ciò si potesse imputare alla repubblica di Venezia.

Gran maravigla farebbe in questo caso, se non si sapessero le cagioni, lo sdegno del Direttorio di Francia; perchà, mentre superbamente comandava al senato veneziano che allocatansee da suoi dominii il conte di Lilla, sopportava molto pazientemente che l'ambaseiator di Sipogna Lascossa riconoscesse si conte come re di Francia, e con lui, come col re di Francia, ci affari pubblici trattasse; il che era di ben altra importanza che il d'are ricovero ad un principe infelice e perseguitato. Ma la Sipogna era più potente di Venezia, nè si poteva dare in preda a nissuno in compenso di Stati rapiti. Scriveva il primo marzo, in nome e per ordine del Direttorio, il ministro degli affari esteri Carlo Delacroix al nobile Quenni in Parigi, che poichè Lugi Stanisla Savereo non avera dubitato di operare in qualità di re di Francia.

sul territorio della repubblica di Venezia, si era reso indegno dell'asilo 1790 concedutogli dalla umanità del Senato: richiedeva pertanto e domandava fossene privato, e gli si dosse bando da tutti i territori veneziani: non esser questo, aggiungeva, caso di neutralità; la neutralità potersi osservare fra potenze reali ed armate: non fra un re immaginario ed una repubblica felicemente stabilita, che può, che sa, se ho a dirla con lo stilaccio di quei tempi, spiegare una energia e delle forze reali per farsi rispettare. Nel che si può notare, che non si vede che cosa importasse l'avere energia e forze grandi, al punto della quistione di cui qui si trattava .

Ma; tornando al nostro proposito, essendo posto in Scnato il partito, se dovesse la Repubblica adempire la richiesta del governo francese, ancorachè il procurator Pesaro generosamente contrastasse, ricordando con parole gravissime alla Repubblica la bruttezza del fatto, e l'antica generosità di Venezia, fu vinto con centocinquantasei voti favorevoli e quarantasette contrari . Orarono in questo fatto contro la opinione del Pesaro i savi dei consiglio Alessandro Marcello, Niccolò Foscarini e Pietro Zeno, rappresentando che la pietà verso un principe forestiero non doveva più operare negli animi dei Padri, che la carità verso la patria. Brutta certamente e vituperosa deliberazione del Senato fu guesta, nè ad alcuno modo scusabile, e tanto meno, quanto si vedeva chiaramente che il vituperio non avrebbe bastato a partorir solute : nè varrebbe a diminuir la vergogna l'esempio di Luigi XV re di Francia, il quale, stretto da nissuna necessità, non abborrì dal bandire a petizione dell' Inghilterra, dai suoi Stati il principe Edoardo, pretendente; perchè i re possono ben dare coi loro esempio, maggior forza all'onesto, ma non onestare il disonesto; imperciocchè, se gli uomini non sono fiere, ma nomini, havvi fra di loro una legge del giusto e dell'onesto, anteriore e divina, cul nè la forza nè i capricci dei potenti possono invalidare: e se i contemporanei gli adulano, i posteriori gli notano d'infamia. Tanto è forte nelle umane menti la impressione di quella divina legge.

Si commise al tribunale degli inquisitori di Stato l'esecuzione del partito

preso dal Senato. Delegossi a far l'ufficio di segretario Giuseppe Gradenigo ed il marchese Cario. Introdotti nelle stanze del conte, che per uomo a posta era stato avvisato da Venezia dal conte d'Entraigues del successo delle cose, ed al cospetto suo venuti, eseguiron quello che dalla Signoria era stata loro comandato. A talo annunzio rispose gravemente partirebbe, ma per forza; se gli portasse intanto il·libro d'Oro; cancellerebbe di sua mano il nome dei Borboni ; se gli restituisse l'armatura di Enrico IV, suo glorioso avolo, data in dono aila Repubblica. Nè parendogli più dignità il dimorar più dungamente in un dominio che, per debolezza, obbediva ai comandamenti degli uccisori del suo fratello, se ne partiva senza dilazione e, sotto nome del conte di Grosbois, si condusse all'esercito dei francesi fuorusciti a Friburgo in Brisgovia - Innanzi però che partisso, fece mandato al ministro di Russia appresso al Senato, acciocchè in vece sua cancelfasse sul libro d'Oro il nome dei Borboni, e l'armatura di Enrico in deposito ricevesse. Al tempo medesimo gli rammentava che, per la fede e l'affezione che aveva posto in lui, gli affidava quanto di più caro e di più prezioso aveva, e quest'era il ritratto del re suo fratello. Gli ricordava infine, e gli raccomandava i suoi sudditi fedeli, particolarmento il conte d' Entraigues, che nel dominio dei Veneziani rimanevano. Così partiva con tenta dignità da Verona, con quanta modestia vi era vissuto, e, partendo,

BOTTA AL 1814.

17.6 fece un pietoso ufficio verso il re suo fratello e verso coloro che, per affezione alla sua persona ed al nome reale, si erano fatti partecipi del suo esilio.

Intanto per gli uffizi fatti per ordine del Senato dai ministri veneti presso le corti d'Europa, massimamente presso l'imperatrice delle Bussie, che con più caldezza degli altri procedeva in favore del conte, si acquetò il negozio del libro d'Oro e dell'armatura d'Enrico.

Oggimai si appropinguavano le calamità d'Italia. La tirannide sotto nome di libertà, la rapina sotto nome di generosità, un concitare i poveri ed uno spogliare i ricchi, un gridare contro la nobiltà pubblicamente, ed un adularla privatamente, un far uso degli amatori della libertà e disprezzarli . un incitarli contro i re, ed un perseguitarli per piacere ai re; il nome di libertà usato come mezzo di potenza, non come mezzo di felicità, un lodarla con parole ed un vituperaria coi fatti , le più sante cose antiche stuprate per derisione o per ladroneccio, le più sante cose moderne fatte vili da un'orribile accompagnatura, un rubar di Monti di Pietà, uno spogliar di chiese, un guastar palazzi di ricchi, un incendere casolari di poveri, ciò che la licenza militare ha di più atroce, ciò che l'inganno ha di più perfido, ciò che la prepotenza ha di più insolente, un furor tedesco chiamato da una furia francese, una furia francese chiamata da un furore tedesco conculcata hanno e desolata in fondo la miseranda Italia tutta. Ne più si vanti ella d'esser bella, o il giardino d'Europa, o come la chlamavano, la terra classica delle arti; poiche tali doti, se pur vere sono, che pur troppo sono, non la fecero segno di rispetto, ma sì di preda e di derisione. E quel che debb' essere di rammarico, e di dolore perpetuo cagione, si è , che spiriti alti e generosi quasi innumerabili, sì d'Italia che di Francia, reputando dono inestimabile la libertà, come ella è veramente, presi alle belle parole e dominati continuamente da una dolce illusione fantastica, aiutarono coi detti, con le scritture e coi fatti quell'inganno che altri tendeva di proposito deliberato, col fine di soddisfare ad immense cupidità. Cosi la libertà, la quale altro non è che l'esecuzione puntuale di leggi civili, giuste, ed eguali per tutti, diventò odiosa agli uomini italiani , a cagione delle opere ree di coloro che si vantavano di darla: e le parole degli uomini 'illibati, si francesi che italiani, i quali la predicavano, perdettero appresso ai popoli ogni autorità; perche eglino, offesi gravemente nelle sostanze, nelle persone, e soggetti ad una inconsueta insolenza di soldati, non sapevano purgarla da quel scellerato connubio. Certamente i governi italiani di quei tempi non erano perfetti, ma erano almeno sopportabili per la consuetudine, e il divenivano ogni giorno di vantaggio per le riforme, che per la forza del secolo vi si andavano dai reggitori dei popoli facendo. Ma che il dominio sregolato militare sia migliore di loro, chi potrà mantenere? Dicevano alcuni, e dicono tuttavia, che da quel male doveva nascere un bene: ma io so che gli uomini non hanno tanta pazienza, e fu pur anche la pazienza lunga. Così perì non solo le libertà, ma contaminossi la fama stessa di lei; e se un benigno risguardo dei cieli non aiuta l'umana generazione in Europa, temo assai che l'esempio o la ricordanza delle cose fatte in Italia sotto colore di libertà. siano ostacolo insuperabile alla fondazione di lei .

Era risoluzione irrevocabile del governo francese in quest'anno di tentare le cose d'Italia, di aprirvisi l'adito forzatamente, e di correrta con eserciti vittoriosi. Erano i pensieri maturi, le vie spianate, le armi pronte, gli animi dei soldati accesi, la fame stessa, che gli termentava sugli sterdii Appennini, gli stimolava a far impeto in un paese abbondante in fatto, abbondantissimo 1796 per fama . A reggere tanta mole , poiche, giusta l'opinione di quel governo. dall' esito dell' armi usate in Italia dipendeva in tutto la fortuna dell' europea guerra, mancava un generale capace di mente, invitto d'animo, c d'audacia pari alle difficoltà che si prevedeveno . Pareva che Scherer non fosse uomo da poter sostenere peso tanto forte, quantunque il suo nomo fosse chiaro per la fresca vittoria di Loano, ed il primo disegno d'invadere l'Italia. frutto del suo ingegno. Fecero adunque avviso di mandare la magnifica impresa al generale Buonaparte, giovane già in nome di buon guerricro per le cose fatte a Tolone e nella Riviera. Presentendo egli, per la vastità e la forza dell'animo suo quello che fosse capace di fare, quantunque di natura superbissima ed insofferente fosse, non cessava di sollecitare e d'infestare con tenacissima perseveranza e con preghiere continue il D.rettorio affinche gli commettesse la condotta dell' italiana guerra . Militavano anche a suo favore alcuni motivi segreti, che si spiegheranno in progresso, i quali , se non sarebbero piaciuti a Carnot ed a Lareveillere Lepcaux , quinqueviri, che gl'ignoravano, piacevano a Barras, altro quinqueviro, che, sotto spezie di repubblicano forte, nutriva pensieri del tutto diversi. A questo si aggiunse un matrimonio ch'ei fece, grato a Barras, sposandosi con Giuseppina, d'età maggiore di lui, e moglie che era stata di Alessandro

Beauharnais. Adunque a Buonaporte, giovane d'ingegno smisurato e di cupidità ardentissima di dominio, fu commessa da chi reggeva la Francia, in iscambio di Scherer , l'opera di conquistar l'Italia . Nè così tosto ei giunse al governo dell' escreito italico, che mostrò quanto fosse nato per contandare; imperciocobè quando erano al campo Dumorbion, Kellerman e Schercr, molto famigliarmente viveano ed alla repubblicana coi generali subalterni; ma Buonaparte, quantunque fosse più giovane di tutti, si compose in maggior dignità, e non dimesticandosi con nissuno, pareva non più il primo fra gli uguali, ma bensi il superiore fra gl'inferiori. A questo si acconciarono facilmente Massena, Augereau, e gli altri capitani di maggior grido. Quindi nacque che i nodi dell'esercito viemaggiormente si restrinsero, furono i soldati più pazienti all' ubbidire, l'ordine più stabile, il concerto più perfetto. Si presagiva che da una mente grande e forte dovevano partorirsi effetti straordinarii , e s'augurava prospero evento al mirabile conato, nè mancavano i sussidi ad operar fortemente. Era l'esercito fiorito di ben cinquantamila combattenti, poveri sì d'arnese e penuriosi di vettovaglie, ma abbondanti di coraggio e forti di volontà; quel lusinghevole pensiero di correre come signori l'Italia, li rendeva ancor maggiori di loro medesimi, e già abbracciavano colle speranze la possessione di lei. Mandava il Direttorio al nuovo capitano, facesse quanto volcsse, purchè conculcasse l'Austriaco, il separasse dal Piemontese, sforzasse Genova a dar denaro e la fortezza di Gavi; se Genova non desse Gavi per amore, la prendesse per forza; instigasse i malevoll del Piemonte, acciocchè, o generalmente o particolarmente, insorgessero contro l'autorità regia; ciò per forza o per arte subdola; quel che segue per sete di rapina; conciossiache mandavagli, facesse una subita scorreria contro la casa di Loreto, onde ne fosse Italia atterrita, rapite le riccbezze ed involati i voti appesi dai fedeli in tanti secoli. Tanto era smisurata in quel governo la cupidità del rapire e del farc d'ogni erba fascio.

Reggevano l'ala dritta, che si distendeva insino a Voltri, Laharpe con Cervoni;

1

Const

1726 la battaglia Buonaparte, con a dritta Massena, a sin'stra Augerean; finalmente l'ala s nistra, che stava a fronte dei Piemontesi, Serrurier congiunto con Rusca... uomo di smisurato valore, che, lasciato il quieto esercizio dell'arte medica, si era molto volentieri mescolato nel fracusso dell'armi. Disegnava il generale repubblicano di far impeto contre la mezzana schiera dei confederati. acciocchè, rotta che ella fosse, potesse entrar di mezzo fra gli Austriaci ed i Piemontesi; conseguito questo intento, i primi si sarebbero ritirati nell' oltre Po, i secondi rincacciati nell'angusta pianura loro, avrebbero, come credeva, facilmente accettato gli accordi, separandosi dalla confederazione dell'imperatore. A questo fine, e sapendo che grandissima gelosia avevano gli Austriaci della loro sinistra , perchè la larga e comoda strada della Bocchetta accennava a Milano, aveva ordinato a Cervoni, occupasse con un corpo grosso Voltri. Oltre a questo, fece marciare da Savona un'altra forte squadra verso la montagna di Nostra Signora dell' Acqua Santa : strada che mette direttamente alla Bocchetta . Questa squadra conduceva con se molti pezzi d'artiglierie sì grosse che minute. Assai bene considerato era questo consiglio; perchè si poteva prevedere facilmente che Beaulieu, temendo per la Lombardia, avrebbe assottigliato la parte di mezzo per mandar gente ad ingrossar la sinistra, acciocche fosse in grado di star forte a preservare gli Stati propri dell' imperatore. Così più facilmente si sarebbe aperto l'adito ai repubblicani all'entrar di mezzo ai confederati. Fu certamente intenzione di Buonaparte di dar gelosia alla sinistra di Beaulien , perchè se fosse stata diversa, non sarebbe da commendarsi; perciocchè ed indeboliva in tale modo la sua mezzana appunto verso le strade più facili che portano a Savona : nè Voltri era luogo da potersi tenere, perchè e pel lido e per la montagna poteva agevolmente il nemico accostarsi ad assaltarlo. Bene non si può lodare dell'aver troppo indugiato ad occupare ed a fortificar Montenotte, che guarda la strada per al Dego, e che domina il luogo della Madonne di Savona: principal difesa dei Francesi sul mezzo loro: che se finalmente l'occupò e vi fece qualche riparo, che non fu prima degli 8 aprile, fu piuttosto consiglio di Massena che suo. Pertanto si vede che se lo stare a Voltri, era opportuno, quantunque non senza grave pericolo, il non stare a Montenotte era deguo di riprensione. E tanto maggior biasimo merita questa omissione del generalissimo di Francia . ch' ei sapeva che gli alleati si erano fatti molto grossi a Sassello; il che dava manifesto indizio ch'essi volessero, passando sotto Montenotte, condursi a Savona, e per tal modo tagliare in mezzo l'esercito repubblicano. La qual cosa fu chiaramente dimostrata dal successo delle cose.

Adunque erano giunti i tempi fatali per I Italia. Beaulieu, precipitoso di adace capitano, presentendo il disegno del nenico, poiché no ai raffreddava, anzi cresceva opsi giorno il romore delle preparazioni francesi, si 
era deliberato a prevenirio. Avver geli assembrato in Sassello una grossischera, composta di diccimila Austriaci e quattromila Piemontesi, bella e
fiorita gente, col ponsiero di dar denten nel mezzo della fronte francese, edopo di averio fracassato, riuscire a Savona; con che egli avrebbe separato
il nemico in due parti, e pressa rutta quella che stanzava a Votiri e nei
luoghi crosstanti. Obbedivano i soldati di Sassello ai generali Argantesu e
Recavina. Non portanto, per interrompere alle genti di Votiri, ja facoltà
di accostarsi a tempo del conflitto in aiuto della mezza, si era risoluto ad
sassilar questa terra. Il di 40 oprile, circa le tre merdiane, giavno i Tesassilar questa terra. Il di 40 oprile, circa le tre merdiane, giavno i Te-

deschi all'assallo di Voltri con seimia fanti e quattro bocche da facco, ma passando principiemete per Campovado e per attre strade della montagna, mentre ducento cavalli con le artiglierie, radendo il lido si accostavano dall'attra parte al luogo della battaglia. Alcune navi da guerra inglesi secondavano lo sforzo con ispossi tiri dal mare vicino. Non potendo i Francesi rispondere a tanti assalti, incono rotti, diventarno i Tedeschi padroni dei posti sopraemimenti a Voltri, e se avessero incominciato la battaglia più per tempo, tutta la forza francese di Voltri sarebbe stata o morta o presa. Na sopraegiunne la notte, dell' oscurità della quale opportunamente valendosi i repubblicani si rittiravano a varaggio ed alla Machonni di Savona.

In questo mezzo tempo Argenteau e Roccavina non erano stati a bada; anzi mossisi da Sassello, assaltarono grossi ed impetuosi le trincee estemporance fatte dai Francesi a Montenotte. Erano queste in numero di tre, ed al di sopra l'una dell'altra : la più eminente appunto era quella di Montenotte. Difendeva i Francesi la fortezza del luogo, favoriva i Tedoschi il maggior numero, gli uni e gli altri infiammava un indicibile valore: stava in mezzo qual premio al vincitore, l'innocente Italia. Si combattè coi cannoni, coi fucili, con le spade, con le mani. Maravigliavansi i Francesi a sì feroce assalto: maravigliavansi i Tedeschi a sì lunga resistenza. Finalmente, dopo molto sangue, riuscirono questi, occultandosi In certe boscaglie, ad entrar per bella forza dentro le due tr'ncee più basse, e se ne impadronirono. Rimaneva a conquistarsi la terza: contro di lei voltarono i Tcdeschi tutto l'impeto dell'armi loro vittoriose. Qui surse una battaglia tale, che poche di simil fatta per la virtù dimostrata dagli assalitori e dagli assaliti sono tramandate dalle storie. Incominciavano a sormontare gl'imperiali. trovandosi assai più grossi, e già sul ciglione medesimo della trincea si combatteva asprissimamente da vicino. Ma in questo forte punto il colonnello Rampon, sotto la custodia del quale era la trincea, a patto nessuno sbigottitosi a quell' orribile fracasso, che anzi tanto più infiammandosi nel suo coraggio, quanto più era grave il pericolo, animosissimamente rivoltosi a' suoi soldati, fece lor prestare quel bel giuramento, che fia eterno nelle storie, di non cedere se non morti. Il valore dei Francesi diventò più che sprezzo di morte, e con tanta pertinacia, con tanta ostinazione, con un menar di mani tanto tremendo combatterono, che, ributtati furiosamente da ogni assalto i Tedeschi, sopravenne la notte, senza che eglino potessero conquistare la trincea tanto contrastata e tanto importante. Gli uni e gli altri , sull' armi loro posando , aspettavano la luce del seguente giorno, che doveva in un nuovo conflitto definire la spaventevole contesa. Qui si vide manifestamente l'errore di Buonaparte dello aver occupato ed affortificato troppo tardi e male, Montenotte, e, come accennammo, anche per conforto altrui, del non aver fatto diradare le boscaglie, dello aver tenute lontane da questo principal posto le altre soldatesche, per modo che non abbiano potuto venire in questo medcsimo giorno in soccorso di quelle che pericolavano nelle trincee del monte, Certo, se non era il valore straordinario di Rampon, sl perdeva la battaglia dai Francesi e con lei si perdevano per loro le sorti d'Italia. Ma di questi valori straordinarii è avara la spezie, nè vi si può far fondamento per anticipazione dai capitani bene avvisati e prudenti. Errò adunque in questo fatto Buonaparte, riparò l'errore Rampon: la vittoria di Montenotte, che incominciò quella mole tanto gloriosa d'imprese militari, e quel maraviglioso corso d'inau1796 dita felicità, non al suo buon consiglio, ma al valore di un capitano inferiore decsi unicamente attribuire. Ma il generalissimo nel giorno 11, anzi nella notte stessa del 10, emendò con pari celerità ed arte l'errore commesso nel precedente : mandò a tutta fretta un rinforzo da Savona a Montenotte , il quale non solamente rinfrancò gli spiriti dei difensori della trincea, ma diede agio a Rampon di empire di soldati a destra ed a sinistra le boscaglie che ingombravano le strade per alla trincea medesima, e per le quali dovevano di necessità passare gli Austriaci per assaltarla. Al tempo stesso comando a Laharpe, che andasse avanti con tutta l'ala dritta, e mettendosi in mezzo tra la punta dritta dell'ala sinistra degli alleati, e la punta sinistra della mezzana, snodasse substamente l'una dall'altra quelle due parti. Per rendere viepiù la vittoria certa, ed arrivare al fine principale di tutto il disegno, marciava egli medesimo con due forti colonne, l'una lungo la montagna della Madonna del Monte, per meglio sostener Montenotte, l'altra per Altare e le Carcare, ad effetto di oltrepassar la punta della mezza, che, come abbiam detto, era governata da Argenteau, come capo, e da Roccavina, come condottiero della vanguardia , sperando per tal modo di sgiungere questa parte dalla destra , retta da Colli . Spuntava appena l'aurora del giorno 11 , che Argenteau , senza prima aver fatto esplorare le boscaglie, iva baldanzosamente all'assalto; ma non cra ancora il suo antiguardo arrivato vicino alla trincea, che venne assalito aj flanchi da una tempesta di moschetti, che procedea dai soldati imboscati, e da una impetuosa scaglia lanciata dal ridotto. A tale sanguinoso intoppo s'arrestarono, titubarono, si disordinarono, diedero indictro le sue genti; Roccavina, ferito gravemente, lasciato il campo di battaglia, andava a ricoverarsi in Acqui. Pure v'era speranza con qualche rinforzo, e dopo respiro. di ricominciar la batteria; ma ecco arrivare infuriando dall' uno canto Buonaparte, dall'altro Laharpe, con far le viste di portare la tempesta a fianchi ed alle spalle di Argenteau. Fu allora forza ai confederati ritirarsi più che di passo per non essere posti negli estremi. Andarono a posarsi a Magliani, a Dego ed a Pareto. Beaulicu, per scrbarsi unito ad Argenteau, obliquo con l'estremo destro della sua ala, di modo che, malgrado degli sforzi di Laharpe per impedirnelo, riuscì nel suo intento. Colli, non senza una valorosa difesa, fu costretto a ritirarsi ancor esso, avvicinandosi di fianco a Ceva: il che fece riuscir ad effetto il pensiero di Buonaparte dello aver voluto separare l Piemontesi dai Tedeschi. Aggiungendo poscia celerità a celerità, nè volendo dar tempo ai confederati di rannodarsi, seguitava la vittoria calando per le rive della Bormida in guisa che sempre si metteva in mezzo fra gli Austriaci ed i Piemontesi. Morirono nella battaglia di Montenotte meglio di due migliaia di buoni soldati dalla parte dei confederati ; circa tremila tra feriti e sani vennero, come prigionieri, in poter del vincitore. Dalla parte dei repubblicani pochi furono i prigionieri, molti i feriti; più di un migliajo incontrarono la morte. Ma perche quello che avevano i repubblicani conseguito, cioè la separazione degl'imperiali dai regii, non venisse loro guasto per una nuova riunione, il che poteva venir fatto finchè i confederati stavano più su nella valle della sinistra Bormida a Milicsimo, che nella valle della Bormida destra, dove stanziavano a Dego ed a Magliani, cra necessario cacciarli più sotto nella prima. Quindi nacque pei Francesi la pecessità di dar l'assalto al posto di Magliani e d'impadronirsi di Millesimo .

Il secondo di questi fini fu conseguito da Augereau, il quale per viva forza superò i passi dei monti che dividono le due valli. Era alla guardia

della sinistra Bormida il vecchio ma prode generale Provera, con un corpo (706 franco austriaco e quindici centinaja di granatieri piemontesi. Aveva con sè, per conforto e sprone alla sua vecchiaia", il marchese del Carretto, giovane forte e generoso. Era Provera posto in molto pericolosa condizione, perchè non avuto avviso alcuno da Argenteau, si vide ad un tratto circondato da ogni banda dai nemici, e lontano, per l'invasione subita di Buonaparte, da Colli, che si era posto a Montezemo per impedire ai Francesi il passo verso Ceva. Volle con sano consiglio ritirarsi a mano manca verso gli Austriaci: ma gli venne impedito il viaggio dalla Bormida, che, cresciuta per pioggie abbondanti, correva torbida ed impetuosa. Fece allora l'animosa risoluzione di salirsene in cima al monte, dove siede il vecchio castello di Cosseria. Ivi, sonz' artiglierie, senza munizioni, senza sussido alcuno di cibo o di acqua. attendeva a difendersi, sperando che intanto la fortuna avrebbe aperto qualche scampo, Augereau, che conosceva ottimamente che fintantochè quel freno del castello di Cosseria, presidiato da forte e valorosa gente, fosse in mano del nemico, non era possibile di consuonare co' suoi verso il centro e la destra, s'accinse a fare ogni sforzo per superarlo. Tre volte andarono i repubblicani all'assalto, altrettante furono risospinti con immenso valore dagli assaltati: morirono in queste fazioni sanguinose tra i Franccsi molti buoni soldati , e tra loro il generale Banel e l'aiutante generale Quentin. Fu ferito nella testa il generale Joubert : pochi furono feriti dentro al castello, e tutti al capo, perchè gli alleati avevano le difesc di alcune vecchie trincee. Pernottarono i Francesi a mezzo monte, facendo con botti e letti di cannoni un tal quale riparo affinchè il nemico non potesse in quel buio tentare cosa d'importanza. Ma era sitibonda all'estremo la guernizione tra pel calore della stagione e per l'ardore della battaglia. Chiedova Provera quant'acqua bastasse ai feriti : la negava Augereau . Bensi , siccome quegli che aveva fretta, ricercava spesso la piazza di resa; il che gli fu costantemente rifiutato dall' Austriaco. Arrivava il giorno 14 aprile: la fame e la sete operarono ciò che la forza non aveva potuto. Diessi la piazza ai vincitori, accordandosi che gli ufficiali avessero facoltà di andarsene dove meglio piacesse loro, sotto fede di non militare sino agli scambi, i soldati si conducessero e stessero in Francia sino a liberazione. Al tempo medesimo Rusca cacciava i Piemontesi da San Giovanni di Murialto, e la vittoria di Cosseria abilitava a superare Montezemo; il che diè facoltà ai Francesi di spiegare le bandiere loro nella valle del Tanaro, ed indusse Colli alla necessità di correre a difendere Ceva e Mondovi.

Queste cose succedevano a sinistra dei repubblicani: ma altre di maggiore importanza preparava la fortuna in mezzo e a destra. Quantunque gli alleati avessero toccato una grave sconditta a Montenotte, le serti loro avrebbero potuto facilmente risorgere, perche di eruno pedut d'animo, he mancavano di passi forti a cui potessero ripararsi. Massimamente insino a tanto che la raria di el Dego non era libera al menice, non temezao che i potesse fare una impressione d'importanza in Piemonte. Laonde applicarono l'animo a softraria. Arai forti per quella strada del Ilari parte i l'arnezsi pensavano a Sicraria. coccastati i due reggimenti piemontesi della Marina e di Monterato, si forti-carono a questo fine sui monti di Magliani, di Cassano, del Poggo e della Sella. Pecero un ridotto a Cassano espora Magliani, e lo municono d'artigirier, con aver anche fatto una grande abbattuta d'albert e di virguiti al-

1790. l'intorno per poter beno scoprire l'inimico, ove s'attentasse di salire per assattarli. Diedero loro tempo due giorni l'Francasi, o per necessità, o per activa consiglio, a fornire la loro firtificazioni in quel luoghi eminenti a dificielli. Anzi, il di 13 aprile una quadriglia di repubblicani che acortava due pezzi d'artiglieria minuta se en astava troppo condidontemente a mala gaedria, sorpressa dagli alleuti, perdò le artiglierie, che farono ognodute a Dego. La principal difesa degia illeuti consistera nei ridotto di Magliani, che stava a ridosso del castolio del medesimo noma, nel quale allogarono una grossa compagnia del corpor franco di Gyulai con alcuni soldati della Marina.

I repubblicani, per aprir quella strada che i confederati avevano serrata, comparivano alle dne meridiane del giorno 13, minacciosi e grossi di quindicimila compattenti, facendosi avanti sino alla Rocchetta del Cairo, ad un miglio distante di Dego. Quivi si spartivano in tra colonne, che si accostarono ai siti occupati dai confederati. Ma non furono questi fatti che minacce, tentativi per iscoprir bene il sito e la forza del nemico. A questo fine appunto Buonaparte, giunto che fu al Colletto, fece trarre di una forta cannonata, per prender notizia del nemico, sperando cha gli alleati, credendosi assaliti, e rispondendo, lo avvisassero dei luoghi dove si trovavano, il che gli riuscì, come aveva sperato. Ma l'urto dei due forti nemici doveva succedere nel giorno 14, nel quale i repubblicani, risoluti di venirne al cimanto, si spartirono, como innanzi, in tre parti. La destra, condotta dal colonnello Rondeau e composta di circa quattromila soldati, assaliva gli alleati per la strada che dal Girini conduce al Dago, e di questa, quindici centinaja, separatisi dagli altri, andarono ad occupar la strada che dalla regione dei Pini porta alle Langhe, a fine d'impedire i soccorsi che da Pareto a da Spigno potessero venire agli alleati: essa doveva far impeto contro ii Poggio a la Sella. Quella di mezzo, capitanata dai generali Menardi, e Joubert . con duemila soldati , saliva al castello di Magliani . La sinistra , più grossa della altre, che obbediva a Massena, Causse, Mennier, e Lasalcette, era destinata a salire dalle sponde della Bormida per dar dentro al fianco destro dei posti di Magliani e contro Il Monterosso, che dava il varco ai medesimi. Tutte queste mosse arano con molta maestria di guerra pensate, e furono altresi con molto valoro eseguite. Riusci terribile l' urto al Poggio ed alla Sella; vi morirono molti buoni corpi da ambe le parti . Saliva di fronte la mezza, ma pesatamente, per aspettare l'effetto dell'assalto dato sui dua fianchi. I Francasi, dopo un combattimento sostenuto quinci e quindi con molta ostinazione, riuscirono finalmente ad aver vittoria sui due lati, cacciando i nemici loro dal Poggio, e da Monterosso. Si fece allora avanti la mazza, ed entrò forzatamente nel castello di Magliani, dove uccise i soldati di Gyulai, che tutti vollero piuttosto morire che cessar di combattere. Restava il ridotto di Magliani principale propugnacolo degli alleati, dal quale tempestavano con una furia incredibile di palle e di scaglia . Fu quivi assai dura l'impresa pei repubblicani, perchè i confederati , maravigliosamenta inferociti, traevano spessissimamente a punto fermo, e solo a cento passi di distanza . Finalmente , dopo tre ore di sanguinosissima battaglia, e solamente varso la sera, venna fatto ai Francesi, che accorrevano contro il ridotto da tutte la bande, d'impedronirsi di quel forta sito, cacciatine a forza i difensori. Si precipitarono allora gli allesti nella valla della Cassinelle per guadagnar prestamente la strada per a Pareto; ma i francesi li seguitarono a corsa; e quella colonna, che si era spartita al

principio del fatto dalla destra schiera, che se ne stava ai Pini, scagliossi irsa anore ressa il fattamente contro i luzgiaschi, che ne furono quasi tutti o morti o presi; tutti anzi stati sarebbero sterminati, se i due reggimenti piemotesi edila Marina e di Monferato, fatto un po di testa al monto Sezzone, non avessero fatto ala a colore che fuggivano, cacciati dalla furia francese che gli incalara. Perfettere gli alleuti in questa battaglia meglio di due mila soldati fra morti, printi e prigionieri: i republicani poco piu di di di coseria, percibe, streto igni Provera, come abbiam detto, calla sete e dalla fame, perduta la speranza di ogni siato, poichè vide dall' alto la sconfitta de' suoi, non induzio più al arrendersi.

Quando pervennero le novelle della rotta di Magliani ad Argenteau, che avera tuttavia le ane stanze a Pareto, ai diede passeggiere a gran passi, come uomo che abbia del tutto perduto il lume dell'intelletto. Pure diede ordine ai capitani faco-sero nassa in Acqui. Certamente da biasimars molto è la condotta d'Argenteau in questo fatto: perchè se avesse subito avviato in soccorso dei difensori di Magliani il corpo di cinque o seimita soddati, che avvez con sè a Pareto, avrebbe pottuto facilmente cambiare la fortuna della giornata; perciocchè i suoi che si difendevano con estremo valore nel ridotto, avuto quel rinforzo avrebbero potuto sostenersi , od

almeno la ritirata sarebbe stata salva e sicura.

Questa fu la battaglia che meglio di Magliani che di Millesimo si chiamerebbe, perchè a Magliani concorsero le principali forze delle due parti, e nel luogo medesimo succedette il più forte conflitto. Ma la fortuna, solita sempre a far maravigliose conversioni in guerra, aprì l'adito il giorno seguente ai confederati di ricuperar ciò che avevano perduto; il che avvenne non per buono consiglio, ma per caso, anzi per cattivo consiglio di Argenteau. La notte che seguì il giorno della battaglia, il tempo che era stato nuvoloso, diventò piovoso; piovve a rotta verso l'alba. Tra per questo e per pensare i Francesi a tutt'altro fuorche a questo, che il nemico vinto avesse a prendere così tosto nuovo rigoglio ad assaltarli, si guardavano negligentemente, e non che stessero nelle trincce, si erano sparsi per le case, dove attendevano meglio a riposare che a guardarsi. Solo cinquecento o seicento soldati vegliavano alla difesa delle trincee. Ed ecco appunto che in sul far del giorno il colonnello Wukassovich , accompagnato dal luogotenente Lezzeni , con un corpe di circa cinquemila soldati, composto di Croati e dei reggimenti di Nadasti e d'Alvinzi, venendo per la strada di Santa Giustina, compariva improvvisamento alla vista di Magliani . Aveva Argenteau, perduta la battaglia di Montenotte, ordinato a Wukassovich, che stanziava a Sassello, venisse tosto in aiuto, ed il raggiungesse al Dego ed a Migliani. Ma siccome quegli che aveva poca mente, ed anche la sventura glie la faceva girare, aveva indicato per la mossa Wukassovich un giorno più tardi di quello che aveva realmente in animo; dimodochè il colognello, invece di arrivare il di 14, che forse avrebbe vinta la battaglia, arrivava il 45, ed arrivando, già aveva sbaragliato e pesto uno squadrone francese che muniva il monte della Guardia. Non ostante che con sua maraviglia avesse veduto strada facendo, la fuga de' suoi e che il nemico aveva occupato Magliani, si risolveva a dar dentro risolutamente, con la speranza di far pruovare a Buonaparte quello che Buonaparte aveva fatto pruovare ad Argenteau. Già urtava il castello ed il ridotto. Risentitisi a sì improvviso accidente i Francesi, muovevansi a corsa

BOTTA AL 1814. 19

175% verso il ridotto per difenderlo; ma nè ebbero tempo di schierarsi nè di apparecchiar le artiglieria, e quel forte sito, che con tanta fatto e sangue averano compulsatto, ritornava, quasi senza contrasto, in potestà dei conficienti. Parte dei repubblicani, fuggendo, si gettarono nella valle di Colloretto, i più si precipitarono a rotta sui dirupi in mezzo ai quali socre il l'orrente Grillero, e si salvarono verso il Colletto, dov' era la guardia di ricuperazione. Fu grande strage di Francessi in sul Grillero, perchè i Tedeschi fil bersagliavano dall'alto. Perdettero i primi, non solo i luoghi, ma ancora le artiglierie che Il munivano.

Massena, a così fortunoso caso riscossosi, e gettatosi al piano, frenava primieramente l'impeto de suoi che fuggivano verso il Colletto; poi ordinatili di nuovo in tre colonne, come nella battaglia del giono \$, li conduceva all' assalto. Ma se Massena non era capace di timore, non era nemmeno Wukassovich: qui la battaglia divenne orrenda. La sinistra era alle mani con le guardie avanzate austriache, che si difendevano con singolare ardimento, la mezza nativa assai, poichè i Tedeschi fulminavano dal ridotto, e già i soldati, stanchi ed impauriti si nascondevano per le case. La destra medesimamente trovava un feroce rincalzo. Massena, veduto titubare i suoi mandò avanti la squadra di ricuperazione, e postala dietro alla mezzana, impediva che coloro che davano indietro, passassero il Grillero. In questo mentre restò ferito gravemente d'un' archibugiata nell'anca destra il generale Causse, che portato alla Rocchetta, poco stante mancò di vita. La colonna di mezzo, incoraggita da Masseua e dagli altri generali, già arrivava fin sotto al ridotto : ma, uscitine impetuosamente gli Austriaci, la urtarono, e ricacciarono fino al castello. La sinistra ancor essa era stata risospinta con grave perdita, la destra non faceva frutto. Massena, animosissimo, li conduceva di nuovo all'assalto e di nuovo erano ribattuti con palle ed ischeggie terribili . Già il quarto assalto era riuscito vano. Arrivava in questo punto con seimila soldati Laharpe, che, avendo udito lo strano caso, era prontamente accorso. Novellamente si raccozzavano, si riordinavano, si muovevano, si serravano. contro il nemico: nè ciò ancor bastava a piegar la costanza austriaca; chè anzi quei valorosi soldati, non sapendo come qua fossero venuti, nè come andarsene, ne quando sarebbero soccorsi, continuavano a trarre disperatamente ed a tener lontano Il nemico. Dopo tanti rincalzi e tante stragi incominciavano i Francesi a dubitare della battaglia. Buonaparte, che vedeva l'importanza del fatto, accorreva coi soldati vincitori di Cosseria, e con impeto unito menava i suoi ad un ultimo assalto. Puntarono acremente la destra e la sinistra sui fianchi: la mezzana, ingrossata e rinfrescata, assaliva di fronte. Urtati da tante parti, continuavano gli Austriaci a combattere; cacclați dal ridotto, combattevano dalle case: cacciati dalle case, combattevano dalle boscaglie: finalmente cacciati anche da queste e pressati da ogni banda, minacciosi e rannodati si ritiravano. Gran fatto è stato questo, e che debbe far stimare Wukassovich uno dei migliori guerrieri dei nostri tempi . La destra intanto e quella del Monterosso, scese improvvisamente nella valle delle Cassinelle, diedero dentro agli Austriaci, ritirantisi e "gli ruppero con molta strage, facendone anche di molti prigionieri. Una parte però, che prese la strada delle Langhe, si ritirava intiera, e voltando qualche volta la fronte arrestava l'impeto del nemico, massimamente della cavalleria, che perseguitava coloro che fuggivano per la valle delle Cassinelle; anzi per un tiro venuto da lei restò ucciso un generale di cavalleria.

Perdettero gli Austriaci in questa battaglia tra morti, feriti e prigionieri, 1795 sedici centinaja di buoni soldati, con tutte le artiglicrie loro; ma non fu nemmeno senza sangue pei Francesi la vittoria. Tra morti, feriti e prigionieri mancarono più di ottocento soldati. Fra i morti, per chiarezza di nome o di grado, si noverarono Causso, il generale di cavalleria, e Rondeau, che ferito nel piè destro, e portato a Savona, peggiorando semprepiù la

piaga, passò di questa vita alcuni mesi dopo.

Dalla presente narrazione si vede che, sebbene Buonaparte avesse errato nell' ordinare la battaglia di Montenotte, molto bene ei seppe emendare il fallo in quella di Magliani, egregiamente da lui ordinata e combattuta. Argenteau da parte sua errò in molti modi, e nella battaglia e dopo di lei, e massiniamente in quella di Magliani, per modo che ci fu costretto di combattere con una parte delle sue forze contro la maggior parte di quelle del nemico. Sollevossi fra l'austriaca gente un rumore ed uno sdegno grandissimo contro di lui, accusandolo tutti dell' infelice successo delle battaglie di Losno, di Montenotte e di Magliani, delle quali la prima preparò la strada, le altre l'apersero alla conquista d'Italia. Beaulieu il fece arrestare e condurre a Mantova, poi a Vienna, perchè vi fosse preso dell'error suo da un consiglio di guerra debito giudizio.

Buonaparte errò e riparò; Argenteau errò senza riparare; ma bene non errarono ne Rampon, ne Wukassovich, al primo dei quali si deve tutta la gloria di Montenotte, al secondo quella di Magliani: vinse il primo, perchè un generale, sendosi accorto del fallo, il soccorse; perdè il secondo, perchè un generale di poco intelletto, che poteva soccorrerio nol fece. Ma resterà nella memoria dei posteri, senza rimanersi alla felicità od alla infelicità del fatto, il nome di Wukassevich, tanto ed a giusto titolo glorioso, quanto veramente è quello di Rampon; ne noi abbiam voluto che mancasse in queste nostre storie, correggitrici della parzialità dei tempi, il testimonio nostro a

quel generoso e prode Austriaco.

Lo splendore della vittoria francese fu oscurato dal furore del sacco. Molti fra i repubblicani, non perdonando nè a cosa sacra nè a profana, riempievano i paesi di terrore e di fuga. Queste enormità, che tanto contaminavano il nome di Francia, abbominavano molti generali, abbominavano i soldati buoni, ma quelli non potevano impedirle coi comandamenti, nè questi con l'esempio. Perchè poi, chi leggerà questi miei scritti non creda che un giusto sdegno ci faccia trascorrere oltre il vero, diremo che i generali francesi dabbene dicevano e scrivevano di questo cose assal peggiori che noi non abbiam raccontate. Scriveva Serrurier, molti soldati amar meglio rubare che combattere, rinfacciare, a quel modo combattere al quale erano pagati: Chambarlac e Maugras, colonnelli, non potendo più oltre tollerar di vivere con soldatesche che, senza disciplina e senza obbedienza essendo, minacciavano ad ogni ora di maltrattare anche gli ufficiali che cercavano di frenare il furor loro, domandata licenza, volevano cessar dagli stipendii. Sopratutto il buono e generoso Laharpe iva gridando: il soldato ogni ora più arrogarsi le ruberie e le uccisioni assassinare i soldati i paesani, i paesani i soldati, non poter con parole descrivere le enormità che si commettevano: le stanze dei soldati essere deserte; correre il soldato le campagne a guisa piuttosto di bestia feroce che d'uomo; e se le guardie da un lato il cacciassero, correre tosto ad assassinare da un altro: disperarsene gli ufficiali: meno atroce caso fora, aggiungeva dolente e sdegnoso Laharpe, l'adunare in un luogo solo gli abitatori per ammazzarli tutti itis in una volta, poi devastar quel che rextasse; essere il medesimo perchè, se di Gero non morissero, di fame morrebbero; non esservi danque più Provvidenza, sedamava, che fulminasse i scrierati amministratori che ridotto uveramo i soldati dell'italica este od a farsi ladri ed assassini, od a morri di fame; non poter più vedere, mena ancera tollerare, si abbinniscoli eccessi; chiedree perciò licenza a Buonaparie, generale; volverace ire; anteporre i unile mestere del lavorar la terra per vivere, ad essere capo di getti peggiori che non tranono ai tempi andati i Vandali. Nomon abbinno senza trenerezza narrato le generose querrel di Serruirer. di Chambarlich, di Maugras e di Labarpe, acciocchè supiano i posteriche se le primizie che si diederna il Italia furono opere da cui più i unannità abborrise, vissero seocra in mezzo ai Prancesi non pochi generosi quomini che queste esorbisanze barbare el abborrisune o apertamente condannavano.

Seguitando ora il progresso della storia, dopo la vittoria di Magliani, insistendo velocemente Buonaparte nei prosperi successi, era venuto a capo del suo pensiero di separare gli Austriaci dai Piemontesi; nel che tanto più facilmente riusci che ne Beaulieu si curò molto di starsene unito a Colli , nè Colli a Beaulieu, perchè ed alcuni semi di discordia già erano prima dei raccontati fatti tra di loro surti, e, come suole accadere nelle disgrazie, gli Austriaci accusavano i Piemontesi di non averli , com'era debito , ajutati , i Piemontesi davano il medesimo carico agli Austriaci. Finalmente premeva più a Beaulieu l'accorrere alla difesa del Milanese, a Colli a quella del Piemonte. Di questa dissidenza dei capi austriaco e premontese accortosi l'accordissimo Buonaparte, quantunque gli fosse stato ingiunto di perseguitar piuttosto gli Austriaci che i piemontesi, si risolveva a serrarsi addosso agli ultimi, sperando di costringere fra breve il re di Sardegna alla pace, per voltarsi poscia, assicuratos alle spalle, con maggiore speranza di vittoria, alla conquista della Lombardia. Al quale consiglio tanto più volentieri si appigliava, quanto più sapeva che Beaulieu tentava continuamente l'animo del re per farlo star fermo nella lega, offerendogli di soccorrerlo, non solo con le forze che gli restavano tuttavia, ma ancora con quelle che o già erano arrivate o presto dovevano arrivare nel Milanese, purchè, per sicurtà della sua fede e delle genti austriache, consentisse a dargli in mano le fortezze di Alessandria e di Tortona . Per la qual cosa il capitano di Francia volto del tutto i pensieri a voler vedere quello che fosse per partorire in Piemonte la presenza dei repubblicani. Due erano i modi che voleva usare per arrivare ai suoi fini: la forza, per perseguitar da vicino co' suoi soldati vittoriosi le reliquie delle truppe reali ; l'astuzia , col tentar di far muovere i popoli, con le parole di libertà, contro l'autorità del re. A queste era e disposto per sè e comandato dal Direttorio. Gli aveva il Direttorio imposto che tentasse per ogni mezzo di dare spirito ai novatori, e tanto più ciò facesse, quanto più si ostinasse il Piemonte a voler perseverare nella sua congiunzione con la lega, e nella guerra. A questo fine, e per far vedere che entrava con molto favore, aveva Buonaparte condotto con sè alcuni fuorusciti piemontesi, dei quali alcuni erano amici della libertà, altri facevano professione di essere. Sperando egli di far consentire, con lo spavento d'interne rivoluzioni , Vittorio Amedeo alla pace , pensava di servirsi dell' opera di costoro, quantunque in poca stima li tenesse, anzi piuttosto gli avesse a vile, perchè egli riputò sempre gli amatori della libertà, o veri o finti ch'essi fossero, piuttosto importuni parlatori, che nomini capaci di fur cose di momento. Adunque, ordinato ogni cosa, come abbiamo detto, e collocato un 1704 grosso corpo nel contorni del Dego per appostar gli Austriaci, acciocchà non tentassero nulla a suo pregiudzio, si avvivas verso Ceva, contro cui aveva

già mandato con molte forze Augereau e Surrurier .

Erasi Colli, dopo l'infelice successo della giornata di Magliani, e dopo che, pel fatto di Cosseria era stato obbligato di lasciar al nemico la possessione di Montezemo, ridotto coi Piemontesi nel campo trincerato che, per difesa della fortezza di Ceva, era stato ordinato alla Pedagiera, ed alla Testa Nera, sito che signoreggia la fortezza. Assaltò Buonaparte impetuosamente questo campo; gli fu anche virilmente risposto: durò la battaglia molte ore, con molto sangue da ambe le parti, massime dei repubblicani, i quali combattevano più scoperti . Ne vi fu modo di far piegare i regii, che, con valore difendendosi, respingevano costantemente il nemico. Succedeva questa fazione ai 46 aprile. Pernottarono repubblicani e regii ai luoghi loro. Ma il giorno seguente ingrossatisi molto i primi, rinfrescarono l'assalto più forte di prima, nel quale, sebbene animosamente si difendessero i regii, temendo Colli di essere spuntato dai lati, lasciato un grosso presidio nella fortezza, ritraeva le genti, con andar ad alloggiarlo in sito molto opportuno, là dove la Cursaglia mette nel Tanaro. In questi fatti, proteggendo valorosamente la ritirata il reggimento d'Acqui, morì di grave ferita il marchese Cavoretto; morte sentita dolorosamente da tutti per le buone qualità sue, si civili che militari; e, se i Francesi han ragione di celebrare, come fanno, con esimie lodi, coloro che sono morti combattendo per la patria, non so perchè gl'Italiani siano tanto scarsi in lodar coloro che, come il marchese Cavoretto, diedero la vita per preservare una patria che debbe loro essere tanto cara, quanto è veramente la Francia ai Francesi. Occuparono, fatta questa ritirata, i repubblicani subitamente la città di Ceva, nè così tosto l'occuparono, che vi fecero grosse tolte di pane, e posero taglie di denaro. Attaccarono i repubblicani, superiori di numero, l'esercito regio nei campi della Bicocca, della Niella e di San Michele, ma non poterono sloggiarlo, pel duro contrasto che vi fece. Ai 20 massimamente si combattè con molto sangue: pure stettero fermi alla pruova i Piemontesi, per modo che Serrurier si ritirava assai malconcio e disordinato. Infine, quel valoroso Massena, il quale, nato suddito del re, più di tutti operò per abbattere la sua potenza, passando la notte dei 21 il Tanaro a guado presso Ceva, aveva occupato Lesegno. Dall'altra parte Guyeux e Fiorella, essendosi fatti padroni del ponte della Torre, mettevano Colli in pericolo di essere circondato dai repubblicani alle spalle; il che avrebbe condotto quell'esercito, ultima speranza della monarchia piemontese, ad un estrema rovina. Perlochè, levato il campo occultamente alle due della notte, e conducendo seco tutte le artiglierie e le bagaglie, s'incamminava frettolosamente, ma ordinatamente alla volta di Mondovì. Il seguitarono velocemente i repubblicani, ed il raggiunsero a Vico, dove allo spuntar del giorno segui la battaglia che i Francesi chianiano di Mondovì. Buonaparte solito ad abbellir con parole magnifiche le sue geste, rappresentò questo fatto con colori di grandezza e di virtù militare dal canto de' suoi. Ma Il vero si è che Colli non poteva nè voleva, fra mezzo ad una frettolosa ritirata e con soldati già scemi d'animo e di forze, venirne ad una battaglia giusta contro un nemico vittorioso, battaglia in cui ne sarebbe andato tutto il destino di un antichissimo reame. Solo suo intento era il ritardar tanto il perseguitante nemico,

1:96 che potesse condurre in salvo le artiglierie ed il bagaglio, ed andar a pigliar un alloggiamento tale, che potesse, se ancor possibil fosse, arrestar il corso alla fortuna che con tanto impeto precipitava. Difesosi in Vico con molta arte e valore, potè, ritardando il nemico, conseguire il fine che si era proposto, di condurre a salvamento nei luoghi sicuri, dietro l'Ellero ed il Pesio le armi grosse e tutti gli impedimenti. Ritirossi poscia, andando a posarsi in un forte alloggiamento oltre la Stura, dove la fronte era difesa dal fiume, la destra aveva per sicurtà Cuneo, donde si congiungeva alle genti the guardavano i passi per al Collo di Tenda, la stanca finalmente si appoggiava a Cherasco, posto alla foce della Stura nel Tanaro, ed afforzato, sebbene leggermente, con bastioni muniti di steccate e palizzate. In tal modo un umile fiume, un esercito valoroso, ma vinto, e due piazze, una forte, l'altra debole, restavano soli impedimenti ai Francesi, onde non inondassero tutto il Piemonte e non sventolassero le insegne repubblicane sotto le mura della città capitale di Torino . Certamente assai è da lodarsi Buonaparte per l'ardire e per l'arte mostrata in tutti questi fatti, assai anche è da lodarsi il valore de'suoi soldati; ma da lodarsi ancora è Colti e l'esercito piemontese, che, spinto e risospinto più fiato da luoghi rotti e montuosi, conservossi sempre intiero, ed all'ultima fine intero rappresentossi al re per quei negoziati che per la conservazione del regno avesse stimato convenirsi.

L'audace Buonaparte, non contento se prima non avesse rotto ogni resistenza, usava l'estrema forza e l'estrema astuzia. Minacciava dall' un canto di varcar la Stura, dall'altro impadronitosi d'Alba per mezzo di Laharpe, città posta sulla riva del Tanaro sotto la foce della Stura, era in grado di passar il primo di questi fiumi e di correre alle spalle dei Piemontesi. Oltre di questo per rizzare a spavento del governo una prima bandiera di ribellione, aveva operato, e l'ottenne anche facilmente, che alcuni abitatori d' Alba, instigati principalmente da Bonafous, fuoruscito piemontese, venuto coi repubblicani, facessero un movimento contro l'autorità regia, mandato fueri bandi di volersi constituire in Repubblica. Quivi Bonafous metteva sequestri, faceva confiscazioni di beni mobili e stabili, tanto feudatari quanto regii, e procedendo in tutto repubblicanamente, dava timore che, con le spalle dei repubblicani d'oltremonte e del paese, avesse a propagar quell'incendio per tutto il Piemonte. Erasi accostato a Bonafous un Ranza , nomo dabbene , nè senza lettere , ma cervello disordinato e capace del pari di far perire la realtà per la ribellione, e la libertà per l'anarchia. Costoro, per istimolo, scrissero e pubblicarono una lettera a Buonaparte: voler essi, dicevano, come i Francesi, esser liberi: non voler più vivere nè sotto un re nè sotto altro tiranno, con qual nome si chiamasse: voler l'equalità eivile : voler spegnere i mostri feudatari : per questo aver preso le armi all'approssimarsi del vittorioso esercito di Eraneia; gli ajutasse adunque, pregavano, a rompere quelle catene da schiavi ; vedesse l' Italia in atto di chiamarlo alla liberazione sua; donassele la libertà, ridonassele il lustro antico: sarebbe il suo nome glorioso ed immortale. Non contenti a questo, Bonafous e Ranza, procedendo immoderatamente, mandavano bandi repubblicani al clero del Piemonte e della Lombardia , siccome pure ai soldati napolitani e piemontesi . Ancorchè il generale di Francia sapesse che non era in Piemonte seme sufficiente di rivoluzione, pure andava fomentando queste dimostrazioni, e le magnificava per intimorire il governo :

perchè argomentava che, già preso da spavento pei sinistri eventi della 1794. guerra, e male giudicando delle disposizioni dei popoli, si lascerebbe facilmente spaventare dal pericolo immaginario di moti interni contrari alla quiete del regno. Adunque, o per questi romori, e per esser padrone il nemico dei passi del Tanaro in Alba, e per esser Cherasco in sè stesso poco difendevole. temendo Colli di essere assaltato alle spalle, lasciato Cherasco, si ritraeva, per sicurezza di Torino, alle stanze di Carignano. Ora era giunto il re di Sardegna a quell'estremo punto in eui o far doveva una risoluzione magnanima, o sottoporre il collo ad un pemico insolente, e ad un governo disordinato e del tutto diverso del suo; ora si doveva vedere se Vittorio Amedeo III era in grado di mostrare al mondo d'avere nell'animo quel medesimi spiriti per cui tanto sono lodati i suoi generosi antenati Carlo Emmanuele 1. Vittorio Amedeo II. Adunossi in tanto precipizio di coso il Consiglio, al quale assistettero il re ed i principi reali, con tutti i ministri dello Stato. Drake, ministro d'Inghilterra a Genova, trasferitosi a Torino, ed il marchese Gherardini, ministro d' Austria, temendo che in agitazione sì grave, il re fosse per separare i suoi consigli da quei della lega, e desiderando sommamente d'interrompere questa cosa, non avevano mancato all'ufficio loro con tenerlo continuamente sollecitato perchè voltasse il viso alla fortuna e stesse in fede; ricordassesi, dicevano, del nome suo; avrebbe presto di Germania e d'Inghilterra sussidii di soldati e di denaro: non permettesse che la generazione presente potesse dire, aver mancato d'animo ad un primo romereggiar di Francesi in Piemonte; ricordassesi dell'assedio di Torino, rivocasso alla mente la vittoria tanto famosa al mondo di Vittorio Amedeo, suo grand' avolo; la fortuna essere stata contraria; ma il valor pari : variaro la fortuna sempre, constare sempre a sè medesimo il valore; pensasse e nella mente sua maturamente volgesse, quanta fosse stata verso di lui la fede degli alleati, che del tutto a lui avovano commesso le sorti d'Italia. quantunque sapessero potere venir caso che i Francesi, rotte violentemente le barriere dell'Alpi, penetrassero in Piemonte; non fosse minore in lui la costanza, di quanto fosse stata la fiducia della lega; avere i re nel corso dei regni loro prosperi casi ed avversi; essere più gloriosi quelli che costantemente sopportano i secondi, di quelli che, oscuri, trapassano i giorni loro nei primi ; considerasse bene quanto da lui richiedessero Italia ed Europa ; non consentisse che in lui più potesse un romore più repentino , che i veri interessi del suo reame . Dimostravasi Vittorio Amedeo costantissimo a voler continuare nella fede data: difenderebbe Torino sino a l'ultimo, o andrebbe ramingo, se così fortuna volesse; non consentirebbe a pace con un nemico odiosissimo. Il secondava nella medesima sentenza il principe di Piemonte, nel quale, come primogenito regio, doveva pervenire il regno, non però per motivi di Stato ma sì di religione, parendogli come a principe religiosissimo, troppo abbominevole, aver per amiei coloro che stimava eretici e nemici di Dio. Temeva la propagazione dei principii loro anche in Piemonte, ed abborriva una pace che gli pareva ancor piu rea verso Dio che verso gli uomini . Ma dal cardinale Costa . arcivescovo di Torino, personaggio nel qualo risplendevano ingegno, dottrina ed amor singolare di lettere e di letterati , fu ragionato in contrario , essere l' Austria infedele, pensare prima a sè che ad altrui, essere il pericolo della ribellione imminente, la necessità più forte della fede; il eacciare i Francesi dal Piemonte del tutto impossibile, meglio averli amiei ehe nemici; ponendo anche

1796 l'Austria di egual potenza della Francia, esser questa vicina, quella lontana; riuscir più facile ai Francesi l'invadere il Piemonte, che agli Austriaci il preservario; potere l' Austria, come lontana, perseverare nella guerra ; dovere d Piemonte pensare ai casi suoi; nella supposizione favorevole diventerebbe il Piemonte capo di guerra, pieno di ruberie, di devastazioni e di uccisioni ; e se già a mala pena ai poteva resistere ai Francesi, come si sarebbe potuto resistere ai Francesi stessi, ed ai sudditi tumultuanti a perdizione del regno? Non esser forse superbe le profferte degli Austriaci ? non domandar loro per prezzo degli aiuti Alessandria e Tortona ? Qual compenso poter offerir l'Austria in una felice guerra per le perdute Savoia e Nizza? aperarla tanto felice, ch' ella ne reintegrasse il re per la forza dell'armi, esser pitttosto fola da infermi, che argomento d'uomini ragionevoli : all'incontro potere i Francesi, dal canto dei quali allora stava la probabilità della vittoria, e volere ed offerire nel conquistato Milanese grossi ed adeguati compensi : si certamente essere infido quel francese governo, ma poter tendere maggiori insidie in guerra che in pace perchè la guerra fa le insidie lecite , la pace le fa infami : variare consiglio il savio al variare degli eventi ; e poichè la fortuna aveva addotto un accidente, non che straordinario, maraviglioso, doversi anche fare una risoluzione straordinaria. Loderebbonla gli uomini prudenti, benedirebbonla i sudditi fatti immuni dalle esorbitanze incomportevoli della guerra: assai e pur troppo essersi fatto per mantener la fede promessa: dimostrarlo il sancue sparso, dimostrarlo le innumerevoli morti, dimostrarlo le desolate campagne : assai essersi soddisfatto all'onore, ora doversi soddisfare all'esistenza.

A questa sentenza del consigliar la pace era stato tirato l'arcivescovo per lume proprio e per conforto dell'avvocato Prina, novarese, quel medesimo che, d'ingegno acutissimo, d'animo duro e bel parlatore e maestro aingolare del comandar tirato essendo, piacque poi tanto, per infelice suo destino, a Buonaparte. Il favellare di un uomo tanto grave e tanto pratico delle cose del mondo, qual era il cardinale Costa, commosse tanto e ai maravigliosamente gli animi degli ascoltanti, che fu fatta quella risoluzione che, sottraendo la monarchia piemontese da una dipendenza certamente eccessiva verso l' Auatria . la fece vera e reale serva della Francia . Allora veramente, e non più tardi, perì il reame di Sardegna, allora, e non più tardi, perì la monarchia piemontese. Dallo strazio che ne fece poscia quel governo repubblicano di Francia, comprenderanno facilmente i leggitori di queste storie, che, non aolo più onorevole, ma anche meno infelice consiglio sarebbe stato l'incontrare qualunque più duro caso di fortuna coll'armi in pugno, che il darsi con le mani disarmate ed avvinte in preda ad un amico si fantastico e sì crudele.

Spedironsi pertanto a fretta verso Genova il conte Revello ed il cavalere Tonso, con mandato di negoziar della page con Fajorult, ministro della repubblica francese. Al tempo medesimo fu fatto mandato a Colli di domandare, ed al conte Delatoure marchese della Costa di accordare una sospensione di offese col generale repubblicano. Non avendo Fajorult facoltà in egoziare, si partirono i commissiri da Genova senza rasoluzione, e s'incammiarono tostamente alla volta di Parigi a fine di stabiliro la pace e l'amiciaza con la Repubblica. Tristo e misero era il mandato, no è difforme dallo spavento concetto: pure il timore non era uguale alle disgrazie che i empi appareccibavono. Intanto, scrittosi da Colli Buonaporte, si sospen-

dessero le offese, rispose, nè potere nè volere, se prima non gli si davano 1776 due delle tre fortezze di Cuneo, d' Alessandria e di Tortona. Consentiva il re per la prima e per l'ultima, e di più per Ceva, che, oppugnata gagliurdamente, con ugual gagliardia si difendea. Adunque l'estremo momento essendo giunto in cui l'antichissima monarchia dei Piemontesi doveva , cessando d'esser padrona di sè medesima, cadere in servaggio altrui, fu accordata in Cherasco la tregua tra Buonaparte dall' un lato, Latour e della Costa dall'altro, con questo che i repubblicani occupassero Cuneo il di 28 aprile, Tortona non più tardi del 30, la fortezza di Ceva subito dopo gli accordi; restassero i Francesi in possesso dei paesi conquistati oltre la Stura ed il Tanaro; fosse fatto facoltà ai corrieri di passare pel Cenisio per a Parigi; comprendessersi nella tregua i soldati dell'imperatore che erano ai soldi del Piemonte: durasse sino a cinque giorni dopo la conclusione dei negoziati di Parici. Siccome poi Buonaparte tesseva un grande inganno a Beaulieu per farsi comodo il passo del Po, così stipulava che l'esercito di Francia potesse passare il fiume sopra Valenza. Queste furono le tristi condizioni della tregua, alle quali succedettero poco stante le condizioni più tristi ancora della pace. A tale accordo si rallegravano i novatori, s'avvilirono i ligi, si scoraggiarono i leali, si spaventarono i popoli, si sdegnarono i soldati. Lo scrittore di queste storie, trovandosi a questo tempo alle stanze di Gap in Francia, e quivi avendo parlato coi soldati piemontesi cattivi in guerra, udì da loro abbominarsi con grandissimo sdegno i potti che la patria loro avevano condotto in sì duro servaggio. Spaventossene l'Italia, maravigliaronsene i potentati d' Europa. Volle anzi in questo la fortuna, solita ad addurre casi strani, che le novelle della debolezza del governo regio, che tanto disordinava le cose comuni, spedite con grandissima celerità a Pietroburgo, vi arrivassero prima della circolare scritta dal re, per cui affermava la sua costanza del voler perseverare nella guerra essere inconcussa; delle quali novelle non sapendo l'agente di Sardegna. visitava il conte Ostermann, ministro degli affari esteri dell'imperatrice Caterina, la circolare rappresentandogli: la quale leggendo. Ostermann dava segni di maraviglia, di dispetto e di sdegno: servendosi anche, parlando del re, di parole che per la gravità della storia non vogliamo rapportare, e che certamente poco sono convenevoli alla maestà reale. La somma fu, che squadernò in viso all'agente lo spaccio che conteneva le novelle della tregua, sdegnosamente dicendo che i confederati sapevano ottimamente che la fortuna della guerra avrebbe potuto portare che i Francesi penetrassero in Piemonte; che non ostante avevano confidato che il re, ad imitazione dei gloriosi suoi antenati, serbando la medesima costanza, avrebbe loro osservato le cose promesse : che la lega non avrebbe pretermesso di soccorrerlo; che finalmente, se avessero i confederati potuto credere che ad un primo impeto ei fosse per mancar d'animo e per posar le armi, avrebbero fatto altri pensieri, e provveduto in altra guisa alla sicurezza ed agl'interessi degli Stati loro .

Infatti non si vele quale si inevitabile necessità dovesse condurre il governo regio al una risoluzione tanto pregiodiziale e tanto inconçata. Quaratamila Francesi si erano in vero affacciati ad uno degli aditi delle pianure piemontesi; una difettosi di stiglierie, massime grosse, diettosi di cavulleria, non potvano espugnar le piazze forti, ne tener la campagna aperta. Ne denaro avevano py regore, ne mazazzaii per pascere i sobilati. Oltra a cio

BOTTA AL 1814.

1776 stavano loro ai fianchi, a destra Ceva, che tuttavia si difendeva validamente, a sinistra Cuneo , copioso di difensori forti e ben proveduti di ogni cosa . La metropoli stessa di Torino, che stava loro a fronte, senza la possessione della quale invano avrebbero sperato di essere quieti possessori del Piemonte, era munitissima per fortificazioni vecchie e nuove . Ne l'esercito piemontese era tale, she potesse dar cagione di disperare della difesa di tanti luoghi forti: la cavalleria, si regia che imperiale, fioritissima, intera, abile ad impedire in pianura qualunque fazione d'importanza ai republicani. Abbiamo narrato come Colli avesse saputo ritirarsi intiero, e rannodato per modo che l'esercito, nè disperso, nè distrutto, appresentava ancora stabile fondamento a chi avesse voluto usarlo risolutamente. Ne le reliquie di Beaulieu erano disprezzabili, e meglio di ventimila Tedeschi stanziavano nella Lombardia, pronti ad accorrero in aiuto; perchè certamente il combattere in Piemonte era allora un combattere per la Lombardia. È vero che per la sicurtà della fede domandava Beaulieu Alessandria e Tortona, dura certamente e superba condizione; ma giacchè per l'acerbità della fortuna si era giunto a tale che o bisognava dare Alessandria e Tortona agli Austriaci, o Tortona e Cuneo ai Francesi , non si vede perchè il primo partito non fosse e più utile e meno inonesto del secondo, perciocche meglio era cedere ad un alleato che ad un nemico, meglio era cedere ad un governo di natura conforme. che ad un governo disordinato e di natura contraria. Restava il timore che si aveva dei novatori; ma i soldati erano non che fedeli, fedelissimi; il valore sperimentato, specialmente negli ultimi fatti; degli ufficiali pochi avevano abbracciato le nuove opinioni, nè alcuna inclinazione contraria si manifestava nelle popolazioni, nemiche naturalmente e per antica consuetudine ai Francesi. Sapevaselo Buonaparte, che di queste insidie s' intendeva: sapevalo, e dicevalo, e scrivevalo quantunque i fuorusciti piemontesi continuamente gli fossero ai fianchi con rappresentazioni della propensione dei popoli a voler fare novità. Nei partigiani stessi poi si sarebbe certamente, per gli eccessi dei soldati, allentato il desiderio dei repubblicani.

per gir ecclesa dei solutare a l'anticator in disaction dei republication.

Di quello che fosse a farsi in così grave frangente, testimonio irrefragabile è Buonaparte melesimo, che solveu dire che se il re di Sardegan gli arrestito i fermo solamente quidadei giorni, el sarebbe stato contretto a trento il fermo solamente quindei giorni, el sarebbe stato contretto a properti della contretto a contretto a di contretto a contr

Poco lodevole certamente fu la risoluzione del re del venime a patti rosi prestamente coi repubblicani, ma non fu senz'arte il son procedere dopo fernata la concordia, ed in tanta ruina di cose. Avevano egil ed i nobil; coi quali più strettamente si consigliava, non impediti dagli streptiti presenti a discernere la natura degli comini, bene penetrato quella del cupitano francese: che, superha coi popoli, qualle coi nobili, inceva di modo.

ch' egli tanto volentieri calpestasse i brimi, sebbene le parole sue suonassero 1390 diversamente quanto amava di essere corteggiato dai secondi; ambigione l'una e l'altra incomportabile, quella per infrenatezza d'imperio, questa per vanità d'animo. Per la qual cosa furongli tosto i principali fra la nobiltà piemontese intorno, per andargli a versi. Fugli intorno, per comandamento del re, il marchese di San Marsano, e gli piacque; fugli intorno il barone Delatour, teste venuto da Vienna, dov'era stato mandato per accordare con l'imperatore Francesco I pensieri della guerra, e gli piacque. Piacquegli altresi, e funne contentissimo che il duca d'Aosta, figliuolo secondogenito del re, che, avuto il governo dell'esercito, si era condotto a Racconigi per raccorlo, gli scrivesse lettere piene di cortesi parole, e di facile condiscendenza. Dava ammirazione il vedere come una amicizia così fresca e così piena di disgrazie pel Piemonte, fosse accompagnata da sì amorevoli uffizi. Bene considerate erano tutte queste cose da parte del governo regio, perchè dimostravano ch' ei non si lasciava trasportar dallo sdegno contro la propria utilità, e che superava gli umori per benefizio dello Stato. Tanto poi fu durevole in Buonaparte la dolcezza di questi attaccamenti, che non gli potè dimenticare, e serbò sempre per la casa di Savoia tale tenerezza, che se nei tempi che succedettero ella non potè risorgere, fu piuttosto colpa di lei, che di lui . Insomma , egli aveva penuria di cavalli , e se ne gli offerivano , bisogno di barche a passare il Po, e se ne gli fornivano: Bonafous, arrestato dai paesani, fu rimesso in libertà, così ordinando il re, dal duca d' Aosta, perchè portavano opinione, nel che s' ingannavano, che Buonaparte avesse a cuore la liberazione di lui. Nelle conferenze poi più segrete, esortava i ministri di Vittorio Amedeo a confortarlo a star di buon animo , perchè, solo clie la Francia fosse sicura , le presenti disgrazie sarehbero , come diceva , la sua grandezza. Quanto ai zelatori della libertà, affermava che non sarebbe mai per tollerare che facessero novità; e, se qualche Francese gli fomentasse, gliene facessero sapere, che tosto l'averebbe o castigato o scambiato. Tutte queste dimostrazioni faceva Buonaparte, si per arte per aver le spalle libere a correre contro l'imperatore, e si per inclinazione, perchè era amatore dei governi assoluti; poichè egli, che sempre procedè fintamente per la libertà, procedè sinceramente pel dispotismo.

Avendo adunque fermate le armi col re, acconce le condizioni del Plemonte, e posto in sua balla quel primo Stato d'Italia, il che gli alleggeriva il bisogno di tenersi truppe alle spalle, innalzava l'animo ad imprese niu grandi; e perchè l'esercito non gli mancasse sotto, mandava fuori un bando; « Ecco, diceva, o soldati, che in quindici giorni avete vinto sei battaglie. e preso trenta stendardi, cinquantacinque cannoni, parecchie fortezze, e quindicimila prigioni; avete ucciso diecimila nemici, conquistato la parte e più ricca del Piemonte, vinto battaglie senza cannoni, varcato fiumi senza · ponti, marciato viaggi senza scarpe, passato notti senza tetti, sostenuto e giorni senza pane. Le falangi repubblicane, i soldati soli della libertà canace « sono di si virili sopportazioni: rendevi la patria grazie dell' acquistata prosperità; vincitori di Tolone, le vittorie del novantatre proseguite; « vincitori dell' Alpi, più fortunate guerre presagiste : non più fra stenli e rupi , non più fra monti inaccessibili , ma nella ricca Italia avrete a far e guerra; ecco che gli eserciti che testè vi assalivano con audacia, fuggono con terrore al cospetto vostro; ecco trepidar coloro che si facevano beffe

della miseria vostra: ma se avete operato cose grandi, restanvene maggiori

1739 a a compiere. Non ancor sono Roma e Milano in poter vostro, ancora insul-

e tano alle ceneri dei vincitori dei Tarquinii gli assassini di Basseville : altre e battaglie avete a vincere, altre città ad espugnare, altri fiumi a varcare.

Forse alcuno di voi si ritragge? Forse sulle cime dei superati monti ama
 tornarsene, per esser quivi di nuovo segno alle ingiurie di una soldatesca
 di colore di colore di Monte dei di colore di

« di schiavi? No, i vincitori di Montenotte, di Millesimo, di Dego e di « Mondovi bramano tutti di portar più oltre la gloria del nome francese;

tutti vogliono una pace utile alla patria; tutti desiderano alle paterne mura
 tornare, tutti quivi con militare vanto dire: Ancor io mi fui dell'esercito

conquistatore d'Italia. Promettovi, amici, ed a voi per ciò mi lego, che
 dell'Italia vittoria avrete: ma frenate, per Dio, gli orribili saccheggi;

e sovvengavi che siete liberatori dei popoli, non flagello; non contaminate, e con la licenza, le vittorie nè il nome vostro; non contaminate la fama dei

e fratelli morti nelle battaglie; io sarò freno a tanto vituperio; vergognereimi
e a reggere un esercito indisciplinato; ogni scellerato soldato che con gli

« oltraggi e col ladroneggio oscurerà lo spiendore dei vostri fatti, fia da me,

Questo lavellare di un capitano vittorioso a soddati vittoriosi, a Francesi massimamente, tanto avidi di gioria e d'armi, patrovia un effetto incredibile: coll'immaginare giù facevano loro la Germania lontana, non che l'Italia vicina. Quel dimostra poi di veder frenzare il sacco, e ra molto accomodolo consiglio per dare sicurelà ai popoli, spaventati da una fama terribile, e da fatti più terribili ancora:

Rivoltosi poscia ai popoli d'Italia, mandava, venire il francese esercito per rompere i ceppi loro; essere il popolo francese amico a tutti i popoli; accorressero a lui confideratemente, lealmente, securamente; serberebbe intatte le proprietà, la religione, i costumi: fare i Francesi la guerra da nemici generosi, solo averla coi re.

Quali sentimenti producessero si fatti incentivi, coloro sel pensino che sanno quanto operi la forza congiunta a magnifiche perofe: nè è da far maraviglia se queste guerre vive dei Francesi di tanto abbiano prevalso alle guerre morte dei Tedeschi.

Possente aiuto a far guerra da fronte era la guiete alle spalle. Arrivarono le novelle desideratissime, essersi conclusa la pace il dì 45 maggio fra la Repubblica e il re. Furono le condizioni principali, cedesse il re alla Repubblica la possessione del ducato di Savoia e della contea di Nizza; oltre le fortezze di Cuneo, Ceva e Tortona mettesse in potestà dei repubblicani Icilia, l'Assietta, Susa, la Brunetta, Castel Delfino ed Alessandria, od in luogo suo, ed a piacere del generale di Francia, Valenza: smantellassersi a spese del re Susa e la Brunetta, nè alcuna nuova fortezza potesse rizzare per quella frontiera; non desse passo ai nemici della Repubblica; non sofferisse ne suoi Stati alcun fuoruscito o bandito francese; restituissersi da ambe le parti i prigionieri fatti in guerra; abolissersi ed in perpetua dimenticanza mandassersi i processi fatti ai querelati per opinioni politiche, a libertà si restituissero, e dei beni loro posti al fisco si redintegrassero: avessero facoltà, durante il loro quieto vivere, e di starsene senza molestia negli Stati regii, o di trasferirsi là dove più loro piacesse ; dei paesi occupati dai Francesi conservasse il re il governo civile, ma si obbligasse a pagare le taglie militari, ed a fornir viveri e strame all' esercito repubblicano; disdicesse l'ingiuria fatta al ministro di Francia in Alessandria.

157

Questo trattato, che dalla parte della Repubblica sentiva in tutto l' op- 1793 pressione, in nulla la amicizia, aveva in sè ogni radice di dissoluzione; solo poteva e doveva durare finchè la forza durasse; si rendeva per lui lecito al sovrano del Piemonte il sottrarsi per ogni mezzo che in poter suo fosse, da sì dure ed inusitate condizioni; poichè, se importava alla Repubblica l'indebolire un nemico ostinato ed anzi forte e generoso, non si vede che cosa le importasse il volere che i fuorusciti francesi, la più parte vecchi od infermi, e tutti miseri da' suoi Stati cacciasse. Quest' era non debilitare il nemico. ma farlo vile, ed il lasciare in lui semi di rabbia e di vendetta. Vide intanto il Piemonte uno spettacolo miserando; che quelle mani stesse, e quelle subbie, e quei martelli che avevano costrutto la Brunetta, opera veramente maravigliosa, forse unica al mondo e degna di Roma antica, ora la demolissero; e se allo scoppio delle distruggitrici mine sentivano i Piemontesi uno immenso sdegno, avrebbero i Francesi, quando una infatuazione compassionevole non gli avesse in quell' età fuori di loro medesimi tirati, sentito vergogna; perocchè care a tutti sono le opere mirabili dell' umano ingegno; e se la Francia voleva pure, per sicurezza del suo Stato e per istabilirsi totalmente il passo in Italia, che quel propugnacolo si disfacesse, doveva almeno per un pudore europeo, e non istraniero ad una nazione non barbara, con le proprie mani disfarlo, non obbligar a disfarlo coloro che edificato l'aveyano; conciossiachè ciò era aggiungere l'ingiuria al danno.

Fatta la pace e domate le forze regie, aveva Buonaparte diminuito considerabilmente la potenza della lega in Italia. L'esercito austriaco, congiunto coi soldati di Napoli e con qualche parte di Tedeschi, testè arrivata dal Tirolo, si trovava solo esposto a tutto l'impeto dei repubblicani, ai quali veniva a congiungersi gente fresca che dall'Alpi e dagli Appennini a gran passi calava, allettata dalla fama di tante vittorie. Nè il generale della Repubblica era uomo da lasciar imperfetta l'opera, perchè dall'una parte il chiamava la popolosa e ricca Milano con quelle opime terre della Lombardia, dall'altra la necessità lo spingeva a non lasciar respirar i Tedeschi, finchè non gli avesse rotti e cacciati d'Italia intigramente. Lo starsene avrebbe raffreddato l'ardore de suoi e dato tempo all'imperatore, che pure aveva il cuore nelle sue possessioni italiche, di avviarvi gagliardi aiuti di soldati e di munizioni. La mira principale e tutta l'importanza dell'impresa erano d'impadronirsi di Milano. Al qual'fine due strade se gli appresentavano; l'una di passare il Po a Valenza e di condursi per la dritta alla metropoli della Lombardia austríaca, insistendo sulla sinistra del fiume, largo, rapido e profondo: l'altra di varcarlo sotto la foce del Ticino per ischivare questo medesimo fiume, ancor esso grosso e profondo, e di una rapidità singolare, con tutti ali altri che avrebbe per viaggio incontrati, se avesse varcato al passo di Valenza. Appigliossi al secondo partito, il quale, oltre la maggior sicurezza che aveva in sè, dava opportunità di metter taglie al duca di Parma, il quale, sebbene subito dopo la tregua di Cherasco fosse stato esortato ad accordarsi con Francia da Ulloa, ministro di Spagna a Torino, non vi aveva voluto consentire.

Adunque, risolutosi del tutto Buonsparte a voler varcare il Po tra le foci del Ticino e dell' Adda, il che doveva anche dar timore a Beaulieu di vedersi tagliar fuori del Tirolo, con arte veramente mirabile, oltre la condizione del pusso di Valenza inserità nella tregua latta a Cherasco, dava voce che doveva passare a Valenza, e richirdeva continuamente il dava voce che doveva passare a Valenza, e richirdeva continuamente il propositione del pusso. 1796 governo sardo di barche per il valenziano passo. Là mandava carri, là artiglierie . la soldati , e vi faceva intorno una continua tempesta . Beaulieu . udita la tregua, tentate per un sopramano inutilmente le fortezze di Alessandria e di Tortona, perchè fu ributtato dai presidii piemontesi che vi stavano vigilanti, aveva passato il Po a Valenza, ardendo tutte le barche che nelle vicine rive si trovavano. Condottosi sulla sinistra sponda con tutto l'esercito e proprio e napolitano, stava attento ad osservare quello che fosse per partorire l'astuzia e l'ardire dell'avversario. Ma quantunque sperimentato ed accorto capitano fosse, si lasciò prendere agl'inganni del giovane generalo della Repubblica, perciocchè fece concetto che veramente questi avesse l'intento di varcare a Valenza. Per la qual cosa si era alloggiato tra la Sesia ed il Ticino, affortificandosi per fare due prime teste grosse sulle rive dell' Agogna e del Terdappio, e rendendosi forte massimamente su quelle del Ticino. Siccome poi la città di Pavia, posta sul Ticino vicino al Juozo dov'egli mette nel Po, e dov'è un ponte, gli dava sospetto, l'aveva munita, sulle rive del fiume, di trincee e d'artiglieria. Per questi medesimi motivi aveva lasciato con poche guardie la sinistra del Po, non solo fra il Ticino e l'Adda, ma ancora fra la Sesia ed il Ticino. Ecco intanto che Buonaparte, sicuro oggimai di conseguire il fine che si era proposto, mandava una mano di veloci soldati, comandandole facesse due alloggiamenti per giorno, verso Castel San Giovanni. Seguitava egli medesimo più che di passo con tutte le genti, mentre le sue artiglierie continuavano a fulminare, per non lasciar cader l'inganno, dalle rive di Valenza. Il colonnello Andreossi e l'ajutante generale Frontin spazzavano con cento soldati di cavalleria tutta la riva destra del Po insino a Piacenza, recando anche in poter loro alcune barche, le quali navigavano alla sicura sul fiume, portando riso, ufficiali e medicamenti destinati agli imperiali.

Usando adunque celeremente l'occasione hyorevole aperta dall'arte del generale loro, i Francesi colto vanguardia composta di cinquenila granutori e quindici centinais di cavalli , varcavano felicemente il di 7 maggio su quelle barche medesimo, e sopra akune altre che loro si offerero presto a Piaconza, il fiame, e con allegrezza indicibile afferravano la sinistra sponta. Seguitava a vedoci passi Buonaparte, per tale guisa che il di 8, quasti tutto l'esercito aveva posto piede sulle milanesi sponde. In questo passaggio per Piaconza si vide un funetto segno della rapactia del primi expi repubblicani, e del poco rispetto i cui avevano le cose più ascre: perché Doussparte e Salcett, commassiero del productori, posto le main volente municipie e di diversi luoghi piì, quante rebe preziose e donari vi trovaroni,

Non cesi tosto obbe udito Bruilieu le novelle del precipitarsi i Francesi verso il basso Po, che spediva una grossa badia a Fombio, terra posta rimpetto-a Piaceeuz sulla sinistra del fiume, per impedire, se anora fosse a tempo, il passo ai ropubblicani. Egli intanto riturava le genti sull'Adda, si per serbarsi aperte le strade al Tirolo, e si per munire Mantova di gagliardo presidio, se la fortuna tanto fosse contraria all'armi imperial, che il costringesso e lascara del tutto la possessione d'Italia si Francesi. Arvisava anora che, finchè il grosso de suo, che, malgrado delle sonfitte, e ra tuttavia formidable, si conservasse intiero sulle rive di questo fiume, porciolosa impersa astrebes tatta pei Francesi il correre a Milaro, possicable

egli avrebbe potuto a grado suo assaltarli sul loro fianco destro. Perlocchè 1766 si avviava con la maggior parte delle genti a Lodi per guardar il ponte che ivi apre il varco dalla destra alla sinistra del fiume. Mandava altresi una forte squadra, principalmente di cavalleria, a Casal Pusterlengo, affinchè passando per Codogno, fosse in grado di servir come retroguardo alla schiera di Fombio e di soccorrerla, ove bisogno ne fosse. Pavia intanto, città nobile per la università degli studi, abbandonata da' suoi difensori, non si reggeva più che con la guardia urbana, aspettando di obbedire a chi col primo strepito di tamburi sotto le sue mura si appresentasse. Bene erano considerati i disegni di Beaulieu, ma la prestezza fancese gli ebbe guasti: I soldati mandati a Fombio, benchè con veloce viaggio fossero accorsi , arrivavano , non più per contrastare il passo al nemico, ma solo per combattere il medesimo, che già era passato. Buonaparte, che con la solita sagacità prevedeva che quella testa grossa di Austriaci , se le desse tempo di essere soccorsa, poteva disordinare i suoi pensieri, perciocchè, quantunque egli avesse varcato, non era ancor ordinato a suo modo ed in punto di tutto, si deliberava ad assaltarla senza dilazione. Occupavano gli Austriaci la terra di Fombio, in cui avevano fatto in fretta e munito di venti pezzi d'artiglieria alcune trincee : i cavalli , la maggior parte napolitani, che in questa fazione si portarono egregiamente, battevano la campogna. La moltitudine delle sue genti permetteva a Buonaparte di allargarsi e di assaltar da diverse parti la terra, solo mezzo che gli restava, stante le fortificazioni fatte dagli Austriaci , perchè il combattere fosse breve e felice. Adunque spartiva i suoi in tre bande, delle quali la prima, col generale Dallemagne, doveya, girando a destra, assaltar Fombio sulla sinistra : la seconda, condotta dal colonnello Lannes, intrepidissimo guerriero, era destinata a dar dentro sulla destra; e finalmente il generale Lanusse, con la mezzana, aveva carico di attaccar la battaglia sulla mezza fronte della piazza per la strada maestra. Fu forte l'incontro, forte ancora la difesa : perchè gli Austriaci sfolgoravano gli assalitori con le artiglierie, ed i cavalli napolitani, opprimendo i seldati corridori ed assaltando con impeto gli squadroni stabili, rendevano difficile la vittoria ai Francesi. Gli Austriaci combattevano valorosamente e per natura propria e per la speranza del soccorso vicino. Finalmente prevalsero, non prima però che non fosse stato fatto molto sangue, l'impeto, la moltitudine e l'audacia dei Francesi. Andavano gl'imperiali in rotta, ed abbandonato Fombio a chi poteva più di loro, si ritiravano in gran fretta a Codogno, con lasciar ai vincitori non poca parte delle bagaglie, trecento cavalli, circa cinquecento tra morti e prigionieri : sarebbe stata più grave la perdita, se la cavalleria napolitana , condotta massimamente dal colonnello Federici , uffiziale di gran valore , serrandosi grossa ed intiera alla coda, ed urtando di quando in quando gagliardamente il nemico, non avesse ritardato l'impeto suo, e fatto abilità ai disordinati Austriaci di ritirarsi .

Usando i repubblicani la fortuna propizia, seguitavano passo, passo i confederati, ed occupavano Codogo, in questo mentre sopraggiumes la notteAveva Beaulieu avuto le novelle del passo dei Francesi e del periodi
dei suoi assaltati in Fombio. Comandava pertatuto a cinquemita eletti sodisti.
corressero da Casal Pusterlongo pier la strada di Codogo in soccorso di
Fombio, credendo che i siosi tuttava in questi ultima terra si sostenessero.
Fu questo un molto audace comandamento, e che poteva rompere i disegni
al crenerale della Repubblica, se fosse statos occondate dalla fortuna. Institti

1:36 arrivavano i Teleschi nel buio della notte sopra i Francesi all'improvviso . e sbaragliate le prime guardie, seminarono terrore e disordine in Codogno; anzi spingendosi oltre , s' impadronivano di parte della terra. Non era più pari la battaglia, poichè si combatteva da una parte con intento e con ordine certo , dall'altra con soldati scompigliati , sorpresi ed impauriti. Accorreva al subitaneo rumore Laharpe, e postosi a guida di un reggimento fresco, marciava per rinfrancare la fortuna vacillante. Lo avrebbe anche fatto, se nel bel principio di quella mischia, colto nel petto da una palla mortale, non fosse stato tolto subitamente di vita. In tale guisa mancò in un casuale incontro ed in una battaglia notturna, nel fiore della sua età, il generale Laharpe, soldato di compito valore, ma ancora più di compita virtù. Ei fu tale che, amato da tutti in vita, pianto da tutti in morte, meritò che il caso suo fatale fosse attribuito dai contemporanei, sebbene a torto, a chi per troppo diversa natura l'invidiava: uomo felicissimo, che nell'ultimo evento stesso del suo corso mortale tanto l'opinione il differenziava da altri, che, non a caso fortuito, ma a pensato disegno fu la sua morte imputata.

L'accidente sinistro di Laharpe sgomentò di modo i repubblicani, che le sorti loro avevano del tutto il tracollo, se non arrivava frettolosamente il generale Berthier, che con la sua presenza tanto fece, che rinfrancò gli spiriti e riordino le schiere sbigottite e disordinate. Spuntava intanto il giorno: i Tedeschi nell'ardir loro moltiplicando, perchè già si credevano in possessione della vittoria, si allargavano sulle all per circondare il nemico. Ma già si erano riavuti i Francesi; i Tedeschi medesimi, veduto al lume del giorno che i nemici, superiori assai di numero, facevano le viste di assaltarli, pensarono al ritirarsi; il che fecero prima in buon ordine e regolatamente, poscia disordinati e rotti, instando acremente i Francesi, oramal consapevoli dei loro vantaggi. La schiera tutta sarebbe stata condotta all' ultimo termine, se per la seconda volta la cavalleria napolitana non le faceva scudo alla ritirata. Così una conseguita vittoria divenne in un subito una rotta evidente. Perdettero in questo fatto i Tedeschi quasi tutto il bagaglio, non poche artiglierie l'asciate nei fossi della terra, molti prigionieri fra i dispersi. Tenevano loro dietro a gran passo i repubblicani, e s'impadronivano di Casale, mentre i residui degl'imperiali si ricoveravano a Lodi. dov' era giunto con tutte le sue forze Beaulieu, e dove voleva pruovare per l'ultima volta se, obbligando il fortunato emulo suo a fare un moto eccentrico verso destra per venirlo ad assaltare a Lodi, gli venisse fatto di rompere quell'ascendente che aveva, e trasportare in sè il favore della volubile fortuna. A Lodi adunque in un ultimo cimento si doveva combattere della salute di Milano, della conservazione della Lombardia, del destino delle reliquie ancora potenti delle genti imperiali.

Avvisavasi ottimamente il capitano austriaro che perduto il passo del ricino, e poichè i Francesi avveano varacia il Po, non gli restava bitra sedia di guerra opportuna a farvi testa, che il grosso o rapido fiume dell'Adda, le parti inferiori del quale si trovavano assicurate dalla forteza di Pizzi-ghettone, munita di artiglierie e di sufficiente presidio. Vuotata adunque Pavia, e lasciati dentro il castello di Milano duemila soldati, la maggior parte del corpo franco di Gyulai, aveva riunato tutte le sue genti a Lodi, siccome poi sperva di certo che il veloce Buonaparte, dopo le vitorie di Fombio e di Codogno, non avrebbe indugiato a venire al assaltario, perchè quello era l'ultimo cinento per aver Milano aveva collocato la sara retrospordia.

sotto guida del colonnello Melcalm, suo parente, in Lodi, comandandogli 1736 che resistesse quanto potesse, ed in caso di sinistro si ritirasse sulla sinistra del fiume. Intanto per assicurare il passo del ponte, molte bocche da fuoco situava all'estremità di lui presso la sinistra sponda, per modo che direttamente l'imboccavano, e spazzare potevano. Nè parendogli che questo hastasse alla sicurezza di quel varco importante, muni la riva sinistra con venti pezzi d'artiglierie grosse, dieci sopra, dieci sotto il bonte, le quali coi tiri loro, battendo in crociera, parevano rendere il passo piuttosto impossibile che difficile, Gli Austriaci , cui nè tante rotte nè una ritirata di si lungo spazio non avevano ancora disanimato, se ne stavano schierati sulla sinistra riva, pronti a risospingere l'inimico disordinato dal passo del ponte, se mai contro ogni credere l'avesse effettuato. Danno alcuni biasimo a Beaulieu del non aver tagliato il ponte invece di averlo munito, presumendo che i Francesi non avrebbero potuto varcare, se il ponte fosse stato rotto, perchè gl'imperiali, forti di artiglierie ed ancora più di cavalli, avrebbero avuto abilità o di arrestare i passanti, o di conquidere i passati. Ma e' bisogna avvertire che l'intento di Beaulieu era non solamente d'impedire il passo al nemico, ma ancora di conservarlo per sè, perchè ed aspettava aiuti , e voleva rendere sospetto ai Francesi l'andare a Milano . Quale di queste sia la parte sana, perchè può essere errore uguale il giudicar dagli eventi, come il giudicare dai disegni, arrivava Buonaparte, impaziente delle guerre tarde, e veduto i preparamenti del nemico, e sloggiatolo da Lodi con un assalto presto, si risolveva, correndo il decimo giorno di maggio. a far battaglia sul ponte, quantunque tutti i suoi non fossero ancora quivi raccolti. I generali suoi compagni, che vedevano l'impresa molto pericolosa, fecero opera di sconfortarnelo, rappresentandogli la fortezza del luozo. la stanchezza dei soldati, le genti menomate dalle battaglie e minorate dalla lontananza di molte schiere valorose. Ma egli, che ne sapeva più di tutti. che voleva quel che voleva, e che era, non che liberale, prodigo del sangue dei soldati, purchè vincesse, persisteva a voler dar dentro, e tosto si accingeva alla pericolosissima fazione. Fatto adunque venire a sè un nodo di quattromila granatieri e carabine, gente rischievole, usa al sangue, pronta a mettersi ad ogni sbaraglio, diceva loro con quel suo piglio alla soldatesca, che tanto piaceva a' suoi soldati : « Vittoria chismar vittoria : esser loro quei o bravi uomini che già avevano vinto tante battaglie, fugato tanti eserciti , e espugnato tante città : già temere il nemico, poichè già dietro ai fiumi si ritirava; credersi quel Beaulieu, già tante volte vinto, che il breve passo « di un ponte arrestar potesse i repubblicani di Francia: vana presunzione,

« nitrava : credersi que l'Besulieu, già tante volte vinto, che il breve passo di un ponte arrestar potrese i repubblicani di Francia : vana ressanzione, vana credenza: aver loro passato il Po, re dei fiumi, arresterebbelli Tumilo Adda ? Penassaero esser questo il Tultimo pericolo: superatolo in mano avrebbero la ricca Milano: dessero adunque dentro francamente, sostenessero il nome di sodiati rivitti. guarderil la Repubblica, grata alla fattelle loro, guardarii il mondo, maravigiato de atterrito alla fama di tante vittore, qui conquistata illais, qui rendersi il nome di Francia immortità ».

Schieracosi, serraronsi, animaroosi, contro il ponte marciarono. Non così isoto renno giunti, che li fulminavano un unuoare d'arighieri di Austria orrendo, una grandine spessissima di palle, un nembo. Lempestoso di scheggie. A sì teribile unto, a si duro rincalzo, alle frieri, alle muri, sei starano, ittubavano, s'arrestavano. Se durava un momento più l'incritezza, si scompigliavano. Pure il valor proprio, ed i conforti dei capitani tanto gii amiarono, che tornarono una seconda volta.

BOTTA AL 1814. 91

1796 sfolgorati cedevano. Vistosi dai generali repubblicani il pericolo, ed accorgendosi che quello non era tempo da starsene dietro le file, correvano a fronte, Berthier il primo, poi Massena, poi Cervoni, poi Dallemagne, e con loro Lannes e Dupas, e si facevano guidatori intrepidi dei soldati loro in un mortalissimo conflitto. Le scariche delle artiglierie tedesche avevano prodotto un gran fumo, che avviluppava il ponte; del quale accidente valendosi i repubblicani, e velocissimamente il ponte attraversando, riuscirono, coperti di fumo, di polvere, di sudore, di sangue, sulla sinistra spooda. Spingeva oltre Buonaparte subitamente-i restanti battaglioni; ma le fatiche loro non erano ancora giunte al fine nè la vittoria compita, perchè gli imperiali, ordinati sulla riva, facevano tuttavia una ostinatissima resistenza. Tuonavano le artiglierie, calpestavano i cavalli, la bettaglia, siccome combattuta da vicino, più sanguinosa. Già correvano pericolo i Francesi di essere rituffati nel flume, ed obbligati a rivarcare con infinito pericolo il ponte con sì estremo valore acquistato, quando opportunamente giunse con la sua eletta squadra Augereau , che , udito l'avviso della battaglia orribile, a gran passi dal Borghetto in aiuto de suoi compagni periculanti accorreva. Questa giunta di forze in un momento tanto dubbio fece del tutto sormontare la fortuna francese. Beaulieu, abbandonato il bene contrastato ponte, si ritirava prestamente, con animo di andarsi a porre sul Mincio per serbare le strade aperte al Tirolo, e per assicurar Mantova con un grosso presidio.

La cavalleria tedesca, ma principalmente la napolitana, che anche in questo fatto soccorse egregiamente ai Tedeschi, proteggeva il ritirantesi esercito. Per questa cagione e perchè la eavalleria di Francia, che non ancora aveva potuto varcar il ponte fracassato, penava a passar a guado, di pochi prigionieri nella ritirata loro furono gl'imperiali scemi . Bensì perdettero nel fatto duemila cinquecento soldati tra morti e feriti, quattrocento cavalli, gran parte delle artiglierie. Sopragiunse la notte. Tra per questo e per la stanchezza dei soldati repubblicani, accorsi a passi frettolosi, e per l'affrontarsi della fiorita cavalleria dei confederati, non poterono i Francesi fare quel frutto col perseguitare, che avrebbero desiderato.

Grave fu aoche la perdita dei Francesi: se non arrivò ai quattromila o mortl, o feriti, o prigionieri, come la parte avversa pubblicò, certo passo i duemila, ancorche Buonaparte con la solita fronte abbia pubblicato, essere mancati dei suoi solamente quattrocento . La ritirata dei eoofederati assicarò i repubblicani delle cose di Lombardia, e pose in mano loro Pavia, Pizzighettone e Cremona: la imperial Milano, priva oramai di difesa, tanto solamente indugiava a venir sotto l'imperio repubblicano, quanto tempo abbisognava ai repubblicani per arrivarvi. Mescolaronsi a questi gloriosi fatti i saccheggi e le devastazioni .

Giunte in Milano le novelle del passo del Po e dello abbandonarsi di Beaulieu la frontiera del Ticino, vi surse un grande sbigottimento, poiche vi si prevedeva che poca speranza restava di conservare la città sotto la divozione dell' Austria. Erano gli animi di tutti, come in una popolazione ricca, allo approssimarsi di soldatesche nuove, non conosciute e forse anco troppo conosciute. Era stato mansueto il governo dell'arciduca, ne quello della nobiltà tirannico; chè anzi, partecipando dell' indole benigna di chi reggeva, della natura dolcissima del clima e di una educazione piuttosto data alle mollezze della vita che al dominare, aveva la nobiltà più clientela

per amore, che potenza per feudalità. Mancavano adunque nel Milanese le 1736 cagioni di mala soddisfazione che in altre contrade d'Italia si derivavano dalla durezza del governo e dalle insolenze dei nobili. Quindi nasceva che, sebbene i popoli siano generalmente amatori di novità e non conoscano il bene se non quando l'han perduto, non si manifestavano nella felice Lonibardia segni di future e spontanee rivoluzioni. Ognuno anzi temeva per sè, per le famiglie, per le sostanze. Queste cose tenevano i Milanesi sospesi; nè per la natura loro erano capaci di lasciarsi muovere da certe astrazioni di governi geometrici . Temevano anzi che , siccome la città loro era grossa e ricca, così vi facessero i repubblicani la principale stanza loro, ond' ella diventasse e segno di oppressione speciale per sè, e fomento di rivoluzione per gli altri. Siccome poi non erano le faccende della guerra sicure, così dubitavano che nell'andare e venire reciproco, e nel cacciarsi e tincacciarsi dei due potenti nemici, la misera Milano non avesse a pagar il fio di quanto più la faceva cara e preziosa al mondo. Sapevano che pochi erano fra loro i zelatori di novità, e questi pochi ancora quieti e rimessi, secondo la natura del paese; ma apprendevano che ove i repubblicani vi avessero posto sede , da tutta Italia vi concorressero o gli scontenti dei governi regii o gli amatori della repubblica, e con mezzi nuovi ed insoliti vi partorissero accidenti ignoti, e forse terribili. Per la qual cosa vi si viveva in grande spavento.

L'arcidica Frdinando, che vedeva che pogoli disarmati e quieti mon potvano difinderlo da gente armata ed audicissima, giarchè l'is-resctos imperiale stesso non era stato able a tenerla lontana, abbandonato d'egni sepranza, si risolveva a lascair quells sode per nodarsene nella sicura Mantova, o, quando i tempi pressassero di vantaggio, calla lontana Germania. Desiderando però, prima che partisse, "provvedere alla quiete del popoli, ordinava, con editto del 7 maggio, che i cittadini abili all'armi si descrivesero, ed in militari archasa is ordinassero. Al 9, aggravandosi venimiggiormente il, pericolo per l'appressimanis dei repubblicani, concardinava politica camerale, on autorità di fare quanto al governo si apparienesse, ed a questa Giunta, come a capo supremo dello State, voleva che imastrati minori obbedissero. L'ordine giodiziale a far l'uficio, come per lo come pre l'orine giodiziale à far l'uficio, come per lo

inpanzi, continuasse.\*

Avendo per tale guisa l'arciduca provveduto alle faccende, se ne partiva il medesimo di 9 di maggio alle volta di Mantova, avviandosi dove già era arrivata la sua famiglia. L'accompagnavano personaggi di nome, fra i quali principe Albaioni ed il marchese Litta. Mesta era la consiliva ! Tarciduca., non assuciatio a sentire i colpi dell'avversità, accusava, paagendo, non fortuna, na secondeche si usa nelle disgrazie, i cattivi consigli di Besulieu La fuggitiva schiera passava pel territorio veneto, miserando spetazolo: faceva più compassonerole quelle calimità la moltitudine delle persono di ogni grado, di egni età e d'agni sesso, le quali, fuggendo la rivoveraria siale terre vionezione, destinate anoco cesse, e molto prossimmente, alla medesima ruina. Così l'egregia Milano, sata da lungo tempe ficiosirma, spogiata di difenosori, privata del suo principe, se ne stava uspettando non conosciute venture. Seguitava un interregno di tre giorni, in cui, non essendo più in pottere dell'austria, pia hadfici in quello della

1796 Francia, si reggeva con le proprie municipali leggi; n\u00e0 in questo tempo vi si udirono minacce od insulti di persone, n\u00e0 rubamenti, n\u00e0 desideri di novit\u00e0. Tanto era buona la natura di quel popolo!

Buonaparte intanto, espeditosi, per la vittoria di Lodi, di quanto più pressava nella guerra, e già atimando Milano, com' era veramente, in sua potestà, mandava Massena a farsene signore. In questo mentre mandavano i magistrati municipali i loro delegati ad offerire la città a Buonaparte, che si trovava alle stanze di Lodi , pregandolo di usare monsuetudine verso un popolo in ogni tempo quieto , nemico a nessuno, confidente nella generosità ilei Francesi . Rispose benignamente , porterebbe rispetto alla religione , alle proprietà, alle persone. Il giorno 44 di maggio entrava Massena con una schiera di dieci mila soldati valorosissimi. L'accampava, la maggior parte, fuori delle mura, per modo ordinandola, che i fanti occupassero tutti gli aditi degli spalti, i cavalli custodissero le porte. L'incontravano al dazio-di Porta Romana i municipali. Disse, per mescolare qualche temperamento alla fierrezza dell'armi, che sarebbero salve la religione, le persone, le proprietà. Arrivarono il giorno dopo nuovi corpi di truppe; ogni parte piena di aoldati. Incominciossi l'opera dell'oppugnar il castello, a cui si erano riparati gli Austriaci. I Francesi furono accolti nelle case con la dolcezza del fare milanese, ed eglino ancora, dico la maggior parte, cortesemente procedendo, e con quel loro aolito brio mostrandosi, tiravano- facilmente a sè gli animi dei cittadini, che, veduto che quei repubblicani non erano tanto terribili quanto la fama eveva portato, rimettevano del terrore concetto, e si affezionavano ai nuovi ospiti, venuti per venture strane e spaventevoli nel paese loro. Tal era la condizione del popolo milanese quando i Francesi entrarono in Milano, dolce ed all'ettuosa, nè contraria, nè propensa a quella libertà che si andava predicando.

Arrivavano intanto i repubblicani, si finti, come sinceri, i quali, o allettati dalla fama o costretti dalla necessità, e fuzgendo lo sdegno dei signori loro, concorrevano, come in sede propria e di salute, nella città conquistata. A costoro si univano i repubblicani milanesi, ed intendevano a far novità. Fra tutti questi, gli utopisti si rallegravano, persuadendosi che fosso venuto il tempo di veder in opera quella specie di reggimento che nelle buone menti loro si avevano concetta; nè gli poteva torre alla imagine lusinghiera l'apparato terribile delle armi forastiere, nè la natura poco costante in sè medeaima dei Francesi, nè l'autorità militare, fatta padrona di ogni cosa, e certamente pessima compagna di libertà. Servi di una opinione anticipata e di un dolce delirio, andavano sognando una perpetua felicità, nè s'accorgevano che la repubblica di Francia non combatteva nè per loro nè per la libertà, ma per la grandezza e la aicurezza del auo imperio, per posseder le quali, se fosse stato necessario, avrebbe dato in preda all' Austria, non che Milano, Italia, ed ancor essi con loro. Di costoro ai faceva beffe Buonaparte, stimandoli uomini dappoco, scemi, e, come sarebbe a dire, pazzi, Fra gli altri patriotti, o che si chiamavano tali, era una generazione d'uomini che amavano lo stato libero, non per desiderio di preda, ma per ambizione, avvisandosi che fosse dolce il comandare, e venuto il tempo propizio per salire dai bassi gradi al sublimi. Di questi faceva maggiore stima Buonaparte, perchè, come diceva, erano gente che aveva polso, e che, per poco si stimolassero, avrebbero servito mirabilmente a suoi disegni. Eravi finalmente una terza maniera di questi patriotti, i quali amavano le novità per le rischezze, e, sperando di pescar nel torbido, 1756 gridvano da lice e spesse vosi: Libertà. Questi non frequentavano mai le stanze di Buonaparte; perchè, sebbene qualche volta gli accurezzasse, dava anore iror spesso dei fordi rabbuffi; ana amavano molto aggirarsi fra i commissari e gli abbondanzieri dell'esercito, dei quali diventavano sensali e mezzani, per forma che, mentre i buoni utopisti andavano dietro alle loro ubbe, ed erano per semplicità repubblicana e volevano esser poveri; questi, al contrario, si arricchivano a spesa di coloro ai quali dievano voler dare il vivere libero. Erano molti di tutti questi generi di patriotti.

Fector grandi allegrazze in su l'entrar dei Francesi, di luminarie, di balli, di festiai : ma per quella servite imitazino, di cui erano invesati verso le cose francesi, o che fu la principal cagione della servità d'Italia, piantarono altresi alberi di libertà, e vi facerano intorno canti, balli, discorsi, el atte simili tresche. Poscia acciocchè non mancasse quel condimento colle congreghe pubbliche per arringarvi intorno a-cose appartenenti allo Stato, le fecero a modo di Francia, ed in loro chi arringarva con maggior vemenza, più era applaudito. Tutte queste cose si facevano: il popolo, non potendo restar cenace di ciù che vodeva, faceva le mazvairile.

Entrava In Milano il vincitor Buonaparte, non già con semplicità repubblicana, ma con fasto regale, come se re fosse; l'accolsero con grida smoderate i patriotti e parte del popolo, solito a fare come gli altri fanno. Innumerabili scritti si pubblicarono, in cui sempre più si lodava Buonaparte, che la libertà: mostrossi, per dire il vero, in questo molto schifosa l'adulazione italiana, Fra i patriotti, chi lo chiamava Scipione, chi Annibale; il repubblicano Ranza il chiamava Giove . I buoni utopisti , quando lo vedevano, piangevano di tenerezza. Queste dimostrazioni egli si godeva tanto in pubblico, quanto in privato, ma augurava male degl' Italiani, perchè, essendo egli operatore grandissimo, credeva e con ragione, che coi fatti, non con le parole si compiscono le grandi mutazioni negli Stati . Quando poi uomini o donne amatori sinceri di libertà (che anche donne, e non poche, si trovavano tenerissime di lei) a lui si rappresentavano per raccomandargliela, rispondeva con ciglio austriaco, la conquistassero, uscissero dall'imbelle vita, le armi pigliassero, le armi usassero; dura cosa essere la libertà; duri cuori e dure mani conservarla ; fuggire lei la mollezza e il lusso ; solo abitare fra le popolazioni forti e magnanime .

Intanto vedeva il mondo una cosa maravigiosa. Un soldato di ventot'anni, un mese innanzi conosciuto da pochi, avere, con un esercito sprovveduto e non grosso, superato monti difficilissimi, varcato grossi e profondi
fiumi, vinto sei battagia cumpali, disperso eserciti pri potenti del suo
soggiogato un re, cacciato un principe, acquistato il dominio di una parte
d'Italia, apertosi la strada alla conquista dell'altra, convertito in es sisteso
gli cocchi di tutti gli uminii di quell' età. Sopresselo Bounaparte; l'anima
sua ambiziosa maravigilosamente se ne compiaceva. Ma, perchè l'aspettativo
ca avva detat di lui nosi s'inflerddasse, per faris scala a cose maggiori,
mandava fuori, il 90 maggio un discorso molto inflammativo ai suoi soddati.
« Soldati valoresi, diceva, voi piombaste, come torreste precipioso,

dall'Alpi e dagli Appeninii: voi urtaste, voi rompeste nel corso vostro
 ogni ritegno. Il Piemonte, oggimai libero dall'austriaca tirannide, spiega
 i naturali suoi sentimenti di pice e d'amicizia verso la Francia. Vostro è
 lo Stato di Milano; sventolano all'aura su tutte le alte cime della Lom-

17.6 e bardia le repubblicane insegne : i duchi di Parma e di Modena alla gene-« rosità vostra sono del dominio che ancora lor resta, obbligati. Dov'è e l'esercito che testè con tanta superbia v'insultava? Ei non ha più riparo e contro al coraggio vostro. Nè il Po nè il Ticino nè l' Adda poterono un « sol giorno arrestarvi . Vani furono i vantati baluardi d'Italia , vani i gioghi a inaccessi degli Appennini . Sentì la patria infinita allegrezza delle vostre « vittorie; vuole che ogni Comune le celebri: i padri, le spose, le sorelle, « le amanti dei fausti eventi vostri si rallegrano , e si stimano dello avervi « per congiunti fortunatissimi. Sì, per certo, o soldati, assai faceste; ma « forse altro a fare non vi resta? Diranno di voi i contemporanei , diranno « i posteri che abbiam saputo vincere , non usare la vittoria? Accuseranci « dello aver trovato Capua in Lombardia ? No , per Dio , no , che già vi « veggo correre alle vincitrici armi , già veggo sdegnarvi ad un vil riposo , a già sento, i giorni passati senza gloria, esser giorni perduti per voi. Orsu « partianne : restanci viaggi frettolosi a fare , nemici ostinati a vincere, allori e gloriosi a cingere, crudeli ingiurie a vendicare. Tremi chi accese le faci « della civil guerra, tremi chi uccise i ministri della Repubblica, tremi chi « arse Tolone , tremi chi rapi le navi : già suona contro a loro in aria una · terribile vendetta. Pure stiansi senza timore i popoli: siamo noi di tutte « le nazioni amici , specialmente siamo dei discendenti di Bruto, dei Scipioni, e di tutti gli uomini grandi, che impreso abbiamo ad imitare. Ristorare il · Campidoglio, riporvi in onore le statue degli eroi per cui tanto è famoso il « mondo, destar dal lunzo sonno il romano popolo , terlo alla schiavitù di tanti e secoli, fia frutto delle vittorie vostre : acquisteretevi una gloria immortale, « cangiando in meglio la più bella parte d'Europa . Il popolo francese , « libero , rispettato dai popoli , darà all' Europa una pace gloriosa , che di a tanti sofferti danni , di tante tollerate fatiche ristorerallo . Ritorneretevi « allora, fra le paterne mura; i concittadini, a dito mostrandovi, diranno: « Fu soldato costui dell'esercito italico . »

Questo tremendo parlare empieva di spavento Italia: ognuno aspettava accidenti terribili .

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO SETTIMO

SONNABLO

Pensieri di Buonaparte. Intenzioni del Direttorio circa le potenze d'Italia. Spoglio delle opere egregie delle belle arti; lusinghe ai dotti ed ai letterati . Trequa col duca di Parma. Come trattato il duca di Modena. Accidenti del Milanese; imposizioni e rapine; mala contentezza dei popoli. Moto pericoloso nel Pavese, massimamente a Binasco ed a Pavia. Sacco di questa città accaduto ai 25 e 26 di maggio del 1796. Buonaparte si volta contro Beaulieu, e. dopo muove battaglie, lo sforza a ritirarsi in Tirolo. Niccolò Foscarini nominato dai Veneziani propveditor generale in terra ferma. Sue paure. Minacce che gli fa Buonaparte. Quel che restava a farsi dai Veneziani in sì pericoloso ed importante caso. Debolezza di Foscarini, Buonaparte in Verona, Minacce contro Verona, per aver dato ricovero al conte di Lilla. Il castello di Milano si arrende alle armi francesi. Rivoluzione di Bologna. Giuramento prestato dai Bolognesi in presenza di Buonaparte. Moto di Lugo, e suoi accidenti. Spavento in Roma. Tregua fra Buonaparte ed il papa. Esortazioni del pontefice ai suoi sudditi ed ai Francesi. Sforzi e solenni protestazioni del re di Napoli. Tregua fra il re e Buonaparte. Occupazione di Livorno. Ree intenzioni di Buonaparte rispetto al gran duca di Toscana. Nuovo moto dell' Austria a ricuperazione delle sue possessioni d' Italia: vi manda il maresciallo Wurmser can un esercito assai grosso. Il maresciallo rompe le prime schiere di Buonaparte, fa risolvere l'assedio di Mantova, entra in questa piazza, e la rinfresca d'armi, di soldati e di vettovaglie. Buonaparte raduna i suoi troppo sparsi. Moltiplici battaglie fra i due valorosi emoli. Battaglia di Castiglione combattuta il di 5 agosto. Wurmser si ritira ai passi del Tirolo: i Francesi lo sequitano. Battaglia di Roveredo succeduta ai & settembre . I Tedeschi si ritirano ai più alti passi. Disegni di Buonaparte sopra la Germania: Wurmser li storna, calandosi di nuovo in Italia per la valle della Brenta. Buonaparte lo seguita. Battaglia di Primolano e di Bassano. Il maresciallo, valorosamente combattendo, arriva finalmente in Mantova, che è di nuovo cinta d'assedio dai Francesi. Descrizione di Mantova". La Corsica si aliena dall'obbedienza degl'Inglesi, e torna sotto quella di Francia.

Conquistato il Piemonte, conculcato il re di Sardegna, e posto il piede 126 nella città capitale degli Stati austriaci in Italia, si apparecchiava Buonaparte

1.3% a più alte imprese. Suo principal desiderio era di passar il Mincio, e cacciando le gonti i decesche oltre i pusa dei Triorio, victare all' imperatore che non mandasse nuovi ajuti per ricuperare le provincie perdute. Intanto le sue vittorie avevano aperto la occasione al governo di manifestare il suo intento circa il modo di procedere verso le potenze italiane, o congiunte d'amicizia cono la Francia, o neutrali, o neniche. La somma era che, facendo traffico del Mianese, con dario in preda, secondochi per le occorrenze dei tempi imegio gli si convenisse, o al er di Sordigara, o all'imperimento del predicto del predicto del predicto del consorte di distra ricoltezza che possibil fosse si ricavasse. Ne in questo mostrava il Directorio maggior rispetto agli amici che ai nemici. Nella quale risoluzione egli allegava per pretesto o la guerra fatta, o l'amicizia finta, e la necessibil di sissicurare l'esercito.

Voleva prima di tutto che si conquidesse egai reliquia dell' esrretto alemanno, e che intanto si consumsse il Mianese, si per passere i soldati e si per fario meno utile a chi si dovesse o dare o restituire. • Usate, e scriveva il Diretterio a Busaparte, la occasione del primo terrore concetto dalle nostre armi, ed seggrazate la mano sui popoli lombardi per cavarno d'enzo, i, canali e la attre opere pubbliche di quel passe sismo anch' esse

« un po'tocche dalla guerra; ma si usi prudenza. » Nè qui finivano le parole crude rispetto alla miseranda Italia : « Ite , a scrivevano, e correte contro il gran duca di Toscana, che è servo degl' In-« glesi in Livorno; ite, ed occupate Livorno, non aspettate che vi consenta · il gran duca; il sappia quando voi già sarete padrone di quel porto; con-« fiscatevi le navi e le proprietà inglesi, napolitane, portoghesi e di altri « Stati nemici della Repubblica : sequestrate le proprietà dei sudditi loro : « se il gran duca si opponesse, sarebbe perfidia, e si allora trattate la « Toscana come se fosse alleata dell'Inghilterra e dell'Austria; comandate « a quel principe che ordini incontanente che quanto ai nemici nostri si « appartiene, sia in poter nostro posto, e risponda egli del sequestro: pa-« scete le genti della Repubblica in Toscana, e date in contracambio polizze « del ricevuto da scontarsi alla pace generale. Fate poi le viste di voltarvi « verso Roma e Napoli per metter timore nel pontefice e nel re : assicurate « Livorno con un forte presidio, e fate che sia scala a muovere la Corsica « per ritorla al giogo della superba casa di Brunswik-Lunebourg , e ridurla « di nuovo sotto il dominio della Repubblica. »

Grande rapacità in questo veramente, ed incomportevole e barbara, poiché, se erano in Livora popretà d'Inghiterra, o d'Inglesi ed altri nemici della Repubblica, eranvi in vigore della neutralità di Toscana, che la Francia statesa aveva e riconoscitus ed accordata col gran duca. Questa fu la ricompensa che ebbe Ferdinando di Toscana da quei repubblicani di Parigi, che pure pretendevano sempro alle parole loro la sinacreità e la grandezza, dello avver, primo fra tutti i potentati d'Italia, o riconoscitud in repubblica, e futa la pace con lei, e dato lo scambio per istanza del Direttorio al suo ministro conte Carletti, per avere lui mostrato desiderio visitare la reale figliuto di Luiga, XVI teste setti addi accree del Tempio per essere condotta in Alemagna. Mando il gran duca; in vece di Carletti, il principe don Nevi Corsini, givoran ingegnoso, chi buona natara e di non mediocre aspettazione. Ne valsero a frastornare dalla felice Toscana la cupi-digia dei repubblicani le dolo; parole usate dal Corsini medesiron quando digia dei repubblicani le dolo; parole usate dal Corsini medesiron quando

fece il suo ingresso al Direttorio, nè le parole magnifiche che gli furono date 1796 in risposta dal presidente. Nè io voglio dare a chi leggerà il fastidio, questi discorsi raccontando, di udire parole di adulazione inutili da una parte, e promesse d'amicizia infedelli dall' altra.

Era Genova stata straziata dalle armi francesi e dalle armi tedesche, e poteva avere speranza, ora che la sede della guerra si era allontanata da' suoi confini, di vivere più quietamente. Ma i tempi erano tali che, dove mancavano le cagioni, s'inventavano i pretesti, ed il fine era, non di rispettare i peutri deboli, ma di molestarli e di metterli in preda. Adunque per quella cupidità di voler trarre denaro da Genova, s' incominciò ad insorgere contro il governo genovese, con dire che le turbazioni seguite contro i Francesi nei feudi imperiali confinanti con lo Stato genovese, e le uccisioni che pur troppo sui confini dei territorii piemontese e genovese accadevano di soldati francesi , se non erano opera espressa della Signoria , erano almeno, troppo più rimessamente che si convenisse, da lei udite e tollerate; che le armi e gli stimoli alla sedizione nei feudi imperiali erano venuti da Genova, e che da Novi venivano le armi e gl'incentivi per assassinare i Francesi ai confini . Per la qual cosa scriveva con una insolenza incredibile Buonaparte al Senato, ch'era Genova il luogo donde partivano gli uomini scellerati che , datisi alle strade , intraprendevano i carriaggi ed assassinavano i soldati francesi; che da Genova un Girola mandava ai feudi Imperiali ribellanti armi e munizioni da guerra pubblicamente, ed ogni giorno i capi degli assassini accoglieva, ancor bruttati di sangue francese; che parte di questi orribili fatti succedevano sul territorio della Repubblica; che pareva che essa, col tacere e col tollerare, appruovasse opere tanto scellerate; che il governator di Novi proteggeva i commettitori di tanti atti barbari : perciò arderebbe i comuni dove sarebbe ucciso un francese; voleva che il governator di Novi dal suo impiego si cacciasse, Girola da Genova; arderebbe infine le case tutte in cui gli assassini trovassero asilo : punirebbe i magistrati trasgressori della neutralità ; osserverebbe bene e puntualmente la neutralità, ma volere che la Repubblica di Genova non fosse rifugio di gente malandrina. Allo stesso modo, al governator di Novi, persona moderata e dabbene, scrivendo, lo accusava di essersi fatto ricovero di assassini, e superbamente gli comandava che arrestasse gli abitatori dei feudi imperiali che fossero nel suo territorio , e se nol facesse , avrebbe a fare con lui ; poscia, viepiù soldatescamente infiammandosi , ripeteva , arderebbe terre e case dove gli assassini si ricoverassero.

Rispondevano il Senato ed il governatore atmolo in soi generali, perchi l'attribuire a si medesimi opere tanto nefande non era nè verità he dignità, ed il non soddisfare ad un soldato vittorieso e sdegnato, era péricolo. Certo à bene che per quelle sirade si commisero contro i Francesi opere di molta barbarie, e certo è altreal che Buonaparte dovera, con quei più efficari mezit che potesse, aver cura de suat soldat, porre la vita loro in salvo: sua che queste lanto terribili dimostrazioni el ficesse contro i Genoresi, meno per amor di saltote verso i soni soldati, che per octasione di muover neco per amor di saltote verso i soni soldati, che per cotasione di muover festo a chiunque fant considerazione che questi omicidi ed assessimanenti, di cui con tanta ragione si querralava, non gi solamente sul territorio genevore accadevano, ma ancora e molto più sul territorio pieniontese, imperiocche i vitilio di quei confini tra Novi ed Alessandria, gente allora pur

BOTTA AI. 1814.

17-> troppo solita al gettarsi alla strada, erano quelli massimamento che, stonabo agli agguati, uccidevano i Francesi isolati: nel che intendevano bensi al rubare, ma molto più ancora al saziare nel sargue francese l'ode che contro quella nazione avevano concetto. Eppure non fee il generale il Francia che un leggero risentimento, e nessuna minaccia contro il re di Sardegan. La vertà era che ne il governo piemostene nel il governo peranotene nel indicato di contro che parta con sel la guerra, tanto nei vinti quanto nei vincitori, e l'odio di quel popoli contro il nome francese. L'insolenza poi di accusare tutto un governo, composto di persone dabbene, temperato per tanti secoli, di prezzolare ed inotar ladri ed assassini, non poteva procedere se non da un uomo sfenato.

A queste minacce soldatesche succedevano le prepotenze parigine . Comandava il Direttorio a Buonaparte s'impadronisse o di queto, se i Genovesi consentissero, o per forza, se ricusassero, di Gavi, a fine di assicurare l'esercito alle spalle, e di conservarsi la strada della Bocchetta aperta da Genova a Tortona : col medesimo pensiero già si era impedronito della fortezza di Vado, il che quale rispetto sia per la neutralità, ciascuno potrà giudicare Poscia, più oltre procedendo, voleva il Direttorio che, come prima avesse l'esercito repubblicano occupato il porto di Livorno, occupasse anche la Spezia, ed ivi quanti bastimenti appartenessero a potentati nemici alla Francia, mettesse in preda. Ne contento a questo, non dimenticato il denaro, nè risguardo alcuno avendo che il fatto della Modesta fosse accaduto non solamente senza saputa, ma ancora con sorpresa del Senato di Genova, ne che già fosse stato composto in quattro milioni col governo di Francia, nè che la fermezza del Senato nel contrastare alla prepotenza inglese per serbar la neutralità fosse stata non solo vera, ma anche lodata dal consesso nazionale di Parigi, nè che finalmente molte fossero le molestie che per la serbata neutralità avevano ricevuto i Genovesi dagl' Inglesi, e tuttavia ricevevano dai Corsi, comandava a Buonaparte che domandasse vendetta e milioni di contanti per la straziata Modesta, ed operasse che coloro che si erano mescolati in tale fatto, fossero come traditori della patria dannati; oltre a ciò voleva e comandava che si confiscassero e si dessero in mano della Repubblica tutte le proprietà pubbliche appartenenti ai nemici, e sotto sicurtà di Genova; si sequestrassero tutte quelle che a sudditi di potentati nemici spettassero; cacciasse Genova da' suoi territorii tutti i fuorusciti francesi; fornisse bestie da tiro e da soma , carriaggi e viveri , e si dessero in contracambio polizze del ricevuto, da scontarsi alla pace generale.

Questi comandamenti, che un governo civile avrebbe avuto vergogna di fare ad una potenza del tutto serva, si era risoluto il Direttorio di fare ad uno Stato di cui protestava voler riconoscere e rispettare l'indipendenza e la neutralità.

Passando ora da Genova a quella prinogenita, come la chiamavano, republica di Venezia, siccome cresceva nei vincitori con le vitorie la cupidigia dell' oro e del dominare, incomincarono a dire che volevano che fosse trattata non da amica, ma solamente da neutrale, sotto colore di cres pretesti vecchi, che già sussistevano, poich non era cambiata la condizione delle cose fra le due repubbliche, quando nell' ingresso del nobile Querini, segli fecrora tanta carezza. Tra questi pretesti a primo e il principale era il passo dato ai Tedeschi pei territori Veneziani. Poi, prosperando viepiù la fortuna delle armi repubblicane in talia, insorse il Direttorio con volver che

Verona desse grosas somma di denaro in presto, a motivo che ella aveva 17st accolto nelle sue mura Luigi XVIII, convertendo per tal modo in colpa un milicio di pietà. Finalmente cacciato del tatto Beaulieu oltre Mincio, volleva od imperiosamente comandava che Venezia dessee in presto dodici milioni, e si voltasse in ricompensa questa detta alla repubblica batava, che era debitrice di questa somma, a norma del freschi trattati alla Francia, il che era un farsi far presto per forza, e pagar a modo suo. Voleva oltre a ciò e comandava che si consegnassero alla Repubblica tatti i fondi ei potentati nemici che fossero in Venezia, principalmente quelli che spettavano personalmente ai re di Ingiliterra, ed inolte si dessevo alla Francia tutte lo navi al grosse che sottiti, ed altre proprietà di nemici che stanzassero nei porti delle quali direi chi o non soi a degli denderatare che altre productioni negati che concodute, so non sapessi che nenco il concederte sarebbe statio salute per Venezia.

Quanto al papa , se volesse trattar d'accordo, si esigesse da lui, imporva il Direction, per primo pubto, ordinasse subto preci pubbliche per la presperità e la felicità della Repubblica; nel che faceva il Directorio gran fondamento per l'autorità, che aveva la sedia apsoticia sullo popinose dei popoli si francesi che Italiani. Si venne quinci in sul toccar il solito tasto del denaro, hilmando desse venticinque milioni. Si comandasse al tempo medesimo al re di Napoli che, se pace volvese, badasse a cacciar da sun tutte le navi loro che nei napolitani porti lassera surte, e loro victasse l'entrarvi, nempueno con bandiera neutrale. Supesse poi il re che col mantenimento dei patti e madra la saltat del regno.

Questi superbi commodamenti, che potevano bensi fare i potentati titaliani amici in sembiante di Francia, ma non veri perchè mescolavano il oltraggio alla forza, il rendevano disprezzabili agli occhi del mondo, o davano timore di danni anore maggiori, quando distrutta indicramente la potenza dell' Austria, le armi repubblicane avessero inondato tutta Italia.

Vengo ora ad alcuni potentati minori che non avevano fatto guerra con le armi alla Francia, perche non ne avevano, e nemmeno avevano fatto pace, perchè la Francia essendo lontana e l'Austria vicina, temevano di ricevere o ingiuria o danno dai tedeschi. Non ostante, correndo la fama che avessero ricchezze, coloro che reggevano le faccende della Repubblica, sempre pronti ad abbracciare ogni apparente colore per involare quel d'altrui, avevano a loro volto le proprie cupidità. In conformità di questo voleva il repubblicano governo che si scuotessero bene i duchi di Parma e di Modena, ma il primo meno rigidamente del secondo per rispetto del re di Spagna, col quale era congiunto di sangue. Quanto al duca di Modena, intenzione dei repubblicani era che si aggravasse la mano sopra di lui per fargli sborsar denaro in copia, perchè aveva voce di averne, e perchè, avendo sposata l'unica sua figliuola ad un principe austriaco, si presumeva o si supponeva che dipendesse molto dall' Austria . Lallemand , ministro di Francia a Venezia (a questo era serbata dai cieli la sua canuta testa) esortava che si conculcasse, si pugnesse, si travagliasse per ogni gnisa il modenese duca a fargli dar denaro, perchè ne aveva molto ed era avaro; e più si scuoterebbe e più contanti darebbe. I frutti della lunga parsimonia di un principe ; non

1735 solamente ordinato allo spendere, buono e previdente, ma ancora non nemico alla Francia nè per uso nè per costume nè per massima, erano destinati a cadere in mano di gente capace a dissipari in poco d'ora.

Intanto, perchè si contaminasse anche lo splendore che veniva all'Italia dalla perfezione delle belle arti, che in lei avevano posto la principal sede, e perchè nissuna condizione di barbarie mancasse a quelle dolci parole di umanità e di libertà, che dai repubblicani di quel tempi si andavano fino a sazietà spargendo, ordinava il Direttorio, a petizione di Buonaparte, che si comandasse nei patti d'accordo ai principi vinti, dessero in potere dei vincitori , perchè nel museo di Parigi fossero condotti, quadri, statue, testi a penna ed altri capi dell'esimie arti, usciti di mano ai più famosi artisti del mondo, affermando, esser venuto il tempo in cui la sede loro doveva passare da Italia a Francia. e servire d'ornamento alla libertà. Brutta certamente ed odiosa opera fu questa dello avere spogliato l' Italia di tanti preziosi ornamenti; chè se il rapire l'oro, l'argento e le sostanze dei campi era uso di guerra, non diro comportabile, ma utile a nutrire i conquistatori, l'aggiungere alla preda statue e quadri, non poteva essere se non atto di superbia eccessiva e disegno di vieniù avvilire i vinti. Rispettarono i Francesi si tempi andati nelle guerre loro in Italia questi frutti eccellenti dell' umano ingegno: Francesco 1 re accarezzava con munificenza veramente reale gli operai, non rapiva le opere. Li rispettarono nei tempi andati, e li rispettarono nei moderni i Tedeschi, I repubblicani che allora reggevano la Francia, e che non avevano altro in bocca che parole di umanità, di rispetto verso le proprietà, d' anucizia verso i popoli, fecero quello che uomini meno parlatori e meno ostentatori di dolci discorsi non avevano fatto. Ma lo spoglio piaceva loro, ad alcuni per l'amore della gloria, ad altri perchè potessero essere sotto gli occhi modelli tanto perfetti di natura abbellita dall'arte; imperciocchè in quei tempi erano surti in Francia, massimamente in pittura, artisti di gran valore, t quali ed ammiravano e sapevano imitare lodevolmente gli esempi italiani: con questo ancora Buonaparte, pe' suoi fini, lusingava la Francia.

In Italia poi i repubblicani, non i booni, ma i malvagi, indicavano le oprer persione da rapirsi; ji più doci nadavanoi confitando con la speranza che l'Italia, siccome quella che ancora era feconda, ne avvebbe prodotto delle altre ugualmente persione; i più severi pio; Itrasportado nelle moderne repubbliche i sauterità delle antiche, so ne rallegravano predicando che la thertà non avvera biosgno di queste preziosità, ce che pane e ferro dovevano bastare a chi repubblicano fosso. Così questi buoni utopisti, condotti da una intrendediable illusione, in mezzo aggi ori e le gemme di cui già replendevano i capi repubblicani di Francia, ed al gran lusso in cui vivevano, andavano continuamente sognando Sparta, e conservandosi susteri ed inflessibili facevano fede di quanto possa in animi forti e buoni una fissazione che abbai na bel l'immanie del bero.

Ma II Directorio, 7 a suggestione sempre di Buonaparto, che sapeva quel che si foccera, voleva che se le opere più insigni delle arti servivano d'ornamento ai trionfi della repubblica, gli ingegni ordebri II lodassero, avvisandosi che non sarebbe scoagionato di barbarie, se coloro che de lei per costume, per ingegno e per sapere erano i più lontani, si facessero lodatori delle imprese dei repubblicani, a danno ed a sopojio dell' Italia. Voleva conseguentemente, ed imponeva al suo generale che ricerciasse e con ogni modo di migliore dimostrazione carcarzasse gli secnistiati di eltertati d'Ita-

lia ; Indicava nomantamente l'astronomo Oriani, uono certamente non degno 1760 per bontà o per dottrina di essere accarezzato da un governo e da un capituaco che apogliavano la sua putria. Recava il gonerale ad effetto l'intento dei Direttoro, parte per vanagloria, parte per astuzia, come mezzo e scala alle future ambizioni. Degli accarezzati alcuni adulvano parlando, altri sprezzavano tacendo, e chi mostrò più forza fu l'eunuco Marchesi, che non volle cantare.

Egli è tempo ormai di esporre come i raccontati comandamenti , che finora erano solamente intenzioni, siano stati ridotti in atto. Non così tosto ebbe Buonaparte passato il Po a Piacenza, che surse una trepidazione nella corte di Parma, tanto maggiore quanto il duca aveva rifiutato l'accordo con Francia, che il ministro di Spagna in Torino gli era venuto offerendo, con qualche intesa del generalissimo, come prima i Francesi erano comparsi nella pianura del Piemonte. Non solumente una parte del ducato era venuta sotto la divozione dei repubblicani, ma ancora il restante, non avendo difesa, era vicino, e solo che il volessero, a venire in poter loro. Così il duca si trovava del tutto a discrezione dei repubblicani, nè sapeva a quali patti questa gente vittoriosa consentirebbe ad accettarlo in amicizia. Ne stava senza timore chè, per opera dei gallizzanti, seguisse qualche turbazione, non già ch'essi fossero o numerosi o potenti, ma il terrore rappresentava alle nienti commosse questo pericolo più grave assai che realmente non era. In tanta e sì improvvisa ruina prese il duca quel partito che solo gli restava aperto, del tentare di assicurar gli Stati con un accordo che , quantunque grave e duro dovesse riuscire, sarebbe ciò non ostante men grave che la perdita di tutto il dominio. Tentò il m'nistro di Spagna di mitigare l'animo del vincitore; ma egli, che era assai meno sdegnato che avido, non voleva udire le proposte che gli si facevano, e non ammetteva che il duca avesse avuto luogo nel trattato di Spagna. Perciò domandava superbamente l'accordo che ponesse fine alla guerra, e con l'accordo denari, vettovaglie e tavole dipinte di estremo valore. Adunque, come si suol fare nei casi estremi da coloro che non sono più padroni di loro medesimi , fece il duca mandato amplissimo ai marchesi Pallavicini e della Rosa di trattare, accettando tutte le domande, quantunque immoderato, che si facessero dal vincitore.

In primo luozo fu consentito una tregua, con mediazione del ministro di Spagna, il di 9 maggio in Piacenza. Non aveva il duca nè fucili, nè cannoni, nè altre armi , nè fortezze du dare , ma si obbligava a pagar in pochi giorni sei milioni di lire parmigiane, che sono a un di presso un milione e mezzo di franchi, e di più a fornire quantità esorbitanti di viveri e di vestimenta pei soldati . Si obblizava oltre a ciò ad allestire due ospedali in Piacenza, provveduti di tutto punto, ad uso dei repubblicani. Consegnerebbe finalmente venti quadri dei più preziosi, fra i quali il San Girolamo del Coreggio. Questi furono i patti che, per la intercessione di Spagna, ottenne il duca di Parma, i quali di quale natura siano, ognuno per sè potrà giudicare » Nientedimeno trovo scritto che il cavaliere Azara, ministro di Spagna a Roma opinava che e' fossero molto moderati. Mandava intanto Buonaparte Cervoni a Parma, perchè ricevesse i denari ed i quadri, e vigilasse onde le condizioni della tregua si eseguissero puntualmente. Stretto il duoa da tanta necessità, mandava le ducali argenterie alla zecca, perchè vi si coniassero, ed il vescovo le sue. Così, usato ogni estremo rimedio e raggranellato denaro da ogni parte , satisfaceva Ferdinando alle condizioni della tregua . In1734 Into i fuorusciti parmigiani e piacentini, ritiretisi in Milano, laceravano il duca con incessanti scritture, dal che riceveva grandissima molesta. Rappresentavansi spesso questi fuorusciti al generalissimo nelle sue stanze di Milano, ed ei gli accogileva benignamente, e profibriva loro favori ed impiegàt. Di questi alcuni accettavano ed adusavano: altri repubblicamenneti rifitutavano, affermando non volere altro che la libertà della patria loro: questi Buonosparte aveva per pazzi.

Al fracasso dell'armi repubblicane tanto vicine risentitosi il duca di Modena, se ne fuggiva a Venezia, portando con sè parte de suoi tesori : il che concità a grande sdegno i capi della repubblica in Italia, come se il duca fosse obbligato a lasciar le sue ricchezze in Modena per servizio loro. Creò , partendo , un consiglio di reggenza , che , disposto per la necessità del tempo a ricevere qualunque condizione avesse voluta il vincitore, mandava il conte di San Romano a richiedere di pace Buonaparte. Rispose, concedere tregua al duca, con patto (quest' erano instigazioni del canuto Lallemand) che facesse traboccare fra otto di nella cassa militare sei milioni di lire tornesi, e somministrasse, oltre a ciò, viveri, carriaggi, bestie da soma e da tiro pel valsente di altri due milioni; di piu fra quarantott' ore rispondessero del si o del no. Fu pertanto conclusa la tregua, in cui si ottennero dal ducale governo la diminuzione di un milione nei generi da somministrarsi, e dieci giorni pel pagamento de' sei milioni. Offerivano quindici quadri dei più famosi maestri. I republicani diedero promessa di pagare a contanti quanto abbisognasse loro passando per gli Stati del duca .

A questo modo fu trattafo il duca di Nodena, che non aveva mai commesso astilli contro la Francia, sotto titolo chi e fosse fendatario dell'impero d'Alemagna; qualità assai vana, che a niuna soggerione verso il corpo germanico obbignadolo, il lasciavio nisieramente libero di accostraria a quale putenza più gli venisse a grado. Di questo non fu mai imputato, e solo si mise in campo questo pretesto quando giunes il momento dello spoglio.

Tornando ora a Milano, dov'era la sode più forte dei repubblicani, e conde principalmente doverano partire'i sensi di unbasimo per tutta l'Italia, applicò l'animo Buonaparto a due risoluzioni di momento, e queste furono di dur licerza si magistrati cresti dell'arciulca prina che partisse, con surrogar loro magistrati e uomini o partigioni, o diprodenti da Princia, be di procacciar denora e fornimenti che l'abilitassero a continuare il creso delle sue vittorie. Per la qual cosa, in luogo della Giunta di Stato, creava la congregazione generale di Lombardia, e dal consignio dei Decurioni surrogava un magistrato municipale, in cui estrarono volentieri parecchi uomini bunnie di grande stato. Francesco Visconti, Galezzo Serbelloni, Giuseppe Parini, Pietro Verri. Il generale Despinor presiedeva il magistrato, ed a lui si riferivano gli affiri più golto e più acereti.

Per supplire intanto alla voragine della guerra pubblicava Buonaparte sulla compustata Lombardia una gravezza di venti milioni di franchi, o faceva abilità ai commissari e capi di soldati di térre per forza i generi necessari, con ciò però che dessero polizze del ricevato, accettabili in iscarico della gravezza dei venti milioni. Intenzione sau era chi ella codesse princi-palmente sai riochi, sugli agiati e sul corpi ecclessatici, da si lungo tempo immuni. Ne fuversa dall'intenzione la secuzione; mai richti, si perchè ai sentivano gravati stradinariemente, si percib non amavano il nuovo Stato, con sinsistre insibuzzioni creavano odo in mezzo ai loro aderenti, re

e licenziavano i servitori, che poco bene disposti in sè per natura vecchia, 1795 ed avveleniti dalla miseria nuova, andavano spargendo nel popolo, massimamente nel minuto, faville di gravissimo incendio. Volle il magistrato municipale di Milano, posciache in Milano principalmente abitavano i ricchi, rimediare a tanto male, ordinando che i padroni dovessero continuar a pagare i salari ai servitori. Ma fu il rimedio insufficiente, per la difficoltà delle denunzie. Nè contento a questo, perchè la necessità delle stanze militari, le somministrazioni sforzate di generi di ogni spezie, i caposoldi da darsi, il piatto da fornirsi ai generali, ai commissari, al comandanti, agli uffiziali talmente il constringevano, che non era più padrone di sè medesimo, stanziava una imposta straordinaria sotto nome di presto compensabile, di denari quattordici per ogni scudo di estimo delle case e fondi milanesi. Non porlo dei cavalli e delle carrozze che si toglievano , perchè, essendo i padroni, come si diceva, aristocrati, pareva che la roba loro fosse diventata quella d'altrui. A questo si aggiungeva l'insolenza militare, consueta in ogni esercito, ma più ancora in questo che in altro, perchè a grandi e replicate vittorie era congianta una opinione politica ardentissima e molto diversa da quella dei popoli fra i quali egli vivea. Dico questo generalmente, e massime dei primi, perchè degli uffiziali subalterni, molti, o per gentile educazione o per bontà di natura, in tale guisa si portavano e dentro e fuori delle case del popolo conquistato, che si conciliavano la benevolenza di ognuno, e si era, per consuonanza, talmente addomesticata la natura di questi con quella dei Milanesi, che aveva superato l'impressione prodotta dal terrore delle armi e dalle molestie di coloro che, invece di servir di freno, come era richiesto ai gradi loro, con l'esempio e coi comandamenti servivano di sprone alle male opere che si commettevano. Ma cagione gravissima di esacerbazione nei popoli erano le tolte sforzate di generi, che, per uso dei soldati o proprio, alcuni facevano nelle campagne: perchè in quei villarecci luoghi, liberi di ogni freno essendo, involavano a chi aveva ed a chi non aveva, e così agli amici, come ai nemici del nome francese. Aggiungevansi le minacce e le insolenti parole, più potenti assui a far infierire l'uomo, che i cattivi fatti. Le quall cose molto imprudentemente si facevano : perchè , oltre all' indegnazione dei popoli, si consumava malamente in pochi giorni quello che avrebbe potuto bastare per molti mesi, ed nn paese floritissimo inclinava rapidamente ad una estrema squallidezza. Ciò rendeva i Francesi odiosi, ma più ancora odiosi rendeva gl' Italiani, che per loro medesimi o per le opinioni parteggiavano pei Francesi. Nè il popolo discerneva i buoni dai tristi, anzi gli accomunava tutti nell'odio suo, perchè vedeva che tutti aiutavano l'impresa di una gente che, venuta per forza nel loro paese, aveva turbato l'antica quiete e felicità loro. Certamente gridavano, e più assal che non sarebbe stato conveniente, i patriotti italiani il nome di libertà ; ma vana cosa era sperare che nell'animo dei popoli , consumati ed offesi dall' insolenza militare, prevalesse un nome astratto sopra un male pur troppo reale: detestavano una libertà che si appresentava loro mista d'improperi e di ruberie. Adunque lo sdegno era grande, la sola forza dominava. Prevalevansi i nobili, offesi nelle sostanze e nell'animo, di queste male contentezze di popoli. A questi si accostavano gli amatori del governo dell'arciduca, e gli ecclesiastici, che temevano o della religione o dei beni. Spargevano nel contado voci perturbatrici, che sarebbe breve, come sempre, il dominio francese in Italia, che quella terra era pur tomba ai Francesi, che sempre

66 erano state subite le loro venute, ma più subite ancora le loro cacciate, o gli eccidii ; nè permetterebbe Iddio che gente nemica al nome suo stanziasse lungamente in quell' Italia, sede propria del suo santo vicario; già sventolar di nuovo le insegne d' Austria tra l' Adda ed il Ticino, già calar grossi imperiali eserciti dalle tirolesi rupi, e già vacillare le armi in mano all'insolente Francese. Ora esser tempo di armarsi, ora di sorgere a difensione di quanto ba l'uomo di più sacro, di più caro e di più reverendo: gradire Iddio e premiar coloro che hanno la patria più che la vita a cuore: nè doversi dubitar dell' evento, perchè già le repubblicane insegne fuggivano cacciate dalle imperiali aquile. Cresceva il malcontento, se ne aspettavano effetti funestissimi . Portò la fama in quei tempi che principal autore di queste insinuazioni fosse il conte di Gambarana, nomo attivo e molto avverso ai Francesi. Andava egli seminando le voci suddette, e di più, che i Francesi volevano far per forza una leva di gioventù lombarda per mandarla, con le genti francesi incorporandola, alla guerra contro l'imperatore. Quando gli animi sono sollevati, è pronta la credenza ad ogni cosa: e per quanto i magistrati eletti e gli altri aderenti dei Francesi si sforzassero di persuadere ai popoli il contrario , non dimettevano punto la concetta opinione , anzi vieppiù vi si confermavano. In mezzo a tutti questi mali umori successe in Milano un fatto veramente enorme, che li fece traboccare e crescere in grandissima inondazione. Era in Milano un Monte di pietà assai ricco, dove si serbavano o gratuitamente come deposito, o ad interesse come pegno, ori. argenti e gioje di grandissimo valore. S'aggiungevano, come si usa, capi di minor pregio, e fra tutti non pochi appartenevano, secondo l'uso d'Italia a doti di fanciulle povere, e nel Monte dai parenti depositate si serbavano al tempo dei maritaggi loro . Sacro era presso a tutti il nome di Monte di pietà; non solo perchè era segno di fede pubblica, che sempre incontaminata si dee serbare, ma ancora perchè le cose depositate, la maggior parte, appartenevano a persone o per condizione o per accidente bisognose. Come prima Buonaparte e Saliceti posero piede nella imperial Milano, si

presero, malgrado dell' esortazioni contrarie di parecchi generali, le robe più preziose che si trovavano riposte nel Monte, e le avviarono alla vôlta di Genova, avvisando il Direttorio che là erano condotte acciò ne disponesse a grado suo. Di ciò si sparso tosto la fama, magnificandosi con dire che non si fosse portato più rispetto alle proprietà dei poveri, che a quelle dei ricchi; il cho in parte era anche vero. Le quali cose, giunte all'insolenza militare, allo strazio che si faceva delle campagne, alle improntitudini dei patriotti, dei quali chi predicava una cosa cho il popolo non intendeva, e chi dava materia a credere con l'esempio che la libertà fosse mal costume, partorirono una indegnazione tale che dall' un canto prestandosi fede a nuove incredibili, dall' altro non vedendosi o non stimandosi il pericolo, si accese la volontà di far un moto contro i Francesi. Nè fu la città stessa di Milano esente da questa turbazione ; perciocchè facendo i repubblicani non so quale allegrezza intorno all' albero della libertà , incitati i popoli a sdegno, correvano a far loro qualche mal tratto, e lo avrebbero anche fatto, se non sopraggiungeva Despinov con una banda di cavalli, il quale, frenando l'Impeto loro, gli ebbe tostamente posti a sbaraglio. Ma le cose non passarono si di queto nei contorni di Milano, massimamente verso Porta Ticinese; perchè, viaggiando e Francesi e patriotti italiani, soli o con poca compagnia per quelle campagne, e non essendo pronta, come Milano, la soldatesca a preservarli, furono da turbe contaline assaltati et uccisi. Queste accisioni presagivano trauccisioni ancor maggieri ed accidenti tristissimi. Ma il nembo più grave si
mostrava nelle campagne più basse verso il Po ed il Ticino. In Binasco
principalmente, l'ardoro contro i Francesi e contro i giacobini, come si
chiamarano, era giunto agli catremi; e credendo i Binaschesi, con tutti
coloro che dai vecini luoghi erape concessi in quella terra, posta sulla strada
maestra a mezzo cammino fra âtiano e Pavia, che ogni più crudele tutto
fosse ircito contro chi apogliava i Monti di piete a econdo i opiaione loro
conculerva la religiene. animazza vano quanti Francesi o Italiani partigiani
supudra non piecolo di Francesi, forno bintaramente ruccidati da qui mi gene,
in cui più potrva un intemperante furore, che un desticori giusto di difendere
la natra contro i forester e contro chi li favorivi.

A questo moto dei Binascheai, moltiplicando sempre più la fama dello avvicinarsi dei Tedeschi, che i capi ad arte spargevano, si riscossero le popolazioni del Pavese, e fecero impeto contro la capitale della provincia, essendo ciascuno armato di fucili vecchi, di pistole, di sciabole, di scuri. di bastoni, o di qualunque altra arma che il caso od il furore avesse posto loro innanzi. Chi poi non accorreva per la speranza dei soccorsi tedeschi, che non pochi sapevano esser vana, il facevano per la voce che si era levata fra la gente tumultuaria, che i Francesi ai avvicinassero per mettere a sacce Pavia . Già i Pavesi medesimi , irritati ad un piantamento di un albero della libertà, che dagli amatori del nome francese ai era fatto sulla piazza. con atterrare anche nel fatto medesimo una statua equestre di bronzo, che si credeva antica e di un imperator romano, si erano sollevati la mattina del 23 maggio, e correvano la città armati e furibondi. Era la pressa grandissima sulla piazza. Fra le grida, lo schiamazzo e le risa della sfrenata moltitudine, i fanciulli intorno all' albero affoliatisi, facevano pruova d'atterrarlo. Crescevano ad ogni ora, ad ogni momento le turbe sollevate : suonavano precipitosamente in Pavia le campane a martello, rispondevano, con grandissimo terrore di tutti, quelle della campagna. Nascondevansi i patriotti nelle parti più segrete delle case, perchè il popolo li chiamava a morte: pure più temperato in fatti che in parole, i presi solamente imprigionava. Gli uomini quieti serravano a furia le porte, ed attendevano trepidamente a quello che in un caso pericoloso avesse a portar la fortuna per salute o per esterminio. I soldati di Francia, segregati, erano presi: i rimanenti ( non erano di più di quattrocento fanti , male in arnese , la maggior parte malati o malaticol) a grave stento si ricoveravano nel castello, dove per mancanza di vitto, era certamente impossibile che si potessero difendere lungo tempo. Arrivavano in questo punto i contadini, e congiuntisi coi cittadini, aggiungevano furore a furore. Alcuni fra i più ricchi, o che temessero per sè , perchè sapevano che il popolo infuriato dè ugualmente contro gli amici e contro i nemici, e più volentieri contro chi ha ricchezze che contro chi non ne ha, o che volessero aiutare quel moto, mandavano sulla piazza botti di vino , pane e carni , ed altri mangiari in quantità . In mezzo a tanto tumulto, i buoni non erano uditi, i tristi trionfavano; i villani, ignoranti, forsennati e non capaci di pesar con giusta lance le cose, non vedendo comparir da parte alcuna soccorsi in favore degli avversari, davansi in preda all'allegrezza, e, concependo speranze smisurate, già facevano sicura nelle menti loro, la liberazione di Milapo, ma ancora quella della Lombardia e di

23

eros tutta l'Italia . Arrivato a questi giorni in Pavia il generale francese Haquin . il quale, non sapendo di quel moto, se ne viaggiava a sicurtà verso l'alloggiamento principale di Buonaparte; nè così tosto ebbe posto il piede dentro lo mura, che, minacciato nella persona, fu condotto per forza nel palazzo del Comune, dove già era una banda grossa di soldati francesi, che, disarmati ed incerti della vita o della morte, se ne stavano in balla di quella gente furibonda. Fu Haquin pascosto dai municipali nella parte più remota del palazzo, e facevano ogni sforzo per sedare quel cieco impeto che fremeva loro intorno. Ma ogni parola era vana, perchè il furore aveva cacciato la ragione . Finalmente il popolo sfrenato entrava nel palazzo per forza, e, trovato llaquin lo voleva ammazzare : ma i municipali, facendogli scudo dei corpi loro, il preservavano Nondimeno ferito da bajonetta in mezzo alle spalle, il traevano per le contrade fra una calca immensa, e che si avventava come bestia feroce, contro di lui con orribili minacce, e che con gli archibugi inarcati il voleva uccidere. Pure prevalse contro tanta furia la virtù dei municipali, che, con memorabile esempio, e degno di essere raccontato nelle storie, come caso meritevole di grandissima commendazione, amarono meglio esporsi al morir essi che sofferire che avanti al cospetto loro il generale francese morisse. Mentre alcuni si adoperavano per la salute di Haquin . altri s'ingegnavano di salvar la vita dei Francesi presi; nè riuscì vano il benigno intento loro. Così non pochi Francesi, riscossi da un gravissimo pericolo, restarono obbligati della vita all'umanità dei magistrati italiani . che, privi di armi, altro mezzo non avevano per frenare un popolo fuor di sè, che le esortazioni e l'autorità del nome loro. Bene fece poi Haquin ufficio di gratitudine a Buonaparte che ritornata Pavia a sua divozione . gli voleva far ammazzare come autori della ribellione, raccomandandogli, e con le più instanti parole pregandolo, perdonasse a uomini già vecchi, a uomini più abili a piegare il popolo concitato, cho a concitar il quieto, a uomini non usi a casi tanto strani, e che, per una generosità molto insigne, e con pericolo proprio, erano cagione ch'egli e più di cinquanta soldati francesi superstiti piegare Il potessero di dar la vita a coloro ai quali erano della vita obbligati. Gran conforto è stato il nostro del poter raccontare l'atto pietoso di questo buono e valoroso Francese in mezzo a tante ruine, a tante strazi, a tante devastazioni ed a tanti vicendevoli rimprocci, sempre condannabili, perchè sempre esagerati, della perfidia italiana, e della immanità francese.

Intanto si viveva con grandissimo spavento in Pavia, non già percibè vi si temessero dai più i Francesi, avendo la rabbia tolto il lume dell'intelletto, ma percibè tutti i buoni temevano che quella furia, per trovar pascolo, si voltasse improvvisamente a danno el a sterminio della misera città. I giorni spaventevoli; le notti più spaventevoli anoron; ridotta quella ella città della misera città. Il giorni spaventevoli; le notti più spaventevoli anoron; ridotta quella riemoic. Così passarono le due notti dal 23 ai 25; ma già si avvicinava l'esito lagrimevole di una forsennata impresa, quando più la moltitudine, per la delizione del presidio ricoverato in castello, si credeva sicura della vitoria. Era giunto il giorno 25 maggio, quando più la montivatine un rimbombar di cannoni, prima da lontano, poi più da presso; e via: via via spesso della parte di Binasco. Spargevano, fossero i Tedeschi; ma i più a pressegnato cel incominicavano a trepidar dell'avonire. I Paveti sonoi credevano: cel incominicavano a trepidar dell'avonire. I Paveti so-

pratutto, stavano molto alterriti, perchè all'estremo punto i villani non 1736 conosciuti e di domicilio incerto, se ne sarebbero fuggiti: ma la città, bersaglio certo ad un nemico sdegnato, sarebbe stata sola percossa da quel nembo terribile.

Erasi già Buonaparte, lasciato Milano in guardia a' suoi, condotto a Lodi con animo di perseguitare con la solita celerità il vinto Beaulieu, quando gli pervennero le novelle del tumulto di Binasco e di Pavia. Parendogli, siccom' era veramente, caso d'importanza, perchè questi incendii più presto si spandono che non si estinguono, tornossene subitamente indietro, conducendo con sè una squadra eletta di cavalli ed un battaglione di granatieri fortissimi . Giunto in Milano , considerato che forse le turbe sollevate avrebbero mostrato ostinazione uguale alla rabbia, o forse volendo risparmiare il sangue, si deliberava a mandar a Pavia monsignor Visconti, arcivescovo di Milano, affinche con l'autorità del suo grado e delle sue parole, procurasse di ridurre a sanità quegli spiriti inveleniti . Intanto applicando l'animo a far sicuro con la forza quello che le esortazioni non avrebbero per avventura potuto operare, rannodava soldati, e li teneva propti a marciare contro Pavia Infatti, già marciavano, già incontrati per via i Binaschesi, facilmente li rompevano, facendone una grande uccisione. Procedendo poscia contro Binasco, appiccato da diverse bande il fuoco, l'arsero tutto; il funesto incendio indicava al mondo che strage chiama strage, fuoco chiama fuoco, e che male con forche e con bastoni e da gente tumultuaria si resiste a baionette, a cannoni, a battaglioni ordinati. Rimasero lungo tempo in essere le ruine affumicate e le ceneri accumulate dell'infelice Binasco, terribili segni a chi stava ed a chi passava.

Erasi intanto l'arcivescovo condotto a Pavia, e, fattosi al balcone del municipale palazzo, orava instantemente alle genti, che si erano affoliate per ascoltarlo. Rappresentava la disfatta intiera dei Tedeschi, la vittoria piena dei Francesi, la soggezione universale, l'incendio di Binasco, le repubblicane schiere avvicipantesi, pregne di vendetta, Buonaparte già vicino vincitore di tanti eserciti, e solito piuttosto a compatire a chi s'arrende, che a perdonare a chi resiste. Pensassero a Dio, che condanna ogni eccesso, pensassero alle mogli ed ai figliuoli loro , oramai vicini a divenir orfani dei mariti e dei padri , condotti al precipizio da un insensato furore ; avessero riguardo a quell'antichissima città, sedia di tanti artifizi preziosi, di tanti palazzi magnifici , la quale , nè munita nè difesa da esercito guerriero , sarebbe tosto preda di gente forestiera, chiamata a vendetta da un capitano invitto: già fumare Binasco, presto avere a fumare anche Pavia, se più prestassero fede ad una illusione manifesta, che alle parole vere di chi, per costume, per grado e per età, aveva l'ingannare più in odio che la morte.

Così parkava l'arcivescovo desiderosissimo di salvar la città: ma più poteva in chi lo ascoltava un ferore inganno, che le previsave parole. Gridarono, non doversi dar orecchio all'arcivescovo, esser dedito ai Francesi, esser giacobino: e così, su questo andare con altre Ingiurie, oßendevano la maestà del diabben prelato. Adunque non rimaneva più speranza aicuna alla desolata terra: le matte ed infereolte turbe, accortesi oggiano che lo speare nei Tedeschi era vano, e che i Francesi glà stavano loro addosso, chiusero ed abbarrarono le porte, ed empierono tutto all'intorno le mura di armi ed iarmati. Na ecco arrivare a precipizo il vincilor

15.98 Bononparte; ed atterrare a suon di cannoni le mal sicure porte. Féas in sulle prime una tal qual difeas: ma, superando fra breve le armi buone e le genti disciplinate, abbandonavano frettolosamente i difensori le mura, e, du una disordinata figa si davano. Fuggirono per diverse suscite i contadini alla campagoa: si nascondevano i cittadini per le case. Restava a vedersi quello che il vincitor disponesse: asspettava Pavair l'attimo eccidio.

Entrava la cavalleria della repubblica, correva precipitosamente, trucidava quanti incontrava: cento sollevati in questo primo abbattimento perirono. Entrava per la Milanese Porta Buonaparte, e, postovisi accanto con le artiglierie volte contro la contrada principale, traeva a furia dentro la città. Quivi, fra il rumore dei cannoni, fra le grida dei fuggenti e dei moribondi, fra il calpestio dei cavalli, fra lo strepito delle case diroccunti, tra il fremere dei soldati, infiammatissimi alla ruina della terra, era uno spettacolo spaventevole a miserando. Ma, se periva chi andava per le vie, non era saivo chi si nascondeva per te case. Ordinava Buonaparte il sacco, dava Pavia in preda ai soldati . Come prima si sparse fra i miseri cittadini il grido di dovere andare a sacco, vi surse tale un pianto, tale un terrore. tale una miseria, che avrebbe dovuto aver forza di piegare a pietà ogni cuor più duro. Ma le soldatesche, avventate di natura, ed irritate falla morte dei compagni, non si ristavano, e vi commisero opere, non solo nefande in pace, ma ancora nefande in guerra. Erano in pericolo le masserizie, erano le persone; e le persone, quanto più dilicate ed intemerate, tanto più appetite ed oltraggiate dagli sfrenati saccheggiatori. Le stanze poco innanzi seggio si gradito di domestica felicità, divenivano campo di dolore e di terrore. I padri e le madri vedevano in cospetto loro contaminate quelle vite che, con tanta cura, nodrite avevano illibate e caste; ed il minor dolore che si avessero, erane le perdute sostanze. Funesti vestigi si stampavano nei penetrali piu santi della forestiera rabbia. Quanti nobili palazzi desolati ! quanti ricchi arredi sparsi! quanti utili arnesi fracassati! Ma più perdeva il povero che il ricco; perciocchè predava questi il mobile, piccola parte del suo avere, perdeva quello l'uniche sostanze che si avesse. Quest'erano le primizie della libertà. Al che se per Buonaparte si rispondesse, che il sangue de' suoi soldati trucidati e la sicurtà del suo esercito queste esorbitanze necessitavano, nissun sarà per negare ciò esser vero; ma ognuno aggiungerà dall'altro lato, che non era stato punto necessario che si espillasse il Monte di Pietà , nè che s' insultassero le persone, nè che si rubassero le campagne, Perloche ragion vuole questi atti barbari siano dagli uonini imputati alla vera origine loro, siccome le imputa certameute il sommo Iddio, giusto estimatore delle opere dei mortali .

Scese intanto la notte del 25 maggio e coperso i fattà abbominevoli di una parte, il dedore e la disperazione dall'elira. L'oscurità accresceva il terrore: le miserabili grida che uscivano da luoghi reconditi, e bui, facovano segno che vi si venisse ad ogni estremo di cui più la umanità ha ribrezzo e terrore. Così, fra mezzo ad un cooluso tramestio di voci disperate, alle minacco di chi, avuto già molto, voleva ancora aver di vantaggio, all'andare evonire di soldati correnti con predo ad a preda, ai lumi inocreti che di quando in quando spiendevano funestamente fra le tenobre, si trapsassava quella notte orribile. Nè pose l'alba del seguente giorno fine al pininto da ulle ingiurie. Solo la cupidigia del rapire, che non mai si sazia, continuava più intensa della cupidigia del contaminare, che si sazia, e se il sacco era

tuttavia avaro, non era più lascivo. Ma la luce rendeva più miserabile agli 1595 occhi dei risguardanti il guasto che era seguito la notte : potevano i padroni giudicare di vista quale e quanta fosse stata la ruina loro. Piangevano : la soldatesca intanto, od adunatasi nelle vuotate case, od assembratasi nelle riempiute piazze con esultazioni romorose, e con risa smoderate, e col bere, e col tracannare, e col raccontare, come suole, con soldatesco piglio quello che aveva fatto, e quello che non aveva fatto, mandava fuori l'allegrezza concetta per una immensa ingiurla vendicatrice di un'immensa ingiuria. Tal era l'universale dei soldati; ma noi non vogliamo che lo sdegno e la compassione da noi sentita per opere tanto enormi, ci faccia dimenticare i pietosi uffici fatti da molti soldati francesi in mezzo a confusione si fiera e si orribile. Non pochi furono visti che abborrendo dalla licenza data da Buonaparte, serbarono le mani immuni dell'avaro saccheggiare; altri più oltre procedendo, fecero scudo delle persone loro ai miserandi uomini ed alle miserande donne, chiamate a preda od a vituperio dai compagni loro. Sorsero risse sanguinose fra gli uni e gli altri in si strana contesa, pietosa ad un ptemo e scelerata; ed io ho udito raccontare, non senza lagrime di tenerezza a funciulle castissime, come della illibatezza loro in sì estrema ventura state fossero ai francesi soldati obbligate. Alcuni così operarono per buona natura, altri tirati da compassione, poiche, entrati nelle desolate case con animo di far sacco, visto lo spavento ed il dolore degli abitatori, si ristavano, e da infuriati nemici ad un tratto diventavano generosi guardiani e difenditori . Ne mancarono di quelli i quali, vedendo le donne svenute alle immagini atroci che agli occhi loro si appresentavano, pesto in obblio il primo intento di far preda, intorno ad esse si affaticavano per farle risensare e riconfortarle. notendo in loro niù la compassione che l'avarizia. Altri finalmente furono visti i quali , trasportati dall' impeto comune e già poste a ruba le magioni altrui, se ne veoivano carichi di bottino, tornarsene subitamente iodietro a far la restituzione delle rapite suppellettili, solo perchè soccorreva loro in mente la miseria di coloro ai quali rapite le avevano. Così, se in mezzo a tanta concitazione alcuoi Francesi di perduta natura non si rimasero nè alle preghiere ne alle grida compassionevoli dei saccheggiati, si scoverse in altri od una bontà intemerata, od una compassione più forte dell' ira e della cupidigia nel che tanto maggior lode loro si debbe, che ebbero a superar l'esempio, Ne si dee passar sotto silenzio che se si fece ingiuria alle robe ed alla continenza, non si pose però mano nel sangue. Il che non userò già dire che mi rechi maraviglia : ma bene dirò che mi par degno di grandissima conmendazione, perchè il soldato poteva uccidere, non solo impunemente, ma ancora utilmente. Parte anche essenziale di questo fatto fu l'immunità data alle case dell'università, le quali furono da quel turbine preservate, quaotunque in sè avessero, massimamente il museo di storia naturale, molti capi di pregio, anche per soldati. Questo benigno risguardo si ebbe per comandamento dei capi; e certamente le generazioni debbono con gratitudine riconoscere Buonaparte dello aver fatto in modo che il rispetto verso gli studi e verso i sussidi loro trovasse luogo fra tanti sdegni . Più mirabile ancora fu la temperanza dei capi subalterni, od anche dei gregari medesimi, che, portando rispetto al nome di Spallanzani e di altri professori di grido, si astennero, o pregati leggermente od anche non pregati, dal por mano nelle robe loro. Tanto è potente il neme di scienza e di virtu, anche negli uomini dati all' armi ed al sangue !

Finalmente il mezzodi del giorno 86, sigcome era slato ordinato da Bonosparte, pose fine al sacco. Contento il vincitore a quel che avver fatto, non incrudeli di soverchio contro a coloro che, presi con le armi in mano ancora gromdanti di sangue francese, meritavano, secondo le leggi, come le chiamano, della guerra, che i repubblicani facessero a loro quello che essa avvano fatto a i repubblicani. Un solo fu fatto passar pre la rami in sul primo fervore a Pavia; poi altri tre che, portati all'ospedale, già vi stavano, pre le ferite avvue, com andi omore. Raccontanno falsamente de gazzette castigati con la morte, prechè solo furono reliti d'ufficio, e con altri cittadori di maggior credto, in qualiti di destaggi, condotti in Antibo. Calaronsi dai campanili le campane, disarmaronsi le popolazioni, ordinossi che la prima terra che strepitasse, secco, ferro e fuco avrettorio in contino di sur prima terra che strepitasse, secco, ferro e fuco avrettorio.

Pavia, percossa da tanta tempesta , se ne stette occupata molto tempo da uno stupore misto tuttavia di spavento. Ma finalmente un vivere p:u regolato, quantunque non fosse senza molestia, le maniere piacevoli dei Francesi , soprattutto la mansuetudine di Haquin , fecero di modo che , succedendo la sicurezza al terroro, ognuno tornasse all'opere consuete. Cominciavano intanto i Pavesi ad addomesticarsi con quei sodati, che avevano creduto tanto terribili per fama, e pruovato viepiu terribili per atto. Siccome poi il primo e principale ornamento di Pavia era l'università, così il nuovo reggimento poneva cura che ed ella si aprisso, ed i professori si accarezzassem . Secondavano il buon volere di chi governava i Francesi medesimi, particolarmente quelli che, non nuovi essendo nelle scienze e nelle lettere, onoravano e con ogni gentil modo accarezzavano Spallanzani, Scarpa, Volta, Mascheroni, Presciani , Brugnatelli ed altri celebrati nomini , lume e solendore d' Italia . Fra il romore dell'armi sorgeva l' università di Pavia, e l'opera più bella di Giuseppe II imperatore era fomentata ed aiutata da coloro che avevano cacciato i suoi successori da quelle loro antiche possessioni. Solo dispiacque la elezione procurata e fatta di Rasori alla carica di professore, perchè camminava, come giovine, con soverchio affetto nelle nuove cose; e quei professori, uomini gravi prudenti e pratichi del mondo, amavano meglio chi si mostrava inclinato al conservare uno Stato già pruovato, di coloro ai quali piacevano innovazioni d' effetto incerto .

Buonaparte, posato il moto di Pavia, che aveva interrotto i suoi pensieri. s' indirizzava di nuovo a colorire gli ultimi suoi disegni contro Beaulieu, che, come già fu per noi narrato, alloggiava con le reliquie delle sue genti sulla riva sinistra del Mincio: per guisa che, essendo padrone dei ponti di Rivolta. di Goito e di Borghetto, aveva facilmente accesso sulla destra. Ora si avvicinavano gli estremi tempi della repubblica veneziana. La tempesta di guerra, stata finora lontana da' suoi territorii, doveva fra breve scagliarvisi, e due nemici, adiratissimi l'uno contro l'altro, erano pronti a combattervi battaglie, che ogni cosa presagiva aver a riuscire ostuate e micidiali. Vedeva il Senato che la terraferma, quieta allora da ogni perturbazione, sarebbe presto divenuta sedia di guerra , perchè sapeva che i Francesi si erano risoluti ad andar ad assalire il loro nemico, dovunque il trovassero. Impossibile era il prevedere quali avessero ad essere precisamente gli effetti del duro contrasto che sulle terre venete si preparava, ma certo era che avrebbe portato con sè accidenti di somma pernice, perchè non più si trattava del semplice passo di un esercito che va ad altro destino, e che, non avendo alcun timore, non

occups con stanze stabili le terre grosse nè i luoght forti, ma bene si era 130; giunto a tale che, ambe le parti avendo a combatter frad ilore, avrebbero l'una e l'altra per primo pensiero il procacciansi i propri vantaggi, anche a pregiudizio della neutralità venezians; periocche la salute propria e la necessità di vincere sono più forti del rispetto che si dee portar alla dignità ed ai dritti altraio.

Non avevano pretermesso i pubblici rappresentanti di Brescia e di Bergamo principalmente quest' ultimo, cittadino zelantissimo, d'informare diligentemente il governo di quanto accadeva sui confini, e del pericolo che ogni giorno si faceva più grave: ma le istanze loro restarono senza frutto, perchè ed il tempo mancava, ed i partiziani della neutralità disarmata tuttavia prevalevano nelle consulte della Repubblica. Ma stringendo ora il tempo, e desiderando il Senato che, in un caso di tanta, anzi di tale importanza, le cose di terraferma fossero rette con unità di consigli, aveva trattato a provveditor generale in essa Nicolò Foscarini, stato ambasciadore a Costantinopoli, nomo amatore della sua patria e di sana mente, ma di poco animo, e certamente non atto a sostenere tanto peso, del che diè tosto segno perchè nell'ingresso medesimo della sua carica già si mostrava pieno di spaventi e di pensieri sinistri. Sperava il Senato che Foscarini avrebbe potuto, con la destrezza, intruttenere convenevolmente i due capi nemici, e, dimostrando loro la sincerità della Repubblica, attenere che inferissero il minor male che possibil fosse a quelle terre Innocenti. Confidava altresi che i popoli della terraferma, vedendo in una persona sola un tanto grado e tanta autorità, si confermerebbero viepiù nella divozion loro verso la Repubblica; perchè il mandare un provveditor a posta, affinchè vigilasse sulla salute loro, era testimonio che la Repubblica non gli abbandonava. Diessi, come moderatore a Foscarini, il conte Rocco San-Fermo; con quale prudenza non si vede, perchè San-Fermo perteggiava piuttosto pei Francesi, ed era in cattivo concetto presso i Tedeschi, per essere stata la sua casa in Basilea il ritrovo comune del ministri di Prussia, di Spagna e di Francia quando negoziavano fra di loro la pace. Avuto così grave mandato, se ne veniva il provveditor generale a fermar le sue stanze in Verona, città grossa posta sul fiume Adige, e vicina ai luoghi dove aveva primieramente a scoppiar quel nembo di guerra. L'accoglievano i Veronesi molto volentieri, e gli fecero allegrezze confidando che la sua presenza avesse pure ad operar qualche frutto a salute loro. Ma non conoscevano i tempi; il Senato medesimo non li conosceva: perchè lo sperare in tanta sfrenatezza di principii politici ed in un affare in cui dalle due parti vi andava tutta la fortuna dello Stato, che si sarebbe portato rispetto al retto ed all'onesto, e che un magistrato privo di armi potesse fare alcun frutto, era fondamento del tutto vano. Bene il predicava il procurator Pesaro, armi chiedendo ed armati; ma impedirono così salutifero consiglio le fascinazioni della parte avversa, ed abbandonossi inerme la Repubblica nella fede di coloro che non ne avevano.

Ripigliando ora il filo delle imprese di Buonaparto, era suo pensiero, per rompere le difese del Mincio, di dar sospetto a Besulieu ch' egli volesse, correndo per la occidentale sponda del lago di Garda, occupara Riva, e quindi gettursi a Roveredo, terra posta sulla strada che dall'Italia porta al Tirolo. Perioche, passato l'Olio ed il Mella, poneva gli alloggiamenti in Brescia, donde ad arte fasera correre le suo genti più leggieri verso Desezazao; anzi, procedendo più olire, mandava una grossa banda, condotta 1500 da Busca, fino a Salo, terra a mezzo lago sulla sua destra spondos. Per nutrire viejui nel nemico la alsia scredenza che sua sola intenzione losse di aprolungaris sulla sinistra per correre verso le parti superiori del lago col fine suddetto di mozzar la strada agli Austricei per al l'irolo, aveva tirato sul centro e sulla destra le sue genti indietro, per guias che, invece di star minacciose sulla destra del Mincio, si erano fermata claucen miglia lontano dal finme nelle terre di Montechiaro, Solfarino, Gafoido e Marana, e le teneva quiete nueli allogamento litoro.

Era Brescia possessione dei Veneziani . Però , volendo Buonaparte giustificare questo atto del tutto ostile verso la Repubblica , perchè gli Austriaci avevano passato pei territori veneti, ma non occupato le terre grosse e murate, mandava fuori da Brescia, il di 29 di maggio, un bando promettitore, secondo il solito, di quello che non aveva in animo di attenere: avere, diceva, l'esercito francese superate ostacoli difficilissimi per venire a torre il grave giogo dell' Austria superba dal collo della più bella parte d' Europa : vittoria e giustizia congiunte avere compito il suo intento ; le reliquie del nemico essersi ritratte oltre Mincio; passare, a fine di seguitarie, i Francesi per le terre della veneziana repubblica; ma non essere per dimenticare l'antica amicizia da cui erano le due repubbliche congiunte; non dovere il popolo avere timore alcuno; rispetterebbesi la religione, il governo, i costumi, le proprietà ; pagherebbesi in contanti quanto fosse richiesto; pregare i magistrati ed i preti, informassero di questi suoi sentimenti i popoli, affinche una confidenza reciproca confermasse quell'amicizia che da si lungo tempo aveva congiunto due nazioni fedeli nell'onore, fedeli nella vittoria. A questo modo Buonaparte, il di 29 di maggio dei novantasei , chiamava amica di Francia quella repubblica che il Direttorio e Buonaparte medesimo già avevano accusato, come di gran reità, dello aver dato ricovero al conte di Lilla; qualificava fedele nell'onore quella nazione che già avevano accagionate di aver dato il passo alle genti tedesche. La forza della verità operava da un lato, la cupidigia del rapire e del distruzgere dall'altro.

Come prima Beaulieu ebbe avviso, avere i repubblicani occupato Brescia, valendosi dei pretesto, pose presidio in Peschiera, fortezza veneziana situata all'origine dell'emissario del lago di Garda, e che altro non è se non il fiume Mincio . Temeva che Buonaparte non portasse più rispetto a Peschiera che a Brescia, ed era la prima, se fosse stata bene munita, principale difesa del passo del fiunie. Era Peschiera piazza forte, ma il Senato, o per meglio dire i Savi, persistendo in quella loro eccessiva neutralità, nè sospettando di un turbine tanto impetuoso, l'avevano lasciata senza difesa. Solo sessanta invalidi la presidiavano: aveva bene ottenuto cannoni, ma senza carretti, e per munizioni, cento libbre di polvere, ma cattiva; fortificazioni in rovina, ponti levatoi, imposaibili a levarsi, difese esteriori aenza palizzate; strada coperta , ingombra d' alberi ; non una bandiera da rizzarsi sulle mura per far segno a qual sovrano la fortezza appartenesse. Bene aveva il colonnello Carrera comandante, rappresentato al provveditore generale la condizione della piazza, domandato soldati, armi e munizioni, avvertito ii pericolo dell' indifesa fortezza in tanta vicinanza di soldati nemici. Ma Foscarini, che aveva più paura del difendersi che del non difendersi, aveva trasandato le demande del comandante. La quale eccessiva continenza gli fu poi acerbamente rimproverata da coloro iu favor dei quali ei l' aveva usata, perciocchè Buonaparte affermava che se il

provveditor generale avesse mandato solamente duemila soldati da Verona a 1:% l'eschiera, sarebbe stata la piazza preservata; il che era vero: ma se Foscarini non l'aveva fatto, ciò era stato per non offendere il capitano francese, non per compiacere al capitano tedesco.

Occupatasi Peschiera dagli Alemanni , vi fecero a molta fretta quelle fortificazioni che per la brevità del tempo poterono, rassettando i bastioni e le altre difese cadute in rovina per la vetustà. Intanto Buonaparte, sicuro di avere ingannato il nemico con dargli concetto che volesse spingersi verso la punta superiore del lago, si apparecchiava a mettere ad esecuzione il suo disegno. Era questo di sforzare il passo del Mincio a Borghetto. Non era stato il generale austriaco senza sospetto, quantunque per la dimostrazioni del suo avversario avesse ritirato parte delle sue genti ai luochi superiori, che il vero pensiero di Buonaparte fosse di assaltarlo a Borghetto. Però aveva munito il ponte con le opportune difese, avendo ordinato che quattromila soldati eletti si trincerassero sulla destra alla bocca del ponte, e che sulla sponda medesima diciotto centinaia di cavalli stessero pronti a spazzare all'intorno la campagna, ed a calpestare chi s'accostasse. Il resto delle genti alloggiavano sulla sinistra accosto al ponte per accorrere in aiuto della vanguardia, ove pericolassa. Muovevansi improvvisamente la mattina i repubblicani da Castiglione, Capriana, Volta, e s' indirizzavano al ponte di Borghetto . Successe una battaglia forte, perchè gli Austriaci , già tante volte vinti , non si erano perduti di animo , anzi , valorosamentecombattendo, sostenevano l'impeto dei Francesi. Restavano superiori sulla prima giunta, perchè, non essendo ancora arrivate tutte le genti di Francia che dovevano dar dentro, la vanguardia, che prima aveva ingaggiato la battaglia, fortemente pressata dalla cavalleria tedesca, cominciava a crollare ed a ritirarsi. Ma sopragiungendo squadroni freschi, massimamente cavalli ed artiglierie , furono gli Austriaci risospinti , nè potendo più resistere alla moltitudine che gli assaltava virilmente da tutte le parti , abbandopata del tutto la destra del figme, si ricoverarono sulla sinistra. Guastarono un arco del ponte: acciocchè il nemico non gli potesse seguitare. Qui succedeva un tirar di cannoni molto fiero da una parte all'altra del fiume, ma senza frutto, perchè nè i Francesi potevano passare per la rottura del ponte, nè i Tedeschi si volevano ritirare. Ma erano le battaglie dei Francesi di quei tempi più che d'uomini, e con più costanza e'le sostennero che i loro antichi. Ed ecco veramente che il generale Gardanne, postosi a guida di una mano di soldati coraggiosissimi, ei metteva in fiume, non curando nè la profondità di lui, perciocchè l'acqua gli: arrivava insine a mezgo petto, nè la tempesta delle palle che dall'opposta riva si scagliavano; già varcava, ed alla sinistra sponda si avvicinava. A tanta audacia il timore occupava gli Austriaci; si ricordarono il fatto di Lodi, rallentarono le difese; fu fatto abilità ai repubblicani, non solo di passare a guado, ma ancora di racconciare il ponte. La qual cosa diede la vittoria compita ai Francesi; ecome l'ebbero, così l'usarono; perchè avendo passato, si davano a perseguitar l'inimico, si per romperlo intieramente, e sì per impedire, se possibil fosse, che gittasse un presidio dentro Mantova, fortezza di tanta importanza. Ma Buonaparte, che sapeva bene e compiutamente far le cose sue, per tagliar la strada al nemico verso il Tirolo, aveva celeremente spedito Augereau contro Peschiera, comandandogli che si impadronisse a qualunque costo della fortezza, e corresse a Castelnuovo ed a Verona. Cost impossibilitati a ricoverarsi in Mantova ed a ritirarsi in Tirolo, gl'im-

BOTTA AL 1814.

1726 periali sarebbero stati in gravissimo pericolo. Beaulieu, che aveva pe' suoi corridori avuto avviso dell' intenzione del nemico, conoscendo che, poichè i repubblicani avevano passato il Mincio, non poteva più avere speranza di resistere, aveva del tutto applicato l'animo al ritirarsi ai passi forti del Tirolo; nè per lui si poteva indugiare, perchè il tempo stringeva. Laonde, introdotto in Mantova un presidio di dodicimila soldati con molte munizioni si da bocca che da guerra, s'incamininava con presti passi alla volta di Verona. Gli convenne ancor fare, per dar tempo a'suoi di raccorsi, una testa grossa, e sostenere una stretta battaglia tra Valleggio e Villafranca, sulla sponda di un canale largo e profondo che congiunge le acque del Mincio con quelle del Tartaro. Infatti mentre si combatteva a riva del canale. Beaulieu faceva spucciare prestamente Peschiera e Castelnuovo, e per tal modo, raccolto in uno tutto l'esercito, si difilava velocemente, avendo la notte interrotto la battaglia del canale verso l'Adige; quindi passato questo fiume a Verona, guadagnava i luoghi sicuri del Tirolo. Augereau, trionfante e minaccioso, entrava nell'abbandonata Peschiera.

Questa fu la conclusione della guerra fatta da Beauleu in Italia, da cui si rende manifestoch de se la mir francesi di tanto riuscrione superiori alle sue, debbesi non a mancanza di valore nei soddat dell'imperatore attribure, ama bensi all'arte e all'astuzia militare, per cui i giovane generale di Francia: di gran lunga superò il vecchio generale d'Alemagna. Del resto fu Beauleu captano pratioo e risoluto, e la perdita della battaglia di Montenotte, che apprase i passi d'Italia ai Francesi, hassi unicamente a riconoscred da un sociednes ternordinario; le disoposizioni prese da lut innanzi e durante il fatto furono per ogni guisa eccellenti, e serca! l'impensato intoppo di Lampon, e versimine che la fortuna si sarebbe scoperta storovole a Beauleu puttosto che a Busnaparte. Certamente per poco stette che il cattivo consiglio di quest'ultimo, nel quale ebbe anche contrari i suo migliori generali, dello avver corso a Voltre fortificato debolmente Montenotto, non fosse cagione della sconfitta dei repubblicani.

S' incominciavano intanto a manifestare i maligni segni di quel veleno che il Direttorio e Buonaparte nutrivano contro la repubblica di Venezia, meno forse per odio che per utile; il che per altro è più odioso. Due erano i principali fini a cui tendevano, dei quali uno è accidentale e temporaneo, l'altro da lungo tempo premeditato e perpetuo. Si conteneva il primo in questo che l' esercito acquistasse per sè tutti i mezzi di perseguitar l'inimico e d'impedire il auo ritorno. Era il secondo di turbare lo stato quieto della repubblica veneta, perchè nel presente si aprissero le occasioni di viveri a discrezione, e per l'avvenire sorgessero pretesti per darla in preda, secondochè pei tempi si convenisse a chi l'accetterebbe, come prezzo di pace con la Francia. All' uno ed all'altro fine conduceva acconciamente l'occupazione di Verona, perchè il suo sito, dove son tre ponti, è padrone del passo dell' Adige, ed è, a chi scende dall' Alpi Rezie, principale impedimento a superarsi . Da un'altra parte l'acquisto di una piazza tanto principale non poteva farsi dai Francesi senza un grande sollevamento d'animi in quelle provincie.

Adunque, al fine d'impossessarsi di Verona, indirizzò, dopo la vittoria di Borghetto e la presa di Peschiera, Buonaparte i suoi pensieri : e però, siccome quegli era maestro perfetto d'inganni,incominciò a levare un romore grandissimo e ad imperversare, sclamando che Venezia, per aver dato rico-

vero ne' suoi Stati al Conte di Lilla , si era scoperta nemica alla Francia, e che 1790 l'aver lasciato occupare Peschiera dagl'imperiali dimostrava la parzialità del governo veneto verso di loro. E così tempestando, e moltiplicando ogni ora più nello sdegno e nelle minacce, affermava volersene vendicare. Di tratto in tratto prorompeva anzi con dire che non sapeva quello che il tenesse che non ardesse da capo in fondo Verona, città, soggiungeva, tanto temeraria. che si era creduta capitale dell'impero francese. In questo alludeva al soggiorno fattovi dal conte di Lilla, pretendente alla corona di Francia; la quale intemperanza ed assurdità di Buonaparte, sebbene sia raccontata come se fosse un giojello da alcuni scrittori di storie dei nostri tempi , ai quali più piacciono le jattanze di lui che la verità e la ragione , non so se sia o più indegna del grado del capo di un esercito grande, o più ridicola in sè stessa : la Dio mercè, non fu mai nessuno in Verona, nemmeno, credo, i matti, se qualcuno ve n' era , che abbia creduto che la città loro fosse diventata capitale dell' impero francese. Solo credettero aver fatto un' opera pietosa. coll' aver dato ricovero dentro le loro mura ad un principe perseguitato ed infelice .

Quanto al fatto di Peschiera, da quello che abbiam narrato di sopra si può giudicare se, posciachè i Veneziani per non dar sospetto ai due nemici. massime ai Francesi, non avevano voluto munire quella fortezza, fosse la medesima difendevole, e se potessero impedire in un caso tanto improvviso che i Tedeschi vi entrassero; e poichè Buonaparte si lamentava di questo fatto, saria bene a sapersi se Peschiera, in quello stato in cui era quando i Tedeschi l'occuparono, più fosse fortezza che Crema, o Brescia, quando furono occupate dal capitano di Francia. Bene sapeva egli che cosa vi fosse in fondo di tutto questo, stantechè scriveva al Direttorio, il di 7 giugno, che la verità dell'affare di Peschiera era, che Beaulieu aveva vituperosamente ingannato i Veneziani, avendo loro solamente domandato il passo per cinquanta soldati, e che con questo pretesto si era impadronito della terra. Ma il vero od il falso non arrestavano Buonaparte, e queste querele faceva in primo luogo per accennare, come abbiamo detto, a Verona, nella quale, per esser munita di tre fortezze ed assicurata da una grossa banda di Schiavoni, non poteva entrar di queto senza il consonso dei Veneziani; in secondo lungo per fare dar denaro a Venezia, conciossiachè, scriveva egli al Direttorio il di suddetto in proposito di questo medesimo fatto di Peschiera, a bella nosta avere aperto questa rottura, perchè se volessero cavar cinque o sei milioni da Venezia, sì il potessero fare. Così ad una brutta sete dell'oro soggettava il capitano repubblicano la verità, il giusto e l'onesto.

Gl'impervorsamenti e le minacco di Buonaparte pervenaero alle orecchie del provveditor generale Foscarioi, che le udi con grandissimo terrore. E prro, per dare al generalo repubblicano le convenienti giustificazioni, che dalla sua bocca propria e non da quella d'altrui voleva udire, si mise in viaggio col segretario San Fermo per andarlo a visitare in Peschiera. Giunto al cospetto del gionne vinciarore, e ristrettosi con esso lui e con Berthier, che è da Iodarsi per la umanità mostrata in tutte queste occorrenze, se però non era un concerto alla soldatesca tra lui de Bounaparte, protestava ed asseverava, avere sempre la repubblica veneziana ed in ogni accidente, seguitato i principi della più l'ilbata nestratibà. Hispondeva minacciosamente Buonaparte, che una violeva esser convinto, ma bensi intimorire: che suala aveva corrisposto Venezia all'unicità della Francia; che i futi erano di-

17/4 versi assai dalle parole; che per tradimento avevano i Veneziani lasciato occupar dai Tedeschi Peschiera; il che era atato cagione ch'egli avesse perduto mila e cinquecento soldati , il cui sengue chiamava vendetta ; che la neutralità voleva che si resistesse agli Austriaci, che se i Veneziani nou bastassero, sarebbe egli accorso; che doveva la Repubblica con le sue galere vietar loro il passo pel mare e pei fiumi; che insomma erano i Veneziani amici stretti degli Austriaci. Quindi, trascorrendo dalle minacce alla barbarie, rimproverava con asprissime parole ai Veneziani l'aver dato asilo negli Stati loro ai fuorusciti francesi ed al conte di Lilla, nemico principale della repubblica di Francia; procedendo finalmente dalla crudeltà alle menzogne. sclamava che, prima del suo partire, aveva avuto comandamento dal Direttorio di abbruciar Verona, e che l'abbrucerebbe; che già contro di lei marciava con cannoni e mortai Massena; che già forse le artiglierie di Francia la fulminavano, e che già forse ardeva; che tal era il castigo che i repubblicani davano pel ricoverato conte di Lilla; che aspettava fra sette giorni risposta da Parigi per dichiarar guerra al Senato; che Peschiera era sua, perchè conquistata contro gli Austriaci; che di tutte queste coae aveva informato il ministro di Francia in Venezia, quantunque, aggiungeva, queste comunicazioni diplomatiche tenesse in poco conto, acciocchè il Senato ne ragguagliasse. Così Buonaparte, che sapeva di certo, e lo scrisse al Direttorio, che per fraude e contro la volontà dei Veneziani erano gli Austriaci entrati in possessione di Peschiera, questo fatto attribuiva a tradimento dei Veneziani .

Spaventato in tale modo l'animo del provveditore, stette Buonaparte un poco sopra di ser poscia, come se alguanto si fosse mitigato, soggiunso che della guerra e di Peschiera aspetterebbe nuovi comandamenti dal Direttoro: sospenderebbe per un giorno il corso a Massena, uni al agguente a' appresenterebbe alle mura di Verona, che se quietamente vi fosse accettato e lasciato occupar i posti da' suoi soldati, manterrebbe aidda la città, ed avrebbero i Veneti la castodia delle porte, i magistrati il governo dello Stato; ma che se gli fosse contrastato l'ingresso, sarebbe Verona inesorabilmente arsa e distrutta:

Queste arti usava Bionosporte il di 3ª maggio per ottenere pacificamente il possesso di Verrona. Dal che si vede qual fede prestar si debba al suo manifesto dato da Brescia il di 20 del mese medesimo, e quale fosse ia sincerità delle ane promesse. Così quella repubblica di Veneza che due giorni prima era stata chiamata amica della francese, e dichiarata aver sempre amminato nelle vie dell'o once, era, il di 31 del mese medesimo, divenuta e gà da lungo tempo, non solo indedele, ma perifica o nemica alla renate del città più eminenti del suo dominio e di tutta Italia corresti contro una delle città più eminenti del suo dominio e di tutta Italia corresti civile, e che ha nel nemico in oldo più la preficia che la guerra. Tale sanò il guidizio che ne farrano le generazioni si presenti che future, in cui la virti sarà semere più notenie che il vizio.

Da questa insidia e da queste minacce ai rendeva chiaro quali dovessero esesere le delberrazioni del provveditor veneto; posciachè, prescindendo anche dagl'indegni oltraggi, quel dire di voler arder sul fatto una città nobilissima del territorio veneto; quell'allermare che fra sette giorni poteva venir caso chi el dichiarasse formalmente la guerra a Venezia, della verità o falsità della quale affermazione non poteva a niun modo il provveditore in giudicare, non solo rendevano giusta, ma ancora necessaria una subita presa di armi dal canto dei Veneziani. Quello era il momento fatale della veneziana repubblica, quello il momento fatale d' Italia e del mondo; e se Foscarini avesse avuto l'animo e la virtù di Piero Capponi, non piangerebbe Venezia il suo perduto dominio, non piangerebbe il mondo tante vite infelicemente sparse per fondare il dispotismo di un capitano barbaro. Che se Foscarini non aveva questo mandato dal Senato. l'aveva dal cielo, favoreggiatore delle cause pie e nemico dei tiranni; l'aveva dalla sua nobil patria; l'aveva dal consentimento di tutti i buoni, gonfi di sdegno all'aspetto di sì inudita empietà. Non con le umili protestazioni, non col privar Verona delle sue difese doveva Foscarini rispondere a Buonaparte, ma con un suonar di campana a martello continuo, con un predicar alto di preti contro i conculcatori della sua innocente patria, con un dar armi in mano a uomini, a donne, a fanciulti, con un fracasso di cannoni incessabile dalle Lagune all' Adige, dalle bocche del Timavo all'emissario di Lecco. Certamente in un moto tanto universale molte vite sarebbero mancate, molte città distrutte, Verona forse data alle fiamme, ma la repubblica fora stata salva: forse alcuni sentiranno raccapriccio all'udir rammentare di gueste battaglie di popoli. Pure le usarono contro i Francesi gli Austriaci, sebbene non prosperamente, nell'ottocentonove, e furono lodati: le usarono contro i Francesi medesimi prosperamente gli Spagnuoli nell'ottocentodieci, i Prussiani nell'ottocentotredici, e furono lodati; le vollero usare i Francesi contro gli Europei nell'ottocentoquindici, e se non furono lodati, non furono neanco biasimati. Ora non si vede perchè non sarebbe stato lodevole ai Veneziani di usarle : che se gli Austriaci , gli Spagnuoli , i Prussiani ed i Francesi hanno qualche privilegio, quando ne va la indipendenza, anzi l'essere od il non essere dello Stato, di difendersi a stormo, saria bene che il mostrassero, affinchè gl' Italiani si acquietino a tanto discredamento.

So che alcuni diranno che il governo di Venezia era cattivo, ma si risponderà dagli uomini savi, che non tocca ai forestieri il giudicare della natura del governo, e meno ancora il correggerla; nè so se muova più a sdegno che a compassione il pensare che queste querele dottoresche sulla mala natura del governo veneto vengono principalmente da quelli che hanno trovato ottimo il governo del Direttorio, che voleva far tagliar la testa ai naufragati, e quello di Buonaparte, che teneva prigioni per corso d'anni ed auche in vita, senza forma di processo, gl' innocenti. Fatto stache, poichisi voleva rendere i popoli veneziani servi dei forestieri, e b'sognava con risoluzione magnanima fare che i popoli veneziani si salvassero da sè; ma Niccolò Foscarini, invece di gridar campane, come Piero Capponi, corse, nieno di paura, a Verona, e diede opera che gli Schiavoni, nei quali consisteva la principale difesa, l'abbandonassero, e che così i magistrati come i cittadini ricevessero pacificamente i soldati di Buonaparte. Il non aver usato il rimedio dei popoli non solo fu fatale per l'effetto, ma fu anche inutile per la fama, imperciocchè ed i partigiani e gli storici pubblicarono a quei tempi, e tuttavia pubblicano, sebbene bugiardamente, ma per giustificare la sceleraggine commessa contro Venezia, che se Venezia non fece, volle fare lo stormo contro i Francesi, già prima che succedesse la sollevazione di Verona del novantasette che racconteremo a suo luogo. La qual cosa se fosse tanto vera . quanto veramente è falsa , non si sa che si volesse significare il

1736 manifesto di Brescia. So che dagli adulatori di Buonaparte viene, sebbene con la solita falsità, accagionato di aver macchinato questo stormo Alessandro Ottolini podestà di Bergamo a quei tempi, uomo meritevole di ogni lode per la fedeltà e la sincerità sua verso la patria; ma egli solamento s'ingegnava di mantenere le popolazioni bergamasche affezionate al nome veneziano; e se quando s'impadronirono i Francesi di Verona, divenne Ottolini più vigitante e più attivo, e fecc opera che le popolazioni si ordinassero, il fece perchè le minacce ed i fatti di guerra del capitano del Direttorio a ciò lo sforzarono. Quell'ordinarsi accennava, non voler nuocere altrui, ma un'impedire che altri nuocesse a lui; e se Ottolini si armava, avrebbe fatto meglio l'armarsi molto più. Certamente avrebbe egli mancato del suo dovere verso la patria, se in tanto romore di guerra, non solo imminente, ma presente negli Stati di Venezia, non avesse procurato di serbarsi padrone di sè medesimo, e capace di mantenere con buoni ordinamenti salva la provincia commessa alla sua fede, rispetto ai due nemici che venivano a rapire le sostanze, e ad ammazzarsi tra di loro sulle terre della Repubblica. Ma, nei tempi scorretti che abbiamo veduto, fu costume il chiamar traditori ed il perseguitar con ogni sorte di pubblico improperio coloro che più sono stati fedeli alle loro patrie ; come se fosse stato debito loro il servir piuttosto a Buonaparte nemico, che ai principi propri ed alla sua patria, ed a quanto ha la patria in sè di caro e di giocondo. Così fu infamata la virtu di Alessandro Ottolini e di Francesco Pesaro in Italia, di Stadion in Austria, di Stein in Prussia: così anche furono condotti a morte Palmer di Baviera , Hofer di Tirolo : così finalmente i magnanimi Spagnuoli furono chiamati col nome di briganti. Queste cuse chi generoso scrittore fosse, dovrebbe con disdegnosa e riprenditzice penna altamente dannare; non cercar di scusare ora con le parole ed ora col silenzio l'inganno, l'ingiustizia e la tirannide.

Come prima si sparse in Verona, per la venuta del Foscarini, che i Francesi vi sarebbero entrati per alloggiarvi, vi nacque nelle persone di ogni condizione e grado uno spavento tale, che pareva che la città avesse ad andar a rovina. Più temevano i nobili che i popolani, perchè sapevano che repubblicani li perseguitavano. Il popolo, raccolto in gran moltitudine sulle piazze e per le contrade, pieno di afflizione e di terrore, accusava la debolezza di Foscarini e le perdute sorti della Repubblica. Lo stare pareva loro pericoloso, l andarsene misero. Pure il pericolo presente prevaleva, e la maggior, parte fuggivano. Fu veduta in un subito la strada di Verona a Venezia impedita da un lungo ingombro di carrozze, di carri e di carrette, che le atterrite famiglie trasportavano con quelle suppellettili chee in tanta affoltata avevano a molta fretta potuto raccorre . Facevano miserabile spettacolo le donne co' fanciulli loro in braccio od a mano, che, piangendo, abbandonavano una sede gradita per amenità di sito, gradit ssima per una lunga stanza. Ne minor confusione era sull' Adige fiume, perche insistevano i fuzgiaschi, occupati nel caricare sulle navi a tutta pressa le masserizie più preziose dei ricchi, e gli arnesi più necessari pei poveri : navigavano intanto a seconda per andar a cercar in lidi più bassi, ed oltre le acque del mare, terre non ancora percosse dalla furia della guerra.

Entrarono il di t.º giugno i Francesi in Verona. Quivi Buonaparte lodava spetto nobile della città, i magnifici pulazzi, le spaziose piazze, i tempii, le pitture, insomma ogni cosa, e più di tutto, per indurre opinione ch'ealr

elevasse l'animo alla grandezza romana, l'Arena, opera veramente mirabile 1796 dei Romani antichi. Si rendevano anche padroni di Legnago e della Chiusa. A Verona non solo occuparono i ponti, ma ancora le porte e le fortificazioni. Così si verificava , secondo il solito , la promessa di Buonaparte del voler solo occupare i ponti. Al medesimo modo, pure secondo il solito, mantenne le promissioni da lui fatte nel manifesto di Brescia di voler pagare in contanti tutto ch' ei richiedesse in servigio dei soldati ; imperciocchè , essendosi sparsi nelle campagne testè felici del Bergamasco, del Bresciano, del Cremasco e del Veronese, vi facevano tolte incredibili, che, non che si pagassero, non si registravano: seguivano mali tratti, e scherni ancor peggiori: pè le cose rapite bastavano od erano d'alcun frutto, perchè si dissipavano con quella prestezza medesima con cui si rapivano. Quindi era desolato il paese, nè abbondante l'esercito , nè mai si fece un dissipare di quanto alla umana generazione è necessario, così grave e così stolto, come in questa terribil guerra si fece . I popoli intanto vessati in molte forme , e cadendo da una lunga agiatezza in improvvisa miseria, entravano in grandissimo sdegno, e si preparavano le occasioni a futuri mali ancor più gravi.

A questo tempo si udrono le novelle della dedizione del castello di Mano: il connadante Austriaco Laury, perduta per le vittorie di Bonaparte, ngni sprenza di seccesso, si arrese a patti il di 29 giugno, salve le robe e le persone, occettuati solo i fuorsuosi finoncesi, che doverano resorre consegnati si repubblicani. Trovarono dentro la fortezza cencinquanta cannoni gressi, semila I colli, polvere e pale in proporzone, con molto bestiame vivo. Pu questo acquesto di grande importanza ai Francesi, perchè era il castello come un freno ai Milanesi, e molto assicurava le spalle dei repubblicani. Per solennizzare questa vittoria, si foctro molte feste, balli e convitt. dai repubblicani francesi meriamente, dai recubblicani stalani cer

imitazione.

La ruins sotto dolci parole si propagava in altre parti d'Itala; perchè, trovandosi Bonaparte, per le vittore di Lodi e di Broghetto, e cosi per la ritirata di Beaulieu, alle fauci del Tirolo, sicuro alle spalle e sul snistro fianco, volto l'animo ad allargarsi sul destre, quoti ricche e fertili terre l'allettavano. Restavano oltre a ciò a domarsi il papa edi ir ed i Napoli, e ad espilare il porto di Liverno, Per la qual cosa, spingendo avanti le sue genti, dopo l'occupazione di Modena, s'incamminava alla volta di Bologna, città, forse più di oqui oltra d'Italia, piena d'uomisi forti e generosi, e che, conoscendo beno la libertò, non la misurava nè dalla licenza nè dal servaggio forestiero.

Avers il senato di Bologna anticonociuto che, per la vattoria di Lodi divenivi al georelle francese siganore di tutta la Lombandia, quanto ella si distende dull'Alpi agli Appennini. Però, desiderando di preservare il Bolognee, e massimamente la espitale, dalle calamità che accompagnano la guerra, aveva a molia fertta, dopo di aver creato un arrota d'uomini eletti con autorità strondiura a, mandato a Milano i senatori Caparra e Malvasia, cell' avvecato Petorini, acciò, veduto il generalissimo, il pregassero di aver per raccomnadata la patra loro. Al tempo medesimo il soumo pontefire, apaventato dall'aspetto delle cose, siccome quegli che nell'appressimari di erpubblicani evelva non solo la ruina del suo stato temporale, ma ancora uovità perniziose alla religione, specialmente se come nemici allo Stato tuttofico si socostassero, avery commesso al cavalere Azra, ministro di

1796 Spagna a Roma, che già era intervenuto alla composizione con Parma, andasse a Milano, e procacciasse di trovar modo d'accordo con quel capitano terribile della repubblica di Francia. Era Azara molto benignamente trattato da Buonaparte, e perciò personaggio atto a far quello che dal pontefice gli era stato raccomundato. Furono dal generale umanamente uditi i senatori di Bologna: parlaronsi nel colloqui secreti di molti gravi discorsi, il fine dei quali tendeva a slegare i Bolognesi dalla superiorità pontificia, e restatuire quel popolo alla sua libertà , statuita già fin dai tempi della lega lombarda , e ad impetraro che i soldati repubblicani, passando pel Bolognese, vi si comportassero modestalmente. Questi erano suoni molto graditi ai popoli di quel territorio. Buonaparte, che sel sapeva, promise, ogni cosa, e più di quanto i deputati aveano domandato: partironsi molto bene edificati di lui , e se ne tornarono a Bologna. Intanto le sue genti marciavano. Comparivano il 18 giugno in bella mostra, e con aria molto militare, poco distante da Bologna dalla parte di Crevalcuore. Nel giorno medesimo una banda di cavalli, condotta da Verdier, entrava, come antiguardo, in Bologna, e, schieratasi avanti al palazzo pubblico , faceva sembiante d'uomini amici e liberali. Il cardinal Vincenti, legato, non prevedendo che fosse giunta al fine in quella legazione l'autorità di Roma, avvisava il pubblico dell'arrivo dei Francesi e della buona volontà mostrata dai capi . Esortava che attendessero quietamente ai negozi; comandava che rispettassero i soldati; minacciava pene gravi, anche la morte, secondo i casi, a chi o con parole o con fatti gli offendesse. Entrava poi il seguente giorno la retroguardia; arrivavano la notte Saliceti e Buonaparte.

Era costume di Buonaparte, per faro che i popoli si muovessero più facilmente contro i governi loro, e sentissero meno acerbamente il suo dominio, di dare loro speranza di liberarli, e spesso anche li liberava, da quanto essi governi avevano o di più odioso o di più gravoso; perchè in tutti i reggimenti sono sempre di questi tasti , che fanno mal suono ai popoli . Aveva Bologna perduta la sua libertà, od almeno quello che stimava libertà, dappoichè la somma delle faccende dello Stato era venata in mano della Chiesa; la qual cosa i Bolognesi sopportavano molto di mala voglia. Oltre a questo era Bologna stata spogliata dai pontefici del dominio di Castel-Bolognese, terra grossa situata oltre Imola, e fondata anticamente dai Bolognesi, desiderosissimi di ricuperare quell'antica colonia. Ne ripugnavano a questa ricongiunzione i Castellani medesimi, ricordevoli tuttavia del dolce freno col quale erano stati retti. Buonaparte, informato dai deputati di questi umori, come prima arrivava a Bologna, restituiva il possesso di Castel-Bolognese, ed aboliva ogni autorità del papa, reintegrando i Bolognesi nei loro antichi diritti di popolo libero ed indipendente. Nè mettendo tempo in mezzo, comandava al Cardinal Vincenti, legato, se ne partisse immantinente da Bologna. Indi, chiamato a sè il Senato, a cui era devoluta l'autorità sovrana, gli significava che, essendo informato delle antiche prerogative e privilegi della città e della provincia, quando vennero in potere dei pontefici, e come erano stati violati e lesi , voleva che Bologna fosse redintegrata della sostanza del suo antico governo. Ordinava pertanto che l'autorità sovrana al Senato intiera e piena ritornasse; darebbe poi a Bologna, dopo più matura deliberazione, quella forma di reggimento che più al popolo piacesse e più all'antica si assomigliasse; prestasse intanto il Senato in cospetto di lui giuramento di fedeltà alla repubblica di Francia, ed in nome e sotto la dipendenza di lei la sua autorità esercesse : i deputati dei Comuni 1796 e dei corni civili il medesimo giuramento in cospetto del Senato giurassero .

Preparata adunque con grande sontuosità la sala Farnese, e salito sur un particolare seggio, riceveva Buonaparte il guramento dei sentori in questa forma: « A laude dell' onniportette lòdio, della beata Vergine e di ututi i Santi, ad onore eziandio e riverenza dell'invitta repubblica di « Francia, noi gontinoinere e senatori del Comune e popolo di Bologna guerismo al signor generale Boonaparte, comandante generalissimo dell' esercito francese in Italia, che non faremo mai cosa couttaria agl' interessi e della stessa invitta Repubblica, ed eserceremo l'ufficio nostro come buoni «cittàdini, rimasso ozni qualquane ed o la fovore: e la lano giuriamo nella.

« forma patria, toccando gli livangeli. »
Prestatosi dal Senato il giurmento, si accostarono a prestario, presente sempre il generale di Francia, i magistrati si civili che ecclesiastici; il che fece in tutta Bolgana una gran festa, grata al appodo, perchè nouva, e con qualche speranza grata al Senato, perchè, da servo, si presundeva di esseri divenuto patrone, ono bodando che, se era grave la serviti verso il papa;

sarebbe stata gravissima verso i nuovi signori .

Diessi principio al nuovo Stato, secondo il solito, a suon di denaro. Pose Buonaparte gravissime contribuzioni di guerra. Si querelavano i popoli, parendo loro che le contribuzioni fossero opera piuttosto da nemico che da alleato; conciossiachè con questo nome aveva il generalissimo chiamata la repubblica di Bologna. Pure, se ne acquetavano, perchè sapevano che bisogna bene che i soldati vivano del paese che hanno. Solo si sdegnavano dello scialacquo, perchè, conformandosi quietamente al fornire le cose necessarie, non potevano tollerare di dar materia ai depredatori, che i soldati, e gl' Italiani ugualmente rubavano. Poco stante successe, come a Milano, un fatto enorme, e che dimostrò vieppiù qual fosse il rispetto che Saliceti e Buonaparte, ai quali il Direttorio aveva dato in preda l'Italia, portavano alle proprietà ed alla religione. Imperciocchè, poste violentemente le mani nel Monte di pietà, lo espilarono per far provvisioni, come affermavano all' esercito. Solo restituirono i pegni che non eccedevano la somma di lire ducento, come se fosse lecito rapire o non rapire, secondo le maggiori o minori facoltà dei rapiti. Ma temendo gli autori di tanto scandalo lo sdegno di un popolo generoso, quantunque attorniati da tante schiere vittoriose, avevano per previsione ordinato che si togliessero le armi ai cittadini .

I repubblicani, procedendo più oltre. s' impadronivano di Ferrara, fatto prima venir a Bologna, sotto spocir di negoziare sulle faccende comuni il curdinale Pignatelli, legato, e quivi trattenetolo come estaggio, finchi Bosse contrato da Roma sano e salvo il marchese Angeletti, ambasciatore di Blotgna. Creato dai viocitori a Ferrara un municipio d'uomini geniali, vi posero una contribuzione di un mezzo milione di scudi romani in contanti, e di trecontomila in generi. Queste angherie sopportavano pazientemente e per forza toma di periodica del contrara una non lo pote bileterare Luga, grosso lorgo, posto in poca distanza da Imola; perchè, concitati gli abilatori a gravissimo sdegno contro i conquistatori, si sollevareno, gridando guerra contro i Francesi. Pretendevano alle parole loro (e ne fecero anche fede con un manifesto, perchè si accorgevano che soli e senza un moto generale, inno plevano speriare di far effetto d'importanza), la religione, la salvezza delle persone e delle proprieta, la liberta è l'indipendenza d'Italia. Concrespera que medesimo endele proprieta, la liberta è l'indipendenza d'Italia. Concrespera que medesimo

47% moto coi Lughesi altre terre circonvicine, e fecero una massa di popolo molto concitata e risoluta al combattere. I preti li secondavano, dando a questa moltitudine il nome di oste cattolica e papale. Augereau, come ebbe avviso del tumulto, mandava contro Lugo una grossa squadra di fanti e di cavalii, alla quale cra preposto il colonnello Pourailler. Comandava intanto pubblicamente, avessero i Lughesi a deporre le armi e ad arrendersi fra tre ore, e chi nol facesse fosse ucciso. Aveva in questo mezzo il barone Cappelletti, ministro di Spagna, interposto la aua mediazione, perchè da una parte i Francesi perdonassero, dall'altra i Lughosi, deposte le armi, si quietassero. Ma fu l'intercessione sdegnosamente rifiutata da quei popoli, più confidente di quanto fosse il dovere, in armi tumultuarie ed inesperte. Per la qual cosa dovendosi venire, per la ostinazione loro al cimento dell'armi, i Francesi si avvicinavano a Lugo, partiti in due bande, delle quali una doveva for impeto dalla parte d'Imola, l'altra dalla parte d'Argenta. La vanguardia, che marciava con troppa sicurezza, diede in una imboscata, in cui restarono morti alcuni soldati. Non ostante, volendo il capitano francese lasciar l'adito aperto al ravvedimento, mandava un uffiziale a Lugo per trattare della concordia. Fu dai Lughesi rifiutata la proposta; narrasi anzi da Buonaparte che i sollevati, fatto prima segno all' uffiziale che si accostasse, lo ammazzarono, con enorme violazione dei messaggi di pace. Si attaccò allora nna battaglia molto fiera tra i Francesi ed i sollevati. La sostennero per tre ore continue ambe le parti con molto valore. Finalmente i Lughesi, rotti e dispersi, furono tagliati a pezzi con morte di un migliaio di loro, avendo anche perduta la vita in questa fazione ducento Francesi. Fu quindi Lugo dato al sacco, condotte in salvo dal vincitore je donne ed i fanciulli, ogni cosa fu posta a sangue ed a ruba. Fu Lugo desolato; rimasero per lungo tempo visibili i vestigi della rabbia con cui si combattè, e della vendetta che seguitó. Furono terribill le pene date dai repubblicani ai sollevati, ma non furono più moderate le minacce che seguitarono. Comandava Angereau, che tutti i comuni si disarmassero; chi non le deponesse fra ventiquattr'ore, fosse ucciso: ogni città o villaggio, dovo restasse ucciso un Francese, fosse arso; chi tirasse un colpo di fucile contro un Francese, fosse ucciso e la sua casa arsa; un villaggio che si armasse, fosse arso; chi facesse adunanze di gente armata o disarmata, fosse ucciso. Tali furono gli estremi della guerra italica, giusti per la conservazione dell'esercito di Francia, ingiusti per le cagioni ch'egli stesso aveva indotte : perchè il volere che i popoli ingiuriati non si risentano, è voler cosa contraria alla natura del-

Al tempo medesimo sorgeva un grave tumulto nei feudi imperiali prossimi al orientessa, principalimente in Arquata, com morte di molti Francesi. Vi mandava Busonaparte, a cui questo moto dava più travaglio che il rivol-simento di Llugo, perchè lo molestava alle spalle, il generale Lannes con un buson unemero di soldati, acciocchè lo quietasse. Consegui Lannes facilimento l'intento tra per la paura delle minacce, e pel terrore dei supplici.

Le vittorie dei repubblicani , i progressi loro verso la bassa Italia, l'occupazione di Bologna e di Ferrara avevazo messo in grandissimo spavento Roma. Ognuno vodeva che il resistere era impossibile, e l'accordare pareva contrario, non solo allo stato, ma ancora alla religione. Tanto poi maggior terroro si era concetto, quanto più non si poteva prevedere quale avesse di essere la gravità delle condizioni, che un vincitore acerbo per sè, acerbis- 1796 simo pel contrasto fattogli , avrebbe dal pontefice richiesto. Nè meglio si poteva antivedere, se avrebbe portato rispetto alla città stessa di Roma, parendo che , siccome sarebbe stato un gran fatto l'occupazione di lei , così Buonaparte, cupidissimo di gloria, l'avrebbe mandata ad effetto. E quale disordine, quale conculcazione delle cose sacre e profane prodotto avrebbe la presenza d'uomini poco continenti dalle cose altrui, e poco aderenti alla religione, di cui era Roma seggio principale? Per la qual cosa, come in tanto pericolo i privati uomini non avevano più consiglio, così poco ancora ne aveva il governo, perchè le armi temporali mancavano, le spirituali non valevano, il nome di Roma era più sprone che freno, e la dignità papale, che pure aveva frenato ai tempi antichi un capitano barbaro, era venuta in derisione. I ricchi pensavano alla fuga, come se il nemico già fosse alle porte. Gran tumulto, gran folia e gran concorso erano, principalmente a porta Celimontana, di gente di ogni sesso, di ogni grado e di ogni condizione, che, fuggendo dal minacciato Campidoglio, s'incamminava spaventata verso Napoli. Temevasi la cupidigia del nemico, temevasi la temerità dei cittadini.

lutanto Pio VI, che in mezzo al terrore dei suoi consiglieri e del popolo. serbava tuttavia la solita costanza, aveva commesso al cavaliere Azara ed al marchese Gnudi, andassero a rappresentarsi a Buonaparte, e procurassero di trovare qualche termine di buona composizione, avendo loro dato autorità amplissima di negoziare e di concludere. Buonaparte, in nome per fare cosa grata al re di Spagna, che per mezzo del suo ministro si era fatto intercessore alla pace, in realtà, perchè non gli era nascosto che l'imperatore, tinchè teneva Mantova, non avrebbe omesso di mandar nuove genti alla ricuperazione de' suoi Stati in Italia, e che però sarebbe stato a lui pericoloso l' allargarsi troppo verso l'Italia inferiore , acconsentì ma con durissime condizioni, a frenar l'impeto delle sue armi contro lo Stato pontificio. Laonde concludeva il di 23 giugno, una tregua coi due plenipotenziari del papa, in cui fu stipulato che il generalissimo di Francia e i due commissarii del Direttorio, Garreau e Saliceti, per quell'ossequio che il governo francese aveva verso Sua Maestà il re di Spugna, concedevano una tregua a Sua Santità, la quale tregua avesse a durare insino a cinque giorni dopo la conclusione del trattato di pace che si negozierebbe a Parigi fra i due stati; mandasse il papa, più presto il meglio, un plenipotenziario a Parigi, al fine della pacc, e perchè escusasse a nome del pontefice gli oltraggi e i danni fatti a' Francesi negli Stati della Chiesa , specialmente la morte di Basseville , e desse i debiti compensi alla famiglia di lui; tutti i carcerati a cagione di opinioni politiche si liberassero; i porti del papa a tutti i nemici della Repubblica si chiudessero, ai Francesi si aprissero; l'esercito di Francia continuasse in possessione delle legazioni di Bologna e Ferrara; sgombrasse quella di Faenza; la cittadella d'Ancona con tutte le artiglierie, munizioni e vettovaglie si consegnasse ai Francesi; la città continuasse ad esser retta dal papa; desse il papa alla Repubblica cento quadri, busti, vasi, statue, ad elezione dei commissari che sarebbero mandati a Roma; specialmente, poichè i repubblicanuzzi di quel tempo la volevano far da Bruti, i busti di Giunio Bruto in bronzo, di Marco Bruto in marmo si dessero; oltre a questo, cinquecento manoscritti, ad elezione pure dei commissari medesimi, cedessero in potestà della Repubblica; pagasse il papa ventun mil oni di lire 178 torresi, dei quali quindos milioni e cinquecentornila in oro, ed argento coniuto o vergato, e cinque milioni e cinquecationila in mercatanzie, derrata, cavalli e buoi; i ventuno milioni suddetti non fossero parte delle contribuzioni da pagarsi dalle tre legazioni; il papa desse il passa di Francesi ogni qualvolta che ne fosse richiesto: i viveri di buono accordo si passero.

Questi furono gli articoli patenti del trattato di tregua concluso tra Pio VI ed i capi dei repubblicani in Italia. Quantunque fossero molto gravi, porve nondimeno un gran fatto, che si fosse potuto distornar da. Roma un si imminente pericolo: f-cersi preci pubbliche per la conservata città. Intanto non lieve difficoltà s'incontrava per mandar ad effetto il capitolo delle contribuzioni . Non potendo l'erario , già tanto consumato dalla guerra , sopperire, faceva il papa richiesta degli ori e degli argenti, sì delle chiese come dei particolari, e quanto si potè raccorre a questo modo, e di più il denaro effettivo, che insino dai tempi di papa Sisto V si trovava depositato in Castel Sant' Angelo, fu dato per riscatto in mano dei vincitori. S' aggiunse che il re di Napoli, vedendo avvicinarsi quel nembo a' suoi Stati, aveva ritirato settemila scudi di camera, che erano depositati nel tesoro pontificio, come rappresentanti il tributo della chinea, e che la camera apostolica non aveva voluto incassare, perchè il re aveva indugiato a presentare al tempo debito la chinea. Una così grossa raccolta della pecunia coniata produsse un pessimo effetto a pregiudizio della camera apostolica e dei privati , il quale fu che le cedole, che già molto scapitavano, perdettero viemaggiormente di riputazione. Così, solamente ad un primo romore di guerra, e sul bel principio di una speranza di pace, le cose pubbliche tanto precipitarono in Roma, che già vi si pruovavano gli estremi di una guerra lunga e disastrosa.

Tulto questo risguardava alle facoltà sì pubbliche che private; ma il governo di Francia, spaventato il papa, non solamente aveva in animo di cavar denaro pei soldati, ma ancora di tirare il pontefice a far qualche dimostrazione, acciocchè i cattolici di Francia accettassero volentieri le cose fatte, e con la opinione favorevole della maggior parte dei popoli il nuovo Stato si confermasse. Era questo motivo di grande importanza in tutta la Francia, ma molto più sulle rive della Loira, dove coloro che avevano l'armi in mano contro il reggimento nuovo, pretendevano alla impresa loro parole di religione. Consegui Buonaparte questo fine. 11 pontefice mandava fuori, il 5 luglio, un breve indiritto ai Fedeli di Francia, col quale paternamente, ma fortemente, gli esortava a sottomettersi e ad obbedire ai magistrati che il puese loro governavano; affermava essere principio della religione cattolica, che le potestà temporali siano l'opera della sapienza divina, che le propose ai popoli, affinchè le faccende umane non fossero governate dalla temeraria fortuna o dalla volontà del caso, e le nazioni agitate da onde contrarie; avere perciò Paolo apostolo, non particolarmente di uno special principe, ma generalmente di questa materia parlando, statulto che ogni potestà da Dio procede, e che chi alle potestà resiste, alla volontà di Dio resiste. Badassero adunque bene, sclamava il pontefice, a non lasciarsi traviare, ed a non dare, sotto nome di pieta, occasione agli autori di novità, di calunniare la religione cattolica; il che sarebbe peccato che, non solo gli uomini, ma Dio stesso con pene severissime punirebbe, poichè sono, continuava, dannati coloro che alle potestà resistono. « Vi « esorto adunque, terminava il pontefice, figliuoli carissimi, e vi prego per Gesú Cristo, nostro Signore, ad essere obbedienti, ed a servire con ogni 1726
 affezione, con ogni ardore con ogni sfórzo a coloro che vi reggono,
 percibé, a loro obbedendo, renderete a Dio nuclesimo quell'obbedienza di

 perchè, a loro obbedendo, renderete a Dio medesimo quell'obbedienza di cui gli siete obbligati; ed essi, vedendo viepiù che la religione ortodossa non è sovvertitrice delle leggi civili, le presteran favore e la difende-

ranno, in adempimento dei precetti divini, ed in confermazione dell'ec clesiastica disciplina: infine desiderio nostro è che sappiate, figliuoli carissimi,

ciesiastica discriptina: infine desiderio nostro è che sappiate, figliubi carissimi,
 che voi non abbiate nissuna fede in coloro che vanno pubblicando, come
 se dalla Santa Sede emanassero, dottrine contrarie a questa ».

Queste esortazioni del pontefice non partorirono effetto sleuno in Francia, perrebi du una parte non rinisis punto il Direttroi del suo ripore contro i perti cattolici che non avevano voluto giurare la constituzione del clero, dall'altra i Vendeesi, e coloro che in compagnia foro combattevano nello provincie occidentali della Francia, od in altri loughi impugnavano o pelesemente o segretamente il governo di Parigi, non davano luogo da slcuna inclinazione alla pace. Ne alcun frutto buono sorse da quest' atto di Pio, di lusi dicevano che l'avesa fatto per forza, e gli altri per deblezza, e nissuno obbediva. Allegavano poi la fermezza dei prancipi non poter essere scossa, nemeno dall'autorità del papa. Così gli uomini obbediscono alla sustorità delle sentenze quando è favorervole alle loro opinioni ol interessi, un obbediscono quando è contraro. Quindi nasse che ill genere umano è

La prisenza dei Francesi negli Stati postificii aveva bensi atterito is sudditi, ma ono gli aveva fatti posare, e si temevano ad ogni tratto nuove turbizzioni. Per la qual cosa il pspa, escritato dal generale repubblicano, e mosso anche dall'interesse dei popoli, raccomandava con pubblico manifesto, dei comandava si sudditi, trattassero con tutta benignità i Francesi, come richicielevano i precetti della religione, le leggi delle nazioni, gli interessi

dei popoli, e la volontà espressa del sovrano.

più ancor peno di contraddizioni che di enormità.

Trute queste cose faceva il pontefice in confermazione dello Stato. Intauto, o perchè na cessazione delle armi si convertisco in pace definitiva, o o perchè con una dimostrazione efficace di desiderar di concibiderla, si pensasse di aspettare con minori molestie occisione di risorgere, s' invivadal pontifica e largigi l'abbate l'errecachi con mandato di negoziore e stipalare la poce. Tanta variazione avevano fatto in pochi giorni le sorti di Roma, che quel pontefice il quale poco innazi esservava con tutta l'autorità dei suo grado i principi dei jopoli a correre contro I Francesi partigiani di univo governo, come gente nemica agli uomini, nemica a Dio, ora, coduto in dimessa fortuna, comandava con parole contrarie alle precedenti, ai fodeli di Francia dei sudditi propri che obbedissero, el ogin più cortese modo usissero ai Francesi ed al governo loro. Il che non fu senza notabile diminazione dell'autorità del romano sego.

Ab minore varazione fecero le cose di Napoli, come se fosso destinato dai cieli che le più farti protestazioni ed i più validi apprestamenti di difessa, in tempesta tanto improvvisa, altro effetto non dovessero parterire che una più grave diminuzione di riputazione e di potezza. Eransi utilet con grandissima ansietà a Napoli le novelle delle vittorio dei repubblicani sul Po e sull'Addu: ma all' nossietà succedeva il terrore, quando vi si intere la rotta totale doi Tedeschi, e la lor ritirata verso Trolo. L' impressone diveniva più grave, quando i soldati di Bonaparte, occupto Meggio e Modena, nh 1796 nulla più ostando che entrassero nell'indifesa Romagna, si vedeva il regno esposto all'invasione. Laonde il re, volendo provvedere con estremi sforzi ad estremi pericoli, perchè o fosse solo o dovesse secondare le armi imporiali , gli era necessità di usare tutte le forze , ordinava che trentamila soldati andassero ad alloggiare ai confini verso lo Stato Ecclesiastico : ma perchè si facesse spalla e retroguardo a tante genti con altre squadre d'uomini armati, comandava che si tenessero pronte a marciare, e di tutto punto si allestissero ed in corpi regolati si ordinassero tutte le persone abili all' armi : la quale massa avrebbe aggiunto quarantamila combattenti . Perchè poi si usassero coloro che consentissero di buona voglia ad accorrere alla difesa del regno, dava lor privilegi e speranza di ricompense onorevoli. Volendo poi favorire anche con l'autorità e con l'armi spirituali le forze temporali , scriveva ai vescovi ed ai prelati del regno lettere circolari , con cui, gli ammoniva, e con parole patetiche gli esortava, dicendo che la guerra che già da tanto tempo desolava l'Europa, e nella quale già tanto sangue e tante lacrime si erano sparse, era non solamente guerra di Stato, ma di religione; che i nemici di Napoli erano nemici del cristianesimo : che volevano abolire il principato, come avevano abolito la religione; per questo turbare le nazioni, per questo sollevare i popoli, per questo ridurli all'anarchia con le massime, alla miseria con le rapine; saperlo il Belgio, saperlo la Olanda, saperlo tanti paesi e città illustri di Germania e d'Italia, confuse, desolate, spogliate ed arse dalla rabbia e dall' avarizia loro : invano gemere. invano querelarsi i popoli conculcati; sotto la crudele tirannide non trovar luogo il diritto, non trovar luogo l'umanità; ma la santa religione essere principalmente segno alle lor barbare voglie, perchè tolto di mezzo il suo potente freno, si possano violare senza ribrezzo ed a sangue freddo tutte le leggi si divine che umane; ma inspirare la religione il coraggio, come insegnar il dovere : amare il cristiano la patria per gratitudine , amarla per precetto. Esortassero adunque i popoli ad impugnar le armi contro un nemico a cui niuna legge era sacra, niuna proprietà, sicura, niuna vita rispettata, niuna religione santa, contro un nemico che dovunque arrivava, saccheggiava, insultava, opprimeva, profanava i tempii, atterrava gli altari, perseguitava i sacerdoti, calpestava quanto di più sacro e di più reverendo ha ne'suoi dogmi, nei suoi precetti e nei suoi sacramenti divini lasciato alla Chiesa sua Cristo Salvatore; non abborrire il re, per amore verso i sudditi, gli accordi, ma volerli giusti ed onorevoli, nè tali poterli conseguire, che con la potenza dell'armi. Combatterebbe egli il primo a guida de'suoi soldati : sperare che il Re dei re , il Signore dei signori , che ha in sua mano il cuore dei principi, e non cessa d'inspirarli con retti consigli, quando sinceramente invocano il suo santo nome, gli avrebbe dato favore in così santa, in così generosa impresa.

Così parlava il re ai vescovi ed ai prebati del regno. Hivolgendosi poscia ai sudditi, con espressioni molto instanti gli ammoniva, dicendo sarebbero vincitori di questa guerra, se a loro stesse a cuore difendere sè stessi, il re, i tempii, i niinstri del Signore, le mogli, i figliuoli, le sostanze. Dio è con vio, sclamava, Dio vi protegerà contro le armi barbori le armi

Ma perche in tempi di tanta costernazione vie più per l'amore della religione s' infiammassero i popoli alla difesa, in un giorno prestabilito si conduceva il re, accompagnandolo una gran moltitudine di popolo, alla basilica, dove, toccando gli altari, e stando tutti, tra la riverenza e lo

spavento , intentissimi ad ascoltarlo , disse queste parolo : » Grande Iddio , 1766 « ecco alla vostra presenza colui che avete constituto al governo di questi

· miei fedelissimi sudditi. Se vi piacesse mai di levarmi da un tal mini-

« stero . alla vostra santissima volontà di buona voglia mi sottometto; ed

e affinche si vegga e si sappia che questa protesta sia stata fatta da me

con tutta contentezza d'animo, ecco che mi tolgo dalle spalle la clamide. e dalla mano lo scettro, dal capo la corona, e tutte queste reali divise

e ripongo sulla mensa del vostro altare, vicioe appunto al tabernacolo,

e dove voi risiedete come in paradiso. A voi dunque le lascio, a voi le

dedico, acciocchè ne abbiate ad esser il custode.

Queste dimostrazioni producevano effetti incredibili in un popolo dominato da fantasia potente. Certamente, se le mani fussero state tanto pronte all'operare, quanto erano le menti ad immaginare, si sarebbero veduti da Napoli effetti notabilissimi a salute di tutta Italia.

Partiva Ferdinando da Napoli, indirizzando il viaggio agli alloggiamenti di castel di Sangro, di San Germano, di Sora e di Gaeta; fuvvi accolto con segni di grandissima allegrezza dai soldati. Intanto il romore delle occupate Legazioni, e le ultime strette in cui era caduto il pontefice, avevano indotto nei consiglieri del re la credenza che l'accordare fosse più sicuro del combattere. Perlochè, non aspettando pure che il papa patteggiasse in definitiva pace, nè consentendo a trattar degli accordi coi repubblicani di concerto con lui , mandavano al campo di Buonaparte il principe Belmonte Pignatelli , affinchè negoziasse una sospensione di offese , proponendosi d'inviarlo poscia a Parigi a concludere la pace col Direttorio. Buonaparte, considerato che Mantova si teneva ancora per gli Austriaci, nè che così presto l'avrebbe potuto piegare a sua divozione per la fortezza dei luoghi, pel numero e pel valore dei difensori , e molto più per la stagione calda e molto pregiudiziale alla salute degli oppugnatori, che oggimai si avvicinava, considerato altresi che del tutto non era ancor prostrata la potenza dell'imperatore, udiva con benigne orecchie le proposte del principe. Si concluse tra il generale e lui, il 5 di giugno, un trattato di tregua, con cui si stipulava che cessassero le ostilità tra la Repubblica e il re delle Due Sicilie; le truppe papoletane che si trovavano unite a quelle dell'imperatore, se ne separassero e gissero alle stanze nei territorii di Brescia, Crema e Bergamo; si sospendessero le offese auche per mare, ed i vascelli del re al più presto dalle armate inglesi si segregassero, si desse libero passo ai corrieri rispettivi tanto per le terre proprie e conquistate dalla Repubblica, quanto su quelle di Napoli. Fatto l'accordo, andarono i Napolitani, lasciati gl'imperiali, alle destinate stanze. Così il papa fu solo lasciato nel pericolo dal governo di Napoli, che pure testè aveva mostrato tanto ardore per la difesa della religione, convenendo, senza che prima la necessità ultima fosse addotta, con coloro che poco innanzi aveva chiamati nemici degli uomini e. di Dio. Per questo le sue parole scemarono di fede, non solamente appresso al pontefice romano, ma eziandio presso i popoli d'Italia. Affermavano che se non si voleva combattere per la religione, e'non bisognava invocarla, e se si voleva combattere per lei, era mestiero di non concludere così presto. Il toccar gli altari il re, ed il toccar la mano a Buonaparte il principe di Belmonte, furono atti troppo l'uno all'altro vicini, da nou esservi stato di mezzo piuttosto incostanza che prudenza. Quei giuramenti 1:% tanto solenni, o non bisognava farli, o richiedevano che si perdesse almeno una provincia prima di stipulare.

In questo m-zzo tempo si spogliavano dall'acerbo vincitore di statue, di quadri, di amaocertti prezios, di oggetti appartenenti a storia naturale, Parma, Pavia, Milano, Bologna e Roma. A questo fino aveva mandato il Direttorio in Italia per commissari Tinctte, Barthelemi, Motter, Thouse Monge e Bertheleri, acciocolo procede-serva lala stima ed allo spoglio; dal quale utilicia, così poco onorevole per la patira loro, non so come non rifuggiosa l'ammo loro, massimamente quello dei tre utilimi, usomini gravissimi, ed in cui certamente assai potevano la umanilà e la gentilezza dei costumi. La rastità della storia però da noi chilede che dismo pubblica testimonianza dello aver loro temperato con molta moderazione quanto aveva in sè di Irrutto e chi doisso il carioco, che era stato imposto dalla Repubblica.

Si avvicinarono i tempi de rei disegni del Direttorio e di Buonaparte contro l'inoccette Tossana. Intendevano do Comparire arranti in questa provincia, spaventare maggiormente il pontefice ed il rei di Nappi. Na i principali fini loro in ciò consistevano che si cacciassero gli Inglesi da Livorno, vi si rapissero le sostanze dei mentri, vi si ponessero il segno ed il modo di lar mouvere la vicina Corsica contro gl' Inglesi c, the la possedevano : s'ingegnano di onestare con loro regioni questo fatto; che gli Inglesi, allegavano, tanto potessero in Livorno che il gran duca non avena più forza bastante per femarit; che il commercio finnosee vi fosse nagariato, l'Inglese con ogni latitudine protetto; che ogni giorno vi s'insultasse la bandiora della Repubblica; che quel britannico nulo fosse fomendo ai principi italiani di far peusseri contrari agli interessi ed alla sicurtà di Francia; chore per tranto la Repubblica addare collo sue forze a lurorno per restitute all'indipendenza propria il duca Ferdinando, e per liberarlo dalla trannice degl' inglesi.

Il gran duca negò costantemente qualunque parzialità; che ciò fosse verità , nissuno meglio il sapeva che i suoi accusatori medesimi. Di ciò fanno fede le parole scritte da Buonaparte stesso al Direttorio, 'che sono quest' esse, che la politica della Repubblica verso la Toscana era stata detestabile . Per purgarla andava il generalissimo ad espilar Livorno. Per la qual cosa, come prima ebbe posto piede in Bologna, e confermatovi il suo dominio, metteva ad effetto la risoluzione di correre contro la Toscana per andarscne ad occupar Livorno Era suo intento di fare la strada di Firenze per metter maggiore spayento nel papa, del che avendo avuto avviso il gran duca. mandava a Bologna il marchese Manfredini ed il principe Tommaso Corsini, perchè s' ingegnassero di dissuaderlo dall' impresa, od almeno da lui questo impetrassero, che piuttosto per la via di Pisa e di Pistoja che per quella di Firenze si conducesse . Negava il generale repubblicano la prima richiesta; non consentiva alla seconda, Perlochè, non indugiandosi punto, e con la solita celerità procedendo, perchè il sorprendere improvvisamente Livorno era l'importanza del fatto, già era arrivato con parte dell'esercito in Pistoia. Da questo suo alloggiamento manifestava il vigesimosesto giorno di giugno le querele della Repubblica contro il gran duca, e la sua risoluzione di correre contro Livorno.

Rispondeva gravemente il principe, non soccorrergli alla mente offesa alcuna contro la repubblica di Francia o contro i Francesi: l'arnicizia sura essere stata sincera: ungravigliaris del partito preso dal Direttorio; non

opporrebbe la forza, ma sperare che, avute più vere informazioni, sarebbe 1724 per rivocare questa sua risoluzione; aver dato facoltà al governatore di Livorno per accordare le condizioni dell'ingresso.

Marciavano intanto i Francesi celeremente verso Livorno, condotti dal generale Murat, e comparivano, passato l' Arno presso a Fucecchio, con una banda di cavalli alla porta di Pisa. Come prima gl' Inglesi ebbero avviso del fatto, massimamente i più ricchi, lasciato con prestezza Livorno, trasportavano sulle pavi, che a cotal fine erano state trattenute nel porto, tutte le proprietà loro : poi, quando i repubblicani arrivavano sotto le mura di Livorno, una numerosa conserva di sessanta bastimenti tra piccoli e grossi, e sotto scorta di alcune fregate, salpava da Livorno, verso la Corsica indirizzandosi . Entravano col solito brio ed aspetto militare i Francesi . Poco dopo entrava Buonaparte medesimo, contento allo avere scacciato da quel porto tanto opportuno gli odiati Inglesi e confidente che fra breve li scaccerebbe eziandio dalla Corsica, sua patria. Furonvi teatri, applausi, luminarie, non per voglia, ma per ordine o per paura. Il chiamavano Scipiono, ed era per continenza delle donne, non per continenza dello ricchezze, per arte di guerra, non per rispetto alla libertà della patria, degno rampollo in tutto di un secolo grande per armi, piccolo per virtù.

Incominciavano le opere incomportabili. Si staggivano le napolitane sostanze, si confiscavano le inglesi, le austriache, le russe; s'investigavano i livornesi conti per iscovrirle, si disarmavano i popoli, si occupavano le fortezze, e per far colme le insolenze, si arrestava Spannocchi, governatore pel gran duca. Si scuotevano al tempo stesso fortemente i negozianti. affinchè svelassero le proprietà dei nemici, ed eglino per lo men reo partito offerirono cinque milioni di riscatto. Le conquistate merci si vendevano con molte fraudi da coloro che stavano sopra alla vendita, con grave discapito della Repubblica conquistatrice, che vinceva i soldati altrui, e non poteva vincere i ladri propri. Del che si muovevano a grave sdegno, e facevano grandi querele Belleville, console francese in Livorno, per onestà di natura, Buonaparte, per vedere che quel che si succiavano i predatori, era tolto ai soldati. Se ne vergognava anche Vaubois, generale, che da Buonaparte era stato preposto al governo di Livorno, e se ne lavava le mani, come di cosa infame. Insomma fu rea nel principio la occupazione di Livorno, ma non fu migliore negli effetti ; solo risplende più chiaramente la virtù di Vaubois e di Belleville .

Questi furono i rubamenti di Livorno; accidenti più gravi sovrastavano al grand uca. Era intenzione di Bunonparte, siccome scrisse al Direttorio di torgli lo Stato, a cagione ch' egli era principe di casa austriaca. A questo modo si voleva truttare un principe amico de allesto della Prancia dal generalissimo e da certi agenti della Repubblica, che in Italia non cessavano di accusare la perfidia italiane a la malvagiti di Machiavelli. E perchè questo tradimento di Buonaparte verso il gran duca avesse in sè tutte le parti di una tto vituperoso, mandava al Diretforio, che convenira starsene quietamente, nè dir parola che potesse dur sospetto della casa insino a che il momento fosse giunto di cacciare Ferdinando. Pure Buonaparte scriveva, due giorni dopo, al Direttorio, niun governo più traditore, niun più vite essera al mondo del governo veneziano, come se Venezia avesse in alcun tempo macchinato un' opera tanto vite, quanto quella ch' egli medesimo macchinava contro il principo di Toscana.

BOTTA AL 4814.

Nè alle raccontate enormità si rimase la violata neutralità. Eransi alcuni patriotti sardi, tra i quali il cavaliere Angioi, fuggendo lo sdegno del re, ricoverati a Milano. Comandava Buonaparte a requisizione del cavalier Bor-ghese, agente del re a Milano, che fossero dati. Il che avrebbe avuto il suo effetto, se Saliceti ed il comandante di Milano non avessero portato più rispetto alla sventura, che agli ordini del loro generale. Questi medesimi Sardi, essendosi poscia ritirati a Livorno, il re ne faceva novella inchiesta a Buonaparte: ed egli già aveva ordinato che se gli consegnassero. Ma dimostratasi da Belleville e Vauibois la medesima generosità d'animo di Saliceti e del comandante di Milano, furono salvi. Posto che importasse alla sicurezza dei Francesi in Italia l'occupazione di Livorno, che importava alla sicurezza medesima che fossero dell'ultimo supplizio affetti tre o quattro Sardi? Atto veramente per ogni parte inescusabile fu questo, perchè violava il diritto delle genti, la sovranità del gran duca, le leggi dell'umanità ed il rispetto che l'uom porta naturalmente a chi è misero. Che se Buonaparte temeva che questi fuorusciti di Sardegna tentassero da Livorno novità in quell' isola a pregiudizio del governo reale, e voleva in questo gratificare al re, perchè non contentarsi di allontanarli da quella sede? Perchè volere mandarli a morte? perchè volere che mani francesi consegnassero coloro che non erano diventati rei che per suggestioni francesi? Mentre in tal modo si espilavano dai repubblicani le proprietà dei nemici loro in Livorno, gl'inglesi signori del mare, serravano il porto; ed impedivano il libero commercio. Livorno, fiorente e ricco, divenne in poco tempo povero e servo.

Nè a questo si rimasero i repubblicani; perchè usando la opportunità, invasero i ducati di Massa e Carrara, el occuparno tutta la Lunigina, chiamando i popoli a libertà e sforzandoti a grosse contribuzioni di denaro. Erano questi posse i caduli per erchità dalla casa Cho, che li possedva anticamente nella figliuola del duca di Modena, spossata all'arciduca Ferdinando, operantore di Misnoa. Nosi si rea dal conte di Sin Romano, quando concluse la tregua per Modena, patteggiato per Massa e Carrara. Per questo il concenia della repubblica il tratto da mentro. Questo piccolo demino, che, conside della repubblica il tratto da mentro. Questo piccolo demino, che, più sentito impressione di guerra, non andò ora esente dalle comuni calamità.

Il terrore delle armi repubblicane aveva spaventata tutta Italia: ma perendo a chi reggera , che cio no bastasse a perfetto servaggio, stavano attenti i ministri del Direttorio presso i diversi potentati italiani nello spiare en el rapportare il vero el il falso a Baonaparte, continuamente rappresentandogli i principi della Penissia, non solamente come avversi alla Francia. Avevano in tutto questo per ajutatori, non che i pressimi fra gl'Italiani, anche pressonggi di nome, e fra gii altri molto operoso si dimonstrava il nonche pressonggi di nome, e fra gii altri molto operoso si dimonstrava il nonche pressonggi di nome, e fra gii altri molto operoso si dimonstrava il nonche pressonggi di nome, e fra gii altri molto operoso si dimonstrava il nonche pressonggi di nome, e fa gii altri molto operoso si dimonstrava il nonche pressong di nonche pressona di nonche pressona di nonche pressona di nonche pressona di nonche della develue, ano del bisimenvole.

. Intanto agli occhi degli agenti di Francia le chimere diventavano corpi , le visite congiure , i gemiti stimoli a ribellione , i desideri delitti , ed era

I Italiano ridotto a tale, che se non amava il suo male, rea riputato nemico. I->
II popa, secondoche scirvevano questi sapaventata i o sapaventatori, Venezia,
il re di Sardegna, il gran duca di Toscana, la repubblica di Genova, tutti
conspirvano contro la Francia, tutti s'intendevano con il Austria, tutti
prezzolavano gli assassini per uccidere i Francesi. Certamente lo stipendior
gli assassini sarrebbe stata opera nefinada, ma era tanto falsa, quanto l'immacchinazioni, perchò il terrore era tale che, non che il desideri, i ponsieri
non si manifestavano. Busoapperc, che non era tanto da lasciaris sipaventare
da questi rapporti, fatti o per adulazione o per puura, era sono di valerene,
come di pretesto, per pegigiara le condizioni dei principi vinti, o per giustificare contro di loro i suoi disegni di distruzione. Gli Italiani intanto, in
preda a mali presenti, e segno a calunnie facili, perchè venivana da chi più

poteva, non avevano più speranza. Ma già le cose di Lombardia non mediocremente travagliavano, e la condizione dei repubblicani in Italia diveniva di nuovo pericolosa. Aveva l'imperatore ardente disposizione di ricuperare le belle e ricche sue provincie, non potendo tollerare che fossero scorporate da suol dominil, che l'autorità che si era confermata da si lungo tempo in quella parte tanto principale d' Europa, gli sfuggisse di mano per passare in balia dei Francesi. Aveva egli adunque applicato l'animo, tostochè si erano udite a Vienna le ultime rotte di Beaulieu , a voler ricuperare il Milanese ; al che gli davano speranza la mala contentezza dei popoli , la fortezza di Mantova e il numero dei soldati che ancora era in grado di mandar in Italia. Nè indugiandosi punto, affinchè l'imperio de'suoi nemici non si solidasse, la rea stagione non sopravvenisse, Mantova non cedesse, aveva voltato con grande celerità al Tirolo tutte le genti che stanziavano nella Carintia e nella Stiria. I Tirolesi medesimi , gente armigera e divota al nome austriaco , fatta una subita presa di armi, si ordinavano in reggimenti armati alla leggiera; nè questo bastando alla difficile impresa, si ricorreva ad un più forte sussidio : conciossiachè l'imperatore, antegonendo la conquista d'Italia alla sicurezza dell'Alemagna. ordinava che tremila soldati, gente eletta e veterana che militava in Alemagna, se ne marciassero velocemente verso il Tirolo per quivi congiungersi con le reliquie delle genti d'Italia, con quelle venute dalla Stiria, dalla Carniola e dalla Carintia, e con le masse tirolesi; erano circa cinquantamila. Perchè poi ad un'oste tanto grossa e destinata a compire una sì alta impresa, non mancasse un capitano valoroso, pratico e di gran nome, mandava a governarla il maresciallo Wurmser, guerriero di pruovato valore nelle guerre germaniche. Stavano gli uomini in grande aspettazione di quello che fosse per avvenire, essendo vicini a cimentarsi due capitani di guerra, dei quali uno era forte, astuto ed attivo, l'altro forte, astuto e prudente. Nè gli eserciti rispettivi discordavano; perchè nè la costanza tedesca era scemata per le sconfitte, nè il coraggio francese aveva fatto variazione pel tempo. Oltre a questo, se erano ingressati gl' imperiali, anche i repubblicani avevano avuto rinforzi notabili dall' Alpi .

Era il marcesciallo Warmerr giunto, sul finire di luglio, in Tirolo, e tosto dava opera al compire l'impresa che alla virtia sua era stata commessa. La strada più agerole per venire dal Tirolo in Italia è quella che da Bolzano per Tirento e Roveredo porta a Verona, e questa è stata sempre frequentata dai Tedeschi nelle loro calate iu Italia O, questa medesima aveva in animo

1796 di fare il capitano austriaco; ma il principal suo fine era di liberar Mantova dall'assedio, donde, fatto un capo grosso all'ombra di quel sicuro propugnacolo, potesse, secondo le opportunità di guerra, o starsene aspettando, o correre subitamente contro il Milanese . E sapendo che i Francesi erano segregrati in diversi corpi, gli uni lontani dagli altri per molto spazio, per modo che in breve tempo non avrebbero potuto rannodarsi, si deliberava a spartire i suoi in tre schiere: la prima, sotto guida del generale Quosnadowich, doveva marciando sulla destra sponda del lago di Garda, assaltare Riva e Salo, dove stava a guardia il generale Sauret coi generali Rusca e Guyux, ma che però non aveva forze sufficienti per resistere. Era pensiero di Wurmser che questa, occupato Salò, si divallasse, parte per la strada del monte Gavardo a Brescia , parte si conducesse a Densenzano ed a Lonato per congiungersi con la mezza, che veniva scendendo tra la destra dell' Adige e la sinistra del lago. La quale ultima mossa verso Lonato era certamente molto opportuna; ma non appare perchè l'altra parte dovesse indirizzarsi a Brescia , stantechè , così facendo ; si allontanava dalla mezza e dal Mincio, dove necessariamente erano per seguire le battaglie più forti. Forse Wurmser argomentò che già fosse venuto in odio ai popoli l'imperio dei Francesi, e perciò, sperando che fossero per tumultuare volle aiutare la loro volontà col favore di queste genti. Forse ancora, prevalendo di numero , si era persuaso di poter opprimere con la sua forza principale il grosso dei repubblicani, e tagliar loro il ritorno alle spalle. La mezza schiera, o la battaglia, condotta dal maresciallo, s'incamminava alla volta di Montebaldo , per potere , scendendo viepiù , assaltare il nervo dei repubblicani tra Peschiera e Mantova. La sinistra, confidata al generale Davidowich, insistendo a mano manca dell' Adige, scendeva per Ala e Peri a Dolce, dove, fatto un ponte, varcava il fiume con intento di concorrere più da vicino all' opera della schiera Wurmseriana. Ma una parte di quest' ala sinistra, guidata dal generale Mezaros, continuando a scendere per la sinistra sponda del fiume, s'indirizzava verso Verona, donde potea, secondo le occorrenze, o condursi per Villafranca a Mantova, o non discostandosi dall' Adige, marciare a Protolegnago. Di tutte le parti dell'esercito francese quella di Massena, che aveva i suoi alloggiamenti a Verona, a Castelnuovo e luoghi circostanti , si trovava in maggior pericolo; perchè là appunto si dovevano accozzare tutte le forze austriache sulla sinistra del lago.

Era giunto al suo fine il mese di lugito, quando in tale modo ordinati, marciavano gli imperiali all' impresa loro. Già enano vicni alle prime scolte dei Francesi, che questi, dispersi tuttavia nei diversi campi loro, principalmente in quello che cinegra Mantova, non avverano ancora fatto moto alcuno per mettersi all' ordine di resistere a quella nuova inondazione dei nemico, il che dinnostra in Bouaparte od una pressunzione non ragiouevole, o imperfette informazioni de' suoi esploratori. Per vertia egli si resosse poro posseta com mindible mesetria dal pericoli on cui si trovara, ma serarbe stato anche migiore consiglio l'averto perveduto e preventato. Asselhavano gli Austriac Processor del presentato de della Corona. Pa fortissima el lunga la difesa contro un nemico che molto superava di numero. Finalmente funon que fiori i possi siforata i dagli Austriaci, che, rifirentisi Joulert e Massena velocemente verso Castelnuovo, marciavano contro la Chiusa e Verona. Sene fun fortunato Massena che gli Austriaci nol seguitassero con

quella celerità medesima con la quale ei dava indietro; perchè se il contra- 17/6 rio avessero fatto, avrebbero potuto facilmente impadronirsi, prima che vi passasse, delle strette di Osteria, e tutta la sua schiera sarebbe stata da forze preponderanti o tagliata a pezzi o fatta prigioniera. La qual cosa dimostra viemaggiormente l'improvvidenza di Buonaparte; perchè Massena, lasciato solo in quel luogo contro al maggior nervo dei Tedeschi , fu obbligato della sua salute ad un fallo certamente non probabile del pemico. Da un' altra parte Ouospadowich , urtato Sauret , che custodiva Salò , e l'aveva vinto, non però senza una valorosa resistenza, quantunque i Francesi in questo luogo fossero deboli e non pari a tanto peso . S'impadronivano gli Austriaci di Salò dopo la fazione, e quivi risplendeva chiaramente la virtu di Guveux , il quale , circondato da ogni banda dal nemico , elesse , piuttosto che arrendersi, di gittarsi dentro una casa, dove, sebbene già gli mancassero le munizioni, si da guerra che da bocca, si difendè con incredibile fortezza due giorni . Occupato Salò , correvano i Tedeschi a Brescia , e se ne impadronivano . Perdettero i Francesi nei fatti di Salò e di Brescia circa due mila soldati tra morti , feriti e prigionieri . I residui dei vinti si ritiravano a Lonato e a Desenzano . Avanzavasi intanto minacciosamente Wurmser medesimo, e già si avvicinava alle cercate rive del Mincio. Così avevano le cose francesi fatto una grandissima variazione, ed erano cadute In grave pericolo prima che Buonaparte avesse mosso un soldato per opporsi a tanta ruina. Gli giunsero al tempo medesimo le novelle della rotta di Sauret e della ritirata di Massena. Ordinava incontanente ad Augereau, che già marciava verso Verona per frenar l'impeto, se ancora fosse in tempo, di Mezaros , tornasse indietro prestamente , venisse a Roverbella , rompesse i ponti di Portolegnago, ardesse i carretti dei cannoni più grossi, trasportasse dai magazzini quanto in si subito tumulto potesse. Arrivava Augereau a Roverbella; scoverse in tutti una grande confusione, mista ad un gran terrore. Vi giungeva ancora Buonaparte, al quale Augereau, vedendolo smarrito dalla gravità del caso, rivoltosi, con parole animosissime il confortava . A queste esortazioni tornato Buonaparte quel che era , con un'arte e con un vigore degni di eterna commendazione ordinava quanto alla difficoltà del tempo si convenisse. Avvisandosi che non poteva combattere con vantaggio , se non unito , e che anche unito non era abbastanza forte per cimentarsi con l'esercito tedesco intero, se gli desse tempo di rannodarsi come evidentemente Wurmser aveva in pensiero di fare, si risolveva a raccorre tutte le sue genti in uno per correre così grosso contro una parte sola del nemico, innanzi che questa avesse potuto congiungersi con le compagne, perchè la speranza che non aveva di vincerle unite, l'aveva di vincerle separate .

Favoriva questo p-noiero l'essere la mezzana e la destra degl'imperiali seporate di largo pla quale ellen non avevano la signoria sicura, stantechè i repubblicani lo correvano con barche armate e legiere. Ne poteva stare lungamente in dubbio, quale delle due parti dei Tedeschi ei dovesse assaltare: perciccothè intenzione primaria di Wurmer fosse di tra llargare l'assendo di Mantova: nel qual fine insistendo, non sarebbe così facilmente cerso in aiuto di un'altra parte de suoi che pericolasse. Importava anche assai l'assailer la parte meno grossa, e nel tempo medesimo quella che in un caso sinistro gli avrebbe potulo troncar la strada verso Mâno. Fatte tutte queste considerazioni, si risvievez Buo-

13% naparte a far impeto col grosso de'suoi contro di Quosnadowich, che, vincitore di Salò e di Brescia, turbava ogni cosa a Desenzano, a Lonato, a Ponte San-Marco, a Montechiaro, e già si accostava per congiungersi con Wurmser; il che, se gli fosse venuto fatto, sarebbe stato la ruina dei repubblicani. Perlochè chiamava a sè tutte le sue genti, anche quelle che stavano a campo sotto Mantova, anteponendo con mirabile consiglio il perdere le artiglierie che servivano alla oppugnazione della piazza, al perdere l'esercito. Ordinate ed eseguite in men che non si potrebbe credere, per la incredibile celerità dei soldati, tutte queste mosse, mandava a corsa considerabili rinforzi a Sauret, perchè ricuperasse Salò e liberasse Guyeux, che tuttavia si difendeva valorosamente. Comandava a Dallemagne, assaltasse il nenico a Lonato e cacciasselo; imponeva ad Augereau lo rompesse a Ponte-San-Marco ed a Brescia, e verso Salò voltandosi, aiutasse Sauret, e facesse opera di tagliare il ritorno a Quosnadowich. Faceva anche attaccare con una grossa banda un corpo forte di Austriaci, che custodiva Desenzano a riva il lago. Ebbero tutti questi assalti, ancorachè fossero molto sanguinosi, massimamente quello di Desenzano, dove il reggimento di Klebeck, che sostenne con grandissimo valore quasi tutto il peso della giornata, perdè più di mille soldati, quel fine che Buonaparte si era proposto: entrarono vincitori Sauret in Salò, Dallemagne in Lonato ed in Desenzano, Augereau in Montechiaro ed in Brescia. Quosnadowich, veduto che era alle mani con la maggior parte degli avversiri, che non aveva nuove che Wurmser accorresse in suo aiuto, e che temeva che il nemico, correndo a Riva, gli tagliasse il ritorno verso il Tirolo, si ritirava con passi frettolosi a Gavardo. Per tal modo Buonaparte co' suoi movimenti celeri ed ottimamente ordinati, sbaragliava in poco tempo un'ala intiera di Wurmser che gli aveva già fatto molto male, ed avrebbe potuto fargliene un maggiore, se si fosse allargata, come aveva intenzione, nelle pianure verso il Milanese. Intanto, per assicurare i luoghi abbandonati da Augereau, vi surrogava Massena con tutto il suo corpo di truppe.

Mentre tutte queste cose si preparavano e si facevano sulla destra loro, gli Austriaci s'impossessavano di Verona, e Wurmser, difilandosi per la sinistra del Mincio, entrava con un grosso corpo ed in sembianza di vincitore in Mantova. Il presidio a gran lesta guastava le trincee fatte dai Francesi, e tirava dentro le mura meglio di centoquaranta pezzi di grosse artiglierie, che, trovati nella cittadella di Ancona, nel forte Urbano e nel castello di Ferrara, o presi per forza, o dati loro in mano dal papa in virtu. della tregua, vi avevano condotto per battere la piazza. Wurmser, avuta questa vittoria , sapendo i primi prosperi successi di Quosnadowich , ed ignorando i sinistri, dava opera securamente a raccorre vettovaglie e bestiami per provvedere del fodero necessario quella importante fortezza. Ma gli fu breve la sicurezza; conciossiachè gli sopravvennero bentosto le povelle dei disastri accaduti a Ouosnadowich; il che lo fece accorgere che la fortuna francese era ancora in istato, e tuttavia più dubbio ciò ch'ei credeva già sicuro. Considerato adunque che quello non era tempo da starsene, ed avendo ancora forze sufficenti per affrontarsi, con isperanza di vittoria, col nemico, usciva da Mantova, e se ne giva alle stanze di Goito, correndo la campagna co'suoi corr dori fino a Castiglione. Era stato preposto alla guardia di questa terra da Buonaparte il generale Vallette, che, veduto comparire il nem:co, sbigottitosi con pochezza d'animo inescusabile, abban-

donava il posto, ed andava con la sua squadra fuggiasca a seminar paura 1796 fra i repubblicani che erano in possesso di Montechiaro. Questo accidente improvviso fece cader l'animo a Buonaparte, che, deponendo il pensiero di più voler assultare il nemico, voleva ritirarsi sul Po; deliberazione veramente perniziosissima, e che sarebbe stata la rovina di tutta la guerra italica : l'avrebbe anche mandata ad effetto, se Augereau, più animoso di lui, non l'avesse impedita confortandolo a rientrare nella sua solita magnanimità ed a mostrare il viso alla fortuna. Debbe perciò la Francia restar obbligata della gloria acquistata nei campi di Castiglione più che a Buonaparte, ai consigli di Augereau avanti il fatto, ed al suo valore nel fatto. Ma Buonaparte, non ancora ripreso l'animo, e la mente ancor piena del grave pericolo in cui si trovava, stava tuttavia dubbio e paventoso, nè sapeva risolversi ne al combattere ne al ritirarsi. Augereau, che il conosceva, lo esortava ad appresentarsi ad una mostra di soldati. Quando eglino videro il capitano loro, con atti di vivezza, di giubilo e di estro francese, con Letissime grida il confortavano a star di buon animo, a pon aver timore, a fidarsi in loro: gli conducesse pure alla battaglia; e sclamando, viva Buonaparte, viva la Repubblica, facevano echeggiare i colli di Castiglione di quel rumore festivo. Or bene sia, disse Buonaparte, accetto il felice augurio, domani vedrete in viso il nemico.

In questo mezzo Quosnadowich, che era capitano ardito e pratico, ricevuti alcuni rinforzi alle sue stanze di Gavardo, ed avute le novelle dello avanzarsi di Wurmser verso Castiglione, conoscendo di quanta importanza fosse il fare ogni sforzo per congiungersi con esso lui ad un impeto comune, od almeno il consuonarvi per una diversione, usciva di nuovo in campagna, e prostrato Sauret, che gli stava a fronte, e fattosi signore di Salò, velocemente scendeva con forze poderose verso Lonato. L'antiguardo di Ouosnadowich, condotto dal generale Ocskay, già si era impossessato di Lonato: le cose divenivano pericolosissime pei repubblicani. In questo forte punto Messena arrivava col suo antiguardo vicino a Lonato, e volendo ricuperare quel sito in cui consisteva la somma della fortuna, perchè se gli Alemanni vi si mantenevano, si difficoltava molto l'impedire la unione di Ouosnadowich con Wurmser, mandava il generale Pigeon ma non con gente a sufficienza, ad assaltare Ocskay, Fu durissimo l'incontro. Pigeon, non solamente fu rotto e vinto, ma perdè tre pezzi d'artiglierie leggieri, e venne prigioniero in mano del nemico. Udito il caso, accorrevano Massena e Buonaparte per rimediare alla fortuna vacillante. Ordinava il generalissimo un grosso squadrone assai fitto, e lo mandava a serrarsi addosso al centro del nemico, il quale, insuperbito per la vittoria, e credendo, non solo di vincere, ma ancora di prendere tutto il corpo repubblicano, distendeva le sue ali con pensiero di cingere i soldati di Buonaparte. Questa mossa, debilitando il mezzo della fronte, diè del tutto la vittoria ai Francesi; imperciocchè mentre Massena raffrenava l'impeto dell'ali estreme degl'imperiali con mandar loro incontro quanti feritori alla leggiera potè raccorre, Buonaparte, con quel fitto squadrone dava dentro alla mezza schiera. Faceva ella una viril difesa, non senza grave uccisione dei repubblicani; ma finalmente, non potendo più reggere a sì impetuoso assalto, sbaragliata, cedeva il campo, ritirandosi verso il lago, principalmente a Desenzano. Fu liberato Pigeon; si riacquistarono le perdute artiglierie. I Francesi seguitavano gli Austriaci a Desenzano, e gli avrebbero condotti all' ultima fine, se non era che, 1788 sepraverendo con aiuti mandati da Quenadowich il principe di Reuss, li metteva in salvo col conduri la luoghi sicuri verso Sal). In tutte queste zufle tanto miste ebbe più parte la fortuna che l'arte, e soblene i disegni dei generali tedesco e francese fossero certi, del primo di calare, del scondo d' Impedire cho calasse, pare a noi che Quosnadowich abbia meglio eseguito il suo intento, che Buonaparte, prechè quegli cabi quando volle, « questi non l'impedi, quando volle; ed anche si può argomentare da tutti i fatti successi sulla destra del lago, che il generale repubblicano abbia più operato a caso, o per necessità, che con proposito deliberato, dominato piuttosto, che dominatore della fertura.

Mentre queste fazioni succedevano sulla sinistra dei Francesi , Augereau, che non voleva che Castiglione fosse perduto, perchè quel sito era il principale impedimento alla unione delle diverse parti dell' esercito tedesco , indirizzava le sue genti al riacquistarlo; ma già i Tedeschi l' avevano munito con un forte presidio, conoscendo l'importanza della terra, con farvi alloggiare una forte banda di soldati, che era l'antiguardo di Wurmser, governato dal generale Liptay. Il castello, i colli vicini ed il ponte erano guerniti di molti e buoni soldati, tanto più confidenti in sè medesimi, quanto Wurmser, spontando da Guidizzolo, si avvicinava con tutte le sue genti. Ordinava Augereau, per modo i suoi, che il generale Beyrand assalisse il corpo sinistro degli Austriaci, e per assicurare vieniù questa parte, comandava al general Robert facesse un'imboscata per riuscire alle spalle degli Alemanni. Verdier con un grosso nervo di granatieri, era per assaltare nel mezzo il castello medesimo di Castiglione, e nella parte superiore il generale Pelletier si apparecchiava ad urtare la destra del nemico. Ma per proveder meelio ad ogni caso fortuito, ordinava Buonanarte che la schiera di ultima salute, condotta dal generale Kilmaine, andasse ad unirsi ad Augereau, perchè fosse più fortemente sostenuta la battaglia. S' incominciava a menar le mani molto virilmente da ambe le parti : era il 3 d'acosto : animava gli uni la memoria delle vittorie fresche, e la presenza dei loro generali Buonaparte ed Augereau, gli altri il vicino soccorso del maresciallo . Dopo una ostinatissima difesa Liptay, non potendo più reggere si ritirava : anzi scrivono alcuni che , disperando affatto della giornata , già si fosse risoluto di arrendesi. Ma o che in questo punto si fosse accorto che i repubblicani non erano tanto numerosi quanto a prima giunta si era persuaso, come si narra da qualche storico, o che, come altri credono, avesse veduto un grosso di cavalleria tedesca, che accorreva galonnando in suo aiuto, ripreso animo. ritornava alla battaglia più animoso di prima. Già con incredibile valore combattendo, rendeva dubbia la vittoria, quando Robert, uscendo fuori dall'imboscata, a gran furia lo assaliva. Questo urto improvviso disordinò tanto gli Alemanni, che si ritiravano, lasciando la terra di Castiglione in potestà dei Francesi. Ebbe in questo punto Lyptay qualche rinforzo delle prime truppe di Wurmser che arrivavano. Per la qual cosa si fece forte al ponte, che non aveva ancor perduto, e continuava a tempestare con costanza veramente austriaca. Il contrasto diveniva più sanguinoso di prima, si combatteva fortemente su tutta la fronte. Finalmente i Francesi, spintisi avanti con la solita concitazione, e non essendo ritardati nè dagli urti che ricevevano sul ponte, nè dalla fama che già tutta l'oste tedesca fosse arrivata, conquistarono il ponte: il che sforzò gl'imperiali a ritirarsi. Ma già i Francesi, seguitando il favor della fortuna, rompevano, tanta era la pressa

che quivi facevano Beyrand e Bobert, l'ala sinistra degli Austriaci, o 1726 l'avrebbero anche conculcata del tutto, se una bitteria posta opportunamente sopra di un peggio vicino non avesse rafferendo l'impeto loro. Ciò fu cagione che, tenendo ancora gli Austriaci la posizione loro dietro Castiglione, impedirono ai Francesi l'inoltraria inella pianza che separava l'ad destra dalla

che, tepnedo ancora gli Austriaci la posizione loro dietro Castiglione, imposirono ai Francesi i l'inoltrarasi nolla pianura che separava l'a la destra dalla loposirono ai Francesi i l'inoltrarasi nolla pianura che separava l'a la destra dalla di soni dopo, un'altra osticanta abstaglia in questa fazione, combastuta con grandissimo valore da ambe le parti, perdettero gli Austriaci, fra morti fertit e prigionieri, quattromilla soludaci con venti bocche da focco. Ne fin lieta la vittoria ai Francesi; perabè mancarono di loro più di mille soldata celtti, fra i quali, a molto onore si nomissone Bertrand. Pouralliller, Bourson

e Marmet.

Nondimeno le sorti d'Italia stavano ancora in pendente: Wurmser, nel quale si possono lodare un'attività ed un vigor d'animo superiori all'età . aveva raccolto tutte le genti sue e si apparecchiava ad ingaggiare una nuova battaglia, che doveva por fine a quell'acerbissima contesa ed a quelle pugne sparse che da più giorni duravano, più sanguinose che terminative. Aveva un novero di venticinguemila soldati di pruovato valore; li schierava per forma, che la sinistra si appoggiasse all'eminenza di Medolano, che si erge fra Guidizzolo e Castiglione, la destra si distendesso fino a Solfarino. Buonaparte ancor egli aveva fatto opera che tutti i suoi venissero a congiungersi insiemo per sostenere un cimento tanto pericoloso. Già la più gran parte era raccolta fra la terra di Castiglione e la fronte dei Tedeschi, e per tal modo l'ordinava, che l'ala sinistra, guidata da Massena, potesse assaltare la destra del nemico, Augereau con la mezzana desse dentro al mezzo, e finalmente Verdier con le sue fanterie, e Beaumont coi cavalli urtassero la sinistra. Ma il generale della Repubblica, che non aveva usato nel raccorre i suoi la medesima celerità che l'emolo suo, quantunque vecchio, usato aveva: e volendo in giornata di tanta importanza rendere per lui sicuro per tutti i mezzi l'esito del conflitto, aveva comandato alla schiera di Serrurier, che era sotto la cura di Fiorella, e stava alle stanze sulle rive del Po a Bozzolo ed a Marcaria, camminasse celeremente verse Castiglione, e ferisse di fianco la punta sinistra degli imperali. Il quale consiglio fu molto a proposilo, come si vedrà dal progresso dei fatti che seguirono. Nè parendo per la sagacità sua a Buonaparte, che questi preparamenti bastassero, s'indirizzava a Lonato, per vedere, se fosse possibile, di far venire altre genti da quella terra al campo principale. Quivi successe un caso molto mirabile, secondochè narrò Buonaparte e ripeterono tutti gli storici di quei tempi e dei tempi posteriori, e questo fu che il generale dei Francesi, andando a Lonato con persuasione di trovarvi i suoi, ed avendo con esso lui solamente una squadra di dodici centinaia di soldati, vi trovasse invece un corpo tedesco, grosso di quattromila combattenti tra fanti e cavalli con non pochi pezzi di artiglieria. Era Buonaparte in gravissimo pericolo, e già il comandante alemanno gl'intimava si arrendesse. Ma egli accorgendosi che in accidente tanto improvviso, dove non valeva la forza l'andacia doveva supplire, al Tedesco con sicuro volto rivoltosi, gli disse, maravigliarsi bene ch' ei tanto presumesse di sè medesimo che si ardisse chiamar a resa Buonaparte, xittorioso nel suo principal campo stesso e cinto da tutto il suo esercito: andasse, e da parte sua al suo generale recesse che, se subito non s'arrendesse ed in poter suo disarmato non si desse, pagherebbe colla morte il fio

174 di unta temerià. Erasi, come narrano gli storici, accordo lluonaparte, raccogliendo nella sua mente tutti i fatti di quei giorni, che quella squarato fosso la gente fuggiasca di Desenzano, che, avendo trovati i passi di Salòchiusi da Guyeux, o andasse crando a caso, o si sforzasso di raggiunger il corpo principale di Wurmser. Vogliono che i Tedeschi intimoriti, deposte le armi, si arrendesserva discrezione.

Questo fatto abbellito da graziose parole, si rende credibile, se si considera l'audacia francese, sopratutto quella di Buonaparte, capace di questo ed anche di molto più, ma si stimerà Incredibile, se si pon mente che, qualunque si voglia supporre la bonarietà tedesca, non può ella però esser tale che scenda all'estremò della semplicità, quale la dimostrerobbe la narrazione di Buonaparte. Pure esso è affermato da tanti storici degni di fede che noi saremmo disposti a prestarvi credenza, se nell'animo nostro nol rendesse dubbio il considerare che ninna fama primitiva del medesimo ne suonò a Lonato, che mai non si disse nè si seppe chi fosse il generale tedesco che governava la squadra fatta cattiva, ed il nominarla avrebbe tolto ogni dubbio; che gli Austriaci in tutte le mosse ed la tutti i combattimenti di quei giorni, non che abbiano mostrato o semplicità, o viltà, diedero segni di somma avvedutezza e di sommo valore; che la colonna ritiratasi a Desenzano dopo l'aspra battaglia di Lonato obbediva ad Ocskai ed al principe di Reuss, l'uno e l'altro soldati da non lasciarsi ingannare nè intimorire così alla prima, e uomini di tal nome, che pertava pure il pregio che si nominassero, se in quell'accidente maraviglioso avessero ornato, disarmati e vinti, il trionfo di Buonaparte; cho un grosso di quattromila Austriaci, congiunto a quel corpo che già signore di Ponte-San Marco e della strada per a Brescia, non crano tali che non potessero sforzare il passo di Salò, e che avessero paura della piccola quadriglia di Guyeux che occupava questa terra, desiderato massimamente che una non debole mano di Tedeschi alloggiava ancora a Gavardo; che finalmente quel correre liberamente la strada da Brescia a Lonato, quell'occupare fortemente quest'ultima terra e quell'intimare così fiero e così replicato a Buonaparte che si arrendesse, non dimostrano uomini fuggiaschi e timorosi. Certamente o è falsa la dedizione dei Tedeschi, o sono false le circostanze narrate dagli storici. Ma se il fatto è vero, non so come si possa scusare un generalissimo che dà dentro alla cieca in una schiera nemica tanto grossa, che l'uscirle di mano fu piuttosto cosa miracolosa che maravigliosa. Adunque Buonaparte non aveva spie? adunque non correva la campagna con gli esploratori? adunque viaggiava così alla sicura in un paese, dove le truppe ed austriache e francesi, e le zusse loro erano tanto miste, e verso quella parte donde sapeva che Quo snadowich voleva sboccare per unirsi con Wurmser? Certamente una tale sicurezza era molto impertinente al tempo presente, e Buonaparte non era uome da commettere questi errori ; perciò si rende molto dubbio il fatto . Che se poi ad ogni modo è vero dovrassi il capitano di Francia tanto biasimare dell'imprudenza che lo condusse in poter del nemico, quanto lodare dell'audacia con la quale se ne liberò.

Tutte queste faziosi, quantunque di gran momento fossero, non avevano ancora intieramente giudicata la fortuna delle armi fra i due potenti emoli, e restava ancora a determinarsi in una battaglia campale, se le speranze dall'imperatore d'Alemagna poste nella virtù di Wurmser, e tutto quello storzo per la ricuperazione d'Ilalia avessero a riusciro o fruttousi, o vati.

Erasi, come abbiamo narrato, il maresciallo austriaco accampato tra Medo- 1796 lano e Castel Venzago a fronte di Castiglione , tra la quale terra e le sue genti se ne stavano schierati i Francesi . Erano i soldati delle due parti stanchi dai lunghi viaggi e dalle frequenti battaglie, e però, sebbene a fronte gli uni degli altri già si trovassero il giorno 4 agosto , nissun motivo fecero per affrontarsi . Piaceva l'indugio a Buonaparte, perchè attendeva alcune genti fresche, e perchè principalmente sperava che Fiorella, in cui era posta la più forte speranza della vittoria, arrivasse in luogo donde potesse partecipare al combattimento. La mattina del giorno seguente, appena aggiornava, essendo giunto il tempo che Buonaparte si era prefisso come conveniente alla sua impresa, e non movendosi gl'imperiali, disposti piuttosto ad aspettare che a dar la carica, comandava ad Augereau ed a Massena che assaltassero il nemico; ma essendo suo intento che solo s'ingaggiasse la batteglia , ma non si tentasse per ancora di sforzar il nemico , ordinava loro che dato il primo urto e tosto che gli Austriaci uscissero dal campo per seguitarli , si ritirassero . La cosa successe come il capitano francese l'aveva ordinata : perchè, non così tosto si ebbe incominciato a menar le mani , gli Alemanni , che si sentivano forti, saltando fuori dagli alloggiamenti, urtavano gagliardamente i Francesi, che, fatto un po'di resistenza, per ubbidire ai comandamenti del capitano generale, si tiravano indietro. Dalla qual mossa molto a proposito fatta, prendendo animo Wurmser, andava distendendo l'ala sua destra verso Castel Venzago, con intenzione di circuire la sinistra dei Francesi, retta da Massena, e di dar la mano a Quosnadowich, di cui non sapeva le rotte. Quest'era appunto il desiderio di Buonaparte, conciossiachè suo pensiero fosse di urtare piuttosto e sparagliare la sinistra di Wurmser, perchè conosceva i sinistri casi di Quosnadowich ; la fortezza di Peschiera, che era in suo potere, l'assicurava sul suo fianco sinistro, e l'iorella stava in procinto di arrivare sul campo di battaglia contre la punta sinistra del Tedeschi. A questo fine, mentre Massena ed Augereau sostenevano l' urto degli Austriaci a stanca ed in mezzo, mandava Buonaparte Verdier con un forte polso di granatieri e con un reggimento di cavalleria ad assaltare le trincee erette sul colle di Medolano. Ma perchè questo assalto riuscisse meno sanguinoso nel fatto e più felice nel fine, ordinava che il colonnello Marmont, soldato molto pratico a governar le artiglierie, posti venti pezzi grossi nella pianura di Medole, fulminasse quel ridotto nemico. Rispondevano furiosamente dal colle di Medolano le artiglierie austriache, e ne seguitava un sanguinoso combattimento. In mezzo a tanto rimbombo si faceva avanti con singolar valore Verdier a cui era compagno Beaumont . Perveniva Verdier al ridotto, e dopo un'asprissima contesa e molto sangue, se ne impadroniva. Al tempo medesimo Beaumont, precipitandosi a corsa verso il villaggio di San Canziano, dietro la estremità sinistra degl'imperiali , che già vacillava , trovandosi spogliata di quel principale fondamento ilel ridotto, accresceva terrore ai fuggiaschi, e lo dava ai contrastanti. Nè questo bastando a dare l'ultima stretta, arrivava, tanto bene aveva Buonaparte disposte le cose, in questo punto stesso Fiorella coi soldati di Serrurier, che, dando dentre incontanente ai nemici, che non se l'aspettavano, li sforzava a rotta manifesta.

Wurmser, per ristorare la battaglia che era in questo luogo in tanta declinazione, vi mandava in fretta la cavalleria che, urtando Beaumont e Fiorella, frenava per qualche tempo l'impeto loro. Ma Buonaparte, veduto che era 12% giunto il momento di vincere, fe' caricare con tutto lo sforzo di Massena e di Augereau l'ala destra e la mezzana dei Tedeschi. Spediva altresì in frotta alcuni rinforzi a Fiorella, il quale anche acquistava nuove forze per l'accostamento successivo delle sue genti, che, rimaste indietro, ora a grado a grado arrivavano. Diventava allora la battaglia generale su tutta la fronte. e se il capitano francese aveva mostrato, sì prima che nel mentre del fatto, maggior perizia dell'antico capitano dell' Austria, i soldati austriaci si dimostrarono pari pel valore ai soldati francesi. Fuvvi che fare assai per questi alla torre di Solfarino, che virilmente assalita, fu anche virilmente difesa. Prevalse infine del tutto la forfuna repubblicana, perche Massena pressava con vantaggio dal canto suo il nemico. Augereau lo vinceva a Solfarino, Verdier, Marmont, Beaumont e Fiorella lo perseguitavano rotto e disordinato a Cavriana. Così tutto l'esercito alemanno, parte rotto, parte intiero si ritirava al Mincio; in qual fiume, prestamente varcato a Valeggio, e la stanchezza dei perseguitatori il preservavano da maggior danno. Questa fu la battaglia di Castiglione combattuta con arte mirabile da Buonaparte, e con gran valore da Augereau. Da questa medesima acquistò poscia quest' ultimo il nome di duca da Buonaparte, creatosi imperatore. Scemarono gli Austriaci in questo fatto di meglio di tremila soldati o morti, o feriti, o prigionieri, di trenta cannoni, di centoventi cassoni e di munizioni da guerra in proporzione. Non arrivò a mille la perdita dei francesi; fra loro di soldati di nome mancò il solo generale Frontin. In tutte queste zuffe intricate, miste e sanguinose, che in pochi giorni si attaccarono fra Wurmser e Buonaparte, piansero i Tedeschi più di ventimila soldati e circa quattrocento ufficiali. Fecero anche cospicua la vittoria dei repubblicani settanta cannoni presi. Poco meno esiziali furono le armi imperiali ai Francesi, poichè mancarono dalle insegne di Francia meglio di diecimila soldati o morti o feriti . o caduti in mano degl' imperiali .

La vittoria di Castiglione, che tanto affliggera la potenza dell'Austria, poera di cuovo l'Italia in potesta di Buonaparte; perchè Wurmer, quantunque non fosse scoraggiato dalla fortuna contraria, ridotto a poche genti, non poteva più contendere co flortunato suo emolo dell'imperio di quella contrada, destinata ormai ad essere preda dei combattenti, o serva dei vincitori.

Buonaparte, conseguita con tant'arte e con tanta fortuna sì gloriosa vittoria, si risolveva a perseguitar celeremente le reliquie del suo avversario, si perchè non voleva dargli tempo di rifarsi, e si perchè in aura si favorevole gli tornavano in mente i vasti pensieri, già molto innanzi da lui spiegati al Direttorio, di voler andar ad assaltare, valicando i monti del Tirolo, il cuore della Germania, per conculcarvi del tutto, congiunto che fosse con Moreau e Jourdan, che guerreggiavano sul Reno, la potenza dell'Austria. Le fresche vittorie ed il terrore concetto per loro dai popoli e dai soldati nemici, era occasione favorevole a così gran disegno. Perlochè si accingeva a voler tosto passare il Mincio, per vedere quello preparasse la fortuna sulla sinistra sponda contro il capitano dell' Austria. A questo fine faceva trarre furiosamente da Augereau con le artiglierie contro Valleggio per dare in questo luogo riguardo al nemico, mentre Massena, sospintosi avanti per Peschiera, tenuto tuttavia da' suoi, sbaragliava, secondandolo virilmente Victor, Liptay, che fu costretto di ritirarsi a Rivoli. Wurmser, veduto da questo futto che non era più tempo da aspettare a ritirarsi in

Tirolo, rinfrescata di nuove genti Mantova, si metteva in viaggio per salire 13% per la valle dell' Adige. Il seguitavano Messena, Augereau e Fiorella. Si appresentava quest'ultimo alle porte di Verona con animo di entrarvi per perseguiture gli Austriaci, che dentro, sebbene in picciol numero, si trovavano, ed in fretta si apprestavano a partire per le rive superiori dell' Adige. Chiedeva Fiorella le si aprissero. Il provveditore veneto. che temeva che se due nemici tanto sdegnati l'uno con l'altro, e nel bollor del sangue dei fatti recenti si azzuffassero dentro le mura, ne sarebbe surto qualche grande sterminio, rispondeva che le aprirebbe passate due ore. L'intento suo era di dar tempo agli Austriaci di scombrare, acciocche Verona non diventasse campo di battaglia. Buonaparte, sopraggiunto, fulminava le porte coi cannoni, ed entrava vincitore. Successero alcune sparse zuffe coi Tedeschi, non senza terrore dei Veronesi, e se gli Austriaci fossero stati o più numerosi o più animosi seguitava qualche funesto accidente. Ma i repubblicani , mostrando moderazione , eccettuate alcune ingiurie fatte nella oscurità della notte, conservarono la terra intatta.

Entrato per tal modo in Verona il generalissimo di Francia . ed animati di puovo i suoi con un manifesto in cui li paragonava, certo con ragione pel coraggio, ai soldati di Maratona e di Platea, li conduceva alle fazioni del Tirolo . Saliva col grosso , per le rive dell' Adige , contro Wurmser ; Sauret in questo mentre, per ordine suo, camminando all' insu della sponda occidentale del lago, andava a ferire Quosnadowich e il principe di Reuss. Dovevano entrambi raccozzarsi in su quel di Roveredo per andarsene poscia ad occupar Trento, metropoli del Tirolo italiano, Furono da Suaret cacciati eli Austriaci da tutti i posti sul lago, per modo che, abbandonata Rocca d'Anfo e Lodrone, si ritirarono ai luoghi superiori di Arco. Dal canto suo Buonaparte, per opera di Massena e di Augerenu , superati , non senza sangue , i situ forti di Corona e di Preabocco, e più su di Ala, di Serravalle e di Mori, mentre Vaubois si alloggiava in Torbole , compariva con mostra vittoriosa in cospetto di Roveredo. I Tedeschi, già rotti a Mori e spaventati da un furioso assalto di Rampon in Roveredo, abbandonarono frettolosamente la terra con andare a posarsi nel sito fortissimo che chiamano il Castello della Pietra e di Calliano. Solo passo a questa terra, a chi viene di sotto, è una stretta forra, che è serrata a destra da monti inaccessibili, a sinistra dall' Adige. La terra medesima poi , distendendosi anch' essa dal monte al fiume, serra il passo ed appresenta verso la profonda forra un grosso muro merlato, che rende assai facile la difesa. Per questa strettura dovevano passare e questa muraglia munita dai Tedeschi di grosse artiglierie , espugnare i Francesi per andare all'acquisto di Trento . Speravano gl'imperiali , se non di arrestare l' impeto del nemico in questo luozo , almeno di starvi forti tanto, che ogni cosa potessero mettere in sicuro alle spalle. Ma quei presti repubblicani, capaci a sostenere le battaglie giuste nei luoghi pinni, e molto più capaci ancora a far le guerre spedite e spartite dei monti , ebbero assai presto superati tutti gli ostacoli cho e la natura del sito e l' arte del pemico aveva loro opposto. Imperciocchè il generale Damartin, allogate, con incredibile fatioa, alcune artiglierie in un luogo creduto per lo innanzi inaccessibile . d'onde feriva di fianco la stretta; ed i ferritori alla leggiera, destrissimi ed animosissimi , come sono ordinariamente i Francesi , arrampicatisi per luoghi dirupati e precipitosi , togliendo sicurezza a quel forte passo, tempestavano contro i difensori molto furiosamente. Vedutosi da

17-8 Buonaparte il successo di queste cose, comandava a tre battaglioni di disperato volare dessero dettro alla forra a precipizio, senza trurre, ed assaltassero il castello cho in fine di quella torreggiava. Ne fu meno protta la esceuzione di quanto fosse risoluto il comandamento; percibe, messisi i battaglioni a quello sbaraglio, in meno tempo che uomo non concitato a presti passa fiarebbe, passarono la forra, menando grande sirage degli Alemanio. Spaventati e rotti il Wurmseriani, abbandonarono all' audactissimo nemico non solo la struda, ma anche la forte morngla, ritrandosi a gran fretta a Trento. Ne erecibrolo si scuri. Tascolto dei na dalla sei embessimo e certa della contra della structura della contra della cont

Perduto il forte sito di Calliano, restava Trento senza difesa, Infatti il 5 settembre, ritiratosene il giorno precedente il vescovo, principe dell'impero germanico, vi entravano i Francesi vittoriosi, prima Massena, poi Vaubois, il quale, non potendo tollerare sotto gli occhi suoi propri i ladronecci di Toscana, e preferendo i pericoli di morte al veder l'infamia, aveva istantemente chiesto di esser mandato al campo. Divenuto Buonaparte signore di Trento, veniva tosto in sulle lusinghevoli parole, dichiarando volere che la città e principato di Trento fossero per sempre liberati dalla superiorità tedesca, e posti in libertà. Laonde cacciati tutti coloro che per parte dell'impero germanico vi tenevano i magistrati, vi surrogava i nativi, con eleggerli fra quelli che erano più avversi al dominio tedesco, o più amatori del nome francese, o più zelanti di novità. Del rimanente poco importava al generale della Repubblica lo stato dei popoli trentini : bensi gli premeva di sollevare con dolci discorsi i popoli della vicina Germania, affinchè, tumultuando contro i principi loro, gli rendessero facile l'impresa di congiungersi coi soldati di Ferino, mandati avanti da Moreau con questo intento. Certo era che, chiamata a sedizione la Bavicra, l'imperatore d'Alemagna sarchbe stato ridotto in estremo pericolo, o costretto ad accettare patti disonorevoli. Ouesti erano i pensieri ai quali era venuto Buonaparte, per la vastità della sua mente e per lo stimolo delle vittorie.

Gi rompeva questi disegni l'autico Wurnser. Aveva il capitano austriaco considerato che Buonaparte si era recato cull'amino, chi eliosse per difendere per quei luoghi alpestri con le reliquie de' suoi i passi della Germania. Credeva nazi che il generale di Francia fosse confidenti di venire a capo di questo suo intento; periocochè si vedeva probabile che coloro i quali avevano vuto con tanto impeto le strette di Gallino, potrebbero anche facimente superare gli altri passi del Tirolo. Ma il pratico e tenace Alemanno foce avviso che quotio che combattendo di fronte non avrebbe pottuto conseguire, il potrebbe per modo di diversione. Deliberossi adunque con animoso e ben ponderato consiglio di voltaris di nuovo all'Italia, sperando che pre la sua più cra giunto dal borico, avrebbe pottuto fibri qualche variatione, col alimento ritaris i al sicuro vidi di Mantora. Qualunque avvesse ad essere o prospero od avverso l'esto di questa fazione bene era certo l'effetto di tirre unovamente Buonaparte in Italia; e di Storrare ce questo mezzo quelto terribile

tempesta dalla nativa Germania. Nasce la Brenta poco lontano da Trento, 1500 e correndo nel tondo di una valle profonda tra monti aspri e discoscesi, arriva a Bassano, luogo dove incominciano ad aprirsi le dilettevoli pianure del Padovano e del Vicentino. Questa è la strada che conduce da Venezia a Trento per la più diritta, senza possare per Verona. Adunque il maresciallo. già fin quando si combatteva a Roveredo ed a Calliano, s'incamminava, scendendo a gran passi, per la valle di Brenta, intento suo essendo di congiungersi in Bassano con gli aiuti che, venuti dal Norico sotto la condotta dei generali Mitruski e Hohenzollern , si erano ridotti ad aspettarlo in quella cattà. Si era persuaso che il suo avversario, udita la strada presa da lui, non solamente deporrebbe il pensiero di assaltar la Germania, ma ancora scenderebbe a gran passi a seconda dell' Adige per andare a far argine a quel nuovo impeto nelle vicinanze di Verona. Della prima opinione non s' ingannava Wurmser, perchè effettivamente Buonaparte, abbandonata l' impresa di Germania, si rivoltava verso l' Italia; ma bene non prese la via dell' Adige, anzi sprolungata la destra de suoi per la valle medesima della Brenta, seguitava frettolosamente, divallandosi ancor esso, le genti alemanne. Erano guidatori principali di questi presti soldati, secondo il solito, quei due folgori di guerra Massena ed Augereau. Questa deliberazione fece Buonaparte per interrompere a Wurmser ogni comunicazione coi corpi che lasciava ai luoghi più alti del Tirolo, e perchè non altra speranza di salute restasse al capitano dell' imperatore , se non quella o di ritirarsi più che di passo alle montagne donde sorge la Piave, o di far opera di condursi a Mantova. Murciarono tanto speditamente I repubblicani, che giunsero gl' imperiali a Primolano, e la vinsero con presa di molti soldati, non però di quattromila, come fu scritto, ch' è un'amplificazione di parole molto evidente. Si combatte poscia a Cismone, si combatte a Selagno, e sempre felicemente pei Francesi. Già quel nembo era vicino a scoccare contro Bassano, dov' era il corpo principale di Wurmser. L'assaltarono correndo Augereau a sinistra, Massena a destra, e tosto il ruppero, avendo fatto, in ciò dissimile da sè medesimo, invalida difesa, con grande ammirazione e sconforto di Wurmser, che si era confidato nella fortezza di quel passo, posto alla sboccatura della valle della Brenta. Ora nissun' altro partito restava al marescialio d' Austria, poiché sì presti l'avevano sopraggiunto i Francesi, se non quello di ritirarsi per far prova di guadagnare le sicure muraglie di Mantova. Adunque, velocemente marciando e velocemente ancora seguitato dai repubblicani, passava l' Adige a Porto Legnago, batteva Massena a Cerea, Buonaparte a Sanguineto, ed entrava coi soldati tutti sanguinosi, ma con aver fatta sanguinosa la vittoria anche al nemico, dentro i ripari della forte Mantova.

Questo fu il fine dell' impresa di Wurmser in Italia, e del poderoso sercito che vi condusse. No fi attilita la Germania, ne fu lista la Francia, ne pendè di nuovo incerta l'Italia del destino chel'aspettasse; perchè nè Mantova era piazza che si potesse facilmente espugnare, nè l'imperator d' Alemagna era tale, che non fosse per fire un nuovo sforzo per riconquistar lo rive tanto infelicemente feconde dell' Adda, del Ticino e del Pa

Siede Mantova, città antica e nobile, in mezzo ad un lago cho il flume Mincio, calandosi da Goito in una gran fondura, forma, ed in tre parti si divide, sepurate una dall'altra da due ponti, dei quali il superiore, da presso a Porta Molina dipartendosi, dove sono i molini dei Dodici Apostoli, 1:95 dà l'adito dalla città alla cittadella posta a tramontana; l'inferiore apre il varco dalla porta di San Giorgio al sobborgo di questo nome , situato a levante. La prima parte del lago, tra la bocca del fiume, dove entra nel lago medesimo, ed il superior ponte frapposta, chiamasi col nome di lago superiore; la seconda, rinchiusa fra i due ponti, con quello di lago di mezzo; e finalmente quella parte che dal ponte inferiore partendo, insino all'emissario si distende , col nome di lago inferiore si appella . Nè tutta la città è circondata da acque libere e correnti; conciossiachè il Mincio, a stanca verso la cittadella precipitandosi , lascia i terreni a dritta o del tutto scoperti, o di poche acque velati, ma limacciosi tutti, ed ingombri di crbe e di canne palustri . Questa è la palude che si dilata e circuisce le mura , cominciando da porta Pradella, per cui si ha la via a Bozzolo ed a Cremona, insino a porta Ceresa, per cui si va alla strada di Modena. Così, girando ila porta Pradella per tramontana e levante fino a porta Ceresa, è Mantova bagnata dalle acque dei tre laghi; e dando la volta dalla medesima porta Pradella per ponente ed ostro fino a porta Ceresa , è circondata da un profondo ed instabile marese, eccettuata una parte di terreno più sodo, situata a guisa di penisola da porta Postierla a porta Ceresa . Ouivi sorge il castello del T, così chiamato , perchè per singolar guisa d'architettura ha forma di questa lettera dell'alfabeto. Si ammirano in lui quelle belle pitture a fresco che rappresentano la battaglia di Giove e dei Titani, opera tanto celebrata di Giulio Romano, nativo di Mantova. Questa penisola si congiunge al corpo della città per parecchi ponti ; ma i principali aditi alla campagna si aprono pei due suddetti ponti della cittadella e di San Giorgio, e per mezzo degli argini che , partendo dalle porte Pradella e Ceresa , e attraversando la palude, menano i viandanti all'aperto. Oltre le anzidette porte sonvene alcune altre minori, o piuttosto uscite che porte, le quali danno sul lago, e sono quelle della Catena della Pomponassa, di San Niccolò, degli Ebrei , d'Ozzolo , di San Giovanni e del Filatoio . Ma siccome la palude , a nissun modo varcabile, è difesa più forte del lago, che con le barche si può passare , così , per assicurare la piazza là dove guarda il lago , fu eretta a tramontana la cittadella , che chiude il passo a chi venisse da Verona . ed il forte San Giorgio , a levante , contro chi volesse andar contro la terra, procedendo da Portolegnago e da Castellara. Non ostante, parti pericolose crano le due estremità della palude, perchè là sono gli argini che accennano alle due porte principali per la via di terra , cioè Pradella e Ceresa . Per questa cagione furono affortificate con bastioni e con altre opere di difesa , Nè fu lasciata senza munizioni la porta Postierla, la quale, avvegnachè si apra quasi nel mezzo di una cortina , ha per difesa , a destra , il forte bastione di Sant' Alessi, a sinistra, un'alta di muro chiamata la torre di Sant' Anna . Per dare poi maggior forza a questa parte , principalmente a porta Ceresa, e per impedire sopratutto che il nemico non possa fare un'alloggiamento nella penisola del T, furono ordinate alcune trincee con terrati e terrapieni sull'orlo di lei, e nel luogo che chiamano il Migliaretto. Così, oltre le acque e la palude, le principali difese di Mentova consistono nella cittadella , nel forte San Giorgio , nei bastioni di porta Pradella e di porta Ceresa, ed in altri propugnacoli che da luogo a luogo sorgono tutt'all' intorno nel recinto delle mura , e finalmente nelle trinces del T e del Migliaretto.

Tutte queste difese fanno la fortezza di Mantova; ma più ancora l'aria pesti-

lente, che, massimamente ai tempi caldi, rende quei luoghi infami per le febbri 1:96 e per le molte morti, e fa le stanze pericolosissime : principalmente ai forestieri, non assuefatti alla natura di quel cielo. Non è però che nel complesso delle raccontate fortificazioni non vi sia una parte di debolezza; perchè nè la cittadella nè il forte San Giorgio sono tali, che possano resistere lungo tempo ad un nemico che validamente e con le debite arti gli oppugnasse; e chi fosse padrone di questi due forti, potrebbe con evidente vantaggio battere il corpo della piazza, più debole assai da questo lato che da quello della palude. Male altresì la cittadella si chiama con questo nome, poichè non è tale, nè per la grandezza nè per la fortezza, che il presidio di Mantova vi si possa ricoverare, nel caso in cui non fosse più abile a tenere la città. La parte poi di porta Pradella, che è pure il lato più forte, e con più dilicenza munito, una sola difesa esteriore l'assicura; e quest' è un'opera a corno, dominata dall'eminenza di Belfiore. Le sole difese del corpo della piazza in questa parte sono il bastione di Sant' Alessi, stimato da tutti fortissimo, e pure troppo più piccolo che non bisognerebbe per poter essere guernita del numero di difensori e di artiglierie necessarie, e la mezza luna di Pradella . L'uno e l'altra poi non sono coperti , e le loro scarpe s'innalzano tutte sopra l'orizzonte. Oltre a ciò sono congiunti fra di loro per una cortina lunghissima, e perciò male atta ad essere difesa dai fianchi di quei due bostioni. Vero è che per rimediare a questa debolezza, sono stati sospinti oltre il pelo della cortina, a guisa di due frecce, i due ridotti di terra Nuovo e del Chiostro; ma questi due ridotti sono o di sito troppo più ristretto e troppo meno che si converrebbe sporgenti, e male anco volti rispetto alla cortina, da potere e pel numero dei difensori, e per quello delle articlierie e per la direzione dei tiri acconciamente servirle di difesa.

Nè maggior fotezza appare nelle mura di Masteva a mano manca di porta Geresa; adandos verso il lago inferiore, perchà quiri, eccettuato un debole torrione, a guissi d'orecchione, congiunto alla cortina, e tre piccole e hasse punte di bastioni, inuna difesa si ritrova. Seperanselo li Francesi, che, prima dell'arrivo di Warmser, averano assaltato questa parte, e già tanto si erano condicti avanti, che, aperta la beccia siavano in punto di entrarvi. A tutto questo persando Buonaparte, era venute in questa opinione che in venti giorni di trincra aperta si potesse proseder Mantova, ce di questi piazza antoponeva, per la fortezza, qualle di Pizzichettone. Avera anche falto disegno di impodronisene per un assalto notturno ci inogianto, con attraversare il Bugo sopra barche che a tal suopo aveva fatto apprestare. Avvertiva però che la riuscità di queste fazioni naturane dipende de un gridare o di cani o di oche. Seguita da tutto ciò, che l'oppugnazione da questa purte no è tanto malagerole, quanto portà la famo.

A questo sì agriunge, che quello che a prima vista pare constituire il principal fondamento delto difesa, ne e appunto in debilitazione, e questia cagione, sono gli stretti ragnio per cei il nemico debbe necessariamente passare per arrivare alla città; impercioccho, siccomo e i più efficaci mezzi per ritardari el oppugnazioni e prologgar la difesa dello puzza sono le sortico forti degli assediati, che provinnane lo opere degli assedianti, casè questi argini, rendendo le sortite più diffichi, nuecono alla difesa; perchè dovendo gli assediati usieri e passera per un luogo ercto, selettos i lungo, ficile cossi è agli assedianti di scopririi, e di cembatterii quando escono ed innazzi che sortico processore della considerati quale facilità è anche più grande a Mantova.

BOTTA AL 1814. 28

tiva che in altre piazze, a cagione, che, per le acque del lago, possono agevolmente pervenire al capo degli assediatori i rapportatori e la novelle. Questa
natura dei luoghi è cagione che con poche genti si pub fare, se on la
opposizione, almeno l'assedo di Mantova, perchè il memico, senza che si ni
necessità di circuire tutta la piazza, ponendosi solamente, e fucndosi forte
alle punte dei ponti e degli argioi, verrà faccimente a capo di ridurre il
presidio alla orcessità di capitolare per mancanza di vitto. Quindi è vero quello
ch' era solito dire Buonaparte, il quale se a n'inendeva, che con settemila
soldati se ne possono bloccar dentro Mantova ventimila. Per la qual cosa
si vede che se nuoca gali assalitori l'aria infortata di miasmi pestifieri, nuoce
si difensori la fame facilimento indotta. Tutti questi accidenti e di sito e di
natura e di arte operarono a vicenda e difficacemente o negli assedii, o
nelle oppugnazioni di Mantova, come si renderà manifesto dal progresso di
queste storie.

Era giunto, come abbiam narrato, il maresciallo Wurmser in Mantova con un grosso corpo di genti avanzate alle atragi di Castiglione e di Bassano. Questo sussidio, mentre dava maggior forza alla guernigione, già stanca da molte battaglie e da troppo frequenti vigilie, induceva nondimeno una più grande necessità di vettovaglia. Difettavasi particolarmente di erba e di strame per pascere i cavalli, che erano, rispetto ai fanti, in numero assai considerabile. Adunque il capitano Austriaco, vedendosi potente per la moltitudine dei soldati, massime di cavalleria, sortiva apesso, per allungare i pericoli, con grosse cavalcate a foraggiare alla campagna. Il che tanto più facilmente poteva fare, quanto più, essendo tuttavia padrone della cittadella e di San Giorgio, aveva le uscite spedite, senza essere obbligato di ristringere le genti in lunghe file per passare i ponti o gli argini. Queste cose infinitamente cuocevano a Buonaparte , il quale , sapendo che l' Austria , malgrado delle rotte avute, non avrebbe omesso di mandare nuovi soldati in Italia, desiderava di venirne presto alle strette per aver Mantova in mano sua, innanzi che gli aiuti arrivassero. A questo fine, essendo giunto alla metà del suo corso il mese di settembre, comandava a' suoi, andassero all'assalto di San Giorgio, perchè quello era il principale sbocco degli Austriaci alla campagna. Nel tempo medesimo il generale Sahuguet dava l'assalto alla Favorita, sito fortificato dagli Austriaci, e posto a tramontana fra San Giorgio e la cittadella. Attraversò questi disegni il vivido e sagace Wurmser; perchè, cacciatosi di mezzo con la cavalleria e represso l'impeto dei repubblicani, li sbaragliava, e se non era la trigesimaseconda, valorosissima fra le brigate francesi, che sostenne l'urto del nemico, sarebbe seguito qualche grave danno a Buonaparte. Rimasero i Tedeschi in possessione della Favorita e di Sun Giorgio; Sahuguet fu costretto a tirarsi indietro malconcio e con le genti sceme pei morti e pei feriti. Ma l'audace Buonaparte non era uomo da interrompere i suoi pensieri per un piccolo tratto di fortuna contraria . E però avvisandosi che il suo avversario, fatto confidente dalla prosperità della fazione, cercherebbe ad allargarsi viemaggiormente nella campagna, volendo nutrire in lui questa baldanza, nuova, ritirava i suoi più lontano dalla piazza. Era il suo fine di tirar Wurmser tanto discosto dal suo sicuro nido, che a lui nascesse l'occasione d'impadronirsi improvvisamente di San Giorgio, per vietare all'avversario ogni comodità del paese. Eransi gli Austriaci ingrossati, coll'intenzione di conservarsi libera la campagna a San Giorgio ed alla Favorita : avevano anzi spinto molto avanti le loro guardie fuori di questi alloggiamenti. Per meglio mandar ad effetto il suo pensiero, 13% aveva Buonaparte comandato ad Augereau, che stanziava a Governolo, saliste per la riva del fiume ed Improvvisamente urtasse il fianco destro dell'inimico. Sahuguet occupava i passi tra la Favorita e San Giorgio; ma non avendo forze bastanti per resistere al nemico potentissimo di cavalli , ordinava Buonaparte che a questa schiera si accostasse quella di Pigeon . che veniva da Villanova, perchè dal tagliar la strada fra San Giorgio e la Favorita dipendeva ln gran parte l'esito della fazione. Ma perchè Wurmser, avendo a che fare sulla sua fronte, non potesse correre contro le ali dei repubblicani che si avanzavano, imponeva a quel pronto e valoroso Massena, urtasse francamente nel mezzo il sobborgo di San Giorgio. Fu l'industria e la virtù del generale di Francia aiutata dal benefizio della fortuna : perchè Wurmser, essendosi di soverchio allargato nella campagna, non fu difficile a Pigeon di congiungersi con Sahuguet ad interrompere le strade fra i duc nominati luoghi, ed Augereau arrivava, tempestando, a rompere l'ala dritta degl' imperiali . Il maggior danno fu quello recato da Massena; poichè fu tanto forte l'impeto suo, che, prostrando ogni difesa, entrava per viva forza in San Giorgio, e se ne faceva padrone. Nè in alcun modo soprastando, per non corrompere con la tardanza il corso della fortuna favorevole, metteva anche in suo potere il capo del ponte che dal sobborgo porta alla città. A questo modo gli Austriaci, rotti e dispersi, parte furono presi o morti in numero di circa tremila, e parte si ritirarono fuggendo alla cittadella; perdettero venti bocche da fuoco. Questa fazione, avendo posto in poter dei Francesi i luozhi più opportuni all'ossidione, e fiaccando l'ardire degli Austriaci, restrinse molto la piazza: e sebbene di quando in quando il generale dell' imperio, condotto dal proprio coraggio e tirato anche dalla necessità, per fuggire le molestie della fame, facesse, per andar a saccomanno, sue sortite, non si affidava però più di correre così liberamente la campagna, il che rendè in breve tempo le sue condizioni peggiori, perciocchè cominciava a patire maravigliosamente di vettovaglie. Già sorgevano aegni di mala contentezza, che obbligavano Wurmser a atar vigilante così dentro, come fuori . Munivano i Francesi con fossi e con trincee il conquistato San Giorgio, e dimostravano grandissima confidenza d'entrar presto in Mantova.

Era Buonaparte d'ingegno vastissimo e di attività tale, che, occupato in imprese di grandissimo momento, non ometteva di condurre al tempo medesimo altre di minore Importanza. Perlochè, mentre dall'una parte pensava a tener lontani dall' Italia gli Alemanni ed a conquistare Mantova, dall' altra non trascurava le cose del Mediterraneo, e principalmente quelle della Corsica. Eranai in quest' isola maravigliosamente sollevati gli animi a cagione delle vittorie dei Francesi in Italia; il quale moto tanto si mostrava più grande quanto più alla contentezza del prosperi successi delle armi si aggiungeva quella che principalissimo operatore fosse quel Buonaparte, che quantunque mandato in tenera età a crearsi in Francia, era per altro nato e cresciuto fra di loro. Per la qual cosa si vedeva che se le vittorie di Francia in paesi tanto vicini alla Corsica davano in lei nuovo animo alla parte francese, l'essere acquistate da Buonaparte le dava un capo e un guidatore valoroso. Questi umori erano anche ingrossati dalle insolenze degl' Inglesi e dalle taglie che avevano poste . Quest' erano le cagioni per cui la parte francese in Corsica andava ogni di acquistando nuove forze e nuovo ardire, mentre la inglese perdeva continuamente di forza e di riputazione; già il dominio

8:94 d'Inghilterra vi titubava . Accadevano non di rado nelle più interne regioni dell'isola ingiurie e violenze contro il nome e gli uomini inglesi , e contro coloro che a loro aderivano . Era l'autorità del vicerè ridotta alle terre forti e murate, poste ne' luoghi dove poteva aver accesso il forte naviglio d'Inghilterra. Queste cose si sapevano da Buonaparte; e siccome quegli che era sempre pronto ad usare le occasioni, aveva posto piede in Livorno, non ... solamente col fine di serrare questo porto agl' Inglesi, ma ancora per muovere la Corsica a danno loro. Laondel, indotto in isperanza di poter tosto farvi rivoltar lo Stato a favore della Francia, aveva mandato a Livorno. aspettando tempo d'insorgere e più vivamente, un colonnello Bonelli, corso, con alcuni altri soldati del medesimo paese, e provvedutolo di denari, d'armi e di munizioni, gli comandava andasse in Corsica, e con la presenza e con le esortazioni desse speranza di maggiori sussidii. Era il passaggio di mare assai pericoloso, per le navi inglesi che continuamente il correvano; ma Buonaparte, confidando nell'opera di Sapev, uo delfinate molto sagace ed attivo, che aveva il carico di quel passo, glicne commetteva l'impresa. A questi primi principii crescendo viepiù le speranze del felice fine, mandava a Livorno, perchè fossero pronti a salpare, i generali Gentili , Casalta e Cervoni , nativi dell'isola , e che potevano pel credito e dipendenza loro aiutare l'impresa. Preponeva ad essa, come capo, Gentili, uomo d'intera fama, e savio per natura e per età. I corsi fuorusciti, per intenzione di Buonaparte, concorrevano a Livorno, e si ordinavano in compagnic. Una compagnia di ducento più attivi e più animosi degli altri. doveva essere il principal nervo dei conquistatori di Corsica. Si aggiungevano alcuni pezzi d'artiglierie di montagna, e cannonieri pratichi per governarla. Erano vicine a mutarsi in pro della Francia le sorti della patria di Buonaparte.

Avevano molto per tempo gl'Inglesi avuto avviso di tutti questi preparamenti, e stavano vigilanti nell'impedire il passo del mare. Nè parendo loro che ciò bastasse alla sicurezza dell' isola dopo il perduto Livorno, applicarono l'animo al farsi signori di Porto Ferrajo, terra forte e principale dell'isola d'Elba. Pervenuto sentore di questo tentativo a Miot, ministro di Francia a Firenze, richiedeva con viva istanza dal gran duca, desse lo scambio al governatore di Porto-Ferraio, sospetto, secondo l'opinione sua, di essere aderente agl'inglesi. Il ricercava altresì, mettesse in quel forte un presidio sufficiente ad assicurarlo. Voleva finalmente che si aggiungossero duecento soldati francesi. Soddisfece alla prima domanda il principe, scambiando il governatore; ma fondandosi sulla neutralità, legge fondamentale della Toscana, accettata dalla repubblica di Francia, e confermata da tutte le potenze amiche e nemiche, non consentì a mandar nuove genti, e molto meno soldati francesì a Porto Ferraio. Si scusò eziandio allegando che gl'inglesi proibivano l'uso del mare, e che perciò non era in sua facoltà, ancorchè volesse, di mandar nuovo presidio in quell' isola. Certamente non si può biasimare Miot dello avere domandato al gran duca quello che credeva essere sicurtà del suo governo; ma beno gli si può dar carico dello aver usato parole intemperanti parlando della nazione italiana, quando scrisse, di questo fatto gravemente lamentandosi, a Buonaparte, badasse bene a schivare le minacce vane principalmente in Italia , dove i popoli accrescevano i mali con la fantasia, ma tosto trapassavano dal terrore all'insolenza, quando non pruovavano tutto quello che temevano: perchè stava, continuava dicendo Miot, nella natura vendicativa degl' italiani di veder sempre ramo in temici loro la impotenza, non mai la genorenzia. Quale generoscità poi fosse in coloro che, sotto specie di belle parole, erano andati ad ingannare ed a spegiare l'Italia, toccherà a Miotto spiegario. Intanto supranno posteri come egli pariasse di una nazione illustre, in quel momento stresso in cui ella cra miserabil preda di Francesi e di Tedeschi, ridotta per cagione degli uni e degli altri i dutissimo servaggio, speciata de sou più prerziosi ornamenti, rotta tutta e sanguinosa nelle parti più nobili e più vitali del corpo suo.

Intatto non portarono gl' inglesi maggior rispetto a Porto-Ferraio, cle i Francesi a Livromo portato avessevo. In lal modo fi trattato Ferdinando di Toscana dai capi di due potenti nazioni; infelice condizione di un principe che, non avendo armi, volle fondare la propria sicurezza salla infegrità della vita, in tempi in cui il più potere era stimato ragione. S'appresentavano, il di 9 lugho, gl' inglesi in cospetto di Potro-Ferraio, con diciassette bastimenti, che portavano ducemila soldati; richiesero la piazza. Scriveva il vicerè di Lorsita al governatore, volere occuper Porto-Ferraio, pretchi i Francesi avevano occupità Livrono, e macchinavano di occupar anche roto-Ferraio, ma non volere, regiondo con le parole quello delle ficeta coi della fotta poi minacciavano, se non fossero l'asciati entrar di queto, cnitrerelbero per forza.

Avute il gran duca queste moleste novelle, comandava al governatore, protestasse della rotta neutralità, negasse la domanda, solo cedesse alla forza. Ma già gl'Inglesi, procedendo dalle minacce ai fatti erano sbarcati sulle spiaggo di Acquaviva, luogo di confine tra lo Stato di Toscana e quello di Piombino, e marciando per sentieri montuosi, erano giunti in cima al monte che sta a ridosso del forte di Porto-Ferraio: quivi piantarono una batteria di cannoni e di obici con le bocche volte contro la città. I soldati scendendo da quei siti erti e scoscesi nella strada che dà l'adito alla terra. stavano pronti ad osservare quello che vi nascesse dentro, per le intimazioni e presenza loro. Mandava Orazio Nelson da parte del vicerè di Corsica intimando al governatore , volero gl' inglesi Porto-Ferraio e i forti per preservarli dai Francesi; porterebbero rispetto alle persone, alle proprietà, alla religione ; se n'anderebbero , fatta la pace , o cessato il pericolo dell'invasione ; se il governatore consentisse, entrerebbero pacificamente; se negasse, per forza. Adunava il governatore gli ufficiuli, i magistrati, i consoli delle potenze, i capi di casa più principali, acciocchè quello che far si dovesse, deliberassero. Risolvettero di consentimento concorde che si desse luogo alla forza, che si ricevessero gl' Inglesi, ma che si protestasse delle seguenti condizioni: uon che potessero a modo niuno i Toscani essere sforzati a combattere, se qualche forza nemica si accostasse all'isola; provvedessero gl' Inglesi alla vettovaglia: i soldati nelle case particolari non alloggiassero. Accettate le condizioni, entrarono nella toscana isola gl'Inglesi. Poco dopo s' impadronirono dell' isola Capraia, di Stato genovese, meno per sicurezza loro, che per dispetto del Senato, contro il quale avevano risentimento, per essersi, come credevano, accostato recentomente alla parte francese. Acquistate Elba e Capraia, correvano, più molesti che prima, contro i bastimenti genovesi, e li mettevano in preda.

In questo mezzo tempo bollivano le cose nella partigiona Corsica, per-

1793 turbata da gravissimi accidenti , ed andavano a versi di Buonaparte, Bonelli , condottosi nell'isola, e spargendo voci di prossimi aiuti, e detestando la superiorità inglese, e spargendo ogni dove faville d'incendio, e turbando ogni villa, ogni villaggio, massime sui monti vicini a Bastia, ed a San Fiorenzo, aveva adunato gente che apertamente resisteva al dominio del vicerè. A Bastia, sendovi ancora presenti gl' Inglesi, una congregazione di patriotti, come li chiamavano, o piuttosto partigiani di Buonaparte e di Saliceti , nemicissimi al nome di Paoli e d' Inghilterra, avevano preso tento ardire, che addomandarono al vicerè la libertà dei carcerati , e scrissero a Saliceti , già avesse Bastia in luogo di città francese. Vedutosi da Saliceti e da Gentili che quello era il tempo propizio per restituire la patria loro alla Francia , mandarono innanzi Casalta con una banda di fuorusciti corsi, affinchè, arrivando a Bastia , aiutasse quel moto , cagione probabile di cambiamento. Fu opportuno il disegno, non fu infelice il successo; perchè giungeva sul finire di ottobre Casalta, tanta fu la destrezza di Sapev nel procurare il tragitto malgrado del tempo burrascoso e delle navi inglesi, in vicinanza del porto; e sbarcava le sue genti, alle quali vennero a congiungersi i partigiani in grosso numero. I soldati di Casalta, divenuti forti, occuparono i poggi che dominano Bastia . Intimava Casalta agl' Inglesi , che tuttavia tenevano il forte si arrendessero; quando no, il fulminerebbe, Sopravennero intanto ie novelle che gran tumulti nascevano in tutta l' isola contro il nome britaunico. Gl' Inglesi pertanto si risolvevano ad abbandonar quello che più non potevano conservare : e precipitando gl' indugi dal forte di Bastia , perchè avevano paura che i Corsi di Casalta , calando dai monti , impedissero loro il ritorno, lo spacciarono prestamente, e si ricondussero alle navi. Nè fu senza danno la ritirata, o piuttosto fuga loro : perchè sopragiunti per viaggio dai Corsi, meglio di cinquecento restarono cattivi. Perdettero anche i magazziul : di cannoni alcuni trasportarono, altri chiodarono. A tale fatto i tumulti crescevano, gli alberi di libertà si piantavano; San Bonifacio, Aiaccio, Calvi chiamavano il nome di Francia. Restava pei patriotti che si cacciassero gl'Inglesi da San Fiorenzo, dove avevano adunato le maggiori forze, ed anche la fortezza della plazza gli assicurava. Ma il precipizio era tale, che si resisteva senza frutto. Guadagnava Casalta, non però senza difficoltà, le fauci di San Germano per cui si apre la strada da Bastía a San Fiorenzo, ed arrivava improvvisamente sopra quest' ultimo luogo cacciandosi avanti gl'inglesi fuggiti da San Germano: Diedero tostamente opera a vuotare la piazza; vi entrarono con segni d'incredibile allegrezza i Corsi repubblicani. Conquistarono sei pezzi di artiglieria buona e due mortai, che in tanta fretta i vinti non avevano avuto tempo di trasportare : i soldati sezzai vennero in poter del vincitore. Tuttavia l'armata inglese stava surta sull'ancore poco distante da San Fiorenzo in prospetto di Mortella : i soldati avevano fatto un forte alloggiamento sui monti a ridosso di Mortella medesimo, non che volessero continuare nell'intenzione di conservare la Corsica, ma solamente per acquare, vettovagliare e raccorre gli sbrancati sì magistrati del regno che soldati , che per luoghi incogniti e per tragetti arrivavano ad ogni ora fuggendo il furore corso che li cacciava . Partiva frattanto da Livorno Gentili . conducendo con sè nuove armi e munizioni, ducento soldati spigliatissimi e trecento fuorusciti di Corsica . Arrivato a Bastia , dato riposo alla truppa , squadronati nuovi Corsi che accorrevano, si metteva in viaggio per a San Fiorenzo, con animo di cacciar gl'Inglesi da quel loro ultimo nido di Morteila.

Urtava I' oste britancies, ne seguitava una mischia mortalissima: fuggirono 17% finalmente gl'inglesi, ricevendo per viaggio motti danni, e si ridussero, prestamente camminando, e lutti sanguinosi, alle navi. Conseguito quest'intento, salvia Gentili sopra certi monti; donde, speculando, vedeva l'armata inglese che continuava a starsene con l'ancore aggrappate in poca distanza: preparava una forte batteria per fulminaria. Non aspettarono l'utimo momento: che anzi date le vele ai venti, si allargarono in alto mare alla votta di Gibilterra, Jasciando tutta I'sual in potestà di coloro che la vollero restituire all' antico madre di Francia. Si ricoverava Ellot, vicerè, a Porto-Fernio, dolorte che quella perda si trasferisse di nuovo nella potenza emola all' Inghilterra. Per cotal modo furono spenti in un giro di pochi mesi un Parlamento, un regimento ordinato, un'a suprività di un re della Gran Brettagna. Al tempo stesso abbandonarono gl'inglesi la testè conquistata isola d' Elba e Copra: 2 reversismo frutto di violata neutralità.

Fatte tutte queste cose, arrivava Saliceti in Corsica con facoltà di perdonare. Veniva annunziando che la generosa Francia perdonava; che mandato per lei espressamente, recava a' suoi compatriotti constituzione e libertà; una insolenza insopportabile, prescrizioni, esigli, carceri essere stati i doni dell' Inghilterra; aveva l'Inghilterra ingannato i Corsi con pretesti di religione, come se la Francia fosse nemica alla religione. A questo cravam serbati , sclamava fortemente Saliceti , di vedere gl'Inglesi divenuti amici e protettori del papa: non essere la Francia nemica alla religione: solo volere la libertà di ogni culto; vedete, gridava, come i traditori che all'Inghilterra, quale vil gregge, vi venderono, fuggono; vedete come non osano combattere; vedete come prestamente hanno sgombrato da queste terre, che con la presenza e coi delitti loro han voluto rendere disonorate ed infami ; or sen vadano essi pure vagando per istrani lidi con la vergogna e coi rimorsi compagni; e se qualche traditor resta, punirallo la Repubblica, questi svelate, questi punite; con ogni altro vivete come con fratelli : unitevi , affratellatevi : giurate sull'are vostre e per l'ombre dei compagni morti nelle battaglie a difesa della Repubblica, giurate odio eterno alla monarchia. Queste incitate parole, che producevano frutti conformi, dimostravano quanto gli uomini si soddisfacciano meglio delle esagerazioni che della temperanza.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO OTTAVO

S O M M A R I O

Nuovi pensieri politici che sorgono nella mente degl' Italiani più savii dopo le vittorie replicate di Buonaparte. Rivoluzioni nel ducato di Modena. Comizi di Bologna. Congresso dell' Emilia. Spaventi del pontefice; pure non consente alla pace. Sue gravi esortazioni ai principi. Pace del re di Napoli colla repubblica di Francia: il principe di Belmonte Pignatelli , suo ambasciadore presso al Direttorio. Pace tra Francia e Purma. Morte di Vittorio Amedeo III. ed assunzione di Carlo Emmanuele IV. re di Sardegna; qualità di questi due principi. Progetti di Buonaparte e del Direttorio sul Piemonte. Conte Balbo, ambasciatore del re Carlo Emmanuele a Parigi: sue qualità, e suo discorso d'introito al Direttorio. Nuove tribulazioni di Genova. Gl' Inglesi vengono ad un fatto condannabile, che fa gettarsi Genova del tutto alla parte francese. Spinola, suo plenipotenziario a Parigi: conclude un trattato col Direttorio. Maneggi politici in Italia . Clarke , mandatovi dal Direttorio : perchè , e con quali istruzioni. Proposizione d'alleanza tra Francia e Venezia, Rifiutata da Venezia, e perchè. Proposizione d'alleanza tra l'Austria e Venezia. Rifintata dalla seconda, e perchè. Proposizione d'alleanza tra la Prussia e Venezia. Rifiutata da quest' ultima, e perchè. Desolazione dei paesi veneti per opera sì dei repubblicani che deal' imperiali. Querele dei Veneziani. Venezia si arma per le minacce fatte da Buonaparte al provveditor generale Foscarini. Sospetti della Francia in questo proposito, e dilucidazioni date dal Senato venesiano .

Le vittorie doi repubblicani in Italia erano splendidissime: l'avere ridotto a condizione servile il re di Sardegna, cospetto affaccordi poco notrevoli quel di Napoli ed il pontefico, l'avere nonzalo vinto, ma anche spento due escretti d'Austria, l'essere disarmata la repubblica di Venezca, e l'avere cacciate dalla Corsica gl' Inglesi col solo sventolar d'un'insegna, davano argomento che la potenza francese metterebbe radici in Italia, e che questa provincia sarebbe per cambiare e di signori e di reggimento. Queste condizioni erano cagione che sorgessero ogni di nuovi partigini a favore del nuovo stato, e contro il vecchio. Se per lo innanzi la parte francese solamente seguitavano e coloro che erano presi con esagerazione evidente da illusioni finatastiche di bena, o coloro che in vantaggio proprio disegnavano convertire quei rivolgimenti politici; vedute tante vittorie, si accostavano.

a voler secondare le mutazioni molti uomini savij e prudenti, i quali opi- 1796 navano che, poichè la forza aveva partorito movimenti di tanta, anzi di totale importanza, era oramai venuto il tempo del non dover lasciare portar al caso si gravi accidenti; che anzi era debito di ogni amatore della patria italiana di mostrarsi e di dar norma con l'intervento loro, per quanto fra l'operare disordinato dell'armi possibil fosse, a quei moti che scuotevano fin dal fondo la tormentata Italia. Prevedevano che, quantunque nella probabilità delle cose avvenire avessero i Francesi a restar signori, si sarebbero tuttavia, per l'impazienza e l'instabilità di cui sono notati, presto infastiditi delle cose d'Italia, ed in parte ritirati, e che la signoria, divenuta semplice autorità , avrebbe avuto natura piuttosto di patrocinio , che di dispotismo. Allora, speravano, le cose si sarebbero ridotte ad uno stato più tollerabile, e forse gl' Italiani avrebbero potuto ordinare una libertà fondata dall'una parte sovra leggi patrie, dall'altra scevra dall'imperio insolente dei forestieri. Si persuadevano che se era scemato il pericolo delle armi tedesche, era cresciuta la necessità di soccorrere alla patria coi buoni consigli: credevano male accetti essere ai popoli gl'Italiani intemperanti, che avevano prevenuto, o troppo ardentemente, o troppo servilmente secondato i primi moti dei Francesi, e però non doversi a loro abbandonare la somma delle cose. Gravi uomini pensavano, avere ad essere i fondatori di un vivere libero, non cantatori, o ballerini intorno agli alberi della libertà; nè alcun nuovo Stato potersi fondare senza l'autorità degli uomini autorevoli, perchè i nuovi Stati non si possono in altro modo fondare che con la opinione dei popoli, che alla lunga fugge gli esagerati, seguita i savi, Costoro adunque consentivano a farsi vivi in aiuto dello Stato, quantunque sapessero in quali travagli avessero a mettersi.

Questa fu un'epoca seconda nelle rivoluzioni d'Italia; in cui uomini prudenti, per la necessità dei tempi, vennero partecipando delle faccende pubbliche. In questo concorsero e nobili e popolani, e dotti ed indotti, e laici ed ecclesiastici, desiderando tutti di cavare da quelle acque tanto torbide fonti puri e salutari per la patria loro . Fra costoro non tutti pensavano alla medesima maniera; perciocchè alcuni più timidi, o di più corta vista, o forse di più ristretta ambizione, amavano i governi spezzati; altri innalzando l'animo a più alti pensieri, desideravano l'unità d'Italia, perchè credevano che l'Italia spezzata altro non fosse che l'Italia serva. Fra i primi si osservavano i più attempati, fra i secondi i più giovani; i primi moderavano, i secondi incitavano; i primi più manifestamente operavano, i secondi più nascostamente; i primi erano amati ed accarezzati dai Francesi i secondi odiati e perseguitati. Chiamavano questi ultimi, come se fossero gente di molta terribilità, la lega nera; e di questa lega nera avevano i capi dell' esercito più paura che dei Tedeschi, perchè e la potenza di lei di per sè stessi alle menti loro esageravano, ed era loro esagerata dagl' Italiani adulatori e rapportatori, che credevano che il dar sospetto ai Francesi facesse stimare più necessari i servigi loro. Pieni erano gli scritti, piene le parole segrete di questi rapportatori ai generali e commissari della Repubblica, del nome della lega nera ed io ho veduto di molti sonni turbati da questo fantasma. Egli è vero che gli addetti a questa setta tanto odiavano i Francesi quanto i Tedeschi, e bramavano che l'Italia, saombra degli uni e degli altri, alle proprie leggi si reggesse, avvisando che lo sconvolgimento totale prodotto dalla guerra potesse aprir la occasione a quello a che non

BOTTA AL 1814.

2

1796 avrebbe mai potuto condurre lo stato quieto. Sapevano che ne i Francesi nè i Tedeschi amavano l'indipendenza italiana; perciò volevano servirsi dei primi per cacciare I secondi ; poi servirsi della forza dell'Italia unita per cacciare I primi. Ma questo era un ferire a caso, piuttosto che andare ad un disegno certo . perchè , essendo in quei gravissimi accidenti non attiva . ma passiva l'Italia, non era da credersi che vi sorgessero personaggi civili di estrema autorità nè generali di gran nome, ai quali concorressero con opinione ed impeto comune per la desiderata liberazione i popoli. Pure aspettavano confidentemente il benefizio del tempo, e preparavano non con ischiamazzo e con grida, ma con un parlare a tempo, ed anche con un tacere a tempo, i semi alle future cose. Di questi non pochi entrarono nei nuovi magistrati creati dai Francesi, che loro diedero autorità, perchè non li conoscevano; ed essi i comandamenti altieri od avari, o moderavano coi fatti per acquistare favore presso ai popoli , o con parole li magnificavano per acquistar odio ai Francesi. Creata la setta, entravano anche gli addetti nei magistrati instituiti dai Tedeschi, quando questi, riusciti superiori, inondarono il paese, e con le medesime intenzioni ed al medesimo fine indirizzavano lo operazioni loro, cioè a creare autorità a sè stessi ed odio ai Tedeschi . Questa . o vera lega che si fosse , o solamente desiderio universale, si era propagata e radicata in tutti i paesi, ed a lei s'accostarono personaggi a cui non piacevano nè i Francesi, nè la libertà, perchè pareva a tutti un dolce ed onorato vivere l'indipendenza dai forestieri. A questi desideri mancarono piuttosto i principi che i popoli italiani, perchè i principi avevano più paura della libertà che amore dell'independenza; I secondi più amore della independenza che della libertà. Ma ae un principe si fosse abbattuto in Italia, non dico quali li partorivano i romani tempi, ma solamente quali nascevano ai tempi di Lorenzo, di Castruccio e di Giulio della Rovere, avrebbe prodotto, queste opinioni assecondando ed una italiana bandiera al vento innalzando, effetti notabilissimi non che in Italia, in tutta Europa. Ma Sardegna era fissa nel desiderio di acquistarsi una provinciuzza milanese, o francese, o genovese: Genova nel commercio. Venezia nella mollezza: Roma nel sacerdozio; Napoli nel volersi una particella delle Marche ; Firenze In un felice e pacifico stato ; Milano , privo del principe proprio ed in preda ai forestieri, poteva solo seguitare, non cominciare. Così per troppo godere, o per troppo temere, o per istrettezza di mente, o per fiacchezza d'animo, i principi italiani trasandarono le occasioni, ed indirizzarono tutti i pensieri loro al difendersi dai Francesi, non avvertendo che il proporsi per fine di tornare allo stato veccbio, indifferente a molti, odiato da alcuni, non poteva far muovere i popoli con quella efficacia con cui gli avrebbe mossi un disegno nuovo, generoso e grande.

Quanto al reggimento interno di ciascuna parte, o di tutta l'Italia, amano i più fa coloro di cui parliamo, la repubblic, ma la volveno ridurre ai patriziato, istituto con la moderazione della potenza popolare prudentemente ordinata, governo antico e naturale all'Italia; il quale patriziato molto è diverso dalla nobilità feudataria, frutto di tempi barbari; perchè il primi fa i clienti proteti el affecionati, in seconda il la servi el avversi. Può o debbe il patriziato consistere con l'egualità dei diritti civili, mas induce necessariamente inegualità di diritti politici, mentre la nobilità vive con l'inegualità degli uni e degli altri. Nè in quei tempi in cui tunto si gridava sulle prizze la inegualità, al ristavano questi prodetti Italiani ai popolarie serviii.

schiamazzi, perchè da una parte sapevano che negli Stati grandi la democra- 1796 zia pura non può sussistere, se non con soldatesche grosse e con tribunali terribili , atti a contenere i popoli nella quiete ; i quali soldati e tribunali sono peste mortalissima di ogni libertà e di ogni egualità . Seppeselo la Francia , rossa di cittadino sangue; videlo la Guiana , piena dei più virtuosi uomini; pruovaronlo le stanze di San Clodoaldo, fatte testimonio di quanto ardisca e di quanto possa coi soldati un audace e fero conquistatore. Dall'altra parte, non ignoravano che anche nella democrazia la egualità politica è impossibile , perchè coloro che esercitano i magistrati , non sono in termini di equalità con coloro che ne son privi, nè chi comanda con chi obbedisce . Adunque vedevano che una sola differenza poteva essere tra il patriziato misto di democrazia, e la democrazia pura; e quest'era che in quello la inegualità politica è perpetua, in questa temporanea. Credevano governo non solo naturale, ma necessario ed inevitabile nelle umane società essere il patriziato : perchè chi è famoso o per ricchezza , o per dottrina , o per virtù, o per servigi fatti alla patria, avrà sempre clientela, nè tutte insieme le grida democratiche potranio impedire, stantechè cosa naturale ed insita nell'uomo è il corteggiare i potenti ed il rispettare i buoni. Neanco fa effetto lo spegnere con le mannaie e con gli esigli, come suol far la democrazia pura, i buoni ed i potenti cittadini ; perchè nuovi sottentrano, e se non s'appresentano da sè , il popolo se li crea; tanta è la necessità del patriziato . Ora pensavano , dovere i legislatori prudenti usare per ordinar bene una società , questa necessità ; e poichè è il patriziato inevitabile , volevano che per leggi fondamentali si organizzasse, e non che si lasciasse sorgere ed operare a caso; perciocchè, organizzato essendo, contribuisce all'armonia dell'umana società, non organizzato la turba. Buono, anzi necessario consiglio essere opinavano, per bene constituire uno Stato, usare gli elementi insiti nella natura umana, perchè, quantunque sia l'uomo di origine divina, soggiace non pertanto come tutti gli altri animali , a certe leggi naturali ; e siccome nel domare gli animali usa l'uomo questo modo o quest'altro, secondochè la natura di ciascuna spezie di loro il richiede, così per reggere gli uomini debbono i legislatori adoperare quel modo che dalla natura della umana spezie è necessitato. Nè è da temersi che questo procedere conduca al dispotismo, perchè l'uome ha in sè una qualità nobile che gli fa amare le cose generose, ed abborrire le vili e le vituperevoli, nè può volere il proprio danno. Questo ordinare la società seconda la natura è bene altro che ordinarla secondo certi principii astratti e geometrici , e questo è altresi l'errore continuo dei legislatori francesi ai nostri tempi, solleciti sempre dei principii astratti , non degli affetti e passioni naturali . Quali effetti ne siano nati il mondo dolente se lo ha veduto . Adunque gl'Italiani volevano un patriziato per la conservazione della società , una democrazia temperata per la conservazione della equalità , l'uno e l'altra per la conservazione della libertà . A questo salutare consiglio si opponevano le operazioni disordinate delle armi sì francesi che tedesche, l'assurdo capriccio dei Francesi di quei tempi del voler applicar il modo del loro governo a tutti i paesi che conquistavano, la volontà di Buonaparte, nemico della libertà, amico del dispotismo, amatore, anzi ammiratore della nobiltà feudataria, ed odiatore del patriziato paterno; finalmente gl'Italiani servili imitatori delle cose d'oltremonti, ed incapricciti ancora essi dei governi geometrici. Ma gl' Italiani veri speculatori e scrutatori delle umane cose non si sgomentavano, sperando

1796 dal tempo e dalla necessità aiuto agl'intendimenti loro, e poichè pareva che per destino l'autorità regia fosse giunta al suo fine, confidavano che la società si sarebbe fermata al governo patrizio, misto di democrazia, e non scessa al democratico puro.

Questi sentimenti a sicurazione e salute d'Italia principalmente sorgevano nell' Emilia, e più particolarmente in Bologna, ma non potevano impedire che la fazione democratica, pazza e servile imitatrice di quanto si era fatto in Francia. Nè essa operava da se, quantunque ne avesse voglia, ma suscitata a bella posta dagli agenti di Buonaparte e del Direttorio. Il duca di Modena, solo e senza amici, e quel che era peggio, ricco o in voce di essere; si trovava senza difesa esposto ai tentativi di quest'uomini fanatici e sfrenati; nè rimaneva, per la forza delle opinioni e degli esempi che correvano, fedele disposizione nei popoli. Furono le prime mosse date da Reggio , città scontenta , per le emoluzioni con Modena , del governo del duca . La notte del 25 agosto vi si levarono improvvisamente a romore i partigiani della democrazia. Era il presidio debole, i magistrati timidi, l'infezione grande. Laonde, senza resistenza alcuna crescendo il tumulto, in poco d'ora fu piena la città di lumi, di canti repubblicani, di voci festive del popolo. di un gridar continuo di guerra al duca. Piantarono il solito albero, inalberarono le tricolorite insegno. La mattina nissun segno era in piede del ducale governo; Reggio fu, o credessi libero. I soldati del duca, impotenti al resistere, se ne tornarono di queto a Modena. Si accostarono ai primi motori uomini riputati per ricchezze e per dottrina, sì per dar norma a queil'impeto disordinato, e sì per isperare che egli, se non era libertà. noteva coi tempo divenire; l'allegrezza del popolo somma, e così anche sincera. Certamente i Reggiani amavano la buona e vera libertà, solo s'ingannavano credendo che potesse sussistere coi conquistatori. Condotto a fine il moto crearono un reggimento temporaneo con forma repubblicana, moderarono l'autorità del Senato, instituirono magistrati popolari, descrissero cittadini per la milizia. Questi erano i disegni interni. Ma desiderando di rendere partecipi i vicini di quanto avevano fatto, mandavano uomini a posta nel contado, in Lunigiana ed in Garfagnana, acciocchè, parlando e predicando , muovessero a novità . Inviavano Paradisi e Re ad affratellarsi , come dicevano coi Milanesi; fece Milano feste per la conquistata libertà di Reggio. L'importanza era di far muovere Modena. Nè in questo mancarono a se stessi i Reggiani, perchè spacciarono gente attiva a sollevare con segrete insinuazioni e con incentivi palesi quella città. Tanto operarono, che già una banda di novatori , portando con sè non so che albero , il volevano piantaro in piazza; gridavano accorruomo, e libertà. Ma fu presto il governo ad insorgere contro quel moto, e fatta andare innanzi la soldatesca con le armi. risospingeva i libertini, non senza qualche uccisione. Rendè Ercole Rinaldo di Venezia solenni grazie ai Modenesi per la conservata fedeltà. Pagherebbe. aggiunse, del suo gran parte delle contribuzioni, scemerebbe le gravezze dei comuni.

Questo intoppo interruppe i pensieri di Buonaparte. Ma egli, che non voleva che gli ilsosero interrotti, chec con la forza propria quello che le reggiane non avevano potuto. Per la qual cosa mandava fuori un manifesto da 
Mano, pieno di querele contro il duca; non avere pagato si tempi debiti 
le contribuzioni di guerra; starsene tuttavia lontano dagli Stati; lasciare 
interi già aggarvi di guerra ai studdii, qè volevrip priercipir del suo; avere



somministrato denari ai nomici della Repubblica; incitare i sudditi con 17-6 perniziose arti e per mezzo di agenti contro Francia; avere vettovagliato Mantova a pro degli Austriaci. Dichiarava pertanto, non meritare più il duca alcun favore dalla Francia; essere annullati i patti della tregua: l'esercito italico ricoverare sotto l'ombra sua, e ricevere in protezione i popoli di Modena e di Reggio; chiunque offendesse le proprietà ed i diritti dei Modenesi e dei Reggiani, sarebbe riputato nemico di Francia. Buonaparte non era nomo da minacclare con le parole prima che eseguisse coi fatti. E però non ancora comparso il manifesto, già i suoi soldati s'impadronivano del ducato. Duemila entravano in Modena, prendevano la fortezza, sconficcavano le casse, cacciavano i soldati, afferravano le insegne, chiamavano i popoli a libertà. Al tempo medesimo occupavano Sassuolo, Magnano ed altre terre del dominio ducale, facendo variare lo Stato, e ponendo mano in tutto che al pubblico si appartenesse. Pure le allegrezze furono molte : piantossi l'albero, cantossi, ballossi: furonvi conviti, teatri, luminarie. Fatte le allegrezze, si venne alle riforme; annullaronsi i magistrati vecchi, crearonsi i puovi, giurossi alla repubblica di Francia: dello stato politico si aspettavano i comandamenti di Buonaparte .

Trattati gli affari di Modena e di Reggio, l'ordine della storia richiede che torniamo al filo interrotto delle cose di Bologna, che non era vacua nè di sospetti nè di fatiche. Aveva il Senato fatto, per conservarsi lo Stato, quanto pei tempi abbisognava, cattivatosi il generale repubblicano, fatto restituir Castelbologneso, promesso riforme conformi al secolo. Ma l'aristocrozia era odiosa ai più ardenti instigatori , la democrazia trionfava . Perlochè voci subdole si spargevano contro gli aristocrati; gli chiamavano tirannelli; si ergevano gli spiriti allo stato popolare puro : il popolo sempr'era di mezzo e lo dicevano sovrano. Imperversavano gridando, che scacciato quel tiranno del papa, così lo chiamavano, era mestiero scacciare anche quei tiranni dei senatori, e tutto dare in balia del popolo sovrano: il popolo adombrava, perchè non sapeva che cosa tutto questo si volesse significare : i capi repubblicani volevano consuonare con Modena e con Reggio. Vide il Senato il tempo tempestoso, per le condizioni tanto perturbate del paese, e volle rimediarvi con dare speranza di riforme, non accorgendosi che se il resistere alla piena era impossibile, il secondarla era insufficiente. Pubblicava, si creusse una congregazione d'uomini dotti e probi, affinchè proponessero un modello di constituzione consentanea ai tempi, ma conforme a quel modo di reggimento che sussisteva in Bologna prima della signoria doi pontefici . Non parve compito il disegno, perchè quell'antica forma non piaceva, ed i nominati della congregazione si tacciavano d'aristocrazia. La verità era che niuna forma buona, se non la democratica, pareva a coloro che menavano più romore. Compariva intanto il modello della constituziono, tutto democratico e , secondo il solito , levato di peso dalla constituzione francese , ma contenente molte buone parti; si abolisse la tortura, si abbreviassero i processi, si moderassero le pene. Buoni, oltro a ciò, erano gli ordini politici, quanto alla elozione dei rappresentanti nei nazionali comizi.

To narrerò i comizi di Bologna, ancorchò creda che questo accidente felle mie storie non parrà di molta importanza, perchò non ebbe nè fruto nè durata, e ad altro non servì che a contristare gli spirili prudenti nel veder messa a vicina comparazione la semplicità dei conquistati con l'artà dei conquistatori.

Era la chiesa di San Petronio destinata ai comizi: correva il dì 4 decembre; il fine era di arcettare o di riflutare la constituzione. La milizia urbana, in armi ed in arredo, manteneva gli spiriti queti; la secondavano i l'rancesi in armi ed in arredo ancor essi. Eutravano in quel principal tempio e fra spettacolo solenne i rappresentanti eletti dal popolo ad accettare, od a ricusare. Era in tutti spirito raccolto, speranza dell'avvenire, desiderio di bene, riverenza alle cose sante. Chiamaronsi i nomi, verificaronsi le credenziali. Chiuse le porte, si venne alla elezione del presidente. Per voti concordi nominarono Aldini avvocato. Intuonava Aldini l'inno del Santo spirito; echeggiava il tempio. Raccolto il partito, trovossi, avere squittinato quattrocentottantaquattro, quattrocentotrentaquattro pel sì, cinquanta per il no. Bandi il presidente, il popolo bolognese avere accettato la coostituzione, lodassero, ringraziassero il sommo Iddio, Intuonossi l'ambrosiano canto: al tempo stesso udissi un suonar di campane, un dar nei tamburi, una musica guerriera, un cantar repubblicano per tutta Bologna. Godeva il popolo per lo avere a memoria dell'antica libertà, usato in quel giorno la sovranità; la notte fuochi artificiali, luminarie, teatri e quanto si usa fare dai popoli contenti nelle grandi allegrezze.

Nò con minore caldezza procedovano le faccende in Ferrara. Vi si creavano i magistrati popolari, vi si bandiva la repubblica. Mandavano deputati a Buonaparte per ringraziarlo, ai Milanesi per affratellarsi: tutta l' Emilia, commossa, chiamava libertà.

In questo mentre arrivava Buonaparte a Modena. Concorrevano in folia popoli per vederfo, Ferraresi, Biolognesi, massime Reggiani, che in questi muti con maggiore ardenza camminavano. Non si potrebbe con parole merite-volmente descrivere il concorso e la giulilizzione di queste genti cispadane. Seriveva il generalissimo al Direttorio che quello che vedeva con gli occhi suoi, era vero amore di libertà, e che i popoli cispadani erano chiamati a gran destino.

La sua presenza in Modena fruttava altro che parole. Chiamati a sè i primi , fece loro intendere con un'arte esortatoria che era in lui molto efficace . che lo star divisi era servitù , lo essere uniti libertà ; che le mani inermi sono serve d'altrui , le armate padrone : si unisse adunque tutta l' Emilia in una sola repubblica, e si facesse forte sull' armi. Questi consigli trovavano disposizioni conformi in popoli esaltati . Però si adunavano . il di 16 ottobre, in Modena ventiquattro deputati per parte di Bologna, altrettanti per parte di Ferrara, venti per Modena, venti per Reggio. Le parole dette ed i partiti posti e presi in quest'adunanza generale dell'Emilia furono degni di commendazione : furono lontane le esagerazioni , solo si penso d'ordinare uno stato libero. Tacquero eziandio per bene comune le antiche emulazioni fra i diversi-membri della lega. Buonaparte medesimo pareva volesse diventar savio in mezzo a gente savia. Parlava di quiete per tutti , o assenzienti o dissenzienti , abborriva le persecuzioni , detestava i rapitori dei popoli e dei soldati . Decretava il consesso , tutta l'Emilia in una sola repubblica sotto protezione della Francia si unisse; la nobiltà feudataria si abolisse : fossero salve e sicure a tutti i pacifici uomini le proprietà : un magistrato si creasse che avesse carico di levare, ordinare, armare quattromila soldati a difesa comune ; un altro congresso di tutta l'Emilia si tenesse in Reggio il di 27 decembre : questo secondo congresso statuisse la constituzione che avesse a reggere la nuova Repubblica. Questo muoversi

dei Cispadoni all'armi motto piaceva a Buonaparte, perchè serviva d'esem- rrèpio a Milanesi, che la medesima vionatà non dimostravano. In fatti questi siltimi, per non parer da meno, offerirono dodicimila soldati. Cià si dava opera a Milano ad ordinare la legione lombarda, in cui entrarono Italiani di opni provincia, e la legione polacca, in cui si scrissero molti Polacchi, o diserstoro i fuoracosti ; e parte anche uomini raccolti di tutta Cermania . I Reggiani, più inflammatti, non si contentarono nè delle parole nè delle mostre. Dato dentro ad una sequadra di Austriaci uscibi per fazione militare da Mantova, e tagliati fuori dai Francesi, gli facevano prigoni a Montecharugolo, non senza falca e sangue da ambe le parti. Presentarono li in una modenese festa trionfalmente a Buonaparte ; gratissimo dono, perchè ed agguerrivo gli Italiani, e li faceva intingere contro l'imperatoro.

Tutte queste cose affliggevano e spaventavano il pontefice, che si vedeva restar solo esposto alle percosse delle armi repubblicane . Aveva fatto quanto per lui si era potuto per adempire le condizioni, ancorchè gravissime fossero, della tregua. La paco che si trattava a Parigi, non veniva a conclusione. Voleva il Direttorio che il papa recedesse da qualunque lega contro Francia: negasse il passo ai nemici , il desse ai Francesi; serrasse i porti agl' Inglesi : rinunciasse a Ferrara, a Bologna, a Castro, a Benevento, s Ronciglione, a Pontecorvo; proibisse l'evirazione dei fanciulli . Quanto alla religione, il Direttorio richiedeva che il papa rivocasse qualunque scritto od atto emanato dalla Santa Sede rispetto alle faccende ecclesiastiche di Francia dall' 89 in poi. Posto il partito dal pontefice , opinò , con consentimento unanime, il collegio de' cardinali, doversi rifiutaro tutte le pratiche, non potersi accettaro i patti, alla forza si resistesse con la forza. Quando così deliberarono, già sapevano essere in ordine una terza mossa austriaca per l'Italia, e per questa cagione speravano di aver seco congiunte le armi imperali .

Sapeva Pio VI a quale pericolo sottoponesse sè medesimo e tutto lo stato ecclesiastico col rifiutare la pace. Perciò non ometteva alcuno di quezli aiuti che pei tempi confermare lo potessero. Scriveva un breve a tutti i principi cattolici , col quale , gravissimamente favellando, gli esortava a non abbandonare dei sussidii loro la Santa Sede in così imminente pericolo; corressero, ammoniva, in soccorso di quella religione che con tanta pietà professavano, e che era cagione che i sudditi con tanto amore e soggezione a loro obbedissero; sapere il mondo quale strazio avesse fatto, e tuttavia facesse il governo di Francia, di questa santa religione e de' suoi ministri, non solamente in Francia, ma ancora in tutti i paesi che restavano aperti alle armi sue: già minacciarsene una totale sovversione in Italia dalle rive contaminate dell' Adda e del Po; già titubare su quelle dell' Adige, e già innoltrarsi per le Noriche rupi verso il cuore dell'illibata Austria: considerassero che non si può la religione spegnere, che non si spenga o non si turbi immoderatamente lo Stato: avere ciò pruovato in Germania, quando opinioni nuove , secondate da poche armi , vi erano surte ; che sarebbe per accadere presentemente, che nuove e molto più disordinate opinioni, accompagnate da armi tanto formidabili , sorgevano ? Avere il mondo a scerre tra la pietà e l'empietà, tra la civiltà e la barbarie, tra la libertà e la servitù : non essere il santo padre per mancare al debito suo , ma soccorrergli poche armi temporali, nè le spirituali, in tanta diminuzione di fede e di rebgioso costume , avere quella efficacia che una volta avevano ; nel suo

17% ultimo ridotto essere oppugnata la religione: se anche questo si superasse, niuna spranza restare; dovere la unana generazione governata essere dalla cieca forza, dalla disordinata fortuna: sorgessero adunque, esortava, accorressero, provuessero avere cura di quanto ha posto il cielo quaggii di più sociale di più salutevole, di più sacor: ; darebbe egli, tanto vicino al pericolo, l'esempio della costanza, ne potere o il romene di si perniziosa guerra, o l'etta sua oramai cadente, o le instigazioni dei male affecionati tanto operare, ch' egli non sorgesse con animo invitto a difesa di quella religione che scese da Cristo Dio, pel ministero dei santi Apostoli, sino a questi miseri tempi incorretta e pura, doveva parimente ai posteri pionar el directa tramandarsi:

Queste voci mandava ai principi catolici il pontelice ottuagenario, primo sostenitore e con le parole e con l'esempio, dell'autorità della dignità dei principi. Ma le opinioni religiose, massimamente le cattoliche, erano diminutte; in alcuni poi fra i principi il timore superava la religione, in altri, l'interesse politico la corrompeva. Solo dall' imperator Francesco veniva qualche speranza: il quale però si muoveva piuttosto per gl'interessi propri, che per quei dell papa.

Non aveva il re di Napoli intermesso, per mezzo del principe di Belmonte Pignatelli, i suoi negoziati a Parigi, ora con più vivezza procedendo, ora allungando il dichiararsi secondochè gli accidenti d'Italia succedevano o più prosperi o più avversi alle armi francesi. Lo stimolavano dall' un de' lati l' Austria e l'Inghilterra a mantenersi in fede, dall'altro il ritraeva il timore dei Francesi, saliti a tanta potenza. Il Direttorio, che si accorse dell'arte, volle stringere . e fece bene: bensì merita riprensione dello aver tacciato . accennando alla tervigersazione del principe di Belmonte , d'infame nota la fede italica, come la chiamò; perchè noi non vediamo come si possa accusare una nazione dell' infedeltà de' suoi governi , e nemmeno vediamo come le arti usate dal principe napolitano, ora di stringere, ora di allargarsi, possano stimarsi arti fedifraghe, e da chiamarsi con nome odioso; perciocchè di simili arti usano tutti governi in tutti i loro negoziati politici, e la Francia stessa le usò in ogni tempo, e più ancora a quel del Direttorio. L'udire poi accusarsi la fede italica, come infedele, da coloro che a bella posta cercavano lite ai principi italiani per cavarne denaro e per distruggerli, non si potrà certamente senza sdegno da chi, libero da ogni anticipata opinione essendo, è solo amatore del giusto e dell' onesto .

Intanto tra per la mediazione di Spagna e per le nouve che ogni di più si moltiplicavano del venire i Todeschi verso i Italia, fu conculsor ter Francia e Napoli un trattato di pace il di 40 ottobre, molto onorevole, secondo i tempi, al re; percebe he gi si comandava di serara del tutto i porti alle potenze nemiche della Repubblica, ne gli si imponeva l'obbligo di scarcerare i mescolati nongiure. Le principali condizioni furno, che il re insuntassea a qualunque lega coi nemici della Francia: si manteresse puntualmente in neutralità con la potenze beligrerati, vietasse l'entrata-ache iso manne alle esperate di periore della respectati della respecta della resp

Fatto l'accordo, orava pubblicamente il principe di Belmonte in cospetto

del Direttorio con amichevoli parole. Rispondeva il Direttorio con parole 1796 magnifiche di fede, di amicizia, di pace.

magnitune di tede, di amicizia, di pace.

Anche la tregua tra Francia e Parma si convertiva in accordo, per verità
non troppo superbo pel duca, per la protezione in cui l'aveva la Spagna,
sicchè la pace gli recò minor danno che la tregua; accidente insolito, perchè

le poci del Direttorio erano per l'ordinario peggiori delle tregue.

Udissi a questi giorni la morte di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, principe che avrebbe avuto in sè tutte le parti che in un reggitore di popoli si possano desiderare, se non fosse stata quella smania di guerra che notte e di il tormentava. Quindi consumò l'erario per mantenere i soldati, ed i soldati consumarono il paese : lo soggettarono anche alla forza , che sarebbe stata intollerabile, se la natura buona del principe e le vecchie abitudini di governo regolato non l'avessero temperata. Quand' io considero il destino degli nomini, non posso non maravigliarmi, come spesso eglino s'ingannino in quello che debbe renderli o chiari od oscuri nella posterità; perchè il re Vittorio Amedeo, che sempre anclava a voler fare commendabile il suo nome per le armi, il fece per questa parte poco degna di lode; anzi la guerra il fece andare in precipizio, mentre restano e sempre resteranno le memorie delle onorate cose fatte da lui in pace e nel riposo de' suoi popoli. Insomma Vittorio Amedeo, lasciò morendo un regno servo, che aveva ricevuto intiero, un erario povero, che aveva ereditato ricchissimo, un esercito vinto, che gli era stato tramandato vittorioso. Così le sue virtù che furono molte e grandi, contaminate dal vizio della guerra, non partorirono pe' suoi sudditi tutto quel beneficio che promettevano.

Successe nel regno a Vittorio Amedeo III Carlo Emmanuele quarto di questo nome, principe ammaestrato in molte belle discipline, ornato di tutte le virtù che in un uomo capir possono, e devotissimo alla religione. Ma con l'animo santo aveva il corpo infermo ; perciocchè pativa straordinariamente di nervi, e questo male, al quale non vi era rimedio, gli rappresentava spesso di strane fantasie, che il facevano parer assai diverso da quello ch'egli era veramente. Per tal modo Carlo Emmanuele IV comincio a regnare in un regno desolato, fu afflitto continuamente da ombre e da ubbie singolari, e cessò di regnare più miserabilmente ancora che non aveva incominciato. Essendo gli Stati del re frapposti tra Francia ed Italia. e provveduti tuttavia di buone armi, sebbene infelicemente usate, molto importava alla prima di averlo per amico : perciò il Direttorio niuna cosa lasciava intentata per congiungerselo in amicizia stabile per un trattato di alleanza. Si aggiungeva la tenerezza di Buonaparte pel re, e massimamente per nobili , perchè a lui parevano buoni stromenti del governare assoluto . Primario intendimento fu sempre di Buonaparte di trasportare il dominio dol re dal Piemonte nello Stato di Milano e d'incorporare alla Francia il Piemonte e l'isola di Sardegna. Questo pensiero stesso el si volgeva per la mente, quando più con le instigazioni tentava di accalorare lo spirito repubblicano in Milano. Ma non andava a grado del Direttorio, o fosse che non avesse ancor deposto il pensiero di restituire, se bisognasse, il Milanese all'imperatore, o fosse che per non so quale ambizione di repubblica credesse che con tante vittorie potesse alzar l'animo a maggiori cose, con fundare una nuova repubblica negli Stati dell'imperatore in Lombardia . Amava meglio compensare il re a spese della repubblica di Genova. Ambidue cercavano con queste speranze di adescar tanto Carlo Emmanuele

17-se che i venisse a concludere con la Repubblica la confederazione. E. seconne queste pratiche non si potervano tenere tanto segrete, che le altre potenze non le subodorassero, confidavano che l'imperatore, intimorito, si sarebbe più facilmente inciinato a fare la volontà della Repubblica. Ma il re non volle a questo tempo consentire al trattato, perché gli pareva che, se congiunto fosse in lega didensiva e offensiva con Francia, sarebble stato costretto a volgere le sue armi contro il papa, al quale sapeva che i repubblicami macchinavano allora di far guerra. Non gli poteva sofferir l'animo di offendere il capo della Chiesa che non gli aveva fatto alcuna ingiuria. Per questa cagione non orbo per allora efficia ti trattato.

In questo mentre Carlo Emmanuele aveva chiamato ai consuli dello Stato, invece del conte d'Hauteville, stimato troppo aderente all' Austria, il cavaliere San Damiano di Priocca . Inoltre avendo il Direttorio ripudiato il conte di Revel, come fuoruscito francese, dall'ambasceria di Parigi, il re gli aveva surrogato il conte Balbo, uomo di alto legnaggio, di molte lettere . e di non poca dottrina. Del rimanente, quanto al politico, era il conte piuttosto amatore di mettere l'Italia in Piemonte che il Piemonte in Italia , ed aveva ottimamente conosciuto di che qualità fosse la libertà di quei tempi . Arrivato come ambasciatore di Sardegna a Parigi, gli furono date gratissime parole: ed egli, siccome quegli ch'era accorto e buon conoscitore degli nomini, si mise tosto in sul negoziare, non disperando di trovar modo di far servigi importanti al re fra quei repubblicani amatori di denaro e di nomi illustri. Intromesso al cospetto del Direttorio, disse, non essere mai stato il re suo signore nemico a Francia nè al governo di lei ; tempi fatali avergli posto in mano le armi; del corso di quella infelice guerra , ma fatta con coraggio e con lealtà, non avere mai cessato di desiderare la pace : essersi, come prima il momento comodo fu giunto, affidato in loro senza riserva alcuna, senz'altra sicurtà che la sincerità sua propria e la loro : d'allora in poi avere il Direttorio rettamente giudicato e dell'animo e dell'opere sue : consigliarlo il rispetto dell'interesse suo, che era quello stesso del suo popolo, che restasse affezionato alla Francia; naturale adunque essere, soggiungeva, l'amicizia dei due Stati; avere lui carico di nudrirla, e perchè pessuna cattiva impressione restasse, avere carico di disdire i fatti accaduti in Piemonte contro l'ultimo ambasciatore di Francia, presentare le sue credenziali; vedrebbero per loro quanta fede avesso il re posta in lui; stimerebbe montarla, se quella del Direttorio meritasse,

Rispote magnificamente il l'residente, la moderazione del principe di Permonte (quest' era la quilat di Carlo Emmanuele prima della sua assunzione) avere preparata la strada alla stima del popolo fruncese verso il reaccrescersi la contenizza del Directorio alle nuone protestazioni: renderebbe di governo di Francia amicizia per amicizia: desiderare che l'essempio di un re amatore della pare piegasse tutti i menti della repubblica ad accestaria: rallegrarsi il popolo francese per le vittorie acquistate ad assicurazione della sua libertà, nu vie più essere per rallegrarsi, quando tutte le nazioni vi esserni in amicizia con lui: non conoscere la Repubblica l'astuzia politica: suddistarsi il Direttorio ul vedere che il re l'avese eletto a nutritore di concordia; a sparare si si sorzerebbe in adempir beno il quieto mandato.

Fali furono i vicendevoli parlari tra Francia e Sardegna. Quantunque il re non potesse amare un governo che l'opprimeva, la sua amicizia politica

vera di lui era nondimeno sincera, e non si può dubiatre che suo proponi-1.58
mento fosse di seguitra la Fraucia piuttosto che l'Austria, perchè credeva
che ciò importasse alla salute ed agli nicressi del suo reame. Dall'altro
lato il Direttorio mostrava il vio agli binno il re per aver seco congiunte le
sue armi, sebbene avesse disegni di distruzione del governo regio in
Piemonte.

Ma quel che faceva ricercare il re della sua amicizia in questa momento ragionava il pericolo della repubblica di Genova: il Direttoria stanto edisva cargionava il pericolo della repubblica di Genova: il Direttoria stanto edisva Sardegna, la protezione del generale vittorioso, corresu pericolo che di tanto si scemasse il suo Stato, di quanto si vedeva accrescere quello del suo vicino. Vennesi in sui cavvili es sulle superbe parde. Riconinicarionsi le querche pel fatto della Modesta, già composto tante volte. Escritava Fasponti Bunosparfe a venire armato a Genova per cacciare dal magistrati gli avversi a Francia, a bandiril, e cambiare le forme delle deliberazioni del governo.

Mandava la signoria all'allagiamento di Buonaparto Francesco Cattanco, uno dei più gravie e più reputati cittadini della Repubblica, affinich si ingegnasse di mitigare quella superbia: ma si tirava più su con le richieste: serrassero, imporeta, tutti i potti agl' Inglesi: serinila Franceis si Golfo 
lalla Prancia venti milioni pupasse a compenso dei danni inferii dagl' Inglesi 
e dagli Austriaci sui mari: per impedire l'entrata agl' Inglesi nel porto di 
Genova un presitoi francese la Lauterra munisse; gi absitatri della Potcevera si disarmassero. Il Senato, siccome quello a cui le condizioni parevano 
nuoltoriabili, mandava con autorità di niviatoi staverdoniaro la Praji Vincenzo.

Spinoda, patrizio, veduto volentieri dagli agenti francesi. Si faceva lo 
Soninda avanti porte con le parole parte con butti più efficia della prafe.

Intanto il di 41 settembre, venivano gl'Inglesi ad un fatto che fece precipitar Genova alla parte francese. Stavano i repubblicani sbarcando da una nave loro, surta sulla spiaggia di San Pier d'Arena, armi ed arnesi ad uso dei loro soldati. Ebbe Nelson, vice-ammiraglio d'Inghilterra, che voleva comundare con insolente arbitrio sui mari, come Buonaparte voleva comandare col medesimo arbitrio su terra , avviso del fatto; perciò uscito incontanente dal porto di Genova con una grossa nave e con una fregata, ed allargatosi un poco e messi in mare i palischermi, pieni di gente armata, si fece sopra alla nave francese, e violentemente la rapi. In caso tanto improvviso, che i marinari della Repubblica appena trovarono scampo a terra, nè la batteria francese piantata sul lido a tutela della nave, nè le artiglierie della Lanterna furono a tempo a rompere il disegno agl' inglesi . Fu certamente questa una grave prepotenza; pure la batteria piantata dai Francesi sulla terra neutrale, dava qualche motivo a Nelson da fare quello che fece. Ma fu inescuabile il capitano d'Inghilterra di essere uscito a questa fazione da quell' ospitale ricovero di Genova. Faipoult, usando l'occasione ed acceso in gravissima indegnazione, domandava che Genova intercludesse i porti agli Inglesi, e desse in compenso della nave rapita, in mano di Francia tutte le navi loro surte ne suoi porti: quando no, sarebbe tenuta del fatto verso la Repubblica .

Le insolenze d'Inglillerra e le minacce di Francia fecero facilmente andar innanzi la mutazione delle deliberazioni di Genova. Per la qual cosa,

275 tacendo, o poco contrastando nelle consulte coloro che inclinavano alla parte inglese, sorse più potente la parte francese. Però fu risoluto nel Consuglio grande, ed appruovato nel piccolo, che si chiudessero tutti i porti si bastimenti inglesi si da guerra che da commercio: si ritenessero quelli che nei porti stanziassero.

Il serenissimo governo datosi tutto alla parte del nome francese, pubblicava, per giastificare la sua deliberazione, un manifestò in cui raccontate tutte le ingiurie ricevute da poi che aveva incominciato la guerra, dagl' Inglesi, concludeva, che, poichè la luoga pazienza ed i frequenti ricorsi erano Endarno, nè alcuna speranza si aveva che gl' Inglesi fossero per venire a termini più temperati, si era risoluto ad escludere insino a nuova deliberazione dia porti genovesi le navi britanniche, la presenza delle quali, sotto colore di non adempita neutralità per gli altrui fatti violenti, aveva dato occasione a tanti incommodie di a tanti pericoli:

Intanto si stipulava, il dì 9 ottobre, a Parigi, tra il Direttorio ed il plenipotenziario Spinola, una convenzione, con la quale si fermaroco le condizioni a norma delle quali i due Stati dovevano vivere fra di loro. L'accettarono i Genovesi, sperando che con lei sarebbe confermato lo Stato. L'accettarono il Direttorio e Buonaparte, perchè procurava loro denaro. Fu convenuto fra i due Stati, che il decreto del governo di Genova, per cui si serravano i porti agl' Inglesi, avesse la sua esecuzione fino alla pace : proibisse Genova il soccorrere di viveri e di munizioni gl' Inglesi: presidiasse sufficientemente i porti; se non potesse, la Francia la servirebbe di presidii; se la Gran Brettagna intimasse guerra a Genova, la difenderebbe la Francia; annullasse Genova i processi fatti ai sudditi per opinioni, discorsi o scritti politici : i nobili processati nel grande e nel piccolo Consiglio si reintegrassero; la Francia promettesse di conservaro intero il territorio della Repubblica; di agevolare la pace con le potenze barbaresche; di far libere e franche le terre vincolate per diritto di feudo all'impeto germanico. I Genovesi accettassero la mediazione della Francia per comporre le loro differenze colla Sardegna; pagassero alla Francia, per prezzo dell'amicizia e della conservazione dei territorii, due milioni di franchi, e le facessero un presto di due altri milioni . Furono i due milioni di taglia estratti dal banco di San Giorgio, i due del presto, pagati dai più ricchi.

Genova, debole e lacerata da due nemici potenti, su obbligata a comporsi con uoo di loro; il che non fu la sua salute. Venezia, lacerata ancor essa da due nemici potentissimi, ma più forte, più padrona di sè medesima, più vicina all' Austria che alla Francia, più tenace nella neutralità, non volle comporsi, nè ciò fu la sua salvezza, perchè si aveva a fare con uomini tali che il comporsi ed il non comporsi con loro erano ugualoreote di rovina Ma prima di raccontare le veneziane disgrazie, sarà conveniente che da noi si narrino i maneggi politici che allora giravano per l'Italia. Le vittorie di Buonaparte avevano dato speranza al Direttorio che l' imperatore d' Alemagna avrebbe concetto peosieri di pace, e che gli manderebbe ad effetto, solo che gli si proponessero condizioni, se non onorevoli almeno non disonorevoli; conciossiachè principal mira del governo di Francia, alla quale tutte le altre erano subordinate, fosse sempre la pace coll'imperatore, noo solamente per la sua potenza, ma ancora per la dignità della casa e del grado. Parevagli che ove Francesco avesse accettato le condizioni, la Repubblica, riconosciuta da un tanto principe, sarebbesi bene radicata, e, per cosi dire, naturale in

Europa . Solo l'Inghilterra sarebbe rimasta nemica; ma non avendo più spe-[1795 ranza di muovere l' Europa contro la Francia, si conghietturava che anch'essa sarebbe sforzata al venirne agli accordi. Chiaro appariva che dalle condizioni dell' Italia , essendo già i Paesi Bassi austriaci posti in possessione della Francia . pendeva principalmente la pace con l'Imperatore. A questo principal fine dirizzando i suoi pensieri il Direttorio, aveva mandato in Italia il generale Clarke, personaggio molto dipendente da Carnot, col mandato di veder vicine le cose, e di fare convenienti proposte d'accordo all'Austria. Era Clarke uomo molto atto a questo negozio, non solo per la sua destrezza, ma ancora perchè detestava, e sapevasi, le esagorazioni dei tempi. Inoltre egli pare cho il Direttorio, od almeno qualche membro di lui avessero concepito sospetto di pensieri ambiziosi in Buonaparte, e però si erano risoluti a mandare in Italia un uomo, quale loro sembrava Clarke, molto fidato, affinchè investigasse ed accuratamente rapportasse gli andari del generale italico. Del che o accortosi , o sospettando Buonaparte , quando se lo vide comparire innanzi, siccome quegli che non amava gl'imperi dimezzati, gli disse a viso scoperto. che se veniva per accordarsi con lui il vedrebbe volentieri , e l'accetterebbe ; quando no , se ne poteva tornare . Quest' insolenza o non seppe il Direttorio, o saputa per lo meno male, la passò Clarke, che uomo accorto era, avvisò facilmente dove era e dove aveva a rimanere la potenza; si piegava perciò facilmente e da inviato del governo divenne fidato di Buonaparte. Da quel punto nacque fra ambidue quella benevolenza e quella intrinsichezza, che si mantennero in tanti e sì diversi tempi, ed in tante rivoluzioni d' uomini e di cose .

Na venendo al mandiato político di Clarke, quantunque ei dovesse principolimente indirizzaris al l'imperatore, fece opera per viaggio di racconciare le faccende colla Sardegna. Offeriva in nome della Repubblica di dare al re Genova co suoi territorii, con puto che egli cedeses alla Francia il risola di Sardegna, e si unisse in lega con la Repubblica, obbligandosi a congiungere all'esercito italico un numero determinato di soldati. Disordinò nache questo pensiero il rifuto di Carlo Emmanuele del voler entrare in questa lega; re perchè, come gli rapportamon, detestava grandemente di volter le sue armi contro il papa. Allora fa fatto il trattato con Genova, col quale il Direttorio, non potendo più fara leos del ere, la fece cosa sua.

A questo succedeva nei consigii dei reggiuri della Francia un altro disegno per opera principliamente di Buonparte, e questo era, persistendo sempre nella volontà di conservari la possessione dei Parsi Bassi, di dare per compeno all'imperatore la Baviera, e tatti, od alcani territorii della terra ferma veneta; e già i capi della Repubblica facevano pubblicare nei toro giornali di Parsij, che Veresia era usurpatrice di parecchi territorii imperali: intendevano principalmente dell' Istria e della Dalmazia. Così abbisognava, per soddisfare nall'ambisione del Directorio, e perchò la Francia fosse accomodata dei Parsi Bassi, che ed il duca di Baviera ed i Veneziani fossero spodestati dei loro dominii.

A queste propositioni as ne stava dubbions l'Austria, non che non avesse voglin di avere quello d'altrui, ma perchà, perendole il asso strano, il decoro la riteneva, e non aveva ancora perdulo la speriatza di ricaperare per forza d'armi gli Statt d'Italia; perciacche questi negositai correvano prima delle ultime rotte di Wurmser. Oltre a cò, e quest'era il principale motivo che la faceva stare sospesa, soperace la Pravassi non avvebe sopportuto che la faceva stare sospesa, soperace la Pravassi non avvebe sopportuto.

1706 quictamente ch'ello riunisse alle sue antiche possessioni in Germania la Baviera tanto opportuna a' suoi disegni, e tanto aumentatrice della sua potenza Pinalmente l'accettate la Baviera e gli Stati veneti in una condizione di regione della consistenza della sua potenza prasse e probabili mutazioni, parreva all'Austria cosa troppo responsa propo lo tanta dal consusto suo andare cauto a prudente. Tutte queste considerazioni operanno tanto nei Consigli austriael, che non potà avere effetto la dazione della Baviera. Alexa quello che faceva la sultu della Baviera, faceva la rivolina di Venezia; percibè Clerke e Buonaparta, non ostante le vittorie avute contro Wurmser, insistevano masgiormente presso all'Austria per darle in mauno i territorii veneti in compenso della Lombardia e dei Paesi Bassi.

Conosceva il Direttorio la renitenza dell' Austria. Perciò aveva mosso. per vincerla, altre pratiche lontane, per le quali sperava di operare che if timore superasse a Vienna il pudore. Dipendeva intieramente la Spagna, pci consigli e per l'autorità del principe della Pace, dalla Francia. Dipendeva anche da lei per la necessità delle cose la Porta Ottomana. Venne adunque il Direttorio in pensiero, condotto da quel suo fine principalissimo di aver amicizia con l'imperatore, di fare proposizioni di lega difensiva tra la Spagna. la Porta Ottomana , la Francia e la repubblica di Venezia contro l'Austria : presumeva il Direttorio, oltre il timore da darsi all'imperatore, che Venezia, stante la costanza del Senato a volersene star neutrale, avrebbe ricusato d'entrar uella lega, e però che se gli sarebbe porta più colorita cagione di dar la Repubblica in mano altrui; che se pel contrario Venezia, il che non era verisimile, si fosse mostrata inclinata a collegarsi, avrebbe avuto l'Austria giustificato motivo di accettare quello che le si offeriva. Il Reis effendi, favellando a Costantinopoli col dragomanno di Venezia, si era lasciato intendere che in quel totale sovvertimento d' Europa il Senato Veneziano non poteva o non doveva più starsene isolato e da sè, ma sì consentire a quelle congiunzioni che per la sicurtà de suoi Stati fossero necessarie, e che nissuna congiunzione migliore poteva essere che un'alleanza con la Porta, la Francia e la Spagna, Poco dopo Verninac, ministro di Francia a Costantinopoli, avuto un segreto colloquio con Ferigo Foscari, bailo della Repubblica, gli aveva significato le medesime cose, protestando dell'amicizia della sua Repubblica verso quella di Venezia, e non solamente promettendo sicurtà per tutto il territorio veneto ma ancora dando speranza di considerabile ingrandimento. Infine, in qualità di persona pubblica procedendo, l'ambasciatore dava al bailo uno scritto, acciocche lo tramandasse al Senato, in cui veniva ragionando che la Repubblica francese, oltremodo tenera della quiete generale e della preservazione degli Stati contro i disegni di alcune corti ambizioso, si era risoluta a non istarsene da sè in mezzo all' Europa commossa; che a questo fine desiderava congiungere a quella d'altri tutta la forza sua; che confidava che i governi interessati sarebbero disposti a secondarla; che sperava che specialmente il Senato veneziano si mostrerebbe pronto a concorrere a questo fine ; che perciò proponeva al Senato , per mezzo del bailo e per comandamento espresso del Direttorio, un' alleanza fra le due repubbliche. Quindi, più apertamente spiezandosi, dimostrava, uno e medesimo essere un nemico a Francia ed a Venezia; quest' esser l' Austria, perpetuamente cupida delle provincie della terra ferma veneziana e del dominio dell' Adriatico; ad essa accostarsi la Russia, sua alleata,

ambziossis sua dell'impero d'Oriente, impero che gài tentava con le armi, twoche gài macchinavano nel cuoi prio ri Greci: d'arebe v loeluteri la Russia
Veneza in preda all'Austria, perchè l'Austria le desse in preda la Grecia
e l'impero dei Turchi. Allora qual sicurezza, qualea spernara resterebbe al
Senato di conservar Zante, Cefalonia e Corfu con l'altre isole del mare
lonoi? Penissassi l'Senato, e nella pruedenza sua diciberasse, es in casi tanto
externi, non più nacvosti ma aperti, mo più lontani ma vicini, altro mezzo
rimanesa di accompte, che quello della lega et il Direttorio vervira proporimanesa di sonomi, che quello della lega et il Direttorio vervira proporispondeva pei generali, offerendosi solumente di trasmettere lo scritto di
Verninca al Senato.

Le medesime mosse diedero a Madrid il principe della Pace ai nobili Bartolo Gradenigo e Almerò Pisani , a Parigi il ministro degli affari esteri La cro'x al nobile Alvise Querini , finalmente a Brescia Buonaparte al provveditor generale Francesco Battaglia. Quest'era un concerto per maggiormente muovere la Repubblica . Ma il Senato , non avendo ancora deliberato, perchè i Savii non si avevano partecipato un affare di tanta importanza, il 27 settembre, quando appunto più vive bollivano le pratiche fra Clarke e gli agenti dell' Austria, e che più istanti erano le esibizioni e le esortazioni del primo ai secondi; affinchè consentissero, in premio della pace, a pigliarsi le provincie venete, si appresentava in Venezia al serenissimo principe con un memoriale il ministro di Francia Lallenrand, col quale, annunziando che la repubblica francese, desiderosa di stringersi vieniu in amicizia con l'antica sua amica la repubblica ili Venezia le proponeva di nuovo per mezzo suo quello che già le era stato proposto e da lui medesimo e da altri ministri di Francia, cioè un' alleanza a difesa ed assigurazione de' suoi Stati; conoscere Venezia, ragionava Lallemand, la condizione sua rispetto alla casa d'Austria, sempre cupida dei veneziani dominii; sapere, esserle stati conservati per l'amicizia di Francia : non isfuggirle l'ambizione della Russia a danno dei Turchi, la quale se venisse a soddisfarsi, tutte le isole venete sarebbero preda del vincitore: l'avida Inghilterra, certo molto imprudentemente, voler dividere le spoglie d'Oriente con porsi nel Mediterraneo a rovina totale del commercio e della navigazione dei Veneziani; non esser mai per perdonare queste tre potenze al Senato il non aver voluto entrare nella lega contro la Francia; già l' Austria apparecchiare la vendetta, già volersi risarcire con veneziana preda dei danni ricevuti dalla Francia : più onesto che considerato consiglio del Senato essere quello di voler seguitare le antiche consuctudini in tempi tanto rotti ; più non esservi nei negoziati politici la probità : saperlo la Polonia, divenuta preda degli amici suoi ; avere potuto Venezia conservarsi intera, quando era in piè la condizione liberata d'Europa; ma fatto lo sbilancio, non potere più sussistere senza appoggio: offerire il Direttorio l'alleanza del popolo francese: essere questo popolo, fatto potentissimo per le sue vittorie, la grado di dare al mondo, e per quieto sua , quell' assetto che gli piacerebbe; stipulerebbe patti proficui e nobili per una nazione alleata; obbligherebbe tutte le sue forze a difenderla, se i suoi vicini s'attentassero di molostarla ; se mandasse il Senato un negoziatore a Parigi, si concluderebbe un trattato ad unione doi due popoli, fondato sulla sincerità e sulla buona fede, sole basi della politica francese; già prepararsi la pace del continente, già esser, vicine a definirsi le sorti d' Italia; ogni cosa dovere sperar Venezia congiunta in alleanza con Francia.

In tale modo instava con molta pressa Lallemand in cospetto del servenissimo principe. Aggiunego spocia, per april "adito alle future cose, che se Venezia, per raspetto verso i suoi nemici naturali, che macchanavano la sua ruina, trasandasse la occasione che le si ofieriva di liberarsi per sempre dall' ambizione dell' Austria, non eviterebbe altuno di quei periodi che le sovorsatavano, e non avrebbe più razione alcuna di richiedre di assistenza una potenza ch'ella avrebbe trascursto, e che sola la poteva guarentire: dure parole, continuava a dire Lallemand, essere queste sa profierisi, ma non sapere la lealtà francese risparmiar parole, quando si trattava di avvertire e di salvara un amico.

I motivi di Lallemand aiutava presso al senato il provveditore Francesco Battaglia, il quale, non so se per amor di bene o per amor di male, si era discostato, accettando le nuove, dalle antiche consuetudini del governo veneziano. Inoltre, conversando egli spesso in Brescia col generalissimo, parte tratto dal nome tanto glorioso del giovane guerriero, parte svolto e raggirato dalla loquela di lui, che per verità era molto persuasiva, si era lasciato condurre a prestar fede alle sue parole melliflue e magnifiche, ed a credere esser falso quello ch' ei vedeva con gli occbi suoi propri, e vero quello che non vedeva. Mundava continuamente Battaglia a Venezia, ed istantissimamente pregava, si risolvesse il senato ad accettare la lega; con vivissimi colori rappresentava l'energia , la virtù , il valore e le vittorie dei Francesi , trionfatori di tutta Europa; che già l' Europa, vinta dalle armi, convinta dalle ragioni e dal merito di quei nuovi repubblicani, non aveva più altro rimedio, che il volere quello che essi volevano; che i Turchi ed i Veneziani dovevano usare quell'occasiono propizia di scuotersi dalla lunga inerzia che gli aveva occupati e che gli avrebbe resi certa preda di grandi potenze, che a ciò anelavano; che se, mostrandosi ingrati a tanta lealtà, a tanta beneficenza dell'antica Francia, non avessero afferrato il crine della favorevole fortuna, bene poteva accadere che ella, ai proprii interessi provvedendo e mossa a sdegno dal rifiuto, ritirasse da loro la mano sua protettrice e divenissero i Veneziani prezzo di riconciliazione tra nemici potentissimi, dei quali uno voleva essere conosciuto qual era , l'altro preservare i proprii stati da una rovina minacciata: ricordassesi il Senato, ed avvertisse che se le coscenze morali sono mosse dal buono, le politiche sono dall'utile, e che l'innocenza non è stata mai scudo contro la forza.

Grave al certo deliberazione era questa, e che importava alla somma tuta della Repubblica; perchè so da una parte si vedera che il collegarsi con la Francia in mezza a tanta vertigine di cose avvebbe necessariamente conduto Venezia per sentieri insolit, no mma biatuti da lei e pieni di un dubbioso avvenire, dall'altra il no collegarsi poteva portar con sè un animediata pernice; ed in questo non si era infinio il ministro di Francia, avendo accennato a quale pericolo si esporrebbe Venezia, se a starse-ne scollegata da sè continuasse. Questo materia lu maturalamente esaminata in una consulta di tutti i Savii di collegio, e sebbeno la sectiona valevola di fare a Venezia quello che fu fatto, come se uno stato independente base obbligato, sotto pena di cocidio, di opinare come uno Stato forestiero vorrebbe che opinasse, noi non dubtismo di affermarch cel falla fu giusta, onorevole e conveniente ai tempi. Era a considerarsi, e considerano i Savii, da obi e contro chi ed in quali circossianze fasso proposta

l'alleanza. La proponeva il Direttorio, al quale più importava la pace con 1796 l'Austria, che l'esistenza di Venezia; che aveva, non era gran tempo, sollecitato il Turco a muoversi contro di lei; il cui disegno era chiaramente d' intimorir piuttosto l' Austria che di preservar Venezia; che al tempo medesimo proponeva di dar gli Stati della Repubblica all'Austria medesima; che per mezzo il Clarke aveva testè suggerito al marchese Gherardini, ministro d'Austria a Torino di far occupare dagli Austriaci la Dalmazia; che offeriva, per prezzo di alleanza, Genova alla Sardegna; che aveva imputato a delitto alla Repubblica l'avere dato un pietoso ricovero ne suoi Stati ad un principe perseguitato dalla fortuna; che già prima che le armi francesi romoreggiassero sul confini veneziani aveva concetto il pensiero di cavare. prevalendosi di quel lontano terrore, milioni di denaro dalla Repubblica; che questo era quel Direttorio stesso, che anche prima che l'esercito suo entrasse in Italia, voleva far espilare la casa di Loreto; cho pagava, con occupazioni violente e con progetti di tor lo Stato , l'amicizia di Ferdinando di Toscana; che si corrucciava se le monarchie non seguitavano le massime delle republiche, e se le republiche non seguitavano le massime della democrazia. Considerarono anche i Savii che queste medesime mosse erano date da Buonaparte, cioè dal rompitore delle promesse di Brescia. dal conculcatore degli Stati veneziani , dall'insidiatore della disarmata Peschiera, dal minacciatore della pietosa Verona, dallo spogliatore dei Monti di Pietà in Milano, di Piacenza e di Bologna. Quale fede porre, quale speranza avere nelle promesse e nelle protestazioni di costoro? Volere al certo render Venezia colpevole verso l'imperatore per darla in preda all'imperatore; volere al certo distruggere quell'innocenza che era il principal fondamento della sua salvazione.

Oltre a tutto questo maturatamente avvertirono i Savii, che l'Austria, innanzi che i repubblicani pervenissero negli Stati veneziani, non aveva mai offeso la Repubblica; che dalla lega di Cambray in poi questa potenza non aveva mai manifestato pensieri ambiziosi contro di lei : che sempre aveva portato rispetto a' suoi territorii : che sempre le era stata aiutatrice fedele contro le armi dei Turchi; che sempre si era opposta a progetti messi avanti da altri, e principalmente dalla Francia, di smcmbramento e di occupazione degli Stati veneti; che segnatamente l'imperatrice Maria Teresa aveva sdegnosamente rifiutato tale proposta fattale dalla Francia per prezzo della pace generale del quarantasette : che l'imperatore Francesco medesimo non aveva pure testè voluto udire le offerte fatte della occupazione della Dalmazia veneta dal negoziatore Clarke al ministro d'Austria in Torino, e che certamente qualunque fosse stata l'antica fede dell'Austria e della Francia verso la Repubblica d'infinito spazio ai tempi presenti migliore era stata quella della prima che quella della seconda. Concludevano da tutto questo che se la fortuna francese preponderante non permetteva che si pendesse di più verso l'Austria , la maggior fede dell'[Austria non permetteva che si pendesse di più verso la Francia. Pensarono finalmente che se era destinato dai cieli che la Repubblica perisse, doveva ella perire piuttosto innocente che rca, piuttosto per violenza altrui che per colpa propria, piuttosto con compassione che con biasimo del mondo, e senza che ne losse diminuita la maestà del suo nome.

Tutte queste considerazioni appartenevano all'incorrotta fama; altre appartenevano alla sicurezza. Era la Repubblica disarmata, ne così presto si BOTTA AL 1814;

1796 sarebbero potute apprestare le armi necessarie all'importanza di una tanta guerra; perciocche non era da dubitare che la conglunzione a difensione con Francia non fosse atimata congiunzione ad offensione dell' Austria. Dal che conseguitava che poco momento poteva arrecare la Repubblica con la sua alleanza, e l'effetto inevitabile ne sarebbe atato che le provincie venete, poste ai confini austriaci ed ancora immuni dalle armi, sarebbero state incontanente occupate in forma di guerra dagl'imperiali, per modo che tutti i territorii veneti, nissuno eccettuato, sarebbero divenuti o campo di feroci battaglie, o stanza di amici intemperanti, o bersaglio di nemici irritati. Nè era da passarsi senza essere avvertito, il pensiero che il farsi alleata del Direttorio impertava alla Repubblica il farsi serva di lui, ed il dover consentire a quanto egli volesse, dar l'ingresso alle genti di Francia in Venezia per la spedizione tanto desiderata di Trieste, dar loro accesso e copia dell'arsenale sotto colore di voler armar navi contro l'Inghilterra; e tutto questo apparato nuovo e grosso di armate dover essere a carico della già consunta Repubblica; nè si potevano sperare afuti di denaro da Francia, perchè gli alleati grossi sogliono prendere, non dar danaro si piccoli, e fra gli alleati grossi il Direttorio era quello che ne prendeva più e ne dava meno . Poi di somma importanza era che la lega con la Francia, avrebbe prodotto la guerra con l'Inghilterra; il quaie accidente di quanto danno fosse per riuscire ai Veneziani pei traffichi di mare, nissuno è che non veda; l'isole loniche atesse avrebbero portato gravissimo pericolo; che se per renderle sicure contro i moti dell'Inghilterra, vi si fossero introdotti presidii francesi si poteva bene sapere quando vi sarebbero entrati, ma non quando ne sarebbero usciti. Quest' era la guerra di mare: ma quella di terra, avrebbero dovuto faria i Veneziani con quei medesimi modi coi quali la facevano i repubblicani di Francia, che è quanto a dire con incitare i sudditi austriaci alia ribellione; ed i territorii, che per premio si promettevano a Venezia, sarebbero stati il frutto d'instigazioni abbominevoli. Il che quanto fosse lontano dalla fede, dalla dignità e dalla consurtudine della veneziana repubblica, e quanto potesse macularle, facile è il vedere. Ma in tutto questo negozio, certamente tanto importante quanto geloso, un motivo era più potente di tutti, perchè la Repubblica non si scostasse dalla illibata neutralità, e quest'era che la Francia era lontana e l'Austria non solo vicina, ma confinante per lungo spazio con gli Stati veneti, e che quantunque la fortuna tanto si fosse fino allora dimostrata favorevole alle armi francesi, poteva accadere che ella improvvisamente si voltasse in favor dell' Austria , ed allora quale aperanza, quale sicurezza sarebbe rimásta a Venezia, perchè non diventasse preda dell'imperatore? Del quale avvenimento dava ragionevole sospetto l'essere sempre state le stanze dei Francesi subite e corte in Italia. Al postutto, sebbene vi fosse da ogni parte incertezza e pericolo, più prudente consiglio era in un affare in cui andava la somma tutta dello Stato, il fidarsi di un governo antico, regolato e vicino, che di un governo nuovo, sregolato e lontano. Finalmente pareva cosa troppo brutta all'integerfima Repubblica, e che non potesse passare senza grande offesa della sua dignità, il dover correre addosso ad uno Stato amico, ed aiutare alla sua oppressione,..ora ohe la fortuna lo aveva precipitato in una si: grande avversità. Serbando adunque l'antica consuetudine di Venezia, opinarono i Savii, e fu appruovato dal Senato, che signora di sè medcaima e da ogni vincolo libera si scrbasse la Repubblica. Rispondeva

il Senato gravemente a Lallemand, che grate ed accette gli erano le dimo- 1798 strazioni amichevoli fatte dal governo della repubblica francese; che appunto per queste stesse disposizioni amichevoli sperava il Senato che il Direttorio non avrebbe voluto condurlo a deliberazioni che verrebbero a produrre effetti contrarii all'intento; che per antico instituto la repubblica di Venezia. lontana dall'ambizione e solita a temperare sè medesima, aveva riposto il fondamento dell'esser suo politico nella felicità e nell'affezione dei sudditi . e nella sincera amicizia verso tutti i potentati di Europa, del quale giusto ed immacolato procedere si erano sempre, malgrado degi'inviti e delle sollecitazioni contrarie in vari tempi fatte, essi potentati mostrati contenti; che per esso ancora era stata la quiete conservata ai veneti dominii con utile costante contentezza inestimabile dei sudditi; che questa condotta del Senato confermata dal corso di tanti secoli felici, non poteva abbandonarsi senza incontrare inevitabilmente il pericolo di guerra; che erano le guerre calamitose a tutte le nazioni , ma assolutamente insopportabili al Senato pel suo amore paterno verse i sudditi, per la constituzione fisica e politica de' suoi Stati e per la sicurezza delle nazionali navigazioni. Alle quali cose s'aggiungeva il pericolo funesto di sconvolgere le basi del proprio governo, senza che derivar ne potesse alcun rilevante appoggio alle grandi nazioni alle quali egli strettamente si unisse. Terminava il suo grave ragionamento con dire, sperare che il Direttorio , conosciuta la ingenuità e la verità di queste considerazioni, le avrebbe per accette, e non sarebbe per alienare l'animo, nè in qualunque evento, dalla innocente Venezia, risoluta a conservare con ogni studio l'amicizia con Francia.

A questio modo si terminarono I negoziati di alleanza tra il Scoato e il Direttorio. La quale i rabiolazione, avvenenche di alciuni i quali credono ci he il Senato veneziano doveva deliberare come conveniva alla Francia, e non come conveniva a Venezia sia recata come segno di nemicizia contro la Francia cia medesima, e come pretesto del tradimento fatto a Venezia, non sarà se non lodata da tutti gli uomini prudenti. Bene appruovalta il Direttorio stesso, ce più di tutti avrebbe dovuto dissperpuovaria, avendo dichiarato al mobile Quenni in Parigi che il governo francese sentiva perfettamente come il Senato in tale materia, e che mai non il "avrebbe consigliato ad unsirio no la Francia in questa guerra contro la casa d'Austria, conoscendo benissimo a quanti periodi poteva Venezia seposri. Alla quale risposta era venuto il Direttorio, perchè il nobile Querini l'aveva, in proposito dell'alleanza parlando, interrogato, se egli potesse assicurare che i Francesi risuscissero a cacciare gli Austriaci, per modo che i Veneziani non avessero mai in progresso di tempo a pentrisi dello aver abbandonato la laro neutralità.

Hifilatas dal Senato l'allennza con la Francia, restava a considerarsi se non sarebbe stato utile e siscero alla Repubblica il collegarsi con l'Austria: perchè, se non si poteva temere che la Francia, lontiana, volesse far sue le spoglie di Venezia, brne si poteva dubitare di taje intendimento nell'Austria vicina. Al qual timore davano maggiore forza le recenti offerte fatte degli Stati veneziani, dal Direttorio all'imperatore, e le parole che incomincia vano a mettir fuori i comandanti austriaci in Italia: essere l'Austria male Soddisfatta delle opere della Repubblica; troppo parziale essersi questa dimostriata verso i Francesi. L'allennaz con l'Austria avvehbe fermato tutti questi mali pensieri, e non pera da credere ch'ella si tinsse indietro, perchè, in mezzo alla fortuna a versera l'accessione di Venezia avrebbe receta gran peso nella somma fortuna a versera l'accessione di Venezia avrebbe receta gran peso nella somma 1700 delle faccende militari. Ma prevalsero i consigli quieti, perchè il Senato non voleva pendere più da questa perte che da quella, e non voleva soverchiamente irritare contro di sè i repubblicani, già padroni di boane portione de suoi territorii. Era chiaro altresi che per la presenza dei due nemici, era tale, che non poteva collegarai de con l'uno ne con l'attro sensa correre pericolo di totale ruina. Nondimeno, se cila avesse congiunte le sae armi con quelle dell'imperatore, massimamente quando erano queste anora minacciose e forti, avrebbero i l'rancesi potuto ricovere grave danno. Il son aver ciò fatto, provona la sincertia della Repubblica.

Ma patti pieni di molta aicurtà venne offerendo a questo tempo medesimo a Venezia una potenza forte per proteggerla, lontana per non darle ombra. Le offerte fatte dalla Francia di dare i dominii veneti all' Austria , non furono tanto segrete che l'altre potenze non le riparassero. Seppele fra le altre la Prussia, a cui importava la cesa, siecome emola, e solita a recare a propria diminuzione ogni aumento dell' Austria. Avvisò che quello che voleva il Direttorio di Francia, avrebbe finalmente avuto effetto, perchè stimava che l'Austria, passate le prime ripugnanze, non fosse di tale moderazione, che non consentisse ad accrescere gli Stati propri con quelli d'altru. Per la qual cosa il barone di San-doz Rollin , ministro plenipotenziario di Prussia a Parigi , in un abboccamento avuto col nobile Querini , si fece avanti , dicendo che con dolore infinito vedeva la condizione del Senato e delle venete provincie, divenute campo e bersaglio di una crudele guerra; lodò il consiglio del Senato dello aver saputo conservare in mezzo a tanto turbine e con tanto costo, la sincera neutralità; che migliore contegno non poteva nè immaginare nè tenere il Senato: soggiunse poi però, che non doveva il Senato aspettare i tempi sprovveduto d'amici e collegato con nissuno, nè abbandonare gl'interessi dello atato ad un avvenire certamente molto incerto e probabilmente tempestoso; che il governo che facevano i Francesi delle terre veneziane, con aver violato le leggi le più sante della neutralità, poteva facilmente dar pretesto agli Austriaci di turbare l'attuale quiete e sicurezza della Repubblica; che perciò gli pareva che la prudenza del Senato il dovesse indurre a promunirsi di qualche sostegno valevole a guarentire le sue possessioni contro qualunque tentativo della casa d'Austria; che bene conosceva cho non poteva la Repubblica collegarsi con la Francia, quando questa non fosse per mantener sempre in Italia ai comandamenti del Senato cinquantamila soldati, pronti a difenderla da ogni improvviso assalto; la quale supposizione, soggiangeva, era impossibile a verificarsi. Detto tutto questo, passava San-doz Rollin a dire, ch'ei credeva che la sola potenza con la quale la Repubblica avrebbe utilmente e sicuramente potuto stringersi in alleanza, fosse la Prussia, perchè gl'interessi politici del re tanto erano lontani da quei di Venezia, che il Senato non poteva a modo nissuno sospettare ch'ei volesse una tale alleanza procurarsi per qualche sua mira particolare; che anzi era la Prussia la sola potenza che potesse por freno agli appetiti ambiziosi dell' Austria, e conscrvare l'incolumità e l'integrità dei dominii veneti : che a lui pareva , tale essere la opportunità e la necessità di quest' alleanza, che non fosse nemmeno da tenersi segreta : perchè la casa d'Austria non poteva recarsi a male che la Repubblica cercasse di guarentirsi da quei sinistri effetti che a lei potevano derivare dal cambiamento di quei principii che fino allora avevano conservato la buona corrispondenza fra i due Stati; che finalmente, quando l'Imperatore vedesse essersi la Repubblica collegala veramente con la Prussia, avrebbe deposto il pensiero di tentare 176 cosa alcuna contro di lei. Insisti finalimente il prussiano ministro, aftermando che doveva il Senato, con la stpienza e prudenza sua, internar la vista in un avvenire che non si poteva ben prevedere quale fosse per essere; pochè fatalmente la presente guerra poteva aver dotto motivo all'imperatore di chiamarsi scontento dei Veneziani, e di recar loro col tempo qualche grave molestia.

Questo parlare profetico e questa profferta tanto secondo il bisogno . potevano essere la salvazione dell'insidiata Venezia, ed ogni motivo di Stato concorreva a far deliberare che si accettasse; perchè nè gli Austriaci nè i Francesi potevano far peggio attualmente di quel cho facevano slls Repubblica, nè peggiori disegni macchinare contro di lei, di quelli che macchinavano; il che dimostra che la lega con la Prussia poteva solo causar bene , non male a Venezia, e che sola poteva medicare i mali presenti » Ben si era fino allora consiglisto il Senato, seguitando il suo antico costume di non conglungersi nè con questa nè con quella parte; ma certamente fu pur troppo timorosa risoluzione quella di non aver voluto accettare la lega tanto necessaria e tanto opportunamente esibita dalla Prussis; abbenchè come trovo scritto, questo fatale rifiuto non sia stato colpa del Senato, ma si piuttosto degl' inquisitori di Stato, checchè a ciò faro li movesse, e dei Savi, che, avuto il dispaccio del Querini, nol rappresentarono, avendo da loro medesimi deliberato di scrivergli che non entresse in questo trattato. Della qual Deliberazione la posterità tutta, e massimamente la patria loro, diventata suddita, da sovrana ch'ella era, gliene avranno biasimo ed indegnazione eterna. Forse a sì strano partito e ad impedire si salutifero consiglio si mossero pel rispetto di non voler offendere la Francia, e principalmente l'Austria, e per la speranza che la sincerità e l'imparzialità della Repubblica avessero a condurla a salvamento : semplicità certamente maravigliosa in una Venezia . ed in tempi tanto scapestrati. Bene gli aveva avvertiti Lallemand, con verità, dicendo che la probità politica non era più al mondo.

Intanto prima che ai tradisse lo Stato, si laceravano i sudditi si dai Francesi che dai Tedeschi con ogni maniera di più immoderata barbarie. Ne più si vanti la libertà di frutti dolci, nè la regolarità degli antichi governi di frutti moderati, nè il secolo decimettavo di umanità; poichè e repubblicani ed imperiali, pretendendo parole soavi di amicizia, rapivano nei miserandi territorii veneti , non solo per necessità ma anche per capriccio , non solo per forza, ma snelle con violenza, non solo con comando, ma anche con ischerno le vite. l'onore e le sostanze di coloro che amici chiamavano. Ne più si portava rispetto ad una età che ad un' altra, nè ad un sesso che ad un altro; e quello che non periva per sangue, era contaminato con bruttura; spesso anche il sangue succedeva alla bruttura; perciocchè e furono veduti vecchi e fanciulii uccisi, perchè non pronti a discoprire dove fossero riposte le sostanze, o le madri o le figlie loro, e se gli uomini stati fossero fiere, non sarebbero stati trattati peggiormente dai crudeli dominatori , come i Veneziani furono. Quello poi che era involato per forza, era profuso per iscialacquo; il paese desolato; i soldati si vincitori che vinti si consumavano per mancamento di ogni genere necessario; chi per ufficio o per grado aveva debito di provvedere ai soldati e di ritirarli dalla barbarie, si arricchiva : Il perchè si vedevano capi ricchi, soldati squallidi, abitatori spogliati: non che non vi fossero nell' uno esercito o nell'altro uomini incorrotti, che anzi ve n'erano

178 molti, ma non avevano autorità, perchè il male esempio dominava, e tra i repubblicani erano chiamati aristocratici, come se gli amatori della libertà si debbano conoscere dagli stupri e dalle rapine. Le case s'incendevano, gli alberi fruttiferi si atterravano, le ricolte preziose si sperdevano dagli sfrenati forestieri; i cavalli dei ricchi si rubayano dai repubblicani, perchè, come dicevano, erano cavalli di aristocratici; i cavalli e gli altri animali da tiro e da soma appartenenti ai villici s'involavano dai repubblicani e dagl'imperiali, perchè erano, come dicevano, animali di spie; e tant'oltre procedè questa rapina, che le mosse militari ne divennero turde e difficili per la mancanza di bestie. Il male era ancora peggiore nelle bovine, parte scialacquate dalla licenza, parte consumate da un morbo epidemico gravissimo. Pubblicavansi dai generali ordini e regole per frenare tanta rabbia, ma vano era il proposito, perchè quando si veniva alla esecuzione, si andava molto rimessamente, essendo i capi intinti. Buonaparte poi, quantunque facesse qualche dimostrazione in contrario, dava a' suoi la briglia sul collo, e comportava loro ogni cosa, per farseli più suoi pei disegni avvenire. A questo tempo medesimo gli escrciti di Francia, governati sul Reno da Moreau e da Jourdan, assai diversi del buonapartiano erano per moderazione e per rispetto ai vinti. Infatti venne in Italia dal Reno la schiera di Bernadotte, che temperatamente portandosi, e con maggior disciplina delle altre procedendo, era cagione che a gara le città italiche in presidio la chiamassero. Per questo le compagne la chiamavano la schiera aristocratica, e vi furono delle male parolo e dei peggiori fatti in questo proposito. Di tante enormità si lamentava il veneziano Senato a Vienna, si lamentava a Parigi; estorquere, gridava a Francesco imperatore, i comandanti imperiali dai sudditi veneti con minacce nella vita e con dar in cambio semplici ricevute, quantità esorbitanti di provvisioni ; avere saccheggiato Villanova con uccisione di parecchi abitatori, avere saccheggiato Salò e Fontanaviva, e molte altre terre del Veronese e del Vicentino; essere la licenza dell'imperiale esercito, ovunque passava, incomportabile, e se nella sua prima giunta a Bassano avea mostrato qualche moderazione, sapere le desolate sponde dell'inferiore Brenta in quanta sfrenatezza si fosse cangiata la prima temperanza. Nè portarsi da lui maggior rispetto ai particolari innocenti, che allo stato amico: avere, ad onta della professata neutralità, assaltato i Francesi in Brescia, uccisone alcuni, imprigionatone molti, cacciato i restanti con forza, e con pericolo d'incendio e di sacco di popolosa città; avere minacciato di atterrare violentemente le porte di Verona se presto non gli fossero aperte : avere altresì . con volcre resistervi dentro ai Francesi . fatti più forti, posto a gravissimo ripentaglio tutta la terra ; vincitore, saccheggiare per insolenza, vinto per rabbia; sc aveva, domandare per ladroneccio; se non aveva domandare per bisogno: in ambi i casi rap.re con violenza: accusare i Francesi per imitarli ; accusare i Veneziani , come partigiani dei francesi, per rubarli; le opinioni non fare; segno essere alle cupide soldatesche così i pacifici cittadini, come i parziali di Francia; non fare la dignità : le chiese contaminate , i parrochi insultati , le municipali sedi spogliate e rotte; nè sapersi più discernere, se gl'imperiali volessero la salute o la perdizione di Venezia; cotali essere le opere degl'imperiali soldati. Le giustissime quercle del Senato veneziano porte a Vienna non fruttarono, perchè furono possate o con silenzio sprezzatore, o con promesse inutili.

Nè meno lamentevoli voci, nè meno vere gittava, per mezzo del nobele Querno a Parigi, i detestabili fatti del buonapartiano esercito nella terraferma

veneta narrando: avere saccheggiato la dogana pubblica in Desenzano; avere 1736 a Castello Lagusaro rapacemento spogliato le stanzo della guardia veneta, minacciato barbaramente nella vita il parroco, ucciso una miseranda vecchia, saccheggiate le case, violate le donne; sperperate essere in fondo le provincie bresciana e veronese. Bassano non aver più da vivere: pure non cessare le sforzate tolte, e chi s' indugiava alla francese impazienza, essere ucciso; fumare da ambi i lati le terre arse dei Lezini monti; Lubiara, Corrodetto, Albare di Gardezzana, il contado tutto di Verona essere desolati; andare raminghe le genti fameliche per la rapina violenta dei loro averi; trecento famiglie, all'estremo ridotte dal sacco, errare squallide e nude per iscoscese montagne; Este e Montagnana soprattutto portare i segni del repubblicano furore : ivi una povera donna , a cui la natura aveva fatto dono infausto di bellezza, e vicina al termine della sua gravidanza essendo, chiamata da soldati brutalissimi agli ultimi oltraggi avere fra doglie orribili cessato di vivere ; il miscro marito , desideroso di sottrarla dalla sfrenata cupidigia , avere avuto un braccio reciso dagli oltraggiatori dell'infelice moglie; avere il repubblicano esercito di Francia, quale furiosa tempesta, calpestato ogni cosa ad Arcole, a Ronco, a Tomba, a Villafranca, le terre tutte fra l'Adige ed il lago: campagne devastate, granai dispersi, cantine vuotate, cavaili, buoi, animali d'ogni specie rapiti, mobili involati o distrutti, case rovinate od arse, vergini violate, santuari profanati, vasi sacri rubati, abitanti, aicuni uccisi, innumerabili spogliati e ridotti ad errare raminghi, coi teneri figliuoli loro asilo e sussistenza mendicando. Questi essere gli effetti della presente guerra, i quali parrebbero anche incredibili, se le voci stesse di tutto il francese esercito non gli attestassero; eppure nonesser mai mancata qualunque comodità alle genti francesi: l'ospitalità la più amichevole essersi per la parte- veneta e sempre ed in ogni luogo mostrata; avere i generali, gli ufficiali, i commissari, i famigliari loro, i soldati stessi trovato le case aperte per accorli amorevolmente, per trattarli umanamente; essersi vedute intiere famiglie di regolari, di vergini sacre ed anche di semplici particolari cedere ai nuovi ospiti il proprio tetto; chiamarli a parte delle mense e di ogni comodo loro; avere sempre abbondato ogni sorte di provvisioni; avere il governo sempre e non invano, esortato i sudditi a sopportare pazientemente tante calamità; essersi i sudditi con rassegnazione incredibile mostrati obbedienti alle esortazioni: ma ciò non giovare; più si concedeva, più domandarsi ; maggior cortesia si usava , maggior violenza adoperarsi ; le più gentili persone svillancggiate da una soldatesca insolente ; ai modi più ingenui corrispondersi con inumani oltraggi; la nobile Verona, diventata un quartier sucido di soldati, tutta venire per la forestiera contaminazione a schifo ai veronesi stessi le antiche e dilette stanze loro; certamente, dappoichè i miscrabili uomini trattano la guerra, non mai essersi dimostrata dall'un canto tanta pazienza, non mai dall'altro tanta barbarie, e peggio, che gli oppressori chiamavano la pazienza perfidia, la barbarie libertà. Così periva sotto nome di amicizia la miscra Venezia, non solo senza gratitudine da parte di coloro che si succiavano le sue sostanze, ma ancora senza compassione; e per ristoro finalmente fu fatto vendita e compra di lei dai feroci saccheggiatori, non meno cupidi di rapire che vogliosi di tradire. Dolevasi il Senato al direttorio; dolevansi i magistrati a Buonapurte; dolevansi ai tedeschi capitani; rispondevasi per gli uni e per gli altri non solo freddamente, ma anche ironicamente, esser questi mali inseparabili dalla

17-6 guerra: esser veramente Veneza infelice; si ordinerebbe, si provvederebbe, e gli ordini e le provvisioni erano che diveniva ogni di più insopportabile l'insolentire dei soldati. In non so quello che il mondo, corrompiore o corrotto, sain per dire di queste me narrazioni; questo so bene che l'universale dei Francesi e degli Austriaci, anzi tutti, eccettustone solamente quelli che eredono che la gloria consista nell'opportimer le nazioni forestiere, dianneranno con tutti i buoni si detestabili eccessi, e di perpetuo biasimo noteranno coloro che vi ebbero colpa.

Nè meglio erano rispettate da coloro che accusavano Venezia di non esser neutrale, le sostanze pubbliche che le private, come se chi reca ingiuria, avesse a stimarsi offeso, e chi la riceve offenditore. Verona massimamente era segno alla repubblicana furia. Vi rompeva a capriccio suo Buonaparte le porte delle fortificazioni, toglieva per forza le chiavi della porta di San Giorgio all'uffiziale veneto, portava le armi, prendeva le munizioni ammassate nell'armeria e nelle risposte veneziane, demoliva i molini, ardeva le ville della campagna di Verona, quando credeva che a suoi bisogni importasse; occupava finalmente i forti, vi ordinava mutazioni e lavori, e vi piantava le insegne francesi. Chiodava poi a Porto Legnago le artiglierie veneziane, tagliava i ponti levatoi, rompeva i ponti del fiume, occupava forzatamente il castello di Brescia, e, postovi presidio, a grado suo il fortificava . Quindi , mandando innanzi a Bergamo Corvoni per ispiare e per sonravvedere i luoghi, quantunque nessuna strada fosse aperta per quelle valli a calate di Tedeschi, occupava improvvisamente con sei mila soldati la città ed il castello di Bergamo, dove attese, come a Brescia, a fortificarsi . Involava, armata mano, una cassa dell'arciduca di Milano, depositata in casa del marchese Terzi sul territorio bergamasco: e finalmente levava le lettere dalle poste vencziane, aprendole per vedcre che cosa portassero; le quali cose tutte crano forse utili alla sicurezza dei Francesi, ma certamente rompevano la neutralità di Venezia ed autorizzavano questa repubblica a romperla dal canto suo ed a fare una subita presa d'armi contro chi, con , tanta violenza e con violazione si manifesta del diritto delle genti, turbava il suo vivere quieto.

Considerando io l'aspro governo fatto degli Stati venezioni, non so con qual nome chiomare l'enormità di quel Rewbel, uno dei quinqueviri di Parigi, il quale si lamentava che i Venezioni non amassero i Francesi: il che vuol dire che a posta di quei repubblicani è bisognava non solo ringraziare, ma anche amare chi crudelissimomente vi straziava.

Trattati a questo modo gli Stati della repubblica di Venezia si dagli Austriaci, che dai Francesi, apparivano intieramente mutati da quello che errano prima che quella feroce illuvie li sobbissasse. Le opere più pregiate della umanità pervano perché divenute segno di schernia barbari; quello che al era durato un secolo a edificare, un solo memento distruggeva; quello che dille più estreme regioni si venivo curiosamente visitando, come regi recellenti della rispettata, ltalia, era guasto da chi si vantava di svere a come a percelle con conseguenti della rispettata per della conseguenti della rispettata di care di conseguenti della rispettata della respectata della conseguenti della rispettata della vene della conseguenti della rispettata della rispettata di care di care di conseguenti della rispettata della rispettata della rispettata di per per della care di conseguenti della rispettata della rispettata della rispetta della rispettata della rispetta conseguenti della rispetta della

il Norico a conculcare l'innocente Italia I Là dove nacque Virgilio, là dove 1746 nacque Catullo, là dove nacque l'infelice Bonfadio, là dove in dolce filosofia se n'era stato meditando il dolcissimo Bembo, erano i maggiori segni della moderna barbarie stampati da chi pretendeva di riformare, o da chi pretendeva di mantenere il vivere sociale. Peggio poi che a chi si lamentava, ai rispondeva che la guerra è migliore della pace, la distruzione della conservazione, la disperazione della tranquillità, e se non si rispondeva con pessime parole, si rispondeva con peggiori fatti; il sangue si mescolava . alle ruine. Sorgevano in ogni lato pianti e lamenti, donde poco innanzi solo si udivano i canti di un popolo felicissimo, del quale se di tanto era cambiata la condizione, non era in lui colpa alcuna, poichè la colpa era tutta in una feroce querels nata in lontani paesi fra popoli amatori della guerra. Le amene spiaggie del Benaco, le molli aponde della Brenta, ornate le une e le altre di quanto hanno la natura, e l'arte di più grazioso e di più magnifico, giacevano ora desolate ed arse. Ne si poteva mostrar compassione, perchè chi la mostrava, era stimato nemico d' Austria o di Prancia; le preghiere cagionavano le ingiurie, i pianti gli scherni, la bellezza gli oltraggi, la forza le uccisioni. In mezzo a sì orribile strazio di sostanze o di persone, chismavansi, per aggiunta, gl'italiani perfidi e vili, come se sincerità fosse il rubare e l'ammazzare sotto titolo d'amicizia, e se coraggio fosse l'uccidere i deboli ed i traditi. Certo stupiranno i posteri dei mali fatti commessi, ms stupiranno viepiù delle promesse fatte, e se il secolo avrà nome di crudele, lo avrà ancora più d'ingannatore, Così periva Venezia: che s' ella poi, per un qualche sussidio al suo estremo caso, voleva chiamare s' suoi stipendi un capitano riputato in Europa, se ne sdegnava Vienna, e se la voleva raunare quattro cannoni sul lido, se ne sdegnava Parigi; le accuse di perfidia tosto si proferivano de coloro che si facevano mezzo principale per distruggere a Venezia la perfidia.

Intanto gli atroci fatti inasprivano gli animi e li riempivano di sdegno, parte contro il Senato, come se senza difesa desse in preda i popoli a nemici crudeli , parte contro i commettitori di tanti scandali . Non mai dai Veneziani si erano amati i Tedeschi, troppo diversi per indole e per lingua, ed anche la prossimità come suole avvenire, li alienava; ma in ogni tempo erano stati amatori del nome francese, ed è certo che fra tutte le nazioni del mondo la francese era quella che la veneziana con più benevolenza abbracciava. Ma per l'opere ree di Buonaparte e di chi a lui aderiva, molto si era rimutata questa inclinazione dei Veneziani, e se odiavano i Tedeschi, certamente non amavano i Francesi. Da tutto questo ne nacque che le popolazioni della terraferma, tocche da quel turbine insopportabile, domandavano al senato ordini, armi e munizioni per difendersi con la forza da coloro presso ai quali l'amicizia era mezzo, non impedimento al danneggiare. Il Senato, piuttesto rispettivo che prudente, cercava di mitigar gli animi, e quanto alle armi andava temporeggiando, perchè sperava che qualche caso di fortuna libererebbe i dominii da ospiti tanto importuni, e perchè temevs che, chiamati i popoli sll'armi, non fosse più padrone di regolare e frenare i moti incominciati con grave pregiudizio e pericolo della Repubblica . Solo accettava le offerte della provincia bergamasca, la quale in questo procedeva con più calore delle altre, sì per la natura ardita de suoi abitatori, e sì per l'autorità del potestà Ottolini . Offeriva trentamila armati pronti a mettersi a qualunque pericolo per la patria , ov'ella dell'opera loro abbisognasse . Ma

BOTTA AL 1814.

17% il Senato che conosceva bene la natura dei popoli armati massimamente in tante occasioni di sdegno, temendo che più oltre procedessero che l'umanità ed il bisogno della patria richiedevano, aveva sottoposto a certo ordine quella moltitudine , partendola in compagnie e ponendo a reggerle uomini prudenti. Raccomandava al tempo medesimo la moderazione, e non si muovessero se non quando la necessità e gli ordini del Senato li chiamasaero, La quale raccomandazione fu poi imputata al Senato dagli storici parziali, come pruova di perfidia, come se avesse dovuto abbandonar senza freno all'impeto suo una moltitudine armata, e giustamente irritata da tante ingiurie. Oueste sono deliberazioni che in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni caso si fanno dai governi, nè si pnò comprendere come possano fare diversamente. Ma il secolo, e chi loda il secolo, volevano e vogliono che quello che deliberava il Senato veneziano, o che armasse o che non armasse, o che parlasse o che tacesse, tutto gli fosse imputato a delitto; e più volte Buonaparte gli disse, voi dovete armare, e più volte ancora voi non dovete armare. Contro chi poi fosse allestito tutto quell'apparato delle bergamasche armi, facile è il gindicare, poiche certamente era contro coloro che, sotto spezie di amicizia. trattavano Venezia da barbari, e sotto spezie anche d'amicizia, la volevano tradire. Ma queste armi si apprestarono dopo venuta la barbario, ed a questa unicamente ed agli autori suoi debbonsi imputare, se non forse si voglia credere, ceme odo cfie alcuni nomini schifosi credono, che Venezia fosse obbligata, per far piacere ai forestieri di lasciarsi straziare e distruggere non solo senza difesa, ma ancora senza lamento. Intenzione poi del Senato era non adoperarle, se non quando i distruttori si fossero accinti a mandar ad effetto il pensier loro. Adunque se alcuno sarà per biasimarle, farà segno ch' ei non sa che cosa sia nè giustizia nè patria.

Ritornando ora al filo della storia, seguiteremo a raccontare che, non così tosto il Senato ebbe avviso delle minaccie fette da Buonaparte il di 34 maggio in Peschiera al provveditor generale Foscarini, si accorse che non vi era più tempo da perdere per apprestar le difese, non già per la terraferma, quasi tutta disarmata ed occupata dai repubblicani, ma almeno pel cuore steaso della Repubblica, con assicurare tutte le parti dell'estuario con armi sì terrestri che marittime. Abbiamo narrato, come il generale repubblicano avesse affermato con modi peggio che amichevoli , perchè erano incivili, che aveva ordine dal Direttorio di ardere Verona e d'intimare la guerra ai Veneziani . A tale gravissimo annunzio , pervenuto celerissimamente per messo a posta apedito da Foscarini, ai adunava il Senato a tutta fretta, e con voti unanimi decretava, si comandasae al capitano in Golfo, che si riducesse tosto con tutta l'armata della Repubblica nelle acque di Venezia; si levassero incontanente in Istria, in Dalmazia ed in Albania, in quanto maggior numero si potessero, le cerne, ed ai veneziani lidi si avviaasero; i reggimenti stessi già ordinati, che avevano le stanze in quelle provincie, senza induzio alcuno alla volta di Venezia s' indirizzassero : si chiamassero nelle acque dell'Istria tutte le navi che si trovavano nell'Ionio sotto il governo del provveditor generale da mare, e con queste anche le due destinate a portare il nuovo bailo della Repubblica a Costantinopoli . Queste deliberazioni furono prese il di primo di giugno. Siccome poi l'unità dei consigli è il principal fondamento dei casi prosperi, così trasse il Scnato, il dì 2 dello stesso mese, a provveditor delle Lagune e lidi Giacomo Nani, dandozli autorità e carico di armare, nel modo che più acconcio gli paresse,

tuto l'estuario. Gii diede per luogotenente Tommaso Condulmer, affinchè trus avesse cura particolare delle navi sottili, allestite per custodia dei ldir delle boche dei fiumi. Ekbero queste provvisioni del Senato presto effetto: perchè in poco tempo si videro fortificati e presidiati i posti principali di Brondolo, Chiozza, Portosecco, San Pietro della Volta, Lido di Sen Nicolò, Malamocco. A Brondolo specialmente, dove mettono feco i fiumi Adige, Po e Brenta, furono fatti stanziare i bastimenti più sottili Già arrivavano, siccome quelle che erano state mandate con motta sollectudini, ni Venezia nel circosvicini luoghi le soldatesche del mare Ionio, dell' Albania, o della Dalmazia; piene ne erano le case, pemi conventi del Idi, piene le solic admazia piene ne erano le case, pemi conventi del Idi, piene le solic dispendo fu protosi. Perché poi l'errai potenes bestare a questo muova dispendo fu protosi. Perché poi l'errai potenes bestare a questo muova cui dispendo fu proto della Dalmazia, piene nome di Casalco. Per cotal modo Venezia, spinta dalla vicini guerra intimatale da Bionaparte, si apprestava a difendere l'estuario, nel quale consistera la vita della Renabblica.

Noi siamo abborrenti per consuetodine e per natura dal biasimare chi scrive, e meno ancora chi scrive storie. Ma l'amore della verità e l'innocenza di Venezia ci spinge a notare che uno storico dei nostri tempi, lasciandosi trasportare ad una parzielità tanto più degna di riprensione, quanto è diretta contro il tradito ed il misero, si lasciò uscir dalla penna, troppo incomportabilmente scrivendo, che queste provvisioni del Senato veneziano furono fatte prima delle minacce Francesi. Eppure è chiaro e manifesto, a chi vorrà solamente riscontrar le date, che le provvisioni medesime furono fatte dopo ed a cagione delle minacce intimate da Buonaperte al provveditor generale Foscarini; imporciocchè minacciò Buonaparte il di 31 maggio, deliberò il Senato il di primo e secondo giugno. Il perchè l'allegazione dello storico è contraria alla verità e crudele a Venezia; che se poi egli pretendesse che Venezia, sentite le mortali minacce di Buonaparte, non doveva armarsi, staremo a vedere s'ei dirà che la Francia non doveva armarsi , sentite le minacce di Brunswick e di Suwarow. Quanto pol ai sommi geografi, così francesi come italiani, i quali sostengono l'opinione del citato storico, saria bene che ci dicessero quale maggiore distanza vi sia, o quale maggiore difficoltà di strade tra Peschiera e Venezia, che tra Parigi e Roano. Saria anche bene che ci dicessero, caso che na scesse oggi in Roano un accidente che minacciasse di totale rovina lo Stato della Francia, se il governo non delibererebbe in proposito il dimane a Parigi. Veramente, quando l'uomo vuol impugnare la verità conosciuta, diventa ridicolo. La distruzione della repubblica di Venezia è stata una grandissima scelleraggine, e non fa onore al secolo il volerla giustificare. Sonvi poi alcuni in Italia che dicono, e credo eziandio che stampano, che Venezia perì e meritava di perire perchè seguitò le massime del Sarpi. A questo io non so che cosa rispondere, se non forse ella ha avuto torto di voler punire colle patrie leggi due ecclesiastici scelleratissimi, e che là doveva esser lecito a chi portava cherica. l'infamare le rispettabili donne ed il commettere assassini.

Il medesimo storico, a fine di pruovare la parailità del Veneziani verso l'Austria, narra come, non così toto dimostri / imperstore desiderio che la Repubblica non conducesse a' suoi atipendi il principe di Nassau, il governo veneziano se ne rimase. Ma la vertià è che il consiglio di condurre il principe fu dato al provveditori delle Lagune Noni; e che questo consiglio er azi sattori filtatto, non sti dol Sensto, al quale non fu mai riferito dis Savi i.

1750 ma sibbene dai Savii medesimi molto innanzi che l'imperator d'Austria manifestasse il suo desiderio. Mal volentierimi sono io indotto a parlar di queste fatto, perchè quando anche fosse vero ciò che è falso, pon si vede come, per una condiscendenza di Venezia verso l'imperatore, si dovesse venire alla distrazione e vendita il lei.

Al tempo stesso in cui il Senato ordinava l'apparato militare delle Lagune . temendo che la Francia s'insospettisse con credere ch' ei pensasse di portar più oltre di una legittima difesa, in caso di assalto, i suoi provvedimenti, scriveva un dispaccio al governo francese, col quale andava esponendo, che, mentre la Repubblica di Venezia se ne viveva tranquilla all'ombra della più puntuale neutralità, e della sincera e costante sua amicizia verso la Repubblica francese, erano gli animi del Senato rimasti vivamente trafitti dat colloquio avuto dal generale Buonaparte col provveditor generale Foscarini, dal quale si poteva argomentare un'alterazione nell'animo del Direttorio verso Venezia: che dal canto suo il Senato si persuadeva di non aver dato occasione a tale alterazione : che era conscio specialmente di non meritare alcun rimprovero per l'occupazione violenta fatta dali' armi austriache di Peschiera, contro di cui non era restato alla repubblica disarmata, e solo fondantesi sulla buona fede delle nazioni sue amiche, altro rimedio che la più ampia e solenne protesta, e la più efficace domanda della restituzione, siccome infatti non aveva omesso nel momento stesso di fare; potere lo stesso general Buonaparte rendere testimonio dello aver trovato inermi e tranquille le città venete, e della prontezza con la quale i governatori veneti ed i sudditi somministravano, anche in mezzo alle angustie dei viveri, quanto era necessario al suo esercito. Aggiungeva a tutto questo il Senato, essere suo costante volere il conservare la più sincera amicizia colla Francia, e pronto a dare quelle spiegazioni ed a fare quelle dimostrazioni dei sentimenti proprii, che fossero in suo potere per riconfermare quella perfetta armonia che felicemente sussisteva fra le due nazioni.

Fratanto il ministro Lallemand, e questa fu una nuova ingiuria fata a Venezia, domandava al Senato, perche da qual fine si apprestassero quelle armi, come s'i ono sapsese che il perchè erano g'i improperii e le minacoo di Buonaparte a Foscarini, e che il fine era il difendersi in una guerra, che lo stesso Buonaparte aveva dichiarato volre fare fra pochi giorii a Venezia. Si maravigliava inottre il ministro che simili apprestamenti guerrieri allora non si fossero dati, quando instavano presenti gli Austriaci sul territorio della Repubblica; come se egli ono sapsese che l'Austria non aveva mai minacciato di guerra Venezia, come la Francia per mezzo di Buonaparte aveva fatto. Richiedeva finalmente si cessassero quelle armi dimostratrici di una diffidenza ingiuriosa e contraria agl'interessi edi alla digniti della repubblica francese: il che significava che si voleva far guerra a Venezia; e che non si voleva ch'ella si diffendesse.

Rispondeva pacificamente il Senato, le armi che si apprestavano, essere a diesa, non ad offesa y voles roso luttaler il estuario, non correr la terraferma; pacifica essere Venezia, volere vivere in amicizia con tutti; in mezzo a tanto moto, ad opinioni tanto diverse, a discorsi tanto inflammativi, a moltitudine si grande di forestieri non conseciuti che abbondavano nella cità, dovere il governo pensare alla quiede e di alla sicurezza del pubblico; a questo fine essere indirizzati i nuovi presidii, ed a fare che siccome l'intento suo rad di non offendere nissuno. Costa alnora nissuno il totesse offinedere: sperare che il governo di Francia meglio informato dei veri sensi della Repubblica, 17% deportebbe qualunque pensiero ostile contro di lei, a perseverrebbe, ora che la Francia tunto era divenuta potente, in quella stessa amicizia che il Senato le avvez costantemente, ed a malgrado di tutte le suggestioni ed instigazioni contrarie conservata quando la Francia medesima era pressata da tutte le potenze d'Europa; che finalmente pel Senato non istarebbe che un si desiderato fine si conseguisse: a questo tutti i suoi consegli, a questo tutti i suoi consigli, a questo tutte le suo eperazioni dirizzare.

Mostravasi il ministro di Francia appagato della risposta, avendo affermato a Francesco Pesaro, destinato dalla Repubblica a conferire con esso lui sulle faccende comuni, ch' egli era grato al Senato per la gentile e soddisfacente risposta fattagli ; ch' ella non poteva essere nè più sincera nè più appagante; che incontanente l'aveva spedita a Buonaparte, e che sperava che una si solenne manifestazione dei pubblici sentimenti avesse ad essere una pruova irrefragabile di quanto egli aveva sempre rappresentato: insomma ei si chiamò contento intieramente e tranquillo. A questo modo parlava Lallemand il 40 luglio; eppure questo medesimo giorno, noi lo diremo, giacchè siano serbati a raccontare queste contraddizioni fastidiose, egli scriveva al ministro degli afferi esteri a Parigi, che il Senato armava gli stagni col fine di far odiare dal popolo i Francesi; che il generale Buonaparte, richiesto di rimborsi , aveva con razione risposto che i Francesi erano entrati nei diritti dei Ferrarest sopra i paesi della Repubblica, e che tenevano per cosa propria Peschiera, Brescia e gli altri luoghi occupati. Tanta poi è la forza della verità anche in coloro che vorrebbero servire ad interessi contrari. che il medesimo Lallemand, scrivendo pochi giorni dopo a Buonaparte, affermava che era verissimo che il governo veneziano si era mostrato molto avverso alla rivoluzione francese, ed aveva nutrito con molta cura nel cuore dei sudditi l'odio contro i Francesi; ma che in quel momento era vero del pari, che sincere erano le sue protestazioni di neutralità e di buona amicizia verso la Francia, che le male impressioni lasciando luogo alla considerazione de' suoi veri interessi , lealmente desiderava veder rotto quel giogo austriaco tanto grave a lui ed a tutta Italia; che per verità non si poteva sperare che si aiutasse con le proprie mani, ma che questo poteva bene la Francia promettersi di Venezia, che non tanto che ella contrariasse coloro che no la volevano liberare, desidererebbe nell'animo suo felice compimento all'impresa loro; che, quanto all'armare, quantunque dubbiosi potessero esserne i motivi, pareva a lui che tale qual era, non potesse for diffidare della fede veneziana; che troppo le armi apprestate erano deboli da dare giustificata cagione di temere : che con gli occhi suoi proprii vedeva che i preparamenti che si facevano, non avevano altro fine che quello di custodire le Lagune ed i lidi vicini , e che insomma tutto quell'apparato non aveva in sè cosa che fosse ostile contro la Francia. Quest' era il testimonio di Lallemand, che ocularmente vedeva. Pure gridossi, per questo medesimo fatto dell'armamento delle Lagune, guerra e distruzione a Venezia. Così Venezia, segno di tanti inganni, se armava, era stimata nemica, se non armava, perfida; i tempi tanto erano perversi, che anche in chi conosceva la verità, si annidava la calunnia; la pace non le era più sicura della guerra, nè la guerra della pace : e l'estremo fato già la chiamava.

Tali quali abbiam narrato erano i pensieri e le opere di Buonaparte e di Direttorio verso la repubblica di Vanezia; ma questi insidiosi disegni furono interrotti da una nuova inondazione di armi imperiali in Italia.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO NONO

SONNARIO

Negoziati inutili di pace. Stato del repubblica cispadana: nuovo congresso dei popoli dell' Emilia. Squallore dei soldati francesi in Italia, e ruberie dei repubblicani . Lamenti di Buonaparte in questo proposito. L'Austria ingrossa di nuovo, e fa impresa di riconquistare le sue possessioni di Italia. Alvinzi, suo generalissimo. Nuova e terribil guerra. Feroci battaglie nel Tirolo con la peggio dei repubblicani: lentezza molto fatale all' Austria del generale Davidovich dopo le sue vittorie in questo paese. Disegni di Buonaparte per opporzi a questa nuova inondazione di Tedeschi . Fatti d'arme sulla Brenta. Battaglia di Caldiero. Condizione assai pericolosa di Buonaparte; arte mirabile colla quale se ne riscuote. Prodigiosa battaglia di Arcole Battaglia moltiforme di Rivoli Gli Alemanni rincacciati del tutto dall'Italia. Il generale austriaco Provera fatto prigione con tutti i suoi sotto le mura di Mantova. Celerità maravigliosa di Buonaparte in tutti questi fatti. Guerra contro il pontefice . Battaglia del Senio . Pace di Tolentino , e sue gravi condizioni a' danni di Roma . Mantova si arrende alle armi repubblicane: lodi di Wurmser, Lusinghe di Buonaparte alla repubblica di San Marino: risposte dei Sanmariniani.

Noi dobbiamo continuar nel fastidio di raccontar governi non così tosto creati che spenti, secondochè portava l'utilità od il capriccio del vincitore. di cui sempre più si scoprivano i pensieri indiritti a turbare tutta l'Italia. Abbiamo nel precedente libro descritto, come per quel principal fine dell'aver la pace coll'imperatore, il Direttorio di Parigi e Buonaparte, mandato Clarke, offerivano patti di diversa natura ora all'imperatore medesimo, ora alla repubblica di Venezia, ora a quella di Genova ed ora al re di Sardegna. L'Austria, spaventata dalle calamità a cui era stata sottoposta, non si mostrava aliena, se non di concludere, almeno di negoziare, e per questo aveva mandato a Vicenza il generale San Giuliano, acciocchè si abboccasse con Clarke. Anche l'Inghilterra, mossa dal pericolo dell'imperatore e dalla forza della repubblica francese, che ogni di più pareva insuperabile, si era picgata, benchè mal volentieri, a voler trattare, ed aveva mandato a questo fine lord Malmesbury in Francia . Tutti pretendevano voci di voler rimuovere tanto incendio dall' Europa afflitta, e di avere a cuore lo stato salutifero dell' umanità. Ruppero questi pegeziati le vittorie dell'arciduca

Carlo in Germania, che compensareno le sonditte di Braulleu e di Wurmiser in 128-Italia. Impreo ja illeatti si feccero più renitenti, e di nisuovo convenne venime al cimento delle armi. Solo la Sardegna, che era ridotta pinttosto in potestà della Francia. Navea concisuo un trattato di lega difensiva, avendo di re costantemente ripugnato ad una lega offensiva a motivo della guerra immiente col pepa; il quale trattato il prietterio non volle ratificare a cagione della cessione che vi si sipulava di alcuni territori imperiniti; perchè il re, opportunamente vianedosi della condizion sua armata, e dell' esser posto alle spalle dell'esercito francese, non cessava di addomandare o restituzione, o ricompenso delle perdute Savoia e Nizza. Il che pazientemente non poteva udire il governo di Francia, per essere quelle provincie unite per legre di Stato alla Repubblica.

Adunque il Direttor o, trovata tanta durezza nell'Austria, nell'Inghilterra e nel papa, che continuamente si preparava alla goerra, e dubitando che questo moto potesse estendersi più oltre, perchè non si fidava di Napoli, ai consigliava di voler provare ae il timore delle rivoluzioni potesse sforzare i

potentati a far quello che il timore delle armi non aveva potuto.

· A questo fine erano indirizzati i moti dell' Emilia e le instigazioni di Trento. Ma per parlar dei primi, si voleva da Buonaparte, che a quello che da principio aveva potuto parere frutto disordinato della guerra, succedesse uno stato regolato ed un assetto più giusto di constituzione, perchè lo stato disordinato, siccome quello che è temporaneo di natura , lascia di per sè stesso appicco a cambiamento da aignoria pativa a signoria forestiera, mentre lo stato ordinato e riconosciuto non può darsi ad altrui senza nota d'infamia. Oltre a ciò sperava il generalissimo di accendere con questo allettativo d'indipendenza talmente quei popoli, già di per sè stessi tanto accendibili . che un fanatismo politico avesse a pareggiare gli effetti di quel fanatismo religioso che per difesa propria s'ingegnava il pontefice di far sorgere in Italia contro i conquiatatori. Sapeva che queste opere erano facili ad eseguirsi, perchè in alcuni, ingannati, operava l'amor della libertà, in altri, consapevoli, la peste dell'amb'zione. Timta paura aveva quel capitano vittorioso di coloro che chiamava per isprezzo, non ao se mel debba dire per la dignità della atoria, pretacci. Bene ordinato era, quanto all'effetto, questo consiglio di opporre popoli accesi a popoli accesi. Ma ei conosceva bene il paese e gli umori che vi correvano; perchè era solito dire che in quella cispadana repubblica erano tre sorti d'uomini : amatori dell'antico governo; partigiani di una costituzione independente, ma pendente all'aristocrazia, e quest'era il patriziato: finalmente partigiani della costituzione francese o della democrazia. Aggiungeva che egli era intento a frenare i primi, a fomentare i secondi, a moderare i terzi, perchè i secondi erano i proprietarii ricchi ed i preti, ch'ei credeva doversi conciliare, perchè rendessero i popoli partigiani di Francia. Quanto ai terzi, affermava, esser giovani scrittori, uomini che come in Francia, così in tutti i paesi cambiavano di governo, ed amavano la libertà solamente, come diceva, per fare una rivoluzione. Dal che si vede in quale stima egli avesse quelli che professavano la libertà; e per verità non pochi tra di loro diedero tali segni al mondo, che fu manifesto come il giovane di ventott'anni con insolita sagacità avesse ben penetrata la natura loro; questo conoscere gli uomini fu cagione ch' ei potè fare quello che volle.

Erasi inditto il congresso dei quattro popoli dell'Emilia, Modenesi, Reggiani, Bolognesi, Ferraresi il di venzette dicembre, malgrado di Buonaparte, 1:36 che avrebbe desiderato che più presto si adunassero per dar cagione di temero al papa in tempo in cui , bollendo ancora le pratiche , non aveva ancora il pontefice riflutato la pace. Convennero in Reggio i legati dei quattro Cispadani popoli, trentasei Bolognesi, venti Ferraresi, ventidue Modenesi, ventidue Reggiani. Avevano mandato amplissimo di fare quanto alla salute della Repubblica si appartenesse; l' unione massimamente dei quattro popoli in un solo Stato procurassero. Solo i Bolognesi avevano nel mandato loro qualche clausola di restrizione, o fosse che Bologna amasse di serbare, per la sua grandezza, qualche superiorità, o fosse che non volesse allontanarsi da quella forma di governo che con tanta solennità aveva pocanzi accettata. perchè prevedeva che l'accomunarsi nello Stato importava l'accomunarsi pelle leggi. Grande era il calore, grande l'entusiasmo di quegli spiriti repubblicani; pareva a tutti essere rinati a miglior secolo. Ordinarono, non potendo capire in sè stessi dall'allegrezza, ad alta voce, non a voti segreti. si squittinasse. Poi fecero una congregazione d'uomini eletti dalle quattro provincie, affinchè proponessero i capitoli dell'unione. Fu l'unione accettata con tutti i voti favorevoli. Accrebbero la giubilazione gli uomini deputati di Lonibardia Milanese venuti ad affratellarsi : erano Porro . Sommariya . Vismara da Milano, Visconti da Lodi, Gallinetti da Cremona, Mocchetti da Casalmaggiore, Lena da Como, Beccaria da Pavia: « Poiche erano venuti « i buoni tempi italici, orarono, essere venuti gli uomini lombardi a congra-« tularsi coi cispadani popoli dell' acquistata libertà; pari essere i desiderii, « pari il destino : chiamare le francesi vittorie a nuove sorti l'Italia : dovere « i popoli eridanici infiammare con l'esempio loro a nuova vita le altre ita-« liche genti ; l'italiana patria avere ad essere , non più serva di pochi , ma

c liche genti; l'Italiana patria avere ad essere, non più serva di pochi, ma comune a tutti ogni giusto desiderio dover sogrer con la libertà, e tanti e secoli di crudele servitti concludere un inaspettata felicità; non dublitasseri i Cispadoni dello aver per amici e per fratelli i Transpadoni; una essere a la mente, come uni gli animi ed uni gli interessi; dimostrerebbero al e mondo che non invano aveva dato il cielo a quei popoli, testè pure divis estott molesti dominii, ed ora congiunti per l'amore di una comune liberta

 il medesimo aere, le medesime terre, le medesime città magnifiche, con un forte volere, con un alto immaginare, con un maturo pensare, e se felicissima era la occasione, sarebbe il modo di usarla generoso. »
 Fu fatto risposta da Facci, presidente, con gratissime parole: « Corri-

spondere i Caspadani con pari amore al benevoli Transpodani accettare spondere i Caspadani con pari amore al benevoli Transpodani accettare spondere i Caspadani con pari amore al benevoli Transpodani accettare spondere i Caspadani con tutto dell' Italia la literande con tutto il satellizio sou e poiché est piacitus a chi regge con supremo consiglio queste umane cose, che principiasse un libero vivere sul Po, dovere gli e Fridancii sellottare i comoconne coll'esembo di una inconstaniata felicità.

Aprivansi in questo le porte del Consesso ; il reggiano popolo, bramoso di vedere di diudire, leitannucie carrava. Gravemente Evar da Bolgona, a nome della congregianone degli nomini eletti, intorno all'uniona dei-quattro popoli avellava. Chiamarono di nuovo con segni d'inudita allegrazza la cispalana confederazione, chiamarono la unità della Repubblica. Fu piena la città di giubblo; credevano che quel giorno fosse per essere principio di felici sorti. El decco in mezzo a tanta allegrezza sopraggiungere l'istuttane generale Marmont, mandato da Buonaparte ad incitare ed a sopravvedere. Introdotto al acospetto del congresso, gili applassi, le grida, i e esultazioni montarono al

colmo. Postergata la dignità, tanta era l'ardenza, avevano i legati piuttosto 1796 sembianza di energumeni, che di uomini gravi chiamati a far legge.

L'entusiasmo dei Cispadani piaceva a Buonaparte, perchè sperava di cavarne denaro, gente armata, spavento al papa, Infatti aveva il congresso statuito che una prima legione italica si formasse; nè questa truppa oziosamente si ordinava: correvano gli uomini volentieri sotto le insegne; il generalissimo gli squadronava e faceva reggere da' suoi ufficiali. Ma se dall'un lato egli era contento della disposizione degli animi nella repubblica cispadana, dall'altro non si soddisfaceva della composizione del congresso; perchè avrebbe voluto vedere in lui, per quel suo intento di far paura al papa, pobili e preti, cardinali ed altri cittadini di maggior condizione, che patriotti fossero stimati; e quantunque alcuni e nobili e preti vi sedessero, non era il numero nè il nome di quella importanza ch'egli desiderava. Per questo si lamentava che Garreau e Salicetl, commissari del Direttorio, gli guastassero i suoi disegni, procedendo con soverchio calore in queste instjgazioni, o chiamando al reggimento dello stato uomini di poca entità, o troppo risentitamente repubblicani . Spesso ei si querelava con questi commissari, e gli ammoniva con forti riprensioni; ma esai, se non apertamente. almeno nascostamente continuavano ad incitare ogni sorte di persone.

Scriveva il congresso, il di 30 decembre a Buonaparte: i cispadani poni, chiamati per amore di lui, e per le sue vittore ia libertà, essersi constitutiti in repubblica; direbbegli Marmont suo, quanto fossero degni del unovo stato; direbbegli quanto farza il nome di lui alla loro risoluzione e alla loro allegrazza aggiugnesse. « Arcettate, continuavano, o generale invitto, questa nouva repubblica, primo frutto del vostro valore e della vostra magnanimità. Voi ne siete il padre, voi il protettore: sotto gii applici vostri non a stete terramo controli del protetto del prote

Queste lettere del congresso cispadano furono con lieta fronte ricevule al conquistore. Rispondeva, avere con molto contento udito la unione delle quattro repubbliche i l'unione solo poter dare la forza; bene aver avvisato il congresso dello aver assunto per divisa un turcasso; già da lungo tempo l'Italia non aver seggio fra le potenze d'Europa; se gl'Italian diegli sono di rivendicarsi in libertà, se abili sono di ordinare a sè stessi un libero governo, verrebbe giorno in cui la patria loro risplenderebbe tra jocentati d'Europa gloriosamente; pure penassero che senza la forza no valgono le leggi; sì ordinassero pertanto all'armi; savie essere ed unanimi de deliberazioni loro; null'altria, aver toro miglior conditione del populo consolidati amor santo della patria; aver toro miglior conditione del populo ciappadas repubblica ambiologicare la concordia degli animi : l'rutti se avessero per compagna la forza, avere ad essere una repubblica vivente, una libertà benefica, una felicità di tutti.

Il congresso sanunziava ai popoli la creazione della repubblica; lodava la Francia isilutrice di liberti, jodava Marmont, testimonio henigno di popoli non indegni dell'amore della sua generosa nazione, annunziatore benevolo delle occe fatte al giorinosa copa dell'esercito italico: escretura i popoli della Cispadana a deporre le antiche invidie ed emulazioni, fratto BOTTA. LISIA.

17% infausto di funesta ambizione; in petto ed in fronte la libertà, la equalità la virità protassero; dell' atto della potente Repubblica che gli avera chiamati a libertà, non dubitassero: guardarii attentumente il mondo; aspettare ansiosamente i fitalia, che a quell'antico spiendore che l'avera fatta tanto grande ed onorata presso le nazioni, la restituissero. Così parlava a concitazione degli animi di vincitor Buonaparte.

L'esempio della Cispadana partoriva mutazioni notabili in Lombardia; perche i Milanesi, non volendo parer da meno che i popoli dell'Emillo, facevano un moto, correndo sulla piazza, ed intorno all'albero della libertà afollandosi, gridvanos novranità le nidipendenza, e, e volevano constiturisi in repubblica transpadana. Dispiacque il moto all'amministrazione generale di Lombardia, non che ella non amasse l'indipendenza, ma le cose non le parevano ancora di tale maturità, che si potesse venire ad un partito tanto determinativo. Il sentirono peggio ancora il generalissimo e gli altri capi trancesi. Tanto fu loro molesto questo moto, che Barsquer d'Hilliers, generale che comandava alla piazza di Milano, e che conosoeva la mente di Buonaparte, ne fece carcerare gli autori principali, che erano i patrotti più ardenti.

Intunto ogni di più cresserva lo squallore dei soldati vincitori d'Italia: unto era la vonagine, non diri della guerra, ma del depredatori. Per rimediaryi andava Buonaparte immaginundo nuovi modi per trar denaro dai oppoli, già si grandemente smunti dei impoveriti; scosse l'Emilia, scosse la Lombardia: traeva le intime sostanze dalle viscere delle nazioni; pure il

peculato più forte di queste estreme fonti di denaro. Infatti i rubatori, gente fraudolenta ed avara, erano una peste invincibile. Buonaparte, che per la mancanza delle cose necessarie vedeva in pericolo le sue operazioni, ne arrabbiava: li chiamava ladri, traditori, spie; ora ne faceva pigliar uno, ora cacciare un altro; ma nulla giovava, perciocche tornavano, essendo protetti, perchè molti; e si liberavano, essendo i giudici corrotti , perchè mescolati . L'Italia pativa , i soldati pativano , gli amministratori infedeli trionfavano. In un paese opimo e da lungo tempo immune da guerra, era penuria di soldo, di pane, di abiti, di scarpe, di strame. Al tempo stesso i provveditori ed i cadanovieri , incitati dall' ambizione e dalla libidine, tenevano, la maggior parte, gran vita, con mense lautissime, con cavalli pomposi, con cocchi dorati, con caterve di servitori; e ballerine e cantatrici mantenevano; strana foggia di repubblicani. Sapevaselo Buonaparte, che non ne capiva in sè stesso dallo sdegno. Scriveva che il lusso . la depravazione, il peculato avevano colmo la misura. Un solo rimedio ei trovava, e, come credeva, conforme alla sperienza, alla storia, alla natura del governo repubblicano, e quest' era un sindacato, magistrato supremo, che composto di uno o di tre persone, solo due o cinque giorni durasse, ed in questo tempo autorità amplissima avesse di far uccidere un amministratore, qualunque fosse, o con qual nome si chiamasse. « Potè . sclamava « dispettosamente Buonaparte, il maresciallo di Berwick far impiccar l'am-· ministratore supremo del suo esercito, perchè vi erano mancati i viveri, a ed io non potrò in mezzo all' Italia, paese di tanta abbondanza, quando i miei soldati sono penuriosi e stremi di ogni cosa, spaventar con le opere. · poiohè le parole non giovano, questo nugolo di ladri? » Così dentro sè stesso si rodeva: ma eran novelle, perchè l'oro d'Italia si dispensava anche a Parigi; perciò i rubatori erano indenni. Salosi soddisfaceva il capitano italico dei servigi di Collot, abbondanziere delle carni, e di Pesillico , agente 17% della compagnia Cerfbeer. Poi alcuni commissari erano facili alle signature ; caso veramente orribile. Affermava Buonaparte nel mese di ottobre, che, eccettuati Deniée, Boinod, Mazade e due e tre altri, gli altri commissari erano tutti ladri: pregava il Direttorio, gliene mandasse dei probi, aggiungendo però la clausola, se fosse possibile trovarne: sopratutto già fossero provvisti di beni di fortuna; desiderava Villemanzy. Aveva particolarmente in grande stima il Commissario Boinod, certamente e giusta ragione, perchè era Boinod uomo di costumi integerrimi; ed eziandio con ragione scriveva Buonaparte, che se quindici commisseri di guerra come Boinod fossero all' esercito, potrebbe la Repubblica far un presente di cento mila scudi a ciascuno di loro, e guadagnerebbevi ancora quindici milioni. Tanta era l'ingluvie di coloro, che per ufficio dovevano impedire che altri non involasse le sostanze dei soldati l L'ira di Buonaparte particolarmente mirava contro un Haller, che credeva mescolato in questi traffichi. Scriveva sdegnosamente, il dì 49 novembre, al commissario del Direttorio Garreau : essere i soldati senza scarpe, senza presto, senz' abiti; gli ospedali penuriosissimi ; g'acere i feriti orribilmente nudi sulla nuda terra ; pure essersi testè trovati quattro milioni in Livorno; essere in pronto merci di gran valore a Tortona ed a Milano ; avere Modena dato due milioni , Ferrara gran valute; ma non esser ne ordine, ne buono indirizzo nella bisogna delle contribuzioni, di cui esso Garreau aveva carico; grave essere il male, dover esser pronto il rimedio: rispondessegli il giorno stesso, se potesse, si o no, provvedere ai soldati: se no , comandasse all' Haller , spezie di furbo , come diceva, non per altro venuto in Italia che per rubare, e che si era fatto sovrantendente delle finanze dei paesi conquiatati, rendesse conto dell' amministrazione sua al commissario supremo, che era in Milano, e provvedessesi il bisognevole ai soldati : volere il governo che i commissari nei bisogni dell' esercito si occupassero : veder mal volentieri , ch'egli , Garreau , non se ne prendeva cura , lasciando la bisogna in mano di un forestiero , di natura e d' intento sospetto; Saliceti far decreti da una parte, Garreau farne da un'altra, e con tutto questo non esservi accordo, e manco denaro : soli quindici centinaia di soldati, che sono a Livorno, costare più di un esercito; esservi penuria estrema fra estrema abbondanza. Questi erano i risentimenti del capitano generale.

Nò era minore lo sdegno di lui contro la compagnia Flachat, ch' ei qualificava oni più doissi nomi, senza credito, penza danaro, e senza probito chiamandola: avere, affermava, lei ricevuto quattordici milioni; avere somministrato solamento per sei, e ricusare i pagamenti: per loi essere sequestrate le mercatanzie pubbliche in Livorno: volere che si vendessero; ma reserrisciuro che per le mene di costoro, quello che sette milioni valeva, sarebbe dalo per due: insomma, aggimpeva tutto sdegnoso, essere gli apenti di essa compagnia i più bravi eruscatori d'Europa. Di più, alcuni fra gl'impiegot; non contenti al peculato, far anche le spie, e portare pubblicamente, come i fuorusciti, il bavaro verde; di questo non potersi dar pace; servir loro Wurmser, servir la Russia, aucciorsi la Repubblica.

In tal modo Buonaparte riempiva di querele Italia e Francia: intanto andava a ruba l'Italia. Nè uno era il modo del guadagno, nè alcuna spezie di fraude si pretermetteva. I più usavano di non pagare sotto pretesto di non aver fondi, se non con grossi sconti, le tratte che loro s'indirizzavano o 136 dal governo o dai particolari creditori : brutto veramente ed infame traffico era questo; perche essi erano cagione, col non pagare e con diffidenze artatamente aparse, che le tratte scapitassero, poi le ricevevano a perdita, e più scapitavano, ed a maggiore perdita la ricevevano, e più grossi guadagni facevano, autori ad un tempo e profittatori del male. La peste penetrava più oltre, perchè era cagione che i prezzi a bella posta a'incarissero, ed i contratti si facessero simulati: il male del rubare era il minore perchè il costume si corrompeva. In queste laide involture si mescolavano anche Italiani, e tra di questi alcuni che avevano le cariche nei governi temporanei. ed alcuni altresì che facevano professione di amatori della libertà. Queste cose facevano da sè, e per sè, o per mezzo d'interposte persone, o intendendosela con gli amministratori infedeli. Con qual nome chiamare costoro, io non saprei; so bene come li chiamavano e chiamano tuttavia, perche son ricchi, i parasiti ed i giornali, che con parole magnifiche gli encomiavano in quei tempi ed ecomiano ancora ai giorni nostri: sicchè se una volta era il proverbio che la guerra fa i ladri, e la pace gli impicca, ora debb' essere quest' altro, che la guerra fa l ladri, e la pace gli loda. Hanno costoro gioie e gioielli, e palazzi in città, e ville in contado, e statue e quadri, e mobile prezioso, ed ogni sorta di agio, con adulatori in quantità. Tali erano non pochi dei gridatori di libertà del nostri tempi, ed io ne ho conosciuto alcuni che, atampati in fronte delle ruberie del loro paese, se ne andavano tuttavia predicando con singolare intrepidezza la repubblica e, la libertà, anzi credevano, od almeno dicevano. esser loro i veri amatori ch' elleno avessero. Così se parecchi tra i Francesi che avevano cura dell'amministrazione involavano, si trovava anche fra gl' Italiani chi teneva loro il sacco; e vi era allora, qual sempre vi è, una gente che, come i corvi intorno ai cadaveri, aliavano continuamente là dove erano i disastri pubblici, per farne il loro pro ed arricchirsene. Costoro . ed allora si mostrarono più che in altro tempo, sono una aingolare generazione d' uomini, perchè se è stagione di dispotismo, e' gridano libertà, se è stagione di libertà , e' gridano dispotismo , e sempre ridenti e sempre adulatori , ajutano a spogliar con arte chi già è spogliato dalla forza; nè abborriscono dallo spogliare e dal succiare e dallo atraziare, quand' anche il soggetto sia la patria loro, che anzi le miserande sue grida sono incitamento alla ferina cupidigia di quest' nomini apietati .

Queste cose vedemmo con gli occhi nostri, nè la religione le impediva, perchè era venuta a scherno, nè la giustizia perchè era compra. Così tra la forza che ammazzava è l'arte che rubava fu sobbissata l'Italia, e peggio ch' ella era mira di calunnie da parte degli ammazzatori e dei ladri. Chi dava e pigliava gli appalti degli arnesi necessari alla guerra con ingordi beveraggi, ed a prezzi più cari del doppio del genuino valore; chi metteva, minacciando saccheggi, taglie aui paesi, e questi denari spremuti a forza dai popoli si appropriava. Questi prometteva di preservare dalle prede, se si desse denaro a lui ; gl' Italiani davano , e qualche volta erano preservati , e qualche volta no: si vendeva il beneficio. Quest'altro faceva tolte di robe per gli ospedali, e le usava per sè. Diè Cremona cinquantamila canne di tela fine pei malati, e per sè gli arrappatori se le pigliarono. Chi vendeva i medicinali dell'esercito, e convertiva il prezzo in suo pro: la corteccia tanto preziosa del Perù principalmente era divenuta materia d'infame ladroneccio. Quanti soldati consunti dalle perniziose febbri perirono, che sarebbero stati salvi, se i rubatori avessero avuto più a cuore le vite loro, che le

mense, i teatri e le meretrici! Nè era cosa che santa o sicura fosse, perchè 1790 si faceva traffico dell'asilo dei morenti, e sonsi veduti uomini abbominevoli minacciare di porre ospedali militari nei conventi, col solo fine di costringerli a pagar denaro per ricomperarsi da quella molestia : i soldati intanto se ne morivano per le strade, perchè gl'insaziabili segavene s'Ingrassassero, ed in ogni più immondo, in ogni più ingordo vizio s'ingolfassero. Le polizze dei passati si davano per chi non era passato, ed anche per chi era morto: i magazzini si empivano di grasce finte, e nissuno aveva, se non chi non doveva avere. I soldati perivano, i paesi pagavano, perchè a quello che non era somministrato dalle riposte, bisognava bene, e per forza, che i paesi sopperissero. Così chi dava non aveva, chi non dava aveva la brutta usanza fu generale. I capisoldi poi l premii, le indennità largamente si davano a chi meno le meritava, nè vi era ufficiale, che di chi ministrava fosse amico, che alla menoma rotta non si trovasse ad aver perduto gli arnesi, e grassi compensi non toccasse, mentre gli uomini valorosi, che combattendo virilmente contro il nemico, avevano perduto tutto, richiedevano invano quello a che la patria era loro obbligata. Cuocevano infinitamente a Buonaparte i raccontati ladronecci, e faceva formare ai rei gravissimi processi dalle diete militari , instando perchè fossero dannati a morte , a motivo , come diceva , che non erano ladri ordinari, ma tali che con le malvagie opere loro interrompevano il corso alle sue vittorie, od erano almeno cagione che con più sangue si acquistassero. Ma si lamentava che vi fossero in queste diete dei segreti maneggi, onde i rei se ne andavano od assoluti, o condannati a pene ne proporzionate al delitto, ne capaci di spaventare i compagni, « Voi avete « presupposto certamente, scriveva Buonaparte sdegnoso al Direttorio, che « I vostri amministratori ruberebbero, ma farebbero i servizi ed avrebbero « un po'di vergogna : ma e' rubano in un modo tanto ridicolo e tanto im-

un po' di vergogna: ma e'rubano in un modo lanto ridicolo e tanto imc pudente, che a'io avessi un mese di tempo, non ve ne avrebbe un solo
c che non faceasi impiccare. Gli fo legar dai gendarmi, gli fo processar dai
c consigli militari continuamente. Ma che giova, se i giudici sono compri?

Questa è fiera e tutti vendono. Un impiegato accusato di aver posto una
 taglia di diciottomila franchi a Salò , fu condannato a due mesi di carcere.
 Così, come si potran pruovare le accuse? È un concerto: tante vili enormità

 fan vergogna al nome francese ». Così si querelava e così inveiva Buonaparte contro i rubatori, e questa fu l'accompagnatura della libertà in Italia.

Ma egli è ormai tempo di far passaggio dall'avarizia degli involatori al turce degl'armati: incominicamone le armi a suonane più ornibilmente che prima sulle italiane terno. Non avva il Direttorio pretermesso alcun ufficio per inclinare l'Imperatore alla pace, ora officrendogli compensi di nuovi s'attorio quelli che ancora gli restavano. A quest' ultimo fine scriveva Buotaparte all'imperatore Francesco, che s'ei non si risolvesse illa pace, colmerebbe per ordine del Direttorio il porto di Trisste guasterebbe tutte sue possessioni dell'Adriatico. Ma i prospera successi dell'arciduca Carlo in Germania avvano r'desto nell'Austria la speraza si sostenere- le cose d'Italia, ed anzi di riconquistare gli Slati perduti; però non volle consentire agli socordi:

Il fondamento di questo nuovo moto era Mantova, perchè tatti i disegni potevano arrivare al fine desiderato, se la sua difesa tuttavia si sostenesse: ed all'opposto sarebbero stati disordinati, se cadesse in possessione dei Francesi. Non era ignoto a Vienua che il presidio era ridotto all'estremo 1:30 dalle malattie e dalla strettezza dei viveri, e che solo si sosteneva per la costanza veramente maravigliosa dell'antico Vurmser. Nè solo il maresciallo vinceva con animo invitto l'urto delle armi nemiche, ma ancora la minaccia barbara e vile fattagli dal Direttorio, che se non desse la piazza in mano della Repubblica, sarebbe, quando si arrendesse, condotto a Parigi, e giudicato qual fuoruscito francese. Vide l'Austria che non era tempo da aspettar tempo, e che il pericolo di Mantova ricercava prestissima espedizione; perciò adunava con celerità mirabile nn nuovo esercito di più di cinquantamila combattenti pronto a calare per mettere di nuovo in forse la fortuna francese, che già tanto pareva stabile e sicura. Certamente fu maraviglia l'impeto francese in quei tempi, ma non fu meno maravigliosa la costanza tedesca. Di tanta mole si mandavano venticinquemila soldati freschi nel Tirolo e nel Friuli', e tanto era l'ardore loro, che davano speranza di vittoria. Infatti nelle battaglie che poco dopo seguirono, combatterono non solo con valore, ma ancora con furore, siccome quelli che erano cupidi non solo di ricuperare i paesi perduti, ma ancora di scancellare l'offesa fatta alle armi imperiali dalle precedenti sconfitte. L'emulazione altresi verso i soldati di Germania operava efficacemente nelle menti loro, e le vittorie dell'arciduca li stimolavano. Fu posto al governo di queste fiorite genti il generale d'artigliera Alvinzi, già pratico delle guerre d'Italia e nel colmo della riputazione; e siccome quegli che di natura pronta e speditiva, si sperava che fosse per allontanare da sè quella lentezza che era stata cagione delle rotte precedenti . Aveva anche per consigliero un Veiroter , che si era acquistato nome di perito capitano in Germania . Era il disegno di questa nuova mossa non dissomigliante da quello posto in opera pochi mesi prima da Vurmser, con questa differenza però che, ove il maresciallo discese con tutto il pondo per la valle dell' Adige, ed interpose, certamente con imprudente consiglio, tra le due principali parti de' suoi tutta la larghezza del lago di Garda, Alvinzi ordinava che una parte, guidata da Davidowich, scendesse dal Tirolo con ventimila soldati, e conculcati i Francesi che colà stanziavano alla difesa dei passi; se ne venisse a sboccare per Castelnuovo fra l'Adige e il Mincio. Egli poi, con trentamila combattenti, venuti dalla Carniola e dal Cadorino, si proponeva di varcare il Tagliamento, la Piave e la Brenta, combattendo i repubblicani ovunque li trovasse, e quindi, varcato il fiume più grosso dell' Adige, dove la occasione migliore si appresentasse, di congiungersi con Davidowich e di marciare unitamente alla liberazione di Mantova. Già varcati con fatica incredibile i monti della Carniola, e traversati torrenti grossi ed impetuosi, erano, quando il mese di ottobre si avvicinava al suo fine, giunti gl'imperiali sulle sponde della Piave, e si accingevano a dar principio a quella terza guerra, dalla quale pendeva il destino della potenza austriaca in Italia.

Non erano a tanta mole pari pel numero i Francesi ; perchè certamente non passavano i quarantamila, noverati gli assediatori di Mantova. A questi sondimeno debbonsi aggiungere gi Italiani ed i Polacchi ordinati a Milano e nella Gispadana, che, sebbene Buomparte non se ne servisse per combattere nelle battaglie giuste, erano a lui di grandissima sullità, e da cerescevano la sua forza, perchè tenevano i presidi inelle piazze, contenzano i pasa, e facevano il pase, e facevano il pasa, e facevano il pasa con ottomila soldati stava attorno a Mantova i Ausereau con altrettanti

custodiva le sponde dell' Adige ; Massena , sempre il primo ad essere esposto 1726 alle percosse del nemico, alloggiava sulla Brenta: Vaubois assicurava il Tirolo con diecimila soldati . In fine una schiera di riserbo , in cui si noveravano circa tremila soldati tra fanti e cavalli era distribuita negli alloggiamenti di Brescia, sotto la condotta dei generali Macquart e Beaumont. Aveva Buonaparte comandato a Vaubois impedisse ad ogni modo il passo a Davidowich e siccome gli assalti sono sempre più fortunati pei Francesi, che le difese, volle che Vaubois medesimo, ancorchè fosse inferiore di forze, non aspettasse il nemico, ma lo andasse ad assaltare nei propri alloggiamenti: soprattutto il cacciasse dai luoghi tra il Lavisio e la Brenta. Egli intanto si apprestava ad arrestare con Massena ed Augereau l'impeto di Alvinzi, che. già arrivato sulle rive della Brenta, ed avendola passata, faceva le viste di volersi incamminare verso Verona. Alloggiava Davidowich col grosso delle sue genti a Newmark, mentre la vanguardia occupava il forte sito di Segonzano, reso anche più sicuro dal posto eminente di Bedole, custodito da Wukassowich. Guyeux, obbedendo agli ordini di Vaubois, assaltava San Michele. terra posta oltre il Lavisio, con intento, se la battaglia riuscisse prospera, di correre contro Newmarck . Al tempo medesimo Fiorella urtava le terre di Cembra e di Segonzano. Fu grande la resistenza che incontrava Guyeux-a San Michele; perchè gli Austriaci avevano chiuso l'adito alla terra con trincee, ed essendosi posti ai merli di cui erano guernite le case, attendevano a difendersi virilmente. Tre volte andarono alla carica con grandissima animosità i Francesi guidati dal capitano Jouannes, e tre volte erano con grave uccisione risospinti. Era la fazione di grande importanza, e maggiore unche di quanto annunziassero, il numero poco notabile dei combattenti, e la ristrettezza dei luozhi in cui si combatteva, perchè dall'esito pendeva la conservazione o la conquista del Tirolo, il potere gli Austriaci od i Francesi incamminarsi alle spalle del nemico per la valle della Brenta, e finalmente la congiunzione o la non congiunzione delle due schiere alemanne, capo principalissimo dei disegni fermati a Vienna per la ricuperazione d'Italia. In fine, fattosi dal Francesi un ultimo sforzo, entravano in San Michele e se ne impadronivano, a malgrado che i Tedeschi, aiutati anche da parte dei Tirolesi, avessero continuamente tratto contro di loro con morte di molti, e con ferita del valoroso Jouannes.

Bene auguravano i Francesi dei fatti horo in Trodo, ma non fu loro uguimente fuverovele la fortuna a destra verso Segonzano i i dei nierruppe tutti i pensieri loro, e da vincitori diventarono vinti. Aveva bene Fiorella, con molta valenia combatendo, sepugnato i castello di Segonzano, ma non avendo, o perchè abbastanza non avesse fatto esplorare i luoghi, o qual altra cagione che sel muovesse, siogisto prima i limmico da Bedde, questi, scendendo Improvisamente, lo assairva sul fianco destre ed alla coda, tulmente che fu commessa non poca strage dei suo, i e to costretto a riturari più che di passo verso Trento. Sagoimes che Davidowich medestino, diffeto del passo verso Trento. Sagoimes che Davidowich medestino, diffecocorrete del passo verso Trento. Sagoimes che Davidowich medestino, diffe cocorrete del passo della del Prascesi, si ce de la scale o allo scampo si repubblicani, se non volevano essere tagliati tutti fuori ed a pezzi, che quello di ritirarsi più sotto, la sicando, dopo breve contrasta otto le mar, la città seessa di Trento in balia degli antichi signori. Successe questo fatto si 9 novembre. Due giorni dopo entrava Davidowich in Trento; rallegradosene gli 17% abitanti, amatori del nome austriaco, ed asperati dalle intemperanze dei conquistatori.

Vaubois, dopo di aver combattuto infelicemente a Segonzano, andava a porsi alla bocca delle strette di Calliano, alloggiamento intorno al quale si era persuaso, per la sua fortezza, doversi fermare l'impeto dei vincitori. Assicurava alla sinistra il fianco dei Francesi il fiume Adige ; la destra custodivano due colli eminenti, sui quali sorgono i due castelli della Pietra e di Bezeno. Dava fortezza alla fronte un rivo assai profondo, sulla sponda del quale avevano i repubblicani eretto parapetti e cannoniere munite di artiglierie. Tenevano in guardia questo forte luogo quattromila soldati eletti, che aspettavano confidentemente l'incontro del nemico, Marciava Davidowich, enfiato dalla prosperità della fortuna, grosso e minaccioso, dopo l'occupazione di Trento, all'ingiù dell' Adige, avendo talmente diviso i suoi, che Wukassowich scendeva sulla sinistra del fiume, Ocskay sulla destra. Laudon condottosi ancor esso sulla destra con soldati più leggieri, camminava più alla larga verso Torbole, con intenzione di dar timore al nemico per la possessione di Brescia. Arrivavano Wukassowich a fronte di Calliano, Ocskay a Nomi. Ayrebbe potuto, come alcuni credono, Davidowich, invece di assaltar di fronte quel luogo tanto munito di Calliano, girato prima alla larga per le eminenze, scendere poscia, riuscire per la valle di Leno alle spalle del nemico. Ma, qual si fosse la cagione, amò meglio venirne alle mani in una battaglia giusta, confidando nel valore e nella grossezza delle sue genti . massimamente nei feritori tirolesi, che, pratichi dei luoghi più inaccessi e peritissimi nel trarre di lontano, avrebbero efficacemente aiutato lo sforzo austriaco. Combattessi il giorno 6 di novembre con incredibile audacia e vario evento da ambe le parti, sforzandosi gli imperiali di superare il passo, ed insistendo principalmente contro i castelli della Pietra e di Bezeno, Restarono i repubblicani superiori , fu l'assalto degli Alemanni infruttuoso. Davidowich . veduto che l'impresa si mostrava più dura di quanto aveva pensato, mandava in rinforzo di Wukassovich il generale Spork ed il principe di Reuss, ed operava di modo che, per diligenza di Ocskay, si piantassero artiglierie presso a Nomi sulla destra dell' Adige, ed anche a fronte della strada che da Trento porta a Roveredo. Al tempo medesimo i feritori tirolesi, postisi qua e là sui vicini gioghl, si apparecchiavano a bersagliare l'inimico. Cominciavasi il giorno 7 una ferocissima battaglia, in cui come fu il valore uguale da ambe le parti, così fu varia la fortuna, perchè ora prevalevano i repubblicani, ed ora gl'imperiali. Venne, verso le cinque ore della sera, il castello di Bezeno in poter dei Croati, dopo un lungo ed ostinato combattimento, in cui i Francesi si difesero con sommo valore e con tutte le sorti d'armi, perfino coll'acqua bollente, che furiosamente versavano contro gli assalitori. Fu il presidio parte preso, parte tagliato a pezzi. Poco stante cedeva anche il Castello della Pietra; ma di nuovo i Francesi se ne impadronivano, e di nuovo ancora lo perdevano. Con lo stesso furore si combatteva nei luoghi più bassi verso Calliano, e fu quel forte passo preso, ripreso. perduto e rinconquistato più volte ora da questi, ora da quelli. Era tuttavia dubbia la vittoria, quantunque le artiglierie di Ocskay ed i feritori tirolegi non cessassero di fare scempio dei Francesi quando improvvisamente udissi fra di loro, se per paura o per tradimento non bene si sa, un gridare: Salva, salva! per cui ad un tratto si scompigliava tutto il campo e si metteva in rotta. Non si perdeva per questo d'animo Vaubois, e, raccolti meglio che podè i suoi, e calatosi viepiu per le rive dell'Adige, andava ad alloggiare rimei sili forti della Corona e di Rivoli. Rioveredo intanto e tutte le terre circostanti tornavano sotto la divazione dell'antico sigorore. Perdettero in questo
fatto i Francesi sel pezal d'artiglieria, e nella riticrata per a Bivoli, essendo
seguitati dai Teleschi, altri sei. Perdettero, oltre a questo, non poche munizioni: noverarono duemia soldati uccisi e mulle prigionieri, con quasiche
utiliciale di conto. Furono dalla paste degli Austriaci molto laudati i Crosti ,
e principalmente i cuccatori trolesi, al quali fi l'Imperaturo obbligato dell'acquisto dei castelli di Bezeno e della Pietra. Mancarono fra gli Austriaci
ricra cinquecento soldati fra morti, ferrit e prigoioneri; desiderirono duta
priman, o Questo fi la secondo bottogli di Collibrono.

Della della della della della controlo prima per solo e per l'osinezione mostrata da ambe le
parti.

Questa vittoria avyrebbe potato partorire la ruina dei repubblicani, si bavidovich natho fosse stato prorto a seguitare il corso della fortuna prospera quanto erazo stati valiorosi i suoi soldati al combattere; conciossiachò, se pressato avesse, senza mai dargli posa, se di inalatto i l'iminio inonani; che avrebbe prevento tutti gl'impedimenti, e, superato facilmente la Corona e Rivoli, sarcibbe comparso improvvisamente grosso e vittorioso sulle rive del Mindo; il che avrebbe potento in gravissimo pericolo Buonaparte, che era alle mani sulla bresta con Alvinzi, e dato comodita al generalissimo d'Audita del manore del ma

Erasi il generalissimo Alvinzi fatto signore del passo della Brenta con occupare Bassano, Cittadella e Fontaniva, ed avendo avuto avviso delle prime vittorie di Davidowich nel Tirolo, aveva ordinato che i suoi varcassero il flume. Sboccava Quosnadowich, nella parte auperiore da Bassano, e posava le sue atanze a Marostica ed alle Nove . Liptay correva ad alloggiarsi più sotto tra Carmignano e l'Ospedal di Brenta; ma siccome quegli che solo guidava la vanguardia, fu stimato troppo debole, e però fu fatto seguitare dalla battaglia, condotta da Provera, che aveva varcato il fiume a Fontaniva. Al tempo stesso Mitruski, padrone del castello della Scala, mandava guardie insino a Primolano, per sopravvedere quello che fosse per succedere nella valle della Brenta, della quale stavano le due parti in grandissima gelosia. Buonaparte, confidendo di compensare con la celerità quello che gli mancava per la forza, aveva fatto venire a sè, oltre le schiere tanto valorose di Massena e Augereau , le guarnigioni di Ferrara , Verona , Montebello e Legnago. Era suo pensiero di assaltare Alvinzi, di romperlo, e, camminando quindi con somma celerità per la valle verso le fonti della Brenta . di riuscire alle spalle di Davidowich , e di sgombrare per tal modo e al tempo stesso l'Italia e il Tirolo della presenza degli Austriaci; penaiero certamente molto audaue, e da non venir in capo che a lui, che tutto era, per la gioventù e pel vigor dell'animo, coraggio e prestezza. Urtava Augereau Quosnadowich . Massena Provera : ne pasceva . il dì 6 novembre . una sanguinosa zuffa. Dure furono le prime Italiche battaglie, ma questa è stata

unosa zuna. Dure lurono le prime italiche dattaglie, ma questa e se Botta al 4844. 34 1786 molto più. Si attaccavano con grandissimo furore Augereau e Quosnadowich, ambi capitani esperti, ambi valorosi; ora cedeva l'uno, ora cedeva l'altro; Alvinzi, che conosceva l'importanza del fatto, mandava continuamente alla sua parte nuovi rinforzi. Fu preso, perduto, ripreso e riconquistato più volte il villaggio delle Nove, e sempre con uccisione orribile delle due parti . Si combattè prima colle artiglierie, poi con la moschetteria, poi con le baionette, poi con le sciabole, finalmente con le mani e con gli urti dei corpi; valore veramente degno della fama francese ed austriaca. Infine restarono i Francesi signori del combattuto villaggio: ma seppe tanto acconciamente Quosnadowich schierare i suoi, che grossi e minacciosi si erano ritirati dal campo di battaglia, nell'alloggiamento che dai monti dei Sette Comuni si distende per Marostica sino alla Punta, che, quantunque urtato e riurtato da Augereau, si mantenne unito, e rende vano ogni sforzo del suo animoso avversario. Ma dall' altro lato non si combattè tanto felicemente per Provera contro Massena; perchè sebbene l' Austriaco non fosse rotto, sentissi nonostante tanto gravemente pressato, che stimò miglior partito il ritirarsi sulla sinistra del fiume, rompende anche il pante di Fontaniva, acclocche il nemico nol potesse seguitare. Fessi notte intanto, l'oscurità e la stanchezza, poiche si era combattuto tutto il giorno, piuttosto che la volontà, pose fine al combattere, che fu mortalissimo; perchè tra morti, feriti e prigionieri desiderò ciascuna delle parti circa quattromila soldati. Il generale francese Lanusse, ferito di colpo di arma bianca, cadde in potere dei Tedeschi.

Il non aver potuto rompere gl'imperiali in questo fatto, diede a pensare a Buonaparte. Vano era lo sperare di poter riuscire a montare per la valle di Brenta verso il Tirolo. La perdita di Segonzano e di Trento, di cui egli aveva avuto notizia, dava giustificato timore per Verona e per Mantova; e l'ostinarsi a voler combattere un nemico grosso, avvertito ed insistente in un sito forte, non sarebbe stato senza grave danno; perchè ponendo anche il caso che la bottaglia succedesse prosperamente, il perdere ugual numero di soldati era più pernizioso ai Francesi, manco numerosi, che agli Austriaci, più numerosi. Dal che si vede quanto momento avrebbe recato in tanta incertezza di fortuna Davidowich, se si fosse spinto avanti con quel medesimo vigore col quale aveva combattuto a Calliano, e fosse andato a dirittura a ferire Corona e Rivoli, Mosso da queste considerazioni, si deliberava Buonaparte a levar il campo dalle rive della Brenta per andarlo a porre su quelle dell' Adige nel sito centrale di Verona. Per la qual cosa, il di 7 novembre, molto per tempo, mosse l'esercito verso Vicenza, e non fece fine al ritirarsi se non quando arrivò sotto le mura di Verona: Il seguitavano il giorno medesimo i Tedeschi : succedeva un aspro combattimento a Scaldaferro. Entravano gl'imperiali il di 8 in Vicenza, il 9 alloggiavano a Montebello. Ouivi pervenivano ad Alvinzi le desideratissime novelle della vittoria di Calliano: perciò spingendosi più oltre, andava a porre il campo a Villanova, terra posta a mezzo cammino tra Vicenza e Verona. Intenzion sua era di aspettare in quest'alloggiamento che cosa portassero le sorti in Tirolo, e massimamente che Davidowich, superati i forti passi della Corona e di Rivoli, si fosse fatto vedere a Campara ed a Bussolengo ; poichè allora si sarebbe mosso egli medesimo verso quella parte che più gli sarebbe stata conveniente per congiungersi col vincitore del Tirolo. Ordinava intanto varie mosse per dare diversi riguardi al nemico, e per tenerlo sospeso del dove volesse andar a feriro. Apprestava eziandio quantità grande di scale, come 1736 se fosse per dare la scalata a Verona. Già aveva mosso la vanguardia e fatta posare nell'alloggiamento di Caldiero, più vicino alla città.

Minacciato Buonaparte a stanca ed alle spalle da un generale vittorioso. a fronte da un generale, se non vittorioso, almeno più forte di lui, aveva tutti i partiti difficili ; perchè l' aspettare era dar tempo a Davidowich di assalirlo alle spalle e di far allargare ad un tempo l'assedio di Mantova; l' assaltare era un commettersi all' ultimo cimento per la salute de suoi e per la conservazione della sua gloria. Ma non istette lungo tempo in pendente, perchè sapeva che i consigli timidi fanno i Francesi meno che femmine, i generosi più che uomini. Si risolveva adunque a voler pruovare a Caldiero, se la fortuna volesse perseverare a mostrarsi benigna verso di lui , o cangiarsi in contraria. Usciva da Verona ; guidava Massena l'ala sinistra, Augereau la destra, Incontrati I primi corridori nemici a San Michele ed a San Martino, facilmente li fugava: il giorno 12 di novembre era destinato alla battaglia. Eransi molto acconciamente accampati i Tedeschi : perchè l' ala loro stanca s'appoggiava a Caldiero ed alla strada maestra, che da questa terra si volge a Verona. La destra era schierata sul monte Oliveto . ed occupava il villaggio di Colognola, sito erto e difficile ad espugnarsi. Le restanti genti di Alvinzi continuavano a stanziare a Villanova in ordine di spignersi avanti come prima si fosse incominciato a menar le mani a Caldiero. Non così tosto il giorno appariva, che andavano i repubblicani all'assalto. Già Augereau aveva conquistato Caldiero e preso al nemico cinque cannoni; già Massena si distendeva a sinistra, e, fatti dugento prigionieri, aveva circuito la punta dritta degli Alemanni, passando per Lavagno ed Illasi , quando il tempo , che già era freddo e piovoso , si cambiava improvvisamente in minutissima grandine, che spinta da un vento di levante assai gagliardo, percuoteva nel viso i Francesi, e gl'impediva di vedere e di combattere con quell'ordine e con quel valore che si richiedevano. S'aggiunse che, secondechè era stato ordinato dall' Alvinzi, la grossa schiera tedesca, giugneva correndo da Villanova, per modo che tra pel tempo avverso e l'urto di questa gente fresca, rallentavano i Francesi l'impeto loro, ed incominciavano a declinare. Le cose erano in grave pericolo; perchè il generale Schubirtz, mandato dall' Alvinzi, aveva dato addosso con cinque battaglioni, passando per Soave e per Colognola a Massena; e Provera, con quattro battaglioni, instava ferocemente contro la destra di Augereau, mentre nel mezzo Alvinzi medesimo rinforzava e rincuorava i suoi con un nuovo nervo di genti. Già pareva disperata la fortuna francese, quando Buonaparte spigneva avanti a combattere la sessagesimaquinta, che fin allora aveva tenuta in serbo; rinfrescava ella la battaglia, e la teneva sospesa fino alla sera , instando però sempre gl' imperiali , grossi ed ordinati . Finalmente , pruovato grave danno, levandosi i repubblicani con tutto l'esercito da Caldiero, si ritraevano di nuovo a Verona. Dei morti, feriti e prigionieri, fu uguale la perdita per ambe le parti : ma più grave pei Francesi , per la ferita e prigionia del generale Launay, e per la ferita del colonnello Dupuis. uno dei guerrieri più animosi di Francia. Montarono gli uccisi a ducento, i feriti a seicento, i prigionieri a cencinquanta.

Era a questo tempo caduta in grande declinazione e molto pericolosa la condizione dei repubblicani. Poteva Davidowich prostrare improvvisamente i campi della Corona e di Rivoli, e romoreggiare alle spalle di Buonaparte,

17% mentre Alvinzi, grosso e vittorioso, lo assalirebbe di fronte; ed il manco che potesse avvenire, era la liberazione di Mantova, scopo principale di tanti pensieri. Il dar mano poi a ritirarsi, non si sarebbe potuto fare senza fuza e senza correre sino alla sponda destra dell' Adda, perchè già Laudon incominciava a farsi vedere sui confini del Bresciano. Quale effetto, quale sollevazione fosse per produrre nei popoli italiani un si grave accidente, fucile cosa è il pensare : l' Emilia perduta , il pape vittorioso . Milano titubante, il re di Sardegna con nuovi pensieri, tanti odil liberi, tante ire senza freno facevano temere ai repubblicani ogni più grave estremità. L'animo stesso di Buonaparte, avvengadiochè tanto vigoroso e forte fosse, da tristi pensieri annuvolato, ed in gran malinconia venuto, incominciava a fiaocarsi e a diffidar della vittoria. Scriveva, avere ricondotti i soldati, scalzi e consumati dalle fatiche, a Verona; disperare di Mantova; I più valorosi. feriti: gli ufficiali superiori . I generali migliori non poter plu sostener le battaglie : quelli che arrivavano essere inesperti, ed in loro non aver fede i soldati; l'esercito italico, ridotto a poche genti; gli erol di Lodi, di Millesimo, di Castlelione, di Bassano, o morti od Infermi; non aver più le legioni dell'antica possanza che l'animo ed il nome; feriti Joubert, Lannes, Lanusse, Victor, Murat, Charlot, Dupuis, Rampon, Pigeon, Menard, Chabran; vedersi il repubblicano esercito, vedersi e sentirsi abbandonato dalla sua patria nell'estreme regioni d'Italia; la fama delle sue forze avere fin là giovato. ma oggimai pubblicarsi a Parigi, solo essere di trentamila soldati; i più valorosi, mancati di vita ; i superstiti avere presto in casi tanto pericolosi a lascierla; forse esser giunta l'ora estrema di Augereau, di Berthier, di lui medesimo; che sarebbe allora per avvenire di tanti bravi soldati ? Questo pensiero farlo più cauto, non osar più affrontar la morte, perchè la morte sua condurrebbe all' ultima rovina tanti prediletti compagni : volere fra breve far un ultimo sforzo; se la fortuna il secondasse, fora Mantova sua, e l'Italia con essa.

Tali erano le querele di Buonaparte in quell'estremo momento. Ma se si era perduto di animo, non aveva perduto la mente, e tosto trovava modo di riscuotersi; al che gli aprirono occasione le lentezze tedesche. Ebbe egli in quest'ultimo punto un pensiero (si vede come da un solo concetto spesso pendono i destini degl' imperi), dal quale nacque inopinatamente la sua salute e quella de suoi; per lui ancora ricominciossi la non interrotta sequela di fatti, che tanto il fecero glorioso in armi e tanto potente sopra la terra, Aveva Alvinzi , dopo la giornata del 42, in mano sua tutto il destino della guerra: perchè, se subito dopo avuto quella vittoria, usando la diminuzione d'animo in cui per lei si trovavano I repubblicani, gli avesse acremente e celeremente perseguitati, ogni probabilità persuade o che avrebbe vinto Verona, o che almeno, distendendosi a dritta, avrebbe potuto varcar il flume in un luogo superiore, ed in tal modo accozzarsi con Davidowich. Ma invece di correre contro il nemico declinante e di non dargli respitto, soprastava inoperoso due giorni nelle stanze di Caldiero a deliberare con Quosnadowich , Veiroter , e Provera interno a quello che fosse a farsi. Voleva Quosnadowich, animoso capitano, che si desse dentro incontanente; ma a questo non voleva risolversi Alvinzi , o che credesse , per troppa confidenza , la guerra già vinta, o che volesse aspettare che Davidowich avesse superato gli alloggiamenti della Corona e di Rivoli. Fatto sta che Buonaparte, usando assai maestrevolmente la occasione, ordinava una mossa che, convertendo del tutto le sorti, fece che siccome prima Alvinzi era padrone della guerra,

dopo, fosse Buonaparte; ed il generale tedesco, che poteva dare l'indirizzo 1790 alle fazioni militari, come conveniente gli fosse paruto, fu costretto ad obbedire a quello che fosse per dare il generale francese. Il fiume Adige . calandosi dalle scoscese montagne del Tirolo, corre direttamente de tramentana a ostro insino a Bussolengo, terra situata alle ultime radici del Montebaldo; ma da questa terra il suo corso incomincia a declinare verso levante, per guisa che volta le sue onde a scirocco, ed in tal modo calandosi incontra. rapido e profondo Verona; quindi passa, seguitando sempre la direzione medesima insino a Zevio, dove giunto essendo, la sua inclinazione diventa maggiore, e corre non più verso scirocco schietto, ma piuttosto verso levante scirocco : il quale corso ei serba insino ad Albaredo , dove di bei nuovo si volta a scirocco. Questa inclinazione del fiume è cagione che chi il varcasse a Ronco, luogo situato fra Zevio ed Alberedo, avrebbe Villanova più vicina che Verona. Aveva Alvinzi lasciato a Villanova le più grosse artiglierie, i carriaggi, le bagaglie e le munizioni : era anche questa terra sulla principale strada da Verona a Vicenza. Bene considerate tutte queste cose, venne Buonaparte in isperanza di sorprendere con un subito passo quell' alloggiamento principale degl' imperiali, e di tagliarli fuori da Vicenza e dai loro sicuri ricetti dei Friuli e del Cadorino. E ponendo eziandio che il disegno non sortisse tutto quel fine ch'ei si proponeva, questo almeno era sicuro di conseguire, che Alvinzi si sarebbe, per combatterlo, necessariamente condotto verso le parti dell' Adige; il che l'avrebbe allontanato da Davidowich, ed Impedito la congiunzione dei due eserciti imperiali, tanto temuta, e con tanta ragione, dal generale francese. Confidava Buonaparte che, varcando di nottetempo l'Adige a Verona, e correndo speditamente sulla sua destra sponda sino a Ronco, e quivi sulla sinistra ripassando, e tuttavia velocemente marciando, sarebbe riuscito ad arrivar addesso a Villanuova innanzi che Alvinzi si fosse accorto del pericolo, ed avesse potuto farvi i provvedimenti necessari. Dava favore a questa fazione il considerare che il Tedesco, non addandosene, non aveva guernito la sinistra del fiume sotto Verona di presidii sufficienti . Solo aveva mandato il colonnello Brigido , con pochi croati ed Ungari, piuttosto per sopravedere che per combattere. La notte adunque dei 43 ordinava Buonaparte, e questo fu il pensiero salutifero, a Massena e ad Augereau, varcassero con tutte le genti loro l'Adige a Verona, corressero frettolosamente la destra del fiume sino a Ronco, quivi il rivarcassero sopra un ponte estemporaneo di piatte, e, passando per Arcole e per San Bonifacio, sopragiugnessero improvvisamente addosso a Villanova. Questa fu verumente una mossa da gran maestro dell'arte e fra tutte quelle ordinate dai più rinomati capitani sì degli antichi che del moderni tempi, non vedo alcuna che più di questa sia, non che da lodarsi, da ammirarsi. Riuscirono improvvisi, e senza che gl'imperiali sentore ne avessero, a Ronco i repubblicani, e tosto, fatto un ponte, varcarono. Varcava Augereau primo, Massena secondo; la duodecima fu lasciata a guardia del ponte, la cavalleria sulla destra sponda, pronta a passare ove il bisogno ne venisse. S'incamminava Massena a Porcile per sopraveder ciò che fosse per nascere dalle parti di Caldiero, Augereau s'addirizzava verso Arcole, L'uno e l'altro dovevano ricongiungersi per marciare unitamente contro Villanova. La natura del paese pose impedimento all' esecuzione dell' intiero intento di Buonaparte, ma però non tanto, ch'el non conseguisse una somma e gloriosa vittoria, e con essa il principal fine del suo proponimento. Ma perche tutte

1:96 queste cose s'intendano da chi ci legge, necessario è che per noi si descriva la natura dei luoghi che furono sedia di fatti tanto memorabili. Giace Villanova, principal mira di tutto questo moto, sulla sinistra riva di un grosso torrente chiamato Alpone, il quale scendendo impetuosamente dalle montagnedei Sette Comuni, s'avvicina all' Adige in cui mette foce tra Ronco ed Albaredo Questo torrente, appross mandosi alle rive del fiume, incontra una bassa fondura, dove, serpeggiando e rallentando il corso, forma paludi o terreni coperti da acque stagnanti. In questi terreni, appunto per la bassezza loro soprafutti dalle acque, ed in mezzo a queste paludi, e pure sulla sponda sinistra dell' Alpone siede il villaggio di Arcole, che i repubblicani dovevano necessariamente attraversare per condursi a Villanova. Due argini principali danno l'adito per questa limacciosa palude, de quali il primo porta da Ronco ad Arcole, e quindi a Villanova; il secondo, partendo dal primo, quando ei si volta verso Arcole, rade più accosto l' Adige all' insù ed accenna a Porcile, e di là a Caldiero, Biasimano alcuni per le cose che seguirono, Buonaparte del non aver passato più sotto verso Albaredo, il che se avesse fatto, avrebbe evitato il 'passo dell' Alpone. Altri ancora gli danno carico del non aver passato l'Alpone con gettar un ponte là dove mette nell' Adige; ma siccome la sua risoluzione fu improvvisa, così ei non poteva conoscere tanto al minuto la natura dei luoghi, nè provvedere che un ignobile torrente ed un umile ponte di piccolo villaggio fuor di mano dell'esercito tedesco, avesse ad essere un intoppo sì duro al suo intendimento. Bene da dannarsi è la sua ostinazione, dello aver voluto per due giorni cootinul sforzare il passo al ponte d'Arcole; il che fu cagione della morte di taoti valorosi soldati, mentre ei poteva, fin dal primo, quando incontrò tanta resistenza, fare quello che fece il terzo. Prevedendo poi che nella depressione di fortuna in cui si trovava e nelle battaglie che erano imminenti, avrebbe avuto bisogno di tutte le sue forze, si era deliberato, subito dopo il ributtamento di Caldiero, di far venire al campo principale tremila soldati di quelli che stavano sopra l'assedio di Mantova. Iofatti era il giorno medesimo in cui Massena ed Augereau avevano varcato l' Adige a Ronco, che fu il 45 del mese, arrivato a Verona Kilmaine con la schiera dei tremila. Utile pensiero, nè ultimo fu questo a conseguire la vittoria.

Intanto Augereau già era alle prese col nemico al ponte d'Arcole. Avevano gli Austriaci munito questo ponte con artiglierie, e con barricate, ed empiuto al tempo medesimo le case vicine, che erano merlate, di eccellenti feritori . Nè questo parendo bastare al collonnello Brigido per le difese, aveva collocato sopra e sotto il ponte sulla sinistra dell' Alpone qua e la spessi feritori alla leggiera, i quali, tirando contro l'argine, per cui solo i Francesi potevano aver l'adito ad Arcole, faceva loro l'accostarsi difficile e micidiale. I primi repubblicani che si affacciarono, furono da una immensa grandine di palle e di scaglia sfragellati; e certamente non mai guerrieri combatterono con maggior valore nelle battaglie più aspre e più difficili . con quanto i difensori di Arcole combatterono in questo fatto. Disordinati e titubanti si allontanavano i Francesi da un luogo di si grave tempesta. Ma i capi, che sapevano di qual momento fosse, e che l'impeto in tale caso era più sicuro dell'indugio, li ricondussero allo sbaraglio. Conoscendo però chè l'esempio era più efficace per farli andore avanti, che le parole, si fecero essi medesimi guidatori delle colonne, ed appresentarono i primi i valorosi petti loro a quei fulmini tanto terribili. Ma nè il nobile coraggio loro,

ne la pietà tanto maravigliosa verso la patria non poterono operare di modo 1794 che si superasse quel mortalissimo intoppo. Imperciocchè i Tedeschi, traendo spessi e fermi, ed opponendo una costanza invincibile ad un coraggio impetuoso, assottigliavano con tante morti ed afflevolivano con tante ferite le francesi squadre, che fu loro forza tornarsene indietro disordinate e sanguinose: i granatieri stessi, scelta ed invitta gente, cedettero. Lannes fu ferito, feriti Verdier, Bon, Verne, prodi tutti e sperimentati capitani di guerra . Ricordavasi in questo punto Augereau del ponte di Ledi , e, dato di mano ad un insegna, si piantava in mezzo al ponte, invitando i compagni a seguitarlo. Il seguitavano laceri e sanguinosi com'erano. Ma i Tedeschi li sfolgoravano novellamente per tal maniera, che tra morti e feriti l'abbattuta fu in poco d'instante sì grande che i superstiti spaventati, ed Augereau medesimo a tutta fretta si ritiravano. Seguitava un silenzio nelle genti francesi, segno di scoraggimento; già i capi temevano che succedessero grida assai peggiori del silenzio, tuonavano tuttavia gli Alemanni con l'artiglierie e con l'urchibuseria. Così poche genti, trincerate a caso in un piccolo villaggio, avevano posto in grave pericolo, s cagione delle difficoltà dei luoghi, tutta un'oste, coraggiosa per natura e confidente per vittorie. Pressava il tempo; la fortuna di Francia in Italia inclinava sd una fatale rovina. Ne poteva dubitarsi che Alvinzi, subito che avesse avuto avviso del fatto, non fosse per venire con tutta la sua mole in aiuto de suoi ; e come potevano sperare i repubblicani di superar tutti, quando una sola e piccols parte si mostrava Insuperabile? Queste cose riandava in mente Buonaparte, nè curando la vita nè curando la sicurezza dell'esercito in sì estremo frangente, venuto là dove i più animosi lo potevano udire, disse loro ad alta voce : Or non siete voi più i soldati di Lodi? or dov' è il vostro coraggio ?

Questo parlare di Buonaparte a Francesi non poteva non partorire un grandissimo effetto; si rianimavano anche i più timorosi: tutti gridsrono comandasse pure, li guidasse alla battaglia. Cominciava a sperar bene, si avventava egli il primo, attorniato dsi principali, verso il formidabil ponte. Intanto, cosa maravigliosa in un accidente tanto spaventoso, non sveva omesso Buonaparte di ordinare quello che avrebbe potuto, se il terzo assalto che si preparava, avesse avuto infelice fine, ristorare la fortuna cadente e dargli in mano Arcole, passo tanto essenziale alla vittoria. Primachè si muovesse al cimento fatale, comandava a Guyeux che se ne gisse a vercer l' Adige al passo di Albaredo, ed evitato per tal modo l'Alpone, desse dentro all'impensata al fianco sinistro di Arcole. Egli intanto, smontato da cavallo e dato di mano ad una insegna, e postosi in capo alla stretta fila che sull'argine insistendo, si avviava al ponte, animava i suoi a seguitarlo. Nè furono lenti, anzi coi corpi loro serrandosi attorno a lui, pietosa cura, i granatieri massimamente, coraggiosi per indole, furibondi per la resistenza, già facevano tremare coi tiri e col calpestio numeroso la destra sponda del contrastato ponte. Ne già più si ricordavano della morte di tanti compagni, nè delle ferite proprie, nè del sangue sparso : solo miravano a vincere quella pruova terribile e fatale. Lannes medesimo, quantunque già fievole per due grosse ferite, udito il pericolo di Buonaparte, non se ne volle star a badare, e si mescolavs anch' egli nella battaglia. Procedeva avanti quel globo formidabile; già metteva piede sul ponte, quando gli sopraggiunse addosso da fronte e dai fianchi un nuvolo si fitto di tedesche palle, tanto

1796 grosse quanto minute, che, rotto e trafitto nelle più vitali parti fu costretto a dare frettolosamente indietro. Restava ferito Lannes di una terza ferita, restava ferito Vignolle, restava ucciso Muiron, aiutante del generalissimo, a canto a lui. Sboccavano allora gli Austriaci dal ponte, e seguitando la vittoria, menavano, con l'armi corte e bianche; strage di coloro che, scampati alla furia delle artiglierie e degli archibusi, si ritiravano. In quella feroce mischia era Buonaparte, per esortazione de' suoi, rimontato a cavallo, e già cedeva all'impeto del nemico, quando un furioso caricare di scaglia rotti avendo, lacerati ed uccisi tutti coloro che gli stavano intorno, trovossi solo esposto al furore di tutte le armi austriache. In questo punto medesimo, spaventato il suo cavallo da quell'alto romore e da quel trambusto orrendo, gittava sè ed il suo signore nella vicina palude. Gli Austriaci, perseguitatori dei Francesi, non accorgendosene, oltrepassavano il luogo, dove il guerriero fatale ad Austria si giaceva; pereva del tutto disperata la sua fortuna. Ma il generale Belliard, accortosi del fatto, tanto disse e tanto fece coi granatierl, amatori del loro capitano supremo, che, voltato subitamente il viso e dato un forte rincalzo ai Tedeschi, li ributtavano di nuovo fino al ponte, ed impedivano un caso ponderosissimo. Già Buonaparte, al quale fu presto in quell' estremo pericolo, con troppo infelice opera per la sua patria, un soldato veneziano che militava nelle schiere di Francia, rimesso a cavallo, fu ricondotto dai soldati, pieni di allegrezza per la sua insperata salute, ad un sicuro alloggiamento.

Non così tosto aveva Alvinzi avuto le novelle di un fatto tanto straordinario, che, costretto ad obbedire a quel nuovo corso di guerra, che con tanta audacia e perizia aveva il suo avversario aperto, abbandonato il pensiero di assaltar Verona e di congiungersi per allora con Davidowich, ordinava in primo luogo che tutti gl'impedimenti e le munizioni si ritraessero da Villanova a Montebello; perciocchè ebbe tosto penetrato qual fosse l'intento del capitano di Francia. Poscia dirizzava sei battaglioni di faoti sotto la condotta di Provera, a Porcile, e quattordici battaglioni di fanti con sedici squadroni di cavalleria fidati a Mitruslki, a San Bonifacio per alla via di Arcole. Viaggiavano queste nuove schiere con molta prestezza, mentre si combatteva al ponte, e qualunque avesse a riuscir l'effetto della presenza loro sul campo di battaglia, già si comprendeva che Buonaparte aveva conseguito itsuo intento di rompere ad Alvinzi il disegno di conquistar Verona e di unirsi con Davidowich, Già era Provera, con la sua squadra, giunto a Bionda, pronto a ferire sul fianco sinistro i repubblicani ; ma a un duro incontro di Massena fu risospinto fin oltre Porcile.

Mentre in lal modo si combatteva ad Arrole ed a Porcile per la maggior parte dell'escribi francese, ensi Guyux, passo l'Adige ad Abracdo, andato aggirando sulla sinistra dell'Alpane, e compariva improvvisamente sotto ie mura di Arcole al punto sesso in cui di (diesos ri n'erano usutil per dar addosso alla riscopinta sobiera di Augresu. Nè fu lungo il combattere, perchè e poco real numero dei difiensor, i el terra da quel lato priva di ogni difesa. Vi estrava facilimente Guyeux; il cho fa vedere quanta agevule vittoria avrebbe conseguito Buonaparte, e a evasesi in sulle prime egli medestimo fatto quello che aveva ordinato a Guyeux di fare. Ma gli Austriaci, che consevano l'Importanta della terra si muorevano col grosso delle loro forze da San Bonifacio, e grestamente la ricuperavano. Glà annottava: Buonaparte, perdutu ogni sperana di acquistra Arcole in quel giorno, e temendo, giacchi

era vicino l'esercito tedesco, di essere condotto a mai partito in mezzo al-1736
l'oscurità della notto, riduceva tutte le sue genti sulla destra dell'Adige, a lassiando solamente la duodecima alla guardia del ponte, e la sessagesimaquinta, alloggiata in un bosco a destra dell'argine per cui si va ad Arcole.

Due cose mirabili sono da notarsi in questa notte; la prima delle quali si è la costanza di Buonaparte e dei Francesi del non essersi sbigottiti pei due feroci ributtamenti di Caldiero e di Arcole: e questa è degna di grandissima commendazione; la seconda si è, e questa è certamente degna di molto biasimo, che Buonaparte si sia ostinato, ora che sapeva che tutto l' esercito d' Alvinzi era accorso alla difesa di Arcole, a volere assaltare questa terra pel ponte tanto funesto a suoi, mentre avrebbe potuto o girare per Albaredo, come aveva fatto Guyeux, o far opera di passar l'Alpone verso la sua foce nell' Adige. Certamente, assaltando Arcole pel ponte, era il terreno assai svantaggioso pei repubblicani, e se tanto mortale fu l'assalto dato a quel passo, quando vi erano pochi soldati a guardia, quale si doveva credere che fosse per essere ora che tutta la possanza del generale austriaco si era ridotta ad assicurario? Infatti l'effetto della seconda e terza battaglia di Arcole dimostrò avertamente quanto fosse irrazionevole l'ostinazione di Buonaparte ; perchè ei non riusci vincitore, se non quando si risolvè a passar verso la sua foce l' Alpone, per andar a ferir Arcole sul suo fianco sinistro.

Sorgeva appena il giorno 16 novembre, quando e Francesi e Tedeschi givano di nuovo con animi infestissimi ad incontrarsi. Avevano i primi di nuovo varcato sulla sinistra dell' Adige, erano I secondi usciti di Porcile e di Arcole per andar a trovar l'inimico. Al tempo medesimo mandava Alvinzi una grossa squadra di cavalleria a guardare il passo di Albaredo donde era venuto il pericolo per opera di Guyeux, e muniva tutta la sinistra dell'Alpone di spessi ed esperti feritori alla leggiera. Fu, come quello del giorno precedente, durissimo l'incontro dell'armi, combattendosi assai virilmente da ambe le parti. Fu il primo Massena a far piegare la fortuna in favore dei repubblicani; perchè, attaccatosi con Provera, che veniva da Porcile, dopo un ostinatissimo conflitto, lo risospingeva sin dentro a questa terra, con perdita di molti uccisi, ottocento prigioni, sei cannoni e quattro bandiere. Il generale Robert assaltava i Tedeschi sull'argine di mezzo, e molti ne buttava nel pantano. Nè se ne stava Augereau ozioso; chè anzi opponendo valore a valore, già aveva risospinto gli Alemanni sin dentre ad Arcole, e dava nuovo assalto al ponte. Ma quivi accadeva quello che era accaduto prima : che con tal furia menarono le mani gli imperiali , condotti da Alvinzi medesimo, ed alloggiati al ponte, nelle case vicine e lungo la sinistra del contrastato Alpone, che i Francesi se ne tornarone indietro , dopo di aver patito un orribile macello. Parecchie volte andava alla carica Augereau, altrettante era costretto a cedere con istrazio maggiore: miserabile era la scena di tanti Francesi morti e feriti, ammonticchiati sulla bocca del ponte, mentre gli Austriaci, siccome quelli che combattevano da luoghi sicuri, avevano sofferto leggier danno. Sette ufficiali francesi, o generali o superiori, furono sconciamente feriti in questa fiera mischia. Chiaro si vedeva l'errore di Buonaparte nel volersi ostinare a guadagnare, con far forza di fronte, questo varco. Alcuni accusano Augereau di questa ostinazione, come se Augereau avesse assultato il ponte non per comandamento di Buonaparte, come se egli si fosse ardito di usare una tanta trasgressione in un affare massime di tanto momento, e sotto gli occbi

BOTTA AL 1814.

1746 stessi del generalissimo. Errare è comune destino degli uomini, e nisxuno dee dubtare a dire che anche Buonaparte abbia errato in materia di guerra, perchè, anche con qualche errore, sarà egli sempre e meritamente riputato dagli nomini sinceri estimatori delle cose uno dei migliori capitani che siano comparsi al mondo, e non è punto necessario di maculare la fama altrui per far risplendere la sua, che già tanto in queste guerresche faccende da per sè stessa risplende veramente.

Finalmente la sorte declinante della battaglia, più che tante infelici morti de' suoi , faceva accorto Buonaparte del commesso errore , e pensando a quello a che avrebbe dovuto pensare prima, si metteva all'opra del far gettare in copia fascine nell'alveo dell' Alpone verso la sua foce, con isperanza che avrebbero fatto un sodo sufficiente perchè i suoi soldati potessero passare a man salva. Ma riusciva a vano l'intento, perchè la corrente delle acque diveniva per quell'ostacolo tanto impetuosa, che il passare si pruovò più difficile di prima. In questo fortuposo punto succedeva un fatto di grandissimo ardimento; e fu che il generale Vial, portato da incredile ardore volle far pruova di passar a guado con tutto un intiero battaglione, quantunque i soldati avessero l'acqua sin alla gola, ed i Tedeschi continuassero a trarre furiosamente dalla riva opposta. Ma non era ancora giunto alla metà del rivo, che fu obbligato a tornarsene sulla destra a cagione di una fittissima tempesta di scaglia che gli lanciarono addosso gl'imperiali . Restava ucciso in quest'incontro un Elliot, aiutante di Buonaparte, ufficiale assai riputato pel suo valore. In questo mentre Alvinzi, volendo usar l'occasione della diminuzione d'animo prodotta necessariamente nel nemico da tanti o sì mortali ributtamenti, usciva grosso da San Bonifacio, con intento di pruovare se gli venisse fatto di cacciar i Francesi nell'Adize, od almeno di costringerli a ripassare il poute di Ronco più frettolosamente che non l'avevano passato. Il pensiero del generale tedesco era assai pericoloso pei repubblicani; ma fu pronto al riparo Buonaparte, poiche, siccome gli Austriaci erano obbligati a marciar sull'argine per gire all'assalto, con alcune artiglierie piantate da lui in un luogo opportuno, li faceva star addietro. Così la strettezza dei luoghi nocque ai Tedeschl, come nociuto aveva ai Francesi, perchè nè gli uni nè gli altri potevano spiegare le ordinanze loro; ma fu di più grave danno ai Tedeschi, perchè, essendo più grossi, avevano maggiore speranza, se avessero potuto allargarsi, di vincere l'inimico. Sopraggiungeva in fine la seconda notte, che faceva sosta al sangue ed alle morti. Tornavano gl'imperiali negli alloggiamenti loro di San Bonifacio e di Arcole, i repubblicani si ritiravano sulla destra dell' Adige, lasciata di nuovo la duodecima a guardia del ponte di Ronco.

S'avviciaava il gierro ia cui doveva definirsì a chi dei due possenti nenci avesso a rimanere la possessione d'Italia. Non isbigottisto Bronaparte a tante indelici prouve, e persuaso finalmente che l'assaltar di fronte il ponte d'Aroole, eva uno sparger sangue dei migitori soldati senza frutto, aveva abbraciato quelle risoluzioni che sole potevano dargil ia vittoria; poichè, usando l'oscarità della notte e la cessazione delle armi, aveva fatto da opera allo edificar del ponte con cavalletti ed assi sopar l'Appone, in poca distanza dal luogo dove mette nell'Adige. Si erano accorti i Tedeschi del disegno, e però la mattina dei 47, come prima incominciava da aggiornare, erano usotti da Arcole con intenzione di rituffare la duodecima nel-

dalla destra sulla sinistra del fiume. A ciò dava loro maggiore speranza un 174 accidente fortuito, perchè una barca del ponte di Ronoc improvisamente si era affondata. Ma le artiglierie francesi trassero sì aggiustatamente dalla riva destra, che fu futto abilità ai soddati di Bonosparte di racconciar il ponte, di conservar la duodecima e di varcaro. Andavasi adunque alla bateglia terminativa : il maggioro nuerro delle genti el l'esito delle precedenti fusioni facevano i Tedeschi confidentissimi: il nuovo ordine dell'assalto, l'aver facoltà di passare sulla sinistra dell'Alpone, il pressido di Legnago, che già si approssimava, ed il valore di tanti subilati agguerriti, mettevano i Francesi in isteranza di diventar possessori della vittoria.

Incominciava a coloriral il disegno di Buonaparte : conciossiache Massena con piccola parte della sua schiera, marciava contro Porcile per operare che Provera non isboccasse da questo lato: si accostava con la restante ad Arcole per aiutare l'opera della sessagesimaquinta, in faccia al ponte d'Arcole, e della trigesimaseconda che, sotto la condotta di Gardanne, si era alloggiata in un bosco vicino all'argine. Era il fine di questi ordinamenti l'impedire che i Tedeschi non potessero condurre a mal partito le genti repubblicane poste sulla destra dell' Alpone, e non s' impadronissero del passo di Ronco. Ma lo sforzo principale doveva farsi da Augereau, che passato l'Alpone sul ponte construtto la notte, si avventerebbe, secondato dal presidio di Legnago, contro Arcole da quella parte dove meno era difendevole. Le cose succedevano come il generale francese le aveva ordinate ; perchè Provera non potè far frutto da Porcile , Augereau varcava l' Alpone, e la sessagesimaquinta, condotta dal Robert, rincacciava, marciando sull'argine, i Tedeschi insino al nonte di Arcole, Ma gl'imperiali, sboccandone di nuovo più grossi, si scagliavano con tanto impeto contro di lei, che non solo fu risospinta sin là donde si era mossa, ma, disordinatamente fuggendo, già aveva dato indietro sino al ponte di Ronco. Fu percosso con grave ferita in questo fatto Robert . Seguitavano i Tedeschi questa parte dei Francesi che fuggiva, credendo di possedere la vittoria, mentre ella effettivamente già loro usciva di mano; imperciocchè Massena, che sapeva bene corre i tempi ed usarli con vigore, compariva improvviso sulla destra loro : la diciottesima li percuoteva di fronte ; Gardanne , uscito dall'agguato, gli urtava sul fianco sinistro. Tanti contemporanei assalti disordinavano la schiera tedesca, di cui parte si ritirava piu che di passo verso Arcole, parte fu spinta nella palude vicina, dove divenne miserabile bersaglio delle artiglierie e dell'archibuseria di Francia. Morirono in quest' abbattimento, del quale la principal lode si debbe a Massena, quantità grande di buoni soldati tedeschi, circa tremila vennero in poter dei repubblicani.

Alvinai manteneva tuttavia la battaglia contro Augeresu, che, varcato il nuovo ponte, si era condotto sulla nisitara dell'Appoe. Nè era fazicia a Buonaparte di sforzarlo, perchè il Todesco aveva con lui il miglior nervo delle sue genti, e la sua destra si appoggiava ad una palude, mentre la sinistra era assicurata da luoghi aoche pantiaossi, e da una fiorita cavalleria. Darava la battaglia già buon tempo con esito incerto, quando, siccome narrano, sovvenena Buotraparte uno stratagenima, e lu di mandare una compagnia di soldati a cavallo, acciocchè, girando velocencette dietro il fineco degli Austriaci, andasse a romoreggia foro alle spalle con le trombe e con quel maggiore strepto che potesse. Scrivono che questo carico fu dato dal generale francese ad un luogotenente Eroole, e che Eroole lo condusse a fine

15% con quella celerità ed avvedutezza, che meglio si potevano desiderare. Certo è bene che, o che il rumore improvviso di questo Ercole, od il presidio di Legnago, che, già uscendo dalla vicina terra di San Gregorio, incominciava a tempestare sul sinistro flanco ed alle spalle dei Tedeschi o finalmente la vittoria avuta da Massena contro il destro, sel facessero, gli Austriaci incominciavano a declinare manifestamente, ed infine a cedere il campo, se non con fuga, almeno con ritirata molto presta. Occupavano con infinita allegrezza i Francesi il tanto combattuto Arcole, e vi percottavano. Ritirava Alvinzi le sue genti ad Altavilla, poscia a Montebello sul Vicentino. Lasciava, ovunque passava, ogni più sfrenato eccesso commettendo i suoi soldati, funesti vestigi sui desolati paesi. Poco meno di tremila Tedeschi furono uccisi nella giornata di Arcole, circa cinquemila prigionieri, tra i quali sessanta ufficiali , diciotto pezzi d'artiglieria e quattro insegne ornavano il trionfo dei vincitori. Grave esser stata la perdita dei Francesi nissuno potrà dubitare. considerando le spese ed aspre battaglie ed i mortali ributtamenti , massime il silenzio del generale repubblicano in questa parte. Ma la vittoria intiera, la mantenuta fama, la conservata Italia, l'aver superato con un esercito vinto e minore, un esercito vincitore e più grosso, l'aver impedito la congiunzione dei due eserciti tedeschi, e l'aver fatto passaggio, per mezzo di una mossa maravigliosa, da una condizione quasi disperata ad una condizione prosperissima, e finalmente la presa di Mantova, che già si vedeva sicura per Francia, di gran lunga compensarono i sopportati danneggiamenti.

La battaglia d' Arcole, che, finchè saranno in onore presso agli nomini il valore e la scienza militare , sarà celebratissima e stimata uno dei più esimil fatti di guerra che dalle storie siano tramandate ai posteri, pose per allora in sicuro la fortuna francese in Italia. Aveva bene anche Davidowich. calatosi da Ala il di medesimo in cui Buonaparte vinceva ad Arcole, rotto e fugato Vaubois da Corona, poscia da Rivoli, e ridotto in potestà sua il posto importante della Chiusa. Aveva bene anche scacciato Vaubois medesimo dai monti di Campara, con presa di undici cannoni e duemila prigionieri, fra i quali si noveravano Fiorella e Lavalette : finalmente aveva bene altri . seguitando il corso della fortuna prospera, occupato Bussolengo, e. distendendosi sulla sinistra insino a Castelnuovo e sulla destra insino in prossimità di Peschiera, minacciato di riuscire alle spalle di Verona e di correre al riscatto di Mantova. Ma quello che sarebbe stato fatale ai Francesi, se fosse stato effettuato cinque o sei giorni avanti, non poteva partorire se non la rovina di Davidowich, effettuato essendo a questo tempo. Il che fa vedere quanto sia stato funesto alla casa d'Austria, e disonorevole, per non dire colpevole, a Davidowich l'avere soprastato e consumato invano tutto il tempo utile alle stanze di Roveredo. Non arrivò sulle sponde del Mincio guando era il tempo di arrivarvi, e vi arrivò quando non era più il tempo. Così piuttosto agli errori de suoi capitani che alla natura dei soldati restò l'Austria obbligata delle rotte sofferte e della perduta Italia.

Non così tosto ebbe Buonaparte vinto ad Arcole, che si rivoltava con le sue schiere vincitrici contro Davidowich, e trovatolo a Campara, lo debeliava. Vero è però che il Tedesco, avendo avuto avviso della calismità di Arcole, stimandosi, come era realmente, impotente al resistere, ebbe combuttuo rimessamente, e solo per dar tempo agli impedimenti di condursi in salvo. Poi, vieppiù tirandosi all'insti, si conducera prima a Dolce, poi ad la, seguitato volocemente dia Francesi, che lo dannegiarono nella retro-

guardia. Nè favvi in questa ritirata cosa notabile, se non che una squadra 1300 di ottocento Alemani, governati dal colonnello Lusignano, tanto trattenne, valorosamente combattendo, Augeresu, che con ottimo intendimento era partito da Verona per riuscire, valicando i monti della Maliara, alle spelle di Davidovich, prima che fosse giunto ad Ala, che rende vano il disegno dei repubblicani. Essendo diventati novellamente i Francesi podroni di tutto il Veronece, e la stagione correndo molto sinistra, condussero i due avversaril siodali toro alle stance. Permossi Bavidovich in Ala, Alvinai in Bassano, con la vanguardia a Vicenza, ed a Padova, ed il grosso sulle rive della mondo più vicina e più spedita la via di comunicare, pol corso della Bregia, con Davidovich. Stanzio Buocaparte nel Veronece, rinandata però la schiera di Klimaine al campo di Matotto per istingere vienmaggiormente l'assedio della piazza, che, siccome priva dell'aiuto d'Alvinzi, crodeva aver tosto a venire in sua possanza.

Gli Alemanni, ancora quando fossero respinti, non erano più rotti, e se molti baoni soltati erano morti, grave danno avvano anche patito i Francesi; le fazioni di Caldiero e le vittorie conseguite da Davidowich nello sendere dal Tirolo compensavano le perdite fatte nella battaglia di Arcole. Si vedeva manifestamente che, ove Alvinai si fosse rinforzato per nsuvi aiuti venuti algli Stati ereditari, sarebbe di nuovo in grado di uscire alla campagna e di ritentar la fortuna delle armi: di noovo le austrache sortu potevano risogerer. Sopera queste cose Bioniparte; percia continuamente potevano risogerer. Sopera queste cose Bioniparte; percia continuamente in mandasero se a bro elavano a cuere la fanna e la potenza acquistata nelle contrada italiche.

Mandava apportatore delle felicissime novelle a Parigi Lemarrois, suo aiutante di campo. Appresentava le conquistate insegne al Direttorio; i segni delle avute vittorie tanto più volentieri furono veduti, quanto maggiore rastata la sollevazione degli animi all'apparato austriaco. Le lodi del capitano invitto e dell'esercito falico andavano al cielo.

Decretava le Repubblica, le repubblicane bandiere portate da Augereau e da Buonaparte contro gli Alemanni nella battaglia di Arcole, a loro in nazionale ricompensa si donassero. Bene considerato certamente fu questo decreto in quel che diceva, ma non in quel che taceva, perchè Massena aveva vinto gran parte della battaglia.

Le armi infelicemente usate dall'Alvirai non avevano tanto sbigotitio l'imperatore, che non condidasse in poter soccorrere con frutto le cose d'Italia. Persochè e le sue genti erano tuttavia quasi intiere, e la diveziene del popoli grande, e la somma della guerra consistera in una vittoria alla quale la yolubile fortuna avrebbe, quando meno ai pensava potuto aprire il varco.

Nasceva altresi la sicurezza dell'Austria dalla risoluzione del pontefice di voler piutosto incontrare usa guerra periologis e, che scottare condizioni onnorate e contrario, sicome credeva, alla purità della fede. Pareva che l'autorità del la previolo della Santa Sole avessero a muovere gil Italiani , ove l'Austria apparisse di nuovo grossa in Italia, e qualche vittoria l'assi-cove l'Austria apparisse di nuovo grossa in Italia, e qualche vittoria l'assi-cove l'Austria in dibilità poi che la fortuna voltasse il viso più benigna a coloro ai quali fino allora era stata avversa, Napoli non fosse per mutar dele per la grande entratura che avvesna g'il giglesi in quella corte. Le

1:96 quali cose molto bene considerate e ponderate dall' Austria, la confortarono a fare un nuovo sforzo anche prima che la stagione si fosse intiepidita. Solo dava timore la piazza di Mantova: che si sapeva essere ridotta agli estremi, e l'averla, o non averla era per ambe le parti l'importanza della guerra, Ma Wurmser non indugiava a torre in questo proposito ogni dubbio: perchè, non perdutosi d'animo all'esito infelice delle battaglie d'Alvinzi, tanta era la costanza di questo vecchio, nè alle malattie che infierivano in mezzo a'suoi soldati, nè alle tante morti che gli avevano scemati, si deliberava di trovar modo per qualche improvvisa sortita a procurare a sè nuova vettovaglia. Assaltava, i giorni 19 e 23 novembre, con quasi tutto il presidio, i repubblicani a Sant' Antonio ed alla Favorita, ed avendoli fatti piegare, predava ed introduceva dentro la piazza non poca quantità di viveri. Avendo poi avuto avviso che erano arrivate nel porto alcune barche cariche di munizioni da bocca ad uso dei Francesi, usciva nuovamente molto grosso, gli 11 e 11. decembre, e le predava; prezioso sussidio alle sue affamate genti . Oltre le munizioni conquistate , la sortita di Wurmser per la porta Pradella cagionava non poco danno alle trincee fatte dai Francesi.

Erasi intanto Alvinzi condotto in Tirolo per consultare con Davidowich sulle faccendo comuni, e per fermare i consigli sull'indirizzo a darsi alle nuove armi che si preparavano. Poco dopo Davidowich, la cui tardità era gravemente spiaciuta all'imperatore, fu richiamato, ed ebbe lo scambio nel principe di Reuss, capitano pratico dei luoghi, avendo pochi mesi innanzi guerreggiato, non senza lode, con Quosnadowich sulle spiagge del lago di Garda. Deliberava Alvinzi, al quale, l'imperatore serbava fede, malgrado dell'infelice successo della guerra testè terminata con la sconfitta di Arcole, che il principale nervo si muovesse, ed il principale sforzo si facesse dal Tirolo, calando per le rive dell'Adige; alla quale deliberazione si era accostato per la difficoltà incontrata di passare questo grosso fiume a Verona . Aveva argomentato che, venendo dal Tirolo, si trovava a campeggiare naturalmente tra l'Adige e il Mincio, ed in grado di correre senza impedimento di fiumi al soccorso della città assediata. Aveva poi ordinato che la parte di mezzo, condotta da Quosnadowich, si pruoverebbe, percuotendo verso Verona, di congingersi con la destra, che era la più grossa, e veniva dal Tirolo, e che al tempo stesso la sinistra, guidata da Provera, si sforzerebbe di passar l'Adige verso Porto-Legnago. Ma per poter meglio ingannare l'inimico, e tenerlo sospeso del dove avesse a ferire quella nuova tempesta. aveva Alvinzi operato, da una parte, che Laudon con una mano di soldati armati alla leggiera, disceso per la destra del laco, andasse a romoreggiare sino alle porte di Brescia; dall'altra, che un'altra parte di simil gente, partita da Padova e traversato il Polesine di Rovigo, passasse l'Adige a Bora per mettere in sentore Ferrara e Bologna, dove i Francesi s'ingrossavano per far la guerra al papa. Era lo scopo d'Alvinzi, nell'ordinare la mossa contro Brescia , di far credere a Buonaparte ch'ei volesse far campo della nuova guerra le regioni fra il Mincio e l' Oglio, e col correre contro le due legazioni , intendeva di dar animo e forza al papa , che già aveva adunato le sue genti sulle rive del Senio. Sperava poi generalmente, che, tempestando coi due corni estremi del suo esercito, avrebbe allontanato dalla credenza del generale repubblicano, ch'ei fosse per fare il principale sforzo tra l' Adige e il Mincio. Così, come pareva nuovo questo disegno,

confidava che avrebbe suscitato nuovi pensieri in Buonaparte, e messo in 1790 sospetto di una maniera di guerra non ancora usata. Per arrivare a questo fine aveva cinquantamila combutteuti, se non tutti sperimentati, almeno tutti ardenti : perchè aveva con sè in Tirolo venticinquemila soldati , diecimila ue aveva Quosnadowich iu Bassano, altrettanti Provera a Padova, il resto sulle ali estreme. Maravigliosa cosa è il peusare, come l'Austria. dopo tante rotte, abbia potuto raccorre in sì breve tempo un esercito si grosso. Ma dal Reno erano venuti più di tremila soldati, quattromila dall' Ungheria : gli altri Stati ereditari fornivano a proporzione . Risplendè principalmente la fedeltà e l'ardore dei Viennesi in tanta depressione della potenza austriaca; perchè quattromila giovani delle prime famiglie, lasciati, in si grave pericolo della patria, gli agi e le morbidezze, e prese le armi, accorrevano bramosamente fra le nevi del Tirolo o fra i veterani dell'esercito al voler riconquistare al loro signore la perduta Italia. Buonaparte, che stimava l'utile, non il generoso, si faceva beffe di questa gente, giovinastri chiamandoli, e ciamberlani. Ma si vide alla pruova ch'erano valenti soldati, e che se nou era di una spia e della celerità di un giorno, i vinti sarebbero divenuti vincitori, gli scherniti trionfatori.

Ersal il generale repubblicano ingrossato per nuove genti venute di Francia. Non ostante non arrivava il suo esercio al novero di quello d'Alvinzi, poichè, passando i quarantacinquemila, non arrivava al cinquanta. Il aveva egli spartito in ciuque schiere principali, una delle quali, governata da Serrurier, teneva il campo sotto Mantova; l'altra con Augereau stanziava a Verona, dissendendosi verso le regioni inferiori dell' Adigo; la terza, ritta de Massena, alloggiava pure la Verona, ma spingra le sue genti innanzi per sopravedere quello che fosse per anuunziare la guerra dalle sponde della Brenta; la quarta, che obbediva a Oubert, surrogato a Vaubois, guardava le fuci del Tirolo, avendo il campo alla Corona, a Rivoli on el itughi inferimenzi; la quivita flanimente, quale corpo di ricuprazione, e per assicurare la destra del lago, aveva le sue stanze a Brescia, Peschiera Desorazano, Salo è Lonato.

Da tutto questo si può conoscere che Buonaparte si era persuaso che lo sforzo dei Tedeschi avesse a indirizzarsi contro Verona; ma però, siccome astuto e prudente capitano, aveva ordinato i suoi per forma che, se la tempesta si scagliasse dal Tirolo, fossero in grado di resisterle, perchè e Joubert era grosso di diecimila soldati, ed Augereau e Massena potevauo arrivare prestamente in soccorso di lui da Verona. Il primo a dar le mosse alla sanguiuosa guerra che siam per raccontare, fu Provera, che partito da Padova il dì 7 gennaio, si dirizzava verso Bevilacqua, terra posta sul rivo che chiamano la Fratta . Era in Bevilacqua il generale Duphot con una squadra, che serviva come antiguardo al presidio di Porto-Legnago. Era intendimento di Provera di tentare il passo dell' Adige poco sopra a quest' ultima fortezza per recarsi quindi al soccorso di Mantova . Il di 8, sul far del gioruo , il principe Hohenzollern marciava contro Bevilacqua , difesa da un piccolo castello; trovato per istrada un grosso corpo repubblicano che gli voleva far contrasto, dopo uu aspro combattimeuto, lo fugava. Al tempo medesimo il colonnello Placseck sulla sinistra s'impadroniva del posto di Caselle, e sulla destra un capitano Giulay occupava i passi di Merlara e di San Salvaro. Frattanto I Francesi si erano rinforzati a Bevilacqua per genti fresche venute da Porto-Legnago. Ma assaliti in diverse

1796 parti dagli Alemanni, fu loro forza di pensare al ritirarsi, e si ridussero a Bonavigo ed a Porto Legnago sull' Adige, non senza grave danno e con perdita di due cannoni. Combattè molto animosamente in questo fatto Duphot, ma con non minor valore combatterono i volontari Viennesi, che furono gran parte della vittoria. Conseguiti questi primi vantaggi, confidava Provera di poter presto passar l'Adige tra Ronco e Porto Legnago, Era . quando seguitarono queste prime battaglie, Buonaparte a Bologna, intento ad ordinar la guerra contro il pana; e non così tosto ne ebbe avviso, che giudicando bene del tempo, comandava a duemila soldati, che già aveva indirizzato contro gli Stati della Chiesa, retrocedessero e gissero a congiungersi con Augereau, che difendeva le rive dell' Adige assaltate da Provera. Il che dimostra quanto intempestiva e troppo presta fosse la mossa del generale austriaco; perchè avrebbe fatto di mestiero che si fosse dato tempo ai pontificii di venire avanti, tanto che, congiunti con gl'imperiali, avessero potuto concorrere coi medesimi al fine che gli uni e gli altri si proponevano.

Buosparte, poichè latto stringeva II tempo, e le cose se gli dimostravano periolese, condottosi celeremente a soprastato alquatos i campo di
Mantova per ordinar quello che fosse a fersi in tanto periole, s'avviava a
Verona la mattina del 43, che trovava Massens alle mani coi redeschi
venuti da Bassano; imperetocché Alvinzi, per tener incerto l' avversario del
luogo dove principalmente volesse ferrie, avvav comandato che al tempo
medesimo si urtasse contro tutta la fronte del nemico. Trovavasi l'antignardo
di Massena 3 San Michele, poco distante da Verona, quando, assalito dai
Tedeschi fu costretto a ritirersi dentro le mura. Ma Massena sucito fuori con
tutti i suoi, attaceva la battaglia, che fu molio appra e sanguinosa. Restava
til campo ai Francesi, e prendevano al nemico seicento prigionieri con tro
bocche da fuoco. Non fu secano grave danno la vittoria, perché i repubhilicasi perdettero a un di presso il medesimo numero di soldati con quattro
perzi d'artiglieria.

Non insistevano maggiormente gl' imperiali, contenti allo aver fatto credere al nemico che lo volessero assalire fortemente e grossi in questa parte . Si ritraevano per iscaltrimento indietro alle montagne; anzi una parte, guidata da Quosnadowich , si conduceva celatamente e con molta prestezza per la valle della Brenta a rinforzare Alvinzi in Tirolo. Bestava la rimanente sotto il generale Bajalitsch. Nè qui si restavano i tentativi degl' Austriaci, perchè sulle due ali estreme Provera varcava l' Adige il di 43, non però senza molta difficoltà, contrastatogli animosamente il passo da Guyeux. Alvinzi sforzava le strette della Corona, con avere obbligato Joubert a ritirarsi sull'alloggiamento forte e fortificato di Rivoli . Pendeva in tale modo incerto Buonaparte del vero intento dell'avversario; nè sapendo a qual parte volgersi, se ne stava tuttavia a Verona, aspettando che il tempo e più aperte dimostrazioni degli Austriaci gli dessero maggior lume. Ne tardava ad esser appagato dal suo desiderio; perchè in primo luogo, un Veronese, amatore dei Francesi e congiunto da antica amicizia con Alvinzi, si era segretamente condotto a Trento per visitarlo, ed ivi soprastato essendo tre giorni , ebbe trovato modo di copiare il disegno di guerra del generale austriaco; il quale disegno, tornatosene a Verona, consegnava ad un Pico, che, nato in Piemonte e mescolatosi nelle congiure di quel paese, si era ricoverato in Francia, e seguitando sempre l'alloggiamento principale, si

adoperava come esploratore delle operazioni militari del nemico. Da questo 1796 Pico fu incontanente il disegno d'Alvinzi dato in mano del generalissimo di Francia. Così ebbe sicura notizia di quanto intendesse fare il generalissimo d'Austria. Giungevano in secondo luogo lettere espresse di Joubert, che portavano, quanto grossi fossero comparsi gli Austriaci alla Corona. Da tutto questo divenne chiaro che gl'imperiali farebbero il più grosso sforzo per le regioni superiori dell' Adige, col fine di andar a percuotere direttamente quelle che sono poste fra l' Adige e il Mincio. Buonaparte allora, solito a spingere con locredibile celerità sempre innanzi le occasioni, comandava a Massena, corresse con tutta la sua schiera a Rivoli più prestamente che potesse. Lo stesso ordine mandava a Rey, che se ne stava alle stanze di Desenzano e di Lonato. Egli poi, la notte medesima del 13, s' incamminava frettolosamente a Rivoli per ivi sostenere la fortuna vacillante. Confidava Alvinzi che il generale repubblicano, trovandosi alle prese a Verona e sul basso Adige, non sarebbe accorso sull'alto con tutte le sue forze. Però si persuadeva di aver solo a fronte la schiera di Joubert. Per la qual cosa aveva ordinato talmente i suoi, che una parte urtasse contro il forte passo di San Marco, occupato dalla vanguardia di Joubert, e che è la chiave di chi scende dal Tirolo verso Verona; l'altra condotta da Liptay, girasse sui monti per Campione per andar a ferire alla schiena il rimanente corpo di Joubert, che alloggiava in Rivoli. Un'altra colonna grossa di quattromila soldati, e governata dal generale Lusignano, girando più alla larga, doveva riuscire più alle spalle dei Francesi, per la valle del Tasso. Arrivava intanto Quosnadowich, e romoreggiava sulla sinistra dell' Adige. Aveva infatti Alvinzi con un urto gagliardo acquistato il passo di San Marco. Ma non era ancora spuntato il giorno 14, che Buonaparte, già ingrossato dalle genti più leggieri di Massena, aveva dato dentro a San Marco, e, dopo un grave conflitto, se n'era impossessato. Si accorgeva allora Alvinzi che i suoi pensieri erano stati penetrati, e che invece di avere a combattere col solo Joubert, gli era forza di sostenere l'impeto della maggior parte dell'esercito repubblicano. Ciò cambiava le sue sorti perchè quello che era conveniente combattendo molti contro pochi, non era parimente combattendo molti contro molti, anzi contro più. Tuttavia non diminuendo per questa difficoltà della speranza di vincere, ed essendo già presente il nemico, non aveva più comodità di cambiare l'ordine incominciato della battaglia, e dovette far fronte con mosse non acconce ad un caso inaspettato. Nè sicuro consiglio sarebbe stato il ritirarsi, perchè avrebbe portato con sè la perdita di tutta l'impresa, oltrechè in cospetto di un nemico tanto attivo, la ritirata sarebbe stata accompagnata da gravissimi pericoli. Vi era adunque pel generale austriaco necessità di combattere e d'incontrar la fortuna, qualunque ella si fosse.

Gàs i combatteva asprissinamente dalle due parti alle cinque della mettina, e siccome gli Austrisci, per ordine del loro generale, puntavano massinamente contro la sinistra dei Francesi; per secondare le colonne che giravano alle spalle, così quest'ala francese ed anche la mezza patiento giravano alle spalle, così quest'ala francese ed anche la mezza patiento actuagesimquiata e la vigesimanona. Pareva la fortuna inclinare a favore del Todeschi, Mosse Buonapatre dall'estremo pericolo, comandava a Berthier, nel quale e pel valore e per l'esperienza molto confidava, sostenesse con la quantadecima l'initinci on mezzo. Egli poi accorreva alla sinistra, con la quartadecima l'initinci on mezzo. Egli poi accorreva alla sinistra,

BOTTA AL 1816. 36

17% che tuttavia sempre più piegava e pericolava. Sosteneva la quartadecima un urto ferocissimo. Questo sforzo e la terribile trigesimaseconda, ehe arrivava, ristoravano in questo luogo la battaglia, che inclinava. Ma non procedevano con simile prosperità le cose dei Francesi sulla sinistra, che continuava a cedere del campo : era sempre il rischio estremo, quando ecco arrivare a gran tempesta Massena, ed entrare nella battaglia sulla sinistra. Quivi . risvegliatasi in lui la solita caldezza, e combattendo con grandissimo valore, fe' strage orribile del nemico, e ricuperò alcuni de' siti perduti sulle eminenze. Mentre Massena rintegrava la fortuna e guadagnava del campo a sinistra , il mezzo e la destra dei repubblicani, acremente incalzati, si ritiravano e già gli Austriaei erano in punto d'impadronirsi dell'eminenza di Rivoli che era . a chi l'avesse in poter suo, la vittoria della giornata. In questo momento compariva sulle alture a man manea Liptay, e mettendosi alla seesa, già era vieino a ferire di fianco l'ala sinistra dei repubblicani. Quest'era il momento determinativo della fortuna; perchè se gli Austriaci, in vece che erano spartiti in parecchi corpi, tanto sulla destra, quanto sulla sinistra dell' Adige fossero stati ammassati in un solo e grosso per far forza contro Rivoli, cosa è più che probabile che avrebbero acquistato la vittoria. Ma trovandosi le schiere divise, perchè Alvinzi, credendo di aver a far solo con Joubert, le aveva ordinate piuttosto per circondare ehe per combattere, non poterono urtar tutte al medesimo tempo e di concerto, e lasciarono intervalli fra di loro pei quali poteva il nemico penetrare ed assaltarle di fianeo. Tuttavia spingendosi avanti con mirabile coraggio, avevano recato in poter loro il fatale Rivoli; ma Buonaparte, veduto che poteva, per la separazione delle colonne nemiche, riunire i suoi in un grosso corpo senza pericolo, il fece, e ricuperava con breve battaglia Rivoli, Pinsero di nuovo avanti i Tedeschi, e dopo una miseh a spaventevole, se lo pigliavano nna seconda volta. Buonaporte, che vedeva stare ad un punto la fama e la fortuna sua, comandato a Berthier ehe trattenesse con la cavalleria i Tedeschi nel piano che fra le alture a sinistra e Rivoli a destra si apre, acciocche non potessero aiutare i difensori di Rivoli , adunava in un solo sforzo tutti gli squadroni che potè raccorre in quel momento, ed uniti e grossi li conduceva contro Alvinzi; occupatore per la seconda volta del contrastato passo. Là erano le sorti d'Italia e di tutta la guerra, là di Mantova si definiva. Ma nissuno creda che, dappoichè gli uomini fan guerra, e neaneo nelle hattaglie più famose dell' antichità e dei tempi moderni , si sia combattuto più ostinatamente o più coraggiosamente, come in questo fatto si combattè. Ebbero l'uno assalto e l'altro felice fine pei buonapartiani , perchè e Berthier frenava il nemico nel piano, e Joubert, che in questa giornata lasciò dubbio se fosse o più valoroso soldato o più esperto capitano, eacciato a forza il nemico da Rivoli , se ne impodestava .

nemico da invoit, se ne imposessava.

Totato già si era per modo accostato Liptay, ehe incomineisva a percuotere l'ala sinistra dei Francesi, non ancor del tutto rimessa in ordine dal
precedente sompgilo. Correva pericolo che quello che la mezana e la
destra avevano guadagnato, la sinistra perdesse. Se a ciò si aggiunge che
lusigonon già ai approssimava e batteva il campo salle alture donde si cala
il Tasso, sis verrà a conoscere a quale ripentaglio fossero ridotte, malgrado
del riacquistalo Rivoil, le francesi sorti. Ma le ristorava, secondo il solito,
quel Nassena, il quale, spintosi tra la squadra di Liptay e l'estremità dello
mezzana. Latto botteva l'una et l'altra, che le sforava, non sonza grave

2 ; 3

disordine, al riturarsi, si ricoverava Liptay a Caprino. Massena poi, preve tredendo l'arrivo di Lusiganoa, andava a porre alcune sue genti su certi colli pei quali si poteva riuscire dietro a Rivoli. A questo modo la fortune, che sul principio e per parecchie ore aveva inclianto a favore degli imperiali; voltato il viso, guardava propizia i repubblicani; il quale accidente all'opera principalmente di Buonaparte e di Joubert a dritta, di Berthier in mezzo, e di Massena a stanca si deve attribuire. Rimaneva Lusignano, che poteva unore disordinare la vittoria; si ella non avesse avuto, con la rotta di lui, la sua perfezione. Infatti compariva, già erano le nove della mattina con terribile mostra, dopo di aver varcato i monti di Sperano, di Montegazo e del Lavalletto, nella terra di Pezena, e già s'incamminava pii sotto, costeggiando il Tasso, verso Affl. Debole presidio era contro questa colonna la diciottesima, a Rocca di Garda. Infatti, dopo un grosso affronto a Calcina, aveva Lusignano continuato il suo viaggio, e, già pervenuto sul monte

Fiffaro a fianco ed alle spalle di Rivoli, rendeva dubbia la vittoria Mentre così in una battaglia già tante volte vinta e perduta stavano ancora sospese le sorti, arrivava Rey, che, come abbiam narrato, per ordine di Buonaparte, veniva da Desenzano e Lonato, in luogo donde glà poteva essere di sussidio a' suoi. Erasi egli , velocemente marciando , condotto sulle alture di Cavaglione, custodite da alcune bande di Croati, e fatto dar dentro dal generale Partouneaux e Boyer, facilmente le superava; perchè i Croati, gente nuova e collettizia, nè usa alle battaglie ferme, fatta debole resistenza, si diedero facilmente alla fuga. Superatisi da Rey i monti di Cavaglione e traversata la valle che li parte dall'eminenze di Rivoli, aveva trovato modo di aprirsi la strada fino a Massena. Si avventavano allora tutti ad un tempo contro Lusignano, Massena da una parte, Monnier dall' altra, Rey alle spalle. per forma che, attorniato da tutte le bande, non aveva più altro rimedio che quello di arrendersi o di far pruova di aprirsi il varco colle baionette . Si appigliava volentieri, come uomo di molta prodezza, a quest'ultimo partito. Ma soperchiato dal numero soprabbondante dei nemici, nè avendo con sè difesa di artiglieria o di cavalleria, di cui gli assalitori abbondavano, fu costretto a cedere, deponendo le armi, e dandosi con tutti i suoi prigionieri in poter dei repubblicani . Dava questo fatto piena vittoria a Buonaparte , perchè tutta la restante oste d'Alvinzi, sbigottitasi a così infelice caso, rapidamente verso la parte più alta e più aspra del Tirolo si ritirava. Buonaparte conseguita tanta vittoria ed avute le novelle dell' accostarsi di Provera a Mantova, conoscendo quanta variazione potrebbero ancor fare le cose, malgrado della vittoria di Rivoli se Mantova si rinfrancasse, con celerità uguale a quella con cui aveva camminato da Verona a Rivoli , correva da Rivoli a Mantova, conducendo con se Massena e la sua schiera, tanto sicuro fondamento alle vittorie.

 12-a fosse. Vallero fermarsi a fare un poco di fronte a Torbole ed a Mori, dove Laudon e Wukasswich avvano fatto a questo fine alcune trince; ma la terpidazione dei soldati, una improvvisa comparsa alle spelle di Vial, che per nevi e per dirupi avvav cores un cammin malagevolisamo, e finalmente un assalto inopinato e subito dato a Torbole da quel rischievol Murat, che avera a questo intento attraverasto il lago, subjettimono gli, Anstriaci per modo, che tolta ogni difesa, fuggivano a precipizio. Nè fecero fine gli uni al perseguitura; gli altri al riturasi, finche Wukasswich non giunes a Lavisso, dove nelle antiche trincee distribuiva le genti. Entrava Joabert trionfante in Trento con bella e litea mostra guerriero. Colo cioror che ga abbracciavano colla mente la possessione di Mantova, non poterono nemmeno conservare la metropoli del Tirolo, antico e fedde esgogio della potenza sustriaca.

Spente le speranze dell'Austria nei campi di Rivoli, si ravvivavano alcun poco, ma per breve tempo, nelle regioni vicine a Mantova. Erasi Provera accostato all'Adige coll'intento di varcarlo per accorrere prestamente al sussidio di Mantova. Simulava per ingannare Augereau, che stava schierato sull'altra riva, ora di assaltar Ronco, ora Porto Legnago, perchè il suo pensiero era di passare ad Anghiari, passo più comodo per certi rilevati che vi sono sulla sinistra sponda, molto atti a dar facilità di nascondere i soldati e le artiglierie. Venendo poscia più alle strette, aveva mandato le piatte abili a fare i ponti estemporanei sui fiumi, a Nichesola e pareva che vi si affaticasse per passare. Ma finalmente, gittatosi improvvisamente ad Aughiari, e fatto star indietro con le artiglierie i Francesi, che dall' opposta riva lo oppugnavano, vi piantava il ponte e varcava, come abbiam detto, il giorno 43 di gennaio. I volontari viennesi venuti sulla destra sponda, cacciavano i repubblicani da Anghiari . Non così tosto ebbe Provera effettuato il passo . che, chiamate a sè le bande spartite mandate a Bonavigo, a Ronco ed a Legnago, marciava velocemente alla volta di Mantova; perciocche nella celerità era riposta la vittoria. Passava per Cerea, Sanguinetto e Nogara; alloggiava in quest' ultima terra la notte del 41. Il 45, continuando a viaggiare molto per tempo e prestamente, passato Castellara, compariva in cospetto di San Giorgio, sobborgo di Mantova. Il seguitavano più che di passo Guyeux ed Augereau, e sebbene non potessero giungere il corpo principale, davano nondimeno addosso al retroguardo, e tutto lo ridussero, armi, soldati e munizioni, in potestà loro. Tuttavia era ancor Provera grosso di più di cinquemila soldati. Ma Buonaparte, con celerità, unica quasi nelle storie, marciando, arrivava contro di lui la notte del 45, e da ogni parte il circondava. Splendeva il giorno 17: Wurmser e Provera assaltavano la Favorita e Sant' Antonio. Fu tanto impetuoso l'assalto del maresciallo, che Dumas, posto alla guardia di Sant' Antonio, fu costretto a piegare, lasciando le trincee in mano ai Tedeschi. Mandava Buonaparte un rinforzo di genti fresche a Dumas, con le quali potè raffrenare l'impeto del nemico, ma non tanto che Wurmser non arrivasse sino in cospetto della Favorita : già anzi si accingeva di assaltar alle terga i repubblicani che guardavano quelle fortificazioni. Ma non era passato con la medesima felicità l'assalto dato alla fronte della Favorita da Provera, perchè, ributtato aspramente da Serrurier, che stava dentro, non potè far frutto. Wurmser, combattuto validamente da Victor, venuto con le genti da Rivoli, temendo di esser tagliato fuori da Miollis, che poteva uscire da San Giorgio, ed assalito a mano manca da Massena, si riduceva prontamente in Mantova.

I Francesi, liberati dagli assalti di Wurmser, stringevano viemaggiormente 17% Provera , Percuotevanlo a fronte Serrurier , a stanca Victor , a destra Miollis . e già tempestando alle spalle Augereau, che arrivava da Castellara, gli faceva segno che l'arrendersi era più sicuro che il combattere. Pure perseverava, volendo, se la malvagità della fortuna lo aforzava a depor le armi. averle almeno usate da guerriero franco e valoroso. Finalmente, veduto che Victor già gli aveva tolto i cannoni, e che il reggimento, molto bravo, dei cavalleggieri di Erdodi, costretto dalla forza sopravanzante, si era dato in potestà del vincitore, chiedeva i patti e gli otteneva. Fecero consnicua la vittoria meglio di cinquemila prigionieri, dei quali non poca parte erano i volontari di Vienna . Furono i gregarii condotti in Francia ; ebbero gli ufficiali abilità di tornarsene, sotto fede di non militare contro Francia. Conquistarono in questo fatto i repubblicani, oltre i prigionieri, venti cannoni, e di carriaggi, munizioni e bagaglie una quantità notabile. Grave ed importante vittoria , perchè Mantova restava senza rimedio; tutta l'Italia in balia dei repubblicani; di una parte erano padroni per la presenza, dell'altra pel

terrore. Combatterono gli Austriaci, in tutte le fazioni che abbiamo raccontate, con molto valore; nè si può negare che i disegni dei capitani loro fossero bene ordinati : ma mancarono dell' effetto primieramente perchè, per le rivelazioni fatte da chi ne sapeva quanto Alvinzi, easendo Buonaparte conscio delle intenzioni del nemico, gli fu fatto facile il disegno della battaglia; secondamente per la incredibile celerità sua e de' suoi soldati , che corsero da Verona a Rivoli, poi da Rivoli a Mantova, e nell' uno e nell'altro luogo in punto fatale arrivavano. Che se avessero indugiato poche ore solamente a sopraggiungere a Rivoli, era per loro perduto quel che guadagnarono : e se poche ore altresì avessero soprastato a raggiungere il campo di Mantova, sarebbe Provera entrato dentro la fortezza. Fu accagionato Provera dello aver troppo presto varcato l' Adige ; la quale accusa non apparirà senza fondamento se si avvertira alla non effettuata congiunzione coi pontificii . ma non parimente, se si farà considerazione delle altre mosse degl' imperiali sulle rive dell' Adige superiore. Del resto il suo mandato era di romoreggiare e di assaltare sulla sinistra sponda, e di far le viste di passare sulla destra dono i 6 del mese, ma non di passare effettualmente, se non quando avesse udito fauste novelle della mossa d'armi fatta da Alvinzi.

Perdettero gl'imperiali in tutte le descritte battaglie, niclusa quella di Pravera, tar marti, ferti è prispionieri circa ventimila soddati, con sessanta bocche da fuoco e ventiquattro bandiere. Tutti i volontari viennesi furono o morti o presi le bandiere lor, ricemate per mano dell'imperatrice d'Austria, ornarono il trionfo di Boonaparte. Traversarono la superiore Italia in sembazza di gente cattiva per alla volta di Prancia. Non fu loro fattos cherno, nemmeno dal più scapestrati. Ammirarono anzi tutti' in loro il valore, ammirarono lo carità verso la patria.

Scriveva Buonaparte, essere mancati de'suoi tra morti e feriti solamente duemila: il che è lontano dalla verità, perchè furono assai più; e se si noverarono i prigionieri, che però montarono a poca gente, fu perdita di più di seimila soldati.

In modo tanto misero si terminava il quarto sforzo dell' Austria a difesa da ricipperazione dei suoi stati Italiani. Se ne fecero grandi allegrezze in Francia e nell' Italia suddita a Francia ; ne stette l'Europa attonita, l' Austria 17th spayentata. Ma Buonaparte non era di natura tale, che volesse l'asciar l'opera imperfetta. Per la qual cosa risolutosi a non dar posa al nemico, se non quando ei fosse giunto in luo hi del tutto insuperabili, e volendo auche avere un campo più largo a cibare i soldati nelle veneziane pianure, si spingeva oltre perseguitando le reliquie dei vinti. Occupavano, Massena Vicenza, Augereau Padova: poi da questi luoghi partendosi, si avviavano, il primo a Bassano, il secondo a Treviso. Riusciva l'impresa multo facilmente ad Augereau, perchè, eccettuati alcuni incontri di cavalleria, tutto il paese veniva senza ostaculo a sua divozione. Treviso stesso l'accoglieva fra le sue mura. Poi il capitano di Francia, più oltre spignendosi, cacciava gli avversarii da tutte le regioni della Piave inferiore. Ma più verso i monti le cose andarono più strette per Massena. Quivi Alvinzi, per gelosia dei passi del Tirolo. aveva alloggiato Mitruski e Baialitsch con qualche nervo di gente. Massena che aveva viuto ben altre battaglie che queste, dava dentro al ponte di Carpeneto, dove gli Austriaci volevano far testa, e li rompeva, per opera massimamente di Menard, non senza grave perdita di soldati e d'artiglierie . Vinto Carpeneto, gli fu agevol cosa vincere ancora Primolano, essendosi gl'imperiali intieramente ritirati a Feltre ed ai luoghi più inaccessi della superiore Piave . Per tal modo fu aperta la strada al generale della Repubblica di comunicare con Joubert, che, uscito di Tronto, aveva rotto gli Alemanni a San Michele . Non vi fu più allora altro rimedio pei vinti . che di ritirarsi . come fecero, alle regioni più rotte e quasi del tutto chiuse appresso a Bolzano. I soldati dell'imperatore, abbandonate intieramente le rive della Brenta, e financo le sue sorgenti, si riposarono nelle invernali stanze, avendo la fronte loro distesa dai luoghi più alti della riva destra del Lavisio, passando per le fonti della Piave vicino a Cadore, e per la sinistra di questo fiume sino alla sua foce. Quivi stavano aspettando ciò che fossero per portare con sè la stagione migliore e la fortuna fino allora vittoriosa dell' erciduca Carlo, che già si vociferava avere ad essere fra breve capo dell'esercito Italico. I Francesi signori di Bassano e di Treviso, attendevano anch' essi, essendo, pel sopravenire della vernata, divenuti i tempi sinistri, dall'un de'lati a riposarsi, dall'altro a ridurre in potestà loro Mantova, a soggezione il papa.

Buonaparte, conoscendo che, dopo la rotta tanto compiuta degli Austriaci. era Mantova divenuta sua certa preda, si voltava incontanente contro il pontefice, per condurre a fine con le armi quello che aveva incominciato col terrore per la rivoluzione di Modena e delle due legazioni di Bologna e di Ferrara. Era entrato in Roma uno spavento grande dopo la sconfitta degl' imperiali; se ne stava dubbio il pontefice del partito che avesse ad abbracciare, perchè il-calare subitamente, e senza che si venisse almeno una volta al ferro, agli accordi, che sarebbero stati molti ignominiosi e forse contrarii alla sedia apostolica, gli pareva risoluzione troppo vergognosa dopo le dimostrazioni fatte; il non acconciarsi col vincitore gli pareva partito pericolosissimo, perchè vano era lo sperare che le armi pontificie potessero resistere a quell'impeto che aveva prostrato tante volte gli eserciti potenti ed agguerriti dell' Austria. Pure si deliberava a mostrar il viso alla fortuna, perchè con un vincitore fantastico forse la pace non sarebbe stata peggiore dopo, che prima di un combattimento. Colli dava speranza di poter opporsi con qualche frutto, prendendo i luoghi e fortificando gli alloggiamenti. Fors'anche credeva Pio, siccome quegli che tanto altamente sentiva di Roma, che Buonaparte non si sarebbe ardito di precipitarla negli estremi. Oltre a tutto questo non s'ignorava pel pontefice che,

quantunque il governo di Francia fosse divenuto tanto potente per le armi, 175una debolezza interna il reodeva vaciliante, e questa consisteva note le redonze cattoliche, che, per le persecuzioni e per le disgrazie, erano ripullulate in Francia; il che rendeva necessario il venire ad una composizione con Roma. Sapevaselo Clarke, il quale, di ciò scrivendo, affermava, avere i Francesi guastato la loro rivolazione di religione e; di bel movro essere divenuti cattolici romani; forse aver loro bisogno del papa, affinche i preti secondassero lu rivolazione politica in Francia.

I consiglieri del Vaticano si prevalevano dell'efficacia di queste opinioni, e si mettevano al fermo di non voler accettare le condizioni proposte dal Direttorio. Ma a Buonaparte, che ora obbediva al suo governo, ed ora no, piaceva la guerra col pontefice per amplificazione di fama, e le dolci parole che indirizzava ora al cardinal Mattei, ora al pontefice medesimo, erano piuttosto fraudi che carezze; perciocchè mentre fuceva loro profferte d'accordo e li lusingava dicendo che non aveva mai appruovato il trattato proposto dal Direttorio, e ch'ei farebbe gran cose in favor di Roma, se ella volesse comporsi con Francia, ordinava che Cacault, ministro di Francia appresso al pontefice, ed incaricato di negoziare la pace, andasse astutamente temporeggiando, per ingannare, come diceva, la vecchia volpe, parlando del papa, e ciò facesse insino a tanto che il tempo fosse venuto di prorompere a compire i disegni concetti : voleva che Ancona fosse, alla pace, data per sempre alla Repubblica; voleva che continuamente si sbigottisse il papale governo con dure speranze artifiziose agli scontenti di far novità . Nè migliore era la fede di Cacault nelle sue dimostrazioni amichevoli ; perchè , se gli pareva poco onorevole l'andar a Roma solamente per porvi una taglia ed obbligar forzatamente il pontefice a far la pace, bene gli pareva onorevole l'andarvi per cambiarvi ogni cosa e per atterrarvi il trono pontificale, e se per volontà del Direttorio e per le condizioni generali d'Europa ciò era impossibile a farsi, essere di bisogno, affermava, lasciare per allora la dispregevol lloma, come diceva, nel suo stato attuale, finche sicuramente potesse la Francia voltarla tutta sottosopra: insinuava inoltre che sarebbe stato conveniente il creare tre repubbliche dello Stato Ecclesiastico, delle quali una fosse di Bologna e di Ferrara unite: l'altra di Perugia con la Romagna; la terza di Roma fino alle spiagge del Mediterraneo; osservava con questo che tutto ciò poteva farsi lasciando il papa capo della Chlesa universale, risiedere, come prete, e con la sua corte di preti, e come pontefice là dove volesse, e nel modo in cui risiedeva a Roma innanzi che alcuna donazione dei Francesi non l'avesse fatto sovrano di un territorio . Pensava non ostante che fosse bene per quell'inverno unire solamente la legazione di Ravenna a quella di Bologna e di Ferrara, e formare un nuovo Stato del Perugino, del ducato d'Urbino e della Romagna, Roma lasciando e la sua campagna pestilente a sè stesse, perchè la Francia le potrebbe signoreggiare per via del mare. Persuadeva oltre a questo Cacault, che la introduzione di libertà e di buone repubbliche da Milano fino al regno di Napoli fosse senza dubbio ciò che meglio poteva far sicuri gli interessi della Francia in Italia, e tener nel dovere , dall'un del lati il re di Napoli , dall'altro la potente Alemagna. Il qual disegno non si può negare che non fosse per riuscire utile alla Francia di quel tempi; ma quale sincerità fosse questa verso il duca di Parma, il gran duca di Toscana ed il pana medesimo col quale il Direttorio allora negoziava la pare, il mondo la potrà vedere. Giudicheranno altresi gli uomini pru1796 denti e giusti, se tali macchinazioni non solo non autorizzassero, ma ancora non obbligassero, come a strettissimo dovere, il pontefice a fare con le armi e con le alleanze il peggio che potesse agli autori loro. Se si considerano poi le scritture in numero quasi infinito, che ogni giorno si pubblicavano nei paesi conquistati contro il papa e contro le romane cose, non si potrà in alcun modo dubitare dei pensieri sinistri che il generale repubblicano nutriva contro Roma. Anzi procedeva tant'oltre in questo la sfrenatezza. che sul gran teatro di Milano, a ciò stimolando i capi francesi, che comandavanu in questa città, si dava un ballo in cui erano sconciamente scherniti il papa ed i cardinali. Costoro adunque, che con modi parte frodolenti, parte incivili s'ingegnavano d'ingannare e di distruggere il papa, si recavano poi a male ch'egli tentasse di assicurarsi per mezzo di una alleanza con l'Austria . Una lettera che il cardinal Busca, segretario di Stato, scriveva al prelato Albani, mandato dal papa a Vienna, ed intrapresa da Buonaparte, dava occasione al generalissimo di levar romore e di sputar fuori il veleno che aveva concetto contro Roma; ancorchè il modo stesso con cui fu la lettera intercetta, desse e segno al pontefice del rispetto che portava il generale della Repubblica alla neutralità, e fondato motivo di correre all'armi. Erano i dispacci di Roma, sotto fede pubblica e della neutralità veneziana, affidati ai corrieri di Venezia, che li portavano sino ai confini austriaci. Uno di questi corrieri fu improvvisamente fatto arrestare alla Mesola, il di 12 gennaio, da Buonaparte, e come fu svaligiato, così gli fu trovata la lettera del cardinale. Favellava il Segretario di Stato dei negoziati introdotti a Vienna per concludere una alleanza, della condotta del generale Colli, di bande tedesche da farsi venire in Romagna, del non aver voluto udire le proposizioni d'accordo fatte dalla Francia, mentr'egli negoziava con l'Austria. Quindi sorsero le note di perfidia date da Buonaparte al pontefice, come se questi, il quale si trovava in condizione di guerra con la Repubblica a cagione del rifiuto fatto di sottoscrivere al trattato proposto dal Direttorio . non dovesse cercar rimedi ovunque rinvenire gli potesse. Bene pare a noi che fosse sincerità il non voler concludere con Francia, mentre ei trattava con l'Austria.

Buonaparte, usando la occasione della lettera intercetta, e liberato dal timore delle armi austriache, sdegnosamente dichiarava a Bologna, essere rotta la tregua col papa, si apperecchiava a fargli guerra. Allegava, avere il pontefice ricusato l'esecuzione dei capitoli ottavo e nono della tregua; gridato la crociata contro i Francesi; mandato le sue genti a minacciar Bologna; intavolato un trattato con l'Austria; condotto generali e ufficiali austriaci al suo soldo; ricusato di rispondere alle proposizioni di Cacault. Delle quali cose si può dire che se Buonaparte pretendeva che il pontefice fosse in condizione ostile contro i Francesi, aveva ogni ragione, ed anche aveva ragione di correre all' armi contro il pontefice , giacchè il pontefice se ne stava armato contro Francia. Ma accusarlo di non aver mandato ad esecuzione certi capitoli della tregua, non può essere altro se nun una seduzione d'intelletto o un abuso di forza; perchè quei capitoli in ciò consistevano, che il pontefice desse milioni di denari e vettovaglie ai repubblicani. Ora il trattato proposto, o, per meglio dire, imposto dal Direttorio al pontefice, non essendo stato accettato, non si sa comprendere come ei dovesse somministrar mezzi al suo nemico di nuocere a sè medesimo. Delle altre accuse date a Pie questo si può affermare che, poichè l'immoderanza del Direttorio avea fatto la pace impossibile e la guerra inevitabile, non 17% solo poteva, ma doveva usare ogni modo per restare assicurato delle cose contro la precodenza altrui.

Intanto Buonaparte intendeva alle sue preparazioni; circa ventimila soldati stavano pronti a correre contre il papa, e perchè Italiani ferissero Italiani. e fra tante calamità non mancasse la guerra civile, erano fra i Buonapartiani molti soldati italiani delle due repubbliche transpadana e cispadana . Buonaparte richiamava da Roma Cacault : il che dimostra quale libertà fosse in un governo in cui un generale comandava agli ambasciatori. Erano nell'ostedestinata a far la guerra al paga cinque legioni di fanti francesi, due di cavalli , tre battaglioni di fanti lombarbi , altrettanti di cispadani , con pochi cavalleggieri d'ambe le repubbliche. Comparivano inoltre due compagnie di fanti pollacchi, raccolte di disertori e prigionieri austriaci; questo fu il primo principio di quella legione polacca che, condotta da Dombrowski, si acquista poscia nome nelle guerre Italiche Adunava il generalissimo tutte questo genti in Bologna; ne faceva la rassegna sulla piazza della Montagnola, esortandole alla guerra. Comandava, al cospetto suo armeggiassero. Fatta la rassegna, le spingeva oltre contro lo Stato Ecclesiastico, partite in tre schiere, alle quali aveva preposto Victor, testè fatto chiero per la vittoria della Favorita. Guidava la prima Lannes; la seconda Fiorella, la terza La-Salcette. Ordinavasi una banda di corridori e feritori alla leggiera, checomposta di Lombardi, aveva, sotto il colonnello Robillard, carico di sopravedere il paese e d'ingaggiare le prime battaglie. Marciavano il di primo febbraio, occupata facilmente Imola; si avviavano alla volta di Faenza per combattere i pontificii, che stavano accampati sulle rive del Senio. Tenevano Lannes e Fiorella la strada maestra per a Castelbolognese; La-Salcette i colli a destra. L'intento loro era di assaltar di fronte il nemico; e nel tempo medesimo, esplorando i luoghi superiori, e girando per le grotte più alte del fiume , riuscirgli alle spalle . Ma siccome Buonaparte più temeva i popoli che i soldati, così mandava fuori un bando, parte amichevole, parte minaccioso, col quale dall' un canto annunziava alle terre pacifiche pace ed amicizia , dall' altro alle ostili rigore e vendetta .

· Prima però di raccontar la guerra pontificia, è 'd' uopo, l' ordine della nostra narrozione seguitando, che per noi si scriva come e quando Mantova se ne venisse in potere dei Francesi. L'infelice battaglia della Favorita aveva persuaso a Wurmser, che per la carestia dei viveri la dedizione era inevitabile. Ciò non ostante quel suo invitto animo non ancora si syomentava . deliberato a patire qualunque estremità prima di arrendersi . Eppure le cose sue erano ridotte in angustissimo luogo: il presidio scemato per morti frequenti, inflevolito da febbri mortalissime; gli ospedali, le case tutte plene di soldati moribondi : chi non inabilitato dalla malattia , inabilitato dalla disperazione; l'ultima fame già tormentava, oggimai erano consumati tutti gli alimenti; gl'infermi si moltiplicavano ogni momento, mancavano per loro i rimedi . A tele era giunta la penuria della piazza , che un uovo vi si vendeva uno scudo, un pollo quattro, e non se ne trovava; solo pane era di saggina; sola carne la cavallina i fresca e poca pel ricchi, salata e poca pei poveri. S'appiccavano I morbi dai soldati al cittadini : era la ogni luogo uno squallore; un fetore, una miseria, che male si petrebbe con le parole descrivere. A tale condizione era ridotta la sede dei Gonzaga , la patria di Giulio Romano y perchè Francesi è Tedeschi velevano avere in mano loro quel freno da tener

BOTTA AL 1814.

\$796 in bocea agl' Italiani . Ecco intanto arrivare le acerbe novelle a Wurmser , essere state predate sul lago dal capitano Sibilla , trentadue barche cariche di vettovaglie, che Alvinzi, quando era in possessione delle rive, aveva inviato in soccorso della travagliata Mantova. Questo accidente che toglieva al capitano dell' Austria la speranza con la quale si sostentava nell' estremità della fame, il fece accorto che gli era oggimai necessità di mandar a prendere accordo coi Francesi, poichè certamente il poteva fare senza macchia dell'onor suo. Mandò dunque dicendo a Serrurier, che darebbe la piazza, purche la guernigione uscisse libera con armi, bagagli, suono di tamburi, bandiere al vento, tregue di un mese in Italia. Non volle il generale repubblicano consentire a queste domunde, parendogli troppo alte; pure finalmente si convenne tra Wurmser e Serrurier in questa sentenza : darebbe il maresciallo la città , la fortezza e la cittadella ai Francesi ; uscirebbe il presidio onoratamente secondo gli usi di guerra, deporrebbe le armi fuori della barriera; restasso prigioniero fino agli scambi; uscisse libero Wurmser, e con lui liberi i suoi aiutanti , ducente soldati a cavallo , cinquecento altre persone a sua elezione; solo contro la Francis per tre mesi non militassero; gissene sicuramente il presidio a Gorizia per Legnago, Padova e Treviso; curassersi umanamente i malati ed i feriti : fosse data venia a ciascuno delle cose fatte, e niun Mantovano potesse esser ricerco nè moles ato per opinioni o per fatti a favor dell' imperatore; condizioni onorate, conformi all'onorata difesa.

Usciva Wurmser circondato da' suoi liberi soldati: ammiravano in lui la fortezza e la volontà egregia con un corso di fortuna troppo indegnamente contraria. Debbonsi lodare i vincitori, che con ogni più cortese dimostrazione il vecchio, prode ed infelice guerriero onorarono. Buonaparte, che poco prima della dedizione era presente al campo, se n'era andato, o per modestia o per superbia, a Bologna; me non ommise, affetto raro in lui, solito a deprimere gli avversarii, di esaltare il guerriero austriaco, scrivendo al-Direttorio, avere con intento proprio voluto dimostrare la francese generosità verso il vecchio Wurmser, generale di settant'anni, segno d'avversa fortuna. d'animo invitto; avere Wurmser, perduto nella battaglia di Bassano l'esercito, concetto il pensiero di ricoverarsi in Mantova, lontana a cinque giorni; passato l' Adige, prostrato i repubblicani a Cerca, traversato la Molipella, guadagnato la piazza; essere quinci più volte sortito, sempre infelicemente, sempre valorosamente; sortito essere con soldati consunti da malattie pestilenti ; tale essere stato Wurmser: pure sapere, non avere a mancar uomini , soliti a perseguitare cui la fortuna perseguita , che incolperebbero l'incolpabile Wurmser. Quest' erano le generose voci di Buonaparte rispetto a Wurmser vecchio e valoroso.

Entravano i Francesi nella desolata terra. Pietosi miravano nolle care arse o diroccale volti palidi e sparuti; argomentavano qual fosse stata la costanza e la pazienza dei difansori. Troavaano-endoventisei canoni di sedici libbre di palis, centoquindici di quindici, con altri pezzi minori. Si rallegravano massimamente al vedere settantadue bocche da breccia conquistate dagli Austraci al tempo in cui, per l'arrivo di Warmser, fu allergato l'assedie; à aggiunse alla presa artiglieria una florita archibuseria: acquisto prezioso specialmente. In quello di settantadue piatte ad uso di far ponti ostemporanei, le quali, giunte a quelle che già avevano i repubblicani, montarono al numero di centotrenta; suppellettile capace a passare qualunque più grosso fume. Cosi Mantova, combattuta dalla forza e della fume, venne

in potestà della Repubblica, e per questo accidente cambiossi in Italia la 1798 servità tedesca in servità francese.

Ora è tempo di ritornare ai travagli che erano in Roma. L'esercito pontificio si era , come abbiam narrato più sopra , accampato sulla destra del Senio , pronto a difendersi non ad offendere . Corre il Senio , precipitandosi dagli Appennini, a Fronte di Faenza, e va a metter foce nel destro ramo del Po, che chiamano col nome di Po Primaro. Avevano i soldati del pontefice, che ascendevano al numero di sei in settemila fanti e cinquecento cavalli, munito il ponte del Senio sopra e sotto con buoni ridotti e con quattordici pezzi di artiglieria. Un altro pezzo assicurava il ponte medesimo, che guarda quasi per diritto la strada di Faenza. Oltre a ciè avevano cavato un fosso a sinistra del ponte, che oltre il medesimo si sprolungava, empiendolo di feritori alla leggicra, affinche bersagliassero coloro che primi si fossero attentati di passare. Avevano, cavando il fosso, alzato sulla sue sponde un ciglione di terra verso il fiume, che, a guisa di parapetto, il preservava dalle ferite. La cavalleria alloggiava dietro i ridotti per perseguitar l'inimico oltre il ponte. se fosse rotto, o far sicura la ritirata dei compagni, se fossero vinti. Il generale di Francia, come prima giunse ad un quarto di miglio di Castelbolognese, arrestava il passo a Lonnos ed a Fiorella, e mandava avanti Junot con un buon reggimento di cavalteria ad ordinarsi in battaglia a sinistra della strada vicino al ponte , ma oltre il tiro dell'artiglierie pontificie . Rubillard schierava, non fitti, ma larghi, ducento feritori alla leggiera lungo il fiume sulla riva sinistra. Voleva Victor che costoro facessero opera di passare a qualche agevole guado, poichè pei tempi secchi era il fiume guadoso in molti luoghi. Non così tosto si affacciarono al fiume, che pioveva loro addosso una tempesta di palle'; già piegavano; ma incuorati dal capi (erano tutti soldati di Lombardia), tornavano al cimento, e non solamente sostenevano quel duro bersaglio, ma, cacciatisi nel fiume, che correva molto rapido, il passarono. Del quale ardimento sbigottiti i soldati del papa, abbandonavano il fosso per ricoverarsi nei ridotti; al che tanto più volentieri ne vennero, quanto più Victor, accortosi del fatto, e non volendo lasciar soli al pericolo i primi feritori, aveva ordinato alla quinta dei leggieri che varcasse ancor essa. Ma i pontifici, siccome il fosso era stato scavato per diritto e perpendicolarmente ai ridotti, nè l'avevano munito con le necessarie traverse, si trovavano esposti a tutto il bersaglio dei feritori nemici; il che li fece disordinare e sbigottire vieniù. In questo punto la cavalleria del papa, mossa da uno spavento repentino, si metteva in fuga.

Victor, conosciuto che quello er al l'empo buno per vincere, mandava a dar la carica al ponte du compagin di Lombordi, due di Polacchi. Non contrastarono più lungamente le truppe pontificali il passo, e si ritirerano no grave disordine e precipitosmente a Fencara. Non poterono tostamente seguitarie i repubblicani per la difficoltà delle strade. Quattordici cannoni morti e ferti citora trecentecimiquata, e alcuni più di prigonieri. Perdettemo morti e ferti citora trecentecimiquata, e alcuni più di prigonieri. Perdettemo tutti, un capitano Fódalla, giovane polacco di grande aspettazione. Noverossi fa lerti Labota, colonnello del Lombardi. Narro il generale repubblicano, non senza scherno, che fra gli uccisi si noverarono pretti, che quando ardeva la battaggia, avvano animato i soldati del pontefice a combattere.

Pre Bene sarebbe stato meglio che i preti non si fossero mescolati fia le armi, ma certo questa divezione bro verso Roma e verso il loro signore, non era auto da essere belfato da nissuno, e manoco da colui che, non contento a combattere con le armi, combatteva aacora con le istigazioni, per la relevare contro i prepri governi e chi aveva incinizazione a tumultuare e chi non l'aveva. Affernamo alcuni storici, avere i pontificii substanente perduto la battaglia del Senio per la inospettata ribellineo di un regimento corso ai soldi del pontelloe. Il quale accidente, come troppo grave, noi non saremo nè per affername chè per negare, non aveodono pivore sufficienti.

Superato il Senio, s'appresentavano i repubblicani alle porte di Faenza, le quali atterravano coi cannoni, ed entrarono nella terra, abbandonata dal presidio pontificio. Fu notabile in Faenza città notabile e ricca, la moderazione del vincitore: conservò intatte ed inviolate le proprietà e le persone: anzi Buonaparte, fatti venire a sè i preti ed i frati, li confortava a star di buona voglia, dimostrando voler che da tutti la religione si rispettasse, ed i suoi ministri si beneficassero . Davansi facilmente , discorrendo i Francesi per tutto il paese come un folgore, Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia, quantunque il passo di quest' ultima fosse munito di buoni difensori. Si era Colli tirato indietro fino ad Ancona, sperando di poter quivi fare qualche resistenza sì per la cittadella e sì per un forte alloggiamento munito di trincee che aveva fatto sopre un monte chiamato nel paese la Montagnola, e che sta a sopracapo della città, Prevedendo intanto il pericolo della Casa di Loreto, intorno alla quale non ignorava i pensieri rapaci manifestati già fin da principio del 96 dal Direttorio, aveva specciatamente comandato, che posti sui carri gli arredi e le reliquie più preziose, s'indirizzassero alla volta di Roma. Stava Colli accampato sulla Montagnola con cinquemila soldati e sette pezzi di buone artiglierie. Ordinava Victor agl'Italiani ed ai Polacchi andassero all'assalto; le genti grosse, girando a destra, facevano sembianza di voler riuscire alle spalle dei pontificii. Fu debole la difesa; perchè i soldati di Colli , spaventati dalla rotta precedente, si ritirarono in gran fretta : appena Colli fu a tempo di vuotare Ancona e la cittadella. Se ne impadronivano i repubblicani. Il generale della Chiesa, come prima potè raccorre i soldati disordinati, andava a porre il campo tra Foligno e Spoleto. La Marca, tutto il ducato d'Urbino, eccettuata la metropoli, la più gran parte dell'Umbria, venivano sotto l'obbedienza della repubblica. Espilavasi Loreto. La statua della Madonna, con alcuni altri capi più singolari trascelti dai commissari Monge, Villetard e Moscati, si avviavano alla volta di Parigi. Del resto si mostrava assai continente Buonaparte, minacciando morte ai soldati che facessero sacco. Anzi, sapendo quanta efficacia abbia a legare eli animi degli uomini l'umanità, usava un atto molto pietoso verso i preti di Francia fuorusciti che nello Stato romano si erano ricoverati; comandava, vivessero sicuri, dessero loro I conventi il vitto e quindici lire al mese pel vestito; risoluzione degna di grandissima commendazione . Piantava Victor il suo principale alloggiamento a Foligno .

Andando tanto impetuosamente in precipizio lo Stato Pontificio, un alto terrore assaliva Roma. Rammeentavano i tempi antichi sotto Attila i moderni sotto Borbone. Già pareva al Romani che quel primo seggio della cristianità dovosse andare a sacco ed a fuoco, per opera di coloro che dai pulpiti e dai più secreti luogli erano stati, qual barbari, rappresentati. Ne

il nomere che si udiva continuo, nè lo scompigio che si vedeva, erano n'a fatti per riconferare gi spiriti. L'erario, le suppollettis precione, le lauretane ricchezze si avviavano a gran pressa a Terracina. Nè i ricchi so ne stavano, perchè ancor essi incaminiavano le suppollettis piralobili e più care, e. così le persone, al medesimo viaggio. I religiosi, sì secolari che regolori, erano presi di spavento; ne erano piene le strade, chi verso Terracina, chi verso Frenze, chi alle montagno si ritirava. In mezzo a si grave procipizio, suctivano ad ora ad ora, come suol accadere in simili cesì, voci più spaventose ancora, che glà i nemici fossero alle porte, e chi diceva di averti oddi e chi di averti voci chi di servi veduti. Raddoppatrano il grafta, il terrore, il a lori controli di proprio di controli di proprio di processo. Si aggingia veca di controli di proprio riccase. Si aggingia veca chi dei proprio spaventati segno d'eccicio imminente, pressgio che Dio glà abbandonasse e rici bortasse altrove quella vernanda secde di Fierto Apostolo.

In caso tanto lagrimevole e apaventoso, potendo i Francesi a volontà loro tutto correre per tutto lo Stato Ecclesiastico, non era più luogo ad altra liberazione, se non di piegarsi a quella necessità, che o sdegno di Dio, o malvagità degli uomini aveva apprestato . Si mostrava costante il pontefice nel non voler consentire a quelle condizioni che nel modello del trattato imposto dal Direttorio erano a lui parute contrarle alle dottrine della sedia apostolica ed alle conauetudini della Chiesa; nè mai volle scemare, o a sè od agli oracoli suoi , con pusillanimi e disonorevoli ritrattazioni , quella fede e quella dignità che pretendeva a tutte le cose sue, e che erano il fondamento principale della grandezza della romana Chiesa. Così in quest'ultimo urto di fortuna fortemente resisteva . Quanto agl' interessi temporali , preponendo il titolo della salvezza di Roma a qualunque altro rispetto, si preservasse con opportune concessioni , sclamava lu città ; alla concordia con Buonaparte si provvedesse. Aveva sempre il generale della Repubblica veduto molto volentieri il cardinale Mattei; parve mediatore opportuno a piegare lo sdegno del vincitore. Scrivessegli deliberarono, richiedendolo della pace e del trattare umanamente Roma desolata. Spacciarono anche incontanente a Napoli a Parma, al ministro Azara, perchè intercedessero. Facevano i pregati intercessori l' ufficio; furono uditi benignamente; soprastava la risposta al cardinale. Cresceva tuttavia il pericolo, cresceva il terrore. Destinava il pontefice quattro legati al generale, il cardinale Mattei, monsignor Galeppi il duca Luigi Breschi, il marchese Camillo Massimi; concludessero ad ogni modo la pace, salva pero la religione e la sedia apostolica. Incontravano per viaggio il corriero portatore delle lettere di Buonaparte al Cardinale; erano molto benigne, recatrici di tregua, promettitrici d'accordo: questa fu la prima consolazione di Roma. Avute le novelle viazgiavano più confidentemente verso Tolentino, dove Buonaparte aveva le sue stanze. S' incontravano al terminarsi della via Flaminia, coil'antiguardo repubblicano, in cui erano e Francesi ed Italiani . Maravigliavansi i repubblicani al vedere quelle vecchie fogge d'abiti e di carrozze, che per loro erano nuove, e se ne muovevano a riso. Arrivavano i legati a Tolentino : accolti con dimostrazioni cortesi dal generale, si restringevano testamente con lui a negoziare in una faccenda. che oggimai non aveva più in sè difficoltà d'importanza, perchè nè Buonaparte voleva toccare lo spirituale, nè il papa aveva più, pel terrore e per

l'estremità del caso, arbitrio nel temporale essendo già posto tutto in balia

1736 del vincitore. Sospese intanto per volonta del generalissimo le offese, visitavano Victor e Lannes, prima i campi del Trasimeno, poi le grandezzo di Roma. Li guardava curiosamente il popolo; gli accoglieva molto umanamente il pontefice.

Si concludeva, il giorno 19 febbraio, a Tolentino, il trattato di pace fra il papa e la repubblica di Francia. Si obbligava il pontefice a recedere da qualunque lega secreta o palese contro la Repubblica ; a non dar soccorso nè d'armi, nè di soldati, nè di viveri, nè di denaro, nè di navi a chi nemico ne fosse; a licenziare l reggimenti nuovi, a serrare i porti ai nemici di Francia, ad aprirli ai Francesi; al cedere alla Francia Avignone, il contado e le dipendenze; al cedere ugualmente le legazioni di Bologna e di Ferrara, con ciò però che non vi si facessero novità pregiudiziali alla religione cattolica; al consentire che la città, la cittadella ed il territorio d'Ancona sino alla pace si depositassero in mano della Repubblica. Oltre a questo si obbligava il papa a pagare fra un mese ai Francesi quindici milioni di tornesi, dieci in contanti, cinque in diamanti: fra due mesi altrettanti. parte pure in pecunia numerata, parte in diamanti. Consentiva inoltre a somministrare ottocento cavalli , bestie da tiro altrettante , buei , bufali ed altri animali dello Stato della Chiesa; a dare i manoscritti, i quadri, le statue pattuite nel trattato di Bologna; a disapprovare l'uccisione di Basseville; ed al pagare per ristoro dei danni alla famiglia dell'ucciso trecentomila tornesi; a liberare i prigionieri per cause di Stato; a restituire ai Francesi la scuola delle arti in Roma: volle finalmente il vincitore, e consentiva il papa, che il trattato fosse obbligatorio per lui e pei successori nella cattedra di San Pietro per sempre.

Così finiva la romana guerra. Nei capitoli della pace su vede che, se il popa restoli distola per denari e per territorii, lurono vatalaggiate le condizioni attinenti alle materie religiose; perché furono cassi dal trattato i capitoli delle disdette, delle rivocazioni, che il Direttorio aveva voluto imporre al postellece, e che erano sattai la cagione del rifiato e della guerra. Intanto per pagar la taglia, si richiedevano a Roma gli ori e gli argenti, si dei religiosi che del laci, e vi si Escevano contatti rovinosi:

Il generale invitto, doniati i grandi, volle far mostra di rispetture ed onorare i piccoli, o fosse in lui nuova spezie d'ambizione, o qualche radice di affetto buono. Pure riusci la cosa troppo magnifica per non essere perniziosa tentazione ai modesti . Mandò , trovandosi agli alloggiamenti di Pesaro, addi 7 febbraio, Monge a certificare la repubblica di San Marino della fratellanza ed amicizia della repubblica francese . Andò Monge sulla cima del monte Titano. Introdotto in cospetto dei Padri, disse enfaticamente parlando, dappoichè Atene, Tede, Roma e Firenze avevano perduto libertà, quasi tutta l'Europa esser venuta in servitù; solamente in San Marino essersi ricoverata la libertà: ma pur finalmente il popolo francese, del proprio servaggio vergognandosi, essersi vendicato in libertà; l' Europa, posti in un cale i propri interessi , posti in un cale gl'interessi del genere umano, esser corsa all'armi contro di lui; la civil guerra avere aiutato la forestiera; pure essersi avventato lui alle frontiere, avere debellato i suoi nemici, avere trionfato: venuti i suoi eserciti in Italia, avervi vinto quattro eserciti austriaci, recatovi la libertà, acquistatovi gloria immortale quasi fin sotto agli occhi della sanmarinese repubblica; avere la repubblica di Francia abborrente dal sangue, offerto pace, ma averia anche offerta indarno; perseguiava pertanto i suoi nemici, passar presso a San Marino per perse - rasquitarli, ma vivessero sicui, fore Prancia-rea minea a San Marino. A quesio
passo veniva Monge offerendo alla Repubblica da partie del generalmo a
passo veniva Monge offerendo alla Repubblica da partie del generalmo si
partie del generalmo del responsamento partie e troppo
inconveniente offerta era questa a quegli uomini semplici ped ammisurati :
né so perché Monge, che uomo temperato e anachi egli, il afesses el ll
torre e l'accettare erano ugualmente bratti e periodosi per una Repubblica
che era vissa si lunga età innocente e pura da quel d'altrai. L'inguistizia
e la rapina erano cose ignote per lei. Buonaparte venne poscia in sull'offerire egli stesso, d'arebbe quattro cannoni, darebbe fromenti; riceverebbe in
sua protezione San in Arino, e farebbe portar rispetto ovuoque e quandanque
à suoi cittadini. Marino, e farebbe portar rispetto ovuoque e quandanque
à suoi cittadini.

a sun contamina.

Rispose il Gossiglio, accetterebbe i cannoni volentieri, accetterebbe anche i fromenti, ma pagandoli: dei, territori contento agli antichi, non volentieri movi; solo pregare qualche maggiori larghezza di commercio e di ciò frichie-dere l'eroe invincibbe. Il seguito fu che i cannoni non farono dati, e che non si parlo più di San Marino, ciò successe molto prosperamente per lui. Continuò nella solita quiete e libertà; continuò a rispettare i diritti degli comini senza vantari, si che e megilo che il vantari senza rispettari; continuarono dall'altra parte intorno al felice monte gli strepiti e la licenza dei modelle dei soldati.

Rimuoveva Buonaparte appoco appoco le sue genti dallo Stato Ecclesiastico; poscia si conduceva a Bologna, intento a nuove imprese, percliè già l'Austria un'altra volta ingrossava.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO DECIMO

S O M N A R Z O

Pensieri di Buonaparte dopo le sue vittorie contro Alvinzi . L'Austria manda nuove genti in Italia sotto la condotta dell'arciduca Carlo. Qualità comparative di Buonaparte e dell'arciduca, e lor modo di guerreggiare . S' incomincia una nuova guerra. Contrasto dei due generali emoli al Tagliamento. e passo di questo fiume esequito dai repubblicani. L'arciduca si ritira cauto e rannodato, Sollevazioni dei popoli del Tirolo a favore dell'Austria: Joubert in pericolo; si ritira, secondo gli ordini di Buonaparte, per la valle della Drava, verso Villaco. Passi della Ponteba e di Tarvisio. Speranze dell'arciduca di vincere a Tarvisio ; gli vengono rotte dall'insufficiente difesa fattavi da un suo generale. I Francesi entrano vittoriosi in Villaco. Lubiana e Clagenfurt. L'arciduca si ritira ai passi più montuosi a difesa della metropoli dell' Austria. Modo diverso di guerreggiare dei Francesi e degli Austriaci : e perchè i primi avessero il vantaggio . Buonaparte in qualche pericolo: pure a Vienna prevale la parte della pace; arrivano plenipotenziari al campo francese; tregua, e preliminari di Leoben. Buonaparte. fatto sicuro dell' Austria, si volta contro la repubblica di Venezia; opera rivoluzioni nella terraferma veneta per aver occasione di darla all'Austria. Rivoluzioni di Bergamo, Brescia e Crema. Insidie contro Verona. Manifesto supposto del provveditor Battaglia. Minacce rabbiose di Buonaparte contro Venezia: pacata e grave risposta del doge. Terribile sollevazione di Verona, chiamata le Pasque Veronesi; sue cagioni ed effetti. Predicazioni singolari di un frate cappuccino. Verona soggiogata, e come trattata. Buonaparte dichiara formalmente la guerra a Venezia. Insidie tese per fare che il maggior Consiglio riformi l'antica constituzione. Il Senato non è propenso a questa innovazione. Consulta particolare ed insolita in casa del doge. Il maggior consiglio autorizza i tre legati della Repubblica mandati a Buonaparte a consentire la riforma degli ordini antichi con introduzione di qualche forma democratica . Minaccie di Buonoparte al patrizio Giustiniani , e generose risposte di questo . Macchinazioni in Venezia ; nuove insidie contro di lei . I patrizi , spaventati e adunati , in maggior Consiglio , rinunziano alla Sovraniti, e consentono al governo democratico, il che fu in quel punto la ruina dell'antichissima Repubblica. Trattato sottoscritto in Milano il di 16

maggio tra Buonaparte ed i legati veneziani. Rivoluzione totale in Venezia e nella terraferma.

Due pensierl operavano massimamente a questo tempo nella mente di 17/4 Buonaparte, securo omai di poter fare, o buon grado o mal grado, del suo governo ciò che più volesse. Siccome la fortuna tanto se gli era dimostrata prospera, così intendimento suo era, posti in non cale i pensieri del re di Sardegna, di creare un nuovo Stato in Lombardia, acciocche egli fosse della sua potenza e del suo nome testimonio perpetuo. Ma il Direttorio, che aveva anche capriccio in questo nuovo Stato, desiderava tuttavia temporeggiarsi pel desiderio che aveva della pace con l'imperatore. Così il capitano della Repubblica andava continuamente moltiplicando in Milano i segni del voler sottrarre dal dominio dell' Austria il paese per crearne una repubblica , mentre i deputati milanesi mandati a Parigi per pregare libertà, riportavano dal Direttorio solamente parole grate senza effetti. Si proponeva oltre a ciò Buonaparte, solito a fabbricare ne' suoi concetti grandissimi disegni, tosto che si diminuisse l'asprezza della stagione, di varcare con tutto l'esercito le Alpi Giulie e di far sentire le sue armi nel cuore della Germania, a fine di obbligare l'imperatore alla pace: pensiero che già aveva concetto fin dai tempi delle sue prime vittorie in Italia, e che solo era stato interrotto dall'incredibile costanza dell' Austria nel sostituire nuovi eserciti ad eserciti vecchi . Confortavano massimamente questa sua deliberazione la singolarità e la grandezza dell'impresa, non più tentata dai francesi dal secolo di Carlomagno in poi; l'avere a cimentarsi con l'arciduca Carlo, fratello dell'imperatore, che aveva recentemente combattuto vittoriosamente le armi repubblicane sulle sponde del Meno e del Reno, e che era stato preposto. come ultima speranza, all'esercito italico; il fare finalmente quello, dall' Italia venendo, che non avevano potuto fare Moreau e Jourdan, che avevano guerreggiato sulle terre stesse dell' Alemagna; perciocchè o l'imperatore Francesco, sbigottito a quel suono tanto insolito dei Francesi nel cuore degli Stati ereditari, avrebbe consentito agli accordi, ed in tale caso acquistava Buonaparte un segnalato favore in Francia; ovvero il sovrano alemanno si ostinava nel voler usare le armi, ed in tale caso il capitano di Francia distendeva i suoi pensieri sino all'occupazione di Vienna; impresa anch'essa che avrebbe fatto il suo nome immortale. In questo poi era suo intento di affrettursi , sì perchè , credendo di poter fare da sè, non voleva che Moreau , calandosl per le rive del Danubio, lo alutasse, e sì perchè aveva a cuore di assaltare l'arciduca innanzi che le genti di nuova leva, che già marciavano, avessero ingrossato le reliquie dei vinti. A condurre a fine queste fazioni due cose principalmente abbisognavano; l'una il non lasciarsi nissun sospetto alle spalle, l'altra il procacciarsi maggiori compensi a dare all'imperatore, se questi fosse obbligato a rinunziare alla Lombardia. L'uno e l'altro fine conseguiva col far rivoluzione nei paesi veneti.

Con questi pensieri si acosstava Buonaparte alla guerra d'Alemagoa. Reggeva cinquantamita soldati fioritissimi, o veterani tutti dell'esercito italico; ed a questi si erano congiunti ventimita venuti dal Reno sotto la condotta di Bernadotta. Gli aveva per tal modo distributti nelle stanze; che l'ala sua sinistra governata da Juobert, e grossa di più di ventimita soldati molto agguerriti, guardava i passi del Tirolo sulla sponda sinistra del Lavisio oltre Trento, distendenosi da una parte sino ai fosti dell'Adda verse Rormo;

BOTTA AL 1814.

6796 dall'altra sino a quei della Brenta. La mezza schiera, condotta da Massena, alloggiava a Bassano, l' ala destra, alla quale presiedeva Buonaparte stesso, e che aveva un novero di trentamila soldati, alloggiava nel Trivigiano sino alle rive della Piave. Così con le tre schiere sovrastava Buonaparte ai tre passi che dall'Italia danno l'adito all'Alemagna, primamente a quello che da Bolzano dà , a traverso del monte Brenner , verso Inspruck , passo aspro e difficile ; secondamente a quello che dalla Ponteba, pei fonti del Tagliamento e per Tarvisio, si apre verso Villaco; finalmente al terzo, che per cammino più facile e più diritto, porta da Gorizia a Clagenfurt, a Gratz ed a Vienna. Ma intenzione di Buonaparte era, poichè inoltrandosi verso Vienna aveva bisogno di tutte le sue forze, che Massena, occupati prima Feltre e Belluno sulla Piave, s' impadronisse delle passo della Chiusa, e, giunto per tal via nella superior valle del Tagliamento, viaggiasse per Ponteba e Tarvisio alla volta di Villaco. Nè ciò bastando al suo disegno, aveva ordinato a Joubert che ove si fosse fatto padrone di Bolzano e di Brissio, non istesse più a eamminare oltre alta volta d' Inspruck , ma che anzi , vinti i Tedeschi e voltandosi a destra , marciasse per Bruneca e Toblaco a Linzo sulle rive della Drava, e per tal modo accostasse le sue genti a Villaco ed a Clagenfurt. Per tale guisa, rotta tutta la fronte degli Austriaci, ed adunate tutte le sue genti sulla strada maestra per a Vienna, sperava che tra la forza ed il terrore, gli sarebbe venuto fatto o di costringere alla pace l'imperatore, o di conquistare la metropoli dell'Austria. Dava nuovo incentivo a questi pensieri il sapere che una parte forte in Vienna, fino negl'imperiati consigli, inclinava alla pace, la quale parte più efficacemente operando, quando più fosse immiuente il pericolo, avrebbe fatto che l' opinione sua restasse superiore. Questa parte era aiutata dai ministri di Spagna e di Napoli, che speravano, per mezzo della pace coll'imperatore, veder vantaggiato la condizione dei sovrani loro. Mescolavansi in questo maneggio donne di alto legnaggio, alle quali piaceva o l'ambigione d'intromettersi nelle faccende di Stato, o le parole di libertà, o la gloria di Buonaparte. Tutti questi umori, e diligentemente saputi e studiosamente nutriti dai repubblicani, erano i fondamenti principali a cui si appoggiavano le speranze del Direttorio, quando mandava Clarke a trattare gli accordi in Italia. A loro si opponeva, per la rettitudine dell'animo suo , l'imperatore Francesco, Opponevasi ancora , e molto gagliardamente, Thugut, ministro, o che inclinasse alla parte d'Inghilterra, come pubblicavano i repubblicani, o che credesse, come è più verosimile, che la pace fosse più pericolosa della guerra. Per cagione di questo era Thugut divenuto segno di ogni più vile ingiuria nelle gazzette repubblicane di Francia; nè Buonaparte si ristava, solito a vituperare chi meglio serviva alla patria, che a lui. Mandava anche bandi agli Ungari, affinchè si ribellassero contro alla casa d'Austria, e si vendicassero in libertà, Così, mescolando le seduzioni alle armi, e le armi alla seduzioni, e niuna cosa santa ed inviolata avendo, s'incamminava a sconvolgere la monarchia d' Austria ed il mondo .

Animava i suni soldati per fargli star saldi alle nuove pruove: badassero, diceva, che già avevano vinto quattordici campali battaglie, settanta mipori, preso più di centomila prigionieri, conquistato cinquecento cannoni leggieri, duemila grossi, piatte per quattro ponti; si ricordassero, avere serza spesa del pubblico visuoto un anon, mandato trenta milioni all'erario; per loro avere il museo di Parigi acquistato quanto di più bello aveva rento trenta secoli Tankia e la moderna lialia a produrre, le più belle contrade d'Europa essere in potestà della repubblica; a loro obbligate della 1796 libertà la lombarda e la cispadana repubbliche; vedere per la prima volta l'Adriatico le francesi insegne; là oltre, e poco distante, mostrarsi la Macedonia antica; i re di Sardegna e di Napoli, il papa, il duca di Parma abbandonata la lega, avere ricerca l'amicizia della Repubblica; gl' Inglesi, cacciati da Livorno, da Genova, da Corsica essere testimoni del loro valore: molto essersi per loro fatto, molto ancora restare a farsi; meritassero l'affezione della patria, confidente nel loro coraggio; solo fra tanti nemici stare in piè ed in armi l'imperatore , l'imperatore postosi agli stipendi dei mercanti di Londra, dei perfidi isolani d'Inghilterra, che, non tocchi da' mali della guerra, non tocchi da' mali del continente, trionfavano; avere voluto il Direttorio la pace a condizioni oneste, averle riflutate la venduta Vienna gissero adunque, esortava, la pace cercando nel cuore stesso degli Stati ereditarii d'Austria; vedrebbero popoli valorosi fatti infelici dalla guerra col Turco, fatti infelici dalla guerra con la Repubblica; vedrebbero popoli sdegnati contro ministri corrotti dall' oro d'Inghilterra; la religione onorassero, i costumi rispettassero, le proprietà proteggessero, alla prode nazione ungara la libertà recassero: la casa d'Austria, venuta in odio ai popoli pei violati privilegi, sforzassero a quella pace ch'essi volessero, e la riducessero a quella condizione di seconda potenza, a cul già si era da sè medesima abbassata per ricevuti salari d'Inghilterra. Voci molto incitatrici erano queste agli animi di soldati valorosi , vincitori , e che , non conoscendo qual fosse in tanta contesa il dritto, il giusto e l'onesto, non altro suono conoscevano che quello delle armi.

Dalla parte dell' Austria, che mal volentieri si disponeva a lasciare del tutto le cose d'Italia abbandonate, le faccende passavano con maggior moderazione, ma non con minor coraggio, se si guardano le risoluzioni di chi reggeva lo Stato; imperciocchè, oltre le reliquie dei soldati vinti, si mandavano alla volta della Carintia, della Carniola e del Friuli circa trentamila delle genti del Reno; nuove leve si ordinavano negli Statl ereditarii: la nazione ungara volonterosamente accorreva in ainto del sovrano pericolante. Una massa di soldati vecchi e nuovi alloggiava a Salisburgo, pronta a correre ai passi dell' Alpi; un campo si ordinava a Nenstadt, come antemurale alla capitale dell'impero. Tutto ciò non si faceva senza necessità, perchè grande era la debolezza dell'esercito italico, nè era l'animo maggiore delle forze; cinque volte vinto, aveva perduto l'antico ardimento; le compagnie sceme . i soldati nuovi non usi alle armi, i vecchi sconfortati dalle sconfitte; nè ordine stabile era fra loro, nè unità di consiglio ; perchè . mescolate le compagnie, mescolati i soldati, non era più fra loro abitudine comune, solo madre dell' operare accordato e della perfetta disciplina. Deboli le fanterie ancora più debole la cavalleria, nervo tanto principale degli eserciti austriacl. perchè il fiore era perito nella mantovana guerra. Ne i generali o gli officiali fra di loro s'intendevano, perchè lo sbigottimento dà luogo al voler provvedere alla salute sua ciascuno da sè; e perciò il disordine ed eziandio i rimproveri reciproci, come suole accadere nelle disgrazie, interrompevano l'armonia . Non ostante, in mezzo a tanta depressione d'animi e di fortuna, riconfortava la sbattuta oste il pensiero dello avere a guidatore e capo delle nuove imprese l'arciduca Carlo, principe amatissimo, che recentemente aveva dato segni di non mediocre perizia, e di singolar ardimento nelle guerre di Alemagna. Nondimeno non potevano gli Austriaci, per avere ogni

1:s provvedimento debole, perduta Mantova, il fore della cavalleria e tante hattaglie, seperare di riconquistare i dominil loro in Italia. Solo si confidavano di arrestare ai passi dell'Alpi verso la Germania i Francesi, tanto che, conservato il cuore dell'imperio, potesse Francesco imperatore o difendersi con vantaggio, o convenire con nonre.

Alloggavano nel Trentino, nel pases di Feltre e nella Marca Trivigiana, distendendo la fronte loro dai monti di Bormio insioo alla foce della Piave. Ritirava sul principio di febbraio l'arciduca il grosso sulla sinistra riva del Traliamento, e lo alloggiava nel Friuili e nella Carinta, lasciando tre schiere sulla fronte descritta. Trovavasi Liptay con una di esse a guardare lo spazio che corre dalla frontiera dei Grigonia a Salorno, terra posta sulla sinistra dell' Adige sopra al Lavisio, e per tal modo stava a difesa del superiore Tri-ol. Sprayara la seconda le sue ordinanza da Salorno a Feltra e traverso i monti che spartono le socque dell' Adige da quelle della Piave. Obbediux questa al ferno di Lusignano, e de ra pronta a vorire al cimento con quei soldati rischieroli di Massena. Finalmente il principe Biomoliere, on settema el modore di monti con deve di monti con deve di monti con deve di monti con deve di monti con di mo

Dipendevano gli animi degli uomini da aspettazione di cose grandi nel vedere due capitani eletti , l'uno negli occhi di tutto il mondo per le guerre d' Italia . l'altro per quelle d' Alemagna , ed entrambi pari d'età , entrambi pari di valore, vicini al venire fra di loro al cimento dell'armi. Ma sebbene l'animo e la perizia nelle cose di guerra nei due emoli si parergiassero, non era la medesima la natura in ambedue, nè la stessa ancora la condizione dei tempi e dei luoghi in cui si ritrovavano. Era l'uno audace ed impetuoso. l'altro temperato e prudente; guidava il primo genti vittoriose, il secondo genti quasi tutte vinte; combatteva quegli con l'armi e con le suggestioni, combatteva questi con l'armi e con l'antica fede ; aveva il repubblicano l'esercito più grosso, il principe, minore; andava con la vittoria di Buonaparte la conservazione dell'impero francese in Italia: andava con la vittoria di Carlo la conservazione della monarchia d'Austria. e la mossa di lui era maggiore di quella dell'avversario. Da un altro lato erano tutto all'intorno, e dietro, più fedeli i popoli al capitano austriaco, più avversi al Francese, il che faceva le ritirate più sicure al primo che al secondo; e se il ritirarsi era più necessario a quello, era il vincere niù necessario a questo . Per la qual cosa altra maniera di guerra doveva seguitare Buonaparte, ed altra Carlo; perchè la vittoria del primo consisteva nella celerità, quella del secondo nell'indugio, ed il non vincere fra breve tempo era per quella parte un perdere; sostenere per qualche tempo la guerra era per questa un vincere. La natura adunque dei tempi si conveniva alla natura d'ambi i giovani emoli , e quello che per l'uno e per l'altro era nocessità, era anche inclinazione. Per questo elesse Buonaporte di spignersi frettolosamente avanti per condurre alla giornata l'avversario ovunque il trovasse: mentre prese l'arciduca partito di ritirarsi, di farsi forte ai passi, di tagliare i ritorni, di non tentare senza necessità la fortuna del combattere, e di operar per modo, sì coi soldati che con le popolazioni, che di altro spazio non fosse il Francese padrone, se non di quello in cui i suoi soldati insistessero. A questa deliberazione era anche costretto dal pensare che, non essendo ancora giunti tutti, quantunque già fossero in viaggio, i rinforzi 177 che dal Reno, dall'Ungheira calagli Stati erdialti aspettava, il trara indietro era avvicinarsi ai medesimi, e perciò diventare ogni ora più grosso, mentre a Buonaparte rontinamente scemerebbero le forze in proporzione dello avanzarsi, a cagione dei presidi che doveva o nei luoghi aperti e nei chuisi lasciarsi alle spalle, per mantenere le strade sicure verso l'Italia, donde gli venivano i sussidi di sodiati e di munizioni. Certamente bono modo di guerra intraprendeva Carlo, e mancò piuttosto l'animo in Venezia, che la prudonza nel difensore.

Il primo a dare il segnale delle nuove battaglie fu il generale di Francia : il 10 marzo si muoveva con la sua destra e con la mezzana schiera. Era suo primario intendimento di entrar fra mezzo agli Alemanni, per modo che l'ala loro destra restasse separata dalle altre. Perciò aveva ordinato che il principale sforzo in questa prima mossa fosse fatto dalla mezzana, che, raunata sulle rive della Piave, obbediva a Massena: perchè era evidente che, ove egli fosse riuscito ad impadronirsi della Piave superiore, occupando il paese di Cadore, era interrotta la strada dal Tirolo al Friuli. Conseguito questo intento, diveniva più facile a Joubert di cacciarsi avanti gl'imperiali fino all' ultimo varco di Germania, per quindi condursi per la valle del Puster e della Drava agli ulteriori disegni di Buonaparte. Nè mancava Massena del debito suo, perchè, non così tosto si mosse, che gli Austriaci, abbandonata la fronte del Cardevolo ed i luoghi più bassi , andavano a porsi in sito forte oltre Belluno, a fine di propulsare l'inimico, se tentasse d'innoltrarsi nella valle di Cadore. Seguitavali tostamente il Francese, e, quantunque Lusignano con grandissimo valore si difendesse, prevalendo i repubblicani di numero, fu alla fine obbligato, non giovandogli ne l'avere ordinato i suoi in elobo per aprirsi il passo alla salute, nè un bravo menar di bajonette, a poi giù le armi con tutta la sua schiera, e a darsi in potestà del vincitore. Per tal modo meglio di scicento soldati, Lusignano con loro, vennero in noter dei Francesi; ma fu maggiore il numero degli Austriaci uccisi in quell'ostinato conflitto. Al tempo medesimo Serrurier e Guyeux varcavano la Piave a Vidoro e ad Ospedaletto, ed occupato Conegliano e Sacile, si avvicinavano al Tagliamento. Aveva l'arciduca munito la sponda sinistra di questo, piuttosto impetuoso torrente che giusto fiume, di trincee, con averle afforzate con artiglierie. Stanziavano numerose torme di cavalleggieri , pronte a ributtare l'inimico, ove passasse. Ma queste erano meglio dimostrazioni per ritardare, che per arrestare l'inimico, perchè le acque del Tagliamento, non ancora sciolte le nevi sui monti, si potevano guadare in molti luoghi. Per la qual cosa i Francesi schivando i passi muniti, riuscivano facilmente sulla sinistra. Fuvvi qualche incontro di cavalleria assai bravo, ma i fanti tedeschi fecero sperienza di poca virtù, quando la cavalleria dei repubblicani, varcato il fiume, gli ebbe assaltati. Al contrario, i primi fanti francesi che avevano passato, percossi vigorosamente dalla cavalleria tedesca, avevano contrastato con molta forza. Fu poco notabile in questo fatto la perdita dei repubblicani. Mancarono degl' imperiali meglio di seicento soldati tra necisi e prigionieri: s'aggiunsero alle conquiste dei vincitori sei cannoni . Venne prigione in mano loro il generale Schultz.

Passato il Tagliamento, ed assicurato Buonaparte sulla sinistra per la vittoria di Massena, che già da Cadore, valicando dai fonti della Piave a quei del Tagliamento, si accostava con presti alloggiamenti alla Ponteba. si sten1797 deva per tutto il Friuli , cacciandosi avanti verso l' Isonzo le armi austriache, che, debolmente combattendo, facilmente gli cedevano del campo. Già le fortezze di Palmanova e di Gradisca, e già Gorizia erano in poter suo Venute. Quindi, allargandosi a destra, s'impadroniva di Trieste, abbandonato da suoi difensori ; e , fatta una subita correria sopra Idria , faceva sue quelle rirche miniere d'argento vivo; bottino ricchissimo, ma non tanto quanto portò la fama. Verso sinistra, procedendo altresì molto risolutamente, prendeva Cividale, e s'incamminava a Chiavoretto, perchè voleva consuonare con Massena nel carico che questi aveva d'impossessarsi del passo importante della Ponteba. Grande era questo suo pensiero; conciossiachè, se Massena guadagnava il passo della Ponteba, poi quello di Tarvisio, che gli succede, gli sarebbe venuto fatto di spuntare il fianco destro dell'arciduca, di separarlo da Kerpen e da Laudon, d'impedire i rinforzi che dal Reno gli pervenivano. e forse ancora di giungere a Clagenfurt sulla strada per a Vienna, innanzi che il generalissimo austriaco vi arrivasse. Con ciò conseguiva anche l'altro intento di assicurarsi la congiunzione delle genti di Joubert, che per la valle della Drava, dovevano venire dal Tirolo. Parto di questi pensieri recava ad effetto, e parte no, perchè gli venne interrotta dalla cclerità e dalla prudenza dell' avversario.

Ma prima che raccontiamo le importanti fazioni che no seguirono, necessaria cosa è il descrivere como le cose passassoro tra Joubert da un canto, e Liptay, Kerpen e Laudon dall'altro nel Tirolo. Como prima ebbe avviso Joubert dei prosperi fatti accaduti nel Friuli, si metteva all'ordine per eseguire le imprese che alla fede ed al valor suo aveva Buonaparte raccomandate. Varcava il Lavisio il dì 20 di marzo non ostante che i cacciatori tirolesi posti ai passi, con ispessi tiri, ogni opera facessero per impedirlo: urtava Kerpen, che aveva un forte campo sulle alture di Cembra, tentando di accerchiarlo per la sinistra di Cavriana. Al tempo stesso, per la strada di Bolzano e a destra . marciavano Delmas o Baraguey d'Hilliers . Fu valida , ma non lunga la difesa, pel timore che cbbe Kerpen di essere circuito sulla destra della sua fronte; però, con celeri passi, si ritirava a San Michele; onde gagliardamente anche combattuto dai Francesi, viemaggiormente indietreggiando, andava a porsi più sopra a Bolzano, Grave danno patirono in tutti questi fatti gli Austriaci, avendo perduto tra uccisi, feriti e prigioni circa tremila soldati. Entravano successivamente, benchè non senza nuove battaglie e molto sangue, I Francesi in Salorno, in Peza, ed in Newmarket. La ritirata tanto presta di Kerpen poneva in grave pericolo Laudon, che alloggiava sulla destra dell' Adige, perciocchè le raccontate fazioni accadevano sulla sinistra, Nè i Francesi trasandavano la occasione ; anzi , varcato il flume ai ponti di Salorno e di Newmarket, assalivano Laudon nel suo campo di Tranen; e lo rompeyano, con uccisione di molti, e con circa novecento prigioni, e parecchie artiglierie prese. Dopo questa rotta, che faceva impossibile a Laudou di ricongiungersi con Kerpen, non ebbe altro rimedio che di cercar ricovero nelle parti superiori della valle di Merano. Quivi stette aspettando che la fortuna gli offerisse nuova occasione di risorgere.

Seguitavano i Francesi il corso della fortuna vincitrice, ed urtato Kerpen, che aveva fatto un forte alloggiamento alla Chiusa, lo avevano sloggiato e percosso di modo, che, abbandonato anche Brisslo, pensava a ritirarsi a Sterzing, luogo molto scosceso, stretto, rotto, difficile e posto nelle montacne del Brenner presso al sommo gioco dell', fioli dove si spartono le acque dell'Adige e dell'Oeno; ultima difesa d'Alemagna contro chi viene dalle terre 177 d'Italia. I Francesi lo assaltavona oudacemente in quel fortissimo alloggiamento; fi dura e sanguinosa la battaglia; furono costretti a tornar-sene indietro, o che l'intento loro fosse solamente di assicurarsi, non di pusare, perchè era pericoloso a Joubert di condursi sino ad Inspruck, e non conveniente ai disegni di Buonaparte, che voleva vicina a sè, e non lontana, nè separata da alte e disagevoli montagne quella schiero. Aduque pubuert si fermava a Brissio, duve poteva a suo grado o stare osservando le cose del Tirolo, o marciare per Bruncae a Poblaco a Linzo, e di là fino a Villaco, per trovarri Buonaparte. Na non tardava a fare la fortuna che quello che era elezione per lui, diventasse necessità.

Chiamava Laudon i Tirolesi all'armi, gli chiamava Kerpen : secondava con ardenti esortazioni l'opera loro il conte di Lerback, personaggio di grande autorità e molto potente nelle cose del Tirolo. I bellicosi abitatori di quelle montagne, al suono di voci tanto gradite, correvano all'armi bramosamente contro i conculcatori della patria loro; nè il sesso nè l'età si rimanevano, perchè furono veduti e vecchi e donne e fanciulli, dato di mano alle armi che il caso od il furore parava loro davanti, mettersi in piè per difendere le antiche ed amato sedi loro. Nè la stagiono sinistra nè le alte nevi , nè i grossi ed impetuosi torrenti, nè ogni disagio di guerra e di vettovaglia gl' impedivano . Passava tant' oltre quest' improvviso tumulto, che sul principar di aprile , risuonando quelle valli d' armi e di grida guerriere, meglio di ventimila combattenti d'ogni intorno erano in pronto contro quella gente venuta da lontani paesi per conquistarli. Intanto i generali tedeschi, che sapevano che le moltitudini disordinate sono piuttosto preda che danno ad un nemico bene ordinato, avevano distribuito in battaglioni giusti quella massa tumultuante, e mescolatovi, per dar polso e regola, alcuni drappelli di regolari. Principale fondamento facevano nell'opere di costoro, perchè questi popoli accorsi, sapendo il paese, potevano acconciamente ferire alla leggiera, opprimere i traviati, mozzar le strade, riuscire improvvisi alle spalle, bersagliare da lungi e da luoghi erti, soprapprendere le bagaglie, impedire la vettovaglia, insomma fare ogni cosa avanti, a' fianchi e addietro sospetta e pericolosa.

Kerpen e Laudon, fatti forti da questo accalorato stormo, ed ingrossati anche da qualche battaglione di regolari venuti dall'esercito renano, si consigliavano di voler cacciare del tutto dal Tirolo i repubblicani . Con questo pensiero Laudon, che aveva spogliato d'abitatori la valle di Merano, ed ordinatili sotto le insegne, calava minacciosamente da quei luoghi alti e dirupati, ed andava a battere a mezza strada tra Brissio e Bolzano, col fine di tagliar il ritorno ai Francesi alle parti disottane dell'Adige . Gli riusciva l'intento, perchè, assaltate con impeto le vanguardie francesi, le faceva piegare, e s' impadroniva di Bolzano. Fatto poscia più audace dal fortunato successo, saliva per le rive dell' Adige per congiungersi con Kerpen e per istringere viepiù Joubert, che tra l'una schiera e l'altra stanziava a Brissio . Occupava la Chiusa , poi Steben , tanto ritirandosi i Francesi più in su , quanto più s'avvicinava Laudon ; già Brissio medesimo pericolava Ne se ne stava neghittosto in questo mezzo tempo Kerpen , perche, calando con le sue genti, miste di Tirolesi e di Tedeschi, da Sterzing, rincacciava i repubblicani fin sotto le mura di Brissio. Perquesto modo a Joubert, accerchiato 1797 da tre parti, a tramontana da Kerpen, a ostro ed a ponente da Laudon, non rimaneva più altro scampo che a levante per la valle del Puster, poscia per quella della Drava sino a Villaco, Partitosi da Brissio il di 5 aprile, e ritardato l' impeto di Kerpen, che lo voleva seguitare, con aver rotto il ponte d'Eisaco, arrivava il giorno 8 a salvamento a Linzo, dove trovava alcuni squadroni di cavalleria che il generalissimo, geloso di quel passo, aveva mandati ad incontrarlo. Poscia, marciando sollecitamente in giù per le rive della Drava, e rotte alcune squadre collettizie all'Ospedale, che volevano serrargli il passo, conduceva ad effetto a Villaco la congiunzione dei due eserciti. Ma Laudon non si ristava, chè anzi, cacciando all'ingiù dall' Adige i Francesi, entrava vittorioso in Trento e Roveredo. S' allargava anche sulle sponde del lago a Torbole ed a Riva. Questa mossa che già faceva sentir il rumor delle armi tedesche nella pianura frapposta fra l'Adige ed il Mincio, partoriva effetti importanti, e ne avrebbe partorito degli estremi, se l'imperatore Francesco avesse mostrato in quest' ultima fine maggiore costanza, ed il senato veneziano maggiore ardimento.

La guerra si avvicinava sugli estremi confini d'Italia per opera di Massena ad un evento terminativo, per quanto spetta alla difesa degli Stati ereditarii d'Austria. Già si è da noi notato di quanta importanza fosse il passo della Ponteba. Per questo aveva comandato l'arciduca a Osckay, che lo custodiva, ostinatamente il difendesse. Confidando nel valore de' suoi veniva in pensiero di sopracorrere improvvisamente con forze superiori contro Massena, e di conculcarlo prima che Buonaparte avesso tempo di soccorrerlo. Il quale intento se avesse avuto il suo effetto, l'arciduca avrebbe fatto a Buonaparte quello che Buonaparte voleva fare a lui , cioè separare l'ala sua destra dalle genti del Tirolo, che erano la sua sinistra. A questo fine ebbe tostamente il generale austriaco adunate alcune truppe già venute dal Reno, e comandava al tempo medesimo ai generali Gontreuil e Bajalitsch marciassero risolutamente a Tarvisio per a Ponteba; li seguitava di pari passi, conducendo con sè le artiglierie più grosse. L'accidente era importante, il momento fortunoso. Già marciava l'arciduca quasi sicuro della vittoria; ma quando più confidava di un prospero fine, gli sopravenivano le novelle, certamente ingratissime, che Ocskay, non facendo alla Ponteba contro Massena quella sperienza che si aspettava di lui , si era tirato indietro fino a Tarvisio; che anzi, velocemente seguitato dal nemico, aveva anche abbandonato Tarvisio, ritirandosi più che di passo verso Wuztren. Quest'accidente tanto impetuoso fece precipitar l'arciduca ai rimedii; comandava a Ocskay che tornasse incontanente e cacciasse i repubblicani da Tarvisio. Ma il suo intento non ebbe effetto; perche Ocskay, troppo accelerando il cammino, già era arrivato a Wurtzen, terra troppo più lontana che abbisognasse, perchè ei potesse giungere a tempo alla fazione. Non si perdeva d'animo per tanto sinistro l'arciduca, e, non lasciata indietro diligenza od opera alcuna, pensava a ricuperar col valore quello che la timidità aveva perduto. A questo fine ordinava a Gontreuil e Bajalitsch, seguitassero a marciare, e restituissero ad ogni modo alle armi austriache il passo di Tarvisio. Tanto velocemente marciò il primo, guidatore dell'antiguardo, che, valicato il colle di Ober-Preth, urtava valorosamente in Tarvisio, cacciavane i repubblicani, e perseguitandoli, li respingeva sin oltre al villaggio di Salfuitz, e se fosse stato presto Bajalitsch ad arrivare per fermare i suoi nella battaglia, l'impresa aveva il suo compimento. Ma egli, o fosse

ritardato dai luoghi aspri, o dagli impedimenti delle artiglierie che voleva 1337 condurre con sè, non potè arrivare a tempo alla fazione, per modo che il seguente glorno, che fu ai 23 di marzo, Massena, raccolti ed adunati i suoi, e già prevalendo di forze, contro Gontreuil, rimasto solo, dava dentro, prima a Salfuitz, poscia a Tarvisio, e da ambi i luoghi cacciava gli Imperiali. Nè valsero il valore di Gontreuil, che fu molto notabile, nè quello delle aue genti, che combatterono virilmente, nè la presenza dell'arciduca medesimo, che era accorso, e fece in questa battaglia le veci non meno di esperto capitano, che di animoso soldato, ad arrestare il corso della fortuna contraria, perchè non solamente fu rotto e ferito Gontreuil, ma fu cagione che rotto ancora fosse poco dopo Bajalitsch che arrivava; conciossiachè Massena vittorioso, rivoltatosi contro questa seconda colonna, le dava l'assalto sui confini di Raibel. Al tempo medesimo Guyeux, che si era impossessato per una battaglia di mano del forte passo della Chiusa di Plezzo, accostatosi ancor esso, l'assaliva alla coda. La schiera, urtata da tutte le parti da un nemico vittorioso, ridotta ad un'estrema lasaezza pel camminare frettoloso su per quei monti, nè avendo speranza di soccorso, deposte le armi, si prrendeva. Quattro generali. quattromila soldati, venticinque cannoni, quattrocento carri carichi di bagaglie e di munizioni furono i conspicui segni delle vittorie di Tarvisio e di Raibel, Tali furono i risultamenti della mal difesa Ponteba, e per aver il nemico preso il vantaggio dei passi, restò vana la fatica ed il desiderio dell' arciduca .

Perduta la aperanza d'offendere, pensava il generale dell'Austria ad ordinar le difese in modo che fosse fermato quel precipizio, e fatto abilità alle genti stanziali del Reno di arrivare, alle leve di Croazia, di Bosnia, d' Austria e di Ungheria di ordinarsi, ed al campo di Neustadt di fortificarsi. Schierava a questo fine il generale Sechendorf sulla strada di Lubiana, città chiamata con vocabole tedesco Laybach, acciocchè intendesse alla difesa della Corniola e delle rive della Sava; quest' era l'ala sua ainistra. Alloggiava il generale Mercantin sulle sponde della Drava per sicurezza di Clagenfurt; quest'era la mezza schiera. Finalmente il principe di Reuss col generale Keim, con l'ala deatra, avevano fermato le loro genti a San Vito e nella valle della Mura. Per tal modo si guardavano i tre principali aditi per cui si va dall'Italia nel cuore delle possessioni austriache in Alemagna. Sperava l'arciduca. abborrendo dal lasciarsi stringere a far giornata, che questi preparamenti di difesa, le genti del Reno che giungevano, i popoli che tumultuavano tutt'all'intorno, avrebbero dato cagione di pensare a Buonaparte, e frenato la aua audacia del volersi internare negli Stati ereditari. Ma il capitano di Francia. che voleva pure che le sue armi romoreggiassero in Alemagna, parte per amore di gloria, parte per Isperanza che chi parteggiava per la pace a Vienna, ai mostrerebbe tanto più vivo quanto più ei fosse vicino, non rimaneva: che anzi, spingendosi avanti, e già congiunto con lui Joubert, entrava vittorioso in Villaco, Lubiana e Clagenfurt. Così non restava a superarsi più altro ostacolo di luoghi a Buonaparte, perchè sulle sponde del Danubio vicine a Vienna facesse sentire l'impressione delle sue armi, che la falda settentrionale del Noriche alpi, che la Drava dalla Mura, dividono, debole impedimento per la facilità dei passi .

La guerra d'Italia, che prima era piccolo parte dei disegni francesi, era divenuta, per tanto segnalate e tanto efficaci vittorie, parte principalissima, BOTTA at 1814. 1:97 ed inaspettatamente il far forza all'imperatore, che si sperava pel Direttorio dall' Alemagna , surse dall' Italia ; opera certamente che il Direttorio medesimo, nè nissun governo nè niuna persona al mondo, se non forse Buonaparte, avrebbe potuto, non che credere, immaginare, quando poco più di un anno avanti si combatteva nella riviera di Ponente sotto l'umile scoglio di Borghetto. Ma per gli Austriaci combatteva solamente il valore, pei Francesi l'impeto; pei primi un voler guadagnare i paesi a palmo a palmo, pei secondi un conquistarli a dirittura; per quelli un guerreggiar pesato, per questi un guerreggiare audacissimo; per gl'imperiali uno spandere l'esercito per voler esser dappertutto, pei repubblicani un serrarsi in un luogo solo per poter irrompere grossi ed avventati. Si aggiunge che gli Austriaci noo andavano alle fazioni se non provvisti di tutto punto, mentre i Francesi vi andavano sprovvisti di ogni cosa, purchè quelle armi avessero che con sè portano i soldati : ciò faceva le mosse degli Austriaci tarde , quelle dei Francesi preste. Molto ancora nocque ai capitani di Alemagna l'essere, secondo il solito, abhorrenti dallo spendere per aver le spie : nel che Buonaparte , non guardava a quello che si spendesse, nè gran momento in questo non recò il procedere independente di Buonaparte, perchè faceva da sè, e poco si curava nei disegni e dei comandamenti del Direttorio; mentre i capitani austriaci erano astretti ai disegni ed agli ordini del Consiglio di Vienna, lento al deliberare, geloso dell' esecuzione; quindi per queste molte buene occasioni che la fortuna parava loro davaoti di vincere, si perdevano, mentre il capitano francese, che si stimava padrone di fare ciò che voleva, non ne trasandava nissuna. Finalmente la celerità sua, veramente mirabile, fu cagione principalissima delle sue vittorie, e bene si può dire con l'esempio di Buonaparte, che se il mondo è di chi se lo piglia, molto ancora più le vittorie sono di chi se le piglia. Errò egli qualche volta, ma compensò con audacia il suo errare; errarono ancor essi i capitani tedeschi e si sgomentarono al loro errare. Ouindi ebbe Buonaparte maggior probabilità di vincere; perchè non solo vinceva quando operava bene, ma anche quando operava male, e l'audacia sua congiunta con un' astuzia e con una perizia straordinaria, il fecero per la guerra offensiva, il più compiuto capitano che sia stato mai.

Giunto a Clagenfurt, ed avuto avviso per modo segreto che i partigiani della pace di Vienna facevano efficace opera per venire ai fini loro, pensava di usare il terrore impresso, perchè la parte loro prevalesse nelle consulte dell'imperatore, A questa deliberazione fu anche indotto dal sospetto di quelle che petesse accadere alle sue spalle; perchè sebbene il Senato veneziano fosse debole, erano i popoli della terraferma gagliardi per lo sdegno concetto alle conculcazioni fatte dai repubblicani, e minacciavano di far novità contre di lore. Al che erano anche incitati delle rivoluzioni di Bergamo e di Brescia accadute per instigazioni segrete e palesi dei Francesi e dei lero partigiani. Da un altro lato aveva Buonaparte sentito primi i romori di Kerpen e di Laudon nel Tirolo; e già la Croazia minacciava Trieste. Ne non gl'importava il dissimulare il desiderio della pace; perciocchè se in poco seguiva a modo suo, otteneva l'intento, se non seguiva, sarebbe paruta la guerra opera dell'ostinazione altrui. Scriveva adunque il di 34 marzo all'arciduca, l'Europa sanguinosa desiderar la pace, desiderarla, ed averne fatto dimostrazione il Direttorio; solo l'Austria stare armata sul continente per combattere; instigarla l'Inghilterra; dovere forse continuar ad uccidersi scambievolmente Francesi ed Austriaci, perchè si facesse il piacer di una

nazione non tocca dalle disgrazie della guerra ? « Voi foste, diceva all'arci-1797 « duca, il salvatore d'Alemagna, siate anche il benefattore dell'umanità;

anche vincendo, non potrete fare che non ne sia lacerata l' Alemagna; se
 questa mia proposta fosse per divenir cagione che la vita di un uomo

questa mia proposta iosse per divenir cagione che la vita di un uomo
 solo si salvasse, bene sarei io più contento della meritata corona civica,

che della fama acquistata in ulteriori vittorie.

Rispondeva l'arciduca, fare la guerra per debito, desiderare la paco per inclinazione; a nissuno più che a loi star a cuore la felicità dei popoli, ma non aver mandatio per trattare intorno ad una faccenda di tanta importanza, ed a sè non competente; aspettrebbe i comandamenti del suo signore. Data la risposta, mandava gli avvisi a Vienna, già molto turbata per l'avvicinarsi del nemico.

Bumparte intanto si faceva con prestezza avanti, sperando di far cetro on la vitoria quello che tuttavia era increto. Mai l'arcidora, che si era messo al fermo del voler temporeggiare, fuggendo la nocessità del combattere, si tirvavi adioteto, solo ristardando con grosso fazioni del retroguardo il peresguitar del semino. Ritraevasi da Sun Vito, da Firisso. da Novamarket, intraevasi anonce da furmarsteta sulla Mura, e da Jodenburgo, Occupava Punconpurre il taoghi abbandonati, e si vedeva avanti le soque che dalla le mura dell'antica ed lavvitata. Vicenos erano vicine a mostrarcia si assi esidelati vinciori: cosa veramente di tanta maraviglia, che da melti secoli addietre non eran occadulo il ruguale.

Ma già a Vienna più aveva potuto il timore che la prudenza, ancorchè la condizione di Buonaparte fosse diventata pericolosa per la subita comparsa di Laudon nella campagna di Brescia, per l'arrivo di un colonnello Casimiro a Trieste , mandatovi dall' arciduca , e per essere sul mezzo della fronte l'arciduca medesimo grosso e rannodato, e con tutte le popolazioni all'intorno, che dimostravano animo stabile nella divozione verso l'antico signore. Arrivavano all'alloggiamento di Judemburgo i generali Bellegarde e Moerfelt con mandato di sospendere le offese e di comporre le differenze. Uditi benignamente dal generale di Francia, si accordarono, il giorno 7 aprile, che si sospendessero da ambe le parti le offese per sei giorni . Poi, scoprendosi sempre più inclinato Buonaparte a volere condizioni vantaggiose per l'Austria con offerire compense nei territorii veneti alla perdita dei Paesi Bassi e del Milanese, fu prolungata la tregua insino a che fossero accordati i preliminari di pace, che, secondo il corso di quei negoziati, si vedevano non lontani. Infatti, essendosi dato perfezione a tutte le pratiche, si venne fra i plenipotenziarii respettivi alla conclusione dei preliminari pella terrattii Leoben il di 48 del medesimo mese. Alcuni capitoli furono palesi, altri segreti. Fra i primi contenevasi, cedesse l'imperatore alla Francia i Paesi Bassi, riconoscesse le frontiere della Repubblica, quali le avevano le leggi francesi definite, consentisse alla creazione di una repubblica in Lombardia. Stipulavano i segreti, desse la Francia in poter dell' imperatore l'Istria , la Dalmazia , il Bresciano , il Bergamasco . parte del Veronese. A questo fine appunto, e per compir questa fraude, aveva Clarke già molto avanti esortato l'imperatore ad occupare coll'armi l'Istria e la Dalmazia, ed aveva Buonaparte, pure molto prima, fatto rivoltare contro il Senato Bergamo; Brescia e le veronesi terre; promettevano peraltro i preliminari che la repubblica di Venezia si compenserebbe con le Legazioni : il che significa che si destinavano, senza saputa e senza consenso

1767 del senato veneziano, ad altra potenza i suoi dominii, e che gli si offerivano compensi, prima che si sapesse se a lui erano o convenienti od onorevoli, perchè in questo non solo si spogliava Venezia de suoi Stati, ma le si voleva dar compenso con ispogliar di altri Stati una potenza con lei congiunta di amicizia : ed è ancho da considerarsi in queste rivolture schifose lo strazio e lo scherno che si faceva di quella repubblica Cispadana, che appena nata si voleva ridurre sotto la sferza di un governo aristocratico, come dicevano, e tirannico, che era una faccenda grave in quei tempi. Ma, essendosi stipulato nei preliminari che Mantova si restituisse all'imperatore, il Direttorio non volle consentire questa condizione, certamente gravissima in sè stessa, e per gli effetti che portava con sè : conciossiachè il lasciare un sì forte nido all' Austria in Italia, era un fare perpetuamente incerta la repubblica lombarda, o transpadana che la vogliam nominare, ancora tanto tenera in quei primi principii, ed un necessitare la presenza continua di un grosso esercito (rancese nell' Italia settentrionale . Rendevansi anche per la medesima cagione incerte tutte le mutazioni di Stato che in Italia avevano fatto i Francesi, e questi Stati nuovi, ad una prima presa d'armi, ad no primo romore, ad un primo sospetto, ad una prima sollevazione d'animi, sarebbero iti tutti sossopra, ne mai avrebbero potuto por radice, per quel segnale importuno dell'Austria vicina e forte . Il rifiuto del Direttorio fe' sorgere nuovi negoziati, pei quali finalmente fu consentita Mantova alla repubblica Transpadana; ma nacque al tempo stesso la necessità di ricompensare quella piazza all' imperatore col restante dello Stato veneto, colla città stessa di Venezia, e colla distruzione totale dell'antico governo veneziano. Assunse l'opera barbara e frodolenta il Direttorio; s'addossò Buonaparte il carico di mandarla ad effetto, ambi sperando di colorire il tradimento ordito contro i Veneziani, con fingere tradimenti orditi dai Veneziani contro di loro.

Già abbiamo in un precedente libro raccontato che Bergamo era stato occupato da Buonaparte, come istrumento potente a volgere a sua divozione l'animo dei popoli della terraferma veneta. Fu del tutto violento il modo, e contrario a tutti gli usi della neutralità . Entrarono i repubblicani in Bergamo: Baraguey d'Hilliers gli gnidava con cannoni ordinati a modo di guerra, con le micce accese; s' impadronirono delle porte, recaronsi in mano le artiglierie veneziane, intimarono al podestà Ottolini facesse sgombrar dalla terra tutte le truppe venete; se noi facesse, uscrebbero la forza. In tale guisa s' insignorirono di Bergamo coloro che accusavano Venezia della violata neutralità. Ma questo non era che il principio ed il fondamento delle trame che si ordivano. Erasi per opera di Buonaparte creata in Milano, una congregazione segreta, nella quale entravano in gran numero i repubblicani italiani, ed il cui fine era di operare rivoluzioni nel paese veneziano. Alcuni Francesi vi erano mescolati, che intendevano ai medesimi fini. Tra questi un Landrieux, capo dello stato maggiore di cavalleria, era stato eletto dalla congregazione qual operator principale a turbare le cose venete. Ma egli , o che avesse per onestà di natura realmente in odio quest'opere pestifere, o che per motivo meno sincero, come ne lo sospettò Buonaparte, avesse occulto intendimento con gl' inquisitori di Stato di Venezia, fe' sapere o per mezzo loro, o immediatamente ad Ottolini, che, ove una persona fidata a Milano mandasse per conferir con lui, le svelerebbe cose che massimamente importavano alla salute della repubblica veneziana. Mandava il segretario Stefani: trovava in Milano un avvocato Serpieri, romano, trovava Landrieux, allog-

giavanlo segretamente in casa Albani: affermava Landrieux a Stefani, essere 1707 onest'uomo, per questo avere in abbominio le rivoluzioni; già averne impedito una in Ispagna, volere impedire quella dello Stato veneto; a ciò muoverlo l'onore della nazione francese, calpestato da Buonaparte, dal Direttorio, dai Consigli, orrida tutta, come diceva, e facinorosa gente; muoverlo ancora i benefizi fatti dalla repubblica veneziana all'esercito di Francia, muoverlo l'umanità , muoverlo il desiderio della pace ; avere fra un mese ad esser pace con l'Austria, se fosse impedita la rivoluzione degli Stati veneti; nel caso contrario, non esservi più modo di conciliazione, non aver più freno l'ambizione di Buonaparte; abbracciare nell'ambizione sua la sovranità d'Italia. Soggiungeva poscia, che la rivoluzione dello Stato veneto era opera della congregazione segreta di Milano, alla quale partecipavano principalmente Porro, milanese; Lecchi, Gambara, Beccalosi, da Brescia, Alessandri, Caleppio, Adelasio, da Bergamo; dovere lui stesso, Landrieux, essere l'operator principale della rivoluzione; sapere i nomi, le forze, le macchinazioni dei congiurati , dovere aver principio la rivoluzione in Brescia , poi dilatarsi in Bergamo ed in Grema; uomini apposta, seminatori di denaro e di ribellione, essere sparsi fra i contadini delle valli; matura non essere ancora la trama, avere ad essere fra otto o dieci giorni : erano i 9 di marzo, trattenessesi, esortava, in Milano Stefani; svelasse il tutto per un procaccio fidato a Battaglia, provveditore straordinario di Brescia; perchè affermava, impedita la rivoluzione in Brescia, s'impedirebbe anche negli altri luoghi; intanto non si facessero carcerazioni di persone, perchè per questo si ritarderebbe, non s'impedirebbe l'esito della congiura ; sapere il giorno dell'unione di tutti i congiurati; ne avvertirebbe egli, acciocchè tutti ad un tratto potessero arrestarsi, e così intieramente si renderebbe vana la diabolica cospirazione. Protestatosi dallo Stefani, volersene tornare a Bergamo; rispondeva Landrieux, non convenirsi, bensì andare a Brescia. Toccatasi dal Veneziano la gratitudine della Repubblica, rispondeva il Francese, premio non desiderare per allora, doversi il suo nome tenere segreto, finchè l'esercito fosse ridotto sulle Alpi per restituirsi in Francia; se Venezia allora si ricordasse di Landrieux, ciò gli sarebbe a grado. Trovava modo Stefani di tornare a Bergamo; ebbe raccontato il fatto ad Ottolini . Scriveva il podestà prestamente al provveditore straordinario Battaglia. Ma i congiurati, forse per aver avuto sentore o lingua degli avvisi dati da Landrieux , furono più presti a fare , che Ottolini e Battaglia ad impedire.

Era la mattina dei 12 marzo, quando un moto insolito si manifestava in Bergamo; i congiurati chia mavano il popolo a libertà; predicavano aiutare in Francesi l'impresa: divisi in varie squadire, giravano per la città; fermansi tratto tarto ai cupi delle strade, poi di neuvo marciavano; guardie francesi raddoppiate alle potte, cannoni condotti dal castello in piazza, due, rivitati al palazza, cinterrogato il comondante francese dal potesta, che cosa volesse significar questo, accusava pattuglie insolite di soldati venezieni e della sistrigala. Erano in Bergamo due compagnio di cavalleria croata, due di fanti d'oltremare, tre d'Italiani, forse con tutto questo trenta sibirri non montavato fra tutti a quattrocenti: i Francesi quattromila, se non mentivano le polizze, perchè per altrettanti forniva i viveri la provincia. Di quei pochi, co castello in mano, con tutte le artiglierie in suo potere, teneva il commandante. Insomma nasceva il romore, atterriti gli amatori delle stato comandante. Insomma nasceva il romore, atterriti gli amatori delle stato vecchio, inabilolatanti gli amatori del noyo. Lefever, comandate per Fran-

1797 cia, fatti chiamare a se i deputati alle provvisioni, intimava loro, avesser a sottoscrivere il voto per la libertà ed unione del Bergamasco alla repubblica cispadana: se nol facessero, ne andrebbe la vita. In questo mezzo due uffiziali repubblicani , l'Hermite e Boussion , presiedevano ai voti per la libertà ed unione alla Cispadana. Sottoscrivevano, alcuni per amore, molti per forza. Era un andare e venire, una confusione, un trambusto incredibile. Scendeva la notte intanto, e rendeva più terribile l'aspetto delle cose. In questo mentre si creava il municipio; toglievano i repubblicani lo stendardo veneto, che ancora sventolava sulle mura del castello. Era ancor libero Ottolini, instava presso a Lefevre comandante della santità dei peutri ammonendolo. Ma Lefevre, deposta in tutto la visiera, faceva udire questo suono, che il popolo di Bergamo era libero, che per questo egli aveva fatto torre lo stendardo veneto, ostacolo alla libertà; che le intraprese lettere del podestà (quest' erapo le lettere con le quali Ottolini mandava agl' inquisitori di Stato la nota dei congiurati, e che erano state intercette ed aperte da Lefevre) gli-servivano di regola: che però egli, Ottolini, avesse a sgombrar tosto da Bergamo; quando no, il manderebbe carcerato a Milano. Cacciare dalla propria sede sotto pena di esilio e di carcere un rappresentante pubblico di un governo, è oltraggio tale, che niun altro può esser maggiore, e solo avrebbe bastato non solamente a giustificare, ma ancora a necessitare qualunque presa d'armi, ed anzi una formale dichiarazione di guerra da parte del Senato veneziano contro la Francia, se questa non satisfacesse, come effettivamente non satisfece. Mentre il comandante minacciava Ottolini, sopraggiungevano l'Hermite e Boussion, e con loro i conti Pesenti ed Alborghetti, in divisa e nappa francese. Di bel nuovo intimavano ad Ottolini partisse subito, o sarebbe mandato a Milano, Partiva il podestà alla volta di Brescia, lasciando Bergamo in poter dei novatori, i soldati veneti, prima disarmati, poi mandati a Brescia.

Il novo magierato mancipale mandava faori un manifesto per informare, come dieves il popolo sovrano che i manifesto per informare, come dieves il popolo sovrano che i manifesto il nufficio. Scriveva quindi il giorno medesimo in nome del popolo sovrano di Bergamo alla repubbica cispadana, avere Bergamo conquistato la libertà, desderare collegaria con quella della Cispadana, l'accettassero in amicital, dessergil quella del popolo cispadano. « Viviamo, continuavano, combattiamo e moriamo, se fia di upop, per la cassas medesima cal a medesimo modo debbono « vivere i popoli liberi: viviamo adunque uniti per sempre voi, Francesi se nol ».

Pubblicavansi frequenti scritti, parte seri, parte facti, parte schemeroli al lione di Son Marco, sui pombi di Venezia, sagi inquisitori di Stato, sulla tirannide d'Ottolini, sull'aristocrazia. sull'oligarcha, e simili altre parole greche; strana occupazione di menti del condannare in altri cò che cra in sè; perché dei piombi e degl'inquisitori, si può domandare che altra cosa fossero i ministri di polizia del Direttorio e di Bionaparte, se non inqui-sitori di Stato, e se non abbiano fatto arrestare e terre prigine senza processo più greite in quindicia min, che gl'inquisitori di Venezia in tre secoli. Si non sono servo piombi, e se il comandata di Milano non cercliasse maggiori trannide contro coloro che non amavano lo stato novo, che Utolini contro quei che non amavano il veccho. Quanto all'aristocrazia ed all'oligarchia, gli uomini diritti e che non si lusciai prendere alle gride; spranno ben

essi con qual nome chiamare uno stato, come quello era di queste estem-777 porrane repubbliche italiane, in cui un comandante militare comandava u pochi gridatori di libertà, e questi pochi molestavano con ischerni, con lasse, con prigionie con estili l'universale dei popoli. Io temo che da tutto questo chi mi legge creda chi io non sia amino della libertà, ran queste cose io dico apponto perchè sono; imperciocchè il peggior male che si sia fatto alla libertà, è l'aver chiamato col suo nome la triannide. Trovomi in questo concorde col generoso Parini: ed ancor io, diceva egli, amo la libertà, ma non la libertà facennina.

Intanto i novatori, non essendo senza sospetto sugli abitatori delle campage, mandavano unimi fidali a predicare la libertà, rizzavano alberi, creavano municipali, gridavano contro l'aristocrazia: i popoli sombravano, on spendo che cosa queste strane fogge si volessero significare. Non si muovevano in favor dello stato nuovo, perchè non l'intendevano; e non vedevano qual bene avesse in sè noppur si muovevano in favor dello stato nuovo, perchè non l'intendevano; e non vedevano qual bene avesse in sè noppur si muovevano in favor del vecchio, perchè il caso improvviso di Bergamo (gli aveva fatti attoniti e temevano : Frances; che vi erano mescolati. Arrivavano posso i Gapadani, Transpadani, Polacchi, ogni sorte di patriotti, e facevano un predicare, uno serivere, un festeggiare noredibie.

Quivi non si rimanevano le disgrazie della repubblica veneziana. Rivoltato Bergamo, volevano far mutazione in Brescia per vieppiù stabilire nella divozione altrui quelle provincie. Non aveva omesso Ottolini, quando ancora era in ufficio, d'informare il provveditore straordinario Battaglia della trama che si macchinava contro di questa città; egli aveva mandato il nome dei congiurati, dei quali non si era appunto ingannato, consigliandolo ad aspettare che tutti fossero uniti, il che doveva accadere, secondo gli avvisi di Landrieux, il 24 del mese, e ad arrestarli e ad ucciderli. Inoltre il rappresentante veneto a Milano. Vincenti, scriveva continuamente al provveditore straordinario, stesse avvertito, perchè la congiura era vicina ad avere effetto; si armasse, non si fidasse del comandante francese del castello di Brescia, perchè s'intendeva coi congiurati. Tutte queste cose turbavano l'animo del provveditore, e lo tenevano sospeso, perchè l'uccidere i congiurati non gli pareva sicuro in tanta contaminazione di spiriti, massimamente pensando ch'essi appartenevano alle più principali famiglie di Brescia. Da un'altra parte il far venire soldati da Verona gli pareva dar troppo sospetto, temendo dei Francesi; nè anco quei soldati potevano esser molti. Ristringeva in Brescia le squadre di cavalleria sparse nel contado; ma erano poche genti. Chiamava a sè i Lecchi, i Gambara, i Fenaroli e gli altri amatori di novità, e gli accarezzava, ma senza frutto. Non sapeva a qual partite appigliarsi; le artiglierie in mano dei Francesi ; il castello poteva fulminare la città . Scriveva Battaglia a Buonaparte, col quale aveva qualche entratura d'amicizia, macchinarsi in Brescia contro lo Stato da gente scelerata sotto nome di protezione francese; e stantechè tutte le artiglierie venete erano in poter suo, richiederlo che lo accomodasse di sei od otto, perchè si potesse difendere : richiederlo , oltre a ciò , vietasse ai soldati lombardi il passo per la città, frenasse chi si vantava della protezione di Francia. Dei cannoni nulla rispondeva Buonaparte ; dei Lombardi e del frenare rescriveva , non doversi perseguitar gli uomini in grazia delle loro opinioni, non esser delitto se uno inclinava più ai Francesi che ai Tedeschi, come se in questo caso

si trattasse tra Francesi e Tedeschi e non tra ribelli ed uno Stato al quale

177 egli aveva tolto I mezzi di difesa: e come se ancora si trattasse di opinioni e non di fatti, e di congiure contro lo Stato. Desiderava finalmente di veder il provvenittore. Accresceva Il pericolo ed il terrore la rivoluzione di Bergamo. Le cose si avvicinavano all'estrema fine.
Erco la sera dei 47 marzo arrivare improvvisamente le novelle, essere

giunti a Coccaglio circa sessanta ufficiali francesi, condetti da un Antonio Niccolini, bresciano, aiutante di Kilmaine, ed impedire il passo ad una squadra di cavalleria che da Brescia mundava il provveditore a Chiari . S' aggiungevano poco stante altri perturbatori, perchè una massa di circa cinquecento tra Lombardi e Bergamaschi, guidati da capi francesi, si erano congiunti coi primi, ed armati con due cannoni, certamente avuti dai Francesi, perciocchè portavano lo stemma imperiale d'Austria, viaggiavano verso Brescia. La mattina dei 48 già erano vicini: il comandante di Francia faceva in questo punto aprir le cannoniere del castello, che miravano al palazzo. Dei congiurati, quasi tutti nobili, chi si era ritirato in castello, chi andato all'incontro dei Lombardi, e chi aparso in varii luogbi, eccitava il popolo a ribellarsi. Voleva, Mocenigo, podeatà, che si armassero i soldati della Repubblica, e con la forza si resistesse ai ribelli ; Battaglia titubava per paura dei Francesi, dei nobili e di tutto: certo, il minor male che si possa dire di lul, è che ebbe paura; ma forse l'amicizia che aveva con Buonaparte nocque alla Repubblica. Mandava due uffiziali ai ribelli per udire quello che si volessero. Rispondevano Lecchi Il primo, volcre per amore o per forza liberare il popolo breaciano dalla tiraunide veneta; aapettare in aiuto loro diecimila soldati e molti Francesi: badasse bene il provveditore a quello che si facesse, perchè se resistesse andrebbe Brescia a fuoco ed a sangue. A questo suono Battaglia non so se mi debba dire intimorito, o peggio, raccoglieva tutti i suoi soldati nei quartieri, e dava ordine che non resistessero; licenziava al tempo stesso le guardie del palazzo, e si metteva in tutto a discrezione di coloro che volevano spegnere il dominio di quel principe che aveva in lui collocato tanta fede. Mocenigo, veduto la terra abbandonata da quello che poteva più di lui, si fuggiva. Intanto il popolo stimolato dai congiurati, e già essendosi avvicinati alle mura i novatori di fuori, tumultuava, gridando libertà. Accresceva l'impeto l'apparire di un Pisani, stato molto tempo nei piombi : le grida contro i Veneziani tiranni montavano al cielo. Sottomessi gli amatori dell'antica repubblica dal popolo tumultuante, dalla gente armata che veniva di fuori, dalla connivenza manifesta dei repubblicani di Francia, dall' attitudine minacciosa del castello. pronto a fulminare; poche, chiuse ed ordinate a non resistere le soldatesche veneziane, fu in poco d' ora Brescia ridotta in podestà dei novatori. Cercavano Mocenigo per maltrattario; ma non fu trovato. Arrestavano Battaglia. e per poco stette che non lo uccidessero. Lo serravano poscia in castello, dove era custodito da soldati francesi; opera certamente meritevole di ogni riprensione; perchè se era brutta cosa il secondare la ribellione, bene era peggiore il farsi complice dei ribelli col tener carcerato un magistrato principalissimo di una repubblica alla quale la Francia continuava a protestare amicizia.

Udivansi con grandissimo terrore le novelle di Bergamo e di Brescia a Venezia. Scriveva il Scnato, di cui queste cose molto angustiavano il animo, le sue querele al ministro Lallemand; le scriveva al nobile Querini in Francia. Si rispondeva che non si sapeva capire, che i Francesi non s' ingerivano,

che la Francia era amica a Venezia, che qualche cosa si doveva pur dare 1793 alla natura delle soldatesche. Ma l'importanza era in Buonaparte, divenuto padrone della somma delle cose in Italia. Però mandava il Senato appresso a lui i due Savi del collegio, Francesco Pesaro e Gian Battista Corner, affinchè gli dimostrassero quanto offendessero la neutralità e la sovranità della Repubblica le cose accadute in Bergamo ed in Brescia per opera dei comandanti francesi, e quanto fossero contrarie alle protestazioni di amicizia che la repubblica di Francia continuamente ed anche recentemente aveva fatte a quella di Venezia. Oltre a ciò, di nuovo ed asseveratamente protestassero dell'incorrotta fede e della costante amicizia del Senato verso la Francia; stringesserlo a disapprovare pubblicamente la condotta dei comandanti delle due città ribellate, ed a restituire i due castelli, fonti evidenti della ribellione; richiedesserlo in fine, che consentisse che il Senato con le armi in mano rimettesse sotto l'obbedienza i ribelli. Trovato in Gorizia il generale repubblicano, ed espostogli il fatto dai legati, rispondeva non abbastanza ancora essere sicure le sorti della guerra, perchè potesse restituire alla Repubblica i castelli occupati : potrebbe il Senato fare quanto gli sarebbe a grado per sottomettere i ribelli, purchè le genti francesi e gl'interessi loro non ne fossero offesi; del comandante di Bergamo, perchè questi più di quel di Brescia si era mescolato nella rivoluzione, ordinerebbe, fosse condotto a Milano e processato; sarebbe, se colpevole, castigato: allegava essere sincera la fede della Francia verso Venezia. Trapassando poscia più oltre, si offeriva ad usare le proprie forze per ridurre i novatori a divozione del Senato, e che ove ne fosse richiesto il farebbe. Toccava finalmente, che sarebbe bene che Venezia più strettamente si congiungesse in amicizia colla Francia.

Covava in tutto questo una insidia: perchè mentre affermava Buonaparte essere in podestà del senato il fare quanto gli parrebbe conveniente per ridurre all' ordine i ribelli, pubblicava Landerieux a Bergamo, forse volendo, per essersi effettuato quello che forse egli aveva voluto impedire, ricoprire con mostrar severità i sospetti che potevano concepirsi di lui dai repubblicani di Francia e d'Italia; che nissuna gente armata sarebbe lasciata entrare nè in Brescia nè in Bergamo, e che se alcuna vi si appresentasse, questa avrebbe assalito, come nemico, con tutte le sue forze. Ma le cose da più alta sede pendevano che da Landrieux; perchè visitato a Parigi dal nobile Querini uno dei cinque del Direttorio, e dettogli che, poichè i Francesi protestavano non volersi mescolare nel governo interno delle città venete, dovova riuscire cosa indifferente al Direttorio, se il Senato rimettesse nol dovere i Bergamaschi, rispondeva risolutamente il quinqueviro non lo sperasse, e che finche fossero in Bergamo truppe francesi, non l'avrebbe mai il Direttorio permesso. Replicato dal Querini, che di tale divieto non comprendeva la ragione, soggiungeva il quinqueviro, ciò esser chiaro, perchè i Francesi, essendo più forti dei Veneziani, a loro stava a comandare in quei luoghi; le quali voci certamente sono da stimarsi barbare; perchè bene si sa e pur troppo, che queste cose spesso si sono fatte; ma l'asseverare con tanta fronte che sia diritto o giusto farle, è nuovo del tutto. Terminava il quinqueviro dicendo, che infine non toccava alla repubblica di Venezia a comandare alla francese; e che vedeva bene che i discorsi del Ouerini dimostravano che il governo veneto non si fidava nella lealtà del Direttorio, ma che se così fosse, avrebbe potuto farlo pentire. Da ciò si vede quale

BUTTA AL 1814.

1:97 concetto si debba fare della condiscendenza di Buonaparte. In tale modo si sollevavano dai capi dell' esercito repubblicano i sudditi contro Venezia, ed a Venezia si vietava che li sottomettesse.

Alle gravissime proposte del capitano di Francia si scuotevano i legati, parendo loro, come era veramente, cosa enorme, pericolosa e di pessimo esempio, che i soldati forestieri si adoperassero per tornar a divozione i ribelli della repubblica. Per la qual cosa negavano la offerta, restringendosi con dire che, poichè i castelli erano in mano dei Francesi, e servivano di appoggio ai turbatori dell' antico Stato, ragion voleva, acciocche si pareggiassero le pratiche, ch'ei facesse qualche dimostrazione pubblica per disapprovare i moti che si erano suscitati. Al che non consentendo, rispondeva che in mezzo all'ardore di quelle nuove opinioni che molto avevano ajutato le sue armi, sarebbe certamente incolpato, se ora si dimostrasse avverso a coloro che si erano scoperti fautori del nome e delle massime di Francia: che solo a ciò fare si sarebbe piegato, quando il Direttorio precisamente gliel'avesse comandato. Tornava poscia sul parlare di più stretti vincoli d'amicizia colla Francia, proponendo per esempio il re di Sardegna, ed affermava esser questo il mezzo migliore per frenar le rivoluzioni. Le quali esibizioni ed esortazioni, chi si fura a considerare fino a qual termine già fossero trascorse le cose, e le offerte fatte all'Imperatore Francesco, saranno testimonio certo ch'elle avevano tutt'altro fine che la salute di Venezia. Del resto, senza tanti giri di parole, e serbando anche in sua potestà per sicurezza del suo esercito, i castelli di Bergamo e di Brescia, bastava bene che il generalissimo ordinasse, o che con un cenno solo significasse, che Bergamo e Brescia ritornassero all'obbedienza di Venezia, che i magistrati istituiti dai novatori cessassero l'ufficio, e che quei del Senato fossero restituiti al loro, perchè tutte queste cose avessero incontanente la loro esecnzione. Anzi il solo dichiarare ch' egli disapprovava quelle due rivoluzioni, e che contro la sua volontà erano state effettuate, avrebbe rintegrato subitamente nelle due città ribelli il consueto dominio. Il non averlo voluto fare dimostra viemaggiormente i disegni sinistri. Strana esibizione di Buonaparte era questa di voler far tornare all'obbedienza quelle terre ch'egli stesso aveva incitato a ribellione : imperciocchè, senza andar più vagando in questa materia, certa cosa è che, per ordine espresso di lui, furono fatte ribellare ai Veneziani le città veneziane di cui si tratta . Rispondevano i legati della Repubblica, volere il Senato l'amicizia di Francia: dell'alleanza risolverebbe quando, ritratta l' Europa da quell' immenso disordine e ricomposta in quieto stato, potrebbe con sicurezza di consiglio deliberare. A queste parole si alterava gravemente il vincitore, poi, tornando sull'antiche querele, acerbamente rimproverava ai Veneziani il ricovero dato al conte di Provenza ed al duca di Modena, e l'avere ricettato i tesori di Modena e d'Inghilterra; a questo passo dimostrava voglia di por mano su di questi tesori : il che palesava quanto fosse in lui lo sprezzo della neutralità.

Mentre il generalissimo di Francia parte accarezzava, parte minacciava dorizia i leggia di Venezia, lusinghiere parole pubblicava Klimiane, generale, che reggeva la Lombardia. Biasimava il comandante di Bergamo del non averio fatto consapsvole degli accidenti seguiti, sperava non ne dossi partecipo, gli probitva di mescolarsene; sei il facesse il punirebbe; essere neutralità fra le due repubbliche: volere il generalissimo, volere lui stesso de se le pottasse rispotto. Se questa lettera di Klimiane fosse vera o finita

non si sa, perche è di data incerta. Del resto, l'opera del comandante nell'aiutare la ribellione di Bergamo era notoria, non solo in questa città, ma ancora in tutta la Lombardia, e metterla in dubbio era un'astuzia ridicola;

nè il comandante medesimo fu mai tradotto in giudizio.

Come i fatti rispondessero alle parole di Kilmaine; o vere o finte che si fossero, il dimostrava, pochi giorni dopo, la rivoluzione di Crema: opera. non solo certa, ma anche evidente, delle truppe francesi; perchè il giorno 27 marzo, appresentatasi una squadra di cavalleria di Francia alla porta. chiedeva il comandante l'entrata, promettendo di non inferire molestia, e sarebbe dimani partito per Soncino, Introdotti, si portarono quietamente quel giorno. Ma il dì seguente comparivano due compagnie armate della medesima nazione, una verso la Porta Ombriano, l'altra verso quella del Serio, nè così tosto si erano avvicinati alle mura, che le truppe di dentro aprivano le porte, per modo che, dato il varco, e, per far più presto, scalando alcuni le mura, si facevano padroni della terra. Correvano quindi a disarmare i soldati veneziani; s'impossessavano dei quartieri, occupavano il palazzo pubblico; minacciavano nella vita, con l'armi inarcate, il podestà; e, disarmatolo, il costringevano a dismettere l'ufficio. Occupavano al tempo stesso la Camera, il Monte, il Fondaco, gli uffici, le cancellerie. Taciute tutte le altre iniquità usate a Venezia, se questa sola della violenta occupazione di Crema non bastasse per giustificare il Senato a sorgere subitamente con l'armi in mano contro i Buonapartiani, il diranno tutti coloro ai quali sta pure a cuore la giustizia che la forza.

Arrivava a Crema l'Hermite, già partecipe del rivolgimento di Bergamo, e si mettova all'atto di biandire il podestà con parole sossi i, del ufficio dolcomente esercitato lodandolo. Somigianti parole usava l'ufficiale del Direttorio, che distrutta per forza o per ingano i' vatorità sovrana di Venezia sopra Crema, so ne giva affermando che i Francesi erano buoni amici della repubblica di Venezia. Mescolaronsi in questo moto pochi uomini del passe, tra i quali principalmente comparirono il marchese Cambazzocca, ed i comparativa di delle di solimi, venezi di Bergano. Crescevasi il municipio, piantova di delle di possibili di como propieta della di possibili di piantova di delle di possibili di como propieta della di condica di consoli di possibili di como di solimi di condica di solimi di podesta di la sicuato partire sonza offesa. Così Crema, per opera dei soldati buonapartiani, fu ridotta a divezione del novatori. Kilmaine, ca vera sortito la bella lettera pol latti di Bergamo, se ne stette tacendo

per quel di Crema.

Le rivoluzioni di Bergamo, di Brescia e di Crema facevano sorgere moori pensieri tunto nei capi francesi, quanto nel senato veneziano, cost come ascora fra i sudditi che si conservavano fedeli. Vedevano i primi che l'accessione di quelle tre principali città d'Oltreminicio era di soma importanza ai loro ulteriori disegni; perchè, oltre al più facile vivere per la ricchezza di quelle territori, i novastri che il secondavano, diveriavano e più audaci e più numerosi. Faceva in questo il lore esempio grandissimo di ratto, e nuova gente noovatiro, siccome un nembo ne tura un altro, si accossiaro. Principale fondamento ai tutto questo molo era Brescia, città mati, o che amassero la libertà, o che avessero gelosia contro i patrizi veneti, o che solamente si fossero lasciati stravolgere dalla vertigine commo, favorivano la revoluzione. Nel che Brescia si diversificava da Berganno,

177 dove i più fra i ricchi si mostravano avversi. Accorrevano poi a Brescia Dombrowscici co suoi Polacochi, Laboz co suoi Italiani, e davano incentivi con le parole, animo con le forze, esemplo con l'ordinate schiere. Pavesi, Lodigiani, Milanesi, Bergamaschi, Napolitani vi arrivavano continuamente, chi con lingue pronte per orare, chi con armi per combattere. La sollevazione, l'impeto, la concitazione andavano al colmo; le minacce e gli schieri che facevano contro i patrizi, ramo incredibili. Già al persuadevano che alta loro prima giunta dovesse andar sossopra tutta ed a ruina la veneziana repubblica. Labox, Gambran, Lecchi ed un Mallet generale di Francie, anch' egli mescolato in questi moti, trionfavano. Queste cose vedevano con gli occhi loro i capi dell'esercito francese, e le passavano: se le aspeva lluonaparte, e le passavano: se le aspeva lluonaparte, e le passavano: che si convenisse alla sincera fede.

Preparata la strada alla rivoluzione delle altre parti della terraferma veneta situate sulla destra del Mincio, per mezzo massimamente della potente Brescia, inalzavano i sollevati l'animo a maggiori cose, proponendosi di turbare anche i paesi posti sulla riva destra dell' Adige, principalmente Verona, tanto importante per la sua grandezza, e per esser passo del fiume. Questo era anche risolutamente l'intento di Buonaparte; perciocchè, più di un mese prima che aorgesse la sollevazione di Verona, aveva dato ordine a' suoi comandanti in questa città che procurassero la rivoluzione medesima con tutte le forze e con tutte le arti loro. Nel che, con maneggi, parte segreti, parte palesi, il secondavano. Mentre tutti questi inganni si tramavano, non erano ancora le cose sicure pei Francesi, che tuttavia si trovavano a fronte dell'arciduca sulle rive del Tagliamento. Il capitano Pico, che aveva anche avuto al medesimo tempo carico da Buonaparte di macchinare in Verona contro i Veneziani, gli rappresentava che il moto in lei sarehbe riuscito pericoloso e di esito molto incerto, stantechè l'arciduca gli stava ancora davanti molto poderoso: csortava pertanto, aspettasse tempo più propizio. Rispondeva, gisse pure, e sommuovesse Verona. Poi sozgiungeva, che, se la sommoasa andasse bene, sarebbe libera l'Italia; se male, la Cisalpina repubblica (con tal nome, dopo la conquista di Mantova. aveva chiamato la Transpadana) almeno resterebbe. Dette queste parole, accomiatava Pico, raccomandandogli, s'intendesse con Beaupoil e con Kilmaine, e gli desse ragguaglio di tutto che accadesse : desse intanto ricovero in Mantova ai patriotti che fossero in pericolo, e gli rendesse sicuri che sarebbero liberi. Nè in Brescia stavano oziosi i novatori rispetto a Verona; perchè colà mandavano agenti segreti, parte da Brescia medesima, parte da Desenzano, parte da Lonato, affinche cooperassero alla sollevazione. Così Verona era insidiata da Buonaparte, da' suoi capitani, dai novatori armati, dai novatori non armati, italiani, polacchi, svizzeri e francesi. Non ostante tutto questo, il canuto Lallemand ed il giovane Buonaparte sempre protestavano, a nome di Francia, dell'incontaminata fede e della sincera amicizia verso la repubblica vencziana.

Le insidie ordite per ribellar Verona cerano venute a notizie del governo cento, non solomente per le dimestrazioni tanto palesi del Bresciani solievatu, ma ancora per segreti avvisi di akuni fra quelli stessi che macchinavano. Pensava pertanto al rimedio contro si grave pericio. Vi mandava, con dar voce di cagioni diverse dai sospetti, parecchi reggimenti di Schiavoni: vi mandava due provvectiori straordinari, clissoppe disvanelli, giovano

animoso e prudente, e Niccolò Erizzo, uomo di natura molto calda, ed 1797 amantissimo del nome veneziano. Ma perchè le radici della forza erano nel paese, dava facoltà amplissima al conte Francesco degli Emilii, personaggio ricchissimo e di molto seguito, acciocche armasse la gente del contado, promettesse e desse soldi, ogni e qualunque cosa che in poter suo fosse, facesse per isventare le macchinazioni dei repubblicani . Accettava volentieri il carico il conte Emilii, e, tra l'autorità del suo nome, e l'efficacia delle sue ricchezze, faceva non poco frutto soldando gente, provvedendo armi, ammassando munizioni, traendo a sè buoni e cattivi per tenere in piedi l'insidiata Repubblica. Faceva compagni alla sua impresa il conte Verità ed il conte Malenza co'suoi due figliuoli, uomini anch' essi molto infiammati nel difendere l'antico dominio de Veneziani . Il secondavano efficacemente i preti ed i frati con le esortazioni loro; alle quali maggior forza accrescevano lo strazio testè fatto del papa , e lo spoglio di Loreto; gli animi , già infieriti per tante ingiurie, di maggior veleno s'imbevevano per l'oltraggiata religione . Accresceva lo sdegno l'orribile governo che facevano delle provincie le truppe repubblicane, sì quelle che stanziavano, come quelle che viaggiavano. Viepiù inaspriva i popoli una ingiustizia manifesta, perchè i bagagli rapiti dai Tedeschi in guerra, eran fatti pagare dai Comuni. Quel dei Due Castelli, situato sull'agro veronese, e composto appena di cinquecento abitatori , per esservi stato , in una sortita da Mantova , rapito dai Tedeschi non so che carro di bagaglio di generali, fu posto da Buonaparte ad una taglia di cencinquantamila franchi, taglia tanto esorbitante per quello piuttosto casale che villaggio, che era anche ridicola. Perchè poi non la potevano pagare, vi mandava lunot con un grosso di cavalleria a viveri a discrezione. Queste enormità si moltiplicavano; i popoli, che non vedevano altra cagione che una insolenza fantastica, od una sete di rapire insaziabile, si riempivano di sdegno. Giuravano di andar all'incontro di ogni più grave pericolo, di sopportare ogni più crudele disgrazia piuttosto che non vendicarsi, e non tentare di sottrarsi a si orribile dominazione. Molto sangue francese fu certamente versato, e pur troppo barbaramente, a Verona, e fu sangue, la maggior parte, d'innocenti. Ma gli autori veri e primi di si cruda carnificinal non inganneranno punto la giustizia divina nè il giudizio dei posteri. Sa Dio e sapranno i posteri se contro il veneziano governo, o contro Buonaparte, se contro i conculcati, o contro i conculcatori, se contro il conte Francesco degli Emilii, o contro coloro che il generalissimo di Francia secondavano nell'opera rea, prima di far ribellar Verona contro il Senato, poi di vendere Venezia, se contro chi non voleva essere tradito, o contro chi voleva tradire sia quel sangue sparso, e contro chi gridi vendetta.

Dava auovo animo si Venonesi il fatto di Salo; perchè, andata contro questa terra una grossa squadra di Bresciani, mista di Polacchi e di qualche francese. In rotta, con nun poca strage, dai Salodiani, aiutati dagli abitatori della valle di Sabbia, i, quali, siccome quelli che erano molto affezionati al nome veneziono, erano accorsi per conservara la città sotto la divozione dell'antico principe. Quest'erano le masse ordinate dell'Ottolini ai tempidel suo utilico in Bergamo. Lodevole sensorpio di fedelta dei ardire dava nella fazione di Salo il provveditore Francesco Cicogna; dal che si può argomentare qual-mutazione avrebero fatto le cose di Venezia, se il Senato avesse permesso che Ottolini desse dentro, quando ancora era tempo, col suo stormo, e se Battaglia tale fosse stato quali furono Ottolini e Cicogna. I priscoin fatti

1717 a Salò, che arrivarono a più di ducento furono condotti a trionfo per Verona. i sudditi carcerati, come rei di Stato, La vittoria dei Salodiani rinvienziva eli animi sbigottiti in tutta la terraferma veneta. Armavansi a gara i popoli, e protestavano della fede loro verso il Senato. Questo moto fu apposto a delitto ai Veneziani da Buonaparte e dagli storici adulatori di lui, i quali per altro confessano che in quel momento stesso, e già da lungo tempo prima si trattava di far indenne l'Austria a spese di Venezia. Adunque doveva Venezia darsi di per sè stessa vinta e disarmata in mano di chi, sotto colore di amicizia, la tradiva? Certamente doveva Venezia in quell'estremo frangente in cui era caduta, non per colpa propria, ma d'altrui, difendersi : bene gli uomini generosi , gli amatori massimamente del nome e del costume italiano, le daranno eterno biasimo del non essersi abbastanza ed a tempo, difesa, e con dolore vedranno nei ricordi delle storie scritto i posteri, che l'opera della sua distruzione sia stato frutto, tanto della debolezza de' suoi reggitori, quanto della malvagità di amici fraudolenti; poichè fuori di dubbio è che , passando anche sotto silenzio le passate occasioni , se , dopo la vittoria dei Salodiani , le disposizioni tanto incitate dei Veronesi ed i preparamenti fatti nell'estuario, in un con le vittorie di Laudon nel Tirolo, e con le masse tirolesi e croate, avesse il Senato fatta una forte risoluzione, coll'unirsi all' Austria e col dichiarare la guerra alla repubblica di Francia, si sarebbe trovato Buonaparte in gravissimo pericolo, e l'antico dominio dei Veneziani sarebbe stato preservato. Ma l'aver voluto aspettaro l'estrema ingiuria, quando già le ingiurie avevano oltrepassato l'estremo, e l' aver abbandonato i sudditi , quando volevano difenderla , fu cagione della ruina della Repubblica .

Le insidie contro Venezia alle raccontate cose non si rimanevano. I moti della terraferma erano spontanei, e solo cagionati dalla rabbia concetta dai popoli , infastiditi dalle insolenze , e sdegnati dallo ingiurie dei forestieri . Perciò il Senato li poteva qualificare come opera non sua, e sempre protestare, quanto spetta alla direzione del governo, della perfetta neutralità. Ma i capi delle rivoluzioni in Italia , secondando il talento proprio , e credendo di far cosa grata al generalissimo, pensarono di fabbricare una menzogna, ed apponendo un atto falso ad uno dei magistrati più principali, far in modo che il governo veneziano egli medesimo paresse colpevole di ree istigazioni contro i Francesi: della qual fraude nissuna si può immaginare nè più brutta nè più diabolica. Inventarono adunque e pubblicarono un manifesto, attr:buendolo a Battaglia, provveditore straordinario per la repubblica in terraferma, col quale si stimolavano i popoli a correre contro i Francesi, e ad ucciderli. Fu questo manifesto composto per opera di un Salvadori, novatore molto operativo di Milano, e rapportatore palese e segreto di Buonaparte, che poscia , creatosi imperatore , l'abbandonò in miseria tale , che gittatosi in flume a Parigl, terminò con fine disperato una vita poco onorevole. Tornando al manifesto, fu egli stampato in un giornale di Milano, intitolato il Termometro politico, giornale che si scriveva in casa del Salvadori da patriotti molto migliori di lui, ma portati ancor essi dalla illusione e dalla vertigine di quell'età. Quantunque astutamente gli sia stata apposta la data del 20 marzo, usci veramente si 5 aprile, tempo opportuno, perchè Buonaparte, arrivato a Judenburgo a questo tempo, già offeriva gli spogli della repubblica, e già, fatto sicuro della pace con l'imperatore, non aveva più timore delle masse veneziane. Così l'incitare contro i Francesi era pretesta

per far uccidere i Francesi dai Veneziani, i Veneziani dai Francesi, e per trovar 1797 compensi all'imperatore a danni di Venezia. Il non aver fatto il generalissimo alcun risentimento contro gli autori di un fatto tanto grave, e che poteva e doveva costar la vita a tanti Francesi, proova ch' el ne fosse soddisfatto.

Il manifesto era quest'esso:

a Noi Francesco Battaglia, per la aerenissima repubblica di Venezia provaveditore straordinario in terraferma.

« Un fanatico ardore di alcuni briganti, nemici dell'ordine e delle leggi, ecciò la facile nazione bergamesea, a diveni ribelle al proprio legitimo e sovrano, ed a far correre da una molitudine di facinoresi prezabalti altre città e provancie dello Stato per sommovere anche quei popoli. Contro e questi nemici del principato noi eccitiamo i fedelissimi sudditi a prendere in massa le armi, è dissiparti, e distruggerii, non dando quartiero o perdono, a nissuno, anocche à ir endesse prigioniero; certo che si tosto gli e sait dal governo data mano e assistenza con denaro e truppe schiavone, e regolate, che sono già al solo della repubblica, e preparate all'incontro.

Non dubiti nissuno dell'esto felice di tale impresa, giacchè pessiamo escurare i popoli che l'esercio laustriaco ha inviluppato e compissione della compissione della compissione della compissione della repeta della compissione della repeta di quelle torme sanguinarie e irreligiose che, sotto il pretesto di fara i guerra si nemici, devastarono i paesi e concussero le nazioni della Repubblica, che loro ai è sempre dimostrata amica sincera e neutrale, e vengono perciò il Francesi ad essere impossibilitati di prestar amano e soccorso ai ribelli; anzi aspettiamo il momento favorevole di impedire la stessa ritirata, alla quel di necessità sono costretti.

« Invitamo inoltre gli stessi Bergamaschi, rimasti fedeli alla Repubblica e e le altre nazioni a cacciare i Francesi dalle città e castelli che contro ogni e diritto hanno occupato, e a dirigerai ai commissari nostri Pier Girolamo « Zanchi e dottor fisico Pietro Locatelli per avere le opportune instruzioni e a la pega di lire quantro al giorno per ogni giornata in cui militassero.

« Verona, 20 marzo 1797.

Francesco Battaglia, provveditore straordinario in terrafernia.

« Gian Maria Allegri, cancelliere di Sua Eccellenza. Per lo stampatore

Questo manifesto si spargeva in copia dai patriotti e dai capi Francesi, massimamente da Landrieux. Ne credendo i macchinatori di questa fraude che tutto l'operato fia qui bastasse perchè i popoli vi prestassero fede, Lahoz, capo e guida di tutte le genti lombarde e polacche, e che, mescolato in queste trame di rivoluzione, ne conosceva bene il fondo, gli avvertiva con bando pubblico, che la neutralità era stata rotta dai tradimenti di Battaglia, il quale, soggiungeva, pazzamente si era persuaso che « Voi altri «contadini, privi in tutto di arte militare, sarreste i vincitori dei Francesi, a la prima nazione dell'universo pel coraggio e la scienza della guerra. «Sappiate adunque che il generale Buonaparte ha ordinato che Battaglia ais messo in ferri edi impiccato; che saranno pure impiccati coloro che v'inciteranno alla ribellione; le vostre case saranno arse, le famiglie desolate: u uscite d'errore, e presto deponete le armi, portatele al comandante di «Brescia: mandatedi d'evolati cunado no. perriete tutti:

Queste ingannevoli dimostrazioni si facevano dagli autori stessi del manifesto per far credere ai popoli ch' ei fosse vero, e quei ferri e quelle forche 170 reno trovati bugardissimi, perché Battaglia, trovandosi allora in Veneza, non era in potestà di Buonaparte nde i fario arrestare nè di fario impiecare. La verilà della storia richiede oltre a col, che noi scriviamo che il provvedirore non era nemmeno per venire in potestà del generale; perchè, quando Buonaparte distrusse Venezia, domando la prigionia e la morte di tutti ditre persone che di quella di Battaglia, anocrotte egli losse il più colipevale di tutti verso i Francesi, se opera sua fosse stato il manifesto; che anzi Boonaparte accerezzo Battaglia, e se lo tenem enlot care. Noi asppiamo che il che Buonaparte avesse altre esgoni di amarlo, noi non vogliamo ne affermare nhe negere; anocrobit broviamo scritto che questo veneziona obbis servito a disegni del generale francese più di quanto la libertà e l' indipendenza della sua patria comportassero.

Allostanava da se Battaglia l'infamia del manifesto con ismestirlo: lo mentiva solennemente il Senato. Ma nulla giovava, perchè i tempi erano più forti delle protestazioni : el era strana veramente e compassionevolte cosa il vedere che gli innocenti cercassero di giustificarsi appresso i rei di un dellito ch' esis rie contro gl'inocenti avevano commesso, e che a loro, pre distruggerli, imputavano; condizione unica per certo che sia stata al mondo, e degru veramente della malvazità di que' tempi.

Rivoltate le regioni d'Oltremincio dall'antico dominio dei Veneziani, era a Buonaparte spianata la strada alla distruzione di quel nobile ed innocente Stato. Restava che le sue condizioni divenissero tanto sicure rispetto agli Austriaci, ch' ei potesse senza pericolo mandar fuori quello che già da lungo tempo si era nell'animo concetto. A questo gli dava occasione la tregua sottoscritta coi legati dell'imperatore il dì 7 aprile a Judenburgo, alla quale conclusione non si venne nè da una parte nè dall'altra, se non promessi ed accettati i compensi a spese della repubblica veneziana . Solo restava all' Austria qualche residuo di renitenza al consentire, per accomodar sè, ad accettar le spoglie di un governo dal quale non aveva ricevuto alcuna ingiuria, col quale era congiunta d'amicizia, e che anzi, a motivo di questa sua amicizia, si trovava ridotto a tali compassionevoli strette. A questo rimediava Buonaparte, col far rivoltare lo stato dei Veneziani, anche sulla sinistra del Mincio; perchè, se ripugnava all'Austria il nuocere a Venezia sotto il governo antico, bene sapeva che non le ripugnerebbe il nuocerle sotto il nuovo, odioso a lei pei principii, non congiunto con lei per alcun vincolo di amicizia. Non così tosto ebbe sottoscritto la tregua coll'imperatore, che incominciò le dimostrazioni ostili contro i Veneziani; il che mandò ad esecuzione in vari modi, ma che tutti tendevano al medesimo fine. Primieramente mandò il suo aiutante Junot con amare condizioni a fare un violento ufficio a Venezia, non senza grave ferita alla dignità della Repubblica. Arrivato Junot altieramente richiedeva per parte del generalissimo di essere udito incontanente in pien collegio dal serenissimo principe. Correvano allora i giorni santi ; era il sabbato, in cui, per antico costume non sedevano i magistrati , intenti in quel giorno a celebrar nelle chiese i divini misteri . Avvertivane Junot; ma egli, giovane impaziente, mandato da un giovane impazientissimo, insisteva dicendo o l'adissero subito, o appiccherebbe le cedole della guerra ai muri. Credettero i Padri che il derogare all' uso antico fosse minore scandalo di quanto era capace di commettere quel soldato, e consentirono ad udirlo la mattina del sabbato. Introdotto in collegio, dov'erano radunati il doge, i suoi sei consiglieri, i tre capi della quarantia 1797 criminale, i sei Savi grandi, i cinque di terraferma, ed i cinque agli ordini. leggeva, con parlare prima timoroso per la sorpresa, poi superbissimo per la natura, una lettera che scriveva Buonaparte al doge il di 9 aprile da Judenburgo ed quest'era essa: « Tutta la terraferma della serenissima repubblica « di Venezia è in armi: in ogni parte, sollevati ed armati, gridano i paesani « morte ai Francesi; molte centinaia di soldati dell' esercito italico già sono « stati uccisi ; invano voi disappruovate le turbe raccolte pei vostri ordini . « Credete voi che nel momento in cui mi trovo nel cuore della Germania, io non e possa far rispettare il primo popolo dell'universo? Credete voi che le legioni a d'Italia sopporteranno pazientemente le stragi che voi eccitate? Il sangue « de' miei compagni sarà vendicato: a sì nobile ufficio sentirà moltiplicarsi a molti doppi il coraggio ogni battaglione, ogni soldato francese. Con empia e perfidia corrispose il senato di Venezia ai generosi modi usati de noi con e lui. Il mio aiutante, che vi reca la presente, è portatore o di pace o di a guerra. Se voi subito non dissolvete le masse, se non arrestate e non « date in mia mauo gli autori degli omicidii, la guerra è dichiarata. Non « è già il Turco sulle frontiero vostre; nissun nemico vi minaccia; d'animo « deliberato voi avote inventato pretesti per giustificar le masse armate contro « l'esercito; ma ventiquattr' ore di tempo, e non saran più : non siamo più ai « tempi di Carlo VIII. Se, contro il chiaro intendimento del governo francese. « voi mi sforzate alla guerra , non pensate per questo che , ad esempio degli « assassini che voi avete armati, i soldati francesi siano per devastar le cama pagne del popolo innocente e sfortunato della terraferma. Io lo proteggerò, « ed egli benedirà un giorno fino i delitti che avranno obbligato l' esercito « francese a liberarlo dal vostro tirannico governo. »

Qui non è bisogno aggiungere disvorsi per giudicare di così fatta intimazione. Solo si debba avvertire che i paesoni che difiendevano il loro sovrano, non si sarebbero mossi, e non avrebbero ucciso i soldati francesi, se gl'insidatori, con mandato espresso del generale di Francia, non avvesero seminato la ribellione. Del resto, altoni pur troppo furono uccisì, ma non a centinaia come la solita buonapartiana gonfiezza ebbe allegato. Taccio la villanai di parlare con tali espressioni ad un principe in cui era raccolta tutta la nazione veneziana. Se questa è grandezza, come alcuni stimano, non lo so che cosa sia picicolezza.

A tale vituperio ed a tanta indegnità una sola risposta era da farsi, se pure la umanità e la civillà i vavessero permesa, e quest'era di tuffar in mare Juna, e di correre subliamente all' armi per veder quello che volessero i cieil definire. Nene dovevano i veneziani, non tuffa Junat, ma si impagnar l'armi; ma nè l'empi, gli nomini erano abbastanza forti in Venezia. Ridotto il principe di si antica e noble repubblica a condizione tanto abbietta, rispose pacatamente, deliberrerbe il Senato; avrebbo sempre nodrito sentimenti di lealtà e di amicizia verso la nazione francese. Indato le crudelle cialunnie, l'incredibile insalto, le disgrazie imminenti avevano riempito l'animo dei circostanti d'orvore e di terrore.

Acerbe lettere scriveva il dì medesimo del 9 aprile il generalissimo a Lallemand: non potersi più dubitare che l'armarsi dei veneziani non avesse per fine di serrare alle spalle l'esercito di Francia; non aver mai potato restar capace del come Bergamo, città fra tutte le altre degli Stati di Venezia dediti al Senato, si fosse armata contro di lui; meno

BOTTA AL 1814.

1302 ancora aver potuto comprendere come, per calmare quel piccolo ammutinamento, abbisganasero venticinquemia armati, ne perché, quando si ren Pesaro abboccato con lui in Gorzia, avesse rifiutato la mediuzione di Francia Per ridurer ad obbedienza i pesa sollevati; gli atti del provveditore di Brescia, Bergamo e Crema, in cui si aftermava, essere la sollevazione opera dei Francesi, essere bugie inventate a disegno per giustificare in cospetto dell'Europa la perfidia del senato veneziano; avere il Senato usato la occasione in cui egli, inoltratosi nelle fiaci della Carriatia, aveva a fronte il principe Carlo, per mandar ad effetto una fraude che sarebbe priva d'essempio, se uno fossero quelle ordite contro Carlo VIII ed i Vespri Siciliani; essere stati i Veneziani più accorti di Roma; poichò avevano usato il momento in cui i soldati erano alle mani con gli Austriaci, ma non aver a dessere i Veneziani più fortunati di Roma; la fortuna della repubblica francese, stata a fronte fi tutta i l'Europa non si romperebbe nelle lagure eveneziano.

Dette queste cose, annunziava le accuse contro i Veneziani: avere una nave veneziana, a fine di tutelare una conserva tedesca, combattuto la fregata francese la Bruna; essere stata arsa la casa del console a Zante , insultato il console stesso; averne mostrato allegrezza il governatore; diecimila paesani, armati e pagati dal Senato, avere ucciso tra Milano e Bergamo cinquanta Francesi; piene essere, malgrado delle promesse di Pesaro, di soldati Verona, Padova, Treviso; arrestarsi in ogni luogo gli amici della Francia; porsi a guida degli assassini gli agenti dell' imperatore; gridarsi per egni parte morte ai Francesi; furibondi i predicatori pubblicare da ogni cattedra la volontà del Senato, stimolare contro la Francia; vera ed effettiva condizione di guerra essere tra Francia e Venezia saperlo Venezia stessa, che altro modo non trovava di giustificarsi che il disappruovare con parole quelle masse che coi fatti armava e pagava: domandasse adunque Lallemand, concludeva, a Venezia che risolutamente rispondesse, se avesse pace o guerra con Francia: se guerra, partisse incontanente; se pace, domandasse che i carcerati per opinione e di non altro rei che di amare i Francesi, fossero rimessi in libertà; che tutti i presidii , salvo gli ordinari , quali erano sei mesi prima , uscissero dalle piazze di terraferma; che i paesani si disarmassero e si riducessero alla condizione di un mese prima; provvedesse il Senato che le cose fossero in terraferma tranquille e sicure, e non pensasse solo alle Lagune; gl'incenditori della casa del console a Zante si punissero, e la casa si ristorasse a spese della Repubblica; il capitano che aveva combattuto la Bruna, si punisse, ed il costo della conserva nemica protetta contro i patti della neutralità, si rimborsasse: quanto alle turbazioni di Bergamo e di Brescia, sofferisse la mediazione della Francia per ridur di nuovo le cose allo stato auieto.

Faceva Lallemand l'afficio, i comandamenti di Buonaparte al Senato mppresentando. Del quale chi veral considerare il tempo e le circostanze, non potrà non sentirsi commovere a grave sdegos contro chi il moveva, ed a non poca compassione- verso chi era mosso i perche vi si accusava la repubblica di Venezia di oltraggi, quando l'estremo oltraggio già era stato, non sobo da lungo tempo mediato, ma recentemente concluso contro di lei, vogiam dire la vendita de' suoi Stati; si accusava il Senato d'incendii, di omicidii, di tri di canonoe commessi da particolari somini, che il Senato voleva e riparare e compensare all'accusatore, se veramente egli avesse voluto, essere riparato e compensato: si offictiva la restituzione di Bregamo.

e di Brescia , quando appunto Bergamo e Brescia erano state fatte ribellare 1797 dall' offeritore, e nominatamente Bergamo e Brescia date in mano all' imperatore; si comandava che si disarmassero i popoli veneziani, perchè amavano meglio esser Veneziani che Francesi od Austriaci, ed appunto si comandava che si disarmassero, perchè il comandatore potesse meglio e più comodamente dargli in preda ad un dominio forestiero: muoveansi lagnanze sui predicatori, come se i predicatori avessero dovuto inculcare piuttosto la tirannide forestiera che la signoria paesana, e non fosse loro lecito il difendere la patria contro un tradimento: si voleva che il Senato mantenesse la quiete nella terraferma, non con masse incomposte, ma con genti regolari, e poi quando mandava genti regolari, i comandanti francesi negavano loro i passi pei ponti, per le strade, per le fortezze, e gridavano volere Venezia far guerra alla Francia; si domandava finalmente che il Senato non pensasse solamente alle Lagune, ma avesse cura anche della terraferma, quando già si era accusato e minacciato il Senato, solo perchè aveva armato l'estuario: per modo che l'armare ed il non armare era da Buonaparte imputato a delitto al Senato. Insomma chi conosce i patti di Leoben, già offerti niolti mesi prima dal generale del direttorio all'Austria, già concertati dalla tregua del 7, poi solennemente stipulati nei preliminari del 48, conoscerà facilmente di che sapessero le parole di Buonaparte. Quel voler poi che si liberassero i carcerati per opinione, fra i quali si annoveravano non pochi Bresciani, Bergamaschi e Salodiani, e lo stesso Gambled, presi combattendo con le

armi in mano contro il proprio principe, era oltraggio di sovranità, incentivo di ribellione . Rispondeva per bocca del doge il Senato a Buonaparte: « Nella somma · amaritudine che ha sentito il Senato nel conoscere dalle vostre lettere , « avere l'animo vostro concetto sinistre impressioni sulla ingenuità della « nostra condotta, ci riesce di qualche conforto il vederci aperta la via di poterle pienamente dileguare con le pronte e precise postre risposte. Vuole « il Senato, ed ha sempre voluto, vivere in pace ed amicizia con la repub-· blica di Francia, e piacergli in questo punto ratificare solennemente questa « sua risolutissima volontà. Nè potrebbe certamente una così aperta e così « solenne dichiarazione venir oscurata da accidenti che con lei non hanno « correlazione alcuna : poichè, surta la fatale e del tutto inaspettata rivo-« luzione nelle città nostre oltre Mincio , la fede e l'amore delle popolazioni « le fece correre spontaneamente all'armi, col solo intento di frenar la « ribellione e di respingere le violenze dei sollevati . A questo unico fine « implorarono esse dal proprio governo assistenza e presidii : che se in tanto « turbamento di cose sorsero alcuni accidenti disgustosi , alla confusione a inevitabile debbono unicamente, non alla volontà del governo attribuirsi. « Tanto è alieno da essi il Senato, che , per allontanare anche il più remoto e pericolo, ha con recente manifesto comandato ai sudditi che contro i sollevati non istessero ad usar le armi, se non nel caso della propria « difesa . Ma essendo noi su tale argomento dispostí a secondare con le opportune risoluzioni i vostri desiderii, bene conoscerà la equità vostra. « che al tempo medesimo diventa necessario che l'amore volontario delle « popolazioni fedeli verso di noi, e la comune nostra tranquillità siano « guarantite da insulti esterni e da perturbazioni interne. Vuole, ed è pronto « il Senato a soddisfarvi dell' altra richiesta, per castigo e consegna di coloro « che han commesso uccisioni sulle persone dei vostri soldati , e sarà per 1737 a noi diligentemente ordinato, che siano conosciuti, arrestati e secondo i e meriti loro castigati . Per conseguire più acconciamente ed a contentezza

« d'ambe le parti tutti i raccontati effetti, mandiamo due legati a voi, dai « quali intenderete la somma compiacenza nostra, e insieme quanto grato ci sarebbe che voi interponeste l'efficace vostra autorità presso al vostro

a governo per ricondurre all'ordine ed al primiero stato le città d'oltre « Mincio, che si sono da noi allontanate. Con questo vi confermiamo di « nuovo, e protestiamo la costanza e la sincerità dei nostri sentimenti verso

a la vostra repubblica, in un con la molta osservanza in cui abbiamo la « vostra illustre e riputata persona . »

Deputava il Senato, per alleggerire i sospetti e per intrattenere Buonaparte dell'estremo fato della patria, Francesco Donato, censore, e Leonardo Giustiniani. Savio alla scrittura uscito. Intanto funeste novelle, consentanee all'aspetto delle cose presenti ed annunziatrici di ultima ruina , arrivavano da Vienna e da Parigi. Avvisava l' ambasciador Grimani, apparir segni che la Repubblica avesse ad esser data in preda all'Austria; in questo adoperarsi la corte di Napoli per istornar la tempesta da lei ; adoperarvisi la Spagua , adulatrice di Francia, e desiderosa che il duca di Parma acquistasse un incremento di territorio col titolo di re : avervi anche le mani mescolate il re di Sardegna, in cui rimanova l'antica cupidigia di allargarsi in Italia; affollarsi tutti intorno a Francia, adularla, prometterle, esortarla a male opere; non aver più amici la Repubblica debole; esser fatta bersaglio alle potenze, bramoso tutte di prendersi quel d'altrui; starsene cupa e silenziosa l'Austria; essor disposta ad accettare il prezzo; pure splendere ancora un raggio di speranza, se si mantenesse intero ed incorrotto l'antico governo; cambiarlo, aver ad essere la morte della Repubblica. Così i potentati italiani stessi, in preda ancor essi alla cupidigia del volere appropriarsi quel d' altrui , non giudicavano quanto fosse a proposito della salute d' Italia il non lasciar perire Venezia.

Simili cose scriveva il nobile Querini da Parigi, ma come se velate da maggior dissimulazione alle orecchie sue pervenissero; perchè ora erano minacciose le parole del Direttorio, ed ora dolci; ora accusava Veneza, ed ora la scusava, e da tante ambagi niuna cosa certa poteva ritrarre l'ambasciadore veneto, se non se chi si macchinava qualche gran trama contro la Repubblica, e che era pericolo che l' Austria, per consentimento della Francia, se la rapisse. Ma perchè non mancasse alcuna lagrimevole condizione in così grave e così vicino pericolo, fu provato da gente vendereccia di sottrarle denaro sotto promessa di salute. Un certo Viscovich, di nazione dalmata, si appresentava al nobile Ouerini; dicendo che era in mano sua il salvare la Repubblica: che in quel punto stava deliberando il Direttorio, se convenisse spegnere le rivoluzioni della terraferma con dar mano forte al Senato, o condurle a compimento con dare fomento ed aiuto ai ribelli, che due direttori erano in favore della Repubblica, due contro, il quinto in pendente, che quello era il tempo di spendere per la salute comune; che ove il Senato volesse dar sette milioni di franchi , Venezia sarebbe preseverata ; che di presente abbisognavano seicentomila franchi pel direttore titubante, con altri centomila pei beveraggi agl'intromettitori. Rispondeva Querini, non avere autorità di obbligare il pubblico per tanta somma. E brevemente, pressato poi dal Viscovich, che la cosa era alle strette, che quello non era tempo da perdere, che se non prometteva, in quel gierno stesso si statuiva la morte della Repubblica, si lasciava tirare a dir del si per somma sua divozione verso 17.7 la patria, e sottoscriveva biglietti per seicentomila franchi sopra Pallavicini di Genova, con patto che stessero in deposito finchè non avesse in sua mano una lettera scritta dal Direttorio a Buonaparte, intimatrice del dover frenare i faziosi della terraferma, e ridurre le città sotto il consueto dominio. La lettera non potè avere Querini; bensì gli fu consegnata una carta col titolo in fronte e colla marca del Direttorio esecutivo, e sottoscrizione del segretario di Barras, per cui si affermava, che la lettera del descritto tenore era stata descritta dal Direttorio a Buonaparte. Fu il trattato appruovato dal governo a Venezia: mandavasi al console in Genova, s' intendesse con Pallavicini, perchè obbedisse le cambiali del Querinl. Stava in aspettazione l'ambasciadore di quello che avesse a succedere; ma vedendo le cose della terraferma andar sempre di male in peggio , richiedeva Viscovich della restituzione dei biglietti. Negava il Dalmata la restituzione. Furono presentati a Querini nel mese di luglio in Venezia, dopo il cambiamento dello Stato, acciocchè ne effettuasse il pagamento : li protestava : fu carcerato ed esaminato per ordine del Direttorio per querela di aver voluto corrompere il governo francese. Questa fu veramente un'arte cupa; perchè se vi fu corruzione, e certamente in qualcheduno fu, ella non andò già da Querini ad altri, ma da altri a Querini.

Intanto un accidente, frutto di una vituperevol fraude da una parte, accompagnato da una estrema crudeltà dall'altra, famoso al mondo per l'importanza sua , e pel paragone di un altro fatto rinomato nelle storie , era vicino a sorgere nella principale città della veneta terraferma. Abbiamo già raccontato come Buonaparte, perchè l'Austria accettasse da lui, in ricompensa dei Pacsi Bassi e del Milanese, lo Stato veneziano, si era messo in punto di farlo rivoltare contro il Scnato Insidiò principalmente Verona I suoi agenti non lasciavano alcuna cosa intentata, e la popolazione veronese contaminavano con promesse agli avidi, con istimoli agli ambiziosi, con mostra di libertà, con abbominazione di tirannide agli amatori del vivere libero. Il Senato, all'incontro, avendo avuto sentore, anzi certezza delle trame di Verona, vi aveva mandato, come già abbiam raccontato, provveditori straordinari, uomini di fede e di virtu, con un forte polso di genti schiavone. Vi arrivavano, oltre a ciò, i villani dei contorni, ai quali erano state messo in mono le armi : erano una massa considerabile . Stavano ambe le parti vigilanti, l'una per impedir gli effetti delle suggestioni e delle sommossioni d'oltre Mincio, l'altra per aiutarli. Gli animi infiammati dall' un canto, arrabbiati dall'altro, insospettiti tutti, si mostravano pronti non solo ad usare le prime occasioni gravi, ma ancora a prorompere per le più leggieri. ed una voce, un suono, un segno che uscisse potevano partorire una generale commozione. In tanta concitazione reciproca le cagioni potevano nascere ugualmente dall' una e dell'altra parte. Da tutto questo conoscerà il lettore che poco rileva il supere, se si sia incominciato a far sangue dai Francesi o dai Veronesi, perchè proposito dei eapi francesi era di far rivoluzione in Verona, proposito dei Veronesi d'impedirla; i primi volevano darla all'Austria, i secondi conservarla a Venezia; e so ben io ciò che farebbero i Francesi o gl'Inglesi, se qualche potenza forestiera vendesse ad un'altra Lione, o Birmingham.

Era debole il presidio francese in Verona, ne atto per se a tanta mole; perche il generalissimo aveva avuto bisogno di tutte le sue forze contro

1.07 l'Austria, ma si sperava nei maneggi secreti e nell'opera dei novatori, ed oltre a ciò incominciava a scoprirsi nel Padovano la schiera di Victor . mandata da Buonaparte a rivoltar lo Stato nella terraferma. Si accostava inoltre Lahoz coi Lombardi e Polacchi, accostavansi le masse repubblicane di Brescia e di Bergamo, ed il forte presidio di Mantova poteva dare da luogo vicino nervo all' impresa. Intanto il capitano Carrere, comandante di Verona, soldato amantissimo della Repubblica, ma probo e religioso, vedendo il pericolo, tratteneva ogni Francese che da Francia venisse, od in Francia ritornasse, per modo che riuscì a raccorre circa ottocento soldati. Arrivavano poco stante duecento Cispalini, valorosa gente capitanata in gran parte da Francesi, ed assai disposta a secondarli. Già segni annunziatori di quanto doveva succedere si spargevano per le campagne; erano in ogni luogo minacce, mischie od uccisioni. I sollevati dipendenti da Buonaparte uccidevano i sollevati che gridavano San Marco: dall'altra parte dei Francesi isolati, coloro che s'imbattevano in gente più moderata, erano o arrestati od insultati; quei che incontravano uomini più sfrenati, erano uccisi. Un prete, figliuolo del conte Malenza, postosi in agguato con una squadra di mille villani, infestava le strade tra Peschiera e Verona. Incessantemente isi predicava, volere i Francesi fare una rivoluzione per impadronirsi delle sostanze dei popoli; e singolarmente del Monte di pietà, dove erano grandissime ricchezze. Allegavano l'esempio del Monte di pietà di Milano, depredato contro le leggi del giusto e dell'onesto. Il fatto era pur troppo vero, e la ricordanza di lui produceva una rabbia incredibile in mezzo a quelle popolazioni, già tanto concitate. Succedevano in Venezia stessa ad ogni momento minacce tra Francesi e Schiavoni, succedevano alterazioni frequenti tra Francesi e Veronesi, ed allora gli Schiavoni si allontanavano. Le nappe con l'impronta del lione, insegna della repubblica di Verona, davansi a chi ne bramava. Godeva il provveditore nel vedere animi sì pronti e tante difese apprestate . Dava opera ad ordinarle : descriveva i villani accorsi , raccomandava l'ordine e la quiete, comandava non offendessero persona, solo stessero armati e pronti. Così l'agro veronese suonava tutto all'intorno d'armi contrarie, ed armi contrarie erano in atto d'affrontarsi dentro le mura stesse di Verona. Preparavansi i magistrati a propulsare qualunque assalto, fatti accorti dai fatti di Bergamo, Brescia, Crema, ed ancor più dalle novelle certe delle intenzioni di Buonaparte . Il generale Balland , surrogato a Kilmaine nel governo militare di Verona, sollevato d'animo a tanti romori, scriveva al provveditore, esortandolo a provvedere che i disordini cessassero. Rispondeva il Veneziano che il farebbe, sempre anzi averlo fatto, ma toccava , rimproverando , i maneggi degli insidiatori , mandati a posta per sommovere le provincie. Era il di 17 aprile, secondo giorno di Pasqua, del 1797, quando, alle

Era il di 17 aprile, secondo giorno di Pasqua, del 1797, quando, alle ore quattro meridiane, scoppiura ad un tratto la terriblio Sollevazione veronese. Inconinciava da insulti e da minaceie fatti dal soldati veueziani e dai Veronesi armati, contro le guardie francesi sparse in varii loughi della città. Il comandante Carrere, veduto quanto il tempo fosse minacoloso, strifingeva i suoi sulla piazza d'armi, pronto a correre dove bisogno fosse. In cotal guissa stava armato e raccolto lo spazio di un ora, quando Balland foce tarrer, erano le cinque della serva, qual segno di guerra, connosute dai castelli. A quel rimbombo si conduevva spaccialamente Carrere con la sua schiera nel Castel-Vecchio, contro il quale gla combattevano i Verones: dalle case vicine. Il runore inaspettato delle artiglierie francesi die cagione 1797 di credere ai Veronesi, già tanto infiammati, che fosse intenzione di Balland di tratture ostilmente Verona . Nè s' ingannarono punto ; perchè poco dopo traeva furiosamente contro il palazzo pubblico, che ne fu lacero e guasto in molte parti. Diroccarono, al primo trarre le creste del palazzo degli Scaligeri, Cambiavasi in un momento l'aspetto della città, perchè vi sorgeva una rabbia, un gridare, un correre contro i Francesi da non potersi raccontare degnamente con parole. Un suonare di campana a martello continuo e precipitoso accresceva terrore alla cosa. Dei Francesi, coloro che si trovavano più vicini ai castelli , massime al Castel-Veccbio , in loro si ricoveravano a tutta fretta: ma non fu senza pericolo, perchè rabbiosamente li seguitava il popolo che il voleva ammazzare, e, bersagliandoli dalle finestre con palle, con sassi, con ogni sorte d'armi, faceva loro il ritirarsi difficile e mortale. Il furore, aveva preso non solo li uomini ed i forti, ma ancora i vecchi, le donne, i fanciulli, ognuno volendo ricompensare con un sangue odiato le ingiurie ed i patimenti. Molti dei Francesi in tal modo fuggenti restarono uccisi, plaudendo all'intorno il popolo inferocito. Chi non potè ripararsi a tempo nci castelli, cercava salvezza nei più segreti nascondigli delle case, ma non però tutte, anzi poche, erano loro sicure; perciocchè non pochi , rottasi dai padroni la ospitalità , vi restavano miseramente uccisi. Alcuni furone gettati nei pozzi, altri trafitti dai pugnali, altri risospinti fuori delle porte, perchè fossero segno alla rabbia popolare, che tuttavia fra le grida orribiti, fra il rimbombo delle artiglierie dei castelli, fra i tocchi incessanti del suonare a stormo andava crescendo. Molti amministratori dell' esercito, molte donne, molti fanciulli, molti ammalati erano in Verona, e questi furono, la maggior parte, condotti a miserabil morte da un popolo che pagava con eccessiva crudeltà contro gl'innocenti, le ingiurie, le ruberie , le fraudi , i tradimenti usati da chi aveva contro di lui contaminato il nome di Francia. Era spettacolo pieno di compassione e di terrore il vedere malati languenti, perseguitati da sicari sanguinosi, donne atterite da donne furibonde. Noi vedemmo un portico tutto lurido e stillante ancora di sangue di Francesi, ammaccati piuttosto che trafitti, da un immenso furore; noi vedemmo spoglie sanguinose tratte da pozzi e da fogne; noi vedemmo miserabili vestimenta serbate a gloria dai violenti trucidatori. Ma la pressa, le minacce, la crudeltà ( che il cielo scrbi condegno castigo agli autori veri di tanto infinita barbarie), erano intorno all'ospedal militare. Degli ammalati alcuni furono uccisi , parecchi malconci e spogliati . Ne le preghiere , ne la debolezza, ne l'aspetto medesimo della morte già vicina in un ferocissimo morbo potevano piegare a misericordia questi uomini nei quali null'altra cosa d'nomo restava che il volto. Nè veniva meno la crudeltà per la stanchezza o per lo sfogo; che anzi sangue chiama sangue, e le forze, cho mancano spesso al ben fare, non mancavano al mar foro. Se per assenza di vittime pareva un poco acquetarsi il furore, tosto si riaccendeva più fiero che prima, ove fosse scoperto un Francese; e di nuovo si dava mano alle stragi. Non in meno pericolosa condizione si ritrovavano i patriotti o Veronesi, o forestieri: che anzi maggiore contro di loro si mostrava la rabbia del popolo, che con più diligenza li cercava, e quanti potè aver nelle mani, tanti uccisc. Ma I più si erano ricoverati nei castelli, altri, conficcati nei nascondigli, passarono fra la speranza ed il timore parecchi giorni. Ma non tutto fu barbarie in questo lagrimevole accidente. Non pochi Veronesi,

17 7 ed il conte Nogarola medesimo, quantunque fosse uno dei capi degl' insorti conservarono, pascondendoli, a molti Francesi la vita, atto tanto più degno di commendazione quanto nel salvare la vita altrui correvano pericolo della propria : perchè non è da dubitare che se il popolo si fosse accorto della pietà usata, avrebbe condotto all'ultima fine preservatori e preservati. Spargevasi intanto per le campagne il grido del caso di Verona: incominciavasi a toccar lo stormo; i villici accorrevano a torme armate nella tormentata città , e se il vecchio furore già languiva , l'accostamento del nuovo il rinfrescava. Le grida e le stragi ricominciavano, nè cessarono le uccisioni se non quando non vi fu più uomo da uccidere. Mancata la materia dello ammazzare, si veniva in sul saccheggiare. Gia il ghetto, essendo gli ebrei, oltre l'antico rancore, riputati partigiani di Francia, andava a ruba : già i fondachi del pubblico pericolavano, e non fu poco che i provveditori potessero impedire che coloro i quali sì ferocemente combattevano per Venezia , le sostanze pubbliche di Venezia non rubassero . Tanto facilmente passano gli uomini infuriati dalle uccisioni ai latrocini, dai latrocini alle uccisioni. Correva il sangue per le case, correva per le contrade, i castelli tuonavano, gli Schiavoni infuriavano; anzi uniti al popolo, volevano dar l'assalto a quei nidi , come dicevano , dove si erano confinati i tiranni d' Italia . Il maggior pericolo era pel Castel-Vecchio ; posto essendo vicino alla città, potevano i soldati e il popolo assaltarlo più facilmente; nè le sue difese erano forti , poichè dava adito al castello un ponte chiuso solamente da un cancello di ferro, e la porta di debol legno, era anche priva di saracinesca.

Il provveditor Giovanelli, in mezzo a tanta confusione e tanti sdegni, avrebbe voluto, non far deporre le armi, perchè nè la tempera degli animi veronesi, nè il trarre continuo dei castelli il permettevano, ma frenare la barbarie, ed introdurre ordine e misura là dov'era solamente confusione e trascorso. Tanto si adoperava in questo lodevole pensiero, che per poco il popolo non l'aveva per sospetto, e si proponeva, proposta l'autorità di lui . di voler fare da sè . Importava intanto l'impadronirsi , per aprir l'adito agli aiuti esterni , delle porte che tuttavia si trovavano in possessione dei Francesi. Il maggior presidio era in quella di San Zeno. Il conte Francesco degli Emilii, che alloggiava nella terra di Castel-Nuovo con due pezzi di cannone, scicento Schiavoni e duemilacinquecento contadini, e fronteggiava un grosso corpo di Francesi e d'Italiani, affinchè non corressero contro Verona, udito il pericolo della sua patria, correva subitamente in suo aiuto e, dopo un sanguinoso conflitto, fatto prigioniero il presidio, recava in sua potestà la porta di San Zeno, entrando con tutti i suoi; il che dava nuovo animo ai cittadini. Facevano lo stesso della porta Vescovo il capitano Caldogno, e di quella di San Giorgio il conte Nogarola. Così gli abitatori del contado potevano entrare liberamente a soccorrere Verona. Giunto il rinforzo del conte degli Emilii, assalivano i Veronesi più fortemente i castelli, massimamente il Vecchio, e più fortemente dentro di loro si difendevano i Francesi, certi essendo che in tanta rabbia popolare, per cui già erano stati morti i non combattenti, da quella difesa non solo dipendeva la possessione dei luoghi, ma ancora la salute e la vita loro.

Il maggior propugnacolo che avessero, era il castello montano di San Felice. Per questo i Veronesi, principalmente contadini, avevano fatto un grosso alloggiamento a Pescantina, luogo opportuno per recarsi a battere

quel castello; chè anzi, più oltre procedendo, avevano piantato due cannoni 1797 in San Leonardo , donde , per essere il sito sopracminente al castello , continuamente il fulminavano. Dalla parte loro i Francesi uscivano frequentemente a combattere fuori dei castelli, Seguivano stragi, incendii e ruine. Ardeva parte della città, perchè dal Castel San Felice, Balland, fulininava, anche con palle roventi; ardevano le vicine ville intorno, e la tanto florida un tempo ed ora infelice Verona, pareva avvicinarsi ad un estremo sterminio. Intanto i villici, che tanto più s' infierivano, quanto più largo sangue vedevano, non confidando intieramente nei rimedi che potessero fare da se medesimi , avevano di volontà propria spedito corrieri al generale austriaco Laudon, che come abbiam narrato, dopo le vittorie acquistate nel Tirolo, era sceso a mettere a romore l'alto Bresciano; pregandolo, si calasse subitamente in soccorso loro. Balland non ometteva di provveder sll'avvenire, conoscendo di quanta importanza fosse all'esercito il conservare in potestà di Francia quell' alloggiamento. Però aveva dato avviso a Chabran in Brescia, e l a Kilmaine in Mantova, pregandogli, mandassero sollecitamente gente soccorritrice al presidio pericolante. Victor medesimo era stato avvertito da Balland del pericolo. Anche da Bologna s'accostava una schiera per istringere la città combattente. Giovanelli, considerato il nembo che da ogni parte gli veniva addosso, quantunque Erizzn fosse per arrivare con un rinforzo di genti schiavone, di armi e di munizioni, aveva aperto una pratica d'accordo con Balland , la quale però non ebbe effetto , perchè il generale di Francia richiedeva, per prima ed indispensabile condizione, che i villani deponessero le armi, si riaprissero le strade alle comunicazioni dell'esercito, il presidio veneziano alle poche genti di prima si riducesse. Non erano alieni i magistrati della Repubblica dall'accettar queste condizioni: ma le turbe di campagna, tuttavia infiammate, non volevano a patto nessuno udire che aves sero a depor le armi; viemmaggiormente s'infuriavano.

Nè erano senza frutto le esortazioni degli uomini di chicsa, che rappresentavano, essere moscolata con la causa dello stato la causa della religione, Rammentassero, dicevano, l'oppressione di Roma, gli scherni di Milano, le abbominazioni di Parigi; osservassero con gli occhi loro medesimi i preti fuorusciti di Francia, ridotti esuli e poveri da geute incredula e sfrenata, per non aver voluto contaminare con ispergiuri e con bestemmie la fede loro; questa medesima sfrenata ed orribil gente volere adesso fondar l' imperio loro nell'incorrotta Italia : per questo ingannare gli spiriti, per questo pervertire i cuori, per questo subornare i magistrati, per questo tradire i governi, per questo finalmente avere testè conculcato la dignità della sede Apostolica, primo splendore d'Italia, e principalissimo fondamento della religione: guardassero qual fosse il seguito dell'irreligiosa gente; uomini malvagi aiutarla con gli spiamenti, con le parole, con le armi, con le aderenze ; uomini tutti nemici alla religione , perchè senza fede ; nemici alle buone costumanze, perchè senza buoni costumi; nemici ai governi provvidi, perchè impazienti di ogni freno che li rattenga nelle male passioni loro . Perciò , sclamavano , difendessero fino coll'ultimo sangue , ove d'uopo fosse, la religione, protettrice degli oppressi, i governi protettori della religione, ed aspettassero per opera si pia la gloria del mondo caduco, i premii del mondo sempiterno.

Generavano questi discorsi effetti incredibili; il furore diveniva zelo, che altro non è che un furor meno fugace. Stupivano massimamente es' inflam-Botta At. 1814. ,-n, mavano le genti ad uno spettacolo maraviglioso che surse in mezzo a quella tanto avviluppota tempesta, e questo fu di un frate cappuccino che predicava ogni giorno sulla piazza, stando attentissimo il ponolo affoilato ad ascoltario Non desumeva questo frate i suoi argomenti da motivi di religione, ma piuttosto da quanto havvi nella nazionale indipendenza di più dolce, di più nobile, di più generoso; e sebbene le sue parole fossero principalmente dirette contro i Francesi, erano non ostante generali, e chiamando, secondo l'uso antico, barbari tutti i forestieri, predicava contro di ioro guerra, cacciamento e morte. Preso per testo l'antico adagio, patientia losa fit furor. « Italiani, diceva egli, di qualunque paese, di qualunque condizione, di « qualunque sesso voi siate , impugnate ie armi : csse son pur quelie dei « Scipioni, dei Fabii, dei Camilli; esse son pur quelle degii Sforza, degli « Aiviani , dei Castrucci ; Italiani , impugnate le armi , impugnate ie armi , « e non le deponcte ; finchè questi barbari, di qualunque favella essi siano, « non siano cacciati dalle dolci terre italiane . Vedete lo strazio che fanno di « voi ? Vedete che il danno a lor non basta ? Vedete che non son contenti, « se non aggiungono lo schemo? I rubamenti non saziano questa gente « avara, questa gente superba vuole gl' improperii ed il vilipendio. Sonvi « le querele imputate a delitto; evvi il silenzio imputato a congiura: o che « serviate o che non serviate , vi apprestano gi' insulti o le mannaie , perchè « il servire chiamano viltà, il resistere, ribellione. Vi accusano di armi « nascoste, vi chiamano gente traditrice, come se non fosse maggior vilta al « più forte l'usare i fucili ed i cannoni contro i deboli, che ai deboli l'usare « contro il più forte gli stili e le coltella ! Adunque poichè di stili e di col-« tella vi accagionano e poichè un risguardo di Dio, protettore degli oppressi, « e l'insopportabile superbia loro vi hanno ora posto i fucili ed i cannoni in e in mano, usateli, usateli, e pruovate che anche gl'Italiani petti sono forti « contro i rimbombi e le guerriere tempeste. Credete voi che siano costoro « invulnerabili? Credete voi che siano più vaiorosi di voi? Per Dio, no non « abbiate sì falso pensiero: i valorosi non son perfidi, ed opera di perfidia « sono i fatti recenti. Non sotto spezie di amicizia fu invasa Genova, in-« sidiata Gavi, conculcato Livorno? Non sotto spezie di amicizia furono da « loro prese le veneziane fortezze? Non da loro si sommovono i popoli con-« tro i governi, non da loro si usano i governi per tiranneggiare i popoli? « Ma che parlo? Ricordatevi di Brescia, di Bergamo e di Crema, fatte ribeile « al ioro signore dai tradimenti di costoro. Non avete voi testè letto i mae nifesti nimichevoli contro di voi mandati da quel Landrieux, primario « insidiatore, sotto coiore di amicizia, di quelle misere città? Non vedete « voi qui il pubblicato scritto di un Lahoz, pagato da loro, perchè con mani « italiane versi sangue italiano? Non vi muoveste pur or ora a sdegno nei « leggere il manifesto inviato da loro ed apposto ai Battaglia, a quel Battaglia, « che Dio voglia, sia tanto puro, quanto la causa è santa ? Vero disse il « manifesto, e nessuno il sa meglio che chi io scrisse; ma vera ancora è « l'infame fraude, non a liberare gli oppressi diritta, ma a dar cagione agli a oppressori di tradire gli oppressi; caso veramente scellerato di sommuo-« vere prima i popoli, poi di tradirli per darli in mano ad insolite tirannidi. « Non ebbimo noi quì neil'innocente Verona i scellerati subornatori venuti

« per prezzo da Lonato , da Desenzano , da Brescia ? Non abbiamo noi qui « capitani vili , mandati espressamente da Buonaparte , sotto pretesto di « reggeria , a contaminar Verona ? Non è Buonaparte stesso , non solo nido , « ma covo d'infami fraudi ; vincitore insolente in palese , insidiatore scelle- 1797 a rato in segreto? Sono questi i valorosi che abbiano a farvi tremare? Tolga · Dio questa credenza; che il valore è virtu, la perfidia fa , non soldati valo-« rosi, ma satelliti codardi. Fumano al cospetto vostro le campagne pocanzi « liete e dilettose della Brenta, ed ora consumate ed arse dai barbari. Sono « bruttati i tempii, sono spogliate le case, è ogni opera dell' italiano inge-« gno, utile o magnifica, fatta preda di soldatesche sfrenate. Adunque pei « barbari travagliarono i Raffaelli , i Tiziani , i Paoli ? Adunque i Petrarca , « gli Ariosti, i Tassi scrissero perchè i testi loro gissero in mano di coloro « che non gl'intendono? Adunque diè il povero l'obolo suo alla Casa santa « di Loreto, perchè uomini già fatti ricchi da tanti rubamenti lo rapissero, « ed in prezzo di meretrici, in prezzo di corruzione contro gl'Italiani stessi « il convertissero? Adunque portò il povero per incorrotta fede nei Monti di « pietà il risparmiato frutto di tante veglie, perchè fosse involato da chi non « veglia che nei bagordi, nei giuochi, nelle fraudi? Ov'è l'Italia adesso? « Il suo fiore è perduto. Dove i costumi? Contaminati da fogge forestiere. « Dove l'armi? Tradite pria, poscia disperse, o serve. Dove la lingua? « Lordati da parlari strani. Dove l'arte dello scrivere , già sì famosa al e mondo e maestra di tanti? O tace, o adula, o imita. Scrittoruzzi da in-« segne , scrittoruzzi da giornali , scrittoruzzi da libercoletti son venuti ad « insegnarci lo scrivere ed il pensare! Oh, vergogna nostra sempiterna, se « con l'armi non vendichiamo il perduto pregio dell' ingegno! Piangono le a pavesi madri, piangono le veronesi madri i figli uccisi nelle battaglie « contro i tiranni; piangono le italiane madri e le figlie, prima ingannate, « poscia abbandonate dai vili seduttori, e si guerelano indarno del conta-« minato onore. E voi ve ne starete? E voi non brandirete le armi? E voi « non spenderete l'ultimo fiato per vendicare, per liberare Italia da tanto « strazio! La vittoria vostra è vittoria comune, perchè a tutti puzza questo « barbaro dominio, ed il primo messo apportatore delle veronesi battaglie · farà muovere a redenzione tutti i popoli. Sdegnata è Germania dell' oscu-« rato valor militare, sdegnata Genova della perduta indipendenza, sdegnata « Roma dell'offesa religione, sdegnata Toscana dell'oltraggiata amicizia, « sdegnata Napoli dell'esser fatta stromento alla servitù d'Italia. Tutti « aspettano un valor primo , tutti domandano una rizzata insegna, tutti agognan sorgere in aiuto della generosa Verona. La mole intera dell'italica « libertà nelle mani vostre sta: perchè molti combatteran contro pochi , vir-« tuosi contro viziosi, oppressi contro oppressori, nè mai vano riesce l'ardor « della libertà . Vinti i francesi , qual altro barbaro s'ardirà d'affrontare la « vincitrice Italia ? Tutti saran cacciati ; il sole Italiano noo splenderà più « che su fronti Italiane, l'aria non udirà più le ispide favelle; i solchi « di questa terra, tanto ferace madre, non produrran più per altri che per « noi i dolci frutti loro ; le spose intatte non daran più al mondo che forti , che sinceri, che liberi Italiani. Fu già Venezia ricovero ai liberi Italiani « contro l'inondazione d'antichi barbari ; fia Venezia nuova occasione ai liberi « Italiani di cacciare i barbari moderni . Il valore libererà l'Italia , l'unione e preserveralla, e g-à mi s'appresentano alla rallegrata mente nuovi secoli « por questa antica madre del mondo. Ma io vi veggio rossi di sangue! « questo è sangue di barbari. Deh , fate voi che sia seme di libertà ! Ite , « correte , uccidete , quest' uomini truculenti ; il sangue loro fia segno della « salute nostra, nè mai senza sangue s'acquista la libertà. Ila il sommo Iddio

1747 « quando ordinò l'universo, voluto che i tiranni versassero il sangue degli

 oppressi, o che la libertà versasse il sangue degli oppressori. Ite, e scegliete tra le mannaie e gli sparsi flori, tra la vita e la morte, tra la gloria e e l'ignominia tra l'indipendenza e la servità. tra la libertà e la tirannide.

« Il principe vostro, il cielo propizio, sorti fortunate, l'amore, il furore, le « donne, i padri, i figli, l'incominciate battaglie, queste prime vittorie vi

chiamano ad un'alta e non più udita impresa; e poichè la rotta pazienza vi fe' correre all'armi, fate che le armi non siano impugnate indarno ».

Queste parole, dette e replicate più volte, destavano negli animi già tanto concitati degli ascoltanti uno sdegno incredibile. Provocavansi gli uni gli altri; già i castelli stessi parevano debole ritegno al loro furore. Mentre tanto disperatamente si combatteva in Verona, succedeva in Venezia un caso pleno d'insolenza ad un tempo e di crudele risentimento, e che se non fu espressamente ordinato da Buonaparte, come da alcuni fu scritto, servi però molto mirabilmente a' suoi disegni contro-l' innocente Repubblica. Aveva il Senato comandato, seguendo un antichissimo instituto, ed a cagione dei romori presenti, che nissuna nave forestiera che fosse armata, potesse entrare nell'estuario; il quale divieto era stato significato a tutti i ministri delle potenze estere residenti in Venezia, ed il Francese ne aveva, come tutti gli altri, avuto notizia. Eranvisi uniformati gl' Inglesi stessi, parendo a tutti giusta e conveniente cosa, come era veramente, che non si dovesse turbare con la presenza d'armi forestiere la sede del governo. Ma ecco la sora dei 20 aprile avvicinarsi al lido di San Niccolò un legno armato in forma di corsaro, con intenzione evidente di entrar nel porto. Si scoverse legno francese, condotto dal capitano Laugier. Domenico Pizzamano, deputato alla custodia del Lido, gli mandava significando il divieto del Senato, e lo esortava a non rompere una legge sovrana, alla quale l'Inghilterra medesima aveva obbedito. Il capitano, o per insolenza propria o per comandamento altrui, non curando le esortazioni del Pizzamano, e seguitando il auo cammino. sforzava la bocca del porto, e vi poneva l'ancora, con violazione manifesta di una legge veneziana in Venezia. Mentre passava per la bocca, traeva di nove colpi di cannoni, i Veneziani narrano, per ingaggiar battaglia, il che non è nè vero nè verisimile, ma bensì per salutare, secondo gli usi di mare, la bandiera veneziana; pensiero veramente atrapo del volere con pubblica dimostrazione rendere onore ad una potenza nel momento alesso in cui , sotto gli occhi del suo principe , la sua sovranità si oltraggiava , ed una sua principalissima legge apertamente si violava. Il tiro dei cannoni francesi, giunto alla violenta entrata nel porto, diè motivo di credere al comandante veneziano che si covasse qualche macchinazione o dentro o fuori. Perlochè, allestì ancor esso i suoi cannoni, traeva, rendendo fuoco per fuoco, contro il legno francese. Insino a questo punto il torto essere stato dal canto del capitano francese sarà confessato da tutti, eccettuato da quelli che credono che i forestieri debbono esser padroni in casa altrui; e se i Veneziani fossero stati contenti all'arrestar il legno e ad obbligarlo, senza fargli altro danno, ad uscir dal porto, niasun altro uomo è, cred'io, che non fosse per istimare la condotta loro non solo non biasimevole, ma ancora lodevole e necessaria. Ma le cose non si rimasero a queste prime dimostrazioni, nè poteva essere ch' elleno più oltre non procedessero a cagione degl' incredibili silegni che allora passavano tra una nazione e l'altra; imperciocchè, trovatosi Laugier tra i legni di Schiavoni, gente avversa al nome di Francia, e devota

a Venezia, giunto il trarre nimichevole tra il legno ed il forte di Sant' An- 1797 drea, assaltavano con grandissima forza e con arma bianca la nave del capitano francese, nella quale sfogando troppo più che all'umanità si converrebbe l'odio loro, commettevano atti di un' estrema ferocia. Morirono in questa sanguinosa avvisaglia cinque Francesi, fra i quali il capitano medesimo. Otto restarono feriti : che anzi, se gli uffiziali degli Schiavoni non avessero frenato il furore dei soldati loro, i marinari del legno sarebbero stati fin all'estremo uccisi. Il legno divenne preda degli assalitori. Lodava il Senato con pubblico decreto Pizzamano o gli uffiziali ; largiva di un caposoldo i gregari; mandava un sunto del fatto ai legati Donato e Giustiniani, acciocchè il rappresentassero a Buonaparte, temendo, non senza cagione, che da altri gli fosse annunziato con esagerati rapportamenti. Il ministro di Francia, mostrandosi sdegnato, ricercava il Senato che carcerasse Pizzamano, arrestasse i complici, restituisse gli arnesi, risarcisse il legno. Restituissi, risarcissi; delle carcerazioni si soprasedè sino alla risposta di Buonaparte.

Terrore era in Venezia, e terrore in Vcrona, Le cose in quest' ultima si avvicinavano da un finesto mezzo ad una funesta conclusione. Combattevano tuttavia i Veronesi col medesimo ardore; ma appunto perchè quest' ardore era estremo, si doveva temere che non tardasse a raffreddarsi. Già i Francesi ingrossavano tutto all' intorno . S' accostava Kilmaine , venuto da Mantova , Chabran compariva sotto le mura verso la porta di San Zeno, le prime squadre di Victor arrivavano in luozo donde presto potevano cooperare alla vittoria. La tregua di Judenburgo toglieva ogni speranza di Laudon. Si risolvovano adunquo i provveditori a venire a parlamento, prima con Balland, per mezzo del colonnello Beaupoli: ma la pratica non ebbe perfezione, perchè il popolo non volle udire che avesse a depor le armi, e non fossero esclusi i Francesi dai castelli; poi con Chabran, col quale andava ad abboccarsi fuori della Porta San Zeno il provveditore Giovanelli. Erano col primo il generale Chevalier e Landrieux, col secondo il conte degli Emili, il conte Giusti ed un Merighi, personaggio molto amato dai San Zenati. Pervenivano intanto le novelle che Lahoz, con una banda di duemila soldati tra Italiani e Polacchi, al soldo della repubblica cisalpina, aveva, tra Peschiera e Verona, conseguito una vittoria contro le leve campagnuole di quel distretto.

Fu l'abboccamento pieno di risentimento da ambe le parti. Rimproversus Chabran a Giovanelli villani armati per disegno espresso del governo veneto contro i Prancesi, quando stavano a fronte di un nemico potente; che per questo era stato costratto Buonaparto a fare la tregua; che i Venoriani sen epronirebbero. Aggiungeva Landrieux, e qui lascio che il lettore pensi da c, che i rei disegni del Sentoto contro i Pruncesi erano provavati dal manifesto di Battaglia. Rispondeva Giovanelli allegando l'amiciza de Veneziani indimostrata la tante pruove; solo essensi armati i suddit per amone everso il principe, c per opporsi ai ribelli apertamente incitati e protetti dal Francesi; l'interrenzione del Francesi in tutti questi moti viennaggiormente di mossitara i rate Balland come in luogo di sicurezza: quantoriano in casa del gera vale Balland come in luogo di sicurezza: quantoriano il casa del gera vale vale del le tratto, prima a polivere poscia a palla, i castelli; per questo aver voluto i Veronesi difendere le sedi loro, e vendicare il loro principe in tale violenta guias oltraggiato. Passavano dai risentimenti ai

179º negoziati; non si trovava modo di concordia. Chabran, sdegnato, minacciava che entrerebbe per forza, anderebbe e saccheggerebbe Verona. Gà 3 impedironiva di San Leonardo, con che assicurava il castello San Felnee; gà batteva fortemente la porta di San Zeno, dove solo il fosso il separava dal corpo della pazza. Instavano al tempo medesioni ciastelli contro la porta di San Giorgio; e dal Castel-Vecchio uscivano spesso i Francesi con gran terrore e ruina dei cittadiui. Kiminise si approsimava da Mantova, sbaragliando le turbe armate che gli contrastavano il passo. Già il romore della victoriana schiera, crami vicina, si udva nella desolata città. I primi corridori di Laboz si facevano vedere alle porte esteriori del Castel-Vecchio, e niuna cosa poteva impedire che vi cutrassero.

Ebbersi in quel momento le novelle dei preliminari di pace : il quale accidente faceva abilità a Buonaparte di correre con tutto il suo esercito contro lo Stato veneziano. Accresceva il terrore la sconfitta delle genti stanziali, governate dal Maffei, e che, poste alla Croce Bianca ed a San Massimo, vietavano da quella parte il passo al nemico. Da tutto questo si vedeva che era già vinta Verona, quando ancora combatteva. Perlochè i provveditori pensarono ad accordarsi ad ogni modo. Convenivasi delle seguenti condizioni: deponessero i villani le armi, e sgombrassero da Vorona; i Francesi la occupassero; tutte le armi e munizioni si dessero in meno loro: fossero consegnati in castello, come ostaggi per la sicurtà dei patti, Giovanelli , Erizzo , Giuliari , Emilii , il vescovo , Maffei , i quattro fratelli Miniscalchi, Piliberi, i due fratelli Carlotti, San-Fermo e Garavetta: eseguiti i canitoli , si rendessero gli ostaggi . Volevano i provveditori aggiungere il capitolo che fossero salve le vite e le proprietà dei Veronesi, delle truppe e dei capi loro; ma Kilmaine che cra sopragiunto, non volle ratificarlo. E però, sebbene fossero accettati gli altri capitoli, si rendeva Verona quasi a discrezione. La qual cosa vedendosi dai provveditori, si deliberarono di ritirarsi a Padova, lasciando che i magistrati municipali, quanto fosse in poter loro, alla salute di lei provvedessero. Fu grande in questi negoziati il dolore e lo spavento dei provveditori; perchè, non solamente vedevano una popolazione fedele si nome veneziano abbandonata a discrezione di un nemico offeso, ma udivano snche parole espresse e funeste della vicina distruzione della Repubblica; perciocchè Beaupoil, dalle solite ambagi uscendo. ed almeno più sincerità degli altri mostrando, disse apertamente che la repubblica di Venezia aveva sussistito bastsutemente per quattordici secoli . e che conveniva adattarsi ai tempi; che l'assistenza prestata alle rivoluzioni di Bergamo e di Brescia non poteva derivare dal solo arbitrio dei comandanti francesi, ma bensi da un espresso comando del generale Buonaparte.

Entravano i Francesi nella sanguinosa Verona. Io non so se mi debba raccontare un lato orrible, e quest'è che in patriotti taliani, che pretendevano parole di libertà e d'indipendenza alle imprese loro, cercavano diligentemente, secondando il furore dei capi repubbleani di Francia, per le case gli autori della resistenza veronese, e, trovatt, gli davisio toro in mano, perchè fossero percossi coll'utuno supplizio. Scoprivano fra gil altri il frate cappucciono, e, lo consegnavano al percussor. Gli trovavano in casa la predica; la quale, siccome pareva scritta in istile più puitto che a cappuccino si appartenesse, venva attributa al vescovo di Parma Turchi, chie cra allora in grado di predicatore ecclente. Cicossi un consigiio militare per giudicario. Sestenne il frate in cospetto dei soui guidici il medesima

sentenza. Condannato nel capo, incontrò la morte con quella medesima ray constanza con la quale seva vissuto. Conservò la storia il nome di questo forte Italiano, quantunque per la malvagità dei tempi sia stata la sua morte piutotosi appesta da ignominia che ad onore. Si chiamava freta Luigi Collorredo, e, dopo la venuta dei Tedeschi, gli fu posta nella sua chiesa dei Cappuccini una lapida tramandatrice ai posteri della sua eroica costanza. Furono con iul condotti a morte i conti Francesco degli Emilii, Vertià e Malerza, con alcuni altri di minor nome. Tale fu l'esio della vertorisco della continua della continua

Era la città esposta alla vendetta del vincitore. Le si toglievano le armi; seguitavano minacce crudeli e fatti peggiori; si viveva dai soldati a discrezione ; fu espilato il Monte di pietà , le più preziose giore mandate al generalissimo. Gridavano i popoli a fatti tanto sacrileghi: Buonaparte ordinava si restituissero i pegni di minor prezzo; ma fu indarno, perchè i più già erano involati, e chi fu preposto alla bisogna, per render meno, ne accoppiava due in uno; nè si perdonava alle doti delle figliuole povere, perchè anche queste furono preda dei rapitori. Il commissario di guerra Bouquet . eletto commissario sopra il Monte, fu carcerato e condotto in Francia per essere processato, ma non si udi mai di pena, o perchè fosse innocente, o perchè avesse operato per ordine di chi poteva più di lui. Decretava Buonaparte pagasse Verona centoventimila zecchini, e di più cinquantamila per caposoldo ai soldati dei castelli; risarcisse i danni dei soldati e degli ospedali ; i cavalli dei Veronesi si dessero alle artiglierie ed alla cavalleria ; ancora desse Verona nel più breve spazio fornimenti da vestire i soldati in quantità considerabile; gli ori e gli argenti sì delle chiese che del pubblico si confiscassero in pro della Repubblica; i quadri, gli erbari, i musei, tanto del pubblico quanto dei particolari, fossero ancor essi posti al fisco della Repubblica: i privati che meritassero di esser fatti indenni, si compensassero coi beni dei condannati .

Ma già la espilazione prima che si eseguisse per ordine, era stata mandata ad effetto per disordine. Scriveva Augereau, la confusione dei poteri, l'esercizio abusivo fattone da parecchi ufficiali superiori, avere colmo l'anarchia e la dissipazione; infatti il Monte di pietà di Verona, in cui erano più di cinquanta milioni di preziose suppellettili, e così ancora quel di Vicenza (Lahoz aveva fatto rivoitar Vicenza) essere stati con tale prestezza vuotati, che gli espilatori, impazienti all'induglo dello aprir le porte, le avevano sforzate: e vero fu, quantunque Augereau non lo scriva, che vi entrarono con le scuri e coi sacchi. Sapere, continuava a scrivere, che Victor aveva fatto arrestare il commissario Bouquet, autore di questo dilapidare; non dubitare che se si venisse a processo contro di lui, non mettesse in compresso cittadini che erano nei superiori gradi dell' esercito; non essere le campagne in miglior condizione della città; gl'incendii, i furti. le rapine generali e particolari, fatte d'arbitrio e senza legale autorità, avere spopolato parecchi villaggi, e ridotto famiglie ad errare disperatamente alla ventura; giunta essere a tal colmo questa peste, che ufficiali adescati dall'amor del sacco, si erano fatti comandanti di piazza da sè medesimi; ed avevano commesso atti cui la giustizia. l'onore e la severità della disciplina militare condannavano; gli arbitrii di Verona essere ancora più 170 orribili: tolte sforzate esservi state fatte per iscritto sino a franchi sessandamila, e negate le ricevute; trubatevi per noto giorni interi ele botteplo; 
regnarvi il terrore; esservi cessato ogni commercio, essere Verona deserta; 
alcuni ufficial essersi impediorniti di merci spettanti a 'negozianii, sotto colore 
che calasser per l'Adige; le miglori case saccheggiate attestare il furore dei 
saccheggiateri. Nissuno più di lui, continuava Augerena, olarie Veneziani, 
nassuno più di lui bramar di vendicare il sangue francese, ma nissuno più 
di lui diare l'ingiustizia e la persecuzione; e l'intocare il enosolare i Veneziani; a lui 
toccar fare c'i essi dimenciassere ch' erano obbligati di una parte dei loro 
mali a'suoi compatriotti. Fatte questo querele, richiedeva Augerena da 
Buonaparte, moderassa le contribuzioni, ne rendesse il contado partecipe.

Buonaparie, imoterasse le controucioni, ne renuesse i contato partecepe.

Ba chi ava' attentamente consideruto lo cose fin qui da noi raccontate, sarà facilmente scorte che nissuno buno partito restava a pigliarsi alla republica di Venezia, e se alcuno restava, era quello dell'armi. Forse i Veneziani, armando viepiu fortemente l'estuario, e difendendo Venezia con qualia istessa costanza colla quale i inor magziori avevano una volta d'esso Padova contro l'imperator Massimiliano, avrebbero ancora potuto far sorgree i Europa qualchespiara, loi disaltue, perchè ancora l'inghittera era intera, e l'imperatore consentiva per forza ai patti di Leoben, non che non gli principi sovvertitori di ogni veccho Stato, sur quali si fondava la repubblica di Francia. Ma qualunque fosse l'evento, era più nonervele partito per Venezia il perire con l'armi in mano, che con negoziati; già conosciuti inutili prima che s' intavolassero.

Giunte a Buonaparte le novelle di Verona e del Lido, fingeva un grandissimo selgon, con accrisisime parole lamentandosi del sangue franceso sparso, e protestando volerne aver vendetta. Adunque vedendo che era e venta il tempo prelisso, e con tanti arte preparato, scriveva al ministrore la Lallemand queste furbonde parole: « S'insultano a Venezia i colori nazionali, e voi vi siete anora I Per me, io dichiaro e protesto non voler udire proposta di conclinizione, se prima non sono arrestatti i tre inquisitori di

« Satos del il Comandante del Lido: si carcerino, poi venite a trovarmi. »
Faceva Lalimand l'ufficio. La serva Venezia arrestava i tre inquisiori
ed il comandante; posersi in fortezza in una delle isole delle Lagune; gli
avogadori del comune incominciavano a far loro il processo. Liberavansi
(perchè anche questo esigava il genenlissimo i carcerati pro pionino i fatti
politici, fra gli altri i ribelli di Salo, Verona, Bergamo, Brescia e Padora.
Partivane Laliemand, partivanne i Prancesi, solo restava villetari, ascretario

della legazione, come agente eletto ad operare la mutazione di governo.

Viaggiavano intanto i due legati Francesco Donato e Leonardo Giustiniani alla votta degli alleggiamenti di Bonongarte. Il trovarono in Gradica: introdotti, escusavano la Repubblica; aver voluto Venezia amicizia colla Francia repubblicana gila prima che gli eserciti di lei inondascenti all'anticonosciuta quandi era periobo il riconoscentia; averre costantemente rifiutato ogni proposta fatale dai confederati ai danbi della Francia; avere aperto spontaneamente agli eserciti di lei, e senza che a cio fosse astretta da alcun trattato, come era con l'imperatore, gli Stati suoi; averle fatto copia della per fortezze, della armi della munisioni avere obblizzato i sudditi a som-

ministrare per somme grandissime quanto fosse necessario al vivere dei sol- 1717 dati . ed avere in questo anche sopperito l'erario . Come esser probabile , affermavano, che uno stato illanguidito da danni sì gravosi, consumato da dispendio sì enorme, mutilato per l'alterazione di tante città, volesse far guerra alla Francia, tanto potente, ch'ella aveva obbligato alla pace quasi tutta l'Europa? volere il vencziano governo la pace, ma bene non volerla i sediziosi cd i ribelli, perchè trovavano nella guerra immensi profitti ed il compimento dei loro fatali disegni: da ciò derivare le tante invenzioni di supposti fatti, le carte false, come quella di Battaglia, le gelosie dei comandanti francesi, l'alterazione dei popoli. Del rimanente non venir loro per muover querele, ma bonsì per purgarle, e fare tutte quelle opere che s'apparteuevano all' incorrotta fedo : ad ogni sua richiesta pruoverebbero tutti i sospetti dei comandanti esser opera dei raggiri e delle fraudi dei sollevati: rispetto poi all'avvenire, esser pronto il Senato a punire i rei d'assassinio. purchè gli fossero dati indizi dei fatti, dei luoghi e delle persone; essere egualmente pronto ad accettar la mediazione per ridurre le città ribellate all'obbedienza e a disarmare i sudditi, purchè si disarmassero anche le popolazioni sollevate, e si preservassero le fedeli dagl'insulti loro.

Non valsero le escusazioni e le profferte a vincere la durezza del generalissimo. Rispose che voleva che tutti i carcerati si liberassero, anche quei di Verona, perchè erano addetti a Francia; che non voleva più piombi, ed andrebbe egli a romperli; che non voleva più inquisizione, barbarie dei tempi antichi; che le opinioni dovevano esser libere; che i Franccsi erano stati assassinati in Vonezia e nella terraferma, e che i Veneziani gli avevano fatti assassinare; che i soldati gridavano vendetta, e ch'ei la voleva fare; che bene aveva il Senato tante spie che bastassero per potere scoprire i rei; che se il Senato non aveva mezzi per frenare i popoli, era imbecille, e non doveva più sussistere, che non voleva alleanze con Venezia nè progetti; che voleva comandare; che non temeva gli Schiavoni, che sarebbe andato il Dalmazia; che insomma se il Senato non puniva i rei, non cacciava il ministro d'Inghilterra, non disarmava i popoli, non liberava i prigioni, non eleggeva tra Francia ed Inghilterra, egl' intimerebbe la guerra a Venezia: che al postutto i nobili di provincia dovevano partecipare nell'autorità suprema; che il governo veneziano era vecchio e doveva cessare; ch' ci sarebbe un Attila per lo Stato Veneto; se non avevano altro a dire, se n'andassero.

L'divano per soprassoma delle angustie loro in questo tempo i legati le novelle del fato del Lido, econ accomodate parole il rappresentarono a Buonaparte. Bispondeva che non li voleva vedere, che non li voleva udire, bruttati come erano di sangue francese, so prima non gli davano in mano l'ammiraglio, il comandante del Lido e gli inquisitori di Stato. Aggiungeva che erano mentilori per avve crezzota di colorire com menzagen un fato atroce: se gli togliessero davanti, sgombrassero tosto dalla terraferma; quando no, avvebbero a la reco lui.

Adunque l'antico insidiatore della veneziana repubblica dichiarava, il di si di maggio, la gerra a Venezia. Avere, initianya, il governo veneto usato l'occasione della settimana santa, mentre l'esercito francese era impegnato nelle faci della Stiria, per mettere in arni, e col fine di tagliargi le strade, quarantamila Schiavoni; mandar Venezia armi e commissari straordinari in terraferma; arrestare gli amici di Prancia, fomentare i pemici; rissonare le

BOTTA AL 4814. 43

1797 piazze, I caffe, ogni luogo pubblico di mali parole e di mali fatti contro i Francesi; chiamarvisi giacobini, regicidi, atei; avere ordine i popoli di Padova, Vicenza e Verona di armarsi a stormo per rinnovare i vespri Siciliani; gridare gli ufficiali veneti che si apparteneva al lione veneto di verificare il proverbio che l'Italia fosse la tomba dei Francesi; predicare i preti dai pulpiti, gli scrittori con le stampe la crociata; assassinarsi i Francesi in Padova, assassinarsi in Custiglione dei Mori , assassinarsi sulle strade postali da Mantova a Legnago, da Cassano a Verona; impedire I soldati veneti il libero passo alle truppe della Francia, suonarsi campana a martello a Verona, trucidarvisi i convalescenti ; assaltare i Veronesi con l'armi in mano i presidii francesi ritirati ai castelli , ardersi la casa del console a Zante ; trarsi da una nave veneta contro la fregata di Francia la Bruna per salvare una conserva austriaca; fumare il Lido di Venezia del sangue del giovine Laugier. Per tutte queste cose voleva ed ordinava che il ministro di Francia partisse da Venezia; che gli agenti di Venezia sgombrassero dalla Lombardia e dalla terraferma; che i suoi generali trattassero come nemiche le truppe veneziane, ed atterrassero il lione di san Marco da tutte le città della terraferma .

A tutte queste querele chi diritto mirava ed amava la giustiria, risponedva pel Veneziani, che occetturati gli assassini, no mai escassibili, opere dei particolari, non del governo, e frutto in gran parte delle insolenze soldatesche, essendo la vendetta pussione innata all'umon, Venezia, iacocado ancho le ribellioni suscitate a posta nella tetraderma, era autoruzzata a fer peggo dal dritto delle genti a cagione dei patti di Leobar, venditori della Repubblica. Aggiungevano che solo era da basimarsi del non aver quale aveva tante e ai ginte cagioni. Gli anche mi mi consultati della repubblica della regione della regioni di consultati consultati para para laltà che la giustica, sorivono che Venezia fu traditrice; certo ella fu, ma di sè stesse, non d'a Rrut.

La dichiarazione di guerra fatta da Buonaparte, non pareva a lui poter bastare per arrivare al suo fine del cambiar la forma del governo veneziano. Per arrivarvi aveva con tanto veementi parole intimorito i legati veneziani, toccato loro il capitolo del cambiamento di governo: a questo medesimo fine aveva ordinato a Baraguey d' Hilliers che si accostasse col soldati alle rive dell'estuario, e d'ogni intorno tempestasse, come se volesse farsi strada alla sede stessa della Repubblica: a questo fine ancora Villetard e gli altri repubblicani rimasti in Venezia, menavano un rumore incredibile contro l'aristocrazia, come se ella fosse la maggior peste che sia al mondo, esaltavano la democrazia, accennavano che il solo mezzo di placar lo sdegno di Buonaparte era di ridurre il governo alla democrazia : a questo fine altresì dai medesimi continuamente si animavano e si concitavano contro le antiche forme gli amatori di novità; ed eglino, confortati dall'aspetto delle cose, ai disegni loro tanto favorevoli, più apertamente insidiavano e minacciavano lo Stato : al medesimo intento finalmente si spargevano ad arte voci di congreghe secrete, di congiure occulte, di armi preparate. Il terrore era grande, le fazioni accese, i malvagi trionfavano; dei buoni i più si ristavano per timor dell'avvenire, volendo accomodarsi al cambiamento che si vedeva

Non ostante tutto questo, le trame ordite facevano poco frutto nel Senato, in cui sedeva la somma dell'autorità, perchè egli era o per prudenza, o per consuctudine, o per ostinazione risoluto a voler perseverar nello mas-

in aria; pochi coraggiosi procuravano la salute della Repubblica.

sime dell'antico Stato; già aveva ordinato che diligentemente e fortemente 1797 si munisse l'estuario. Prevedevano i novatori che, ove fosse commesso al Senato di proporre alterazioni negli antichi ordini della costituzione al Consiglio grande, in cui era investita la sovranità, e dal quale solo simili alterazioni dipendevano, non mai il Senato vi si sarebbe risoluto. Per la qual cosa coloro che iudirizzavano tutti questi consigli segreti, si deliberarono di trovar modo per evitare l'autorità del Senato , allegande , che ad accidenti straordinari abbisognavano rimedi straordinari. I Savi attuali, dei quali Pietro Donato aveva qualche entratura con Villetard, operarono in modo che si facesse un'adunanza illegale e contraria agli ordini della Repubblica nelle stanze private del doge , la aera dei 30 aprile . Interveniva il doge Manin , i suoi consiglieri, i tre capi delle quarantie, i Savi attuali, i Savi di terraferma, i Savi usciti ed i tre capi del Consiglio dei Dieci. Si trattava in quest'adunanza di ciò che si convenisse fare in al luttuosa occorrenza per la salute della Repubblica . Il principal fine era di rappresentar le cose in maniera che il Consiglio grande autorizzasse l'alterazione degli ordini antichi.

Il doge, venezianamente favellando, cominciava il suo discorso in questi termini : « La gravità e l' angustia delle presenti circostanze chiama tutte e elle a proponer al miglior mezzo possibile per presentar al supremo mage gior Conseio lo stato nel qual se trovemo per le notizie che ata sera ne avanza Alessandro Marcello, Savio de settimana. Prima per altro ch' ella · fazza palese la loro opinion, le abbia la bontà de raccoglier brevemente quel che xe per esponerghe el cavalier Dolfin . »

Assumendo le parole il cavalier Dolfin, ragionava che fosse molto a proposito alle cose della Repubblica l'obbligarsi Haller, col quale egli aveva amicizia, ed era, secondo che egli opinava, molto innanzi nell'animo di Buonaparte, per mitigare il vincitore. La quale proposta dimostra a quanto abbassamento fosse condotta quell'antica e gloriosa Repubblica : poichè era parere di uno dei principali statuali, già ambasciadore in Parigi, che si aspettasse la sua salute in sì ponderoso momento dall'intercessione di un pubblicano.

Non erano ancora gli animi dei circostanti tanto abbietti, che non deridessero la vanità del partito posto dal Dolfin. Seguitavano diversi pareri. Voleva Francesco Pesaro, generosamente opinando, che non si alterasse a modo alcuno la costituzione e si facessero le più efficaci risoluzioni per difender fino all'estremo quell'ultimo ridotto della potenza veneziana. Disputava dall'altra parte Zaccaria Vallaresso, si desse autorità ai legati di trattare con Buonaparte dell'alterazione degli ordini. Mentre si atavano esaminando i partiti posti, ecco per Tommaso Condulmer, aopraintendente alle difese dell' estuario, arrivar novelle che già i Francesi dalle rive dell'estuario tentavano di avvicinarsi a Venezia . Parve , s'udisse il rumor dei cannoni . Si suscitava gran terrore fra gli adunati : il serenissimo principe , tutto paventoso più volte su e giù per la camera passeggiando, lasciava intendere queste parole: sta notte no semo sicuri nè anche nel nostro letto. Per poco atava che, per suggerimento di Pietro Donato e di Antonio Ruzzini. non si cedesse e non si trattasse della dedizione; cosa che farebbe credere che i Veneziani foasero divenuti meno che uomini, ae veramente in questo fatto solo operava la paura. Vinceva peraltro ancora in questo la fortuna della Repubblica: perchè, opponendosi gagliardamente al partito di Giuseppe Priuli e Niccolò Erizzo, ai mandava al Condulmer resistesse alla forza. Non 1770 ostante, operando il timore e le istanze dei novatori, fu preso partito che il dege medesimo esponesse al maggior Consiglio il condizione della Repubblicia: proponesse la facoltà di alterar la constituzione: si convocasse il maggior Consiglio il di ostangio ri Rosagioni e di amaggio. Fatta questa risoluzione, desiderio principale di Buonàparie, e mentre ella tuttavia si stava dal secretario Alberti distendendo, il procuratori Pesaro, lagrimando disso in dialetto Veneziano queste menorande parole: usedo che per la mia patria la ze finia; mi non posso siciramente pretaripe teorm cinito: oggi paese per un golantusmo ce patria: nei Seizaeri si pol facilmente occuparse. Pol crese da Venezia, aspendo che Buonaparte domandava la sua morte. Felice Francesco Pesaro, se, come disse, così avesse fatto, e se trapassando, ritirata e dotente, la restante sua vita nell'elvetiche montagne, avesse hasciato al mondo l'esempio di un amore di patria, scevro da ambizione, che sè stesso, Venezia, taltai avrebbe perpetuamente conorato!

Era la mattina del f. maggio, quando la repubblica Veneziana doveva caderé da pera è stessa null'agguato che le era tesso. Era il palazzo pubblico circoadato per ogni porte da genti armate, l cannoni presti, le micce accesa, apparato insaido da tunti secoli in quella quieta Repubblica. Cusadivano per antico rito gli arsenalatti le interiori stanze del palazzo : capi di strada pienti d'uomini a mrai. Si maravigliava il popolo, iganzo della cagione, z quel romor soldatesco; la città tutta occupava un grandissimo terrore: quel tuoghi medesimi che per sapienza di governo, per benignati di cielo, per fortezza di sito erano stati sempre pieni di gente allegrissima per natura, civilissima per costume, cor aristonavano d'armati, co quelle armai e quegli armati accennavano, non a salvamento, ma a distruzione della potria.

Convocati i Padri al suono delle solite campane (non senza lagrime io queste cose racconto) e adunatisi in maggior consiglio, rappresentava con gravissime parole il doge la funesta condizione a cui era ridotta la Repubblica, lufelicissima, ma innocente; avere ella sempre, dappoiche la rivoluzione francese aveva spaventato il mondo, vissuto in eguali termini d'amicizia con tutti, nè mai aver voluto pendere più da questa parte che da quella ; ciò aver richiesto da lei l'antica sua consuetudine; ciò gl'interessi suoi più preziosi, perchè se si fosse fatta aderente ai principi confederati contro la Francia, le navi francesi avrebbero messo a ruba il commercio tanto florido dei Veneziani; e se avesse prestato le orecchie alle proposte francesi, la potentissima casa d' Austria, confinante con Venezia per terra e per mare, da Crema fino all' Albania, avrebbe potuto occupar gli Stati dell'imprudente Repubblica; sarebbesi in ambi i casi turbata quella quiete per cui tanto florivano l'agricoltura ed il commercio : essersi avuto speranza che le forze unite dell' Austria stessa, del re di Sardegna e degli ausiliari napolitani impedissero la venuta dei Francesi in Italia; e però non essersi seguitati gli esempi dei maggiori dell'apprestar armi ed armati per allontanar dalle provincie venete perturbazioni che non si mostravano probabili . A questa medesima risoluzione aver dato forza lo stato dell'erario, ancor consunto dalla guerra col Turco, dalle tre neutralità armaté in Italia, dai contagi di Dalmazia, dalle riparazioni dei fiumi, dalla spedizione contro Tunisi: essersi creduto pericoloso l'impor nuove gravezze, in un tempo massimamente in cui ognuno si faceva lecito di esaminare e di censurare ogni azione di chi comanda: da questi fondamenti essere derivate le risoluzioni fatte, la blandizie usata, il riconoscimento della repubblica francese, l'avere accolto un 1797 suo ministro a Venezia, e mandato un ministro veneziano a Parigi, le provvisioni apprestate agli eserciti d'ambe le parti; dai medesimi essere anche proceduta la moderazione raccomandata ai sudditi, anche in mezzo a tante cagioni di sdegno, quando già i Francesi, rotta ogni barriera, avevano inondato le terre della Repubblica : per questo avere mandato sovente al supremo comandante dei Francesi ragguardevoli cittadini, acclocchè il tenessero bene edificato, e difendessero la Repubblica presso a lui contro le accuse e le minacce continue de' suoi soldati . Qui , alteratasi dal dolore la voce del serenissimo principe, fu da lui continuato a dirsi, essere oramai giunto il fatale momento in cui la Francia, cacciati con replicate vittorie gli Austriaci dall'Italia, e costrettili alla pace, chiusi i porti del Mediterraneo agl' Inglesi per mezzo della pace con Napoli , trionfato sul Reno , avendo per alleate la Olanda e la Spagna, poteva senza risguardo alcuno e senza diversione usare tutte le sue forze contro i Veneziani : debole ed umile nazione essere i Veneziani a paragone di tante altre nazioni vinte e soggiogate dalla Francia; quando bene il profondo segreto in cui si tenevano i preliminari di Leoben non desse giusta cagione di aospettare di qualche grande calamità contro gli Stati della Repubblica, non potere lei ingannar sè stessa a segno di sperare potersi difendere o contro assalti vivi o contro lungo assedio; già atringersi per mare Venezia, già legni armati francesi correre l'Adriatico; invano credersi, le difese apprestate nell'estuario, avutosi anche riguardo al sito naturale di Venezia, quando ogni sussidio, ogni soccorso da ogni parte mancasse, potessero durar lungo tempo contro un nemico tanto audace e tanto fortunato; una resa inevitabile dover concludere un assedio lungo, e misto di mali estremi per un popolo avvezzo ad abbondar di tutto. Tale essere la condizione della Repubblica, combattuta da un amico divenuto nemico, dopo tanta ospitalità usata verso di lui, appetita da un amico per cui si erano sofferte tante disgrazie, insidiata forse da cittadini perversi, per cui il sovvertire era uso, piacere, massima e speranza; essersi abbattuta in un secolo in cui l'innocenza è derisa, la fede non creduta, i diritti nulla, la forza tutto; solo le atragi e le vittorie aversi in onore; la virtù non attenderai, se non per contaminarla. Che potere Venezia, a cui solo erano scudo l'innocenza e la virtù? Cedessero adunque cedessero, esortava, ad una necessità ineluttabile, e poichè l'estremo dei tempi era giunto, in quell'estremo tempo pensassero che meglio era recidere qualche ramo, sebbéne essenziale, che l'albero tutto, che cosa di poco momento era una modificazione, purchè si conservasse la Repubblica; che bisognava, a guisa di provvidi marinari, far getto di una parte del carico per salvar la nave. Li pregava pertanto e scongiurava, per quanto avessero care le famiglie, per quelle mura stesse tanto magnifiche e tanto dilette, per la nobile Venezia, per la salute di lei, per quanto aveva in aè di dolce, d'augusto e di reverendo un antica congiunzione d'amore e d'interessi , udissero benignamente quello che erano per proporre alla sapienza loro i Savi, a fine di far abilità ai zelanti legati, eletti a trattare col aupremo dispositore delle cose francesi in Italia, di qualche alterazione negli ordinifondamentali della Repubblica.

Queste compassionevoli parole del doge ingenerarono terrore, dolore e pianto negli ascoltanti. Favellava nella medesima sentenza Pietro Antonio Bembo, che fu poi uno de'municipali eletti da Villetard. Posto il partito e 1307 raccolti i voti, fu appruovato con cinquecentonovantotto favorevoli, e vectuno contrari. Lodava il doge la virtù del maggior Consiglio, esortava ad aver costanza, a non disperare della Repubblica, a tener credenza del partito deliberato; poscia, tra il dolore, la meatizia ed il terribile aspetto dell'avvenire, si scioileva il Consiglio.

Il crudo capitano intanto perseguitava Venezia. Calava Buonaparte furibondo dalle Noriche Alpi, e la circuiva d'ogni intorno. Villetard ed i suoi aderenti l'insidiavano dentro. Piacemi in tanta depressione di spiriti e viltà d'animi il raccontare la costanza mostrata in Treviso in cospetto del generalissimo da Angelo Giustiniani, provveditore di quella provincia. Sdegnato il generalissimo, accusava i Veneziani di perfidie, di tradimenti, di assassini; minacciava sterminio, domandava il sangue di Pesaro, degl'inquisitori, del comandante del Lido, Rispondeva Giustiniani, le enormità d'oltremincio e di Verona essere state provocate dalle insolenze de' suoi soldati : sempre essere stata passiva Venezia, e con somma generosità e con insopportabile diapendio avere mantenuto per sì lungo tempo l'esercito di Francia; amica fedele, non avere mai usate tante occasioni propizie per congiungerai con gli eserciti dell'imperatore a danno dei Francesi, non che avesse concitato i sudditi contro i soldati di Francia, averli anzi sempre tenuti in freno, anche quando la fortuna si mostrava favorevole alle armi tedesche; di ciò far fede la esperienza, di ciò gli ordini del Senato, inculcatori sempre di pazienza di moderazione, di assistenza verso le genti francesi; del fatto del Lido essere stata cagione la impertinenza dell'armatore, rompitore superbo delle municipali leggi': la resistenza medesima ai sarebbe usata contro un armatore di qualunque altra nazione, che a disprezzo tanto insolente della sovranità fosse trascorso.

A queste risposte Buonaparte, in atto di furioso Giuatiniani guardando, gi intimava, se gli togliesse davanti, sgombrasse dalla terraferma; se no, l'avrebbe fatto ammazzare.

Replicava Giustiniani; il Senato avere commesso alla aua fede Treviso, non potere nè volere partir da Treviso, se non per ordine del Senato; che non lo spaventava il morire; che, poichè egli aveva sete di veneziano sangue, pigliassesi il suo, ed il restante risparmiasse. Tanta fermezza faceva, secondo il solito, piegare Buonaparte. Entrava in sull'accarezzarlo, dicendogli che sapeva ch'egli aveva governato con integrità e dolcezza il Trivigiano: veniva finalmente sul promettergli che nella ordinata distruzione delle proprietà e delle case dei pobili veneziani, le sue sarebbero preservate: offerta certamente vile in un' occorrenza tante miserabile della patria veneziana, e degna di chi la faceva. Non si rimaneva per questo il veneziano, imputandosi ad ingiuria la promessa mansuetudine. Generosamente pertanto al capitano di Francia parlando, gli dichiarava che, poicbè egli trovava lui e la sua condotta immune di colpa , confessasse ancora essere innocente il senato, dai comandamenti del quale, qual riverente figliuolo, riconosceva quanto aveva fatto; che egli era stato amico dei Francesi, perchè il Senato lo era; che se loro fosse stato nemico il Senato, anch' egli sarebbe atato; conciossiachè egli era sempre stato e sarebbe esecutore dei voleri della sua adorata patria, per pruovare l'innocenza della quale con documenti irrefragabili, gli si offeriva in ostaggio in qualunque luogo gli piacesse mandarlo. Aggiungeva che non aarebbe eroe Buonaparte se non l'accettasse. Quanto alla immunità offerta de' suoi beni, riflutare sdegnosamente l'infame dono,

poichè, perduta la patria, tutto era perduto per lui, ed eterno rossore 1781 avrebbe, se le proprietà sue fra le cener fumanti de suoi concutadini illese restassero. Quivi scignendosi la spada, la metteva a piè del conquistatore. Buonaparte, già fin d'allora uso ad avere intorno adulatori, nè sapendo che cosa volesse di Giustinia i, con quel suo amor di giustizia e di pintra, tra stonito, beffardo e dispettoso, lo lasciava andare. Atto e parlare generoso fra questo di Angole Giustiniani, e degno che trapassi alla posterità mediante l'instrumento delle lettere. Pure il secolo ville griderà Buonaparte grande Giustiniani matto.

Intanto i macchinatori non si restavano in Venezia, non cententi al cambiamento parziale autorizzato dal Consiglio grande. Spargevano voci insidiose, non potersi resistere, dovere lo Stato accomodarsi al secolo con un totale cambiamento negli ordini primitivi; potere Venezia vivere ancora gloriosa lungo tempo; antiquate essere le sue forme, alcune inutili, alcune dannose, alcune ridicole; popolo, popolo vuol essere, non patriziato, non aristocrazia; la ragione avere a governar gli Stati; i diritti essere per natura uguali, dover esser uguale l'autorità; nuovi secoli sorgere alla rigenerata umanità: nuova libertà nascere, non di pochi potenti, comandanti a molti schiavi, ma di tutti sovrani, comandanti a nessuno schiavo. Ouindi la cosa ritraevano a Venezia: detestavano Pietro Gradenigo, lodavano Baiamonte Tiepolo; I piombi, i molinelli, il canal Orfano con frequenti discorsi memoravano, gl'inquisitori di Stato abbominavano. Capi a costoro erano un Giovanni Andrea Spada, di fresco uscito dai piombi, antico daziero, e, come trovo scritto da alcuni, antico esploratore e rapportatore degli inquisitori, ed un Tommaso Pietro Zorzi, di professione droghiere, Seguitavano, ma più celatamente e più con desideri dimostrati che con opere attive, un Gallino da Padova, un Giuliani, da Desenzano, un Sordina da Corfu, finalmente un Dandolo da Venezia, uomo assai chiaro per fama, per dottrina, per un certo splendore d'animo e di corpo, che molto il rendevano osservabile. S'aggiungevano, come suol avvenire, donne amatrici di una politica libertà che non intendevano; ma siccome elle avevano l'animo volto al bene, così formavano nelle facili fantasie loro nna immazine di libertà, piena di ogni bene spoglia di ogni male .

Ma trattando di coloro che tenevano lo Stato, alcuni per debolezza non erano capaci di risoluzione generosa; ed obbedivano al tempo: tal era il doge Manin, fievole per natura, perduto di consiglio. Altri per ambizione, o per opinione secondavano il moto. Notavansi principalmente fra costoro Pietro Donato, conferente eletto ad abboccarsi coi ministri esteri dopo la partenza di Pesaro, e Francesco Battaglia, stato proveditore in terraferma, ed uno degli avogadori del Comune. Quale pro sperasse quest'ultimo poter derivare da coloro che gli avevano usato quel tratto del manifesto, io non lo so. Andavano con Donato e Battaglia, Alessandro Marcello, Antonio Ruzzini, Zaccaria Vallaresso , Alvise Pisani , Giacomo Grimani , Pietro Bembo , Daniel Dolfino ed altri fra i Savi attuali ed usciti. Nè da loro dissentiva Tommaso Condulmer, sopraintendente alle difese delle Lagune, grande fondamento alle macchinazioni perchè aveva la forza in mano e le chiavi di Venezia. S'accostavano a tutti questi promotori di novità, parte ingannati, parte ingannatori, non pochi altri che credevano che una mutazione nelle forme politiche avesse a ritrar la Repubblica da quell' abisso in cul era precipitata; gente sincera e semplice, che non aveva giudicato ciò che significassero, gli avvertimenti

155, dati da Vienna e da Parigi per gli ambaeciadori Grimani e Queriai, le ribelloni di terraferma, la necessità di compensar l' Austria, le fraudi non troppo coperte di coloro che givernavano lo Stato in Francia, le armi in Italia. Aveva contrastato a tutti questi gagliardamente Francesco Pesarc; poi quando cesse dalle faccande della patria, anzi dalla patria stessa, e che Battaglia per piacere a Buonaparte domandava il suo sangue, contrastavano la maggior parte del Savi di terraferna. Pra di loro più animosi si mostravano e più vivi Giuseppe Priuli, e Niccolò Erizzo, i cui nomi sarunno sempre cari a chi sono care la patria e la independenza.

Principalissimo fondamento ai disegni dei novatori era Villetard, segretario del ministro di Francia, il quale, sebbene fosse stata dal generalissimo intimata solennemente la guerra ai Veneziani, continuava a starsene, come persona pubblica, a Venezia; ed anzi teneva alzato alla sua porta lo stemma della repubblica di Francia; testimonianza sensibile della rotta irregolarità di quei tempi, e della debolezza del governo veneziano. Era Villetard giovane molto inflammato nelle opinioni di quei tempi, ma d'animo integerrimo ed amico vero della libertà; i suoi maneggi in Venezia piuttosto da un grande errore di mente che da perversità di cuore procedevano; perciocchè, certo è ch'ei si muoveva a voler cambiare il governo veneto, perchè credeva in ciò servire alla libertà, in una forma collocandola con la quale ella non poteva sussistere; le geometrie politiche gli avevano stravolto l'intelletto: ma certamente, s'egli avesse penetrato o, per meglio dire, creduto o vero o possibile il disegno di Buonaparte di cambiar Venezia per poterla dare in preda all'imperatore, ne sarebbe stato abborrente, come abborrenti ne sarebbero anche stati i novatori italiani che si adoperavano nel procurare queste mutazioni.

Adunati ed ordinati per tal modo tuttí gli amminicolì di distruzione, restava ad ordinati per tal modo tuttí gli amminicolì di distruzione, restava ad ordinari il modo di usari, perchò sortissero l'efficto proposto; del che i capi non sistavano lungo tempo in forse. Villetard, Donado e Batisa, gli continuamente instavano presso li governo, ociociche, informando gli ordini e riducendoli alla forma democratica, penasses finalmente alla salute sua. Spavnatuano rapportando che il numero degli scontenii edei novatori era incredibile, che cresseva ogni di pia, che già ernoa sedicimila, e che già si congiurava a rovina dello Stato. Di ciò di ogni intorna apparire segni; già vedersi girare le nappe tricolorite; già udirsi voci e nascoste e palesi di libertà; già dal vicino continente, da Padova massimamente, arrivare gli servitti incitatori ed annunziatori di sinistri eventi; cambiate già essere in fondo da una fortuna insuperabile le parti estreme e circonvicine della veneta repubblica; doversi ancora, gridavano, cambiare il cuore, ed agli ordini nuovi delle parti estreme uniformarlo.

Tutte queste rapportazioni partorivano effetti maravigliosi in animi ammolitti da lunga poce, od insoliti a si terribli rimecolamenii. I raggiratori, veduto il tempo propizio, e temendo che la riforma si arrestasse a mezza strada, e che sobo il governo si allargasse, ma non senderese fino alla forma etimoratica, si misero in sul fare maggiori spaventi, ed in sul volere che lattuti il patriziato si abolisse; ci aler al mosso data dal generilissimo. Di questo negozio arrivavano cenni da Milano, dove Buonaparte si era conduto coi due legati veneti, si quali era stato aggiunto per terzo Alvise Mocenigo. Recavano le milanesi novelle, la salute della Repubblica consistere mell'abolizione della democrazia para. Di

questo scrivevano, come di volontà assoluta di Buosaparte, i veti legesti; ; ; ; ; di questo quell', allen che si era fatto da pubblicano uomo di Stato Perchè poi non mancasse a questa fraude anche la parte del ladroneccio, si dava voce che seimia graculta di beveraggio, sensa di pre roli, a verbebro fatto voce che seimia presenta propriata del presenta del presenta

Avendo Venezia ceduto, viepiù insorgeva Buonaparte. Non si soddisfaceva del tutto del mandato fatto ai legati di consentire al cambiamento totale della forma del governo ; desiderava che il maggior Consiglio di per sè stesso rinunziasse alla sovranità, abolisse il patriziato e creasse la democrazia. Gli pareva questa mutazione più solenne e più sicura. Desiderava al tempo stesso di occupare co' suoi soldati Venezia, e far apparire che l'occupazione di una città tanto nobile e tanto importante in Europa fosse spontaneamente chiamata da dentro, non violentemente prodotta da fuori. In questo si proponeva anche altri fini di non poco momento, ed erano l'entrare di queto. l'avere intiero ed intatto l'arsenale, e tutto che fosse del pubblico, il poter volgere tutte le forze del territorio veneto contro l'imperatore, se la pace non si effettuasse, e contro l'Inghilterra, che tuttavia perseverava in condizione ostile: finalmente il poter trafficare della città stessa con l'Austria. dandogliela in vece di Mantova e di Magonza, che ad ogni modo la Francia voleva conservare in sua possessione. Per la qual cosa, mentre Villetard e chi operava con lui tendevano insidie al governo in Venezia per ispegnerlo. Buonaparte negoziava molto apertamente, fra i conviti e le feste, un trattato coi legati della Repubblica in Milano .

All'indurre il Gran Consiglio a cambiare lui medesimo la forma del governo, ed all'introduzione di un presidio francese, indirizzavano Viletard el 
i Veneti, che il secondavano, tutti i loro pensieri. Per questo si rendevu 
necessario il privare Venezia delle sue difese, con disarmare i legni e on 
allontanare gli Schiavoni, che vi altoggiavano in numero circa di dodicimita. 
Per questo Morsini, che avvesi i cario di preservare quella antica sede 
della sua patria, spargeva che i congiurati crescovano di numero e di forza, 
de oggima iono si potevano più fronare, che nuovi soldati abbiognavano. 
Intanio, da persone a posta, si accusava la fede degli Schiavoni, si affermava 
veler lora fare um moto per saccheggiare. Dava favora o questi spaventi 
Condulmer, affermando, non essere le difese apprestate nelle Lagune abbii 
ad a trestate i Francesi, ove si risolvessore a passarle per assaltar Venezia, 
già esser grossi a Mostre, già da Fucina minacciare, già Brendolo e Choggia 
prericolare delle armi lora.

Quando più operava nell'animo dei patrizi il terrore, parendo ai congiurati che fosse il momento propizio, si appresentavano, per suggestione di Villetard, alle camere del doge Spada e Zorzi, facendo una gran pressa di essere uditi per cosa che, come dicevano, importava alla salute della

BOTTA AL 4814.

1797 Repubblica. Furono destinati ad udirli Pietro Donato e Francesco Battaglia. Quest' era un concerto, perchè Donato e Battaglia avevano avuto colloquio con Villeturd al tempo medesimo dei due congiurati Spada e Zorzi, e sapevano quanto a parrare avessero. Rapportavano: essere stati con Villetard; avere udito da lui che niun altro rimedio restava alla Repubblica che quello di cambiare incontanente la forma del governo con l'abolizione del patriziato. Si ordinava dal consesso, contrastanti però Erizzo e Priuli, e la maggior parte dei Savi di terraferma, a Donato ed a Battaglia, visitassero il segretario di Francia, e intendessero da lui quello che vero fosse dei detti di Spada e di Zorzi. Tornati, riferivano, Villetard, non per modo di richiesta, ma di consiglio, avere dimostrato importare alla salute della Repubblica. come intenzione espressa di Buonaparte, che si abolisse nel giorno stesso il patriziato, s'instituisse la democrazia, e di più le seguenti condizioni si effettuassero : si carcerasse il conte d' Entraigues , agente del re Luigi , e tutti i suoi ricordi si dessero in mano del generalissimo; si liberassero i carcerati per opinione; gli Schiavoni partissero; si surrogasse una guardia nazionale; si pubblicasse un manifesto per voce del governo; si creasse un municipio di trentasei Veneziani di ogni classe; le città di terraferma e dell' isole venete s'invitassero a mandar deputati in Venezia, a fine di comporvi un consesso generale di governo temporaneo; tutti i delitti politici si condonassero; vi fosse libertà di stampare, sì veramente che del passato nè quanto alle persone nè quanto al governo non si parlasse; si chiamassero i Francesi a presidiar la città con quattromila soldati, ed occupassero l'arsenale, il castello Sant'Andrea, Chiozza e tutte le isole circonvicine che fossero a grado del generalissimo; con questo l'assedio si togliesse; la guardia nazionale custodisse la camera ed altri posti d'opore. Il doge Manin fosse presidente del municipio: Audrea Spada vice-presidente; Querini si richiamasse da Parigi; si mandassero deputati a Buonaparte per annunziar la nuova forma del governo ; si spacciasse col fine medesimo alle repubbliche batava, cispadana, trauspadana e genovese.

A questi capitoli siva voluto aggiungere Villetard l'abolizione della pena di morte; ma contrastata da Battaglia, se ne rimase. Altre condizioni aveva anche proposto Villetard, come giovane e molto vivo in queste faccende: si aprissero i piombi a vistati di popole: l'albero di libertà si piatasse in piazza San Marco; si ardessero si suoi piedi le insegne dell'antico governo. Ma Battaglia, più prudonte e meglio avveduto delle cosse del mondo, considerato che l'importanza del fatto consisteva not radurre il governo alla democarzia e nell'occupazione di Venezia dal Francesi, e che le dimostrazioni proposte, più futili che utili, avrebbero potuto contrariare la deliberazione nel maggior Considio. Il obissuase.

Accordati tutti questi capitoli fra i deputati della consulta del doge et di segretario di Francia, restava che il maggior Consiglio gli approvasse. Per questo Donato e Battaglia avevano persuaso a Villetard, il quale voleva che secza sporstamento ai mellesse muno all'opera, aspettasse tre o quattro giorni, affinchè potessero fare le pratiche accessane per indurre il maggiore Consiglio alla resoluzione. Incominciavano il maneggio con le solite prometer co soliti spaventii fra le altire insidie si mandiava attorno una lettera di Haller, apportatrice delle risoluzioni di Buonaparte, che cessassero i dirutte cerditari, che si creasse la demorcazia, che si fondasse il governo rappresentativo: se nol facessero volontariamente, verrebbe egli a farlo per forza. Di notte tempo Spada avegliava all'improvviso Battaglia (quest'era una mac-

china concertata), gli mostrava la lettera, la mattina molto per tempo la 1797 recava alla Signoria. Il perchè la Signoria non abbia fatto gettar in canale lo Spada, che, contro le leggi della Repubblica, andava e veniva da un ministro estero, fu perchè la Signoria o la consulta straordinaria del doge era parte debole, parte ingannata, parte d'accordo coi novatori, Intanto gli Schiavoni, sola sicurezza contro gli assulti e forestieri ed interni, erano stati fatti imbarcare, e già se ne stavano sulle navi, aspettando il vento prospero per alla volta di Zara : le Lagune disarmate da Condulmer. Così Venezia, che aveva conquistato Costantinopoli, cacciato d'Italia un re di Francia ed un imperatore d' Alemagna, ridotta ora merme ed abbandonata, collocava la sua fede e la sua speranza in un nemico, che, sotto spezie di amicizia, la tradiva.

Era il giorno 12 di maggio destinato da chi regge queste umane cose alla distruzione della veneziana repubblica. Era adunato il maggior Consiglio: gli arsenalotti, ma pochi, il custodivano; le navi difenditrici, ritirate dall'estuario, si accostavano vuote al Lido; si vedeva un avviluppamento degli ultimi Schiavoni che s'imbarcavano: il popolo atterrito, nè ben sapendo che significassero quei sinistri presagi, si raccoglieva in folla intorno al palazzo: i congiurati di dentro discorrevano per ridurre il maggior Consiglio a spegnere l'antico governo; i congiurati di fuori spargevano mali semi. Aiutava le fraudi loro la risoluzione del primo maggio, favorevole al modificare le

antiche forme. La setta democratica trionfava.

Orava il doge pallido e tremante sui pericoli presenti: parlava delle congiure, dei desideri di Buonaparte, dell'inutile resistenza e delle promesse date, se si riformasse: proponeva infine il governo rappresentativo. Mentre si stava deliberando, ecco udirsi improvvisamente alcune scariche d'archibusi fatte per festa e per forma di saluto nell'atto del partire degli Schiavoni, che nel sottoposto canale s' imbarcavano ; rispondevano ugualmente per festa e per forma di saluto, coi tiri loro i Bocchesi, alloggiati a San Zaccaria, Un subito spavento prendeva gli adunati Padri; credettero che fossero i congiurati intenti ad ammazzare il doge e tutto il ceto patrizio, siccome n' era corsa la fama per le congiure ; si aggiravano per la sala privi d' animo e di consiglio. Gridavano confusamente e con gran pressa, parte, parte, che in lingua veneziana significava, squittinisi, squittinisi. Posto il partito, si vinceva con cinquecentododici voti favorevoli, venti contrari, cinque non sinceri. A fine di preservare incolumi, diceva il decreto, la religione, le vite e le sostanze degli amatissimi sudditi della città di Venezia, e di allontanare l'imminente pericolo di novità violente, ed altresi sulla fede che fossero i giusti riguardi avuti verso il ceto patrizio, e verso tutti i partecipi dello Stato, e con questo che la sicurtà della Zecca e del Banco fosse guarentita, conforme al partiti già presi il primo e quarto giorno di maggio; accettava il maggior Consiglio il governo rappresentativo, purchè a questo fossero conformi i desideri del generalissimo di Francia; ed importando che nissun momento senza tutela la patria comune restasse, si faceva carico ai magistrati di provvedervi. A questo modo i patrizi veneti dell'antichissima loro autorità si dispogliarono, non con dignità in una tanta disgrazia, ma minacciati da due sudditi d'oscuro nome, ed aggirati da due colleghi infedeli; non per armi perirono, ma per insidie; non per imprudenza animosa, ma per imprudenza debole: non per assalto di un nemico aperto, ma per fraude di un amico disleale . Non mancò il popolo al governo, ma il governo al popolo, e morì una pianta con le radici buone, perchè era la testa guasta,

1397 nè ebbero i patrizi il conforto dello aver perduto lo Stato per virtù soverchiata, perchè coraggio non mostrarono, e la cautela fu vizio. Epperò, se i buoni ebbero compassione a Venezia pel destino, la biasimarono per la debolezza; i tristi la schernirono. Ma certamente esempio terribile fu. e di funestissimi presagi pieno, quel tradire gli Stati per prepararne la rapina. Il lagrimevole caso di Venezia turbò tutto il gius pubblico d'Europa, e fu peggiore di quel di Polonia, perchè in questo fu più violenza che fraude, in quello più fraude che violenza. I popoli presteranno difficilmente fede ai principi, quando ei dicono di essere i restitutori dei diritti e degli Stati legittimi, se prima non restituiscono Venezia. Forse alcuno dirà che conviene all' Austria l'avere Venezia, ed al re dei Paesi Bassi l'avere il Brabante Austriaco : a questo sto cheto . Quanto all'Italia . perì con Venezia il principalo fondamento della sua independenza, ed il più forte propugnacolo contro la potenza alemanna. Era Venezia contro l'Alemagna quello che era il re di Sardegna contro la Francia. Quella perì per fraude. questo per forza: ai perdè l'independenza, non s'acquistò la libertà, l'Italia fn serva

Poichè i patrizi ebbero preso il partito di rinunziare all'autorità propria. e di rimettere lo Stato nelle mani di Buonaparte, tale un timore gli assalse in quelle stanze, piene tuttavia delle immagini dei loro forti antenati, e di quanto fu da essi fatto di grande e di glorioso ai in pace che in guerra, che non sapendo più nè dove restassero nè dove gissero, si abbandonarono come perduti, ad ogni affetto più disperato. Si ritraevano alcuni alle stanze private del doge, che, tutto smarrito, aveva dato ordine che tutti i ducali segni si dispogliassero: altri, nsciti all'aperto per ritirarsi alle case loro. lagrimando e gridando non è più Venezia, non è più san Marco, facevano uno spettacolo miserabile in mezzo alle turbe affoliate, che ancora non ben sapevano quale e quanta sciagura sovrastasse alla patria loro. I povatori. che pensavano essere avvenuto quello che aspettavano, e tra questi un vecchio generale Salimbeni, aoldato della Repubblica, trepidando dell' allegrezza gridavano: viva la libertà. Ma il popolo, che prima era atato incerto, nè poteva recarsi nell'animo tanta abbiezione dalla parte dei patrizi, saputo il fatto, si accendeva di una furia incredibile, ed incominciava minaccioso a fare una gran tumultuazione, chiamando unitamente il nome di aan Marco. Cresceva la folla, a cul si erano fatti compagni pochi Dalmati non ancora imbarcati. Accorrevano le donne, i vecchi ed i fanciulli, e con le voci davano gli ultimi segni del loro amore verso l'antica e veneranda patria. Sventolavano dalle finestre le bandiere di san Marco; tre si rizzavano sulle antenne piantate in cospetto alla chiesa di San Marco. Cominciavano le turbe rabbiose a correre gridando e schiamazzando, e dove passavano, mettevansi a grado a grado fuori delle finestre le dilette bandiere . Ma non può il popolo sollevato star lungo tempo sui generali, anzi tosto dà nei particolari o d'amore o d'odio. Avvertito che in una delle contrade per alla piazza abitava un pizzicagnolo che aveva fatte certe dimostrazioni a favor di un uscito dai piombi, correva alle aue case, ed in men che non si dice, sperdeva, o rompeva ogni mobile; poi trovatogli una pappa di tre colori addosso, gliela conficcava in fronte; già uno Schiavone stava in atto di mozzargli il capo, quando il mal arrivato, per iscampo della vita, prommetteva di palesare i rei delle congiure. Ne così tosto usciva dalla sua bocca il nome di qualcuno, che una mano di popolo partiva per mettere a sacco la casa

del nominato. Saccheggiavansi per tale modo Zorzi, Gallino, Spada, Zatta 17:7 libraio. Fu avuto rispetto ai palazzi dei ministri, anche a quello di Francia. Villetard non sapendo fino a qual termine potesse trascorrere quel furor. popolare, si era nascosto dal ministro di Spagna. La scriveva a quel governo ch' egli medesimo aveva distrutto, che frenasse quell' impeto: là scriveva, la sollevazione essere opera degli agenti d'Inghilterra e di Russia, massimamente di Entraigues, quantunque ne l' Inghilterra ne la Russia, nè Entraigues non vi avessero a fare cosa del mondo: la cagione era la distruzione del governo veneziano, procurata da Villetard medesimo; e bastavano bene le ingiurie fatte ai Veneziani, aenza che vi fosse bisogno degli stimoli di Russia e d'Inghilterra. Villetard e Donato, ai quali più di ogni altro importava il calmar quel furore, facevano opera che si adunassero alcune compagnie di soldati italiani , e presidiavano il ponte di Rialto . Vi conduceva Bernardino Reynier due cannoni, coi quali tratto ed ucciso tre o quattro popolani, poneva fine a quell'incomposto accidente. Usavano Villetard, Donato e Battaglia la occasione, e preparato e mandato il navilio a Mestre la notte del 46 al 47 maggio, levavano, sotto il comandamento di Baraguey d'Hilliers, quattromila soldati franceai. La mattiua molto per tempo si scoprivano schierati sulla piazza di San Marco soldati ed armi forestiere non mai viste în Venezia da quindici secoli. Creossi il municipio, si promisero cose che non si attennero, lusingossi con le parole, gravitossi coi fatti, e tanto si continuò l'inganno che la ricca e potente Venezia fu data, spogliata ed inerme, in 'preda all' imperator d' Alemagna. Da questo imparino i popoli che la giustizia non è più fra gli uomini, che gli Stati non si possono preservare che con le armi, e che il credere alle lusinghene ed alle promesse dei forestieri, è un volere ingannarsi da sè, per essere non solo preda, ma ancora scherno e segno di calunnie da parte dei forestieri medesimi.

Avvano Buosaparte ed i legati veneziani, si quali, come abbiam narrato, erano state ampliate le commissioni, in Miano le preste novello degli accidenti in Venezia, specialmente della rinanzia fatta nel giorno 12 dial aptirizi, e della dissoluzione dell'antico governo siristocratico. Evidente cosa era che, avendo cessato di aussistere chi aveva dato il mandato, non vi era più luogo nò a negoziati ne a conclusione di trattato. Gio non di meno le pratiche si continuarono dal canto dei Veneziani, perchè pareva loro che una solenne asseverazione di Buonaparte di voler confermare la Repubblica non potesse essere senza qualche effetto, dal custo del generale, perchè paresse del tutto volontaria, anari richiesta, la occupazione di Venezia.

Adunque con questi due diversi fin si stipulavo da anthe le parti, il giorno 16 maggio, in Milano, un tratato di pace e d'amiciai tra la republica francese e la veneziana; cessassero tra di loro tutte le offese; rimanisses da parte aua il Gran Conseiglio al suo diritto di sovranità di consisse da parte aua il Gran Conseiglio al suo diritto di sovranità de los l'anoulizazione dell'aristocrazia ereditaria, riconoscesse le sovranità dello Stato consistere nell'universalità dei cittadini : a tutte queste cose consentisse, con patto che il nuovo governo guarentisse il debito pubblico, il vivere dei pattriaj poveri, le provisioni a viusi : la repubblica francese conocesses, siconome ne era sitat richiesta, una schiera di soldati a Venezia, acciocche vi conservasse intero l'ordine e la tranqualità, vi utelasse le persone e le proprietà, procurasse la esecuzione delle prime risoluzioni del governo puovo: questi soldati presissero da Venezia soscocchi l'unova coverno

133 dichiarasse non averne più bisogno; le altre truppe franceis agombraserro gi altri territori veneti, tostoche la pase del contiennet fosse conclusa: si facesse sallecitamente il processo agl'inquisitori di State ed al comandante del Lido; la repubblica franceis perdonasse ad ogni altro Veneziano. Questi erano i capitoli mostrabili: i segreti contenevano effetti importanti: sì accorderebbero le repubbliche pel cambio di territori, la veneziana pagasse alla franceis tre milioni di tornesi, songministrase una valuta di altrettanti in arnesi di marineria, le desse tre navi di fila, con due fregate fornite di tutto punto, consegnasse a commissari a ciò destinati venti quadra e cinqueento manoscritti a scella del generalissimo: la repubblica franceis s'interponesse a pace commente fra la veneziana e la reggonza di Algeri.

Di lule forma furnon i capitoli del trattato cuoclassi in Milno tra Buonparte e i Veneziani. A foro la aggiunto, quest altro, e ciò, as anora resta
luogo alla meraviglia, tra' certamente maravigliare il lettore che le due
parti ratificassero nel più breve spazio il trattato. Il ratificaziono infatti i
municipali di Venezia, persuadendosi, non si vode come nè perchè, che
tutta l'autorit della Repubblica e del maggior Consiglio in loro fasse invesitta. Negava Buonaparte la ratificazione, allegando essere da parte di
mandatari veneziani cessoto il mandato, perchè em estinto il mandatore, il
che era vero. Ma siccome già sapeva, quando stipulava, che era septoni
il mandatore, il il suo stipulare fraude, per fare che i Veneziani animettessero in Venezia i suoi soldati. Ma questi, già essendo entrati e l'antico
governo, col quale l'Austria avez conjunzione di amicizza, già essendo
spento, il che era l'importanza del tutto, ei rifiutò la ratifica per uno legarsi
a niana obbligazione col nuovo.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO DECIMOPRIMO

S O M M A R L O

Insidie contru Genora, Grave sedizione in questa città per opera dei noculori. L'arbonari ed altra parté del popolo iunorpono contro i noculori, e il vincono. Stepno e risposte funeste di Buonaparte: manda generali e soldisti
per intimoriri queverne col faci di obbligario a cambiore l'antice forma
stello Stato. Si fa la mutasione: legosti penocesi vanno a trovor Buonaparte
per accordare con lui il modo del muoor rogimento. Si crea una generan
temperanco. Umori e sette in Genova. Constituzione fogojala a modo di
quella di Francia. Mala contentezsa dei popoli terribile tommessa nel
Bisago e nella Polcevera. Condizioni del Piemonte. Il re fa nuove dimtrazioni d'amicisia verso la Francia. Astate iviatumazioni e progetti
d'ardinazione politica dell'Italia fatti dall'ambaccindor piemonteza o Pariqi. Trastato di allevana tra il re e la repubblica francee. Moli sedizioni
e supplisi in Piemonte: morte lagrimevole di Carlo Tenivelli, ziorico insigne:
see lodi:

La forza aveva insidiato Venezia: le chimere di una libertà fallace le 1797 diedero il tracollo. La medesima forza e le chimere medesime usando Buonaparte contro Genova, la tirava ancor essa all'ultimo eccidio. Vedevano e sentivano il governo ed il generale di Francia che a voler diminuire l'autorità dell' Austria in Italia, era necessario il cambiare i governi antichi in nuovi , perchè giudicavano che i primi avrebbero consuonato con Austria . i secondi con Francia . Tale necessità diveniva agli occhi loro tanto maggiore quaoto più , fatta l' Austria padrona dello Stato veneto , aveva modo d'ingerirsi e di travagliare più efficacemente l'Italia. Poi, a qualunque modo . era surto l'uso di sovvertir gli Stati parte per capriccio , parte per ischerno, e parte anche, credo, per modo di trattenimento. Per tutte queste ragioni , non ancora terminata , ma già prossima a terminarsi la tragedia di Venezia, scriveva Buonaparte a Faipoult, ministro di Francia a Genova, ed operatore attivo dei disegni del generale, che la rovina di Venezia doveva partorire necessariamente la rovina dell'aristocrazia di Genova; ma che ancora non era tempo di scoprirsi, usando in questo, secondo il suo solito, la natura della volpe prima di quella del lione. Sapeva che il governo genovese non avrebbe gagliardamente contrastato, quantunque in lui fosse più vigore che in quello di Venezia, si perchè alcuni fra i sena1750 tori erano abbacinati dai fantasmi dei tempi, e sì perchè nel ceto medio era molto opinione conteria ; credendo motit che la democrazia fosse da ante-porsi all'aristocrazia, come se i modi di reggimento politico indotti in Italia a quei tempi fossero democratici. Aggiongerosani ciapitali genovesi investiti in gran parte in Francia, ed I traffichi tra Francia e Genova frequentissimi, cose mobit cenere e capaci a far calare i Genovesi ad un primo romore d'armi. Infine pei passi frequenti delle genti di Francia sulla Riviera, erano surtici nesse le opinioni novo. Savona titubara e per questo e per le antiche emolazioni. Alcuoe berezza e modit. Alcuoe berezza e modit. Della della della considera della con

Genova pericolava; ma molte erano le insidie interne. Spargevansi artifiziosamente voci che la Francia voleva dare la Riviera di ponente al redi Sardegna, e si affermava che una tale calamità solo si poteva allontanare con ridurre il governo a forma più consimile a quella di Francia. Queste voci Faipoult, magnificando la fede della sua Repubblica, e quasi sdegnandosi, asseverava essere false e calunniose. Buonaparte ed egli richiedevano nuovi presti di parecchi milioni alla Signoria, consumata ed odiosa ai popoli, se li concedesse, accusata d'inimicizia verso Francia, se li negasse. Il farla vile fu anche parte dell'insidia; perchè un consiglio militare francese, adunatosi nella sede stessa della Repubblica, processava e condannava al bando da tutti i territori di Genova il marchese Agostino Spinola, come reo delle turbazioni surte contro i Francesi nei feudi imperiali. Non era più sovranità dove un tribunale forestiero dannava un cittadino : mancava col buon concetto la forza dello Stato. Ne l'opera dei novatori di dentro si trascurava. A questi erano capi alcuni Genovesi, alcuni forestieri. Fra i primi osservabile era mussimamente lo speziale Morando, uomo precipitoso e di estremi pensieri, e che credeva che ogni cosa fosse lecita per arrivare a quella libertà ch' ei si figurava in mente . Fra i secondi più vivo e più operativo si mostrava un Vitaliani da Napoli, il quale, sebbene non tanto veemente fosse quanto Morandi, era non pertanto assai più di lui pericoloso. perchè aveva facile favella alla napolitana , efficacia a persuadere maravivigliosa, bel porgere e bella persona, ed era entrante molto e manieroso. Forestiero si mescolava nelle cose genovesi a dissoluzione della Repubblica. e con patente d' impiegato dell' ambasceria di Francia tendeva agguati ad una potenza a cui la Francia protestava amicizia. Erano costoro favoriti da Faipoult più nascostamente per la sua qualità pubblica, da Saliceti, a questi fini venuto a Genova, più apertamente. Vociferava Saliceti, doversi, poichè l'aristocrazia di Venezia si era spenta , spegnere anche quella di Genova . I povatori , sicuri omai dell'esito , s'adunavano , s'intendevano , s'accordavano, s'apprestavano; più il termine s'avvicinava, e più palesemente operavano . Incitamenti continui andavano dall'ambasciata di Francia a Morando , e solo si aspettava che Venezia fosse perita del tutto per far perir Genova. Avvertito il governo, creava inquisitori di Stato con ampia facoltà, e per opera loro carcerava Vitaliani. Se ne risentiva gravemente Faipoult, richiedeva la sua indennità, come di Francese. Per tal modo non solamente si voleva ohe si macchinasse, ma ancora che si macchinasse impunemente, La Signoria, essendo sforzata, rimetteva il Napolitano in libertà. Vitaliani

e Morando con somma attività si adoperavano. A loro si faceva compagno 1797 un Filippo Doria o per ambizione, o per opinione. Tutto era cootaminato, l'esca apprestata, le occasioni si aspettavano. I giornali di Milano, comandando cio, o permetteodo Buonaparte, cootinuamente straziavano l'aristocrazia genovese, e con infiammate parole provocavano i popoli contro di lei. Di tanta mole era, per chi tanto poteva, il distruggere la piccola repubblica di Genova. Si pruovava nell'estremo caso ad insorgere; gl'inquisitori di Stato facevano carcerare due dei più audaci e temerari novatori , sperando che il timore potesse frenare quella gente incitatrice . Fu indarno , poichè taoto favore l'aiutava dentro e fuori. Questa fu sciotilla a suscitare ad incendio il fuoco che covava. Non così tosto giungeva ai congiurati la novella della carcerazione dei compagni, che furiosamente dato all' armi o proprie od a questo fine apprestate in casa Morando, ed avendo Morando medesimo con Vitaliani e con Filippo Doria a guida, facevano improvvisamente, era il giorno 24 di maggio, un tumulto terribile. Si rallegrava Faipoult che la rivoluzione nascesse in Genova per opera dei Genovesi, perchè in quella rivoluzione ei voieva ben essere, ma non parere, Essere, scriveva a Buonaparte, creato un filo a poter muovere facilmente i collegi, I Consigli, e ad operare la riforma inevitabile di Genova più o meno prestamente, secondochè meglio o come a Buonaparte si convenisse, e per modo come il mondo vedesse che la Francia, non ingerentesi nella constituzione politica di un popolo amico ed independente, non vi aveva posto mano che come protettrice della quiete di questo popolo stesso, e per allontanare da lui tutte le disgrazie di una rivoluzione. Venuti da Faipoult due legati del Senato, Gian Luca Durazzo e Francesco Cataneo, il pregavano che facesse dimostrazione di non secondare i novatori, ed operasse che la frenesia dei giornali milanesi contro Genova cessasse. Dava loro la volta sotto sulta prima richiesta, speranza per la seconda. Si metteva poscia sull'esortarli a riformare essi medesimi lo Stato, ed a biasimarli dei tridui e delle novene, come di dimostrazioni dirette ad odio dei Francesi; cercava infine di temporeggiare, perchè gli accidenti di Venezia finissero. I congiurati con ischiamazzi orribili e con grida spaventose, cantando a tratto a tratto la marsigliese ( fu questa una canzone con musica molto espressiva, che incitò potentemente in quell'età gii spiriti ad opere straordinarie) s'incamminavano al palazzo ducale. Aggiungevaosi per istrada, come suolo avvenire, nuovi congiurati, e tra il popolo i più tristi e chi più ambiva il sangue o il sacco. A tanto romore si adunava una calca incredibile fra quelle vie di Genova : serravaosi a furia le botteghe ; i buoni fuggivano, od erano tratti dalla tempesta. La folla tumultuosa giunta al palazzo dov' era raccolto il Senato, con minacciose grida addomandava i carcerati . Rispondevano con molta costanza i Padri , a buona ragione sostenersi, si farebbe giustizia, fra breve paleserebbero al popolo l'intento loro. l solievati avrebbero voluto sforzare il palazzo; il vietavaco le guardie; si rimanevano, perchè in quel primo impeto non avevano nè armi sufficienti, nè accordo, nè numero che bastasse. Traevano alle case del ministro di Francia sperando che gli aiuterebbe. Li confortava dicendo s' interporrebbe, e le domande loro al Senato esporrebbe. Fatti più sicuri , cambiavano il furore in allegrezza, e, sparsi per le piazze e nei ritrovi si pubblici che privati, facevano grandi festeggiamenti. La sera, sforzato il teatro, vi commettevano, romore, anche con oltraggi dei pacifici cittadini. Riscaldati dal vino e dalle cose fatte, passavano la notte, che era una delle estreme BOTTA AT 4814

1797 della loro antica e veneranda patria, fra l'allegrezza dei piaceri presenti, e la cupidigia dei tumulti avvenire.

Sorgeva si 2º l'alba che doveva addurre a Geoova un giorno funestissione. Prorumpeano dai ritrovi foro i congiuntali, e ad oggi momendo e ad ogni passo ingrossandosi per l'accostamento di nuovi compagni, scevano una turba assia numerous. S' aggiungavano ai Genovesi con pochi Lombardi, venuti ancor essi all' silto delle rivoluzioni; nò mancavano Francesi, ancorchè fossero in morn omareo. Icaliberavano, perchè non mancassa ai fatti ache il segno della ri-bellione, sui cappelli chi la nappa fombarda, e chi in francese, ambidus trisolorie, questa col turchino, quella col verde. Gridavano, viva il popolo, viva la libertà. S'avviavano al palazza di Faipoult dove ammassati diventavano più terribili per fimpele e per cumero. Il Secando, secta difesa pel caso improvviso, si era perduto d'animo, ed aspettava, invece di operare.

Il popolo, fedele al principe, non si muoveva, perchè sorpreso a quell'accidente insolito, non aveva ancor ripreso gli spiriti, e forse non credeva che i sollevati volessero trascorrere agli estremi. Andando loro il moto a seconda. ardivano cose maggiori ed orrende. Traevano alle prigioni della Mal paga, sențina infame d' indehitati e di falliti , e rotte le porte non senza qualche violenza sanguinosa, e liberati ed armati i prigionieri, se li facevano compagni ai disegni loro. Cresceva il furore: quel che dava la massima dell'esser lecito tutto per ácquistar la libertà, secondava la natura, sempre precipitosa del male al peggio. Impedronitisi della darsena, davano la libertà ai condannati, e, posto loro le armi in mano, correvano con l'infame satellizio di ladri e d'assassini a disfare uno de più illustri governi del mondo : tempi atroci, in cui la misera Genova era insidiata occultamente dai potenti dominatori d' Italia, ed impugnata apertamente dai suoi cittadini, misti ai mancatori di fede ed ai galeotti I esempio da piangersi eternamente, che si sia cercata la libertà non solo con rei propositi, ma ancora con operatori scelerati.

Tornando elle opere morandiner; fatto i sollevati concorso sulla piazza e preso maggior animo da quel prinri successi, bandivano con allegria e romore incredibile, essere spenta l'aristocrazia, Genova libera, i poveri esenti dai rithuita; cassi già antichi maggistrati, creati i nuovi. Ma accors temevano le parte in mano del governo, ed i popoli del-Bisagna e della Polcevera detinismi al none del principe del dil antica Republica. Però, recleaded non essere compittà l'opera, so allo aver acquistato l'interno son aggiungevano essere compittà l'opera, so allo aver acquistato l'interno son aggiungevano reservano del produccio del produccio del mora del produccio del mora del produccio del mora del produccio del

Intatios s'era il Sesato raccollo timoreso, e nos pari a taoto estremo. Cassaltavano discordi, statutivoso spaventati. Mondavano legati e Faipoult, percebè lo pregassero, p'interponesse a concardia, ed diBrissero riforme negli ordini antichi. Piaceva la profierta al Francese, p-per essergili aperta l'accassione, e conjolatori al Senato, con efficacissimo parole esortava i Padri, codessero al tempo, p'accomodassero al secolo, riformassero lo Stato, verso gil ardini democratici il allargasero; questa solo via di salato resture. Sianziarpano, perchè ogginasi era tolto ogni modo di deliberare sanamente. A trassero quettro patrini i; quali, convenedo pon quattro deputati del

popolo, fra di loro accordassero come e quanto la forma untiha dovesse 177 secendere alla democrazia. Si eleggevano i patrizi, gil eletti del popolo non comparivano; rusel vano il tentativo. La massa del novatori indiriata cerreva al ducale palazzo, e contro di lui pinintea un canone, sforzandosi di entreve; ma cessava, vedutolo di custodito. Bisuonavano intanto le grapa del proposito di prop

Ma ciò che non aveva fatto il Senato senz' animo e senza forza, il faceva il popolo, parta per odio contro i novatori, parte per amore verso l'antico Stato, parte per riverenza alla religione, perchè temevano lei averai ad oltraggiare in Geneva, come credevano asser stata oltraggiata in Francia. Si adunava, correndo da ogni lato, principalmente dal porto, una gran massa di popolo minuto, carbonari e facchini massimamente, ed opponendo all' improvviso grida a grida, nappe a nappe, armi ad armi, rendevano dubbia una vittoria che già pareva certa. Facevano risuonare per tutta la città voci festose ad un tempo e minacciose, gridando viva Marla, viva il principe, viva la religione, morte ai giacobini, che con quasto noma chiamavano i novatori : rizzavano intanto sui cappelli per nappa una piccola immagine di Maria; per questo chiamava Buonaparte i preti genovesi vile e scelerata gente. Solo fodava l'arcivascovo. Gli amatori del governo antico, siccome quelli che avevano a combattare coi libertini, bene armati anche di artiglierie a cagiona della presa dell'arsenale, avvisavano d'impadronirsi dell'armeria nella quale essendo entrati, distribuito a ciascuno le armi, con ardore inestimabile si mettevano a correre contro la parte contraria, a loro si accostavano i soldati regolari, rimasti fedeli alla repubblica, e fra questi alcuni che sapevano maneggiar la artiglierie. Infelice città cha vedeva rinnovarsi nel suo grembo la spente da lungo tempo e sempre feroci fazioni . Si attaccava una buttaglia asprissima, dove i padri combattevano contro i figlluoli, I frateili contro i fratelli; ed il suono delle armi civili, già da lungo tempo insolito, si udiva da lungi nei più secreti recessi dei liguri Appennini. Traevano le artiglierie furiosamente, si mescolava l'archibuseria; da vicino si ammazzavano coi ferri, e quando non avevano ferro, con le mani. Maggiore era la pressa nei luoghi occupati dai libertini , perchè gli avversari , essendo nella possessione di essi posta tutta l'importanza del fatto, li volevano a tutta forza sloggiare, massime alla porte, all'arsenale ed al ponte reale, dova Filippo Doria combatteva valorosissimamente. Durava la battaglia parecchie ore: prevaleva finalmente la parte del Senato, ricuperati, non senza melta fatica e sangue, dagli uomini fedeli a lui tutti i posti. Il quale fatto, saputosi dai Morandiani, era cagione cha precipitosamente abbandonassero l'impresa. La maggior parte fuggirene, o nelle private case si nascosero; i più animosi, ristrettisi insieme, si facevano sforzatamenta strada al ponte reala, che ai tenava ancora per loro, mediante il valora di Filippo Doria. Gli seguitavano i vincitori, e s'accendeva a questo ponte una bettaglia ostinatissima, combattendo dall' un de' lati la disperazione, dell' altro il furore ed il numara ognor crescente delle genti . Erano finalmente oppressi i Morandiani con ferite e morte di molti : morì Doria medesimo . Usavano i vincitori molta crudeltà, come nelle guerre civili. Il cadavere del Doria fu lunga pezza ludibrio a quegli nomini infleriti. Nacquaro fra questo sanguinoso scompiglio fatti parte tremendi, parte ridicoli. Uno schiavo turco, che 1797 i novatori avevano liberato, quando si erano impudroniti della darsena, e condotto con loro, ed ammaestrato a gridar viva il popelo, incontratosi con una folla di carbonari, e non sapendo più oltre, diede tal grido, e ne fu mal concio orribilmente. Gli dissero che bisognava gridar viva Maria . ed ei si mise a gridare, viva Maria; ma trovatosi di nuovo fra quel garbuglio in mezzo ad una truppa di novatori, questi, sentito il viva Maria, il maltrattarono per forma che per poco non l'ammazzarono. Il povero uomo, tutto pesto, nè sapendo connettere accidenti tanto strani, andava gridando che i cristiani erano diventati matti, ed aveva ragione. Perirono in mezzo a quella furia parecchi Francesi, parte mescolati coi sollevati, parte non mescolati, perchè avendo i Morandiani inalberato chi la nappa francese, chi la lombarda, di lontano simile alla francese, erano tenuti complici, ed ammazzati dagli avversari tutti coloro che portavano le nappe tricolorite . Ciò fu in mal punto, perchè Buonaparte ne prese occasione per disfare il governo. Del resto i Morandiani fecero da sè, e messi su dai forestieri ; i carbonari da sè, e solo spinti da odio e da fedeltà ; ma piuttosto da odio che da fedeltà; nè del fatto loro il Senato ebbe ingerenza alcuna, salvato piuttosto dal popolo che da sè. Si vegliava la notte fra il dolore dei morti, il terrore dei vivi: s'accendevano i'lumi alle cuse da chi per gioia, da chi per paura, perchè i carbonari minacciavano. Il Senato vincitore per opera d' altrui, di nuovo s'adunava per consultare sulle turbate cose. Mostravasi Giacomo Brignole, doge, al popolo, da cui era veduto e salutato con grandissimi segni di allegrezza.

Faipoult, veduto che la forza dei novatori era stata indarno, tornava sull'esortare e più accesamente che prima insisteva sulla necessità delle riforme.

Si stava intanto per la Signoria in grandissima apprensione del come l'avrebbe sentita Buonaparte; perciocchè presso a lui stando il dominio di tutta Italia, a volontà sua vivevano o morivano gli Stati. Gli scriveva il doge in nome del Senato lettere molto sommesse di rammarico e di scusa pei Francesi uccisi. Arrivavano, portate da Lavallette, aiutante del generalissimo, risposte funestissime: Buonaparte non era uomo da non usar bene la occasione; non potere, scriveva, la repubblica francese tollerare gli assassinii e le vie di fatto di ogni sorte commesse contro i Francesi in Genova da un popolo senza freno, suscitato da coloro che avevano fatto ardere la Modesta e maltrattare i cittadini francesi; se fra ventiquattr'ore i carcerati non si liberassero, se coloro che il popolo contro di loro avevano provocato, non si carcerassero, se la feccia di quel popolazzo non si disarmasse, aver vissuto la genovese aristocrazia, e partirsi da Genova il ministro della Repubblica : stare la vita dei senatori per quella dei Francesi in Genova, tutto lo Stato per le proprietà loro. Con queste parole superbe ed oltraggiose parlava Buonaparte ad un governo venerabile per l'antichità, e capo di un popolo ingegnoso e forte. Ma i carbonari non avrebbero ucciso i Francesi, se Li Morandiani, il capo dei quali era stato munito di patente francese dal ministro di Francia, non avessero essi primieramente incominciato la ribellione e la uccisione degli uomini fedeli all'antico stato. Quel ritoccar poi della Modesta in questo fatto, era cosa del tutto incomportabile. Del resto, tale fu la forza della verità, che Faipoult attestava ed affermava a Buonaparte che il governo genovese aveva fatto in quell'accidente quanto per lui si era potuto per evitare i disordini; che in facoltà sua non era di comandare a coloro che non gli ubbedissero, gli comandavano e il difendevano: che delle uccisioni dei Francesi i patriotti erano stati cagione per avere inalberato i tre

colori; che senza questa inselenza democratica niun Prancese avrebbe per- 177 duto la vita; che i democrati soli avevano messo in pericolo i Francesi; chi essi avevano fatto oltraggio alla repubblica francese per aver usurpto i suoi colori nazionali; chi essi finalmente avevano operato pazzamente per l'impeto aregolito), infiamemente per l'apertura delle carceri e delle galere. Da tutto questo si vede che Genova era del tutto innocente dal sangue francese, e che la collera di Buonaparto, vera o finta che si fosse, per la morte dei Francesi, pon contro di lei, ma contro quelli che avevano voluto fare la rivoluzione a varebbe dovuto sfenzaria.

Quest' era la condizione di Genova. Il Senato, sbigottito e servo della moltitudine, e diviso per le opinioni; perchè la parte francese, che desiderava le riforme, aveva acquistato maggior favore per gli accidenti presenti. Inoltre ei si trovava tra il non poter inveire contro il popolo, perchè l'aveva salvato, ed il dover inveire, perchè gli agenti del Direttorio gridavano vendetta. La moltitudine, armata, fatta la huona opera di redimere il principe, prorompeva come suole, in opere ree, oltraggiando e manomettendo gli onesti cittadini, solo perchè gli aveva per sospetti. Taccio che la casa di Morando spogliarono da capo in fondo; ma già incominciavano a spogliar le case, non solo degl' innocenti, ma ancora dei benemeriti: ogni cosa piena di terrore. Insisteva più acerbo che mai Faipoult perchè si scarcerassero i Francesi, si arrestassero gli uccisori, si dichiarasse, non aver i Francesi avuto parte nella ribellione. Temendo poi che solo si punissero gl'infimi assenti e si salvassero i capi presenti, richiedeva con imperio insolente dal Senato, forse non ricordandosi, o fors' anche ricordandosi, di avere scritto a Buonaparte che era innocente, carcerasse, e ad arbitrio di Buonaparte serbasse Francesco Maria Spinola, Francesco Grimaldi, inquisitori di Stato, e Niccolò Cataneo, patrizio, per avere provocato, secondo le allegazioni di Lavalette, in ogni possibil modo gli atroci fatti contro i Francesi, e per essere stati autori principali delle risoluzioni prese negli ultimi tempi; sconce ambagi, che coloro cui Faipoult aveva dichiarato un giorno prima innocenti, fossero dichiarati un giorno dopo rei . Certamente erano Spinola , Grimaldi e Cataneo rei , non d' alcuna morte di Francesi , ma bene dell' amare la patria loro, e del volerla preservare dalla tirannide forestiera. Infuriava Lavallette, e secondava Faiponit, Affermava che i carbonari erano stati pagati perchè uccidessero i Francesi, e che i Francesi, per ordine espresso, erano stati assassinati. La qual cosa, se fosse tanto vera quanto è falsa, pruoverebbe che gl'inquisitori di Genova fossero piuttosto pazzi che feroci : perchè, in tanta potenza della Francia in tutta Europa, principalmente in Italia, non si vede che cosa importasse la morte di cinque o sei Francesi isolati ed inermi, se non a far sobissar Genova. Il versar sangue poi solo pel piacere di versarlo, s'imparava solamente alla scuola di Buonaparte, Orrore, dolore, terrore prendeva i segatori alla richiesta. Resistevano in prima, poi, spinti dall'ultima necessità, arrendendosi facilmente quei della parte francese, a loro malgrado consentirono.

Dell'altra richiesta dei prigioni fu soddisfatto senza molto contrasto a Buonaparte; libervansa il Francesi. Ma pite nedeva Genova, e più Fajpoult moltiplicava le domande; ottenuta la libertà dei compatriotti, addomandava quella del Lombardi, non per altro venuti che per sovverire lo Stato, e presicon le armi in mano, mescolati coi ribelli. Consentiva per forza il Senato portaroni i compagni a trionfo per quella città che testà evveno bruttato 139 di sangue. Del disarmamento, faccanda tanto necessaria, quanto difficile, consentiva facilmente, e dava anche un premio di due lire a chi portasse le armi all'armeria del pubblico. Restava che a petizione di Piapoult pubblicomento dichiarosse, non essere stati i Francesi mescolati nella ribellione; al che non si laciciava piegare. Bene mandava fuori un manifesto escrattorio ai popoli, acciocche avessero i Francesi in grado di amici, affermando che la salute di Genova dall'amicitati di Francia is poteva solamente ed onicamente aspettare. La quale esortazione dispiacque oltre modo al popolo, che soltanto vedeva le trame, e non consocerva il modo di passarla per politica.

Il fine principale a cui miravano tante arti, spaventi e minacce, non era punto nè la liberazione di pochi carcerati, nè l'incarcerazione di pochi magistrati, cose tutte ne stimate da Buonaparte d'importanza, ne usate se non per mezzi. Bensì ei voleva la mutazione, affinchè dalla nuova forma fossero esclusi gli amatori dell'indipendenza e gli aderenti dell'Austrià, ed inclusi i partigiani di Francia. Perlochè, vintesi dagli agenti del generalissimo le prime domande, insorgevano con maggior calore, richiedendo il Senato, riducesse lo Stato a forma più democratica, e facesse abilità ai legati che si volevano mandar al generalissimo, di accordar con lui il cambiamento che si desiderava. Rappresentavano, non altro modo esservi di gnietare gli spiriti. se non quello di chiamare anche i popolari al dominio; considerassero con quanta fatica e quanto sangue s'era pocanzi l'antica forma potuta conservare, solo perchè non era più consentanea alle opinioni dei più; doversi dare sfogo a questi nuovi umori, se non si voleva che inondassero con rovina della Repubblica; per questo solo atto acquisterebbe il Senato nella liberata Italia somma autorità, e loderebbe Milano Genova, quel Milano che allora la scherniva; con questo solo atto si renderebbe sicura la integrità della Repubblica, che allora era dubbia; ciò desiderare la repubblica francese, ciò volere Buonaparte; ciò fatto, sperimenterebbeli Genova così facili ed amichevoli, come allora li trovava ritrosi ed avversi; venuti essere odiosi i privilegi : il rinunziarvi e l'accomunarsi essere da savio, perocchè altro non era che perdere una chimera con acquistare una realtà; parecchie volte aver Genova mutato modo nel corso dei secoli, ora allargandolo al popolare, ora restringendolo all'aristocratico, secondo i tempi; che ora tornasse al popolare, essere non solo necessario, ma ancora non insolito: cedessero adunque, ed in quella sola risoluzione vedessero la salute della Repubblica.

Queste esortazioni, fortissime in sè stesse, operavano gagliardamente. Pure trovavano no posa difficiolità; perchè molti dei senatori vedevano in quei reggimenti democratici non amore nò gratitudire per la rinuusitazione dei privilegi, ma scherni e persecuzione; rè, cambiando, er andare dall'aristorrazia alla democrazia, ma bensì dal dominio consusto si dominio di una parto prepotente. Atterriva anche l'essempio di Venezie, che già si vedeva passare, pel cambiamento fatto, non alla liberti ed alla concordia, ma prima alla servità di una parto, pai ella servità forestiera. Così si stava solo perchè lo stare era coassenzio.

Mentre si deliberava nel piecolo Consiglio di quanto si dovesse fare in quella occorrenza di suprensa, anzi di nnica importanza per la patria, comparivano le prime squadre di Rusca, le quali sparsesi prima per la Polocerera, si distendevano poscia insino alle porte di Genova. Si udiva eziandio che Serrurier poco lontano succedevo con le sue, e che da Cremona si muove-

vano nuovi soldati per dar rinforzo a Rusca ed a Serrurier, ove da per sè 1797 non bastassero. Erasi appresentata alcuni giorni innanzi alla bocca del porto l'armata di Brueys; ma per la instanza del Senato e per la tempra del popolo, che non l'avrebbe lasciata entrare quietamente, aveva Faipoult operato che l'ammiraglio se ne tornasse verso Tolone; del che, qual debole e timoroso, fu poscia aspramente biasimato da Buonaparte. Sebbene però l'armata francese si fosse ritirata, si sapeva che andava volteggiandosi ora a vista ed ora poco lontana dalla Riviera di ponente, e poteva dar enimo, e fare spalla facilmente ai novatori della Riviera ed a quei della metropoli . Nè fu l'esito diverso dal prevedere : perchè, tra la presenza di Rusca nella Polcevera . alcune squadre di soldati francesi sparsi nella Riviera, e la prossimità di Brueva, si tumultuava in varii luoghi, non senza sangue; gli abitatori delle ville e delle montagne combattevano acremente i novatori. Ciò non natante questi ultimi erano rimasti auperiori in Savona, città principale in quelle piagge, e già in ella, nel Finale e nel porto Maurizio avevano piantato l'albero che chiamavano della libertà . Il Senato , minacciato da una setta potente nella sua sede medesima, attoraiato da soldati forestieri, lacerato dalla guerra civile, stretto continuamente dagli agenti di Francia, che sempre parlavano dello sdegno del Direttorio e di Buonaparte, non aveva più libertà di deliberare.

Cedevano I Padri, perchè il contrastare era impossibile. Statuivano, si riformerebbe io Stato; la mutazione, quantunque in termini generali, al popolo si annunzierebbe. Mandavano poi legati a Buonaparte, con Sacoltà di accordare con la la forma futura degli ordini politici, i nobili Michel Angelo Cambiasio, Luigi Carbonara, Gerolamo Serra; i due primi amatori di un governo popolere più largo, i l'ultimo di uno più astretto, ma uomini tutti di singolare ingegno, ed anche di natura buona e forte, se fati migliori suesaro conceduto che la bonta e la fortezza polessene giovare alla patria. Partivano i deguatai per Montebello, alloggammeta di Buonaparte. Partivano informazi i gorarei dell'adempinenta delle commissioni lova, e pre confirmazi i gorarei dell'adempinenta delle commissioni lova, e pre confirmitari i gorarei dell'adempinenta delle commissioni lova, e pre confirmitari i gorarei dell'adempinenta delle commissioni lova dell'adempinenta dell'

Il-dage, i governatori ed i procuratori della Repubblica avvertivano il urbibico mandersi legati a Buocaparte, percibà a pericoli esterni ed alle turbazioni interne di Genova provvedesse. Lodavano la lealtà di Faipoult, conforme, dievano, a quella della Gran Nazione; sperare, con l'aiuto della divina provvidenza, poter facilimente compire un'opera conducenta a conservazione della Repubblica ed a contentamento di tutti, e sulla quale a tempo debito si sarrebe chiamata a consiglio tutta la nazione: se ne vivessero intanto quieti, esoriavano, e non corrompessero con mol înepportani una ocasione dalla quuel dipendevano i, riposo e la felicità di tutti.

Spedivano al tempo stesso il nobile Stefano Rivarola a Parigi, comandendogli, in una faccenda di tauto momento per la Repubblica, s' ingegnasse con ogni possibil modo di fare che la forma antica il meno che far ai potesso si alterasse, e la integrità dei territori in sicuro si ponesse.

Il Direttorio di Francia era per le cose d'Italia p'uttosto aervo che padrose di Buonaparte, e però a Montebello piuttosto che a Parigi ai doveva definire il destino di Genova. Combattevano a questo tempo in Buonaparte duo diversi pensieri, la necessità delle cose e la volontà di secondare, 1797 pe'suoi fini particolari, i desideri dei principi. Il primo lo sforzava a far le rivoluzioni, perchè l'operare senza posa era per lui mezzo di non lasciar illanguidire la fama che si era acquistata; il secondo lo spingeva a far sicure le monarchie, a rivoltar solo le repubbliche, e queste o spegnere o lasciarle dare nella democrazia meno che potesse. Questi consigli, operando in lui efficacemente, erano cagione che cambiando gli antichi ordinamenti di Genova, non li lasciasse scendere sino alla pura ed inquieta democrazia, e che la somma delle cose conildasse non a gente fanatica e spaventevole ai re, ma bensì a uomini temperati e savi, che o per necessità consentivano al cambiamento, o volevano la democrazia mista e con leggi, non pura e senza leggi. Questi pensieri consuonavano con quelli dei legati ed anche la volontà del vincitor Buonaparte non era contrastabile. Per la qual cosa non fu lungo il negoziare, e addi 5 giugno si concludeva un accordo per mezzo loro tra la repubblica di Francia e quella di Genova: pei principali capitoli del quale si statuiva che il governo rimettesse alla nazione, così richiedendo la felicità della medesima, il deposito della sovranità che gli aveva confidato; ch' ei riconoscesse, la sovranità stare nell'universalità dei cittadini; che l'autorità legislativa si commettesse a due Consigli rappresentativi, uno di trecento, l'altro di cinquanta consiglieri; che la potestà esecutiva fosse investita in un Senato di dodici, e a cui presiedesse un doge; il doge ed i senatori dai Consigli si eleggessero: ogni comune avesse ad essere retto da ufficiali municipali, ogni distretto da ufficiali distrettuali; le potestà giudiziarie e militari, e così pure le divisioni dei territori secondo il modello da farsi da una congregazione a posta si ordinassero, con ciò però che la religione cattolica salva ed intera si serbasse; i debiti del pubblico si guarentissero; il porto franco ed il banco di San Giorgio si conservassero; ai nobili poveri, per quanto possibil fosse, si provvedesse; che ogni privilegio per abolito si avesse; che intanto si creasse un reggimento temporaneo di ventidue, ed a cui il doge presiedesse; che questo reggimento prendesse il magistrato il dì 14 di giugno. Statuisse delle indennità dei francesi offesi nei giorni 22 e 23 maggio; finalmente la repubblica francese perdonasse a tutti che l'avessero offesa nei giorni suddetti, e mantenesse l'integrità dei territori della repubblica genovese.

Mandava Buonaparta questi capitoli al doge con lettere portatrici di dolci profice, mostrando molta flaticina e viere la Repubblica, e consigliando fossero savi, fossero untit, e non dabitassero della protezione della Francia. Eleggeros al reggimento temporareno Giacomo Brignole, dogo, ranlo Cambiaso, Lugii Carbonara, Gian Carlo Serra, Francesco Catano, Giuseppe Assertos da Rapullo, Sieno Carega, Luca gentile, Apposino Parelo, Lugii Corvetto, Francesco Maria Ruzza, Emmanuale Balbi, Gian Battista Durant del Porto Maurizio, capitano Ruffino di Ovada, Aposino Bagilone, Gian Antonio Mongiardini, Francesco Pezzi, Bertuccini, Gian Battista Rossi, Lugi Lupi, Gian Maria de Alberti, Bacigalupi, Marco Pederici della Spezia.

Quando il geografissimo di Francia creava questa nuova Signoria, aveva Il pensiero, non solamente di dare autentia a uomini prudenti e loatani da voglie estreme, ma ancora, mescolando uomini di diverse condizioni, di mostrare che la sovranità non codeva più in pochi, ma bensi in tutti, cosa che avrebbe douvul far quiettare, contentando le ambizioni, molti umori. Ma nelle rivoluzioni le ambizioni sono incontratabili, e como se le faccende bubbliche polessero misnecziario continuamente dalla molitiudine; il restriagerle in pochi magistrati era riputato aristocrazia; gli esclusi gridavano 1797 t rannide; gente pericolosissima, perchè pretendeva parole di amore di patria.

Incominciava appena a farsi giorno, che già le piazze e le contrade erano piene di gente, accorrendo da una parte il popolo, tratto dalla novità del caso. dall'altra i libertini, portati dall'allegrezza e dal desiderio di far certe dimostrazioni che credevano libertà, ed erano vanità in sè, acherno ad una parte dei loro concittadini, imitazione servile dei forestieri, serni di tirannide semi di future discordie. Il popolo stesso, solito a seguitare così il bene come il male ad un posto segnale, se prima trueva per curiosità, dopo, e visto il giubilar dei I bertini, incominciava a trarre per allegrezza; ed era uno spettacolo mirabile il vedere tutta quella città mossa a gioja, che, ancora non faceva un mese, si era veduta mossa a sangue. Viva la libertà. munia l'aristocrasia, viva Francia, viva Buonaparte, gridavano le genovesi vori : gli alberi della libertà non solo sulle piazze e principali contrade ma ancora sulle piazzuole e nei vicoli a tutta fretta si piantavano; i. balli, i canti ed i discorsi che si facevano loro intorno, erano eccessivi. A questo, alcune donne, e non delle infime, certi berrettini di libertà, che così gli chiamavano, che avevano tessuti nascostamente, di tre colori, nei giorni precedenti distribuivano in pubblico, ed i libertini con molto romore se li anniccavano sul petto. Le quali cose se abbiano mosso a riso Buonanarte. tanto astuto conoscitore e tanto cupo sprezzatore dell'umana natura , non è da domandare: godeva in sè del compito inganno. Morando era fuori di sè della contentezza, sebbene non del tutto si soddisfacesse dei membri del governo temporaneo, parendogli aristocrati anzi che no. Vitaliani predicava. e per gridar forte che facesse il popolo, non gli pareva mai che gridasse abbastanza. I nobili o si nascondevano nelle più segrete case, o fuggivano dalla città, e ne avevano ben anche il perchè; chè ad un primo trarre, il popolo, mosso e atimolato dai novatori più vivi, gli avrebbe manomessi. In mezzo a tanto fracasso poteva nascere bene, come male, ma più facilmente male che bene. I patriotti scrivevano nel gergo gonfio, servile e schifoso di quei tempi : che « superbo dei riacquistati diritti , scorreva per le vie il genio « della Liguria, e scriveva sulla fronte ai liberi cittadini la bella immagine « di un fortunato avvenire. » Ed ancora: « Oh, sublime, maestoso spettacolo e d'un popolo intero, che, dopo aver trascorso dei secoli di servitù curvo e ed umiliato sotto un giogo di ferro, si leva subitamente ritto sui piedi. e. « scosso l'infame peso delle irruginite catene, ne getta i rotti avanzi in « faccia ai detronizzati tiranni! » Così parlavano: Buonaparte ne faceva le risa a Montebello, e li chiamava pazzi da legare. Gian Carlo Serra e suo fratello Gerolamo, che non erano uomini da riscaldarsi troppo, ed avevano l'animo piuttosto da storico che da poeta, s' erano lasciati ancor essi trasportare all'entusiasmo, e scrivevaco cose di fuoco a Buonaparte.

La servile imitazione verso le trajcommedie della rivoluzione francese dominava; ede oco una calca di gente trare con grida al ducale palazzo: i putriotti la guidavano, con animo di levarne il libro d'ero infame cuatologo, come dicertano, volume escerato dell'antica aristocrazia. Si custodiva il libro assi gelosamente in un luogo apparato del palazzo, d'onde non si estrareva se non quando il nome di qualche nuova famiglia, chiamata a nobilità, vii scriveva La piche, rotte a forza le porte dell'archivio, se lo portava con uncredibili scede e giullere sulla piazza dell'Acquaverde, e quivi accesso un fanco, lo ardeva; e le grida e le risa e gli scherni furono molti.

BOTTA AL 1814.

372. Non pochi, perchì non mancassero neanche le purrillà, ferivano a punta di bainenta o di sciabola l'odiato libre, e con questo si credevano di aver morta l'aristocrazia: i circostanti applaudivano. Insomma il popolo mosso, se non fa tragedie, vuel commedie. Ardevano col libro d'oro anche la hassia del doge, o l'urna dove s'imborsavano i nomi dei senatori per gli squittinii. Vi si arrosero altri stemmi gentitizi, raccolti a furia di popolo di diversi luoghi; cose tutte che si facevano piuttosto per ingiuria di persone, che per amore di libertà; poi piantavano sollue ceneri delle reliquio aristoci discorsi andivano al colmo.

Arso il bro d'oro, trascorreva il popolo, anche i carbonari vi si mesolavano, ad un atto assai più bissimevole, e questo fud i rompere dei atterare la statua di Andrea Doria, cho, per memoria ed nonre delle sue virtu de d'auto meriti verso la patria, i denovesi autichi avevano cretta nella corte del palazzo ducale; e se chi stava dentro a guardia fosse stato men pronot a serrare le porte contro l'invassta moltitudine, avrebbe rotto anche le altre statue del Doria, che si vedevano nella sala del Gran Consiglio. Che cosa pio pertendessero le inguirie fatte si morti illustri, eli di disperez dei servigi cominenti fatti alla patria, ciascuno potrà da per sè stesso giudicare: ed erano motatori noti sadamente per parole ed incapriciti di certi governi geometrici non anora pruovati, o, pruovati soltanto per esili, per persecuzioni e per motti crudeli, che un Andrea Doria oltraggiavano.

Dalle ingiurie si trapassava ad insolenze criminose; perchè, sospettando che fossero ancora sostentu i nelle carceri alcuni fra coloro che erano stati nei giorni 22 e 23 maggio, vi correvano a folla, ed avendole sforate, davano comodità di fuggisria a parecchi malfattori, contaminando in questo modo il nuovo governo con lo stesso fatto col qualo avevano già assaltato l'autico: tristi principii di libertà e di stato civile.

Tal era la condizione di Genova, che il governo, composto la maggior parte di uomini huoni e savi, dipendeva da Buonaparte, ed anche serviva alle opinioni dei tempi ; dal che nasceva che voleva ordinare , non la libertà che si convenisse a Genova, ma quella che era foggiata a modo di Francia. come se nissun' altra forma buona di vivere potesse essere, se non quella dei forestieri. Era oltre a questo una parte assai viva, che chiamavano dei patriotti , la quale non contenta ad un vivere moderato , avrebbe voluto . piuttosto, credo per imitazione servile, che per malvagità di natura, ma certamente per pensieri immoderati, non la forma ordinata in Francia col Direttorio, ma la precedente, Erano costoro intoppo insuperabile ad ogni forma buona, siccome quelli che ogni reggimento regolare, libero o non libero, ma più se libero, laceravano con gl' improperi, insidiavano con le congiure, assaltavano con le sollevazioni. Mescolavasi finalmente a questi umori la parte aristocratica vinta, la quale, impotente a far moto d'importanza a cagione della forza francese presente e del nome di Buonaparte . teneva non pertanto con le molte sue dipendenze gli animi di non pochi sospesi ed avversi allo stato nuovo. Si accostavano a questa parte i più fra le genti di Chiesa, che argomentando da quello che si era fatto in Francia. a quello che si farebbe in Genova, o della religione, o dell' autorità, o dei beni loro temevano.

Come prima ebbero i nuovi magistrati preso l'ufficio, mandavano fuori un manifesto, ringraziando Buonaparte della benevolenza mostrata verso la Repubblica, lodando i privilegiati della rinunziazione dei privilegi, commen 132 dando i preti della sver usato l'autorità loro a stabilimento della libertà; invitavano i popoli della Riviera ad unirsi e ad affratellarsi con Genova; cesortavano tutti a vivere quiett e coucordi; altegavano, sperare, potere con l'aiuto divino rendere più felici le condizioni del popolo; e perchè il popolo potesse giudicare per sè del boun animo loro, promettevano di palesare al pubblico le laboriose loro occupazioni. Venivano a congratularsi ed a parlare encomii dell'acquistata libertà le città principità della Riviere; l'allegrezza is diffindeva; la fratellanza e la concordia fra le varie parti della dizione genovese parevano pigliar racide: Accresceva "l'allegrezza is entire che i feudi imperiali avevano fatto dedizione da sè medesimi a Genova, e mandato deputat. Poi, per esser odisso quel nome di feudi, il inchamarono Monti Liguri. Erano volentieri accettati nella società genovese, lodati e ringraziati i denutati.

Ördinavasi intanlo il corpo municipale di Geova; soggetto molto golsoo, perchè i municipi delle metropoli, ad esempi od quello di Parigi, volevano far a gara e contrastare di polevaz coi governi. I capi dell' esercito republicano, talvolta per altri fini più reconditi, sofflavano su di queste faville: semi tutti di discordia e di anarchia. Prendevano i su di queste faville: semi tutti di discordia e di anarchia. Prendevano i nomicipali il maggiartato il di primo di luglio con non mediocre apparato, e non mancavano i soliti discorsi. Un prete Cunco, che procedeva con molto culore in queste faceonde, ed cer a stato mescolato nei noti precedenti, diceva loro: « Oth Brato, mio caro Bruto, prestami, io te ne prego, prestami a per un momento il tuo pognale, grondune ancora del stagge del l'immo, « onde seriver possa sulle pareti di questa sals, sotto gi occhi del gorento lovas i municipali. E bisogneta bene che i leggiori d'oggiffi mi comprotino la horta di dire tutto quello che si disse, perchè l'intento mio è di strivere storie, nos taccer no buralra per adulazione.

L'affare più importante che si esaminava nelle consulte cenovesi , era quello di formar il modello della nuova costituzione. Perlochè, conformandosi ai patti di Montebello, creava il governo la congregazione che questo modello dovesse ordinare. A questo fine si chiamavano e dalla città e dalla Riviera, e d'oltremonti uomini di riputato valore. Gottardo Solari, Benedetto Solari, vescovo di Noli, Gian Carlo Serra, Tommaso Langlade, Giuseppe Cavagnaro, Sebastiano Biaggini, abbate Niccolo Mangini, Leonardo Benza, abbate Giuseppe Levreri, Gian Battista Rebecco, Filippo Bussetti. S'adunavano bene spesso; ma servilmente procedendo, modellavano alla francese e secondo i comandamenti di Buonaparte. Serra s'intendeva col generalissimo, ed aveva più dominio degli altri. N' era imputato dai patriotti, che incominciavano a mostrarsi mal soddisfatti di lui , chiamandolo aristocrata. Pure la sentiva bene e saviamente. Voleva che non si offendesse la religione; che si allargasse il Senato, come troppo poco numeroso; che si restringessero i Consigli, come troppo numerosi; che non si perseguitasse nissuno nè in fatti nè in parole per opinioni antiche; che gli esagerati si frenassero; che nissun ritrovo pubblico e politico si tollerasse, salvo il caso in cui si volesse scuoter gli uomini a congiungere in un sol corpo tutte le parti d'Italia; al quale fatto, come cosa degna del suo gran nome, esortava il generalissimo. Ma sc ne soddisfaceva Buonaparte, nemico, come il Direttorio, dell'unione italica. Gli piacevano gli altri pensieri di Serra, e come se fossero suoi, ne scriveva

130 lettere al governo genovese. Della qual cosa molto loduva Serra stesso, desidenosisimo di scrieree la storia di Buonaparte; alla quale opera non gli mancava già l'ingegno, chè anzi l'aveva molto capoce, ma bene la libertà dell'animo: imperciocchè quella gloria buonapartiana gliel'aveva offuscato.

Incominciavano a prepararsi i semi delle future discordie. Si faceva principio dalla religione, non che toccassero le opinioni dogmatiche, ma soltanto la disciplina . I popoli confondevano l'una cosa coll'altra : i cherici non che gli disingannassero, li mantenevano nel falso concetto. Prevalevano i desideri delle riforme leopoldiane, a ciò stimolando il Solari, vescovo di Noli, personaggio d'autorità pel grado, per la dottrina, pei costumi, e molto ardente nelle aentenze pistoiesi. Comandava il governo che non fosse lecito ai vescovi di promuovere senza sua licenza alcuno agli ordini sacri, se non coloro che, già suddiaconi o diaconi essendo, desiderassero ricevere il diaconato od il pretato, e parimente senza suo beneplacito nessuno potesse, o nomo o donna si fosse, vestir l'abito di nessuna regola di frati o di monache, ordinamenti certamente molto prudenti, ma presi in mala parte dai più, perchè la setta contraria al nuovo stato se ne prevaleva. Poi decretava che ogni cherico, o regolare o secolare che si fosse, se forestiero, dovesse fra certo termine e con certe condizioni uscire dai territori. Parevano questi stanziamenti molto insoliti in tanto e sì lungo dominio delle potestà ecclesiastiche, ma bene più insolito e più strano appariva quell'altro precetto, che lu pensiero di Serra, col quale si ordinava che uomini deputati dal governo, a tempo e dopo i divini uffici, predicassero la democrazia alle genti. Fu questo un gran tentativo: non succedeva bene, perchè in molti luoghi i deputati non fecero frutto, in altri furono scherniti, in alcuni scacciati. Si sollevarono universalmente gli animi religiosi contro questa novità; i nemici dello Stato crescevano: novello argomento che nelle umane faccende, chi vuol far troppo fa poco.

Questo quanto alla religione : si moltiplicavano per altre ragioni gli sdegni . Oltrechè, con gl'incessabili discorsi e acritti non si lasciavano mai quietare i nobili, fu preso decreto che ai mandasse a Parigi come miniatro della Repubblica, l'avvocato Boccardi, e si richiamasse Stefano Rivarola; si richiamasse ancora Cristoforo Spinola, ministro a Londra: se non obbedissero, i beni loro fossero posti al fisco: intanto si sequestrassero. Il motivo fu che Rivarola e Spinola, in ciò gittando grida incredibili i patriotti, erano stimati agenti e spie della apenta ariatocrazia; e di più si opponeva loro lo aver fatto stampare per mezzo di Lacretelle in un giornale di Parigi acerbe invettive contro i fatti accaduti in Genova nel giorno 22 di maggio. L'atto rigoroso offendeva i nobili; viepiù gli animi si inasprivano. Questo era riprensibile, ma bene del tutto intollerabile fu un altro atto con cui ai ordinava che i principali autori della convenzione fatta a Parigi da Vincenzo Spinola, per la quale la Repubblica si era obbligata a pagare quattro milioni di tornesi alla Francia, fossero tenuti in solido a restituire la detta somma all'erario, e se non la restituissero, fossero i beni loro posti al fisco. Erano in questa faccenda interessato le principali famiglie, specialmente i Doria, i Pallavicini, i Durazzo, i Fieschi, l Gentili, i Carega, li Spinola, i Lomellini, i Grimaldi, i Catanei, personaggi che tiravano con loro una dipendenza grandissima. Decreto fu questo veramente incomportabile, perchè chi aveva fatto ed approvato quella convenzione (perciocche anche il minor Consiglio l'aveva ratificata) aveva facoltà di farla, e quel far guardar la legge in die- 1797 tro è cosa contro ogni giustizia, e di pessimo esempio. Tant' è che sebbene il decreto sia stato preso tardi, si vociferava nel pubblico che si volesse prendere, e li scapestrati democrati menavano un romore senza fine, perchè si prendesse. Ciò faceva maggiormente inviperire gli animi degli scontenti. i quali, vedendo di non trovare dopo la mutazione alcun riposo nè per le sostanze nè per le persone, pensavano a vendicarsi, non che si consigliassero di far congiure e moti popolari, perchè troppo erano sbigottiti a voler ciò tentare, ma spargevano ad arte voci sinistre nel popolo, ed aspettavano le prime occasioni per insorgere. Mescolavano il falso col vero: vero era che Buonaparte aveva domandato parecchi milioni pel vivere delle sue genti: questo anzi era stato uno dei principali motivi della mutazione. Il governo poi , trovandosi ancor debole in quei principii; e non avendo altre radici che i discorsi vani dei democrati ed il patrocinio forestiero, andava lento alle tasse, e perciò aveva trovato il rimedio di quell'iniquo balzello. Genova per tal modo aveva pagato, per comperar quiete quattro milioni, ed aveva trovato sovvertimento; poi si era fatto restituire da uomini privati i quattro milioni per comperar di nuovo quiete, poichè i primi a nulla erano valai. Qual quiete poi si sia comperata questa seconda volta, diranlo a suo luogo le presenti storie.

À tuto questo si aggiungevano le rapine dei Barbareschi, tanto più no-leat quanto più ai aveva avuto la spernara, data espressamente, che cambiato il reggimento, la Francia avrebbe tutelato dagli assalti dei Barbari e navigazioni dei Genoveia A. Questo modo, schamavano, la nouva Repubblica vive 7 A. questo modo preservano i Francesi Genova 7 Gonfie purole ed esili fatti son douge tatto che si è acquistati of Francesi dentro, Algerini funiri ? A che pro servire Fappoul; a che può servire a Buonaparte, ser Africano el assassina 7 Questi discorsi , che toccavano il rinino dello sostianze più la mala contentezza, e g.à., come suole avvenire, tornando indietro col penserro descivazano i alunio activazano i alunio activazione.

Motivo potente di mal umore era altresì quello che due generali francesi, Casabianca e Duphot, fossero venuti a reggere c ad ordinare i soldati; segno certo, essere perita la indipendenza. Ciò significava inoltre che Buonaparte o non si fldava dei Genovesi, o gli stimava inabili alle cose militari; da che nasceva che chi pensava altamente, si teneva mal soddisfatto. 1 nemici degli ordini presenti se ne prevalevano, mostrando la patria perduta e serva. Dava maggior forza alle insinuazioni loro l'essersi udito che si voleva si smantellassero le fortezze di Savona e di San Remo, soli propugnacoli dell'indipendenza verso Francia. Vedevano anche levarsi i cannoni dalle porte della metropoli; il che interpretavano come di voglia di aprir l'adito più facile e più sicuro ai forestieri per invadere il cuore stesso della Repubblica. Gridavano, doversi insorgere contro reggitori fatti servi dei forestieri. I nobili, i preti e gli aderenti loro, che non erano pochi, fomentavano questi mali umori. Nel che tanto più alla sicura si adoperavano, quanto più si erano dati a credere avere appoggio nel grembo stesso dell' autorità suprema; la qual opinione dall' un dei lati dava loro maggior ardire, dall'altro aumentava la debolezza di chi reggeva. Erano allora i reggitori divisi in due sette, dell' una delle quali compariva capa Serra , dell' altra Corvetto , Ruzza e Carbonara . Amava Serra un reggimento più stretto e pendente all'aristocrazia; voleva, che

179: meglio si rispettassero i preti; faceva professione di amatore ardente dell'indipendenza del paese ; forse , come affermava la setta contraria , per ambizione si mostrava avverso ai patriotti, invasati di pensieri estremi; Faipoult nè corteggiava nè amava nè lodava; voleva tirar a se tutte le affezioni aristocratiche, ed aggiungervi quelle di una moderata libertà; sopra tutto amava Genova più che la Francia. Gli avversari s'intendevano meglio con Faipoult. alcuni per ambizione preferendo il dominare con l'appoggio dei forestieri alla libertà della patria, altri a buon fine, credendo che poichè i cieli avevano destinato che i Francesi divenissero padroni di Genova, miglior partito era per arrivar a bene il vezzeggiarli, che l'aspreggiarli, perchè, volere o non volere, i Francesi dominavano. Ma la maggior dipendenza di questa parte verso Francia, dall' un canto la faceva odiosa, dall'altro la rendeva dipendente, più che non sarebbe stato necessario, dai democrati più ardenti, i quali non amavano Serra, anzi il chiamavano tiranno e nuovo duca d'Orleans. Questi semi pestiferi erano pullulati; ne prendevano animo i nemici della mutazione, e si apprestavano a far novità. Già si udivano sinistri suoni dalle valli di Bisagno e di Polcevera. Era la cagiona, od il pretesto, la nuova constituzione, violatrice, come spargevano, della religione, e che come si era data intenzione, si doveva accettare il dì 14 settembre. Per far posar gli animi, annunziavano, essere prorogata l'accettazione, e si torrebbe quanto potesse offender la coscienza dei fedeli.

In questo mezzo tempo Corvetto e Ruzza erano stati mandati a Buonaparte per consultar con lui degli articoli che avevano fatto adombrare i popoli. Ma gli umori popolari più presto si muovono che s'arrestano. Dava loro l'ultima pinta l'essersi fatti arrestare tanto in città, quanto nel contado, alcuni nobili che si credevano pericolosi, cinque Durazzi, due Doria, due Pallavicini, tre Spinola, un Ferrari, uomini per nome e per ricchezza di molta dipendenza. Incominciavano il di 4 settembre a tumultuare le popolazioni di Bisagno. Suonavano le campane a martello, i curati esortavano e guidavano i sollevati, si facevano adunanze nelle ville dei nobili; poi, crescendo il numero ed il furore, armati di armi diverse, ma con animi concordi, fatta una gran massa, s'incamminavano infuriati verso la capitale. L'accidente portava con sè molto pericolo, perchè si temeva che avesse corrispondenza viva dentro le mura; non era tempo da starsi. Duphot, con una squadra di Francesi e di democrati, andava loro all'incontro: il principal nervo consisteva nelle artiglierie, di cui i sollevati mancavano, ed esse compensavano il minor numero. Seguitava una mischia molto aspra in Albaro. Vi si perdevano di molte vite d'ambe le parti, ma più da quella dei villici, perchè in loro era minore l'arte delle battaglie, e la scaglia li straziava. Pure resistevano lungo tempo con molta rabbia; un frate Pezzuolo ed un Marcantonio da Sori, giovane animosissimo, li guidavano ed incoraggiavano. Quest'era guerra civile e della peggiore spezie, perchè i forestieri vi si mescolavano. Prevalevano finalmente l'arte e la disciplina contro il numero ed il furore: andavano in fuga i sollevati; alcuni furono presi, altri in mezzo alla mescolata fuga crudelmente uccisi . Tornavano i soldati di Duphot in Genova vincitori sanguinosi e non senza preda.

Non era ancora del tutto spenta la sedizione di Bisagno, che un nuovo romore di guerra già si faceva sentire dalla Poleevera. Gli abitatori di guesta valle, mossi dall'esempio dei Bisagnani e dalle instigazioni di alcuni ecclesiostici, si levavano ancor essi in gran numero, e correvano contro la capi-

tale. Poi a loro si accostavano non pochi fra coloro che, avanzati alle stragi 1797 di Bisagno, passando per luoghi montuosi, si erano condotti in Polcevera per aiutare quel secondo moto, che credevano aver a riuscire a miglior fine. che il loro. Il pericolo appariva grave. Già la moltitudine armata, assai più numerosa di quella dei Bisagnani, accostatasi, s'impadroniva per una battaglia di mano del forte della Sperona, che, posto in sito eminente, signoreggia Genova, ed è come un freno parato contro di lei. Poi, più avanti procedendo, occupava tutto il secondo cinto delle mura, restando solo esente la batteria di San Benigno. Una prima squadra di soldati liguri e francesi, mandata in quel primo tumulto contro di loro, vedutoli bene armati e bene fortificati, se ne rimaneva e tornavasene. Il timore assaliva chi reggeva, pareva vicina la dedizione; perchè anche dentro, essendovi poco presidio, principiavano a scoprirsi i segni della sedizione. Mandava il governo quattro legati ad intendere che cosa volessero, ed a trattar con loro di un accordo. Vi si arrogevano Gerolamo Durazzo e Luigi Corvetto , personaggi di grande autorità presso i Polceveresi. L'arcivescovo eziandio, ad esortazione dei cani dello Stato, pubblicava una lettera pastorale, con la quale spiegava ai popoli che a niun modo si aveva intenzione di offendere la religione o di pregindicare ai preti. Furono i legati coi deputati eletti dai sollevati, e concludevano un accordo in tre capitoli, per cui si statuiva che sarebbe la religione cattolica apostolica e romana conservata , che si serberebbero intatti i beni della Chiesa, che si perdonerebbe ogni offesa al sollevati, che si rimetterebbero in libertà i carcerati : con questo promettevano i Polceverini di tornarsene quietamente alle case loro . Presa questa speranza , cessava il governo ocni apparato di guerra. Ma ecco che dai più ardenti Polceverini si spargeva che i giacobini erano gente infida, e che solo avevano promesso il perdono per meglio far le vendette. Novellamente s'inferocivano, e, prese impetuosamente le armi, assaltavano il posto principalissimo di San Benigno. In questo punto Duphot , vincitore di Albaro , che per l'indugiarsi del trattato , aveva avuto tempo di raccorre e di ordinare tutti i suoi, aiutato fortemente dal colonnello Seras, soldato molto animoso, traversava la città e correva contro la turba degl'insortì. Seguitava una feroce mischia, come di guerra civile. Combattevano valorosamente Duphot e Seras , vecchi soldati : non resistevano meno valorosamente i paesani, nuovi soldati: durava quattr'ore la battaglia: furono non pochi i morti, non pochi i feriti: superava infine la veterana disciplina : i paesani cacciati dai posti , voltavano le spalle , e , seguitati con molta pressa dai repubblicani, perdevano gran gente. Cinquecento essendo presi, empievano le carceri di Genova.

La fima della doppia vittoria di Albarce el San Benigno, e le forze mandate sedavano i moti che gli erano sutri a Chiavari el in altre terre della Riviera di Levante, come altresì nei feudi imperiali, o Moni Ligari, che gli vegliam nominare. Ogni cosa si ricomponeva in quiete, ma per terrore, non per amore, ma trucc e minacciosa, non lieta e consenziente.

Avuta la vittoria, si penasva alla vendetta. Creavasi un Consiglio militare, pershe nelle forme più pronte e più sommarie avesse a giudicare i ribelli. Sette od otto, ma di oscuro nome, dannati a morte, tignevano col sangue loro il suolo dell'atterità Genova: non pochi erano mandati al remo. Si apprestava il destino medesimo ad altri: Païpoult avvertiva Buompatre che ai dannavano solianto di imbolii. Coseryva specialmente che

179: per decreto dei reggitori, era stato sospeso avanti il tribunale militare il processo di un Brignole, figliuolo dell'ultimo doze, sospetto di qualche accordo coi sollevati. Qualificava Serra per sospetto di mali pensieri, e di patrocini verso i rei, di non riconoscere i meriti di Dupbot, e d'impedire i fornimenti dei soldati. Accennava in somma ch'ei fosse avverso in ogni cosa ai Francesi, e persuasore che si andasse grettamente nel pagar le liste di Duphot e de' suoi u'ficiali per la spedizione contro i ribelli. Chiamavalo nomo pericoloso, dissimulatore, amb zioso: stimava la quiete del pubblico in pericolo, finchè Serra stesse al governo. I due Serra, giuntosi Girolamo col fratello, dal canto loro accusavano Faipoult e Duphot di essersi fatti protettori di una parte turbatrice e pervertitrice di ogni buon ordine politico, e d'impedire che la quiete tornasse alla travagliata Genova. Già le mannaie dei sicari, dicevano, stare sul collo degli uomini dabbene; già volere Faipoult vietare che il Consiglio militare termini al più presto i giudizii, acciocchè quell'apparato di terrore lungo tempo ancora sovrasti così ai buoni, come ai cattivi, e niuno possa vivere sicuro dopo le calamità recenti; volere Faipoult che si tenessero i nobili in carcere , anche innocenti; niun altro mezzo di salute e di riposo esservi, che quello di mandar via Duphot, e di contenere nelle fazioni del suo ufficio Faipoult; senza ciò nascerebbero necessariamente la debolezza dello Stato, l'anarchia, i disordini, il sangue, Per tale guisa gli animi s'invelenivano, ed era vero che Faipoult addomandava imperiosamente al governo che annullasse il decreto pel quale aveva ordinato che la commissione militare terminasse al p u presto le sue operazioni. Addomandava oltre a ciò che i nobili carcerati anche innocenti, quali ostaggi si conducessero nel castello di Milano. Il qual ultimo desiderio a me pare che sappia molto della natura degli inquisitori tanto lacerati di Venezia; ma il biasimare gli altri dei propri difetti fu vizio dell'età.

In questo arrivava a Genova con movi soldati mandati da Buonaparte, a cui le turbazioni genovesi davano sospetto, il generale Lanoes; il quale, non cursodosi nè di governo nè di Faipoult, nè di preti nè di frati, nè di nobli nè di pleboi, nò di patriotti nè di arristorati, e solo alla forza mirando, si alloggiava alla soldatesca nella città e se ne faceva padrone.

Intanto i legati, accordatisi con Buonaparte intorno si cambiamenti della constituzione della repubblica ligure, la conducevano a comp:mento, e, lui permettente, era pubblicata. Fossevi un Consiglio dei giovani, uno degli anziani, e un Direttorio; dividessesi la Repubblica in quindici spartimenti . che chiamavano del Centro, di Bisagno, del Golfo Tiguglio, della Cerusa, del Lemmo, dei Monti Liguri orientali, dei Monti Liguri occidentali, delle Palme, dell' Entella, della Vara, del Letimbro, della Maremola, della Spezia, del Capo Verde e della Polcevera; dei magistrati giudiziali, distrettuali e municipali si statuisse a modo di Francia. Era questo un modello tutto francese. Nè occorreva, stantechè solo il copiare era permesso, che il signor di Talleyrand, ministro degli affari esteri di Francia, prendesse cura, come ne aveva il pensiero, di mandare ad insegnar in Italia l'arte dello Stato, uomini politici di grado, e fra gli altri un Beniamino Constant, giovine, per verità, di molto ingegno, ma che credeva la libertà non poter consistere che nelle forme di quei tempi . A tanto di umiltà era condotta l' Italia dal superbo vincitore, che voleva mandare ad amma strarla giovani scrittori,

che, privi di esperienza, volevano applicare certi modelli astratti di fogge 1797 politiche ad ogni sorte di nazioni, non considerando le diversità che sorgono dalla diversità dell'indole, degli usi, dei costunti, delle opinioni e delle abitudini . In somma la genovese constituzione fu data, non presa . Pure fra le armi serrate ed i soldati apprestati fu sottoposta ai comizii popolari . L' appruovavano centomila voti favorevoli , disciassette mila contrari . Facevansi feste, cantavansi inni, erano nel teatro allegrie assai. Nominavansi i due Consigli e dai Consigli il Direttorio . Eleggevansi a questo Luigi Corvetto, Agostino Maglione, Niccolò Littardi, Ambrogio Molfino, Paolo Costa; creavano Corvetto presidente. Era Corvetto, siccome italiano, ingegnoso, e giusto estimatore delle cose del mondo; il che constituisce la prudenza, fra tutte le virtù la più necessaria in chi è chiamato a governare gli uomini . Era in lui la natura dolcissima, ma chè però non ricusava quanto la sicurezza dello Stato richiedesse. Continente di quel del pubblico, benefico del suo verso gli amici, era Corvetto uomo piuttosto da essere ricerco nei tempi buoni, che degno di servire nei tempi tristi. Sul principiare dell'anno seguente prendevano il magistrato tutti i nuovi ordini; e s'instituiva la constituzione. Poi partitosi Faipoult, gli veniva sostituito un Sottin. A questo modo periva la repubblica di Genova, feroce, animosa, sanguinosa ed impaziente, non molle, non umile, non lagrimoso come la veneziana. Era certamente il fato ineluttabile : ma bene è eternamente da piangersi che la perdita dell' indipendenza italiana sia stata aiutata dalle mani d' nomini Italiani. So che alcuni dicono che coloro i quali in queste faccende si mescolarono, non solo in Genova, ma ancora in tutte le altre parti d'Italia. rattemperavano con le speranze di un felice avvenire la tristizia del fatti presenti: il che è vero, nè io sarò per dannarli mai, anzi molti fra di loro, i quali puri furono ed innocenti, pregio e lodo sommamente, e predico come uomini virtuosissimi e coraggiosissimi, per non aver disperato della patria in casi tanto luttuosi, e per aver dato alla salute di lei, per quanta salute potesse essere in sì lontane e deboli sperauze, il riposo loro, le fatiche dei migliori anni , e, quel che più importa , perfino l'illibata fama , corrotta in mezzo a tanto avviluppamento da schifose calunnie; ma so ancora che non pochi camminavano con troppo affetto verso i forestieri, e che invece di obbedir loro con sopportevole dignità, gli aiutavano con eccessiva condiscendenza.

Periva per mano dei vincitori Genova, perchè ricca e con pochi soldati; si conservara il Piesonate perchè povero e con soldati. Essendo ancora le cose dubbie con l'imperatore, importava alla Francia l'avere in suo favore i soldati del re, se di nuovo si dovesse tornare sull'armi. Pol quatuagne il Directorio molto l'avesse in doi, Buonsparte se a compiaceva, invaghito per indole propria dei governi assoluti, ed allettatò dalle adolationi dei nobili piesonotesti; i quali avevano bene penetrato la sua natura, e sapevano in, qual modo si potesse non che mansuefare, inducciare quel soldato indomito. Pare non era possibile che le massime che correvano, involtamenti della vicina Genova, I giornali, le predicazioni, le trame di Milano non portassero in Premonte effetti pregiudiziali alla quiete dello Stato.

Quando prima fu fernata la tregua di Cherasco tra la Francia ed il Piemonto, i ministri dei re, ed il re medesimo, anteponendo la salute dello Stato all'inclinazione propria, posero ogni cara nel muderire l'amiciata con Francia; ed a questo fine indirizzarono tuttili loro pensieri. Per questo il BOTTA AL 584.

15% duca d'Aosta Iratteneva con lettere amichevoli Buonaparte per questo mandava San Mursano e Bossi per tenerlo bene edificato a Miano. Per questo medesimo, nell'atto stesso della tregue di Cherasco, o per averia, sborsava il re più di trecento mila lire. Ne furono vane le pratiche, potichè sussisteva il re, mentre i vicini rovinavano. La principale difficultà a superarsi in questa bisogna, perchè quel che si era conseguito per un tempo divenisse durabile, in questo consisteva che si persuadesse al Direttorio che il re, per interesse proprio, doveva star aderente alla Francia e che la Francia anche per interesse proprio doveva savere per aderente il re.

A questo fine, e perchè un trattato di alleanza si stipulasse, aveva, come già abbiamo narrato, Carlo Emmanuele mandato suo ambasciatore a Parigi il conte Balbo. Perchè poi potesse il conte più facilmente entrar di sotte, aveva fra le mani molto denaro, o mandato a Parigi dalla zecca, o voltato a quella città dai banchieri più ricchi di Torino. Delle quali cose ,. molto sagacemente valendosi, si aveva acquistato molta entratura. Poi facendosi avanti con progetti politici, massimamente di ordinamenti delle cose italiane, insisteva e dimostrava che a volere che la potenza e l'autorità del-Austria fossero per sempre allontanate dall' Italia, desiderio principale della Francia, era necessario contentare il re di Sardegna, compensargli con nuovi acquisti Savoja e Nizza, e farlo insomma potente e grande; ma perchè non fosse scemata autorità alle sue parole, come d'uomo che parlasse per sè. aveva operato che Francesi dei primi coi quali si era accordato, queste medesime cose per bocca e come per motivo proprio rappresentassero. Per tal modo si proponeva al Direttorio, fra gli altri, per mossa del Baldo, ma per mezzo di Francesi che avevano parte nello Stato, un ordinamento per l'Italia superiore, pel quale l'Austria sarebbe stata o esclusa perpetuamente dall' Italia, o frenata in quei termini che le si stabilissero per la pace. Cedessero Ventimiglia, la Bordighera e San Remo, col marchesato di Dolceacqua in potestà della Francia : si avesse il re Finale , Savona Parma e Piacenza : acquistasse la repubblica ligure Carrosio, i feudi imperiali, Pontremoli e Fivizzano, Pietrasanta, Fordinovo, Massa e Carrara; dessesi alla repubblica cisalpina il ducato di Guastalla, al duca di Parma la Toscana; finalmente il gran duca di Toscana si compensasse con un elettorato ecclesiastico in Germania. A questo modo, si discorreva, il dipartimento dell' Alpi marittime acquisterebbe grandezza e popolazioni proporzionate a quelle degli altri diportimenti, e limiti più naturali, e frontiera assai più facile ad essere difesa: Savona essere il porto naturale del Piemonte; male aver pensato, e contro natura i Genovesi nell'avere colmato questo porto; con ciò aver essi fatto pregiudizio al commercio di tutte le nazioni, massimamente a quel della Francia: se quel porto si concedesse al Piemonte, potrebbero facilmente il riso, le canape e principalmente le sete piemontesi arrivar per mare a Marsiglia, e quinci pel Rodano con pochissima spesa a Lione, e si schiverebbero in tal modo i trasporti sempre costosi, spesso pericolosi, per le Alpi : che se ai casi di guerra si pensasse , potere facilmente Savona, se fosse in mano di uno Stato tanto debole, quanto Genova era veramente, divenir preda dell' Austria ad un primo suo impeto nella Cisalpina; che se pel contrario al re fosse data, si potrebbe da lui difendere, e perciò diventerebbe l'antemurale dell'Alpi Marittime con compiere la frontiera militare di Cuneo, Mondovì e Ceva; che nulla poteva contro la Francia per essere quelle fortezze, una volta inespugnabili, ora smantellate, ma molto potrebbe

per la Francia contro l'Austria, se questa un di ritornasse tanto potente in 1797 Italia, che facesse suo servo il re di Sardegna : caso che la Francia con tutti i suoi pensieri e con tutte le sue forze doveva impedire. In questa guisa, compensato il re delle perdite fatte, quieterebbe l'animo, e tornato potente come prima, avrebbe un esercito in pace di quarantamila soldati, in guerra di sessantamila, con questa differenza che se innanzi dipendeva dall' Austria, dopo dipenderebbe dalla Francia, e suo necessario e naturale alleato sarebbe, per essere i suoi Stati tutti aperti ed indifesi verso di lei. Da un altro lato essere la repubblica cisalpina un composto di elementi eterogenei, e divisa in parti: la parte austriaca esservi più numerosa e più forte di quella dei patriotti : avere la Cisalpina al suo governo uomini nuovi e senza energia: senz'armi buone, senza spirito militare, senza concordia, troppo più debole impedimento, che si converrebbe, essere contro i pensieri ambiziosi dell' Austria: pentirebbesi la Francia dello aver indebolito il Piemonte, vera e naturale difesa, vero cinto esteriore della Francia contro la potenza dell' Austria. Di ciò far fede Buonaparte medesimo, continuamente scrivendo che la cisalpina non sarebbe in grado di resistere ad un solo reggimento di cavalleria piemontese, e che il re, con un solo de' suoi battaglioni ed uno de' suoi squadroni, era più forte di tutta la Cisalpina unita.

Ne apparire che cosa importasse l'aggrandire la Cisalpina, perciocche più s'accrescono i corpi eterogenei, e maggiori diventano le probabilità della . dissoluzione. Ciò risguardare principalmente gli Stati di Parma, i quali, se si unissero alla Cisalpina, siccome all'unione molto ripugnanti, altro effetto non partorirebbero che quello di avvantaggiare le sorti dell'Austria e preparare la servitù d'Italia sotto il dominio dell'imperiale scettro di Germania. La libertà d'Italia dover nascere dall'esclusione degli Austriaci, nemici naturali della Francia, non dall'indebolire gli Stati neutri od alleati naturali di lei. Restare adunque inutile il dare il ducato di Parma alla Cisalpina; doversi dare a chi non è forte abbastanza per dar timore agli amici della Francia, a chi è forte abbastanza per farsi portar rispetto; perdere, è vero, Genova qualche territorio, ma conseguirne altri alla sua integrità meglio conducenti, ed uscire oltre a ciò da ogni servitù imperiale; ed acquistare titoli più aicuri sui feudi imperiali, non potersi senza sollevar tutta Europa, unir Genova alla Cisalpina; non potersi per la ragione medesima, ne senza pregiudizio degl' interessi commerciali, nè senza far forza ai limiti naturali, unirla alla Francia, quantunque a questo partito spignessero gli aristocrati, scontenti allo essere esclusi per la nuova constituzione dai primi luoghi dello Stato; doversi pertanto, ove Genova si volesse disfare, darne parte al re di Sardegna, parte alla Francia, o tutta darla al re, che cederebbe in iscambio alla Francia l'isola di Sardegna; opportunissima essere al dominio francese la Sardegna, ricca per sè, ricchissima, se venisse in mano di Francia. Di nissun momento essere Massa e Carrara alla Cisalpina, per essere spiaggia importuosa e solamente povero rifugio di barche pescherecchie; di grande Guastalla per essere a cavallo del Po, per signoreggiare la navigazione del fiume, e per far sicura la comunicazione fra le due parti della Repubblica situate sulle due opposte rive; torsele conseguentemente una misera parte, unita a lei per poca terra, darsele una parte ricca, opportuna ed a lei, per limiti naturali congiunta : sottomettere al dominio del duca di Parma la Toscann piacere alla Spagna, principalmente alla regina di sangue parmense. Per essa pareggiarsi vieniù la potenza delle due emole prosapie di Parma e di Napoli;

1797 offerirsi alla prima la occasione di riguadagnarsi lo Stato dei Presidii , internati nella Toscana, e sul quali pretendeva Napoli sovranità; soddisfarsi Madrid delle condizioni stipulate nel trattato d'alleanza, ed avere perciò la Francia più fondata ragione di richiedere dal re Carlo, facesse maggiori sforzi , acconsentisse più volontieri ad ulteriori accordi; quel tumore delle menti spagnuole avere a compiacersi di un più alto titolo; e se Roma fosse per cambiar di sovrano, doversi lei dare piuttosto ad un principe di parte spagnuola, e per conseguente unito alla Francia, che al re di Napoli ed al granduca di Toscana, tanto congiunti di sangue o di parentela, o d'opinione colla parte austriaca. Ragionavasi ancora che con questo si verrebbe a torre all'imperio d'Inghilterra il porto tanto importante di Livorno. Oltre a tutto ciò toccava il Conte Balbo, e chi parlava per lui, che l'avere l'Austria acquistato il paese veneto, la faceva più grande in Italia; essere perciò necessario crearvi nuova potenza contro nuova potenza, con dare alla repubblica cisalpina un governo savio e forte, e con allontanare dall'Italia il principe austriaco di Toscana, e con sostituire a lui un principe che potesse entrar nella lega italica, destinata a frenare in Italia la potenza dell'imperatore : parere somigliante al vero che avessero a sopprimersi in Alemagna tre elettorati ecclesiastici, e crearsi in luogo loro gli elettorati laici, dei quali uno sarebbe probabilmente protestante; da ciò ne nascerebbe che l'Austria pruoverebbe l'autorità sua diminuita nel corpo germanico, e volentieri vedrebbe che uno degli elettorati nuovi cedesse in capo di un principe del suo sangue: il quale ordine crescerebbe il numero degli elettorati insino a nove, come erano innanzi che i due della casa palatina si riunissero in un solo. Pure per questo non acquisterebbe l' Austria la pluralità dei voti , che restar doveva in avvenire in favore della Francia. Meglio ancora sarebbe se l'elettorato di Colonia a questo ramo d' Austria, cioè al gran duca di Toscana, si concedesse, perciocchè la Francia avrebbe in tal caso sulla sinistra sponda del Reno un pegno che in accidente di guerra potrebbe agevolmente occupare.

L'ambasciatore piemontese, avendo trovato la materia tenera, e volen:lo dimostrare che con la grandezza del re era congiunta la sicurtà e il beneficio di Francia, procedeva più avanti, forse poco prudentemente, perchè in ciò andava a ferire l'edifizio prediletto di Buonaparte. Argomentava, e certamente con verità, che le nuove repubbliche italiane non potevano di per se stesse sussistere : che la parte dell' Austria vi era la più forte : ch' essa proromperebbe tostochè i Francesi levassero le forze loro, che erano il solo freno che la tenesse lontana da quei paesi;che forse la parte stessa democratica era prezzolata dall'Austria per impedire che la Lombardia non fosse data al re di Sardegna; che se l'Austria conducesse i suoi disegni a compimento sarebbe il re casso dal novero delle potenze d' Europa, e la Francia avrebbe, in vece di un amico fedele, e che anche fatto più potente, non potrebbe pregiudicarle un vicino pericoloso e nemico naturale del nome francese. Necessaria cosa essere adunque che si compensassero al re le perdite fatte, e che se gli assicurassero gli Stati; il che meglio e più fermamente non si poteva fare che col metterlo in possesso della Lombardia : offerire il re alla Francia un testimonio irrefragabile della sincerità sua, e della sua avversione verso il giogo austriaco in questo che , dappoichè dopo gl'inutili tentativi di ben quattro anni , erano i Francesi penetrati in Piemonte, ed era stato il re liberato dalla dominazione austriaca aveva egli tostamente fatta la risoluzione di gettarsi alla parte francese, e

presto l'Italia intiera era venuta in potestà loro: se il re non avesse giudi- rar conto coavveniente di fidar tutto le cose sue ad un'intima connessione dei veri e reali interessi della Francia co' suoi; se per questa ragione non avesse accettato le duri-sime condizioni alle quali fu posto, e se solamente come pietva, perché funtate ancora e formite di tutto punto erano, avesse atteso a difendere le sue fortezzo, nè l'abilità, nè la fortuna di Buonaparte, nè il valore dei suoi soldati sarebbero stati bastantia fare che la vittora alle armi francesi si assicurasse; il che esser vero Buonaparte stesso pensava, e il avera difernato niù volte.

Queste piemontesi insinuazioni, che tendevano, secondo il costume dei tempi, a spodestare altrui, erano astutissime, siccome quelle che sempre toccavano quel tasto prediletto alle orecchie dei Francesi, tanto desiderosi della declinazione dell'Austria in Italia, e dell'aumento della potenza propria. Perciò erano udite volentieri , non già dal Direttorio , sempre invasato da' suoi pensieri di rivoluzione, ma da chi stava a lato a lui, e molto con lui poteva. Le avvalorava anche con sue lettere Buonaparte. Scriveva egli al ministro degli affari esteri, male conoscersi i popoli cisalpini a Parigi; non portar la spesa che si facessero ammazzare quarantamila Francesi per loro; errare il ministro pensando che la libertà potesse far fare gran cose ad un popolo, come affermava, molle, superstizioso, commediaio e vile; volere il ministro ch' egli , Buonaparte , facesse miracoli ; ma non saperne fare ; non avere nel suo esercito un solo Italiano, se non forse quindici centinaia di piazzaruoli, raggranellati a stento sulle piazze di diverse città d'Italia; ribaldaglia piuttosto atta a rubare, che a far guerra: il re di Sardegna solo con un suo reggimento esser più forte di tutta la Gisalpina; non permettesse, diceva, che qualche avventuriero, o fors' anche qualche ministro, gli desse a credere che ottantamila Italiani fossero in armi ; bugiardi essere i giornalisti parigini , bugiarda la opinione in Francia rispetto agl' Italiani : se i ministri cisalpini gli dicessero, aggiungeva Buonaparte, ch' egli avesse all' esercito più di quindici centinaja dei loro , e più di duemila destinati a mantener il buon ordine di Milano, rispondesse loro che dicevano buzia, e li sgridasse, che lo meritavano : certe cose esser buone a dirsi nei caffè e nei discorsi , ma non ai governi: romanzi esser quelle che son buone a dirsi nei manifesti e nei discorsi stampati; doversi ai governi parlar di un altro suono, perchè le falsità li sviano, e le male strade li fan rovinare; non l'amore degl'Italiani per la libertà e per l'equalità aver aiutato i Francesi in Italia, ma si la disciplina dell'esercito, il valore dei soldati, il rispetto per la Repubblica, il contenere i sospetti, il castigare gli avversi; avcre ad essere un abile legislatore quello che potesse invogliar dell'armi i Cisalpini : esser loro una nazione snervata e codarda: forse col tempo si ordinerebbe bene la loro repubblica insino a metter su trentamila soldati di tollerabil gente, massime se conducessero qualche polso di Svizzeri; ma per allora non vi si potere far su fondamento. Ne maggior capitale potersi fare dei patriotti cisalpini e genovosi: doversi aver per certo che se i Francesi se ne gissero, il popolo li ammazzerebbe tutti. Adunque, concludeva, se ausiliari di niun conto sono e Genovesi e Cisalpini , nissun miglior partito restare alla Francia per avere un ausiliario buono in Italia a diminuzione della potenza austriaca, che lo stringere amicizia col re di Sardegna, a fermare con lui un trattato d'alleanza.

Infatti un trattato di tal sorte tra Francia e Sardegna già si era negoziato,

12-7 quando ancora l'imprettore combatteva in Italia, e tuttavia crano gli eventi della guerra dubbii. Infine era stato concluso il di 5 aprie della Prancia pel generale Clarke, da quella della Sardegna pel ministro Priocca. I primi e principali capitoli erano: fosse l'alleanza officavia e diffensiva prima della pace del continente, solamente diffensiva dopoz, non obbligasse il re a far guerra ad altro principe che all' imprestore di Germania, ed il re se ne stesse neutrale con l'Inghilterra; guarretivansi recliprocamente le die parti i loro Stati d'Europa, e si obbligassona o non dara soccoros ai nemica parti i loro Stati d'Europa, e si obbligassona o non dara soccoros ai nemica canona; obbedissero questi solata il generalissimo di Francia; partecipassero nelle taglie poste aui pressi vinti in proporcione del numero loro; quelle paste suggi Stati del re cessassero; ninna parte potesse fare accordo col nemico comune, se non occume ci si stipulasse un trattato di commercio; la repubblica di Francia, come più possibil fosse, a avvantaggasse, alla pace generale o del constionnet, le condizioni del re di Sardegna.

Questo trattato, che prometteva giorni più licti e più aicuri al Piemonte, ed avrebbeli anche addotti, se meno perversi fossero atati gli uomini, o meno avversi i tempi, conteneva una condizione principalissima e di tutto momento pel re, e quest' cra la guarentigia degli Stati contro i nemici sì esterni che interni, gli uni e gli altri pericolosi, i primi per la forza, i secondi per quella sequela delle cose milanesi e genovesi. Debbono i Piemontesi averne una perpetua gratitudine a Priocca per aver saputo far sorgere di mezzo a tanta tempesta una speranza così grande di salute; perchè, se il vantaggio dello avere per austiari diecimila Picmontesi non era da sprezzarsi per la repubblica di Francia, bene era molto maggiore pel sovrano del Piemonte la stipulata sicurezza degli Stati, e per questa parte era il trattato più glorioso al principe che alla Repubblica. Restava che i consigli di Francia ratificassero il trattato, perchè già il Direttorio l'aveva appruovato. Qui sorsero parecchie cagioni d'indugio, prima da parte del governo regio, che desiderava che la ratificazione fosse susseguente alla pace con Roma, e che il suo ministro a Vienna ne fosse uscito e condotto in salvo; poi per parte della Francia, perchè a questo tempo stesso erano stati fermati i preliminari di Leoben; e siccome la principal condizione dell' alleanza consisteva nel far guerra di concerto contro l' Austria, pareva che il ratificare ed il pubblicare il trattato potesse sturbare le pratiche di fresco aperte con l'imperatore. Ma il re, sentiti i preliminari di Leoben, insisteva ostinatissimamente per la ratificazione, perchè aveva timore delle turbazioni interne, e sospettava, giacchè l'imperatore era stato costretto a chiedere i patti, che il Direttorio si ritirasse da lui, e ai stipulassero nei surti negoziati cose contrarie ai suoi interessi. Temeva di restar solo esposto ai riaentimenti dell' Austria , tanto più formidabili , quanto egli con maggior sincerità e calore si era gottato alla parte francese. Per questo Balbo usava ogni opera a Parigi, e con ragioni forti, e con mezzi più forti ancora che le ragioni, acciocchè il trattato si appresentasse per la ratificazione dal Direttorio ai Consigli, Secondava Buonaparte con lettere i tentativi del conte . Badassero bene, scriveva, non essere punto sicure le cose coll'imperatore; ad ogni momento potersi rompere la guerra ; se non ratificasse al trattato, per questo solo diventerebbe il re di Sardegna nemico perchè si persuaderebbe, e con ragione, che la Francia volesse al tutto la sua rovina; per la medesima ragione, e dovendo tenere il re in grado di avverso

alla Francia, sarebbe egli, Buonaparte, necessitato a mettere un presidio 1797 di duemila soldati in Cuneo, e altrettanti in Tortona, altrettanti in Alessandria; avere consequentemente l'esercito ad esser diminuito di seimila combattenti . necessari a custodire le piazze piemontesi , e di più , di altri seimila, necessari a guernire le milanesi : quest' erano i castelli di Milano e di Pavia e la fortezza di Pizzighettone. Per tal modo, se non si ratificasse per parte della Francia il trattato, si perderebbero diecimila Piemontesi, ottimi soldati, e diecimila Francesi, destinati a tener sicure le spalle dell'esercito italico, e ad allontanare accidenti sinistri in caso di sconfitta, Perchè non voler mandare ad effetto quello che si era stipulato? Forse per lo scrupolo di collegarsi con un re? Essersi bene la Francia collegata col re di Spagna e di Prussia. Forse il desiderio di sovvertire il Piemonte? Ma per ciò fare senza strepito . senza mancar di fede al trattato, anche senza offendere la buona creanza, miglior mezzo essere ( quest' era veramente pensiero buonapartiano ) il mescolare ai soldati di Francia diecimila soldati piemontesi , fiore e parte eletta della nazione, e fargli partecipi delle vittorie francesi; sei mesi dopo sarebbe il re di Piemonte detruso dal trono. Stringere la Francia con le sue forti braccia, qual gigante, e serrare e soffocare un pigmeo : tal essere la necessità delle condizioni piemontesi. Se ciò non s' intendesse, soggiungeva, non saper che farci, e se alla politica savia e vera che si conveniva ad una grande nazione chiamata a gran destino, e che ha a fronte nemici potentissimi . si sostituissero le ciarle democratiche, non saper che farci, e niuna cosa potersi fare che buona fosse.

A queste cose vere, e con sincerità fraudolenta dette da Buonaparte, riapondeva dal canto suo cose vere, o con sincerità apparente dette Carlo Maurizio Talleyrand : non volere il Direttorio ratificare il trattato concluso col re di Sardegna; implicar contraddizione, il far patti solenni con una monarchia la di cui prossima distruzione potrebbe esser l'effetto di quanto la Francia aveva operato in Italia : sarebbe il Direttorio accusato dello stesso procedere machiavellico col quale aveva proceduto il re di Prussia verso la Polonia. Di più, il capitolo del trattato che più stava a cuore al re di Sardegna, quello esser per cui se gli faceva sicurtà del suo regno; nia non notere la Francia dare al re questa sicurtà contro i popoli ; un tale patto condurrebbe la Francia a far la guerra a quegli ștessi principii pei quali aveva essa combattuto sino allora, ed ai quali era della maggior parte delle sue vittorie obbligata; diventerebbe il Piemonte, posto tra la Francia e l'Italia, ambedue libere, quello che il suo destino volesse: ma non poter altro in ciò fare la Francia, che lasciare andar le cose al suo naturale corso. Conseguitarne da tutto questo che l'esercito italico non avrebbe i diecimila Piemontesi : ma niuna cosa poter impedire che Buonaparte avesse dal Piemonte quanti soldati volesse; non mancarvi uomini disposti a combattere per la libertà sotto le inserne buonapartiane; tutti i novatori, tutti i sovvertitori accorrerebbero, solo che Buonaparte movesse la Cisalpina ad arruolarli, a soldarli, a fornirli: avrebbesi a questo modo, continuava a dire Talleyrand, il piccolo esercito che il re dovrebbe dare in virtù del trattato, e nissun obbligo si avrebbe ad un principe di casa Borbone (scrivo Borbone, perchè così trovo scritto). Forse il re medesimo si compiacerebbe di queste chiamate, siccome di quelle che lo delibererebbero da gente inquieta e pericolosa: questo consiglio, utile alla Francia, ritarderebbe la rivoluzione piemontese: ma non importare, si veramente che la Cisalpina pagasse : pagar già molto la Cisalr.97 p.na , ma all'ultimo non easer che danaro : aver bene la Francia comprato la libertà a più caro prezzo.

Ma o che Balbo avesse trovato modo di ammolire queste durezze, forse mostrate appunto, perchè ei mostrasse modo di ammollirle, o che le cose di guerra pressassero, e prevedesse il Direttorio una nnova rottura coll'Austria, il trattato d'alleanza colla Sardegna era mandato dal Direttorio ai Consigli, e questi il ratificarono. Così, rescriveva un quinqueviro di Parigi a Buonaparte, avrebbe adempti i suoi desideri, e potrebbe stare a sicurtà sulle truppe sarde; potrebbe mandare ad effetto I disegni che sopra di esse aveva concetto, dar loro nuovi ufficiali, e preparare per tal mezzo quello che in altro modo bisognerebbe effettuare, se la pace si facesse; conciossiachè in quest' ultimo caso, continuava a discorrere il quinqueviro, sarebbe forse incomodo impaccio, se il governo francese si trovasse vincolato per una ratificazione, alla quale avrebbe acconsentito pel solo rispetto della guerra. Quest'era la lealtà del Direttorio nel momento stesso in cui stringeva, non che amicizia, alleanza col re di Sardegna. Che fede fosse questa io non lo so; questo so bone che non era fede italica. Da questo ai vede in quale conto si debbono tenere le protestazioni di lealtà, che in nome del Direttorio andavano facendo, nelle loro allocuzioncelle accademiche, i suoi ministri, in occasione degl'introiti loro ai re d'Italia, e principalmente a quel di Sardeena.

Mentre così, come abbiam raccontato , il governo repubblicano di Francia studiava modo di usare le forze del re di Sardegna durante la pace, i semi venuti di Francia, pullulati con tanto vigore in Milano ed in Genova, incominciavano a partorir i frutti loro in Piemonte. Principiavasi dalle congiure secrete, procedevasi alle ribellioni aperte. Davano incentivo a queste mosse, oltre le opinioni dei tempi, le condizioni infelici di quel paese; imposizioni gravissime, quantità esorbitante di carta moneta, che scapitava del cinquanta per cento, moneta erosomista, anch' essa in copia eccessiva, e disavanzante del dieci per cento: a questa i gravami dei soldati repubblicani o di atanza nel paese, o di passo, le leve di genti, si per regolari che per milizie, molto onerose, l'orgoglioso procedere dei nobili, certamente intempestivo, stantechè da lui principalmente nasceva la mala contentezza dei popoli, e contro di loro specialmente ai dirizzavano le opinioni. A tutto questo non portava rimedio nè la natura temperata del re, nè la santità della regina, nè i consigli prudenti dei ministri. Era la quiete di Torino raccomandata al conte di Castellengo, uomo tanto deforme di corpo, quanto avegliato di animo. Amatore del bene solo pel buon ordine, odiatore del male solo pel mal ordine, indovinava gli uomini, e li sapeva frenare. Cercatore di mercati assiduo esploratore notturno di conventicoli, scopritore acutissimo di volti infiniti, si vedeva che in lul più poteva la natura che l'arte, ancorache l'arte potesse moltissimo, e se per debito spiava, spiava molto più per inclinazione. Della nobiltà non si curava, del re poco, della libertà al rideva, della non libertà parimente, i patriotti perseguitava piuttosto per vanagloria dell'arte, che per opinione. Insomma ei fa uomo, non dirò già più tristo del tempi. ma bene tanto astuto quanto I tempi avvilnppati, e se campo più largo alle abilità aue avesse avuto, che il Piemonte non era, avrebbe lasciato una gran prnova di quanto possa a far muover gli uomini a posta d'nomo il conoscerli. Pu accusato di sangue, di ruberie, di ricchezze illecite. Puni qualcheduno, ma sospinto dalla rabbia altrul; fu continente da quel d'altri,

morì coi beni paterni non aumentati. Un Bonino, cameriere del marchese 1797 di Cravanza, ed un Pasio, materassaio, furono sostenuti, como di aver voluto assaltare a mano armata il re sulla strada per alla Veneria a fine di fare una rivoluzione. Credevano trovar molta gente, trovarono nissuno. Si disse, un Santini, spia di Castellengo, averli messi su, poi traditi: ma non fu vero, e Castellengo non era uomo da simili giuochi, non cho avesse scrupolo, che veramente non aveva, ma gli parevano inezie sanguinose per niente . Intanto l'astio delle due parti vieniù s'inacerbiva . Insolentivano i soldati regii a Novara, con lacerar di forza certe nappe d'oro che i giovani novaresi portavano sui cappelli: fuvvi gran tumulto e qualche ferita . Tumultuava il popolo a Possano, protendendo il carro dei viveri, o faceva oltraggio alle case del conte San Paolo, uomo dotto e buono; ma lo chiamavano usuraio: poi i sollevati prendevano certi cannoni; il che non era più tumulto per le vettovaglie, ma ribellione: a Torino s'incominciava a gridar il nome di libertà, preso principio dalla bottega di un panattiere che non voleva vender pane. Questi erano cattivi segni di un peggior avvenire: ed appunto in Genova era nata la rivoluzione. Accresceva il terrore ed il livore un caso molto lagrimevole; che un medico Bover con un compagno Borteux si arrestavano come rei di congiure. Era Boyer giovine virtuoso, e di famiglia ornata ancor essa di tutte le virtù che possono capire in mortali uomini. Era egli certamente amico di libertà, ma per lei, non per lui: aveva l'animo innocente, e dell'innocenza prima; il mal fare odiava più cho la morte, ed il mal fare degli altri il muoveva piuttosto a compassione che a odio; tanto era la natura sua dolce e comportevole. Amici e nemici piangevano le suo disgrazie. Egli solo, come se l'animo suo albergasse in altra miglior regione che questa non è , non rimetteva dalla dolcezza e serenità consueta. Eppure tanto amore lasciava nell'estremo supplizio !

I tumulti intanto si dilatavano. Già Racconigi, Carignano, Chieri e Moretta, terre vicino a Torino, contro il dominio regio si muovevano. In Asti sopratutto succedeva un fatto terribile, perchè i novatori, prese improvvisamente le armi, combattevano i soldati regii, che in numero di millecinquecento vi stanziavano, e li facevano prigioni con insignorirsi interamente, non solo della città, ma ancora del castello. Poi chiamavano a libertà le terre vicine, in aiuto i patriotti lontani: Canale ed Alba romoreggiavano da vicino, Mondovì da lontano. Poco stante si udiva di nuovi romori a Biella, che oppugnata da una banda di novatori, guidata da un conte Avogadro, e venuti parte da Cambursano e da Pollone, parte dalla valle di Mosso fu tosto ridotta in estremo pericolo; perchè mentre i soldati regii combattevano gli assalitori da una parte, gli altri sforzavano il comandante ad arrendersi con dare in mani loro armi e vettovaglio. Al tempo medesimo nella già tentata Novara prevalevano i regii, ma fu più insidia che onorevole vittoria : conciossiachè l soldati , a ciò spinti da parecchi ufficiali, andavano facendo molte grida di libertà per fare scoprir i libertini: un solo fu colto all'agguato, perchè gridò, e non così tosto ebbe gridato, che restò ucciso. Nissun altro si scopriva, perchè avevano conosciuto l'inganno. Ma il moto, come suole avvenire, non poteva terminarsi di loggeri: i soldati, correndo alla scapestrata, incominciavano a mettere a sacco le case di coloro che erano in voce di desidorar le novità; poi saccheggiavano le case degli aristocrati, e stava per poco che la città non andasse tutta a ruba. Un BOTTA AL 1814.

1775 Seminoli, che fabbricava orologi, un Martinez, gioielliere, ne andavano on la peggio. Ho per testimoni uomini gravi, i quali raccontano essersi veduto il di seguente un ufficiale portar in dito l'anello della moglie del saccheggiato Martinez. La qual cosa io nè affermo nè nego, basta bene che il farlo veramente ed il dirio fabamente erano degni qualmente di quei tempi.

Cosi con varia fortuna ardeva la guerra civile in Piemonte, accesa dal popolo pel timore delle vettovaglie, dai novatori per amore di libertà o per odio dei nobili, dai nobili per fede verso il re o per odio contro i novatori. Si trepidava in ogni luogo, perchè in ogni luogo o si faceva sangue, o si temeva che si facesse. Già si sospettava di Torino, ma ottomila fanti e duemila cavalli, chiamati in fretta per sussidio della regia sede, e posti a campo sullo spaldo della cittadella minacciosamente, erano mantenitori di quiete. Ed ecco sulle porte stesse della città regia udirsi un romor confuso d'armi e d'armati : erano i Moncalieresi , che levatisi a romore , sovvertita in Moncalieri l'autorità regia, già si mostravano sulle rive del Sangone con animo di andar più oltre a tentar Torino. Eransi I Moncalieresi a ciò mossi principalmente dai romori di Asti e di Carignano, e dalla stretta dei viveri, parte vera, parte esagerata dagli spaventi popolari, parte eon vivi colori descritta dai novatori, levati a sedizione; e corsi sulla piazza per cui si ascende al castello, creavano tumultuariamente una immagine di reggimento popolare, non conoscendo bene nè che cosa si volessero, nè qual pericolo potessero in tanta vicinanza della sede della metropoli, ottimamente munita d'armi e di munizioni. Sogliono i popoli sollevati nei primi impeti loro, prima che i tristi abbiano fatto i loro maneggi per tirare le cose a sè , ricorrere e far capo a personaggi autorevoli per dottrina, e per virtù; il che lascia poi la solita coda dei martirii dei buoni, non solo abbandonati, ma ancora dati in mano ai persecutori da quei popoli medesimi che gli avevano fatti capi delle imprese loro. Viveva a questi tempi in Moncalieri un uomo dottissimo, e tanto buono quanto dotto, dico Carlo Tenivelli, autore elegante di storie piemontesi. Questi, alieno dalle opinioni dei tempi, avverso per natura, siccome quegli che italianissimo era, da quanto venisse d'oltre Alpi, ed oltre a ciò di costume molto indolente e non curante, non avendo attività alcuna se non per iscrivere storie, non aveva a niun modo mente a muover cose nuove, e molto meno quelle che si assomigliassero alle francesi. Divoto alla casa di Savoia, dedito, anche con singolare compiacenza, ai nobili, non era uomo, non che a fare, a sognar rivoluzioni. Per me, quando considero la natura sua e quella del La Fontaine, celebrato favolatore di Francia, mi pare che non mai chi crea tutto, abbia creato due nature tanto l'una all'altra somiglianti, quanto quelle di Tenivelli e di La Fontaine, solo ed unicamente in ciò differenziandoli , che l'uno era formato per aver ad essere uno storico egregio. l'altro un favolatore eccellente. Suonavano l'armi e le grida tutto all'intorno, e dentro della mossa Moncalieri, che Tcnivelli non se ne addava, tutto con la mente immerso nelle solite lucubrazioni. Ma i sollevati, avvisandosi che il buon Tenivelli tornasse in acconclo di ciò che desideravano , tanto buono egli era ed alla mano con tutti, lo andavano a levare di casa, e per forza il portavano in piazza, senza che egli ancora si avvedesse che cosa volesse significar tanta novità. Insomma condottolo in sulla piazza, e fattolo montar sulle panche, gli dicevano: Fa Tenivelli un discorso in lode al popolo, ed egli che eloquentissimo era, faceva un discorso in lode del popolo: poi gli dicevano: Tenivelli tassa le grascie che son troppo care, ed ei tassava

le grascie con tanta bonhà con tanta innocenza, che mi vien le lagrime, lu 1917, pepasando al fine che il fato gi apprestavo. Tassas le grascie du sustosene possande sul me de si sollevati, s' incamminavano, come dicemmo, verso il Sangone per alla volta di Torino. Scrivono alcuni che Tenivelli iguidasse, ma non fu vero; e se fosses stato sarebbe certamente stato guida pone cacconcia, siccome queglii, che mezzo cisco essendo, appena vedeva juda pone.

In sì pericoloso frangente, in cui quasi tutto il Piemonte romoreggiava per la guerra civile, e che il suono dell'armi contrarie si udiva per fin dalle mura della real Torino, il governo non si perdeva d'animo, scoprendosi in questo, qual differenza sia fra uno Stato snervato, qual era quel di Venezia, uno Stato male armato, qual era quel di Genova, ed uno Stato forte e bene armato, qual era quel di Piemonte. Il giorno stesso in cui Moncalieri si muoveva contro Torino, creava il re con un' apposita legge giunte militari, le quali, con l'assistenza dei giudici ordinari, sommariamente e militarmente giudicassero i ribelli. Poi, premendo che si mettesse tosto il piede su quelle prime faville di Moncalieri, il che era più facile e più pronto per la vicinanza e pel gagliardo presidio che alloggiava nella capitale, ordinava ai soldati, in ciò insistendo massimamente il conte di Sant' Andrea, recentemente creato governator di Torino, buon soldato, e che sapeva quanto i buoni soldati valessero contro i popoli tumultuanti, andassero contro i ribelli e li vincessero. Non potérono i sollevati sostenere l'impeto dolle compagnie regie, e in poco d'ora si disperdettero; tornava Moncalieri sotto la consueta divozione.

Il buon Tenivelli, non solo pensando, ma nemmeuo sospettando che quel che aveva fatto fosse male, non che delitto, se ne veniva quietameute in Torino, e quivi tornava sui soliti studi, come se gli accidenti di Moncalieri fossero cose dell' altro mondo o di un altro secolo. Passava, arrivando, tra file di soldati minacciosi, che nol conoscevano, e grande era la sicurtà sua: tanta era in lui l'astrazione e la fissazione negli studi, tanta la bontà, tanta l'ignoranza degli affari di questo mondo. Ma gli amici gli dicevano: Tenivelli, che hai fatto? o fuggi, o ti nascondi, se no, tu sei morto. Non la sapeva capire: tornava nella solita astrazione. Infine il nascondevano in casa di un soldato urbano, che faceva professione di libertà: il soldato per prezzo di trecento lire il tradiva. Fu arrestato e condotto a Moncalieri, e condannato a morte dalla Giunta militare. Lettagli la sentenza, non cambiava nè viso nè parole. L'innocenza della vita il confortava: non era coraggio il suo, perchè il coraggio suppone uno sforzo, ma una mansuetudine, una equalità d'animo tali che l'aspetto della vicina morte in modo alcuno non turbava. Introdotti gli amici piangevano ed ei li confortava . Raccoltosi , scriveva una lettera a sua sorella, il suo unico e diletto figliuolo Carlo, ancor fanciullo, raccomandandole. Poi con la verità paragonando il fallo che gli era imputato, e che a sì cruda e sì acerba morte il traeva, ed in mente recandosi la vita sua, e quel che aveva fatto, e quel che aveva scritto, e più ancora quello che aveva in animo di fare e di scrivere ad onore del re dei nobili, ed a gloria di una patria che già aveva illustrato con gli scritti ed onorato con le virtù, rimetteva alquanto, in sì estrema sventura, dalla consueta mansuetudine, e scriveva, un'ora prima che andasse a morte, un sonetto pieno di spirito poetico, di pietà verso Dio, di sdegno contro i suoi percussori. Condotto sulla piazza di Moncalieri, gli fu rotto l'intemerato petto dalle palle soldatesche .

Va, mio maestro, che conforto emmi della tua morte il poter raccontare

1797 ai posteri le tuc virtù; e se nell'altra vita conservano le anime presso il pietoso Iddio memoria, siccome credo, di quanto hanno operato nella presente, non tu ti pentirai, spero, dello avermi ammaestrato, nè io mi pentirò dello aver collocato nella più intima e più ricordevol parte dell'animo mio i tuoi puri e santi crudimenti : imperciocchè ama il cielo , e ricompensa così l'amore dei maestri come la gratitudine dei discepoli. In mi desti più che i parenti miei non mi diedero, poichè non la vita del corpo, ma quella dell'anima coi civili insegnamenti mi desti; e morendo ancora per atroce caso, mi mostrasti come si possa concludere una innocente vita con una generosa morte. Così e vivendo e morendo a me fosti di utili precetti, gli uni pur troppo amorevoli, gli altri pur troppo funesti, fonte, ond'io durante questo mortal corso apprendessi nella prospera fortuna a temperarmi, nell'avversa a confortarmi; e se chi leggerà queste mie storie, potrà giudicare ch' in non mi sia del tutto indegno discepolo di un tanto maestro, tu ne goderai nel celeste tuo seggio, ed io mi crederò di non aver impiegato indarno il tempo e le faticho mie.

The contraction of the contracti

Siccome poi per pretesto principale di tanti movimenti afrenati si allegava la carestia dei tvieri, ed anche era andata la stagione molto sinistra pel grano e per le biade, si facevano provvisioni sull'annona, e fra le altre, che nissuno potesso negar grano, o qualunque biada al pubblico, ove le volesse comprare al prezzo comune: ancora che gli affitti dei terreni coltivati a riso, le diecimila lire, que dei terreni coltivati a grano e dal reb biade, le cinquemila non potessero passare: il qual consiglio era diretto ad impodire i monopolii, flonti di caro nei viveri, di sdegon nei popoli.

Ottre la scarsezza, principial cagione del caro che si pruorava, era il dissavano dei biglietti di credito verso le finanzo, e della cardamonta, e coa la neora quello della moneta cross cel crosomista, gii uni e la altre cresciute in quantità soprabbondante, vera peste del Piemonte. Si soferzava il governo, premendo tanto i lempi, a rimediare ad un pregudizio si grave con obbligare, insino alla somma di cento milioni, con pubblico editto a lossessari dei biglietti, per sicurezza del loro credito, i beni degli ordini di Malta, di San Maurizio e Lazzaro, e que did clero si secolare che regolare, occettuati i benefisi vescovili e parrocchiali. Nè questo bastando a tanta pernicle, diminuiva, poco dopo, il valore della moneta erosse ed crosomista, ca el tempo medesimo crava v, con autorità del poste que procesi conventi e le chiese collegiali. Ordinava inoltre che si esponessoro all' asta pubblica le abbasic ed altri benefizi dipartonto regio, e che i fondi di commercio passavero il dice i per continolo, gli

stabili il quattro. Poi la tassa sul clero, insolito a portar i carichi dello Stato, 1797 non riscuotendosi, ordinava che la sesta parte dei beni ecclesiastici e militari forzatamente si vendesse. Dai rimedi stessi si può argomentaro della grandezza del male. Pare pochi credevano che fossero per bastare, e forso nemmeno qualli che li gasvano.

Miravano questi provvedimenti allo rendite dello Stato ed a far tollcrabile i vitto del popolo, altri se ne facevano per mansuefar le opiniori, buoni in sè, perchè giusti; ma insufficienti, perchè i novatori a niuna cosa che venisse dal re volevano star contenti. Toglievai il re, con nuovo edito, a' nobili la facoltà che avevano di nominare i giudici delle terre, e voleva che le spese eli processi criminali; che prima delle sentare erano a carico loro, abuso enormissimo, si addossassero alle finanzo. Statniva ancora che le bandite ed l'orni costretti lossore od intendessersi soppressi, e così ancora fossero ed intendessero soppresse le primogeniture ed i fidecommissi, e che i beni foudatari si convertissero in allodiali, e si soggettassero nelle tasse. Creava infine nuovi lnoghi di Monti, volendo che in loro si potessero investire l biglietti di credito e la moneta erosomisti.

Con tali consigli sperava di poter fare appoggio allo stato che pericolava. Ma duo rimedi assai più efficaci di questi gli apprestava il cielo, che per istrano destino, voleva che la monarchia piemontese non cadesse, se non dopo che avesse pruovato tutte le amarezze di una lunga e penosa agonia. Fu il primo l'aiuto dei propri soldati, l'altro l'amicizia di Buonaparte. Le truppe regie, virilmente combattendo, e condotte dal conte Frinco, ricuperavano Asti; già Biella, Alba, Mondovì, Fossano e Racconigi nell' antica obbedienza rimettevano: già Carignano, Moretta ed altri luoghi vicini a Torino ritornavano per forza al consueto dominio, e già non si aveva più timore che le valli di Pinerolo, abitate dai Valdesi, sulle quali non si stava senza qualche sospetto, tumultuassero; solo alcune teste di novatori più ostinati o più coraggiosi facevano qua e là qualche resistenza. Ma toglievano loro interamento l'animo le lettere di Buonaparte, scritto al marchese di San Marsano, mandato a Milano ad implorare ainto alle cose pericolanti, e che a considerato fine furono pubblicate dal governo regio. Recavano le buonapartiane lettere che la repubblica di Francia era soddisfatissima del governo del re ; che non solamente non doveva Sua Maestà aver timore della Francia, ma che il generalissimo era parato a fare quanto sapesse desiderare per assicnraria, e per restituir la quiete ad una corte che aveva dato testimonianze vere de' suoi buoni sentimenti verso la Francia; che alcun pensiero non aveva di mandar in Piemonte la legione lombarda, di cui il re temeva, per esservi dentro molti novatori piemontesi, e che si mostrava incitatrice a cose nnove; che solo aveva in animo di mandar un battaglione polacco, ma che neanco questo manderebbe, se al re dispiacesse; che già quel Ranza, promovitore di scandali in Piemonte coi suoi scritti, aveva fatto arrestare; che finalmento era desideroso di testimoniare a Sua Maestà l'amicizia che la repubblica di Francia aveva per lei, ed il desiderio suo proprio in contribuire che ella vivesse contenta e felice. Così Buonaparte diede volentieri al re di Sardegne quel sussidio che con pretesti vani aveva ostinatamente negato a Venezia. Della quale differenza la cagione fia manifesta a chi si farà a consideraro le cose da noi fin quì raccontate.

Qual fosse l'amicizia della repubblica di Francia verso il re di Sardegna, di sopra si è veduto, e si vedrà anche maggiormente in appresso. Quanto

1797 all'ufficio di Buonaparte, era buono e lodevole, e sarebbe stato anche più sè, prima che entrasse in Piemonte e dope che vi era entrato, non avesse secondato le intenzioni del Direttorio, con parole ed esortazioni efficacissime stimolato i democrati a muoversi ed a far rivoltare lo Stato, mostrando anche loro lettere di un quinqueviro, che risolutamente affermavano, non essere mai la repubblica di Francia per far la pace col re, ed anzi essere intenzione di lei torgli lo Stato. Queste furono le parole del generalissimo , questi gli scritti del quinqueviro; per le une e per gli altri avevano dato i democrati piemontesi il denaro loro al capitano di Francia per aiutare il suo ingresso in Piemonte, ed ei se lo aveva preso, e ne aveva fornito i soldati delle cose più necessarie. Intanto le lettere di Buonaparte partorirono l'effetto che se ne aspettava. I novatori, già rotti dai soldati regii, ed ora caduti dalle speranze degli ajuti di Francia, posarono intieramente. Domati i democrati, si faceva passo dalle battaglie ai supplizi : erano giusti, perchè contro i ribelli. ma si frequenti, che parevano piuttosto vendetta che giustizia. Di quattordici si prendeva l'estremo supplizio a Biella; un abbate Boffa fu del numero; di più di trenta in Asti, degli avvocati Testa ed Arò, dei fratelli Berruti, e di un Celotto, di men chiaro nome; nè Moncalieri stava senza sangue, oltre quel di Tenivelli. Vidersi più di dieci giustiziati a Racconigi; poi si soprastava , per intercessione del principe di Carignano, dolente di veder quella sua terra piena di sangue. Notossi fra i giustiziati un giovane Goveano, di natali onesti, ed apparentato con famiglie di buona condizione. A questo tratto fu molto biasimato, anzi lacerato il governo, come di una cosa enorme; e questa fu che il re, avendo ordinato che si perdonassero ed in dimenticanza si mandassero i fatti di Racconigi, fu il supplizio susseguente al perdono. Affermavano in contrario i difensori del giudizio, che Goveano, non per delitti politici, ma per comuni era stato condannato dal consiglio di guerra. Ma questi delitti comuni, alla realtà de' quali da una parte ripugna la natura onesta del giovane, dall'altra dà fede l'autorità di una sentenza. In occasione dei delitti politici, e per loro erano nati, e con loro talmente mescolati, che meramente politici e formanti con essi un medesimo corpo avrebbero dovuto stimarsi da chi avesse più mirato ad una giusta sopportazione che al rigore; e le perdonanze si debbono piuttosto allargare che restrignere. Certamente il fatto di Goveano porto con sè un gran terrore ed una gran compassione, e la fede molto meglio si sarebbe serbata se si fosse perdonato a Goveano; imperciocchè tra delitti politici e non politici commessi a Racconigi non si era fatto distinzione nell'editto del perdono, e l'infelice giovane, già ridottosi in Francia sui primi fervori, si era, sua per fidaoza nelle reali parole, restituito nella sua patria. Certo fu Goveano colpevole di grandi enormità contro lo Stato, poiche era stato capo dei ribelli; ma la fede di un monarca debb' essere più forte di qualunque reato. Il peggio che si potesse giustamente fargli, era, poichè sulla fede del re era venuto, che sulla fede medesima là fosso dond'era venuto ricondotto. A Chieri le palle soldatesche ammazzarono venti persone in un giorno; l'avvocato Roccavilla fu fatto passar per l'armi a Saluzzo, l'avvocato Faggiani a Moncalieri. Tanti supplizi frenavano pel presente, preparavano rivoluzioni per l'avvenire; avrebbero raffermo uno Stato intatto, indebolivano uno Stato scosso, insidiato e circondato da ogni parte da esempi pestiferi.

La moltiplicità dei supplizi non isvolgeva gli animi dell'infelice Boyer, perchè chiaro per la santità dei costumi, chiaro per le dependenze della famiglia, faceva tutta la generazione intenta a lui. Una Giunta mezzana tra militare e

civile il processava. Pareva a tutti, essendo i soldati fedeli, incredibile che due 1797 giovani, se non fosser del tutto scemi, avessero concetto il disegno d'impadronirsi, come n'erano imputati, nella capitale stessa del regno, delle armerle reali e della cittadella. S'offerivano testimoni pronti al carcere per le difese, insistevano per pruovare, essere impossibile il delitto. Non furono ammessi, perchè si sospettava che i testimoni amassero meglio servire alle amicizie ed alle opinioni, che alla verità; pure quell'avere pegato le difese parve a tutti, se non so agli arrabbiati, ed era veramente, cosa incomportabile. Fu il condannar più crudele per l'occasione offerta di salvar un giovane al quale tutti inclinavano con amor singolare. Castellengo fra i giudici, Priocca fra i ministri opinavano per la mansuetudine, il primo, perchè gli pareva che il sangue di quel giovane non importasse, il secondo per questo stesso ed anche per compassione. Fu Boyer col suo compagno Berteux sentenziato a morto: ambidue giustiziati sugli spaldi della cittadella. Leggo nei ricordi dei tempi che il conte di Sant' Andrea, governatore di Torino, pascesse da una casa vicina la sua vista del giovine moriente : il che non avendone certezza, lascio in dubbio. Se non fossi dei tempi affermerei esser falso, perchè Sant' Andrea non era uomo da desideri immani. Bene fu vero che alcune dame o cavalieri (a tanto di durezza conducono le civili discordie) si lasciarono trasportare al volersi godere un piacer tanto crudo. La morte del Boyer contristava tutta la città, e la rendeva attonita o paventosa lungo tempo.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO DECIMOSECONDO

80 M M A R 1 0

Pensieri di Buonaparte . Parti ed illusioni in Milano. Creazione della repubblica cisalpina. Società di pubblica instruzione, e discorsi che vi si fanno. Il generalissimo dà una constituzione alla Cisalpina. Magnifica festa celebrata nel campo del Lazzaretto a Milano. Le potenze riconoscono la nuova repubblica. Omelia del cardinal Chiaramonti , vescovo d' Imola, in lode della democrazia . Visconti , ambasciadore della Cisalpina a Parigi, suo discorso al Direttorio, e risposta del presidente. Ultimo vale di Buonaparte alla Cisalpina. Cupezza di lui, e come inganna i potentati per arrivare alla somma dell'autorità in Francia. Trattato di Campoformio. Miserie d'Italia. Stato di Venezia democratica. Le truppe dell'imperatore occupano l'Istria, la Dalmazia, e l' Albania veneta . Fraudi di Buonaparte per impadronirsi del navilio veneziano e dell'isole del mare ionio. Spedizione dei Francesi in Levante . Espilazione e spoglio dei paesi veneti . Festa gioiosa ad un tempo e compassionevole in Venezia. Congresso in Bassano per la unione delle città venete, inutile, e perchè. Brutta proposizione fatta da Buonaparte ai municipali di Venezia. Generosi sentimenti dei municipali e di Villetard, segretario della legazione di Francia: sdegno barbaro di Buonaparte. Venezia, consegnata dai repubblicani agl' imperiali .

Buonaparte, vincitore dell'Italia e dell'Austria, desiderava che un testimonio solenno si fondasse in Italia, il quale, oltre gli sertiti, che morti sono, 
tramandasse ai posteri la menoria viva de suo illustri fatti e del suo valore.

Quest' era, come abbiam narrato, uno Stato nuovo, che fossea i ul tobbigato
della sua origine e della sua conservazione. Oftre a ciò, non essendo ancora
le cosse della pace del tutto fermo, poiché ad ogni momento si poteva prodella sua origine e della sua conservazione, una republica sente della contra l'imperiatore modessino, una republica suche che fondata sui
principii nuovi, desse loro cagione continua di spuvento. Parevagli ancora
che la fondazione della nuova repubblica svesse, nella opinione dei popoli,
a compensare la distruzione di una vecchia, e che la Cisalpina dovesse
cancellare il biasimo incorso per la Veneziana. Forse in tutto questo, oftre
la gloria e le minance; covava un pensiero più recondito nel caso in cui,
per opera d'altrui o sua, venisse a mutarsia la forma del goveronio i Francia,

riducendosi di suovo all'antica, cieè alla monarchia; poichè quel nuovo <sup>175</sup> Stato ilaliano avrebbe potuto divenire per esso lui, o saile, o ricompensa; conciosaischè il tornare al grado privato stimava contro la fama, ed era certamente contro la natura sua, checchè in contravio affernasse, in certi momenti di dispetto, al Direttorio. I Gincinnati ed i Washington erano stimati da lui unomini di bassi pensieri, e d'animo poco generoso, siccome quelli i quali collocavano la patria fuori di loro ed in altrui, mentr' ei la collocava tutta in sè.

Per le quali cose, come prima ebbe formato i patti di Leoben, e dato ordine a quanto più pressava nel suo esercito, se n'era tornato a Montebello, donde poteva e vegliar le pratiche della pace e dar moto alle faccende cisalpine. Continuavano nella Cisalpina, le provocazioni di moti incomposti nei paeal circonvicini . le quall erano o palesi , nel giornali , nel ritrovi politici , nelle condotte ai soldi cilaspini di soldati piemontesi, austriaci, polacchi, papali e napolitani, che nelle legioni lombarda e polacca si descrivevano; o segrete per gli uomini mandati a posta, per lettere, per arte di ogni sorte in cui vivamente si travagliavano i fuorusciti di ogni contrada d'Italia massimamente i Piemontesi ed i Napolitani , I primi pericolosi per la natura tenace, i secondi pericolosi per la natura loquace. Le cose che si scrivevano a quel tempi in Milano contro il re e contro il papa, sarebbe lunga faccenda Il raccontare. Quel Salvadori ed un Porro, che fu poi ministro di polizia, e morì due anni dopo nella morìa di Nizza, erano i capi delle arti provocatrici, o stimolavano scrittori che, anche senza atimolo, andavano volentieri a questo cammino. Fra i glornali Italiani il Termometro politico era il primo; e ciò che ei scrisse aulla rivoluzione di Genova e au 1 moti del Piemonte, è fuori d'ogni moderazione. Diede negli eccessi principalmente quando con infiammatissime parole esortava che al gettassero al vento le ceneri dei reali di Savoia serrate nelle tombe di Superga, con aurrogarvi quelle dei patriotti morti nell'astigiana rivoluzione. Queste erano esorbitanze pazze e stravaganti; l'esagerazione atessa serviva di rimedio. Ma era in Milano un motivo assai più efficace, e quest'era un ritrovo pubblico, che chiamavano società di pubblica instruzione dove con appositi discorsi si ammaestravano i popoli che concorrevano ad ascoltare, nelle nuove dottrine, e donde scritti innumerevoli partivano al medesimo fine e nella Cisalpina largamente si diffondevano. Apparivano e risplendevano molto principalmente in questo ritrovo politico uomini dotti, e leali operatori per fin di bene, ma servi ancor essi delle illusioni dei tempi. Piacemi in questo riferire un solo discorso, poichè l'andar particolarizzando sarebbe troppo lunga narrazione, e fia quello di un glovine dotto ed amico aincero di libertà : aveva egli l'animo buono, e, come buono . non sospettava in altrui quel male che non aveva in se . Espoati prima con molto acume, per cui massimamente valeva, i modi con cui gli uomini a' aggregano primitivamente in società, giva per tale forma nella sala della società della pubblica instruzione, la domenica dei 7 maggio, favellando. « Sì, popoli della nuova Gallia Ciaalpina, voi segnate negli annall del mondo · un'epoca singolare, un'epoca per cui le città dell' Italia non avranno più ad invidiare a quelle della Grecia la sorte che portò nel loro seno la lie bertà. Gli Eraclidi, quei barbari di Tessaglia, che si aprirono strada nel

BOTTA AL 1814

1797 costo di l'unghi e gravi patimenti; Non fu che per la morte di Xaato e di e Codro, che Tobe ed Alenne ei resero libere. Non fu che per una serie di e eccessivi malori, che tutte le città cospirarono alla rovina dal despeti, si unimon tutte pre sostemeria i seceda e guarentiris la libertà, e surse il e mel ragionato federalismo della repubblica acaica; e non fu che dopo una fistale continuata asperienza che la buone leggi comparvero in Sparta ed Atene; soiché all'epoce della rivoluzione mancarono di Licurghie el 55.

« loni quelle città. « Ora confronta tu stesso, insubre popolo, con quella di Grecia la tua « rigenerazione. Ouanto è più fortunata e più lietà l le armate francesi non « sono già state le orde rapaci degli Eraclidi; non sono già elleno discese dall' Alpi per devastare le nostre terre, per abbattere le nostre mura, per « distruggeroi col farro a col fuoco. Sono esse comparse nelle pianure d' Italia e per fraternizzare coi popoli, per rovesciare i troni dei nostri tiranni, per al-· lontanare da questi lidi i veri Eraclidi, i berbari del Nord, che non ebbero « e non potranno avere giammai nè il diritto di farsi occupatori nostri, nè « il merito di unirsi a noi. La naturale loro posizione, i costumi, le leggi. « la lingua , gli stessi loro ceffi gli divideranno sempre da noi , e gli conser-« veranno eterno obbietto dell' odio nostro. Noi non siamo stati gforzati ad « armarci ed a combattere nemmeno contro gli schiavi della tirannide : i « valorosi repubblicani di Francia hanno combattuto e vinte per noi . Sulle « tracce della constituzione francese, o per dir meglio, del codica di natura, noi « sapremo meglio forse di Licurgo e di Solona donarci in breve le nostre « leggi. Avremo in appresso nel pure i nostri Milziadi, i Leonida, i Temi-« stocli , i Cimoni , la gloria dei quali è già stata oscurata dai canitani fran-« cesi, è sapremo rinnovare noi pura le già tante volte dalla franche falangi « ripetute giornate di Maratona , delle Termopoli , di Salamina . Più grande « di Publicola , il condottiere dell' armata d' Italia ha ben meritato di otte-« nere fra le tue mura l'onore del trionfo; ma le tue allegrezze non verran-« funestaté dai funerali di Bruto; nè tarderanno a sorgere fra' tuoi soldati i « Servill , I Fabricii , I Papirii , i Scipioni : che più? Le Clelie animose , le « ferme Virginie si moltiplicheranno pore nelle tue denzelle ».

« terme Virgine si moltipitcheranno pore neile tue deazeire ». Poi questo boun Italiano, decentita a libertà sicialina data da Timo-leonte, ed esortati gi' Italiani a vivero lontati dall'ozio e dalla discordie, cen queste voci la sun oraziona terminava: « Conscio, i o popolo la tua forza; « la lega che dagi' Italiani si organizzà contro Brenno e contro il Barbarossa, e la ned arà l'idea vantaggiosa. Vivi alla libertà, a quella libertà che abpandonata le amene sponde dal Cafiso e del Penco, e fermatosi per qualcha
secolo solle mal sicure rive del Taron, dopo essere satta si laugamente,
ne' boschi e me' deserti nascosta, comparva di ruovo per grandegger sulla
« giorno il bel pesse, che Apusunis parte, e' amor circondia e' Afre x.

A queste parole applaudivano romorosamente i buoni Milanesi, maravigliando che fra loro avessero o nascere così presto i Temistocii, i Scipioni, e massimamenta le Clelie e le Virginie. Quest'erano appunto la cose che come diceva Buonaparto, il quale aveva il cervello fermo, mentre girava agli altri, son buole a mettersi nei romanzi.

Quali effetti partorissero questi incentivi in Piemonte e nel Genovesato, già abbiam raccontato. Il ducato di Parma a grave stento si manteneva per la protezione di Spagna alla quale per allora la Francia non voleva pregiudicare. Continuava la Toscana nel suo tranquillo stato, sebbene la pre- 1797 senza dei soldati repubblicani, la pressa insolita per le contribuzioni, o le arti cisalpine vi avessero prodotto qualche impressione. Lucca, corretti con denari e fattisi benevoli alcuni agenti repubblicani dei primi, si manteneva negli ordini antichi , non senza grandissime querele dei patriotti cisalpini , che quell'aristocrazia ardentemente detestavano. Del resto si contaminava Roma stessa dove si scoversero congiure per cangiar lo stato ed in cui si mescolarono Francesi ed Italiani, nobili e plebei, cristiani ed ebrei. Condotti dall'occupamento del secolo, avevano parlato molte cose, e nessuna operato; per modo che Giuseppe Buonaparte, che a quei tempi sedeva in Roma, gli ebbe a chiamar Bruti in pensiero, femminelle in atto. Certo non avevano nè seguito sufficiente, nè mezzo di esecuzione. Nondimene il pontificio governo se ne sbigottiva, e gli animi si sollevavano. A Napoli covavano crudi fatti sotto velame quieto; oltreacciò mandavansi truppe di soldati verso le frontiere romano : il governo macchinava ingrandimento : perciocchè. vedendo che si faceva vendita di Stati, Napoli ne voleva per sè, e domandava con molta istanza ai Francesi Fermo ed Ancona in Italia . Corfu . Cefalonia e Zante nella Grecia. Le quali richieste erano non senza riso udite dal Direttorio e da Buonaparte, più inclinati a sovvertire gli Stati deboli che ad ingrandirli . Da ciò si vede che la sete del prendersi quel d'altrui era venuta non solo alle repubbliche, me ancora alle monarchie, Nella Valtellina, provincia suddita ai Grigloni, nascevano più che parole, o conglure, o desideri; i popoli vi tumultuavano a mano armata, protestando volere essere uniti alla Cisalpina . Fuvvi qualche sangue : poi dai Grigioni e dai Valtellini lu fatto compromesso nella repubblica francese. Pronunziò Buenaparte il ledo, stante che non erano comparsi a dir le loro ragioni i legati dei Grigioni, che avessero i popoli della Valtellina a divenir parte della Cisalpina. Per tale sentenza Chiavenna, Sondrio, Morbegno, Tirano e Bormio, terre principali di quella valle, con tutti i distretti, sottratte dalla divozione di gente tedesca , si congjungevano con gente italiana. Così dalla parte d' Italia si apriva ai repubblicani la strada nelle sedi più recondite delle nazioni elvetiche, grande aiuto ai disegni che si avevano.

Buonaparte intanto, al quale piacevano le dicerie dei patrietti per sommuovere gli Stati altrui ; ma non erano egualmente a grado per fondare un suo governo, perchè sapeva che con modi di simil forina pon si reggono il popoli, aveva appplicato l'animo ad ordinare la Cisalpina con una constituzione regolare. Erasi fino allora retta la Lombardia col freno di un'amministrazione generale , potestà non solo serva del generalissimo , ma ancora di qualunque più suttoposto commissario o comandante; ed il raccontare tutte le sue condiscendenze sarebbe troppo lunga bisogna. Non era padrona dei tempi, ma i tempi la dominavano: il frenere i democrati era stimata taccia aristocratica, il non frenarli tornava in diminuzione della sua autorità ed in fonte di licenza. Nelle diverse città i comandanti forestieri facevano a modo loro , e , secondochè avevano natura più o meno quieta , ed apiniani più o meno sregolate; in questo luogo tenevano, in quell'altro allargavano la briglia, e lo Stato si reggeva più strettamente o più largamente. Laonde quello non era governo nè civile, nè comune, ma bensi un reggimento incomposto, difforme ed a volontà di forestieri. Del che ne conseguita che poco più poteva l'amministrazione generale, che empir con le tasse ordinarie e straordinarie l'erario dell'esercito buonapartiano, e dare caposoldi e

1797 piatti costosi ai generali ed ai comandanti: perciò era veduta non senza disprezzo e indegnazione dai popoli.

Buonaparte, che era solito a gettar via gli strumenti che, per servir a lui, erano divenuti odiosi, si risolveva a far mutazione. Oltrechè gl'importava massimamente, a volere che la Cisalpina fosse uno Stato da sè e conosciuto dagli altri Stati d' Europa, che il reggimento temporaneo vi cessasse, e vi a'introducesse il durevole ed il constituito, per quanto ai tempi conseguire si potesse. Per la qual cosa avendo dato vita alla Cisalpina nei patti di Leoben, le volle dar ordine con leggi a Montebello. Primieramente creava una congregazione di dieci personaggi rinomati per sapienza e per costume, a cui commetteva il carico di formere il modello della constituzione cisalpina. Notavansi fra gli eletti cinque Milanesi, un Cremonese, un Reggiano, un Modenese, un Bergamasco. Vi sggiungeva un Tirolese, da lungo tempo professore in Pavia. Questi era il padre di Gregorio Fontana, uomo maraviglioso per la profondità e la vastità della dottrina, e certamente fra I dotti dottissimo. Non amava egli travagiiarsi dello Stato, non avendo ambizione, ma Buonaparte lo cercava per vanagioria e per un auo fine. volendo farsi sgabello dei nomi più chiari per salire a quell'altezza che ambiva. Interveniva spesso alis congregazione. Psreva che dovesse sorgere qualche gran fatto da un Buonaparte e da un Fontana. Ne usciva una coma della constituzione francese con poche mutazioni, e di niun momento, opera degna di copisti, non di quegli uomini eletti. Per tale forma si consumava l'autorità dei nomi senza frutto, e gli stromenti dell'introdurre un vivere ben composto si corrompevano. Restava che quello che si era fatto in nome, si recasse in atto. Eleggeva Buonaparte quattro Cisalpini al Direttorio: furono quest'essi : Serbelloni, che fu duca, e che camminava con molto affetto in queste novità : Moscati , medico compitissimo , e non ostante tanto compito in ogni altro genere di filosofia, quanto in medicina; Paradisi, autore assai celebrato per bello scrivere, e malveduto dagli Austriaci per aver voce di essersi mescolato attivamente nei moti di Reggio; finalmente Alessandri, operatore principale delle mutazioni nelle terre veneziane oltre Mincio. Siccome poi non si potevano così presto eleggere i rappresentanti che nei due consigli legislativi dovevano sedere, creava Buonaparte quattro congregazioni; l'uns di constituzione, con Fontana, Mascheroni, Longo, Oliva, Loschi, Goldaniga; l'altro di giurisprudenza, con Bazzetta, Negri, Taverna, Spannocchi, Villa, Perseguiti; la terza di finanze, con Melzi, Vandelli, Formigini , Nicoli , Forni , Carissimi : la quarta di guerra , con Visconti , Laboz , Porta, Triulzi, Gazzari, Caleppi, uomini, se non tutti, certamente la maggior parte, migliori dei tempi. Conservaasero, voleva, il mandsto insino a che fossero creati, ed entrassero in ufficio i Consigli legisiativi. Finalmente, per compir quanto ai supremi ordini politici dello Stato si apparteneva, il capitano di Francis chiamava ministro di polizia Porro, di guerra Birago, di finanza Ricci, di giustizia Luosi, di affari esteri Testi. Al tempo medesimo nominava segretario del Direttorio Sommariva .

Tessutu con parole di molta superiorità pubblicava un manifesto da servir per prioricipò sali ciasipia repubblica. Las prubblica ciasipina, andava ragionando, essere stata lunghi anni sotto l'imperio dell'Austria, averla contro l'Austria conquistata la repubblica francese; eppure rinunziare lei la conquista, e volere che la Cisalpina fosse libera, indipendente, riconosciuta dalla Francia e dall'Austria, riconosciuta da utula l'Europa; pe contento il

Direttorio esecutivo della repubblica francese allo aver usato l'autorità ana 1797 e le vittorie dei soldati repubblicani, perchè sorgesse e aicura vivesse, volere ancora, per singolar tratto della sua amorevolezza, e per preservarla dalle rivoluzioni, dare al popolo cisalpino la propria constituzione, parto prediletto di una nazione illuminatissima; essere la libertà il maggior bene, le rivoluzioni il maggior male; dovere adunque il popolo cisalpino far passo da un reggimento soldatesco ad un reggimento civile; perchè questo passo senza discordie fosse e senza sedizioni avere il Direttorio esecutivo giudicato dovere per suo mezzo e per questa volta nominarsi i magistrati supremi della repubblica nuova, insino a che, trascorso un anno, il popolo stesso, secondo gli ordini della constituzione, li nominasse : già da secoli non essere più buone repubbliche in Italia, l'amore sacro della libertà esservi spento, la più bella parte d'Europa vivere serva dei forestieri; esser debito della repubblica cisalpina il dimostrare col senno e col vigor suo e coi buoni ordini de' suoi eserciti, non avere la moderna Italia degenerato dall'antica e vivere ancora in lei spiriti degni della libertà : per questo avere lui nominato e le quattro congregazioni , e il Direttorio e i ministri .

Destinavansi il di 9 luglio, ed il campo del Lazzaretto fuori di porta Orientale, vasto e magnifico, al pubblico e solenne ingresso della cisalpina repubblica. Accorrevano, chiamati alla solennità piena di tanti auguri, i deputati di tutti i municipii, di tutti i drappelli delle guardie nazionali, di tutti i reggimenti assoldati della Repubblica. Era nei giorni che precedevano la festa, in tutta la città una folla, ed un andar e venire di popoli contenti; pareva che non solo la nobile Milano, ma ancora tutta l'Italia a nuovo destino andasse. Aprivasi alle nove del destinato giorno il campo della confederazione (che così dal fatto chiamarono il Lazzaretto), e vi accorrevano giulivamente ed a pressa meglio di quattrocentomila cittadini. Suonavano le campane a gloria, tiravano i cannoni a festa; innumerevoli bandiere tricolorite col turchino o col verde sventolavansi all'aria, e le grida e il tumulto e le esultazioni per l'infinita contentezza andavano al colmo. I democrati non capivano in sè dall' allegrezza, e dicevano le più strane cose del mondo. Pareva ed era veramente , un gran passo da quella vita morta dei Tedeschi a quella vita viva dei Francesi; la magnifica Milano, città di per sè stessa e per naturale indole allegrissima, ora tutta, più che fatto non avesse mai, sin dall' intimo fondo suo si commuoveva e si rallegrava. Entrava nel campo il Direttorio, coll'abito verde ricamato d'argento alla Cisalpina; il seguitavano i magistrati, e gli uomini eletti della città; gli uni e gli altri magnifico spettacolo. Nel punto dell'ingresso spesseggiavano viepiù con le salve le artiglierie, i popoli applaudivano, le bandiere si sventolavano: celebrava l'arcivescovo sull' altare apposito la messa; in questo mentre a quando a quando rimbombavano le artiglierie. Dopo il santo sacrificio benediva l'arcivescovo ad nna ad una le presentate bandiere . Seguitava un concerto strepitosissimo e pure melodioso d'inni, di suoni, di viva repubblicani. Sorgeva in mezzo l'altere della patria; aveva sui lati inscrizioni secondo il tempo; sopra un fuoco acceso, simboleggiatore dell'amore della patria; a' piedi urne con motti dimostrativi del desiderio e della gratitudine verso i soldati francesi e cisalpini morti nelle battaglie per la salute della Repubblica. Quest' erano lo cisalpine allegrezze e cerimonie. Assisteva Buonaparte, seduto in ispecial seggio, alla festa, al quale, come a vincitore di tante guerre ed a fondatore della Repubblica, risguardavano principalmente i popoli circo1797 stanti. Ne piccola parte dell'onesto spettacolo erano gli uomini delegati di Ferrara, di Bologna, dell'Emilia, di Mantova stessa, anocorchè non oncova fosso unita alla Repubblica, venuti ad esser presenti a quella solennità, non solo inconsueta, ma non vista mai nel corso dei secoli: grande testimonianza d'amore et docanorila italiana.

Serbelloni, presidente del Direttorio, dal luogo suo levatosi, e sopra un più elevato seggio postosi, in cotal modo, fattosi silenzio in mezzo agli adunati popoli , a favellare incominciava : « Noi fummo un tempo liberi , e e queste medesime terre repubblicane furono: la diversità fatale delle « troppo facili opinioni ci ridusse e ci mantenne per molti secoli in estera « e spesso variata servitù . Rammentiamoci , o cittadini , la lunga serie dei « cessati infortuni , ed il passato ci sia d'utile esempio per l'avvenire . « Sparisca, come lampo, ogni spirito di parte che finora possa averci divia si, e perfino gli odiosi nomi, fonte inesausta di civili discordie, siano u mandati in dimenticanza. Serbiamo con indelebile memoria pel ricevuto « beneficio una gratitudine eterna verso la francese repubblica , che col « valore e col sangue de' suoi soldati ci procursva la libertà: e gratitudine « ancora eterna sia in noi verso l'immortale Buonaparte, che emolo del-« l' Africano Scipione, ci tolse colle sue vittorie a servitu, e diè forma con la « vastità de' suoi lumi politici al nostro libero governo . Ciò crediamo , ciò « inculchiamo nel più profondo degli animi nostri, che a voler mantenere e « conservare la prosperità di una repubblica democratica, ha ad essere fra « di noi virtù nei padri, educazione nei figliuoli, costume e costanza d'animo · nei cittadini , leggi ed interessi in tutto il territorio uniformi . Accendiamoci « di un amor asnto di patria, giuriamo concordemente di viver liberi, o di « morire. Il Direttorio della cisalpina repubblica le giura il primo, e ve ne a dà l'esempio.

A questo passo il presidente, agusinata la spada, ed i suoi colleghi i, levati ji cappelli, ad alta voce giuravano. Giuravano i tempo siesso gli usonini deputati, giuravano i capi dei reggimenti, giurava l'adunato popolo initere i vive, le grida, i plause; il batter delle mani, il alunciare i cappelli. lo sventolar delle bandiere facevano nno spettacolo misto; romoroso, ed alterro.

Čiò detto, continuava orando il presidente, manterrebbe col sangue e colla vita, se fosse d'uopo, il Direttorio la costituziene e le leggi. « Sov- « rengavi, terninava, o cittadini, sovrengavi che questa terra che abitiamo, « è la terra dei Curzi, degli Scevola, del Catoni; imitiamo quelle grandi anime, in oggio imanoe caso initiamole, e lascinto oggi speranas di vincerci « i mostri nemici, o insiame l'Europa s'accorga che qui l'antica Bona » rinasce ».

Oti ricomicciavano i plausi, ed i cannoni strepitavano. A questo mode s'instituiva la repubblica cisalipina, mandata da na principio che pareva tereno, ad un dubbio e corto avvenire. Furonvi tutto il giorno corso di carri edi cavalli, suoni, balli, festini in ogni canto, pei la sera bellissime luminario al dentro che fuori del teutro. Insommo fu una grande e solenne allegrezza, e queste feste non in altra città del mondo riresono tanto hieto e tanto magnitiche, quanto nella bella e spendida Milano.

Perchè poi la memoria di un giorno tanto solonne nella mente dei posteri si conservasse, decretava il Direttorio che si rizzassero nel campo della confederazione, ad onore di ciascuna schiera dell'esercito francese, otto piramidi quadrangolari; sur un lato di olascuna piramide si seolpisse 177
un segno eterno della grattitudine e della amiciria del popolo cisalpino verso
la repubblica francese e l'esercito d'Italia; s'inscrivessero su due atri lati
i nomi di quei forti nomici che avevano dato la vita per la patria foro e
per la libertà cisalpina nelle battaglie; che l'ultimo lato si serbasse intatto
per la libertà dicalpini nelle battaglie; che l'ultimo lato si serbasse intatto
che fortemente combattendo, a vrebbero procurato col sangue loro salute e
libertà alla autra cisalpina.

Contaminava l' allegrezza dei patriotti l' essersi fatta serrare dal Direttorio la società di pubblica istruzione. Si trovò pretesto dell' essere contraria agli

ordini della constituzione.

Continuava Buonaparte ad usare l'autorità suprema per ordinare la repubblica. Nominava i giudici , gli amministatori dei distretti o dei dipartamenti, e quei dei municipi. Si faceva poi piti turdi ad eleggere i membri dei due Consigli cioè del Consiglio grando, o dei giovani, e del Consiglio dei seniori, o della naziata.

I popoli all' intorno, che se ne vivevano o con governi deboli, o con governi temporanei e tumulturai, veduto le forme regibari e più promestenti della Cisalpina, e quell' affezione particolare che il capitano invitto le portave, si davano a lei l'uno dopo il altro. Bologea, 1 mola e Ferrara furono le prime a mostrar-desiderio dell' unione, le due ultime più ardentemente per invidia a Bologna, la prima più a rilento per la menoria dell' sutica superiorità. La Giusta bolognese titubava; me tanti furono i maneggi dei patriotti più accessi, ol' intrometteris del Cisalpini, che ne fu vinta la sua durezza, ed accedeva anch' essa alla preditetta repubblica; accostamento di grandissima importanza penthe nera Bologna città grossa, e piena d'unomini forti e generosi. Unite le Legazioni, pensava Buonaparte a compire il Direttorio, vi chiamava per quinto un Costabili Containi di Ferrara.

Principalmente accrebbe la grandezza oisalpina l'unione della forte Bresicai, membro tanto principale della terraferma venda. Fa treato presidente del Consiglio grande Fenaroli, native di questa attità, il quale, avuta principal parte nello precedenti mutazioni, si mostrava molto ardeete per la consegvazione dello stato nuovo.

Mantova, perchè ancora di destino incerto, se ne stava ito pendensie di quello che si arvesse a fare. Ma poi quando si seppe che pel trattate di Campoformio l'Austria si spogiiava della sua sovranità sopra di lei, si incorporava con animo pronto anch' essa alla Cisalpinia. I Cisalpini pei, fatto di per se stessi impeto nell' ottre Po Pincentino, consentendo facilimente i popoli.

l'aggregavano alla loro società.

Ampiata la Repubblica per tutte queste aggiunte, Buonaparte la divideva in venti apartimenti, che chiamava dell'Olona con Miano, citt capitale, del Ticino con Pavia, del Lario con Como, del Verbano con Varese, della Montagma con Lecco, del Serio con Bergamo, dell' Adda ed Oglio con Sondrio, dell' Adda con Lodi, del Crostolo con Reggio, del Panaro con Mosea, dell' Adda con Lodi, del Crostolo con Reggio, del Panaro con Mosea, dell' Adda con Lodi, del Crostolo con Reggio, del Panaro con Mosea, dell' Adla con Conto, del Reso con Sondo Reggio, del Panaro con Mosea, dell' Adla Padusa con Cento, del Resos Po con Ferrare, del Lamone con Faenza, del Rubbone con Rimini. Per tal modo in, men che son faceva cinque mesi dappsiche era stata creata, in questa larghezza si distendeva la Cisalpina, che conteneva in ela lasmbarita Austrica, a l'Duosti di Mantova, di Modene e di Beggio.

1797 Massa e Carrara, Bergamo, Brescia e Crema coi territori loro, la Valtellina e le tre legazioni di Bologna, di Perrara e dell' Emilia, parte del Veronese e l'oltre Po Piacentino. Poco tempo dopo Pesaro, città della Romagna, fatta imitazione , si dava alla Cisalpina . Per questo fatto i Romani confini ai restrignevano.

L' unione delle Legazioni alla Cisalpina aveva in sè non poca malagevolezza, perchè questi popoli, soliti a vivere sotto il dominio della Chiesa, ripugnavano alle innovazioni che loro pareva che fossero atate fatte nelle cose attinenti alla religione. Questa mala contentezza si era viepiù dilatata, quando si domandarono I giuramenti ai magistrati. Fu loro Imposto di giurare osservanza inviolabile alla constituzione, odio eterno al governo del re, degli aristocrati ed oligarchi, di non soffrire giammal alcun giogo atraniero, e di contribuire con tutte le forze al sostegno della libertà ed uguaglianza, ed alla conservazione e prosperità della Repubblica. Per mitigare le impressioni contrarie concette dal popolo, intendevano i magistrati alle persuasioni, ma come di nomini la maggior parte troppo dediti alle nuove opinioni , elle facevano poco frutto. Tentaronsi gli ecclesiastici, e fra gli altri il cardinale Chiaromonti vescovo d'Imola, clie poi fu papa sotto il nome di Pio VII. Il auo testimonio e le sue esortazioni, come d'uomo di vita integerrima e religiosa, erano di molto momento. Pubblicò egli adunque il giorno del Natale del presente anno nn'omelia, in cui parlava in questa guisa ai fedeli della sua diocesi : « La libertà , cara a Dio ed agli uomini , è una facoltà, che fu e donata all' nomo, è un dominio di poter fare o non fare, ma sempre sotto « la legge divina ed umana. Non esercita ragionevolmente la aua libertà « chi si oppone alla legge baldanzoso e ribelle ; non esercita ragionevolmente « la sua libertà chi contraddice a Dio ed alla temporale aovranità, chi vuol « seguire Il piacere e lasciare l'onestà, chi si attiene al vizio ed abbandona e la virtù.... La forma di governo democratico adottata fra di nol. o dilettissimi fratelli, no, non è in opposizione colle massime fin qui esposte, « nè ripugna al Vangelo : esige anzi tutte quelle sublimi virtù che non « s'imparano che alla scnola di Gesù Criato, e le quali, se saranno da voi « religiosamente praticate , formeranno la vostra felicità , la gloria e lo splen-« dore della vostra repubblica » .

Fatto poscia un vivo elogio delle virtù degli antichi Romani, il cardinale

passa a dire: « Se le morali virtù così resero cospicua la latina libertà, con quanta mag-« gior ragione dobbiamo noi riputar necessaria la virtù nella presente « democrazia, noi che non viviamo invescati dal lezzo e dall'ambizione di « sognar deità, noi che santificò il Verbo di Dio fatto uomo... Le morali · virta, che non sono poi altro che l'ordine dell'amore, ci faranno buoni « democratici, ma di una democrazia retta, e che altro non cura che la « comune felicità , lontana dagli odii , dall'infedeltà, dall'ambizione, dall'ar-« rogarsi gli altrui diritti e dal mancare ai propri doveri. Quindi ci conserve-« ranno l'uguaglianza intesa nel suo retto aignificato; la quale, dimostrando che la legge si estende a tutti gli individui della società e nel dirigerif « e nel proteggerli e nel punirli, ci dimostra ancora in faccia alla legge « divina ed umana, quale proporzione debba tenere ogni individuo nella « democrazia tanto rapporto a Dio, quanto rapporto a sè atesso ed ai suoi « simili .

« Ma i perfetti doveri dell' uomo non si possono compire nella sola virtà

morale: e l' uguaglianza, che fa l'armonia e il bene della società, desidera 1707
 altre molle per la sua sussistenza e per la sua perfezione. Il Vangelo di

Gesù Cristo ci fu dato come un complesso di leggi, onde rendere gli
uomini veramente perfetti anche in società, onde sistemare quella uguaglianza che ci faccia felici nel presente giro dei giorni mortali, e più felici

gianza une el laccia tener nel presente giro dei giorni mortali , è più tellet
 nell'aspettata eternità. La storia della filosofia ci dimostra la mancanza
 di tal progetto, la storia del Vangelo ce ne dimostra l'esecuzione e il

« on tan progento, la storia del vangelo ce ne dimostra l'esect « complimento....

« Decidete quanto conferiscono i precetti del Vangelo, le tradizioni degli « apostoli e dei gran filosofi padri e dottori cristiani a conservare la « pace, a far risplendere la vera grandezza dello stato democratico, a

 are di tanti uomini, diro così, tanti eroi di umiltà, di prudenza nel governare, di carità nel fraternizzare fra loro stessi e con Gesù Cristo...
 Il luminoso oggetto della nostra democrazia dev'esser di stabilire la

massima possibile unione di sentimenti , di cuori , di forze Gsiche e morali,
 onde ne derivi una soave fratellanza nella società...
 Eccovi, o dilettissimi fratelli, uno sparuto abbozzo degli evangelici

dettami. Vedete ivi quale possanza, qual influsso risplenda per la massima virtà dell'omon, per la civile quagdinaza, per la regolata libertà, per quell'unione insomma d'amore e di tranquilità, che fa la sussistenza e l'onore della democratal. Porse per la durevole felicità degli altri governi basterà una virtità comune, ma nella democrazia studiatevi di essere della massima possibile virtà, e sarete i veri democratici: studiate de desguite il Yangelo, e sarete la joid della Repubblica... la religione catolicia sia

Il rangeno, e sacree la giora uena repubblica..., la rengione cattorica sia
 I'oggetto più prezioso del vostro cuore, della vostra divozione e di ogni
 altro vostro sentimento. Non crediate che ella si opponga alla forma del
 governo democratico. In questo stato vivendo uniti al vostro divin Salva-

governo ucunoscatico. In questo stato vivendo uniu ai vostro divin Salva tore, potete concepire una giusta fiducia dell'eterna salute, potete
 operare la felicità temporale di voi stessi e dei vostri simili, e procurare
 la gioria della Repubblica e delle autorità cossituite... Si, miei cari fratelli.

« la gloria della Repubblica è delle autorità costituite... Si, miei cari frat « siate buoni cristiani, e sarete ottimi democratici » .

Queste parole, con tanta soavità dette da un uomo così eminente per dignità, e così venerato per la santità dei costumi, calmavano gli spiritì . raddolcivano i cuori e preparavano radici al nuovo stato.

Ordinata la Cisalpina, restava che le potenze amiche alla Francia la riconoscessero in solenno modo, come potentiato europeo. Vi si adoperava in Consociamento in Sunaparte cupidamente, recando a gloria propria, che non solo vivesse la condizione di vero Stato. In questa bisogna il mezzo più facile era anche il più efficace; quest'era che la Francia riconoscesse quella sua figliudo primogenita, come la chiamavano.

A questo fine mandava il Direttorio cisalpino per suo ambasciadore a Parigi un Visconti, che stato prima uno dell'amministrazione generale di Lombardia, ed amato da Buonsporte, ma stimato da lui troppo vivo nelle opinioni del tempi, non cra stato eletto fra i quinqueviri nè fra magistrati subalterni: pure pareva che in grado privato pui non potesse vivere.

Fu vedulo a Parigi molto volentieri il Visconti, ed in pubblica udienza, presenti tutti i ministri di Francia o gli ambasciadori delle potenze amiche, il di 27 agosto, solennemente udito. Parlava magnificamente dei ibenefizi della repubblica francese, della gratitudine della Cisalpina: esprimeva unico e primo desiderio dei Cisalpini essere il farsi degni della illustre nazione

BUTTA AL 1814. 50

1797 francese : di loro non poter aver ella amici nè più affezionati nè più fedeli; comune avere le due repubbliche la vita, comuni gl'interessi, comune ancora dover avere la felicità, nè senza i Francesi volere o poter essere l Cisalpini felici : le vittorie del trionfator Buonaparte già aver procurato pace e quiete alla Cisalpina; desiderare che la Francia ancor essa quella pace si godesse e quella felicità si gustasse, che le sue vittorie e la sublime di lei constituzione le promettevano. Queste cose, scritte in francese, poi tradotte in pessimo italiano nei giornali dei tempi, diceva Visconti. A cui magnificamente ed anche tumidamente, secondo i tempi, rispondeva il presidente del Direttorio: Piacere alla repubblica francese la creazione e l'amicizia della Cisalpina; non dubitasse che vivrebbe libera e felice lungo tempo. Poi parlava di serpenti che mordevano Buonaparte, quindi di maschere portate prima, poi deposte dai nemici delle due repubbliche. Sapere il Direttorio che questi uomini veleposi e perfidi volevano distruggere la libertà sulla terra : ma la Francia esser sana e forte, e fortificarsi ogni giorno più per una corona intorno di popoli liberi e governati da leggi consimili. Appresso parlava il presidente di moderazione e di temperanza , non di quelle degli animi vili e timorosi, ma di quelle degli animi ben composti e forti. « No , prorompeva, « immortali guerrieri , non fia che l'opera vostra , accompagnata da tanti « miracoli e da tanta gloria, non lasci un segno durevole in Italia, nella « conservazione di uno Stato libero e di un alleato fedele della vostra patria. « No, popoli della Cisalpina, voi non avrete gustato i primi frutti della « vostra indipendenza per tornar a vivere in servitu. Il destino vostro non « girerà a modo di coloro che con male parole e con discorsi bugierdi , a insidiano la libertà. Il serpe frodolento rompera i denti sulla lama, nè « il pigmeo distruggerà l'opera del gigante . In Italia sono gli eserciti vincia tori, sonvi i forti generali, evvi il trionfator Buonaparte. Il Direttorio, « amico alla Cisalpina , vuol fondare con ogni suo sforzo , a malgrado delle « congiure e delle calunnie , la libertà di lei ; stessero pur sicuri i Cisalpini, « e confidassero nella grandezza e nella lealtà della nazione francese, nel « corazzio e nel valore de' suoi soldati, nella rettitudine e nella costanza « del Direttorio; piuno più ardente desiderio avere il Direttorio di questo, che i Cisalpini vivessero felici e liberi ». Questi detti minacciosi toccavano l'Austria, che nei negoziati di pace che allora pendevano, veduto che Buonaparte aveva ritratto l'esercito, ed avendo lei stessa con nuove leve ricomposto le sue genti, stava sul tirato, e metteva in mezzo condizioni che parevano esorbitanti , massimamente quella di volersi ricuperar Mantova.

Un puriar un cuon riadion, inasensiament quanto orione in operation control to the control to th

palmente i fuorusciti delle diverse parti d'Italia, raccolti in gran numero in 12-7 Milano, non si potevano tenere. Buonaparte se ne sdegnava, e dava loro spesso sulla voce e talvolta sulle mani, ma essi ripullulavano e straboccavano più molesti da un altro lato, per forma che non vi era requie con loro.

Introdotti al Direttorio cisalpino, oravano I ministri esteri con parole di pace e d'amicizia, a cui, secondo il solito, ed anche meno del solito, credeva nò chi le dieva no chi le udiva: così con questi inorpellamenti s'ingannavano a vicenda, o piuttosto non s'ingannavano, perchè gli uni e di altri ottimmente sapevano che cosa ci fosse sotto.

Estava il papa al mandar un ministro, perchè gli pareva che i Cisalpini avessero posto la falco nella messe religiosa. Ma dettesi certa parole da Buonaparte e fattogli un motivo addosso dai Cisalpini che armatamente si erano impadronito della fortezza di San Leo, e minacciavano di andar più avanti con l'armi pericolose, e coi manifesti più pericolosi ancora, si piegava avanti con l'armi pericolose, e coi manifesti più pericolosi ancora, si piegava core egli. L'Austria, riputatodo che losse deginali il indugiera, non s'inclinato ancora della contra della cont

ordini e manifesti ed anzi i magistrati nissun ordine e manifesto pubblicavano.

se non dopo che fossero veduti ed appruovati dai comandanti francesi . Accettati i ministri delle potenze estere, aveva il Direttorio cisalpino mandato i suoi agenti politici a sedere presso le potenze medesime, e coi medesimi fini di onorare con le parole e di spige coi fatti. Vedevano Torino, Napoli , Roma , Firenze , Genova , Parma i legati cisalpini . Bene pe' suoi fini aveva scelto gli uomini suoi la Cisalpina perchè erano tutti, o la maggior parte, giovani di spirito vivi ed accesi nelle opinioni che correvano, ma pure se non prudenti, almeno astuti e senza intermissione operativi. L' aggiunta di tante nuove provincie al centro cisalpino aveva dato nuova forza al disegno dell'unione italica, ed i ministri cisalpini fomentavano questo disegno medesimo con ogni arte negli Stati italiani presso cui risiedevano . Solo Marescalchi, di famiglia principalissima di Bologna, che era stato mandato ambasciadore a Vienna, non faceva frutto, perchè nè l'imperatore l'aveva voluto riconoscere nella sua qualità pubblica, nè era d'animo volto al propagare, perchè gli piaceva una libertà placida e molle, non una libertà inquieta e sdegnosa, ed anche, quantunque fosse d'ingegno non molto acuto, sapeva misurare le cose, non con la immaginazione, ma con la ragione. Serviva piuttosto per evitar il non servire, che per servire; uomo da esser tirato . non da tirare altrui .

Soprastava ad arrivare il ministro di Francia a Milano, non perchè non fosse il Direttorio francese amico, ma perchè l'iniviato doveva arrivarvi con molta materia apprestata, come sarem per narrare in appresso.

Chiamava iniunto Bionaparte, orumai vicino ad aver compito con gio ordinamenti politici quell' opera che con le armi aveva fondato, i legislatori cisalpini, centosessanta pel Consiglio grande, ottanta per quello degli anziani. Onorati nomi vi risplendevano per sapere, per antichità, per ricchezza, per amore di libertà. E-ranvi un Quadrio, un Gievo, un Melzi, un Birgeo, un Cicegnara, un Compagnopi, un Savaldi, un Cagnoli, un Monga, un Venturi un Lamberti, un Polfranceschi, un Martinengo, un Fenaroli, an Lecchi, un 1:2. Lattanzi, un Colonia Ebreo, un Arese, un Beina, un Becearia, un Somaglia, un Bossi, un Castiglione, un Tassoni, un Cavedoni, un Aldini, un Guglielmini, un Aldrovandi, un Mascheroni, un Manglil, un Bellisomi, un Malsspina, un Alpruni, un Fontana, uno Searpa, tutti tre professori molto celebrat di Pavia, un Castelbaroo, un Pallavicini.

A tutti questi aggiungeva Francesco Gianni, giovine di singolares spirito poetico dotato, e cantor suo favoritissimo. Er ali poeta nato in Bona; ma na la Cisalpina, considerato ( quest' esse furono le parole della legge) che il cittadino Francesco Gianni aveva principalmente applicato i petetti suoi talenti a celebrare il genio della libertà titalana, ed encomiare l'invittat armata francese, con che nelle statuali circostanzes si veniva a vicpià promuovere lo spirito pubblico, gli dava con solenne ed apposita legge la naturalità.

I Consigli adunati, ardentemente procedendo, si accostavano alle opinioni dei democrati più vivi; il che dall' un de' lati dispiaceva a Buonaparte a cagione della natura sua inclinata allo stringere, dall'altro gli piaceva per dar timore all' Austria, che pareva allora voler prendere novelli spiriti

Ordinata al modo che abbiam parrato la Cisalpina, il capitano vincitore scriveva le seguenti parole per ultimo vale a' suoi popoli . « Il dì 21 novembre « fia pienamente in atto la vostra constituzione; e saranno altresi organizzati « il vostro Direttorio, il corpo legislativo, il tribunale di cassazione e le « altre amministrazioni subalterne. Voi siete fra tutti i popoli il primo che senza fazioni, senza rivoluzioni, senza stragi, libero divenga. Noi vi diemmo « la libertà; voi sappiate conservarla. Voi siete, trattone solo la Francia, « la più popolata , la più ricca repubblica : vi chiama il destin vostro a gran « cose in Europa; secondate le vostre sorti con far leggi savie e moderate, « con eseguirle con forza e con vigore : propagate le dottrine , rispettate la « religione . Riempite i vostri battaglioni , non già di vagabondi , ma si di cittadini nodriti nei principii della Repubblica ed amatori della sua prosperità. « Imbevetevi, chè ancor ne avete bisogno, del sentimento della vostra forza « e della dignità che ad uomo libero si appartiene. Divisi fra voi , domi per « tanti anni da un'importuna tirannide, voi non avreste mai potuto da voi « stessi conquistare la libertà; ma fra pochi anni potrete anche soli difenderla « contro ogni nemico qual ch' egli sia ; proteggeravvi intanto contro gli assalti e dei vostri vicini la gran nazione; col nostro sarà lo Stato vostro congiunto. · Se il popolo romano avesse usato la sua forza, come la usa il francese, « ancora sul Campidoglio si appiderebbero le romane aquile, ne diciotto « secoli di schiavitù e di tirannia avrebbero fatte vili e disonorate le umane « generazioni . Per consolidare la libertà vostra , e mosso unicamente dal « desiderio della vostra felicità , io feci quello che altri han fatto per ambizione « e per la sfrenata voglia del comandare. Io feci la elezione di tutti i « magistrati, e sonmi messo a pericolo di dimenticare l'uomo probo con « posporlo all'ambizioso; ma peggio sarebbe stato se aveste fatto voi stessi le « elezioni, perchè gli ordini vostri non ancora erano compiti. Fra pochi giorni e vi lascio. Tornerommene fra di voi, quando un ordine del mio governo « od i pericoli vostri mi richiameranno . Ma qualunque sia il luogo a cui siano « ora per chiamarmi i comandamenti della mia patria, questo vi potete pro-« mettere di me, che sono, e sempre sarommi ardente amatore della felicità « della gloria della vostra repubblica ».

Queste dolci parole del capitano invitto molto riscaldavano gli animi.

Parevano veramente altri tempi, parevano altri destini. Quest' erano le opera- 1797 zioni palesi di Buonaparte, altre di uguale anzi di maggiore importanza se ne stava macchinando in segreto. Erano a quei tempi al mondo quattro cose che a tutte le altre sovrastavano; la gloria molto risplendente di Buonaparte, il timore che avevano i re che quella repubblica francese non li conducesse tutti a ruina, la repubblica francese stessa fondata in una nazione che per la natura sua non può vivere in repubblica, e finalmente una casa di Borbone, esule sì ma con molte radici in Francia, fatte ancor più tenaci e più profonde per le enormità dell'insolita repubblica. Si desiderava pertanto, e dentro della Francia da non pochi uomini temperati, e fuori da tutte le potenze, che la Repubblica si spegnesse, ed il consueto reggimento, per quanto gl'interessi nuovi il permettessero, col mezzo dei Borboni si ristorasse. Ne essendosi questo fine potuto conseguire coll'armi civili della Vendea, nè coll'armi esterne di tutta l' Europa, perchè la nazione francese, che forte ed animosa è, non aveva voluto lasciarsi sforzare, si pensava che i maneggi segreti, le promesse, le corruttele e le adulazioni potessero avere maggior efficacia. A questo fine, e con questi mezzi si era operato che le nuove elezioni ai Consigli legislativi cadessero in uomini che amussero meglio la monarchia dei Borboni che la Repubblica, ed in ciò si era fatto non poco effetto. Siccome poi a tutti i moti è necessario un capo di chiaro nome, così avevano ai Consigli dei giovani eletto il generale Pichegru, cupitano rinomato per le sue vittorie in Alemagna ed in Olanda. Con lui concorrevano molti altri personaggi famosi o per armi, o per dottrina, o per segnalati fatti nelle rivoluzioni politiche di Francia. Nel Direttorio stesso Barthelemi favoriva il disegno, per natura c per opinione, ed i desideri suoi fino ai Borboni si estendevano; chè certamente aveva dato questi segni di sè nella sua ambasceria in Isvizzera . Il favoriva, siccome pare, anche Carnot, o che volesse la monarchia dei Borboni, il che è incerto, o che solamente disegnasse, come uomo di acutissimo pensiero, ridurre, spenti gli uomini immoderati, quello stato di repubblica scorretta e tumultuaria a forma più stretta e più ordinata. Seppesi questo maneggio dai tre quinqueviri, che non vi erano mescolati, e si misero all'ordine per isturbarlo, perchè amavano la repubblica e temevano la monarchia. È quivi per altro debito nostro riferire che a questo, tempo alcune pratiche segrete si erano introdotte tra Barras, uno dei tre, ed alcuni agenti di Luigi XVIII. per le quali il quinqueviro aveva dato speranza, e s'era anche obbligato a favorire la restaurazione dei Borboni, sotto condizione di dimenticanza del passato, e promessa di premio in danaro: ma con la medesima sincerità procedendo, dobbiam notare che sebbene sia vero che queste pratiche siano esistite, Barras sdegnosamente e con termini molto espressivi negò d'aver voluto procurare la mutazione del governo allora sussistente, ed assevero avere prestato orecchio agli agenti dei Borboni col solo fine di conoscere e sventar le lore trame : vogliono anzi alcuni che li volesse condurre in luozo dove potessero essere arrestati. Pubblicò di più, aver ciò fatto con saputa e consentimento espresso de suoi colleghi del Direttorio, ai quali a questo fine aveva comunicato il negozio. Dà verisimile colore a quest'ultima allegazione l'averia lui pubblicata quando gli sarebbe stato utile udire il contrario, se fosse stato vero, ed il citare, per pruova della verità del fatto il testimonio dei ministri di quel tempo, de' suoi colleghi del Direttorio, ed anzi i registri segreti di questo magistrato supremo della Repubblica, in cui,

1747 siccome affermò, vi era un decreto che l'autorizzava a condurre queste pratiche. Comunque ciò sia, era allora l'esercito d'Italia in bocca di tutti, e quanto da lui veniva, era ricevuto in Francia con grandissimo o amore o terrore, secondo le opinioni e le passioni. Per la qual cosa coloro che contrastavano a questo proposito, facevano avviso che le mosse contrarie dovessero aver principio dall'esercito italico. A questo dava favore Buonaparte per la sua emplazione verso Pichegru, prevedendo nell'esaltazione del vincitore dell'Olanda la depressione del vincitore d'Italia. Per tutte queste ragioni uscivano dalle diverse schiere dell'italico minacce flerissime contro i nemici della libertà, come li chiamavano, contro gli amatori del nome reale, contro I minacciatori della constituzione, Parlavano del voler marciare in Francia con le armi vincitrici per castigare i ribelli, descrivevano con patetiche parole le orribili congiure ordite nella patria loro contro la libertà. mentre essi col sangue e con disagi innumerevoli la libertà e la patria difendevano. Non isperassero, minacciavano, che il sangue sparso, che le acquistate vittorie, che la conseguita gloria fossero indarno: quelle mani stesse che avevano vinto l'Austria, vincerebbero facilmente e farebbero tornar in nulla quei branchi di faziosi. Al solo mostrarsi degl' italici soldati oltre l'Alpi, presi di spavento si disperderebbero quei vili sommovitori di congiure. Non duhitasse punto il governo che l'esercito italico tanto amasse la libertà, quanto la gloria, e che la prima con la niedesima costanza, col medesimo valore difendesse, coi quali aveva acquistato la seconda: verrebhero, vedrebbero, ed anche senza battaglie vincerebbero.

Da questi conferti e da questo appaggio fatto sicuro il Direttorio, veniva a quelle risoluzioni che resero tanto famoso il di 18 fruttidoro, anno quinto della Repubblica, o il di 1 settembre del novantasette : per esse si carcravano, e di nistrane e pestiliorazili regioni si mandavano Bartheenia, Pichegru e gli altri capi della congiura. Alcuni, e fra questi Carnot, fuggiti alla diligenza dei cercatori, trovarnono in forestiere terre scampo contro chi il chiamava a prigione ed a morte. Questo fu il moto di fruttidoro, pel quale affortificatosi il Direttorio coll' esculsione dei dissidenti, e coll' unione dei consenzienti, e fattosi padrone dei Consigli, recava in sua mano la somma delle cose, e pareva che viejori avesse confermato la Repubblica.

Tornato vano questo tentativo, i confederati, massimamente l'Austria che si trovava più vicina all'incendio, e che essendo alle strette con Buonanarte, aveva meglio conosciuto la sua natura, si gettarono ad un altro cammino per arrivare al fine della distruzione della formidabile Repubblica. Si negoziava a questo tempo la pace coll'Austria; gli agenti austriaci vennero dicendo a Buonaparte guardasse le ruine d'Europa e della sua patria stessa: una repubblica fondata solo con le mannaie, conservata solo con le balonette, sopportatrice dei malvagi, perseguitatrice dei buoni; non isperasse di fuggir egli stesso la repubblicana invidia; più illustri erano i fatti suoi. più magnifici i benefizi verso la patria, e più inevitabile credesse l'atroce fine che l'aspettava. Considerasse che sono inesorabili le repubblicane emolazioni, e che sempre la gratitudine delle repubbliche è l'ingratitudine. Se i più chiari cittadini erano stati all'estrema fine condotti in Francia, solo perchè chiari erano, che sarebbe del più chiaro fra tutti ? Ricordassesi le recenti trame ordite contro di lui, le proprie querele, ed il livore del Direttorio, già vicino a prorompere, quand'era ancora l'opéra sua necessaria in guerra : che sarebbe in pace? Forse era nato egli e fatto per essere stro-

mento di faziosi e mentecatti? forse a servi ad avvocati e notaruzzi ambi- 1797 ziosi? Con le grida e coi patiboli s' hanno a governar gli Stati? Guardassesi intorno, entrasse in sè, si paragonasse ad altri, e vedrebbe che siccome era unica la sua gloria al mondo, così unico doveva essere il fine che a sè doveva preporre; che già dalle volgari vie militari si era discostato nelle faccende di guerra, e che debito gli era di discostarsi dalle volgari vie anche nelle faccende civili: a ciò chiamarlo, lacera e rotta, tutta l'Europa; a ciò medesimo chiamarlo la misera umanità, ingannata dalle lusingherie, straziata dai delitti. vedeva egli certamente, ed anche più volte aveva accennato, essere la repubblica un governo impossibile in Francia. A che dunque dubitare, a che indugiare? l' Europa infelicissima domandare da lui altre sorti , domandare da lui la restaurazione dell'antica monarchia dei Borboni, domandare la rintegrazione dei diritti europei : assai avere spaziato la forza, assai la usurpazione, assai l'anarchia: domare questi mostri esser suo destino: al solo segnale dei Borboni, quando l'opportuno istante fosse venuto, seguiterebbonlo in Francia tutti i buoni, seguiterebbonlo tutti gli sdegnati, seguiterebbonlo tutti gl'infelici, condotti all'ultimo caso della presente tirannide. Favorirebbelo l' Europa tutta, tirata da si grande impresa, mossa da si bella speranza dopo tanto conquasso. Seconderebbonlo i principi, l'Austria la prima, e la Russia, tanto attiva fomentatrice del Borboni. Parlare di ricompense a chi già aveva acquistato maggior gloria che altr'uomo avesse acquistato mai, e che solo con un gran civile fatto poteva la propria gloria ampliere, essere superflua e fors' anche offenditrice cosa: pure o che in grado privato la venerazione, o che in grado pubblico l'autorità desiderasse, ciò gli sarebbe, e più ampianiente che non desiderasse, conceduto. Desse pertanto opera ad impadronirsi della somma delle cose in Francia; che a ciò l'aiuterebbero i potentati, solo che promettesse di fare la gran rimessa all'antico e legittimo signore. Muovessesi adunque Buonaparte unico ad opera unica; rispondesse col fatto al destinato dalla Provvidenza, posciache non senza intervento divino tante volte avevano suonato le armi sue vincitrici.

Queste esortazioni muovevano quell'anime ambizioso. Ma da Borboni a Repubblica e ion faceva divora, gli uni e l'altra aveva ugualmente in divario, gli uni e l'altra aveva ugualmente in divario, gli uni e l'altra aveva ugualmente in dispregio, ed anche la felicità o le disgrazie umane nol toccavano. Benaì siccome quegii che sagazissimo rra e di prondissimo intelletto, avvisava in un subito che quello che gli si offeriva, pièteva aprirgil la istrada all'altissime sue cupidità. Si mostrava pertanto disposto a fare quanto si richiedeva a lui, proponendosi nell'amino, e questo fu il più solenne inganno che mai sia stato fra gli uonini, di l'avorisi del consentimento e cooperazione dei principi, per arrivare alla potestà suprema in Francia; non già per dispogliarsene in favor di chicchessia, ma per serbarta el anzi viepio; consolidaria in sè medesimo, el ampitarla.

Vogliono alcuni che Barras, quinquevirro, avesse l'animo volto a favore dis Borbani già linnis da quanto aveza procursto ia elezione di Bonaparte al governo supremo dell'esercito italico, e che a questo fine appunto l'abbita proprocursta a gromentando che il giovine di Corsia, no cal egli aveva scoperto to meete stata a qualunque più ardua impresa, e natura nomica si reggimenti popolari, il dovesse secondare ne in mandare ad effetto il suo intendimento. Danno corpo a questa opinione le pubblicazioni fatte dagli agenii del Borboni, il acontradiciono quelle fatte da Barras; le que e le altre noi

1797 abbiamo rapportate, affinche chi ci legge, possa dalle medesime prender congettura della verità in cose tanto avviluppate quanto importanti.

Dato in tal modo intenzione ai confederati, ed accordatosi con loro del ristaurare in Francia l'antico governo dei Borboni, non formidabile ai principi per esser conforme ai loro proprii, cominciava Buonaporte a fare qualche dimostrazione che della sua sincerità potesse far testimonianza. Aveva egli fatto arrestare, contro ogni dritto delle genti, in Trieste, e condurre, gelosissinamente custodito, nel castello di Milano il conte d'Entraigues, agente molto fidato di Luigi XVIII. Parlavano a quei tempi tutti i giornali della carcerazione del conte, e ne favellavano come di cosa che sommamente importasse alla salute della Repubblica. Gli trovavano, siccome fu pubblicato per opera di Buonaparte, scritti che discoprivano le macchinazioni di Pichegru e degli altri amatori del nome reale. Inoltre si facevano constare per un rigoroso esame dato al conte , sebbene egli il verbale costantemente sempre abbia negato, molto maggiori cose in pregiudizio della Repubblica ed in prodei Borboni, che gli scritti non palesavano. Tal era il rigore di quell'età, che se non ci fosse stato di mezzo qualche grave motivo, avrebbe tosto Buonaparte dato a giudicare ad un Consiglio militare, o mandato il conte in Francia, dove sarebbe stato o sottoposto all' nltimo supplizio, o carcerato per sempre. Ma quando ognuno temeva di vedere il conte giunto all'estrema fine diede ammirazione agli uomini l'udire che il generalissimo aveva comandato a Berthier che il facesse comodamente alloggiare nel castello. e che la moglie il potesse visitare. Gli comandava ancora che se non trovasse stanza comoda nel castello, il lasciasse sotto buona gnardia in città, e gli rendesse tutti gli scritti, salvo quelli che toccavano gli affari politici: queste erano le congiure di Pichegru. La maraviglia poi si cambiava in istupore per coloro obe non conoscevano l'intrinseco del fatto e le cagion , quando si seppe che il conte si era fuggito dal castello, e più ancora, quando portò la fama ch' ei fosse già arrivato con felice viaggio nelle terre dell' imperatore Paolo di Russia, succeduto alla sua madre Caterina. La verità del fatto fu che Buonaparte, desideroso di far chiari gli alleati della sincerità sua col fidare le cose segrete trattate a Montebello ad nomo confidente della Russia e di Luigi XVIII, aveva procurato la libertà ad Entraigues, e mandatolo in Russia portatore delle sue promesse. Infatti a queste novelle si piegava Paolo con divenire molto meno acerbo verso la Francia. Al tempo stesso i negoziati di Udine e di Montebello si fecero assai più morbidi, per modo che non tardarono ad avvicinarsi alla conclusione; conciossiachè i principi credevano, facilitando il sentiero a Buonaparte per arrivare alla somma potenza in Francia, abilitarlo a mandar ad effetto le cose che da lui si promettevano. Tutti questi disegni molto gli arridevano, e quantunque fosse uomo di natura molto coperta e di pensieri cupissimi, tuttavia si lasciava di quando in quando uscir di bocca certi motti che disvelavano la sua intenzione e le fatte macchinazioni . Ed lo ho udito parecchie volte raccontare a Villetard, giovane candidissimo, che trovandosi a passeggiare a Montebello con Buonaparte e con Dupuis, che poi fu morto generale in Egitto nella sommossa del Cairo, sostando improvvisamente dal passeggiare, il generalissimo aveva loro detto : che direste voi se io diventassi re di Francia? Al che, siccome a me raccontava il medesimo Villetard, rispondeva Dupuis, che professava un ardente desiderio dello stato repubblicano, che sarebbe

il primo a piantargli un coltello nel petto: il quale tratto non fu udito senza 1797 riso da Buonaparle.

Nè questi erano i soli segni delle moditate cose. Sorgevano a Montebello i costumi e le abitudini regie: vile tudiecas attiere da una parte, umili dall'attra: ivi le adulazioni smoderate ed il silenzio rispettoso, non interrotto he dalle interrogazioni; vil le sorelle del vinciore corteggiate a modo di corte, (vi i ministri dei principi esteri e quei della Cisalpina accolti alla reale. Certamente null'altro manexa di re che il nome, e questo nome stesso veniva naturalmente sulle labbra dei cortigiani, ma vi periva per amore o per ilmore, ma piutotto per ilmore, per amore della Repubblica. A chi era uso a scrutare le umane vicende, appariva manifestamente, eserse in Buonaparte natura a votere e ad usare l'imperio, nè cio con leggi ma sopra le leggi, non come cittadino, ma come padrone: il fato il fece per l'età, e l'età per lui.

Frattanto le promesse segrete ch'egli aveva fatte, e la necessità in cui si trovava il Direttorio di rammollire con un solenne fatto i risentimenti nati in Francia per la terribile rivoluzione dei 4 settembre , operavano di modo che rimosse da ambe le parti tutte le durezze, si veniva il giorno 47 ottobre, alla conclusione, nella villa di Campoformio, di un trattato di pace, in cui un governo nuovo distruggeva un governo antico, ed un governo antico consentiva e s'arricchiva delle spoglie di un governo antico ed amico. disonoratosi l'uno per aver rapito, poco onoratosi l'altro per aver accettato le rapine, se però non iscusano quest'ultimo le affermazioni magoifiche del primo dell'averlo ridotto alla necessità di accettar la pace, qualunque ella fosse. Oltre a ciò lasciava l'Austria in libera preda della repubblica francese, non dirò il Piemonte, perchè forse ella se ne teneva male soddisfatta per la stretta congiunzione di lui con la Francia dopo la tregua di Cherasco e la pace di Parigi , ma bensì il papa ed il re di Napoli , che in nessun modo l'avevano offesa , e che aozi si trovavano condotti in dure strette ed in gravissimo pericolo per avere sino agli estremi seguitato la sua parte. Certamente nissuna sicurezza stipulava l' Austria nel trattato nè pel papa nè per Napoli. Fu il trattato di Campoformio principio di quelle brutte e crudeli stipulazioni che desolarono poi per circa vent' anni la miseranda Europa con l'esempio di sommuovere prima i popoli, poi darli in preda ad insolite signorie.

Fernarono fra di loro l'Austria e Buonaparte che la repubblica francese is avesse i Paesi Bassi ; che l' imperatore consentises che le isole venete dell'Arcipiclago e dell' lonio, e così ancora tutte le possessioni della veneta repubblica in Albania, cadessero in potestà della Francia; che la repubblica francese consentises che l'imperatore possedesse con piena potestà la città di Venezia, i' listra, la Dalmazia, le isole venete dell' Adriatico, le Bocche di Cattaro e lutti i peesi situati fra i sooi Stati ereditarii del il mezzo del lago di Garda, poi la sinistra sponda dell' Adige insino a Porto-Leguago, e finalmente la sinistra sponda del Po; che la repubblica Caspinia compendesse la Lombardia sustriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco. la città e fortezza di Mantova, Peschierra e tutta la parte degli Stati veneti che è posta a ponente e ad ostro dei confini sovra descritti; che ai desse nella Brisgovia un conveniente ricompenso al duza di Modera; che finalmente i plenipotenziari di Francia e d'Austria convenissero in Baatadt, per accordare gli citteressi dell' Inopro d'Alemagna.

BOTTA AL 1814.

1797

A questi articoli palesi altri furono aggiunti di non poca importanza pei quali l'imperatore consentiva che la Francia acquistasse certi territorii germanici insino al Reno: e dalla parte sua prometteva la Francia di adoperazia acciocche l'Austra aggiungesse a'suoi domnnii una parte del circolo di Baviera; il che non si poteva effettuare se non con pregiudizio del duca.

Fu il trattato di Campoformio pieno di rapina, ma non fu meno pieno di achieno, ancre pegiore della repina; conciosische di che sappiano quelle parole, che la repubblica francese consentiva che l'imperatore possedesse Venezia, vedrania non senza adegno coloro che considerranno, se sarebbe stato possibile ai Veneziani di non diventor imperiali, e se la Francia a vrebbe permesso che imperiali mon diventor imperiali, e se la Francia a vrebbe permesso che imperiali mon diventor imperiali, e se la Francia a vrebbe compassione vede Venezia, nuda dei inerme, ai generali ed ai soldati di Buonaparte abbiano sì o no, consegnato eglino medesimi son le proprie mani la compassionevo Venezia, nuda el inerme, ai generali ed ai soldati dell'imperatore. Questo essere e non voler parere, parrà a tatti, come pare a me, un pudore molto ipocrito.

Pure questa è quella pace di cui favellando Carlo Maurizio Talleyrand, tutto ammirativo selamava; questa è una pace di Buonaparte; il che gli sarà da ognuno facilmente conceduto, poi non potendo Talleyrand medesimo capire in sè stesso per l'ammirazione, per l'amicizia, pel rispetto, per la riconoscenza, come diceva, verso Buonaparte, e se qualche altra più efficace cosa possono significare le più ammirative parole, scriveva: forse avremo qualche improntitudine d' Italiani : ma è tutt' uno : brutto incivile e crudele scherno ! Certamente coloro cui Buonaparte tradiva, e Talleyrand scherniva, erano, i più, uomini ricchi di nome, di sostanze e di virtù, i quali, ccdendo agli stimoli e credendo alle promesse degli agenti di Francia, s'erano in tal condizione posti, che nella patria loro spenta non potevano più dimorare senza pericolo, e nel duro esilio trovavano gl'insulti di chi era cagione del loro infortunio. Parlare poi con tanta leggerezza di un caso di tanto momento, quale si era quello della distruzione di uno Stato così antico, così principale, ed a cui l'Europa era obbligata di gran parte della sua preservazione dalla barbarie ottomana, qual era veramente quel di Venezia dimostra una totale indifferenza verso il bello ed il brutto, il buono ed il cattivo, il decente e l'indecente.

Fatto il trattato di Campoformio ed ordinata a suo modo la Cisalpina, se ne partiva Buonaparte dall'Italia per andare a Rastadt, Quale e quanto da quella diversa la lasciasse che nel suo primo ingresso l'aveva trovata. facilmente concepirà colui che nella mente andrà riandando i compassionevoli casi nei precedenti libri da noi raccontati. Le difese dell' Alpi, prostrate; un re di Sardegna, prima libero, ora servo; una repubblica di Genova, prima indipendente per istato, ricca per commercio, ora, disfatto ed in licenza convertito l'antichissimo governo, fatta provincia, e sensale di Francia; un duca di Parma, ingannato dalle speranze di Spagna, e taglieggiato da agenti oscurissimi : un duca di Modena, prima cacciato, poi rubato; un papa schernito e spogliato; un regno di Napoli, poco sicuro, e per poca sicurezza crudo : un'antichissima repubblica di Venezia , già lume del mondo, gran parte della civiltà moderna, condotta all'ultima fine, prima dagl' inganni , poi dalla forza ; il mensueto e generoso governo di un Firmian, cambiato in un governo soldatesco, servo di soldati forestieri, tributario di un governo forestiero, e là dove una volta addottrinavano le genti con dolci e sublimi precetti filosofici i Beccaria ed i Verri, farla da maestri i Beauvinais ed i Prelli . A questo le opere di Tiziano e di Raffaello , rapite ; i nobili 1797 abituri, fatti stanze deformi di soldati strani; una lingua bellissima, contaminata con un gergo schifoso; tutti gl'ingegni volti all'adulazione . le ambizioni svegliate, le virtu schernite, i vizi lodati, e per arrota, il che fu il pessimo dei mali, uomini virtuosi perdenti la buona fama per essersi mescolati, o per forza o per un generoso dedicarsi alle patrie loro, nelle opere malvagie dei tempi. In tanto male nissun lume di bene; perchè nè quei governi potevano durare, nè a quali governi avessero a dar luogo si vedeva, perchè i fondamenti privati erano corrotti, i fondamenti pubblici, forestieri; e se fosse mancata o la mano francese e la tedesca nissun poteva congetturare che cosa fosse per sorgere, di modo che non si scorgeva se la indipendenza non fosse per diventare condizione peggiore della servità. A tal era condotta l'Italia, che lo stare per se senza anarchia, lo stare coi forestieri senza servitù non poteva. Così, corrotte le speranze e cambiati i tempi, erano succeduti ai benefizi di Giuseppe, di Leopoldo, di Beccaria e di Filangeri, una rapina incredibile, una tirannide soldatesca, un sovvertimento confuso, un dolore acerbissimo di vedere, forse per sempre, allontanato quel bene che essi avevano tanto vicino e tanto soave alle menti nostre rappresentato. In somma fu la bella Italia contaminata, e peggio, chè chi le faceva le membra rotte e sanguinose, le lacerava anche la fama. Insomma la giustizia e l'inoccenza non son più buone ad altro in questo pazzo ed ingannatore mondo, che a farsi soperchiare dai più potenti, e chi non ha montagne di capponi, di sciabole e di soldati, s'aspetti ad essere oppresso, rubato e calunniato. Con le sue belle parole sepolero imbiancato è la vecchia Europa.

Restava che le stipulazioni di Campoformio circa Venezia si recassero ad effetto. Ma prima di raccontare la gran consegna fatta di quella nobil sede dai repubblicani di Francia ad un principe alemanno, sarà bene andare rammemorando quali accidenti, quali umori, quali disegni sorgessero nelle varie parti dell'antico Stato veneto, e nella metropoli stessa, anzichè i patti di Campoformio si pubblicassero, e dappoichè, spento l'antico governo aristocratico, vi si era introdotto il nuovo al quale non so quale nome dare, se non quello di tirannico e di servo. Non così tosto furono instituiti i municipali di Veoezia, che divisi fra loro per servile imitazione anche nelle discordie, si davano alle parti, che seguitando i modi dei democrati francesi più ardenti ai tempi della rivoluzione, e chi accostandosi a pensieri più miti e più temperati. Capi ai primi erano Giuliani e Dandolo. Sovrastavano fra i secondi, per ricchezze e per carità patria, Vidiman e Joblovitz: quelli si chiamavano, da alcuoi , veri patriotti , da altri , giacobini : i secondi presso alcuni avevano nome di veri amatori della libertà, presso altri di aristocrati. Giuliani e Dandolo, massimamente il primo, continuamente spingevano il magistrato a determioazioni rigorose contro i nobili. Giuliani più rottamente procedendo, non risparmiava nemmeno i Francesi, verso i quali non mostrava mai adulazione di sorte alcuna, mentre Dandolo andava loro a versi, e gli carezzava. Il buono e virtuoso Vidiman, lontano del pari dall'adulazione verso i forestieri, che dalla persecuzione contro i compatriotti, mirava solamente al giusto ed all'onesto. Seguitavano queste parti i Veneziani, pochi con Giuliani e Dandolo consentendo, molti, fra i quali i nobili, per lo minor male si accostavano a Vidiman ed a Joblovitz. Sedevano i municipali pubblicamente nella sala del Gran Consiglio, dove le discussioni e le contese erano grandi tra l'una parte e l'altra, e trascorrevano qualche volta 1797 a manifesta contenzione . Così Venezia , anche posta al giogo forestiero , parteggiava, tutti però in questo consentivano ch' ella intiera si conservasse. A questo fine ai rendeva necessario che le provincie di terraferma e quelle d'oltremare non si separassero dall'antica madre; e perciò come prima i municipali ebbero preso il magistrato, apedivano delegati e lettere a tutte le città del dominio veneto, dando loro parte della felice rivoluzione, come la chiamavano, surta in Venezia, ed invitandole ad accomunarsi ed incorporarsi con esso lei. Ma i patriotti della terraferma, attribuendo a Venezia cambiata le medesime m're che si attribuivano a Venezia antica, e chiamandola tiranna e dominatrice avida ed insolente, ricusavano le sue proposte. Pei maneggi loro le città protestavano, questa di voler andare unita alla Cisalpina, quella di voler restar da sè. E stantechè Venezia aveva conservato, sebbene nel libro aperto dell' evangeliata avesse fatto scrivere i diritti dell' uomo, l'antico stemma del lione, gl' insulti, gli scherni, le esecrazioni della gente matta democratica della terraforma andavano all'infinito. Insomma una nimistà generale , piuttostochè desiderio di unione , prevaleva in tutta la terraferma contro Venezia. Godeva Buonaparte, godevanne i suoi agenti, perchè vedevano nella discordía altrui la più felice esecuzione dei pensieri loro contro quelle miserande reliquie della repubblica veneziana; anzi quelle faville con ogni mezzo fomentavano. Perchè poi gli odii, già tanto intensi viepiù a' invelenissero, gli inflammavano, non solo colle parole, ma ancora con gli acritti . Victor, generale, che aveva le sue stanze in Padova , esortava con lettere pubbliche e con parole molto veementi i municipali di queata città a far atterrare le insegne di San Marco, ed a diffidarsi dei municipali di Venezia, a cui attribuiva intenzioni molto sinistre, accusandoli di trame aristocratiche.

l democrati, massime un Savonarola, che procedeva con più calore degli altri, facevano quello, e più di quello, a che gli aveva esortati Victor, tutte le immagini di San Marco col leone, avessero o no fra le rampe i diritti dell' nomo, sdegnosamente mandando in pezzi: e con questo si andavano persuadendo di avere acquistato la libertà. Nè a frenare un furore tanto pazzo bastavano le risoluzioni dei municipali veneziani; i quali decretavano che si cambiaase del tutto l'antico atemma della Repubblica, il leone si annullasse, e le insegne della moderna libertà in luozo suo vi campeggiassero. Avevano queste condiscendenze l'effetto solito di quelle che sogliono farsi per forza e negli estremi casi; che pruovando nel conceditore più debolezza che volontà, non sono mai prese a grado, e l'autorità di lui fanno andar in diminuzione. Ma appoco appoco vicpiù crescendo il furore contro Venezia, si lacerava senza posa il suo nome nelle gazzette cisalpine; anzi i Padovani trascorrevano tant'oltre, che si consigliarono di voler torre ai Veneziani l'uso delle acque dolci dei loro territorii: cosa che solo contro ad un nemico e forse nemmeno contro a chi fosse nemico in guerra, non si sarebbe usata.

Diminsiva Venezia, ad onta delle orazioni democraziche del Giullani e del Dandolo, di riputazione, ma ancor più di potenza, essendolo occupati, o sotto spezie di sicurezza di Stati, o sotto spezie di amicizia, i suoi dommin verso levante. Narciava il Alemanno da Trieste per virtu dei patti segreti di Leoben, e degli accordi oramni fatti, e che in formale trattato si sipuranco possici in Campoformio, ad occupare le venete provincie dell' Istria e della Dalmazia. Ordinava sul principiar di giugno il Terzi, egeneralissimo dell' Austria intenero e, al generali Kelnau, o cocupsase nell' Istria Prano,

Unaya, Cittanova, Parenza, Ossero e Rovigno; al colonnello Casimiro, 172 capitano di nome pel fatto della presa di Triste, presidianse tutti i luo,hi d'importanza del littorale istriaco; e di più delle vicine isole di Veglia, d'herso, Arbo e Pago s'impadroniseo. Ad ambile ue ventra di leggieri fatta l'occupazione, perchè gl'Istriotti a quelle novità democratiche non si erano pottali accomodare, ed ancoretho fossero uficzonati al nome veneziano, si pegavano facilmente all'obbedienza usatriaca, perchè l'imperio francese, sotto il quale era caditat l'antica patria lora, stamavano odisso: Parlarono con pubblici bandi, i commissari imperiali della bontà di Prancesco imperatore dell'obbigo suo di presevarari suoi Stati da moti insoliti, del suo desiderio di alloritami calla listra l'inquello vivere dell'anticità protegorerbie desiderio di sinchiano ggi scandalosi, manterrobbe a tutti le presone e le monifettà siurre.

Mentre queste cose succedevano nell' Istria , sanguinosi accidenti atterrivano la Dalmazia. Erano i popoli di questa provincia avversi per antica consuetudine al nome francese, e dalle nuove opinioni per lontananza, e per poco commercio di lettero molto alieni. Erano anche giunte a loro con veri e forti colori dipinte le espilazioni e le ruine d'Italia, onde all'odio antico si veniva a congiungere uno sdegno recente. A questo si aggiungeva che i soldati della loro nazione, che in Verona ed in Venezia ed in altre piazze venete erano stati di presidio, si ricordavano della poca stima, anzi delle der sioni che verso di loro avevano usato i repubblicani, troppo intemperanti nella vittoria. Udite poi le veneziane cose e come e quanto i municipali di Venezia trascorressero nelle opinioni e nei costumi nuovi, si erano concitati a gravissimo sdegno, dichiarando apertamente che non avrebbero più comportato che s'ingerissero nelle loro faccende. Già minacce annunziatrici di crudeli fatti sorgevano in ogni luogo contro gli aderenti o veri o supposti dei reggimenti nuovi . I primi a muoversi furono I villani ed i montanari di Trauno e di Sebenico, i quali, scesi a furia, commettevano atti di un'estrema barbarie. Quei che fungeva le veci di console di Francia. quantunque fosse dalmata, era crudelmente ucciso, e con lui tutta la sua famiglia. Le case di un Calafatti e di un Cavagnini, deputati eletti dai municipali di Venezia ad ordinare a modo nuovo la Dalmazia, erano saccheggiate; parenti dei delegati perseguitati, e parte uccisi. Ne più si guardava a nobili o a preti, od a soldati, che ad altri, perchè solo che fossero in voce di essere aderenti ai Francesi erano ammazzati. La mala usanza si propagava dal continente nelle isole vicine, ed ogni luogo era pieno di terrore, di ferite, di uccisioni e di sangue. Nè potcva frenare il corso di tanta barbarie Querini governatore per l'antica Venezia, della provincia, quantunque molto vi fosse amato, perchè più poteva il furore che le esortazioni, ed i suoi soldati , non che fossero stromenti del dominare , s' erano fatti compagni al popolo per conculcare. Partivano da Trieste e da Flume alla volta di Zura quattro mila soldati imperiali, condotti da Roccavina, Lusignano e Casimiro. Trattenevano i venti per qualche tempo Roccavina, ma Casimiro con prospera navigazione arrivava a Zara sul finire di giugno: poi sul cominciar di luglio s'accostava a lui con le altre genti Roccavina. Accettavano lietamente i Zaratini gli Austriaci, parte per opinione, parte per sicurtà contro l'anarchia . S'impadronivano gl'Imperiali dei forti , abbassavano le bindiere venete, inalberavano le proprie. Prometteva l'imperatore con pubblico bando pace e sicurtà a tutti : minacciava i turbolenti ; affer1737 maya, venire per ispegnere l'anarchia, e per mettere in sicuro gli antichi ed irrefragabili suoi diritti sopra la provincia. Giuravano fede all'imperatore tutti i magistrati, e circa duemila soldati veneti che si trovavano in quella fortezza per presidio. Quivi si vedeva uno spettacolo generoso e lagrimevole; poichè allorquando si venne all'atto del consegnarsi dal soldati il vessillo di San Marco in mano del generale austriaco prorompevano in dirotto pianto: a loro rispondevano con altrettante lagrime i circostanti. Alcuni furono visti in quell' estremo atto baciarlo ed abbracciarlo sospirosamente più volte : i Panduri fra gli altri, gente creduta barbara, davano tanti segni di dolore e di disperazione, come trovo scritto, che i capitani austriaci concedevano loro di poter continuare all'uso antico di portarsi i veneziani vessilli. Per tal modo, mentre uomini civili ed ammaestrati con gentili dottrine la patria loro non solo adducevano in forestiera servitu, ma ancora nell'estremo suo caso con improperii più che barbari schernivano, uomini idioti, e da nissuna civile disciplina informati , la patria stessa , infelice e spenta , con dolore e con lagrime proseguivano,

Spento a Zara il governo veneto, restava che nella rimanente provincia si annullasse. A questo fine partitosene per la via di terra Casimiro, occupava Spalatro, Clissa e Singo. Roccavina per quella di mare entrava in Sebenico, dove era accolto con molta allegrezza, perchè la ferocia dei villani scesi dalla montagna vi aveva più che altrove infuriato, e ad ogni ora faceva le viste d'infuriare viepiù. Scendeva quindi dai monti con una mano di Ungari e di Transilvani il conte di Warstensleben, e si univa col Roccavina. Allora gl'Imperiali, fatti più forti e condotti da Roccavina medesimo, si avviavano a farsi signori dei siti importantissimi delle Bocche di Cattaro, stati anche ceduti da Buonaparte a nome della Francia. S'accomodavano quietamente i Bocchesi, non però senza dimostrazioni di vivo desiderio dell'antico governo, alle nuove sorti. La Dalmazia tutta e l' Albania veneta entravano sotto il dominio dell'imperatore, importante accessione a'suoi Stati per l'opportunità dei porti, per l'abbondanza del commercio, per l'indole bellicosa degli abitatori, e finalmente per la perizia loro nelle faccende di mare. Solo Perasto, Risano e Geganowich, comuni dei Bocchesi, facevano qualche resistenza, ma soprafatti dalla superiorità austriaca, cedevano e si sottomettevano. A questo modo si andava sfasciando appoco appoco, e con universalo rovina, l'antichissimo imperio dei Veneziani.

A novità di tanto momento, quale si era la occupazione delle provincie del Levante, si risentivano i municipioli di Venezia; e ficevacio instanze presso a Buonaparte e al Direttorio per sapere che cosa volesse significare domandando che la Francia intercedesse, perchè l' antico dominio si restituisses: il che a chi fosse contar le sue ragioni, il lettore potrà da si atsoso indovianere. Querelavasene con Buonaparte Battaglia, imperciocchè è da sapersi che questo antico provveditore di Brescia era stato chiamato con la solita superiorità da Buonaparte ai municipali veneziani, acciocchè appresso a lui risiedesse quale ministro loro. Della missione di questo noble veneziano al generalissimo ne flacevano molti stridori i municipali Dandolo e Giuliani; ma il generale era più forte di loro, e voleva quel che voleva. Querelavasi anche gravemente della adinata rapina San fermo, mandato dai municipali, anche per opera di Buonaparte, a sedere presso il Direttorio a Parigi. Ne ditenevano entrambi buone parole: non dublissarero, o che la

Francia sforzerebbe con le armi l'Austria a rilasciare le provincie occupate, 170 o proucurerbe do ci trattait che Venezia con nuove possessioni si compensasse; rora dando speranza che i puesi della terraferma, anche quei d'oltre Mincio, le si restiturebbero, ed ora che le sarebbero date in compenso le Legazioni. A comprendere quale nuova spezie di leath fosse questa, varà bastato il racconstrais; conciossichè a Montebello già si fosse convenuto, il di 26 di maggio, coi plenipotenziari imperiali Buonaparte di dar Veneca all'imperatore; al che aveva consento in Direttorio il di 3 di giugno. The destinato in terrafere della concenta della concenta con consensa della concenta con consensa della concenta con consensa della concenta con control della controla della controla con controla controla con controla controla con controla con controla con controla contro

Era necessario a volere che si spianasse la strada alla esecuzione dei patti di Campoformio, già prima che fossero fermati in debita forma, che le isole del Levante veneto venissero in potestà dei Francesi. Per la qual cosa Buonaparte aveva operato che con accordo dei municipali si facesse una spedizione di forze navali e terrestri a Corfu, isola per la grandenza e per la fortezza molto principale in quelle spiaggie; e perchè una forza preponderante vi fosse, ed anche perchè vi erano fornimenti di marineria di molta importanza, aveva, per mezzo del Direttorio, dato ordine che al tempo medesimo da Tolone l'ammiraglio Brueys si avviasse all'isola stessa con la sua armata. Erano a quei tempi le isole del Levante veneto rette con dolce e giusto freno dal pobile Vidiman, fratello del municipale, e come egli di vera e più che ordinaria carità fornito verso la veneziana patria : uomo certamente per virtu cittadina molto s ngolare : umano con gli avversi , dolce con gli amici, giusto con tutti, ritraeva il suo procedere più dell'antico che del moderno, ed aveva con tanta efficacia e senza alcuno sforzo, ma solamente pel suo buon naturale, operato che quelle immaginazioni greche, tanto vivaci e nobili, malgrado delle parole incentive che suonavano da Francia e da Italia , fermamente si conservassero affezionate al nome veneziano. Quando poi i tempi già tanto stretti andavano per Venezia a cagione della presenza dei repubblicani negli Stati di terraferma, prima però che l'antico governo fosse annullato, penuriando l'erario di denaro, nè potendo supplire alle spese si civili che militari delle isole, offeriva e dava Vidiman del suo alla Repubblica, oltre tutto il suo vassellame d'argento, ottomila ducati veneti, del che gli rendeva il Senato pubbliche e solenni grazie. Nè questi bastando al grosso dispendio, soldava a beneficio del pubblico con privato obbligo altri quarantamila ducati : e con questi si andava sostentando in quei tempi difficili lo stato delle isole. Quando poi incominciavano ad arrivare a Corfu i romori del cambiamento succeduto a Venezia, ancorchè grandissima molestia ne ricevesse, siccome quegli che per opinione e per consuetudine era dedito all' antica repubblica, nondimeno pensando che se era perduto lo Stato vecchio, gli rimaneva, se non una patria, almeno un paese al quale era suo debito servire, s' ingegnava con ogni sforzo di calmare gli spiriti, per farli perseverare nella loro fede ed affezione verso Venezia, qualunque avesse ad essere il suo destino. Nel che faceva grandissimo frutto a cagione dell' amore che generalmente gli era portato.

Finalmente per la via di Otranto gli pervenivano lettere dei municipali di Venezia, che recavano le novelle della rivoluzione, dell'essersi distrutta l'aristocrazia ed allargato il governo alla democrazia. Aggiungevano, nomi-perchbe un di il popolo i suoi rappresentanti; ma che intanto, per impodire

1737 la cessuzione dei magistrati, si era creato nei municipali un governo a tempo; avrebbero i municipali gli abitatori delle isole e dei luoghi del Levante in luogo di fratelli ; manderebbero due commissari per metter all' ordine il nuovo Stato; Vidiman sarebbe il terzo; verrebbero con una forte armata e con scimila soldati. Tacevano se i soldati avessero ad essere Veneziani o Francesi. Preparasse adunque, esortavano, con la prudenza e destrezza sua gli animi; spiasse bene, e raffrenasse coloro che fossero di genio aristocratico : usasse a quiete di tutti l' opera delle persone prudenti e religiose di ogni rito; soprattutto impedisse che gli uomini inquieti e torbidi proromnessero in qualche discordia o tumulto: in lui riposarsi, terminavano, con animo tranquello i municipali, ed intieramente rimettersi nella fermezza, nell'avvedutezza, nella temperanza, e nella sperienza sua. In sì solenne e tanto terminativo accidente di quanto egli aveva di più caro e più oporato su questa terra, adunava Vidiman i primarii magistrati sì civili che militari, e leggeva loro il municipale dispaccio, esortandogli alla sopportazione ed all' obbedienza . Furonvi rammarichi ed alte querele; ma mostrarono rasseenazione, ignari ancora a che cosa gli serbassero i fati.

Frattanto si facevano a Venezia gli apparecchi necessari per la spedizione di Levante. Il fondamento era da parte del Direttorio di spirar tanta confidenza ai municipali, che credessero, mandarsi le forze francesi per mantenere quelle possessioni nella divozione di Venezia, e per riacquistar anche, ove fosse venuto il tempo proprio, la Dalmazia: con queste coperte intendevano Buonaparte e il Direttorio al far uscire da Venezia, col fine d'impadronirsene, quella parte dell'armata veneziana che sull'ancore se ne stava nel porto. Perlochè si appresentava Baraguay d'Hilliers con tutti gli ufficiali francesi da mare che dovevano governare l'armata, in una solenne adunata, ai municipali, con parole mell'Ilue protestando dell'amicizia del Direttorio, chiamando la Repubblica col suo nuovo governo sorella, e promettendo che tutte le forze francesi si adopererebbero, perchè ella fosse restituita all'antica sua grandezza. Qui lascio che gli storici buonapartiani lodino a posta loro : e saria bene che ci spiegassero quale offesa da questo momento in poi abbia fatto Venezia a Francia, perchè meritasse di essere spenta e data in preda all' imperatore. Si destinava a governar le genti da terra il generale Gentili. Obbediva l'armata al capitano di nave Bourdè, uomo assai perito, e non di pensieri immoderati, e molto amato da Buonaparte. Consisteva l'armata in due navi di fila venete, due fregate pure venete, e due brigantini francesi. Molte navi atte a trasportar soldati l'accompagnavano; furono empiute di Francesi, la maggior parte della settuagesimanona, soldati tanto valorosi, quanto bene disciplinati, e che modestamente portandosi in Corfu, temperarono in favor del nome francese l'acerbità del dominio forestiero. Volle -Buonaparte, poichè si trattava di andare in Grecia, che s' imbarcasse Arnauld, letterato di grido, il quale, venuto in Italia per vedere il paese ed esaminare quelle rivoluzioni, dopo di essersi qualche tempo dimorato in Venezia, era divenuto vago di visitare la Grecia. In lui aveva il generalissimo posta molta fede per avere i rapporti sulle antichità dei paesi, sui costumi e sulle leggi dei popoli. Ancora, se discoprisse qualche cosa di gentile e di vago, o quadro fosse, o statua, o manoscritto, s'indicasse, acciò se lo potesse

Sapevano i municipali a quali angustie fosse ridotto Vidiman a Corfù per la mancanza del denaro, e credendo anche allettare i popoli, se arrivando i

primi agenti della mutata Venezia, portassero con se denaro per dar le 1797 paghe già da tanto tempo corse, imbarcavano a governo degli amministratori che mandavano nelle isole, seimila zecchini.

Appariva il dì 28 giugno, cel porto dei Corfiotti l'armata apportatrice dei soldati stranieri. Vidiman e gl' isolani molto si maravigliarono al vedere insegne ed uomini francesi, in luogo di insegne ed uomini veneziani; pareva loro che altro augnassero le parole ed altro i fatti , nè sapevano intendere un caso tanto strano. Gentili scriveva dalla nave capitaoa a Vidiman, essere venuto, a ciò richiesto dai municipali di Venezia, a rinforzare le guernigioni . ad assicurare Corfu e le altre isole del Levante , a trattare con esso lui delle cose risguardanti la alcurezza e la quiete dello Stato: il ricercava intanto, preparasse in fortezza gli alloggiamenti pe' suoi soldati; quelle greche isole per la prima volta venivano in possessione di Francia.

Suonavano a festa, il di 29 di giugno, gli stromenti da guerra : i nuovi repubblicani sbarcavaoo. Quegli uomioi grecl si maravigliavano in veder quegli uomini nuovi e tanto guerrieri . Venivano i magistrati a far riverenza agl' insoliti sigoori . Il vescovo greco (chè la maggior parte di quegli isolani sono di questo rito) in cotal guisa parlava a Gentili : « Francesi , voi trovate « in quest'isola un popolo ignorante delle scienze e delle arti che illustrapo le « nazioni : ma non l'abbiate per questo a vile : egli può tornare qual fu un « tempo; apprendete. » e ciò dicendo sporgeva la Odissea, « apprendete da « questo libro, disse, in qual conto voi dobbiate tenerlo. ».

Non così tosto ebbe Gentili sbarcato le sue genti, che le alloggiava nella fortezza, e così recava in sna mano la facoltà di fare a sua volontà qualquoue cosa ei volesse. Poi, non da alleato ma da padrone procedendo, s'impadroniva del magazzini del pubblico e di tutte le artiglierie che erano belle, ed in numero considerabile. Meglio di cinquecento cannoni, la maggior parte di bronzo, venti obici petrai e mortai e di bronzo o di ferro centoventuno, cinquanta migliaia di polvere, venti casse di fucili, palle e bombe in proporzione; ricchissima preda.

A Gentili succedeva Bourde, che poneva le mani addosso ai magazzini di mare, ed a sei navi di fila, e tre fregate veneziane, due buone, il Volcano e la Fama, le altre in cattivo arnese. Geotili intanto i seimila zecchini mandati da Venezia per soccorrere alle cose veneziane nelle isole, recava in suo potere per dar le paghe a' suoi soldati ed agli amministratori venuti con lul .

Posto il piede e confermato il dominio francese nell'isola principale di Corfu, mandavano Gentili e Bourde forze di terra e da mare a prendor possesso di Cefalonia e di Zante, e dell' isola più lontana di Cerigo, che fu l'antica Citera certo molto difforme dallo atato antico, perchè poco altro ella è ora che uno scoglio arido e deserto. Poi Gentili ed Arnauld, fattisi dar liste di candidati dai primari abitanti, creavano i municipali di Corfu, fra i queli, per un'arte che sa piuttosto di deriaione, che già l'avevaoo usato col doge di Venezia, nominavano Vidiman, già apogliato d'ogni altra autorità. Così, con disfare ogni vestigio di governo veneto, con divertire ad uso dei soldati fraocesi la pecunia pubblica, con torre a Venezia quanto aveva nelle iaole di ricchezza e di forza, preteodevano gli agenti del Direttorio e di Buonaparte di conservarie quelle possessioni. A questo modo ancora si eseguivano i comandamenti di Buonaparte, il quale, scrivendo a Bourdè nel mese di giugno, gli ordinava, si appresentasse con Baraguey d' Hilliers e col ministro di Francia ai municipali di Venezia, e loro dicesse che la conformità dei principii che a quei di reg-

BOTTA AL 1814.

1797 gevano la repubblica francese e quella di Venezia, e la mano forte che la prima dava alla seconda, richiedevano che prontamente le forze marittime di Venezia si allestissero, perchè di concerto le due repubbliche si potessero mantener in nosseasione dell' Adriatico e dell' isole del Levante, e tutelassero il loro commercio; e che già a questo fine egli aveva mandato genti per assicurare alla repubblica veneziana la possessione di Corfù. Gli avvertisse finalmente, che quello era il tempo di mettere in pronto e di armare virilmente il navilio veneziano. Queste ed altre simili cose voleva Buonaparte che Bourde accompagnato da solenne apparato, dicesse. Le quali chi mi leggerà, considerando e così ançora le stipulazioni di Montebello del 26 di maggio, di sopra da noi accennate, verrà facilmente a conoscere qual fraude foase questa di gettare in quel tempo parole di conservazione per Venezia. Ma la fraude era doppia, perchè al momento stesso comandava a Bourde, che con questo pretesto e con procurare tuttavia di vivere in buon accordo, s' impadronisse di ogni cosa, e tirasse ai servigi di Francia i marinari e gl' impiegati della marineria veneziana. Imponeva finalmente al medesimo Bourde che mettesse in pronto tutte le navi veneziane ai grosse che aottili , e le incorporasse all' armata francese , e mandasse a Tolone ogni qualunque provvisione veneta . Così Venezia era rapita in Venezia medesima, in terraferma italiana e slava, e nelle isole sì dell' Adriatico che dell' Ionio e dell' Egeo .

Stabilitas nel modo raccontato la dominazione francese in Corfu, vi nascevano più vive che mai vi fossero atate, le parti; perchè alcuni fo-mentavano lo stato nuovo, altri si conservavano addetti al vecchio. Capi dei primi erano i Teotochi, massimamente il vecchio, personaggio venerabile per l'età e per le virtù, e di molto seguito nell'isola; capo ai secondi si mostrava l'avvocato Scordilli, uomo anore esso risplendente per virtù e per ingegno. E siccome gli oddi nelle isole sono molto gravi, così gli aderenti di una parte non risparmiavano nissuna parola che fosse ingiuriosa contro la parte avversaria. Sarebbero anche molto volentieri venuti ai fatti, se la forza francese preponderanto non gli avesse raffernati.

Intanto Gentili, recatasi la somma delle cose in mano, continuava, quantunque fosse assai cagionevole della persona, a starsene a Corfù; Bourdè se ne atava con le sue navi a Venezia. Arnauld, viato che non noteva eseguire il mandato di Buonaparte dell'indicar gli spogli delle chiese, dei musei e delle librerie pubbliche, perchè atatue, quadri e manoscritti preziosi non ve n' erano, visitati, come scriveva, i giardini di Alcinoo e la pietra lavandaja di Nausicae , chiamati i Corfiotti superstiziosi , ignoranti e vili, ed i Greci ladri, perfidi ed inospitali, eccettuando solamente i Mainotti, forse perchè sapeva che Buonaparte gli accarezzava, scritto finalmente che la libertà aveva solo settatori fra il popolo tiranno, cioè fra i Turchi. se ne partiva per l'Italia per andarsene a viaitare la tomba di Virgilio. Così Arnauld giudicò i Greci nè amatori nè degni di libertà: solo aveva per la libertà qualche speranza nei Turchi . Con magiatrati temporanei si governavano le cose in Corfu fino alla pace di Cumpoformio. Poi vi fu mandato da Buonaparte un Corbigny, che ordinava le isole a modo di Francia, partendole in tre spartimenti, dei quali quello di Corfù chiamava di Corcira, quello di Cefalonia, d'Itaca, e quello di Zante, del mar Egeo. Alla presa del magistrato erava in piazza dei Teotochi, presidente eletto del magistrato distrettuale, con qualche veemenza sulle cose nuove L'emolo Scordilli lo chiamava vecchio pazzo.

La presenza dei Francesi in Corfu vi partoriva due effetti molto notabili. 1797 Il primo fu che i Corfiotti non si amazzavano più fra di loro, come erano soliti fare quasi ogni giorno innanzi che i Francesi vi arrivassero, il secondo che i soldati francesi temperatamente portandosi, si accomunavano con gl'isolant, e cambiavano in affezione l'odio che prima avevano contro il nome francese. Imparavano i Corfiotti l'industria e lo aingolari arti ; si facevano maritaggi, mezzo sempre d'intimo congiungimento fra le nazioni : ed io ho veduto ed udito un aoldato francese, già imparata la lingua del paese, orare, non senza facondia, in greco volgare in cospetto dei tribunali contro la sua moglie greca, donna bellissima, che si voleva separare da lui per divorzio: vinceva e serbavasi con molta contentezza la donna. Intale mansueta forma si viveva in Corfù con utile degl'isolani, finchè vi venne Sordina, municipale di Venezia, a metter su i ritrovi politici, e ad orare ed a far romore in tribuna: il che accrebbe i risentimenti e rinvigoriva gli odii, perchè la gente savia vedeva in quei ritrovi le consuetudini tumultuarie e sauguinose di Francia, quantanque vi favellasse spesso, ed a buon fine e con parole temperate un generale francese per nome Vallolengue. uomo tanto dotto ed eloquente, quante gentile ed onesto,

Venezia, già aerva di Francia, era destinata a divenir fra breve serva d' Austria. Ma prima che raccontiamo il compimento delle macchinazioni ordite, è per noi necessario narrare quanto antecedentemente la essa sia accaduto. Dominava con imperio assoluto Baraguey d'Hilliers, parte da sè, parte in conformità degli ordini di Buonaparte. Alloggiava in casa Pisani, con fasto grande e con carico gravissimo di quella famiglia; i municipali non deliberavano, se non aentito lui; I posti principali erano custoditi dai Francesi; i municipali, chi per forza, chi per prudenza, chi per adulazione servivano a Baraguey . Villetard , siccome giovane e confidente , si travagliava per ordipare il puovo governo democratico, ed in ciò si trovava posto in difficile condizione; perchè gli spogli acemavano autorità alle sue parole, e pareva a tutti, come era veramente, che cattivo principio di libertà fosse quello che si vedeva. Ne sentiva egli dolore grandissimo, perchè ed amava la libertà, e camminava in quelle bisogne con animo sincero. S' incominciava a dar mano agli apogli delle opere gentili insino a tanto che arrivasse tempo a toccare le più utili. Quanto di più bello e di più prezioso avevano prodotto gli scalpelli, od i pennelli, o le penne greche, latine ed italiane, era rapito dagli strani amici. Le gallerie, le librerie, i tempii, i musei si pubblici che privati diligentemente si scrutavano e violentemente si sfioravano. A questomodo nove chiese in Venezia, una in Verona, parecchie in altri luoghi della terraferma restarono stampate dei veatigi della cupidità foreatiera.

Il palazzo pubblico di Venezia, massimamento in quelle stanza etasse dove con tanta prudenza per tanti secoli dei neguti attinenti alla patria avevano deliberato i Padri, e dove allora i musicipali vantavano la liberti di Venezia e la generosità del vincitore, fu dei più preziosi ornamenti capilato. Con pari rabbia fu la galleria privata dei nabili Bevilacqua in Verona da mani violente tocca e spogliata. Le opero di Bassano, di Palo Veronese, di Tizano, di Tintoretto, di Portelono, di Bellini, di Nantegna, tanto care ai Veneziani, e per bellezza propria e per essere di mano di artisti paesani, da lughi lipro deposte, se ne andavano al ornare forestieri e lontani iddi. Mani italiane furono costrette dalla forza ad aiutare lo spogli of Halia. Molle statue e bassi rijevi antichi, si di marmo che di bronzo.

1797 di grandissimo pregio, e tre vasi etruschi di egregio lavoro erano tolti dulla libreria pubblica di Venezia e dalla galleria Bevilacqua. Ne i camei, opere preziose, risparmiavano; e fra di loro quello tanto famoso che rappresentava Giove Egeo. Sessantanove medaglie greche o romane, parte in argento. parte in bronzo, erano levate dai privati musei dei Muselli e dei Verità di Verona, Dei manoscritti con grandissimo dolore degl' Italiani, dalla sola libreria di Venezia più di duccento o greci , o latini , o italiani , o arabi o in carta pergamena, o in carta usuale, o in carta di seta saziavano le voglie dei repubblicani d'altremonti . Pregiavano principalmente i Veneziani due manoscritti arabi in carta di seta , perchè dati in dono dal cardinal Bossarione alla Repubblica, e questi ancora piansero e desiderarono, in forestiera terra trasportati. Sentivano la comune spogliagione le librerie pregiatissime dei monasteri di Venezia, di Treviso e di Sun Daniele in Friuli, dal quali atti delle mani vincitrici mancarono settantasei testi a penna preziosissimi . fra i quali otto anteriori al secolo decimoterzo. Alle medesime espilazioni andavano soggette le stampe tenute tanto care degli Aldi, la Magotina nominatamente, opera del 1459, le quali con somma gelosia si costodivano nelle librerie di Venezia , Treviso, Padova , Verona e San Daniele : i carri e le barche veneziane erano piene di veneziane spoglie. Queste preziosità erano state tolte dallo anteriori mura dei tempii, dei musei e delle libreric . Restava il più bello e più glorioso segno della grandezza veneziana, che sull'anteriore faccia del principal tempio di Venezia dimostrava quale fosse stato anticamente il valore di quella generosa nazione. I cavalli di bronzo, opera, come si parra, di Lisippo, dati prima in dono a Nerone da Tiridate. re d'Armenia, poi trasportati da Constantino a Bisanzio, e conquistati finalmente pel valore dei Veneziani congiunti ai Francesi, che ebbero in sorte altre costantinopolitane spoglie, e mandati a Venezia dal doge Pietro Zeni , accrescevano, involati essendo, il dolore pubblico della gente veneziana. Spiaceva al letterato Arnauld che questi cavalli restassero a Venezia: spiacevagli altresi che i leoni conquistati dal valore del Morosini nel Pireo . continuassero a starsene nella sede loro, segni della veneziana gloria. Ne gli spiacque, e ne scrisse a Buonaparte. Cavalli e leoni furono per suo comandamento condotti in Francia. Il che venne fatto in cospetto dei Veneziani, con tanto dolore loro, che instupidite le menti, parevano piuttosto attonite che dolorose. Come queste cose Arnauld, che faceva professione di amare la libertà e l'indipendenza della sua patria, suggerisse a Buonaparte, io non ne posso restar capace, perchè a me pare che nissuno possa. sinceramente amare la libertà e la indipendenza della propria patria , se non porta rispetto alla libertà ed all' indipendenza delle patrie altrui. So che alcuni dicevano, e tuttavia dicono, che questi spogli si eseguivano in virtu del trattato di Milano. Ma Buonaparte non aveva voluto ratificare questo trattato, e perciò la Francia lo doveva aver per nullo. Che se poi ad ogni modo si voleva aver per valido, bel modo di eseguirlo certamente era quello di mandar ad affetto tutte le sue peggiori condizioni contro Venezia, e di non osservar quelle che erano in suo favore , massimamente la sua conservazione, condizione che era pure la più principale, anzi la sostanziale del trattato, perciocchè non si possono stipular trattati con una potenza che si crede nulla, ne accordare condizioni di futura esecuzione con una potenza che si vuol distruggere .

Non solo gli ornamenti e le ricchezze veneziane si trasportavano, ma

quelle ancora commesse alla fede dei neutri avidamente s'involuvano. Erasi 1797 il duca di Modena, come abbiamo detto, fuggendo la furia dei renubblicani. ricoverato in Venezia; poi, già romoreggiando le armi loro d'ogni intorno, o prevedendo la dedizione, si era per sua sicurezza ritirato sulle terre d' Austria. Ma lasciava un suo tesoro, perchè credeva, in ciò scostandosi dalla sua solita provvidenza, che o non sarebbe scoverto, o se scoverto, sarebbe tenuto inviolato per la neutralità del luogo. Occupata Venezia dai Buonapartiani, gli agenti del Direttorio ebbero sentore del deposito, e parendo loro che fosse lor venuto un bel destro, alla fama di quei zecchini nascosti tostamente si calavano, e circondato improvvisumente con soldatesche armate il palazzo in San Pantaleone, dove aveva abitato il duca, cercarono il tesoro, in ogni parte diligentemente investigando. Ciò fu indarno; perchè era stato deposto in casa del ministro d'Austria. Perlochè, fatto armata mano improvviso insulto contro di essa, e ricercato in ogni cauto, trovarono il denaro, e via se lo portavano; furono, come portò la fama, circa duecentomila zecchini. I Modenesi erano venuti a Venezia per averselo; ma e'furon novelle. Gli agenti gli serbarono, dissero, per la cassa militare.

Le espilazioni delle opere d'ingegno si effettuavano con grande apparato di soldati, perchè, sebbene fossero i piè dei Veneziani in ceppi, si temeva che ad un bel levarsi, il popolo prorompesse e rivendicasse alia patria con qualche solenne precipizio degl' involatori le gloriose spoglie. Accresceva il timoro il pensare che le rapine di Venezia rinfrescavano la memoria delle altre rapine d'Italia . Per ogni lato si fremeva nel vedere questi spogli . Pubblicavasi a questi giorni in Italia con le stampe un libro che aveva in titolo: I Romani in Grecia, e che fu generalmente creduto opera di un Barzon'. In questo scritto l'autore, sotto spezie dei Romani in Grecia simboleggiando i Francesi in Italia, e così paragonando la tirannide di Flaminio a quella di Buonaparte, eccitava i popoli italiani allo sdegno, alla vendetta, alla rivendicazione. Ne riceveva molta molestia il generalissimo, e ne cercava per ogni dove l'autore e le copie. Ma più il perseguitava, e più era letto, e non pochi tra i Francesi che avversavano Buonaparte, o per generosità naturale, o per odio, o per invidio, lodavano e promuovevano lo scritto. Villetard, fra gli altri, il chiamava pieno pur troppo di allusioni veridiche sui ladronecci commessi di alcuni individui indegni del nome francese. Girava attorno lo scritto al momento degli spogli, o siccome quello che accusava i municipali del caro del pane, che paragonava l'Italia ad un vasto cimitero , tutto squallido, bruttato d'infiniti cadaveri, e che stimolava i popoli a correre armati contro i Francesi, partoriva un effetto incredibile. Se ne querelava Villetard coi municipali; se la passarono con dire che la stampa era libera; e quanto alle ingiurie contro a loro, che le avevano in dispregio. Ma Buonaparte non l'intendeva a questo modo; voleva che l'autore si rinvenisse. Si viveva pertanto fra la rabbia ed il timore, quando, dimostrandosi una sera Villetard in un caffè sotto le Quarantie, se gli faceva avanti in un atto amico Barzoni . L'alloutanava da sè con aspre parole il Francese, dicendo, maravigliarsi che colui che chiamava a morte i Francesi, avesse fronte di accostarsi amichevolmente a chi gli rappresentava in Venezia. In questo Barzoni, trattosi di seno una pistola, e contro Villetard dirizzatola, lo voleva uccidere. Nasceva pel fatto in quel ritrovo un gridare, un fuggire, un accorrere incredibile. Si ritirava, o intimorito o sbalordito. Barzoni, e vi fu calca: furono presti i solilati ad accorrere a quel romore inopinato . Per

132 ammansare lo sdegno di Buonaparte, scriveva Villetard a Monge, scusasse il fatto ol generalissimo di Francia, allegando che il povero Barzoni, preso da un ardente ed infelice amore per una giovane gentidonna, era fuori di mente. Il pregava altresì, tanto era buono que Villetard, operasse presso al generalissimo, onde si contentasse ch'ei desse un passaporto a Barzoni, acciocchè se ne andasso a passare in presi forestieri quelle sau in tanto gondia contro i Francesi. Rescriveva furiosamente Buonaparte, essere un assassinamento; volere che il roo si cattigase. Non ostante gil dava Villetard il passaporto: il giovine Barzoni, fugendo in pessi esteri ta collera di chi tanto poteva, si riduceva per ultimo nell'isbate di Malta, quando clia venne in potestà degl' Inglesi; e quivi si stette lungo tempo, scrivendo un giornale contro la tirannide buonapartiana. Apperava questo fatto viegiri gil animi da ambe le parti: insino si municipili era venuto in odio quel foresterro dominio.

Cercavasi intanto di coprire con segni di allegrezza le apparenze tristi e funeste. Esita l'animo nostro a raccontare una festa solenne ordinata e festeggiata da coloro che sapevano qual fato sovrastasse a Venezia. Pure la racconterò per impietosire i posteri, se essi saranno migliori di noi; conciossiachè niuna cosa più muova a compassione che un'allegrezza procurata a chi è destinato a morte. Correva il di della Pentecoste, quando la piazza San Marco si vedeva tutt' addobbata a festa pel piantamento dell' albero della libertà. Mani veneziane avevano eretto a capo della piazza dalla parte opposta a San Marco un' ampia loggia, a cui si saliva per due scale laterali, ornate di vaghi fiori e di arbusti odoriferi. Era la facciata della loggia, un magnifico colonnato d'ordine toscano, con doppie cornici e belle statue corredato. Da ambi i lati della loggia sorgevano due adorni palchi con colonne, con ghirlande, con insegne repubblicane. Quivi dovevano sedere i musici della cappella ducale, dismessi dal celebraro le antiche glorie della Repubblica libera, chiamati ora a celebrare i vergognosi principii della Repubblica serva. Due altre loggie adorne e belle si vedevano in mezzo alla piazza davanti alle Procuratie, con orchestre pure a lato; i fregi, gli arazzi, le divise, gli emblemi, conformi ai tempi. Gli archi delle Procuratie, e così ancora la chiesa di San Marco, comparivano alla vista dei circostanti carchi ed adorni di festoni tricoloriti. In vedere un tanto apparato non pochi erano i motti di quegli ameni e spiritosi Veneziani, dimentichi, fra mezzo a quelle illusioni festevoli, dei tanti infortunii loro. Steso a terra in mezzo della piazza giaceva il fusto ancor fronzuto dell'albero, che non so come, nè perchè, col nome della libertà si chiamava. Ed ecco alle diciassette italiane comparire con solenne comitiva di tutti i suoi ufficiali Baraguey d'Hilliers. L'incontravano i municipali in abito, coi cappelli, con le sciabole di moda. Quinci poscia, essendosi congiunti col corteggio del generale, si ordinavano a processione Le campane tintinnivano, gli strumenti suonavano, i democrati dall'allegrezza gridavano: che cosa si pensasse Baraguey d'Hilliers, che sapeva l'avvenire, io non lo so, Intanto giva la processione; soldati italiani precedevano, seguitavano due fanciulli vagamente vestiti, poi una coppia di un giovine e di una giovine che si dovevano sposare, poi un vecchio ed una vecchia con istromenti d'agricoltura. Veniva dietro la guardia nazionale in addobbo : indi Baraguey in addobbo ancor esso, e i consoli delle nazioni, e i magistrati si civili cho militari, o i capi delle arti coi simboli delle arti luro. Mostravansi alla coda del corteggio, seguitati da musica militare, i municipali. Toccavano i due fanciulli il fusto, ed in un batter d'occhio fra

le grida ed I suoni festivi era rizzato sulle sue radici in mezzo alla piazza: 179; sopra le radici deponevano i due vecchi i rurali stromenti. Compariva in questo una berretta rossa sulla punta dell'albero, e la moltitudine applaudiva. lo vidi, trovandomi allora a sedere nella destra loggia, Baraguey eti il pregidente dei municipali gettare terra e versar acqua sulle radici dell'innalzato albero; ed a quell' atto tanto il cielo mi fu amico, che non proruppi. benchè ne avessi voglia, perchè mi erano in abbominazione i tradimenti. Le orchestre suonavano, le musiche militari rispondevano, le campane rimbombavano, i cannoni tuonavano, le tricolorite bandiere si sventolavano. Patto silenzio orava l'arciprete Valier, municipale, con magnifiche parole, commendando la generosità francese e la rigenerazione veneziana. Poscia entrati in San Marco, cantavano l'inno delle grazie e facevano il maritaggio del giovane e della giovane. Restava che ad onore dello stato nuovo si vilipendesse il vecchio. Per la qual cosa, uscito il corteggio da San Marco ed in piazza tornatosi, dove promiscuamente e Francesi e Veneziani intorno all'albero già ballavano, ardevano il libro d'oro e le altre insegne ducali : in quel mentre orava enfaticamente l'abbate Collalto, l'albero della libertà al salutifero legno della croce paragonando. Continuossi a ballare il giorno, ballossi ancora la notte ; si recitava in musica una bella e magnifica opera nel bellissimo teatro della Fenice. Il cuore umano non ha affetto, nè l'immaginazione figura, nè la lingua espressione per rappresentare degnamente quello che si dovrebbe rappresentare pensando quale materia covasse sotto tali rallegramenti. Certo, feste e rallegramenti più crudeli di questi non furono al mondo mai . Ricordomi , e fia l'ultima volta che in queste lagrimevoli storie io favelli di me, che trovandomi in palco di una nobile donna Contarini, se la memoria non falla, sposata ad un Correr di Santa Fosca, che fu almirante delle navl, ed a casa il quale io mi godeva a quei giorni una dolce e cordiale ospitalità, in vedere quelle apparenze ed in pensare al fatto, sentiimi come quasi dividere e lacerare in due dentro me stesso, e paragonaimi a quell' orrendo accoppiamento di corpi vivi e di cadaveri, che per supplizio di rei e di innocenti faceva, a guisa di diporto, quel tiranno dell'antichità. Pur m' infinsi, perchè il discoprirmi sarebbe stato pericoloso, e forse da coloro, con cui mi conversava, non creduto.

Per tal modo si piantava l' albero in Venezia da Baraguey d'Hilliers. Al tempo atesso Bernadotte, che conosceva a che fosse serbata Venezia, proibiva con animo sincero che in Udine si piantasse, Guyeux, al contrario metteva una taglia di centomiali ire sur un piccolo comune del Padovano, sotto pretesto che l'albero vi fosse stato tagliato; doloroso avviluppamento d'accidenti strain per l'infelice Venezia, a cui in proposito di un medesimo fusto figurativo, la sincerità dell'uno non giovava, l'improntitudine degli altir orecindicaso.

Continuava Buonaparte nelle sue arti di mostrarsi propenso ai Veneziani e di dar Iono speranza della conservazione del dominio. Nè contento alle chimere con cui andava pascendo il legato Battaglia, e Dandato e Zorzi e gli atturi municipali, che andavano e venivano da Iui, volle fare una dimostrava, non potere, per le molte e gravi faccende che il travagliavano, visitare, come desiderava, per sè desso Venezia, na mandarvi la donne sua, perchè in lei vedessero i Veneziani, così appunto si spiegava, quanta fosse "l'aflezione che toro portava. Veniva la moglie in Venezia: le adulationi dei

1707 repubblicani di quei tempi, sì veneziani che francesi, furono oltre misura. Traevano per comandamento del generalissimo i cannoni a festa e ad onore di privata donna, e queste cose non solameoto si comportavano, ma ancora si lodavano : potevano i prudenti uomini augurar dell' avvenire. Accolta nella sala dei municipali, era segno d'applausi infiniti; deputavano due dei loro ad intrattenerla ed a farle onoranza. Furonvi festini, balli, canti, allegrezze di ogoi sorte : alla Giudacca una gran cena, al Canal Grande una luminaria, nè maocovvi la regata, spettacolo gradito del Veneziani. Credevano i municipali di aver vinto la pruova, perchè la donna dava parole dolci, e pareva loro che Buonaparte non avrebbe mandato una persona gradita in una città tradita. Ma a' ingannavano, perchè nol conoscevano, e nol volevano conoscere. Dandolo e gli altri municipali trionfavano, e sempre stavano accante alla donna, e dal suo volto pendevano. Solo Giuliani, repubblicano, se ne stave bieco ed alla traversa. Infine, dimoratasi quattro giorni, il quinto se ne partiva con assai ricchi presenti. lo non affermerò, perchè non se di certo, che le sia stata data una collana ricchissima di grosse perle, tratta espressamente dal tesoro di San Marco, in cui era custodita ad uso sacro. Nondimeno l'ho dovuto avvertire, perchè, lo trovo scritto negli annali dei tempi. Certamente, so non questo, ebbesi ed accettò la donna di molti altri presenti. Fu brutto il dare, fu ancora più brutto l'accettare, non dice dal canto di lei, perchè forse ignorava le insidie del marito contro Venezia, ma dal canto di lui, che le sapeva e che le ordiva.

Non ostante tutte le promesse e le dimostrazioni favorevoli, non vivevano coloro che avevano in mano la somma delle cose in Venezia senza qualche sospetto; però, oltre i maneggi ed i denari, trattavano di unirsi strettamento alle città di terraferma, che, come abbiam narrato, molto rinugnavano al dominio veneziano. Laonde operavano che le principali mandassero deputati a Bassano per trattar dell'unione. Vi mandava Verona un Monga, Padova un Savonarola, Brescia un Beccalozzi: vi mandava Venezia Giuliani, perchè essendo natio di Desenzano, si sperava che potesse più facilmente conciliarsi ed accomunar i dissidenti. Non arrivavano i deputati di Udine , perchè Bernadotte, per umanità e sincerità, impediva che deputasse. Vi mandava Buonaparte, che in sembianze favoriva il disegno, Berthier, affinchè e presiedesse il congresso, e con arte distornasse il progetto d'unione. Vi furono molte parole e contenzioni . Verona voleva esser capo della terraferma , Padova andava alla medesima volta, i Bassanesi piuttosto ai Padovani aderivano che ai Veronesi, i Vicentini piuttosto ai Veronesi che ai Padovani, Treviso stava in favor dei Veneziani, i deputati d'Oltremincio propendevano verso la Cisalpina. Non ostante si vedeva tra mezzo a questi dispereri che per la necessità del caso. i deputati sarebbero finalmente restati d'accordo sull'unione . Però Berthier , che non aveva potuto turbare il disegno con le arti, il rompeva con l'autorità, disciogliendo il congresso e pubblicando che circa l'unione i deputati non si erano potuti accordare, il che era vero, ma era colpa di lui, non di loro .

Biuscito vano questo tentativo, pensavano i Veneziani a ricercare il Direttorio e Buosaparta della unione loro alla Giasipina; pen facevano ante inchiesta formale al Direttorio cisalpino. Davano i printi buone parofe; Battaglia e San Fermo le scrivevano si municipali, confortando per tal modo: Vaneziani con la speranza di aversene almeno a restar Italiani: Rispondeva il Direttorio cisalpino, con ambagi e con superbia; barbaro e stolido insulto alla contassione/ol Venezia:

In questo mentre si era concluso il trattato di Campoformio : Buonaparte 1797 sc ne tornava a Milano. Il suo parlar diverso, e le voci che già si levavano atterrivano i popoli. Interrogato a Vicenza qual fosse il destino dei Veneti, rispondeva, nè la Francia nè lui avere alcun diritto soora di loro. Qui soggiungeva un Tiene, vicentino, che sarebbern pronti a spendere ogni più preziosa cosa per conservar l'indipendenza. Replicava, nulla ancora esser deciso, ne la Francia nè egli non sarebbero mai per operare cosa alcuna contro di loro, nè per disporre di un popolo sopra del quale non avevano nissun diritto. Ma giunto a Verona, già più vicino al suo sicuro nido di Milano, e perchè si credeva che la parte austriaca vi fosse potente, interrogato delle veneziane sorti da un De Angeli, presidente del governo, faceva sentire questo suono, che Verona era ceduta all'Austria. Dissegli allora il presidente, perchè non lasciarci piuttosto sotto i Veneziani? Perchè dopo tante promesse di libertà venderci all' Austria? A questo tratto rispondeva il capitano atroce a uomini ai quali egli aveva tolte le armi : ebbene . difendetevi . Riprendeva il presidente le parole e magnificamente rispondendo, tuonava a questo modo; Vattene, traditore, sgombra da queste terre; rendici le armi che ci difenderemo. Taceva il barbaro a tale rincalzata attonito, e si ritirava non vergognoso, ma avvilito in altra camera. Spargevasi intanto il grido; la città, piena di dolore, di trepidazione e di spavento, udiva le grida disperate dei cittadini dolenti il venditore se ne partiva frettoloso per Milano .

L' ora estrema di Venezia era giunta . Scriveva da Milano Buonaparte a Villetard : pel trattato di pace essere i Francesi obbligati a vuotare la città di Venezia, e perciò potersene l'imperatore impadronire; ma non doverla vuotare che venti o trenta giorni dopo le ratificazioni; potere tutti i patriotti che volessero spatriarsi, ricoverarsi nella repubblica cisalpina, in cui godrebbero dei diritti di cittadinatico; avere facoltà per tre anni di vendere i beni loro; essere indispensabile che si creasse un fondo il quale potesse alimentare quelli fra i patriotti che si risolvessero a lasciar il pacse loro, e non avessero facoltà sufficienti per vivere; essere la repubblica francese parata a soccorregli, se ne avessero bisogno, con la vendita dei beni d'allodio che possedeva nella cisalpina; esservi a Venezia molte munizioni navali, o di guerra, o di commercio, che appartenevano al governo veneziano; essere indispensabile che la congregazione di salute pubblica (questa era una congregazione di municipali ) le trasportasse , più presto il meglio , a Ferrara , perchè quivi potessero essere vendute in pro dei fuorusciti ; quanto fosse per esser utile alle opere navali di Tolone, tosto s'imbarcasse per Corfu, e se ne facesse stima; onde del ritratto si soccorressero i fuorusciti; i cannoni e le polveri si vendessero alla Cisalpina; accordassesi Villetard con un Roubault e con un Forfait e con la congregazione di salute pubblica per vedere a qual pro si potessero condurre una nave ed una fregata recentemente disarmate, otto galeotte, sei cannoniere, un argano da inalberare, le piatte, il Buc ntoro, e le barche dorate, i barconi, i palischermi grossi, e sei navi da guerra, sei fregate, sei brigantini, sei cannoniore, e tre galere sui cavalletti .

Aggiungeva Buonaparto a Villetard, hadasso bene a tre cose; la prima, lasciar nulla che potesse servire all'imperatore per creare un navilio; la seconda, trasportar în Francia quanto fosse utile alla nazione; la terza, usare quanto si vendosse, nel miglior modo possibile, perché più fosse profitevole si furoussiti: isasoman ogni altra opera facesse, che il tempo e che il tempo e

BOITA AL 1813.

1792: I' occorrenza richiedessero per assicurar le sorti dei Veneziaui che si volessero ricoverare in Cisalpina: finalmente fosse suo obbligo di pensare, di concerto con la congregazione di salute pubblica e coi deputati delle città di terruferma, alla salute dei fuorusotti loro.

Avuto Villetard questo mandato, duro per lui per essere stato autore della rivoluzione veneziana, duro pei Veneziaui per la perduta pitria, nella sala delle adunanze recatosi, e ragionato prima delle condizioni dell' Europa, che secondo lui, rendevano pericolosa alla Francia una nuova guerra sul continente, in cotale guisa ai municipali favellava: « Cittadini voi già anteponeste a all'interesse vostro l'interesse della patria: un altro maggiore sforzo, « un'altro più nobile sagrifizio vi resta a fare, e quest'è il dare l'interesse « della vostra patria stessa all'interesse di tutta l'Europa. Già udiste le a funeste voci sollecitamente sparse dai pemici vostri: esse risparmiano « almeno ai vostri amici, che questo infausto mandato ricevuto hanno, il « dolore di adempirlo con altro che con lagrime. Ma , cittadini , i nemici e vostri sono anche nemici postri : essi calunniato hanno la Francia , come « se ella trafficasse di carne umana , affinchè voi contro la libertà e contro « i difenditori suoi parte di quell'odio vi voltaste, che alla tirannide ed ai « suoi sostenitori portate . No , per Dio , no ; che la francese repubblica questa vendita infame lascia ai re: ella perseguita il re, ella protegge gli uomini « liberi , ovunque gli trovi. Ma la sua protezione e la sua vendetta là debbono « terminarsi , dove nascerobbe la offesa dei suoi propri concittadini . I soldati « della Repubblica, ora troppo sparsi, meglio fomenteranno, ristretti nella Cisalpina, la novella libertà. I territorii veneti, forse la città stessa di Venezia. · resteranno aperti alle imperiali genti , fors' elleno gli occuperanno . Alcuni \* fra di voi come gli Ottomani fanno sono pronti a piegare il collo al fato « inesorabile : altri come i Veneti , gloriosi avoli loro , sonsi risoluti a lasciar « le insensate mura per trasportar sulle navi la patria ed ogni uomo libero con « lei . Evvi finalmente chi elegge il morire sotto le mura diroccate piuttosto che « lasciarle in mano degli strani. Non io presumerò di giudicare qual fia il meglio fra una rassegnazione stoica, fra una ritirata onorevole, fra un sagrificio « generoso. Bene ho a dirvi, dopo di aver purgato la mia patria dal veleno « della calunnia, ch' ella offre ricovero ed asilo a coloro che perduta l'antica « Venezia , vorranno fondarne una nuova su lidi inaccessi alla tirannide , la cisalpina repubblica, per intercessione della Francia e per amore della libertà, « vi apre il grembo; ivi il titolo di cittadini avrete, ivi una sede alla novella « Venezia, o che vi piaccia presso alle terre forti o nelle popolose città, o sotto « gli umili tuguri, dove abitano gli uomini virtuosi e liberi, fondarla: potrete « i veneziani beni con voi Veneziani trasportare, chè così a favor vostro sti-· pulava la potentissima Repubblica. Per tale guisa la generosa Francia, non · potendo in tanta lontananza assicurare il libero stato ai Veneziani in Venezia. « assicurava almeno il viver libero a coloro che preferiscono la libertà alle « Lagune ! »

Dette queste parole, il giovine Villetard, pallido, tremante el agrimoso, si tacque. Poi il serstava, in nome anche di Buonaparte, che ordinassero quanto era necessario, perchè Venezia sottentasse intera e salva al nuovo dominio. La rabbia, l'indegnazione, il furore agitavano il consesso. Ora era il silenzio, ora mormori di maledizione. Il buon Vidiman, che già il cuore funesto aveva per la morte del fratello, antico governatore delle isole, che non aveva pottuo sorpravivere alle rapine corrieresi, visto accostarsi la morte della patria a quella del france.

tello, se ne stava un pezzo attonito e sbattuto. Poi ritrovando in sè quella 1:xi forza d'animo che più gli uomini temperati hanno che gli stresati, faceva risobuzione di andarsene all'esilio, non già per adular Buonaparte o per correr dietro a unove ambizioni, ma per viverence, umile ed ignoto, hi dave ancora virtù si pregiasse. Fortunato Veneziano, anche nelle disgrazie, poiche la virtù non solo consola, ma a gram nisura felicità, ad te impareranno i posteri, se avranno vita queste carte ch'io vergo, e divozione verso la patria, ed integrità di costune, ed amore della libertà, e costanza nel·l'esilio: e forse tempo verrà che essi anteporranno l'esnle ed umile Vidiman al glorioso Bouoparte, distruttore di patrie innocenti.

Riprendeva le parole Villetard, ed offeriva in nome del generalissimo ed a scampo della loro vita nel vicino esilio, le veneziane spoglie. A questa offerta , veramente Buonapartiana , la natura italiana si scosse , e mostrossi intera . Ritenessesi , rispondevano concordi , gl' infami doni : non essi aver consentito a governare un di la patria loro in tempi infelicissimi, per dividersene le spoglie; sapere, come si preferisca la povertà all'infamia; gli esempi che correvano, non avere fin là contaminato le anime veneziane: poter esser traditi, perchè per tradire basta la potenza, ma non avviliti, perchè per non essere avvilito basta la virtu, intrinseco e durevol pregio, non esteriore e caduco, come la potenza; prendessesi pure la Francia le veneziane spoglie, ma non cercasse di chiamar a parte del furto i Veneziani; aver essi perduto la patria, non voler anco perdere l'onore : se si pascevano i potenti delle rubate ricchezze, volere gli esuli pascersi della buona coscienza, nò non esser mai per consentire che quelle mura e quelle acque, tante volte testimoni di virtuosi fatti, gli vedessero far fardelli di veneziane ricchezze; sapere, per aver voluto servire alla Francia ed alla patria, aver incorso l' odio di molti compatriotti , ma sperare che quest' ultimo atto della vita pubblica loro, gli purgherebbe, ed a tutti dimostrerebbe, che se furono troppo confidenti , non furono almeno colpevoli. Ciò detto se ne stavano fremendo con segni di grandissima indignazione .

Di questo sdegno e di questo rifulio scrivera Villetard a Buonaparte con la seguente lettera, la quale io sono, con un'altra sertita del medestra Villetard, dobligato di riferira alla distesa, perchè un recente autore di una storia di Venezia, badando piuttosto a scusare Buonaparte del fatto di Venezia che a rendere a ciascuono il suo debito secondo il vivio o la virtu, le passò sotto silenzio, contentandosi di rapportare la lettera del generalissimo, la quale anche qui sotto si trovere trascrita. Della quale consistone io non posso restar capaco, perchè, se desiderio dello storico era il non lodar Italiani di un fatto che dinotava magacamintà, mi pare che alimeno avrebbe dovuto lodare il francese Villetard di un procedere che sè stesso e la Francia, aus partia, in al brutto accidente conorava.

e E'bisognava, scriveva Villetard al generalissimo, ch'io avessi tanta fermezza stoica, quanto amor patrio; perchè io il doloroso carico che mi e deste, accettassi. Era presto, per quanto in me fosse, di adempirio; ma e bene io meco stesso mi rallegro almeno di aver trovato nel municipali di venezia animi troppo alti per ovoler cooperare aquello che per mezzo mio loro avete proposto. Cercheranno eglino altrove una libera terra, ma preferianno, se encessario fia, la povertà all'intamia. Non consentiranno

che altri possa dir di loro che abbiano, durante alcuni giorni, usurpato la
 sovranità della nazione loro per metterla in preda. Per un tal procedere

170 pruovyramo almon che non meritano i cepti che si statu loro preparando. Gentono, a vero, su ocitati di oppi bestemmiano, è vero, la nazione francesto. Gentono, a vero, su ocitati di oppi meritano, è vero, la nazione francesto di considerativa di considerativa della considerativa di considerativa di considerativa di considerativa con anno anora gli hanno assurfatti alle disgratici, bestemmiano, perchè annora e non anno imparate le distritire mechia vellorite, non a draticono, perchè ancora e non sono tanto corrotti che non abbominino la sfrontatezza politica. Purre edi ittolo di citatidini della Cisalpina, ed i benefizi della razione francese recheransi ad onore, se non fia lor d'uopo comperarii per quello che alor pare un deltito; e voi sietto tropo grande per non far giusta stima di questa e loro scrupolosità. Non resta adunque, o generale, altro modo di giovar loro che di ordinare in Venezia di governo meramente militare, per quale voi a nome della Francia richiederate quello ch'eglino a nome della sovranità del popolo, che in loro avvera la sua fele posta, ricusano di fare. \*

Buonaparte, il quale tanto meno comportava di essere biasimato del male, quanto più amava di farlo, e parendogli che fosse piuttosto puzzia che altro il non voler robare la propria patria, nè conseguarla in mano dei forestieri, rescriveva a Viletard queste rabbiose e barbare parole:

a Ebbi, cittadino, la vostra lettera dei tre annebbiatore; nulla compresi a al suo contenuto. Forse non bene i miei concetti vi spiegai. Non ha la a repubblica francese vincolo alcuno di trattato che ci obblighi di anteporre « ai nostri interessi ed ai nostri vantaggi quei della congregazione di salute « pubblica, o di verun altro uomo di Venezia. Non mai la repubblica francese « fece la risoluzione di far la guerra per gli altri popoli. Vorrei sapere qual « sia il precetto , o di filosofia o di morale , che comandi che si sacrifichino « quarantamila Francesi contro il desiderio espresso della nazione e l'inte-« resse vero della repubblica francese. So e sento che nulla costa ad un a branco di ciarloni, che meglio contrasegnerei chiamandoli puzzi, di volere « la repubblica universale. Vorrei che questi signori facessero con me una « guerra d'inverno . Inoltre la nazione veneziana più non è . Divisi in tanti « interessi, effeminati e corrotti, tanto codardi, quanto ipocriti, i popoli e d'Italia, e spezialmente il veneziano, poco son fatti per la libertà. Se « il veneziano è in grado di pregiarla la occasione gli è aperta per provarlo : « ch'ei la difenda. Non ebbe nemmeno il coraggio di conquistarla contro « alcuni vili oligarchi ; non seppe per qualche tempo difenderla nella clttà di Zara, e forse, se in Alemagna fosse entrato l'esercito, noi « avressimo veduto , se non rinnovellarsi le tragedie di Verona , almeno · moltiplicarsi gli assassinii , che sull'esercito i medesimi effetti partoriscono. · Del rimanente la repubblica francese non può dare, come par che si creda, « gli Stati veneziani; non è già punto perchè questi Stati per diritto di « conquista non appartengono in realtà alla Francia : ma perchè non è « massima del governo francese di dare alcun popolo. Adunque, allora « quando l' esercito francese sgombrerà il paese , potranno i diversi suoi « governi fare quelle risoluzioni che più crederanno utili alla patria loro. Vi « diedi carico di conferire con la congregazione di salute pubblica intorno « alla evacuazione, che è possibile che l'esercito faccia, acciocchè potessero « appigliarsi ai partiti più utili e pel paese e per gl' individui che eleggessero « ritirarsi nei paesi uniti alla repubblica cisalpina, e riconosciuti e guarentiti « dalla francese . Voi parimente avete lor fatto a sapere che coloro i quali « amassero seguitare l' esercito francese, avrebbero tutto il tempo necessario, e perchè possano vendere i loro beni , qualunque abbia ad essere il destino 1727 e del loro paese , e di più ch' io sapeva che era intento della repubblica

cisalpina di conferir loro il ttolo di cittadini. Il mandato vostro là debbe
 retrainarsi. Del resto, ei faranoo a posta loro quanto vorran fare. Voi
 a vete loro abbastanza detto, perchè sentano che tutto ancora non è per-

duto, che quanto accadeva era l'effetto di un gran disegno: che se gli
e eserciti francesi continuassero a far la guerra prosperamente contro una
potenza che è stata il nervo e di cofano di tutta la lega, forse Venezia

col tempo potrebbe divenire un ta alla Cisalpina. Ma veggo che son codardi e e che non san far altro che fuggire: ebbene, che e' fuggano; non ho

e bisogno di loro. »

A questo modo parlava Buonaparte di coloro cho, per cagione di lui, notavano raminpior de sulli; che, per cagione di lui, avevano in tempi tatto sinistri 
coettato il dotorso carico di sevvire al parse lono e dallo Francio. A questo 
modo parlava di loro, solo perchà sevenno riflutto le ollerte sue infami, 
ed abborrito dal contaminarsi le mani nella nazione e nell' dituno bidiorenccio 
della infelice patria loro. Da tutto questo anche si vede con quale sincerità 
abbia narrato questo sociedate il autore della recente storia veneziana; poichè, 
non al rifluto di appropriarsi le spoglio della patria e di consegnaria essi 
stessiin potre dell' imperatore, come avrebbe dovuto dichiarare appretimente, 
ma a non so quale altra protestazione dei Veneziani, sorza spegare qual 
ella fosse, egià attribuisce la collerar di Buonaparte. Quando non si adorano 
le opere graerose, e non si ha un orror santo per le vili, non so percibè 
si servisno storie.

Rispondeva il generoso Villetard alla lettera del furbondo Buonaparte queste noblià protie : Non loquaci, non pazzi, non vili o codardi usonin : sono coloro dei quali nell'ultima mia vi favellava; se vaglion essi che : col sangue francese si faccia loro una repubblica universale. Conosco ; come voi, le frast, conosco la politica, conosco il coraggio di questi : segnaturi di universali repubbliche: ma parecchi pudri di famiglia sono, ma vecchi unomini sono, ma negozianti sono che, atterviti dalla novella : della evacuazione del passe loro e dell'invasione dei soldati dell'imperatore, che de della evacuazione del passe loro e dell'invasione dei soldati dell'imperatore, che quando governare più non potevano che a loro proprio profitto, e che di un'autorità temporanea, non confermata ancora dalla nazione, ci investiti solamente si conoscevano. Abbiate del resto per certo che la radice di probla dei allezza d'animo, pur troppo a' nostri giorni rare,

radice di probità e di altezza d'animo, pur troppo a'nostri giorni rare,
 procede il rifiuto di espilaro a profitto della parte democratica la veneziana

Ma per toccare il fondo della risposta di Buonaporte, se non aveva la Francia nissu nobligo di trattato verso Venezia, non si vede perchè il Francia nissu nobligo di trattato verso Venezia, non si vede perchè il generalissimo invocase un trattato quando si trattava di rubaria; perchè, se non più onorevole, almeno più sincero sarebbe stato il chiamar rubare il rubare, e non chiamarle pigliarsi le cose promesse dai trattati. Da un'altro cunto s' intende benissimo che Buonaporte non era obbligato al ra mamazzare quarantamila Francesi per conservar Venezia libera: ma s'intende nucle benissimo che non era colpa dei Veneziani, se la Francia voleva vancibe seriar per sè i Parsi Bassi, e la sponda sinistra del Reno, e Magonza, e. la Lombardia Astarieza, e Mantova, Cofrio. Che Venezia passes per altri,

1775 si vede, perché pagò; ma che vi fosse obbligata, è argomento nuovo e degno dei tempi. Taccio gli incentivi dati ai Veneziani verso la libertà dal Direttorio, da Buonaparte e da'suoi generali ed agenti, perchè sono vituperi a chi voleva dar Venezia in preda all'imperatore. Rivoltare per tradire era certamente opera nefanda.

In tanto precipizio dell' antica patria, pensareno i municipali, poichè la forza dominava, che la volonti alienco si esprinsese. Aduarono i popolari conizii, affinchè deliberassero se i Veneziani volevano conservar la libertà. Nisson oratore parlò in cospetto del popolo; i soli desiderii sionataei operavano; soli sacerdoti raccolsero i voti; fu i voto per la libertà. I municipali deputavano Sordina, Carminati, Dandolo e Giuliani, acciocchè andassero a Parigi, portassero al Direttoro ii voto, e lo pregassero che permettesse che vienti anti armassero per difendere la libertà. Coi medesimi fini mandavano un altra deputazione a Buonaparte a Milano: ma el fece arrestare in viaggio di chianava viali, se cultorono marmari, gli trattava da rei, e si vedo di che fosse pregno quel capitolo inserito nel trattato di Campofermio, che a repubblica francese consenti vac he l'imperatore d'Alemaga possodesse Venezia. Il dir consentire, quando si sforza, mi pare un'astazia piuttosto ridicola e stomacosa che altro.

Serrurier, non temendo di maculare lo splendore de' soui fatti, accettata da Bonosparie la suprema autorità in Venezia, cel i mandato di fare la gran consegna, svaligiati prima secondo i comandamenti avuti, i fondachi pubblici del sale e del biscotto, spogliato avarissimanente l'arsenale, rotte o mutilate le statue bellissime che in lui si miravano, fatto salpare le grosse navi, afiondate le minori, rotte a suon di scuri le incominente, arso in San Giorgio, a fine di cavarne le dorature, il Bucintoro, reliquia veneranda per la memoria el di cavarne le dorature, il Bucintoro, reliquia veneranda per la memoria el di cavarne le dorature, di Stota papartenesse, consegnava agli Alemanni, leitsiami di tanta maravigliosa conquista a città al Venezia. Paceva il poblizza qualche allegrezza, qued si accresceva il doire universale; i di antiama di mandavano alle ambiconi nuovo. Prancesco Persano il reggogno, e mi setto addolorare in dirio per la contaminata fama di lui, riceveva, come commissario imperiale, si giurmenti.

Così peri Venezia. Ora, quando si dirà Venezia, s'intenderà Venezia serva: e tempo verrà, e forse non è lontano, in cui, quando si dirà Venezia, s'intenderà di rottami e d'alghe marine, là dove sorgeva una città magnifica, maravizlia del mondo. Tali sono le opere buonapartiane.

## STORIA D' I T A L I A

## LIBRO DECIMOTERZO

80 M M A R I U

La tempetta si volge contro il papa; macchinazione in Roma per favvi una cirriolazione. Casa fuentistimo dell'uccisione del puerta Duphot. La Francia dichiara la guerra al pontefice. Berthier marcia contro Roma, e se minpadronices. Alto vogoto dal popolo romano in Campo Vaccion per vendicarsi in libertà. Pro VI espesto o indegni schemi. I repubblicani in afgrezano alciara in maccia conducono in Tomana. Espisioni e spogli di Roma. Ritentimenti armati che ne fanno i Romani. Ritentimenti e que-rele che ne fanno gli ufficiali i francaci, glodio dell'onore dell'esercito. Si bandiace la repubblica romana, e la si dà una costituzione. Provvisioni di Pio VI circa olivramenti.

Gli eccidii si moltiplicavano; continuavasi a spogliar Roma in virtù del 1707 trattato di Tolentino: nella quale bisogna con molta efficacia si travagliavano i commissari del Direttorio. E perchè non mancasse in mezzo agli spogli l'adulazione, essendo venuto a notizia loro che la moglie di Buonaparte desiderava per sè alcune belle statue di bronzo, le comperarono, e con le involate a grado di lei le incassarono. Succedeva ad una adulazione di cortesia un'adulazione lagrimevole; perchè, saputisi dal papa il desiderio e la compera, ne pagava tosto il prezzo, che furono tremila e settecento scudi romani, perchè la donna se le avesse senza costo. Oltre a ciò il misero papa, oramai vicino alla sua ora estrema, credendo, certamente con molta semplicità, di aver a fare con nomini esorabili, apparecchiava pna collana di preziosi camei, perchè fosse offerta da sua parte in dono alla signora. Parvero queste cortesie e questi omaggi, fatti in un momento in cui ogni cosa era a un di presso giunta al suo fine in Roma, nobili al Cacault, ministro del Direttorio. Forse era nobile l'offerirli, ma se fosse nobile l'accettargli in quel momento, lascio giudicare a coloro che conoscono la civiltà e l'onestà del procedere. Le casse intanto piene delle romane spoglie, poste sui carri, partivano dalla desolata Roma. Se le vedeva il popolo romano e le rimirava con grandissima indegnazione.

il romano erario era casso pel pagamento delle contribuzioni stipulate nel trattato di Tolentino: le romane cedole scapitavano dei due terzi per centinaio, e non v'era fine al disavanzo, che ogni di cresceva; ogni cosa

1397 in iscompiglio; si avvicinava la dissoluzione. Sapevaselo Cacault, e per questo non voleva che si facesse una rivoluzione violenta per ispegnere il governo papale, ma bensì che si lasciasse andare di per sè stesso alla distruzione. Solo gli doleva il pensare che nella borsa segreta e particolare del papa e del suo nipote vi fossero ancor denari; e però s'ingegnava a fare che il pontefice comperasse per tre milioni la terra della Mesola , sperando, come scriveva a Buonaparte, che il trarre quel denaro dallo Stato ecclesiastico avesse ad esser cagione che il fallimento totale delle cedole . che ne seguirebbe , partorirebbe una gran ruina , e necessariamente opererebbe una rivoluzione. I democrati non incitava Cacault, nè aveva partecipazione nelle loro macchinazioni, perchè li stimava gente dappoco e credeva che il popolo non li volesse. Bensi ricercava il papa della libertà dei carcerati; il che veniva in grande diminuzione della riputazione del governo pontificio: condizione funestissima, perchè il tollerargli era pericoloso per l'esempio, il carcerarli pericoloso per la necessità del liberarli. Crescevano la penuria ed il caro delle vettovaglie; i popoli male si soddisfacevano. A questo contribuivano non poco le tratte dei grani che il papa era sforzato, perchè richiesto con imperio, a concedere ad alcuni fra gli agenti sì militari che civili della Repubblica. Erano queste tratte cose molto pregne, perchè portavano con sè assai guadagno. Il papa, oltre la sua età cadente, si trovava infermo di paralisia. S'aggiungevano spaventi, come se il cielo fosse sdegnato contro Roma. La polveriera del castel Sant' Angelo s' accendeva la vigilia di san Pietro con orr bile fracasso: furonvi molte morti e parecchi edifizi rovinati; il Vaticano sì fortemente scosso, che la volta della cappella Sistina fè di molti peli , e parte diroccava , con danno considerabile del famoso Giudizio di Michelagnolo.

S'incominciavano i cavilli, annunziatori di distruzione. Avera il pontefice citu disegno di condurra è suoi sodi il generale Provera. A cò decre tostu un gran tempestare gli agenti del Direttorio, richiedendo, son supremo comandamento, e pena la guerra, dal pontefico che licenziasse incontanente e fuori d'e suoi Stati mandasse il generale austrisco. Tal era il rispetto che il Direttorio vincitore portava all'indipendenza di uno Stato Sovrano, e col unale aveva congunzione d'amicizia pel trattuto di Tolentino.

Alle cagioni politiche, le quali operavano contro il papa, se ne aggiungeva una di una natura molo singolare, e quest' era il pensiero nato in Francia, del voler fondare la religione naturale, che col nome di teolilantopia chiamaraua. Fia a quel tempi questo pensiero attribuito specialmente al quinqueviro Larevelliere Lepeauz; ma sebbene ei l'approvasse, come mezzo conducente a risvegliare nel coure degli uomini gli affetti docle socialmente al conse fue però il princippia autore. I fautori di questo novello rito miravano ad allonanare la necessità della religione rivelata, e principalmente della catolica: il perchè si mostravona avversi al papa, come capo e direttor supremo di quanto a quest'ultima religione s'appartiene, e con tutti gli sorti loro la di uli vivvina procuravano.

Era a Cacault succeduto nell'ufficio di ministro di Francia a Rome, diuseppe Bonoaparte, fratello maggiore del generale, uomo di natura assai rimessa, ma siccome indolente e debole, così facile a lasciarsi aggirare da chi voleva piuttosto fare che aspettare la rivoltzione. Inoltre sapeva qual fosse il desiderio del suo governo, ed anoche ebbene mandato espresso, di mutar lo stato in Roma con questo prop che i Glessas le viste di non parerevi

mescolato. Per la qual cosa era la sua casa piena continuamente di novato 1797 ri, ai quali dava segrete speranze. Ma siccome nè era soldato nè d'indole risoluta, mandarono, per dargli spirito ed siutarlo a perturbar Roma, i generali Duphot e Sherlock, il primo dei quali si era mostrato assai vivo in quelle faccende dei sovvertimenti genovesi. Aveva il governo papale avviso delle trame che si macchinavano: e però faceva correre, principalmente di nottetempo, le contrade di Roma da spesse pattuglie, e teneva diligentissime guardie. Ms era fatale che i tempi soverchisssero la prudenza, e dacchè i ministri di potenze estere, il cui nome suona pace ed amicizia, divenivano seminatori di ribellione, non si potevano più pareggisre le partite. S'avvicinava l'snno 4797 al suo fine , quando nasceva in Roms un caso funestissimo, dal quale scorsero improvvisamente con precipitosa piena quelle acque che già, tanto soprabbondando, minacciavano di allagare. La notte dei 27 decembre i soldsti urbani givano diligentemente osservando, che cosa accadesse o non accadesse. Trovayano qua e là raccolti in cerchiellini uomini appostati, che portavano nappe alla francese, la maggior parte sudditi del papa; pure Francesi ancora vi si trovavano, ma a picciol numero. I soldati, prudentemente usando, intimavano loro di sgombrare; erano obbediti. Parve il caso d'importanza al governator di Roma. Ordinava più diligenti e più grosse guardie; comandava a tutti i corpi, vegliassero. A notte più buia incontravano le guardie un'altra affoliata di genti armste; erano i democrati. Dissero loro si separassero. Qui nascevano dalla parte degli affollati minaece e derisioni. Seguitava una mischia confusa; un democrato fu morto, due urbsni feriti. Il sangue chiama sangue, il terrore già dominava la città. Faceva motto di cotesto il segretario di Stato all'ambascistore Giuseppe, che in quel mentre si divertiva ad una festa di ballo. Rispondeva, farebbe che i suoi non si mescolassero in quei tumulti, ma non giovava; perchè, o il volesse egli, o nol volesse, si adunavano il dì 28 nella villa Medici circa trecento democrati, cui ancora non avevano fatti accorti nè la vendita veneziana, nè la servitù cisalpina. Era Duphot fra di loro, e con la voce e coi gesti e coll'alzare il cappello gli animava a novità : inalberavano l'insegna tricolorita, e facevano un gridare ed un tramestio incredibile. Sapeva il governo l'accidente, e per rimedio mandava bande di fanti e di cavalli, che tanto più facilmente disperdevano quegli uomini riscaldati dalle opinioni e dal vino, poichè avevano desinato in copia, quanto che altri democrati, che con esso loro dovevano congiungersi, trattenuti da un ordine contrario di Sherlock, non potevano strivare. Correvano i dispersi, come a luogo sicuro e come a fonte d'allettamenti, al palazzo Corsini, dove aveva le sue stanze l'ambascistore di Francia. In esso e nei luoghi vicini si ricoveravano, donde, fatti più baldanzosi, chiamavano ad alta voce la libertà, e gridavano di volerne piantar le insegne sul Campidoglio.

Roma tutta spaventava. Mandava il papa contro quella gente fanatica i suoi soldati, i quali, prese le strade per al palazzo Corsini, rincaciavano verso di lui a luogo a luogo i resistenti novatori. Fra quella mischia i pontificii. traendo d'archibuso, ferivano alcuni democrati. Il terrore gli occupavs: cercavano rifugio nel palazzo dell'ambasciatore, ne empievano il cortile, gli atrii, le scale. Si fermavano, cosi comandati essendo, i soldati del pontefice per rispetto a quell'asilo, fatto sicuro dal diritto delle genti. Ma i cspi mandavsno pregando l'ambasciatore, che sulle somme scale era comparso, frenasse omai quei ribelli, e gli csortasse a partirsene. Qui, o che BOTTA AL 4814.

1797 l'ambusciatore non potesse o che non volesse fare più efficace dimostrazione, si conteneva dicendo: a lui sarebbero tenuti di quanto occorresse, ma non gli confortava a partire. I democrati intanto, prevalendosi della sicurezza del luogo, con parole e con gesti agl'irati soldati insultavano. Pure non ancora questi prorompevano. Arrivava un reggimento di dragoni, mandato dal pontefice per sussidio a tanto tumulto. Questa nuova gente, non potendo più tollerare le ingiurie, fatto impeto, entrava a precipizio nel cortile del palazzo, minacciando con le armi impugnate morte a chiunque incontanente non isloggiasse. Nasceva una mischia, un gridare, un fremere misto, che meglio si può immaginare che descrivere. A sì feroce strepito l'ambasciatore, cui accompagnavano Duphot e Shertock, mostratosi, si ingegnava di calmare con le parole e coi gesti il tumulto : chiamava a parlamento i capi dei soldati, ma nè i democrati cessavano dagli oltraggi, nè i dragoni pontificii, siccome quelli che si erano infieriti, potevano pazientemente udire cosa alcuna: rispondevano, non volere altro accordo, se non quello che i ribelli incontanente sgombrussero dal palazzo. Preso allora Duphot da empito sconsigliato, siccome que li che giovane subito ed animoso era, sguainata la spada si precipitava dalle scale e messosi coi democrati, gli animava a volere scacciar i soldati pontificii dal cortile. In tale forte punto (a questo serbayano i cieli l'infelice Roma, che un fortuito e provocato accidente ponesse cagione della sua distruzione), i dragoni viemaggiormente inferociti, traevano. Morivano parecchi furiosi, ne riportava Duphot una ferita mortale, per cui un poco dopo morì. Dei democrati, udito il suono delle armi e veduto il sangue sparso, i più si salvavano fuggendo pel giardino del palazzo; i più audaci restavano. Era il cortile squallido e funesto per la presenza dei feriti e degli uccisi. Caso veramente fatale fu questo : perchè rei certamente verso il governo papale erano coloro che avevano permesso, e forse macchinato espressamente, che la sede dell' ambasciata di Francia diventasse un fomite di ribellione contro di lui ; ma del pari inescusabili sono i dragoni pontifici dello avervi fatto impeto dentro, e se il papa avesse subito fatto arrestare i capi di questo reggimento, per me non so di che l'ambasciatore si avrebbe potuto dolere. Bene dovevano i soldati circondare il palazzo, ma non entrarvi armatamente, e farvi sangue; perclocchè se chi v'era dentro mancava di fede e violava la santità del luogo, non era per questo autorizzato il governo pontificio a violarla: bene soltanto ei si doveva assicurare con farvi stanziare tante truppe all' intorno, che bastassero, e negoziare al tempo stesso con l'ambasciatore per allontanare i ribelli.

Scriveva risolutamente l'ambaciatore al cardinale segretario di Stato, comandasse ai soldati che si ritinessero dai controni del palazzo. Rispondeva rappresentando, quanto fosse difficio la condizione in cui versava il governo del papa, potché il ritirera e el il non ritirare i soldati era ugualmente pericoloso; quello pei ribelli che nelle stanze del galazzo di Francia se ne stavano tuttava minacciondo, questo per l'intima minicitata di Francia; l'ambasciadore non la nazione cui l'umbasciadore con tanta digità rippresentava; queve il cardinale medesimo per ben dolici anni in mezzo a lel vissuto, e missuno meglio di lui averà e conosciuta da opprezzata. Favvi chi, tentando di mitigare l'animo dell'ambasciatore, il voleva indurre a far uscire dalla sua socie incuiti del Governo; alla quale richiesta non solumente non volle

acconsentire, cagionando che essi l'avevano preservato contro una nuova 172º Iragedia bissevulinan, ma nacora più sdegnato che mai, rescrivva, doversi allin sapere se coloro che indirizzavano segretamento i romani consigii, avessero ancora a macchinar tradimenti stoti l'ombra della pode, contro la Repubblica; a loro non importare, perchè avevano saputo evitargii, tanti infortunii del popolo romano, generati dalla guerra fatta contro Francia; apirare ancora, c nello popolo romano, generati dalla guerra fatta contro Francia; apirare ancora, con le postificati truppe aver gridato gli assassidi di Basseville; punisse il romano governo gli autori dei romani diassiri, punisse gli assassidi di Basseville; a questi soli seggii potere Francia consecre la romano bodassa il cardinale segretamo il reculus lista: i leggerabetro i nomi degli assassidi di Basseville, un abbate Beltrami, altor principale della basseviliana tragedia, un Putolini, caporale, che lo feriva di stilo; abitare in Roma tuttavia, comparire alla luce impunemento quesel'insagniturati sicarii.

Il governo di Roma, ormai ridotto ad un passo in cui era del pari pericoloso il ricusare con giustizia, od il consentire con ingiustizia, si atteneva alla parte migliore, rispondendo che Roma non avevo mai seguitato i consagli dei nemici della Francia; che il primo suo pensiere, il più ell'acco suo desiderio era di vivere con lei in termini d'amicizia; che quanto agli cucisori di Basseville, se n'era a tempo debito fatto processo; che coloro che erano stati per giudizio convinti rei del fatto, avevano pagato col debito supplizio le penente color che l'ambasciatore notava nella sua lista, o in Roma non dimoravano, o erano stati per esemi giuridichi e per sentenze sobenio consociuti innocenti.

Si turbava fortemente a queste parole l'ambasciatore, e, chiesti i passaporti, protestava di volersene partire; il che era segno di guerra. Offeriva in si estremo frangente il governo pontificio con sommesse parole di satisfare per l'accidente occorso (protestando però di nuovo, e risolutamente affermando, non avervi colpa) alla repubblica francese, in quel modo ch'ella stessa avrebbe potuto e chiedere e desiderare. Aggiungeva il cardinale segretario, pregare l'ambasciadore a considerare che in mano sua era posta la conservazione di quanto il generalissimo, suo fratello, aveva generosamente conceduto alla romana corte. Ma l'ambasciadore, non avuto riguardo alle offerte di satisfazione nè alle preghiere del papa, nè deponendo il pensiero di fare una dimostrazione ostile, tutto sdegnato, o che il fosse, o che il facesse, se ne partiva pei cavalli delle poste in tutta fretta verso Toscana. Sclamava, viaggio facendo, in ogni luogo contro i tradimenti romani, come gli chiamava, parlava di vendette terribili, incitava i popoli a ribellione. Come poi giungeva a Parigi, rapportato il fatto nel modo più conforme al suo intento ed a quello del Direttorio, stimolava la Francia alla guerra contro Roma. Ordinava il pontefice rimedii spirituali di preghiere, di digiuni, di penitenze per ovviare alla rovina imminente : apprestava il Direttorio le armi. Già un nido di ribellione contro il pontefice erasi formato per opera dei repubblicani in Ancona, cosa che da per sè sola avrebbe potuto rendere il pontefice giustificato, se avesse, già molto prima, significato la guerra alle due repubbliche, francese e cisalpina; perciocchè in quell'alzata delle anconitane bandiere contro il papa avevano posto le mani sì i presidii francesi, che i cisalpini. Già Pesaro si ribellava, già Sinigaglia ed altre terre vicine tumultuavano, e già il grido della repubblica 1797 anconitana, infelice cagione di sommosse, di ribellioni, di repubblichette loquaci e serve, spesseggiava sui fianchi dell' orientale Appennino. Se n' era il pontefice doluto col Direttorio; ma le sue querele furono passate di leggieri da coloro che perseverando nella loro pessima intenzione, volevano, non la conservazione, ma la distruzione sua. Parigi intanto veniva fulminando: il sangue di Basseville e di Duphot chiamur vendetta; doversi disfare quel nido di assassini; l'ultima ora esser giunta alla romana tirannide; a quest'opera d'umanità esser serbata la Francia; vedrebbe il mondo quanto avesse la Repubblica a cura i suoi cittadini, che vivi gli proteggeva, uccisi gli vendicava. Tali erano le amplificazioni dei tempi e le turbe seguitavano. Ma a chi vorrà bene considerare la cosa, parrà certamente che pur troppo atroce fatto fu l'uccisione di Duphot, e da essere pianto eternamente : ma gli parrà ugualmente che l'accagionarne il governo del papa e farne pretesto di sua distruzione, fosse nè ragionevole nè giusto, perchè io non ho mai, nè credo che altr' uomo che sia al mondo, abbia udito dire che Pio VI ed il cardinale Doria Pamfili , suo segretario di Stato, fessero assassini , e l'accusargli di assassinio era cosa non solamente enorme, ma iniqua. Il Direttorio, imputando a disegno espresso del pontefice ciò che era l'effetto fortuito di provocazioni straordinarie, mandava comandando a Berthier, marciasse incontanente con tutto l'esercito a passi presti contro Roma.

Avutisi da Berthier questi comandamenti , quantunque se ne vivesse molto di mala voglia per essergli venute a noia le rivoluzioni, si metteva in assetto per mandargli ad esecuzione. Commesso l'antiguardo a Cervoni, che come di nazione corso, sapeva la lingua del paese, gli comandava che si alloggiasse in Macerata; dava il governo della battaglia a Dallemagne. per modo che d'un solo alloggiamento si tenesse discosto dall'antiguardo. Alloggiava il retroguardo a Tolentino con Rey, con mandato di osservare le bocche d'Ascoli, per le quali si va nel regno di Napoli, e di far sicure le strade degli Appennini fra Tolentino e Foligno. Lasciava finalmente con grosso presidio in Ancopa Desolles, con avvertimento di sopravvedere con bande sparse il paese, e tenerlo purgato dai contadini urbinati, che portando grande affezione alla sede apostolica, erano sempre inclinati a far moto in suo favore. Metteva alle stanze di Rimini quattromila Polacchi sotto la condotta di Dombrowski e con questi anche le legioni cisalpine, le quali, nessuna cosa santa ed inviolata avendo, commisero atto di cui quei popoli si erano mossi a grandissimo sdegno: le avrebbero anche condotte all'ultima uccisione, se non fosse sopraggiunto Berthier coi soldati di Francia. Così il sacco e la rapina erano usati in Italia, non solamente dai forestieri, ma ancora dagl' Italiani .

Incamminandosa iala distruziono del governo pontificio, mandava fuori Berthier da Ancona, il di 29 gennoio, un manifesto con queste parole che già le rive del Tevere si godevano le dolorezze di una pace che aveva concluso una crudel guerra, ma neb l'implacabile ed inganavelo governo di Roma cospirava cercando di turbare la quieto delle nazioni, e per ara dei futuri mali commetteva un vilsisimo delitto, che egli insultava alla moderazione ed alla georessi mostrata dalla Repubblica nel trattato di Tolento. La contra Roma, ma che solo si muoveva per punire que esertola francese al muoveva ne contra Roma, ma che solo si muoveva per punire guil assassini del prode Duphot; che solo si muoveva per punire que dell'infeliero.

Basseville; che solo si muoveva per castigar coloro che si erano arditi di- 1798 sprezzare il carattere e la persona dell'ambasciatore di Francia; che la Francia sapeva essere il popolo romano innocente di tanta immanta e perfidia; che l'esercito di Francia il terrebbe indenne e sicuro da ogni oltrascio.

Poscia Berthier, rivoltosi ai soldati, solennemente gli aumoniva, che solo marciavano per vendicaro i delluti comnessi contro la Repubblica, per punire il governo di Roma ed i suoi vili assassini; considerassero che come giusta così immaculata doveva essere la vendetta: a avvertissero che il popolo romano non si era mescolato nelle sederaggini dei il reggeva; l'amassero pertanto, il proteggessero; sapessero che la Repubblica comandava loro che rispettassero le persono, le proprietà, i riti ed i tempi di Roma; darebbersi prine asprissime a chi si desse al sacco; degni di Francia, degni di repubblica, degni di loro nudesimi si dimostrassero.

Ciò detto, muoveva le schiere al destino loro Per tal modo la potentissima Repubblica si scagliava cootro la religiosa Roma e contro un papa già quasi disarmato, e cui faceva sicuro piuttosto la venerazione che la forza. Le genti repubblicane, preso Loreto, con aver fatto prigioniero il presidio pontificio, e commessovi qualche sacco, posto a taglia Osimo, che si era levato a favor del papa, varcati prestamente gli Appennini, all'appetita Roma si approssimavano. Era in questo estremo punto l'aspetto della città vario, e per ogni parte pericoloso; alcune condizioni risguardavano le passate cose, alcune le presenti; generavansi sette ed umori molto diversi. Il trattato di Tolentino, con avere spogliato il papa della maggior parte de' suoi Stati, e con averlo sforzato a consentire a certe moderazioni nelle discipline ecclesiastiche, gli aveva tolto gran parte della riputazione e della riverenza che prima i popoli gli portavano, considerato massimamente che tali concessioni aveva fatto ad un governo che con tanto ardore e pertinacia aveva perseguitato con l'armi si spirituali che temporali. Il vedere poi la magnifica Roma spogliata, per soddisfare al vincitore, de' suoi ornamenti più preziosi, partoriva sdegno ne popoli, non solamente contro gli spogliatori, ma ancora contro il ponte ice , giudicando essi sempre dagli effetti, non dalle cagioni . siccome quello che pareva loro che avesse o con imprudenza provocato, o non con prudenza contentato un nemico inresistibile. Oltre a tutto questo si trovava il pontefico ridotto alla necessità , per le stipulazioni del trattato ad aggravare con nuove tasse i sudditi a fine di poter bastare alle somme esorbitanti che era tenuto di sborsare alla Repubblica. Quindi ne era nato che speso tutto il tesoro di San Pietro, si era dovuto por mano negli ori ed argenti dei privati, gittar nuove cedole con maggior scapito così delle vecchie come delle nuove, ed ordinare una tassa del ciuque per centinaio su tutti i beni. Cagione principalissima poi di mal umore, anche negli aderenti del pontefice e delle romane opinioni, fu questa, che si venne alla vendita del quinto dei beni ecclesiastici, il che parve un grave attentato contro le immunità ecclesiastiche. Si lamentavano i cherici che il pontefice avesse commesso ne' suoi Stati quel medesimo che con si solenni parole aveva condannato ed in Francia ed in Cisalpina ed in altri paesi in cui si era posta la falce in questa messe. Fu questa risoluzione molto dannosa al pontefice, perchè gli tolse il favor di coloro sui quali principalmente si fondava la sua potenza. Le casse piene di gentilezze antiche, quelle che contenevano i denari estorti con tanta difficoltà dal pubblico e dal privato,

da Roma continuamente partendo, e la sembianza e il fatto di uno spoglio

17-8 indefesso ai Bomani rappresentando, accrescevano la mals contentizza, e rendevano i papa spregiato el disso. Ne era nascosto che le giori estesse per la valuta di parecchi milioni, percibi con la pecunia numerata non si era potuto sodidisfare ai patti di Tolentino, crano fasta poste in balia del vincitore. Procedeva dalle angustir dell'erario, che il papa aveva molto rimesso da quelle pompe de quella magnificenza con le quali era stato solito vivere, e che gli avevano conciliato l'affezione ed il rispetto delle popolazioni. Mancato questo splendore, da cui piuttosto, e molto più che dalla virtù e santità della vita, misurano i Romani la eccellenza del principe, si cambiava i affetto in disperzazo.

Meritava egli certamente il pontefice più compassione che odio: ma sogliono i popoli solamente compassionare i principi nelle estreme miserie di cacciamenti o di prigionie, e quando la compassione è divenuta inutile : finchè regnano, quand' anche infelicemente regnano, il disprezzo e l'odio. piuttostochè la pietà pubblica, gli persegue; perciocchè il disprezzare o l'odiare i principi è stimato dai popoli compenso dell'obbedire. In tanta mutazione d'animi le antiche querele si rinnovavano. Del duca Braschi, nipote del pontefice, si motivava, arricchito oltremodo con monipolii contro il pubblico, con ispogliamenti contro i privati: memoravasi la parsimonia di Ganganelli verso i suoi nipoti, e con la prodigalità di Braschi, verso i propri paragonavasi, e quello a questo di gran lunga anteponevano. Meglio fora stato, sclamavano, contenersi nella temperanza ganganelliana, che vivere, prima . profusa vita per elezione, poi misera per necessità. I servitori sopratutto, di cui tanto abbonda Roma, diminuiti i salari, si lamentavano, e siccome quelli che secondo il solito, senza freno sono, facevano un parlare perniziosissimo. Tanto più essi erano di perduta speranza, quanto più le magnificenze braschesche, le quali si erano dilatate in tutta la corte, ne avevano oltre modo accresciuto il numero; e più erano sprofondati nell' ozio, più si trovavano lontani dal far la risoluzione di guadagnarsi con onorate fatiche un'onorata vita. Si arrogevano i discorsi dei politici e degli amatori dell'antica disciplina della Chiesa. Argomentavano i primi dalle necessità di avere in tempi difficili e pericolosi un governo d'uomini prudenti e conoscitori delle umane cose, non di preti, soliti a giudicarne con le preoccupazioni e con le astrazioni religiose. Affermavano, poichè si era giunto a tale che le armi spirituali, perduta l'efficacia loro, più non giovavano, doversi lo Stato commettere al freno di coloro che attamente delle passioni umane giudicando . sapevano per uso adoperare prudentemente i rimedi politici e temporali degli Stati infermi : se Roma spirituale periva , vociferavano , doversi almeno salvare Roma temporale. I secondi dimostravano a che aveva condotto lo Stato romano la potenza spirituale eccessiva, e temcrariamente usurpata ed ambiziosamente usata dai pontefici, e l'esser loro stati esaltati alla potenza terrena. Andavano dicendo, esser tempo di usare il tempo per ridurre i costumi trascorsi della Chiesa alla semplicità antica, e la potenza dei papi ai limiti primitivi, per rintegrare i vescovi in quella pienezza di notestà che viene lorc dal fondatore stesso della religione, per restituire ai principi l'indipendenza che a loro s'appartiene di diritto, e che tanto è necessaria pel buon governo degli Stati; questo benefizio aver a nascere da tanti sovvertimenti, nè senza un pietoso fine avere l'infinita sapienza aggravato la mano sui popoli della terra. Le dottrine pistolesi, mostrandosi più apertamente, acquistavano maggior credito, ed i fautori loro nutrivano speranza che lo

Stato della Chiesa si avesse a ridurre in similitudine ai tempi che furono 1798 prossimi a quei degli apostoli. Ma i democrati, che non amavano meglio una religione riformata che uno Stato regolato, confortati da apparenze tanto nemiche al papa, ed avendo ardente desiderio della vittnria dei Francesi, pigliavano novelli spiriti, e più vivamente operando, minacciavano prossima rovina al reggimento antico. Sentivano e vedevann i reggitori della turbata Roma queste cose, ma merlio desideravano che potessero porvi rimedio. Pure mandavann fuori provvisioni contro lo sparlare, ma il tempo era più forte di loro, e la proibizinne accresceva la licenza. Aveva lungo tempo in Roma la maldicenza tenuto luogn di libertà , ed i romani cuori unilmente nbbedivano, purchè le romane lingue si potessero sfogare : sicchè gridavano, esser tolta inro quella libertà di cui avevano goduto sino ai tempi e sin dai tempi strettissimi di Alessandro e di Sisto; crescere la tirannide con la miseria: pagare i popoli con la servitù gli errori del governo; diventata essere la condizione romana insopportabile. A queste voci i fedeli s'intimprivano, gli avversi s' incoraggiavann, gli odii s' inviperivano. Così lo stringere e l' allentare il freno era parimente esiziale al papa: crollavasi lo Stato già prima che Francia gli desse l'ultima pinta. Il misero pontefice, abbandonato su quei primi romori da quasi tutti i cardinali, trovava un debole conforto di parole nel cardinale Lorenzana, protettore del reame di Spagna, nel principe Belmonte Pignatelli, mandato a lui dal re di Napoli e finalmente nel cavaliere Azara . ministro di Spagna , solito a creare con efficacia nei governi di quei tempi inclinazioni verso la repubblica di Francia, poi ad intromettersi senza frutto, quando il momento era giunto della distruzione loro. Vedutasi dal papa la ruina inevitabile, ordinava ai capi de' suoi soldati, facessero niun moto di resistenza, e si ritirassero con quel passo con cui i Francesi si avvicinavano, pensava intanto alla quiete di Roma; ingressando il presidio, perchè non voleva che l'aparchia precedesse la conquista.

Il dì 10 febbrain molto per tempo si mostravano i repubblicani sui romani colli : ammiravano una tanta città . Tagliavano trincee , piantavann cannoni . Per accordo stipulato, per parte del papa, da Azara e da alcuni cardinali, entravano nella magnifica Roma il giorno medesimo, e fatto sloggiare, il che fu uno spettacolo miserando, dal castel Sant' Angelo il presidio pontificio, l' occupavano. Prendevano anche, condotti da Cervoni, i principali posti della città. Poi, accompagnato da suoi primi uffiziali, e scortato da grosse squadre di cavalleria, entrava il dì 44, trionfando, Berthier. Al tempo medesimo i manifesti promettitori di rispetto alle persone, alle sostanze, ai riti, alla religione si affiggevano su per le mura; dei quali, se più speranza o timore concepissero i Romani , è dubbio , Alloggiava Berth'er nel Quirinale , mandava Cervoni al Vaticano per far reverenza al pontefice, assicurandoln della persona e del antica sovranità. Scriveva il di medesimo del suo ingresso a Buonaparte, che un terrore profondissimo occupava Roma, e che lume nissunn di libertà appariva da nissun canto; che un solo democrata era venuto a trovarlo, offerendogli di dare la libertà a duemila galeotti. Dava speranze e faceva promesse d'aiuto ai novatori, piuttosto per ordine che per voglia. Queste promesse e questi incitamenti sortivano l'effetto; il giorno 15 di febbraio, correndo l'anniversarin dell'incoronazione del pontefice, che a quel di medesimo compiva ventitre anni di regno, si levava subitamente per tutta Roma un moto grandissimo di gente che chiamava la libertà, e mossa fin su quel primo principio da servile imitazione, traendo 1728 seco non so qual fusto di pino, s' incamminava a calca verso Campo Vaccino. La folla, le grida, la veemenza crescevano ad ogui passo. Molti correvano per vedere, alcuni per aiutare, nessuno per contrastare; perchèle pattuglie repubblicane che giravano, impedivano ogni moto contrario. Giunta che fu quella inimensa tratta dirimpetto al Campidoglio, crescendo vieniù le grida e lo schiamazzo, a fronte del famoso colle rizzava l'albero con una berretta in cima, e viemaggiormente infiammandosi a tale vista, gridava: libertà, libertà ! No contenti a questo, i capi givano ad alta voce interrogando gli astanti, se volessero viver liberi; risuonava tutto Campo Vaccino del sì. Seguitavano i capi a domandare, è volontà questa del popolo romano? di nuovo risuonava Campo Vaccino del sì. Cinque notai, richiesti, rogavano l' atto, siccome il popolo romano, sovrano e libero, aveva rivendicato i suoi diritti, che libero e franco si dichiarava, che al governo del papa rinunziava; che in repubblica voleva libero vivere e libero morire. Qui le grida, gli strepiti, il gittar dei cappelli, l'abbracciarsi, il confortarsi, il pianger dalla gioia, il ridere per pazzia che sorsero, non son cose che da umana penna si possono agevolmente descrivere . Poi, motti contro i preti , contro il papa e contro i cardinali, e le ipotiposi sui vizi, parte veri, parte anco esagerati della corte romana, andavano all'eccesso. Gli atti e gli scherzi che si fecero, non son da raccontarsi. Solo dirò che un padre di due bollissime fanciulle, venuto con loro sulla piazza pubblica, si toglieva primieramente, romoreggiando dalla gioia il popolo all' intorno, il proprio nome, con quello di Tesifonte chiamandosi; poscia le proprie figliuole sbattezzava . Ambiva quindi e voleva essere chiamato cittadino Tesifonte , disordinati segni di più disordinato avvenire.

Rogato l'atto scritto in iscliifosa e servil lingua italiana, tradotta dal francese, si eleggevano dal popolo convocato uomini a posta perchè l'atto medesimo portassero a Berthier, e gli raccomandassero la novella Repubblica. Eravi solennità: entrava a guisa di trionfatore per la porta del Popolo il generale di Francia, con magnifico corteggio dietro ed intorno di splendidi ufficiali e di cento cavalli eletti da ciascun reggimento. Suonavano con grandissimo strepito gli stromenti della musica militare; l'affollato popolo applaudiva. Non così tosto compariva alla porta del Popolo, che era prosentato di una corona dai capi in nome del popolo romano. L'accettava . protestando ch' ella di ragione apparteneva a Buonaparte, cui le magnanime imprese avevano preparato la libertà romana : che per lui la riceveva : che per lui la serberebbe, e che a lui in nome del popolo romano la manderebbe. Salito in Campidoglio bandiva la repubblica romana solennemente, la riconosceva in nome della Francia, lodava la libortà, chiamava i Romani figliuoli di Bruto e di Scipione. Queste cose si facevano, veggendo ed udendo dalle stanze del deserto Vaticano il canuto ed infermo pontefice. Erano tutto il restante giorno e la seguente notte canti, balli e rallegramenti di ogni forma.

La cisalpina repubblica a questi sovvertimenti si rallegrava. Scriveva il birettorio nella solita lingua servile, per mezzo del presidente, a legislatori cisalpini, che la patria di Bruto era libera, che il suoi discendenti avevano solenenenente proclamati i diritti dell'uomo, che il sacro albero rigeneratore dei popoli avevane sueso le sue radici sal Campidojio, che la ragione era stata vendicata de' suoi oltraggi, che Roma finalmente non aveva più tiranni; bet vi si era creato un governo provvisorio composto di bravi el illuminati

repubblicani : che il vescovo di Roma era guardato dalle truppe francesi, e 17:8 che il popolo, quanto inebbriato dal sentimento della sua libertà, altrettanto ai manteneva dignitoso, saggio e tranquillo. Quest' erano le poesie, o, per

perlare con Buónaparte, i romanzi dei tempi.

Fra mezzo a tanta ruina continuava a starsene nelle sue stanze del Vaticano papa Pio VI con qualche apparato di sovranità , tuttochè già servo fosse; conciassiachè ed usava la sua spirituale potestà, ed i ministri celebravano gli uffici divini , e gli ufficiali di casa il servivano , e le guardie svizzere il custodivano. Ma in quello stató di Roma non poteva più un papa aussistere; nè per lui per la dignità, nè pei repubblicani per la sicurezza. Inoltre l'opera del Direttorio doveva consumarsi intiera. S'incominciavano a mandar carcerati in castel Sant' Angelo, o confinati nelle proprie case, alcuni cardinali , ed altri personaggi di nome e d'autorità . Toglievasi quindi dal Vaticano la guardia svizzera, con dolore vivissimo del pontefice, che non se ne poteva dar pace; vi surrogavano la guardia francese. Oui io vorrei tacermi; ma l'amore della verità mi sforza a dire che il venerando Pio, ridotto in caso di si estremo abbassamento, non andava esente, da parte di alcuni repubblicani di Francia, da scherni tali, che l'ammazzarlo sarebbe stato poco maggior mancamento. Agli scherni succedeva l'esilio: Cervoni avutone comandamento da Berthier, introdottosi nelle stanzo del pontefice, in nome della repubblica francese gl'intimava che si dispogliasse della sovranità temporale, si contentasse della spirituale, Rispondeva Pio, avere la sua temporale sovranità ricevuta da Dio per libera elezione degli uomini; non potere nè volere rinunziarvi; alla età sua di ottant'anni potersi bene fare mali grossi, ma non lunghi; essere parato a qualunque strazio; essere stato creato papa con piena potesta; volere, per quanto in lui fosse. papa morire con piena potestà; usassero la forza, poichè in mano l'avevano, ma avvertissero che se avevano in poter loro il corpo, non avevano parimente l'animo, il quale, in più libera regione spaziando, di accidenti umani non temeva: esservi un'altra vita per lui oggimai vicipa: in lei nulla gli empi. nulla i prepotenti potrebbero.

Restava, poichè l'animo non aveva potuto vincere, che vincessero il corpo. Il pubblicano dell'esercito, che al suono delle romane finanze era prestamente accorso, appresentandosi al pontefice, gl'intimava, tempo due giorni , da Roma si partisse . Rispondeva Pio , non poter resistere alla forza : ma volere che il mondo sapesse, che sforzato il proprio gregge abbandonava Strane venture di tempi, che i repubblicani andassero a Roma predicando di voler punire gli assassini di Basseville e di Duphot, e conservare il papa. e che gli assassini non punissero, ed il papa non conservassero; conciossiachè del castigo degli uccisori di Basseville e di Duphot, occupata Roma, non si fece più parola.

Il di 20 febbraio sforzavano i repubblicani il papa a partire. Lasciava Pio l'antica sede, cui non era per rivedere più mai. L'accompagnavano solamente miserande reliquie di corte tanto sontuosa, oltre alcuni addetti ai servigi domestici, monsignor Inico Caracciolo di Martina, suo maestro di camera, e l'abbate Marotti, professore di rettorica nel collegio romano, suo segretario eletto. Uscito da porta Angelica, s'incamminava verso Toscana. Lo scortavano e guardavano diligentemente soldati repubblicani a cavallo. Accorrevano dai luoghi vicini e dai lontani i popoli riverenti ad inchinare il pontefice cattivo; muovevangli a rispetto ed a compassione la dignità -55

BOTTA AL 1814.

17:18 l' età, la malattia, la sventura. Per tal modo, vecchio, infermo e prigioniero. lusciava Pio Roma: caso non più veduto dappoiche Borbone ne cacciava Clemente: lasciava Roma, cui aveva abbellita con opere magnifiche, e che doveva fra hreve essere spogliata di quanto la durezza dei patti tolentiniani vi aveva lasciato d'intero e d'intatto; lasciava Roma, già padrona per opinione del mondo, ora serva per opinione e per baionette di nuove repubbliche. Singolare città, che o padrona o serva, o magnifica o saccheggiata, ebbe sempre per destino di provare i due estremi in cui gli umani casi si concludono. Trovava il pontefice ricovero, contuttochè sempre gelosamente fosse custodito, nel convento degli Agostiniani di Siena, e conforto negli ossegui del gran duca, e nelle lettere consolatorie scrittegli da tutta la cristianità. Si dimostrarono in questo pietoso ufficio singolari i vescovi fuorusciti di Francia, massimamente quelli che dimoravano in Ingbilterra . Il tentavano spesso i repubblicani, perchè rinunziasse alla potestà temporale; il che costantissimamente sempre ebbe negato. Per questa cagione si ordinava che più strettamente si custodisse, e se gli stringeva la facoltà di veder gente: rigore tanto più da con lannarsi, quanto più era di nessun frutto, ed aveva per fine una rinunzia per forza. Succedeva poscia un caso spaventoso, che tremava per terremoto il convento, come se Dio volesso provare sino all'ultimo la costanza del desolato pontefice; piombavano a croscio le volte, le mura si sfasciavano. distrutta parte della casa, gli fu forza sloggiare; raccolto prima nel palazzo Venturi, poi nella villa Segardi, si riduceva finalmente ad abitare nella Certosa di Firenze. Ma la sua presenza sul continente, particolarmente in paese si vicino a Roma, dava sospetto ai repubblicani. Perlochè ord navano che si trasferisse in Cagliari di Sardegna. Rappresontavano le benigne persone che continuavano ad avergli affezione, che nè la sua età nè le infermità permettevano a quel viaggio marittimo si accomodasse. Anche il re di Sardonna che abborriva dal divenir custode di un papa, custodia ed odiosa in sè e pericolosa per l'amicizia che aveva allora con la Francia, facova opera di esimersi. Infine era Pio lasciato stare nella Certosa insinoacche, venuti in Italia tempi pericolosi pei repubblicani, lo trasferirono in Francia.

Roma priva del pontefice, perdeva anche per sacco parte violento, parte frodolento, le sostanze e gli ornamenti più preziosi del suo Stato. Nè in questo gli spogliatori portavano più rispetto alle sacre che alle profine cose, alle private che alle pubbliche, perchè le une e le altre involavano con uguale cupidigio, nè le rapine duravano solamente, come le antiche, tre o quattro gorni; chè anzi non si terminarono se non con le stanze dei repubblicani, o per meglio dire, neanco allora, perchè, venute dopo di loro le truppe regie di Napoli, rionovarono con brutta imitazione le rapine ed il sacco. Ma per favellar dei repubblicani, che a questo tempo erano signori di Roma, cominciava lo spoglio da alcuni capi si militari che civili : scendeva per l'esemp'o nei soldati. Solo incorrotti si mantennero la maggior parte degli ufficiali di mezzo, i quali, come si dirà, a conservazione dell'onore offeso, ne fecero un solenne riseotimento. Giravano all'arrivo dei Francesi nello Stato romano ventisette milioni di cedole, peso incomodissimo, e vera peste sì del privato che del pubblico avere. Pu ridotto al guarto il valore loro; dolorosa ma salutifera ferita a chi le aveva in sua possessione. Sarebbe stata questa una legge da lodarsi per ogni parte, se subito dopo non fosse stato promulgato che gli ageoti del Direttorio avevano speso per le loro provvisioni sì pubbliche che private quella copia di cedole che avevano travato nelle casse papali, e che non era di poco momento. Aggiun: 11 s gesi da alcuni, e se vero fia, como pare, sarebbe il caso molto pie norme, che poco innanzi alla promulgazione della legge, e quando già si era fatto risoluzione di promulgaria, fromo astampate a fetta cedele per un valsenie di sei milioni, e tostamento per compre fatte, gittate nel pubblico. Che maneggi fassero questi, il lettore lo penserò da se. Si levava un grido universale contro gli autori di si vitaperoso ingano; ma le armi erano piu forti dei gridi, e chi più potveva, tutto ardivo.

Oltre le cedole , le romane finanze consistevano in una quantità di beni assai considerabili, che appartenevano allo Stato, e questi in nome della repubblica francese occupavano i suoi agenti, non che quelli che per essere di privato patrimonio di papa Pio, potevano, se non con ragione, almeno con pretesto, cadere in potestà di Francia: conciossiachè il Direttorio si protestava solamente nemico del papa, non dello Stato romano, al quale anzi professava amicizia. Ponevansi al fisco della Repubblica, del berazione certamente enorme, i beni del collegio della Propaganda, quelli del Sant'Officio e dell' Accademia ecclesiastica , le Paludi Pontine , le tenute della Camera apostolica. Ciò spettava agli stabili, ma i mobili non si risparmiavano: qui fuvvi, non che confiscazione, sacco. Quanto di più nobile e di più prezioso adornava i palazzi del Vaticano, del Quirinale, fu involato. Fu la cupidigia degli agenti del Diretterio veramente barbara. Dal vat cano, edificio magnifico per undicimila camere, furono tolti, non solamonte tutto il mobile a servigio di persone, ricca e preziosa suppellettile; non solamente gli arredi mirabili di busti, di quadri, di statue, di camei, di marmi, di colonne, ma persino i serrami ed i chiodi, per forma che l'Instituto nazionale di Roma, che per non so qual derisione, fu poco poscia creato, volendo sedervi dentro, ebbe a pensare a far rimettere e porte e toppe e chiodi, dove un appetito insaziabile gli aveva tolti. Così quella sede nobilissima di romani pontefici , quella veneranda depositeria delle opere di Raffaello e di Michelagnolo, quell'ornatissimo ricovero di quanto Grecia ed Italia avevano prodotto di più prezioso, di più gentile, di più grazioso, si appresentava agli occhi dei risguardanti atterriti quale deserto e saccheggiato abituro. E queste cose faceva, non la guerra, ma la pace, non la nimicizia, ma l'amicizia, non la burbarie, ma una vantata civiltà. Seguitava sempre i passi dell' esercito una compagnia di sensuli, che s'intendeva coi rapaci pubblicani, ed era pronta a pagare a loro per vile prezzo le ricchezze acquistate; sicchè le nazioni vinte s' impoverivano, la Francia vincitrice non s'arricchiva. i soldati non avevaoo le paghe, e ad ogni tratto sdegnosi minacciavano di ammutinarsi. Ma i rapitori chiamavano in aiuto la militar disciplina, come se più i soldati fossero obbligati all'obbedire, che i pubblicani all'onestà. Le masserizie più vili, alle quali i capi non abbadavano, si vendevano agli ebrei, non per pattuito, ma per imposto prezzo.

Fu, come il Vaticano, spogliato Montecavallo, fu spogliato Castel Gandlo, fu spogliata la nobi sede di Terracina. Come gli armesi più squisiti, così il più misero vassellame di cucina furono involati, no più risparmiati sacri che i profina irradi; perchè i vasi sacri delle cappella Sistana e delle altre cappelle pontificie obbero a pruovare i toccamenti dei profani involatori; gli abiti saccrottolali stessi si dedero alle fiamme per cavarne i mactalli preniesi coi quali erano tessuti. Passava il sacco dal palazzi dello Stato e del pasca, a quelli di oloro no oriccipi del pasca, a quelli di oloro no oriccipi

1709 romani o cardinali che si fossero, che più si erano dimostrati costanti nel far argine alle dottrine che avevano servito di mossa, e tuttavia servivano di fondamento alla rivoluzione. Il palazzo di città, quei del principe e del cardinale Braschi, quello del cardinale York furono con uguale avarizia depredati. Sopratutto miseramente guasto e devastato fu quello della villa Albani, di cui era signore il cardinale e principe di questo nome. Quanto in lui si trovava di più prezioso per materia o per lavoro, fu tocco e rapito dalle avare mani dei forestieri: contro Albani si scagliavano particolarmente, perchè l'avevano conosciuto affezionato al pontefice, e mantenitore della opinione, che più nell' Austria che nella Francia, che più nell'imperatore Francesco che nel Direttorio, il papa avesse a fidarsi, come se nelle faccende di uno Stato indipendente non avessero ad esser libere le opinioni di chi consiglia, se però non si voglia dire che si amano meglio i traditori che i fedeli, meglio chi consiglia con perfidia che chi con sincerità. Il giardino stesso dell'Albani fu guasto e deserto, gli aranci e le altre piante odorifere o rare, vendute a vile prezzo. Quest'era più furto che conquista; perchè Albani era persona privata , e non certamente ne papa ne Stato , e con qual diritto avesse ad essere svaligiato, sarebbe bene che gli addottrinamenti di quel secolo ce l'insegnassero. Non posso io già nè voglio passar sotto silenzio una rapina che gli avari pubblicani preposti dal Direttorio alle finanze d'Italia, volevano ad ogni modo fare di un ricchissimo ostensorio, tutto tempestato di diamanti, che di proprietà privata essendo di casa Doria in Sant' Agnese, chiesa di giuspatronato della medesima famiglia, ogni anno all'adorazione dei fedeli si esponeva, lo stimavano ottantamila scudi. E perchè il generale Saint-Cyr, che aveva l'animo tanto ornato di temperanza, quanto alcuni altri l'avevano contaminato di avarizia, si era opposto, ne ebbe le male parole, e fu ancho richiamato dal Direttorio. La rapacità che si usava in Roma e nei contorni, si dilatava in tutto lo Stato romano; ed o ni sostanza si pubblica che privata vi era posta a mercato. Sorse fra gli altri un caso miserando, che facendosi il giorno 23 febbraio le esequie solenni dell'ucciso Duphot per tutta la città, alcune pattuglie repubblicane, dico alcune, perche le più si serbarono continenti, rotto ogni freno di onestà e di disciplina, e non considerato, che l'afficio a loro imposto era di conservar intatti il buon ordine e le sostanze, entrarono nelle chiese, e da loro involarono i vasi e gli arredi destinati alla celebrazione degli uffizi divini. Nè dal sacco andarono esenti le chiese appartenenti alle nazioni spagnuola ed austriaca, sebbene l'una alleata, l'altra amica della Repubblica vivessero a quel tempo. Perchè poi nessuna spezie di miseria e di compassione mancasse a Roma in questo giorno, vi fu la sera gran luminaria alla cupola e nella piazza del Vaticano; ballossi allegramente al Quirinale. Uditosi nelle provincie della romana dizione il sacco delle chiese di Roma, alcune delle provinciali chiese furono ancor esse al modo medesimo poste in preda. Al sacco succedevano le tasse, le quali qualche volta si convertivano in sacco segreto, assai più vile del primo. Erano enormi, ma vi era modo di riscatto nascosto, e qualche volta a bella posta si mettevano, perchè i modi del riscatto si usassero. Si tassava la sola famiglia Chigi di più di dugentomila scudi; l'incisore Volpato di più di dodicimila, e fra dodici ore avesse a pagargli. Talvolta si minacciavano le confische per aver denaro; talvolta si addomandava denari per avere o quadri, o statue, od altre simili gentilezze preziose. Per tal modo Roma, già consumata pel trattato di Tolentino, 1798 fujidel tutto pogliata per la presenza dei repubblicani.

Non ostante tanti spogli e tante rapine, se ne viveva l'esercito bisognoso di ogni cosa, e mentre le cassette piene di cose preziose, cho appartenevano agli agenti del Direttorio, s'incamminavano alla volta di Francia, o segretamente, od anche apertamente, perchè a tale di sfrontatezza si era venuto, che i soldati non avevano le paghe corse da molti mesi, e laceri, e scalzi, e privi di ogni bene accusavano l'ingordigia di coloro che preposti al vitto ed al vestimento loro, credevano dover convertire in benefizio proprio le ricchezze dei paesi conquistati con le fatiche e col sangue loro. Gli ufficiali subalterni, ai quali stava a cuore l'onoro di Francia, ed infinitamente cuocevano i raccontati disordini, accordatisi fra di loro, ed in gran numero nella chiesa della Rotonda adunatisi, facevano un forte scritto, e l'indirizzarono a Massena, surrogato a Berthier. Addomandavano i soldi corsi dei soldati, chiamavano vendetta contro i depredatori, per l'otore dell'esercito offeso. Lo sdegno loro principalmente mirava contro Massena per le estorsioni da lui fatte, come dicevano, in tutti i paesi italiani venuti sotto il di lui governo, massimamente nel Padovano. Nè minor avversione mostravano contro Italiar, cui principalmente accusavano dell'italiane espilazioni e della francese miseria. Fecero anche risoluzione di arrestarlo e di porre a sigillo le sue carte. Massena, siccome quegli che non voleva portare pazientemente non che le accuse, i contrasti, facendosi scudo della disciplina, intimava agli ufficiali adunati che incontanente si segregassero: quando no, gli costringerebbe con la forza. Rispondevano, preferir la morte all'infamia, prender Dio in testimonio della purità delle intenzioni loro. Mandavano puovi deputati a Massena. Non fecero frutto, perchè il generale più aspramente che prima rimproverandoli dell'aver rotto l'obbedienza, gli minacciava di forza e di castigo. I pubblicani, vedendo quel nembo, o fuggivano o si nascondevano, e per ogni forma si consigliavano di salvar il bottino. Gli ufficiali, ai quali questa volta si erano accostati alcuni generali dei primi, gelosi parimente dell'onore dell'esercito, di nuovo si adunavano il dì 7 marzo nella chiesa medesima della Rotonda, e con più forti parole dimostravano al generalo, doversi giustificare l'esercito dei ladronecci commessi, e dar le paghe ai soldati.

Masena intanto era uscito di Roma ordinando, lasciato solamente un presidio di tremla sodati in castel Sant'Angelo ed in altri luogli forti, che tutto l'esercito il seguitasse. Sprava partendo e distribuendo in divrese stanze i soldati alla campagna, di poter far insolvere l'intelligenza degli utiliciali. Obbedivano, ma ciascun corpo creava utiliziali eletti, con mandio di vegliure, acciocolb gi'interessi lorn non rieveressero danno. Gli utiliziali eletti, raccoltisi in Campidoglio, scrivevano lettere a Berthier, pregnadolo di ripgliare il freno delle genti, e protestavano a Massena di non volengii più obbedire. Fece ogni opera, ma invano, per riguadogarsi l'afficzione loro. Lannde, vedendosi in voce di tutti, a pli up potendo commadare a coloro che il richiamavamo col più odosi nomi, perasò al ritterasi, e a sei coloro che il richiamavamo col più odosi nomi, perasò al ritterasi, e activato diorite e scenfortato, scriveva a Bonangarte, pregnadolo a dargii favore presso il Direttorio, affinchè lo mandasse ambasciatore a qualcha potenza.

I Romani, osservato lo scompiglio delle genti francesi, ed essendo sdegnati per tante vessazioni, nè potendo più oltre portare sì dura servità, 1798 perchè oramai un popolo di quasi due milioni di anime era ridotto alla fame, tentavano un movimonto più temerario che considerato. I primi a romoreggiare furono i Transteverini, gridando viva Maria. Avviatisi verso San Pietro in grosso numero, uccidevano una guardia francese, s' impadronivano di Ponte Sisto e delle strade che mettono capo in esso. Al tempo medesimo le campagne tumultuavano; Velletri, Albano, Marino, Cività di Castello si muovevano; la mossa era grave Già i Francesi erano uccisi alla spicciolata, e già le più grosse squadre si trovavano in pericolo. Ma essendo gente valorosa, usa all'armi ed ai tumulti improvvisi, poste dall'un de'lati le dissenzioni loro, muovendogli il pericolo comune, si ordinavano tostamente alle battazlie contro quei popoli , spinti piuttosto da furore , che da disegno bene ordinato. Vial muovevasi contro la gente tumultuaria in Roma, Murat contro quella del contado. Fu fatto in queste battagle molto sangue, perchè i Francesi coi loro squadroni agguerriti combattevano virilmente, ed i Romani, mossi da furore o da zelo religioso, menavano ancor essi le mani aspramente, Infine prevalendo la disciplina e l'opera delle artiglierie, bene governate dai repubblicani, di cui mancavano i Romani, acquistarono i primi con molta preponderanza il vantaggio. Dispergevansi gli avversari, e si nascondevano chi per le case e chi per le campagne. Fecero i contadini . ritiratisi ai monti , una testa grossa ; ma Murat , penetrando coi soldati armati alla leggiera in quei riposti ricoveri, gli sperperava. Di cencinquanta prigioni, parte furono mandati al remo, parte giustiziati con le palle soldatesche. Roma, piena di terrore, d'orrore e di sangue, lagrimosamente si querelava. Si toglievano con diligente cura le armi ai popoli. Accagionaronsi , come fautori di questo moto , o fosse verità o pretesto , i cardinali ed altri prelati, sospetti d'affezione verso il papo. S'intimò ai primi, o rinunziassero alla dignità cardinalizia, o andassero carcerati. Rinunziarono Antici ed Altieri : ricusarono Antonelli , Giuseppe Doria , Borgia , Roverella , la Somaglia, Carandini, Archetti, Maury, Mattei; fu dato bando ai due ultimi dalle terre della repubblica romana. Gli altri, prima posti in carcero, poi condotti a Civita Vecchia, ed imbarcati su navi sdrucite furono mandati a cercar ricovero in paesi stranieri; il cardinal Rezzonico, come infermo di mal di morte fu lasciato stare : Albani , che più d'ogni altro desideravano di avere in poter loro, fu fatto correre dai cavalli leggieri, che il seguitavano, ma giunse a salvamento nel Regno. In questo modo quanto aveva la chiesa cattolica di venerando per età, per dignità, per dottrina, era disperso e calpestato. Non solo enormi, ma pazze cose erano queste, perchè il torre rispetto a uomini rispettati portava con se, quando che fosse il vilipendio di coloro che non gli rispettavano, perchè la licenza è male contagioso, e si appicca facilmente dagli uni agli altri.

Ĝi accidenti romasi fin qui narrati sapevano di tumulto e di confusione, siccome quelli che sulle prime succedevano alla miktare conquista. Restava che la oppressione e la servitù si ordinassero sotto ingannevole forma di governo regalene, come se fosse intetto dei conquistatori di fare scherno alla libertà, e di metteria in odio a tutti coloro che l'anavano. A questo fine aveva il Directorio mandato a Roma quattro suoi commissari, che fu-rono Faipoult, Florent, Daunou e Monge, uomini che facevano professione di amere la libertà. Debiberarione fra di toro di dare una constituzione alla repubblica romana. Pareva un gran caso quel delle leggi che avessero da uscire da una Francia per una Roma, pareva un Roma, parezo di comini riomati i

mandati a bella posta da Parigi, massime da Daunou e da Monge, ambedue 1985 venerandi per ingegno, per dottrina e per virtà. Ed ecco pubblicarsi un corpo di cost tuz'one, il quale altro non era che sotto nomi romani, la constituzione francese; imperciorchè sotto nome di consolato, di senato, di tribunato . di tribunale , di alta pretura e di alta guestura , vi era un Direttorio; un Consiglio degli anziani, un Consiglio dei giovani, un tribunal di cassazione, e commissari dei conti. A questi si aggiungevano gli altri fastidii servili delle amministrazioni centrali per ciascuno spartimento della Repubblica, e di un amministrazione centrale per ogni cantone. Si noverarono otto spart menti, del Tevere, del Cimino, del Circeo, del Clitunno, del Metauro, del Musone, del Trasimeno e del Tronto, Avevano per capitali Roma , Anagní , Viterbo , Spoleto , Macerata , Sinigaglia , Perugia e Fermo . Erano questi i magistrati; le leggi, come quelle di Francia. Nel che oltre il copiar servile, gli uomini prudenti osserveranno quanto inetto fosse il dare pomi medesimi a cose diverse, e quanto dannoso alla libertà il servirsi di nomi antichi, che suonavano potenza e libertà, in uno stato di copressione e di servitu. Ne fu tolta autorità a parole venerate. Dalle leggi passava l'imitazione insino agli abiti; perchè i magistrati furono ordinati vestirsi alla francese, mutato solo pei consoli, senatori e tribuni il color rosso in nero; la forma simile a quella dei quinqueviri, degli anziani, dei cinquecento di Francia.

Si crearono consoli per la prima volta Liboria Angelucci da Boma, Enorio Quirno Visconti da Roma, Giacomo Demattes da Frosinone, Panazzi d'Ancona, Reppi d'Ancona. Ma vararono molto nello breve vita della repubblica o del commissaro di Francia. Fu instituto segretario del consolato un Bassal, il quale, già mandato da Bouosparta a fomentare la rivoluzione in Venezia, se n'eca ora venuto a fomentar quella di Roma. Chiamaronsi ministri un Torriglioni, un Camillo Corona, un Mariotti, un Bremondi drancese.

Come se gli spogli, le lasse violente, i comandamenti non solo imperiosi, ma anoro capricciosi, abbastnazo non avvertissero i Romani della servità, inservicono i quattro commissari nella constituzione romana questo capitolo, che fui il trecentesimosessagesimonono, che si avesse a fare, al più presto, un truttato d'allenza tra la repubblica romana e la francese; rele insino a che questo trattato losse ratificato, tutte le leggi fatte da due rorpi legislativi romani non potess-ror essere nè pubblicate nè esquite senza d'approvazione del generale francese che stava al giverno di floma; cho il generale medesimo potesse di sua propria sutorità fare tutte qui-tle leggi che a lupraresero necessario, conformancis non ostate alle instruzioni del Direttorio.

La constituzione romana aveva posto a difficile partito coloro che occupavano le cariche anora suessitanti del governo precedente, e generalmente tutti coloro che sentendo tuttavia a norma delle antiche massima, rano pure obbligati, per la necessità loro, a servire allo stato nuovo. Era nella constituzione un capitolo che ordinava di giurar odio alla monarchia, fedeltale et atteccamento alla Repubblica. Papa Pio aveva udito dal suo secresso della Certosa di Firenza; che il governo della Repubblica reigeva questo giuramento da tutto il clero e dai parrochi di Roma. A folendo, per regola delle coscienze, definire questa materia, e parendogli che non si convenisse si ministri della religione di giurraro dio al alcuna forma di governo, serisse un berve a monsignor Passeri, vicegerente di Roma, summonendolo non 1798 ordinandogli di notificare agl' intimati questa sua decisione pontificia, e di avvertire che l'eseguissero. Ma siccome, continuava a discorrere, interessava anche moltissimo che la repubblica fosse persuasa della rettitudine delle massime del clero di Roma relativamente al repubblicano governo, conformi in tutto agli insegnamenti della cattolica relizione, così statu va che ciascuno potesse con sincera coscienza giurar fetteltà e soggezione alla Repubblica che attualmente comandava, essendo stato unanime insegnamento de' santi Padri e della Chiesa che sia dovuta fedeltà e subordinazione a chi, secondo le varietà dei tempi , ha in mano le redini del governo , o sia a chi attualmente comanda . Defini inoltre che ciascuno potesse giurare di non prender parte in qualsivoglia congiura, trama o sedizione pel ristabilimento della monarchia, e contro la Repubblica; e potesse altresì giurare odio all'anarchia, essendo questa uno stato di disordine. Finalmente deliberò che si potesse giurare fedeltà ed attaccamento alla constituzione, salva peraltro la cattolica religione. Pensava papa Pio che i magistrati della Repubblica non avrebbero rigettato questa formola, giacche era in tutto conforme. come si esprimeva, all'atto del popolo sovrano del 15 febbraio 1793, con cui il popolo riunito innanzi a Dio ed al mondo tutto, con un sol animo ed una sola voce aveva dichiarato, voler salva la religione, quale di presente venerava ed osservava, cioè la religione cattolica. Ma partito da Roma monsignor Passeri, e succedutogli nella carica di vicegerente l'arcivescovo di Nasanzio, quest'ultimo, di propria autorità e contro le Intenzioni del papa, diede una seconda instruzione per cui i professori del collegio Romano e della Sapienza si credettero autorizzati a prestare, come fecero, il giuramento, tale qual era prescritto dalla constituzione, solo facendo verbalmente qualche protestazione. Udi gravemente il papa quest' accidente, e rescrivendo all'arcivescovo, lo ammonì di nuovo delle sue Intenzioni; gli comandò richiamasse la seconda instruzione, e si lamentò che per lei e per l'esempio dei professori sopranominati sembrasse che Roma, già maestra di verità, si fosse fatta maestra dell' errore . Savie prudenti e conducevoli alla quiete dello Stato erano queste sentenze di Pio. Da loro si pu) dedurre un utile ammaestramento, e questo è che la religione è e debb' essere tutta spirituale, e che non le è lecito l'ingerirsi nella forma del governo politico delle nazioni . Intanto questa faccenda dei giuramenti, per l'ordinario tanto gelosa, si rammorbidi facilmente, sì per la prudenza del papa, come per la sopportazione dei magistrati della Repubblica, nè produsse, come si temeva, o movimenti, o persecuzioni d'importanza.

Creata la repubblica romana, si spegneva l'anconitana, la quale non era stata mai altro che un'appicco contro il pipa. I suoi territorii, salvo San Leo, s'incorporarono alla romana.

II di 39 marzo si celebrava nella vastissima piazza del Vaticano la concherazione della repubblica romana, a guissa di quella che fu da noi descritta della Cisalpina. Furonvi archi trionfali, sinfonie, illuminazioni, canti, balli, magnifica festa, ma con molto schiamazza, e molte satire alla romanesca. Saliva con grande apparato sul Campideoglio Dallemagne, chiamava i senatori, apriva il Benato, apiegava al vento la romana bandiera. Poi institutiva il tribunato, quindi i consoli salla piazza del Vaticano; bandiva la costtuzione, tichiarava Roma libera; i consoli dall'atto della caclea giuravano. Si coniava poscia, pure romanescamente al solito, la medaglia adulatoria, bella assa, con questi mutti: Berthier retitutor urbia; o Gallia statis generis umani:

## STORIA D'ATALIA

## LIBRO DECIMOQUARTO

S O M M A R 1 O

Nivora confederazione in Europa contro la Francia. Spedizione di Egitio. Persa di Malla Buonaparte aborca e prende piede in Egitio. Ballagiia navale di Aboukir. Accidenti di Napoli. Garat, ambasicatore di Francia presso al re Ferdinando. Suo discorro al re. Effetti prodotti nel regno dalla viltoria conseguita dagli Inglesi ad Aboukir. Il re Ferdinando si risolee alla guerra contro la Francia: si mueve contro lo Sisto romano, e se ne rende padrone. Brutta condotta dei Napolitani a Roma. Accidenti in Citalpina: Francia in Cisalpina. Suo discorso di supresso al Direttorio citalpino; pradotti da questa operazione. Serviti pubblicali contro Trevade e di Binand, che gli era succedato. Sitte e congregazioni politiche nate in Italia pei cambiamenti latti in Cisalpina.

Ma tempo è oramai che ci alziamo a descrivere alcune maggiori cose , 1796 per cui mutossi inoninatamente lo stato d'Europa, quel dell' Africa turbossi, le ottomane spade chiamarousi ad insanguinar l'Italia, ed il dominio di questa combattuta parte d' Europa passò da Francia a coloro che di nuovo la combatterono. Concluso il trattato di Campoformio, si riposava la Francia in pace con tutte le potenze del continente; ed oltre a ciò aveva per alleate la Spagna, il Piemonte, la Cisalpina e la Olanda. Le vittorie conseguite, il nome de suoi generali, il valore e la costanza dei suoi soldati, avevano dato timore a tutti i principi, massimamente all'imperatore d' Alemagna, che era stato battuto da più forti percosse, ed aveva sofferto maggiori danni. Per la qual cosa, quantunque tutti vedessero mal volentieri confermarsi in Francia, vale a dire nel centro dell'Europa, principii contrari alla natura dei governi loro, contenuti dal timore, nessuno ardiva di muoversi, ed aspettavano tempi migliori. Perciò, la Francia, non avendo nissun sospetto vicino nel continente, poteva voltar tutte le sue forze contro l'Inghilterra. A ciò fare ella si trovava molto ben provveduta. Abbondava di navi da guerra proprie, di capitani di mare e di marinari eccellenti, e di più poteva aggiungere alla sua tutta la marineria della Spagna e dell'Olanda, sue alleate. Il pericolo dell' Inghilterra era gravissimo tra per questo e per le coste tutte di Francia, d'Olanda e di Spagna, tanto vicine, che si ritrovavano in potere BOTTA At 1814

17-8 del suo nemico; i porti d'Italia alla medesima signoria obbedivano. I sodiati di terra ed ignerali dell' esercito che si potevano imbarcare per la Izione, erano per fama e per valore egregi. Già si spargevano voci della spedizione contro l'Inghilterra, gàb i facevano concorrere le navi, si grosse che spotici nei porti più vicini, e già Pleville-Leplay, ministro di marina e ammiraglio di Francia, andva suparvedenole coste che prospettano l'Inghilterra. Era il governo di Francia desideroso di fara questa spedizono per tenere sempre più già animi sospesi, e per timplegure generale i sodiati vittoriosi, usi alle guerre, e che non avrebbro mai quiestato nella porte, e o oficinitri si sarchittuti Bunoaparte era inclinato: il Direttorio aveva avuto sentore di escatavi fatti presso al vincitore d'Italia dai confederati per rimettere i Broboni, e delle promesse e delle spormeza e allo diate su di questo disegno. Nel che si vedeva che, o volesse attenere le promesse ai principi, o le volesse usare per sè, e ra ugualmente percioloso al Direttorio.

In questa condizione di tempi i ministri d' Inghilterra, Pitt principalmente, guida allora o indurizatore dei conspil di quel rame, conobbero il pericolo in cui erano, tra per le forze del nemico; ed anora per esservi nell' Inghiartera medesima non pocchi che, avendo accettato i principii della rivoluzione francese, e desiderando di pergii in opera nella patra loro, avrebbero poutos secondur i Francesi, a cooperare alla ruine a soverviennoto dell' antico stato. Però avrendo potentissima occasione di nuoversi, si metevano all'ordine movello inecendo di guerra sul continente, ono stimolar di nuovo le portezza nevello inecendo di guerra sul continente, ono stimolar di nuovo le potenza alle roce di Francia. Ciò amavano me<sub>n</sub>Lo, che le speranze incerte o lontane di Bonbaparte.

Per commovere adunque novellamente tutto il mondo, comandavano ai nor ambascinto ir ministri presso i potential di Europa, e massimamente na quello presso l'Austria, che con efficaci parole esponessero il percolo che sovisatava a tutti gli antichi governi, se la repubblica francese mettesso ferme radici e si conformasse, se quei principi sovveritori di ogni buon governo prevalessero; allegassero i evonue d'itali a e d'Olanda; rappresentassero la Svizzera rocentemente contro ogni fedo assaita, con crudettà invasa, com avarias spegliata; d'unestrassero; già d'ogni intorno, ad octa della pace giureta, conoreggiare all' Austria le armi tranniche, i pracipi previene il lempora questo essere il momento d'insergere, che lo cose eraco tenere; l'aspettare, essere eccidio manifesto; però rendersi necessario il fare esca il tutto divorare. Quest' erano le esertazioni dei ministri d'Inghilterra; offervano al tempo stesso denari ed aitui di speri e di situiti de propo stesso denari ed aituiti di genti e di situiti de propo stesso denari ed aituiti di speri e di situiti de propo stesso denari ed aituiti di genti e di situiti de propo stesso denari ed aituiti di genti e di situiti de propo stesso denari ed aituiti di genti e di sun di genti e di situiti de propo stesso denari ed aituiti di genti e di situiti de propo de sono de propo de propore que in ed aituiti di genti e di situiti de propore de propore que in esti che internitari de di propore de la companio de propore de propore que internitari de di propore de la companio del propore de la companio de l

A queste instigazioni rispondeva l'Austria che, tropop più che si convolisse, crano Sute debilitate le sue forze nell'ultima guerra, troppo più esauste le sue finanze, troppo più l'inim'co si cra fatto grosso, massime in Italia, perchè ella potesse subto e sola sul continente venire ad un cimento tanto percolose colla Francia; che enno stante is olferira ad insergere di autore di accrerere all'armi, se la Russia consentisse a voler anchi essa venire efficacemente a parte della contessa e la spelleggiusse con protti situt. Aggiungeva che nell'opera della Russia consisteva tutta l'importanza dei fatto.

La Bussia, tentata, rispondeva, perchè ella , così come l'Austria, stimava 134 miglior partito i farsi strada coll' armi proprie che lo stare alle speranze di Buonaparte, che s'accoster-bbe volentieri alla lega, quando l'Inghilterra l'assicurasse della Turchia; temeva che mouvendo le armi contro la Francia, la Porta Ottomana si moovesse contro di lei. Gl'Inglesi allora, ed a questo fine, tentarono il governo ottomano. Rispondeva il sultano che per l'antica unione della Porta con quel paese, non voleva muovere le armi contro la Francia, phe collegarsi con loro che la muovevano: perchè poco temevano gli Ottomani del principi francesi , a che poco loro importava che la Francia vivesse rezubblica o monarchibi.

Non potendo adunque i ministri d' Inghilterra con questi stimoli e promesse venir a capo dell'intento loro di seminar nuove discordie, ed importando alla salute dell'Inghilterra che nascessero presto nuove turbazioni, si voltavano ad altre arti, sperando di ottenere dalla Francia atessa contro di sè medesima, quello che non avevano potuto consegnire da' suoi nemici . A questo fine mandavano agenti a posta a Parigi con le mani piene d'ore, i quali dicevano al Direttorio ed a tutti che avevano autorità nelle cose . che per verità e' bisognava trovar nuove occupazioni ai soldati , acciocchè non se ne stessero oziosi con pericolo di novità nello Stato; che e' bisognava trovar nuovo pascolo all'ambiziono dei generali, massime di Buonaparte, che allora si viveva in Parigi colla mente volta a cose nuove ; ma che la spedizione contro l' Inghilterra non era impresa da doversi fare perchè un generale e soldati che acquistassero vittoria di un paese così importante, ricco e così vicino alla Francia, qual era l'Inghilterra, avrebbero poscia potuto facilmente farsi padroni del governo atesso di Francia; che perciò, nonendo ancho l'esito felice della spedizione d'Inghilterra , sovrastava un gran pericolo, anzi il più grande di tutti; che pertanto era d'uopo voltare i pensieri altrove o verso paesi più lontani, ma però di molta importanza, perchè in questo caso la fama delle cose fatte sarebbe meno pregiudiziale, e ad ogni modo avrebbe il governo tempo di assicurarai contro I tentativi di generali e soldati vittoriosi; pensassero bene quanto già loro fosse molesta la fama e la grandezza di Buonaparte per le vittorie d'Italia, e qual sospetto darebbe loro se la potente Inghilterra vincesse. A queste cose astutamente soggiungevano, che pareva che l'Egitto fosse paese dove acconciamente si potesse mandare l'esercito: contrada ricca, poco dipendente dalla Porta, a cavallo tra l'Asia e l'Europa. Quai vantaggi pel commercio di Francia, quai progressi per la civiltà, quali speranze per le Indie, se a Francia accadesse di farsi padrona dell' Egitto? Speravano gli autori di queste insinuazioni che l'assaltare la Francia l'Egitto avesse ad essere per lei cagione di nimicizia col sultano : la qual nimicizia era Il fondamento principale di tutte queste nuove macchinazioni.

Questi discorsi andavano molto a versi del Direttorio. Ma da un'altra parte i medesimi agenti andavano tentando l'animo di Buonaparte con dirgli che l'impresa d'Inghilterra non era di così facile secuzione, come forse si aveva concetto nell'animo, e come pareva a prima giunta, per gil ordini antichi i e tanto radicati in quel regno, per la forza del suo navilio, per l'altezza d'animo di tutta la nazione a non lasciarsi così di leggieri conquisare da il Francesi, nazione suo emolta; pensasse al lagrimeved fine di Hoche; considerasse che la conquista dell'Inghilterra ingelosirebbe il Direttorio, e lo farebbe facilemente precipitare in partiti periodosi e funesti alla fama del

12% all'essere suo; cho sarebbe in paese p'à lontano assai meglio posto in propria balla per operare con più liberta; che pure un tal paese s'appresentava alle menti loro, la cui conquista ecciterebbe tanto grido in Europa e tanto lustro aggiungerebbe al suo none, quanto veramente la conquista dell'Inphilterra, e che quest'era a parer loro! Egitto.

Piacque la proposta al giovane capitano, il quale, sebben fosse giusto e sagace estimatore degli uomini e delle cosa in ogni altra faccenda, sentiva ciò non ostante un peco del remanesco, quando si trattava di guerra e di goris militare. Aveva egli già in quel tempo vogli es proposito di disfar il governo del Direttorio, cicò quello degli avvocati, come diceva, e siccome mapaziente ca abulto in tutto le sue azioni, gli parvavo gni momento mile anni che non venisse all'esecuzione. Nondimeno la guerra d'Egitto gli gradiva molto a motivo del romanzo, e da questa accomolava finalmente l'autino dicerdo, che un governo che pure aveva di fresco concluso una podera così facilmente essere distratto. Spervava che, meetre regioni della considera della pace data così recentemente dal Directorio si sarebbe debitatta.

Ma gli agenti d'Inghilterra, e quelli che da loro si erano lusciati o sedurre o inganare, persaudevano con efficaci porte al librictorio che, per l'occupazione dell' Egitto non si sureible la Porta tenuta offiesa, nè la concordia ri due Stati intererta. Adducevano che poca era la dipendenza dell' Egitto dalla Porta; che i Manaducchi, nemici irreconciliabiti del governo ottomano, ne rano i veri e reali signori, che contra di questi dovevano i Francesi, protestare di voder voltar le armi; che si poteva far credero alla Porta che Teccupazione dell' Egitto surebb momentanea, o necessitata solumente dalla guerra che la Francia sivva con l'Inghilterra; che la provincia sarribio di per la distrazione del Manaducchi; ce co finalme me agi poesvino rappresentare ai ministri ottomani molti vantaggi commerciali per la presenza dei Francesi in Egitto.

In tale forma accordate le cose, s' incominciava a disporre gli animi in Francia ad un' impresa tanto atraordinaria. Vi si parlava dell' Egitto, come di una terra promessa, della prosperità del commercio, della scoperta delle antichità, dei progressi della civiltà, del cacciamento degl' Ingleai dall' Indie, della padronanza di quelle ricche sponde del Gange. Allignavano facilmente questi penaleri in Francia; perchè la nazione, animosa per indole propria, era a quei tempi talmente accesa, che qualunque più alto e difficoltoso fatto le pareva di facile esecuzione, e la difficoltà stessa le era sprone e speranza. Talleyrand leggeva all' Instituto uno scritto composto con singolare eleganza e maestria, con cui dimostrava e l'importanza dell'Egitto, e l'utilità della sua possessione. Si dava voce ch' egli stesso fosse per essere mandato ambasciatore straordinario presso alla Porta Ottomana per ispiegar bene a quel governo i pensieri della Francia riapetto alla spedizione d'Egitto, e per mantener tuttavia salva l'antica concordia fra i due Stati . Furono anche spediti dispacci indirizzati a lui a Costantinopoli, come se già fosse partito ed avviato a quella volta.

Intanto con grand.ssimo apparato si provvedevano le cose necessarie alla

spedizione . Concorrevano , sì da Francia che da Italia , uomini , navi , armi , 1793 e provvisioni di ogni sorte a Tolone, dove si era condotto Buonaparte per sopravedere e sollecitare. Era egli poco inpanzi stato tratto membro dell'Instituto, e con tale qualità ne suoi dispacci s'intitolava, volendo conciliarsi gli animi degli scienziati e dei letterati di Francia, che avevano grando autorità nelle faccende, e si mostravano molto invidiosi del dominio militare. Voleva altresì che gli uomini si persuadessero che, quantunque soldato ed uso alle guerre, era pon ostante protettore della civiltà e di chi la fomenta. Ciò importava anche alla spedizione in un paese antico fonte del sapere. Imbarcaronsi pel medesimo fine alla volta dell' Egitto molti scienziati di chiaro nome in Francia. Ma l'Inghilterra dall' un de' lati favoreggiando Buonaparte e sollecitando le sue passioni più vive, dall' altro nutrendo gli smisurati desideri ed i sospetti del Direttorio, aveva riuscito ad un fine molto utile per lei , quello di metter discordia tra Francia e Turchia , d' ab litar la Russia ad unirsi coll' Austria, di aprir l'occasione all' ultima di levarsi a nuova guerra, di sviare dai propri lidi una gran tempesta, di privar la Francia de suoi migliori capitani e soldati, di avventurare in mari lontani il potente navilio francese, ed insomma di fare in modo che l' Europa tutta si turbasse di nuovo con grandissimi movimenti. Questa fu una delle opere più mirabili di Guglielmo Pitt.

Salpava il armata finnoese che portava con sè tante sorti, avviandosi verso favente. Pareva si repubblicani; ed era veramente, il 'sola di Malta motto opportuna al donnino d' Africa e d' Europa. Nassimamente poteva la motto opportuna al donnino d' Africa e d' Europa. Nassimamente poteva la traffichi del commercio del Levante, si quali allora mirava, come a cosa di somma importanza, la Francia. Era oltre a ciò manifesto che chi fosse padrone di Malta, ed avesse forze considerabili sul mare, potova facilmente turbare Sicilia e Napoli. Grando fomento e scala già davano a questo disegno l'essersi i ropubblicani fatti padroni di Rona, ed il romoreggare che vi facevano con tanto strepto per mezzo di quei principi coi qualis is ofrazvano di persuadere che i re fossero detestabili, le repubbliche deaderabili, le rivoluzioni felio.

Da Roma potevano facilmente sommoyere con le parole, sovvertire con la forza gli Stati di terraferma di Napoli, da Malta la Sicilia. Già fin dai tempi d'Italia aveva Buonaparte applicato l'animo alla conquista di Malta. I suoi agenti, fra i quali il primo in questa macchinazione, ed il più principale fu Regnault di San Giovanni d'Angely , uomo d'ingegno vasto . di cuore astuto e di parlatura molto spedita. L'avevano reso sicuro che con seicentomila franchi si poteva aver l'isola. Nè è da passarsi sotto silenzio che i cavalieri di Malta, in ciò molto degeneri dai loro antecessori, attenilevano piuttosto al vivere agiataniente, usando le ricchezze loro in mezzo ai cristiani, che al combattere virilmente sulle navi contro i Turchi. Per la qual cosa, oltro l'efficacia del denaro, infame per chi lo dà e per chi lo riceve, si prevedeva che l'isola non avrebbe fatto una forte resistenza a chi l'assaltasse. Così Buonaparte, accostandosi a Malta, tanto forte propugnacolo e che con tanto valore aveva retto contro tutte le forze di Solimano imperatore dei Turchi, andava ad una impresa certa; che senza dubbio. in tanta pressa per la fazione d'Egitto, non si sarebbe, senza una tale sicurezza, arrischiato a tentare un fatto che gli poteva riuscire lungo e difficile.

S'appresentava sul principiar di giugno in cospetto della contaminata Malta la repubblicana armata. Portava forti armi, e corruttele sncor più forti. Aveva Buonaparte condotto con se alcuni antichi cavalieri che, abbandonata l'isola, si erano poco innanzi condotti ai soldi dei repubblicani, e loro aiutavano all'eccidio della loro antica compagnia. Avevano pratics col cavaliere Bosredon di Ransijat, segretario del tesoro dell' Ordine, tocco dalle nuove opinioni. Chiedeva il generale repubblicano l'entrata sotto pretesto di far acqua; gli fu risposto, entrasse, ma con due navi solamente. Finse di averla per male, e sbarcato nella cala di San Giorgio, servendogli di guida i fuorusciti maltesi, assaltava le opere esteriori di fortificazioni. Fa debolissima la difesa; nè i cannoni entro i luoghi loro, nè le munizioni piene, nè i soldati confidenti; che anzi, essendo stata fra di loro seminata discordia da coloro che s'intendevano coi Francesi, combatterono debolmente e scompigliatamente, temendo di essere traditi. La Valletta poteva ancor tenersi per la fortezza del luogo, ancorchè le difese non fossero apprestate, ma da una parte le corruttele operavano, dall'altra le femmine, i fanciulli, i fuggitivi di ogni grado e di ogni condizione, che dalle campagne si erano ricoverati in città all'apparire del nemico, facevano un gran terrore, Convocava Ferdinando Hompesch, gran maestro, la dieta dei cavalieri, ms non piena, perchè nè i più vecchi furono chiamati , senza dei quali nissuna deliberazione d'importanza, secondo gli statuti dell'ordine, si poteva fare, nè i più valorosi, nè i più fedeli; perchè nè il balio di Tigny, nè Gurgeo, nè Clugny, nè Tellet, nè Belmont, nè Loras, nè La Torre San Quintino, nè La Torre del Pino, con altri di più chiaro nome, comparvero, non avendo avuto invito dal gran maestro. Indotti i più, piuttosto dalle speranze che dai timori, deliberavano di domandar tregua; pol giunto presso il gran muestro Marmont, si risolvevano del tutto alla dedizione sotto la mediazione di Spagna. Convennero le due parti nei seguenti capitoli, i quali chi vorrà considerare, facilmente si persuaderà che se fu ignobile la resa per le sue cagioni, non fu meno brutta la capitolazione pei premii che vi si stipularono. Rimettessero i cavalieri dell' ordine di San Giovanni Gerosolimitano ai Francesi la città ed i forti di Malta, rinunziando in favore della Repubblica di Francia alla proprietà ed alla sovranità ch' essi avevano su quell' isola, e su quelle di Gozo e di Comino : usasse la Repubblica la sua autorità presso il congresso di Rastadt, perchè il gran maestro, sua vita duranto, conseguisse un principato, almeno uguale a quello ch'ei perdeva, e di più essa Repubblica si obbligasse a dargli, per sostentazione della sua vita, una pensione di trecentomila franchi annui, e due anni anticipati della pensione per compenso del suo mobile: avessero i cavalieri francesi dalla Repubblica una pensione di settecento franchi, i sessagenari di mille; facesse la Repubblica ufficio presso la ligure, la cisalpina, la romana e l'elvetica, perchè i cavalieri ligurl, cisalpini, romani e svizzeri ottenessero la medesima provvigione; conservassero i beni propri in Malta; procurasse la Repubblica presso tutti i potentati d' Europa che i beni dell' Ordine fossero conservati ai cavalieri di ciascuna lingua; la religione si serbasse salva ed intatta.

Il di 42 giugno forono posti in poter dei Francesi i forti Emanuele e Tigny, il castello Sant'Angelo, le opere della Bormola, della Cottonare e della Città vittor'osa. Il 43, i nuovi signori presero possessione del forte Ricasoli, del Castello Sant' Elmo, delle opere della Valletta e di Floriano. Trovarono due navi da guerra, quattro galere, dodici centinasi di cannoni; munizioni in copia. Fecero il gran priorato di Malta, ed altri cavalieri r:a dell'Ordine, adunati in Pictroburgo, una solenne protesta contro la dedizione, tacciando Hompesch d'improvvidenza, di viltà e di perfidia, e ritirandiosi dall'obbrobno in cui affirmavano essere meritanente incorsi Hompesch medesimo, Bansijat, San Tropez ed altri dei loro compagni.

Venuto Buonpaire in possess one di un' sola tanto importante, vi creava un governo temporaneo, di cui (e'capo Boserdon di Rasajat. Foi veniva agli esini ed alle espitazioni. Bandiva i cavalieri dall'isola, e fra di loro Homescch, che se n'ando in Germania a vivere una vita ignorata, poche onorata non la poteva più vivere. Ordinava Buonaparte, usando in questo l'opera del chimico Berthollet, che s'involussero gil ori, gli argeoti e le prietre preziose che si trovavano nella chiesa di Son Giovanni odi in altri luoghi dipendenti dall'ordine di Malta, eccettuati solo quelli che fossero ne-cessari alla celebrazione dei riti, e così le argenterie degli alberghie quella del gran mastro; gli ori egli argenti si convertissero in verghe, ed ogni cosa si serbasse pei servigi dell'esercito.

Quasi al tempo stesso l'isola di Gozo a'arrendeva al generale Revnier. mandatovi a posta da Buonaparte. Poscia il generalissimo, partendo dall' espilata isola con tutta l'armata, ai avviava ai suoi destini d' Egitto, Lasciava Malta al governo di Vaubois, tanto onorato uomo, quanto valoroso soldato. Vi lasciava anche quel Regnault ambidestro, tanto favellatore egregio, quanto amministratore superbo. La più rara auppellettile, e fra questa la spada del gran mastro e le bandiere dell'ordine, poste sulla fregata la Sensibile s'incamminavano alla volta di Francia. Ma incontrata la nave dagli Inglesi, fu presa e le preziose conquiste condotte in Inghilterra. Erano aulla fregata Baraguey d' Hilliers ed Arnault : accusò Arnault della perdita della nave la viltà dei forestieri. Nel che è da sapersi che questi forestieri altro non erano che galeotti napolitani, liberati da Buonaparte dalle galere di Malta, e posti da lui, non so con qual decoro, a governar la Sena bile. La conquista di Malta, tanto conforme alle sorti fino allora continuate della repubblica di Francia e di Buonaparte, empiè di maraviglia l' Europa, di timore l' Austria, di spavento Napoli, Solo gl' Inglesi, che avevano il naviglio intero e d'invitta fama, non se ne sgomentarono, anzi dimostrando animo maggiore, quanto più grave era il pericolo, si preparavano al gran contrasto.

Giunto Buonaparte sui ildi egiziani, e con tutta felicità abarcatovi, s'impadmini ad l'Alessandria: possei con pari felicità procedendo, è insignoriva dei luoghi più importanti e più forti di quella contrada. Non è disegno nostro il descrivere l'egiziana guerra, siccome quella che troppo è lontana delle cosa d'Italia. Solo ci piece raccontare, pochè per lei si cambiò lo Stato d'Italia e fu avvenimento tanto grave per tutta Europa, la battaglia navale di Abouti.

Avevano gl'Inglesi, come abbiam marato, notizia anticipata della sposirione d'Egitto, ed avuto anche presso avviso della partezza dell' armata da Tolone, sicceme quelli che stavano molto all'erta, con tanta celerità la seguitarone, che arrivanona alle bocche del Nilo prima dei Francesi; nè avendogli trovati, si erano andati aggirando pel Mediterraneo, con isperana, d'incontrargit e di combatterii. Nè ciò venendo loro fatto, tanta sicura notizia avevano dell'intento dei Francesi, di nuovo voltavano le vele verso le egiziane apsiggie: Correva il girono primo d'agosto, destinato dai creli 38 abbia mai fatto commettere, e di cui vi sia memoria nei r'cordi delle storie, pieni per altro di tanti spaventevoli accidenti. Viaggiava con l'armata britannica il vice ammiraglio Nelson, al quale dall'ammiraglio San Vincenzo ad una delle più aspre e p ù terminative battaglie, che il furore degli uomini era stato commesso il carico di cercare e di combattere l'armata francese , ed a piene vele solcava il mare verso Alessandria d'Egitto, quando tra le una e mezza e le due ore meriggiane del sopradetto giorno scopriva l'armata di Francia, sorta in sull'ancore nella cala d' Aboukir, ed ordinata alla battaglia . Scoversero al tempo medesimo i Francesi la vegnente armata nemica; e questa e quella, sollevando gli an mi all'importanza del fatto che stavano per combattere a difesa e gloria delle patrie loro, si preparavano al cimento. Noveravansi nell'armata inglese, tredici navi, ciascuna di settantaquattro cannoni, ed erano quest'esse: la Vanguardia, nave capitana su cui sorgeva Nelson , l'Orione , il Culloden , il Bellerofonte , il Golia , il Zelante, il Minotauro, la Difesa, l'Audace, il Maestoso, il Presto ed il Teseo. A questi si trovavano congiunti il Leandro, di cinquanta cannoni, e la fregata la Mutina, di trentasei : insomma mila e quarantotto cannoni . Tutto questo pavilio governato meglio di ottomila eletti marinai.

Erano nell'armata di Francia una nave grossissima, stanza dell'almirante . nominata l'Oriente , tre di ottantaquattro , il Franclino . il Tonante . il Guglielmo Tell, pove di settantaquattro, il Guerriero, il Conquistatore, lo Spartano, l' Acquilone, il Popolo Sovrano, il Felice, il Timoleonte, il Mercurio, il Generoso, con la Diana, fregata di quarantotto, la Giustizia, fregata di quarantaquattro, l'Artemisia e la Seria, ambedue di trentasei. insomma mila e novanta cannoni per armi, circa diecimila e novecento marinari per governo : imperciocchè i Francesi sono sempre soliti ad empiere le loro navi di maggior numero di gente. Aveva il supremo governo di tutto questo fiorito navilio l'ammiraglio Brueys, capitano delle faccende navali espertissimo, e d'animo non minore della sua perizia. Si era egli, dono di avere svernato con parte delle suddette navi nel porto di Corfu, condotto a Tolone per alla fazione d'Egitto avendo Buonaparte in lui preso somma confidenza. Ma la condizione delle due armate era l'una dall'altra molto diversa. Veleggiava per l'alto mare la inglese, mentre la francese surta all'ancore, sprolungava il lido da maestro a scirocco. Accresceva la sua sicurezza l'isoletta di Aboukir, ma però un po'troppo lontana, per potere con molta efficacia difendere il passo; era posta a capo della fila e munita di artiglierie. Alcune più piccole pavi provvedute di bombarde, e che fra le altre erano fatte stanziare, davano maggior nervo all' armata, Questo modo di combattere aveva eletto l'ammiraglio della Repubblica per non privarsi del tutto de li aiuti di terra, e perchè prevaleva per la grossezza delle navi e pel numero dei combattenti. Le quali condizioni essendo per lui migliori, non voleva esporsi al pericolo, che in una battaglia a vele ed in tutto navale; nel qual modo di combattere tra armata ed armata sozliono gl'Inglesi, per la precisione e prestezza delle mosse, avere il vantaggio, si pareggiassero. Poi , usando i Francesi di trarre con le artiglierie loro nel corpo delle navi nemiche, era manifesto che i tiri meglio sarebbero aggiustati, e maggior colpo farebbero, scagliati da navi sull'ancore, che da navi sulle vele. Così egli si prometteva una probabile vittoria, poichè i suoi soldati essendo animosissimi, non aveva, in tale modo combattendo, cagione di temere che il coraggio loro venisse soprafatto dalla maggior perizia degl' In-

glesi. Spirava il vento da maestro, volgendosi un poco verso tramontana- 1738 maestro. Non così tosto l'ammiraglio inglese scoverse l'armata francese che die' il segnale della battaglia, ordinando alle navi che s'accostassero tutte al nemico, chi più presto, il meglio. Dalla parte sua Bruevs fe' salire incontauente i marinari delle navi minori sulle maggiori, e sprofondava un' ancora di più , acciocchè le sue navi fossero più ferme , e i suoi si persuadessero che quello era il luogo in cui per loro abbisognava o vincere o morire. Egli poscia si pose co' suoi migliori ufficiali a velettare sulla gabbia dell' Oriente, sito pericolosissimo, perchè gl' Inglesi usano di tirare in alto nelle vele e nel sartiame. Si scagliavano gl' Inglesi con impeto grandissimo contro l'antiguardo e contro il mezzo dell'armata nemica, i quali, con tutte le artiglierie di poggia fulminando, ferocemente gli ributtarono, non senza aver loro recato danni gravissimi. In questo primo incontro le artiglierie dell' isoletta aiutarono non poco l'opera delle navi. Tornarono gl' Inglesi all'urto un'altra volta, e sarebbe stata la battaglia più lunga e più pericolosa per loro, poichè Nelson si ostinava in voler dar dentro al petto dell'armata nemica, che se gli scopriva per poggia, se al capitano Foley del Golia non fosse sovvenuto l'audacissimo pensiero di ficcarsi, girando attorno alla punta dell'antiguardo francese, tra il lido e l'armata nemica; donde ne avveniva che i Francesi, perdendo il vantaggio di poter essere assaliti solamente da una parte, cioè da poggia, potevano, fra due tempeste di fuoco e di palle trovandosi, essere fulminati da ambe le parti, cioè da poggia e da orza. Pensollo e fecelo anche con ardire e perizia inestimabile Foley. Consideratasi dagli altri l'importanza di questa mossa, che tanto vantaggiava le sorti degl' Inglesi, il Golia fu prestamente seguitato dal Zelante, dall'Orione, dal Teseo, dall'Audace, e finalmente dalla Vanguardia, vascello almirante. Nè così tosto erano per tal modo trapassati a orza dei repubblicani , che gettate le ancore , incominciavano a trarre con una furia incredibile.

Al tempo stesso le altre navi inglesi, poichè non potevano esser molestate dalle navi del mezzo e del retroguardo nemico, che sull'ancore più dietro erano surte, si arringavano a poggia delle francesi, e con furiosi tiri le tempestavano. Così tutto l'antiguardo francese e parte della mezza fila. che erano il Guerriero, il Conquistatore, lo Spartano e l'Acquilone, combattuti da ambi i lati, travagliavano grandemente, quantunque sulle prime con molto valore si difendessero. Ma soprafatti da quella prepotente forza, rotti, fracassati, disalberati ed incapaci di muoversi a volontà, non che mareggiare con disegno, si arrenderono. Il vento in questo, che continuava a sofflare da maestro, sospingeva il fumo di tante artiglierie sulla mezza schiera e sul retroguardo francese, e tutto, qual foltissima nebbia l'ingombrava, nebbia che solo era rotta dai foschi lumi delle tiranti artiglierie. Era lo spettacolo orrendo: i Francesi che si trovavano in terraferma, ansii del fine, che tanto grave era per la patria loro, ascesi sui luoghi più alti, prospettavano l'augurosa battaglia. Così la specula e le torri d'Alessandria, così i terrazzi e le logge di Rosetta, e la torre d'Abdul-Maradur, distante un tiro di cannone da questa città, erano piene di repubblicani, paventosi a quello che vedevano ed a quello che udivano. Al tempo stesso gli Arabi si erano sparsi sul lido, condotti parte dalla contentezza di vedere i repubblicani cui molto ediavano, in sì grave pericolo, parte dalla speranza di avergli a svaligiare, quando cercassero di ricoverarsi a terra. Pareva che BOTTA AL 1814.

1796 non si potesse aggiungere terrore ad uno spettacolo già tanto spaventevole pel rimbombo di tante e si grosse artiglierie. Eppure una nuova scena si scoverse, piena ancora di maggiore spavento. S'era fatto notte; il Bellerofonte s'attaccava con l'Oriente. Ma questa enorme mole con un fracasso orribile lo teneva loutano, e tanto lo conquassava, che poco più sarebbe andato a fondo. Sopraggiungeva in questo mentre l' Alessandro, che trovatosi più vicino ad Alessandria, aveva tardato ad arrivare, e si metteva tosto a bersagliare ancor esso l'Oriente. Il Leandro, che era stato compagno all' Alessandro, giuntosi col medesimo assaltava il Popolo Sovrano ed il Franclino. Poi altre navi inglesi si avvicinavano ai vascelli francesi, che tuttavia combattevano, poichè, vinta l'avanguardia, era fatto loro facoltà di girsene ad assaltare le navi della fila mezzana. Così l'Oriente ed i suoi due vicini. il Franclino ed il Tonante, si trovarono ad un tempo stesso bersagliati da tutte parti. L'ammiraglio Brueys, che in tanto estremo accidente aveva compito tutte le parti di esperto ed animoso capitano di mare, ferito prima nel cano e nella mano, fu finalmente da una palla diviso in due a mezzo il corpo. Casabianca, capitano dell' Oriente, ferito gravemente ancor egli, era stato costretto a lasciare l'ufficio. In mezzo a quel tumulto ecco gridarsi sull'Oriente ch'egli ardeva. Nè v'era modo a spegnere; le trombe rotte, le secchie fracassate, gli uomini fuor di mente toglievano ogni speranza. La scheggia e le palle inglesi continuavano a tempestare. Ardeva l'Oriente tanto bella e tanto potente nave, ed ardendo spargeva fra quelle tenebre tutto all'intorno un funcsto chiarore. Davano opera gl'Inglesi ad allontanarsi, perchè nella finale ruina di quella mole smisurata temevano l' ultimo sterminio. Infatti verso le dieci della sera, con un rimbombo che parve più che di grossissimo tuono, e con un incendio, come quando il cielo di nottetempo pare tutto acceso da non interrotte folgori, scoppiò. Successe a tanto caso per lo spavento e per lo stupore per ben dieci minuti un subito ed alto silenzio. Le navi così vicine che lontane, ravviluppate da fumo, da tizzoni . da rottami d'ogni sorte, non si vedevano, nè senza fatica poterono preservarsi dalle circondanti fiamme. Poi le artiglierie ricominciarono lo strazio, massime dal canto degl' Inglesi, che non volevano che l'opera della distruzione della flotta francese restasse imperfetta. Continuossi per tal modo a trarre sino alle tre del seguente giorno, mnmento in cui fu forza far tregua, perchè la stanchezza prevalse al furore.

Quando poi incominciò a raggiornare, quanto si scoperse diverso l'aspetto delle cose da quello ch' en stato prima che la battagia incominciasse! due flotte per lo innanzi fioritissime, acconce, preste, piene di gente allegra ed intera, risuonanti di grida liete e festose, ora rotte, lacere, tarde, sanguinose, arso, piene di morti, di moribondi, di gemiti spaventosi e compassionevoli. Nissuna reliquia dell' arso Oriente; la fregata la Seria, gitta a fondo, mostrava solo la cima degli infranti aliberi; le navi francesi, il Guerriero, il Conquistatore, lo Spartano, l'Acquilone, il Popolo Sovrano dei il Francilio disalberatia ed in poter d'Inghilterra; il Felice ed il Mercuno dato di fianco negli scogli, il Tonante privo di tutti i sato alberi, il Attensia in fiamura, con peri sono di la superio di cutti solo alberi, il Attensia in fiamura, el Giustizia del Giustizia del Giustizia del Giustizia con la Giustizia del la Giustizia o del la Giustizia o del la Giustizia o del la Giustizia o di la Giustizia o di la con con la contributa del perio del si della contributa di la Giustizia di la contributa di la Giustizia con contri o l'edice. Si scaliziavano contro il Pelice.

il Mercurio, il Tonante, ed il Timoleonte naufraghi, e se gli prendevano. 1795 Poi facevano forza d'impadronirsi del Guglielmo Tell, del Generoso e delle due fregate superstiti, ma tutte queste navi, spiegate prestamente le vele, e preso dell' alto, andarono a salvamento, la prima governata da Villeneuve, capitano che era stato della fregata la Giustizia, a Malta, la seconda a Corfu. Quest'ultima, strada facendo, si prese il Cavallo Marino, grossa nave d' Inghilterra, e lo condusse con sè nel porto dell' isola. Era il Generoso al governo di La Joailles , capitano , se mai alcuno fu al mondo , di estremo valore; e le cose che fece con quel suo Generoso sono piuttosto incredibili che maravigliose. Pure era di cortese tratto, e di facile e mansuetissima natura. La Ginstizia, fregata la più veloce corridora di tutto il navilio francese e forse del mondo, si salvò facilmente; la Diana, più tarda, difficilmente. Non potorono gl' Inglesi seguitare le fuggenti navi, perchè avevano le proprie rotte e sdruscite dalla battaglia. Dei Francesi, chi fu raccolto dagl' Inglesi, chi fuggi verso Alessandria sui leggieri palischermi. Ma quelli che si gittarono al lido, venuti in mano degli Arabi, furono con ogni strazio condotti a morte: quegli scogli strani grondavano francese sangue. Dei Francesi mancarono in questa battaglia, tra morti, feriti e prigionieri, circa ottomila, fra i quali i morti sommarono a quindici centinaia. Furono i feriti e i prigionieri dall'ammiraglio inglese, sotto fede di non guerreggiare contro l'Inghilterra fino agli scambi, liberati e mandati in Alessandria . Perdettero gl'Inglesi tra feriti ed uccisi circa novecento soldati, fra i quali molto desiderarono un Wescott, capitano del Maestoso, Pu accagionato Brueys, come si usa nelle disgrazie anche da Buonaparte, dello avere stanziato troppo più lungamente che si convenisse su per quelle spiagge infedeli . Scrisse anche il generalissimo , che questo soprastamento aveva fatto l'ammiraglio contro i suoi ordini, poichè, come allegò, gli aveva comandato che si ritirasse tosto a Corfu. Altri al contrario scrivono, aver voluto Brueys, che conosceva il pericolo, partirsene per Corfu, ed essere stato impedito da Buonaparte, che gl'impose di restaro, perchè non voleva privarsi del sussidio della trasportatrice armata innanzi che avesse fermato con vittorie di momento il piede in Egitto Ciò non mi ardirò di affermare, non avendone alcuna testimonianza certa. Bene non si può scusare Brueva dello aver lasciato l'adito aperto, perchè gl' Inglesi si potessero recare a ridosso della sua armata; poichè, quando a lui si scoperse il nemico, o doveva, salnando tostamente e dando le vele al vento, condursi a combattere in alto mare, o se fermo sull'ancore voleva combattere, esplorar bene le acque frammesse tra la sua vanguardia e il lido, e trovatelo profondo a dar passo a navi grosse da guerra, mettersi in altro sito, o serrarle con altri avvisamenti : poichè si vede che l'esser passati per quello stretto ad orza dell'armata francese, diè del tutto agl'Inglesi vinta una battaglia, che altrimenti sarebbe stata per loro assai pericolosa e dubbia. Dull'esito di lei nacquero altre sorti in Europa .

La rivoluzione di Boma e la presa di Malta, per cui i repubblicani si rano acquistati grandissima facilità di perturbare il regno di Napoli, avevano dato cagione di tenere al re Ferdinando che il governo di Francia avessa fatto pensieri sinistri anche contro quella estrema parte d'Italia; ne era certamente versimile che la samania d'innovare e di spogliare i paesi, che lanto sfrenatamente aveva turbato Genova, Milano, Venezia, Roma, fosse per arrestarsi ai confini dello Stato romano. Ciò non sitoggiva al Direttorio, 1398 e per tal motivo aveva timore che il re di Napoli facesse qualche risoluzione precipitosa contro di lui . Pertanto, siccome quello che voleva temporeggiare per vedere quale via fosse per pigliare la spedizione d' Egitto, e quale effetto partorirebbe sui principi d'Europa e sul governo ottomano, aveva mandato ambasciatore a Napoli Garat, letterato di molto grido in Francia, per rendere il re persuaso, che l'amicizia della Francia verso di lui era sincera e cordiale. Ma il fatto stesso era contrario alle parole, perchè sebbene Garat fosse di dolce e pacifica natura, aveva ciò non ostante molto capriccio sulle rivoluzioni di quei tempi , parendogli che all'ultimo avessero a produrre qualche gran benefizio all' umanità. Era anche in questo altro particolare per cui il Direttorio, se avesse avuto animo più civile, o Garat mente meno illusa, avrebbero dovuto, quello non dare, questo non accettare il carico di Napoli, dove regnava Carolina d'Austria. Certo è bene che il suo arrivo dispiacque grandemente alla regina; e da un altro lato i novatori molto si confortavano nei pensieri loro di mutar lo Stato, perchè egli aveva nome di essersi mescolato nella rivoluzione di Francia. Favellava Garat nel suo ingresso al re parole di pace, di filosofia, di umanità. Favellava per verità molto tersamente, siccome accademico.

Disse che era mandato per conservar la pace fra i due Stati ; che il . Direttorio della repubblica francese così trattava con le altre nazioni d'Europa, come reggeva i Francesi, cioè con la giustizia, e che gli alti fatti di cui suonava l' Europa, ciò dimostravano. Continuava, avere la repubblica francese, allorche più era potente e più gloriosa, dato la pace a' suoi nemici, quando già vinti ed inermi offerivano, non più ostacoli, ma frutti; l'indipendenza e la libertà (queste cose io rapporto per dimostrare ai posteri o la semplicità o la illusione di Garat) essere state recate a nazioni tra folgori che parcvano avere a recar loro il giogo della conquista; trattati essere stati fatti con potenze nemiche del nome repubblicano; essere questa tolleranza politica il segno di pace per le attuali generazioni d' Europa ; mostrarlo la moderazione della forza, di quella forza che per sè stessa s'arresta, dove non è più che una giustizia invincibile, che pianta avanti a sè termini che niuna cosa che al mondo sia, potrebbe opporgli. Poscia l'ambasciatore chiamava il re virtuoso e buono. l'Inghilterra schiava dentro, tiranna fuori, la Francia libera , clemente e felice , la Repubblica onnipotente per la libertà , savia per le disgrazie : per tutte queste cose rappresentare averlo mandato il Direttorio. Finalmente parlava al re di filosofia, di volcani, di lave, di globi sconquassati in questi termini: « Non già perchè io mi sia andato ravvolgendo sotto i portici dove si usa la ambizione e si cerca il favore, · il Direttorio mi ha inviato con mandato straordinario presso di voi ; chè

- e anzi piuttosto io non vissi mai, che nelle silenziose campagne, ne' licei e e sotto i portici della filosofia ; e quando le rivoluzioni ed una Repubblica
- · a voi mi mandano con comandamenti che possono tornare in prò di molti · popoli, la fantasia mi rappresenta quei tempi antichi, in cui dal grembo « delle repubbliche della Grecia partendo filosofi, che solo un nome si « avevano acquistato, perchè avevano imparato a pensare, su questi medesimi
- · lidi, su questo continente stesso, su queste isole erano venuti recando i « desideri loro per la felicità degli uomini : fecervi parecchi del bene , tutti
- « vollero farvene : nè voti e desideri disformi da questi jo avere posso , nè e il Direttorio della francese repubblica m'intimava . Debbono questi voti e
- « questi desideri inspirati essere a tutte le potenze da tutte le voci che

- « hanno efficacia negli uomini ; debbonlo in nome del cielo , dobbonlo in nome 1794 e della natura; e parmi, o re, che in questi luoghi, dove voi regnate, fra
- « gli accidenti più stupendi del cielo e della terra , su questo suolo, ammasso
- « magnifico di reliquie dalle rivoluzioni del globo conservate, vicino a questi
- « volcani, le cui bocche sempre aperte e sempre fumanti rammentano quelle
- « lave ardenti che buttate hanno, e di nuovo butteranno, parmi, dico, o « Sire, che o che in repubblica si viva, o sotto l' obbedienza di un re,
- « l'uomo dee, più che in altro luogo, amare di raccomandare ai posteri
- « per qualche benefizio fatto agli uomini una vita tanto fugace e tanto
- « incerta ».

Questo così solenne e squisito parlare teneva l'ambasciatore Garat ad un re che, secondochè egli narrava, d'altro non si dilettava che di pesca, di caccia e di lazzaroni. Ferdinando, che non si intendeva di queste squisitezze accademiche, stava come attonito, e non sapeva come uscirgli di sotto.

Fatto il complimento al re, se n' andava il giorno seguente, che fu il 9 di maggio, l'ambasciatore a complir con la regina, favellandole dei desideri di pace del Direttorio, dei pensieri buoni, e delle virtu di Giuseppe e di Leopoldo, suoi fratelli, come se le riforme fatte nello Stato politico da questi due principi eccellenti, ed anzi gli ammaestramenti pieni di umanità e di dolcezza dati allo genti dai filosofi francesi, che l'ambasciatore chismò maestri di Giuseppe e di Leopoldo, avessero che fare con le sfrenatezze dei repubblicani di Francia a quel tempo.

Queste cose sapeva e queste sentiva Garat , perchè nissuno più di lui ebbe i desideri volti a prò degli uomini; ma non s'accorgeva, perchè forse l'ambizione il trasportava, che quando regna la tirannide, migliore e più onorevole partito è per un filosofo il ficcarsi in un deserto, che comparire qual messo di tiranni. Intanto si passava dai complimenti ai negoziati, ingannandosi le due parti a vicenda; perchè, contuttochè le dimostrazioni fossero pacifiche da ambi i lati, nissuna voleva la pace, ed ambedue aspettavano il tempo propizio per correre all'armi ; nè il Direttorio voleva lasciare quelle napolitane prede, nè il re di Napoli poteva tollerare che la democrazia sfrenata romoreggiasse a' suoi confini . Sapeva il Direttorio che il re si era molto sdegnato dappoiche Berthier e l'incaricato d'affari a Napoli l'avevano richiesto con insolente imperio, che cacciasse da' suoi regni tutti i fuorusciti corsi , licenziasse il ministro Acton , desse il passo ai soldati della repubblica per Benevento e Pontecorvo, che volevano occupare a benefizio, come dicevano, di Roma; si confessasse il re feudatario della repubblica romana, ed a lei pagasse, come al papa il solito tributo annuale, e soddisfacesse finalmente, senz' altra mora, dei soldi corsi di detto tributo. Negava il re le superbe proposte, solo consentiva a non più ricettare i fuorusciti. Il Direttorio, volendo mitigare l'amarezza e lo sdegno concetto da Ferdinando per le insolenze de'suoi agenti, aveva dato carico a Garat di racconciar la cosa . Perlocchè si venne ad un accordo, pel quale si stipulò che i Francesi ritirerebbero parte delle loro genti dai confini napolitani; che la repubblica romana desisterebbe dalle sue richieste; che Benevento e Pontecorvo, per amor della pace, si depositerebbero in mano del re: ma il re, non si fidando delle dimostrazioni d'amicizia, più sforzate che spontanee, di coloro che contro la fede data o conquistavano per forza o sovvertivano per inganno, aveva con ogni più efficace modo armato il suo reame. Ordinava che di einque regnicoli uno andasse soldato; che ogni cinque frati o monache sera dessero, vestissero ed armassero un soldato; che ogni chierico provvisto d'un beneficio di mila ducati d'entrata, parimente fornisse un soldato : richiedeva finalmente i baroni del regno, perchè levassero al modo stesso ed assoldassero un grosso corpo di cavalleria. Queste provvisioni, recate ad effetto non senza qualche calore dal canto dei popoli, accrebbero il numero dell' esercito sino in ottantamila soldati. E siccome il dispendio per mantenere un'oste sì numerosa era gravissimo, così il governo aveva posto mano nelle rendite ecclesiastiche, accresciuto certi dazi, e perfino raccolto le argenterie delle chiese non del tutto necessarie alla celebrazione dei riti religiosi. Già le truppe si avviavano ai confini, e un gran corredo di artiglierie si era mandato a guernire le fortezze, principalmente quelle dell' Abruzzo. Quantunque poi l'ambasciatore Garat non cessasse d'inculcare al Direttorio che i soldati napolitani, per bene armati e ben vestiti che fossero, sembravano piuttosto gabellieri o frodatori, che buoni soldati, non se ne stava il Direttorio senza apprensione trovandosi privo in Italia de' suoi migliori soldati e del suo miglior capitano, e non sapendo a qual partito sarebbe per appigliarsi l'Austria, che di nuovo diventava minacciosa e renitente. Garat, o che solo volesse scoprire le vere intenzioni del re, o che credesse intimorirlo, siccome quegli che aveva la mente molto accesa sulla potenza della sua Repubblica, gl'intimava, non senza le solite parole superbe, che disarmasse e riducesse l'esercito allo stato di pace. Confidava che Ferdinando sarebbe calato a condiscendere, perchè reggeva allora, fra gli altri ministri, lo Stato il marchese del Gallo, che aveva indole propensa pei Francesi, e siccome uno dei negoziatori del trattato di Campoformio, si conghietturava che avesse pensieri favorevoli alla pace. Dispiacquero e la domanda e la forma di lei : se ne dolse il napolitano governo al Direttorio, addomandando del richiamo di Garat. Aggiunse, o vero si fosse o supposto, che egli si era mescolato coi novatori dando loro promesse o stimoli troppo poco convenienti alla qualità di ambasciatore. Attribuiva verisimile colore alle allegazioni la domanda fatta dall'ambasciatore perchè si liberassero i carcerati per delitti di Stato .

Il Direttorio che non era ancora ben sicuro delle cose d'Egitto e d'Europa, richiamava Garat, mandando in iscambio Lacombe San Michel, repubblicano assai vivo, ma più cupo e non tanto favellatore, quanto il suo antecessore. Era il suo mandato che temporeggiasse ed accarezzasse; poi, quando fosse venuto il tempo, fortemente insistesse, perchè Napoli cessasse da ogni preparamento ostile, e si rimettesse nuovamente nella condizione di pace. Dal canto suo il re, che non vedeva fra tante cupidigie e tante fraudi altra salute per lui che le armi, non solo non cessava da loro, ma ogni giorno vieniu le aumentava. A questo, dopo avute le novelle d'Egitto, tanto più volentieri e più pertinacemente si risolveva, quanto più non gli era ignoto che la Francia era contro di lui molto sdegnata per aver fatto solenni dimostrazioni di allegrezza alla fama della vittoria acquistata dagl' Inglesi ad Aboukir. Parve che Napoli tutta e tutto il regno in quel trionfo inglese trionfassero, tanti furono i rallegramenti e le feste. La nappa stessa inglese in tauto ardore fu inalberata da quei popoli comunemente, e tutti sclamavano, essere giunto il tempo della vendetta napolitana e della rovina francese . Ferdinando stesso era andato ad incontrar sul mare Nelson, quando se ne venne a Napoli per racconciar le navi rotte nella battaglia, ed il condusse al suo palazzo a guisa di trionfatore fra l'accolta moltitudine, che non cessava di gridare, viva Nelson, viva l'Inghilterra ! Poi gli fece copia, e racconclo

delle navi, o delle sue armerie ed arsenali. Come queste cose sentisse la 1784 Francia repubblicana, ciascuno sel può pensare. Pure se ne stava aspettando, serbando l'ira e la vendetta a tempi più favorevoll; ed anche l'infortunio di Aboukir l'aveva so non intimorto, fatta più cauta. Così era in Napoli volontà di guerra, ed era anche in Parigi, ma più coperta.

In questo mezzo tempo le macchinazioni inglesi avevano sortito l'effetto loro, perchè l'invasione dell' Egitto, siccome gl' Inglesi avevaoo avvisato, la vittoria di Nelson, e medesimamente le esortazioni delle corti europee presso al Divano avevano per modo operato, che la Porta Ottomana si era scoperta nemica alla Francia, e le aveva intimato la guerra. Accidente tanto grave cambiò ad un tratto le condizioni di tutta Europa, e spianò la strada ad una nuova confederazione contro la Francia. Erano l'esercito italico ed il suo capitano. l'uno e l'altro tanto formidabili, in paese lontano, senza speranza di poter tornare a soccorrere la patria loro nei campi di Europa. La guerra di Turchia coo Francia toglieva il timore che la prima potesse adoperarsi in favore della seconda, ed apriva l'adito sicuro alla Russia di correre la aiuto dell' Austria. Stipulavasi anche per le medesime cagioni, e per maggior sicurezza della Russia, un trattato di pace e d'alleanza tra lei e la Torchia. Già le schiere moscovite s' incamminavano alla volta della Germania : Paolo imperatore si versava con tutto l'empito suo contro Francia. Si sapeva oltre a ciò che gl'Italiani erano sdegnati per le esorbitanze dei repubblicani: che gli Svizzeri erano molto più, e si sperava che lo sdegno di questi popoli fosse per riuscire di non poco aiuto alla guerra. Quella vasta mole repubblicana, che il terrore aveva fondato, cessato il terrore, s'accostava alla

Tutte queste cose non erano ignote a Perdinando e considerato oltre a questo, che tutte le genti francesi che allora erano in Italia raccolte insieme non sommavano a gran pezza al numero delle sue; che i repubblicani, già inferiori di numero, erano dispersi quà e là nei presidii della Cisalpina, dello Stato veneto, del Piemonto e della Romagna, credè di poter chiarre l'animo suo seoza pericolo, e di poter far la guerra da sè con frutto contro la Francia, senza aspettare il tempo in cui gli altri suoi confederati, principalmente l' Austria e la Russia, avrebbero potuto venire in suo soccorso. Aveva anche udito le novelle che per la lega fatta tra la Russia e la Turchia, le flotte confederate, passati i Dardanelli, arrivavano alle fazioni dell' Ionio contro gli occupatori delle isole veneziane poste in questo mare. Gli pareva altresi da non doversi lasciar raffreddare la fama della vittoria di Aboukir: e la presenza del vincitore Nelson, che col suo consiglio e con la sua forza si dimostrava pronto ad aiutar l'impresa, grandemente il confortava a cominciarla. Accrebbero questi desiderii le novelle che gl'isolani di Malta si crano ribellati ai Francesi, e tolto loro l'uso della campagna, gli avevano sforzati a ritirarsi alle fortezze. Alla risoluzione medesima ioclinava Napoli, pensando che se facesse da sè, coglierebbe maggiori frutti della vittoria, perchè la cupidigia di aver Fermo con alcune altre terre della Marca, e la speranza di aversi a liberare dalle pretese della Santa Sede pel benefizio della sua ristaurazione in Roma, non gli erano ancora uscite di mente. Finalmente aveva testè udito che i Francesi, che si erano accorti dei moti di Napoli e dei nuovi pensieri dei principi contro di loro erano venuti nell'antica deliberazione del Direttorio di farsi signori della Toscana, e di porre anche le mani addosso al gran duca, se a tale estremo gli accidenti

479 gli sforzassero. Nè si dubitava che i repubblicani, assaliti quasi all'improvviso, e innanzi che avessero tempo di provvedersi, avessero presto a cedere del tutto dalle terre Italiane.

Il re risolutosi del tutto alla guerra, domandava ai Francesi quello a che sapeva che ei non potevano consentire, e questo fu che szombrassero da tutti gli Stati pontificii, e l'isola di Malta, sulla quale pretendeva ragioni di sovranità, in poter suo rimettessero; chiamava l'una e l'altra occupazione, novità fatte, violazioni manifeste delle condizioni stipulate e dei confini accordati nel trattato di Campoformio. Il Direttorio, contuttochè si vedesse in pericolo di guerra imminente colle principali potenze d'Europa, rispose risolutamente non potersi consentire alle domande, giudicando benissimo che l'inchinarsi a tali condizioni era peggio che perdere tre battaglie campali. Per la qual cosa pubblicava Ferdinando da San Germano, perchè già si era condotto ai confini con tutte le sue genti, un manifesto, pel quale mostrandosi sdegnato per la occupazione dello stato romano e di Malta, bandiva al mondo, aver preso le armi per allontanare dai suoi dominii ogni danno e pericolo, per restituire il patrimonio della Chiesa al suo vero e legittimo signore; per ristorarvi la cattolica religione, per cessarvi l'anarchia, le stragi. le rapine; protestava al tempo stesso, non volere muover guerra contro alcun potentato, ma solo provvedere alla sicurezza ed all'onore della religione : lui stesso, diceva, essere venuto co' suoi invitti soldati a così santa opera: proteggerebbe i buoni ed i virtuosi, accorrebbe con affetto paterno i traviati che si volessero ridurre al buon sentiero ed a penitenza; dimenticassero, inculcava, ogni ingiuria, spegnessero ogni desiderio di vendetta, imitassero la reale sua comportazione, solo intenta a far florire nuovamente la religione, la quiete, e la giusta libertà di tutti. Esortava finalmente i capi d'agni esercito estero a ritirarsi incontanente dal territorio romano, ed a non ingerirsi più oltre negli accidenti di questo Stato; la cui sorte, per ragione di vicinanza e per altri legittimi motivi, principalmente interessava la sua regia potestà.

Dalle parole trapassava tosto ai fatti : partito l'esercito in tre parti , marciava alla volta delle romane terre. Era venuto per consigliare il resulle facceude di guerra il generale austriaco Mack, mandato a questo fine dall'imperatore Francesco. Fu suo disegno in questa mossa, sapendo che i Francesi erano dispersi in alloggiamenti lontani fra di loro, sperando che i panoli tumultuerebbero in favor dei Napolitani, di occupare un gran tratto di paese. Confidava che gli avversari sarebbero stati circondati e presi senza molto sangue. Perlochè aveva Mach in tale modo ordinato l'assalto. che la più grossa schiera, condotta da lui medesimo, avendo con sè il principe ereditario di Napoli, per la strada degli Abruzzi se ne gisse contro Fermo, e se la fortuna si mostrasse favorevole, a porre il campo sotto Ancona, terra munita di una cittadella forte, ma con presidio debole, perchè una parte era stata mandata a rinforzare Corfu minacciato dalle armi ottomane e russe. Era suo intento che questa schiera tagliasse il ritorno ai Francesi verso la repubblica cisalpina. L'altra colonna, guidata dal re, che aveva con sè per moderatore Colli, aveva carico di far impeto direttamente contro Roma, serbata espressamente al trionfo di Ferdinando. Ma pensiero di colui che aveva ordito tutta questa macchina militaro, era altresi di tagliare la strada ai Francesi per la Toscana. Fu quest'opera commessa ad una terza schiera sotto ai comandamenti del generale Naselli : la parte più grossa di lei, posta su navi in, lesi e portoghesi governate da Nelson, s'in-12x comminava ad occupar Livorno. Ma preché ella non fosse troppo distante comminava ad occupar Livorno. Ma preché ella non fosse troppo distante dalle genti che accennavano a Roma, si era dato opera che la minor parte, che describe de la conte Ruggero di Dams, fuorusacito francese, radendo i idi verso Givitavecchia se n'andasse ad occupare quei luoghi della Toscan ache portano il mone di Presidito per de la commanda de secuzione. Il generale Campionect, nelle mani del quale stava allora il supereno governo dei repubblicani in quelle parti, aveva con sè poca gente, nè certamente bastevole a far fronte a tanta molitudire, con soldata inpolitani fossero stati pari a suoi per perizia e per valore conciosischo, non avesse con lui che cinque rezgimenti di fanti, uno di cavalleggiero, due compagnie di artiglieri; numero forece che nos sommava a diccimila soldati. Farone for vertito on lui alcuni reggimenti italiani, ma ei faceva sonza di con por vertito con lui alcuni reggimenti italiani, ma ei faceva sonza di concentrato del con concentrato.

Il dì 23 novembre i Napolitani si muovevano al destino loro: già la schiera guidata da Ferdinando, scacciate le poche genti repubblicane che le si pararono avanti, s'avvicinava a Terni. Mandava Championnet domandando a Mack qual ragione muovesse i Napolitani alla guerra contro Francia. Rispondeva, con troppo maggior alterigia che se gli convenisse che l'esercito di sua maestà siciliana occupava il territorio romano, sovvertito ed usurpato dalla Francia contro la fede dei capitoli di Campoformio; che il nuovo stato di Roma non era consentito nè dal re, nè dall'imperatore, suo alleato; però andrebbe avanti, non commetterebbe ostilità, se non se gli resistesse; se sì, commetterebbele contro chiunque e qual fosse il nome che si avesse. Replicava modestamente Championnet; la repubblica romana essere aotto la tutela della francese, e difenderebbela. Intanto non vedendosi pel picciol numero de' suoi soldati , sparsi in luoghi lontani , pari al resistere a tanta piena, nè a custodire tanta larghezza di paese, raccoglieva i suoi e gli mandava, lasciando un sufficiente presidio in castel Sant' Ancelo, a far capo grosso a Civita-Castellana. Ma udendo che i Napolitani erano stati ricevuti in Livorno. sebbene con proteste della neutralità violata, per parte dei magistrati del gran duca, che Viterbo e Civitavecchia si levavano a rumore, che Ruggero di Damas arrivava sui confini fra lo Stato ecclesiastico e la Toscana; sopratutto sentendo che Mack, sebbene valorosamente e non senza grossa strage dei regii, combattuto dal generale Lomoyne, si era impadronito di Fermo, e già accennava ad Ancona, fece pensiero di ritirarsi più in su per le rive del Tevere, e piantò i suoi alloggiamenti in Perugia, perchè temeva che il generale napolitano gli tagliasse le strade dell' Apennino, per cui poteva avere il suo ricovero sulle terre della Cisalpina. A Perugia poi raccoglieva tutte le sue sparse genti, e vi trasferiva anche il governo romano, che aveva abbandonato per la forza di quell'accidente improvviso, la aua sede, lasciando Roma aicura preda dei regli. Trovarono qualche aderenza di popoli nello Stato pontificio, come era succeduto a Viterbo ed a Civitavecchia. Ma generalmente poco si muovevano; o tepidezza verso l'antico governo del papa, od odio innato contro i Napolitani, o non cessata paura delle armi repubblicane. che sel facessero. Che anzi in alcuni luoghi, come a Terni, i paesani combatterono virilmente in favor dei Francesi, e diedero loro campo di ridurai a salvamento. Entrava Ferdinando, trionfando, in Roma il di 29 di novembre. Il seguitavano i suoi soldati in bellissima mostra; il circondavano i primi capi in magnifico arnese. Il popolo, che sempre si precipita cupidamente

BUTTA AL 1814.

1798 sotto i nuovi signori , tratto piuttosto dalla novità che dall'amore, gli fece feste e rallogramenti di ogni sorte : le romane e le napolitane grida miste insieme erano un singolare spettacolo. Si rallegravano dell'essere liberati da quel vivere tirannico e soldatesco, e si auguravano, certo molto leggermente, tempi migliori ; perciocchè non andò gran pezza che si accorsero come si può cambiar di signore e non di servità. S'incominciava intanto a trascorrere in vituperi ed in fatti pergiori dei vituperi, contro coloro che avevano seguitato il governo nuovo, chiamandogli il popolo, o mosso da se, od incitato da altri, atei e giacobini. I vituperi poi ed i mali trattamenti trascorrevano, come suol avvenire in simili casi, dai nocenti agl' innocenti, e si manomettevann i giacobini per odio pubblico, i nan giacobini per odii privati. Non parlo dell'atterramento degli alberi della libertà, e della ruina a furia di popolo del monumento eretto in Campidoglio all'ucciso Duphot; perciocchè avesse pur voluto Do che a queste opere, piuttosto oziose che dannose, si fossero rimasti : ma s'incominciava a far sangue e a demolir case. S'interpose Ferdinando, e fe' cessare i tuniulti, crcando una milizia urbana, e confidandola ad un cavaliere Gennaro Valentino, Instituì oltre a ciò un governo temporaneo d' uomini probi ed autorevoli, che furono i principi Borghese, Aldobrandini e Gabrielli , il Marchese Massimi ed un Ricci. Ma siccome i popoli massimamente il romano, pon stan fermi che alle provvisioni, così l'erdinando calava il prezzo del pane; il che fece una grande allegrezza.

Intanto Roma si spogliava; nè meglio la citti veneranda trattarnon i Apolitani che i Francesi, quantuque gli uni e gli altri si chiamassero col nome di liberatori. Portareno le logge del Vaticano dipinite da Raffaello, risparmiare la anche rispettate dai Francesi, quang tempo le vestigia della barbarie delle soldatesche napoliane. Nè i quadri si risparmiareno, nè le statue, nè i monsertti stuggit alla rapocità degli agenti del Diretterio Da tante enormità nacque che il popolo cominciò a desilerar Francia contro Napoli, e che molti fra i partiguini del papa diventavano partigiari frances. Tali fornoo le opere napolitane in Roma; na poco durarono, perchè era fatte che in quella nobile e sventurata Roma; un dominio insolente in brevissimo giro di tempo sottentrasse ad un dominio insolente i; quali accidenti saranno per noi recontant le progresso di queste torice.

Era costume del D'rettorio di Francia, per sovvertire i paesi, di accarezzare e fomentare i desiderosi di povità , o che tali fossero per fin di bene, o per fin di male; ma, conseguita la mutazione, i suoi agenti più necarezzavano i cattivi che i buoni, perchè trovavano i primi più arrendevoli e meglio inclinati a servire ai desider l loro. Tanto più poi vezzeggiavano i cattivi , e trasandavano i buoni , quanto più erano lontani I pericoli . Ma quando sovrastava un tempo forte, tosto si davano a far le chiamate ai bnoni, perchè questi por la virtù loro avevano volti in lor favore gli nnimi dei popoli; il che era fondamento di pntenza. Da un'altra parte gli ametori veri di libertà tanto più vivi si dimostravano, quanto più il paese loro aveva sembianza d'independente, perchè il resistere alla tirannide pareva loro vano, e il non servire alla independenza, vile. Questi adunque sorgevano, quando era data al loro paese, se non in fatti almeno in parole, la indipendenza, sperando di trovar modo di acquistarla vera e reale. Quindi i dominatori, mettendosi in sospetto, usavano di ritrarre lo Stato dalle mani loro , ponendolo in balla di coloro che o più vili o più prudenti essendo, si accomodavano facilmente alle voglie dei forestieri. Quindi nasceva che assai più dei partigiani della potestà regia, assai più dei fautori dell'ari- 1398 stocrazia e dell'oligarchia stessa, che per altro abborivano o fingevano di abborrire, gli agenti del Direttorio odiavano gli amatori dell' independenza . Queste cose si vedevano manifestamente in Cisalpina, dove essi, allontanandosi dazl'independenti, si accostavano ai novatori avidi di decaro e di dominio, ed anche agli aristocrati, perchè sapevano che a questi, purchè e' siano guarentiti ed abbiamo sicurezza contro gl'impeti e le insolenze popolari, poco importa chi abbia il reggimento supremo in mano. Per bene intendere queste cose, e' bisognerà incominciarle dal loro primo principio. Aveva il Direttorio di Francia fino a questo tempo dominato in Liguria ed in Cisalpina per la conqui sta: volle quindi dominare per l'alleanza: condizione peggiore della prima, se gli sfrenati modi non si cambiano, perchè quella comporta per sè ogni cosa, questa dovrebbe avere moderazione e regola, Stipulossi a Parigi, il dì 29 di marzo, per forza dall' ambasciatore ordinario di Cisalpina Visconti, volentieri dall'ambasciatore straordinario Serbelloni, un trattato d'alleanza tra le due repubbliche, francese e cisalpina, i cui principali capitoli furono i seguenti: che la repubblica francese riconosceva come potenza libera e independente la Cisalpina, e le guarentiva la sua libertà, la independenza e l'abolizione di ogni governo anteriore a quello che attualmente la reggeva; che vi fosse pace ed anticizia perpetua fra ambedue; che vi fosse alleanza, e che la Cisalpina stesse, così per le difese come per le offese, a favore della Francia; che la Cisalpina, avendo domandato alla francese un corpo che fosse bastante a conservare la sua libertà, independenza e quiete, e così pure a preservarla da ogni insulto da parte de' suoi vicini, si era convenuto fra le due repubbliche, che la francese manterrebbe nella Cisalpina, per tanto tempo per quanto non fosse altrimenti convenuto, ventiduemila fanti, duemilacinquecento cavalli, cinquecento artiglieri sì da piè che da cavallo, e che per questo la Cisalpina pagasse alle francese ogni anno diciotto milioni di franchi, ogni mese un milione cinquecentomila franchi; che obbedissero queste genti, e così ancora quelle della cisalpina, ai generali francesi. L'ambasciatore Visconti, siccome quegli a cui pareva che questo trattato significasse tutt'altra cosa piuttosto che alleanza ed independenza, non gli voleva consentire. Ma ebbe ad udire dal ministro di Francia il suono di queste parole, che la repubblica francese, avendo creato la Cisalpina, poteva unche distruggerla se volesse. Il che era verissimo, ma certamente nè generoso, nè consentaneo alle belle parole, nè conducente a independenza. Perciò Visconti non istette ad aspettar altro, e sottoscrisse il trattato.

Arrivato quest'accordo in Cisalpina, vi sorse uno sdegno grandissimo: i. Consigli legislativi no diverano ratilicare. Scrivera pubblicamente Berther, che de Boma so n'era venuto a Genova per andarsene alla spedizione d'Egito, che quel trattato era la salute della Cisalpina, se ella li ratilicasse. Altri sostomano insinuavano che se ratificasse, sarrebse ingrandita, se ricusasse, spenta.

Questo promesse e queste minacco operarono di modo che i Consigli ratificarono, non senza però molti dissorsi contari e molta dissorsi. Gli amatori dell'independenza se ne sgomentarono, molti mali umori nascerano nella Repubblica. Si aggiunes che i de quinqueviri Moscati e Prandisi, e nove des Consigli legislativi, che più vivamente degli altri si erano attra-creati al tetatto, a vavano ricevulo sforzata licenza dal Directoro di Francia. 17-80 li più si fè dire e stampure che fossero fautori dell'Austria e nemici della Fruncia; delle quali allegazioni si puù dire che è dubbio, se siano o più ridicole, o più false. Mu la persecuzzone non si rimase alle parole: perchè alcuni degli oppositori furono anche carcerati. Si conturbavano le menti a questi eccessi; si temevano cose peggiori.

In mezzo a questi mali umori arrivava in Cisalpina; mandato dal Direttorio in qualità di ambasciatore di Francia, Trouvè, giovine di spirito, che faceva professione di amare la libertà. Si sollevarono gli animi al suo arrivo, comparendo per la prima volta un ministro di Francia presso quello Stato nuovo, ed ognuno si stava ansiosamento aspettando che cosa portasse. Gl'independenti ne auguravano bene pel fatto stesso; gli aristocrati, quieti, si rallegravano ancor essi, perchè speravano che un reggimento più regolato gli preserverebbe dalle improntitudini dei libertini. Fu l'ingresso di Trouvè al Direttorio cisalpino molto pomposo. Parlò nel suo discorso della Francia magnificamente, della Cisalpina amorevolmente. Piacque soprattutto agl' independenti il principio del suo favellare, che fu con queste parole; che veniva in nome della grande nazione a salutare l'independenza della repubblica cisalpina. Poi continuando, alfermava che era venuto per adempire presso a lei un carico onorevole e caro all' anima sua, quello cioè di giungere all'ammirazione verso gli eroici fatti, l'amore che inspira la pratica delle virtù; che tal era il desiderio, tale il bisogno del governo francese; che a questo generoso fine, per comandamento de lui ed in adempimento della sua tenerezza paterna, indirizzerebbe egli tutti gli sforzi, tutti i pensieri suoi. Allontanassero pertanto da loro, come egli allontanava da se, le dimostrazioni di un'astuta politica, che adula per corrompere, che accarezza per uccidere : allontanassero le sottigliezze, aliontanassero le ingannatrici promesse, le seduzioni , la duplicità ; animi aperti e Irali , confidenza vicendevole , giustizia sincera , probità incorrotta , unione inalterabile fra i magistrati le due repubbliche congiungessero; congiunzione, cont piava, vieniu nella sua poesia infuocandosi il giovine ambusciatore, congiunzione gloriosa e toccante, congiunz one giurata sull'ara della patria per difendere i principii della ragione, e per dilatare il culto della libertà. Queste belle poesie, che coprivano brutti fatti, giravano a quei tempi . Rispondeva all'ambasciatore di Francia con pensieri adulatorii e lingua italiana sucidissima il presidente del Direttorio Costabili: il linguaggio stesso disvelava la debolezza degli animi, la servitù dello Stato.

Scriveva sulle prime, cioè il di 30 maggio, Trouvè a Birago, moistro degli afiri estre idella Gisalipia, invitandolo ad opera per modo che il governo cisalprio facesso risoluzioni vigorose contro i facerusciii francesi cle si reano ricoverni sul territorio cialpino: gli mandvai indizi sopra alcuni di loro: voleva che a termino del capitolo decimoquinto del tratato d'allenara fra le due repubbliche, essi lucorestiti fasero arrestati, quode il Direttorio di Francia: li potesse bandire e confinar nel laggini che stimerebber: carcassra, quelli di aver combattito contro la loro patria nelle legioni parricide, conne le chiamava, di Condè; questi, di spandere fra I Casalpian peritorio, con le chiamava, di Condè; questi, di spandere fra I Casalpian peritorio della Cisalpia in continuari e i repubblicani con la sua lettera, s'affinche i fucurositi sapessero che la ligazone francese dechiarava loro una guerra, la quale non avrebbe termine se non quando i medesini cressarsero di contaminare la terra della liberta. Bispose il cisal-medesini cressarsero di contaminare la terra della liberta di Rispose il cisal-medesini cressarsero di contaminare la terra della liberta.

pino purgherebbe la terra della libertà da quegli uomini immorali, come li 1784 qualificava, contaninati ed ipocriti. Brutto principio di legazione era certamente quello che s'annunziava con un'opera inumana, e brutto principio ancora di governo libero era quello che la secondava.

Ma ben altri pensieri che questi nodriva l'ambasciatore nella sua mente e per sè e per coniandamento di chi il mandava . Aveva il Direttorio osservato che la vivezza dei libertini era stata cagione che i popoli cisalpini, che sono generalmente di natura quieta e savia, si fossero messi in mal umorc. I medesimi libertini, siccome quelli, dico i sinceri, che, senza freno parlando, accusavano continuamente di prepotenza o di ladroneccio gli agenti del Direttorio di Francia, operavano che l'odio contro i Francesi moltiplicasse ogni giorno. Tenevano nei due consigli, massimamente in quello dei giovani, il predominio, e le proposte che vi si facevano ed i decreti che vi si pigliavano, indicavano molta ardenza negli animi. Ciò insospettiva la Francia, che sapeva che la smoderatezza può dare contro ogni cosa, ed ella non voleva che si desse contro di lei. L'opposizione tanto gagliarda che era surta nei consigli contro il trattato d'alleanza, accresceva ancora maggior colore a questi pensieri e sospetti, dimodochè divenne certo pel Direttorio che , se non domava quei partigiani tanto risentiti di libertà e d' independenza, la sua superiorità in Cisalpina sarebbe sempre stata incerta e vacillante. Infatti si vedeva che il medesimo spirito d'opposizione che nei consigli ed in una parte del Direttorio si era manifestata, si radicava anche nei magistrati subalterni, ed ognuno gridava libertà ed independenza, con tali grida accennando non più ai Tedeschi che ai Francesi. Parve che fosse arrivato il tempo per Francia di aggravar la mano e porre il freno, perchè, per la pace fatta con l'imperatore d'Austria, essendo passata la stagione di fomentar le rivoluzioni in Lombardia, pensava che alla sicurezza sua in Italia, così in pace che in guerra, si appartenesse, di farsene un appoggio introducendovi un vivere più quieto e che più piacesse ai più ricchi e più notabili cittadini. Per la qual cosa Trouvé, usando così i cattivi, come i buoni, si veramente che favorissero i suoi disegni, fece in sua casa un'adunanza segreta, in cui si esaminarono i cambiamenti da farsi nella constituzione cisalpina. Aiutavano questo moto principalmente Sopransi, antico ministro di polizia, per vendicarsi del Direttorio, che l'aveva licenziato , Adelasio , quinqueviro , e Luosi , ministro della giustizia . A loro si accostavano Aldini di Pologna, Beccalozzi di Brescia, Villa di Milano, Martinelli ed Alborghetti di Bergamo, uomini meno odiati dall' Austria che amati dai Francesi. Era il progetto di ridurre la constituzione a forma più aristocratica, con diminuire il numero dei membri dei Consigli, e così ancora quello dei dipartimenti e dei membri dei piagistrati distrettuali. Si voleva altresì accrescer forza al Direttorio , perchè si era , non senza ragione osservato ch' egli si trovava nella constituzione molto impari ai due Consigli e quasi schiavo loro. Con questo si voleva frenare la libertà della stampa e serrare i ritrovi politici, per la quale e pci quali i pensieri buoni si facevano cattivi per la esagerazione, i cattivi, peggiori per l'impero.

Certamente questa riforma era da fodarsi, e sarebbe piaciuta ai buoni, se al tempo melesimo si fosse data la independenza alla Cisalpina: na con la servitu ogni legge è cattiva, e le peggion sono le buone, perchè portaco na è la menzogna, e fan credere che vi sia ciò che non vi è. Ebbero i democrati ardenti avviso del disegno da un Montaldi, rappresentante, che,

1798 chiamato alle congreghe segrete, nè appruovandole, aveva svelato ogni cosa al Consiglio dei giovani. Il rumore fu grande; le parole nei ritrovi, non ancora chiusi gli scritti nelle gazzette, non ancora frenate, furono in gran numero. Grande impressione massimamente fece nel pubblico un'orazione che, sotto il nome supposto di Marco Ferri fu composta, data secretaniente alle stampe, e sparsa copiosissimamente in ogni parte della Cisalpina da un giovane placentino, che aveva già stampato in Milano molte cose con non poca lode. Grave e forte orazione era questa: « E donde in te, uomo « da nulla (sclamava, rivoltosi al giovine Trouvè, il giovane piacentino) « donde in te, piccolo straniero, barbaro per l'Italia, la potestà di tante e « si gravi cose a dispetto nostro operare nella nostra Repubblica? Dal tuo a Direttoro? Ma come mai il Direttorio, francese munito ti avrebbe di così « tirannica autorità, di una autorità che in nessun tempo, in nessun caso « mai non fu delegata ad ambasciatore presso popolo amico? Come po-« trebb'ei contraddire a se stesso, e detestare nella Cisalpina quello statuto « cui con tanto fervore, con tanta severità protegge e difende nell'ampio « recinto di sua giurisdizione ? Come vorrebbe rapire in un'istante a re-« pubblica sorella l'independenza che , pochi mesi sono , le ha guarentita « con solenne trattato, e che tu, pochi di fà, con sue patente lettere e in « apparato quasi trionfale, a salutar sei venuto? Chi oseià mai accagionare « quei gravissimi quinqueviri dell'atroce e vile perfidia d'avere occultamente « preparata la violazione di un trattato, nell' atto medesimo che di adempirlo « fan pubblica testimonianza; di un trattato che, ottenuto avendo la sanzione « dei legislatori di Francia, non può senza il loro consenso essere alterato, « come non senza il previo concerto coi direttori cisalpini? Chi potrà mai credere che quel tuo governo, il quale non ha ricevuto che la delegazione a di eseguire le leggi in terra francese e sopra cittadini francesi, usurpar « voglia in paese straniero ed alleuto l'autorità elettorale , legislativa , ese-« cutiva , tutta insomma la sovranità nazionale? Li Cisalpini sono troppo « giusti per recare a que supremi governanti sì grave ingiuria. No, non è « vero che fidata abbianti la missione di rovesciar lo stato per cui esistono eglino medesimi: l'hanno difeso contro Europa tutta: come nol faran-« trionfare di pochi oscuri oligarchi?

"Set u povriba Lisonica principale solo in male e peggio a te d'attagil sillatio none, i che viu picci dar vanto di avere ricostituita una repubblica in estronio paree, tu, che nel tuo proprio non meritasti mai di sedere fina i attecencioniquanta che le ortinarie leggi sanzionano. Che altro infatti dinostra il giro tortuono de tuoi chandestini naneggi? Per riverire, qual invisto di Finocio, i l'independenza cisalpina ti recusti con pubblica magnifica pompa al palagio nostro direttornale, e il di 30 pratile andrà chiano nei fasti della nostra repubblica; per colipro ggi di morto questa independenza, u rintani nella più secreta parte del tuo alloggiamento: vi chami un ambiziono e ribelle congridato ministro, un deputato adolescente, e tai altri da te compro o ingannato; e con questi soli tenti e disponi il tenore del proprio pro

« Questa è dunque la fede , l'amicizia , la fraternità che di Francia no a apporti ? questi li modi e le forme unde la prima ambasceria francese pressu la novella repubblica condicie el onori? Questa la libertà, la presperità che in Italia rallorazza periendi? Qual svasta materia di dire preque' che mai non posero ne' tuoi fidenza? Diranno che voi non prometterie i bertà agli, Italiani che pre più agrevimente dominarii e spogliari; che oggi, sotto pretesto di riforma, il caricate di nuove catrne, onde viennegin continuare ad ismongenzii, a dissenguarii; che l'oro, non fa bitertà, è

continuare ad ismungergli, a dissanguarli; che l'oro, non la libertà, è e l'unico idolo vostro; che quella, d'ogni virtù maestra e fonte, non è «.fotta per voi, nè voi per ella: infine, che la libertà francese sia tutta nelle parole e negli scritti. negli alulati di furbiondi tribuni, e nelle declamazioni di pertresi impudenti sossisi. Ma v'è di pò. Quei cangamenti che di tuta

 di perversi impudenti sofisti. Ma v'è di più. Quel cangiamenti che di tua despotica possanza e con tanta leggerezza effettuare intendi tello stato politico della Cisalpira, saranno i fialibili segnale della caulta della stessa repubblica. Questo primo funestn esempio ne trarrà altri dopo di sè. Ci.

« stà in principio, ma stà molto più se si badi al carattere dei dominatori « di tua nazone. Nulla è durevole in Francia , dove signoreggiano soltanto rioga di novità, ambizione di domino , furore di parti, disorbitanze. Off-so « in tal guisa l'Italiano nell'opposto suo carattere, insultato così ed sivilto.

• nna avendo potuto ancora ricinoscersi, ordinarsi cime a lui si convienre, sviluppare i sino genio e le sue forze, ono potrà che abbandonarsi al primo conquistatore che si parrà a lui dianazi. Non è nei modi che tu, di frivoli masetri più frivola allievo, apparasi sulla Senna, che le antiche re repubbliche italiane stabilite ed assodate si sono. Giudiciane, se capace ne see, dalla lord durita a traverso dei seccii. Più di quattordici ne contava va la veneta. Che è ella divenuta in due gierni nelle mani de' uno? Ti vonta di nome di controllo di controllo

adunque di poter tu fortificare la repubblica cisalpina...! Per indule e natia, per l'esempio de'tuni, per la forza pretorana unde sei cunto, forse e potrai distruggere; edificare, consolidare non mai: non si consolida a distruggere.

« distruggendo »

Senti molto gravemente Trouvé il fatto, e condottosi in pompa al Direttorio, il richedeva con profe aspre ed imperioso dell' arresta nell' autore dell' orazione, per avere, come diceva, insultato I propublica di Francia. Gli furisposta, non trovarsi in Milano i caratteri di tale stimpo, esser ventat di fuori; erecherebhero, Lirebbero, non dubtasse: ma se la passarson com profe, perche il Direttorio, non ancera rifornato, amava il motto dell' oratore. Intanto rimistrarnono i Conseji legislativi, rimostro il Direttorio, modando anche un unmo a posta a Parigi. Vi ando chando espressimente el propriere Bruro, che era succeduto a Berther, per 'imostrare, perche perchi.

Totto fi indamo; Trouvé, al quale il Direttorio, massimamente Larrevillere-Lepeaux, per cui passavano principalmente le facerodie di Italia, portavano molta affezione, mandava ad effetto le accordate deliberazioni. La notte del 30 agosto ch'amava in sua cass centodireci rappresentanti che non cento la medi di tutti: leggeva la nouva constituzione e le nouvo leggi. Le approuvanono, chi per amore, chi per forza, perchè aveva intimato loro et tale era risolutamente la volontà del Direttorio di Francia, e che se non l'accettassero di buon grado, l'avrebbe eseguita per forza. Nonstante alcuni ricussorno, e sdeganti, si ritirarono. Il giorno seguente l'opera si recava ad esecuzione. Le soldatesche circondavano la sede dei Consigii, rituttavano con le bisionette i rappresentanti non eletti dalla riforma: cac-

173 ciavano dal Direttorio Savoldi e Testi; vi surregavano Sopransi e Luosi: i rappresentanti renitenti, scacciati dai Consigli, Fantoni, Custodi, Borghi, amatori vivissinii di libertà e capi degli altri, posti in carcere. La forza predominava. Pece Trouvè la nuova constituzione, e finalianende dichiarò, parendogli di avere operato abbastanza, e beno solidato l'imperio francese in Lombardia, rimettere di nuovo l'autorità legislativa ne Consigli. In tale guisa venne fatta una riforma negli ordini della Cisalpina, buona in sè, gridando, che tuofi fornea, che corriforio e i quello l'accomitacione ne la constituzione distattu da Trouvé, che Banza vestito a lutto, andava a seppellire nel campo del Lazzaretto.

Brune, che era tornato a Milano, si mostrava scontento. Il Direttorio, che lo voleva mitigare, richiamava Trouvé dandogli scambio con Fouché. Attribuiva anche facoltà al generale di far mutazioni non negli ordini stabiliti dall'ambasciatore, ma nelle persone impiggate. Rimetteva in carica i democrati più vivi; fora lungo e fastidioso il raccontare come e quali. Le assemblee popolari, che chiamavano i comizi, accettavano la constituziono di Trouvé. I democrati non se ne potevano dar pace. Ma tra l'accettare e il non accettare non era differenza, la forza forestiera reggeva lo Stato. Non piacquero al Direttorio nè Fouché nè Brune, l'uno e l'altro, come credeva, troppo ardenti in quelle bisogne, e già si vedeva apparire la nuova confederazione contro Francia. Mandava a Milano Joubert invece di Brune, Rivaud invece di Fouché, strano inviluppo d'uomini e di leggi tante volte mutate in pochi mesi da chi reggeva il mondo con la forza, e la forza col capriccio. Non si mescolava Joubert nelle riforme : perchè, da uomo generoso e magnanimo com' egli era , rispettava la independenza altrui , ed aveva grandi pensieri sopra l' Italia . Ricominciava Rivaud l' opera di Trouvé . La notte dei 7 dicembre cingeva con soldatesche il corpo legislativo, che stava deliberando sulle macchinazioni che si ordivano. Poi la mattina le baionette straniere cacciavano a forza i legislatori eletti da Brune , rimettevano in carica di Direttorio Adelasio, Luosi e Sopransi, cacciati da lui. Fu imprigionato Visconti, frenata la stampa, serrati i ritrovi; minacciaronsi I fuorusciti napolitani di espulsioni, i democrati cisalpini di carcere, se non moderassero le lingue e gli scritti. Divenne Rivaud padrone della Cisalpina. I democrati lo volevano ammazzare, e pingevano sui loro scritti contro di lui non soche coltello di Bruto; ma e' non fu nulla. In questa guisa la Cisalpina, tra la rabbia dei democrati , le speranze degli aristocrati , la prepotenza delle soldatesche forestiere, il timore di tutti, se ne stava aspettando i nuovi assalti dell' Austria.

Delle raccontate mutzzioni fatte in Cisalpina per modo si violento levarono un grandssimo rumore in Francia coloro che o sedendo nei Consigli legislativi, o con le stampe addottrianndo il pubblico, contrastavano al Direttorio. Luciano Bunaparte fratello del geoerale, servendosi del principali pensieri dell'orazione di Marco Ferri, ne fece una al consiglio del cinquecento, la tirannde del Direttorio e la violenza da lui usata in Cisalpina con gravissime parole detestando. Questi discorsi si tenevano degli opponenti pitutosto per odo del Direttorio che per amore della libertà, perchè la maggior parte di loro, o fra tutti il primo Luciano, macchinavano già fin d'allora di mutare lo Stato, cambiar la constituzione, spegnere il Direttorio, e chiamare alla seanna della cose il generale Buonaparte. Così costoro, che per amore della libertà, come dicevano, odiavano e laceravano di con- 17.86 tinno gli avvocati sedenti in Direttorio, non avevano poi paura di un soldato urrib trario e vittorioso, al quale tanto volentieri concorrevano tutti i soldati di Francia.

Rispondevano per parte del Direttorio Merlin e Lareveillere-Lepeauz a fine di giustificare le sue opere in Cisalpina, che la Cisalpina non aveva mai avuto una constituzione legittima, perchè quella che le aveva dato Buonaparte, non era mai stata accettata dal popolo; ch'ella era solamente un' ordinanza militare, non una vera e legittima constituzione; che i Consigli cisalpini si dovevano solamente riputare magistrati militari, instituiti col solo fine di governar il paese a tempo, e fino agli ordini definitivi; che del rimanente la Francia aveva conquistato col suo sangue la Cisalpina, e però aveva diritto di fame il piacer suo. Erano certamente queste risposte vere. ma sarehbero state più sincere e meno oltraggiose per la Cisalpina, so fossero state confessate prima, e quando la necessità non stringeva; perchè se la Cisalpina era mera conquista, governata solamente alla soldatesca, e sottoposta ad un espresso dominio militare dalla parte della Prancia, non si vede che cosa volessero significare le voci d'independente che le si davano dal Direttorio, i saluti fatti alla independenza cisalpina dall'ambasciatore Trouvé, quel mandare e ricevere ambasciatori a quasi tutti e da quasi tutti i potentati d' Europa, come la Cisalp'na faceva, e quel lamentarsi del medesimo Direttorio francese, che l' Austria non l'avesse voluta riconoscere, nè da lei accettato nè a lei mandato ambasciadori.

I cambiamenti fatti per forza di soldatesche nella repubblica cisalpina ai tempi del supremo dominio di Trouvé, di Brune e di Rivaud, così comandando il Direttorio di Francia, diedero molto a pensare ai Cisalpini, e generalmente a tutti gl'Italiani. Si persuasero facilmente che la Francia tutt'altra cosa voleva piuttostoche l'independenza loro, e che dalle parole in fuori, che erano veramente magnifiche, essi erano destinati a servitù o d' Austria o di Francia. Allora s'accorsero che era per loro diventato necessario, seppure liberi e independenti volevano essere, il camminare con le proprie gambe, e por mano essi stessi a quello che per opera dei forestieri non potevano sperar di acquistare. Surse in quel punto principalmente una setta la quale, contraria del pari ai Francesi che ai Tedeschi, dagli uni e dagli altri voleva liberare l'Italia, col fine di darle un essere proprio e independente. Perloche si unirono i capi in Milano, i principali dei quali erano i generali Lahoz , Pino e Teuillet , e con questi Birago di Cremona , con alcuni altri si di Cisalpina che d'altre parti d'Italia. Restarono d'accordo che a questo scopo s'indirizzassero tutti i pensieri. Deliherarono che le voci d'independenza si spargessero fra i popoli, che si tirassero nell'unione quanti corpi di genti assoldate si potessero; che a questo medesimo fine si facesse una intelligenza coi Romani e coi Napolitani, e che ad ogni caso si formasse un'accolta di genti in Romagna, perchè quindi, o nei circonvicini e piani paesi si spargesse, o sul dorso degli Apennini si ritirasse secondochè gli accidenti richiederebbero. Per nutrire il disegno, ordinarono adunanze segrete, che fra di loro corrispondevano, e la cui sede principale era in Bologna; e siccome da Bologna, come da centro, queste adunanze si spandevano, a guisa di raggi, tutto all' intorno negli altri paesi d'Italia, così chiamarono questa loro intelligenza Società dei Raggi .

Questo tentativo era contrastato da coloro fra gli amatori della libertà e BOTTA AL 1814. 1798 dell'independenza, i quali, memori dei servigi fatti loro dai Francesi che gli avevano liberati, alcuni dal carcere, altri dall'esilio, ed altri anche da peggio, e persuasi che senza l'ajuto di Francia era impossibile resistere ad un tempo stesso alla parte che in Italia desiderava l'antico stato ed all'armi austriache, mal volentieri sopportavano che per acquistare un'independenza duhbia si volesse non solamente scostarsi dai Francesi medesimi, verso i quali protestavano gratitudine, ma anche voltar l'armi contro di loro, ove le occorrenze dei tempi il volessero. Fra questi ultimi più di tutti insisteva Cesare Paribelli, il quale era stato mandato da Milano in Romagna ed a Napoli per consultare su di queste faccende coi novatori del paese . Pure, essendosi col tempo viepiù scoperto che il Direttorio di Francia aveva l'animo troppo contrario alla libertà ed all'independenza d'Italia, questi medesimi, e Paribelli principalmente, erano venuti a voler l'independenza contro e a dispetto di tutti. Queste cose si tramavano e già i semi se ne spargevano, ma vennero poco dopo i templ grossi e le rotte dei Francesi, per le quali, saprabbondando una estrema forza di genti settentrionali , tutti questi intendimenti diventarono vani . Nondimeno le operazioni di Lahoz , che in progesso si racconteranno, furono come immediato effetto, così piccola parte di questa vasta macchinazione. A questo modo, independenti misti con servili, novatori con perseveranti, repubblicani forestieri, che desolavano le terre italiane, uomini boreali, che s'apprestavano a desolarle, componevano a questo tempo i dolori ed i terrori della miseranda

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO DECIMOOUINTO

50 M M A R 1 0

Infelice condizione del re di Sardegna. Ginquené ambasciatore di Francia a Torino. Suo discorso al re: sua opinione sul governo regio del Piemonte ... Gli amatori della Repubblica si adunano sui confini, e tentano di far rivoluzione. Generosi lamenti di Priocca, ministro del re, sui casi presenti. Battaglia di Ornavasso, in cui in repubblicani piemontesi sono vinti dalle truppe regie . Guerra tra Genova ed il Piemonte . Brune e Ginquené sforzano Carlo Emmanuele a dar loro la cittadella di Torino. Indulto del re a favor d'insorti. Fatto lagrimevole della Fraschea. Schifosa mascherata fatta da alcuni Francesi in Torino, e grave pericolo che ne nasce . Ginquené richiamato : sue qualità . Il Direttorio di Francia , non si fidando del re di Sardegna, si rivolge a torgli lo Stato e manda a questo fine il generale Joubert. I Francesi s' impadroniscono del Piemonte, e sforzano il re a lasciarlo, e vi creano un governo provvisorio. Atte d'abdicazione del re. Sua continenza mirabile nell'andarsene. Lodi del ministro Priocca. Manifesto di guerra del Direttorio contro il re. Generosa protesta di Carlo Emmanuele, data in cospetto di Cagliari di Sardegna.

Io sono nel presente libro per raccontare il martirio del re di Sardegna. 178 Nolla quale narzazione si vedri quanto posso l'abuso della forza contro il debole, e come non abbia incresciuto e al più poteuto, non solo di usare la forza soverchia, ma anora di aggiungeri il a fraude, colorandola con le dolci parole di lealtà e di zanta osservanza dei patti. Si vedrà come uomini, per ogni altra parte di dottrina e di virti compiti, si siano fatti, per le illusioni del tempi, stromenti di si condannabili eccessi. Racconterò dall' altro lato uomini ridotti all' ultimo caso mostrare più animo e maggiore virtà, che non quelli ai quali obbedivano quasi tutte le forze d'Europa; e se qualche contentezza si pruvoa nello scrivere storie, questa è di poter purgare dalle calunnie dei tempi perversi g'i ominiri occellenti.

Il re di Sardegna, serato da ogni parte dalle armi di Francia, aveva posto l'unica sportana nella sinorerità della sua fede verso il Direttorio: non che nel più interno dell'animo non desiderasse altre condizioni, perchi impossibile è che l'umona mi il suo male, ma vedeva che era del tutto in potestà dell'oppresore il sovvertire I suoi Stati, prima solo che l'Austra il sorseae. Così la repubblica di Francia voleva la distruzione del re, sobbene

1791 s'infingesse del contrario, ed il re voleva serbar fede alla Repubblica, quantunque altri desiderii avesse. Reggeva in Piemonte il re Carlo Emmanuele IV, principe religiosissimo e di pacata natura, ma che, trasportando i precetti della religione nelle faccende di Stato, era poco atto a destreggiarsi in un secolo tanto rotto e sregolato.

Sedevano appresso ai potentati d'Italia, come ambasciadori o ministri della repubblica francese, Ginguenè a Torino, Trouvè a Milano, Garat a Napoli, Sottin a Genova. Eraoo Ginguenè e Garat avversi ai governi presso a cui erano mandati e desideravano la mutazione; ma non la procuravano apertamente: mentre Sottin non s'infingeva contro il sovrano del Piemonte da quel suo nido di Genova. Principale secondatore di mutazioni si mostrava Brune, a questo tempo generale dei Francesi in Italia, sì per sè, e sì per gli stimoli dei fuorusciti piemontesi, che gli stavano assiduamente ai fianchi. Questi, non contraddicendo i repubblicani di Francia, padroni del paese, fulminavano senza posa sì dalla Liguria che dalla Cisalpina contro il re Carlo Emmanuele; il che, giunto ai mali umori che già erano gonfiati in Piemonte, partoriva effetti tanto più forti, quanto più parevano essere aiutati dui Francesi. Oltre a questo l'ambasciador cisalpino Cicognara, che sedeva in Torino, giovane di singolare ingegno e di natura generosa, vedeva molto volentieri coloro che desideravano la mutazione, e dirizzava le cose secondo le opinioni dei tempi, in prò sì della Cisalpina particolarmente, che dell'Italia universalmente: onde i novatori prendevano novelli spiriti. Consultavano coll' ambasciator cisalpino massimamente coloro che volevano cambiare gli ordini politici in Personte per unirlo alla Cisalpina, o che si volesse fare di tutta l'Italia una sola repubblica, come alcuni bramavano, o che si preferisse di farne due , dell' una delle quali sarebbe capo Milano , dell' altra Roma ; imperciocchè questi pensieri appunto cadevano negli animi dei novatori italiani .

In mezzo a tutti questi umori era arrivato l'ambasciatore Ginguené in Torino. Era Ginguené uomo di tutte virtù, ma molto incapriccito in su quelle repubbliche, non vedendo bene alcuno se non negli Stati repubblicani . La filosofia l'aveva allettato, e la forza straordinaria di quella sua repubblica gli faceva una sembianza di felicità e di libertà, come se la felicità e la libertà potessero vivere negli Stati disordioati e soldateschi. Ma l'orgoglio che nasce dalla potenza, massime negl'ingegni vivi, fa di queste illusioni ed anche delle peggiori. La paura ancora operava qualche cosa in una fantasia tanto vivace; imperciocche, siccome Ginguené si era molto nodrito degli scrittori italiani, e specialmente di Machiavelli, così egli si era dato a credere che l'Italia fosse piena di Machiavelli e di Borgia, ed aveva continuamente la fantasia spaventata da immagini di tradimenti, di fraudi, di conglure, di assassinii, di stiletti e di veleni. Stimava che la sincerità e la lealtà fossero solo in Francia : nè le Insidie ed i tradimenti di Buonavarte e del Direttorio in Italia, quantunque fossero tanto manifesti, l'avevano potuto guarire. Con questi spaventi in capo, veduto prima il ministro Priocca, in cui scoverse, come diceva, non so che di perfido al ridere, faceva il suo primo ingresso al re. Solito alle accademie, solito ai discorsi al Direttorio e del Direttorio, poichè l'età fu ciarliera oltre ogni credere, si aveva Ginguené apparecchiato un bello e magnifico discorso, non considerando che quello non era uso di corte in Torino, e che se gli apparati di lei sono magnifici, il re se ne vive con molta modestia. Traversate le stanze, piene di soldati bene armati e di cortigiani pomposi, entrava Ginguené, in abito solenne, e

con una sciabola a tracollo, nella camera d'udienza: dove si trovò col 1798 principe. Stupì l'ambasciator repubblicano in vedendo tanta semplicità nel sovrano del Piemonte. Avrebbe dovuto, siccome pare, deporre il pensiero di recitare il discorso, perchè e le adulazioni ed i rimproveri erano ugualmente, non che intempestivi, inconvenienti. Pure, ripreso animo, così favellava al re: e Sire, il Direttorio esecutivo della repubblica francese. « desiderando nodrire la buona amicizia testè introdotta tra la Francia ed il « governo piemontese, mi manda a Vostra Maestà. Porto con me, da narte « del Direttorio , fede , lealtà, rispetto ai trattati , rispetto all' ordine pubblico, « rispetto al diritto delle genti. Spero trovare nei ministri ed in tutti gli a agenti di Vostra Maestà i medesimi sentimenti. Un operare sincero ed « aperto solo conviensi ai governi veri . La nazione che per le sue vittorie « acquistò il nome di grande, non ne conosce alcuno diverso da questo. « Ella fa della doppiezza e dell'astuzia nei negoziati la medesima stima che « della viltà nelle battaglie. Ella luscia con disprezzo i gabbamenti e le « machiavelliane fraudi a quei vili governi, corrotti e corrompitori, che da « sei anni turbano l'Europa con le loro macchinazioni, e comprano a peso « d'oro l'umano sangue. Quali frutti raccolti hanno dai perfidi consigli le « docili potenze? lo non sono già, o sire, per irritar quelle ferite, che il « tempo solo , la pace e la concordia possono saldare . Solo ho intento di « dire , parlando a Vostra Maestà , a tutti i governi , che come Ella , sonsi « ricondotti a consigli pacifici, che la prosperità loro, che la loro gloria nella « costanza e nella sincerità loro verso la francese repubblica sono massima-« mente ed unicamente riposte. Piacemi sperare, o sire, che quanto jo dico s sia conforme all'animo di Vostra Maestà. Sarà per me gran ventura, se « la mia condotta ed i miei principii, conosciuti nelle tempeste che turba-« rono la mia patria , potranno anticipatamente darvi buon concetto di me. « se la elezione del Direttorio nel mandarmi a Vostra Maestà le parrà segno

a mia conocita de imer principii, conosciuli neire tempese con tarabarono la mia patria, potranoa naticipatamente darvi bono conecto di me, s se la elezione del Direttorio nel mandarmi a Vostra Maestà le parrà segno delle sue intenzioni verso di lei, e se finalmente nel corso di questa mia « tanto concrevole missione, io ruscirorumi a dimostrare che bene ha il di Direttorio escutivo posto la sua fede in me, e che non indarno io ho sperato meritare la stima di Vostra Maestà. »

Questo discorso, che ritragge di maggior semplicità, ed è molto più purgato di quello tanto astruso e tanto lambiccato di Garat al re di Napoli, non sarebbe se non da lodarsi , se non fossero quelle punture date al governo del re; perchè, salve le precauzioni oratorie, esso niuna altra cosa voleva significare se non questa, che il governo piemontese non era nè sincero nè amico della Repubblica di Francia, ne scevro dalle corruttele inglesi. Le quali cose certamente credeva Ginguené, ed ebbele voluto dire. Da un' altra parte, quale sincerità fosse nelle parole di Ginguené, è facile giudicare . Portava egli opinione, e lo scrisse anche al suo governo, che un governo regio qual era quello del Piemonte , non poteva più lungamente sussistere, essendo posto fra due repubbliche incitatrici, e che perciò era d'uopo operarvi buonamente una rivoluzione, la quale avrebbe potuto essere senza sangue : che se al contrario si aspettava ch'ella da sè medesima nascesse, sarebbe violenta e sanguinosa : pareva a Ginguené che il re dovesse restar contento della Sardegna. Ora qual fede e qual lealtà verso il re vi fosse nel voler fare una rivoluzione ne' suoi Stati e cacciarlo dal Piemonte, ciascuno sel vede . Così chi poneva le cagioni , voleva anche gli effetti; e dalle necessità delle cagioni argomentava poi alla giustizia degli effetti. Certamente 17.18 non era colpa del re di Sardegna se si era creata una repubblica incitatrice in Francia, e se simili ed ancor peggiori repubbliche avevano i repubblicani francesi creato in Lombardia ed in Liguria.

Al discorso tanto squisito del repubblicano non rispose il re, non essendo accademico. Bensi venne sull' interrogare del buon viaggio e della buona salute dell'ambasciatore; poi toccò delle infermità proprie e della consolazione che trovava nella moglie, che era sorella di Luigi XVI, re di Francia. A questo tratto ripigliando Ginguené le parole, disse ch'ella aveva lasciato in Francia memorie di bontà e di virtù. Si rallegrava a queste lodi della regina il piemontese principe, e, mettendosi ancor egli sul lodarla, molto affettuosamente spaziò nel favellare delle virtù e della bontà di lei , degli obbligbi che le aveva, dei difetti di cui ella l'aveva corretto, massime di quelli della ostinazione e della confidenza intiera che aveva in lei, e della pace e del buon accordo che, mercè le sue virtù, regnavano in tutta la famiglia. Poi seguitando, addomandava all'ambasciatore se avesse figliuoli. Rispose del no. Al che il principe, tutto sull'orbezza propria intenerito, rispose: Ne anch' io ne ho, ma mi consolo per la virtuosa donna. Queste cose io bo voluto raccontare, perchè mi parvero fare un dolce e consolator o suono in mezzo alle stragi ed ai tradimenti del secolo. Ritirossi dalla reale udienza l'ambasciator di Francia; e, sebbene fosse molto acceso sulle opinioni repubblicane di quei tempi, si senti non pertanto assai commosso ed intenerito a tanta bontà , semplicità e modestia del sovrano del Piemonte. Pure questo fu il principe che divenne bersaglio di tanti oltraggi, di tanti furori e di tante disgrazie.

Frequentavano la casa dell'ambasciator di Francia i desiderosi di novità in Piemotte, principalmente quelli che, volendo due repubbliche in Italia, portavano opinione che il Piemente dovesse esser unito colla Francia. Nella quale opinione concordavano alcuni nobili delle principali famiglie, o per amore di libertà, o per invidia di optenza verso la casa reale. Stando costoro continuamente si flanchi di Ginguené, gli rapportavano le più somoderate cose del mondo, mescolando il vero col falso sullecondizioni del Piemonte e sulla felicità di operaria la rivoluzione ci e siccome questi rapporti andavano a versi delle sue opinioni, così e is e li credeva motto facilmente. Per la qual cosa sentira egli sempre sinistramente del governo, e volendo fagliargiti in rivi, insistera con istanza presso al Direttorio, acciocchà sforzasso il re a liconziare i sei reggimenti svizzeri, che tutaviario conservava a suoi sobili.

Mentre da une parte l'ambasciator di Francia dava animo ai novatori, vedendoli volentieri e dando facile acotto ai rapportamendi loro, e dell'altra voleva che si disarmasse il re con licenziare gli Svizzeri, i mali semi producevano in Pemotone frutti a sè medisimi condorni. Sorgevano in diverse parti moti pericolosi, suscitati da gente audace con intendimento di rivoltar lo Stato. Il più principale pri numero e pel luogo, e di il più pericolosi si mostrava in Carrosio, terra di qualche importanza, che obbediva al Piemonte, quantunque sitatata dentro al dominio genovese, e cinta da ogni parte dalle terre della repubblica ligure. Quivi erano ecocossi oltre un migliaio i fuoracti piemontesi, si quelli che, per iscampo loro e per esseram isocolati nelle congiure precedenti, erano stati obbligati a spatriarsi, come quelli che, per opinione abborrendo la potesta regia, si erano volontariamente condutti in poesi farestieri. Averano fatto elezione di questo luogo; parte perchè per uli potevano faciliencete insinaura in ei siti montagnosi del Toroneose e delle

Langhe, parte perchè non credevano che il re s'ardisse andar ad assaltarli, 1798 stantechè era per lui necessario passare pel territorio ligure, e parte finalmente perchè i capi loro avevano forti aderenze nel Genovesato, massimamente in Genova. Nè le speranze riuscivano senza effetto; circa duemila soldati liguri, partitisi improvvisamente dai soldi della Repubblica, ed usciti da Genova senza ostacolo, andarono ad ingrossare a Carrosio la squadra dei Piemontesi. Nè dubbio alcuno vi poteva essere sugli incitatori ; perchè ed uscirono sotto condotta di un ufficiale ligure, che poi se ne tornò sicuramente a Genova, ed erano ottimamente forniti di denaro. Al tempo stesso si recitava sulle scene genovesi una commedia intitolata: Furbo per furbo, piena di molti strazi e villanie contro il re, e ad ogni tratto gridavano gli spettatori, viva la libertà, morte al tiranno piemontese. L'invlato, che quivi si trovava presente, per lo men reo partito elesse di ritirarsi. Le gazzette poi di Genova, anche quelle che si pubblicavano sotto l'autorità del governo, continuamente laceravano il re, chiamandolo con ogni più obbrobrioso nome, ed innalzando fino al cielo l'impresa dei fuorusciti di Carrosio. Promettevano altresì che quello che si tentava dalla parte della Liguria, si sarebbe anche tentato dalla parte della Cisalpina, e con parole infiammatissime pronosticavano la prossima ruina di Carlo Emmanuele. Capi principali del moto di Carrosio erano uno Spinola, nobile, Pellisseri e Trombetta, popolani, gente oltre ogni modo ardita ed intenta a novità. Un Guillaume ed un Colignon, francesi, erano con loro. Nissuno pensi che uomini Incitatissimi abbiano mai pubblicate cose più immoderate contro i re, di quelle che costoro mandarono fuori contro quel di Sardegna. Poi, per dar maggior terrore e per far credere che non si consigliassero con fondamenti falsi, spargevano ad arte voci che la repubblica francese loro dava favore, e che appunto coll'intento di far sorgere la rivoluzione in Piemonte, il Direttorio aveva scambiato il suo legato, mandando in vece di Miot, uomo come dicevano, di pochi pensieri e repubblicano tiepido, Ginguené, amatore vivo di repubblica, o di animo svegliato e forte,

Intanto dalle parole passavano ai fatti, e con infinita insolenza procedendo, avaligiavano i corrieri del re con torre loro i faspacci; bruttismin perludio di libertà. Fatti poscia più audaci dal numero loro, che ogni giorno andava vanomente, ed assaitti gagliardamente dalle genti regie, se ne torrarono carnatamano contro Servavalle, la quale combattata vanomente, ed assaitti gagliardamente dalle genti regie, se ne torrarono con la peggio. Parecchi altri assalti diedero alla medesima fortezza, con esito ora prospero ed ora avverso. Così la guerra civile ardeva sulle frontiere del Plemonte.

Si moltiplicava conlinuamente il dispiacere che riceveva il re dalle somesse democratiche; institti il prenunzio di rumori verso (Siashiga non riuaci vano; un corpo assai grosso di repubblicani piemontesi, non senza nitesa del governo ciasipino e del generale Brune, in Pallanza sul lago Maggiore adunatosi, minacciava d'invasione l'alto Novarese, e faceva le viste di vibersi calare, se trovasse l'adito facile e la fortuna propizia, fino a Vercelli. Reggevano, come capi principali, questo moto, Seras, originario di Premonte, ma a soddi di Francia ed attatato di Brune, et un Lefotati, di Premonte, ma a soddi di Francia ed attatato di Brune, et un Lefotati, a remain e della solica di Brune, et un Lefotati, and premonte della solica di Reggiori di Siasse di Questi della solica di Consono poli giovani ingenui e di natali onesti. Si scopriva la fortuna foverevole a primi lore constit concissioniche, avendo utdice che i regli, giunti prima

1794 in Arona, poi già arrivati a Stresa, si apparecchiavano a combatterli, si deliberarono di prevenire i loro assalti con impadronirsi della fortezza di Domodossola; nella quale effettualmente, fatto un'impeto improvviso, entrarono, non aspettando i regii una così repentina fazione, ne la fortezza essendo all'ordine per resistere. Vi trovarono i repubblicani alcuni cannoni. opportuno sussidio per loro, e se li menarono per servirsene contro le truppe della parte contraria. Una terza testa di repubblicani armati era discesa da Abriez nelle valli dei Valdesi , e già aveva occupato Bobbio ed il Villard , moto molto pericoloso, perchè acceonava a Pinerolo, terra aperta e poco lontana dalla città capitale di Torino. Trovavasi il governo regio travagliato da tutte le parti, e temeva che il cuore stesso del Piemonte, che tuttavia perseverava sano, avesse a fare qualche movimento contrario. Amico nissuno aveva, se non lontano ed inabile ad aiutarlo; i vicini, cioè la Francia, la Cisalpina, e la Liguria sotto specie di amicizia, ordivano la sua rovina . Pure intendeva all'ooore, se alla salute più non poteva, e faceva elezione. giacchè si vedeva giunto al fine, di perir piuttosto per forza altrui, che per v ltà propria. Pubblicava il re, in mezzo a si rovinosi accidenti, un editto in cui , mostrando fermezza d'animo uguale al pericolo , diè a vedere che maggior virtù risplende in chi serba costanza a difendere sè stesso nell'avversità, che in chi assalta altrui con impeto nella prosperità. Andava in primo luogo rammentando quanto aveva operato dalla sua assunzione in poi, pel sollievo dei popoli; si lamentava che a malgrado di tante sue cure e di tanta sollecitudine, spiriti sediziosi e perversi avessero il precedente anno volto a ribellione una moltitudine di persone, parte ree, parte imprudenti, le quali avevano empiuto il Piemonte di confusione, di terrore e di rapina; raccontava che, merce della divina provvidenza, e coll'aiuto dei sudditi fedeli, erano stati frenati i turbatori, ed interrotto il corso alle indegne opere loro; che non ostante avevano trovato ricovero in grembo alle potenze vicine, donde, avendo raccolto nuovi partigiani, novellamente s'attentavano di correre le provincie conterminali; che egli aveva mandato contro di loro truppe a sufficienza; ma perchè meglio i sudditi fossero tutelati, voleva che tutte le città, tutti i comuni, di concerto coi giudici regii, e sotto guida dei governatori e dei comandanti delle piazze, ponessero le armi in mano a tutti gli uomini dabbene ed affezionati, acciocchè, ove d'uopo ne fosse, potessero congiungersi con le genti regie e correre insieme alla difesa comune: che sapeva che questi malfattori si vantavano di un efficace aiuto da parte della Francia, ma che sapeva altresì, e di certa scienza novellamente affermava, che ogni giorno riceveva, tanto da parte dei generali; quanto da quella degli agenti del governo francese, dimostrazioni non dubbie di buona amicizia; che finalmente, con la sua reale supportazione consigliandosi, offeriva perdono a chi, pentito de' suoi errori, se ne volesse tornare al suo grembo paterno.

Non ignorava il re che la rabbia e la ostinazione delle opinioni politiche non lasciano luogna elle persusioni. E però, lecendo maggio finademento sulle armi che sulle parole, aveva mandato sul lago Maggiore precchi reggimenti di bunan felele gente, affinche combattessero i novatori dell'allo Novarese, e riogliendo dalle loro mani Domodossola, la restituissero al dominio cansuco. Medismamente mandava truppe sufficienti per difendere le frontiere verso la Liguria contro gli insulti dei Carrosiani. Pinerolo si empiva di soldati per frenze e segonere l'incentilo surto nelle valili dei Valdee-i.

Ma il fondamento di tutto consisteva nel modo in cui la repubblica di 1775 Francia sentirebbe tutte queste piemontesi sommosse, perchè se ella le fomentava, era impossibile il resistere. A questo fine insisteva fortemente il ministro Priocca presso a Ginguené, acciò dichiarasse qual fosse veramente negli accidenti presenti l'animo del governo francese. Ragionava egli, e certamente con molto fondato discorso, che importava al re che il Direttorio si risolvesse su le sorti piemontesi; poter bene, allegava, resistere a questi nuovi insulti, ma non potere più lungamente sussistere, nella condizione in cui era; rendersi perciò necessario, o che la Francia gli desse mezzi d'esistenza, o che a modo suo ne disponesse : « Se è destinate dai cieli , diceva , che noi abbiamo a a cessar di essere una potenza; se il corso delle cose, se la forza degli « umani accidenti a ciò portano che non abbiamo ad essere spenti, noi pre-« feriamo, noi anzi domandiamo che una nazione grande, potente e nostra « alleuta sia quella che giudichi il destin nostro, ed eseguisca essa stessa « quello che abbia giudicato , piuttostochè vederci minacciati dai postri stessi « sudditi, che è indegnità insopportabile, piuttostochè vederci consumare « appoco appoco, e languire in uno stato tale che la morte non è peg-« giore . »

Questi estremi lamenti della cadente monarchia piemontese non sono certamente segni di animo doppio e non sincero, che anzi la sincerità è tale che non solamente induce persuasione nella mente, ma ancora muove vivamente il cuore.

Rispose Ginguené con sincerità e con parole degne non di lui, ma del Direttorio che il governo francese a modo nissuno fomentava quei movimenti: che l'animo suo verso il re era sempre il medesimo; ch'ei voleva adempire lealmente le condizioni dei trattati; che se un nemico esterno assaltasse il re , potrebbe egli far capitale delle baionette francesi ; ma che nel presente caso si vedevano sudditi volere la distruzione del suo trono : che per verità i suoi soldati avevano prevalso nei primi assalti; che seimila fuorusciti piemontesi, a cui stava a cuore la libertà, e che bramavano la vendetta, privi di ogni cosa necessaria al vivere, si aggiravano sulle estreme frontiere del regno; che si adunavano in grembo di nazioni libere; che quivi si accordavano ai disegni loro, e che coll'armi in mano assaltavano il re. Conviensi forse alla Francia implicarsi in tale faccenda? Certamente non conviensi. Ha la Francia armi potenti in Lombardia ed in Liguria; se in queste duo repubbliche nascessero moti contrarii al governo, se questo di per sè non fosse abile al resistere, e richiedesse di aiuto la repubblica francese, accorrerebbe ella certamente in soccorso di lui, e dissiperebbo i ribelli. Ma quando Piemontesi amatori di libertà si-adunavano per conquistarla e per far la loro patria libera, volere che i Cisalpini, i Liguri ed i Francesi a loro si oppongano, è cosa del tutto sconveniente e vana. A questo dire aggiungeva Ginguené rimprocci sul modo con cui il governo piemontese reggeva i suoi popoli, favellando degli abusi che gli scontentavano, dei rigori usati, dell'angustia delle finanze, del caro dei viveri, della insopportabile gravezza delle imposizioni. Concludeva che i moti di sedizione non portavano con sè alcun pericolo, se niuna radice avessero nella propensione dei popoli; ma che bene era da temersi che i Piemontesi, la nobiltà in fuori, desiderassero esito felice all'impresa dei sollevati: che però, esortava, preoccupassero il passo, e prevenissero la rivoluzione col dare spontaneamente al popolo tutto quello che si prometteva dalla rivoluzione. I rimproveri dell'ambasciatore sul mal

1008 governo del Piemonte erano, come di forestiero, inconvenienti; che la Francia poi non fosse obbligata a mantenere lo Stato quieto al re, era falso, perciocchè a questo si era solennemente obbligata nel trattato d'alleanza.

In mezzo a tante angustie del governo regio, Ginguené come se desiderasse torgli non solo la forza, ma ancora la mente ed il tempo di deliberare sulle faccende più importanti, non cessava di travagliarlo con importune richieste, movendolo a ciò fare, parte i comandamenti del Direttorio, parte i propri spaventi. Chicdeva perciò ed instantemente ricercava Priocca. operasse che il re cacciasse da' suoi Stati i fuorusciti francesi , ed ancora proibisse, sotto pena di morte, gli stilletti e le coltella. Voleva altresi, e minacciava il re se nol facesse, che disperdesse i Barbetti, che infestavano le strade ed assassinavano i Francesi . Alle due prime richieste rispondeva Priocca, che quando ai fuorusciti francesi, desiderava sapere se la Francia e l'ambasciatore suo intendessero ch' e' fossero perseguitati , o che la qualità loro di fuorusciti fosse certificata in giustizia, o ch'ella avesse nissun fondamento legale, e solo fosse effetto dell'odio personale, dell'invidia e delle fraudi : desiderava sapere se volessero parlare di una emigrazione di fatto, o di una emigrazione di diritto. Se di fatto, e' bisognava che l'ambasciatore si risolvesse a rendersi complice di tutti gli atti d'ingiustizia e di violenza commessi da agenti subalterni per interesse o per vendetta contro un numero infinito di Savoiardi e di Nizzardi. Non di tutti parlerebbe il ministro; solo rammenterebbe il conte Salmatoris , nato in Cherasco di Piemonte , impiegato ai servigi militari ed in corte del re da più di trent'anni, il quale, stato solo in tutto il tempo della sua vita quindici giorni nello Stato di Nizza, era stato scritto nella lista dei fuorusciti di quel paese . Rammenterebbe altresì il cavaliere di Camerano, il quale, chiuso dall'ottantaquattro in poi nell'ospedal dei matti di Torino, cra stato ancor esso nella lista fatale notato. Osservava oltre a ciò Priocca che il trattato di pace, lasciando al re la facoltà di conservare a' suoi servigi i Savoiardi ed i Nizzardi, aveva riservato alla repubblica francese il diritto di addomandar l'allontanamento di coloro che si rendessero sospetti . Ora vorrebbesi forse, insisteva, cha tali stipulazioni guardassero indietro, o statuire il principio che ogni qualunque denunzia senza pruove faccia un uomo sospetto? E potrebbe ella forse questa valorosa e virtuosa nazione imputare a delitto ad un ufficiale del re l'aver guidato contro di lei soldati, che poco dopo ella credè potere far compagni delle sue fatiche e delle sue vittorie? Finalmente, concludeva, la giustizia è il primo dovere delle grandi nazioni; ella è aoche bisogno, non che dovere, se esse non vogliono rimanersi alla trista gloria di dominur con la forza e col terrore. Ora la giustizia domanda, anzi comanda, che non si incrudelisca contro persona per accuse meramente date da chi è mosso da brama detestabile di vendetta o da sete vile d'interesse.

Rispetto agli stiletti ed alle coltella, affermava Priocca, non potersi i portatori di tali armi, pel solo fatto del portarie, punire colla pendi morte, senza una considerabile alterazione nel corpo delle leggi, e che ne la giustica ne la ununalità permettavano che, per solo termine di polizia e di prudenza, si usasse il mezzo estremo della morte. Se si punisse di morte colli che portava un'arme, qual pens si d'arcbeta du un'omicida? Piene si maravajeliava Priocca che queste atroci dottrine si professassero, e l'uso lora anche com minacce s' inoclusare de coloro che continuamente avvanno i in

bocca parole di filosofia e di umanità. Certamente non erano queste le 4798 dottrine di Beccaria.

Quanto agli assassini dei Francesi, a llegava i ministro che, se gli autori ne fassero consociuti sirobbero incontanente castigati, e che a questo fina si ara ordinato a tutti i magistrati si civili cha militari, cho la sicurezza e la via dei Francesi diligentemotte preservassero; ma che supeva bene l'ambasciatore, ed era anche vero, che intieramente non si potevano impedire gli effetti dei risentimenti particulari suscitati dell'insulti e dalla cattiva conduta dei Francesi; che il mutare la natura degli uomini ed il fore che non si risentano alle iniguire, è cosa del tutto impossibile.

Così affermava Priocca che Il governo regio, per quanto stava in lui, fosse molto vigilante a rendar sicuri i Francesi in Piemonte : e quello che diceva. anche sel faceva. Ma bane debbe far maravigliare ognuno che, secondo gli umori, od alla prima favola r'accontata all'ambasciatore di Francia dai democrati che gli andavano per casa, tosto ei si movesse a domandare, anche con termini molto imperativi, la liberaziono degl' incolpati. Agitavasi la causa di un Richini, dotto per sopranome Contino, capo di Barbetti, il quale, accusato di grassazione contro un commissario francese cha viaggiava da Torino a Susa, era stato nutostato per ordino regio, e tuttavia era aostenuto nelle carcari a Torino. A costui fu suggerito da alcuni democrati che se ne stavano carcerati con lui , un bel tratto , e questo fu che , affermando cose orribili ordite per suo mezzo dal governo regio contro i francesi, l'avrebbero eglino scampato dal pericolo. Ne fu la risoluzione sua diversa dal consiglio, perchè testimonio per iscritto che il re defunto Vittorio Amedeo. il principe reale di Piemonte stato dopo la morte di Vittorio , assunto al trono, ed il duca d' Aosta , figlinolo secondogenito di Vittorio , gli avevano comandato che se ne andasse nal contado di Nizza e nella riviera di Genova, e quivi avvelenasse tutti i fonti ai quali necessariamenta andassero ad abbeverarsi i francesi; che quello che gli era stato imposto, aveva mandato ad effetto; che per questo era surta una gran mortalità così nei francesi come nelle bestie loro . Aggiunso questo Contino , che se n'era andato parecchie volte, per ordine espresso dei tre principi, ad arrestar i corrieri sulle strade, e che aveva da essi principi avuto la facoltà più ampia di ordinare sul colle di Tenda bande d' uomini armati col fine di assassinare i francesi; ma che i principi medesimi, per far vedere che non l'avevano mosso a tutte questo enormità, l'avevano fatto carcerare, ad ordinato che se gli facesse, come affermava, un processo simulato. Io mi sento muovere a grandissima maraviglia, pensando che un ambasciatore di Francia, uomo del rimanente civile e buono, soffocata in lui la prudenza dall'illusione, non abbia abborrito dall'udire, credere a rapportare, come fece, al suo governo calunnie tali contro principi religiosi e pii. Certo un deplorabile fantasma era quello che gli occupava la monte. Il seguito fa che Ginguene, a nomo del Direttorio, richiese solenuemente il re che gli desse Contino; ed il re gli satisfece dell'effetto, dandogli incontanente, e senza difficoltà, l'uomo accusato d'assassinio di un Francese, vergoguosa vittoria per un governo ed un'ambasciatore di Francia.

I terrori di Ginguené erano anche fomeutati dalle esorbitanze dei democrati più ardenti, i quali, veduto che i francesi a tutt'altro pensavano che alla libertà d'Italia, si erano deliberati a voler camininare da sè ed a fare un moto contro i nuovi signori, tacciandoli di tirannide e di oppressione. Questa 1:38 gente audacissions, presa occasione di un lauto desinare dato dall'ambascuatore di Francia a tutti i ministri che si trovavano alle stanze di Torino, si misero i dire le cose più smodate che uomo immaginar si possa. Nè contenti alle parole, mandarono attorno uno seritto, che fu portato da Giogonara a Ginguene Eggli era espresso in questa forma:

« Popoli della terra, e voi massimamente patriotti ed amici sinceri della · libertà e dell'umanità, ascoltate le mie voci. Ha la Francia accettato e « dichiarato i dritti degli uomini in presenza dell' Ente supremo : ella ha e punito il tiranno che a loro voleva opporsi; ella ha rovesciato il suo « trono, ella ha disperso tutte le forze dei confederati d' Europa che erano « accorsi in suo aiuto . Tutti questi miracoli ella gli ha fatti, perchè ha trovato « dappertutto uomini che e conoscevano la giustizia della sua causa, e « non esitarono a dichiararsi per lei contro la tirannide. Si era la Francia « conciliato l'amicizia loro , dichiarandosi l'amica di tutti i popoli , e pro-« mettendo di ajutar quelli che , com' ella, portassero odio ai tiranni . Popoli « della terra , la Francia ha mentito . Il solo scopo ch'ella , si è proposto , « è quello dell'interesse; ella non ha in nissuna stima i popoli; i tiranni « soli le stanno a cuore. Ella se ne sta tranquillamente rimirando le carne-« ficine dei patriotti , e si rallegra del trionfo dei dispoti . Gli agenti che « manda presso a loro per compiacere al loro orgoglio , e per istringere gli « empii nodi della loro amicizia, in vece di vestirsi a lutto per la morte « degli amici morti per la libertà , celebrano feste scandalose, e bevono nelle « medesime coppe dei tiranni. Il sangue di coloro che amici della libertà si « protestano, scorre a rivi e dilaga sovra una terra fatta per esser emola « della patria loro . Ciò non ostante e' non si risolvono ad abbandonarla . Gli « splendori del trono gli rendono spettatori insensibili dell' orribile ecatombe « immolata a piè della tirannide . E col nome di amici dei popoli si chiamano! « Col nome di amici dei popoli si chiamuno essi, cui la guerra civile con « tutte le sue orribilità non turba, essi che l'oro dei tiranni corrompe ! « Popoli della terra , ascoltate le voci di un uomo che è spettatore di tante « scelleraggini, e che ne pruova un dolore orribile. Ardete le dichiarazioni « frodolente dei diritti dell'uomo ch'eglino vi hanno portato. Chiudete « gli occhi alla luce che risplende dal tempo della libertà, fate lega coi « vostri tiranni, servite ai capricci loro, abbracciate sinceramente la causa « loro, o perirete. La Francia non atterra più troni; essa gli difende : essa « vuol fare ammenda dell'insulto fatto alla tirannia : con una mano opprime « i popoli, ai quali per suo proprio interesse dà la libertà ; dall'altra, tutela « i tiranni cho divorano i popoli servi. Le spoglie degli uni e degli altri « appena bastano a saziare l'immensa sua cupidigia. Popoli, ancora un « lustro, e non vedrete più nella descrta Europa, salvo che in Francia, che « tirannı e ruine.

Questo scritto, tanto impetuose e afrenato, e principalmente diretto osutro finguend, avvehe dovuto Irán acorrto, se non avesse avuto la mente informa, del cammino a cui si andava con quegli amatari di ilbertà, e quale speranza di governo buono da loro si potesse aspetture. Intanto tutta l'ambasceria di Francia n'era mossa a romore. Ginguene prese contegno con Giognara, a cui si era sempre dimostrato annico, ed egli a lui. Poi, parendogli costa d'importanza, ne scriveva a Direttorio, com molta islanza pregandolo. operasse efficacemente col Direttorio cisalpino, affliche Ciognara avesse presto lo scambino à Forino, ed in ciù andarvi i a salute di Francia.

L'ecatombe mentovata nello scritto fu questa'. Eransi , come già abbiam 17:8 narrato, i Piemontesi nemici al nome reale adunati sotto la guida di Seras e di Léotaud sulle rive del lago Maggiore, e già condottosi fin oltre Gravelona, marclavano contro i regii, che loro venivano incontro. Erano stati armati e forniti d'abiti, d'armi e di munizioni con secrete provvisioni del governo cisalpino. Si noveravano nell'esercito regio circa quattromila soldati, descritti sotto le insegne dei reggimenti di Savoia, della Marina, di Peyer Im Off, di Zimmerman e di Bachman. Le due parti si preparavano alla battaglia . Si combattè tra Gravelona ed Ornavasso . L'ala sinistra dei repubblicani, donde poteva venire il più grave pericolo, pareva fatta sicura dal fiume Toce, insino al quale ella si distendeva; ma siccome tutta l'importanza del fatto dipendeva dal vietare il passo del fiume ai regii e vi aveva Leotaud. per maggior sicurezza, collocato una compagnia di gente eletta, granatieri massimamente. Cominciavano i feritori alla leggiera una battaglia sparsa : poi le genti più grosse l'ingaggiarono per modo che, a mezzo giorno, tutte le schiere menavano molto valorosamente le mani. La rabbia era uguale da ambe le parti, siccome di guerra civile; ma l'impeto maggiore da quella dei repubblicani. Questo era cagione che i regii, quantunque fortemente resistessero, perdevano del campo, e pareva la fortuna inclinare del tutto a favore dei loro avversari. Tanto bene ordinato era questo moto, sebbene avesse in sè qualche cosa di tumultuario, e tanto era l'ardore che animava a cose nuove quei giovani repubblicani! Mentre in questo modo si mostrava la fortuna favorevole agli sforzi dei novatori, ecco levarsi il grido che i regii , aspramente urtata o rotta la compagnia guardatrice della Toce , avevano varcato il fiume, ed assaltavano, fremendo, le squadre repubblicane alle spalle. Ne era senza verità il grido spaventevole; imperciocche sei compagnie di granatieri dei reggimenti di Savoia e della Marina, con gagliardia estrema combattendo, avevano e sbaragliato i guardatori del varco e passato il flume, e già assaltavano alle terga i repubblicani. Questa mossa fe' del tutto prevalere i regii ; i repubblicani, assaliti da fronte e da dietro, e soprafatti dal numero soprabbondante degli avversari, che su quel forte punto si erano spinti avanti con grande sforzo, andarono in rotta; nè fu più possibile al capi di rannodarli, ancorche Léutaud in questa bisogna virllmente si adoperasse. Cencinquanta repubblicani perirono nella fazione : quattrocento vennero vivi in mano dei vincitori. Cento furono uccisi soldatescamente in Domodossola, tornata, subito dopo la battaglia, in poter dei regii. Perì fra gli altri , Angelo Paroletti , giovane di costume angelico e d'ingegno meraviglioso. I superstiti furono condotti nel castello di Casale, dove si fecero loro i processi militarmente : trentadue condannati a morte .

In questo mezzo tempo arrivarono novelle importanti da Parigi. Mancavo al cupo ravviluppamento dei tempi, che si accagionassero dal governo di Francia i re, e specialmente quei di Sardegna, di essere loro medesimi gii autori dello ribellioni. Aveva disignente con instanti parole descritte al suo governo i supplizi del Piemonte. Il Direttorio, che poteva meramente intromettersi per ununità, anio meglo mescolarvi le accuse e l'inganno. Scriveva, il di 16 maggo, l'alleyrand a Ginguente, che i moti d'Italia, quelli soprattutto del proposito della proposito

1798 diziosi si fomentavano a questo fine in ogni parte, acciocchè soccorsi di Francesi essendo addomandati al tempo medesimo in luoghi diversi , le loro forze per la spartizione s'indebolissero, e fosse per tal modo fatto abilità agli assassini di ucciderli. Sapeva finalmente che, non contenti al dare compimento a sì scelerato proposito, volevano ancora imputarlo a coloro che si credevano amici della Francia, affinchè la morte loro si rendesse più sicura. In tanta complicazione, come diceva, di preparati delitti, faceva Talleyrand sapere a Giunguenè ciò che il Direttorio aveva risoluto per salvare e l'Italia e i Francesi e gli amici della Repubblica, dai mali che loro sovrastavano; gl'intimava pertanto che si appresentasse al governo del re, della orribile conspirazione favellando, tanto evidentemente tramata dalle potenze straniere e nemiche della Francia, e d'imostrasse volere il governo francese risolutamente ch' ella e per cagioni e per pretesti intieramente fosse diradicata; volere che prima di tutto offerisse il governo del re indulto leale ed intiero a tutti i sollevati, sì veramente che le armi deponessero ed alle case loro ritornassero; volere che il re adoprasse le sue forze contro i Barbetti, che desolavano quelle infortunate regioni, ed usasse tutti i mezzi per fare che le strade tra Francia ed Italia fossero libere e sicure. A queste condizioni, e per allontanar il timore che le repubbliche cisalpina e ligare turhassero il Piemonte, interporrebbe il Direttorio la sua autorità, perchè si mantenessero in quiete. Ordinerebbe anzi a Brune che apertamente ed espressamente comandasse ai sediziosi che dissolvessero le hande loro e si ricomnonessero nel riposo. Caso importánte ed urgent issimo essere, aggiungeva il ministro di Francia, le anzidette condizioni; perchè tanti giudizi arbitrari, tanti supplizi crudeli contro uomini ragguardevoli per virtù e per dottrina, e che solo parevano essere stati condotti all' ora estrema perchè erano amatori della repubblica francese, non permettevano che si franconesse indugio. Se il governo sardo non accettasse le condizioni offerte, si renderebbe manifesto essere lui non più vittima ma complice delle sedizioni cui fomenterebbe in segreto, fingendo di temere in nalese. Del rimanente badasse bene Ginguené a non chiamare mai sediziosi i patriotti, ma sì sempre amici della Francia . Nel che io non saprei giudicare se vi sia derisione o fraude ; perchè se i sediziosi erano incitati dall' Austria e dall' Inghilterra, come si dava sospetto, non si vede come si potessero chiamare amici della Francia; e da un'altra parte, se veramente era la Francia amica del re di Sardegna. come tutte le parole espresse suonavano, non si comprende come ella chiamasse suoi amici i ribelli che con le armi in mano apertamente combattevano l'autorità e la potenza del re.

Fece Ginguené molto efficacemente, il di 34 di maggio l'ufficio. Vi aggiunne di pre sò parecchie parti, che funon quest'esse: che si cacciassero i fuorusciti, che attivamente si punissero gli uccisori dei Francesi, che con pena di morte si probissero le coltella e gli stiletti, che si castigassero quei preti che seminavano odii contro una nazione amiori.

Ma parendo all'ambasciatore che lo sforzare il re a perdonare ai ribelli; ed i chiamare amici di Francia coloro che machinavano contro il suo Stato, fors' anche contro la sua vita, non hastassero a constituirlo in compiuta servitti, voleva ed instava presso al Direttorio, che la Francia dovea avere piema el assoluta autorità in Piemonte, che per propris scienzeza elli doveava sforzare il re a cambiare tutti i suoi ministri ed a richiamare il conto Balbo da Parigi. So queste ultimo punto principilmente lossistera l'ambasciatore: si-

fermava essere il conte l'agente di tutta la coufederazione d'Europa in Parigi, 1:18 paragervi e spandervi denuri in copia, seminarvi corruttele in ogni parte, rendere co soni dispacei il re sicuro, scrivere a Torino che balassero a stare coll'animo riposato, che i rigori usati e da usarsi sarebbero approvati a Parigi; che gil agenti di Londra e di Vienna, benche fossero d'infino grado, s'adopravano efficacemente contro Francia, e che del rimanente la Repubblica rovinerebbe prima del Piemonte. Per tutti questi motivi richideva Ginguene che si rivocasse il conte da Porigi, e che inoltre si eleggesse a sua scella il successore.

Il governo piemontese, stretto da si vive istanze, e mosso da si gravi minacce, ordinava, il di 25 di maggio, che si sospendessero sino a nuovo ordine i processi dei non condannati, e si soprasedesse alle pene dei Francesi che si fossero mescolati nelle ribellioni.

Intanto, il di 26 di maggio, alle ore quattro della mattina, i fossi di Casale grondavano sangue . Léotaud , aiutante del generale Fiorella , e Lions , aiutante di Léotaud, ambidue francesi di nascita, ma non di servizio, con otto altri, parte forestieri, parte Piemontesi, che per aver combattuto nella battaglis di Ornavasso, erano stati condannati a morte, soggiacquero all'estremo supplizio. Fu accusato il governo piemontese, per questo caso, di studista barbarie, perciocchè diedero veramente a pensare l'ora insolita dei supplizi, e la tardità della staffetta apportatrice a Casale dell'ordinato soprastamento: soffermossi nove ore in Torino. Certamente i condannati erano rei; ma pur troppo atroce fu la deliberazione dello aver a bella posta ritardato le novelle, ed accelerato i supplizi, affinchè la salute arrivasse, quando già morte spaziava. Adunque il sangue, adunque l'ecatombe di Domodossola non bastavano? Bene ciò io debbo dire ai posterit, che questa crudeltà, pegno di eterna riprensione, non fu opera di Priocca, ma bens) di chi in queste faccende camminava con più ferocia di lui . Si avvide il ministro in quale taccia incorresse, e perciò scriveva all'ambasciator di Francia, mostrando dolore dell'accidente, accusando il messo di tardanza, e giustificandone il governo. La uccisione massimamente dei due francesi il travagliava: temeva di qualche subito sdegno di Francia. Per la qual cosa scrivendo a Ginguené, spiegava come il diritto pubblico, ed il diritto naturale avevano semore voluto che il giudice naturale di un delitto sia quello del luogo in cui è il delitto commesso, e che come un Piemontese che commettesse in Francia un delitto , dovrebbe essere giudicato dai giudici Francesi , così un Francese che commettesse un delitto in Piemonte, doveva esser giudicato dai giudici Piemontesi. Levò Ginguené pei due Francesi morti gravissime querele, minacciò il governo piemontese, scrisse a Parigi che era oggimai tempo di purgar la Francia dal dire calunnioso che si faceva, ch'ella tollerasse le carnificine dei Francesi e degli amici loro, per forza dell' oro mandato a Parigi al conte Balbo . Poscia le proposizioni del piemontese ministro riprendendo circa il diritto pubblico o naturale, affermava, esser vere nei casi ordinari, ma non negli straordinari, e che quello era caso straordinario, da qualificarsi la realtà dritto di conquista e quasi di guerra aperta sotto nome di pace e d'alleanza: parole verissime, che se giustificavano quello che la Francia faceva contro il re, giustificavano del pari quello che si supponeva che il re facesse contro la Francia. Adunque quello era tempo da cannoni, non da discorsi, da manifesti di guerra, non da proteste di amicizia.

Disfatto Il nido dei repubblicani di Pallanza per la vittoria di Ornavasso,

Stati.

1744 nestavano i Carrosiani, che divenivano ogni giorno più molesti, poichò, crocendo di numero e d'antre, abecavano svente a far correrie sal terrirei
regii, dando loro facile adito i comandanti liguri per le terre della Repubblica.
Fra le altre e i fecero una spellutione piena di molta audica contre Pazzuolo,
terra estrema verso le frontiere liguri, e custodità da un forte presido, Partiti
con una squarda di circa quattro-cento soldati al tramontar del sole del di
36 d'aprile, e viaggiato tutta ia notte, arrivarono il giorno seguente improvvisi sopra Pozzuolo, edi messitta la terra, dopo breve battaglia, la recarono
in poler loro, con aver fatto prigioni circa quattrocento solduti. Portaronsi i
Carrosiani molto lodevolmente in Pozzuolo, e non fecero inguira ai soldati
cattivi. Poi se ne tornarono a Carrosio, donde di nuovo uscivano di spesso
a travagliare i confisi.

Non ignorava il governo piemontese che i muti di Carrosio avevano più alte radici che quelle dei repubblicani piemontesi , perchè Brune e Sottin segretamente e galescemente il fomentavano. Tuttavia ; uno volendo mancare al debito della conservazione degli Stati, si era deliberato a mostrari il viso alla fortuna. Na prima di vonire al mezzo estemo delle armi contro quella sede tanto irrequieta di Carrosio, poichò gli era forza traversare il territorio ligure per arrivari, aveva rappresentato al governo ligure che i suoi nemici non avevano potuto condursi a Carrosio senza passare pel territorio della Repubblica; che lo stesso facevano liberamenta per venir ad invadere il territorio piemontese, passando eziandio sotto i cannoni di Gavi; che quando potessa ver luogo una vera nostralità i, la Repubblica come neutrale, non poteva in questo caso sofferire nel suo territorio i nemici di Sua Maestà; che na bausavano per offenderla, lanto meno dar Ironi passo libero per venire ad attaccarà, e che doveva o dissiparii essa medesima, o dare alle genti regie unda passaguio essos ch'ella dava a' suoi nemici.

Rispose la Repubblica , che non consentirebbe mai a dare il passo; solo di promotetva di reprimere gl'insulti, di prevenire la aggressioni e di alloslanare reprimere gli natti, di prevenire la aggressioni e di alloslanare razioni erano vane. Continuavano il Carrosiani adi ingrossari, al ordinare di a trascorrere alle enormità più condannabili, poichè e continuamente traver-avano il territori ligure per andra da assaltare i regil, ed intriprendevano na reretavano e avaligiavano i corrieri. Nel che non la perdonariono neumenono neumenono neumenono neumenono neumenono neumenono neumenono neumeno quelli di ministri regil , ed aprirono quelli dei ministri di altre notenze.

Insorgeva con animo costante il re, ed ordinato un esercito giusto, il mandava all'impresa di Carrosio sotto la condotta di Policarpio Cacherano d'Ossaco, uomo nonprivo di sentimenti generosi, nè senza qualche perizia militare. Avvertinne il governo ligure, avvertinne i l'ambacation di Prancia, avvisando che soio fine della spedizione era di cacciare i sediziosi di Carrosio, di ricupreare quella terra di suo dominio, di dia quiette ai auti-

Senti sdegnosamente l'ambasciatore questa mossa d'armi, e rescrivendo al ministro Priccaj, intimava, hecese incontagnente, se ancor fosse tempo, fermar le genti che marciavano contro Carrosio, periocchò non fosse possibile di assaltar questa terra senza violare il territorio liggure, la quale violazione non poteva non portar con sel gravi e perioclosi secidenti. A questo modo l'ambasciatore presso ad una potenza non solamente amica, ma ancorra

481

alleata . sofferiva pazientemente che i ribelli di lei passassero pei territori 17.4 liguri per andarla ad assaltare, e non tollerava, anzi si sdegnava se essa potenza per riacquistare il suo, toltole violentemente dai ribelli, attraversasse i medesimi territori pei quali, non avendo altra strada le era necessità di passare.

Il re, stretto da tanti nemici ed oppresso da chi dovevalo aiutare, non si perdeva d'animo, volendo che il suo fine fosse, se non felice, almeno generoso. Rispose Priocca, allegando la ragione, come se la ragione avesse che fare nel dominio della forza. Spiegava il regio ministro, che, a norma dei principii del diritto pubblico , quando un principe è impossibilitato per impedimenti naturali a pervenire ad un territorio che gli appartiene, e che gli è stato tolto, se non col passare per quello che da ogni parte il circonda. non vi poteva essere dubbio sulla legittimità del passo; e poichè la repubblica ligure non aveva voluto nè rimuovere le cagioni, nè dare il passo. siccome dell'una e dell'altra cosa era stata richiesta, così a lei, non al re, la violazione del territorio doveva imputarsi. I soldati regii, attraversato il territorio ligure, cacciavano facilmente i repubblicani da Carrosio, e si facevano padroni della terra. Poscia per maggior sicurezza, munirono di guardie tutte le alture circostanti.

A tale atto gli scrittori di gazzette in Genova ed in Milano si risentirono gravemente; le cose che scrissero, sono piuttosto pazze che stravaganti. Un Francesco Serra, figliuolo che fu di Giacomo, avanzò ogni altro con una scrittura tanto esorbitante ed eccedente ogni modo di procedere civile, che se sola passasse ai posteri, non so con qual nome chiamerebbero l'età nostra. Ma Sottin non si ristava alle parole, anzi accesamente appresso al Direttorio ligure instando, operò di modo che finalmente lo spinse a chiarire il re di Sardegna nemico della Repubblica, e ad intimargli la guerra. Brune si rallegrava che le cose gli andassero a seconda ed aprissero l'adito a' suoi disegni ulteriori. Non dubitava che quanto più il re fosse stretto da difficoltà, e quanto più bassa la sua fortuna, tanto meno sarebbe renitente al consentire alla Francia quello ch'egli aveva in animo di domandargli, e che era piuttosto di estrema che di somma importanza; proponendosi in tale modo il generale della Repubblica di tirare a benefizio di lei la guerra, che fomentava egli medesimo sottomano contro Carlo Emmanuele.

Mentre Sottin spingeva la Repubblica ligure contro il Piemonte, Ginguene voleva impedire che egli si difendesse da lei. Esortava con grandissima instanza Priocca a desistere dall'invasione, gravemente ammonendolo degli effetti di questa discordia. Al che il ministro rispondeva proponendo, a fine di prevenire il sangue e di mostrar desiderio di pace, che Carrosio si sgombrasse dalle genti regie, e si depositasse in mono dei Francesi. Solo domandava che la Repubblica ligure cessasse le ostilità, e non desse piu ricetto a masse armate contro il Piemonte. Non dispiacque all'ambasciadore la proposta, e mandava il suo segretario a Milano per farne avvertito il generalissimo. Ma il governo piemontese, non aspettate le intenzioni di Brune, volendo o per amore di concordia, o per timore di Francia gratificare all'ambasciatore, aveva operato che le truppe si ritirassero da Carrosio e ritornassero nei domini piemontesi oltre i confini liguri. Per la ritirata dei regii non cessavano le ostilità; anzi i Liguri, venuti avanti coi novatori piemontesi sotto la condotta del generale Siri, s'impadronirono, dopo un violento contrasto, della fortezza di Serravalle. Da un'altra parte i Liguri,

BOTTA AL 1814.

1758 guidati da due capi valorosi, Ruffini e Mariotti, si crano fatti signori di Louno. I soldati piemontesi presi in questo fatto furono coudotti dai vincitori a guisa di trionfo nel gran cort.le del polazzo nazionale di Genova, duve sedevano i Consigli legislativi. Sorsero molte ullegrezze. Le solite imprecazoni contro i ne, massime contro quel di Sardegna, montarnon al colmo.

Già le ordite trame erano vicine al compirsi, già per far calare il re a quello che si voleva da lui, gli si facevano suonare intorno mille spaventi. Già Ginguené, parlando con Priocca, aveva tentato per ogni modo di spaventario. Affermava che in ogni parte apparivano segni di una feroce congiura contro i Francesi in Italia; che già Napoli armava; che già l'imperatore empiva gli Stati veneti di soldati; che in ogni parte si fomentavano sedizioni; che in ogni parte con infiammative predicazioni si stimolavano i popoli contro i Francesi: che questo fuoco covava universalmente in Italia, e che chi l'attizzava, era l'Inghilterra. Non forse doveva muovere a sospetto la repubblica francese il vedere nella corte di Torino, che si protestava alleata di Francia, non solamente un ministro di Russia, ma ancora un incaricato d'alfari d'Inghilterra? che essi potevano dar denari al re, dei quali quale uso egli facesse, ben si sapeva; che i fuorusciti francesi, che le macchinazioni dei preti, che la parzialità dei magistrati, che il parlare tanto aperto e tanto imprudente contro i Francesi dalla gente in ufficio non lasciava luogo a dubitare che qualche gran macchina si ordisse contro Francia.

A così gravi accusazioni rispondeva il ministro, non per persuadere l'ambasciator di Francia, poiche sapeva che non era persuadevole, ma per purgare il suo signore delle note che gli si apponevano, che bene si maravigliava che s'imputassero al re i preparamenti, o veri o immaginari, di Napoli o dell' Austria, poichè Sua Maestà non aveva alcuna intima congiunzione con Napoli, nissuna con Toscana; che assai freddamente se ne viveva coll' Austria : che di ciò poteva far testimon anza Bernadotte, ambasciatore di Francia a Vienna; che l'Austria aveva in Torino solamente un incaricato d'affari temporaneo, quasi senza carattere pubblico; che quanto alle congiunzioni recondite, e quanto ai corrieri ed altri mandatari segreti, poteva con una sola parola rispondere, cioè che tutto era falso, e che sfidava l'ambasciator di Francia alle pruove; che ne seguitava, non essere in alcun modo il Piemonte partecipe di quanto accadesse negli Stati monarcali d' Italia , ed esser del tutto assurdo ch'ei partecipasse nelle cose del Nord; che nen era mai stato obbligo di niuna potenza di derogare alle amicize con altre potenze, nè di cacciare i loro agenti, solo perchè con una potenza amica di quella avevano guerra; che risultava dal trattato d'alleanza, avere il re facoltà di conservare appresso a sè i ministri delle potenze nemiche della Francia; che la presenza loro in Torino era un mero cerimoniale, senza importanza alcuna; che Stakelberg, ministro di Russia, che Jackson, ministro d'Inghilterra, non avevano forse due volte in un anno fatto uffici al governo, e questi ancora per cose di nonnulla; che potevano pel Piemonte fare la Russia e l'Inghilterra cost lontane? « Che volesse pur il « cielo , sclamava Priocca , che denaro ci potessero dare I chè ci verrebbe ad « un bel bisogno; il che Ginguené ottimamente sapeva; ma che ben l' Au-« stria e la Russia avevano altri usi a fare del denaro loro, che quello di « darlo a chi nulla poteva per loro ». Che finalmente, per favellare dei fuorusciti, dei preti, dei magistrati, degl'impiegati, o erano falsi i rapporti, od opere di nomini privati, che siccome dal governo non procedevano, così non potevano ragionevolmente dar fondamento di giudicare sinistramente di ralui, nè impedire ch' ei potesso sostenere in cossetto d'Europa di aver sompre conservato fede inviolata ai trattati: che pertanto il governo regio si trovava innocente di tutti i carioti che gli si davano, il no con altro fine che con quello di perderlo. Concludeva il ministro che sarebbe stato meglio e più norevole per la Prancia lo socenerlo, che il marifrizzario.

Arrivarano per maggiore spavento lettere del ministro degli affari esteri di Francia a Giagonei, che manificatavano uno sidego grandissimo per irigori usati, come pensava, contro i sollevati: essere, scrivera il ministro, la crudeltà del governo piemontene en suo colmo; i mezzi di dolezza o di persuasione non potersi più usare; voler riferire al Direttorio lo stato del Piemonto; non dubtare ch'egi li sose per abbracciare i consigli di Ginguené, voler proporre per condizione prima che si allontasse il conte Ballo, il quale, voler proporre per condizione prima che si allontasse il conte Ballo, il quale, col rendere sicuro il suo governo, il portava a commettere tutti deltti di cui era Ginguene testimono, ed a credere che sarebbero impuniti. Pure il conte non fia mandato via: prerchè o il ministro non propose, il che io credo, a il Direttorio non accettò la risoluzione dell'allontanario; sicchè continuò a starsyne in Partiri inson alla runta totale del renor.

In mezzo a tanti crrori erano Prioca e Ginguené venuti alle strette per negoziare salle condizioni dell'indulte che il Direttorio, per posilicare il Piemonte, voleva che si concedesse ai sediziosi. Avrebble l'ambasciador di Prancia desidento maggiore largheza. Ma Prioca, che aveva avuta avviso dal Balbo da Parigi di quanto il governo francese esigesse, non volle mai consentrare dal allagrassi, e convenence con Ginguene nelle sequenti condizioni: che il perdono comprendesse solamente i dell'uti politici anteriori, e non giù estrane alla sedizione; non guardasse nel futturo, ed in modo alcuno non impedisse al governo di usare la sua potenza a mantenimento della quiete; che in terza lougo i perdonati si allontanassero dal Piomonte, con aver tempo due nani a vendere i loro beni, ed in nissun modo nè con pretesto alcuno ripi-gliassero le armi contro il re.

Brune, al qualo Ginguenè aveva annunziato lo condizioni dell'indulto, con che evidentennet mirava più oltre che alla servitido el re vestrio del re vestro Francia, non si mostrò contento; che anzi, le medesime aggravando, voleva che domandasse lo consegnazione, quale deposito, in mano dei Francesi della di Torino. Voleva indutre che il re licenziasse i suni ministri, che si negaziasse per lo scambio di Carrosio e pic compensi dovuti alla repubblica ligure. Quanto alla cittadella, domandarsebba Ginguené, es ela domanda gli propunsase, domandarerebba egli. Per la lumo do a quel soldato repubblica cano pareva che lo spogliare il sovrano del Piemonte dell'utilima fortezza che gli sovera ministrat, che il voltar le bocche dei cannoni della Repubblica contro la sua stessa reale sede, che il torgli per forza i servitori più dedici, che lo sforzario are un compenso alla repubblica ligure per avere lei fomentato i suoi nemici, e corso armatamente contro di lui, fassero cose di fomentato i suoi nemici, e corso armatamente contro di lui, fassero cose di poco momento, e da domandaris con un girrat di discorso.

Non abbort il animo di Ginguene da si insolente proposta, dalla quale nondimeno avrebbe potto facilmente esimersi, stantecht il generale si offiriva a far da sè. A questa moderazione avvebbe dovuto tanto più volentieri atternesi, quanto più gli era pervenuto commalmento espresso de Parigi di non aggravar le condizioni, e di stipularle tali quali il governo glelea avvea mandate. Ma sicome avvea molta fede in Brune, e de era continamente aggi139 rato da democrati, consenti a quelle da che ed il carattere suo d'ambasciatore e la sua qualità d'uomo civile lo avrebbero dovuto stornare. Insistè adunque con apposita scrittura appresso al ministro Priocca, notificando che Brune si era risoluto a non accettar le condizioni. Aggiunse di proprio capo, che i Liguri gridavano vendetta per le ingiurie si recenti che antiche; che i Cisalpini erano pronti ancor essi a correre ai risent-menti; che dai Liguri e dai Cisalpini avevano i sediziosi soccorsi di consiglio, d'armi e di denaro; che già, cresciuti di numero e di forza minacciavano il cuore del Piemonte; che le campagne erano in armi; che il fanatismo spingeva i contadini ad ammazzare i Francesi; che i fuorusciti di Francia ed i nobili del Piemonte ammassavano genti per correre contro i Francesi; che ogni cosa vestiva sembianza da nemico, ogni cosa mostrava odio irreconciliabile, ogni cosa prenunziava la guerra; che in tale condizione di tempi, e per sicurezza sì del presente che dell'avvenire, una sicurtà era necessaria, e quest'era la cittadella di Torino; che questo gran prelininare desiderava la Francia dal Plemonte, utile per ogni lato, dannoso per nissuno; che questa fede del Piemonte appianerebbe la strada a buona concordia; che i democrati armati deporrebbero le armi, vedendo l'indulto guarentito da tale atto; poserebbero la cisalpina e la ligure repubblica, e sarebbe la quiete dello Stato stabilmente confermata. Quale difficoltà, quale timore potrebbe opporsi a sì sana risoluzione? Forse il timore che i francesi di questa nuova condizione fossero per abusare, per non adempire i patti dell' alleanza finallora tanto scrupolosamente da loro osservati? Avere testè, salvo ed incolume il Piemonte, un grosso esercito repubblicano attraversato questo paese : teniere che i Francesi vogliano abusare della possessione della cittadella contro il governo piemontese, sarebbe for ingiuria alla Repubblica francese; che se i Francesi nodrissero tali pensieri, non avrebbero, per mandarli ad esecuzione, bisogno della cittadella; sperare pertanto, concludeva, sperare l'ambasciatore, sperare il generale che, per l'amore e per la stabilità della pace, consentirebbe il re alla consegnazione della cittadella; dal quale atto ne seguiterebbe incontanente ch' egli con ogni più efficace mezzo e con intatta fede procurerebbe la pace e la quiete del Piemonte.

Persistetero Giaguené e Brune nel, volere la cittadella , sebbene il ministro Tallegrando serviesso di nuovo all'ambusciatore che le condizioni non si davevano aggravare, che la sona politica, la sicurezza, la gloria e gl'interessi del popola francese, stante le disposizioni d'animo dei potentali d'Europa verso la Repubblica, ciò richiedevano dalla Francia; che per questa cagione, e per avere Sottin trasgedidi cupesti ordini, i' aveva il Direttorio richiamato da Genova, e soppresso la carica d'ambasciatore presso la repubblica ligure. Intatti ara stato Sottin richiamato per essersi montatato tropo acceso nello spiagere i Liguri alla guerra controi Ir ed i Sardegna. Alla quale deliberaziono del Direttoria aveva non poco contributo con le sue instanze e

diligenze il conto Balbo a Parigi.

A così strana domanda si commosse il governo piemontese, e, giò certo del suo destuo, elesse di favellare onorstamente giacchè combattere felicemente non poteva contro una forza tanto soprabbondante. Mandò primieramente il marchese Colli a Miano, affiniche facesse opera con Brune che rivocasse la superta domanda. Poscia Prioca servieva all'ambasciator di Francia queste parole, che, siccome pare a noi, potrebbero serviri d'esempio ai governi ridotti aggi esternie casi da chi fa suo dritto la forza. Il terzo

capitolo dell'indulto, enunziava, solo fare difficoltà: consentire il re a 1798 rinunziarvi, quantunque ei conoscesse essere necessario alla quiete del regno ed alla sicurtà personale sua; ma, rinunziandovi, richiedere il governo francese ed i suoi rappresentanti di giustizia : importare massimamente al re il soggetto presente; però richiedere la Francia di giustizia; volere la Francia procurar salute a coloro ch'ella chiamava suoi amici : consentire il re alla salute loro, consentire anzi che fossero liberi da ogni molestia : ma volere forse la Francia che, per le trame e macchinazioni di costoro, fosse continuamente il Piemonte in pericolo di nuove turbazioni? Fosse la sicurezza del re , suo alleato , insidiata? Non potere volerlo senza ingiuria della giustizia, senza ingiuria della lealtà, senza ingiuria dell' interesse suo : non potere volerlo senza taccia di connivenza nelle opere criminose loro, cosa contraria a'suoi principii, alle sue promesse, ai patti giurati: non volere il re fare alcun male a coloro che avevano voluto e tuttavia volevano fargliene, ma dover assicurare la tranquillità del regno, la conservazione propria, la conservazione del suo governo; aver di ciò non solo dritto, ma dovere; quanto alla repubblica francese, il vantaggio ch'ella procurava a' suoi amici, essere per lei un obbligo di più ad interdir loro in modo positivo ed efficace ogni tentativo ulteriore; volere e domandare che il manifesto da pubblicarsi per ordine del Direttorio da Brune fosse accompagnato da provvedimenti di tal sorte, che ne fossero il Piemonte ed il suo governo fatti sicuri dalle loro macchinazioni . Circa il preliminare della cittadella , che l'ambasciator domandava per ordine di Brune, certamente dovere l'ambasciatore medesimo di per se pensare, quanto il re ne fosse stato maravigliato e commosso; sapere essergli questa domanda fatta senza ordine e contro l'intenzione del Direttorio; per questo l'ambasciatore medesimo avere appruovato che il re mandasse un suo ufficiale appresso al generale della Repubblica per farlo capace della falsità dei rapporti, per dimostrare la lealtà del governo piemontese, per isvelare la perfidia de suoi nemici : credere il ministro debito suo essere di osservare in poche parole all'ambasciatore di Francia che l'armarsi delle campagne era falso, che qualche omicidio, cagionato in parte dai disordini commessi dai soldati francesi , non pruovava un fanatismo micidiale contro i medesimi; che non conosceva il governo, sebbene attentamente vegl'asse, ed ogni cosa sopravedesse, un armarsi di fuorusciti, e manco ancora di nobili, cosa del rimanente del tutto assurda negli ordini attuali del Piemonte; che primo e principal suo desiderio era di conoscere, per raffrenarie, queste opere ancor più contrarie ai diritti del regno ed alla quiete del paese, che alla sicurezza dei Francesi; che del resto crederebbe il re far torto a sè medesimo, se giustificasse in cospetto del mondo, per una condiscendenza tanto decisiva e tanto eminente, le calunnie tanto assurde, quanto atroci, con cui i malvagi perseguitavano.

Brune che fomentava le sallevazioni contro il re con ponsiero di riduno agli estremi spaventi, perchè rimettesse in sua mano la cittadella di Torino, non voleva a modo niuno udire che ella non gli si consegnasse: ed ora spaventando con minacce di nouve ribellioni, ed ora allettando con ispranto di quiete, e si si acconsentisse alla sua domanda, persevervat tenacissimamente nel suo proposito. Invaso rappresentavano instantemente in contrario inmistri che in un casa tanto grave ed in cui il generale non aveva avuto da Parigi comandamento alcuno, si rimetterebbero volentori in arbitrio del Direttorio. Si risiovettero fiolamente a consentire; in ciò mostarda o una

1778 debolezza inescusabile, a quella condizinne che toglieva al re le ultime reliquio della sua dignità e della sua independenza. E prethè i posteri conoscano qual fosse la natura di quel governo repubblicano di Pranca, dirò che, non che biasimasse e castigasse Ginguené e Brune dello aver trasgredito, in un caso di tanta importana, i suoi ordini, i lodo, e si tenno cara la citadella rapita, con inganno evidente e con disubbidienza formale a quanto aveva loro prescrito.

Stipulavasi il dì 28 giugno a Milano, fra Brune da una parte ed il marchese di San Marsano dall'altra, un accordo, i principali caoitoli del quale erano i seguenti; che i Francesi occupassero il di 3 di luglio la cittadella di Torino; che il presidio francese di lei non potesse mai passare armato per la città : che il parroco si rispettasse , e liberamente e quietamente potesse esercitare il suo ufficio; nè fosse Iccito ad alcuno insultare o cambiare quanto si appartenesse alla religione; che il governo francese si obbligasse a cooperare alla quiete interna del Piemonte, e nè direttamente nè indirettamente desse soccorso, o protezione a coloro che volessero turbare il governo del re; che Brune con atto pubblico ordinasse e procurasse con ogni mezzo che in suo poter fosse, che le cose quietassero sulle frontiere del Piemonte; che infine usasse il generale tutta l'autorità e tutti i mezzi suoi, perchè ogni ostilità da parte della repubblica ligure cossasse, la Cisalpina da ogni aggressione si astenesse, e la buona vicinanza e l'antico assetto di cose si ristaurassero. Per tutto questo si obbligava il re a perdonare agli amici di Francia sollevati, a consentire che ritornassero a vivere sotto le sue leggi; se a ciò non si risolvessero, potessero godore i loro beni, o disporre a luro talento; che farebbe finalmente ogni opera, perchè il viaggiar per le strade del Piemonte fosse a tutti libero e sicuro .

Per condurre ad effetto l'accordo di Milano pubblicava il re patenti d'indulto a favore dei sollevati. Brune da Milano, il di 6 di luglio, pubblicava queste cose : che l' Europa conosceva gli accidenti sanguinosi d' Italia : che questa provincia, libera dalla guerra esterna, era straziata dalla guerra civile; che le esortazioni del Direttorio della Repubblica francese non avevano potuto frenar popolazioni pronte a correre alla discordia ed al sangue le une contro le altre : che l'esercito francese , cinto da ogni parte da congigre e da guerre civili, aveva dovuto mettersi in guardia; che in tutto questo si vedeva chiaramente l'opera dei perfidi Inglesi, che con ogni delitto, e pur troppo spesso ancora con usare le generose passioni stesse, intendevano continuamente a turbare la quiete del mondo; che vodeva la Repubblica i suoi nemici, che vedeva ancora in compagnia loro amici traviati; che voleva torre ai primi la facoltà di nuocere, tornare i secondi ad un quieto e felice vivere; che aveva il re di Sardegna, alleato della Repubblica, ad istanza formale del Direttorin, perdonato intieramente agli autori delle ult me turbazioni, e per la sicura fede delle sue promesse posto in mano di un presidio francese la cittadella di Torino; che per tale modo dovevansi spegnere tutte le faci della civil guerra, e che la Repubblica, sempre intenta alla pace d'Italia, non sarebbe per tollerare che di nuovo a sacco ed a sangue questo bel paese si riducesse. Esortava pertanto ed ammoniva tutti gli amici dei Francesi, che a ciò condotti dalle ingiurie, dalle minacce e dalle persecuzioni della parte contraria, avevano prese le armi per difendere la vita e l'onore, deponessero queste armi, e tornassero alle sedi loro, dove troverebbero sicura e quieta vita. Circa quelli poi , minacciava , che ,

tenute in niun conto queste solenni ed amichevoli esortazioni, di nuovo si adunassero a far corpi armati, non dipendenti dagli ordini dell'esercito francese, o dalle truppe dei governi d'Italia, li chiarirebbe nemici della Francia, artigiani dell' Inzhilterra, autori di sedizioni, e come gente di tal fatta li perseguiterebbe.

Addì 3 luglio entravano i Francesi, condotti da Kister, nella cittadella di Torino, essendone uscito al tempo stesso il reggimento di Monferrato, che la presidiava. Fuvvi dolore pei fodeli, festa pei novatori, silegno per chi abbominava le violenze e le fraudi. Le curiose donne edi galanti giovani concorrevano volentieri, essendo il tempo bellissimo, a vedere quest'ultimo

sterminio della patria loro. Così, contro la fede data, e contro ogni rispetto sì divino che umano, viveva il re di Sardegna sotto le bocche dei canuoni repubblicani di Francia.

Al fatto della dedizione della cittadella i ministri di Russia e di Portogallo, e l'incaricato d'affari d'Inghilterra, instarono appresso ai sovrani loro per avere licenza di ritirarsi da Torino, allegando essere Carlo Emmanuele, non più ro di Sardegna, ma servo di Francia, e l'ambasciator francese, vero e reale sovrano del Piemonte .

Comandava il Direttorio ai Liguri, per mezzo di Belleville, incaricato d'affari a Genova , cessassero le ostilità : quando no , gli avrebbe per nemici. Obbedirono molto unilmente. Comandava al tempo stesso, per mezzo di Ginguené al re, sotto pena di guerra, cessasse dall' armi. Si uniformava Carlo Emmanuele all'intento, non senza però lamentarsi, e protestare con forti e generose parole contro quella insolente imperiosità del Direttorio. Cesso intanto la guerra sui confini, solo i regii fecero ancora alcune dimostrazioni per ricuperare Loano ed altri paesi perduti nella contesa precedente; le quali raccontare sarebbe troppo minuta e fastidiosa narraziono.

Mi accosto ora a raccontare un fatto orrib le in sè, orribile per le cagioni, e forse ancora più orr bile per gli autori. Erano i Plemontosi, nemici del nome reale , tornati a stanziare ed a far massa in Carrosio , dopochè il re per gratificare alla Repubblica, avea ritirato le sue genti da quella terra. Quivi ebbero, non che sentore, certo avviso da quelli stessi che più intimamente assistevano ai consigli segreti di Brune, dell' accordo che si trattava tra Francia e Sardegna, per la rimessa della cittadella e per la quiete del Plemonte. Ne parendo loro che quello fosse tempo da perdere, perchè se seguiva l'accordo ogni speranza di poter turbare il Piemonte diveniva vana, per essere obbligati a risolvere le loro masse, si deliberarono di prevenir il divieto con fare un moto, il quale confidavano avesse ad allagare, se non tutto, almeno parte considerabile del Picmonte. Era il fondamento di questa macchina, cho i repubblicani di Carrosio si muovessero improvvisamente verso Alessandria; gli ufficiali del generale Menard, che comandava a tutte lo truppe francesi in Piemonte, avevano loro dato speranza che lo truppe repubblicane di Francia, che stanziavano in quella città, si accosterebbero loro ad impresa comune contro il re. Non dubitavano che un moto di tanta importanza, accresciuto dalla fama della congiunzione delle armi di Francia, non voltasse sossopra tutte le provincie che bevono le acque del Tanaro; il che, giunto all'occupazione della cittadella di Torino, persuadeva ai novatori che anche le provincie del Po si leverebbero a cose nuove ; una compiuta vittoria aspettavano di tutto il Piemonte. Era stato l'indulto pubblicato in Torino il lunedì sccondo giorno di Juglio, ed il giorno segueute erano i Francesi entrati nella cittadella .

La mattina dei 5 molto per tempo uscivano i sollevati in numero circa di mille, e, passando vicino a Tortona, senza che i Francesi che presidiavano la piazza, facessero alcun motivo per impedirli, marc'avano alla volta di Alessandria, e già comparivano alla Spinetta alle ore cinque e mezzo della mattina. La fazione sarebbe stata molto pericolosa, se Solaro, governatore di Alessandria, non avesse avuto avviso anticipato di quanto doveva seguire. Ma un prete Castellani, il quale, per essere intervenuto nelle congreghe segrete dei novatori, era consapevole di ogni cosa, l'aveva fatto avvertito. Per la qual cosa Solaro, che era uomo da saper fare, aveva ordinato un' imboscata alla Spinetta, collocando circa cinquecento buoni e fedeli fanti . e cento cavalli tra la Spinetta e Marengo sotto la condotta del conte Alciati da Vercelli, capitano, siccom e molto dedito al re, così anche molto avverso ai novatori. Ebbe il disegno del prudente governatore il suo effetto, imperciocche uscendo i regii all' impensata dall' agguato, e con repentino romore assaltando ai fianchi ed alle spalle i repubblicani, che a tutt' altra cosa pensavano piuttosto che a questa, si ruppero facilmente, togliendo loro due cannoni e bestie da soma cariche di non poche munizioni . l soldati regii, salvo nel primo impeto della battaglia, si portarono lodevolmente, non uccidendo gl'inermi e gli arrendentisi: ma si erano a loro mescolati gli abitatori della Fraschea, gente fiera di natura, ed avversa al nome francese ed a coloro che l'amavano. Costoro, crudelmente procedendo, ammazzavano e spogliavano chiunque veniva loro alle mani. La crudeltà loro era venuta in abbominio agli ufficiali ed ai soldati regii, che si sforzavano, sebbene con poco frutto, di moderare il loro furore. Nè la barbar e si ristette alla battaglia, nella sparsa e precipitosa fuga essendosi i vinti repubblicani nascosti, chi qua, chi là per le selve, pei vigneti e per le campagne feconde di biade, erano spietatamente ed alla spicciolata uccisi dai Frascheruoli. Ad ogni momento si udivano per quei luoghi folti spari, annunziatori della morte dei repubblicani. Durò ben due g'orni questa piuttosto caccia, che battaglia, o piuttosto carneficina che uccisione. Perirono seicento: morì fra loro uno Scala, giovine di natali onesti e di molta virtù, e che non ebbe altro difetto, se non di opinioni false ed esagerate in materia di libertà.

Fu accusato a quei tempi Brune dello aver suscitato questo moto per far rivoltare gli Stati del re. Allegossi, avere lui a bella posta indugiato sino al 6 del mese a pubblicare i suoi ordini per la risoluzione delle masse dei sollevati, mentre a ciò fare, già insin dal giorno dell'accordo fatto con San Marsano, si era obbligato. Fu accusato Menard dell'avere incitato con promesse di aiuto delle sue genti i sollevati, poi dell'averli traditi col rivelare al governo regio tutto ciò che macchinavano: cosa troppo enorme e non credibile, neanco di quei tempi, se si considera la natura di Menard . Certo è bene che gli ufficiali che stavano ai fianchi si di Brune che di Menard, spendevano presso ai sollevati il nome loro per far credere che questi due generali secondassero il movimento che si voleva fare. Quanto a Brune, egli è certo che con parole forti e sdegnose risolutamente negava ogni partecipazione in questo tentativo. Fu accusato il governo regio dell'avere, dopo di aver per forza consentito all'indulto, in tale modo ordinato gli acccidenti, che gli fosse futto facoltà di versare a suo piacere il sangue a copia, ed affermossi che il governator d' Alessandria Solaro l'abbia secondato in sì orribile proposito. Della qual cosa gli autori di si perversa opinione piglia-

vano indizio da questo, che l' indulto pubblicato ai 2 in Torino, non fu 1798 pubblicato se non ai 6 in Alessandria , quando già erano seguite le uccisioni ; colpa , dicevano del governatore , che aveva sete di sangue . Scrissene molto risentitamente Ginzuené a Priocca . Rispondeva risolutamente il ministro . che anche alle orecchie sue erano pervenute certe cose pur troppo dolorose , le quali gli avevano dato a conoscere, perchè il picciol corpo dei sollevati si fosse con tanta confidenza condotto tanto avanti, e che se in questa faccenda vi era perfidia, certamente non era dalla parte degli agenti del re; parole terribili e pregne di cose molto sinistre. Poscia aggiungeva che troppo infame esorb tanza era quella di calunniare un uomo tanto savio qual era il governator d' Alessandria , uomo del quale tanto si erano per le sue virtù lodati tutti i commissari francesi, che pur troppo assurdo cra l'imputargli l'indugio della pubblicazione dell'indulto in Alessandria, stantechè negli ordini del Piemonte, ai governatori non si appartiene il fare tali pubblicazioni: che l'unica e vera cagione dell'indugio era nello avere spedito da Torino il manifesto per lo spaccio ordinario, che partiva il mercoledì, 4 del mese, giorno appunto precedente a quello in cui i sollevati si erano mossi al tentativo : che del rimanente e per certo non ignoravano essi l'indulto , del che si offeriva a dare pruove autentiche ed irrefragabili; che infino non poteva restar capace come si potesse aver per male che una popolazione fedele e minacciata d'aggressione avesse preso le armi per la difesa comune .

L' occupazione della cittadella di Torino per parte delle genti repubblicane di Francia, che doveva, secondo i trattati e le promesse, essere cagione di concordia fra le due parti e di sicurtà pel Piemonte partori al contrario maggiori sdegni, e per poco stette ch'ella non facesse sorgere una sanguinosa battaglia tra i Francesi ed i Piemontosi nel grembo stesso della real Torino. Solevano i Francesi, sul battere della diana vespertina, suonare, accogliendosi sui bastioni di verso la città ogni giorno le loro arie repubblicane, e non si astenevano neanco da quelle che tutto il mondo conosceva essere state composte in ischerno e derisione dei re ai primi tempi della rivoluzione. Mescolavansi in mezzo a questi suoni cosa più vera che credibile a chi non conoscesse i tempi, nella cittadella medesima voci e moti ingiuriosi al re. Aveva il governo della fortezza l'aiutante generale Collin, il quale, siccome quegli che faceva parte di repubblicano vivo , e teneva pratica coi novatori, che ad ogni ora l'infiammavano, si mostrava molto indulgente nel permettere a suoi soldati queste intemperanti dimostrazioni. Ne nasceva che ogni sera accorrevano da tutte le parti ad ascoltare quelle musiche strane i curiosi per scioperio, i novatori per disegno, e si faceva calca presso alle mura della cittadella, il governo sforzato a provvedere alla quiete ed alla salute del regno, mandava soldati per prevenire ogni scandalo; ma essi, udendo il vilipendio che si faceva del loro sovrano, a grandissima rabbia si concitavano, ed a mala pena potevano frenar sè stessi che non venissero ai fatti. Così all' ire cittadine si mescolavano le ire soldatesche, ed un nembo funestissimo era vicino a scoppiare sul Piemonte. Il marchese Thaon di Sant'Andrea, governatore, aveva con iterate istanze pregato Collin, acciocchè si astenesse da usi tanto pericolosi. Rispondeva il repubblicano, ora negando parte dei fatti, ora allegando che pure i repubblicani dovevano suonare le loro arie repubblicane, come i regii le regie. Le tresche continuavano, il pericolo cresceva. In questo estremo caso scriveva Priocca a Ginguené, il di 45 settembre, che la sera del 44, oltre la solita musica,

BOTTA AL 1814.

vas al eran fatte sentire parecchie volte dalla citadella grida indecenti ed ingiuriose alla persona del re; co bei governo guarentiva la quiette di Torino, sa con non si provocasse il popolo; ma che, se con nuovi stimoli se gli stessecontinuamente si fanchi, se ogni sera seg il desse occasione di for calca, non potova più promettere alcuna cosa, e l'ambasciatore sarebbe tenuto\_dei funesti accidenti che ne secui urerbbero.

Rispose l'ambascatore che non rifutava il carico, ma che bone si maravigliava dello stile dello seritto; che del rimanente l'aveva comunicato a Collia. Dal che si vede che i repubblicani di quei tempi, che con solenni scritture chiamavano quasi ogni giorno il governo piemontese crudele, traditore e peridio, non potevano poi, per la superbia loro sopportare che il governo medesimo, le cose col proprio nome chiamando, gli avvertisso, e gli imputasse dei pericioli chi essi sessi evidentemente eccilavano.

L'intemperanza repubblicana non si rimaneva ai suoni od ai canti: appunto il giorno dopo delle querele di Priocca, cioè il 16 settembre, o che fusse sola imprudenza giovanile, o disegno espresso, come si crede con maggior probabilità dei novatori, massimamente di quei più arditi che dipendevano dal fomite cisalpino, si venne ad un fatto mostruoso, che riempi di terrore tutta la città, e poco mancò che di uccisione ancora la riempisse. Verso le ore quattro meriggiane una vergognosa e schifa mascherata usciva dalla cittadella. Era una tratta di tre carrozze, nelle quali si trovavano femmine vivandiere, travestite alla foggia delle dame di corte, ed ufficiali ammascherati ancor essi alla cortigiana secondo gli usi di Torino, con abiti neri, con grandi parrucche, con borse nere ai cappelli, con lunghe spade, con l'else d'acciaio, pure pere, e con piccoli cappelli sotto braccio, tutto alla foggia della corte ; dietro le carrozze lacchè , abbigliati parimente all'uso del paese. Perchè poi lo scherno fosse ancor più evidente, precedevano altri uffiziali vestiti in farsetto bianco con bacchette di corrieri ; scortavano tutta questa mascherata quattro ussari francesi, comandati da un uffiziale. Erano fra gli uffiziali mascherati il vicereggente ed il segretario di Collin. Andavano stterno per tutti i canti, poi si aggiravano su tutte le passeggiate; i corrieri con mazzate, gli ussari con piattonate si facevano sgombrar davanti le brigate. Comparve la mascherata avunti alla chiesa di San Salvario sulla passeggiata del Valentino, all'ora in cui il popolo stava divotamente intento alla benedizione, essendo giorno di domeoica. Gli ussari, crosciando nuove piattonate, sforzavano, non senza romore, i circostanti a scostarsi dalla chiesa; il popolo s'accendeva di sdegno. Posta in tal guisa ogni cosa a romore con uno scherno tanto indecente della corte e dei costumi nazionali del Piemonte, le maschere imprudentissime ritornavano sotto i viali della cittadella, dov'era la solita passeggiata frequentissima di popolo. Quivi i mascherati a guisa di corrieri, da insolenze gravi ad insolenze ancor più gravi trascorrendo, con le mazze loro abbatterono per terra tre vecchie donne, affinchè fosse sgombrata prestamente la strada alle carrozze della mascherata : al tempo medesimo gli ussari menavano prattonate forti a tutti che incontravano. La musica concitatrice nel tempo stesso dalla cittadella suonava e risuonava. Allora non vi fu più modo al furore che dal popolo passò ai soldati. Erano questi in grosso numero, in Torino o nelle vicinanze; perciocchè il re, per non essere del tutto à discrezione dei repubblicani aveva raccolto i suoi intorno alla sua regla sede; il che come disegno sinistro gli fu poscia imputato dai repubblicani. Udironsi in questo mentre archibusate,

prima rare, poi moltiplicate: il popolo spaventato con una calca incredibile 178 (aggiva; i solidi piemontesi cui niun conandamento potva più frenare, accorrevano a farrer: alcuni soddati francesi restarano uccisi. Lo spavento, il furore, la vendetta occupavano le menti d'ogunuo. I Francesi che alloggiavano enla cittadella, udito il rumore delle armi, e dai fuggenti il pericolo dei compagni, precipitossemente glà useivano armati, e pronti a far battaglia contro i regii. Una estrema ruina sovrastava, presente il re, alla reale Torino.

In questo punto (Isnto fu il ciele propizio, in mezzo a quel furioso tunulo, ai fut de Pienonte) i generale Menard, che, non per ufficio, ma per accidente si trovava a Torino, veduto che se più oltre si procedesse, vi andava in quel fatto la salute del Francesi. I asulate dei Prancesi. I asulate dei Prancesi. I asulate dei Prancesi. I asulate dei Prancesi. I asulate dei romo con le sue misonece, con i autorità del suo grado tanto operava, che fece fermare e tornare in cittadella i repubblicani, impedi che traessero, sopresse i suoni concilatori, e freno un impeto il cui fine, s'ei non fosse stato presente, asrebbe stato funexissimo. Il governatore non tralacciò ficio perche il furore improvisso del sodiati primottosi si infirensesse, e diede del Piemonte dalla georosità di Benard, e della moderatione di Tinou di Sant' Andrea.

L'ambasciatore di Francia, che nell'ora del tumulto se ne stava villeggiando sopra la collina di Torino, ebbe subito avviso dell'accidente, prima da alcuni uomini fidati, poscia dal governatore, il quale, già innanzi che da Menard a ciò fare fosse invitato, gli aveva mandato per sua sicurezza una banda di soldati. Il ministro Priocca il mandava pregando che ritornasse tosto, della sicurtà di lui e di tutta la sua famiglia promettendo. Tornato l'ambasciatore la sera del medesimo giorno, da quell'uomo diritto e dabbene che egli era , quande non era sviato dai soliti fantasmi, si dimostrò molto sdegnato contro Collin, condannando con forti parole la sua condotta e la schifosa mascherata. Poi per opora di lui fu Collin rimosso dal governo della cittadella, e surrogato Menard, non senza grande contentezza del governo piemontese, che vedeva ad un uomo rotto e dipendente dai novatori, surrogato un generale che non amava le rivoluzioni, e non si dimostrava alieno dal favorire la siourezza del paese. Queste cose faceva Ginguené sano, ma aggirato di nuovo dai novatori, tornò sul suo male, ed ingannandosi novellamente, incolpava il governo regio di congiura per ammazzare tutti i Francesi il giorno stesso che si era fatta la mascherata, come se ella, e le insolenze e gl'insulti fatti dagli ussari e dai corrieri che l'accompagnavano, fossero stati opera non di Francesi, ma di gente che il volesse ammazzare. Ma a queste considerazioni non ristandosi, e trasportando le congiure da coloro che le facevano, in coloro contro i quali si facevano, e troppo facilmente condiscendendo ai desiderii di Brune, di nuovo tormentava Priocca. Addomandava con insolente instanza che il re licenziasse tutti i suoi ministri, e nuovi ne creasse in luogo loro; voleva specialmente che togliesse la carica a Theon di Sant' Andrea, al conte Revello, suo figliuolo, governatore d' Asti, l' uno e l'altro qualificando, come Nizzardi, di fuorusciti di Francia. Ancora voleva che il re dismettesse il conte Castellengo, vicario di Torino, ed un David, impegato di lui, uomini, secondo che allegava, autori di quella orribil trama di assassinamenti di Francesi. Tacque di Priocca,

1798 perchè parlava a lui. Lo sforzare un re non solo independente, ma eziandio alleato, ad allontanare da sè i suoi servitori più fedeli, con qualificarli anche di capi d'assessini , è un atto di cui solo si trovano esempi nei tempi sregolati che sono il soggetto delle presenti storie. Essendo caso d'importanza, il ministro Priocca richiese l'ambasciatore di abboccamento : accordaronsi, si farebbe in casa di Francia. Il ministro vi si condusse; si confortava col pensiero di non mancare nè di fede nè di costanza al suo signore. Incominciò a dire che, quanto a lui, molto volentieri darebbe luogo e la sua licenza chiederebbe. se credesse ciò aver a ridondare a soddisfazione dei Francesi ed a quiete del regno; che a parte delle faccende pubbliche era venuto, non richiedente, le abbandonerebbe non mormorante; che nissuno meglio di lui sapeva quanto dolorosa cosa fosse il servire in quei tempi; che non ostante, non l'amarezza dell' ufficio, ma l' utile della sua patria e la salute del regno, se ciò richiedessero, il farebbero ritrarre : che costanza aveva sufficiente per sopportar ogni peggior male pel sovrano, ambizione non sufficiente per volere star in carica contro gl'interessi del suo paese; che quanto alle domande d'esclusione, perchè potesse farne proposta, era necessario che non generali parole, ma fatti precisi si adducessero. Ginguenė, rispondendo, tornava sulle coltella, sugli stiletti, sugli assassinii; insisteva massimamente sulla necessità di allontanare dai Consigli e dal Piemonte Thaon di Sant'Andrea e tutti i suoi figliuoli, come fuorusciti di Francia. In questo punto successe un accidente, e fu che Marivault, segretario della legazione, improvvisamente uscendo da una porta segreta, e nella stanza dove i due ministri francese e pientontese negoziavano, entrando eon un gran vilnppo in mano di coltelli e di stiletti, sulta tavola con irato piglio gittandolo, ed a Priocca rivolgendosi, quardate, disse, se non vi sono coltelli, e se non sono stati distribuiti; poi dite che le accusazioni sono fondate in aria. A questo atto, del quale il minor male che si possa dire, è che fu una commedia molto ridicola, rise di disprezzo e di sdegno Priocca: Ginguené, prima vergognoso, si tacque; poi, a Marivault voltosi, gli disse, andatevene, e portatevene le coltella; chè qui non si tratta di coltella. Portate via le coltella da Marivault, le quali come pruovassero che il governo piemontese facesse con ordini espressi ammazzare i Francesi con le coltella sulle strade, Dio solo il sa, ritornarono l'ambasciatore ed il ministro sul negoziare. La somma fu, che non potè il primo allegare fatti precisi o pruove del suo dire. Promise non ostante il secondo di farne rapporto, con temperate, ma efficaci parole dolendosi, che di continuo il governo regio, come instigatore e pagatore di assassini, e la nazione piemontese, come una banda di assassini, si rappresentassero.

Parlato col re, rispondeva da parte sua Priocca che il ministro Talleygovi, favellando ol conte Bubbo, anissestiore a Parigi, aveva detto che il govirno francese non desiderava scambio nei capi del pienontese; che del resto ne Sant'Andrea nel i suoi figliuoli erano fuorusciti di Francia, e che gli altri magistrati di cui si addomandava la minocone, non solamente non rano colpevoli di quanto loro s'imputava, ma che anocro erano stati operatori che fosse stata in Pennonte salvata la vita a molti Francesi; che perciò il re non voleva far cambiamenti, poichè non li poteva fare con sissistira.

Dalle precedenti narrazioni si raccoglie che le cose fra l'ambasciatore di Francia ed il governo del Piemonte erano giunte al punto estremo, nè alcun termine di concordia si vedeva possibile. Continuamente instava Ginguené presso al Direttorio per la rimozione del conte Balbo. Da un'altra parte il 1798 conte presso al Direttorio medesimo continuamente instava, acciocchè richiamasse Ginguené. Questi chiamava Balbo spargitore d'oro, seminator di corruttele, agente operosissimo e pecoloso di tutta la lega europea contro Francia. Balbo chiamava Ginguené uono buono e stimabile per le sue qualità private, ma cervello pieno di fantasmi lontani dal vero, corrivo al prestar fede alle fole ed alle calunnie dei novatori, accademico importuno, ambasciatore di penna intemperante e di natura tale che non lasciasse pur respirare un momento quel governo che avesse a fare con lui. Arrivarono in questo mentre le novelle della mascherata e della domanda fatta da Ginguené della espulsione dei ministri . Si prevalse destramente , e con molta instanza Balbo dei due accidenti, come già si era prevalso della domanda della cittadella. Per la qual cosa giuntovi eziandio, che Talleyrand sapeva che la nuova confederazione contro Francia si preparava, ma non era aucor matura e però voleva allontanar le cagioni di nuovi scandali prevalse l'ambasciator piemontese. Fu Ginguené, per decreto del Direttorio del 24 settembre, richiamato dalla sua carica d'ambasciatore. Gli fu sostituito d' Eymar, uomo piuttosto non senza lettere, che letterato, amatore dei letterati e di natura dolcissima, ma non d'animo tale che si potesse maneggiare con la fermezza necessaria in tempi tanto tempestosi.

Des derava Ginguene, prima di tornare in Francia, visitare l'Italia, perché già insin d'allora pensava all'opera che, con si bell'arte e tanto plauso dei buoni, scrisse poi della storia letteraria d'Italia. Brune che, in mezzo agli sdegni ed allo abitudini soldatesche, amava ed accarezzava i letterati , gli offeriva dénaro per far il viaggio; ma poco tempo dopo, essendo stato scambiato con Joubert, non potè Ginguené mandar ad effetto il suo intendimento, e tornossene direttamente in Francia. Fu Ginguené nomo, non solo di probità apparente, la quale non è altro che ipocrisia, ma di probità vera , austera o reale : aveva l'animo benevolo e volto alla vera filosofia amatrice degli nomini. La mente sua ornavano le lettere , non poche e superficiali, nè quali si trovano sulle lingue facili dei frequentatori delle compagnevoli brigate, ma vaste e profonde; nè in lui alcuna cosa lodevole ed egregia si sarebbe desiderata, se in età meno pazza ed in tempi meno strani fosse vissuto. Ma i tempi l'ingannarono siccome tanti altri puri e sinceri nomini inzapparono, rimastisi al velame delle cose, non penetranti nella sostanza; imperciocebè amava Ginguené la vera e buona libertà, ma errà col credere che la fosse dov'era il suo contrario, e siccome fra le altre sue qualità aveva la fantasia ardente e l'opinione tenacissima, non solo nell' error suo persisteva, ma in lui vieniù sempre s'internava, credendo costanza quello che era ostinazione. Certo en fu sincero nel suo inganno, e di esso si dee piuttosto compassionare che rimproverare. Bene quest' inganno medesimo il fece trascorrere in termini molto biasimevoli contro il governo del re di Sardegna; ed io, che fui suo amico, e che dell' amicizia sua mi onoro e pregio, non ho nè potuto nè voluto astenermi dal raccontar le azioni sue come ambasciatore, non secondo l'affezione, ma secondo la verità. Bene altresì dico e protesto che, se si eccettua la sua ambasciata di Piemonte, Ginguené fu uno degli uomini de'quali più debbe l'età nostra ed onorata e fortunata tenersi.

Già altri fati si apprestavano all'Italia. Non ignorava il Direttorio che di nuovo contro di lui si collegavano i principi e si riforbivano le armi d' Eu17.8 ropa. Tuttavia, avendo il suo miglior esercito ed il miglior capitano in lidi lontani, le finanze in condizione povera e sregolata, l'esercito italico pieno di mala contentezza, ae ne andava temporeggiando e migliori condizioni aspettando; che se di nuovo gli era necessità di correre all'armi, voleva almeno non far la parte di aggressore; aspettava che lo assaltassero. Dal canto suo l'Austria attendeva che arrivassero sui campi in cui si doveva combattere, i aoldati di Paolo imperatore. In questo stato dubbio venne ad accelerar le sorti la subita presa d'armi del re di Napoli. Da questo fatto non fu malagevole al Direttorio l'accorgersi che il terrore delle sue armi era ruolto intiepidito nella mente degli uomini, e che la gran macchina che si andava apprestando contro di lui era , più che non aveva creduto , vicina a scoppiare. Non gli pareva dubbio che il re Ferdinando non ai sarebbe deliberato ad affrontare tutta la mole della Repubblica di Francia da sè solo . se non avesse avuto speranza di pronti e groasi soccorsi. Adunque, bene considerate tutte queste cose, e poiche non poteva non far guerra a Napoli, stantechè Napoli la faceva a lui , e dubitando di un solito assalto dell' Austria sulle rive dell' Adige e dell' Adda , perciocchè gli Austriaci occupavano il paese de Grigioni, deliberossi di assicurarsi almeno alle epalle con impossessarsi del tutto del Piemonte, che fu sempre stimato dai Francesi scaglione opportunissimo a salire alla signoria d'Italia. Inoltre ei si era persuaso che l'amicizia di Sardegna fosse mal sicura, e dubitava che ove le genti repubblicane o venissero alle mani con l' Austria sui territori veneti , o s'affrontassero coi Napolitani sullo Stato romano, il re facendo una mutazione improvvisa, desse, coll'accostarsi ai confederati, il crollo alla bilancia. Sapeva il Direttorio le ingiurie fatte a Carlo Emmanuele , sapeva l'oppressione sotto la quale era stato tenuto, e il dolore del perseverare in tante molestie; perciò non dubitava ch'ei non pensasse a risorgere ed a vendicarsi. Alla quale opinione tanto piu volentieri si accostava, quanto più il re aveva perduta la speranza, per la forma definitiva data alle repubbliche cisalpina e ligure, e per la protezione di Spagna verso Parma, di essere ricompensato della Savoja e di Nizza. Che nel più intimo del cuore il re non amasse il governo di Francia, era cosa piuttosto certa che verisimile; ma che di fatto macchinasse contro di lui, che tutta la sua salute non avesse posta nell'amicizia di Francia che non fosse fedele ai patti giurati con lei , che alla prima mossa d'arme non fosse per congiungere con debita fede le sue genti a quelle della Repubblica, nissuno che di sona mente sia, sarà mai per affermare. Dalle quali cose conseguita che, quand' anche cauta si potesse stimare la risoluzione che fece il Direttorio di dichiarar la guerra e di torre lo stato al re di Sardegna, certamente non si potrà affermare che non sia stata iniqua perchè questo principe nè ruppe fede a Francia, nè era per romperla, nè nissuna congiunzione segreta aveva con Napoli, e manco ancora aveva con

Mentre con maggiori diunostrazioni di fede e di amicizia era l'ambasciatore Balbo accerzazio da lutti i ministri, e massimamente da Talleyrand in Parigi, mandava il Direttorio il generale Joubert in Italia, con ordine di spegnere la pictenza della casa di Savoia, e di fin rivolazione in Premonte. Joubert, sul suo primo arrivaro, vedendo che i tempi striggevano, non rappose indiugio di mandara del effuto ciò che gli era stato commesso. Mo prima di venera di una del berazione del tutto ostile, mandava a Torino l'autante generale Musuier, con ordine di richidere il il e che desse incontaneote i diccimila soldati, ai quali era obbligato per trattato d'alleanza, e 1798 li mandasse a congiungersi coi Francesi, ed oltre a ciò che rimettesse in mano di lui l'arsenale di Torino; domanda di estremo momento, per essere l'arsenale situato nella città stessa e vicino alla città della.

Repose che darebbe incontanente I diecimila soldati; mandò il giorno stesso della richiesta gli ordini perchè si adunassero; spedi un ufficiale a Milano, perchè consultasse col generalissimo intorno al modo del marciare dell'esercito permontesc verso il financese, e del vivere ed le servire insieme l'uno con l'altro. Quanto all'arsenale, si espresse non poterio conse,anser, perchè la domanda non era conforme al trattatto d'allenzaz; avere spoccasto a Perigi un uomo a posta, affinchò questo emergente si accordasse col Direttorio.

Non contentaudosi Joubert delle risposte, (e di quale si sarebbe contentato non si vede ) si risolveva a mandar ad esecuzione quello che gli era stato comandato. L' importanza del fatto in ciò consisteva che la possessione della cittadella si rendesse sicura in mano dei repubblicani. Perlochè il generalissimo vi mandava a governarla, il di 27 novembre, il generale Grouchy, in iscambio di Menard, che era stimato od abborrente per natura da sì gravi ingiurie, o non alieno dal favorire gl'interessi del re. Aveva Grouchy da Joubert il mandato di fortificar viepiù la cittadella , di fornirla di mun zioni, di moltiplicar le artiglierie sulla fronte che guarda la città : sperava che col terrore potrebbe indurre il governo piemontese a venire a qualche accordo. Mirava il Direttorio a far rinunziare il re di per sè stesso, senza che si venisse all'esperimento delle armi. Ora che dirà la posterità di quello sdegno di Ginguené, al solo pensare, quando addomandava la cittadella di Torino, che il re potesse sospettare che i Francesi fossero per abusare della possessione di lei contro di lui, e di quel gridare e di quel famentarsi che faceva, che un tale sospetto era un insulto fatto alla lealtà francese? Non sapeva egli che il Direttorio non aveva fede, e che i Francesi obbedivano al Direttorio? Perchè ingaggiar lealtà di Francia, quando la lealtà di Francia non dipendeva dai Francesi? Ma dubitando che l'apparato della forza non bastasse a muovere l'animo di Carlo Emmanuele, si uso anche l'astuzia. Per la qual cosa non sì tosto era Grouchy giunto a Torino. che con tutte le arti procurava di sapere per mezzo dei democrati del paese e di gnanti altri potesse adescare, quali fossero le intenzioni del re e dei ministri, e sopratutto quali mezzi di difesa avessero. Nè abborrirono gli agenti del Direttorio, sapendo quanto Carlo Emmanuele fosse dedito alla religione, dal tentar mezzi insoliti di seduzione con volersi insinuare presso al suo confessore affinchè l'esortasse alla rinunziazione. Nè solo l'abdicazione procuravano, ma volevano che il re, per l'atto stesso della rinunzia, ordinasse ai Piemontesi ed a'suoi soldati che non si muovessero, ed obbedissero al governo temporaneo che sarebbe instituito. Riusci il generale di Francia, che sul suo primo giungere si era tenuto nascosto, a procacciarsi segrete intelligenze con nomini di importanza, poiche a lui non solo concorrevano capidamente gli amatori di cose nuove, ma ancora alcuni nobili che avevano cariche, si facevano rapportatori di quanto sapessero della corte è dei ministri. Ma il tentativo della confessione non ebbe effetto per la rettitudine del confessore. I nobili subornati gettavano in corte parole dei pericoli che sovrastavano, delle minacce dei Francesi, dell' impossibilità del resistere,

della necessità del venirne ad una risoluzione terminativa. Tutti questi ma-

1798 neggi erano inda no, perchè se non altro, la religione confortava Carlo Emmanuele. Moltiplicavansi intanto le borche da fuoco contro la città : il terrore cresceva; chiamava il governo i reggimenti sparsi a difendere Torino. ed eglino con presti passi accorrevano: i fati sovrastavano, e chiamavano a rovina e la reagia e i popoli e il Piemonte. Già i repubblicani, ordinati da Joubert, marciavano a distruggere un re tante volte assalito con ingiurie, di cui con fraude avevano occupato la fortezza difenditrice de suoi tetti e dei suoi penetrali stessi, ed al quale altro fondamento non restava, consolativo, ma insufficiente, che la fede dei soldati e la divozione dei popoli. Pubblicava Jouhert, il di 5 decembre, queste parole : « La corte di Torino « ha colmo la misura, ed ha mandato giù la visiera; da lungo tempo gran « delitti ha commessi ; sangue di repubblicani francesi , sangue di repubbli-« cani pieniontesi fu versato in copia da questa corte perfida: sperava il « governo francese, amatore della pace, con mezzi di conciliazione rappa-« rificarla , sperava ristorar i mali di una lunga guerra , sperava dar quiete « al Piemonte con istringere ogni giorno più la sua alleanza con lui : ma fu « Francia vilmente ingannata delle sue speranze da una corte infedele ai « trattati . Per la qual cosa ella comanda oggi al suo generale di non più « prestar fede a gente perfida, di vendicar l'onore della grande nazione, e « di portar pace e felicità al Piemonte : per questi motivi l'esercito repub- blicano corre ad occupare i dominii piemontesi. » Nel mentre che Joubert così parlava, Victor e Dessoles, raunatisi colle

schiere loro nelle vicinanze di Pavia, ad Abbiategrasso ed a Buffalora, passato il Ticino, si avviavano a Novara, nella quale entrarono per uno stratagemma militare di soldati nascosti in certe carrette. Presa Novara. spingevano le prime squadre insino a Vercelli . L'aiutante generale Louis s' impadroniva di Susa, Casabianca di Cuneo, Mentrichard di Alessandria, sorprendendo in ogni luogo i soldati regii , facendone prigionieri i governatori. Avuta Alessandria, Montrichard s'incamminava ad Asti, donde spingendosi più avanti, andò a piantar gli alloggiamenti sulla collina di Superga, che da levante signoreggia la capitale del regno. In questo mezzo tempo ordinava Grouchy che gli ambasciatori di Francia e della Cisalpina si ricovrassero nella cittadella : il che tostamente eseguirono , tolte prima dalle loro case le insegne delle loro repubbliche. Poi, penuriando la cittadella di munizioni, massimamente di projetti , poichè intenzione dei repubblicani era di voltar sottosopra e d'incendere Torino se l'esercito francese fosse obbligato di rendersene padrone per forza, operarono di modo che si trasportassero di nascosto dall' arsenale nella fortezza armi e munizioni di ogni genere, procurandosi in tale modo le armi del re per combatterlo e per distruggerlo. Era di non poca importanza pei repubblicani, che in loro potere recassero Chivasso, terra munita di un forte presidio, e per cui Victor doveva passare per venirsene da Vercelli a Torino. A questo fine, e per obbedire al goneralissimo, mandava Grouchy segretamente una colonna di buoni soldati, i quali , arrivati inopinatamente sopra Chivasso, ed aigtati dai soldati di ngova leva, che quivi per accidente alloggiavano, l'occuparono facilmente. Rovinava tutto ad un tratto e per ogni parte lo stato del re, usando i repubblicani per sorpresa contro di lui gli estremi della guerra, quantunque ancora il governo loro non l'avesse dichiarata.

Intanto si continuava nelle dissimulazioni. Scrivevano al governatore di Torino assicurandolo che quanto si faceva, solo si faceva per modo di

cautela, e che se per questo si attentasse di por le mani addosso ad un solo 1795 amatore di libertà, o francese o piemontese che si fosse, incendierebbero la città e farebbero che di lei pietra sopra pietra non restasse. Il governo pubblicava un manifesto con cui esortava gli abitatori a starsene quieti, chiamava i Francesi gli alleati più fedeli che si avesse, affermava che niuno niuna cosa aveva a temere da loro. Mentre si appiccava questo manifesto sui muri, ecco giungere le novelle che già erano prese Novara, Susa, Chivasso, Alessandria, che già Torino era stretto da ogni parte da gente nemica, che già le truppe regie, sorprese ed assaltate all' impensata, erano state disarmate e poste in condizione di prigioniere. Vide allora il re che ogni speranza era spenta, che i fati repubblicani prevalevano, ch' era perduto il rezno, che mille anni di dominio nella sua reale casa erano giunti al fine. Restava, poiche perdeva la potenza, che non perdesse l'onore; volle che i posteri supessero che periva innocente. Pubblicava adunque Priocca, il di 7 decembre, quest' ultime parole : « Dopochè col manifesto d'ieri, pubblicatosi « dal governatore di questa città , si son fatte note al pubblico per ordine « di Sua Maestà le dichiarazioni del generale francese comandante pella « cittadella , e le intenzioni della Maestà Sua sempre pacifiche ed amichevoli « verso i Francesi , è venuto a notizia di essa Maestà , che varii corpi di « truppe francesi siensi impadroniti di Chivasso, Novara, Alessandria e Susa, « con aver fatto prigionieri gli rispettivi presidii di regia truppa . Sì fatto avvenimento non può ad altro attribuirsi che ai sospetti calunniosamente « insinuati dai nemici di Sua Maestà nell' animo dei Francesi, onde far loro « concepire il vano timore, che declinando la Maestà Sua dalla fedeltà « dovuta ai pubblici trattati , abbia potuto entrare in concerti opposti agl' in-« teressi della repubblica francese . Sua Maestà ha dato mai sempre al « governo francese le più autentiche e notorie pruove di esatta fede nell'osser-« vanza dei patti con esso stabiliti. Guidata costantemente dalla mira di « allontanare maggiori calamità dai suoi amatissimi sudditi, ha mai sempre aderito alle richieste della repubblica francese, ora di tratte di generi. e ora di vestiari, ora di munizioni per l'esercito d'Italia, sebbene oltrepas-« sassero le sue obbligazioni , e riuscissero di sommo aggravio al regio « erario: per assicurare la tranquillità dello Stato, ha consentito a porre in « mano dei Francesi la cittadella di Torino; invitata a fornire all' esercito « francese la parte di truppe stipulata nel trattato d'alleanza, vi si è « dichiarata pronta nel giorno stesso della richiesta , ha dato senza ritardo « gli ordini opportuni per la riunione della parte suddetta , ed ha spedito « un uffiziale presso al generalissimo di Francia per concertare con lui « interno al mode di regolarne le mosse ed il servizio : nè ha tralasciato di « spedire a Parigi per trattare colà sull'altra domanda statale pur fatta della « rimessione dell'arsenale, a cui non credette di dover aderire, come nou « appoggiata al trattato d'alleanza, non meno che sopra varii altri oggetti « di comune interesse. Mentre si aspetta l'esito dei negoziati presso il « governo francese e presso il suo generale in Italia, si prendono dai Fran-« cesi stanzianti nella cittadella di Torino le più valide risoluzioni di difesa « verso la città medesima, si ritira nella cittadella l'ambasciatore della « Repubblica , facendo togliere dal suo palazzo lo stemma della medesima , « si arresta un regio corriere proveniente da Parigi con dispacci diretti alla

« legazione di Spagna ed ai ministri di Sua Maestà , e finalmente si occupano « colla forza le città di Novara , Alessandria , Chivasso e Susa . Sua Maestà

BOTTA AL 1814.

63

1788 « vivamente commossa da sì inopinati eventi , ma sempre intenta ad allon-« tanarne dei più funesti , non ha tralasciato di tentare ogni via di trattato

- « coll'ambasciatore, sì per mezzo de' suoi ministri, si col prevalersi dei « buoni uffizi di una corte amica, ed ha perfino spedito un uffiziale al gene-
- « ralissimo oude tentare ogni mezzo di arrestare i progressi delle calamità e minacciate. Sua Maestà, conscia a sè stessa di non aver mancato ai sacri a doveri di fedeltà verso gli amici, e di amore verso i suoi sudditi, vuole
- e che sia a tutti nota la sua leale e sincera condotta, e la protesta che fa
- « al cospetto di tutti, di non aver dato motivo alle disavventure che sovra-
- « stano agli amati suoi sudditi , alla fedeltà ed all' affezione dei quali essa
- « corrisponde mai sempre con affettuosa tenerezza ».

Così parlava un re di Sardegna venuto in forza altrui, ma anche queste generose querele e queste giuste difese gli vennero poco dopo interdette, ed anzi imputate a delitto da chi non solo abusava della forza propria, ma ancora si sdegnava della ragione altrui.

Intanto, perchè si venisse a conclusione, si moltiplicavano le arti e gli spaventi; si parlava che a nissun'altra condizione sarebbero i Francesi contenti, che all'abdicazione. Cedessi al fato: nè v'era modo di ostare giacchè Carlo Emmanuele era chiamato a distruzione dal suo alleato. L'atto di abdicazione fu accordato e stipulato il dì 9 dicembre in Torino, per parte della Repubblica dal generale Clauzel e per parte del re da Raimondo di San Germano, personaggio di molta, anzi di unica autorità appresso di lui. Non si soddisfecero i repubblicani di torgli lo Stato, ma vollero anche amareggiarlo, obbligandolo a ritrattarsi pubblicamente del manifesto del giorno 7, ed a mandar Priocca in mano loro nella cittadella, come sicurtà di non resistenza, e come testimonio di ritrattazione. Vollero eziandio, essendosi persuasi che il duca d'Aosta fosse mosso da avversioni eccessive contro di loro, e capace di venire a qualche tentativo d'importanza, che anch'esso sottoscrivesse l'abdicazione. Per questa cagione si legge sul fine dell'atto dopo il nome di Carlo Emmanuele, quello di Vittorio Emmanuele con queste parole: io prometto di non dare impedimento all esecuzione di questo trattato. Fu in buon punto pel re e per tutta la sua famiglia, che Grouchy e Clauzel con tanta pressa lo avessero sforzato alla rinunzia, conciossiachè aveva il Direttorio comandato che fossero condotti in Francia, compiacendosi nel pensiero di mostrare ai repubblicani, come a guisa di trionfo, un re e molti principi debellati e cattivi. Ma Talleyrand, al quale se piacevano le opere astute non piacevano le giacobiniche, aveva mandato a Joubert, innanzi che spedisse gli ordini del Direttorio, che sforzasse presto il re alla rinunzia, non imponendo la condizione della cattività dei reali. Dal che ne seguitò che già avevano fatto la rinunzia, e già erano arrivati a Parma, quando pervennero a Joubert gli spacci per la cattività loro. Clauzel, che aveva richiesto sui primi negoziati la persona del duca d'Aosta, come ostaggio per la osservanza dei patti, e qualche timore del suo nome, udite le rimostranze del re e della regina, facilmente se ne rimase; il che fu cagione che il re il presentasse della celebre tavola di Gerardo Dow, in cui è dipinta con tanta maestria la idropica.

Accordossi nell'atto di abdicazione che il re rinunziava alla podestà; e comandava ai Piemontesi che obbedissero al governo temporaneo da instituirsi dal generale di Francia; comandava altresi a' suoi soldati che, come parte dell'esercito francese, si sottomettessero al generale medesimo: che il re disdiceva il manifesto del giorno 7, e mandava il suo ministro Damiano di 1724. Priocac nella cittadella: che il governatore della città si conformasse alla volontà del comandante della cittadella; che fosse sicura la religione, sicuru parimenti le persono e le propriettà; che i Piemonentes che desiderassero spartirarsi, il potessero fare liberamente, con facoltà di portarsene il loro mobile ed i vendere gli stabili, e che i piemonesi finorusciti che volessero ripattirarsi, il potessero fare, e ricuperassero tutti i diritti loro; potesse liberamente il re con tutta la visu afmiglia ritirarsi in Sardegna: floctbò in Piemonte fosse, si conservassero i suoi polazzi e le sue ville libere; gli si dessero i passaporti e soorta mezza firancese e mezza piemontese; se il principe di Carignano eleggesse o di rimanersi in Piemonte o di andarsene a liberamente il potesso fare, con giodersi, o con disporre de Suoi beni; incontanente si suggellassero gli archivi e le casse dell'erario; non si accettassero nei porti della Sardegna le navi delle potezoa emche halla Francia.

Creava Joubert un governo che, per modo di provvisione, ed instro a tanto che i temp piermettessero un assetto definitivo, reggasse il Piemonte. Vi chiamava per un primo decreto Favrat Botton di Castellamonte, San Martino della Motta, Fasella, Bertolotti, Bossi, Colla, Favat, Bono, Galti, Bradissone, Rossi, Sartoris; poi per un secondo Cerise, Avogadro, Botto, Chiaberra, Bellinia. Erano unmini di onorate qualità ed i più spiendevano egregiamente o per dottrina o per virti o per altezza di acrèbe, o per nobili di nitati, e molti per tutte queste qualità insieme; nè erano certamente degni di governare in tempi si miseri la patria loro, notata in forestare aservità. Che sei "ambizione guidava alcuno di foro, beno non indigurono con della contrata de

Grouchy, cosseguita una tanta mutazione, sforzava i soblati Pienontesis a giurare in mano della repubblica francese: il che fector, piutotto shalorditi dal caso, che per volontà deliberata. Aggirati da accidenti tanto insoliti e comandati dal lora signore, non si erano mossi ad alcuna inpresa. Solo il reggimento dei cacciatori di Colli che aveva le stanze al Parco, mezzo miglio da Torion, volvera selegonamente correre a dur l'assatia stafa cittudella, e l'avrebbe anche fatto se i capi non avessero frenato quell'impeto, più lodevale che considerato. Poco stante arrivata va ella cittadella il generalissima Jonbert, il quale, continentemente portandosi, non volle udire, più proposte di reggii che i repubblicano assati foceso siccome ne faceva professione, ma che solto quel titolo feudatario di Boccabruna, altri non era che un certo Matera, na-politano.

Damiano di Priocea nadava a porsi in cittadella in potestà dei repubblicani, na quali fossero più degni di compassione, del carcerato dei carceratori, giudicheranio gii uomini diritti e dabbene. Serivelo anche la storia, che, come la giustizia gl'innocenti dai rei, sebbene a passo lentò, così i buori dai tristi distingue, da si posteri secondo le opere loro raccomanda. Sarrà Priocea, flacchè fla in pregio la virta fra gli uomini, jodga o eclebrato, come sempio di quanto possao un animo forte, una mente sanà, una sincerità

1798 singolare ed una fede inalterabile. Sogliono le repubbliche o adulare, o calunniare o uccidere i loro cittadini grandi. Sogliono le monsrchie, ogni cosa al re riferendo, soffocare la fama e le opere egregie dei servitori magnanimi. Ma non potranno tanto o una invidia consueta, o una prudenza ingratal, che non passi Priocca ai posteri, non solo lodato, ma ancora amato e riverito, come uno degli uomini dei quali l' Italia e l' umanità più si debbono pregiare. Servi senza ambizione lo Stato; tollerò senza abiezione il carcere e l'esilio; e quel che più degno è di lode, questo è che sopportò con equalità d'animo la calunnia; e mentre nei tempi che seguirono, i suoi persecutori corsero, per amor dell'oro e della potenza, agli allettamenti altrui, se ne visse e morì Priocca oscuro, modesto, temperato e contento in Pisa, ancorche fosse stato più volte chiamato alle ambizioni da chi tanto poteva , e tanto amava tirar dietro a sè , come mezzo di potenza gli uomini venerandi . Non fu da noi conosciuto Priocca nè per beneficio nè per ingiuria , ne mai il volto suo vedemmo, ma bene abbiamo tanto conosciuto l'animo di lui, che l'essere nati nel medesimo paese che egli, ci recbiamo a parte di gloria.

Abbandonava il re , abbandonavano i reali di Piemonte la gloriosa sede degli antenati loro. Era la notte, fra le nove e le dieci della sera, oscura e piovosa; occupava la città un alto terrore: scendevano al lume dei doppieri le scale, ed usciti della porta che dà nel giardino, e quivi in carrozza montati per l'altra porta, che tra le due del Palazzo e del Po, alla strada maestra di verso Italia pervenivano. Lasciava il re nelle abbandonate stanze, per una continenza che mai non si potrà abbastanza lodare, e per debito di religione, come protestava, le gioie preziose della corona, tutte le argenterie, e settecentomila lire in doppie d' oro in oro. Alcuni fra i principi piangevano; il re e la regina mostravano una grandissima costanza. Scortavangli ottanta soldati a cavallo francesi, altrettanti piemontesi : gli accompagnarono insino a Livorno di Piemonte. Corse fama e fu anche affermato, che o per timore volontariamente, o perchè fossero dai cieli serbati a tanta indegnità, a ciò costretti dai soldati repubblicani , acconciassero ai cappelli loro le nappe di tre colori; ma io non lo posso dir per certo; certo è bene che i valletti, mentre la real famiglia scendeva le scale del palazzo, andarono cercando a tutta fretta le nominate nappe. Condussersi gli esuli principi in Parma, poi in Firenze; quivi forono accolti dal gran duca, come si conveniva al grado, alla parentela ed alla disgrazia. Fu suggellato il palazzo reale dal commissario del Direttorio Amelot, e dall' architetto Piacenza, architetto del re. Ma alcuni giorni dopo, rotti i suggelli da uomini rapacissimi, furono portate via le gioie e le altre suppellettili preziose, alle quali Carlo Emmanuele, per la sua illibatezza e sincerità, aveva, partendo, portato rispetto.

Così ruinò la casa reole di Savoia. Xon so ora se mi debba raccontare l'intimazione di guerra fatta il di 14 decembre dal Direttorio, quando già la guerra non solo era stata fatta, ma anche terminata con la distruzione dell' autorità regia in Piemonte. Accusa il Direttorio con isfrensisime parole la costella, i veleni, gli assassimi; disse che il re di Sardegan s' intendeva on qued di Napoli; tacciò di prefidà la corte per non avere, como affermava, pubblicato in tutti i suoi Sati il trattato di pace; allegò che favorisse on cinclasse i fouracsiti ed i preti non giurati a macchinare contro la Repubblica: che con modi orribili ed immani facesse assassinare i Francesi con coltella con stiletti; che facese ucodere i Francesi implicati mel moto di Domo-

dossola, dopo promesse di perdono; che il duca d' Aosta, qual altro vecchio i se della montagna, ordinasse e pagases sicari, acciocche amuzzassero i Francesi; che il governo del re facesse avvelenare i fonti a morte certa dei Francesi; che insultasse i Francesi che imprigionasse gli amici della Repubbica; che chiamsses all'armi i soldati provinciali quando Napoli assaltava Roma; che quasti assediasse la cittadella; che munisse d'artiglierie i monti che la signoreggiano. Le quali frirbonde querimonie in quale conto si debbano tenere, facilmente potrà giudicare chi attentamente avrà letto il presente libro di queste mie istorie.

Partito il re da Livorno di Toscana in sull'entrare del novantanove, arrivava il dì 3 di marzo in cospetto di Cagliari. Quivi vistosi in potestà propria, e considerato che le deliberazioni generose e magnanime riescono anche e finalmente piene di comodità e di profitto, volle fare manifesto a ciascuno, e pubblicò solennemente che l'onore della sua persona, l'interesse della sua famiglia e de' suoi successori, e così medesimamente le sue congiunzioni di amicizia con le potenze amiche, da lui, come di un debito sacro, richiedevano che altamente ed in cospetto di tutta Europa protestasse contro gli atti per forza dei quali era stato costretto ad abbandonare i suoi territorii di terraferma, ed a rinunziare per un tempo all' esercizio della sua potenza. Dichiarava ed affermava, fede e parola di re, che non solamente non aveva mai violato, neanco menomamente, i trattati fatti con la repubblica francese, ma che anzi, tutto al contrario, gli aveva con tale scrupolosità e con tali dimostrazioni di amicizia e condiscendenza osservati, che di gran lunga aveva ecceduto gli obblighi contratti con la Repubblica; cho era notorio a ciascuno che egli ogni pensiero ed ogni cura aveva continuamente posto, perchè ogni cittadino francese, e principalmente i soldati che o ne' suoi territori stanziavano o per loro passavano, fossero da tutti rispettati e sicuri, perchè coloro che gl'insultassero, fossero frenati e puniti, e perchè anzi si calmassero gli sdegni di coloro che, mossi da giusto risentimento per oltraggi ricevuti dai soldati licenziosi, fossero trascorsi contro di loro ad atti violenti . Protestava medesimamente ed affermava , fede e parola di re , contro ogni scritto, ovunque fosse pubblicato, per cui venisse ad insinuarsi che Sua Maestà avesse avute intelligenze segrete con le potenze nemiche alla Francia; che in pruova di cotesto si riferiva, e con intiera fede si riposava, non solamente sui rapporti mandati al governo francese, o su quanto i suoi generali avevano e detto e scritto più volte, ma eziandio sulle sincere testimonianze che i ministri e i rappresentanti delle potenze che sedevano in Torino, avevano mandato alle loro rispettive corti; che poteva vedere e giudicare facilmente ognuno per sè, e solo dai fatti noti a tutto il pubblico, che l'avere aderito a quanto gli fu imposto dalle superiori forze della Repubblica, solo era temporaneo, ed altro fine non poteva avere se non quello di allontanare dai suoi sudditi in Picmonte quelle calamità che una giusta resistenza avrebbe partorito, essendo stato il re oppresso da un assalto improvviso, assalto che non avrebbe mai dovuto aspettarsi da parte di una potenza sua alleata, e nel momento stesso in cui, per richiesta di lei, aveva posto le proprie forze nel grado della più profonda pace. Mossa da tutti questi motivi, si era Sua Maestà risoluta, tostochè in poter suo fosse, di far nota a tutte le potenze d'Europa l'ingiustizia del procedere dei generali ed agenti francesi, e la nullità delle ragioni addotte nei manifesti

1798 loro, e d'invocare altresì al tempo stesso la sua rintegrazione nel dominii de'suoi maggiori.

Questi lamenti e proteste del re, quando il confessare l'intelligenza avuta coi nemici della Francia, se fossero state vero, gli sarebbe stato utile e conducevole alla rintegrazione, dimostrano, non solamente sincerità, ma ancora grandezza d'animo. Così acquistava lode nella disgrazia, mentre la prosperiità fruttava infamia al Direttorio.

Accoglievano i Sardi, come ben si conveniva, con dimostrazioni di rispetto e d'amore l'esule stirpe d'Emmanuele Filiberto.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO DECIMOSESTO

........

Guerra nello Stato romano. I Napolitani, cucciati da Championnet. Mack. generale dei regii , si ritira , e fa un suo principale alloggiamento a Capua. Il re Ferdinando si ritira in Sicilia. Le province tumultuano contro i Francesi; Napoli stessa si muove a furia di popolo contro di loro. Feroci battaglie tra i Francesi ed i lazzaroni. I Francesi entrano in Napoli. Continente condotta di Championnet : crea a Napoli un governo provvisorio: è richiamato dal Direttorio, e perchè: gli vien surrogato Macdonald. I popoli delle provincie si muovono quasi universalmente contro i Francesi. Mossa importante del cardinal Ruffo. Guerra terribile, crudele e sanguinosa. Rivoluzione di Lucca. Accidenti gravi del Piemonte: domanda la sua unione alla Francia. Scherer surrogato a Joubert nel supremo grado dell'esercito d'Italia, e perchè. Nuova guerra. Scherer, vinto da Kray a Verona, poi a Magnano. I Russi , sotto la condotta di Suwarow, arrivano in Italia ad ingrossar gli Austriaci . Moreau subentra a Scherer , e combatte infelicemente a Cassano: si ritira prima ad Alessandria, poi sul territorio ligure, oltre gli Appennini . Milano in poter dei confederati. Moti incomposti dei Piemontesi . Suwarow arriva in Piemonte, e vi crea un governo provvisorio. Presa della cittadella di Torino. I repubblicani d'Italia o sono carcerati o zi ricoverano in Francia: benevolenze dei Francesi verso di loro.

Mentre la sede antion dei re di Sardegna diveniva preda dei repubblicani, pre più abili a scouvelgere che ad ordinare, le sorti della parte meridionale d' Halia, imprudentemente e forse temerariamente tentate dal re di Napoli, partorivano accidenti insoliti e terribili. Non avva il generale Mack trovato nello Stato romano quel seguito che si era concetto colla speranza, poichà l'essersi ribirità, ma intieri, non rotti, i i Francis; e la fama annor fresca del loro valore, davano timore che, ove fossero iagrossati si precipitassero di nuovo alle offese con danno estremo di coloro che troppo vivamente si fossero scoperti contro di loro. Nè ignoravano i popoli che, sebbene un odio grande si nuovi repubblicani si portasse, non pochi erano che con le ricchezze, con le esortazioni e con tutta l'opera loro gli secondavano; il che facova che ognuou credesse che la parte loro fosse maggiore di quello che era veramente. Ne nascova altresì che i Francesi erano, per mezzo degli sedernti, ottimamente informati di quanto più importava loro sapere per las

1775 salute dell'esercito. Il terrore poi concetto per le infelici pruove fatte contro i medesimi in parecchie parti d'Italia , massimamente il caso spaventoso di Verona, teneva sospeso l'animo di ognuno, impediva che si movesse cosa alcuna contro i repubblicani, e frenava i popoli desiderosi di prorompere . Nè potevano persuadersi facilmente che le truppe napolitane, di cui si conoscevano piuttosto i vanti che i fatti, fossero abili a resistere a genti tanto riputate per esperienza e per valore: la troppo facile vittoria , essendosi i Francesi ritirati piuttosto volontariamente che per battaglie infelicemente combattute, aveva allontanato dai Napolitani ogni occasione di mostrare ciò che potessero contro quei campioni formidabili della Repubblica, per modo che era la fama dei repubblicani intatta, quella dei regii dubbia. Per la qual cosa, dall'occupazione dei territorii in fuori, acquistati piuttosto senza contrasto che per forza, la riputazione e la probabilità della vittoria stava tuttavia dal canto dei vincitori audacissimi d'Italia. Si aggiungeva che, sebbene i Romani odiassero i Francesi, non amavano però i Napolitani, e pareva loro di uscire da una servitù abbominata per sottentrare ad «un'altra forse non meno odiosa. Ne il procedere dei Napolitani era atto a rattemperare gli odii : perchè, oltre le parole al solito gonfiamente lanciate, il che irritava la romana natura, assuefatta a mirar al reale, non al vano, i fatti erano niuttosto da conquistatori provocati , che da amici chiamati e l'Italia andava a sacco e da chi pretendeva liberarla con parole di libertà, e da chi pretendeva liberaria con parole di conservazione. Tutte queste cose non erano nascoste a Mack, e però, argomentando che la guerra era piuttosto incominciata di nome che di fatto, e che se con qualche fazione importante, in cui si venisse al sangue, non dimostrava che le mani fossero tanto forti, quanto le lingue pronte, il tempo avrebbe presto condotto una mutazione di fortuna, si deliberava ad andar all'incontro delle armi repubblicane. Del che tanto maggiore necessità gli sovrastava, quanto a Championet raccoglieva genti in fretta, e continuamente s'ingrossava.

Avendo adunque avuto avviso che con felice navigazione era Naselli sharcato a Livorno, e Ruggero di Damas ad Orbitello, si muoveva a tentare la fortuna delle battaglie. Siccome poi credeva, se prosperamente nei primi incontri combattesse, di trovare se non maggiore inclinazione di popoli . almeno maggiore sicurtà di governo nella Toscana, provincia suddita a principe austriaco, elesse di far impeto contro l'ala destra dell' esercito francese. che, governata dal generale Macdonald, da Terni si distendeva fin verso Nepi , Civitacastellana e Monterosi . A questo partito dava anche favore il pensare che Naselli, e massimamente il conte Ruggero venivano alla volta sua per la strada del littorale, coi quali desiderava, ed era punto principale della sua impresa, il congiungersi. Nè era di poca importanza il moto della città di Viterbo, che a furor di popolo si era scoperta contro i Francesi. Marciava Mack, divisi i suoi in cinque schiere, il dì 5 decembre, da Baccano contro i repubblicani, mentre al tempo stesso ordinava un moto verso Civitaducale, per tener in rispetto i Francesi da quella banda. Prevaleva di gran lunga di numero, conducendo quarantamila soldati contro un nemico che, se arrivava agli ottomila, non li passava, poichè in questo numero consisteva i'ala destra dei repubblicani. Sboccava la prima schiera napolitana verso Nepi : la seconda, insistendo sull'antica via Romana, verso Rignano ; la terza verso Santa Maria di Falori ; schiere tutte destinate a combattere sulla destra sponda del Tevere. La quarta aveva il carico d' Impadronirsi

di Vignanello per guadagnare la terra d'Orta, e quivi varcare il fiume. 1778 Finalmente, per fare un po' di spalla a destra a tutte queste genti, la quinta schiera dei regii marciava contro a Magliano, e già aveva traversato il Tevere al passo di Ponzano. I Francesi, sentita prestamente la venuta del nemico, non si fermarono ad aspettarlo; ma siccome quelli che stimavano sè stessi da quegli uomini valorosi che erano, e tenendo in poco conto le genti napolitane, uscirono incontanente ad incontrarle. I capi poco dubitavano della vittoria, perchè oltre il provato valore dei soldati, sapevano che gli assalti dei Francesi, per la natura pronta della nazione, sono sempre più fortunati che le difese . Non fu l'esito diverso dalle speranze . Kellermann, figliuolo del vecchio generale di questo nome, e giovane commendabile per valore e per bontà, contattocbè sulle prime trovasse un duro incontro, ruppe la prima napolitana schiera, cacciolla insino a Monterosi, e quivi, rompendola di nuovo tagliava a pezzi i valorosi, disperdeva i codardi . Non procedettero con maggior riputazione le cose dei Napolitani dall'altre parti: il colonnello Lahure ruppe la schiera di Rignano, sebbene sulle prime avesse perduto del campo ; perchè Macdonald , con pronti aiuti soccorrendo, lo ebbe tostamente abilitato alla vittoria. S'incontrava la schiera che giva all'assalto di Santa Maria di Falori in una squadra polacco, capitanata dal generale Kniazewitz, e che aveva con se una legione romana che aveva alzate le bandiere della Repubblica . Polacchi e Romani valorosissimamente combatterono: i Napolitani andarono in volta, non senza grave perdita d'uomini, d'armi e di bagaglie. Il generale Maurizio Mathieu affrontava, così avendo ordinato Macdonald , la guarta schiera , la guale , cedendo , si ricoverava nella terra di Vignanello, forte per sito, e cinta di buone mura. Si difendevano i Napolitani virilmente, sapendo che questa fazione era di grandissima importanza; erano anche aiutati dai terrazzani, pemicissimi del nome francese. Ma Mathieu tanto fece con le armi e con le minacce, che sforzava i Napolitani a lasciar la terra libera al vincitore. Entraronvi i Francesi trionfando, non senza qualche licenza, come di gente vincitrice ed irritata. Acquistato Vignanello, correva Mathieu ad assicurare il ponte di Borghetto.

Restava la quinta schiera, che camminava verso Magliano, ma, udite le infelici novelle delle compagne, se ne tornava senza aver combattuto, per Ponzano, al principale alloggiamento dell'esercito regio. Così, pel valore delle sue genti, e per l'arte egregia con la quale le mosse, venne fatto a Macdonald di variare lo stato della guerra, e di riuscir vincitore da un' assalto molto pericoloso. Bene si può biasimare Mack dello aver diviso i suoi in tante parti; convenendogli piuttosto, siccome a quello che aveva l'esercito molto più gresso, il marciare unito; perciocchè con un solo sforzo avrebbe vinto, mentre con molti perdè. Ma voleva Mack mostrar sempre in tutte le sue cose un'arte molto squisita, e non gli andavano a grado le mosse semplici. Così nella propria perizia ravviluppandosi ed Impacciandosi. si esponeva ad un più gran numero di casi fortuiti, ed apriva un maggior adito alla fortuna. Ma non ostante le battaglie combattute infelicemente dal generale napolitano sulla destra riva del Tevere, la guerra non era ancora vinta; perchè da una parte il conte Ruggiero di Damas, venendo da Orbitello, si avvicinava; dell'altro, rimanevano ancora sulla sponda sinistra del flume ai Napolitani genti superiori per numero ai loro nemici. Per la qual cosa Mack, non disperando ancora delle sorti, si accingeva a fare un nuovo

BOTTA AL 1814. 64

1798 sforzo sulla sponda medesima, il cui fine era di rompere la schiera di mezzo di Championnet: il che avrebbe disgiunto le due ali francesi, di cui la destra, guidata da Macdonald, insisteva tra il mare ed il Tevere, e la ainistra militava sotto la condotta di Duhesme oltre l'Appennino, tra questo monte e le spiaggie dell' Adriatico. Ebbe il generale francese sicuro e pronto avviso dell'intento del auo avversario. Laonde, per resistere a quel nuovo impeto e non si commettere se non con vantaggio alla fortuna, ristringeva i suoi, ed affortificava con nuove genti i lunghi di Contigliano e di Magliano. Poi fe' ritirare Macdonald da Civitacastellana, solo lasciato un presidio nel fronte a Borghetto, affinche quivi validamente difendesse il passo del fiume. Finalmente chiamava il generale Lemoine, che oltre l'Appennino, sotto il freno di Duhesme, combatteva contro il cavaliere Micheroux, generale del re, ad occupare Civitaducale e Rieti, la prima, città del regno, la seconda dello Stato romano. Pensier suo era in questo che Lemoine, tempestando sulla destra di Mack, li troncasse il suo pericoloso pensiero di apartire in due l'esercito repubblicano. Dal canto suo Mack aveva per primo fine . spingendosi avanti, di aquiatare Terni: il che sarebbe stato il compimento del suo disegno, con questo intento, mandata una colonna ad occupare Civitacastellana, avviava grosse squadre ai monti di Buono, a Cantalupo, ad Aspra, e già faceva le viste di assaltare Otricoli: fazione, per la posizione dei luogi, di grandisaima importanza. Aveva poi il auo alloggiamento principale, e come quasi primario fondamento alla vittoria, sul monte di Calvi. Le cose succedevano a prima giunta prosperamente ai Napolitani ; conciossiache, sebbene, per opera di Mathieu, fossero stati cacciati da Magliano, che già avevano conquistate, una loro schiera di gran polso, sotto guida del generale Moesk, si era, cacciatone di forza i Francesi, impadronita di Otricoli, e già faceva correre da' suoi cavalleggieri la strada per a Narni. la guerra diveniva pericolosa pei Francesi. Ma non perdutisi punto d'animo si risolvevano al combattere, e provarono tostamente che nelle battaglie più può l'ardire che la prudenza: poichè Mathieu, per comandamento di Macdonald, assaltò furiosamente i Napolitani in Otricoli, e, quantunque valorosamente vi ai difendessero, gli vinse, con perdita di duemila soldati, di cinquecento cavalli, di otto cannoni e di tre bandiere. Diedero in questo fatto pruove di singolar valore i l'olacchi, e fu ferito gravemente in una gamba un Santacroce, principe romano, che combatteva per la Repubblica. Ritirossi Moesk colle reliquie de'suoi a Calvi dove per la fortezza del sito, si poteva sostenere e fare ancor dubbia la vittoria. Ma lo stesso Matbieu, già vincitore di tanti fatti per valore in questa papolitana guerra, mandato da Macdonald, vincitore ancor esso dei fatti medesimi per perizia, occupate le eminenze che stanno a acopracapo alla terra, e minacciato aspramente Moesk, se non si arrendesse, il costringeva, aiutato anche dalla presenza di Macdonald, sopraggiunto in quel frangente, alla dedizione. Queato fatto ruppe ad un punto tutte le aperanze che Mack aveva concette di poter durare nello Stato romano, e lo fece accorgere che ninn altro acampo gli restava che quello di ritirarsi con presti passi nel regno. Già il re, udite le sinistre novelle ed abbandonata Roma, si era avviato, prima a Caserta, poscia a Napoli: Mack, raccolti più prestamente che potè tutti i suoi, andava a Cupna, in cui sperava di difender Napoli, giacchè non aveva potuto difender Roma ne a Calvi ne a Cantalapo, Entrarono i Francesi vittoriosi in Roma,

donde diciassette giorni prima erano partiti non vinti. Tornaronvi i consoli 1748

ad occupare le perdute sedi .

Le cose dei Nanolitani non avendo fotto sulla destra del Tevere quella resistenza che il conte Buggiero aveva sperato, gli era divenuto impossibile di conglungersi con la sua sch'era sinistra: le rotte sulla sinistra gli tagliavano ogni strada a potersi congiungere col grosso dell'esercito, e niun altro scampo gli lusciavano che quello di aprirsi il passo per forza, o di conseguirlo di queto dal vincitore, o di retrocedere per andarsi a rimbarcare in Orbitello. Rifulse in sì estremo accidente la virtù del conte; poichè, non isgomentatosi punto, se ne continuava a marciare con settemila soldati da Baccano verso Roma. Championnet, attonito a caso tanto improvviso, mandava il suo aiutante Bonami a sapere che cosa volesse dir questo. Gli fu risposto dal conte che voleva passare o per amore o per forza, per ritornare nel Regno; ed ottenuto un indugio dal nemico per trattare un accordo, avvisando che Bonami non aveva dato tempo per altro motivo che per far accorrere nuove gentl, levava, più tacitamente che poteva il campo, incamminandosi più che di passo alla volta di Orbitello. Giunto alla Storta vi fu il suo retroguardo combattuto dai repubblicani : ma difesosi virilmente, acquistava facoltà del continuare a ritirarsi. Calava intanto a far le sue condizioni più pericolose Kellermann da Borghetto. Incontratisi repubblicani e regii a Toscanella, si trattagliavano con un conflitto molto aspro. Il conte, contuttochè fosse ferito gravemente da una scheggia in una gamba, continuava a combattero valorosamente; i Napolitani, incoraggiti dall' esempio del loro capo, si difendevano anch' essi con molta costanza: nè si spiccarono dalla battaglia se non quando per l'arrivo delle cavallerie di Kellermann, era diventata troppo disuguale. Intanto non aveva omesso il conte, mentre col retroguardo arrestava l'impeto dei repubblicani, di accostarsi viepiù coll'antiguardo e col grosso della schiera ad Orbitello. Queste due squadre nella cercata terra essendo giunte, tostamente, vi s'imbarcarono sulle navi napolitane che quivi le attendevano. Restava che si conducesse a salvamento il retroguardo, che era furiosamente seguitato dai Francesi: ma non così tosto il conte col retroguardo medesimo (imperciocchè, sebbene molto patisse della sua ferita, aveva sempre in mezzo a quest'ultima parte del suo esercito combattuto) vi entrava, che, chiuse le porte sul viso al nemico, faceva le viste di volersi difendere. Si appiccava intanto una pratica tra di lui e Kellermann, per la conclusione della quale fu fatto abilità al conte d'imbarcarsi con tutte le sue genti, solo lasciando in mano dei Francesi le artiglierie. Bello e lodevole fatto del conte Ruggiero fu questo, e che dimostrò che se i buoni soldati fanno i buoni generali , ancora e molto più i buoni generali fanno i buoni soldati. Viterbo, vinta ed occupata dal vincitore, pagò le pene dello aver anteposto lo stato antico e dispotico, allo stato nuovo e tirannico. Cio non ostante non vi furono vendette esorbitanti, ed il giovane Kellermanu vi si portò p'ù moderatamente che i tempi non comportavano.

Riconquisiata Roma ed atterriti i Napolitani, pensava Championnet ad assicurarsi e ampliar la vittoria, ed ancerche non avesse un esercito bastante pel numero dei soldati a conquistare il Regno, tuttavia, considerato il loro valore, l'efficacia della fresca vittoria, il terrore dei nemici, e la forza della opinioni favorevoli, che da lungo tempo e largamente vi si erano sparse, e che ora più p-tentemente operavano per la vicinanza del Francesi e per la sconflità dell'especito regio, si isolevo a tetatar l'impresa. A questo fine

179, era necessario il debellare Capua, ultimo propugnacolo di Napoli per la fortezza della città, e per la profondità delle acque del Volturno, e per avervi Mack adunato tutte le genti, ancora forti, se non per valore, almeno pel numero. Adunque il generale della Repubblica spartiva i suoi in due principali schiere, delle quali la sinistra, governata da Macdonald, correndo per luoghi superiori a più vicini agli Appennini, doveva là dove è meno grosso per la prossimità de' suoi fonti, varcare il Garigliano ai passi del Castelluccio e di Caprano, e al tempo stesso dare facoltà alle genti di Duhesme e di Lemoine di congiungersi con lui a sforzo comune contro Capua. La s'conda schiera sotto la condotta di Rey, radendo il lido, s'incamminava verso Terracina, con pensiero di acquistare, strada facendo, Gaeta per una battaglia di mano, poi comparire sotto le niura della desiderata Capua. Ne l'esito fu diverso dal disegno; perchè e Macdonald e Rey, superati tutti gli ostacoli, arrivavano alla destinata oppugnazione sulle sponde del Volturno. Ai passi stretti e forti di Fondi e d'Itri fecero i Napoletani debole resistenza: a Gueta, piazza forte per sito e per arte, e con un presidio di più di tremila soldati, con provvisioni e munizioni abbondanti, niuna. Vennero a Gaeta in poter dei vincitori circa cento pezzi di cannoni, piatte per ponti, barche armate, e barche annonarie provviste, e vettovaglie in copia. Precipitavano a gran rovina le cose del regno, non essendosi mostrato in sua difesa valore nissuno, se si eccettua il caso del conte Ruggiero. Duhesme e Lemoine, ai quali andava avanti, come speculatore ed apritor di strade, quell' arrisicato condottiere Rusca, sui sinistri gioghi dell' Appennino insistendo , travagliavano più per gli assalti improvvisi delle popolazioni , mosse a romore cd armate di ogni sorte d'armi, che per le battaglie delle genti regolari. Principalmente nelle contrade del Tronto, e verso Teramo, i paesani mossi a romore e condotti dai preti, infestavano le strade, davano addosso agl'isolati, ed impedivano le comunicazioni tra l'una parte e l'altra dei repubblicani. Ciò ritardava l'impeto dei Francesi, che da questa parte non poterono seguitare di pari passo le genti vincitrici di Championnet e di Macdonald. Tuttavia appoco appoco prevaleva il valore regolato. Lemoine acquistava Aquila; dove trovava munizioni da bocca in abbondanza. Poi si conduceva Sulmona, dove mettono capo tutte le strade dell' Abruzzo, con intenzione di aspettare quivi Duhesme, che, p:ù vicino, correva le sponde dell' Adriatico. Grave intoppo ai disegni di Duhesme era Pescara; città che con la sua fortezza situata in luogo eminente, domina tutto il pian paese all'intorno. e la sola strada a riva il mare per la quale possono passar le articlierie . Questa era la principale piazza dei Napoletani su quei lidi, si per l'importanza del passo, e sì perchè difende la foce del fiume Pescara che si distende a guisa di porto. Duemila soldati la presidiavano; ma non fecero miglior pruova dei difensori di Gaeta; perchè como prima i soldati leggieri della Repubblica si mostrarono sulle alture che stanno a sopracapo al ponte di Pescara, e le altre truppe a Pianella ed a Civita di Penna, il comandante pensò alla dedizione, dando in mano dei Francesi quel luogo tanto forte per arte e per natura, e tanto importante alla sicurezza del regno. Vi trovarono i vincitori armi e munizioni in copia. Acquistata Pescara, procedeva Duhesme a congiungersi per la strada di Popoli con Lemoine a Sulmona, donde varcato il sommo giogo dell' Appennino, condussero entrambi tutta l' ala s nista sotto le muraglie di Capua. Così non solo crano in vecmente movimento le cose di Napoli, ma ancora cominciavano a precipitare a manifesta rovina.

Naselli, lasciato Livorno, perchè oltre le sconfitte dei regii, aveva udito 1798 che Serrurier con una mane di soddati della Repubblica già aveva occcupato Lucca, e si apparecchiava ad andurlo a combattere, imbarcate le genti sulle navi sporrestate, veleggava alla volta del Garigliano.

Non erano senza fortezza i nuovi alloggiamenti di Mack. Posto il cumpo col grosso de' suoi nella pianura di Cascrta, per modo che fosse abile a difendere il passo del Voltorno, aveva fatto Capua sicura con un presidio di diecimila soldati. Tra per questi e le genti del campo, aveva ancora un novero di combattenti superiore s quello dei Francesi, e se avesse avuto o migliori soldati, o più fedeli capitani, o minore capriccio in una certa squisitezza d'arte, che gli faceva sempre moltiplicare i casi fortuiti con allargar troppo il campo, poteva ancor tenere la fortuna inpendente. Beno l'evento dimostrò che Capua si poteva difendere, e si perdè non per forza, ma per accordo. Ma già i casi di Napoli diventavano più forti di tutte queste condizioni unite insieme. Il ritorno tanto subito del re, le novelle sinistre che ad ora ad ora pervenivano. l'aver perduto in più breve tempo quello che in breve tempo si era acquistato, le dedizioni tanto importanti d' Aquila, di Pescara e di Gaeta, l'avvicinarsi continuo del nemico al cuore stesso del regno, i soldati, o dispersi o fuggitivi, che per escusazione propria magnificavano le cose, l'arrivo stesso di Mack in Napoli, venutovi per consultare sulle ultime speranze, rinnovando, la memoria delle vittorie dei Francesi in Italia, ed il terrore delle armi loro rinfrescando, avevano prodotto un grande abbattimento d'animo in chi sapeva, rabbia e disperazione in chi non sapeva, titubavano i consiglieri di Ferdinando sul partito che fosse a prendersi, alcuni propendendo ad armare il popolo, altri opinando ch' egli avesse tostamente a ritirarsi oltre il Faro. Intanto il volgo, fattesi alcune instigazioni anche da parte del governo, si armava da sè; la città, fra il terrore ed il furore, aveva un aspetto molto s nistro, e, come si usa in simili casi, le voci popolari già accusavano di tradimento i ministri. S'incominciava a por mano nel sangue degli avversari, o veri o supposti, del governo regio, poi si trascorse in quello degli amici. Un Alessandro Ferreri, corriero per wh spacci, mandato con lettere a Nelson, che con alcuni suoi vascelli stanziava nel porto di Napoli, resto ucciso a furia di popolo sul molo; il suo cadavere sanguinoso, tratto a forza sotto le finestre della reggia, fu mostrato al re, gridando orrendamente i feroci uccisori e l'invasata moltitudine che gli accompagnava muoiano i traditori viva la santa fede, viva il re! Già non vi era più freno. L'orrore concetto per la fresca uccisione del corriero aveva persuaso a Ferdinando che, tralasciando anche la forza francese che si avvicinava, non poteva più rimanersi a Napoli con dignità nè fors'anche con sicurezza. S'aggiunse che Mack, non confidando di poter far guerra felice con quei soldati, che per altro quanto potessero valere aveva dimostrato l'esempio del conte Ruggiero, consigliava un acccordo.

Tutte queste considerazioni, è forse più ancora il timore di qualche congiume per opera dei novatori, essendo la bora rabila grandissima pei sofferti suppliza, l'evero prevalere la sentenza di coloro che consigliavano che il re si riturasse in Sicla. Fatta il deliberazione, si mando tosto da esecuzione, non senza currore e condisione, come suole in simili accidenti; l'ultuma notte della manvandi tota s'immarcano sulle navi inglesi e protopises, che erano surte nel porto, il mobile più prezioso dei palazzi di Gaserta e di Napoli, le giore della corona, il le steore di San Genanzo, in qui erano medici di venti milioni

1798 coniati, ed oro ed argento vergati in quantità; a queste ricchezze s'aggiunsero le singolarità più preziose di Ercolano. Imbarcati i denari e le suppellettili, creava Ferdinando suo vicario il principe Pignatelli, con facoltà amplissime, anche di concludere un accordo coi Francesi, col consentire all'occupazione di Napoli, parchè la città salva ed incolume si conservasse, S'imbarcava Ferdinando la notte medesima sulla nave di Nelson con Acton. Hamilton ed i cortigiani. Il giorno seguente non avendo ancor salpato pei venti contrarii , surse uno spettacolo miserabile, poiche, fatte uscir prima le navi papolitane, sì grosse che sottili, che potevano mareggiare, fece Nelson appiccare il fuoco alle altre, fra le quali campeggiava il Guiscardo, grossa nave di settantaquattro cannoni . Arsero in cospetto del re , che di non lontano luogo rimirava il fumo ed il fuoco che le proprie sue forze consumava. Si abbruciarono anche con disegno espresso le barche armate della costa di Posilippo, ed i magazzini dell'arsenale; la rabbia civile consumava le opere egregie della pace. Fu nella città desolata dolore e terrore per la partenza della reale famiglia. Il volgo, sollevato, mando deputati a pregar Ferdinando, affinche restasse. proferendo le sostanze e le vite a difesa ed a conservazione sua, ma fu negata ai deputati la presenza di lui dagl' Inglesi. Nulla più restava da trasportare e da ardere: la dolorosa flotta salpava il di 2 gennaio, infelice pell'aspetto terribile di Napoll, che ancora agli occhi dei naviganti appariva, più infelice pei venti avversi e le tempeste che poco dopo la percossero. Fu lungo e travaglioso il tragitto; accrebbe la mestizia ed il dolore la morte del principe Alberto, figliuolo del re. fanciullo di sette anni, che in mezzo alle furiose burrasche rende l'ultimo spirito nel grembo stesso della già tanto addolorata madre. Finalmente le sbattute e travagliate navi afferravano Palermo : le dimostrazioni amorevoli dei Siciliani mitigarono l'amarezza concetta per l'esilio e per la fresca orbezza del morto figliuolo. Accrebbe una calunnia l'infelicità della madre, poichè trovo scritto che la regina avesse, partendo, comandato che si armasse il volgo a furia, che Napoli s' incendesse, che anima viveute che sopra la condizione di notaio fosse, non vi restasse, Bene mostrò soverchia asprezza Carolina ai tempi che seguirono, ma che abbia ordinato una immanità tanto barbara, non è da credersi, se non da coloro che si lasciano tirare dalle passioni estreme e dall'amore detestabile delle parti.

La partenza del re fu in mal punto per l'infelice regno, perchè già la fortuna si dimostrava più propizia alle sue armi . Erano , non senza gravi difficoltà, per le popolazioni armate che loro contrastavano il basso. Duhesme e Lemoine giunti al campo sotto le mura di Capua. Intanto le popolazioni medesime, principalmente quelle dell' Abruzzo superiore e dell' antico Sannio. crescevano di numero, di forze, e già facendo in ogni luogo suonare le armi e le grida di vendetta, n'una cosa lasciavano sicura alle spalle dei Francesi. La rabbia loro era incredibile, e commettevano contro i repubblicani che viaggiavano alla specciolata, otti di ferità più bestiale che inumana. Dei venuti in mano loro, alcuni furono vivi tagliati a pezzi, altri, legati agli alberi, a fuoco lento arsi, altri gettati a furia a rompersi sugli scogli, altri precipitati nelle profonde valli, altri orribilmente mutilati e lasciati vivere di una vita peggiore che la morte. A tali atti applaudivano con forsennate grida le turbe furibonde. Già altri, Fondi e Sessa erano in poter dei sollevati; già San Germano si muoveva a stormo; già Teano, alloggiamento principale di Championnet, era stato assaltato e preso; già Piedimonte sul sommo giogo dell' Appennino pericolava: una massa di popoli incitatissimi s'avvici- 1798 paya al Garigliano, e non lasciava alcuna sperauza ai repubblicani in picciol sito oramai ristretti. Mandava Championnet ad incontrarla Rev. il quale . avendo combattuto più valorosamente che prosperamente, fu fatto tornare con grave perd ta frettolosamente nel campo. Il prospero evento aggiunse nuova fur a a quelle genti sdegnate o crudeli : apintesi avanti , assaltarono il ponte che i Francesi avevano fabbricato sul fiume, sol presero, e più oltre procedendo nel parco di riserva, rapirono le artiglierie, fracassarono i carretti trasportarono quante munizioni da guerra poterono. Per tale guasto le cartucce di provvisione vennero mancando ai Francesi; già le vettovaglie mancavano, nè v'era modo di andar alla buaca per pascere l'esercito, perchè i sollevati inondavano le campagne, il vigore delle menti con gli stromenti di difesa mancava. Da un' altro lato la ponolosiasima Napoli si muoveva, apprestandosi a correre al Gariglieno in aiuto di Capua e dell'esercito che ancora la difendeva. Ne è da passarsi sotto silenzio che la virtu dei Francesi, oltre il suono delle armi dei sollevati che romoreggiavano tutto all'intorno incominciava a indebolirsi per un'infelice pruova testè fatta contro Canua, Avendo dato Macdonald un furioso assalto alla piazza, ne era stato respinto con danno gravissimo. Fu anzi in questo abbattimento ferito Mathieu da una palla, che gli guastò il braccio per modo che non potè più militare in tutta questa napolitana guerra. Ciò dava loro a temere che i soldati napolitani incominciassero ad agguerrirai. Si aspettavano d'ora in ora alla foce del Garigliano le genti tornate da Livorno, che dando animo e forza alle truppe stormeggianti sulla destra del fiume, avrebbero fatto un per coloso assalto a tergo dei Francesi, mentre sboccando Mack da Capua gli avrebbe assaliti in viso. Per la qual cosa con un esercito a fronte, che si ostinava a voler difendere una città ed un passo tanto abili ad esser difesi, con gli Abruzzesi ed i Capuani alle spalle, con la poderosa Napoli in cospetto, rimaneva ai Francesi poca speranza di salute: nè solo della perdita dell'impresa per loro ai trattava, ma della vita stessa, fra sdegni tanto sfrenati .

La debolezza del vicario Pignatelli per non usare parole più gravi , aperse improvvisamente una via di scampo ai Francesi, che già incominciavano a disperarsi, s'aggiunse il poco animo di Mach, il quale dimostrò quando la fortuna già risorgeva, abiezione uguale a quell'eccessivo ardiniento che aveva scoperto quando con le fresche e fiorite schiere assaltava lo Stato romano. Perì Napoli per mano di coloro ai quali maggior debito pesava di difenderla. Arrivavano in quell'ora tanto pregna di dubbio avvenire pei Francesi, agli alloggiamenti di Championnet, il principe di Milano e il duca di Gesso, che, mandati dal vicario, venivano chiedendo un accordo. Mostrò sulle prime Championnet qualche durezza, conosciuta la timidità di chi reggeva Napoli, e volendo mostrare abilità al combattere. Ma infine, pregato da coloro che il dovevano minacciare, venne ad un accordo con loro, del quale le principali condizioni furono, che si sospendessero le offese sino alla ratificazione delle due parti: se una ricusasse di ratificare, ricominciassero le offese dopo avviso anticipato di tre giorni; Capua si consegnasse in mano dei Francesi: l'esercito di Francia occupasse il paese alla destra dei laghi napolitani sotto alla foce dell' Ofanto; si serrassero i porti alle navi nemiche della Repubblica; pon si riconoscessero le opinioni; pagasse il re alla Repubblica dieci milioni di tornesi, cinque in 179s cinque g'nrni, e cinque in dieci; fossero aperte le strade ad ambe le parti pel commercio. Non piacque quest'accordo a nissuna delle parti, perchè il re negò la ratifica, e mandò Pignatelli, ternato in Sicilia pel sollevamento di Napoli che or ora racconteremo, nella fortezza di Girgenti.

l Napolitani, sottili estimatori, come gente greca, delle cose, affermarono, essere stata un' insidia di Acton, nemico di Pignatelli, dell' averln messo, partendo, in quella vertigine, acciocchè vi perisse. Mostrossi il Direttorio sdegnato contro Championnet, come di accordo vile. Ma piacque il trattato, come riscatto e-come insidia, a Championnet; perchè con quello e salvava l'esercito e si procurava abilità d'intendersela cni novatori per far del tutto sovvertir Napoli e convertirlo in repubblica. Infatti aveva con sè alcuni fuorusciti napolitani , il principale dei quali era il conte Ettore Caraffa, signore d'Andria e di Ruvo, giovane di spiriti ardenti, di pensieri vasti e smisurati, e strumento molto atto a turbare il regno. Questi incominciarono a tener pratiche segrete coi loro compagni di Napoli, per modo che il generale francese era per l'appunto informato di quanto alla giornata vi avvenisse. Non riposavano essi mai, godendone Championnet, repubblicano sincero, ora magnificando la potenza dei Francesi e l'impotenza del resistere, ora preponendo la repubblica al regno, ora cnn vivi cnlori dipingendo la crudeltà di Carolina, la superbia di Acton, l'imbecillità, come la chiamavano, del re. Mali semi sorgevano, si aspettava la occasione. Pignatelli, o non sapeva, o non poteva, o non voleva rimediare: un accidente grave e funesto era imminente. Una cagione che dipendeva dal trattato della tregua, fe' trascorrere le acque mosse, ma in verso contrario: I vesuviani spiriti eran prossimi a prorompere. Un Arcambal, commissario francese, era andato a Napoli per levarvi il denaro pattulto e già i carri si apprestavano. Ciò venne a luce; il volgo se ne accorse. Spargevansi voci che il popolo era tradito, che si voleva dar Napoli ai Francesi, le condizioni dell'accordo tenute a bella posta segrete, diventavano palesi; si accusava Mack, si accusava Pignatelli di tradimento: il mal umore nasceva in ogni purte. S'incominciò a mormorare, poi a gridare, poi a minacciare, si trascorse finalmente agli sdegni, e sorse in tutta la città fra i lazzaroni un tumulto ed un rumore incredibile. Uscivano furibondi dai nascondigli loro, correvano per le contrade e per le piazze, s'armavano a vicenda, l'un l'altro si stimolavano, tutti gridavano; muoiano i traditori, viva San Gennaro, viva la santa fede, viva il re! Avidl di far sangue, già facevano pruova di manomettere Arcambal, e lo avrebbero fatto, se, per opera di alcuni Napolitani affetti ai Francesi non avesse trovato modo di porsi in salvo . Pece Pignatelli qualche provvisione per frenare quel cieco impeto per mezzo dei soldati e della guardia urbana. Ma altra medicina era richiesta a tener i lazzaroni; ed il rimedio fu peggior del male; perchè il volgo, viepiù inferocito a quel ritegno, trascorse in maggior furore, chiamando a morte e Pignatelli e Mack, e i soldati e tutti che governavano. Nissuno pensi che un' avviluppata simile a questa sia stata mai in alcuna città mossa a furore nelle faccende più gravi dello Stato, e nelle più ardenti ire civili. I lazzaroni occupavano castelli Nuovo . Sant' Elmo e del Carmine : indi correvano all'armeria . dove . prese e distribuite fra di loro le armi; s'indirizzavano a opere maggiori. Pignatelli e Mack pensarono che quello non fosse più tempo da starsene a Napoli, e fuggirono il primo a Sicilia, il secondo all'alloggiamento di Championnet. La guardia urbana fu disarmata. Dell' esercito che da Capua, coosegnato ai Francesi, se ne veniva alla volta di Napoli, porte resshandatosi cerco ricovero in mezzo ai Francesi, parte sotto il governo del duca di Salandra, si uni alla piebe commossa, gridando: vivu la patria, viva Napoli, vivia il re. Patti più arditi dal numero e dall'impeto, assiltarono rabbiossmente la guardio francese al ponte di Rotto, e parte la ruppero, parte l'uccisero. Protestò Championnet per questo fiate che i Napolitani avessero rotto la tregua ed aperto l'adito all'ostitità, come se il tendere insidie, comi el faceva, col transare per mezzo di novatori, di far ribellare lo Stato e volgerio a repubblica, non fosse peggior rompinento della tregua, che il violaria apertamente con le armi. Proggit l'ignatielle Mark, una lice describe della considera della respectatoria. In considera della considera una lice describe della considera della co

Stanco finalmente di far bottino e sangue, l'impazzato volgo s'avvedeva che bisognava pensar ad altro, perchè il disordine ammazza sè e l'ordine eli altri; s' avvisarono dunque di creare un capo che gli ordinasse e difendesse. Elessero il principe Moliterni, figliuolo del principe di Marsiconuovo, giovane ardente, e che aveva dato segni di valore nelle fazioni di Capua contro i Francesi. Poichè fu eletto, gli facevano intorno le più pazze grida del mondo, ed ei se le godeva, perchè era ambizioso ed aveva altre mire. Prima cosa, diede opera a piantar certe forche smisurate in parecchi luoghi. con minaccia che impiccherebbe chiunque si muovesse senza suo ordine. Poi creava ufficiali municipali e capi del popolo, ed attendeva con manifesti e con bel comparire in pubblico a calmare quegli spiriti infieriti, e a dar qualche sesto alle cose . Ed ecco a spargersi subitamente voce , marciare i Francesi contro Napoli; già essere giunti ad Aversa, Infatti Championnet, saputo il tumulto ed i preparamenti fatti a' suoi disegni da' suoi partigiani, ed un altro accidente di tutti questi più efficace, che si raccontera poco appresso, non volendo trasandare la occasione, si avviava velocemente verso la sommossa città. Fu Moliterni a parlamento con lui nei campi d'Aversa. Riportonne che il generale di Francia non voleva udire proposta alcuna d'accordo, se prima non gli si dessero in mano i castelli e non si togliessero le armi a chi non fosse soldato. Qui non è bisogno d'aggiunger parola , perchè per poco stette che non facessero Moliterni a pezzi , e l'avrebbero anche fatto, se non si fosse schivato, gridandolo a furore assassino e traditore. Ne volendo più udire capo di sorta, meno ancora Moliterni, tornarono in sul saccheggiare ed in sull'uccidere più fieramente che prima. Uccisero il duca della Torre, uccisero suo fratello Clemente Filomarino, ambi rispettabili per ingegno e per virtù; maltrattarono con infami improperii Zurlo, ministro che era stato delle finanze. Ne più guardavano ai forestieri che ai nazionali; trucidarono un' ufficiale di marina inglese, trucidarono un fuoruscito tolonese : facevansi delle barbarie gioia . Un forestiero venuto loro in sospetto, alla porta di una bottega mani e piedi inchiodarono, e sì a colpi di scure e di baionette il martirizzarono. Lacombe san Micbele, ambasciatore di Francia, essendo chiamato a morte dal popolo furioso, fu nascosto e salvato da alcuni amatori del nome reale, che più risguardarono all'umanità che alle opinioni. I popoli sommossi penetrano bene la natura degli uomini ai quali hanno dato il governo di sè

BOTTA AL 1814.

65

1798 stessi, perciocchè il sospetto aguzza l'intelletto e raddoppia l'attenzione. Certo è che Moliterni non secondava più le intenzioni del popolo, tendendo i suoi andamenti ad affidare Napoli alla presenza ed al patrocinio dei Francesi, verisimilmente perchè credeva che quello fosse il solo modo di salute che restasse. Per arrivare a questo suo fine, poiche nell'abboccamento di Aversa Championnet gli aveva affermato che non entrerebbe se prima non gli fosse assicurata la possessione del Castel Sant' Elmo, aveva introdotto in questa fortezza molti de' suoi aderenti, e molti ancora che parteggiavano per la Repubblica, ed inoltre armandone quanti più gli venne fatto di armare, gli aveva distribuiti nei luoghi più opportuni. Trovo consegnato nei ricordi delle storie, che, essendosi di ciò prima indettato con Championnet, abbia propagato ad arte la opinione fra l'acceso volgo che era necessario andare ad assaltar i Francesi che venivano contro Napoli, con dire che il piccol numero loro sarebbe facilmente oppresso dalla sapravanzante moltitudine del popolo. Avvisavano Championnet e Moliterni che il vincere i lazzaroni in Napoli, tanto numerosi, coraggiosi ed arrabbiati, sarebbe stato piuttosto impossibile che difficile; perchè ogni cosa sarebbe diventata per loro una fortezza, ed il sapere le strade era per loro di grandissima importanza, e le città e le abitazioni proprie sono più patria e con maggiore animo si difendono, che le campagne e le abitazioni aliene. Il combattere poi in paese piano ed aperto faceva ai Francesi, quantunque fossero in piccol numero, le condizioni migliori , perchè avevano qualche nervo di cavalleria , artiglierie meglio ordinate, più perizia di battaglie. Come era ordito il disegno, così riuscì l'effetto. Usciva il popolo, più impetuoso che esperto di battaglie, a combattere contro i Francesi, che per la speranza di Sant' Elmo, e di trovar in Napoli una parte forte in favor loro, ordinati si avvicinavano. Si affrontarono in due parti tra Aversa e Capua; ne seguitava una mischia molto tremenda. Prevalevano i Francesi per le armi e per l'ordine, prevalevano i Napolitani pel numero e pel furore. Durò per ben tre giorni con variati eventi la battaglia. Le artiglierie di Francia fulminando in quelle spesse squadre, vi menavano uno scempio orribile, ed atterravano le file Intiere. Rimettevansi i lazzaroni , e più aspramente di prima menavano le mani , cercando di avvicinarsi e di venire alle strette col nemico, per fare con lui una battaglia manesca. Le artiglierie gli guastavano da lontano, le baionette da vicino: ma le morti non gli intimorivano, anzi piuttosto gl' infierivano. Nei due primi giorni ruppero parecchie volte i repubblicani, ma questi, come destri e sperimentati soldati , tosto si rannodavano . Ne la notte arrecava riposo: perchè se al chiaro più si udivano le grida dei combattenti, al buio più si udivano quelle degli straziati; e pure neanche di notte si perdonava alle ferite ed alle morti. Accresceva il terrore che in tutti i villaggi circonvicini un suonare di campana a martello spesseggiava senza intermissione, ed i contadini accorrevano in folla variamente armati in aiuto dei cittadini combattenti. Non era guerra in un sol luogo, ma guerra dappertutto, e dappertutto si versava sangue, o per uccisioni agglomerate fra corpi grossi. o per uccisioni spicciolate fra masse voghe ed erranti, e fra guerrieri isolati. Continuavano a Napoli le carnificine : vi si aggiungeva furore a furore . Fumavano al tempo stesso le incenerite terre dell' Abruzzo, del Sannio e della Campania, che la rabbia di guerra e la soldatesca rabbia avevano agli ultimi e più miserandi casi ridotte. Nuovi vespri siciliani e nuove vendette di vespri siciliani si agitavano. Un Pruni assassino, guidava le genti arrab-

biate, i curati coi crocifissi le animavano; solito costume dei civili furori e 1798 delle popolari guerre, Fumava Castelforte, arso da Rey: mescolavavisi alle fiamme il napolitano sangue sparso dal capitano francese, perchè tal era stata la resistenza e tale la ostinazione dei difensori che gli abbisognò prender d'assalto non solamente le mura, ma le case ad una ad una, dalle quali piovevano palle, sassi, travi, acqua ed olio bollenti. Grondava sangue l'egregia Isernia per opera di Monnier, irritato pel valore più che umano col quale i terrazzani, aiutati dalla gente venuta dal contado, l'avevano difesa : d' assalto presa , fu sottoposta a quanto di più crudele e di più empio sogliono provare le infelici città prese d'assalto : ma qui le abbominevoli cose furono anche maggiori, perchè era una guerra tra gente stimata nemica di Dio, e tra gente stimata assassina : nascevano opere da una parte e dall' altra più che di barbari. La Caudine forche, superate con gran valore ed arte da Broussier, tiepide ancor esse di sangue paesano ed estero, attestavano le battaglie valorosamente combattute da ambe le parti, ma più felicemente che nell' antichità, dagli esteri, più infelicemente dai paesani. In questa guisa travagliavano al tempo medesimo gli Abruzzi, il Sannio, la Campania e la popolosa Napoli. Città incenerite, turbe uccise, superstiti addolorati, un calpestio di guerra tremendo tra Capua e Napoli, e dove mancavano le forze, suppliva il furore. Non mai i Francesi si trovarone ridotti a si duro passo, ne mai con tanta valenzia sostennero un urto di guerra. Infine un buon consiglo fece sopravanzare i repubblicani. Championnet mandava Lemoine e Duhesme a fer re con truppe fresche, strigatesi testè dagl'impacci dei monti, il fianco destro dei combattenti lazzaroni, i quali , affievoliti dalla fatica e dalla strage , andarono in volta , sparsi e sanguinosi riparandosi in Napoli.

Mentre nel raccontato modo si combatteva . Moliterni , recatosi in mano . non solumente il castello di Sant' Elmo per mezzo de' suoi fidati, ma ancora quello dell'Uovo, vi aveva inalberato il vessillo tricolorito in segno di pace e di possessione verso Championnet . Spediva anzi a lui nomini a posta, perchè accordassero il modo di rimetter in poter suo la città . Tentò anche il Castello del Carmine : fu sdegnosamente risposto dal presidio . Ma quando i lazzaroni superstiti alla possata uccisione videro sventolare su quei due forti le odiate insegne, tosto tornarono su i furori, e di nuovo prese le armi, si accingevano a voler impedire ai Francesi la possessione. Facevano esortazioni, parte feroci, parte ridicole; ordinavano processioni di san Gennaro, si armavano, si rannodavano, s' incitavano; da capo ricominciarono a dire che non temevano nè santi ne diavoli ne Francesi, e che non volevano repubblica, e che l'avrebbero veduta. Nè si rimasero alle minacce; perchè, assaltato impetuosamente Capochino e Capodimonte, ne ebbero a viva forza cacciati i Francesi, che poi tornati più forti , rincacciarono di bel nuovo i lazzaroni. A porta Capuana succedeva una battaglia asprissima, prima colla peggio dei Napolitani: magnifici edifizi, incesi. a bella posta per pecessità dai Francesi. Facevano anche forza di entrare verso il palazzo reale per la protezione dei castelli Sant' Elmo e dell' Uovo; ma i lazzaroni essendosene accorti, contrastavano con grandissima gagliardia il passo. Pendeva tuttavia in bilico la fortuna, quando ecco calare dai castelli Moliterni con le sue genti, ed assaltar alle spalle coloro, che loro capo l'avevano creato. Seguitava un durissimo combattimento fra i popolani ed i repubblicani . fincliè questi superarono del tutto gli avversari, cinti e bersagliati da tutte le bande. Allora i Francesi, benchè i lazzaroni ancora in quest' ultimo fran630 gente fortificassero le strade con isteccati e combattessero dalle case con ogni sorta d'armi, si fecero forzatamente strada sino al palazzo reale, e l'occuparono. Poco poscia un'altra squadra di Francesi, preceduti dai novatori del paese, s'introdussero per forza nella contrada principale di Toledo, e se ne fecero signori. Tuttavia combattevano ancora sparsamente i lazzaroni con pericolo di sacco e d'incendio; il castel del Carmine appresentava un duro intoppo a superarsi. Per risparmiar il sangue e terminar totalmente quelle molestie battaglie con altro che con armi, uomini astuti, per suggerimento dei novatori, insinuarono ai lazzaroni che saria bene mandar a sacco il palazzo del re. A tale suono quegli uomini, privi di tanti compagni uccisi, e straziati essi medesimi da tante ferite ricevute in difesa del re (io parro cose strane, ma vere), si calarono, e, rinunziando alle armi, misero in preda le reali spoglie. Alcuni dei Francesi, fra i più perduti, che alla guardia del palazzo se ne stavano, si mescolarono coi rapitori napolitant nella medesima infamia. Restava che il castello del Carmine cedesse. Si venne all'assalto, perchè il presidio non volle mai udire parole d'accordo. Ostinatamente vi si difesero; pure infine il forte cesse in poter dei repubblicani ; la sanguinosa Napoli tutta era in potestà loro. Ma rimarrà eterna memoria dello sforzo fatto da un popolo forte, il quale, ancorchè fosse privo di capi, per poco non metteva a distruzione un escrcito fantoso per tante vittorie, e l'avrebbe anche fatto, se alla forza non si fossero congiunte le insidie.

Il generale della repubblica fatto sicuro dell'acquisto di Napoli per l'occupazione dei castelli, mandava al pubblico ch'egli frenava i suoi soldati, desiderosi di vendicare il sangue de' compagni morti nelle battaglie combattute contro gente prezzolata : che sapeva essere i Napolitani un popolo buono. e che bene nel cuor suo si doleva degli strazi sofferti da lui ; però rientrassero in sè stessi, esortava, deponessero le armi nel Castelnuovo; e con questo conserverebbe la religione, le proprietà e le persone salve ed intatte : al tempo stesso arderebbe le caso e darebbe a morte coloro che contro i Francesi usassero le armi : se la tranquillità tornasse, dimenticherebbe il passato e restituirebbe la felicità a quelle ridenti contrade. Partori questo manifesto l'effetto che Championnet se n'era promesso; Napoli fu ridotta in tranquillo stato, perchè tutti quietarono, chi per timore dei Francesi; chi per timore del volzo. Ma siccome non bastava mettere in calma la metropoli, nia ancora abbisognava ordinare lo Stato, seguendo Chiampionnet il suo talento repubblicano, creava un governo a cui chiamava venticinque persone, la più parte assai risplendenti o per dottrina, o per virtu, o per natali, o per tutte queste qualità congiunte insieme. I più amavano la libertà con animo sincero e benevolo. Alcuni, essendosi mescolati nello congiure precedenti, erano stati dannati dal governo regio o all'esilio, o al carcere, e forse più aucora odiavano l'antico stato che amassero la libertà. Del rimanente nomini tutti, dico i napolitani, sinceri d'opinione, continenti da quel d'altrui, e quanto degni di esser vissuti ai tempi antichi, tanto inabili di governar la nave dello Stato in tempi tanto tempestosi . Furono quest'essi : Abbanionti , Albanese, Baffi, Bassal francese, Bisceglia, Brune, Cestari, Ciaia, de Gennaro, de Filippis, de Rensis, Doria, Falcigni, Fasulo, Forges, Laubert, Logoteta , Manthone , Pagano , Paribelli , Pignatelli-Vaglio , Porta , R'ario , Rotondo. Partironsi, secondo il solito, in congregazioni, le quali avevano la potestà esecutiva, mentre tutti insieme collegialmente uniti usavano la legislativa. Fu diviso il regno pure secondo il solito costume servile, in undici ::79 sportimenti. Chiameronsi della Pescara con Aquila capitale, dei Garigliano con San Germano, del Volturno con Capua, del Vesuvio con Napoli, del Sangro con Lanciano, dell'Ofanto con Foggia, del Selec con Siderno, dell'Idra con Lecce, del Brendano con Matora, del Crati con Cosenza, della Sagra con Catanzaro. Patti gli spartimenti, crearonsi i distretti, possici a imunicipii, ogni coss a norma delle fogge francesi: tutto questo chiamossi repubblica Partenopea.

Sono i Napolitani, siccome greci, di natura molto acuta, trascorrenti nelle astrazioni, e misuratori delle cose secondo l'immaginazione, non secondo la realtà. Se si aggiunge la qualità molto favellatrice, sarà facile far concetto in quante reti ed andirivieni s' inretino e s' impaccino, si che vogliano il bene, e sì che vogliano il male. Il persuaderli ed il ravviargli non è cosa agevole; perchè più ciò fare t'ingegni, e più si ravviluppano nelle astrattezze e nel loicare, e finiscono con avvilupparvi anche te. Ora pensi il lettore, se sottilizzassero, e se oltre portassero quei principii politici di filosofia francese, i quali starian forse bene fra uomini migliori di noi, ma in questa età sono, pur troppo, come bei colori su legni fradici. Compiacevano a sè stessi con immagini lusinghevolissime : la repubblica di Platone pareva loro non solo possibile, ma ancora non sufficiente; una maggior perfezione sognavano e si promettevano. In queste chimere i migliori ed i più sapienti avevano p u capriccio degli altri. Cirillo, Conforti, Logoteta, Russo, e più di tutti Mario Pagano , dei quali e di molti altri compagni loro non si potrà mai tanto ammirare la virtu, ne piangere la fine, che non meritino molto più, erano nel sognare queste felicità singolarissimi. Nè le donne si rimanevano: la virtuosa, dotta e sventurata Eleonora Fonseca Pimentelli risplendeva fra le prime, e, siccome donna, spandeva attorno di sè razgi più soavi dell'amorevolezza comune. I più belli, i più cortesi, i più colti spiriti con esso lei conversavano, e. g à virtuosi a maggiore virtu per le esortazioni ed esempio suo si accendevano. Platone dominava: dolcissimi affetti da sì copiosi fonti in ogni parte scorrevano e s'insinuavano. Io mi sento muovere ad una compassione grandissima pensando che un si felice immaginare, un si pietoso desiderare, un si giocondo ammaestrare s'abbattessero in un campo pieno di ire tanto sfrenate, di strazii tanto crudeli, di latrocinii tanto violenti, di uccisioni tanto disumanate. Parmi, quanto l'esile creatura umana immaginar poò, che Dio avrebbe dovuto fare i buoni esenti dal contatto dei malvagi, e lasciar questi straziarsi da sè : certo la funesta mescolanza mi spaventa . Sognava nella sanguinosa Napoli Pagano misero la felicissima repubblica : i lazzaroni intanto saccheggiavano, e gli Abruzzesi con le armi, con le mani e perfino coi denti i Francesi laceravano, e con pari furore i Francesi gli Abruzzesi straziavano. Nè i ru nori tanto detestabili che d'ogni intorno risuonavano di tradimenti, di morti e di rapine, potevano svegliare dal dolce suono quegli uomini benevoli. Argomentavano sottilmente del bene e del meglio, quando il male ed il peggio signoreggiavano, e più s'accendevano nelle speranze, quando e più vi era luogo a disperazione. Non s'avvedevano, che il predominio era dei ladri e dei tiranni, e che i ladri ed i tranni, gridando libertà, di loro e della libertà si ridevano. Ed essi pure con la mente occupata, come di malattia dolce ed incurabile, non se ne accorgevano, e traevano dietro alle utopie. Età strana e feroce, che produsse i buoni per perderli, i tristi per farli trionfare. Queste cose abbiamo veduto in tutte

150 le pati della desaluta Italia, ma nella gigantesca Napoli più che in tutte. Là più santi corpi si ruppero, la big irosani rivi di sangue corsero. La potetrità ne avrà pietade e sparento insieme: gli uomini oderni o non sentono, o ridono, od applaudono, e pazzo chi vuol seminari fra di loro semi satutieri. I frutti saqvi son diventati veleni per l'infausta terra. Così il gridare virtu fa creduto bugia, il gridare virto fa creduto verità, e la socra acivile che ci copre, ben cela schifosi aspetti. Se un bengon risguardo del ciclo non ci salva, il dispotismo fia situnta orimedio, perchè non si è asputo do ordinare, nè usare, nè sopportare la libertà, ed a questo dolce flore concorsero in tropog gran numero insetti pestifori.

Di tale benevolenza e di tali errori furono segnate le operazioni del governo nuovo di Napoli. Ma prima di raccontar le cose da lui fatte, necessario è per noi il descrivere come Championnet operasse per solidare l' impresa nel regno. Egli era uomo dabbene, il che è qualche cosa più che uomo ingegnoso; perciocchè l'ingegno suo era piuttosto sufficiente che grande; ma come buono si rimetteva facilmente nell'opinione dei buoni, o di coloro che buoni riputava. Laonde, volendo far di Napoli altro che quello che si era fatto di Roma, intendeva non solo a fondare la nuova repubblica, ma ancora a farle sostegno, non della forza ma dell'amore, Chiamato il popolo a parlamento nella chiesa di San Lorenzo, bandiva solennemente, in nome del governo francese e della grande nazione, la libertà e l'independenza degli Stati napolitani, rinunziava ad ogni ragione di conquista, solo si riservava la facoltà di mettere per una volta tanto una contribuzione militare per dare a' suoi soldati i soldi corsi di sei mesi . Fu la contribuzione di settantacinque milioni , compresi dieci per la sola città di Napoli e contado; taglia assai grave, ma che avrebbero i popoli portato volentieri, se non fossero al tempo stesso stati costretti a dare il vitto ed il vestito a quei medesimi soldati che già pagavano. Sapendo poi quanto importassero in quei popoli ardenti le opinioni attinenti a religione, mandava una guardia d'onore a San Gennaro, e detto a chi l'aveva in custodia, ch' ei desiderava che il Santo facesse il miracolo, il Santo il faceva, e i lazzeroni applaudivano, sclamando, non esser poi vero che i Francesi fossero empii, come la corte aveva fatto spargere; nè mai si sarchbero risoluti a credere che la volontà di Dio non fosse che i Francesi stanziassero in Napoli poichè in presenza loro si scioglieva il sangue del Santo. Non ometteva il cardinale Zurlo Capece, arcivescovo di Napoli, a ciò esortato dal governo, e il faceva anche volentieri, di confortare con lettere pastorali i popoli ad obbedire alle nuove potestà; la libertà e l'egualità, come conformi ai precetti del Vangelo. lodando e raccomandando. Queste cose mitigavano le opinioni contrarie, e viepiù confermavano la quiete. Championnet mostrava in tutti i suoi discorsi ed in tutti gli atti desiderio di alleggerire ai Napolitani il peso del forestiero dominio, e di fondare nel regno una repubblica libera e indipendente.

Aboliva il governo i dritti frudator ed i fidecommensi, e preparva, per nezzo della congregazione legislativa, la constituzione che avesse a reggere la repubblica; Fu questa constituzione opera principalmente di Mario Pagano, ed in mezzo alla intuazione servito degli dordi di Francia, vi si vedevano alcuni ordini nuovi, di non poca importanza e di utilità evidente. Fuvi principalmente la potestà censoria, commensa ad un tribunale di cique, il cui carico fosse di vegliare, acciocchè i cattivi costumi si correggessero, i, buoni si conservassero; fuviu anche l'eforta, o cui doveva appurtenersi la facoltà di veder che la constituzione in tutte le sue parti salva ed intatta (79) si conservasse, che i magistrati oltre i limiti delle potestà concedute dalla constituzione non trascorressero; che quelli che trascorressero alla debita moderazione richiamasse, e gli atti oltre i limiti da loro emanati annullasse: che le riforme della cost tuzione dimostrate pecessarie dall'esperienza al Senato proponesse : di modo che l'atto annullato per decreto degli efori. quand'anche fosse legge promulgata dal corpo legislativo, nissuno più obbligasse, ed il corpo legislativo stesso obbedisse: gli efori solo quindici giorni all'anno sedessero, ed il seder di più fosse caso di Stato; niun altro maestrato escreitar potessero: stessero in grado solo un anno; fossero eletti dal popolo in ogni spartimento della Repubblica, ed uno per ispartimento e non più si eleggesse; non potessero essere eletti all'arcontato, che era la potestà suprema per l'esecuzione delle leggi, se non dopo cinque anni, dappoichè erano usciti dall'eforato, al corpo legislativo se non dopo tre: usciti, il titolo di eforo mai non portassero. Sono questi ordini dell'eforato degni di molta lode, ed atti ad impedire nelle repubbliche ed anche nei governi regii, che hanno qualche parte di repubblica, molte gare e sovvertimenti civili . Certamente , ove fossero conformati all'autorità del tempo, potrebbero ar recar giovamento agli Stati liberi. Degni anche di commendazione furono gli ordini proposti per le scuole pubbliche, i quali, mutati soggetti d'insegnamento, potrebbero utilmente accettarsi anche nelle monarchie. Queste cose trovava Mario Pagano nel suo ingegno: il resto il copiava dalla constituzione francese, dando in tal modo a conoscere e la capacità della sua mente, e la servilità dei tempi. Nè debbe essere passato sotto silenzio il ragionamento che si leggeva preposto al modello della constituzione; opera in cui tutto l'acume dei greci ingegni si discopriva, atti sempre a pruovare principii astratti con astrattezze maggiori .

Le astrattezze lusingavano gli uomini, le realtà li sdegnavano, colpa parte di Championnet, parte del governo, parte dei tempi. Era Championnet, come abbiano narrato, di natura buona, ma non aveva nervo tale che potesse frenare i suoi, gla avvezzi alla lienza negli stati romani e cisalpini: onde gl'insulti alle persone, anche ai magistrati, massime municipali, e le tolte violente erano frequenti. I popoli si sdegnavano. A questo si aggiungevano le intemperanze dei democrati più ardente.

I haroni, come aristocrati, siccome li chiamavano, erano o scherniti con dileggiamenti, o provocati con ingiurie, il che gl' inimicava; e, siccome quelli che avevano una grande dependenza, sì per le loro ricchezze, e sì per l'effetto degli antichi ordini feudatarii, procuravano con arti e con instigazioni nemici potenti e numerosi alla nuova Repubblica. Nè solo con inconvenienti dicerie si provocavano i baroni, ma nelle tasse sforzate che, per soddisfare ai conquistatori, il governo metteva, erano con brutti arbitrii aggravati, come se la opinione e non le sostanze si dovessero tassare. Ne altra libertà di stampa vi era, se non quella d' inveire contro gli aristocrati. Aveva il governo mandato nelle provincie, per far capaci le popolazioni dei vantaggi del nuovo stato, gli amatori più vivi. Questi per leggerezza e per fissazione conforme alla stagione, trascorrevano pur troppo in isoherni ed in minacce contro gli aristocrati e contro i preti. Spesso ancora , stimando che nel casi straordinari le facoltà straordinarie si dovessero usare, commettevano atti arbitrari, ora privando altrui degl' impieghi, ora della libertà; cose tutte da far rovinare facilmente ogni più forte Stato, non che uno tanto tenero sui principii come era il napolitano. Seguitava a

1779 tutte queste un'altra peste, ed era quella dei ritrovi politici, in cui giovani inflammatissimi ed invasati delle nuove apinioni si adunavano a ragionare pubblicamente di cose appartenenti allo Stato. Nè i nuoli prodotti in Francia da smili ritrovi li rendevano savii, percilè con la medesima vecemenza parlavano.

Bene ogni speranza di salute è spenta, ed il fondare uno Stato buonn impossibile, quando i cittadini son giunti a tale che l'amore della patria collocano nelle esagerazioni : perciocchè la natura delle cose è inflessibile e resiste, e se si può vincere, solo si può col vezzeggiarla, non con l'assaltarla. Ne seguitava che, per le immoderate cose che si dicevano in que' ritrovi, i popoli si al enavano. Peggio poi, che non era cosa che gli energumeni. v'olenti in tutti i paesi, v:olentissimi in Napoli, non dicessero, per stravagante ed eccessiva che si fosse, contro il governo proprio e contro coloro che il componeyano. Il che toglieva agli uomini dello Stato con la riputazione anche la potenza. Eppure era vero che eglino erano per dottrina, per virtu e per amore di patr'a dei più ragguardevoli del Regno. Adunque queste moleste e brutte improntitudini dimostravano, il che non solamente si vide in Napoli, ma ancora in tutta Italia, che non l'amore della libertà, ma l'amore della potenza muoveva coloro che le facevano. Fatto il moto contro il governo antico per ambizione, volevano anche fare il moto contro il nuovo per l'ambizione medesima, e dove questa ambizione cupidissima fosse per arrestarsi, non si può affermare, se non forse là dove un solo di questi uomini sfrenati, spenti tutti gli altri, acquistasse il dominio. Quando prevale il costume che gli nomini più eccellenti sono stimati perfidi, vili, corrotti e tirrannici, solo perchè occupano le cariche dello Stato e tengono i magistrati, ogni libertà d'viene impossibile, e lo Stato è preda degli ambiziosi. Questa è stata la principale Infezione della moderna Europa, e che fu ed è cagione che la libertà non vi si possa fondare : e non so se i posteri più rideranno di lei per le sue pazzie, o più la compatiranno per le sue disgrazie.

Tal era la condizione del governo papolitano, che , odiato dagli aristocrati , biasimato dai democrati, oppresso dai Francesi, non aveva modo nè di riputazione nè di forza per operare non che il bene della Repubblica, alcun bene che fosse. Restava ai reggitori di Napoli un solo conforto, e quest' era la presenza di Championnet, sempre pronto, per quanto fosse in lui a frenare la licenza de' suoi , ed a secondare gli sforzi di coloro che più avevano in animo l'ordinare un buono Stato, che il signoreggiarlo. Accadde che il Direttorio di Francia, il quale sapeva che i guerrieri erano soliti a fare a modo loro, non a modo suo, aveva mandato a Napoli, per soprantendere ai frutti della conquista, una commissione civile, di cui era capo quel Faipoult già mescolato nelle rivoluzioni genovesi. Come prima ei giungeva a Napoli, stimando che, quanto ai diritti di conquista ed alle esazioni , Champ'onnet fosse stato troppo indulzente, pubblicava un editto con cui dannando quando il generale aveva fatto, come se oltre i limiti della sua autorità fosse trascorso, affermava che niun altro magistrato che la commissione civile aveva potestà di por le tasse, e che chi le pagasse in tutt' altra cassa che in quella della commissione, male pagherebbe. Ad atto tanto ardito contro un capitano vittorioso non si sarebbe mosso Faipoult, se non avesse saputo che già il Direttorio cominciava a portar mala volontà a Champ'onnet. Poscia, più oltre procedendo, ordinava che in proprietà di Francia erano caduti per diritto di conquista tutti i beni appartenenti alla famiglia reale, spiegando che in esso dritto cadevano non solamente quanto il re possedeva, come palazzi ville, cacce e simili, ma ancora i beni Farnesiani, che erano di proprietà privata di Ferdinando, quei dell'ordine di Malta, i costan- 1720 t.niani, i gesuitici, quei destinati alle pubbliche scuole, i benistessi dei banchi che altro non erano che un deposito del denaro dei particolari, e tutte le casse pubbliche, e tino anche i decorsi delle contribuzioni. Così da Napoli si richiedeva un gran dispendio per l'esercito, e al tempo stesso gli si toglieva ogni fonte di rendita per cui potesse supplire. Sdegnossi gravemente Championnet all'ardimento del commissario, e lo cacciava soldatescamente da Napoli. Era discordia tra i Francesi, discordia tra i Napolitaui: tutti venivano in dispregio; il terrore delle armi solo sosteneva lo Stato. Preparavasi in questo mentre un accidente molto grave contro i Napolitani. Era Championnet venuto in digrazia del Direttorio. perchè, non contento allo aver rincacciato dallo Stato romano i Napolitani, avesse subitamente non aspettati nuovi comandamenti, invaso il regno; le cose non essendo ancora rotte con l'Austria, e tenendosi ancora per gli Alemanni la fortezza di Erebrestein , forte propugnacolo di Alemagna , desiderava il Direttorio di temporeggiare. A questa cagione dei tempi presenti se nei aggiungeva un'altra molto potente dei tempi futuri, ed era che Championnet si apparecchiava a fare una spedizione in Sicilia per torre al re quest'ultima parte de'suoi dominii; della qual cosa sperava poter venire facilmente a capo, sì per la poca forza che Ferdinando aveva in Sicilia, sì pel terrore impresso dalle sue armi, massime in su quel primo giungere, e si finalmente per la efficacia delle opinioni, che credeva che anche oltre il Faro si fossero introdotte. Le dimostrazioni di Championnet contro di quell'isola non erano segrete, e già aveva mandato soldati in Calabria sotto colore di combattere certe bande di regii che scorrazzavano il paese. Questo intento toccava certi tasti molto reconditi. Il ministro Talleyrand voleva che si facesse ai Borboni il minor male che si potesse . Fors' anche intrinsecamente nodriva il desiderio di vederli ristorati in Francia. Alcuni suoi parenti, ricoverati in Sicilia, lo tenevano, siccome corse fama, con avvisi segreti bene edificato verso la famiglia reale di Napoli, ed instantemente gli raccomandavano il re Ferdinando. Per la qual cosa egli , che molto acconciamente saneva far queste cose, accennando col Direttorio in un luogo col pretendere il motivo che bisognasse frenare quello spirito ambizioso di Championnet, e battendo veramente in un altro, aveva operato che il Direttorio rivocasse il generale. A questa medesima risoluzione cooperarono i desiderii di Macdonald, che, dopo l'invasione del Regno, in cui aveva combattuto tanto egregiamente ed acquistata principalmente Capua, se ne viveva in poca concordia col generalissimo; e siccome quegli che uomo valoroso era, ambiva molto, e forse troppo, di mostrarlo. Lasciate le sue squadre vincitrici, pativa Championnet libero da Napoli; ma, arrestato fra Napoli e Roma, fu condotto, prima nella cittadella di Torino, poi in Francia; il volevano processare sì per le anzidette cagioni, e si per aver caccato Faipoult. Prese Macdonald il governo supremo dei Francesi; tornò Faipoult in Napoli ad estenuare i miseri Partenopei.

Mentre si travagliava con poco frutto nella capitale per la Repubblica, motti di grandismia importansa scadevano nella provincie. Nos amavano i baroni il nuovo Stato, manco ancora i Francesi, e sicome tutti avevano abade di bravi che da loro dipendevano, ummini audacissimi ed alcuni facinorosi, le spingevano a tentare rivoluzioni contro coloro che dominavano. Gli ecclesiastici, che non ignoravano che sebbeno fessero vezzegajuti in quei primi principii del governo, erano da lui veduti malvolentieri, con le maggiori persuasioni che potessero, promuovevano che inclinazioni contrarie.

BOTTA AL 1815. 66

1300 Molti soldati vecchi del re , non essendosi voluti accomodare al dominio dei puovi signori, si erano ritirati nei luoghi più lontani ed inaccessi: quivi attendevano a fomentare discordie e sollevazioni . A questi si accostavano molti altri uffiziali e soldati dell'esercito rego. i quali, dopo di essersi dimostrati pronti a servire i repubblicani, da loro non curati. o per necessità per la penuria dell'erario, o perchè non se ne fidassero, si erano sdegnosamente partiti e condottisi Inclie provincie quivi con le parole incendevano, e con la presenza animavano le popolazioni ad insorgere. Tutti questi erano anche confortati da qualche corpo di gente armata che dopo l'occupaziono di Napoli, o si erano ritirati interi, od erano mandati dalla Sicilia appunto coll'intento di sostenere quei moti che si manifestavano sulla terraferma in favore della potestà regia. A questi motivi tanto potenti si aggiungevano i romori che correvano delle armate turche e russe, che dovessero fra breve arrivare nell'Adriatico con grossi soccorsi di genti da sbarco in favore dei regii. Era vero infutti che , conclusa la pace tra la Russia e Turchia, aveva un armata russa passato i Dardanelli, e congiuntasi con quella del Gran Signore, si era impadronita di tutte le isole veneziane dell' arcipelago e dell' Ionio, aveva posto assedio alla principale di Corfu, e principiava a mostrarsi sulle spiagge del Regno. Questi aiuti, parte veri , parte ancora esagerati dalla fama , mirabilmente inflammavano i popoli a proseguire i disegni che già avevano concetti. Tanto era l'odio che si portava al nuovo stato, che popoli cattolici condutti da vescovi e da preti, volonterosamente si univano a genti scismatiche e maomettane per ispeguerlo.

Dimostravano quanto fossero deboli nelle provincie i fondamenti del governo nuovo, i successi avuti nelle terre d'Otranto e di Bari da alcuni fuorusciti corsi, che sulle prime avevano maggior desiderio di fuggire che di combattere: conciossiachè trovavansi eglino in Taranto ad aspettare un vento propizio per Corfu o per Trieste, quando vi fu bandita la repubblica, e per timore se ne fuggirono per la strada di Monteasi alla volta di Brindisi . A Monteasi , detto ad una donna che gli alloggiava , per procurarsi miglior servizio, essere con loro il principe ereditario, spargevasene la voce; un Girunda contadino, uomo di seguito nella terra, li secondava, la provincia si levava a romore, tutti gridavono : viva il re-, muoia la repubblica. Arrivavano questi Corsi, piuttosto portati dalle spalle dei popoli, che da sè, a Brindisi, dove il supposto principe dava ordini; i popoli gli obbedivano, come se principe fosse. S'imbarcava per la Sicilia, promettendo di andare dal re suo padre, perchè mandasse genti soccorritrici alle fedeli popolazioni. Lasciava, come esecutori de' suoi comandamenti, due suoi generali, come diceva, i quali altri non erano che due oscuri Corsi, per nome Boccheciampe e de Cesare . Si fermava il primo nella terra di Otranto , sottomessa la città principale di Lecce; se ne giva il secondo a fur tumultuare la terra di Bari , soggiogate in sul correre Martina ed Acquaviva , terre che si erano scoperte favorevoli alla Repubblica. Insomma il moto fu d'importanza: accorrevano buoni e cattivi, nobili, plebei, laici, ecclesiastici, e da un accidente fortuito nasceva un gran fondamento a far risorgere in quelle parti l'autorità del re.

Quasi al tempo stesso sbarcava con poche genti a Rezgio di Calabria il cardinale Ruffo, al quale il re aveva dato facoltà amplissame, chiamandolo suo vicario. Il secondavano il preside della provincia Winspear, e l'uditor

papa. Ciò dissero di lui, perchè lo credevano capace di dirlo. Questo 1700 debole principio in poco spazio di tempo cresceva a dismisura; e produceva un moto che fu cagione di accidenti di grandissimo momento. Primieramente nella ulteriore Calabria, per le aderenze che la sua famiglia vi aveva, trovava il cardinale molto soguito: poi qualche nervo di truppa reale gli si aggiungeva, e finalmente chi voleva il re, o le vendette, o il sacco, a lui cupidamente si accostava. Guadagnò prima le campagne, poscia le terre aperte , finalmente le murate , e tanto crebbe la sua potenza , che , presi , Mileto , Monteleone e Catanzaro, riduceva in poter suo tutta la Calabria ulteriore. Il cardinal Zurlo Capece, arcivescovo di Napoli, lo scomunicava, ed egli scomunicava l'arcivescovo. Nè contenendosi nelle parole, anzi seguitando il corso favorevole della fortuna, assaltava Cosenza, capitale della Calabria citeriore. e quantunque ella fosse una forte sede di repubblicani , dopo una battaglia assai feroce, se ne impadroniva. Prese, non senza una ostinata difesa, Rossano, prese Paola, bellissima città di Calabria, la prese, e l'arse per l'animoso contrasto fattovi dai repubblicani : quest'era la pessima delle guerre civili . Ruffo prevaleva ; il terrore l'accompagnava , e gli dava in mano tutte le Calabrie insino a Matera. Quivi si congiunse con de Cesare. sommóvitore della provincia di Bari.

Tumultuando le Calabrie, non si mostravano le provincie, anche le più vicine a Napoli, più quiete: gente sfrenata, guidati da capi ancor più sfrenati , commettevano , sotto specie di voler rinstaurare il governo regio e difendere la religione, atti della più eccessiva barbarie. Uno Sciarpa, antico soldato, uomo tanto audace, quanto feroce, aveva posto a romore le rive del Sele, tempestando fin sotto alle mura di Salerno, non che gl'importasse del re, ma, siccome quegli che si gettava volentieri ai partiti estremi, disprezzato dai repubblicani, ai quali si era offerto, si vendicava della repubblica sotto nome di affizione al governo regio. Fecero i Lucani quanto per loro si era potuto , per impedire la congiunzione di Sciarpa con Ruffo . ma si sforzarono indarno, perchè niun soccorso arrivava loro da Napoli : così le sommosse si dilatavano . Dalla parte della Campania era surto in Sora un moto pericolosissimo, suscitato specialmente da un Mammone Gaetano , prima mulinaro , poi capo dei sollevati di Sora . Commise costui opere indegnissime. Uccise con palle soldatesche più di cento prigioni fatti in guerra , saccheggiò od incese più terre che tutti gli altri capi delle sollevazioni insieme; aveva carceri orribili , inventava tormenti nuovi , e nuove foggie di morti : per avvezzarsi al sangue, come se bisogno ne avesse . beveva salassato Il sangue proprio, si pasceva iu cospetto di teschi sanguinosi, beveva in un cranio: si dilettava di lamenti d'uomini tormentati , purchè repubblicani fossero, ed anche qualche volta, ancorchè repubblicani non fossero e cercava pretesti per isfogare l'incredibile sua barbarie : questi erano gli stromenti che aiutavano Ruffo a riporre in seggio il re . Dall'altra parte dell' Appennino incrudeliva Proni con le sue abruzzesi bande, ristoro a nuovo furore, perchè Duhesme e Lomoine si erano condotti sotto le mura di Capua e di Napoli. Ma la più pericolosa e più importante sommossa, dopo quella del cardinale, ardova nella Puglia, si perchè era molto grossa per sè, si perchè a lei si erano congiunti gli Abruzzosi, sì perchè alle pugliesi rive avevano adito le armate russe, ottomane, ed e inglesi, e sì finalmente perchè la Púglia, per la feracità delle sue terre, nodrisce la popolosa Napoli.

A questo modo, non ostante la gloriosa vittoria di Championnet, da Napoli in fuori, e da alcune rare terre nelle provincie in cui i repubblicani si difendevano piuttosto con valore smisurato, che con isperanza di vincere. tutto il paese si era commosso a favore del re, quantunque i modi che si usavano non fossero degni nè di re nè di alcun altro governo che sia al mondo. Pressavano massimamente le cose della Puglia per motivo delle vettovaglie. Inoltre diminuivano i Francesi, per tanto ardimento dei popoli, continuamente di riputazione, ed ogni giorno più si rendeva necessario che con qualche nuovo e segnalato fatto mostrassero che non era cessato in loro per le delizie di Napoli il valore, e che da quella opinione si riscuotessero in cui erano venuti, che se san bene resistere e vincere gli eserciti giusti ed ordinati, non sanno parimente resistere e vincere quando vengono alle mani con popoli sollevati. Per la qual cosa erasi deliberato Championnet ( queste cose accadevano prima della sua partenza), a fare due spedizioni . una contro la Puglia, massime contro San Severo e Trani, dove erano le adunanze più forti dei sollevati , l'altra contro la Calabria , quella principalmente per vincere, questa per contenere. Commetteva la prima alla fede ed al pruovato valore di Duhesme, che era suo aderente molto affezionato, la seconda al generale Olivier, dedito a Macdonald, emolo di Campionnet. Accompagnava Duhesme, da parte del governo napolitano con una legione napol tana, ma con le compagnie ancor non piene, il conte Ettore di Ruvo, che già sopra abbiam nominato, giovane d'incredibile ardire, d'animo feroce, e capace di tentare qualunque più difficile e pericolosa impresa. Già fin quando era ancora in Napoli lo stato regio, si era il conte Ettore mostrato amante di novità e mescolato in varie congiure ancorche fosse maggiordomo del re, e suo nadre primo maggiordomo di corte. Era nemicissimo di Medici, aveva fatto stampare in Napoli la constituzione di Robespierre. Scoperte le sue trame, le quali anche poco ascondeva, per la sua natura animosa e temeraria, fu carcerato in castel Sant' Elmo per opera di Medici, ma una fanciulla, figliuola di un ufficiale del presidio, innamoratasi di lui, il calava con corde per le mura del castello, poi pel monte molto dirupato, Ricoverossi in casa di alcuni suoi parenti in Portici : poi per sentieri rimoti ed ermi arrivava a salvamento in Milano. Quivi, siccome quezli che molto entrante era ed animoso, piacque ai Francesi e venne in grazia con Joubert, che, conosciuta l'indole del giovane, giudicò che fosse strumento potente a turbare, quando che fosse, le cose di Napoli. Infatti quando Championnet si mosse alla spedizione, Joubert mandò con lui il conte Ettore, e per mezzo suo fu facilitata la conquista del regno, massimamente quella della capitale. Ora il governo napolitano, conoscendo la natura indomabile e irrequ'eta di quest' uomo, che sempre pasceva l'animo di pensieri smisurati. e si mostrava più inclinato a comandare che ad obbedire, il mandava con Duhesme in Puglia, dove erano le sue terre, sotto colore che trovandosi in paese proprio, e pieno di parenti e d'amici, vi facesse gente. Fecevi gente in verità, e per pagarle, poichè ai mezzi non guardava, ma solo al fine, e neanco se questo fosse giusto o no, che ciò poco gl' importava, pose taglie e fece depredazioni incredibili , non considerando nè come , nè contro chi, o repubblicani, o regii che si fossero: soldati, e denaro per pagarli, questo solo voleva. Il governo aveva qualche sospetto di lui; eppure era egli il solo uomo capace di puntellare quello Stato cadente: l'avrebbe anche fatto,

ma forse per sè, non per la Repubblica. Pure da cosa nasce cosa, e primo 1721 pensiero dei repubblicani doveva esser quello di tener lontano il re.

Accompagnava Olivier, pes alla volta della Calabria, uno Schipani. piuttosto repubblicano ardente che buon soldato, e non di natura tale, che potesse star a fronte dell'audace Sciarpa e dell'astuto ed animoso cardinale. Se le guerre con le parole si vincessero, avrebbe questo condottiere repubblicano potuto vincere; ma altro è parlare in aringa, altro veder in viso il nemico; non ch'ei non avesse animo, chè aozi era coraggiosissimo, ma non conosceva le guerre. Partivano Duhesme ed il conte Ettore: marciavano cauti per paura d'aggusti e d'assalti improvvisi in un paese sollevato: marciavano spigliati e divisi per ispazzare largamente il paese; con loro e con ciascuna schiera marciavano le diete, o vogliam dire i Consigli militari , sempre pronti a dannare a morte gli autori delle sollevazioni. Molti presi furono, ed incontanente uccisi. Così dall'un canto Dubesme ed il conte Ettore incrudelivano anche coi supplizi contro i regii. dall'altro Sciarpa, Mammone e Ruffo incrudelivano anche coi supplizi contro i repubblicani. Le ire erano crudeli, le vendette terribili; le ire chiamavano le vendette, le vendette le ire. Era disegno del generale francese, prima di pacificar il paese tra Napoli e la Puglia, poi di andar a disfare quella testa grossa di regii a San Severo. Aveva con sè preti e vescovi che predicavano per la Repubblica; gli avversarii avevano preti e vescovi che predicavano pel re ; il fanatismo relizioso si mescolava alla rabbia civ le. Marciava Duhesme spartito in tre colonne; una per Avellino, Ariano e Bovino alla volta di Foggia: l'altra per Arienzo, Benevento e Troja a Lucera: la terza, che era il retroguardo, per la strada di Arienzo, Benevento, Ariano e Bovino a Foggia. Tro'a, Lucera e Bovino, deposte le armi, si davano in potestà dei repubblicani . Foggia che abbondava di repubblicani lietissimamente riceveva i Francesi , Barletta e Manfredonia , che assaltate dai regii , pericolavano, furono preservate. Ma tumultuavano tutti i popoli all'intorno per le speranze di San Severo, nè altre terre possedevano i repubblicani che quelle in cui avevano le stanze. Perlochè si deliberava Duhesme ad andar all'assalto di San Severo, perchè distrutto quel pido principale, sperava che gli altri si sottometterebbero. Erano i regii in San Severo grossi di dodicimila combattenti, fra soldati vecchi e gente collettizia, Prese le stanze sopra un monte fecondo di ulivi, dominavano tutta la pianura sottoposta, che avevano assicurata con cavalleria e cannoni piantati contro la stretta che alla pianura medesima apriva l'adito. Accorgendosi i regii che i repubblicani si distendevano a sinistra per assalirli di fianco ed alle spalle, si calarono con grandissimo ardire ed attaccarono con loro una sanguinosissima battaglia. Da si sfrenati sdegni credevano alcuni dover sorgere il governo regolato del re, ed il governo libero della Repubblica. Durò lunga pezza la battaglia con grave uccisione da ambe le parti ; perchè il valore era uguale nei due escrciti nemici, e se prevalevano i regii di numero, prevalevano i repubblicani di perizia. Infine andarono i primi in volta per lo scontro più efficace delle genti regolari, e già al punto stesso il generale Forest arrivava loro alle spalle. Allora fuvvi piuttosto carnificina che necisione, perchè i regii, avviluppati e rotti, male si potevano difendere, ed i repubblicani con una rabbia incredibile intendevano ad ammazzare. Tremila sollevati vi perdettero la vita; tutti, o la più parte, l'avrebbero perduta, se una moltitudine di donne e di fanciulli in abito squallido e lugubre, miserando spettacolo, non

13º Dose venuta a chiedere umilimente ed instantemente al vinctore la vita dei padri, del martit e dei figilioni loro. Piegavasi Dubesne a misericorda , quantunque fosse molto sdegnato, e comandava che cessassoro le ferite e le morti. Senza questa pietà nuova, intenzione era di ardere San Severo, nel che aveva anche per confortatore il conte di Ruvo, percib ed era San Severo sede principale della soltevazione, ed avevano i San Severini, per , la rabbia dello opinioni, ucciso alcuni preti ed il veacovo stesso, percibi parteggiavano pei Francesi e per la Repubblica; i mai l'atto parve a Dubesno troppo orribile, esarodo Sau Severo terra grossa o fiorita; però se ne rimase, mosso anche dai pianti della preghiere degli abitatori.

La fama della vittoria di San Severo ridusse ad obbedienza le contrade vicine, il monte Gargano, i monti Liburni, Corvino e Lecce stessa; aperse anche le strade per Pescara, cosa di molta importanza pei Francesi. Restava in poter dei regii la città di Trani, con la quale ancora consentivano Andria e Molfetta. Le inimichevoli inclinazioni erano tenute vieniù vive dalla vista delle navi russe e turche che correvano l'Adriatica. Avrebbe desiderato Duhesme acquistare quelle terre alla Repubblica; ma dappoichè, licenziato Championnet, aveva Macdonald assunto il governo, non solo Duheame era stato richianiato dalla Puglia, ma ancora gli fu comandato che ritirasse le genti appresso a Napoli . Le quali cose asputesi dai regii , inondavano di nuovo la provincia e tagliavano le strade dalla Puglia a Napoli . Solo Foggia continuava a tenersi, per la forza dei repubblicani che vi erano dentro : pure era in pericolo di perdersi, se non si soccorreva. Fu ben forza allora, se non ai voleva che Napoli affamasse, il pensare a riconquistar le terre perdute, ed a rompere quella testa di regii che si era adunata in Trani. Era Trani, come anche Andria, munita di fortificazioni vecchie e nuove : le porte, eccetto una sola, murate e chiuse con un fosso ed un parapetto; le contrade rotte, e aerrate con fossi e con isteccati; le case merlate; le porte abbarrate, pieno tutto di uomini armigeri, rabbiosi e risoluti al difendersi. S' incominciava l'assalto da Andria : in tale modo Broussier , al quale era commessa la cura di tutta questa impresa, l'ordinava. Doveva il conte Ettore, che era intento in questo fatto per essere Andria sua patria (le cose che fece e che disse quest' uomo tremendo, secondo l'impeto delle sue cupidità, e tirato da fini sinisurati, non si potrebbe raccontare così facilmente) assaltare con la sua legione e con pochi Francesi la porta Camozza, Ordonneau quella di Barra, Broussier quella che accenna a Trani: ad estremo pericolo era per succedere estrema barbarie.

Incominció la battaglia con furor civile da ambe le partí; gli assalitor combattevano con egrego valore, ma con non minor ammo si difendevano gli assaliti; né i primi facevano frutto di momento. Glà venivano alle scale, cimento per esse molto percioso, quando il tivar di un obice atterrava la porta di Trani. Precipitaronvisi i Francesì coadotti da Broussier; a loro si accostavano I Napelitani condutti dal conte Etience, ed i soldati stessi di Ordonnesu, che avevano fatto infelice pruova etile lavo armi, per la ostinata contenta del presenta della contenta del presenta del regione del presenta del presenta del regione del sutte le case i regii, scagliando dai tetti e dalle finestre oggi sorte di armi sopre gli odati repubblicani. Oggi casa era fortezza, i dell'ensori più che usonisi. Non venne la città miteramente in poter dei repubblicani se un depo che tutte le case, le contrade, le piazza fortoro piene di cadaveri

e di sangue. Nè tante morti nè tanto annque bastarono; non fu contento il 172 destino, se non alla distruzione totale della misera terra. Irritati i vincitori dalla resisteuza dalle ferite proprie e dalla morte di tanti compagni, ferero quelo da. che averbbero dovuto abborrire, e che, quantanque sia solito a vedersi nelle guerre civili e nelle piazze prese d'assalto, non iscusa per questo, anzi accusa la barbarde degli cumini. Semila Androitoti fanono in peco d'ora mandati a fil di spada, la città intera data alle fianmre; i vecchi, le donne, i fanciulii sol, e neanco tutti furono risparmati. Le ceneri e le ruine d'Andria attentarano ai postri che gl' Italiani non son vili nelle battagle, e che la umantati era del tutto badonta dalle guerre civili di Aspoli. Foresteri antolità, forestieri moderni, e taivolta i passani atensi.

Trani tuttavia si teneva pei regii; nè lo sterminio d'Andria l'intimoriva. Città con bastioni, con un forte, con ottomila difensori usi alle armi, ed accesi dalla rabbia civile e religiosa, pareva piuttosto atta a pigliarsi per assedio che per assalto. Ma il tempo stringeva, ed i repubblicani, si francesi che napolitani, erano pronti a qualunque più pericolosa fazione. Andavano all'assalto di Trani nel seguente molo ordinati da Broussier , i Napolitani da una parte, una banda di Francesi dall'altra facevano le viste di dare la batteria aui fianchi, mentre Broussier conduceva i suoi a dare il vero assalto all'altra parte della terra. Ma i regii, essendosi accorti del disegno, si assembrarono grossi ad aspettarlo al luogo destinato. Ardeva la battaglia, e succedevano molte morti, senza frutto alcuno per l'esito del fatto, da ambe le parti. In questo mezzo tempo i difensori, tutt'intenti a tener lontani dalle mura gli assaltori, indebolirono le difese di un fortino situato a riva il mare : della quale occasione prevalendosi i repubblicani, se n'impadronirono, e voltarono i suoi cannoni verso la città. Questo grave accidente sconcertò le difese; già i repubblicani non senza molto scempio loro , perche si sforzavano contro una tempesta assai fitta di palle , saliti sulle mura, facevano inchinar la fortuna al loro favore. Tuttavia i regli continuavano a difendersi ostinatamente, essendo come in Andria, ogni casa ed ogni contrada fortezze. Sarebbe stata ancor lunga e sanguinosa la battaglia, se Broussier non avesse avvisato di far salire, rotte le porte delle prime case , i suoi sopra i terrazzi che coronano per l'ordinario le case in gnei paesi. Per tale modo di terrazzo in terrazzo andando, e dall'alto all' imo combattendo, i repubblicani aforzavano i regii a sgombrare successivamente le case, e già da quei luoghi sublimi ai avvicinavano al grosso forte di Trani. Come poi accosto a lui furono giunti, si attaccò fra di loro ed i difensori, che dai luoghi auperiori del forte combattevano, una battaglia strana e quasi aerea. Sparso molto sangue in una pertinacissima difesa, i regil assaliti donde non aspettavano, abbandonavano il forte, e si davano a correre alle navi, che nel porto erano allestite per fuggire. Ma nemmeno in queato trovarono acampo, poichè Broussier, avendo preveduto il caso, aveva armato alcune navi, che vietarono loro il passo. Alcune delle regie furono prese per assalto, altre andarono a traverso per la spiaggia. Chi fuggiva sul lido era senza misericordia o remissione alcuna ucciso dai trionfanti repubblicani . Fu la bella città di Trani , come Andria , data al sacco ed alle fiamme: de' suoi abitatori , quelli , che o portavano , o potevano portar armi , mandati a fil di spada , carnificina orribile di guerra civile ,

17.99 nè fia l'ultima che noi avrenio a raccontare. Quietava ma non del tutto, la Puglia per queste vittorie; nuove adunazioni di genti regie si facevano a Bitetto ed a Rutigliano, non molto minacciose pel presente, molto per l'avvenire.

Schipani , mandato a combattere i sollevati ed a sopire le cose di Calabria, non solo non vi fece frutto, ma ancora vi nocque, perchè e conflisse infelicemente, ed irritò con parole ed atti repubblicani molto estremi le popolazioni, non che troppo incrudelisse, ma perchè troppo provocasse.. Prese sul primo impeto Rocca di Aspide e Sicignano : ma assaltata la terra di Castelluccio, forte pel sito, e per la pertinacia di chi la difendeva, ne fu risospinto con grave perdita di soldati e di riputazione . Per questo infelice caso non gli giovarono gli sforzi di Campagna, Albanella, Controne, Postiglione e Capaccio, terre che parteggiavano fortemente per la Repubblica, e fu costretto a ritirarsi. I sollevati di questa provincia ebbero facoltà di unirsi con le bande del cardinal Ruffo , sicchè , pochi luoghi eccettuati , le Calabrie e la terra di Barri, sollevate a romore, impugnavano coll'armi in mano la recente repubblica. Ne i Francesi potevano porvi rimedio, perchè, non si fidando degli Abruzzi , nè della Campania , e nè anco della città stessa di Napoli , nè bastantemente forti di numero essendo , pensavano piuttosto a mantenersi nella capitale, che a conquistare le provincie. Schipani, tentate invano le Calabrie, se ne giva a far guerra contro i sollevati di Sarno, che piu vicini a Napoli, tumultuavano,. Vi fece opere repubblicane secondo i tempi : esortava , confortava , esaltava il governo della Repubblica , e per passatempo ardeva i ritratti del re e della regina, dove gli capitavano alle mani. Ma fu lasciato dire , e i popoli gridando viva il re , lo combatterono per guisa che fu costretto ad andarsene. Vi si condussero i Francesi; saccheggiarono Lauro, poi se tornarono ancor essi, non vinti, ma più inviperiti i Sarnesi ed i Lavriani. Si unirono questi ai sollevati delle vicine contrade di Salerno, e di già una grandissima necessità stringeva la capitale del regno. Accresceva il pericolo l'avere gli Inglesi occupato, non senza un valoroso fatto di Francesco Caracciolo, che li combattè per molte ore, le isole d'Ischia e di l'rocida, che, per esser situate alle bocche del golfo di Napoli, ne danno la signoria a chi le tiene. Così ardeva la sollevazione contro il governo nuovo nella maggior parte del regno, e s'incominciava a temere che l'impresa di Championnet fosse stata più imprudente che audace. Opere di estrema barbarie furono commesse da ambe le parti alla Fratta, ed a Castelforte, perchè, prima i regii, poscia i repubblicani vi uccisero spietatamente ogni corpo vivente, e le case e gli edifizi tutti distrussero ed arsero. Guerra crudelissima era questa, siccome portava la qualità dei tempi , l'indole ardentissima degli abitatori , e la natura sempre estroma delle opinioni politiche e religiose . Si vedevano padri combattere contro i figliuoli, figliuoli contro i padri, fratelli contro i fratelli, e perfino mariti contro le mogli, e mogli contro i mariti. Ne i preti si ristavano; perchè preti repubblicani combattevano contro preti regii , preti regii contro preti repubblicani, e la croce ed il vessillo di Cristo l'uno contro l'altro cozzavano nelle sanguinose battaglie. Pretendevano questi e quelli parole di vangelo alla impresa loro, gli uni chiamandolo pieno di precetti democratici, gli altri affermando che quel dettato divino aveva statuito, niun'altra cosa essere al mondo che Chiesa e Cesare, e quello che della Chiesa non è, essere non del comune , ma di Cesare . Per atterire chi atterriva , Macdonald mandava fuori addi 4 marzo , un aspro e furioso decreto , nuovo 1799 esempio del quanto le rivoluzioni stravolgano gli uomini .

Incominciato con dire, sapere che uomini prezzolati dagl' Inglesi e dal furti di una corte infame e perfida, correvano le città e le campagne per traviare il popolo e stimolarlo alla ribellione, e che preti fanatici ordivano trame per ispengere il governo ed ammazzare i repubblicani: veniva ordinando che ogni comune che si sollevasse, sarebbe tassato soldatescamente, e soldatescamente trattato; che i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, gli abbati, i parrochi, e tutti gli altri ministri della religione . fossero tenuti personalmente dei tumulti e delle ribellioni; che ogni ribelle nreso coll'armi in mano fosse incontanente fatto passar per l'armi; che ogni prete o ministro della religione che fosse arrestato in qualche unione di sollevati, fosse anch' egli fatto morire senza processo; che fosse autorizzato il governo ad arrestare i sospetti; che chi denunziasse o facesse arrestare un fuoruscito francese od un agente dello scaduto re di Napoli, avesse una larga ricompensa, ed il suo nome non si palesasse : che similmente chi un magazzino di armi sì da fuoco che bianche denunziasse, si ricompensasse: che quando battesse la raccolta, ognuno tostamente si ritirasse; che in caso di terrore improvviso le campane non si potessero suonare, e ne andesse la vita a chi le suonasse, ed essere a ciò tenuti tutt'insieme i preti, i religiosi e le religiose; che chi spargesse false novelle, fosse punito come ribelle, e chi le propagasse, come sospetto si arrestasse e s' esigliasse; che a chi fosse dannato a morte, si sequestrassero e confiscassero i beni sì mobili che stabili a benefizio delle repubbliche francese e napolitana : che ogni licenza di cacciare si intendesse abolita, e chi fosse trovato con un fucile da caccia come ribelle fosse punito; che di nuovo egli protestava e confessava di portar rispetto alla religione ed al culto, e prometteva che sotto la protezione vivrebbero sì i suoi ministri come le proprietà e le persone; che infine i magistrati eseguissero questi suoi comandamenti, ed i parrochi li leggessero dal pulpito. Nè contento a questo pubblicava il generalissimo Macdonald , il dì 9 del medesimo mese, un manifesto molto eccessivo contro il re, per animare i popoli a difendersi contro le truppe ed i sollevati regii; imperciocchè il re aveva fatta sapere che fra breve sarebbe tornato nel regno.

Il pericolo delle sollevazioni popolari contro i governi repubblicani jostitutti in Italia, e contro i Francesi, ai accrescova viegità delle sommosse, che, nate ora in un luogo di ora in un'altro, travagliavano lo Stato romano. Tumultauvano i poppi di Terni dei luoghi vicini, ed impedivano le strade fra Terni e Spoieto; e quantunque il generale Grabruschi co'sund Polacchi in allaicasse per autometteri, non potera veniren e acpo, perche, spenti un luogo, pullulavano in un altro, e già Rieti periodava. Civitavecchia in un luogo, accordina contro i unovi siguori; daro un pezzo il generale Merin a sottometteria, anoracche con pale infuocate la comitattessa della contro i unovi siguori; daro un pezzo il generale infundazione, di aptinatissimamente si difindera contro i repubblicani. El incordio si dilatava: egni luogo era o mosso con le armi impugnate, o poco sicuro anche nella quiete.

Non ostante i pericoli che correvano, il Direttorio di Francia, o noncurandogli, o facendo sembianza di non currati, si era risoluto a far mutazione nel governo di Napoli. Sepeva che il commissario Faippult, non er grato all' universale, e cho Championnet, sul suo primo giungere, non aveva

BOTTA AL 1814. 67

1799 ordinato le cose per modo che nè per l'epinione, nè per la forza potessero partorire quegli effetti ch' ezli desiderava. Si aggiungeva che le grida, le vociferazioni, le calunnie di coloro che ambivano le cariche, contro quelli che le avevano, e principalmente contro i menibri del governo, avevano fatto perder loro, od almeno ai più, ogni riputazione. Tutto questo considerando il Direttorio, aveva mandato a Napoli un uomo pratico e dabbene, acciocche riordinasse ogni cosa, e con le virtù sue rattemprasse gli sdegni prodotti dalle insolenze dei precedenti commissari ed agenti: rimedio buono se fosse stato accompagnato dalla libertà, non in parole, ma in fatti, e se fossero stati lontani i pericoli . Arrivava in Napoli Abrial , commissario del Direttorio, il quale, prevalendosi dei buoni, si sforzava di consolare gli uomini afflitti dai tempi tristi . Tentò riforme nelle finanze, e fecene delle lodevoli. Gli ordini giudiziali molto migliorava; gli ordini politici, non avendo il mandato libero, stabiliva a modo di Francia, non avuto alcun riguardo al modello della costituzione proposto dalla congregazione napolitana, e di cui abbiamo sopra parlato. Creò fra gli altri un Direttorio, imitazione servile. Ma quel che l'ordine aveva in sè di cattivo, correggeva con le persone. Chiamovvi Ercole d' Agnese , Ignazio Ciaia , Giuseppe Abbamonti , Giuseppe Albanese e Melch or Delfico, uomini tutti migliori dei tempi, e di non ordiparia virtà. Certamente, se i fatti non fossero stati tanto contrarii, e se una nuova piena non fosse venuta a sobbissare l'Italia dal Settentrione . avrebbe questo buon francese corretto in Napoli quanto il soldatesco furore e la civile cupidigia vi avevano guasto e corrotto. Diede egli pruova notabile, tacendo le altre, dell'animo suo civile, quando Macdonald mandava i suoi soldati a ridurre agli ultimi casi Sorrento, patria di Torquato Tasso, che in quelle sarniane e salernitane rivoluzioni si era levata a romore contro i Francesi; imperciocche operò col generale che la casa dei discendenti della sorella del poeta, quando la terra fosse presa d'assalto, salva ed intatta si conservasse. Diè molto volentieri Macdonald, ed a modo di generosa gara con Abrial, ordini accomodati al comandante della fazione, acciocchè l'effetto seguisse. Fra le uccisioni gl'incendii e le raine dell'infelice Sorrento, pruovarono i discendenti del cantore di Goffredo, quanto potessero in animi civili la memoria ed il rispetto verso quel principal lume dell'italiana poesia. Vollero riconoscere la conservata salute, offrendo a Macdonald, perchè, non sapendo di Abriat, a lui la riferivano, il ritratto del Tasso dipinto dal vivo, come si crede, da Francesco Zuccaro. Il ricusava Macdonald . facendo certa la salvata stirpe dell'autore primo del benefizio; ed essa . l'immagine del poeta salvatore ad Abrial offerendo, pagava con segno di gratitudine unico al mondo un immenso beneficio. L'accettava di buon animo Abrial', molto caro se lo serbava, e tuttavia serba, dolce e pietosa conquista; e volesse pure il ciele che i repubblicani di Francia non altre conquiste che di questa sorta avessero mai fatte in Italia !

Il piecre non dura nello scrivero le storie dei nostri tempi. Restawo che i due fiori d'Italie, die o Lucca e Toscana, si guantsassoro. Di Lucca dirò adesso, di Toscana più sotto. Entrava sul principiar dell'anno in Lucca, accompagnato di quattrocento cavalli, Serrarier, che tornava dalla Toscana: tosto vi pubblicava le solite lusinghe dell'esser venuto non per distruggere di governo, ma per fare che si portasse rispetto sile persone, alle proprieth el alla religione; come se queste cose non si rispettassero in Lucca, e bisona versacio di soddati foresteri, erec'hà si rispettassero. Il fine primo. ma

non primario, dell'invasione Lucchese era il prestito di due milioni di fran-1770 chi, che dai Lucchesi si richiedva pei sarvigi dell'esercito; poi si voleva venire alla mutazione del governo, brachè le parole suonassero in contarrio; ab pareva, a bera cosa possibile, che in mezzo a tante romorose democrazie una queta aristocrazia si conservasse. Gli Lucca era serva, picchè l'antico governo stesso non poteva più pubblicaro ordina clucuo, se non approvato da Serrurier: quest'era il rispetto che si portava all'independenza. Miolis succedeva a Servirier; poi i repubblicani vi s' ingrossavano. Infine, stimolata dalla presenza loro, verso la metà di gennao tumultuando la parte democratica, condotta da uu Colenna, addomanda vi l'abolizione della noblith e l' instituzione dello stato popolare; non v'era modo di resistere per le insidie ritutaline o forestiere.

Si restrinsero i nobili per consultare, piuttosto atterriti che deliberanti ; r, cedendo al tempo, stanziarono che fosse abolita la nobiltà, che il popolo lucchese riassumesse la sovranità, che dodici deputati si eleggessero per ordinare una constituzione democratica, secondo il modello di quella che reggeva Lucca prima della legge Martiniana. Furono eletti Giacomo Lucchesini . Paolo Garzoni , Cosimo Bernardini , Aless'o Ottolini , Lelio Manzi , Vannucci . Pellegrino Frediani , Rustici , Pio Poggi , Paoli , Samminiati , Franeesco Burlamacchi; la maggior parte nobili, che non erano alieni dal voler ritrarre lo Stato ad una forma repubblicana più larga, ma conforme piuttosto agli ordini lucchesi che ai francesi . I democrati pazzi non vollero udire parole italiche; però fecero accettare le forme francesi. Nacquero adunque nella mutata Lucca, come in Francia, a Milano, a Genova, a Roma, i due Consigli col Direttorio. Incominciossi a dar mano a spogliar l'erario di denaro, le armerle di armi, i granai di vettovaglie; in poco d'ora i frutti dell'antica e mirabile provvidenza lucchese furono dissipati e guasti : le vettovaglie si mandarono in Corsica ad uso dei presidii : le artiglierie , sopra tutt' altre bellissime, a far corpo con quelle dell' esercito francese, massime ad assicurare il golfo della Spezia. Lucca, serva, principiò a parlare con lingua servile, e non so se sappiano più di adulazione, o di sconcio di lingua italiana gli atti del governo lucchese di quei tempi . Quindi vi sorsero le parti , perchè chi voleva vivere lucchese e chi unito alla Cisalpina . Si arrosero le solite tribolazioni del dover vestire, pascere, alloggiare, pagare i soldati forestieri, che andavano e venivano o stanziavano, ora Liguri, ora Cisalpini, ora Francesi, con molte altre molestie, accompagnature insolenti del dominio militare. Brevemente la fiorita ed intemerata Lucca divenne sentina di mali, e ne fu desoluta. Questo le fecero i repubblicani, prima per darla in preda a sè stessi e poi per darla in preda al re.

Institutiosi dal generale di Francia in Piemonte, dopo il espulsione del re, un governo ch'u non so con qual nome chiamare, poichà de monarcalnh aristorativo era, e mano ancora democratico, si conobbe tostamente che le recenti mutazioni non erano a grado dei popoli. I soldati massimamente non vi si potevano accomodare, perchè ed erano avversi per le passate instigazioni ai soldati francesi, e questi, in grado di vinti tenendoli; non il trattavamo da compagni. La qual cossi i monoveva a sdegno grandissimo. Si aggiungevano le solite insolenze, che inflammavano a rabbia un popolo poco tollerante delle ingiune: Vi era adunque in Piemotte quiete apparente e sostanza minacciosa. Parve principalmente a tutti cosa enorme lo sogolo facto, come già abbiam narrato, non de Piemontesi, del palazzo 43º del re coll'averne rotto i suggelli. Venne il governo, per non aver potuto impedire un fatto si grave, i no voce di quello che era veramente, cioè di servo d'altri, e fu totta fede alle sue parole. Il suo buon concetto diminuiva anche l'avere mandato in sul primo sorgere i capi di famiglia della primaria nobilità, come ostaggi a Grenoble. Mandovvi fra gli altri Priocca, mandovvi quel Castellengo, vicario di Polizia in Torino. Priocca sen e viveva inolto modestamente nella capitale del Delfinato; Castellengo, per isitato, spiava ogni cosa, ed il bene ed il male, e più ancora il male che il bene, investigatore assiduo di mercati, di tuverne, di bische, e di ritrovi si pubblici che privati; jomo veramente di abilità singolare nel conoscere gli umpini fa costui, ed i repubblicani ebbero torto a non vezzeggiarlo: ma essi erano meri partizioni, e dello Stato none i intendevano meni partizioni, e dello Stato none i intendevano.

Grande scapito poi alla riputazione di chi reggeva aveva recato la faccenda dei biglietti di credito; perchè prima promise di non risecarne il valore, poi il risecava dei due terzi: il che fu grave ferita a coloro che li possedevano. Bene e necessario era il farlo, poichè il debito dello Stato era tanto enorme, che lo spegnerlo o diminuirlo in altro modo si vedeva impossibile; ma quell'aver detto di non voler fare quello che pochi giorni dopo fece, il rende disprezzabile. Questi biglietti erano una perpetua molestia, perchè scapitando sempre del loro valore, anche ridotto, la fede dei contratti si contaminava , le casse dell'erario , accettandoli al valor legale , ne venivano a scapitare della differenza. Per aiutarsi dei beni ecclesiastici a spegner questi biglietti, il governo li vendeva: ma il mezzo non bastava per ritornare questa molesta carta all'intera riputazione, e sempre disavanzava. Non si omisero, ma indarno, varii altri rimedii: infine si voltarono, come lettere di cambio, ai ricchi, massime a quelli che si erano dimostrati più accesi in favore dell' antico Stato, ed essi erano per legge obbligati ad obbedirli, con pagarne la valuta, e si compensassero coi beni della nazione. Riusci di qualche efficacia il temperamento, ma sopravennero nuove mutazioni, e non ebbe se non debole effetto. Sobbissava il Piemonte pei debiti, nè potova bastare alle spese. S'aggiunse la voragine intollerabile dei soldati, del vestito, del cibo, delle stanze, dei passi pei soldati forestieri. Rovinava a precipizio lo Stato: in tre mesi, sebbene si estremassero le spese pei servigi piemontesi, si spesero tra in pecunia numerata ed in sostanze, meglio di trentaquattro milioni . A qual fine si andasse , nissuno il sapeva : il mancar di fede era inevitabile : si prevedeva che altro fra breve non sarebbe rimasto ai Piemontesi, se non le terre, e queste ancora incolte, se non le case e queste ancora guaste. La desolazione e la solitudine erano imminenti .

Quest' erano le finanze: lo stato politico non era migliore. Gli abbiamo detto in parte citò che rendeva si governo poco accetto. Seguitava che i municipali di Torino, imitando in questo quei di Parigi ai tempi della rivoluzione, i Pemolavano, et traveano con sè molto seguito. A questo erano stimolati da alcuni repubblicani francesi in grado, i quali si lamentavano di non aver avuto dal governo piemontese quelle ricompense che credevano esser loro dovute; del che i loro aderenti del parse aspramente si doleveno, tacciando il governo d'ingrattudire.

I musei intanto e le librerie si spogliavano: rapivasi la tavola Isaica, rapivansi i manoscritti di Pirro Ligorio, e quanto si credeva poter ornare il niagnifico Parigi a detrimento della scaduta Torino. In mezzo a tutto questo, mandava il governo l'avvocato Rocci ed il conte Laville deputati a Parigi,

perchè ringraziassero il Direttorio della data libertà , il tenessero bene edifi- (79) cato, ed esplorassero qual fosse il suo pensiero intorno alle sorti future del Piemonte. S'appresentarono anche per mandato espresso al conte Balbo, perchè si era udito dei danari mandati dal re al suo ambasciatore, del conto del ricevuto denaro richiedeudolo. Rispose, al re solo poter e voler render conto; nè volle riconoscere le mutazioni fatte in Piemonte. Fu l'intromessione del conte Balbo molto utile al re in Parigi, nè bisogna giudicare dell'operato dall'evento; perchè i tempi troppo furono contrari, e se corruppe alcuno con denari, il che non è da lodarsi, maggior biasimo meritano coloro che si lasciarono corrompere. Non era alieno il conte dall'amare un reggimento più largo, ma più per ragione che per indole, perchè per questa amava piuttosto i reggimenti stretti: non credeva una moderata libertà biasimevole, ma detestava con tutti i buoni il modo col quale in Francia si era voluta recare ad effetto. Del resto uomo d'ingegno non mediocre, letterato di valore, dotto anche in materie scientifiche, affezionato alle lettere italiane, amico ai letterati, amatore del giusto, conoscitore della natura umana, erano in lui tutte le parti che in chi s' ingerisce nello Stato si richieggono, se non forse una grande pertinacia non le guastava, quando però non si voglia credere ch'ella, come spesso la sperienza dimostra, sia anche una delle buone. Questa tenacità medesima usava nella comune vita, e perciò le sue affezioni, come le avversioni, fondate o no, erano indomabili.

Abolivansi i fidecommessi, abolivansi le primogeniture, facendo di coò vissame istanze i cadetti delle famiglie nobili; ma la esecuzione fu sospessa del Direttoro di Franca per opera del conte Morozzo, che si era condotto «spressamente a Parigi. Abolivansi anche i titoli di nobiltà, e farono arsi pubblicamente sulla oiazza del Castello.

Intauto le sette, per l'incertezza delle sorti piemontesi, si moltiplicavano e s'inasprivano. Chi voleva esser Francese, chi Italiano, chi Piemontese. I primi argomentavano dalla servitù delle repubbliche italiane, dalla potenza della Francia, dalla vicinità del luozhi; i secondi dalla bellezza del nome italiano, dalla lingua e dai costumi; i terzi dall'antichità e dalla fama dello Stato piemontese, dagli ordini suoi tanto peculiari e tanto diversi da quei di Francia o d'Italia, dal suo esercito tanto valoroso, che si conveniva conservare col proprio nome. Si viveva in queste incertezze, quando arrivava da Parigi l'avvocato Carlo Bossi, uno degli eletti al governo. Risplendeva in Bossi una natura molto nobile, amica all'umanità. Per questo gli piaceva la libertà, perchè gli pareva che al ben essere dell'umanità conferisse. Ciò nondimeno per la qualità dell'animo amava egli piuttosto il tirato. Aveva a vile la loguacità e le sfrenatezze dei democrati di quei tempi, perchè s'accorgeva, siccome quegli che nelle faccende di Stato era di giudizio finissimo, e forse unico al mondo, ch'esse non potevano condurre a niun governo buono, e manco ancora al libero. Del resto, quantunque alcuni amatori di libertà l'avessoro per sospetto, parendo loro che egli amasse piuttosto il comandare che l'obbedire, si vuol fare stima di lui come uomo privato . nissuno amico più tenero de suoi amici , nissun uomo più retto , o più generoso di lui si potrebbe immaginare. Non dirò del suo ingegno, piuttosto mirabile che raro, perchè è noto a tutta Italia, e gli scritti suoi ne faranno ai posteri perpetua testimonianza. Egli adunque, avendo avuto l'intesa da Joubert, da Talleyrand e da Rewbell, uno dei quinqueviri, di ciò che il Direttorio voleva fare del Piemonte, e parendogli che miglior con1790 siglio fosse l'essere congiunto con chi comandava che non chi obbediva, si era deliberato a proporre in cospetto del governo il partito dell'unione colla, Francia. Seguì tosto l'effetto, perchè, avendo favellato con singolare eloquenza e confermato il suo favellare con raziocinii speciosissimi, perciocche pell'una e nell'altra parte valeva moltissimo, vinse facilmente il partito, non avendovi nissuno contraddetto, perchè alcuni non vollero, altri non seppero, stantechè la proposta era inaspettata. Accettatosi dal governo il partito dell'unione, furono tentati al medesimo fine i municipali di Torino. Vi aderirono volentieri. La del berazione della capitale fu di grandissima importanza, perchè, essendo conforme a quella del governo, facilmente tirava con sè tutto il paese. Si mandarono commissarii nelle province a far li squittinii per l'unione . I popoli non l'intendevano , e certamente ripugnavano . Ma l'autorità del governo e la presenza dei Francesi facevano chiarire i mazistrati in favore. I più sospetti di avversione allo stato presente si scopersero i primi favorevolmente; i vescovi, abbati, canonici, preti, frati sottoscrissero la maggior parte per il sì: parve partito vinto generalmente. Mandavansi a Parigi per portar i suffragi, Bossi, Botton di Castellamonte e Sartoris, nomini di celebrato valore e di gran fama in Piemonte; ma vissuti discordi in Parigi, produssero discordia nella patria loro.

Questa risoluzione del governo, lo seems di riputazione, perchè il popolo no amava l'imperio di forestri ri gi' llulini si adoperavano per farlo vie-più odioso. Fantoni, poeta celebre, che all'alito delle rivoluzioni sempre si calava, udito di quel moto piemoniese, si era trato condotto nel passe, e quivi faceva un dimenare incredibile contro il governo e contro in sua risoluzione, qualificandola di tradimento contro l'Italia. Insomma tanto disse e tanto fece, che fu forza cacciori in cittadella. Certamente Fantoni amava molto l'Italia, ma egli era un cervello così fatto, che se fosse stato lasciato fere, il manoco che le sarebbe accaduto, fora stato l'andar tutta sottosonra.

La risoluzione di volersi unire a Francia, fu, non cagione, ma occasione di un moto più feroce e ridicolo che inutile e pericoloso nella provincia d' Acqui. Vi si spargevano voci, non già per ispirito italico, ma per avversione allo stato nuovo, che unirsi a Francia era un perdere la religione, che grandi eserciti marciavano a liberare l'Italia dai Francesi, che in ogni lido seguivano sbarchi di gente nemica a Francia. Rivalta, terra piena d'uomini armizeri . si levava a rumore , cacciava il commissario ; per poco stette che non l'uccidesse. Strevi seguitava con maggior furore, ed atterrato l'albero della libertà, ed oltraggiati i municipali, mostrava desiderio di cose nuove. Il comandante d'Acqui, Plaizat, con cencinquanta cacciatori, soldati nuovi ed mesperti, vi andava per freoar quel tumulto, e vi restava ucciso; i soldati disordinati si ritiravano. Vi andava per calmarlo Della Torre, vescovo di Acqui; i paesani lo volevano ammazzare. La ritirata dei soldati francesi diede animo a quelle popolazioni, non consideratrici del pericolo al quale si mettevano; un medico Porta le instigava; Vizone, Riccaldone, Alice, Moirano aiutavano i tumultuosi: una moltitudine disordinata ed armata in varie e stravaganti forme, s'impadfoniva di Acqui e del suo castello; creava a voce di popolo, e fra uno schiamazzo incredibile, un intendente, un comandante ed i magistrati inunicipali. Arrestava i giacobini : ma , ricevuto dellaro li liberava. Le più strane cose si dicevano da quelle genti ignare ed inflammate. La conquista di tutto il Piemonte, e la cacciata dei Francesi pareva loro il manco che potessero fare. Ed ecco che si ode uno fra di loro, p'u

impazzato degli altri, gridare, doversi conquistar Alessandria, Porta, aiutato 1799 da un Laneri, scritturale, scriveva lettere circolari ai comuni, affinchè per raccor gente suonassero campana a martello onde il sinistro suono si udiva tutto all'intorno. L'arciprete Bruno, che non voleva che nella sua parrocchia di Montechiaro a tal estremo si venisse, fu barbaramente ucciso dai suoi parrocchiani. Partiva quell'informe ammasso di gente male armata e peggio disciplinata per alla impresa d'Alessandria . Strada facendo sollevava a romore i comuni; quei che non si volevano levare, saccheggiava. Nizza della Paglia resistè, come terra più grossa e non li lasciava entrare. Comparivano otto in diecimila sollevati sotto le mura d'Alessandria; il medico Porta precedeva senz' armi, in atto di voler venire a parlamento, sperando che si facesso dentro dal popolo qualche movimento in suo favore. Ma il comandante della piazza, che aveva a tempo avuto notizia del fatto, a ciò esortato dal marchese Colli, alessandrino, capitano di molto valore, mandava fuori guaranta soldati niemontesi, che primieramente arrestarono Porta; poi, con le sciubole tirando di piatto e di taglio, ma più di piatto che di taglio, dissiparono fra breve tutta quella imbelle moltitudine, non assueta alle ordinanze ne stabile in campagna. Intanto, mentre già l'impresa era perduta, si spargevano liete novelle fra i sollevati, in Acqui; che Alessandria fosse presa, la cittadella conquistata, che tutto l'Alessandrino, che tutto il Tortonese in favor loro si muovevano. Suonavano le campane a festa, cantavano l'inno delle grazie: gridavano: viva Acqui, viva Strevi, viva la nostra faccia e qualche volta. viva il re. Già pareva loro che il mondo non li potesse più capire, e si promettevano la mutazione di ogni cosa. Gredutisi sicuri mettevano a ruba le case dei gallizzanti, o stimati tali, sotto pretesto di cercar armi nascoste. In questo mezzo e quando più si persuadevano di essere in possessione della vittoria, un rumore cupo, poscia voci più aperte incominciavano a torre al falso l'apparenza del vero, od al vero l'apparenza del falso. Chi lo disse il primo fu messo per la peggiore. Inline, romoreggiando già le armi francesi e piemontesi da vicino, la verità si apriva l'adito: allora prevalendo nei sollevati il timore al furore, e vedutosi da loro che quello non era tempo da aspettare, si sbandurono, non senza però aver dato una seconda mano di sacco alle case dei benestanti, massime degli Ebrei. Arrivavano i soldati della Repubblica, prima condotti da un Flavigny, comandante d'Asti, poi, in numero più grosso, da Grouchy . Flavigny incese Strevi : Grouchy, accompagnato dall' avvocato Colla, commissario del governo, pose a taglia Acqui; arresto gl'intinti ed i sospetti: ma non fe' sangue. Porta fu fatto morire col supplizio soldatesco in Alessandria. Mostrossi Grouchy continente; Colla ed Avogadro, cui il governo aveva dato carico di assestare le cose disordinate dalla sollevazione, continentissimi. Flavigny non ebbe risguardo che Acqui già fosse stato saccheggiato dai sollevati: il suo nome sarà perpetuamente udito con isdegno in quella travagliata città. Così finì la informe abbaruffata degli alti Monferroi : dopo il fatto, tutti dicevano, non esservisi trovati.

Avuto il suffragio dell'unione, e conoscendo il Direttorio di Francia che il governo del Plemonto, per aveo perdotto la riputazione, vi era divenuto uno strumento inuttle, vi mandava Musset con qualità di commissario politico e civile, affinche ordinasse il puese alla fuggia francese. Arrivavo, tutto le âmbrzioni e di nobile di plebeta is voltaviano a lui, ed esi si riverviu dei pell'itaratti, teneva degl'Italici. Fece i soliti sportimenti del territorio; creò Tribbanali, i magistati distrettuali e municipali, secondo gli ordini usati in

120 Francia. Per riodinar le finanze, tanto peggiorate, chiamava a sè Prina, che motto, ed anche troppo, se ne intendeva. S'ingegnava di soprie le passioni accese, perchè era uono buono, ma l'incendio era troppo grave; g\u00e4 nuovi nombi che s'ingrosavano verso Settentrone, dando nuovi timori e stegliando nuove speranze, inflammavano viemaggiormente le possioni g\u00e4 tunto accese.

Così, come abizim raccontato, eran condizionati Napoli e Piemente, Genora e Milano meglio si mantenevano per aver governi più ordinati, ma più la prima che il secondo, perchè l'amor dell'adulazione verso i forestieri vi era minore. Roma era straziata continuamente da uomini avari e da importune mutazioni in chi governava. Dapperutto erano, per imprudenza apparecchiate le occasioni alla tempesta, che già si avvicinava ai confini di Italia.

Le arti, le instigazioni e le offerte dell'Inghilterra, delle quali abbiamo parlato in uno dei precedenti libri, partorivano gli effetti che da loro si erano aspettati , e già tutta Europa novellamente si muoveva a danni della Francia e dei nuovi Stati ch' ella aveva creato. Aveva l' Austria mandato un forte esercito in Italia alloggiandolo sulle sponde dell' Adige e della Brenta. Al tempo stesso, maneggiandosi nascostamente, avea operato che la parte che nei Grigioni inclinava a suo favore, la chiamasse sotto colore di preservar il paese dall'invasione dei Francesi. Vi aveva pertanto mandato nuovi battaglioni per occupar quelle montagne, per modo che le sue prime guardie si estendevano, da una parte sino ai confini della Svizzera, dall'altra sino a quei della Valtellina. Aveva dato motivo a questa del:berazione dell'imperatore e dei Grigioni l'occupazione fatta dai Francesi della Svizzera, dalla quale potevano facilmente, ove le ostilità si rinnovassero, correre contro il Tirolo e gli Stati ereditari da una parte, contro lo Stato veneto dall'altra. Possente freno a questo disegno pareva che fosse, ed era veramente, il paese dei Grigioni , posto , come cittadella naturale , incontro agli Svizzeri ed a difesa del Tirolo, e che accenna ugualmente in Italia. Omessi i generali vinti, commetteva l'imperatore Francesco il governo militare a pruovati capitani, a Bellegarde nei Grigioni, a Melas in Italia: era con lui Kray, guerriero che si era acquistato buon nome nelle guerre germaniche, e molto amato dai soldati. In tale guisa l'Austria si preparava alla guerra. Ma il fondamento principale di tutta l'impresa erano i soldati di Paolo imperatore , che, già lasciate le fredde rive del Volga e del Tanai, marciavano alla vôlta della Germania, ed erano destinati a fare cogli Austriaci uno sforzo contro l'Italia. Conduceva questi soldati tanto strani il maresciallo Suwarow capitano. uso, per l'incredibile suo ardimento, a rompere piuttosto che a schivare gli ostacoli di guerra. A tutta questa mole, già di per sè stessa tanto grave, si aggiungevano le forze marittime dell' Inghilterra, della Russia e della Turchia, le quali, l' Adriatico dom nando ed il Mediterranco correndo, potevano effettuare sulle coste d' Italia subiti trasporti e sbarchi, abili a disordinare i disegni dei capitani della Repubblica. Nè come abbiam veduto, era l'Italia sana rispetto ai Francesi , perchè infiniti sdegni vi erano raccolti , sì per la contrarietà delle opinioni attinenti allo Stato od alla religione, e si per le offese recate dal nuovo dom nio.

Dall'altro lato era intento del Direttorio di far la guerra con tre eserciti, dei quali il primo, condotto da Jourdan, avesse carico, varcato il Reno, di assaltare la Baviera, che si era accostata alla lega; il secondo, gover-

nato da Massena, negli Svizzeri facesse opera di cacciare gli Austriaci dai 1799 Grigioni , d'invadere il Tirolo , e , camminando avanti , di dar la mano a Jourdan dall' una parte, dall'altra a Scherer in Italia. Era stato preposto alle genti italiche il generale Scherer, vincitore di Loano. Questo terzo esercito, spingendosi anch'esso avanti, doveva, passare le Alpi Giulie e Noriche, congiungersi coi due precedenti per conquistare gli Stati ereditari e Vienna capitale. Aveva con sè congiunti i Piemontesi ed i Cisalpini. Joubert, che era per lo innanzi generalissimo, e molto capace, per l' ingegno, l' ardire e l'esperienza, di governar questa guerra, amico a Championnet, e come egli, nemico dei depredatori, scontento a non poterli frenare, aveva chiesto licenza. Il Direttorio, che riteneva in tutte le cose le solite sospizioni . temendo di lui, e non ancora ben riavuto dalle buonapartiane apprensioni , molto volentieri gliel'aveva concednta . La licenza di Joubert fe' cader l'animo agl' Italiani amatori degli Stati nuovi , perchè si riposavano con intiera fede nel valore, nell'integrità sua, e più ancora l'amavano, perchè il conoscevano amico all'Italia. Compariva Scherer, non senza parigino fasto; il che rendeva più notabile la semplicità del vivere di Joubert e lo squallore dei soldati. Ciò fece anche sospettare che le opere del peculato avessero, peggio che prima, a ricominciare: ognuno stava di mala voglia.

Non ostante le ostili dimostrazioni, la guerra non era ancor rutta fra le due parti, perchè il Direttorio, prima di risentirsi dell'avvicinarsi dei Russi; aspettava che la fortezza di Erebrestein venisse in poter suo. L'Austria stava atteudendo per non trovarsi a combatter sola, mentre poteva combattere accompagnata, che le genti russe alle sue si congiungessero. Finalmente, dopo un lungo assedio, astretto dalla fame, Erebrestein si dava ai repubblicani . Insorse incontanente il Direttorio , e mandò dicendo all'imperator d' Alemagna, che se i Russi non fermassero i passi contro Francia, e dagli Stati imperiali non retrocedessero, l'avrebbe per segno di guerra : la corte imperiale die risposte ambigue, e si temporeggiava per dar comodità ai soldati di Paolo di arrivare . Conobbe l'arte il Direttorio , e però si determinava del tutto alla guerra, volendo prevenire quello che l' Austria aspettava. Per la qual cosa Schercr altro non attendeva per dar principio alle ostilità, che l'udire che Jourdan e Massena avessero fatto il debito loro sul dorso germanico delle Alpi. Sentite le novelle del passo effettuato sul Reno dal primo, e dello aver combattuto il secondo prosperamente, non senza però sanguinosissime battaglie, nei Grigioni, sperando che Dessoles o Lecourbe con un corpo di repubblicani, scendendo dalla Svizzera, il secondorebbero di verso la Valtellina, si risolveva a non più porre tempo in mezzo per assaltar il nemico. Erano i due nemici schierati nella seguente guisa: aveva il generalissimo di Francia il suo alloggiamento principale in Mantova, dove aveva adunato gran copia di munizioni sì da guerra che da bocca. Assicuravano la sua ala sinistra la fortezza di Peschiera, e la destra la città ed il castello di Ferrara. Erano con lui circa cinquantamila combattenti, fra i quali i reggimenti cisalpini e picmontesi. Oltre a questo altre genti francesi ed alleate occupavano i passi situati alle spalle tra il Mincio e le Alpi.

Gli alemanni si erano distesi ad alloggiare in linea parallela all' Adigedalle frontiere del Tirolo Italiano insino a Rovigo; trentamila combattenti lungo l' Adige, altrettanti sulle sponde della Brenta. Sulla sinistra procurava

BOTTA AL 1814.

1700 loro sicurtà la fortezza di Lègnago, sul mezzo la città di Verona con tutti i suoi forti: i vilaggi di Santa Lucia e di Son Massimo, come antenurali di Verona, erano muniti di trincee e di presidii gagliardi. Quanto alla diritta, che portava maggior periodo, perchè non vi era fortezza artefata, e nella sau difesa consisteva l'osto felice di quella guerra, che già manifestamente inconinciava ad apparire, conciosische, perduti quei luogli, i Francesi si sarebbero introdotti fra gli Stati ereditarii e lo Stato veneto, l'aveva Kray fortificata con molte trincee proviste di artiglieria nel luogo di Pastrengo presso a Bussolengo. Avevano anche gli Austriaci posto, per facilitare i transiti, e munito quattro ponti sull'Adiga, a Barona, a Pescantina, a per modo che l'uno potesse facilmente accorrere e soccorrere l'altro, guerriavano tutti questi luogli, uno da Arquà, terra celebre pre esser quivi morto il Petrarca, un'altro a Bevilaqua, cinque miglia sopra Legnago, un terro tra Conceive ed Este, un finalmente a Bussolengo.

Credeva il Direttorio, avvicinandosi la guerra contro l' Austria, non si poter fidare del gran duca Fordinando di Toscana, e perciò si era risoluto a cacciarlo da' suoi Stati. A questo fine, toccato prima che avesse dato asilo al papa e passo ai Napolitani, ed offermato che s'intendesse segretamente coi confederati a' danni della Repubblica, Scherer ordinava che il dominio di Francia s' introducesse in Toscana. Così il Direttorio stringeva nelle sue mani tutta l' Italia a quel momento stesso in cui era vicino a perderla tutta. Partitosi inaspettatamente il generale Gualtier da Bologna, dove aveva le sue stanze, entrava nella felice Toscana, e il di 25 di marzo, conducendo con sè un grosso corpo di cavalleria con qualche nervo di fanteria, e col solito corredo di artiglieria e di salmerie, faceva, qual trionfatore, il suo ingresso armato per la porta di San Gallo nella pacifica città di Firenze. Così la sede di civiltà venne occupata da insolite e forestiere soldatesche. I trionfatori disarmavano i soldati toscani, s' impadronivano delle fortezze, del corpo di guardia, del palazzo vecchio e delle porte. Al tempo medesimo Miollis , assaltata ed occupata Pisa , se ne andava a Livorno , e quivi , disarmate le truppe del gran duca, poncva presidio nei forti, guardie sul porto, mano sui magazzini inglesi e napolitani. Un Reinbard, commissario del Direttorio, recava in sua potesta la somma dalle cose, ed ordinava che i magistrati continuassero a fare gli uffizi in nome della Repubblica francese. Disfatto dai repubblicani il governo toscano, partiva per Vienna con tutta la sua famiglia il gran duca, o gli fu dato facoltà dagli occupatori del suo Stato di portar con sè parte del mobile del Palazzo Pitti, e alcuni capi di pittura c di scultura notabili. Il caso strano mosse, non tutti, ma parte dei Toscani: piantarono i soliti alberi sulle piazze, fecero discorsi, gridarono libertà. Pure non si fecero tanti schiamazzi come altrove.

Il dominio dei Francesi in Toscana cominciò da opere spietate. Gli estili Francesi, o petro lo sici che fossero, che sotto il placido dominio di Ferdinando si crano ricoverati, furonne senza remissione cacciati. Restava papa Pio, che, vecchio, infermo ed ormai vicinio all' ultimo termino della vita, son e stava sassi ripostamente nella Cortoss di Firenze. Quest' ultima quiete gli turbornon i repubblicani, sforzandolo a partire alla volta di Parma, poi noltre in Francia al tempo stesso della partenza di Ferdinando. Tanto era il timore che avevano di un'opinione! Partiva il canuto e cadente pontofice, pocco conscio di ab per l'inferrintà e per la disgrazia; molto saltutto dalle

pietose e meste popolazioni. Strada facendo era chiuso nelle fortezze, poi 1798 venne serrato in Brianzone, finalmente trasportata in Valenza di Dellinato: quivi concluse nell'esilio una vita che con tanto apparato di maestà e di potenza aveva incominicato. L'accompagno sempre lo Spina, che fu poi cardinale: idolce e pietoso officio. Da questo esempi imperino i popoli quanto siano flusse e labili queste umane sorti, e che se pia liberda poù nascere qualche volta dalle guerre, non può mai dal disprezzo delle cose tenute rispettabili per innae i dal i popoli interiori.

Ad uno spettacolo compassionevole succedeva uno spettacolo orrendo. 1 Francesi, partiti in tre schiere, affrontavano valorosamente il di 26 di marzo i Tedeschi sulle sponde dell' Adige. Montrichard con la destra faceva forza d'impadronirsi di Legnago; Victor e Hatry con la mezzana, assaltate le terre di Santa Lucia e di San Massimo, difese esteriori di Verona, si sforzavann di aprirsi il passo a guesta città; Morcau, finalmente, con cui militavano Delmas . Grenier e Surrurier , aveva carico di vincere , e questo era il principale sforzo, Pastrengo e Bussolengo, di passar l'Adige e di riuscire minaccioso sul fianco di Verona e degli imperiali. Ad un punto preso tutte le tre schiere andavano alla fazione loro, e già la battaglia ardeva con molta uccisione per ambe le parti da Legnago fin oltre Bussolengo. Al primo romore delle armi era corso il presidio di Legnago; governato dal colonnello Skal, ad occupar le mura e la strada coperta; le guardie esteriori già si urtavano coi Francesi, ai quali davano favore i fossi, le siepi e gli alberi che ingombravano il terreno. Si combatteva con grandissimo valore dai Francesi e dai Tedeschi sotto le mura di Legnago, presso Anghiari cd a San Pietro per alla strada di Mantova. Combatterono i repubblicani felicemente a San Pictro, infelicemente ad Anghiari , con fortuna pari a Legnago : ma la fortezza del luogo sosteneva gli avversarii. Hray, che si era alloggiato con una grossa banda a Bevilacqua; come prima ebbe udito il pericolo, spediva il tenente maresciallo Froelich per soccorrerlo . Urtarono queste genti fresche i Francesi in parecchi luoghi, ma principalmente a San Pietro, dove crano più forti e già vittoriosi, e superata fina mente la forte ed ostinata resistenza loro, li costrinsero a piegarsi ed a ritrarsi oltre Anghiari e Cerca verso il Tartaro. Vinto Montrichard a Legnago con perdita di circa duemila soldati, gli Alemanni si mettevano in punto di perseguitarlo. Ma sopragiungevano a Kray le novelle che Victor e Hatry , battute aspramente le terre di Santa Lucia e di San Massimo, si erano impadroniti della prima e si sforzavano di occupare fermamente la seconda, dalla quale, entrati a viva forza già sette volte, altrettante erano stati risospinti. Restarono feriti in questa ostinata mischia i due generali austriaci Liptav e Minkwitz, Soprantendeva alla difesa di questi luoghi e di Verona stessa il tenente maresciallo Keim, buono e valoroso soldato. Così in questa parte stava la battaglia in pendente per l'acquisto di Santa Lucia dall'un de' lati, e per la conservazione di San Massimo dall'altro. Tuttavia vi si continuava a combattere : un terrore profondo occupava Verona, non sapendo i Veronesi qual fine fosse per avere quel lungo ed aspro combattimento, e molto temendo dei Francesi per le ingiurie antiche e nuove. A questo stato dubbio sotto le mura di Verona, s' aggiunse la rotta toccata dalle genti alemanne sull'ala loro destra, governata dai generali Gottesheim ed Esniz; il che fece fare nuovi pensieri a Kray, distogliendolo del tutto dal seguitare i repubblicani oltre l'Adige verso Mantova. Era , come abbiam detto, il sito di Pastrengo e Bussolengo munitissimo per molte

1799 fortificazioni, che consistevano in ventidue ridotti, in brecce, trincee di canipagna e teste di ponti. Urtarono i Francesi, condotti da Delmas e da Grenier. con tanto impeto tutte queste opere, che sebbene gli Austriaci vi si difendessero virilmente, le sforzarono. Il caso fu tanto subito, che questi ultimi non poterono rompere i ponti di Pastrengo e di Polo, per modo che i repubblicani acquistarono facoltà di passar l'Adige e di correre per la sinistra sua sponda contro Verona o quella parte degl'imperiali che aveva le stanze sulla strada verso Vicenza. Al tempo stesso in cui Delmas e Grenier vincevano a Bussolengo. Serrurier più oltre e più su distendendosi a stanca, aveva cacciato i Tedeschi dai monti di Lazise, in ciò aiutato efficacemente dal capitano di fregata Sibilla, e dal luogotenente Pons con le navi sottili con le quali custodivano il lago di Garda. Perdettero gli Austriaci in questi fatti cinquemila soldati fra morti e feriti, con mille prigionieri e sette cannoni. Mentre si combatteva sull'Adige, i Francesi assaltavano Wukassowich sulle frontiere del Tirolo sopra il lago di Garda. Già si erano fatti signori di Lodrone, ed avevano guadagnato molto spazio oltre i laghi d'Iseo e d'Idro. Ma infine vennero in ogni parte respinti perchè Wukassowich era uomo di valore, conosceva i luoghi, ed in quella proporzione più forza acquistava che negli Stati ereditarii s'internava. Non così tosto ebbe Kray intesa la rotta della sua ala destra, che lasciato un presidio sufficiente in Legnago, s'incamminava a presti passi, malgrado della stanchezza dei suoi soldati, a Verona, per preservaria dal gravissimo pericolo che le sovrastava. Vi arrivava il 27 e 28, e l'assicurava. Nè contento a questo, mandava Froelich più oltre in aiuto dell' ala sua destra, che pericolava a cagione del passo acquistato dai Francesi sull'. Adige. Ma Scherer, forse intimorito per le rotte di Legnago e di Lodrone, se ne ristette, e non fece più alcun movimento d'importanza per usare la vittoria di Bussolengo. I due eserciti stanchi dal lungo combattere, pieni di morti e di feriti, convennero di sospendere le offese un giorno per dar sepoltura ai primi e cura ai secondi. Continuavano i Francesi in possessione della sinistra riva dell' Adige, ed era forza, o che i Tedeschi ne li cacciassero, o ch'essi cacciassero i Tedeschi di Verona. Se cadeva Verona, era vinta la guerra pei primi, e Suwarow avrebbe potuto arrivare senza frutto. Se i Francesi erano cacciati dalla riva sinistra, era vinta la guerra per gli Austriaci. Sovrastava adunque agli uni, ed agli altri la necessità del combattere, ma più ai repubblicani che ai loro avversarii, perchè se gli imperiali reggevano contro l'impeto loro insino al giungere dei Russi, ogni probabilità persuadeva che l'aggiunta di una forza tanto potente renderebbe preponderanti le partite in favor dei confederati .

Adunquo alle dieci della mattina del 30 marzo, i Francesi condotti da Serrurier, passato sugli acquistati ponti il Rume in grosso numero, assaltarono Esnitz e Gottescheim, ai quali già si era congiunto con genti fresche Freelich. Liri altra parte di repubblicani, condotta da Victora in inoltrava verso i luoghi superiori della valle, ed in Montebaldo verso la Chiusa e Rivoli, coll intento di occupare i monti ai quali si appoggiavano i Fredeschi, e di guadagnare lo strada di Vicenza, Avevano i Francesi del Serrurier, assaltando con un impeto grandissimo, guadagnato molto campo, e già insistevano so-pra Parona, luogo distante ad un miglio e mezzo da Verona. In questo pericoloso momento, Kray mandava fuori ottomia soddati, e partitigli in tre colonne, li sospingeva ad urtare i Francesi. La prima gli assaliva dalla parte di Parona, la seconda pre la strada del Tirolo verso Rivoli, la terza.

lungo le montagne di Mantico. Ne surse un pombattimento molto fiero , infili 1756 del quale prevalerro gli Austriaci, ed i Francesi pensarono al ritirarsi, son senza qualche dissoluzione nelle ordinanze. In questo fatto per frenare l'impeto del vincitore e dar campo ai vinti di ritirarsi presto opera gergela la cavalleria piemonteso. Restava che si potesse ripassare a salvamento il fiume; una parte passò; ma Krya, avendo occupato i ponti con la cavalleria e rottogli per mezzo dei granatieri di Korher, Fiquelmont e Weber, tugliò la strada ai supersitti, che deposte la armi, vennero in suo potere. Quasi futtu la parte che ero saltu ai monti, fu in questa guiss superata e pressa. Noverarono i Francesi mille soldati fra mort e fertiti. dedici centinal venuti sani in poter delle genti imperiali onarona il tronfo di Kray. Non conquistarono i Francesi mille soldati rispo per la pote monses ordinate dal generale loro, e si per l'ardore inestimabile col quale andarono all'assalto, o che sonrafoce in breve tempo il nemico.

Dalle 'racconiste fazioni si vede che Scherer aveva con arte lodevole ordinate la battaglia di Verona, ma che fece rerore nel non seguiares subitamente l'aura fivorevole della fortuna sull'ala sinistra, che era nel primo fato rimatsa vitoriosa; poiche, se il gioron medissimo della battaglia, cioè il 36, od almeno il 37, avesse fato passar il fiume a tutta l'ala medesima, e l'avesse spinta gegliardamente contro il fianco di Verona, se cogni probabilità non inganna, avrebbe rotto Reim, che solo si sarebbe trovato a combattere, ed acquistate la città, innanzi che Kray arivasse in aiuto con le genti vincitrici di Legnago. Ognuno vede quali effetti avrebbe partoriti a preva di una città così nobile e di sito tanto importante, con la scofitta di due ali degl'imperiali., Non errò dunno Scherer per difetto di arte, ma sono di mannana d'ardire, totato piu da condannari, quanto più quello fin toria. Narrasi che Moreus oni confortasse al raccontato partico, ma che non via si vallo risolutore.

Risultava dalle due battaglie di Verona, che gli Austriaci passavano l'Adige a portar guerra sulla sua destra sponda. Dal canto suo Scherer si era accampato dietro il Tartaro, tra Villafranca e l'isola della Scala, attendendo a fortificarsi ed a riordinare i suoi; aveva fermato il suo campo principale a Magnano. Ma le sue condizioni divenivano ogni ora peggiori: perchè il nemico incominciava a romoreggiargli sui fianchi ed alle spalle con truppe armate alla leggiera. Wukassowich, sceso dal Tirolo fra il lago di Garda e l'Iseo, minacciava Brescia, oltrechè il colonnello San Giuliano, mandato da Wukassowich, aveva spazzato tutto il campo tra la destra dell'Adige ed il lago di Garda, per modo che il navilio che i Francesi avevano sul lago, era stato costretto a cercar ricovero sotto le mura di Peschiera. Da un'altra parte Klenau, partitosi dall'ala sinistra austriaca con soldati corridori, era comparso sul Po, aveva messo a romore le due sponde, precipitato in fondo le navi francesi, e costretto i repubblicani a rifuggirsi o in Ferrara o in Ostiglia. Si trovava adunque il generalissimo di Francia in grave pericolo, edfaveva tanto più forte cagione di temere, quanto il suo esercito, scemate per le perdite fatte nelle giornate precedenti, era divenuto di numero inferiore a quello d'Austria. Oltre a tutto questo non isfuggiva a Scherer cbe Suwarow, ritardato solamente dalle piogge insolite che avevano fatto gonflare oltremodo i fiumi ed i torrenti si accostava il che avrebbe fatto del 1799 tutto prevalere il nemico se prima dell'arrivare del Russo non ristorava la fortuna cadente. Ricordavasi delle antiche vittorie, considerava esser quelli quei medesimi Francesi vincitori di tante guerre ; avvertiva quelle terre medesime sulle quali insisteva, essere state poco tempo innanzi testimonio di tante e si gloriose loro fazioni. Mosso da tutto questo, nè mancando anche d'animo per sè medesimo, si risolveva a cimentarsi di nuovo col nemico, sperando che Magnano avrebbe restituito le cose perdute a Verona. Dall'altro lato il generale austriaco, non fuggendo il tentar la fortuna da sè solo, agognava ancor esso la battaglia, perchè non voleva dar tempo al nemico di riordinarsi e riaversi dall'impressione delle rotte precedenti, nè lasciar raffreddare l'impeto de suoi , tanto più imbaldanziti dalle vittorie recenti , quanto più le avevano acquistate mentre era ancor fresca la memoria di tante loro sconfitte. Forse ancora Kray nel più interno del suo animo desiderava una nuova battaglia per operare, che per suo mezzo la guerra fosse del tutto vinta, innanzi che arrivassero il generalissimo Melas ed il forte maresciallo di Paolo. Se tale fu il suo pensiero, come è da credersi, e' bisognerà confessare ch' egli avesse una gran fede in sè medesimo e nissun dubbio della vittoria ; perchè se perdeva coi possenti aiuti tanto vicini, avrebbe meritamente incorso molta riprensione per aversi commesso colle sole armi austriache alla fortuna. Invano all'affronto i due nemici, divisi in tre schiere, il di 5 aprile. La destra dei repubblicani guidata da Victor e Grenier, marciava all'assalto di San Giacomo: la mezzana, governata da Montrichard e Hatry, sotto guida suprema di Morcau, doveva sloggiare l'inimico da' suoi posti tra Villafranca e Verona. La sinistra, sotto la condotta di Serrurier, aveva il mandato d'impadronirsi di Villafranca e di andarsi approssimando all' Adige. Delmas, soldato animoso e molto arrischiato accennava con un po'di antiguardo a Dossobono per fare spalla alla mezzana. Il generale austriaco col fine di superare il campo di Magnano e di cacciare i Francesi oltre il Tartaro ed il Mincio, aveva ordinato i suoi per modo che il generale Zopf guidasse la destra . Keim la mezzana ed il generale Mercantin la sinistra : un antiguardo condotto da Hohenzollern assicurava Zopf, ed un grosso retroguardo di tredici battaglioni, sotto guida di Lusignano, non obbligandosi a luogo alcuno, era presto per accorrere ai casi improvvisi, e soccorrere quella parte che inclinasse. Al tempo stesso Kray aveva comandato al presidio di Legnago, che uscisse a percuotere nel fianco destro del nemico, ed a Klenau che turbasse viemaggiormente le rive del Po. Sorgeva una fierissima battaglia : benchè i Francesi fossero , inferiori di numero , guadagnavano nondimeno, valorosissimamente combattendo, del campo, e facevano piegar l'inimico. Si vedeva in tutto questo ed il valore solito del soldati repubblicani, e la perizia dei loro capitani. Serrurier, risospinto prima ferocemente da Villafranca, fatto un nuovo sforzo, e riordinati i suoi, se ne impadroniva. Delmas si spingeva ancor esso avanti: Moreau il seguitava con eguale prudenza e valore. Victor e Grenier sforzavano San Giacomo, e vi si alloggiavano.

Volle Kray rompere Moreau con aver fatto girar un grosso corpo a fine di atecera il Prancese alle spalle, ed al tempo medesimo urbavi impetuo-samento Delmas. Questa mossa, ottimamente pensata, poteva trarre a duro partito Moreau, s'ei non fosse stato quell' esperto capitano ch'e gili era. Ma risolutosi incontanente su quanto gli restava a fare in si pericoloso accidente, invece di camminare direttamente, si voltaya con grandissimo audecia a destra.

ed assaltava sul destro fianco coloro che disegnavano di assaltario alle spalle. 1799 Per questa tanto bene ordinata mossa gli Austriaci furono rotti e fugati verso Verona, a cui si accostavano Delmas o Moreau con le altro duo schiere compagne: già il terrore assaliva la città. Pareva in questo punto disperata la battaglia pei Tedeschi; ma Kray ordinava a nove battaglioni del retroguardo. che si spingessero avanti, condotti dal generale Latterman, ed urtassero il nemico, tre da fronte a sinistra, cinque di fianco. Fu questo urto dato con tanto ordine ed impeto che i Francesi, svelta per forza la vittoria dalle loro mani, se ne andarono rotti in fuga. Così chi aveva vinto con pari valore, era stato vinto con pari valore. A questo decisivo passo ordinarono Scherer e Moreau un po'di retroguardo che loro restava; quest' era l'ultima posta, e mandatolo contro il nemico insultante, non solamente ristoravano la fortuna della battaglia, ma ancora rompevano del tutto la mezzana schiera degl' imperiali, e fugavano Keim fin quasi sotto alle mura di Verona, Restava un' ultimo rimedio a Kray : quest'erano i restanti battaglioni del retroguardo . Se essi fallivano, la fortuna austriaca era vinta, ed i trionfi dei Francesi ricominciavano su quelle terre già tanto famose per le segnalate fatiche loro. Serraronsi i freschi battaglioni alemanni, adoperandosi virilmente Lusignano sui Francesi con un incredibilo furore. Non piegarono i repubblicani, ma s'arrestarono: nasceva un urtare, un riurtare tale, che pareva che più che uomini tra di loro combattessero. Stette lungo spazio in dubbio la vittoria, e già, checchè la fortuna apparecchiasse ad una delle parti era per ambedue salvo l'onore. Finalmente la tenacità tedesca prevaleva all'impeto francese: i repubblicani furono, piuttosto che cacciati, svelti dal campo di battaglia. Rotto l'argine, precipitaronsi impetuosamente contro i vinti i vincitori, e ne fecero nna strage grandissima. La schiera di Serrurier, che si era conservata intiera, e tuttavia teneva Villafranca, fu costretta a mostrar le spalle al nemico. non senza scompiglio nelle ordinanze, pel caso improvviso, lasciando il fardeggio, le artiglierie ed i feriti in poter del vincitore. Non fu fatto fine al perseguitare, se non quando sopraggiunse la notte. Perdettero i repubblicani più di quattromila soldati tra morti e feriti, con tre mila prigionieri : rimasero in preda al vincitore diciassette pezzi d'artiglieria con salmerie. munizioni e bagaglie in quantità. Noveraronsi fra i feriti Beaumont, Dalesme, Pigeon e Dolmas. Nè fu la vittoria senza sangue per gl'imperiali, perchè desiderarono circa tremila soldati tra uccisi e feriti. Quasi un egual numero erano venuti come prigionieri in mano dei Francesi, ma la più parte furono riscattati durante la rotta. Mercantin, capitano in molta stima presso gli Austriaci, sì pel suo valore, come per la dolcezza della sua natura, fu tra gli uccisi. Morirono altri ufficiali di grado e di nome, fra i quali il Maggioro Voggiasi, che, avendo combattuto valorosamente nel precedente fatto di Legnago, si era meritato la croce di Maria Teresa. Durò la battaglia dalle ore sei del mattino sino alle sei della sera. Il valore vi fu uguale da ambe le parti, la vittoria utilissima alle armi imperiali. Spianò Krav, col suo valore, la strada alle vittorie di Melas e di Suwarow.

Scherer, scemato il numero de' suoi, e scemato altreal l'animo loro per le sconfitte, dopo di aver futto aleune dimostrazioni, come se volesse fermarsi sul Mincio, si deliberava a ritirarsi sulla sponda destra dell' Adda, per vio frar opera, se ancora possibil fosse, di arrestar l'inimico de'ifindere la capitale della Cisalpina. A questa deliberazione, piattosto inevitabile che volontaria, dava motivo la granda superiorità del emicio, accresciuto dalle

170º forze russe, per guisa che sommava a sessantamila conbattenti, non noverati quei di Wukassowich e di Klenau, che romoregigavano sui corni estremi, mentre il suo, tolti i presidii che era obbligato a lasciare in Mantova di ni Peschiera, edi ni altite fortezze di minori importanza, non passava i ventimila. La medesima deliberazione rendevano necessaria i progressi fatti e che tuttavia facevano Wukassowich e Klenau, il primo verso i monti sulla sinistra dei repubblicani, il secondo sulle rive dei Po, dove metteva ogni e dell' arrivo dei Russi, gente strana e reputata o di media il ente descendo considerando se il dominio austriaco e russo avesse a mostrare maggiore benignità che quello che volverano levara ida collo. Ma il presente sempre nosa i popoli, mentre il futuro gli alletta, poichè giudicano del primo col senso, del secondo coll' immaginazione.

Bene è da condannaris che i comandanti russi ed austriaci queste mosse popolari n paesi estranei a loro con parole, con iscritti e con latti suscitasero e fomentassero. Perciocothè, nelle sollevazioni de 'popoli e nelle guerre civili, qui più peggior male si contiene; dai forestieri, che non possono vincere con le sole armi, i 'umanità prescrive che se ne astengano e che lascino riposare altroi. Le guerre bisogna lasciarie fare a chi ha il carico di farle, non ha chi ha il carico di pagarle. Oltre a ciò, siccome gli eveni delle guerre solo sono sempre dubbii, poco umana cosa è il sollevare i popoli contro coloro che pesson tornare a vendicarsi. Queste sommosse con trade e davano spatiori utilissimi ai novol compilattori. Rase camo più o meno forti, secondo le varie inclinazioni dei luoghi, ma molto romorce nel Polesine e nel Ferrarese. Carnali tempeste ancora si levavano contro i Francesi nel Bresciano e nel Bergamasco; Wukassowich vi trovava molto seguito.

Arrivati i Francesi sulle sponde dell' Adda , fiume assai più grosso , e di rive più dirupate che il Mincio e l' Oglio non sono, nel seguente modo vi si alloggiavano. Serrurier, con la sinistra, custodiva le parti superiori del fiume, stanziando a Lecco sul lago, dove aveva una testa di ponte fortificata, a Imbezzago ed a Trezzo. In quest' ultima terra si congiungeva colla battaglia, o mezzana schiera alla quale erano preposti Victor e Grenier, e che prolungandosi a destra, si distendeva sino a Cassano. Possedeva sulla sinistra del fiume una testa di ponte con trincee munite di artiglierie ed oltreciò le artiglierie del castello dominavano questa parte. Un grosso di cavalleria ( perchè essendo Cassano posto sulla strada maestra per a Milano, i repubblicani presumevano che i confederati avrebbero fatto impeto contro di questa terra), stava pronto, alloggiato essendo dietro a Cassano ad accorrere ove d'uopo ne fosse. La destra sotto la condotta di Delmas si sprolungava lungo l' Adda, con assicurare Lodi e Pizzighettone. Quest' era l' alloggiamento preso dai Francesi sulle rive dell' Adda, in cui giudicarono poter arrestare il corso alla fortuna del vincitore. Intanto una grande mutazione si era fatta nel governo supremo dell'esercito. I soldati repubblicani, stimandosi invincibili, perchè non soliti ad esser vinti, avevano concetto un grandissimo sdegno contro Scherer, di tutte le loro disgrazie accagionandolo. I meno coraggiosi si erano anche perduti d'animo, e questo sbigottimento di mano in mano si propagava : l'immagine di Francia già s'appresentava alla mente de' più, e quelle terre italiane diventavano loro

odiose. Le subite ed estreme mutazioni dei Francesi davano a temere ai 12:0 capi, per modo che dubitavano d'aver presto a contrastare, non solamente col nemico, ma ancora con la cattiva disposizione dei propri soldati. Già si mormorava contro Scherer, ed il meno che dicessero di lui, era che non sapeva la guerra. Certo, essendo tanto declinato del suo credito, ei non poteva più oltre governar con frutto, e la confidenza ed il coraggio dei soldati per nissun altro modo potevano riaccendersi, che con quello di mutar il capo e di surrogargli un generale amato da loro e famoso per vittorie. Videsi Scherer queste cose, e, conformandosi al tempo, rinunzió al grado, con rimetterlo in mano di Moreau , e con pregare il Direttorio che commettesse in luogo di lui la guerra al capitano famoso per le renane cose. Piacque lo scambio : Scherer , confidate le sorti francesi al suo successore , se ne partiva alla volta di Francia . I repubblicani , intolleranti di disgrazie , l'accusarono in varie guise; ma se la disciplina non era buona, ciò dai cattivi esempi precedenti si doveva riconoscere. Quanto alla peripizia nell'arte della guerra, non si vede di quale altro fatto si possa biasimare, se non di aver corso gagliardemente e senza posa contro Verona nella giornata dei 26, quando. rotta l' ala destra austriaca, si era fatto signore del passo del fiume. Del rimanente il disegno principale di questo stesso fatto dei 26, e così quello dell'asprissima battaglia di Magnano non sono se non da lodarsi, nè la sua ritirata dall' Adige all' Adda in circostanze tanto sinistre mostra un capitano di poco valore: ma l' aver fatto guerra infelice in Italia, in memoria tanto fresca di Buonaparte, nocque alla sua fama, ed accrebbe l'impazienza dei repubblicani. Da un altro lato non si debbe defraudare della debita lode Moreau per aver consentito al recarsi in mano il governo di genti vinte , e quando già poco o niuna speranza restava di vincere. Sapeva egli che il difendere lungo tempo le rive dell' Adda contro un nemico tanto potente . non era possibile: ma andò considerando che il cedere senza un nuovo esperimento la capitale della Cisalpina, che aveva i suoi soldati congiunti co suoi, e che era alleata della Francia, gli sarebbe stato di poco onore; ed oltre a ciò voleva, con ottenere qualche indugio, dar tempo al munire di provvisioni le fortezze del Piemonte. In questo mezzo arrivavano alcuni aiuti venuti di Francia, dal Piemonte e dalla Cisalpina. Per tutto questo deliberossi di voltar il viso al nemico, e di provare se la fortuna fosse più favorevole alla Repubblica sulle sponde dell' Adda, che su quelle dell' Adige.

Arrivare Suwarow a fronte del nemico, e. senza soprastare, si risolevas a combatterio. Suo pensiero era stato, dappoiché avera il frende dei collegati, ad combatterio. Suo pensiero era stato, dappoiché avera il frende dei collegati, d'insistere sulla destra verso i monti, piutionto che esguitare il corso del po, perché desiderava di disquipere i Francesi che combatteravo in Italia, da quelli che guerreggiavano nella Svizzera. Per la qual cosa andava radendo le falde dell' Alpi, ed amb meglio tentare il passo del fiume più verso il lago, che verso il Po. Divideva, como i Francesi, i suoi in tre parti: commetteva, la prima, che marciava a destra, al generale Rosmberg, che aveva con sè Wukassowich, guidatore dell' anliguardo. Questa parte aveva vavea con sè Wukassowich, guidatore dell' anliguardo. Questa parte aveva cio la lacacció al gara, la seconda, cio la mezzana, guidata da Zopf e Ott, doveva far opera di passare in cospetto di Vaprio, e d'impadorniesi di questa terra. Finalmente la terza che camminava a sinistra, commessa al valore del generalissimo austriaco. Mulas. andava porsi a campo a Triviglio contro l'alloggiamento principale

BOTTA AL 1814.

1790 dei Francesi a Cassario. Francesi e Russi, nuovi nemici, eccitavano l'attenzione del mondo.

Serrurier, dopo di aver combattuto e respinto con sommo valore i Russi condotti dal principe Bagrazione, che avevano assaltato la testa del ponte di Lecco, aveva, ritirandosi per ordine di Moreau verso il centro, lasciato alcune reliquie di un ponte di piatte rimpetto a Brivio, per cui egli si era trasferito oltre il fiume. La notte del 26 aprile Wukassowich, di queste reliquie prestamente valendosi ed avendo riattato il ponte, varcava e s'insignoriva di Brivio, dove non trovava guardie di sorte alcuna. Ne noi non possiamo restar capaci come , in tanta vicinanza del nemico ed in tanto sospetto di una battaglia imminente, i Francesi non abbiano guardato questo passo importante con un gagliardo presidio. Passato, correva Vukassowich la vicina contrada, e non trovava vestigia di nemico, se non se ad Agliate ed a Carate. Ciò non ostante molto pericolava la squadra, se le altre non avessero passato nel medesimo tempo. Andava Suwarow, accompagnato da Chasteler, generale dell' imperatore Francesco, capitano audacissimo e di molta sperienza, sopravedendo i luoghi per trovar modo di passare all'incontro di Trezzo. Pareva anche agli ufficiali che soprantendevano l'opera delle piatte e del passare i fiumi, il varcare impossibile per la rapidità e profondità delle acque e per la natura rotta e scoscesa delle grotte. Tuttavia non disperava dell'impresa Chasteler ; però fatto lavorar sollecitamente i suoi soldati nel trasportar le piatte e le tavole necessarie, tanto s' ingegnò, che alle cinque della mattina del 27 mandava a pigliar luogo sulla destra un corpo di corridori, che vi si appiattavano senza che i Francesi se ne accorgessero, e poco poscia passava egli stesso con tutte le genti della mezza schiera , armato alla leggiera . Parve cosa strana a Serrur'er , il quale, udito del passoconseguito da Vukassowich, marciava per combatterlo, o si trovava a Vaprio . Ma da quell' uomo valente che egli era , raccolti subitamente i suoi , anche quelli che erano stati fugati da Trezzo , ingaggiava la battaglia col nemico, non bene ancora sicuro della possessione della destra riva. Piegava al durissimo incontro l'antiguardo dei confederati, e sarebbe stato intierumente sconfitto, se non arrivava subitamente al riscatto con tutta la sua schiera l'austriaco Ott. Si rinfresca la battaglia più aspra di prima tra Brivio e Pozzo. Mandava Victor alcuni reggimenti dei più presti in aiuto di Serrurier, il quale valorosissimamente instando, già era in punto di acquistare la vittoria, quando giungevano in soccorso di Ott le genti di Zupf, e facevano inclinare la fortuna in favor degli alleati; perchè dopo un sanguinoso affronto cacciarono i Francesi da Pozzo e li misero in fuga. Un colonnello austriaco fu morto in questo combattimento, il generale francese Baker, fatto prigione . Ingegnossi Grenier di raccozzare a Vaprio le genti rotte . ma indarno, perchè assaltato dagli Austriaci e Russi, fu rotto ancor esso, ed obbligato e ritirarsi frettolosamente. Fra accorso Moreau in questo pericoloso punto, ma la sua presenza non valse a ristorare la fortuna della battaglia. Per questa fazione fu Serrurier respinto all'insò, ed intieramente separato dall' altre parti dell' esercito.

Montre nel raccontato modo si combateva fra le due schiere superiori, Melas, più sotto, non se n'era stato ozioso. Avevano i Francesi con forti triocce munito una testa di ponte sul canale Ritorto, pel quale avevano l'adito libero sulla riva sinistra. Melas, che sebbene fosse già molto inanazi oggi anni, era nondimeno unomo di gran cuore, assaltava col fore de suci granatieri questa testa di ponte, ma vi trovava un duro intoppo, perchè con 1789 estremo valore ostarono i Francesi , ed anzi parecchie volte il ributtarono . Infine , dopo molto sangue e molti morti, superava tutti gl'impedimenti, e si rendeva padrone del passo del canale Ritorto. Restava a superarsi, opera molto più difficile, la testa del ponte sull'Adda, molto fortificata, Quivi fuvvi il medesimo furore per l'assalto, il medesimo valore per la resistenza. Ma crescevano ad ogni momento i soldati freschi ai confederati, per modo che, spingendosi avanti sui cadaveri dei loro compagni, che quasi pareggiavano il parapetto, con le baionette in canna superarono il passo e fecero strage del nemico. Moreau, che in questa orrib le mischia, si era mescolato coi combattenti, comandava a' suoi che, abbandonato e rotto il ponte si ritirassero. Ciò mandarono ad effetto, aspramente seguitati dal nemico. Ebbero comodità di rompere, non tutto, ma solamente una parte del ponte; aulla opposta riva attendevano a riordinarsi. Bistorava prestamente Melas il ponte, ed una puova ed ugualmente aspra battaglia ingaggiava coi repubblicani che , animati dalla presenza e dai conforti del loro generalissimo , virilmente ai difendevano . Ma già la fortuna più poteva che il valore; già tutte le schiere superiori erano o separate o volte in fuga, e già, oltre la schiera di Melas passata a Cassano. una novella squadra, che aveva varcato a San Gervasio, urtava i Francesi per fianco: già Moreau medesimo era in pericolo di esser preso dai vincitori, che il cingevano d'ogni intorno.

Altro consiglio non gli restava se non quello di partirsi prestamente con tutte le sue genti , lasciando intieramente la vittoria in poter di coloro che l'avevano acquiatata. Ma questa risoluzione non era facile a condursi ad effetto, perchè gli Austriaci, vincitori da ogni parte, baldanzosamente instavano. Pure pel disperato valore dei suoi soldati, che amavano meglio perdere la vita che il loro capitano, Moreau si riscattava da quel duro passo, e perduta intieramente la battaglia e lasciato Milano sicura preda ai confederati , gli parve di condurre a presti passi l'esercito sulla destra sponda del Ticino. Melas e Suwarow si ricongiunsero a Gorgonzola. Da quanto si è fin qui raccontato, si vede che nissuna speranza di salute restava a Serrurier. Fu assaltato dai due corpi riuniti di Rosemberg e di Wukassowich , Si difendeva con un valore degno di lni e de' suoi soldati ; e sebbene il combattimento fosse tanto disuguale pel numero, tanto fecè, che si condusse intero a Verderio, e quivi, affortificati, con molta prestezza ed arte, attendeva a difenderai. Ma essendosi finalmente accorto, dal continuo ingrossar del nemico, dell'infelice successo della battaglia sulle altre parti, e tempestando da tutte le bande le artiglierie nemiche sopra uno apazio aasai ristretto , chiese i patti; e Il conseguì molto onorevoli. Gli ufficiali avessero la facoltà di tornarsene aotto fede in Prancia, i soldati fussero i primi ad avere gli scambi. Combatterono in questo fatto con molta fede e valore i reggimenti piemontesi , condotti dal generale Fresia . Serrurier e Fresia furono trattati umanamente dai vincitori. Un presidio lasciato in Lecco sotto il colonnello Soyez, imbarcatosi sul lago, e giunto con prospera navigazione a Como, arrivava a salvamento sulle rive del Ticino; difficile e coraggiosa impresa. Mancarono in questa battaglia di Cassano, che fu una delle più sapre e sanguinose che si siano vedute, dei Francesi meglio di duemila uccisi, ed altrettanti feriti; cinquemila prigionieri vennero in poter del vincitore; tra questi Serrurier, Baker e Fresia. Forono scemati gl'imperiali di tremila soldati, o morti o feriti. Molte armi e bandiere conquistate accrebbero l'allegrezza loro.

179 Più di cento cannoni venuli in poter loro attestarono massimamente la grundeza della vittoria. Errarono como è evidente, i Francesi in questa shattalia, prima per aver troppo disteno le ali loro, poi per negligenza nel sopravodere; i che de comodità a Wukassowich ed i Chasteler di passar a firtivio ed Trezzo: del resto combatterono col solito valore. Debbonsi lodarei consederati di un valor pari, di motal adestrezza e di maggior audacia nell'aver passato. Tuttavia se non era Chasteler, che prestamente accorse in aiuto dei passati con grati fresche; le cosa si sarebbe ridotta dal canto dei consederati in gravissimo pericolo, e probabilmente la loro audacia sarebbe stata stimata temerità.

La vittoria di Cassano, che compiva quelle di Verona e di Magano, e faceva tanto crescere i nome imperiate in Italia, recò in poter degli alleati tutta la Lombardia ed il Piemonte. In tanta dissuguaglianza di forza militari, aiutate dalle inclinazioni dei popoli, non si comprende come i Francesi si siano risoluti a lasciare tanti presidii nelle fortezze dei para abbandonati; era evidente che asrebbero static osstretti a capitolere, atteso massimamente che le più non erano difendevoli lungo tempo. Mantova sola poteva e dovere gundraris perche abile ad satennesi e ad aspettare i sussidii di Francia, e quanto portassero i destini da Napoli per opera di Macdonald. Se dopo le rotte di Verona e di Maganon, si fossero chiamati i presidii a conglungersi colla parte principale, avverbero potuto combattere spartiamente, furono anche spartitamente debellati, colpa o di soverchia confidenza in setessi, o di poca avvertenza del loro generali.

Le genti russe, più affaticate delle austriache pel lungo viaggio, si riposarono dono la battaglia. Fu perciò commessa la cura a Melas di condurre quelle dell' imperatore Francesco in Milano già vinto prima che occupato. Importava altresi che un paese austriaco fosse dagli Austriaci ritornato alla consueta obbedienza. Vivevasi in Milano con grandissima sospensione di animi, perchè i reggitori della Repubblica, con tutti gli addetti ed aderenti loro, non avevano altra speranza in tanta mutazione di fortuna, che quella di salvarsi esulando in Francia. I partigiani del governo antico sollevavano gli animi a grandi speranze; e si promettevano nella depressione altrui, l'esaltazione propria. Ognuno pensava od a fuggire la tempesta che sovrastava, od a farla fruttificare in suo pro. Gli amatori del governo imperiale buoni compassionavano i repubblicani, stimandogli piuttosto fanatici che malvagi, i cattivi li volevano perseguitare, i pessimi denunziare, i profligati calunniare. Questi umori covavano. Era un gran fatto che la sede di una repubblica riconosciuta dalla parte dei potentati d' Europa, e che poc'anzi pareva, a tanti gloriosi gesti ed alla forza dei Francesi appoggiandosi, che fosse per durare molti secoli, ora con tanto precipizio cadesse ed al nulla si riducesse. Il pensare da una parte agli ordinamenti sì civili che militari che vi regnavano, alle pompe che vi si spiegavano, ai discorsi che vi si facevano, agli scritti che vi si pubblicavano, ai trionfi che vi si menavano, alle imprese ed alla militare gloria di Buonaparte che vi risplendevano : dall'altra , alla sembianza ch'ella, non che fra pochi di, fra poche ore avrebbe, dee sopraprendere con maraviglia e con istupore qualunque uomo, anche di quelli che più sono avvezzi a considerare queste umane vicissitudini. Sapevano i capi della Repubblica quale rovina sovrastasse. Ma le cattive novelle si celavano al volgo, ed inorpellate cose si dicevano, ora di vittorie francesi, ora di allog-

giamenti insuperabili da loro fatti, ora di fiumi impossibili a varcarsi, ora di 1299 mosse maestrevoli e sicure eseguite dai repubblicani , ora di una apprestata per arte e prossima ru na di tutte le genti imperiali : questa fama nutricavano diligentemente e con ogni studio. Con questo falso corrompevano il vero; i popoli si confondevano. In su questo, ecco arrivare a porta Orientale, dalla parte di Cassano, soldati repubblicani alla sbandata, carri di feriti, fostelli di munizioni e di bagaglie, armi sanguinose, ogni cosa retrograda. Principiava il popolo a fare discorsi ed adunanze: la sera cresceva il terrore degli uni, l'ansietà degli altri. Partivano, scortati da qualche squadra di cavalleria, alla volta di Torino i direttori della Repubblica Marescalchi . Sopransi . Vermati-Franchi , e con loro , quasi tutti coloro che , o nei gradi fossero, o no, avevano maggiormente partecipato del governo repubblicano. Portò il Direttorio con sè denaro del pubblico, di cui una parte mandava a Novara: venne poco dopo in poter degli alleati. Rimase in Lombardia Adelasio , uno dei quinqueviri , avendo trovato grazia appresso agl' imperiali per aver loro svelati i depositi dei denari e degli archivi della Repubblica. Degli altri repubblicani italiani che fuggivano, e con loro le donne ed i figlinoli. che erano uno spettacolo compassionevole, i più se ne partivano poveri, perchè ai ladronecci avendo mostrato piuttosto sdegno che imitazione, potevano meglio essere accusati d'illusione che di vizii. Ne il duro dominio di cui erano stati testimonii e vittime, nè le tedesche grida che loro suonavano alle terga. li svegliavano dal lusinghevole sonno; che anzi varcando, miseri, esuli e squallidi , le Alpi durissime, andavano ancora sognando la loro felice repubblica: sì forte era la malattia che li occupava. Quanto a quelli che non avevano sognato, le stesse Alpi in cocchi dorati coi depredatori della! patria loro varcavano

Arrivava il vincitore Melas, il di 28 aprile in cospetto della città. Gli andavano all'incontro sino a Crescenzago l'arcivescovo ed i municipali. Poco dopo entrava trionfante, accorrendo il popolo in folla e con lietissime grida salutandolo. Udivansi le voci : Viva la Religione, viva l'Imperatore Francesco II. Cresceva ad ogni momento la calca: pareva che tutta la città si versasse a vedere ed a salutare i soldati e le insegne dell'antico signore. La sera si accesero i lumi alle case, si fecero cantate, balli, fuochi d'allegrezza; dimostrazioni tutte che si erano fatte per lo innanzi ad ogni novella di rotte austriache. La bontà del popolo milanese risplendette in questo importante fatto: non fece ingiuria, nè minaccia ad alcunn. Ma quando arrivò la gente del contado, s' incominciarono le persecuzioni contro i Giacobini, o veri o supposti, e andò a sacco il palazzo del duca Serbelloni. Per frenar il furore di questi nomini facinorosi in paese tanto riputato per la dolcezza degli ab'tatori, l'amministrazione temporanea che si era creata, esortava il popolo ad astenersi da ogni ingigria, ed a non contaminare con insolenze e persecuzioni l'allegrezza comune . Avvisava inoltre che chi non obbedisse sarebbe castigato. Volendo Melas ed il commissario imperiale Cocastelli dare maggior nervo a queste esortazioni, avvertivano che al governo solo s'apparteneva la punizione de'rei, e che chi s'arrogasse vendette private, o turbasse il pubblico, sarebbe senza remissione punito militarmente. A questo modo si frenarono in Milano le intemperanze popolari. Solo, poco tempo dopo, si udi il mal suono cho erano stati arrestati alcuni dei cap dello Stato repubblicano, che poi si mandarono carcerati alle Bocche di Cattaro. Fu questa, non so se cautela o castigo, cag'one di grave

vitro dolore e terrore, perchè i presi erano unmai ragguardevoli per dottrina e per virla. Si sentiva tasto un'altra voce sinstra, che le cetolle del banco di Vienna avessero a spendersi come contante: parve enorme in quel fiorito paese in cui cra ignota la peste delle carte pecuniarie. Incommicossi a temere delle persone e degli averi ciò contaminava l'allegrezza recente. Arrivava intanto. Suvarove; il guardavano come un nuovo uomo: disse all'arcivescovo, essere venuto a rimettere la religione in fiore, il papa in seggio, i sovranti in nonero. Si maravighavano i popoli a tanto amor del papa: si taceva che fosse scismatico. Soggiunse al municipali venuti a largli riverenza, che li vedeva volentieri: che solo, desiderava che come suonavano le parole loro, così avessero i sentimenti. Dal che si vede che Suvarow vecchiò se ne intendeva.

Restavano da comprisi da Suwarow dao impreso, secondo che il consiliasse il procedero dell' avversario: quest' erano, o di premere a destra per disgiungrer i Francesi d'Itala da que della Svizzera, o d'incalzare sulla stanca passando il Po, per impedire la congiunzione di Macdonald con Morena. Sulle prime, non ben certo della risvilazione del generale di Francia, accennava all'una parte ed all'altra, mandando dall' un lato Wukassowich grosso alivadere il Novarese ed il Vercellese, dell'altro Rossemberg, grosso ancor esso, a romoregiare sul Vogherese. Così aspettava a pigiare deli-prazioni più risolate secondo che inseznassero cii andamenti del nemico.

Dal canto suo Moreau, essendo ridotto il suo esercito a quindicimila combattenti, aveva considerato, che senza pericolo di estrema ruina, non noteva starsi a difendere la fronte del Ticino siccome quella che era troppo estesa e non corroborata da alcuna fortezza. Pertanto si era risoluto ad abbandonarla, portandosi più indietro. Ma a quale parte gli convenisse condursi, stava in dubbio; perchè o doveva ancor egli pensare al tenersi accosto all' Alpi per consentire con Massena, che continuava a combattere aspramente in Isvizzera, o al piegarsi sulla destra del Po, per dar la mano a Macdonald, al quale aveva mandato ordine che da Napoli partendo e prestamente viaggiando, venisse a congiungersi con esso lui sulle sponde della Trebbia. Elesse questo secondo partito, nè perchè non si sia deliberato a condursi direttamente a Genova, passando il Po tra Pavia e Vochera, a noi non appare, se forse non fu per dar animo con la sua propinquità ai comandanti delle fortezze assediate di sostentarsi. Per la qual cosa visitato Torino, e quivi informatosi diligentemente se le strade di Genova a Piacenza fossero praticabili per le artiglierie, nè temendo di essere seguitato così presto, perchè i grossi torrenti del Canavese si erano per lo pioggie smisurate gonfiati strabocchevolmente dietro a lui, e le strade ne erano soffocate, conduceva l'esercito nei contorni d'Alessandria, alloggiandolo in un sito molto forte. L'ala sua destra era assicurata da Alessandria e dal Tanaro , la s'nistra da Valenza e dal Po. Per tal modo non abbandonava del tutto le pianure, e si teneva la strada aperta verso gli Apennini. Per la quale del berazione del capitano di Francia, fu necessitato Suwarow a fermare la guerra tra la destra del Po e la catena di questi monti. Erano cinte d'assedio degli alleati Peschiera, Pizzighettone, il castello di Milano e Mantova. Ma non indugiarono lungo tempo ad arrendersi Peschiera ed il castello, fatto leggiere difese; Pizzighettone si tenne più lungamente; infine un caso fortuito di una conserva di polvere che, accesa da una bomba, aveva intronato tutta la terra, diè causa di dedizione ai difensori. Rimanevano in favor dei

Francesi Mantova, intorno alla quale, siccome piazza di maggior importanza, 1789 Kray si affaticava, e con Mantova tutto le fortezze del Piemonte. Ingrossati gli alleati dai corpi che avevano oppugnate le fortezze conquistate, e fatti arditi dalle sollevazioni dei popoli in loro favore, si accostavano a Moreau coll'intento di cacciarlo per forza da quel forte nido in cui si era ricoverato. Ma credendo ch' egli fosse più debole, o i Francesi più perduti d'animo, in vece di andar all'incontro con forze grosse ed unite per venire ad una batta:lia giusta, giudicarono di poterlo snidare con dimostrazioni perziali, e con romoreggiargli all'intorno. Passarono i confederati, massimamente Russi, il dì 44 maggio, il Po a Bassignana: i Francesi, essendo andati ad urtarli, il ruppero e tuffarono nel fiume. Ripassaronlo più grossi il giorno scauente. ed assaltarono virilmente i repubblicani; ma essi, più virilmente ancora resistendo, rimasero superiori, ed uccisero gran numero d'imperiali; i superstiti cacciarono nel fiume. Nè quale utilità avessero questi assalti particolari, io non lo so vedere; perciocchè, quando puoi vincere con tutte le forze, non ti devi mettere a pericolo di perdere con una parte. Dall'altro lato Keim , acquistato Pizzighettone , era venuto ad ingrossare Rosemberg sulla destra del Po, e fatto forza contro Tortona, facilmente la recava in suo potere, essendosi i Francesi ritirati nel forte. Tentata invano l'ala sinistra di Moreau, avvisarono i confederati di far pruova se, minacciando sulla destra, il potossero sforzare alla ritirata. A questo fine si appresentarono molto grossi a San Giuliano, che accenna a Marengo, luogo vicino ad Alessandria. Ma Moreau, che conosceva l'arte ed aveva penetrato l'intento del nemico, ricusava il combattere, difendendosi con la fortezza degli alloggiamenti. Ciò fu cagione che Suwarow pensasse a fare il principale sforzo della guerra sulla sinistra del Po. Della qual cosa accortosi il generale di Francia, usciva, traversata la Bormida, dal suo campo, ed assaltava con impeto grandissimo Keim e Froelich, che avevano le stanze a San Giuliano ed obbedivano a Lusignano, S' ingaggiava una battaglia molto viva, traendo i se Francia scaglia e caric: ndo con la cavalleria . Avrebbero anche vinto quella pugna, se per caso fortuito non sopragiungeva con genti fresche Bagrazione, che, entrando nella battaglia nel momento in cui già i confederati piegavano, li sostenne, ed obbligò Moreau a tirarsi indictro, Ritirossi infatti, ma intiero e minaccioso , tornando nel suo sicuro alloggiamento fra i due fiumi. Fu sanguinosa la zuffa da ambe le parti, ed ambedue si attribuirono la vittoria. Così Moreau dimostrava che era ancor vivo, e che gli infortunii presenti non gli avevano tolto nè la mente, nè la fortezza d'animo.

Öramai la guerra che li romorieggiava tutto all'intorno, lo sforzava a fare nuove deliberazioni. Walassowich, accompagnato da un principe di Boano, conquistato al Vercellese, si era fatto avanti s'no alle prime terre del Canavese, e tutto vi metteva a romore. Kem ancor egli tempestava sulla destra del Po, per modo che il generale francese si trovava spuntato da ambi i lati. Oltre a ciò i popol del Canavese, condotti da preti e fratt, si erano levati a calca contro i repubblicani. Mondovi parimente si muoveva contro di toro. Towasine e Cheracos di seguitarono. Ceva, incitata da un contro di toro. Towasine e Cheracos di seguitarono. Ceva, incitata da un sommouveva, e creato il suo vescove Pro Vitale comandante delle arrai, si avventava contro i Francesi ed i democrati del posse. Si commisero sostio l'imperio del vescovo atti di grande crudeltà. Asti atesso tanto vicino al campo di Morea, juvaso da contadini armati e stimolati da alcuni curati,

1799 di cui avevano le lettere, vide saccheggiarsi il palazzo municipale e la chiesa del Carmine da questa plebe sfrenata, che gridava viva la fede, viva San Secondo / 11 presidio francese non penò poco a cacciarli : pure finalmente li cacciò; uccidendone un centinaio. Poi venne il generale Meusnier saccheggiando il paese per punirli, e ne fece per giudizi militari uccidere un altro centinajo. I compagni gli gridavano martiri. Le terre astigiane grondavano sangue, quasi in sul cospetto di Moreau. Pensava egli alla salute de' suoi : vedendo piena troppo grossa, e che non era più tempo di aspet tar tempo, passando per Asti, Cherasco e Fossano, e lasciate ben guardate Alessandria e Tortona, andava a porsi alle stanze di Cuneo, per avere le strade libere verso Francia pol colle di Tenda e per la valle dell'Argentiera. Mandava una grossa banda a castigare Mondovi; come i sollevati a niuna cosa avevano perdonato che fosse, o paresse, o si supponesse a loro contraria, nemmeno alle donne di coloro che chiamavano a morto, perciocchè crudelmente le svillaneggiavano e stupravano; così i repubblicani parimente a niuna cosa perdonarono, non salvando nemmeno l'onestà dei monasteri delle donne : preti e frati , capi delle sommosse , dopo di aver ucciso crudelmente i repubblicani, furono essi medesimi uccisi soldatescamente dai repubblicani. In mezzo a questi atroci accidenti, di cui ambe le parti si rendevano rce, Buronzo del Signore, arcivescovo di Torino, mandava fuori, a petizione di Musset, commissario di Francia, lettere pastorali lodatrici del governo repubblicano, e pareggiatrici delle sue massime a quelle del Vangelo. Poi , crescendo viepiù la rabbia dei popoli , pubblicava una pastorale esortatoria, in cui molto amorevolmente citando frequenti passi delle sacre scritture, confortava i popoli a quietare e ad obbedire ai mazistrati. Questi erano veri uffici di pastori delle anime; ma la rabbia e la concitazione degli altri cherici erano più potenti delle amorevoli esortazioni dell'arcivescovo; dicevano che le faceva per forza, e forse era vero; altri il chiamayano giacobino. Da Cuneo il generale della Repubblica. lasciatovi un forte presidio, si conduceva, essendo oggimai stremo di genti, sul destro dorso degli Appennini.

Partiti i Francesi, ciò fu cagione che l'amministrazione del Piemonte, che Moreau passando per Torino, aveva creato di quattro persone, Pelisseri, Rossignoli, Capriata e Geymet, in surrogazione di Musset, tornatosi in su quei primi rumori in Francia, andasse a far capo in Pinerolo, perchè le valli dei Valdesi , vicine a questa città , ed abitate da popoli quieti e nemici di ogni scandalo, davano un adito sicuro a ripararsi in Francia. Onivi concorrevano tutti i Piemontesi ed altri italiani che avevano più speranza nella fuga che nella benignità del vincitore. Le cose erano disperate: pure quest' uomini, ingannati dalle solite fantasime, con grandissima acerbità sdegnati, minacciavano ancora i nemici, ed incitavano i popoli ad armarsi m sostegno della Repubblica. Per la partenza medesima dei soldati di Francia si moltiplicavano a dismisura in Piemonte le sommosse popolari. La rabbia politica, il zelo, come pretendevano, della religione, spesso ancora l'amore del sacco e gli odii privati producevano questi effetti. Surse ad accrescerli un manifesto mandato da Suwarow ai Piemontesi dalle sue stanze di Voghera, il quale con parole aspre e minatorie spiegava le intenzioni imperiali: che gli eserciti vincitori mandati dall' Austria e dalla Russia in nome del legittimo sovrano del Piemonte verso il Piemonte volgevano il passo; che venivano per rimettere il re sul trono de' suoi augusti antenati, del quale

per la perfidia loro l'avevano i suoi nemici detruso; che venivano, perchè 1799 la religione trionfasse, perchè il Piemonte da quel duro e tirannico giogo al quale da' suoi oppressori era stato posto, si liberasse; perchè il mal costume . che essi in tutti i cuori andavano seminando , si spegnesse ; che sapevano quale amore, quale fedeltà i Piemontesi portassero all'augusta casa di Savoia, la quale da tanti secoli con tanta gloria e sapienza gli aveva governati ; gli esortavano pertanto ad armarsi per una causa nell'esito felice della quale tutta la felicità loro consisteva; pensassero ai loro antenati. quelle armi in mano di nuovo si recassero che erano state sì spesso vittoriose contro il comune nemico: accorressero sotto le insegne dell'esercito vittorioso ch'egli reggeva, si unissero e sarebbero gl'impostori che per opprimerli li avevano ingannati, cacciati per sempre dalle terre loro; che alle armi gl'invitava solo pel sostegno della religione; che alle medesime gl' invitava solo per la conservazione delle proprietà; che i due imperatori . ed ei per loro, promettevano protezione ed assistenza ai fedeli, perdono ai deboli, castigo ai scelerati. Si armassero adunque, concludeva, si armassero. ed alle genti imperiali si accostassero: pensassero, quanto fosse pietoso il liberare il Piemonte dalla tirannide acerbissima dei giacobini ; ciò da loro richiedere l'onore, ciò richiedere il dovere; non li rattenessero le false promesse; solo valere il giuramento antico, non quello prestato ad un governo iniquo; le sublimi virtù dei due imperatori abbastanza dimostrare che la fede sua nel promettere o benignità o castigo, vivrobbe santa ed inviolata.

Queste parole atterrivano maravigliosamente gli uomini avversi, perchè sapevano che Suwarow era uomo capace di fare più che non diceva . Dall'altro lato le genti stimolate si sollevavano : atroci fatti seguitavano parole incitatrici. Carmagnola, città vicino a Torino, si levava a romore ed ammazzava i repubblicani che viaggiavano alla spicciolata; i repubblicani, accorsi armatamente da Pinerolo, ammazzavano i Carmagnolesi, ardevano le case loro e davano inesorabilmente a morte i frati autori della sommossa. Queste cose succedevano a ostro di Torino: a tramontana, delle peggiori. Il Canavese, provincia dotata di popoli armigieri e fieri, vieppiù s'infiammava; vi sorgevano opere, parte da commedia, parte da tragedia. Un antico ufficiale in riposo d'Austria, che Branda-Lucioni aveva nome, gindicando che quello fosse tempo da prevalersene, si era fatto capo di villani armati, e già aveva corso sollevando e depredando il Novarese ed il Vercellese, quando, fermatosi in Canavese pose la sua sede in Chivasso. Le turbe agresti che il seguitavano, erano andate, strada facendo, ingrossandosi : le chiamava masse cristiane . Questo Branda con le sue masse , quando arrivava in una terra, prima cosa atterrava l'albero della libertà, e piantava in suo luogo una croce: quivi poscia s'inginnocchiava e stava un prezzo orando. Poi trovava il parroco e si confessava e comunicava. Nè dimenticava la cura del corpo-, perchè si dava al desinare, ed usava anche del vino immoderatamente; la massa cristiana vedeva spesso andar a onde il buon uomo. Ne gli importava che due più che una volta le medesime cose nello stesso giorno facesse, perchè quanti villaggi visitava, tante le ripeteva. S'informava, se nella terra fossero giacobini, ed avveniva che i giacobini erano sempre I più ricchi; erano messi o a taglia o a ruba. Chi non pagava, predato o carcerato; ma il pagar la taglia, mezzo sicuro di riscatto. Due cappuccini aveva per segretari: pretl, curati e frati, l'accompagnavano con forche, picche, pistole e crocifissi. Frati erano d'ogni sorta e di ogni colore,

1390 ed armati in varie e strane guise: un curato, accinto di pistole assai ben grosse, custodiva il passo della Stura. I villani, seguitando facevano gesti e schiamazzi, parte ridicoli , parte tremendi . Il terrore dominava il Canavase. Non solo chi aveva opinione contraria, ma chi aveva o lite, o interesse contrario con alcuno di quest'uomini fanatici, era chiamato a strazi, a prigionia ed a morte. Nè preservava l'età, o la virtù, o l'innocenza, tutti erano da un incomposto furere lacerati. Sonsi vedute donne tratte, per opinioni o vere o supposte, alle ingiurie estreme da uomini sceleratissimi; sonsi veduti magistrati rispettabili legati con corde e svillaneggiati con ogni obbrobrio da uomini facinorosi, che avevano anticamente e sotto il governo regio chiamati a giustizia per commessi delitti : sonsi veduti vecchi infermi , o scempiati da queste masse furibonde, o fuggenti con istento la cieca rabbia che li perseguitava. Le matte cose che questo Branda dava a credere alle sue masse, sono piuttosto di un altro mondo, che di questo : perchè diceva che con bastoni e con pali avrebbe preso la cittadella di Torino, ed elle se lo credevano: che avrebbe presa Francia, e se lo credevano: che Gesù Cristo li compariva, e se lo credevano; e preti e frati applaudivano; e più applaudivano nelle meriggiane ore, che nelle mattutine. Credo che scena simile a questa non sia stata al mondo mai. Intanto il buon uomo si prendeva le taglie, ed attendeva al vino. Infine, prima i preti timorosi, poi i villani sospettosi incominciarono a subodorar l'umore, e diedero mano al mormorare. Brevemente, vedendosi scoperto, si cansò, e temendo che i generali russi o tedeschi, ai quali non piacevano le opere nefaude, gli dessero premio secondo i meriti, andava domandando attestati di ben servito a questo ed a quello, massime ai preti: alcuni gliene diedero, o per compassione o per timore; l più gli ricusarono. Il vescovo e la città di Novara sdegnosamente glieli negarono, Fu posto pe' suoi portamenti in carcere a Milano, e vi stette tre niesi. Durera lungo tempo la memoria di questo Branda in Canavese, coine caso di credulità sciocca e di furore pazzo. Ai tempi che seguirono, e quando i repubblicani tornarono in Piemonte, prevalse tra di loro l'uso che chi parteggiava, o fosse creduto parteggiare pel governo regio, Branda, da questo lepido capo si chiamasse. Intanto le masse sollevate continuavano, nè furono sciolte, se non quando i confederati, fatti più sicuri dalle vittorie, giudicarono, i moti composti essere migliori degl' incomposti .

Frattanto Suwarow intendeva l'animo all'acquisto di Torino, perchè essendo città capitale, si stimava che la possessione di lei, facendo risorgere l'immagine del regno, inviterebbe i popoli a tornar all'antica obbedienza. Oltre a questo, importavano agli alleati il suo sito, molto accomodato alla guerra, e la copia delle artiglierie e delle munizioni che vi si trovava ammassata. Non aveva potuto Moreau, per la debolezza delle genti che gli restavano, lasciar in Torino un presidio sufficiente, e dalla guarnigione della cittadella in fuori, non vi era forza che potesse preservar la città, quantunque fosse cinta di mura forti, ed ordinate, secondo l'arte, a difesa. Ad un recinto tanto largo appena avrebbe potuto bastare contro l'oppugnazione tutto l'esercito che il generale di Francia aveva condotto oltre i sommi gioghi del monti. Solo vi era dentro una guardia cittadina, che, prima urbana, poscia nazionale chiamata, ed avendo oggimai a noia e le mutazioni e le guerre, e le grida di questo o di quello, Intendeva solamente a conservare intatte le proprietà e le persone. Arrivava Wukassowich con genti regolari e turbe paesane; faceva la chiamata. Rispondeva Fio-

rella , volersi difendere . L'Austriaco, occupato il monte dei Cappuccini , 1599 che dalla riva opposta del Po sopragiudica la città, e piantatevi alcune artiglierie, non da grossa, ma da guerra sciolta, principiava da quel luogo rilevato a dar la batteria ; rispondevano, ma debolmente , le artiglierie delle mura. Non facendo frutto con le palle, provò le bombe, perchè sapeva che si resisteva piuttosto pel difetto delle armi e delle genti necessarie ad espugnare, che per la sufficienza del presido. S'accesero alcune case vicine alla porta di Po; il che, fra quello strepito di artiglierie, accrebbe molto terrore , già le menti commosse credevano approssimarsi l'estremo sterminio. In questo punto la guardia urbana apriva la porta. Entrarono a furia i soldati corridori di Wukassowich; gli accompagnavano, cosa di grandissimo spavento, le turbe informi di Branda-Lucioni. Salvaronsi frettolosamente in cittadella i pochi soldati repubblicani, che alloggiavano in città, dei quali alcuni furono presi, altri uccisi. Già Torino non era più in poter di Francia, ma non era ancor del tutto in poter d'Austria, perchè su quel primo giungere le turbe contadinesche dominavano. Per primo fatto ed in sul bell'entrare uccisero un Ghiliossi , ufficiale d'artiglieria molto riputato , il quale, quantunque fosse in voce di amare il governo nuovo, si era mescolato, certo molto imprudentemente, coi circostanti, per vedere passare quegli uomini arrabbiati. Scoperto, oh, ecco un giacobina, dissero, e tosto ammazzarono. Il suo cadavere fu lasciato giacere nel sangue lungo tempo, e ad esso con gli scherni e con gl'improperi insultavano. Le feroci masse . ebbre di rabbia e di vino, correvano le contrade riempiendo l'aria di grida orribili: si promettevano il sacco. Un cavaliere Derossi, colla spada nuda in · mano, li guidava ed animava, e correndo con loro, gridava e faceva che gridassero: Viva il re, viva la casa di Savoia, muoiano i giacobini. In mezzo a queste grida la moltitudine sfrenata dava il sacco alle case Ferrero e · Miroglio, ed al caffe di Scanz, a quelle come di giacobini, a questo per non so quale insegna repubblicana. Derossi faceva minacce a chi, affacciatosi alle finestre, non gridasse: Viva il re. Mangiari di ogni sorta, e fiaschi di vino si calavano continuamente, e so dire molto volentieri, dalle finestre, perchè non era tempo da esitare. I villani gridavano senza posa: muojano i giacobini! dove sono questi giacobin? che ci si diano: qua che stiam facendo che non gli ammassiamo tutti? Giacobini e non giacobini si nascondevano, perchè sapevano qual discernimento abbia in simili casi il volgo: Insomma Torino, pieno di spavento, aspettava qualche gran ruina, e se i confederati non fossero stati presti ad accorrere ed a frenare quegli uomini furibondi , sarebbero forse avvenuti mali peggiori di quelli che si temevano . Premevano gli animi di tutti i pensieri delle cose presenti e future.

Quando i tumulti che avevano conquassato il Piemonte, alcun poro restarone, entrava a guissi di tronfatore il generalissimo Suvarova. Andava in sul giungere n-l'al chiesa metropolitana di San Giovanni per ringaraire didi dell'arquistata vittora. È anamesso molto volentieri al baco della pare ed alla celebrazione dei divini mistri dell'arcivescovo Buronzo, il quale, dopo di aver lodato alcuni giorni prima la frepubblica, ora chiamava nelle appearante dell'arcivescovo Buronzo, il quale, si oppose al vedere certe immagini che si indiava vendendo, e che il valgi carno caservava maravigliando, nelle quali la Bassia, il Austria e la Turchia emno rappresentate con gli attributi della Santissima Trinità. Queste cose in narro bene a mala vagila; i pure son costretto a narrarie per amor

rim della verità, e perchè i nostri nipoti sappiano quanto noi siamo stati pazzi.

Intanto Fiorella, che governava la cittadella, traeva con le artigliere ; i confederati travano contro di lui era vicino un altro sterminio; i miscri Torinesi tra Francesi, Russi, Austriaci, repubblicani, regi, dalle paure e di dolori non potevano respirare. Infine le due parti convennero, perchè altrimenti la sede del re ne andava in sobbisso, che i confederati non assal-trebbero la cittadella dalla parte della città, ed i Francesi non infestrebbero la città dalla cittadella. Era Suwarow continuamende veduto e cortegiato ai nob.li; i plis suvi consigliavano la moderazione, gli altri il rigore.

· Il Russo, quantunque fosse di natura molto risentita, ed anzi acerba, massime in queste faccende di Stato, più volentieri udiva i primi che i secondi, perchè giudicava secondo la ragione, non secondo le parzialità del luogo, o i desideri di vendetta. Gli pareva, sebbene fosse venuto dall'Orsa, che fosse oggimai tempo di riordinare lo Stato, piuttosto che di alterarlo con le acerbità, che generano nuove inimicizie e nuovi sdegni. Chiamava a sè il marchese Thaon di Sant' Andrea, e gli dava carico di riordinare i reggimenti del re. Il marchese con un acconcio manifesto esortava i soldati piemontesi a tornare sotto le antiche insegne, promettendo che si sarebbero perdonate le trasgressioni, e si aprirebbe volentieri il grembo a tutti gli sviati che, per le difficoltà dei tempi, si erano voltati a servire ai governi nuovi; e che prontamente si rimettessero all' obbedienza; a queste parole senza tardità i soldati si raccoglievano. Poi Suwarow, consigliandosi col marchese medesimo e con gli altri capi del governo regio, creava, per dar forma alle cose sconvolte, un governo interinale, sotto nome di Consiglio supremo, insino al ritorno del re. Riputando poi a proposito di lui il dare la potestà ai più affezionati, vi chiamava il marchese, i capi delle tre Segreterie , i primi presidenti del Senato e della Camera dei conti , l' avvocato ed il procurator generale , l'intendente generale delle finanze , il contador generale ed il reggente, il controllo generale; voleva che i magistrati antichi riprendessero gli uffizi : ordinava che : l Consiglio supremo fra le leggi emanate dopo la partenza del re, sce diesse quelle che si dovessero conservare. Grave peso era addossato al Consiglio: le cose scomposte oltre ogni credere, massimamente le finanze. Oltre la voragine della guerra e le molestie, le fraudi e le rapine degli amministratori degli eserciti russo ed austrico, certamente non più continenti dei repubblicani, quei biglietti di credito laceravano lo Stato. Per liberarsene, decretava che si spendessero, e nei pagamenti si accettassero, non a valor di segno nè di editto, ma a valor di cambio; deliberazione giusta in se rispetto ai particolari tra di loro. non rispetto al governo. Parve decreto enorme; gravi risentimenti aveva prodotto la legge precedente, che aveva scemato dei due terzi il valore dei biglietti, ma questa del Consiglio, sancita, come si disse, a petizione del conte Balbo, sopraintendente le finanze, del valore che solo valessero a valor di cambio, ne partorì dei più gravi. Oltrechè i possessori si trovarono offesi della differenza tra il valore edittale e quel di cambio, la legge del governo instituito dai Francesi aveva offeso solamente gl'interessi privati, mentre questa offendeva gl'interessi privati ed il buon costume, ed aperse la porta ad abusi innumerabili, imperciocchè s'incominciò a far ilisegni ed a negoziare sull'aggio, pessima corruttela dello stato sociale. Grande difficoltà era pure nel provvedere le vettovaglie necessarie alle popolazioni paesane, ed a tante genti forestiere; perchè la vernata essendo 1799 stata molto aspra, vi era estrema carestia; e siccome i più forti erano i primi a procacciarsele, così i vincitori che si chiamavano amici ed alleati, se ne vivevano largamente, mentre gli uomini del paese pativano all'estremo dei cibi necessari, ed erano tormentati dalle ultime necessità; alcuni se ne morirono di fame . I vincitori pascevano i cavalli coi granelli della saggina o sia meliga, che è il principal cibo dei contadini del paesc, ed i Picmontesi, affamati, ne domandavano invano. Furon visti uomini, costretti dalla estrema fame, razzolare, crudo ed insolito spettacolo in Piemonte, nello stallatico dei cavalli, e pascersi dei granelli superstiti, miserabili reliquie. A questo si aggiungeva che , se i villani , frenati dai capitani , avevano cessito , sebbene non interamente , dal sacco e dalle persecuzioni, i Cosacchi, i Panduri, e non so qual altra peste di questa sorte, avevano principiato a fur da loro. La parzialità pei Francesi era il pretesto : la cupidigia la cagione; la violenza il mezzo; il furto il fine. I Piemontesi non crano sicuri nè in casa nè fuori : le case andavano in preda, o, per forza o per inganno; le ingiurie per le strade ed anche per le contrade della real Torino si moltiplicavano; varie erano le forme: alcuni rapivano gli orologi di tasca, dicendo, Jacob, Jacob, come dir giacobino, e gli rapivano ai giacobini ed an non giacobini ugualmeute. Toccavano altri i cappelli, credendo che i giacobini gli avessero mozzi, e se venivano, gridavano Jacob, Jacob, e mettevano l'uomo per la peggiore : nelle campagne, veduto chi andasse per la strada ai futti suoi, tosto gridavano Jacob, correvano dietro, ed era forza riscattarsi, quando non si poteva fuggire. Io bo conosciuto un repubblicano che era fatto fuggire su pei monti da una stretta di Panduri che gli teneva dietro gridando fermati Jacob, fermati Jacob, che siam truppe dell'imperatore. Quella gente zotica si persuadeva che , perchè eran truppe dell'imperatore il repubblicano dovesse fermarsi; ma ei si dileguava loro davanti con migliori gambe. Insomma la guerra è guerra, i vincitori sono vincitori, ed il ciel guardi gli Stati deboli dagli alleati potenti. Non mai il Piemonte fu tanto squallido, quanto ai tempi della presenza degli Austriaci e dei Russi.

Non si fece sangue per giudizii civili nè sotto il governo di Joubert, nò sotto quello di Suwarow; ma dominando il Russo, molti prittgiani del nuovo stato, fra i quali non pochi virtuosi uomini, furono carcerati, parte per odio, parte per assicurarsi di tore, massimamente perchè i repubblicani, innanzi che purtissero, avevano arrestato e condotto estaggi in Francia, per sicurezza dei compagni, i capi delle principia frangigio nobili del Premonte. Il collegio dei nobi in Torno, pieno di questi prigionisti di Stato: eranvi il conte San Mattine, il conte Galli, il conte Asyngtado, l'avvecta Colla, il giudice Braida, e om nolli altri quel Ranza, che al suono della rivolazione del Premonte, sua patria, era prestamente accorse da Maino, dore, accordo la sua disord nata natura, ma pure con sinorente di animo, non accordo la sua disord nata natura, ma pure con sinorente di animo, non escratore la contenta di accorano da parte del proportio del proportio di contenta del cont

Vedeva il Consiglio, che per confermare lo Stato del re, principalmente nella capitale, si rendeva necessario l'espugnare la cittadella, perchè non solamente ella era di sicurtà grande alle cose del Piemonte, ma non si giudicava nemmeno ouorevole l'avere quel morso in bocca nella sede stessa 1799 della podestà suprema: laonde, acciocchè la fuccenda camminasse con maggior diligenza, si offerse a far le spese dell'oppugnazione. Il giorno 13 giugno principiarono i confederati a lavorare al fosso ed alla trincea della prima circonvallazione, che si distendeva dalla strada di San Salvario a quella di Susa, ed era distante solamente a trecento passi dalla strada coperta. Non mancarono gli assediati a sè medesimi nel voler impedire colle artiglierie che i nemici tirassero a perfezione la trincea. Ma questi con le solite arti affaticandosi, ed aiutati con molto fervore dai contadini, che niuna fatica o pericolo ricusavano, apprestarono le batterie, e la mattina del 48 diedero mano a bersagliare la fortezza. Circa cento bocche da fuoco buttavano contro di lei, parte di punto in bianco, parte, e molto più, di rimbalzo: la quale ultima maniera di trarre fece nella piazza danni e rovine grandissime; perchè siccome lo spazio, per non essere la cittadella molto grande, in cui piovevano le palle era angusto, così coi salti, coi rimbalzi Fe coi rimandi loro avevano rotto tutte le traverse, fracassato i carretti, ferito a morte un gran numero di cannonieri; il suolo si vedeva smosso ed arato per ogni verso. Tiratori piemontesi abilissimi, dalle trincee, con grosse carabine molto aggiustatamente traevano, ed imberciavano i cannonieri per le cannoniere: i parapetti in molte parti già squarciati e rotti. Faccva Keim, che da Suwarow aveva avuto carico di quest' oppugnazione, la intimata alla piazza: rispendeva Fiorella, volersi tuttavia difendere, il bersaglio ricominciava più forte che per lo innanzi, e continuava sino al mezzodì del 19. La caserma i magazzini, la casa stessa del governatore Fiorella ardevano; una conserva di polvere aveva fatto scoppio; le casematte, per esservi trapelata molt' acqua, non offerivano rifugio. Morti erano la maggior parta dei cannonieri, le batterie scavalcate, i parapetti distrutti, la piazza ridotta senza difesa d'artiglierie. Già la seconda circonvallazione si scavava a gittata di pistola dalla strada coperta, e gli oppugnatori la continuavano con la zappa, per modo che già erano vicini a sboccare nel fosso. Il perseverara nella difesa sarebbe stato piuttosto temerità che valore; perciò Fiorella trattò della resa. Si fermarono il dì 20 I capitoli, pei quali si pattuì che il presidio uscisse con gli onori di guerra; che deponesse le armi, che avesse libero ritorno in Francia coi cavalli e colle bagaglie; che desse fede di non servire contro i confederati fino agli scambi; Fiorella e gli altri ufficiali maggiori fossero, come prigionieri di guerra fino agli scambi, condotti in Germania. Uscirono i vinti in numero di circa tremila. Entrarono i viucitori il dì 22. Trovarono trecentosettantaquattro cannoni, centoquarantatre mortai, quaranta obici, trentamila fucili, polvere ed altre munizioni da guerra in grande abbondanza; insigni spoglie, conquistate in pochi giorni. In così breve spazio di tempo ebbe la sua perfezione l'opera di sforzare la cittadella di Torino. e fu costretta alla dedizione una fortezza che in una guerra anteriore aveva per ben quattro mesi vinto la contesa contro un esercito assai grosso di Francia. Gli uffiziali d'artiglieria ed i cannonieri piemontesi, che in questo fatto combatterono pel re, fecero opere di egregio valore. Dimostrossi massimamente singolare la virtà di un Ruffini, capitano di non mediocre perizia e molto dedito all'antico governo. Ottenuta la cittadella, se ne giva Keim ad ingrossare sulle sponde della Bormida Suwarow, al quale la fortuna stava preparando nuove fatiche e nuovi trionfi. Pecersi in Torino molti rallegramenti civili militari e religiosi per la riacquistata cittadella. Ne pigliarono i regii felici augurl . Mandava Suwarow pregando il re . acciocchè se ne

torasse nel regno ricuperato. Ma l'Austria che aveva altri pensieri, o che invera sdegnata per avere lui seguitato sina ill'estremo la parte di Francia, attraversava questo disegno: singolare condizione di Carlo Emmanuele, che la sua fede verso Francia, tanto con lei nò abbia giunto, che ella nol rovinasse, o che la sua rovina operata dalla Francia, tanto non abbia potuto coll'Austria, che la mol rovinasse, o che la sua riceressera cha di Prancia, tanto non abbia potuto coll'Austria, che la mol recompania.

Per la conquista fatta dagli alleati dello Stato di Milano, del Piemonte e delle tre Legazioni, ne seguiva che una moltitudine quasi innumerevole di repubblicani italiani d'ogni sesso, d'ogni grado o d'ogni età, che si erano scoperti per la Repubblica, fuggendo la furia boreale che gli perseguitava, sillerano ricoverati in Francia, massimamente nei dipartimenti vicini, del Montebianco, dell' Isero, delle Alpi alte, basse, marittime e delle Bocche del Rodano. Coloro che si trovavano in maggiori angustie, si fermarono in questi dipartimenti, sperando che presto la Francia, dalla bassa fortuna in cui era caduta riscuotendosi, avrebbe di nuovo aperto loro le strade per tornarsene nella patria. I più ricchi o i più ambiziosi, andarono ai piaceri ed alle ambizioni di Parigi. Erano fra tutti diversi umori. I più timidi, denlorando l'esilio che riusciva loro insopportabile; o stimando che fosse aver diletto di ingannarsi da loro medesimi il nutrire speranza che la Francia fosse per risorgere, perchè per le rotte d'Italia pareva loro impossibile fermare tanta rovina, considerato massimamente che le sinistre novelle ogni giorno più si moltiplicavano, desideravano di rappatumarsi coi vincitori. I più costanti volevano aspettare qualche tempo per vedere a qual cammino fossero per andare quelle acque così grosse. I più animosi, non dubitando che la vittoria potesse visitar di nuovo le insegne di Francia, facevano ogni opera per stimolarla a non lasciar cadere le cose d'Italia, e con ogni istanza sollecitavano una nuova passata dei repubblicani. Mettevano avanti la ricchezza del paese, l'importanza di lui per la Repubblica, la gloria acquistata, le menti sdegnate alle enormità dei confederati, i desideri rinnovellati di Francia; cose tutte che accrescevano facilità alla vittoria. Premettevano, si offeriyano . la potenza loro oltre ogni ragione magnificavano .

Intanto il tempo passava, l'esilio si prolungava, le speranze scemavano, i bisogni crescevano, il forestiere aere diveniva loro ad ogni ora più grave e più nojoso. In tanto infortunio la Francia li raccoglieva benignamente; conciossiachè, oltre qualche soccorso col qualo il governo alleggeriva la sventura loro, trovarono nella cortesia dei Francesi ospitalità tale, che a loro tutte le cose erano in pronto; salvo quelle che la sola patria può dare . Nè in questo pietoso ufficio le opinioni operavano, perchè molti Francesi furono visti, ai quali era in odio la Repubblica, avere sollecitamente cura dei fuorusciti . nelle case loro ricoverandogli , e con ogni più amorevole servimento consolandoli. Tutte le terre francesi, alle quali lo spettacolo degli esuli era pervenute, nel far loro benefizio emolavano le une alle altre. Chambery, Grenoble e Marsiglia si dimostrarono per questi benigni risguardi piuttosto mirabili che singolari. In mezzo al conforto ch' io provo nel raccontare questa francese umanità, non so se io mi debba dire una cosa orribile; pure per far conoscere l'età, io non sarò per tacerla, e questa è, che a questi sfortunati Italiani si dimostrarono duri , spietati ed inesorabili la maggior parte di coloro che erano carichi delle spoglie d'Italia. Costoro altri fra gl'Italiani non vodevano, se non quelli che avevano tenuto loro il sacco, e all uni e gli altri, in mezzo alle gozzoviglie, dell'Italia e della Francia ridevano. tra Arrobhero vedulo con ciglia asciutto rovinare e gir soltasopra il mondo, se del mondo pel loro m le acquistati p'aceri non avessero avuto bisogno. Così il racco ed il povreo, il repubblicano di li regio, gli amatori e gii oditari dell'impresa di Italia davano sullo ospitale terra di Francia quanto era in facoltà loro ed amorevolisammente a miseri Italiani. Solo coloro che principale cagione erano chi eglino fossero cadutti in quel caso estremo, e che dall'Italia sobamento avesuno acquistato quello che li metteva in grafio di beneficare altrui, pane alcuno, neppure l'amuro, ai depredati ofirivano. Che anzi non solamente dalle laute lassive mense loro gli allontanavano, ma anocra dagli atri e perfino dalle porte crudelmente li ributtavano. Così al tempo stesso si vedeva quanto la umanta ha di più turore e di più geuresso, e quanto l'avarizia ha di più duro e di più spietato; tanto è vero clie un sol visitò li tira, a sè tutti, e dun solo virti tutte!

Gl'Italiani ricoverati in Francia, dico quelli che si erano acquistato magg'or credito nelle faccende, avevano persuaso a loro medesimi che in tanta tempesta di fortuna grande mezzo a far risorgere l'Italia e ad aiutare lo sforzo della Francia per ricuperarla, fosse il pretendere il disegno di unirla tutta in un solo Stato: perché non dubitavanó che a questa parola di unità italica, gl' Italiani bramosamente non concorressero a procurarla. Per la qual cosa, volendo trar frutto dall'occasione, si appresentarono, oltre le esortazioni non istampate e presentate ai Consigli legislativi, con una rimostranza stampata e diretta al popolo francese ed a'suoi rappresentanti, la quale, favellando della necessità di creare l'unità d'Italia, con queste parole incominciava: « Il tradimento e la perfidia hanno soli dato la vittoria ad un « nemico barbaro e crudele. Chi con maggiore efficacia gli favoriva, reggeva « allora la vostra Francia. Voi foste, come noi, ingannati: voi, come noi « traditi da coloro che , dell'assoluta potestà dilettandosi, volevano voi tutti « in un con la libertà dei popoli precipitare in quell'abisso che le empie « mani loro avevano aperto. Per pochi giorni stette che gli abbominevoli « disegni loro , accompagnati da atroci delitti , non si compissero , per pechi « giorni stette che voi come noi , più non aveste nè patria nè leggi . Vio-« lando essi i vostri diritti più santi, vendettero a prezzo, come gli spietati « padroni vendono gli schiavi loro, la libertà vostra, la libertà dei vostri alleati. Ma ora s'incomincia a sperare. Quanto dolce ai nostri cuori mo-« strossi la vera ed amichevole ospitalità che in Francia trovammo, e quanto ella è diversa dalle avare vessazioni degli agenti, dei somministratori, « delle compagnie che hanno spogliato l'Italia! Gli aiuti da quest'uomini « vili non ci vennero, nè noi gli avressimo accettati. Il gittare i nostri lie beri sguardi verso la patria nostra, mandare in dimenticanza, se fia pos-« sibile , la grandezza dei mali cho da tutte le tirannidi sofferto abbiamo . « rintracciarne le cagioni , mostrarne i rimedi , collocare le speranze nella a giustizia, nella lealtà dei Francesi, e nei principi che hanno manifestato, e pruovare che i popoli d'Italia debbono essere amici ed alleati naturali « della Francia, mostrare che voglion esser liberi, porre in chiaro finalmente · che l'unità d'Italia è necessaria alla felicità ed alla prosperità dei due « popoli, fla l'argomento dello scritto che indirizziamo al popolo franceso « ed a' suoi rappresentanti . ».

Dette poscia molte altre cose, parte vere, parte di poca entità, sull'unità d'Italia, terminavano dicendo: « Se la Repubblica francese finalmente « non dichiara l'unità d'Italia, essa non potrà mai purgarsi du quella opi-

« in tutta Europa , per mezzo de' suoi agenti tanto perfidi , quanto corrotti . « In nome della repubblica francese osarono essi cacciare con le baionette e il popolo dalle assemblee primarie; in nome della repubblica francese « esclusero dai Consigli legislativi i rappresentanti più fedeli, per sostituire « ai luoghi loro gli agenti dell'aristocrazia, i fautori dei tiranni; in · nome delia repubblica francese obbligarono ad accettare trattati ingiusti . « poi li violarono; in nome suo il libero parlare ed il libero scrivere fu « spento; in nome suo, cacciati dagli uffizi arbitrariamente gl'impiegati; « in nome suo rotto , anche di nottetempo , l'asilo sacro dei cittadini ; in « nome suo tolte loro per forza le proprietà , confuse le potestà civili e « criminali; in nome suo dichiarati licenziosi e nemici della libertà coloro a che ancora avevano il coraggio di amare la virtù e di opporsi ai loro « scialacqui ed aile loro depredazioni; in nome suo rifiutarono le armi ai · repubblicani , e chiarirono ribelli coloro che volevano difendere le native « sedi contro il tradimento di Scherer; in nome infine della repubblica · francese introdussero la oligarchia, contaminarono con istudiate corruttele « il retto costume, e per tale guisa prepararono le sollevazioni dei popoli. e sdegnati da tanta oppressione e licenza. La repubblica francese, che va a gran destino, debbe dimostrare al mondo con fatti che opera di lei non « sono tanti mali prodotti, tanti delitti commessi, e cui ella è debitrice e di ricorreggere. Dicelo il popolo francese ne' suoi scritti indirizzati al corpo « legislativo ; diconlo , aringando , i rappresentanti suoi , pieni di sdegno alie « disgrazie d'Italia : palesano questi scritti , palesano questi discorsi l'affe-« zione che si porta all' Italia . Nel loro giusto sperare i repubblicani d' Italia. « d'ogni ingiuria e d'ogni danno dimenticandosi, nell'esilio loro solo sono intenti « a ristorare la patria loro, dalle immense sue ruine liberandola. Pruovarono che la ragione eterna, che la naturale legge richieggono la libertà e la e unità d'Italia, e si persuadono che la giustizia e l'affezione dei Francesi. « quello che la natura vuole, con la volontà loro confermando s'apprestino « ad incamminare a tal destino questa bella ed infelice parte d'Europa. »

Gravi parole erano queste, e parte ancora vere, e parte ancora eccelse, ma mescolate ancora di non comportabile intemperanza: perchè se era lodevoie e generoso il richiedere dai Francesi la libertà e unità d'Italia, bene era da biasimarsi quel voler giudicare il governo francese, quel volersi intromettere nelle faccende domestiche di Francia, quel chiamar traditore un capitano a cui mancò piuttosto la fortuna e forse l'animo in un solo fatto, che la rettitudine e la fede verso la patria. Il Direttorio disprezzava queste improntitudini, perchè l'unità della nazione italiana, come emoia, ed essendogli molesta la sua potenza, non gli andava a grado. I rappresentanti, anche i più vivi, e che si dimostravano più propensi agl'Italiani, abborrivano ugualmente dall'unità d'Italia, non avendo inclinazioni alla sua grandezza; ma di queste cose si servivano nei discorsi ed orazioni loro, perisbattere la riputazione e la potenza del Direttorio, ed aspreggiare i popoli contro di lui . Intanto le armi settentrionali viemaggiormente prevalevano : nè era conceduto dai cieli ai gridatori di Parigi , od ai capitani che allora tenevano il campo in Europa per la Repubblica, di rintuzzarle e di restituire alla Francia il dominio d' Italia .

Onorati e numerosi nomi sottoscritti davano autorità e valore al discorso.

BOTTA AL 1814.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO DECIMOSETTIMO

SUMMARIO

Guerra in Grecia, e suoi crudeli accidenti. Corfie e la altre possessioni joniche di Venezia, conquista dei fususi e Turchi, Continuasione della guerra in Italia. Auvisamenti di Moreau per resistere ai confederati, Macdonald ascia. Napoli per venir a congiungersi con esso lui nell Italia superiore. Avvenimenti sanquinosi di Roma e di Toscana. Prime battaglie tra Macdonald e gli allazia nel Modeneze: e ler battaglie tella Trebbia ra Macdonald e Siucareao. Moreau secule al piano, poi si ritira di nuovo ai monti. Oppugnasonoe persa di Aletssandria, Mantova e Servavalle. Battaglia di Novi, con morte del generale Jaubert. Tortona si arrende ai confederati. Guerre del Piemonte e presa di Cuto.

La guerra, che insanguinava le terre italiche, non risparmiava le greche. Le isole del mare Ionio, tolte sotto specie di amicizia dai repubblicani di Francia all' imperio dei Veneziani, vennero per forza d'armi sotto quello dei Turchi e dei Russi. Dominavano i confederati l'Ionio con le armate loro, e già con molta felicità si erano impadroniti delle isole di Cerigo, Zante, Cefalonia ed Itaca; delle prime con l'opera efficace degl'isolani, mossi a tumulto dai nobili contro i Francesi; dell'ultima non senza grave rammarico degli abitatori, ai quali in quei grandi pericoli non rifuggi l'animo dal mostrarsi favorevoli ai repubblicani, e dell'accarezzarli con ogni segno di affezione insino all' ultimo. Bene e meritamente, come pare, fu biasimato dagli uomini periti di guerra il generale Chabot, che reggeva tutti quei paesi nuovamente acquiatati alla Francia, del non avere, quando vide avvicinarsi un pemico più potente di lui , ristretto , abbandonando le altre isole , tutte le sue genti in Corfu: perchè all'ultimo a chi rimanesse l'imperio di quest'isola rimaneva quello delle possessioni joniche. L'avere tenute le sue forze spartite fu cagione che più di mille buoni soldati vennero in poter dei confederati nelle isole poco difendevoli che abbiamo sopranominate, e Corfù non ebbe, per la vastità delle fortificazioni, presidio aufficiente al difendersi. Solo il castello di Santa Maura si difendè gagliardamente e lungo tempo, ma finalmente fu costretto di cedere alla fortuna del vincitore con la prigionia della valorosa guarnigione. Pel medesimo errore aveva Chabot munito con presidii i luoghi della terra ferma, che, essendo di antico dominio veneziano, erano venuti in mano dei Francesi. Nè alcuno può restar capace, come

egli sperasse di potervisi mantenere contro tutta la potenza di Alì, pascià di 1790 lanina, che già, meno per obbedire ai comandamenti della Porta Ottomana, che per ingrandire sè stesso in quel rivolgimento di Stati, si era risoluto a combattere i Francesi. Era Alì uomo di perfida e feroce natura : aveva vezzeggiato i Francesi quando trovandosi forti, pensava che la forza loro fosse per tornare in sua utilità propria. Ma ora, abbassatasi la fortuna. si era indotto a dar loro l' ultima pinta: o per inganno, o per forza che sel facesse, non gl'importava. Aveva sperato che i Francesi, quando già erano minacciati, gli avrebbero dato in mano Corfu, perchè poteva spendere molto denaro e misurava altrui da sè stesso . Di ciò aveva anzi mosso parole con Chabot, il quale, siccome quegli che per fede verso la sua patria non era a nissuno secondo, aveva sdegnosamente ricusato. Per questo All si era apprestato, avendo considerato che le fraudi non fruttavano, a combattere con tutte le forze i repubblicani, che tuttavia tenevano piede nel continente, a Butintrò, a Parga a Preveza ed a Nicopoli. Ma già la guerra romoreggiava intorno a Corfu: Butintro, combattuto aspramente dagli Albanesi e dai Turchi di Ali, era stato sgombrato da Chabot, non senza grave perdita di parecchi valorosi soldati. Fu ferito in questo fatto un Petit, colonnello, uomo di squisitissimo valore. Fe' anche sgombrare Parga, del che non poco dolore sentirono i Parganiotti, che si erano affezionati ai Francesi e temevano la ferocia di All. Ma già le cose si riducevano alle strette in Corfù, a Proveza ed a Nicopoli; imperciocchè i confederati, comparsi con l'armata nel braccio di mare che separa l'isola dal vicino Epiro, impedivano i soccorsi che da Ancona avrebbero i repubblicani potuto mandare ed avendo sbarcato genti in sull'isola e piantato artiglierie sul monte Oliveto dall'una parte, sul monte Pantaleone ed alle Castrate dall' altra, avevano incominciato a battere la fortezza. Al tempo stesso parecchie sommosse surte nell'isola, principalmente alle Benizze, luogo abbondante di acque chiare e dolci, aiutavano gli assalitori e travagliavano gli assaliti . In queste sollevazioni si mescolavano volentieri i Corfiotti, accesi in questa disposizione da alcuni nobili, i quali poco amavano il nome francese e niolto il russo; nel che procedevano con maggiore affetto il conte Bulgari, personaggio di ottima natura, ricco e di molta dipendenza nell'isola, e la famiglia del Capo d'Istria. La religione anch' essa operava efficacemento in quei capi greci, tanto vivaci, e tanto facili a dar la volta. Hanno i Greci la medesima religione che i Russi, e pareva loro che il dominio russo importasse per loro il divenire da servi padroni. Fra tutti un grave tumulto contro i Francesi sorgeva nel Mandruccio, sobborgo della città, posto sotto tutela del Monte Oliveto, a frenare il quale spesero i Francesi molta fatica e molto sangue.

Infanto Afi, radunato il suo escricto, in cui si noveravano meglio di undici migliais di combattenti, la maggior parte a cavallo, si apparecchiava a der l'assalto a Preveza, e massimamente a Nicopoli, dove en ridotto il maggior campo dei Francesi, circa settecento soldati, fi ai quali sessanta Suloite diugnoto Prevezani. Era questo campo fortificato con alcune trincee, ma ancora imperfette, ed al governo del generale Lasalectte, che utioni pericolo di Nicopoli, vi si era trasferito da Santa Maura, dove aveva le stanze, per non defraudare i suoi in quell' estremo accidente della sua presenza e del suo esempio. Era fatale che non pochi valorosi. Francesi perissero in istrani lidi, non di buona, ma di barbara guerra, perché fossero didistatti desdeferi simistratti di chi colo gli aveva mandati, ed all'ambi-

1799 zione di cui pareva che il mondo non potesse bastare. Si avventava Muktar, figliuolo di Ali, contro i nicopolitani alloggiamenti ferocemente, e più ferocemente ancora ne era dai difensori ributtato. Nasceva nelle barbare schiere uno schiamazzare orribile; gli uni stimolavano gli altri alla vendetta, perchè le armi repubblicane, massimamente la scaglia, avevano di loro fatto molta strage. Le grida e le imprecazioni atrocissime, o le minacce e l'impeto nuovo, e gli squadroni grossi dei barbari spaventavano i capitani prevezani, che con le loro genti tenevano il mezzo dell'esercito repubblicano: davansi alla fuga , e , fuggendo , tracvano con sè quasi tutti i soldati loro . Questo impensato accidente disgiunse le due ali estreme dei Francesi, e fu lasciato fra di esse uno spazio vuoto. Del quale favor di fortuna subitamente valendosi Muktar ed Ali medesimo, che in su quel fatto con tutte le genti era sovragiunto, mettendosi di mezzo, perchè Lasalcette, quantunque avesse voluto, non era stato a tempo di rannodarsi, innondarono tutto il campo, troncando ai loro nemici ogni speranza di salute. Vide quel greco suolo, già tanto famoso per le battaglie di Augusto e d'Antonio, i medesimi miracoli di valore dall' un canto, maggior barbarie dall'altro, poichè non mai la virtù francese nelle battaglie si mostrò tanto eminente, quanto in questa, ne mai una scellerata barbarie tunto infieri contro infelici e buoni guerrieri quanto in questo e dopo questo miserando fatto. Rotti e scompigliati gli ordini dei Francesi dai barbari che in ogni parte insultavano, era la battaglia ridotta in affronti particolari, in cui venti combattevano contr' uno . Perivano i Francesi, ma dopo vendette a cento doppi fatte; perchè in loro quel che non poteva la forza naturale, poteva l'incredibile coraggio, Lasalcette medesimo, ed un llotte, colonnello della sesta, con le mani loro si difendevano al pari dei gregarii. Combattevasi dai Francesi non per altra cagione che per morire onoratamente e da uomini forti; ma anche in questo era la fortezza maggior di quel che appare ; posciache, che le generose opere loro venissero raccontate ai posteri, siccome quelle che in terre prive di ogni civiltà si commettevano, era nelle menti loro più che incerte. Adunque combattevano piuttosto per virtu propria che per lode altrui. Infine, fattosi dai Francesi, non quello, ma più di quello che per la natura umana si può, piuttosto per stanchezza insuperabile che per libera volontà, si diedero in poter dei vincitori forse cento soldati, soli superstiti di sì grosso corpo. Lasalcette e Hotte incontrarono la cattività medesima, nè non iguoravano che quella gente barbara tra capi e subalterni non avrebbero fatto differenza.

Mentre con tanto valore si combatteva alle trincee di Nicopoli, succedeva nella vicina Preveza un fatto non meno del raccontato maraviglioso, e che in sè non ebbe nè minore crudeltà dall' un de' lati, nè minor valore dall' altro. Era al governo di Preveza un Tissot, capitano della sesta, con ottanta Frances: avvendo egli inteso della fiera battaglia che ardeva a Nicopoli, lasciati alcuni de' suoi alla guardia, si era avviato coi restanti al soccorso dei compagni: ma già la fortuna aveva concluso, la tragedia di Nicopoli, e già Lasslectte crav venuto in poter dei barbari, Di ciò ebbe le novelle Tissot, e la forza del nemico che d'ogni intorno correva la campagna, gliene dava anche manifesto argomento. Ritraeva il passo verso Preveza, continuamente assalito da torne innumerovoli di Albanesi a cavallo, dalle quali, ristretti i suoi in gonitolo, ed usando i' opportunità dei luoghi, con immenso valore si difendeva. Ma il nemico, che tanto abbondava di soldati corridori, si era condotto a Preveza, dove, aspramente combattuta la piecola guarnigione.

lasciatavi da Tissot e combattuta anche aspramente da lei , si era impadronito 1749 di una parte della terra. Giunto il capitano francese in Preveza, tauto fece colla sua debole squadra, che, uccisi quanti Albanesi se gli pararono davanti, e calpestando i mucchi dei cadaveri loro, riusciva sul porto donde poco iontano discopriva una nave bombardiera della Repubblica, ed alcune barche venute da Santa Maura, che gli arrecavano qualche aiuto di genti e di munizioni. Sorgeva nuova speranza in coloro ai quali niun' altra speranza era rimasta, se non quella di una morte onorata; perciocchè gli Albanesi, raccolti a torme, inondavano Preveza e le campagne, e troncavano ogni via di scampo. Ma la speranza non fu lunga; succedeva una disperazione tanto più dolorosa, quanto più la speranza era stata viva ed inaspettata. Un Prevezano affezionato a Tissot si offeriva per andare ad avvertire il capitano della nave del pericolo de' suoi compatriotti, acciocchè accorresse prestamente in soccorso, se non per vincere, che ciò era impossibile, almeno per iscamparli. Facevalo il Prevezano, non curando le armi dei barbari che gli suonavano d'ogni intorno. Ma un Francese, tace la storia il nome di questo piuttosto mostro che uomo, messosi sulla barca del generoso Prevezano, e con questa condottosi alla nave, affermava avere veduto con gli occhi suoi propri l'uccisione di tutti i Francesi, nè restar loro altra salute, se non quella di allontanarsi tostamente da quei disumani e sanguinosi lidi. La crudele bugia alignava : la nave bombardiera con le barche mauritane , voltate le vele, se ne tornava là dond' era venuta. Che cuore fosse di Tissot e dei compagni nel vedere le andantisi vele, non so in quale lingua nè con quali parole dire adeguatamente si potrebbe. Fatto in quel mortale caso il capitano francese maggiore di sè medesimo, gridava: « Saran dunque o « compagni, i postri giuramenti indarno? Insulteremo noi quai pusillanimi « soldati, alle ombre dei nostri compagni eroicamente morti nelle presenti « battaglie? No , noi morrem piuttosto, se vincere non possiamo, e la tomba « accorrà coloro che nel momento estremo hanno onorato la patria loro : « lasciamo segni terribili del nostro valore, ed i nemici nostri, all'udire le « battaglie di Nicopoli e di Preveza , ed al rammentare il nome di Francia « stupiscano di maraviglia, e tremino di terrore. »

Ciò detto si avventava con furiosissima spinta in mezzo ai barbari; seguitavanlo i compagni; Preveza vedeva una battaglia senza pari. Pochi uomini assaltavano una moltitudine innumerabile, nè solo l'assaltavano, ma la ributtavano e la cacciavano piena di maraviglia e di spavento. Le contrade, ie piazze, i portici di Preveza abbondavano di cadaveri, fumavano di sangue. Datosi dagli animi che sono instancabili, quanto da loro si poteva dare . incominciavano a mancare i corpi, le cui forze lungamente non possono duraro in isforzo estremo. La fame, la sete, la fatica, l'impeto stesso della volontà avevano dato luogo alla estenuazione, e se non erano rotti gli animi erano consumate le forze, nè più si combatteva pei repubblicani con tanto ardore, Accortisi i barbari dell'insperato cessamento, tornavano alla battaglia con grida spaventevoli: l'avidità della preda, la rabbia della vendetta gli stimolavano. Vinse la moltitudine fresca contro pochi e lassi. Chi non fu morto, fu preso, e chi non volle andar preso, a tale salse un coraggio indomabile, si uccise da sè stesso con le armi tinte del saugue dei barbari ; alcuni cercarono la morte, nell' avaro mare gittandosi. Degli ottanta, solo otto, col capitano Tissot, restarono superstiti , e questi furono tutti dal truculento vincitore dannati a vita tale, che di lei migliore è la morte. Veduti minacciosamente da Ali,

1:99 erano mandati a strettissima prigione con quattrocento Prevezani, uomini e donne , presi nell'infelice patria loro . Per addolorarli e per ispaventarli . conducevanii a riva il Golfo, perche quivi vedessero sul sanguinoso campo, dove avevano combattuto, le miserande reliquie dei loro compagni uccisi: cadaveri laceri, membra tronche, teste difformi, e bruttate di sangue e di fango. Riconosceva ciascuno con pianti e con querele, chi aveva avuto o per parentela o per amicizia più caro. Godevano i barbari, insultavano, minacciavano, il dolore stesso prendevano a scherno: peggiore governo di loro, affermavano, doversi fare di quello che dei morti si era fatto: avere ad essere fra pochi momenti le loro teste vive pari a quelle degli ammazzati. Faceya Ali tormentare ed uccidere non pochi Prevezani in cospetto dei Francesi cattivi, ed ei se ne stava mirando, godendo e compiacendosi delle miserabili grida dei tormentati e dei morienti. Condotti i vinti sulla piazza di Preveza, così ordinando il tiranno, un Albanese scotennava con rasolo le morte teste, poi le salava; poi comandava ai francesi che anch' essi così facessero . Ricusarono dapprima per onore e per orrore : ma battiture dolorosissime gli domavano; davansi a scotennare le teste degli uccisi compagni; spettacolo doloroso ed orribile. Gli atti nefandi a questo non si ristavano. I quattrocento Prevezani, legati e sanguinosi dalle battiture, furono condotti nell'isola Salazora, e quivi tutti, senza pietade alcuna, nè con più riguardo verso l'un sesso che verso l'altro, nè verso la canuta che verso la verde età, crudelmente uccisi. Le compassionevoli preghiere per perdono e per grazia di coloro di cui si laceravano le membra, viepiù inviperivano la ferocia di quell'aspra e selvaggia gente, e chi si taceva, era l'ultimo chiamato a morte, Grondò Salagora di sangue umano a rivi, poi biancheggiò, e forse biancheggia ancora di ossa rotte e di teschi ammaccati . Menavansi a Lorù , grossa terra poco lontana, i prigioni di Preveza e di Nicopoli; poi si avviavano verso l'Arta, per alla via di Ianina . Viaggiando quella torma di disumanati carnefici , gli sforzava a portare a volta a volta le teste ancora stillanti sangue degli uccisi amici, e chi ricusava l'orrendo carico, era barbaramente tormentato. Gli Albanesi, quasi a modo di passatempo, straziavano a coda di cavallo Caravella , Prevezano : straziato , il lasciavano respirare, perchè raccogliesse nuova lena ad essere ritormentato, poi di nuovo sforzavano a corsa, flagellando il cavallo, e così fra i tormenti ed i respiri il condussero, alzando essi al cielo festevoli grida, ad acerbissima morte. Arrivarono all' Arta, poi a Ianina: si offersero agli occhi loro le teste dei compagni conficcate sui merli dell'atroce reggia di All. Da Ianina per la Grecia e per la Romania s'incamminava a Costantinopoli. Dov'eran le strade più sassose e più aspre, toglievano loro i barbari, per diletto, le scarpe: dov' erano più assetati e dove più scorrevano le acque fresche e chiare, gli proibivano dal dissetarsi: chi non poteva, o per stanchezza, o per fame , o per sete , o per ferite seguitare , tirato a forza sulla sponda dei fossi, vi era inesorabilmente dai crudeli accompagnatori decapitato: i compagni sforzati a portar le teste sanguinose. Sopportarono i miseri Francesi, dico i superstiti, perchè i più perirono, con inenarrabile costanza tormenti tanto insopportabili. Lasalcette e llotte i primi. Quando io penso dall' un de' lati alla natura tanto sensitiva dell' uomo, e con quanto amore e con quanta difficoltà si allevino i figliuoli per farli adulti, dall' altro allo strazio che gli uomini fanno degli uomini , spesso per nonnulla , spessissimo per cagioni liev, qualche volta con allegrezza, sempre senza dolore, sto in

dubbio et animali fercici o uonini io me li deggia chiamare; che anzi al 1794 tutto mi risolvo, ed in questo pensiero mi fermo, che piuttosto uonini che animali fercici si debbano chiamare, perchè non vedo che le tigri facciano delle tigri quello strazio che gli uomini fanno degli uomini; e peggio, che quando essi non possono con le collella, si lacerano con le unghie. Bene sto sempre in dubbio a che cosa servono la ragione e la compassione, che solo sono date agli uomini. I loverati giunti a Costantinopoli, fornono, La-saicette e Hotte, serrati nelle Sette Torri, gli ufficiali ed i gregarii posti al remo sull'ottomane scalere.

Intanto l'oppugnazione dell'isola di Corfù si continuava gagliardamenta dai Russi e dagli Ottomani. Ogni di più cresceva il numero degli assalitori : mandava Alì i suoi Albanesi, e genti turche continuamente arrivavano. Per avere gli alleati occupato le eminenze del Monte Oliveto e del San Pantalone, erano gli assediati ristretti nei forti, e niuna via restava loro per allargarsi nell'isola . Il Mandruccio , venuto in poter dei Russi : le Catrate, spesso infestate dai Turchi e dagli Albanesi che calavano dal vicino San Pantalone; San Salvatore, venuto spesso in contesa, quantunque sempre valorosamente difeso dai repubblicani. L'assalto di Corfu tirava in lungo, l'oppugnazione diveniva assedio, perchè i Francesi difendevano la piazza virilmente, ed ella è molto forte, ed i Turchi, quantunque assai coraggiosi, non sanno condurre con arte le oppugnazioni delle fortezze. In questo l'ammiraglio di Russia Ocsacow, che governava con suprema autorità la guerra, pensava ad una fazione di non difficile esecuzione, e che di certo gli avrebbe dato la piazza in piano, se avesse avuto, come non dubitava, felice fine. Siede sul fianco della città, e della principale fortezza di Corfu, verso tramontana, una isoletta, o piuttosto scoglio, che gli uomini del paese chiamano di Vido, e che i Francesi chiamavano col nome d'isola della Paco. Era questo scoglio, siccome pieno di alberi verdissimi, quieto recesso a chi volesse ricoverarvisi a respirare dalle cure cittadine, e dolce prospetto a chi dalla città il rimirasse. Quest' amena sede di riposo e d'ombre aveva tosto ad essere turbata e straziata dalla rabbia degli uomini. Avevano conosciuto i Francesi che chi fosse padrone di questo scoglio, avrebbe potuto battere da vicino coll'artiglierie la cortina della fortezza, e farvi presto breccia. Per la qual cosa, tagliati ed atterrati gli alberi, vi avevano fatte spianate a guisa di ridotti, muniti d'artiglierie sui cinque siti più importanti dello scoglio, perchè sporgendosi oltre il circuito dell' isola, facevano le veci di bastioni . Meglio di quattrocento buoni soldati , sotto il governo del generale Piveron, erano posti in guardia di questo principale propugnacolo di Corfu. Nondimeno, malgrado dei fatti apparecchi, non era luogo che si potesse tenere lungamente; perchè nè vi era ridotto trincerato, dove la guernigione potesse ritirarsi a contendere il possesso dell'isola, ove il nemico vi fosse sbarcato; e le batterie, che non erano chiuse di terrati o di steccati, lasciavano i difensori esposti al bersaglio del nemico che da diverse parti si avvicinasse per andar all'assalto. Avevano anche i cannoni carretti da marina, e però più bassi e più difficili a governarsi. Lo scoglio di Vido era lungo e buono a tenersi da chi, come i Veneziani, essendo forte sull'armi di mare, poteva proibire che il pemico sicuramente vi si avvicinasse'; per questa ragione non l'avevano i Veneziani munito di fortificazioni; ma per colui che, come allora erano i Francesi, fosse privo di naviglio sufficiente, era Vido sito di molta debolezza .

Il giorno primo di marzo, datosì il segno dalla nave dell' almirante russo con due cannonate, tutta l' armata dei confederati si muoveva allo assalto dello scoglio di Vido. Al tempo stesso, per impedire che Chabot mandasse nuove genti a rinforzare la guernigione, fulminavano contro la piazza con grandissimo fracasso le artiglierie di San Pantaleone e del monte Oliveto . Ciò nondimeno venne fatto al generale di Francia di mandare allo scoglio un soccorso di duecento soldati. S'attelavano, sprolungandosi col fianco d'orza da ponente a greco, venticinque navi, tra vascelli di fila, caravelle turche e fregate, contro l'isola, e tutte traevano furiosamente. Era un novero di ottocento bocche da fuoco, il rimbombo delle quali, consentendo con quelle dell'isola, della piazza, di San Pantaleone e del monte Oliveto, partorivano uno strepito tale, che e Corfu tutto ne era intronata e le vicine coste dell'Epiro orribilmente echeggiavano. Erano i difensori di Vido lacerati dalle palle nemiche e dalle schegge degli alberi rotti e fracassati. I cannonieri di Francia, per essere nudamente esposti al fitto bersaglio del nemico, perchè i parapetti non erano sufficienti, pativano grandemente: i cannoni stessi, rotti i carretti, si trovavano scavalcati. Duro questa fierissima battaglia ben tre ore con danno gravissimo dei repubblicani, con grave degl' imperiali; perchè i primi traevano contro di loro a mira ferma. Finalmente, quando fu giudicato dai confeilerati che il guasto fatto dalle artiglierie nei soldati e nelle armi francesi , avesse facilmente ad aprir loro l'adito ad un assalto di mano, posti prestamente tutti i palischermi in acqua , e riempitili di gente , li mandavano allo sharco. Approdarono i Russi in numero di quindici centinaia sul destro fianco dello scoglio, che si volge verso la città : i Turchi, con Albanesi misti, assui più numerosi dei Russi, sbarcarono sul sinistro, che risguarda verso la bocca settentrionale del porto. Nè così tosto furono sbarcati, che uccisi barbaramente i difensori di due vicine batterie, se ne impadronirono. I Francesi, visto il nemico dentro, si ripararono ad alcune eminenze, non più per contrastar la vittoria , che già era in mano degli alleati . ma bensì per dar tempo che quel primo furore degli Albanesi alquanto si calmasse. Gli Albanesi, e medesimamente i Turchi, quanti Francesi venivano loro alle mani, a tanti tagliavano la testa, o che si fossero difesi o che si fossero arresi . Le teste gettavano nei sacchi per portarle a Cadir Bey , vicealmirante delle navi turche . I Russi , per lo contrario , si portarono molto umanamente, imperciocchè non solamente non uccisero nissuno fra quelli che, cedendo si erano arresi , ma ancora preservarono molti che già venuti in mano dei Turchi, pochi momenti avevano a restare in vita. Eransi i Rusai raccolti , dopo la vittoria in un grosso battaglione quadrato nel mezzo dell'isola, e quivi quanti Francesi occorsero, tanti salvarono. Furono visti ufficiali russi, a riscatto di Francesi, venuti in mano degli Ottomani e vicini ad over il capo tronco, dar denari del proprio ai barbari feroci ed avari. Un vice colonnello di Russia, di cui la storia con sommo nostro rammarico tace il nome, dato tutto il suo denaro per salvar due Francesi che i barbari già stavano pronti per decapitare, nè contentandosene essi, cavatosi di tasca l'orologio, il diede loro; e per tal modo scampò da morte inevitabile i due derelitti nemici. Nè in questa pietosa intercessione soli gli ufficiali di Russia si adoperarono, perchè e semplici soldati e marinari con la generosità medesima aiutarono i Francesi. Videsi in questo fatto un estrema barbarie congiunta con una estrema civiltà, e giacchè guerra era, pensiero consolativo è che la umanità vi avesse in qualche parte luogo. Piveron preso dai Russi , fu condotto in cospetto di Ocsacow , che molto cortesemente il trattà. 17:0

Quasi tutto il presidio resto o morto, o preso.

La vittoria di Vido portava con se quella di Corfù. Era impossibile che la piazza, fulminata da due parti, potesse resistere più lungamente. Perciò Chabot, il quale, piccolo di corpo, ma grande di an'mo, aveva in tutto il corso della guerra corcirese fatto pruova di non ordinario valore, sforzato alla dedizione, stipulava con Ocsacow e con Cadir, che Corfù si desse ai confederati con tutte le armi e munizioni; uscissene il presidio con gli onori di guerra; fosse a spese e per opera dei confederati trasportato a Tolone; desse fede di non far guerra per diciotto mesi contro i confederati; la nave il Leandro, e la fregata la Bruna ai medesimi si consegnassero; Chabot ed i suoi ufficiali, ad elezione sua potessero essere trasportati o a Tolone o ad Ancona, purchè tra un mese facessero la elezione. Entrarono i Russi per la porta di San Niccolò, ed in bell'ordine procedendo per la contrada principale, andarono a schierarsi sulla spianata che sta in mezzo tra la città e a fortezza. Gridavano in questo mentre i Corfiotti viva Paolo I. e sventolavano all' aura drappelli moscoviti. Presidiarono i Russi le fortezze, i Turchi la città. Fuvvi qualche sacco di case di giacobini, ma subitamente represso dai confederati. Era a quei tempi un uomo nuovo e di umore strano a Corfu. che ve ne sono molti di tal fatta in quei paesi, il quale in odore di santità, e quale eremita sucidamente vivendo in una celletta vicino alla chiesa di San Spiridione, protettore venerabilissimo dell'isola, aveva più volte. quando le cose di Francia erano più in fiore, pronosticato che i Francesi non farebbero lunga vita in quelle terre. Riuscito l' evento, parve miracolo: il veneravano come profeta.

Il Consiglio generale di Corfu, convocato dai confederati secondo gli ordini autichi, decretava che si ringraziasse San Spiridione, e con annua processione si onorasse; si ringraziassero i comandanti russo e turco, e l'ammiraglio d'Inghilterra Orazio Nelson; si ringraziassero Paolo I, Giorgio III. Selim III. Fu dato la somma del governo non solo di Corfu, ma ancora di tutte le isole e territori Ionici, ad una delegazione di sei nobili, in tale forma si visse a Corfù , finche dai confederati vi fu ordinato un governo stabile di repubblica sotto tutela della Porta Ottomana. A questo modo per opera, prima dei Francesi, poi dei confederati, fu alienato per sempre dall' imperio d' Italia all' imperio degli oltramontani, o degli oltramarini, il dominio del mare Ionio, che Venezia aveva saputo conservare per tanti secoli contro tutte le forze dell' imperio dei Turchi, il che dimostrava quanto siano stati sconsiderati quegli Italiani che tanto si raflegrarono della ruina dell'antica Venezia. Venuto Corfu in poter dei confederati, divenne ricovero sicuro a coloro cui cacciava dall' Italia la presenza dei repubblicani . Vennervi le principesse esuli di Francia; vennervi i cardinali Braschi e Pignatelli, il principe Borghese, i marchesi Gabrielli e Massimi, il cavaliere Ricci, e molti altri personaggi a cui più piacevano l'ozio e la sicurezza di Grecia. che il partecipare delle fatiche e dei pericoli del cardinale Ruffo in Italia . Le flotte russa e turca andarono ad altre fazioni nell' Adriatico e nel Mediterraneo, le quali siamo per raccontar nel progresso di queste storie.

Il suono dell'armi e le grida dei tormeutati richiamano l'animo nostro agli accidenti d'Italia. Come prima Moreau ebbe il governo supremo dell'esercito italico, aveva applicato i suoi pensieri al far venire sul campo delle nuove batteglie le genti che sotto l'imperio di Macdonald, custodivano

BOTTA AL 1814.

1956 il regno di Napoli. Per la qual cosa aveva speditamente mandato a Macdonuld che partisse da Napoli con tutto l'esercito, solo lasciasse presidio nei castelli, nelle piazze più forti, e con esso lui venisse prestamente a congiungersi. Nè del luogo in cui avessero i due eserciti a raccozzarsi stette lungo tempo in dubbio, perciocchè, sebbene per le rotte avute non fosse in grado di sostener la guerra in Piemonta, aperava che, conservandosi in potestà della Repubblica le fortezze principali, avrebbe di nuovo acquistato facoltà . quando gli fossero giunti gli aiuti che aspettava di Fraucia , di mostrarsi nelle pianure piemontesi; gli pareva che i luoghi vicini allo fortezze d' Aleasandria e di Tortona, che tuttavia si tenevano per la Francia, fossero i più opportuni per tornare al cimento dalla armi; poichè, oltre l'appoggio di quelle due piazze forti, erano molto propizi a ricevere chi venisse calando dalla Bocchetta, ne lontani a chi scendesse dalla valli della Trebbia e del Taro. Per tutte queste ragioni, già fin quando era passato per Torino per condursi alle stanze, prima di Alessandria, poi di Cuneo, si era totalmente fermato in questo pensiero, che la congiunzione dei due eserciti dovessa effettuarsi nei contorni di Voghera. A questo fine, volendo dar mano più presto che fosse possibile alle genti vincitrici di Napoli, e considerato che Macdonald, per essero le strade del littorale della riviera di Levanta troppo difficili a da non dar passo alle artiglierie, era necessitato a camminare fra l'Appennino a la sponda destra del Po, e temeudo cha fosse troppo debole a sostener l'impeto dei corpi sparsi dei confederati che prevalevano di cavalleria, nella pianure di l'ologna e di Modena, aveva mandato Victor con la sua schiera ad incootrario sui confini della Toscana e del Genovesato. Partiva Macdonald, Abrial lo accompagnava da Napoli, lasciati presidii franceai, sebbene deboli, nei castelli di Napoli, e nelle fortezze di Gaeta, di Capua e di Pescara, Grave e difficile carico gli era addossato, ma del pari glorioso, se il portasse a felice fine. Viaggiava con molto diafavore dei paesi per cui gli era necessità di passare, perchè le popolazioni, sollevate a cose nuove , stavano in armi e pronte a contrastargli il passo . Tumultuava il regno sulle sponde del Garigliano, tumultuava lo Stato romano, e da Roma in fuori non vi era luogo che fosse sicuro ai Francesi. Tumultuava la Toscana molto furiosamente, già sì pacifica a dolce. Le atrada che davano il passo da una parte all'altra degli Appennini, specialmente Pontremoli, sito di non poca importanza, erano in possessione de collegati. Nè egli aveva cavallaria bastante a spazzare i paesi, a procacciarsi le notizie, a far vettovaglie, a difendersi dagli assalti improvvisi. Nè è dubbio cha l'impresa di Macdonald non fossa delle più malagevoli ed ardue che capitano di guerra sia stato mai obbligato di fornire. Da un altro lato gli si parava avanti la gloria dall'essera chiamato liberatore d'Italia e vincitore delle genti russe, fino a quei tempi stimate invincibili. Nè animo gli mancava, nè mente per questo, nè desiderio vivacissimo di far il nome suo immortale. Le vittorie di Roma e di Napoli continuamente gli suonavano nella memoria, e sperava che la fortuna nol guarderebbe con viso meno favorevole sulle rive del Po, cho su quelle del Tevere a del Volturno.

Si metteva in via, diviso il suo esarcito in due parti. Marciava la destra, giadata da Olivier, accosto agli Apennini, coll'intento di riactire per la strada di San Germano, Isada, Ferentino, Falmontone e Frascati, verso Roma. La sinistra, condotta du Macdonald, seguitava verso la capitale medesima dello Stato romano la strada più facile della marina. Enza con questa

le più grosse artiglierie e le principali bagaglie. Fu la prima necessitata a 1799 combattere . non senza molto sangue , parecchie volte per condursi al suo destino. San Germano si oppose con le armi, fu preso per forza e saccheggiato. Isola si persuase di poter arrestare con genti tumultuarie soldati regolari, agguerriti e bene armati: assaltarono i Francesi, dopo di aver ricerco gl' Isolani del passo, la terra : si difesero i terrazzani con tale ostinazione, che un accanito combattimento durava già più di sei ore e non se ne prevedeva il fine . All'ultimo cacciati di casa in casa a viva forza , si ritirarono , lasciando la città in mano degli assalitori , i quali , sdegnati all'antica nimistà degl' Isolani , allo aver tratto al messo mandato avanti per trattare l'accordo del passo, ed alla tanto ostinata resistenza, per cui non pochi dei loro erano stati morti, mandarono la terra a ruba ed a sangue. Quanti poterono aver nelle mani, tanti ammazzurono. Entrati nelle case, uccisi prima gli abitatori, facevano sacco. Poi si diedero in sul bere di quei vini generosi. per forma che il furore della presente ebbrezza, congiunto col furore della precedente battaglia, li fece trascorrere in opere abbominevoli. Ne più davano retta ai loro ufficiali o generali, che li volevano frenare, che alla ragione od alla umanità. Surse la notte : era una grande oscurità, pioveva a dirotta. Gl'infuriati repubblicani, dato mano alle facelle incesero la città, che in poco d'ora fu da sè stessa tanto disforme, che non era più che un ammasso spaventevole di sangue, di fango e di ruine. Così Isola perì per furore, prima proprio poi d'altrui. Passarono i Francesi a Veroli senza difficoltà; passarono a Ferentino ed a Valmontone; finalmente, congiuntisi. entrarono il di 46 maggio nelle sicure stanze di Roma. Quivi Macdonald. dato animo con promesse e con discorsi di rammemorazione delle cose fatte dai repubblicani di Francia, lasciate, per marciare più spedito, le artiglierie e gl'impedimenti più gravi, e guernite di presidii le piazze di Civitavecchia. di Ancona e di Perugia, s' incamminava alla volta di Toscana, Era in questa provincia succeduta una mutazione grandissima; ecccettuati i luoghi in cui i Francesi insistevano coi presidi, tutti gli altri si erano voltati in favor degli alleati, con gridare il nome di Ferdinando. Ma questa mutazione si era fatta con tanto tumulto, con tanto furore e con tanta ferocia, che tutt' altre cose si sarebbero aspettate dai Toscani, che queste.

La sede principale della sollevazione erano Arezzo e Cortona, le quali, s'ecome vicine allo Stato romano, avevano preso auimo a far tentativi dai moti che in lui poco innanzi erano surti. Il sito le rendeva sicure, essendo poste sopra monti alti ed erti. Arezzo si era con ogni miglior modo che alle guerre tumultuarie si appartenga, fortificata; anzi ogni casa, ogni edifizio era fortezza: vedevansi feritoie aperte inogni muro, i tetti la maggior parte levati. le sommità delle case appianate, acciocche i difensori potessero insistervi a ferire il nemico; i capi delle contrade muniti di cannoni, ed assicurati con isbarre e con isteccati . Numerose squadre di gente venuta dal contado , e variamente armata, custodivano le porte, e curiosamente e diligentemente esaminavano chi entrava e chi usciva . Uffizi divini si celebravano ogni giorno nella cattedrale dal vescovo e dal clero in ringraziamento delle vittorie acquistate dagli alleati e dai Toscani contro i Francesi. Stava appeso a guisa di trofeo alla volta della chiesa un cappello con gallone in oro, che era stato di un aiutante generale polacco, ucciso nelle vicinanze di Cortona con una coltellata , per inganno da un prete , mentre era venuto a parlamento con lul. Muovevansi sospetti ad ogni tratto in mezzo a quei contadini 17.9 infuriati per voci date o a ragione, o a torto, di giacobino, e mal per chi non aveva i cappelli in coda, e chi non li aveva li metteva. Ad ogni tratto, e quando più l'ardor li trasportava, si avventavano alle persone che non conoscevano, gridando: « Giur'a Dio, so sapessi che lei è giacobino, gli « passerei il cuore con questo coltello » E si brandivano il coltello e facevano l'atto di ferire. Era lo stato cattivo, il viaggiare peggiore. Tuttavia quest' uomini , tanto sfrenati contro i Francesi e contro coloro che avevano o che parevano aver odore di essi, si mostravano obbedientissimi al nome di Ferdinando . Erasi in mezzo a questi tumulti creato in Arezzo un magistrato supremo, sotto titolo di suprema regia deputazione, in cui entravano preti, nobili e notabili : un cavaliere Angelo Giulichini, presidente; uomini ne sfrenati nè feroci, ma non potevano impedire il furore del popolo : solo s'ingegnavano di dargli regola e legge. Di e notte sedevano per esser sempre pronti al casi improvvisi. Facevano disegni di nuove sommosse in favor del gran duca continuamento; traevano a suo nome tutti i magistrati, mandavano ordini allo c'ttà tornate a divozione, mescolavano ai contadini sollevati le guardie urbane, ed alle guardie urbane i soldati recolari, che già avevano vestito l'abito e le insegne del governo ducale; e poichè pensavano a far veraguerra, avevano calato certo numero di campane con intendimento di fonderle ad uso di canuoui. Dello nappe e dei colori non parlo, perchè fra quelle turbe tumultuarie chi portava l'insegna di un santo, chi di un altro, chi della Madonna, chi del papa, chi dei Russi, chi degli Austriaci, chi del gran duca, chi tutte queste insieme; e chi era stato tinto nelle faccende precedenti, più ne portava, col fine di allontanar da sè quel nembo tanto pericoloso. Questa fu la mossa di Arezzo ; alla quale, come quasi un antiguardo, consuonava quella di Cortona. In grave pericolo si mettevano, perchè le cose dei Francesi erano ancora in essere e potevano risorgere, e Macdonald pensava a passare per la Toscana. Pure Arezzo si salvò. Cortona pagò qualche fio : l' una e l' altra furono cagione che il nomo di Ferdinando risorgesse in Toscana innanzi che i confederati vi arrivassero; proponimento lodevole, ma bruttato da fatti scellerati. Fu Cortona messa a dura pruova. Polacchi venuti da Perugia, accorrevano per tornaria a divozione di Francia. Seguì una fiera zuffa a Terontola, dove i Cortonesi erano andati ad incontrarli , poi a Campaccio , a piè del monte , perchè i Polacchi , prevalendo per arte di guerra, si erano fatti avanti. Infine venne il conflitto sulle mura stesse della città. Tentavano i soldati forestieri di sforzare le porte di San Domenico e di Sant' Agostino , e di dare la scalata; ma quei di dentro si difesero si valorosamente, che gli assalitori se ne rimasero, avviandosi a Firenze. Venne poscia una colonna francese molto forte, che era l'antiguardo di Macdonald: Cortona ai arrese, con patto che fossero aalve le sostanze e le persone: il che fu loro osservato.

Avrebbe desiderato Macdonald, che arrivava verso il finir di maggio a. Siena, astomettee Arezzo, o gli faeva la indimazione. Mandò contro gli Aretini un bando terribile . che passer-bbe a fil di apada, che darebbe i actità al saco e da lle fiamme, che rizzerebbe sulla piazza d'Arezzo una piramide con queste parole, Arezzo punità della sua ribellione. Ma tutto di natro: gli Arezzo città oli seco perche non si accinare a domarti, lasciando pendenti le cose loro, perchè non era parata l'occasione di vendensi. Era Arezzo città forte e lauró di strada, ed ei voleva camminar veloce alla impresa. Un Andrea Doria mosse Albiano, terra vicina al fenovasto, e a sollovazione contro i Francesi, con serza commettere i soliti

atti di crudeltà . Andaronyi i Francesi , sacchegg arono ed arsero la terra . 1790 Simili spayenti succedevano in altre parti della Toscana : o mi cosa sconvolta e sanguinosa. Marciava spedito al suo destino Macdonald, e perchè non avesse intoppi di ammottinamenti di truppe per mancanza dei soldi, perciocchè da lungo tempo non erano espedite dei loro pagamenti, Bertolio, che, come ambasciatore di Francia, reggeva a posta sua Roma, e Reinhard, come commissario, la Toscana, trovarono modi estremi di raccor denaro. Ordinava Bertolio, con intervento del governo servo di Roma, una tassa sui domestici. sui cavalli, sulle botteghe, sulle porte; un'altra del due per centinaio sul capitali fidecommissari, dichiarati liberi, ed ambe dovessero pagarsi nel termine di dieci giorni; il che come fosse possibile potranno facilmente giudicar coloro che hanno conosciute le ruine dei Romani . Reinhard comandava che da tutte le chiese, monasteri e conventi, e dalle sinagoche e da altri tempii, di qualsivoglia rito fossero, si togliessero le argenterie superflue ed il ritratto s'Investisse in benefizio dell'esercito. Già si erano esplati i Monti di pietà e solo quando vennero i per coli estremi, e quando il restituire era paura, non generosità, si erano restituiti i pegni di valuta minore di dieci franchi.

Erano a questo tempo le genti dei confederati molto sparse. Una grossa parte attendeva all'oppugnazione di Mantova; Klenau correva il Ferrarese ed il Bolognese; il principe Hohenzollern il Modenese; Otto stava sugli Apennini, massime a Pontremoli; Bellegarde, venuto dai Grigioni circondava d'assedio Alessandria e Tortona ; Suwarow e Keim alloggiavano in Piemonte per dar sesto al governo, per r-durre a divozione alcune valli dell' Alpi, e per osservare a che fine volesse Moreau incamminare le sue operazioni o verso Cuneo, o verso la riviera di Ponente, Guerra troppo spicciolata era questa, mentre Macdonald se ne veniva intero da Napoli, e Moreau poteva tornure più grosso da Francia. E'pare anzi certo che se i due generali francesi si fossero meglio accordati fia di loro nell' esecuzione del disegno concetto da Moreau, qualche grande infortunio sarebbe venuto addosso ai confederati, e si vede meglio in Suwarow l'arte di ben condurre una battaglia, che di modellare pensieri larghi e lontani di guerra, della quale perizia massimamente debbonsi lodare gli cocellenti capitani. Infatti non fece egli motivo d'importanza per proibire il passo degli Apennini a Macdonald, nel che consisteva tutta la fortuna della guerra. Basto che la legione polacca romoreggiasse intorno a Pontremoli, perchè il debole presidio che vi stava a guardia, si ritirasse. Nè il generale russo, avendo le popolazioni amiche e molta cavalleria, poteva temere che i presidii delle fortezze che ancora si tenevano pei Francesi, gli facessero qualche moto d'importanza alle spalle. Laonde ei poteva sicuramente stare grosso e rannodato, per opprimere Moreau e Macdinald là dove si fossero mostrati, e chi vincesse la battaglia, avrebbe anche vinto le fortezze. Gli accidenti posteriori mostrarono quanto abbia errato Suwarow nello alloggiare tanto spartito.

Moreau, dato voce che avesse avuto grossi rinforzi di Francia, e che maggiori ne diversese ricevere, essendo anche a quel tempo arrivata nel Maliterranro una flotta francese proveniente da Brest con qualche battaglione da sbarro, era andato a pianteri i suoi alloggamenti presso a Savona, per accennare contro Suwarow in Piemonte; poi speditamente marciando, si cra condotto a Genova, verso la quele faceva concorrere le sue genti. Queste mosea appriamente indicavano in Moreau il presiero di conquiegresi cua

1798 Macdonald, che già era arrivato in Toscana; nè Suwarow le poteva ignorare, Ciò nondimeno ei se ne stava a consumarsi intorno alle fortezze ed alle montagne piemontesi. Ma non istette lungo tempo ad accorgersi, che se per valore ei non era inferiore agli avversari, gli avversari lo avanzavano per arte, e che aveva a far con capitani che per perizia nelle cose di guerra erano fra i primi del mondo. Già Victor, camminando per la riviera di Levante, appariva vicino a congiungersi con Macdonald, e già gli avvisamenti dei generali di Francia si approssimavano al loro compimento. Macdonald. chiamate a se tutte le genti che stanziavano in Toscana, salvo le guarnigioni di Firenze, di Livorno e di alcuni altri luoghi forti sul littorale, s'incamminava alle accordate fazioni, per le quali si prometteva la liberazione d'Italia . L' ala sua diritta, condotta da Montrichard pel passo di Lojano, che sempre era stato tenuto dai Francesi , marciava contro Bologna ; la sinistra , conquistato prima dalla legione polacca di Dambrowsk il passo di Pontremoli, si conduceva nella valle del Taro. Victor faceva il suo alloggiamento in Fornuovo. luozo celebre per la vittoria di Carlo VIII, re di Francia, sulle genti italiane, governate dal marchese di Mantova. Dambrowski s'incamminava a Reggio . Macdonald , varcato il sonimo degli Appennini a Pieve di Pelago . per la strada che da Pistoia dà l'adito a Modena, si era calato col grosso dell' esercito per la valle del Panaro, ed impadronitosi di Venanzio. di Sassuolo e di altri luoghi posti sul fiume, si era inoltrato per Casinalbo e Salicetta insino al Casino Brunetti , a piccola distanza da Modena. Moreau , dal suo lato, si era ingrossato sulla Bocchetta, col pensiero di correre contro Tortona ed Alessandria, Già aveva mandato, per dar la mano più verso il piano e più da vicino a Macdonald Lapoype con una schiera di Liguri a Bobbio.

Queste mosse dei capitani della Repubblica diedero che pensare ai generali dei due imperii, e li fecero accorti che era loro mestiero, se non volevano che l' Italia fuggisse loro dalle mani , di rannodarsi con molta prestezza : a tale strettezza erano condotte le cose, che un giorno solo d'indugio poteva aprir la occasione di una totale vittoria ai Francesi . Per la qual cosa Kray, che stringeva Mantova, convertita la oppugnazione in assedio, andava a porsi con diecimila soldati e Borgoforte sulla riva del Po, rompendo tutti i ponti. Temeva che Macdonald, passando improvvisamente e con forze preponderanti il fiume, non gli guastasse le opere fatte contro la piazza, e la liberasse dall' assedio. Un grosso di queste genti passarono anche il Po pe fare spalla a Klenau ed a Hohenzollern , che erano in pericolo di essere pressati da Macdonald. Il principale sforzo dal generale francese accennava contro Hohenzollern; però Kienau se gli accostava sulla destra. Per tal modo Montrichard, colla destra dei Francesi, andava a ferire Klenau; il grosso, Hohenzollern; Victor, con la sinistra, Otto; e tutto il pondo della guerra si riduceva nei ducati di Modena e di Parma, che, calpestati da tante genti da paesi fioritissimi , erano divenuti orridi per la fame e per la miseria . Il ducato di Parma principalmente si trovava molto consumato per le gravi esazioni commessevi da Otto. Ma i raccontati rimedi usati dagli alleati non erano bastanti per distornare la tempesta , perchè Macdonald solo era più forte di Klenau , Hohenzollern e Otto uniti insieme ; Moreau , assai più di Bellegarde.

Adunque l'importanza dell'impresa era posta nell'esercito proprio di Suwarow, che insisteva in Piemonte. Se lo vide il generalissimo di Paolo.

e volendo ricompensare con la celerità l'errore dell'aver troppo spariito le 1:30 sue genti, si mise senza indugio a correre con prestissimi passi a Piacenza. sperando di poter combattere Macdonald prima che si fusse congiunto con Moreau, e di arrivare a tempo, perchè il francese non rompesse del tutto le schiere unite dai tre generali austriaci. Pertanto, marciando sulla destra del Po, già si avvicinava ai campi famosi per antiche battaglie e che del pari erano per diventar famosi per pruove di non minor valore date da nazioni venute anch'esse di lontano per ammazzarsi. Intanto fortemente già si combatteva sulle rive del Panaro. Il giorno 10 di maggio succedeva un grosso affronto tra i soldati armati alla leggiera delle due parti. Sulle prime i repubblicani caricarono con tanta forza gl'imperiali, che li rincacciarono fin oltre Casino Brunetti, Ma trasportati dall'impeto, essendosi troppo innoltrati , furono sì aspramente assaliti ai due fianchi dalla cavalleria austriaca, che furono costretti a ritirarsi con grave perdita verso le montagne. Si combattè il giorno seguente con eguale ardore da ambe le parti, sforzandosi Olivier e Rusca di rompere la fronte del nemico, per separare Hohenzollern da Otto. La cavalleria repubblicana, condotta dal generale Forest urtò con grande impeto il nemico, e già il faceva p'egare, quando il generale tedesco spinse avanti il reggimento dei fanti di Preiss, guidato da un colonnello molto valoroso, che aveva nome Wedenfels. Questo reggimento diè si forte carica ai repubblicani, usando la baionetta, che nol poterono sostenere, e si ritirarono verso le montagne, lasciando la terra di Sassuolo in poter dei Tedeschi. Non erano questi moti di molta importanza, e dimostravano piuttosto un ardore inestimabile di combattere in ambe le parti, che un evento terminativo di battaglie, Ma il 12 giugno fece Macdonald un motivo assai più grosso per isbrigarsi da quei corpi nemici che, sebbene meno grossi de'suoi, il molestavano e gl'impedivano il passo a'suol disegni ulteriori . Ordiva per tal modo la forma della fazione, che Hohenzollern ne venisse non solamente rotto, ma ancora impossibilitato al ritirarsi. A questo fine fatto calare la sua sinistra verso Reggio, le ordinava urtasse il nemico, e si mettesse in mezzo tra llohenzollern e Otto; il che poteva agevolmente venir fatto, perchè le genti di Otto si trovavano sparse e lontane. Egli medesimo con la mezza contro Modena dirittamente difilandosi, voleva far opera di romperla e di Impadronirsi della città. Al tempo stesso, passando con la destra il Panaro, si proponeva di spuntare da questa parte la sinistra degli Austriaci, e di separare per questa mossa Hohenzollern da Klenau. Ma perchè quest'ultimo non potesse accorrere in soccorso del compagno, il faceva assaltare da Montrichard, che già colle sue genti aveva liberato d' assedio il forte Urbano. Per questo Montrichard, muovendo due colonne, una da Bologna , l'altra dal forte Urbano , se ne giva per attaccare Klenau , che aveva le sue stanze a Castel San Giovanni.

Fecero egregiamente I Francesi I opera del loro perito ed audace capitano. Fila azuffa sostenata con grandissimo valore dai Francesi e da Tedeschi, e durò molto cre: i cavalli massimamente andarono alle prese parecchie volte, e e sempre se ne spicarano laceri e sanguinosi. Le fanterie vonence repitatamente alla provoa delle baionette. Pure I respubblicani superavano pel numero, e se tutto il disegno di Maodonald avesse avuto compimento, era già fin di allora perduta la fortuna dei confederati in Italia: il che dimostra chiaramente I errore di Suwarow dell'avere in al fatta guias spartito le sur gratti. La sinistra sal adei repubblicani risusciva nell'i filante: perchè, accitait

1500 i Tedeschi ed occupata la strada che dà a Reggio, s'intrometteva tra flohenzollern e Otto. La mezza schiera medesimamente del generale tedesco, dove egli medesimo combatteva, animando i suoi, fu obbligata a piegare, e lasciare, fuggendo, Modena in potestà del vincitore, Sarebbe stato tutto questo corpo austriaco, s condo il disegno ordito dal generale francese, circondato e preso, se Montrichard avesse vinto sulla destra, come Macdonald aveva sulla mezza e sulla sinistra. Ma Klenau, non aspettando che il nemico venisse a lui, era uscito a combattere, ed aveva rotto i repubblicani, che si difilavano contro di lui da Bologna, sforzandoli e tornarsene sulla sponda destra della Samoggia. Poi si affrontò con l'altra schiera che gli veniva incontro dal forte Urbano, e trovatala e combattutala a Sant' Agata, la costringeva alla ritirata. L'avrebbe anche condotta a peggior partito, se Macdonald vittorioso dalla sua parte, non le avesse mandato genti in soccorso. La resistenza di Klenau fu la salute di Hohenzollern : perchè questi , trovate le strade aperte, si ritirava alla Mirandola; poi non credendosi sicuro sulla destra del Po, venuto a San Benedetto, e quivi lasciato un piccolo presidio. varcava sopra un ponte di barche a San Niccolò, per andarsene ad aspettare sulla sinistra quello che i fatti portassero. Klenau, vittorioso, poi vinto, si condusse celeremente alle sue prime stanze di Cento; poscia, vieniù dilungandosi, andò a posarsi a Vigarano della Mainerba, sito poco distante da l'errara. Già Ferrara era piena di spavento, e Klenau vi faceva provvisioni d'armi e di munizioni, come se il nemico fosse fra breve per arrivare.

Perdettero gli austriaci in tutte le raccontate fazioni quindici centinaia di prigionieri, e forse pari numero tra morti e feriti. Dei Francesi mancarono tra morti e feriti circa un migliaio; pochi vennero in poter dei vinti. Fu morto il loro generale Forest, mentre, virilmente combattendo con la cavalleria, dava la carica al nemico. Macdonald fu ferito non da Tedeschi ne dalla mischia, ma da Francesi dopo la vittoria. Militava sotto le insegne austriache un reggimento di Francesi fuorusciti, sotto il nome di cacciatori di Bussy. Di questi cinquanta, dopo di avere egregiamente combattuto, trovandosi separati dai compagni, con animosa risoluzione si deliberarono di aprirsi il varco con le armi in mano a traverso i nemici che li circondavano da ogni parte. Laondo, impetuosamente urtando quanto loro si parava davanti, rotte le guardie. riuscirono all'alloggiamento di Macdonald, che co' suoi ufficiali e con pochi soldati se ne stava sicuramente attendendo alle bisogne della vittoria. Fu forza che la debole guardia di Macdonald ed egli medesimo cacciassero mano alle spade per difendersi da un assalto tanto inopinato. Ne seguitava una furiosa baruffa, nella quale restò ferito il generalissimo di Francia. I fuorusciti che avevano la mira al salvarsi, non al vincero, dando dappertutto segni di un valore incredibile, attraversato il campo dei repubblicani, attra-, versata Modena, che in mano dei repubblicani già era venuta, ridotti da cinquanta a sette, riuscirono all'alloggiamento austriaco della Mirandola. Meritarono fra gli austriaci principal lode di valore il reggimento di Preiss già sopra nominato, e quello di Klebeck, sopra i quali cadde il più grave pondo della battaglia; patirono gravemente i loro soldati.

Fu bissimato Macdonald, anche da uomini periti della guerra, del non avere dopo la vitioriu varcato il Po, corso contro Mantova, prese le articlièrie, rovinato le opere degli assediatori, e fatto di modo che si levassero dalla piazza. È vero che tutto queste cose gli potevano agevolmente venzi fatte; anzi Kray, presentendo la tempesta, già aveva avviou verso Verona.

le artigierie più grosse del campo di Mantova. Ma la vittoria di Francia non 17% consisteva nell' allargar l'assedie e nell'impedrie negl' imperiali in ricopperazione di questa piazza, bensì era posta nel vincere Suwarow; il qual fine non si joteva conseguire, se non coil' insistere nulla destra del Po e con la congiunzione con Moreau. L'operare spartitamente serethe stata la ruina dei Francesi, come per pocò stette che il medesimo operare non fosse a ruina degli alleati. Per la qual cossa a noi pare che Macdonald merti di esser lodato, non che basimato, della risoluzione presa di correre, dopo la vittoria conseguita, pultosto verso Parma che verso Mantova.

Era la sorte d'Italia in pendente; e doveva fra breve giudicarsi, se più potessero Moreau e Macdonald con le armi della Repubblica, o Suwarow con quello dei due imperi d'Austria e di Russia. Marciava celeremente Macdonald per unirsi a Moreau; Moreau mandava, come gifa fu per nanrato, una squadra di Liquri, sotto Il governo di Lapoype, a Bobbio. perchè servisse di scala alla congiunzione. Egli intanto si apparecchiava a soccare con tutto il suo esercito dalla Bocchetta per andra all'incontro di Macdonald. Suwarow marciava a gran passi da Torino per trovare o Moreau o Macdonald. Innanzi che fra di loro si fossero congiunti.

Erasi Macdonald, dopo i fatti d'armi combattuti contro Hohenzollern . passando per Reggio e Parma, d'onde il duca, temendo dei repubblicani, si era ritirato sulla sinistra del Po, condotto in Piacenza, nella quale era entrato il dì 45 di giugno. Quivi gli si era accostato Victor, che, mandato da Moreau ad ingrossare l'esercito del compagno, varcati i monti liguri per Sarzana e Pontremoli, e poscia calatosi per Borgo di Taro e per Fornuovo, era arrivato al suo destino. Macdonald, voiendo prevenire il nemico e romperlo prima che fosse fatto più grosso, nè forse sapendo che Suwarow già fosse arrivato con tutto l'esercito sul campo, incominciava la guerra. Trovavasi il generale tedesco Otto, come antiguardo, alloggiato fra la Trebhia ed il Tidone. In questo antiguardo urtando Macdonald, lo sforzava a ritirarsi, a passar il Tidone, ed a correre sino a Castel San Giovanni, inseguendolo passo passo i cavalleggieri della Repubblica , condotti dal generale Salm . Ma Otto, indietreggiando, aveva fatto abilità alle prime genti di Suwarow di arrivare correndo in suo soccorso , imperciocche primamente Melas , udito il pericolo di Otto, aveva celeremente spinto avanti la schiera di Froelich, che sostenne la impressione dei Francesi : poscia sopragiunse opportunamente la vanguardia russa, e tutte queste genti insieme unite fecero un tale sforzo, il principe Bagrazione coi suoi Cosacchi sulla dritta, il principe Korsakow con altri Cosacchi e con saldati leggieri d'Austria sulla sinistra, e finalmente Otto, spalleggiato da Froelich, sul centro, che i repubblicani, quantunque con molta costanza contrastassero, furono rincacciati sulla destra del Tidone. Sopragiunse la notte : cessavasi per poche ore dagli sdegni e dalle ferite. Erano i due eserciti separati dal torrente Tidone. In questo momento s'incominciavano a vedere gli errori di Macdonald, dei quali resterà facilmente capace chi vorrà considerare quello che si conveniva a Suwarow di fare. Molto importava al generale di Russia di venire subitamente alle mani cel Francese, e di romperlo innanzi che Moreau scendesse per le valli della Trebbia e della Scrivia ad assalirlo sul fianco suo destro ed alle spalle : perchè, se non rompeva Macdonald prima che Moreau arrivasse, gli era necessità di retrocedere : il che apriva la strada ai due generali francesi di congiungersi: o se avesse perseverato nel proposito di guerreggiare a Pia-

BOTTA AL 1814. 73

1790 cenza, con Macdonald tuttavia întero a fronte, e con Moreau alle spalle, al quale davano anche appoggin le due fortezze d' Alessandria e di Tortona, sarebbe stato condotto a qualche pessimo partito. Adunque se importava molto a Suwarow il venire incontanente alle mani con Macdonald, importava del pari a Macdonald il temporeggiare con Suwarow, perchè è impossibile che quello che è utile ad una delle parti contrarie, non sia dannoso all'altra. Bene e lodevolmente fece Macdonald assaltando sul suo primo giunger Otto, ed oltre il Tidone cacciandolo, perchè allora, non sapendo che Suwarow fosse tanto vicino con tutte le sue genti, gli conveniva passare per accostarsi a Moreau: ma quando dalle novelle avute, ed ancor più dal duro rincalzo, si era accorto che non più con una piccola parte, ma con tutto l'esercito nemico aveva a fare, non aolo più prudente, ma ancora necessario partito era l'astenersi, il temporeggiore, il ritirarsi lento e cauto, finche avesse novelle certe di quanto portasse la guerra fra Noyi e Tortona, e che Moreau. venuto al piano, avesse assaltato il nemico. Ciò non di meno si deliberava a combattere; risoluzione più animosa che prudente, o che a ciò il muovesse una troppo viva speranza di vittoria o il pensiero ambizioso di essere chiamato lui solo liberatore d'Italia, o la ripugnanza di congiungersi con Moreau, al quale, per l'anzianità del grado, avrebbe dovuto obbedire.

Avevano i due forti capitani della Repubblica e dell' Impero preparato, durante la notte, i soldati lore alla battaglia : erano le due parti ostinate alla vittoria o alla morte. Comandava Suwarow a' suoi che venissero in sul primo scontrarsi all' arma bianca: non dessero quartiere a niasuno; comandamento barbaro e degno di eterno biasimo, e scannassero gridando urra. wrra. Ma nel fatto i soldati mostrarono maggiore umanità del loro generale. Era l'esercito repubblicano schierato sulla sinistra della Trebbia, più vicino a questo fiume che al Tidone; il deatro corno, governato da Olivier, si distendeva verso il Po, ed aveva con lui la cavalleria di Salm: nel s'nistro si trovarono i Polacchi con Dambrowski e con la schiera di Rusca : contenevano il mezzo i soldati di Montrichard e di Victor . Dalla parte sua Suwarow aveva ordinato l'esercito per guisa che fosse diviso in quattro parti : Otto a ainistra verso il Pe; poi più su seguitando, prima Froelich, poi Forster, poi Rosemberg , poi Bagrazione , finalmente un Schweicuschi , russo generale . Guidava le due prime schiere, composte quasi totalmente di Austriaci, quale duce supremo, Melas; le due ultime composte per la maggior parte di Russi, Suwarow. Passato il giorno 18 di giugno il Tidone a guazzo, venivano avanti gli alleati ad affrontare i repubblicani che stavano preparati a ricevere l' urto foro. Avevano i primi fatte pensiero di urtare principalmente ta sinistra del nemico; Bagrazione guidava la vanguardia, ma essendo la campagna piena di fossi e di sieni, non arrivava se non tardi al cimento. 1 Francesi, vedutolo venire, impazienti di aspettarlo, si scagliarono furiosamente contro di lui . L'impeto loro fu tale , che già i soldati del principe si erollavano, e sarebbero anche andati in rotta, s'ei non fosse stato presto a soccorrerli, ordinando una fortissima carica di cavalleria. Ne seguitò che non solo la fortuna della battaglia si ristorava dal canto degli alleati, ma ancora i Francesi erano rincacciati fine agli alloggiamenti toro. Il quale accidente vedutosi da Macdonald , mundava alcuni reggimenti di Victor , che frenavano Bagrazione e facevano di nuovo piegar la fortuna in loro favore . în questo punto Rosemberg muoveva Schweiguschi în soccorso di Bazrazioue, e per l'impeto di tante genti si attaccava in questa parte un'asprissima battaglia, che durò molte ore. Al tempo stesso Forster, con la sua van- 178 guardia, composta massimamente di Goscochi, e di uno squadrone austriaco, si attaccava cen la vanguardia repubblicana, e dopo un ostinato conflitto la sforzava n piegare. Sopravenen el colonnello Lawarow con alcune compegnia, ed urtando a forza la vanguardia francese, che già si ritirava la ruppe. L'impeto delle genti rotte che, disordinato, tuttarono nel centro dei repubblicani, lo scompigliarono, sforzandolo a ritirarsi, acremente perseguitato oltre la Trebbia.

Macdonald, che vedeva che in questo fatto andava la fama propria e la fortuna della battaglia , rannodò di nuovo i suoi , facendo in questo tutte le veci di capitano esperto, valoroso e forte. Congiunse con loro alcunc compagnie della schiera di Olivier, e li mandava nuovamente a combattere sulla sinistra del fiume. Gli animava, quantunque fosse molto impedito dalla ferita avuta nel combattimento di Modena, con la voce, con la mano e con l'esempio . Riempiva con arte eccellente i luoghi vacui fra gli squadroni dei soldati a piedi con drappelli di cavalleria, affinchè potessero maggiormente allargarsi, e non fosse fatta facoltà al nemico di ficcarsi in mezzo. Così ordinato e di nuovo confidente, marciava a riscatto della battaglia. Ne surse una mischia molto feroce: Forster era molto pressato, e sarebbe eziandio stato vinto, se Froelich, veduto il caso, non gli avesse mandato nuove genti in soccorso. Questo avviso di Froelich ristorò la pugna dalla parte degli alleati; la fortuna si pareggiava. Sulla destra dei Francesi, cioè verso il Po, si combatteva anche egregiamente per la Repubblica e per l'impero: perchè e Francesi ed Austriaci, memori gli uni e gli altri degli odii antichi e delle recenti battaglie, mostravano una grandissima costanza, i primi incoraggiati da Olivier e da Macdonald medesimo, che era accorso, i secondi da Otto , da Froelich e da Melas ; forti tutti e periti capitani , Così durò lunga pezza la battaglia, succedendo molto strazio e molte morti da ambe le parti . Vinse finalmente la fortuna dei confederati . che prevalevano di cavallerie e di artiglierie. Fu rotto Dambrowski sulla sinistra, Macdonald sul centro, Olivier sulla destra: tutti furono obbligati a cercar ricovero, straziati dalle ferite e bruttati di sangue, sulla destra della Trebbia. Era il campo di battaglia orrido e doloroso a vedersi: in ogni parte: uomini e cavalli morti o moribondi : in ogni parte gemiti e spaventi : in ogni parte armi e munizioni rotte e sparse : gli arbusti gocciavano , la Trebbia menava sangue. Sopragiunse la notte che rinvolse nelle sue ombre la miseranda strage, gli sdegni ancor vivi delle tre forti schiatte, e la cupidigia non ancora satolla d'umano sangue.

Era intento di Suwarow d'ingaggiare il seguente giorno una nauve battagia, prechè volver ormpere del tuto quella testa di repubblicani inanzai che Moreau gli romorreggiasse alle spalle. Pensava medesimamente Macdonald, pri la sua primicae; insolita de eser vinta da piegarai, di assaltare alla nuova luce quel nemico che gli per due volte aven tentato con lanto danno dei soui e con al poco frutto. Nel che come si possa scusare, noi non possiamo restar capaci; e se si può lodare di consggo, certamente ono si può di prudenza; perreba se dubbio era che vincese si 18, anoro più dubbio era per l'efficacia dei precedenti fatti, che potesse vincera il 19, e la rotta del sone sercito importava la riuna di quello di Moreau e di tutte le cose francesi in Italia. Solo stabile speranza poteva essere per lai l'esseria vitato da Moreau; ma che questi fosse per arrivare a combattere 1799 l'inimico nel momento stesso della battaglia, era cosà molto incerta, nè Macdonald la poteva sapere : che se dono la medesima fosse arrivato , sarebbe stato il suo arrivare inutile, nè avrebbe potuto rignadagnare la battaglia perduta. Adunque pare a noi che la ostinuzione di Macdonald dello aver voluto tornar al cimento non sia da lodarsi, e qualunque sia il biasimo che Moreau abbia meritato per non essere venuto a tempo, Macdonald non può schivar quello di non lo aver aspettato. Intanto le sorti di Francia in Italia andarono in precipizio. Risolutosi Macdonald a non aspettare di essere assaltato, ma ad assaltare, muoveva allo undici della mattina del 49 di giugno, le sue genti contro l'esercito imperiale. Era l'ordinanza dei due nemici la medesima che nei giorni precedenti. Ordinava nel suo pensiero il generalissimo di Francia di circuire, stando fermo sul mezzo, e dopo di aver passato il fiume, con le due ali estreme il nemico, cioè di spuntarlo o verso i monti o verso il Po. Con singolare intrepidezza passarono i repubblicani la Trebbia, ancorchè aspramente fossero bersagliati dalle artiglierie nemiche sì grosse che minute, principalmente da quelle che ferivano a scaglia. Rusca e Dambrowscki s' attaccarono sulla sinistra verso i monti con Bagrazione. Nissuno creda che maggior valore nelle più aspre battaglie si sia mostrato mai di quello che in questa mostrarono Francesi e Polacchi, Russi ed Austriaci. Cinsero Rusca e Dambrowski con grandissimo impeto Bagrazione, e col medesimo impeto gli respingeva Bagrazione, quando era urtato, riurtando. Cominciarono a balenare i soldati di Dambrowski; Rusca accorreva con un grosso di genti scelte in suo aiuto. Menò egli si terribilmente le mani, che non solo il Russo piegava, ma ancora i Francesi, preso nuovo ardire, assaltavano Schweicuschi con tanta energia, che lo coneiarono per la peggio, tagliarono a pezzi un intiero reggimento, lo respinsero lungo spazio e lo cacciarono dalla terra di Casaliggio, della quale s' impadronirono. Lampegg'ava in questo punto la speranza della vittoria pei Francesi, e l'avrebbero anche ottenuta, se non fosse venuto in soccorso delle schiere pericolanti di Russia il genarale austriaco Dalheim, con un grosso rinforzo di genti tedesche: efficacemente il secondava la cavalleria russa, che già si era riordinata. Si rinnovava la mischia più fiera di prima, nè questi cedevano ne quelli; die Dambrowski segni di disperato valore; due volte respinto due tornò più animoso al combattere, ne si parti dalla battaglia, se non quando arrivò Bosemberg con un forte apparecchio d'artiglierie leggieri , che fulminando i contrastanti, li costrinsero sebbene tuttavia combattenti, alla ritirata sulla destra riva del fiume. Fu questo affronto sanguinos ssimo e mortale per ambe le parti; la legione polacca vi fu conquassata e lacerata all'estremo. Ma se i repubblicani vi perdettero molta gente, gl'imperiali ve ne perdettero altrettanta.

Non era stata nè meno ostinata nò meno sanguinosa la battaglia sui campi che avvicinano il Po. Quivi contutochò Melas si fosse molto afficiato con le artiglierie per impedire ai repubblicani il passo della Trebbia, dalle quali avevano molto patito, erano cò non ostante riusciti sulla sinistra del fiume, ed avevano principiato a dare esceuzione al disegno ordinato da Maccional. Una colonna urlava di forteo t'Otto, mentre un grosso di evalileria, diffiliandosi lungo il Po, s'ungegnava di riuscire oltre l'ale estrema degl'imperiali. Le fantierie tedesche gia odevano all'impero delle francesi, quando venne in soccorso loro con una gagliarda squadra di cavalleria il principe di lichettarestion. De la scriera alle fantierie fancesi; e le respinse; di le soc-

rica alle cavallerie accorse in aiuto delle fanterie, e le respinse. Arrivava :7.0 in questo dubbioso punto con la seconda squadra dei suoi fanti Olivier, e. facendo uno spaventoso trarre di artiglierie leggieri, disordinava i cavalli di Liechtenstein e il costringeva alla fuga. Fra la furia del rinculare percossero nel reggimento dei granatieri di Wowermann, e il disordinarono; e se le fanterie di Francia si fossero fatte avanti per usare la occasione aperta dalle artiglierie leggieri, sarebbe nato in questa parte qualche gran sinistro per gl'imperiali; ma esse, non so perchè, si sostarono. Intanto Liechtenstein, che era uomo prode, ed i granatieri di Wowermann, che erano uomini forti ed esercitati nelle battaglie, si riordinarono e tornarono al cimento: trassero con loro un grosso rinforzo del reggimento di Lobkow.tz. Il rincalzo fatto da tutte queste genti unite, ed animate da Melas, da Froelich e da Otto, diventò sì forte che Olivier, disperando la vittoria, la lasciò in mano del nemico, sulla destra riva dell'insanzuinata Trebbia ritirandosi, Salm, che co' suoi cavalli correva lungo il Po per circuire Otto, veduto che per la ritirata di Olivier restava solo esposto all' impeto di tutta la schiera vincitrice. correndo, si ritirava ancor esso agli alloggiamenti oltre il fiume.

Bene, come si è veduto dalla narrazion nostra, fu combattuta questa battaglia delle due ali dell'esercito francese sul principio, male sulla fine, il che fu cagione che, se esse si ritirarono intiere sulla destra della Trebbia. la mezza vi si ricoverò, fuggendo, disordinata e rotta. Avevano i Francesi passato il fiume, ed essendosi ordinati sulla sponda sinistra, assaltarono con l'antiguardo loro il nemico; ma questi, bravamente resistendo, li rincacciava. Venuta la seconda fila repubblicana in soccorso della prima, riufrescava la battaglia, che fra breve divenne orribile. Impozienti l'una parte e l'altra di combattere da lontano, vennero tosto alle prese con le baionette : fu quest' urto tanto micidiale sostenuto quinci e quindi con un valore inestimabile. Quando pei cadenti feriti o morti qualche spazio vuoto appariva nelle file i viventi vi si gettavano e facevano battaglia con le sciabole, e quando non potevano con le sciabole, la facevano coi graffi, coi cozzi. Non fu questa battaglia generale . ma miscuglio di duelli fatti corpo a corpo , nè si vedeva chi avesse ad essere il primo a ritirare il passo. Ma mentre la fortuna stava per tale modo in pendente, ecco arrivare a corsa un reggimento di Tedeschi, condotti dal colonnello Lowacher, che diede animo ai Russi, lo scemò ai Francesi, caricando e smagliando la cavalleria che fiancheggiava la schiera di Montricard. Un reggimento di fanti leggieri, preso spavento da questo accidente, cesse fuggendo disordinatamente; la fuga e lo scompiglio invasero tutta la schiera. ne Montrichard ebbe potestà di rannodarla, malgrado che se ne desse molto pensiero e prolto vi si sforzasse. La rotta di Montrichard fu cagione del doversi ritirare Victor; perchè Suwarow, accortosi della favorevole occasione che la fortuna ed il valore de suoi gli aveva aperta, si cacciava dentro ai luoghi abbandonati, col suo corpo di riserbo, ed assaliva il generale francese pel flanco. Penso allora Victor al ritirarsi sulla destra riva, e il fece ordinatamente, per quanto quell'accidente improvviso il comportava. Così tutta la mezza dei repubblicani, parte rotta intieramente, parte poco intera e fieramente seguitata dalla cavalleria nemica, si era tirata a salvamento oltre quel fiume che con tanta speranza di vittoria aveva poche ore prima passato. La Trebbia, funesto fiume per tante battaglie, non vide mai tanto sangue, quanto a questi giorni; il suo letto, orrido pei mucchi dei cadaveri massimamenta verso la sua foce nel Po, perchè quivi nel passare furono i Francesi terri172 bilmente bersaglisti dalle artiglierie di Melas. Dei repubblicani in quelle tre giornate fu uno scempio di circa seimla soldati morti o feriti, tremita pringionieri ornarono il trionfo dei vincitori. Non fu minore il numero degli uccisi dalla parte degli imperiali, e quasi niano quello dei prigionieri. Alcune bandiere dei repubblicani furono conquistate dai confederati; pochi cannoni vennero in poter loro, perchò Madonald, per non essere ritardato dall'impedimento dell'artiglierie più grosse, le aveva lasciate nello Stato romano, solo conduccodo seco le leggieri.

Sopragiunse la notte; era estrema la stanchezza dei combattenti; fuvvi riposo, se non d'animi, almeno di corpi. Pensava Suwarow, tosto che aggiornasse, di perseguitar il nemico, Macdonald di ritirarsi, quantunque a ciò di mala voglia, e costretto dal parere dei compagni, ai risolvesse, perchè avrebbe desiderato di fare una quarta volta esperienza della fortuna : tanto si era ostinato in questa faccenda del combattere. Per la qual cosa , lasciato sulla aponda del fiume alcune genti delle più spedite per occultare al nemico la sua partita, a'incamminava celeremente col restante esercito, prima che la luce illustrasse l'Italiche contrade, alla volta di Parma. Dal canto suo Suwarow, come prima vide sorgere l'aurora, passava il fiunte per dar l'assulto al nemico nei suoi proprii alloggiamenti. Ne avendolo trovato, ed accortosi della sua levata, si mise tosto a perseguitarlo, egli per la strada vicino ai monti, Melas per la prossimana al Po. Giunsero i Russi a Zema il retroguardo franceae, governato da Victor, e l'assalirone con molto valore: e con ugual valore fu loro risposto dai Francesi; cosà maravigliosa dopo gl'infortuni recenti. La diciassettesima, postasi in un luogo forte fece spella al ritirarsi dei compagni, ma circondata finalmente da un nemico a molti doppi più grosso, fu costretta a deporre le armi, dandosi prigioniera in poter del vincitore. Dall'altro lato i Tedeschi arrivarono addosso ai Francesi presso a Piacenza, e ne fecero molti prigionieri, massime feriti, fra i quali notaronsi principalmente Rusca, Salm e Chambray; quest'ultimo morì fra breve per le ferite avute nella battaglia. Rusca ebbe una gamba sconcia, Olivier una meno; entrambi guerrieri buoni e di forme egregie di corpo. Avrebbe voluto Suwarow seguitare più oltre i repubblicani; ma udiva ad un tratto che Moreau, uscito dal auo sicuro nido di Genova, era sbeccato dalla Rocchetta, e, calando dai monti, minacciava di trarre a mal partito Seckendorf e Bellegarde, dei quali il primo stringeva Tortona, il secondo Alessandria; che anzi il capitano di Francia avrebbe potuto fare addosso al suo retroguardo qualche fazione di sinistro augurio. Deliberossi pertanto a tornarsene indietro, dando carico a Otto, a Hohenzollern ed a Klenau, che, perseguitando, faceasero a Macdonald tutto quel maggior male che potessero. Ma prima ebbe mandato una presa di Cosacchi a diafare quella testa di Liguri che, sotto il governo di Lapovpe, stanziava a Bobbio; la qual cosa venne loro agevolmente fatta. Domandano molti, perchè Lapoype, invece di scendere ed aiutare Macdonald, se ne aia stato inoperoso in un momento in cui la più efficace attività era richiesta; alcuni il tacciano di poco animo, altri di animo rotto per non aver saputo svilupparsi a tempo dai piaceri di Genova. Ma egli atava agli ordini di Moreau , non di Macdonald , e se il generalissimo non gli aveva comandato di calarsi, non si vede come il potesse fare da sè. Pare poi cosa molto inverisimile, per non dir del tutto falsa, che Morean gli desse il comandamento di scendere, perchè ei non poteva supporre che Macdonald fosse, non so se mi debba dire o tanto imprudente, o tanto temerario, che volesse mettere da sè solo a cimento sorti al gravi, quando 1732 temporeggiando solamente due giorni, le avvenbe potute mettere coi due eserciti until insieme. Da tutto questo si acorge che se Suwarow avesso tardato ad arrivare soil due giorni, o Mucdonald solo due giorni a combattere, vinceva, per quanto delle probabilità di guerra si piò giudicare, la fortuna di Francia. Sonvi alcuni che accusano Macdonald di essere arrivato troppo tardi, perchè tornando da Napoli, giunes a Firenze il di 26 maggio, esolo partinen il di 8 di giugno: pere coas strara quell'avere accennato si presso e olopito sì tardi. Se avvese corso, affermano, diffiato, con dare solomente alle sue genti il riposi necessirii, asrebbe cortamente giunto a Vogbers prima che Suwarow vi arrivasso e la unione dei due eserciti stata certa del marciare degli eserciti, a dell'immenso viluppo che al costi i tropi di cotto. Certo, se l'accusazione è vera, la posterità francese avrà molto a dolera di Macdonald.

Restava a Macdonald un' impresa difficile a compirsi : quest' era di ritirersi a salvamento in Toscana, per poter quindi per la riviera di Levante condurre le sue genti all' unione in Genova con quelle di Moreau. Ei ne venne ciò non ostante a capo con uguale e perizia e felicità. Ordinava fa Victor che salisse per la valle nel Taro , e che , varcati I sommi gioghi dell' Appennino , calasse per quella della Magra nel Genovesato. Egli poi con la sinistra, ora combattendo alle terga, ora sul fianco sinistro, ed ora di fronte, e sempre animosamente e felicemente, più che da vinto si potesso sperare, se ne viaggiava alla volta di Bologna per condursi di nuovo a Pistoia. Disperso le genti leggieri di Hohenzollern e di Klenau, che gli volevano contrastare il viaggio, passò per Reggio e per Rubiera, passò per Modena, che pose a grossa taglia, mandò presidii a Bologna ed al forte Urbano: poscia, salendo, s'internava nella valle del Panaro, ed arrivava al suo alloggiamento di Pistoia. Poco stettero Bologna ed il forte ad arrendersi ai confederati. Nè il generale francese voleva, poi disegni avvenire e per le molte sollevazioni dei popoli, fermarsi in Toscana, Perlochè, chiamate a sè le guarnigioni di Livorno e dell' isola d' Elba, che avevano capitolato, la prima con un Inghirami, condottiere di Toscani sollevati, la seconda, con Napolitani e Toscani, misti d'Inglesi, e poste sulle navi per a Genova le artiglierie e le bagaglie, si avviava per la strada di Lucca alla volta dei territorii liguri, e quivi conduceva a salvamento i suoi stanchi soldati. Poi stanco egli stesso dalle fatiche e dalle ferite, se n'andava a Parigi piuttosto in sembianza di vincitore che di vinto, per lo smisurato valore dimostrato. Del resto mostrossi Macdonald in Italia uomo di generosa natura : fu anche umano, malgrado delle cose eccessive che pubblicò a Napoli, e che rinfrescò in Toscana; si astenne da quel d'altrui, abborriva i rubatori. Amava più la gloria, che la Repubblica e la libertà, come d'ordinario l'amano i soldati. Gli piacevano meglio i governi temperati che gli sfrenati. Insomma ei fu in Italia personaggio commendevole, e sarebbe stato anche più, se un amore smisurato di fama non l'avesse fatto errare. Ebbe i difetti degli animi generosi, e non fu poco in mezzo a tanti vizii di animi vili. Con l'esercito di Macdonald si ritirarono ancora le genti francesi che tenevano Firenze; tutta la Toscana tornava all'obbedienza di Ferdinando.

ll giorno medesimo in cui Macdonald combatteva sulle rive del Tidone, Moreau scendeva con circa ven cinquemila soldati dalla Rocchetta, e,

1º passando per Gavi e Novi, fatto anche sicuro dalla fortezza di Serravalle, che si trovava in potre dei suoi, sen egiu al ll'impressa di divertire i confedirati dalle ofice di Tortona, che già pericolava, essendo stata aspramente bersagelata di abombie ai giorni precedenti. Il giorno 18, al momento atesso in cui Nacdonald era alle muni con gli alleati fra il Tidone e la Trebbia, Moreau assaltava gli austriaci nel campo loro sotto Tortona, e quantunque, conalotti da Seckendori e dal Bellegarde, si difendessero da uomini forti, tuttavia prevalendo i Francesi di numero, forno costretti a cedere e perdettero San Giuliano: preseguitati acerbamenta dai repubblicani nel piano di Marengo, disordinati e rotus i ritirarano oltre la Bormida.

Questa vittoria liberava Tortona dall'assedio, e fu fatto abilità a Moreau di rinfrescarla di viveri e di munizioni. Da tutto questo chiaramente si vede, che se Macdonald fosse, come pare che potesse, arrivato più presto, o avesso combattuto più tardi, avrebbe la fortuna inclinato di nuovo a favor dei repubblicani; per un intervallo di ventiquattr' ore stette che i vinti non fossero vincitori, e che l'Italia, invece di essere russa e tedesca, fosse francese. Scaramucciossi il giorno 6 ed il 20 sulle rive della Bormida. Il 24. messosi Bellegarde all' ordine, raccolte quante genti potè dal campo sotto Alessandria e da altre terre vicine, facendo stima non piccola di questo moto, nè volendo che Moreau si alloggiasse in quei luoghi, mandava Seckendorf con un grosso antiguardo ad assaltar i repubblicani sulla destra. Attaccossi Seckendorf con Grouchy a San Giuliano, e dono una dura zuffa lo sforzava a ritirarsi . Accorrendo con nuove genti Grenier In soccorso di Grouchy ristorava la battaglia : il generale tedesco, che sulle prime aveva respinto, fo respinto. In questo mentre Bellegarde arrivava a fore spalla a Seckendorf con una forte squadra di genti fresche, ed entrato nella battaglia faceva piegare i Francesi : venivano in poter suo San Giuliano e Spinetta : continuamente i Tedeschi guadagnavano del campo. Fu forza che Moreau venisse in aiuto de' suoi, che si trovavano in gran pericolo. Divenne allora molto aspro il conflitto; da ambe le parti si facevano gli ultimi sforzi per uscirne con la vittoria. Alfine Grouchy, che in questo fatto si portò da soldato molto valoroso, radunati e riordinati i suoi, che erane stati disordinati e dispersi , dava dentro , serrandosi addosso con molto impeto agli Austriaci , li rompeva e li sforzava ad andarsene frettolosamente a cercar ricovero sulla sponda sinistra della Bormida. Un loro retroguardo, lasciato al Bosco e circondato dai Francesi, si liberò a furia di baionettate. L'estrema coda delle genti austriache, deposte, per la forza sopravanzante degli avversarii, le armi, si diede in poter dei vincitori. Perdettero gl' imperiali in questo fatto molta gente, ma non tanta quanto pubblicaronn i Francesi, ne tanto poca quanto pubblicarono i Tedeschi , certamente nel novero di duo in tremila soldati tra morti, feriti e prigionieri : nè è dubbio che la vittoria unn sia stata dalla parte dei Repubblicani. Quivi ebbe Moreau le novelle dei sinistri accidenti della Trebbia , Perlochè , conoscendo che per allora non restava speranza di far risorgere la fortuna, e che la sola strada che gli rimanesse aperta per riparo del suo esercito, era quella di ritirarlo prestamente là dond' era venuto, condottosi con frettolosi passi per la strada di Novi e di Gavi a Genova, spartiva i soldati nelle stanze di Voltri, Savona, Vado e Loano. Muni Genova con un sufficiente presidio : la strada di sboccar di nuovo nelle pianure tortonesi gli rimaneva libera pei forti di Gavi e di serravalle. Oltre a ciò aveva, per maggior sicurezza, ordinato un forte osmpo con trincer tra la Bocchetta e Serravalle, che aveva raccomandato 179
alla fede del marchese Colli, assunto al grado di generale, ed a lui congiunto
d'amicizia. Le altre valli dei monti Apennini, per le quali si aprono le
strade delle pianure baguate dalle acque del Po, furono anche dat generale di
Prancia fortificate e munite con buoni presidii.

In questo forte sito, ed avendo frapposto fra di lui ed il nemico, come baluardo naturale e-fiftre, tutto il concatensa (gogo degli Apennini, se ne nacora non voleva, malgrado di tante rotte, pagizentemente sopportare che sacora non voleva, malgrado di tante rotte, pagizentemente sopportare che l'imperio d' Italia gli uscisse dalle mani. Tornato Suwarow dal campi tanto la glorissi per lui del Trobbo, a dalla Trebba, andava a porsi ad allaggiamento to sulle sponde dell' Orba per impedire ogni motivo che i Francesi potessero rel fare a soccarso delle forteze di Tortona e di lassesandra, cinte, dopo il suo arrivo, di più stretto assedio, e che sperava avessero fra breve a cedere alle sue armi.

Tale fu la ruina ed il precipizio delle cose dei Francesi in Italia , che non ancora trascorsi quattro mesi da quando la guerra aveva avuto principio in quest' anno, perdute sette battaglie campali, e le fortezze di Peschiera e di Pizzighettone, il castello di Milano, la cittadella di Torino, perduta tutta l'Italia da Napoli fino al Piemonte, la cadente loro fortuna altro sostegno più non aveva che i gioghi dei monti Liguri ed alcune fortezze. Noveravansi fra queste principalmente i castelli di Napoli , il castel Sant' Angelo , Ancona , Mantova, e le fortezze piemontesi di Alessandria, Tortona e Cuneo. Conoscevano gli alleati che l'imperio d'Italia non si renderebbe in mano loro sicuro, se non quando tutte le anzidette fortezze conquistato avessero. Ma principale pensier loro era quello dell'acquisto di Mantova, stimata il più forte antemurale d'Italia, se non di effetto, almeno di nome, e delle fortezze di Piemonte, conciossiachè il presidio di Mantova, essendo grosso di circa diecimila soldati, poteva aiutare efficacemente una nuova calata di Francesi, se la fortuna divenisse loro più favorevole; le fortezze piemontesi, per essere vicine a Francia, potevano facilmente servire di appoggio e di scala a nuove imprese dei Repubblicani. Agevolavano agli alleati la conquista di tutti questi propugnacoli le vittorie conseguite, i popoli favorevoli , le armi russe, inglesi e ottomane, che o già tenevano, o minacciavano l'inferiore Italia. Per la qual cosa, non così tosto Moreau si era riparato nel suo sicuro seggio di Genova, che i confederati andarono col campo alla cittadella d' Alessandria con potentissimi apparecchi, sperando, per l'efficacia del batterla, ch'ella avesse presto, quantunque molto fosse forte per arte, ad essere sforzata alla dedizione.

Siede la cittadella d'Alessandràs solla riva sinistra del Tanaro, separata solamente per le acque del fiume dalla città, con la quale si congiuge per un ponte coperto, a guissi di quello di Pavia. Eravi dentro un presidio di circa tremla soldati, sottomessi al generale Gardanen, soldato che, pel suo valore in quelle guerre italiane, era tostamente salito dai minori gradi della milizia ai maggiori. Sebbene non gli fosse nascosto che per le rotte tocate dai suoi poca speranza gli rimanera di essere soccorso, tuttavia da quell' uomo forte ch'egli era, si era risolato a difendersi fino agli estremi, perché dove non vi potera più casere utilità per la sua patria, voleva alimeno che risplendesse incontaminato l'onor suo e quello dei suoi soldati. Animava continoamente il presidio cou la voce e con la mano, sopravedeva

BOTTA AL 1811.

1799 ogni cosa, ordinava con somma diligenza quanto fosse necessario alla difesa. Dal canto suo Bellegarde niuna diligenza o fatica risparmiava per venir a capo dell' espugnazione. Aveva con sè ventimila soldati tra Austriaci e Russi, più di centotrenta pezzi di artiglierie assai grosse, parte dell'esercito, parte condotte recentemente dalle armerie di Torino, con obici e mortai in giusta proporzione. Venne per sopravedere ed incoraggire gli oppugnatori con la sua presenza il generalissimo dei due imperii. Essettio la fortezza nuova, edificata secondo l'arte, ed abbondante di caserme e di casematte construtte a pruova di bomba, si bramava conoscere quanto potesse pel contrastare alla forza di chi l'assaltava. Si convenne da ambe le parti che gli alleati non melesterebbero la fortezza dal lato della città, e che ella la città in nessun modo offenderebbe. Scavata ed alzata la prima trincea di circonvallazione, fece Bellegarde la chiamata a Gardanne. Rispose, essergli stato comandato che difendesse la fortezza, e volerla difendere. La folgoravano con tiri spessissimi centotrentanove cannoni, quarantacinque obici, cinquantaquattro mortai. Ne se ne stava Gardanne ozioso, fulminando ancor esso con tutto il pondo delle sue artiglierie. Ma la tempesta scagliata dagli alleati fu si grande, che in poco d'ora o per proprio colpo, o per riverberazione, ruppe la maggior parte dei letti delle artiglierie, sboccò le restanti, uccise non pochi cannonieri, arse una caserma ed una conserva di polvere con orribile fracasso: tacque per un tempo, o debolmente trasse la piazza. L'sarono gli assediati l'accidente, e spintisi avanti con lo zappe, e compite le traverse, arrivarono sino al circuito dello spalto, dove incominciarono a distendersi con il cavare e con alzare la terra a destra ed a sinistra, coll'intento di compire la seconda circondazione. Tentava Gardanne d'impedirli, poco potendo con le artiglierie, con l'archibuseria, traendo furiosamente contro i lavoratori della strada coperta. Ciò non ostante condussero a perfezione la seconda; ne mettendo tempo in mezzo, e dell'oscurità della notte giovandosi, vi alzarono di molte batterie. In questi bersagli si portarono egregiamente, e fecero maravigliosi progressi contro la piazza i cannonieri piemontesi , tornati ai servigi del re . Nè furono senza effetto le armi francesi. perchè molti buoni soldati dei confederati restarono uccisi o feriti. Morì un nipote del marchese di Chasteler, fu ferito gravissimamente il marchese medesimo, con grande rammarico di Suwarow, che conoscova quanto quel guerriero valesse. Era intendimento degl' imperiali, complta questa seconda circonvallazione, di far pruova di cacciar i repubblicani dalla strada coperta. In fatti tanto fecero coi cannoni, che spazzavano i bastioni, e con le bombe e con le granate, che rendevano pericoloso e mortale lo starvi. che i soldati di Francia l'abbandonarono, ritirandosi del tutto nel corpo della piazza. Sottentrarono gli imperiali, vi fecero un alloggiamento stabile: poi, con le zappe continuamente travagliandosi, assieparono gli angoli sporgenti della medesima strada coperta, e si condussero fin sotto ai bastioni. Sorgevano i segni della vicina dedizione. Già crano alzate le batterie per battere in breccia, già le scale pronte, già le artiglierie della piazza più non rispondevano. Di tanti, quattro cannoni solo si mantenevano in grado di trarre; le armi missili, oggimai consumate tutte, mancavano; un assalto al nascente giorno si preparava, una presa di soldati fortissimi, trascelti a questo mortale ufficio, già stavano pronti ad eseguirlo; le ruino stesse delle mura facilitavano la salita. Il resistere più lungo tempo sarebbe stato per Gardanne. non che temerità verso la fortuna, crudeltà verso i soldati; però inclinando

l'animo alla concordia, chiese ed ottenne patti molto onorevoli il di 21 lu- 1799 glio. Uscisse il presidio con tutti i aegni d'onore che danno i vincitori ai vinti; si conducesse negli Stati ereditari, vi stesse fino agli scambi, avesse Gardanne facoltà di tornarsene in Francia, sotto fede di non militare contro i confederati sino allo scambio. Fu assai bravo il contrasto fatto da questo generale di Francia; ciò nondimeno fu accusato dell'essersi arreso, prima che la breccia fosse aperta. Ma l'accusa non ebbe effetto, perchè vennero poco dopo tante dedizioni, che fu manifesto che la forza insuperabile, non la codardia od il tradimento, avevano operato. Restarono uccisi di Francesi seicento, di Cisalpini dugento. Fuvvi anche molto sangue fra i confederati, perchè mancarono fra di loro in egual numero i soldati. Trovarono i vincitori nella fortezza conquistata settemila fucili , più di cento cannoni , la maggior parte da risarcirsi, dieci mortai, polvere in abbondanza e munizioni da bocca proporzionatamente. Fu celebrata la conquista di Alessandria con ogni maniera di pubblica dimostrazione, l'oi, per metter terrore e per iafogar l'odio, carcerarono i giacobini come li chiamavano; il che contaminò l'allegrezza, perchè molti fra di loro appartenevano alle famiglie principali del paese. Ma Suwarow voleva quel che voleva, ed anche il Consiglio supremo il secondava volentieri .

Non si era ancora acquetata l' allegrezza concetta per la conquista d' Alessandria dai collegati e dai loro partigiani in Italia, che ebbero occasione d'un altra maggiore prosperità per l'espugnazione di Mantovo. Aveva Buonanarte due anni innanzi conquistato questa fortezza piuttosto col consumarla per carestia di viveri , che con lo sforzarla per oppugnazione . La domo Kray piuttosto per forza, che per assedio; perciocchè si arresero i repubblicani alle armi imperiali , quando uncora avevano nelle conserve loro di che cibarsi ancora per lungo tempo, ma le mura sfasciate, ed il cinto della piazza rotto li costrinsero in breve tempo a quella risoluzione, cui il fare ed il non fare tanto importava a loro ed agli alleati. Si era Kray, già fin quando Suwarow era arrivato al aupremo governo dell'esercito, messo intorno a Mantova , ma non ai era fatto molto avanti con le trincee , perchè non aveva forze sufficienti a circuire ed a sforzare una piazza di tanta vaatità e difesa da una guernigione di diecimila soldati. Per la qual cosa aveva solamente applicato il pensiero al tenere impediti i luoghi, acciocchè missuno ainto di genti o di vettovaglia vi si potesse introdurre; aveva anche fatto opera, posciache Peachiera e Ferrara erano state soggiogate delle armi dei confederati, che le barche imperiali che avevano acquistato il dominio del lago di Garda, per le acque del Mincio calandosi, e così pure un'armata di navi sottili , ascendendo pel Po, venissero a fare spalla all'esercito terrestre che stringeva la piazza. Infatti l'essere padrone di Peschiera e di Ferrara, che sono a destra ed a sinistra , a guisa di opere esteriori , di Mantova, dà maggior facilità, a chi è al tempo stesso signore della campagna, di acquistare per fame o per forza quel baluardo principale d'Italia. Ma quando dopo le rotte di Macdonald , Suwarow , fatto più sicuro , ebbe mandato novelle genti all' assedio, per forma che l'esercito di Kray ascendeva, se non passava, il novero di quarantamila soldati: il generale tedesco, nel quale non si poteva desiderare nè maggior animo nè miglior arte, ai accinse a voler fare quello che fino allora aveva solamente accennato. Per facilitargli vieplù l'impresa, gli mandava Suwarow alcuni pezzi d'artiglierie ben grosse, trovate nelle ermerie di Torino. Con questo accostamento si trovo Kray in grado di ful1399 minare la piazza con più di seicento bocche da fuoco. Alloggiava il più grusse nervo dell' esercito assediatore, la più parte austriaco, per modo, che incominciando sulla sinistra alla Certosa, e girando col mezzo alla Madonna. andava con la sinistra a terminarsi a Capilupo. Un altro corpo di genti austriache si era posto a rincontro di San Giorgio. Eransi i Russi accampati oltre il canale di Sant' Antonio, a destra ed a sinistra della strada che va a Verona; carico loro era di battere la cittadella. Ma i corpi che avevano preso il campo e contro San Giorgio e contro la cittadella , non avevano l'ufficio di farsi via per forza o per rotture di mura nelle due fortezze; solo disegnavano d'impedire la campagna al nemico, e, battendo con le artiglierie, dargli diversi riguardi, perchè meno fosse forte a difendersi in quella parte che principalmente Kray aveva fatto pensiero di assaltare, e dove intendeva di far la breccia per aprirsi l'adito dentro la piazza, se il nemico, ostinato oltre il dovere, resistesse. Ne stette lungo tempo in dubbio circa la elezione, perchè la parte di porta Pradella gli si appresentò tostamente come la più debole, si per esser dominata dall'eminenza di Belfiore, sì per non avere altra difesa esteriore che un'opera à corno, nè altra difesa di fianco che il bastione di Sant' Alessio, molto lontano, una mezza luna a sinistra, ed il bastione di Luterana a destra, sì per essere tutte queste difese molto anguste, e perciò incapaci di molte artiglierie, e di spandere i tiri alla larga, anzi capaci all'incontro di essere molestate con fitto bersuglio dal nemico, e sì finalmente per essere in questa parte il terreno manco paludoso, e però più atto a ricevere gli approcci . Ma a volere che gli approcci si potessero fare più facilmente, si rendeva necessario per gli oppugnatori, l'impadronirsi del torrione e del molino di Ceresa. A questo fine tirando furiosamente contro i detti luoghi, sforzarono i difensori a ritirarsene; poi, fattovi impeto con una mano di soldati animosi , vi entrarono e vi si alloggiarono. Quindi, senza starseno ad indugiare, alzarono le serrature del Paiolo; il che fu cagione che le acque del canale di questo nome, trovando uno scolo più facile, si abbassarono nelle parti superiori, e fu fatto abilità a Kray di spingersi avanti con le trincee contro la piazza. Spesseggiavano i Russi coi tiri contro la cittadella, gli Austriaci contro San Giorgio. Ma la principale tempesta veniva da Osteria Alta, dai siti vicini alla strada per a Montanara, da Belfiore, da casa Rossa, da Paiolo, da Valle e da Spanavera; quivi il generalissimo d' Austria aveva piantato le sue più grosse e più numerose artiglierie, per battere o per diritto o per fianco l'opera a corno di porta Pradella , i bastioni della porta medesima , il bastione di Sant' Alessio , con le fortificazioni dell'isola del T e del Migliaretto.

Mentre con tanto fracasso e con si viva tempesta fulminava Kry/la parte più debole della piazza, tempesta alla quale galgardamenta enhech rispondervano gli assediati, intendeva ad approssimarsi con le trincee all'opera a corno di porta Pradella. Un numero grande di guastatori, di appapori e di palaiudi ordinati a venire dalle campagne, insistevano a seavare e ad amontar terra. In herve tempo compisono, quantunque gli assediati facessero ogni sforzo per isturbarli con le artiglierie, giacchè con le sortite, a cagione della forza prepotente degli assediatori, non potevano, la prima circondazione o, come ora dicono, paralella, che si distendeva dalla strada per a Bozzolo insino a fronte del bastione di Santi Assesio; poi con gli approcci o con le traverse avvicinandosi, pantarono sei batterie, delle quali la princa battavo il bastione di Lutterana, a canto la porta Pradella; l' tre seguenti

bersagliavano l'opera a corno e la mezza luna della medesima porta; la 1799 quinta la cortina tra la porta medesima ed il bastione di Sant'Alcssio ; la sesta finalmente, questo bastioue. Già i confederati erano arrivati a compire la seconda paralella, e da questa con maggior furore scagliavano nella piazza il giorno palle, la notte bombe: era infinito il terrore della città. Per tale furioso nembo furono scavalcate quasi tutte le artiglierie dei difensori : l'opera a corpo e le fortificazioni di porta Pradella, lacere e quasi interamente distrutte, offerivano agli oppugnatori mezzo poco pericoloso di attaccare la piazza o di entrarvi . Al tempo stesso un altro corpo di Austriaci assaltava il vico di Paiolo, sito a rincontro di porta Ceresa, e dopo un ostinato combattimento se ne insignoriva. Il generale austriaco Esnitz, che reggeva la schiera oppugnatrice di San Giorgio, tempestò con sì gran romore in sembianza di voler venire ad un assalto, che i repubblicani, pressati da tante altre parti , si deliberarono di abbandonare , lasciandola in potere degli Auatriaci, queste parte delle fortificazioni di Mantova, che è divisa dal corpo della piazza per le acque del lago di mezzo e dell' inferiore : Tutti questi assalti e questi vantaggi diedero abilità al corpo principale dell'avviciparsi del tutto all' opera a corno, dove sull'orlo stesso dello spalto gli Austriaci acavarono ed alzarono la loro terza circondazione. Col nemico tanto vicino, con tutte le difese demolite o fracassate, non potevano più sperare i Francesi di conservare in possessione loro l'opera a corno, solo antemurale della porta Pradella, ancorchè il presidio dell' abbandonato San Giorgio fosse venuto a rinforzare i battaglioni che la difendevano. Pensarono adunque al ritirarsi il che effettuarono non senza aver prima chiodato i cannoni, che non poterono trasportare. Accortisi gl'imperiali dell'accidente, entrarono, vi si alloggiarono, e voltando dal bastione acquistato, come da luogo più vicino, le artiglierie contro la porta Pradella, se alcuna cosa ancora vi era rimasta intiera questa disfecero e rovinarono già battevano in breccia. La tempesta continuava da ogni lato; più di diecimila o palle o bombe ai lanciavano ogni giorno contro la straziata Montava; non si era mai per lo innanzi veduta un'oppugnazione tanto vigorosa e tanto violenta.

Già porta Pradella era distrutta . le case vicine o diroccavano o ardevano : sorgevano incendii pericolosi in varie parti; le fiamme consumavano i magazzini a San Giovanni; straziato era il bastione di Sant' Alessio, le sue batterie smontate: medesimamente le batterie del T coi carretti rotti giacevano inutili al suolo; il Migliaretto, sconcio e fracassato, non faceva più difesa; ogni governo di artiglierie era divenuto impossibile nella fronte della piazza opposta agli Austriaci, o perchè erano scavalcate, o perchè ne erano morti o fugati i cannonieri: niun parapetto intiero; niun muro non rovinato; i lavoratori di dentro ricusavano in quell'estremo pericolo ed in mezzo a sì spaventevole fracasso l'opera loro; la piazza sfasciata ed aperta da questo lato, non aveva più nè difesa d'armi d'artiglieria, nè difesa di ripari nè modo di risarcirli . Era la guernigione inabile al resistere con le armi con cui si combatte davvicino, perchè, assottigliata dalle stragi, indebolita dalle malattie, consunta dalle fatiche, ridotta a poco più di quattromila abili alla battaglia, non era più a gran pezza pari a tanta bisogna. Tuttavia non pensava ancora a chiedere i patti, e perseverava nella dilesa, quando di tanto strazio increbbe a Kray. Mandava dentro il colonnello Orlandini , offerendo patti d'accordo onorevoli, e certificando a Latour-Foissac, comandante della piazza, la sconfitta delle genti francesi sulla Trebbia, e l'essersi Moreau del tutto ritirato per Jultimo ricovero oltre i gioghi dell' Apennino . Adunò Latour-Foissao una dieta militare; tutti convennero in questo, discrepando solamente un uffiziale Bouthon, comandante dell'artiglierie, che fosse necessità pel presidio di dare la piazza. Fu fermato l'accordo addi 28 di luglio ; i capitoli di maggiore momento furono i seguenti : onoratissimamente ad uso di guerra uscisse la guernigione; avessero i gregarii facoltà di tornarsene in Francia sotto fede sino agli scambi, il comandante e gli uffiziali, soggiornato tre mesi negli Stati ereditarii, avessero facoltà di tornare nei paesi loro: i Cisalpini, Svizzeri, Piemontesi o Polacchi avessero come Francesi a stimarsi , e come tali fossero trattati ; avessero i Tedeschi cura degli ammalati e dei feriti; dessersi tre carri coperti al generale, due agli ufficiali : perdonerebbesi la vita ai disertori austriaci . Entrarono i confederati il di 29 nella lacerata Mantova, e per questa espugnazione fu dimostrato al mondo che perviva forza ella si può espugnare in pochi giorni. Trovarono più di seicento bocche da fuoco; altre armi in abbondanza, magazzini ancor pieni di vettovaglie. Fecero i Mantovani molte feste per l'arrivo dei Tedeschi, come ne avevano fatte per l'arrivo dei Francesi. Di questi, chi si poteva reggere, sebbene si trovasse in estrema debolezza o per ferite o per malattia, accorreva, o da se o fattosi portare ai compagni, che se ne andavano, amando meglio perire in mezzo al nome di Francia, che andar salvo in mezzo ai Russi ed ai Tedeschi. Pure rimasero nella fortezza dodici centinaja di soldati malati, e due migliaja circa perfrono o al tempo dell'assedio largo per malattie, o al tempo dell'assedio stretto per ferite. I morti ed i feriti dalla parte dei confederati non arrivarono ai cinquecento. Fu accusato Latour-Foissac di poco ammo e di debole difesa da alcuni, da altri di esser aristocrata, di non amare la repubblica, di avere tenuta continuamente informata con lettere la contessa di Artesia di ogni cosa. Altri finalmente dissero anche parole peggiori, affermando che si fosse lasciato corrompere per un milione e ottocentomila franchi dati o promessi da Kray. Chi conosce lo stato a cui era ridotta porta Pradella, crederà facilmente che il generale dell'Austria non aveva bisogno di dar denaro per entrare nella piazza, e che il generale di Francia non aveva bisogno di accettarlo per lasciarlo entrare. Accusollo il Direttorio : accusollo Buonaparte i messosi al luogo del Direttorio; ma il mondo sincero è giusto, nè mosso dalla superbia, che si compiace dell'avvilimento altrui, ha giudicato che Latour-Foissac abbia compiuto nella difesa di Mantova, senza sospetto di macula alcuna, tutti gli uffizi che si appartenevano a buono e leale capitano, e che l'arrendersi in quel punto fu per lui necessità, non viltà d'animo, nè cupidigia di danare .

Successe tosto alla dedizione di Mantova quella di Serraville . E Serraville piccola fortezza di dizione piennotrese, posta aulla Servisi, dove le falde degli Apenini incominciano a sollevarsi in quegli alti gioghi, che, a grado a grado vienaggiormente innalzandosi, arrivano al sommo vertico della Bocchetta. Era questa fortezza venuta prima, che abbiam narrato, in potere dei repubblicani piemontesi, che facevano guerra al re, poi introdotto un presidio francese, cesse unteramente in potestà della Repubblica. Importava a Sirwarow pe suoi disegni contro Genova, che s' impadronisse di let, poi di Gavi, che, posto in più allo sito e sopra socosea rupe, è propugnacolo alla capitale della Liguria. Adunque contro la fortezza di Serraville mandava Suwarow le sue genti, dando carico a Schweicoschi di tecere il menico a

bada, a Dulbeim di passare la Scrivia presso Cassano Spinola, a Mitruschi 179 di aceampersi tra Novi e Gavi per mozzar le strade agli assediali. Aprinosal le trincee, piantaronsi le batterie, furono fraceassate e ridotte inutili le artiglierie della piazza: il comandante, richiesto di resa, negava: ricominciossi la butteria, fraceassato il muro, restava la breccia aperta. Si arrendeva a discrezione il di 7 agosto. Trovarono i vineltori nella fortezza dieci cannoni, um mortaio con qualche provvisione si da bocca che da guerra.

Le rotte d'Italia e la presa di tante fortezze, massimamente quella di Mantova, intorno alla quale si era affaticato Buonaparte quattro mesi, avevano maravigliosamente sollevato gli animi in Francia, nè potevano restar capaci, siecome quelli che ancora avevano la memoria fresca di tante vittorie, del come soldati si sovente ed in tanti segnalati fatti (superati dai repubblicani, fossero adesso, e tutto ad un tratto, divenuti sì forti, che avessero a veuir a buon fine di qualunque fazione che tentassero contro Francia. Chi aeeusava l'oro corrompitore, ehi i tradimenti per opinione. Fuvvi ancora chi disse, solennemente, orando in tribuna, che palle di legno. ricoperte artifiziosamente di laminette di piombo, fossero state date ai soldati repubblicani nelle battaglie. Si accusava Scherer, si accusava Latour-Foissae, si accusava Fiorella, si accusava Becaud, comandante che era stato del castello di Milano; nè trovava animi meglio inclinati verso di lui il valoroso Gardanne. Se non si dava carico di tradimento a Moreau per corruzione di denaro, chè in questo fu stimato sempre, ed era veramente, di natura integerrima, gli si dava quello di repubblicano tiepido, e dell' amministrare la guerra non con quella vigorla che era richiesta alla Repubblica . Gli ambiziosi, pretessendo alle parole loro l'amore di libertà, accagionavano il Direttorio delle calamità presenti, e facevano ogni opera per espugnarlo; conciossiachè i più fra coloro che gridavano libertà, non altro modo in Europa sapevano tenere per fondarla, che questo di disfare i governi per mettersi nei luoghi loro; ambizione pessima, che corrompe il buono e fa venir ai governi certe voglie che forse non avrebbero, ed a cui pure sono di per sè stessi pur troppo inclinati. Insomma tanto si travagliarono con le parole e eon gli scritti, e col subornare e col subillare, che tre quinqueviri furono cambiati, surrogati nei seggi loro tre altri che erano stiniati repubblicani di più forte e più sincero conio. Stettero contenti i zelatori alcuni giorni, forse un mese; poi ricominciarono a gridare contro i surrogati più fortemente di prima, dicendo ehe non valevano meglio degli scambiati. Tanto era impossibile di fondare un governo libero con quei cervelli pazzamente ambiziosi! In questi schiamazzi e vociferazioni tanto s' influorarono, che produssero poco dopo, eome si dirà, una nuova mutazione; ma a questa volta posero in seggio chi li fece poi tacer tutti. Intanto su quei primi calori dei tre nuovi quinqueviri sorsero nuove speranze, parendo che un pensare più vivo in materia di repubblica avesse anche a dare armi più forti. Siccome poi niuna nazione è tanto capace di fornire imprese straordinarie, quanto la francese, quando è usata in su questi rigogli, così i nuovi reggitori si deliberarono di non mettere tempo in mezzo per dimostrare al mondo quanto potesse quella Francia quando ella si scuoteva, e quale urto fosse il suo quando l'animo vivo fosse secondato da un governo vivo. Applicarono adunque l'animo a riscaldare l'affezione della Repubblica, l'amore del nome francese, la ricordanza dei gloriosi fatti. Per tal modo diveniva ogni giorno più la materia ben disposta; delle quali favorevoli inclinazioni valendosi, mandavano alle

174 frontiere in Isvizzera, in Savoia, nel Delfinato, nelle Alpi Marittine, nella Ligaria quante genti regolari potevano risparamiere dei presidi interna. 10-1, per procurar nuove radici alle genti veterane, ordinavano nuove leve in ogni parte. I soldati nuovi marcivano volentieri, perchè le scondite recenti el evittorie passate con la necessità di mantenere illibato il nome francese, con accesi colori si rappresentavano dalle guzzette, dagli oratori, dei magistrati, poi la barbarie dei Russi, la nimistà degli Austriaci, le Lellezze d'Italia maestrevolimente anches i dipingevano.

Questi tentativi su quegli uomini pronti ed animosi efficacemente operavano; e già Francia si muoveva con animo confidente contro la lega europea; moto certamente onorevole dopo molte disgrazie. Pensiero, era non certo di menti avvilite, di assaltare al tempo stesso e Svizzera e Piemonte e Italia . A tanta mole erano richiesti capitani valorosi e di gran fama. Già nella Svizzera Massena animosissimamente combatteva , spesso con evento pari , talvolta con prospero, contro l'arciduca Carlo. Restava che agli eserciti che dovevano far impeto contro il Piemonte e contro l'Italia, venissero preposti generali di nome, accetti ai soldati, accetti agl' Italiani. Ne in questo stette lungo tempo in dubbio il Direttorio; perchè, trattone Buonaparte, tanto lontano, in nisspno tutte queste condizioni maggiormente si lodavano, che in Championnet c Joubert. Entrambi conoscevano l'Italia, entrambi nelle italiane guerre si erano mescolati; entrambi di vita continente e nemici dei depredatori; cosa di grande importanza per voltare a sè gli animi degl'Italiani; entrambi finalmente repubblicani sinceri, ed amici per indole e per massima dell'indipendenza altrui. Avevano anche voce l'uno e l'altro di amare il nome italiano, perchè nè Joubert aveva voluto dar le mani ai disegni di Trouvé e di Rivaud contro il governo cisalpino, nè Championnet tollerare l'imperio insolente e rapace dei commissari a Napoli . La loro principale speranza avevano i repubblicani italiani collocata in Joubert, perchè sapevano che suo intento era, o volesse il governo francese, o no, di ridurre l'Italia in una sola repubblica unita e independente, purchè fosse strettamente congiunta d'amicizia con la Francia. Conoscevano l'animo di lui ardito e forte, nè mai tanta inclinazione d'animi benevoli ed attenti alle cose avvenire vi fu verso alcuno reggitore di popoli o d'eserciti, quanto fu questa degl' Italiani verso Joubert. Ne ignoravano ch' egli era d' animo civile e temperato; nè temevano che quando avesse corso vittorioso l'Italia, forse per sottometterla al giogo soldatescamente; perciocchè non era loro ignoto, che, esortato da partigiani di diversa sorte in Francia, perchè disfatto il governo, s'impadronisse della somma delle cose, aveva sdegnosamente rifiutato la proposta.

Quelli fra i repubblicani d'Italia che, cacciati dalla patria, avevano cercato riparo in Francia, molti insistevano e con le parole e con gli scritti e con le opere in questo proposito dell'independenza e dell'anità italiana, persuadendosi che con questo nome in fronte avessero i Francesi, e chi sentiva con loro, a far correre i popoli in loro favore.

Joubert secondava questi sforzi con volontà sincera. Li secondava altresi, na solo con qualche dimentrazione esteriore, e non coll'antino, il Direttorio, in desidenzos di riacquistare il dominio d'Italia, e confidando che questo generoso e dal to proposto fosse per essere mezzo potente all'esecuciono. Due, come abblamo scrit gia estretti che il Direttorio avva intenzione di mandare contro gialletti in Italia; il prino, covernato de Championnet.

aveva carico di minacciare il Piemonte superiore, e preservare le fortezze 1790 di Cuneo e di Fenestrelle : il secondo, più grosso, doveva accennare, per le strade massimamente del Cairo e della Bocchetta , verso il Piemonte inferiore, con intento di liberar Tortona dall'assedio, e di combattere su quel flanco gli alleati, donde poteva, se la fortuna si mostrasse favorevole, facilmente aprirsi il cammino sino a Milano; il quale fatto per la sua grandezza avrebbe partorito ammirazione degli uomini e terrore nuovo delle armi di Francia. Era desiderabile che questi due eserciti in uno e medesimo tempo calassero verso i luoghi a cui erano per volgersi; ma Championnet non aveva ancor messo insieme tante genti che fossero abbastanza a così grave bisogno, e quelle che aveva raccolto, la maggior parte soldati nuovi essendo, ignoravano l'arte ed il romore della guerra. Perlocchè non poteva sperare di essere in grado di dar principio così presto, come sarebbe stato necessario, alle armi. Da un' altra parte Joubert aveva l' esercito pronto e canace di combattere : erano in lui i forti veterani di Moreau e di Macdonald. con altri reggimenti usi alla guerra della Vandea, stati trasportati dalla flotta di Brest nel Mediterraneo, Arrivava questo esercito a guarantamila soldati. agguerriti gomini, ed infiammatissimi nel voler vincere. Nè mancavano i sussidii pecessari, perchè abbondavano di artiglierie e di munizioni, solo si sarebbe desiderato un maggior nervo di cavalleria. Si temeva che Tortona, che dopo la perdita di Alessandria era il solo forte che potesse facilitar la strada ai repubblicani per Milano, non venisse in poter dei confederati, che con forti assalti la straziavano. Per la qual cosa, sebbene Championnet non potesse ancora concorrere alla fazione. Joubert si era deliberato a mostrarsi alle falde degli Apennini verso Tortona per combattere in battaglia campale il nemico, e se ciò non gli venisse fatto, sperava almeno che la fortuna gli aprirebbe qualche occasione per soccorrere Tortona. Già era arrivato al campo. Trovatosi con Moreau, che se ne doveva partire per andar al governo della guerra del Reno : « Generale , gli disse , jo vengo generalissimo e di questo esercito, ed ecco che il primo uso ch'io voglio fare della mia autorità, quest'è di comandarvi che restiate con noi, e che governiate le e genti, come supremo duce, voi medesimo : ciò mi fia caro oltre modo. · Sarommi il primo ad obbedirvi, e ad adoperarmi qual vostro primo ajutante ». Tant' era la venerazione che il giovane generale aveva per l'anziano, e tanta la temperanza del suo animo I Ciò fu cagione che Moreau restasse, ed aiutasse co' suoi consigli il compagno negli accidenti si ponderosi che si preparavano. Le genti venute da Napoli con Macdonald, e l'antico esercito di Moreau si calavano la maggior parte per la Bocchetta : le venute frescamente da Francia s' incamminavano per Dego e Spigno verso Acqui . Bellegarde fece qualche resistenza per quelle erte rupi, ma si ritirò, prima dai più alti luoghi per forza, poi dai più bassi per ordine di Suwarow, che, prevalendo di cavalleria, voleva aspettare i repubblicani al piano. Entrarono questi in Acqui : il mandarono a sacco per vendetta di compagni uccisi dai sollevati quando Victor si ritirava ai monti Liguri. Non si era allora curato il capitano di Francia di vendicare i suoi, essendo obbligato a camminare velocemente: il che vedutosi dal villani sollevati, fatti signori di Acqui, l' avevano attribuito a miracolo di San Guido, protettore della città, comparso, come dicevano, sulle mura per dar terrore ai Francesi. Ne fece il vescovo della Torre, volendo ricoprire le sue parzialità precedenti pei repubblicani, e vere o finte che si fossero, raccorre le testimonianze; funne anche rogate

BOTTA AL 1814

1739 l'atto solenne. Così restò che san Guido fosse comparso; e chi sel credeva ne parlava; e chi non sel credeva, ne parlava anche di più.

Quando l'ala sinistra dei Francesi, di cui abbiam favellato, e che era governata dal generale Periguon col quale militavano Grouchy, Lemoine e Colli, fu arrivata a lato e sulla fronte della mezzana e della destra, ordinava Joubert il suo esercito, ed il disponeva agli ulteriori disegni. La mezza obbediva a Joubert; la destra era commessa al valore del generale San Cyr., che aveva con sè Vatrin, Laboissière e Dambrowski. Quest' ultima, scesa dalla Bocchetta, arrivava per Voltaggio e Gavi sino a Novi, donde cacciava gli Austriaci. Faceva intanto una fazione contro Serravalle per mezzo del generale polacco<sup>\*</sup>, il quale occupò la città, ma non potè entrar nel forte. La mezza alloggiava sulla strada che da Genova porta ad Alessandria per Ovada nella valle d'Orba, spinzendosi oltre insino a Capriata. La sinistra aveva le sue stanze verso Badaluzzo. Così l'oste di Francia, nella quale si noveravano circa quarantamila soldati, si distendeva dalla Bormida fin'oltre alla Scrivia, signoreggiando le tre valli della Bormida, dell' Erro e dell' Orba, del Lemmo e della Scrivia. Desiderava Joubert, premendogli di soccorrere Tortona, di fare un motivo sopra questa piazza; mandava a questo fine soldati corridori per Cassano, Spinola sulla destra della Scrivia . Intanto , non contento alla fortezza naturale di quei luoghi erti e mnntuosi, con trincee, con fossi, e con batterie di cannoni piantate nei siti più acconci alle difese, gli affortificava. Per tal modo i Francesi sovrastavano minacciosi dai monti alla sottoposta pianura.

Aveva dalla parte sua Suwarow ordinato le genti per forma che l'ala sua diritta, composta massimamente di quei Tedeschi che Kray aveva condotto dal campo di Mantova dopo la resa della piazza, e da lui madesimo governata, si distendeva nei campi vicini a Fressonara; la mezza, a cui sopraintendeva il generalissimo col generale Derfelden, e che quasi tutta consisteva in soldati russi, alloggiava in Pozzuolo all'incontro di Novi. Finalmente la sinistra, in cui era il pervo dei granatieri austriaci, e si trovava retta da Melas , stanziava a Rivalta, col fine di fare che i repubblicani non gli potessero impedire la recuperazione di Tortona, e di combattere d'accordo coi compagni, se d'uopo ne fosse: erano nel novero di circa sessantamila soldati . Apparivano l'uno l'altro molto vicini i due eserciti nemici, pè la battaglia poteva differirsi. Ardeva Joubert di desiderio di venir tosto alle mani, si per ardimento proprio, sì per comandamento del Direttorio, che voleva che non si stesse ad indugiare per far inclinar del tutto le sorti dall'un de'lati in quell'aspra guerra. Ma essendo cosa di grandissimo momento per Francia, si deliberò a consultare sopra la materia in una dieta militare convocata a posta; quivi pullulò una grande varietà di opinioni . Opinava Joubert, e con lui i più audaci de'suoi capitani, che si desse dentro subitamente. Allegavano gli ordini risoluti del Direttorio per rinstaurar l'onore delle armi francesi in Italia con un campale conflitto : esser quello il momento propizio di affrontar il nemico, stanco dai freschi e lunghi viaggi, attonito al veder comparire di nuovo sul campo più forti di prima quei repubblicani ch' ei credeva sbigottiti ed oppressi ; doversi usare l'ardor francese quando più bolle : doversi temere la tiepidezza successiva ; valere i Francesi nelle difese, ma ancor più valere negli assalti ; mirassero quei valti, toccassero quelle destre, vedrebbero, toccherebbero segni di certa vittoria; per questo, e non per aspettare qual momento piacesse al nemico

di comba Bertagn, essere venuti dalle lontane. Calabrie, essere venuti dalla ner lomba Bertagna; l'a spetto, che a fronte loro si soppriva, della liane località della mello della propertionale della propert

Dall' opposta parte i più prudenti, che dannavano l'esporsi nella campagna aperta, argomentavano, farsi le guerre col valore, ma farsi ancora con l'arte, stolto consiglio essere il lasciare i consigli certi per abbracciare gl'incerti; essere il vincer certo, se in quei luoghi tanto forti e quasi inacessibili per natura, tanto fortificati per arte, il nemico si aspettasse: divenire il vincer dubbio, se nel piano si scendesse, dove uno spavento improvviso sarebbe, in tanta superiorità di forze nemiche, futale all' esercito; conoscere il valor francese, ma non doversi lui porre a sperimenti temerari; essere stanche alcune squadre degli alleati, ma le altre fresche. e veterane tutte : combattere gli alleati con tutte le forze loro , perchè era arrivato Bellegarde colle genti vincitrici d'Alessandria, era arrivato Kray colle genti vincitrici di Mantova; non combattere i Francesi con tutte, perchè Championnet non era ancora giunto al luogo suo, ed ancora si aspettava . E quale temerità , quale stoltizia essere il combattere dimezzato , quando, temporeggiando, si può combattere intiero? chi s'ardirà addossarsi un tanto carico? A chi non rifuggirà l'animo al pensare che se l'esercito oggi è vinto, avrebbe potuto vincere domani? Volere il Direttorio che non s' indugiasse la battaglia, ma non avere comandato che in questo preciso giorno si combattesse; nè essere da credere che meglio amasse che l' esercito fosse vinto che vincitore : sempre 'vincere a tempo chi vince ; qualche cosa ancora lasciare lui pure alla prudenza dei capitani, qualche cosa alle occasioni, qualche cosa alla necessità: se forti erano le fanterie francesi, non esser deboli le cavallerie dei confederati, e quanto possono le cavallerie nei luoghi sfogati e piani, nissuno essere che l'ignori: dovere, chi vuol arrivare al fine de'suol intenti con probabilità di evento, misurar le cose umane secondo l'ordinario, non secondo le geste eroiche, perchè in queste geste qualche volta i fanti della Repubblica avevano superato i cavalli dei re, qualche volta ancora esserne stati rotti; considerazione di capitani prudenti essere anche quella di pensare, prima d'ingaggiar battaglia, alle ritirate; or quale via di ritirata poter rimanere aperta ai soldati della Repubblica, se al piano scendendo, quivi fossero sbaragliati e rotti ? Non li conquiderebbero, non li pesterebbero, non gli taglierebbero le imperiali cavallerie? Con Serravalle in poter del nemico, con la Riviera di Levante piena di soldati austriaci, con la Riviera di Ponente stretta da sentieri difficili ; coi popoli nemici e tumultanti , quale sicurezza , quale speranza di riuscire a salvamento? La disfazione totale dell'esercito seguiterebbe una

1:20 temerità fatale; non riflutarsi l'occasione di combattere, non abborrirsi dal romor dei cannoni, non temersi di guardar in viso il nemico, ma doversi rispondere alla patria con la ragione , non con l'imprudenza . Questi monti scoscesi, dicevano, a cui ci siamo riparati; questi fossi, con cui ci siamo cinti; queste trincee, con cui ci siamo coperti, non poter essore indarno; a questo modo non doversi tentare la volubile e capricciosa fortuna. Con questi ragionamenti concludevano coloro che questa senteoza mantenevano, che miglior partito era l'aspettar il nemico nei propri alloggiamenti che l'andarlo ad assaltare ne'suoi; ma che se tanto fosse temerario che si attendesse di chiamare a cimento Francia, quando al valore dei soldati aveva congiunto la fortezza dei luochi, allora con tutte le forze e con tutto l'animo si combatterebbe; allora si mostrerebbe che il non essere scesi i Francesi alla campagna dinotava non timore, ma arte; allora si vedrebbe quanto imprudente discorresse chi preponesse i soldati d'Austria e di Russia ai soldati di Francia. Prevalse nel consiglio questa sentenza: raffrenava Joubert i suoi spiriti, e si riduceva, quantunque mal volentieri, a questa deliberazione di aspettare che il nemico venisse a tentarlo negli apprestati alloggiamenti .

Variavano anche molto gli animi fra gli alleati intorno a quello che loro convenisse di fare . I generali austriaci , non soliti a commettersi all'arbitrio dolla fortuna, dissuadevano la battaglia. Consideravano quanto fossero forti gli alloggiamenti dei Francesi, consiglio da non lodarsi essere, opinavano, il privarsi, col combattere in quei gioghi montuosi, del vantaggio delle cuvallerie; doppia necessità sovrastare ai Francesi di venire prestamente ad una battaglia del piano, la prima, perchè loro importava di soccorrere Tortona, già prossima a cadere, la seconda, perchè essendo i mari chiusi, la Liguria sterile , le pianure piemontesi a divozione degli alleati , sarebbero loro fra breve mancate le vettovaglie : doversi usare il benefizio della fortuna dello aver un esercito più numeroso e meglio provveduto di cavallerie; non si dovere pareggiare le partite con fare che la fortezza del luogo compensasse in favor dei Francesi il maggior nerbo dell' esercito imperiale: non esser quel della guerra, mestier tanto sicuro, anche con maggiori forze, che si dovesse rinunziar ai vantaggi offerti dalla condizion delle cose; stanche e consumate essere le genti imperiali dal tanto e fresco marciare : non si dover temere di Championnet così presto , perchè l'esercito francese dell'Alpi si trovava tuttavia debole e disordinato; i soldati nuovi condursi timidamente a lui, e solo legati a guisa di malfattori con corde: andarvi in quella pugna tutto l'imperio dell'imperatore Francesco in Italia, pure testè e con tanta difficoltà ricuperato; un tal sperimento non doversi tentare con vantaggi dimezzati e tronchi, ma sì con tutti quelli che il tempo offeriva : non giuocarsi alla ventura gl'imperii, non rinunziare i capitani savi ad imprese certe per correr dietro ad imprese incerte; volentieri cimentare gli Austriaci la fortuna, e ristringersi nei pericoli, quando la necessità incalza, e rende ogni altro partito impossibile; di ciò averne dato grandi e manifeste pruove nelle precedenti battaglie; ma quando la necessità non corre, abborrir loro dai consigli pericolosi e dubbi . Infatti temevano di quell'audacia venturiera di Suwarow, e consideravano che poca somma giuocavano i Russi Inntani, a comparazion di quella che giuocavano gli Austraci, non solo vicini, ma attigui all' incendio della guerra .

Queste ragioni non furono capaci a Suwarow, che si consigliava piuttosto

con l'ardire che con la prudenza, e che, per le vittorie dell'Adda e della 1799 Trebbia, era venuto in grandissima confidenza di sè medesimo: opinava perciò diversamente, ne poteva pazientemente udire che si fuggisse il combattere, e che il vincere fosse posto in dubbio e differito. Andava egli considerando che l' indugiare la battaglia portava con sè il lasciar ingrossar l'inimico, ed il lasciargli meglio ordinare i suoi disegni per assaltare, quando che fosse, gli eserciti imperiali da tutte le bande; che certamente non si doveva aver in dispregio il forte sito a cui i Francesi si erano riparati; ma che questo vantaggio del nemico compensava soprabbondevolmente il più grosso numero dei soldati imperiali. Forse, aggiungeva, possonsi mettere i soldati francesi a paragone dei nostri? Aver loro forse nervo da sostenere il pondo dell'esercito confederato? Non negare lui , essere i Francesi gente valorosa e di gran cuore : ma essere i loro migliori soldati morti a Legnago, a Verona, a Magnano, all' Adda, alla Trebbia , o starsene cattivi nella vincitrice Germania : fra i quarantamila che stavano a fronte su quei colli , una terza parte comporsi d'uomini inesperti, e che, come nuovamente venuti alla milizia, tremerebbero al primo rimbombo delle artiglierie. Per lo contrario essere gl'imperiali usi alle battaglie ed al sangue: nè fra di loro alcuno trovarsi che non fosse stato presente o al una qualche espugnazione di fortezze, o ad una qualche fortunata battaglia : tante vittorie spirar loro maggior coraggio, tante sconfitte all'incontro avere scemato l'animo dell'oste avversaria. Non avere forse quei soldati , tante volte vincitori , superato ostacoli maggiori di questi ? Arresterebbero forse monti aperti da tante larghe strade coloro cui nè l'Adige profondo, nè l' Adda impetuoso, nè le paludi pestilenti di Mantova, nè le mura maestrevoli di Torino e d'Alessandria non avevano potuto arrestare? non avere lui tale timore concetto da tanti segnalati fatti ; quest'essere le speranze della vittoria, questi i segni della propizia fortuna: concludeva, doversi per enore, per debito, per sicurezza dar dentro ed affrontare senza indugio l'inimico, perchè il tempo dava forza ai repubblicani, e qualche improvvisa fazione avrebbe soccorso Tortona .

A tali parole di quel vecchio risoluto, vittorioso e nutrito nelle armi e negli esercizi della guerra, s'acquetarono i generali austriaci, fu deliberata quella battaglia in cui si contenevano tutte le sorti future dell'Italia. Appena era surto il giorno dei 45 agosto, che i confederati givano all' assalto: Kray fu il primo ad ingaggiar la battaglia con l'ala sinistra dei Francesi, in cui il generalissimo della Repubblica si trovava, e che avea per modo con la voce e con la presenza animato i suoi soldati, che le grida di viva la Repubblica, fila per fila risuonando, si mescolavano terribilmente col rimhombo dei cannoni e con l'eco delle vicine montagne. Fu l'urto gagliardo, nè meno gagliardo il riurto. Molto sangue già si era fatto di lontano in questo primo congresso fra le truppe leggieri, molto sangue si faceva per conflitto delle genti più grosse; piegavano i soldati corridori di Francia. Joubert, sotto speranza di rimetterli, si spingeva innanzi con le fanterie, gridando con la voce ed accennando col braccio, avanti, avanti. Onivi una palla mandata, dicesi, da un esperto cacciatore tirolese, venne a por fine con una onorevol morte ad una delle v te più onorevoli che siano state mai, ed a troncare le speranze degli amateri dell'indipendenza italiana. Fu percosso Joubert in mezzo del cuore, e senza poter metter altra voce, se ne morì. Recavasi Moreau, destinato dai cieli a salvare nelle più estreme fortune i soldati di Francia, in mano il governo dell'esercito , felice in questo dello aver trovato , in vece

1799 di un capitano forte e ardito, un capitano forte e prudente. Non isbigottiva il funesto caso i Francesi, che già si trovavano sul fervor della battaglia; chè anzi, aggiungendo a valore furore e desiderio di vendetta, fecero pruove stupende e per sempre memorabili. Sforzavasi Kray, con cui militava anche Bellegarde, parecchie volte affrontando valorosissimamente il nemico, di sloggiarlo; ma sempre fu con perdita gravissima di morti e di feriti rincacciato: pareva disperata da questa parte la fortuna degli alleati. Nè con migliore augurio combattevano sul mezzo. Aveva Suwarow mandato Bagrazione ad attaccar di fronte i Francesi nel loro alloggiamento di Novi; ma si sforzò invano il principe, costretto anzi a tornarsene indietro sanguinoso e vinto. Mandava Suwarow, che pure la voleva spuntare, in vece del generale respinto, ad assaltar una seconda volta Novi con una più grossa schiera Derfelden, accompagnato da Miloradowich; ma quantunque l'uno e l'altro virilmente si adoperassero, non poterono venir a capo dell'impresa loro, e furono, come il primo, ferocissimamente ributtati; tanta era la fortezza degli alloggiamenti francesi, e tanto il valore che i difensori mostrarono in questa ostinata battaglia. Al primo sparare dell'artiglierie e dell'archibuseria di Francia, andarono a terra o morti, o rotti, più di mille soldati di Russia.

Ma Suwarow non era uomo da szomentarsi per quell'atroce accidente. ed anche pensava che egli solo era stato pertinace a volere la battaglia. Si faceva adunque egli medesimo innanzi da Rivalta con tutta la squadra di riscossa, avventandosi contro il conteso Novi . S' attaccò di nuovo la battaglia tra Russi e Francesi più furiosa di prima: il coraggio era uguale da ambe le parti, le strage maggiore da quella dei Russi, perchè i Francesi combattevano da luoglii più sicuri, i Russi all'aperto. Tuttavia si spinsero avanti con tanto singolare intrepidezza che puntando con le baionette, costrinsero a piegare una legione repubblicana. Ma accorsi i compagni, e rifatto, siccome quelli che erano esperti ed usi a simili casi, tostamente il p'eno, rincacciarono i Russi, che da questa loro animosa fazione non si ritrassero altro che feriti e morti. Animava Suwarow, anche con per colo della vita in si fitto bersaglio, i soldati, e nuovamente mandava alla carica gli squadroni ordinati e stabiliti. Ma non per questo cedevano i Francesi; chè anzi tanto più fieramente si difendevano, quanto più fieramente erano assaltati. Melas intanto. con la sua sinistra schiera spintosi avanti, era venuto alle mani col nemico. Ma i repubblicani pur sempre prevalevano, nè muro tanto fu saldo mai in niuna battaglia, quanto i petti dei Francesi in questa. Il generalissimo di Russia, dal canto suo, quanto più duro incontro trovava, tanto più si ostinava a volerlo superare. Ordinava a Kray, a Bellegarde, a Derfeden, a Rosemberg, a Bagrazione, a Miloradowich, a Melas rannodassero le schiere, e sì di nuovo a fronti basse percuotessero l'inimico. Il percossero: furonne con orribile macello ributtati e voltati in fuga manifesta. Già più di otto ore si combatteva: la fronte dell'esercito di Francia tuttavia si conservava intera: gl'imperiali, se non rotti del tutto, certo disordinati ed in volta. Non è senza forma di vero, e così credono uomini intendenti dell'arte, che se in questo momento di fortuna prospera fossero i Francesi usciti ad urtare a campo aperto i nemici , avrebbero conseguita una nobilissima vittoria . Perchè non lo abbiano fatto, io non lo so, nè pretendo giudicare, molto manco biasimare le operazioni di un capitano tanto grande, quanto fu veramente Moreau. Già si vedeva che la forza , la quale sola aveva voluto usare Suwarow , non aveva bastata a smuovere i repubblicani dai loro alloggiamenti. I confederati

cominciavano a starne con molta dubitazione; già i Russi, fuggendo da quella 1793 terribile tempesta, traevano con sè, quantunque quel vecchio robusto ed ostinato fieramente contrastasses, il generalissimo loro.

I generali austriaci intanto, dei quali questo accidente perturbava molto gli animi, e per cui quel conflitto era di estrema importanza pei dominii del loro signore, si studiavano s trovare qualche modo; poiche dove la forza non vale, vi abbiscena l'arte onde rinfrancare la fortuna afflitta. Ebbe in questo pericoloso punto Melas un fortunato pensiero, che comprovò ch'egli era, non solo d'animo invitto s non lasciarsi sgomentare in mezzo a tauto fracasso ed a tante morti, ma ancora di mente serena e di perfetto giudizio. Secondollo volentieri Suwarow, sperando che per arte altrui si salverebbe quello che o per eccesiva imprudenza, o per eccessivo coraggio aveva egli perduto. Fece Melas avviso che non fosse impossibile di circuire l'ala destra dei repubblicani, e di riuscir loro alle spalle, al che dava facilità la possessione di Serravalle. Per la qual cosa, volendo mandar ad effetto questo suo intento , lasciata solamente la prima fronte dei suoi a combattere contro i republicani , tirò indietro le altre squadre , alle quali ne aggiunse alcune altre, testè arrivate da Rivalta. Fatto un grosso di tutte queste genti, erano otto battaglioni di granatieri , sei battaglioni di fanti , gli uni e gli altri Austriaci, sollecitamente marciava, sulla sinistra sponda della Scrivia ascendendo. Liberò d'assedio Serravalle; occupò Arquata. Perchè poi in mezzo a quella confusione di battaglia non si aprisse l'occasione al nemico, che già il tentava, di far correre una piccola squadra sulla destra del fiume sino s Tortona , comendava al conte Nobili che se ne andasse a Stazzano con una sufficiente squadra, e frenasse i Francesi, Già era Melas giunto tra Serravalle e Novi quando divideva i suoi in tre colonne; diè carico alla prima, a cui presiedeva Froelich, e nella quale militava co' suoi granatieri Lusignano già tante volte combattente in queste italiane guerre con molto valore e con puca fortuna, che assaltasse la punta dell'ala destra dei Francesi. Ordinava alla seconda, condotta da Laudon, e che si trovava schierata alla sinistra della prima, che si sforzasse di spuntare e di circuire quella estremità medesima dell'esercito repubblicano. Infine comandava alla terza, che era governata dal principe di Liechtenstein, e che aveva con sè qualche drappello di cavalleria, e più vicina alla Scrivia era ordinata, che girasse più alla larga, strivasse alle spalle dei Francesi e troncasse loto la strada da Novi e Gavi. Mentre gli Austriaci marciavano così ordinati. Suwerow, rannodate alla meglio che potè le sue genti disordinate, rinfrescava la battaglia. Attaccossi Lusignano con l'estremità dell'sla destra del nemico, e dopo un duro incontro, la sforzavs a piegare; ma sopragiunto in questo mentre Moreau, mandata innanzi una legione fresca, r ncalzava i Tedeschi. In questa mischis, poichè si venne alle baionette, Lusignano ferito di palla e di taglio fu fatto prigione; tutta la colonna di Froelich pericolava. Ma accorreva prontamente in suo soccorso Laudon, e rimettendo prima i Francesi ai luoghi loro, poscia cacciandoneli, recava in sua mano la vittoria. Ne potè Moreau, quantunque molto vi si affaticasse, riordinare i suoi a sostenere l'impressione dell'inim'co. Questo fu il momento ed il combattimento decisivo della giornata. Piegarono sempre più i Francesi, gli Austriaci perseguitandoli, li cacciarono, sebbene non senza grave strage dal canto loro, dal forte alloggismento che avevano sulle alture dietro ed a fianco di Novi. I fuggiaschi vi si ripararono: ma assaltata al tempo stesso questa città dai Russi, fu da loro presa di viva forza a

virro colp di cannone che atterrarono le porte I vincitori vi commisero molta e crudele uncisione, facendo man bassa ugualmente su chi si arrnedvea « su chi non si arrendeva. Mentre così Melas vinceva con la sua prima e seconda colonna, e, vincendo, apriva anche il varco della vittoria a Suwarwa, il sua terza, giunta sui gioghi di Monterosso donde sorgono le acque dei torrenti Fornavo e Ràsco, era risuccia sulla strada che da Novi porta a Gart, e per tal modo aveva tagliato ai repubblicani la strada del potersi ritirare per la Bocchetta. Già era, quando queste cose succedevano, il giorno trascoso fino alle sei della sera, e per conseçuente darava lo stupendo combattere già più da dieci ore. Vinta l'ala destre di centro dei repubblicani non restava più per essi alcun modo di ristorare la fortuna della giornata: però free Moreua andar attorno i suoni della tritta. In que sulla qual andar autorno i suoni della tritta.

Essendo tagliato il ritorno per a Gavi da Liechtenstein, furono costretti i Francesi a ritirarsi, sprolungandosi sulla sinistra loro, per la strada meno facile di Ovada. Marciavano prima ordinatamente. Comandò Suwarow a Karacsay, li perseguitasse alla coda, e quel maggior male loro facesse che potesse. Un accidente inopinato cambiò subitamente l'ordine in disordine. la ritirata in fuga. Una presa di corridori austriaci, condotta da un maggiore Keès, arrivava a Pasturana, per donde era la strada ai repubblicani, e veduto che il castello di questa terra, pieno ed ingombro di feriti, non aveva difesa, facilmente se ne impadroniva, quando appunto il retroguardo francese e le artiglierie della Repubblica arrivavano per passare nella terra. Questi audaci Austriaci, scendendo dal castello, ed assaltando quella immensa salmeria, produssero un disordine ed un'avviluppata inestrigabile. Al tempo stesso sopragiungeva alla coda Karacsay, e fatto impeto, se qualche cosa era rimasta intera ed ordinata, questa rompeva e disordinava. Pecero i generali Perignon, Grouchy, Colli, Partonneaux quanto per valorosi soldati si poteva, per rannodare le genti loro sconvoite e spaventate, ma furono le loro fatiche sparse indarno. Pieni di spavento ed incapaci di udir qual comandamento che si fosse, fuggivano a tutta corsa i repubblicani a destra, a stanca, e dove più il terrore che il consiglio li portava. Furonne i generali suddetti feriti gravemente di arma bianca, massime Perignon e Grouchy, e tutti fatti prigionieri. I gregari, che per la fuga non si poterono salvare, furono per la rabbia concetta nella battaglia e per comandamento di Suwarow tutti uccisi inesorabilmente dai Russi; macello orribile, il quale se si aggiunge a quel di Novi, si vedrà quale umanità e quale religione fosse in coloro che erano venuti dall' Orsa a predicare la umanità e la religione in Italia. Più di venti pezzi d'artiglieria con le loro casse e munizioni, in questo solo fatto di Pasturana, vennero in potestà del vincitore, Morirono, o furono feriti in questo piuttosto disperato conflitto che animosa battaglia, dei repubblicani circa seimila; quattromila cattivi ornarono il trionfo dei vincitori : perdettero trenta cannoni , casse e munizioni in proporzione.

Dall'opposta parte mancarono a'Tedeschi circa seimila soldati fra morti e feriti; un maggior numero di Russi o uccisi o feriti dimostrarono con quanta ostimizione combattessero o fossero combattuti. Pochi confederati restarono presi dai repubblicani; ma i repubblicani; servendosi di loro, perchè le bestie mancavano, a trasporto delle bazzelie e dei feffiti, ziunare:

a salvamento ai sicuri ricetti delle montagne genovesi. Non tatti o repubbli-ros cani o imperiali morizono di ferite: moltu mancarono per islanchezza o per ambascia, alcuni per sete, altri per calore, essendo la sferza del sole molto graude. Avexano tatti le piadre he pletto: nissuno nelle spalle. Apparivano i volti dei cadaveri russi e tedeschi, sodali, quei de l'Fancesi torvi e minacciosi. Xiun campo di battaglia fu mai tanto spaventoso, quanto questo, pel sangue sparso, per le membra lacerate, pei cadaveri accumulati. Ne fu l'arai infetta; l'orr-bite tando durò molta perzaz: a spaventevoli terre tra Alessandria, Tortona e Novi, prima infami per gli assassimi, poscia contaminate dalle battaglie. Passavanni, e continuamente passanvi, forse cantando per passatempo o per allegrezza, i viandanti, non rammettando quanto furore, e quanto dolore abbano quivi i nostra memoria signoreggate. Il tempo coprirà queste cose; vivanno elleto più nella memoria che negli alfettu delli usombi: infolte crazza, che prima fa i mal per farore, pai Il passa per indi-

Pare ad alcuni che questa vittoria non abb'a avuto seguito uguale al fatto, perchè Genova non fu tratta a pericolo; rimase anzi ai Francesi l'imperio quasi intero della Liguria. Ciò non ostante egli è manifesto che per lei fu conservata ai confederati l'Italia, la quale sarebbe tornata in potere di Francia, se i repubblicani avessero vinto. Del rimanente vinsero gli alleati per aver conquistato il campo di battaglia, non per minor numero di morti o di feriti. Per la qual cosa poca abilità restava a Suwarow di tentare imprese d'importanza sul Genovesato. Oltre a ciò Championnet incominciava a comparire sulle sboccature delle valli che danno nella pianura del Piemonte, e conveniva arrestarlo, affinchè non conducesse a qualche maltermine i confederati in questo paese. Ne non operava efficacemente nella mente del generalissimo di Russia il considerare che per lui già si era fatto che . da Tortona in fuori, prossima a cadere, tutti gli Stati italiani del re di Sardegna, al quale egli e per inclinazione propria, e per comandamento di Paolo portava grandissimo affetto, fossero tornati in potestà dell'antico signore, se non di fatto, almeno di nome; nè a lui importava ugualmente il conquistare il Genovesato che il Piemonte. Non ignorava altresì che sarebbe fra breve chiamato ad altre fazioni in Svizzera, dove, per l'ardire e valore di Massena, declinavano le faccende degli alleati, e Lecourbe, scendendo dal San Gottardo, aveva rotto il colonnello Strauch, che guardava auci luoghi, donde minacciava Bellinzona, Lugano e Domodossola. Ne voleva Suwarow consumare i soldati sui monti Liguri, alla conquista dei quali gli pareva che bastassero le forze degli Austriaci per terra, e quelle degli Inglesi per mare. Da un' altra parte Moreau, quantunque necessitato al ritirarsi e ad abbandonare le pianure d'Italia a chi aveva potnto più di lui, era tuttavia potente, massime aiutato, come egli era, dall'asprezza dei luoghi, ed aveva, con singolare arte movendo le sue genti, assicurato il passo tanto importante della Bocchetta; imperciocchè San Cyr, comparso di nuovo grosso ed ordinato nei contorni di Gavi, si era recato in mano le alture ed i passi di Monterosso. Suwarow, per essere in grado di combattere Championnet, e per render sicuro l'alto Novarese da Lecourbe, andava a posarsi nell'alloggiamento di Asti, stendendo l'ala diritta verso il Piemonte sino a Torino, e con l'ala sinistra insistendo su quelle medesime rive della Bormida e della Scrivia, dond' era partito per avventarsi contro i Francesi a Novi. Un grosso corpo investiva Tortona, e gagliardamente con ogni

BOTTA AL 1814.

76

EPO maniera di arte e di stromenti d'espugnazione la pressava. Mandava al tempo stesso Kray verso Novara a sicurezza di Domodossola. Ma non essendo stati i motivi di Lecourbe nella Levantina di quella importanza che si temeva, richiamava a sè il generale tedesco, lasciando solamente a Novara la minor patre de'suoi soldati.

L'assedio di Tortona, ora stretto, ora allargato più volte, secondo che i confederati ebbero comodità di adoperarvi le forze loro, o necessità di usarle altrove, s' incamminava dopo la vittoria di Novi al suo fioe. Il forte di Tortona edificato per volontà di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, e con le fortificazioni iodirizzate dal conte Pinto, siede sopra un monte che sta a sopracapo della città di questo nome. Forte piuttosto pel sito e per la natura sassosa del monte, che per le opere d'arte se si eccettuano le casematte sodissime, esso può resistere lungo tempo, quando sia bene munito di difensori e bene provveduto di viveri . Vi stava dentro il colonnello Gast, il quale, con forse duemila Francesi, si difendeva molto virilmente. Fino dai primi giorni di luglio si erano comiociate dal conte Alcaini, uomo veneziano ai servigi d' Austria, a cui Suwarow aveva dato il carico dell'espugnazione, le trincee. Ma la bisogna lentamente procedeva per la resistenza degli assediati, per la natura del suolo, e per essere state le opere interrotte dalle vicine battaglie. Nondimeno, soprantendendo ai lavori della oppugnazione un ingegnere Lopez, fu tirata a perfezione nei primi giorni d'agosto la prima trincea di circonvallazione. Ma si faceva poco frutto contro la piazza, perchè, stante il suo sito eminente, piuttosto con le bombe cho con le palle si poteva espugnare. Laonde continuando a lavorare indefessamente gli oppugnatori, tanto fecero, che vennero a capo di ordinare la loto seconda trincea, e questa armarono di numero grande di cannoni e di mortai. Non si sbigottiva per questo Gast, perchè ed era uomo di gran cuore, e le casematte, costrutte di grosse e triplicate volte, non cedevano a quella orribile tempesta. Ciò non ostante, un guasto considerabile fu fatto dalle bombe negli artiglieri e nelle artiglierie della fortezza . I Francesi con arte e costanza somma le riattavano, e continuavano a tuonare contro gli assalitori. Si vedeva che molta fatica e molto sangue bisogoava ancora spendere per espugnare Tortona. Ma per la giornata di Novi non vedendo Gast speranza di poter più allungare la difesa, convenne d'arrendersi, se infra un certo tempo non fosse soccorso. Stipulossi adunque, il dì 22 agosto, fra le due parti un accordo, pel quale si sospesero le offese per venti giorni, obbligandosi il Francese a dare la piazza, se nel detto termine l'esercito non arrivasse a liberarlo; uscirebbe al tempo pattuito la guernigione con armi e bagagli con le bandiere all'aria col suono dei tamburi : deporrebbe le armi sulla piazza di San Bernardino, e per la più breve se n'anderebbe in Francia, sotto fede di non militare contro gli alleati per quattro mesi. [1 dì 11 settembre, non essendo comparso aiuto da parte nissuna, uscivano i repubblicani dalla fortezza, entravanvi gl'imperiali. Vi trovarono più di ottanta bocche da fuoco, munizioni da guerra molte, da bocca poche. Furono i malati ed i feriti trattati con ogni cura dai vincitori. Dodici centinaia di Francesi superstiti tornarono in Francia. Narrano i ricordi dei tempi, che fra questi fossero molti soldati del presidio di Peschiera . i quali, fatti prigionieri dai Tedeschi, avevano promesso di non servire contro i soldati della lega: brutta violazione della fede, nè commessa dai suh repubblicani

Venne Suwarow in molta allegrezza per l'acquisto di Tortona, perchè 1799 il faceva sicuro della guerra genovese, e si vedeva aver ricuperato al nome del re quasi tutti i dominii del Piemonte , oggimai liberi dalla presenza dei repubblicani. Ora i principali suoi pensieri si volgevano ad assicurare il Piemonte superiore dalle armi francesi, con rompere la forza di Championnet e con espugnar Cunco. Ma il compimento di queste fazioni lasciava a Melas ed a Kray, perchè egli se ne partiva con tutte le genti russe per alla guerra elvetica. Da quanto siamo andati fino a questo luogo raccontando, facilmente si può raccogliere che Suwarow fu piuttosto capitano di guerra ardito che artifizioso, e che vinse piuttosto con prevenire, che con usar l'arte. Gli fu aperto il corso alla vittoria da Kray ; e chiuso da Melas. Del resto, tolta la sua natura crudele ed inesorabile nel far la guerra, nel che merita biasimo eterno, fu di natura integra, e nemico per poca civiltà degl' inganni e delle fraudi degli uomini più civili. Qual sia il meglio o il peggio. coloro il diranno che definiranno, se più si dolga la umanità dei dolori del corpo che dei dolori dell'animo, o più di questi che di quelli. Suwarow. primo capitano di Russia in Italia, vi fece cose molto degne di memoria,

Partito Suwarow dalle terre italiche ne fu molto diminuita la forza dei confederati in Piemonte. E però non poterono i capitani dell'imperator Francesco , innanzichè arrivassero nuovi rinforzi dagli Stati ereditarii, tentar cosa d'importanza. Solo attendevano a conacrvar gli acquisti fatti, e si apparecchiavano, quando gli aiuti fossero giunti, alla oppugnazione di Cuneo. piazza molto forte, e che, per essere vicina alle frontiere di Francia, è molto facile a venir difesa e soccorsa dai Francesi . Dall' altra parte , primo pensiero dei repubblicani cra di conservare la possessione di Cuneo, e tribolare talmente il nemico intorno a lui, che ne nascesse una grave diversione in favor di Massena, che aveva a fronte nella Svizzera l'arciduca Carlo, e presto avrebbe non solamente Suwarow con le genti vincitrici d' Italia, ma ancora Korsakow, che era vicino ad arrivare con nuovi squadroni di Russi. Bene certamente considerate erano queste cose pei generali della Repubblica: ma si trattava di troppo vasto disegno per le poche forze che avevano . ed il volere tener tutto fu cagione che non potessero conservare una parte. Non si vede como volendo urtare fortemente l'inimico in Piemonte, si siano ostinati a perseverare nella possessione di Genova; il che gli obbligava a tener presidii nella Riviera di Levante, soldati che per la lontananza dei luoghi e del restante esercito, a nissun altro fine potevano essere adoperati, che a difonder Genova con tener il nemico lontano da lei . Genova . città assai grande e popolosa . e piena eziandio di mal umore contro i Francesi, si per l'impazienza naturale del dominio forestiero, si per la insolenza degli agenti del Direttorio, e sì per la penuria delle vettovaglie che dalla chiusura dei mari ne risultava, era cagione che fosse loro forza di mantenervi un presidio assai grosso. Abbisognava ancora che custodissero tutta la Riviera di Ponente con gran numero di soldati, obbligazioni da cui sarebbero stati esenti , se , contenti al difendere le rive della Bormida e del Tanaro, avessero abbandonato Genova e raccolto la maggior parte delle forze loro in quella parte degli Apennini e dell' Alpi, che più approssimano e circondano Cuneo. Ma l'aver voluto distendersi in una fronte tanto lunga con sì poche forze, fu cagione che la guerra, che doveva essere groasa, ai cangiò in guerra minuta e fastidiosa, con moltiplicare scaramucce ed affronti, che niuno effetto non solamente terminativo, ma nemmeno

1729 d'importanza potevano partorire . Sarebbe troppo molesta narrazione il raccontar tutto; perciò solo andremo sommariamente toccando i capi supremi. Klenau , aiutato delle masse toscane , infestava a danni dei repubblicani la Riviera di Levante . Principal suo scopo era di cinger Genova da quel lato, per darvi favore ai malcontenti , e per farvi difficoltà di vettovaglie . Venuo Chiavari spesse volte in contesa; ora Klenau si faceva padrone di Rapallo . e s'innoltrava anche insino a Recco in poca distanza dalla capitale: ed ora . prevalendo i repubblicani mandati da San Cyr e governati da Miollis, cacciavano Klenau , non che da Recco e da Rapallo da Chiavari e dalla Spezia, e lo risospingevano fin oltre Sarzana sull' estremo confino del Genovesato. La contesa principale si riduceva sul forte di Santa Maria, che sta a difesa del golfo della Spezia; finalmente, dopo eventi diversi, ora prosperi, ora sinistri per le due parti , cadde il forte in potestà degl' imperiali ; il quale accidente aperse libero l'adito alle navi l'Inghilterra in quel magnifico seno di mare, e fece facoltà agli austriaci d'innoltrarsi di nuovo fino assai prossimamente, sentendosi sicuri alle spalle, a Genova, donde la poterono cingere d'assedio, quando, alcun tempo dopo le armi imperiali vennero a romoreggiarle intorno, anche dalla parte d'Occidente.

Le medesime minute fazioni tribolavano e repubblicani e imperiali sulla Scrivia e sulla Bormida, ed ancora più gli abitatori del paese, che si ritrovavano fra quelle due genti per loro strane, e l'una contro l'altra infuriate. Novi, venuto in contesa parecchie volte, cedeva ora alla fortuna di Francia, ora a quella d'Austria; ma niuna cosa si scopriva certa, se non gli oltraggi e le rapine dei forestieri, o amici o nemici che si qualificassero. Successe nondimeno un giorno un fatto di qualche importanza, per cui condotti i Francesi con molt'arte e valore da San Cyr, ruppero i soldati di Kray e li rincacciarono fin oltre a Tortona. Alloggiaronsi i Francesi al Bosco: ma poco tempo dopo i Tedeschi, venuti più grossi, li facevano tornare indietro, obbligandoli a cercar ricovero sotto la rocca di Gavi. Nel Piemonte superiore calarono i repubblicani per le valli dell' Argentiera, di Pratogelato, di Susa e d' Aosta; occuparono nella prima Demonte, nella seconda Villar e Perusa, e poi anche Pinerolo; nella terza Oulx, Icilia e Susa; fecero anche un motivo insino a Rivoli, donde vedevano le torri della perduta Torino. Nella quarta s' impadronirono del passo difficile della Tuile e della città d' Aosta, per modo che gl'imperiali impotenti al resistere, calarono a serrarsi nel forte di Bard. Melas, ponderate tutte queste cose, lasciando Kray alla guardia dei paesi, in cui la Scrivia e la Bormida infondono le loro acque, andava a posarsi nei contorni di Bra con circa trentamila soldati, abili a campeggiare in quelle facili pianure. Era questo suo alloggiamento non senza fortezza, siccome quello che, posto tra il Tanaro e la Stura, si mostrava opportuno a sopravedero i moti che potessero fare I Francesi da Mondovì, di cui erano in possessione, dal colle di Tenda, e dalle valli della Stura e di Pratogelato che massimamente accennava a quel luogo, come a centro comune. Suo intendimento principalissimo era di guarentire il Piemonte, e di trovar modo di combattere felicemente nelle battaglie che aspettava, per andar a porre il campo sotto Cuneo. Ne i Francesi, per le considerazioni che sopra abbiamo narrato, ricusavano il cimento. Aveva Championnet, in cui, dopo la partenza di Moreau, andato alle guerre del Reno, era invostita l'autorità suprema sopra tutte le genti che si distendevano dalla Magra per tutto il circuito dei liguri Apennini e delle Alpi sino alla Dora Baltea, chiamato a se la schiera di

Victor, annestandola alla sua destra ala verso Mondovi. Al tempo stesso 1.92 ordinava che si accostasse al suo fianco sinistro per Pinerolo e per Saluzzo una squadra di genti venute dall'Alpi Cozie, e condotta dal generale Dubesme.

Tutte queste genti, unite insieme, componevano un escrcito quasi pari in numero a quello di Melas : la guerra sin allora sparsa e vaga si riscontrava in un sol punto, e tutto lo sforzo si riduceva nelle vicinanze di Fossano e di Savigliano: sulle rive della Stura era per definirsi quell' ultimo atto della italiana contesa ed il destino di Cuneo. Dopo varii alloggiamenti presi dai capi dei due eserciti, di cui il fine per Championnet era di accostarsi a Duhesme, che veniva da Saluzzo, per quinci pruovarsi di rompere l'ala destra dei Tedeschi e tagliar loro la strada verso Torino; per Melas, di rompere il centro dei Francesi prima della congunzione di Dubesme : erano la mattina dei 9 novembre ordinati nella seguente forma. La schiera di Duhesme, che componeva la sinistra dei Francesi, marciava da Saluzzo verso Savigliano, e quindi contro Marene, in cui stanziava l'ala destra dei Tedeschi, La mezzana, in cui comundavano Grenier e Victor, alloggiava a Savigliano ed a Genola, avendo un forte retroguardo a Lavaldigi. L'ala destra dei Francesi, che obbediva a Lemoine, fermava le sue stanzo a Morozzo. Tal era adunque il sito delle genti repubblicane, che Duhesme si muoveva sulla sinistra della Grana, Grenier e Victor tra la Grana e la Stura il primo a Savigliano, il secondo a Genola, Lemoine sulla destra di quest'ultimo flume. Dalla sua parte Melas con la destra alloggiava a Marene, con la mezza a Fossano, con la sinistra, parte pure a Fossano, parte verso la Trinità. Obbediva la prima a Otto, e con lui doveva cooperare Mitruschi, alloggiato a San Lorenzo; la seconda, ad Esnitz; la terza, a Gottesheim. Ardevano l'una parte e l'altra di venir alle mani; il che era da lodarsi dal lato di Melas, perchè assai gl'importava di combattere prima dell'arrivo di Duhesme, ma non parimente dal lato di Championnet, che doveva indugiarsi insino a tanto che la congiunzione di Duhesme avesse avuto intieramente il suo effetto. L'uno esercito nel momento stesso si avventava contro l'altro il di suddetto. I primi ad attaccarsi furono Grenier ed Otto, Combatterono ambidue tra Savigliano e Marene con estremo valore, essendo il coraggio e la perizia militare uguali da ambe le parti. Studiavansi i Francesi di circuire la punta destra dei Tedeschi, i Tedeschi la sinistra dei Francesi, perchè i primi non volevano restar separati da Duhesme, che si avvicinava, i secondi li volevano separare. Fu lunga, forte e variata la mischia; gli uni cogli altri parecchie volte si mescolarono. Ma prevalendo gli Austriaci per le cavallerie (a questo fine appunto Melas aveva tirato il suo avversario sui campi aperti) furono finalmente i Francesi costretti a ritirarsi in Savigliano. Li seguitarono acremente i Tedeschi, dando l'assalto alla piazza prima che avessero avuto il tempo di riordinarsi. Ciò nondimeno fecero una forte resistenza, e forse non sarebbe venuto Otto a capo di scacciarneli, se in quel punto non fosse arrivato con tutti i suoi Mitruschi da San Lorenzo, che diede da un'altra banda la battaglia alla terra. Non potendo Grenier resistere a questo doppio assalto, fu costretto a retrocedere, incamminandosi a Genola, e lasciando in poter del vincitore Savigliano. Le cose succedettero diversamente tra Esnitz o Victor . Uscito il primo da Fossano , aveva assaltato il secondo a Genola : ma il Francese gli rispose con tanta gagliardia, che quantunque il Tedesco per tre volte desse furiosamente la carica, ne fu sempre risospinto con grave danno. Si fece Esnitz aiutare da Gottesheim ; tutti e due insieme non ebbero

1799 miglior fortuna che un solo. In questo mentre il generale repubblicano Richepanse, con un piccolo corpo di cavalleria si faceva avanti, ed urtata con gran valore la cavalleria tedesca, sforzava Esnitz a ritirarsi più che di passo dentro le mura di Fossano. Quivi nemmeno non era sicuro, e già pensava al modo di abbandonar la piazza per retrocedere più lontano; tanto era stato il danno che aveva patito in quella forte rincalzata. Ma gli sopravvennero in questo le novelle della vittoria acquistata sulla destra da Otto; il che il confortò a star fermo in Fossano, avvisandosi che Victor avrebbe pensato a tutt'altro piuttosto che a noiarlo. Infatti Championnet, per aver considerato il caso sinistro di Grenier, aveva comaodato a Victor che retrocedesse, e venisse a posarsi a Lavaldigi, divenuto l'alloggiamento principale dei Francesi. Esnitz, usando la occasione, usciva da Fossano, acquistava Genola e perseguitava continuamente Victor alle spalle. Melas , raccolti i suoi, non volendo dar posa al nemico in su quel fervore della vittoria. assaltava Lavaldigi, e dopo un lungo conflitto se ne impadroniva. Ritiravansi i Francesi parte a Centallo, parte a Morozzo. In questo mentre giungeva Duhesme sul campo in cui si cra combattuto sul principio della battaglia, e trovato Savigliano con debole presidio, se no rendova padrone, poi marciava per combattere Marene. Diveniva la sua mossa molto pericolosa pei Tedeschi, e se fosse stata fatta qualche ora prima, sarebbe stata per loro pregiudizievole all' estremo. Ma già erano talmente in possessione della vittoria, che fu loro agevole il portar rimedio contro quell'improvviso accidente. Ordinava Melas al generale Sommariva che andasse a combattere Duhesme. Potè egli giungerlo, quantunque il giorno già inclinasse, e lo costrinse, fattasi dal generale francese breve resistenza, perchè aveva ricevuto le novelle oella rotta dei compagni, a ritirarsi fino a Saluzzo.

Avevano gli Austriaci in mano loro la vittoria, restava che l'usassero. Il giorno seguente attorniarono un grosso squadrone lasciato da Champioonet a Ronchi, e lo sforzarono a darsi. Un'altra squadra più grossa che stanziava a Murazzo, tagliatole il ritorno per Cuneo, fu anch'essa obbligata a cedere in potestà del vincitore. Non pochi repubblicani, che fecero pruova per salvarsi di passar la Stura a nuoto, vi restarono affogati. Avrebbe voluto Melas correre sulla destra del fiume per dar addosso a Lemoine, ma inteso che i Francesi avevano fatto due campi, uno alla Madonna dell'Olmo, l'altro a Caraglio, con intenzione di preservare Cuneo, rinunziando al pensiero di varcare, condusse le sue genti vincitrici, dividendole in due colonne, contro quei nuovi alloggiamenti del nemico; i Francesi, non aspettandolo, si ritirarono ai monti. Ma premendo a Melas di farli allargar da Cuneo, perchè la oppugnazione della piazza non gli potesse venire sturbata, li perseguitava da tutte bande; Esnitz, seguitando Grenicr per la strada del Vernante, lo sospingeva sino a Limone. Poco dopo assalito da Melas, non trovò altro scampo illa sua fortuna caduta, se non quello di salirsene sul difficile ed erto giogo di Tenda. Otto cacciava avanti a sè i repubblicani per le valii di Stura e di Grana, e si faceva signore di Demonte; poi, spintosi più in su . occupava le barricate e l' Argentiera . Lattermann , insistendo sulla Maira e traversando il borgo di Busca, saliva sino a Dronero. Kelm, che aveva la custodia particolare del paese all'intorno di Torino, seguitando Duhesme, to sforzava a tornarsene nella valle d'Icilia, alle radici del monte Ginevra, dond' cra venuto. Restava che gli Austriaci togliessero ai Francesi Mondovì. dove si erano riparati Vietor, Lemoine e Championnet. Riusci loro la fazione, perchè sloggiati i Francesi sforzatamente dai due sobborghi, per opera 1799 di Mitruschi, e dalle eminenze che dominano la città, per quella di Liechtenstein . l'abbandonarono ritirandosi ai luoghi più alti della valle del Tanaro. Fuvvi a Bagnasco un duro incontro tra il retroguardo francese e l'antiguardo tedesco; nè fu senza grave rischio e fatica che il primo potè farsi strada al suo cammino. Occuparono i Tedeschi, sempre ritirandosi i Francesi, Garessio, Ormea, e si spinsero avanti sino al ponte di Nava, che è il passo più difficile e quasi la chiave della strada che porta su quella altura da un lato all'altro, non so se mi debba dire dell' Alpi, o degli Apennini, perchè là è appunto il confine fra le due corone di monti che si chiamano con questi due nomi. Per tale guisa i varii corpi di Championnet, che partendosi da diversi punti di una larga periferia, erano venuti a concorrere, quasi come in centro comune, nelle vicinanze di Fossano e di Savigliano, dopo la battaglia ivi combattuta, che alcuni chiamano di Fossano, altri di Genola, dispersi e di nuovo l'uno dall'altro discostandosi, si allargarono, ed ai punti medesimi della periferia ritornarono. Acquistaronne gli Austriaci facoltà di attendere alla espugnazione di Cunco sicuramente; il che era lo scopo principale di tante mosse e di sì ostinata guerra. Perdè Championnet in tutti questi fatti tra morti, feriti e prigionieri circa la terza parte delle sue genti. che è quanto a dire ottomila soldati. Mancarono dal lato dei Tedeschi più di duemila, Ritirossi il capitano del Direttorio a Nizza, dove, tra il cordoglio dell'esser vinto e del vedere la depressione della Repubblica , l'infezione d' una malattia gravissima, che quasi a guisa di peste infuriava, e lo sdegno concetto perchè Buonaparte, tornato dall'Egitto, si era fatto padrone di l'rancia sotto il nome di primo consolo, passò di questa all'altra vita. Ei fu capitano debole, ma nomo dabbene; amo la Repubblica per lei, quando tanti altri l'amavano per loro.

Travagliavansi gli Austriaci intorno a Cunce, piazza forte e di molta importanza pia suo sito. Conoscevano quest'importanza i generali dell'imperatore, e però, sebbrne la stagione glis divenisse sinistra alle opere di oppogazazione, si acciasera all'impersa, sperando di compensar con le forze soprabbondanti la contrarietà del tempo. Si alloggiava Melas col grosso dello genti a Biorgo Son Dalmazzo per impedir ai Francesi il calare dal colle di Tenda verso la piazza assediata. Intanto il principe di Liechtenstein, al quale era stata commessa l'esipugazione, cinita tutta all'intorno la fortezza, si era principalmente alloggiato tra il Gesso e la Stara, che la escorron, uno a teria di quella piare che sta a fronte della Madonna dell'Olmo. Institi la notte dei 30 novembre principiò a scavare, e ad innalaza terra contro la strada coperta che cinezva il bastione di Sant'Ancelo.

Obbediva il presidio al generale Clement. Sommava al numero di duminianiqueconio soldati, ma dissiminati per lo sonfitte e pel desiderio di tornarsene in Francia, parendo loro d'aperate le cose d'Italia; oltre a questo non era bene provista la piazza di munizioni ni da bocca nè da guerra, preche, e per l'ingordigie solite e per l'angustia dei tempi, non ne era stata in sufficientence empitat. L'esercio stesso, quando guerregiova nelle vicinanze, era stato obbligato, non avendo da pascersi altronde, a consumare una parte dei viveri d'assenbi. Gib non ostante Clement, non perdutosi d'animo, fece quello che per copitano valoroso si poteva, a fine di sturbare le opere del nemico, ora sortendo a combattere, e dora fulluinando con

1799 tutte le artiglierie contro coloro che si affaticavano alle trincce. Ma tanti erano i soldati dell'Austria, e tanti i paesani accorsi, parte per amore, parte per forza , parte per speranza del guadagno , perchè L'echtenstein , spendendo anche del suo, usava molte larghezze, che in brevissimo tempo fu condotta a perfezione la prima paralella; e vi si piantarono diecinove batterie pronte a bersagliare gli assediati. Tirarono con tauto impeto il 2 decembre, che i difensori furono obbligați ad abbandonare le opere esteriori, ritirandosi del tutto all'interno della piazza. Al tempo stesso arse una conserva di polvere con orribile fracasso, e schiantò fin dalle fondamenta un ridotto. Usarono gli assalitori la occasione, facendo la notte che segui un alloggiamento nelle ruine, ed attendendo a tirar avanti la seconda trincea di circonvallazione. Ma già un altro magazzino scoppiava, le case vicine ardevano, il fuoco, rapidamente distendendosi, minacciava generale incendio. Ne vi era modo o volontà di spegnerlo, perchè i soldati stavano sulle mura a combattere, i cittadini, spaventati, non avevano più consiglio; la tempesta mandata continuamente dal nemico accendeva l'intero; tanta era la quantità che soprabbondevolmente gittava Liechtenstein di palle, di bombe e di granate reali. Mandarono i Cuneesi pregando che avesse compassione di loro, od almeno risparmiasse le case, posciachè eglino non combattevano. Rispose il Tedesco, non farsi alcun divario quando si oppugnano piazze fra chi combatte e fra chi non combatte; capitolasse il Francese, cesserebbe la tempesta.

Vedeva Clement la necessità della dedizione, perchè già la fortezza era straziata . la breccia si preparava , n'ssun soccorso appariva da nissuna parte , ed erano mancati tutti i fondamenti del difendersi. Chiese perciò i patti e gli ottenne. Fu stipulato, ai 5 dicembre, che la guernigione uscisse onorevolmente al modo di guerra; che deponesse le armi sullo spalto; che fosse condotta sotto scorta, come prigioniera, negli Stati ereditari; che si avesse cura degli ammalati e dei feriti: erano ottocento. Volle Clement provvedere ai Piemontesi, ed assicurar le loro condizioni con domandare che non potessero esser ricerchi per opinioni, o fatti politici precedenti. Gli fu risposto che si apparteneva allo Stato, non ai soldati a giudicare. A questo modo fu domato per forza, in men che non fa dieci giorni, Cuneo che aveva vinto la gara contro le forze di Francia nel 1691 e nel 1741. Dal quale accidente due conclusioni si possono dedurre: la prima, che non vi è piazza a cui con gli approcci si possano accostare gli oppugnatori, che possa resistere lungo tempo, se non è spalleggiata da un esercito alla campagna; la seconda, che l'arte degli approcci e delle artiglierie è divenuta tanto potente, che vi è adesso troppo enorme disproporzione tra i mezzi di oppugnazione e quei di difeso.

La press di Cuoro e la stajone avversa elbero posto fine alla guerra nella superiore Itulia, e sgravarono gli eserciti condederati di molte fatiche. Tuttavia, sebbreo il Pennotte fosse governato a nome del re, in fatto egir ra a divozione dell' Austria, la quale non volle mai consentire ch' ei vi tornasse, nè che il duca d'Aosta, che aveva voce d'intenderai di guerra, ed a cui i soddati piemonteis protavano afficione, vi comparisse.

Intanto fu anno molto doloroso alla famiglia reale di Sardegna pei maili veri e pre le speranza vane; perchè mori a Cagliari i 'unico figliudo del duca d' Aosta, al quale, dopo la morte del padre, spettava la corona; passò anche da questa vita in Algahri di Sardegna il duca di Monfertao, fratello del re, giovane, siccome già abbiamo notato altrove, di ottima natura e di contumi delocismi.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO DECIMOTTAVO

S Q M M A R 1 Q

Accidenti fertistimi e pieni di sanque nel regno di Napoli. Estremo coraggio delle due parti. Il cardinal Rufo; si fe padrone di Napoli. Viccinioi crudelissime che vi seguono. I castelli si arrendono al cardinale ed agli allesti, con patto che siamo salve le vite e le sostanze dei repubblicani. Nelson. ospragginulo, rompe la fede; supphæzi [cardinoci]; si rinstaura in tutto il regno l'autorità regio. Lo Stato Romano viene in potestà dei confederati, eccettuala Ancona. Singolar risolutono di Ludoz, generale tializano, e sua morte. Bella difesa del general Monier in Ancona: finalmente si arrende con patti convessil. Tutale I falia a divosione dei confederati.

L'ordine della storia mi chiama adesso a cose maggiori: molto sangue 1719 civile versato dalle bajonette, molto dalle mannaje; Italiani straziati da forestieri , Italiani straziati da Italiani ; pensieri smisurati da ambe le parti , la crudeltà sotto nome di giustizia, un coraggio estremo in casi estremi, il valore contaminato dalla perfidia; Russi, Tedeschi, Turchi, Inglesi, Napolitani, Romani, Toscani in un viluppo; aquile bianche con un becco, aquile nere con due becchi, leopardi con le rampe, la repubblicana donna, la Nostra Donna, la ottomana luna, la croce dei cristiani sulle bandiere ; l'inferiore Italia tutta sdegnata, furibonda, sconvolta, sanguinosa; discorsi civili, opere barbare, proteste d'umanità, età da Genserico; e chi vanta i tempi moderni, non so di qual razza sia. Ferdinando, Carolina, Acton eransi ritirati in Sicilia , lasciando Napoli in mano dei Francesi che badavano ai fatti loro, ed ai Napolitani amatori della libertà, che sognavano la Repubblica. Ma non se ne stava il governo regio senza speranza che le sue cose avessero presto a risorgere, perchè non ignorava la forte lega che si era ordita in Europa contro la Francia, e saneva che i dominii dei Francesi nei paesi forestieri, massimamente in Italia, sono sempre brevi. Egli medesimo si era congiunto per trattati d'alleanza con le potenze che facevano o volevano far la guerra ai Francesi. Già fin dall'anno ultimo aveva stipulato con l' Austria che in caso di guerra e d'invasione di territorii, Napoli avesse ad aiutar l'imperatore con quarantamila soldati, l'Austria Napoli con ottantamila; e se quando il re corse contro i Francesi a Roma, l'Imperatore non accorse in suo aiuto, ciò fu perche essendo il re l'aggressore, non era caso d'invasione, perciò non d'alleanza; ne l'Austria aveva preste le armi, com' ella BOTTA AL 1814.

1999 avrebbe desiderato. Aveva anche il re contratto amicizia con la Gran Brettagna per un trattato pel quale il 1e Giorgio si obbligava a tenero una grossa armata nel Mediterraneo a tutela e conservazione degli Stati napolitani, e il re Ferdinando si dichiarava obbligato a tener aperti i porti alle navi inglesi, a darc all'Inchilterra tremila marinari, ed a congiungere con l'armata britannica quattro navi di fila, quattro fregate e quattro altri legni più sottili. Poi Nelson vittorioso molto confortava lo sicil and speranze. Medesimamente, per un trattato concluso con l'imperatore Paolo, si era la Russia obbligata a mettere sulla campagna in aiuto del re nove battaglioni di fanti e duecento Cosacchi, gli uni e gli altri da aumentarsi in caso di pericolo prossimo; ed il re si obbligava, dal canto suo, a sborsare a Paolo centottantamila rubli nel viaggio, e a dare il vivere, quando fossero giunti nel regno, a quei settentrionali soldati. Perchè poi quella repubblica francese, che era per sè stessa una tanto strana apparenza, avesse a produrre nel mondo accidenti ancor più strani, il re Ferdinando aveva fatto alleanza coi Turchi, con avergli il gran signore promesso che manderebbe ad ogni sua richiesta, e senza alcun suo aggravio diecimila Albancsi in suo aiuto. Quest' erano le promesse e le capitolazioni dell' Europa civile e dell' Europa barbara in favor di Ferdinando : gli scorticatori delle teste francesi dovevano venir ad usar l'immanità loro sotto il dolce clima delle napolitane contrade. A questo dava favore e facoltà la conquista di Corfu fatta dai Russi e dai Turchi, quando appunto gli aiuti loro erano divenuti più necessari al re Ferdinando. Era arrivatu il tempo propizio a riconquistare il regno per la rituata di Macdonald da Napoli. Non aveva la Repubblica messo forti radici nel Regno sì pel duro dominio dei repubblicani di Francia, sì per le astrazioni di quelli di Napoli, e sì finalmente per gl' ingegni mobili dei Napolitani.

Sperava adunque Ferdinando negli aiuti degli alleati e nelle inclinazioni dei popoli. Per conservarsi la grazia dei primi aveva in Sicilia tenuto Acton in istato, per muovere i secondi mandato Ruffo in Calabria. Già abbiamo narrato come il cardinale, creato l'esercito cogli aderenti propri, poi ingrossato coi nemici dei repubblicani aveva mosso a romore, e ricondotto alla obbedienza le due Calabrie quasi tutte, la terra di Oltranto, la terra di Bari ed il contado di Molise. Gento feroce ogni giorno a gento feroce si accostava, i più per sete di vendetta o per avidità di sacco, pochi per amore del nome regio. Uomini scelerati si segnavano con la croce di Cristo: in ogni luogo, invece degli alberi della libertà, piantavano lo croci venerato e santo segno, posto in mezzo al sangue ed alle rapine. Erano accorsi con le bande loro al cardinale, Proni, Mammone, Sciarpa, frà Diavolo, Decesari, dei quali io non so dir altro, se non che deploro la causa regia di avergli avuti per difensori. Un'altra mossa popolare era surta, che multo aiutava il cardinale, per instigazione del vescovo di Policastro, contro il governo repubblicano, la quale sulle rive del Mod.terraneo correndo, minacciava Salerno e Napoli. Anche il conte Ruggicro» di Damas correva le campagne con uomini speditissimi, e sollevava a furore quelle popolazioni, tanto facili ad essere concitate. Il cardinale, vedutosi forto, elevava l'animo a maggiori imprese. Perlochè, volendo torre alla capitale del regno quel pingue grana:o della Puglia, e facilitare anche in quelle spiaggie gli sbarchi dei Turchi e dei Russi, s'incamminava contro Altamura, perchè, andando all'impresa di Puglia, non voleva lasciarsi dietro quel seggio di

forti repubblicani. Fattosi sotto le mura ed intimata la resa, gli fu risposto 1739 audacemente da quei di dentro, che niun'altra risposta volevano dare se non di armi. Amavano veramente la Repubblica, ed erano uomini di gran cuore : l' arrendersi poi non sarebbe stato meno pericoloso che il combattere. per la natura della gente sfrenata con la quale avevano a fare. Diede il cardinale furiosamente la batteria, e quantunque gli Altamurani virilmente si difendessero, aperta la breccia, vi entrarono i cardinalizi per estrema forza, e recarono in mano loro la terra. Quivi le cose che successero, io. che già tante orribili ne ho descritte, ripugno a raccontare. Solo dirò, che se Trani ed Andria furono sterminate dai repubblicani, con uguale immanità fu sterminata la miseranda città di Altamura . Usossi il ferro . usossi il fuoco, e chi più incrudeliva, era miglior tenuto, e chi mescolava gli scherni, le risa, gli orribili oltraggi contro la pudicizia, alle preghiere supplichevoli ed alle lamentazioni disperate dei tormenti e degli immolati era da quegli uomini disumanati applaudito. Queste cose si facevano in cospetto di un cardinale di santa Chiesa, o lui comandante, o lui tollerante, o lui contrastante : degno di eterno biasimo nei due primi casi per l'atto, degno ancora di riprensione nell'ultimo per non aver abborrito dal continnar a reggere gente a cui era diletto lo stuprare, il rubare, il tormentare, l'uccidere. Da tante crudeltà volle Iddio, o piuttosto gli uomini sfrenati che in nome suo parlavano, che fosse accompagnata la restituzione della monarchia e della religione in Napoli : quest'erano le opere dell'esercito che col nome di cristiano s'intitolava. Ad uguale sterminio fu condotta la città di Gravina, prossima ad Altamura e posta sulla strada per la Puglia.

Conseguita la vittoria di Altamura, andava il cardinale a porre le sue stanze ad Ariano nel principato ulteriore. Quivi le città principali di Puglia, spaventate dal caso d'Altamura e di Gravina, spente le insegne della Repubblica e seguitando scopertamente il nome del re, concorrevano coi deputati loro a giurare obbedienza, Vennervi i delegati di Lucera, Manfredonia, Andria, Bari , Ascoli , Venosa , Bitonto, Barletta, Trani : tutto lo stato della Repubblica rovinava, e ritornavano con grandissimo impeto della fortuna a Ferdinando tutte le terre e le fortezze più principali. Solo Foggia, capitale, assai florente, ricca, popolosa e piena di amatori dello stato democratico, ancora si teneva; ma l'essere tornata tutta la provincia a divozione del re, diè facilità ai Russi, Inglesi ed Ottomani di sbarcare come fecero, sulle rive del golfo di Manfredonia nel novero di circa milaquattrocento, condotti dal cavaliere Micheroux: marciarono contro Foggia, e la ridussero in poter loro, Correva un giorno di fiera quando vi entrarono: i popoli spaventati al vedere quelle genti strane che avevano nome di valorose e di feroci, sparsero tosto le sinistre novelle pei paesi circonvicini. Il terrore dominava, e se qualche luogo era rimasto fedele alla Repubblica, questo concorreva prestamente con gli altri all'obbedienza verso il vincitore. Parte dei soldati forestieri si congiunsero col cardinale in Ariano, e parte andarono a trovare sulle rive del Mediterraneo il vescovo di Policastro, che aveva combattuto infelicemente contro i repubblicani. Venne con questa seconda schiera Micheroux medesimo, che valorosamente guerreggiando pel suo signore, aveva in odio la ferocia delle turbe indisciplinate, e si sforzava, ancorchè fosse indarno, di frenarle. I rinforzi condotti da Micheroux rendettero superiori i regii, anzi tanto s'avvantaggiarono, che non ostante che i repubblicani con frequenti e forti battaglia cercassero di arrestargli, arrivarono, conquistati i passi importanti d'Eboli

con e di Campistrina, sotto le mura di Salerno, e se ne impadronirono. Già tutte le provincie avendo obbedito o per amor o per forza alla fortuna del vincitore, la guerra si avvicinava a Napoli. Il cardinale, per istringerla, era venuto, calandosi da Ariano, a porsi a Nola, mentre Micheroux si era alloggiato a Cardinale. Eransi anche i regii fatti padroni della Torre del Greco. Da un altra parte Aversa, rivoltatasi dalla Repubblica, aveva chiamato il nome del re. Questo accidente interrompeva le strade da Napoli a Capua, in cui Macdonald, partendo, aveva lasciato un presidio di duemila soldati, La medesima ubbidienza seguitava l' Abruzzo superiore, dove, ad eccezione di Pescara, in cui si era rinchiuso il conte Ettore di Ruvo, ogni cosa veniva in poter suo, scendeva a far levare l'inferiore. Veramente tanto vi fece con la forza e con le persuasioni, che l'autorità regia vi fu rinstaurata sino prossimamente a Gaeta, munita di un presidio francese. Per tale guisa furono tagliate tutte le strade tra Napoli e Roma. In questo mentre comparivano le navi inglesi in cospetto, e mostravano ai repubblicani che la strada del mare era loro interdetta come quella di terra, e che nissun' altra speranza rimaneva loro, se non quella di un disperato valore, po chè nella clemenza del vincitore non potevano in modo alcuno fidare. Avevano innanzi agli occhi il prospetto di Procida isola, nido allora d'immanità più orribili, che non furono infami le libidini che Capri, posta in faccia a lei, ai tempi antichi . Dominava in Procida, sotto l'obbedienza del conte di Thurn uno Spec ale . uomo crudele, il quale quanti repubblicani gli erano mandati prigionieri dal continente, tanti tormentava con supplizi, ed il più sovente con la morte. S'aggiungeva a spavento dei repubblicani, che in Napoli si era ordita una congiura in favor del re da due fratelli Bacher, Tedeschi, che vi avevano aperto un traffico. Scoperti da una gentildonna, amatrice dello stato nuovo, per nome San Felice, furono carcerati. Trovaronsi in casa loro nappe rosse e bandiere reali. I repubblicani entrarono in gran sospetto, perchè temeyano che vi fosse maggior inclinazione, e che una parte potente macchinasse congiure.

In estremo tanto pericoloso, in cui non si trattava più di vincere o di perdere, ma di viere o di morire, il governo della Repubblica el repubblicali facevano ora più, ora meno di quanto i tempi richiedesereo. Già aveva qualche tempo prima, come abbiano narrato, il governo deretale che non solamente fossere o s'intendeserva obbiliti diritti dei feudi, ma che i baroni mostrassero a quale titolo possedessero i boschi e le bandite, e chi non potesse mostrarne, fosse sopodestato, e di beni si apratissemo fra coloro a danno dei quali i medesimi diritti fossero stati usati. Togleva il diritto di milenda; yoleva che si venlessero i beni nazionali: irmedii insufficienti, perchè usati all'estremo, e perchè la ragione e nemneno il'utilo possono prevalere contro il fururo.

I sospetti intanio, anche fra gli uomini della atessa parte, come avviene nelle disgrazie, davano il tracollo allo Stato già cadente. Questi sospetti accennavano agli uomini stessi che entravano nel zoverno, perché vi erano stati chiamati dai Francesi, parendo ai più ardenti repubblicani che in chi era stato dipendente dai forestieri, non si potesse aver fede sufficiento in quegli estremi della partenopea repubblica. Erano sorti in Napoli, come abbiam detlo più sopra, parenchi ritorivi politici, dove secondo il solito, chi manifestava opinioni più estreme, era più applaudito e nigilor cittudino creduto. Tanto montò la cossa e tanta fu la potenza che questi ritorio si

arrogarono, che uno di essi domandò al governo che tutti coloro che erano 1799 stati nominati dai Francesi cessassero dal magistrato, ed in vece loro si surrogassero buoni, leali e independenti Napolitani. Perchè poi non potesse venir fatto inguino, misero in campo anche questa, che un magistrato di censura si creasse; che avesse diritto e carico di scrutinare i membri del Direttorio e quei del corpo legislativo, e chi fosse stimato sospetto cassasse. e proponesse in luogo loro cittadini puri ed incorrotti. Accettò il governo, l o gimai servo , la proposta , e per essa divenne ancor più servo . Così scioglievasi la società per la intemperanza, già prima che si disfacesse per la forza: fu creato il magistrato, un canonico Luparelli d'Ariano fatto suo capo . Questi creavano , quelli cacciavano , il governo era in mano loro . Instituissi intanto un tribunale il cui ufficio fosse il giudicare il crimenlese . e di cui fu nominato presidente Vincenzo Lupo. Entrarono con lui i repubblicani più vivi . Decretava il Direttorio che quando tirassero tre volte i cannoni dei castelli, chi a guardia nazionale od a ritrovi politici non fosse ascritto, incontanente si ritirasse alle sue case sotto pena di morte, e sotto la medesima pena serrasse le finestre : e chi nol facesse e fosse trovato per Napoli dopo i tre tiri, quando non si appartenesse a guardia nazionale od a ritrovi politici, fosse disarmato, arrestato ed incontanente, come nemico della patria, ammazzato. Ai tiri medesimi le guardie nazionali, o chi fosse addetto ai ritrovi, tostamente accorresse al quartier generale: i quin jueviri, i legislatori, i ministri andassero ai seggi loro, e chi nol facesse. fosse ammazzato. Queste cose si facevano con terrore infinito della città. Ma i repubblicani più vivi e quelli che avevano in odio ed in sospetto ogni freno ed ogni governo, viemaggiormente si infierivano. Si era fermato, con consentimento del governo, nella casa dell'accademia dei nobili, un ritrovo in cui convenivano repubblicani più moderati per discorrere fra di loro intorno alla salute della patria e propria. Il loro fine principale, vedendo il precipizio delle cose, era di accordarsi, acciocche nell'ultimo caso trovassero modo di salvar sè e quelli che sentivano con loro. I capi di quest'adunanza erano nomini assennati, e le loro intenzioni volte al bene. Ma vennero a congiungersi con loro, ed essi il consentirono per quell'intento di salvare quanti repubblicani potessero, gli altri ritrovi sparsi per la città e composti di patriotti più ardenti e più immoderati. Ne nacque che costoro acquistarono il predominio, e spinsero l'adunanza della casa dei nobili ad eccessi condannabili .

Sul bel principio mandarono dicendo al corpo legislativo che Pignatelli di Monteleone e Bruno di Foggia, entrambi di esco corpo, riano arristorati, purchè avevano reso partito contro la lega dei frudi; perciò volevano che, chiesta lucenza, sen' andassero e non guardassero indietto: quando no, gli avrebbero ammazzati. Deputati a portar quest'insolente ambasciata furono Lugi Serio e Gateano Ressa. Gli accompagnavano cinquerento arrabbiati con le caltella in mano, intuonando che venivano per ammazzar l'ignatelli e le caltella in internato per admazzar l'ignatelli e caltella in mano, intuonando che venivano per ammazzar l'ignatelli con prara ille case. Ma gli uonini con le caltella intimavano loro badassero prara ille case. Ma gli uonini con le caltella intimavano loro badassero la far l'utilicio. Poi, non contenti al Pignatelli e al Bruno, rintuonarono che il Dorta; ministro di marian, come vile, per aver domandato i passaporti, avesse congelo ancor esso; quando no, l'ammazzerebbero. No vi

\*\*\*9\* simi. Altri magistrati accusavano, e quanti ne accusavano, tanti crano esclusi, l'adunanza dell'accademia dei nobi dominava: repava un'orribilo anarchia. Poi, per far vedere che, se atterrivano gli altri, non avvano paura essi, immaginarono un registro, dove tutti, come membri dell'adunanza, avessero a scrivere i nomi loro. Scrissergii ne effetto. I più savi consentirono, perchè avvendo i nomi di tutti, speravano di potergil avvertire, quando fosse venuta la necessità del doversi salvare, per non cadere nello mani del regil. Questo registro divenno povita, quando i regil si feccro padroni di Napoli, un libro di norte, perchè, trovato, furono giudicati senza remissione tutti coloro che l'avvano segnato coi loro norai.

In questo mentre niuna cosa lasciavano intentata per inflammare il popolo. Tutti che portavano il nome di Ferdinando, si sbattezzavano con dire che non volevano avere in sè cosa che gli assomigliasse ad un tiranno. Cassio, Bruto, Timoleone, Armodio, Catone, ed altri simili nomi aodavano per le bocche di tutti. Chi invocava Masaniello, chi il gigante di Palazzo: il Sebeto negl' innumerevoli versi parlava e prediceva gran destino alla partenopea repubblica. Le tragedie di Alfieri, e le più forti, si recitavano in presenza di un concorso infinito di uditori, e tratto tratto ecco alzarsi un predicatore: quest' era spesso una persona civile, e spesso ancora un' idiota, o un prete, o un frate, o un laico. Badate, diceva costui, rivoltandosegli in un momento tutte le genti intente ad udirlo, badate, diceva, o cittadini, che questo caso è caso nestro, o fosse di Bruto, o fosse di Virginia, o fosse di Timoleone. Tutti applaudivano; poi si contiguava a recitar la tragedia. Ed ecco un altro predicatore sorgere, e dire che bisognava ammazzar tutti i tiranni, le napolitane grida andavano al cielo : così tra il predicare e il recitare si arrivava allo spegnere dei lumi. Fuori poi, i discorsi erano ancor più strani che nel teatro : le novelle che si spargevano sentivano anch' esse dello stravagante. Gli accidenti favorevoli si esageravano, gli avversi si tacevano; la Repubblica era giunta al suo fine, e molti predicavano ed alcuni credevano che fosse per essere eterna. Eleonora Fonseca scriveva un Monitore, giornale in cui pubblicava continuamente vittorie di repubblicani, sconfitte di regii, arrivi di flotte soccorritrici di Francia. In piazza di mercato una società che filantropica si chiamava, aveva a cielo aperto rizzato una scuola per ammaestrar lazzaroni, o per far loro capire che dolce e bella cosa fosse la repubblica. Per riuscir meglio nell'intento, si mettevano alla medesima condizione con loro, ed ora a questa ed ora a quella taverna andando, se ne stavano con quegl' incolti plebei a piè pari manziando e bevendo. Usavano i filantropi anche la religione, predicando continuamente, che il vescovo d'Imola Chiaramonti aveva con solenne lettera pastorale inculcato che le massime democratiche erano massime del Vangelo, e che per esser buoni democrati bastava esser buoni cristiani. Per questo avevano fatto opera che un Michelagnolo Ciccone, frate, trasportasse il Vangelo in volgar napolitano, e le massime democratiche principalmente inculçasse. Esortaronsi i parrochi ed i preti a raccomandare queste massime dai pulpiti e il fecero. Un Benoni, frate francescano, uomo nè senza dottrina nè senza eloquenza, in mezzo alla piazza reale, ed a piè dell'albero della libertà, con un crocifisso in mano, predicava ogni giorno, facendo continue e vivissimo invettive contro il re, contro la famiglia reale, contro la monarchia. Chiamava ne' suoi discorsi Gesù Cristo e i santi; affermava con parole efficacissime che tutti furono democrati, che sempre avevano predicato l'eguazlianza e la frattellevole carità: che sull'egugalianza e sulla carità fratrena erano fondati tulti : se gli ordini monastici, massimamente quello del serafico padre san Francesco: e qui vi inflammandosi, dava cul crocclisso la benedizione si popoli. L'arcivescovo di Napoli orlinava preci per la Repubblica; decrrava, che nissuno che avesse macchinato la rovina dello stato repubblicano, potesse ottener l'assoluzione, se non in articolo di morte: chiumava nelle sue pustotali Ruffo scelerato, impostore, nemico di Doe degli uoon ni.

In mezzo a tutto questo, essendo giunto il tempo solito del mese di maggio, si fece con molta pompia la processione del santo. I demorati mandarono dicendo ai custodi, pre,assero molto bene perche san Genaro fecese il mircolo, ed essi molto bene pregarono, ed il sanque im men che non fa due minuti, si aquaglio: gridarono i lazzaroni, san Genaro eser fatto democratifica.

Ma i rimedi finora raccontati riuscivano insufficienti senza le buone armi. In questo i repubblicani avevano molta fede in Mantoné, m nistro della guerra, uomo di animo fortissimo, repubblicano gagliardo, e che appunto pel suo coraggio smisurato errò; egli era, per mandato del governo, ordinator supremo di quanto s'appartenesse all'armi ed alla difesa della Repubblica. Chiamò a sè gli ufficiali e soldati che erano stati ai servigi del re, offerendo loro vitto e soldo, finchè fossero descritti in corpi regolari. Ma non potendo l'erario bastare a tanto dispendio, oltre le tasse, che per quanto si poteva senza mal umore del popolo si riscuotevano, poneva mano a rimedi straordinari. A persuasione di lui e per ordine del governo s'invitarono gli amatori dello stato nuovo ad offerir doni in oro od argento, coniato o vergato, in sovvenimento della Repubblica : fecersi capo di quest' impresa due gentildonne molto ragguardevoli, tanto per la virtu dell'animo quanto per le forme del corpo; andavano per le case, raccomandavano la Repubblica. Di queste pietose donne non tace il nome la storia: furono le duchesse di Cassano e di Popoli. Raccolsero tanto denaro, che bastò per ordinar tre legioni di veterani : si aggiunsero per maggior sicurezza alcuni nuovi soldati fra coloro che amavano la Repubblica. Dieronsi la prima a reggersi a Schipani, la seconda ad Ettore di Ruvo, la terza ad un Belpuzzi, che aveva veduto le guerre di Buonaparte. Marciavano Schipani contro Sciarpa, Ettore contro Proni, Belpuzzi contro Ruffo. Per sicurezza poi di Napoli, Mantoné ordinava meglio la guardia urbana, e tentava di accalorarla in favore della Repubblica. Le diede armi e bandiere con pompa solenne, e per generale primo Bassetta, per secondo Gennaro Serra, per terzo Francesco Grimaldi e Antonio Pineda, uomini valorosi, e nei quali con tutto l'animo confidava. Per avvezzarla agli usi di guerra, la faceva armeggiare ogni giorno. Commetteva alla fede del generale Federici la custodia di Napoli, a Massa Castel nuovo, al principe di Santa Severina castel dell'Uovo. Buoni ordinamenti erano questi, ma la guerra più forte di loro; nè Mantoné, o che non sel credesse egli pel gran coragg'o che aveva, o che s'infingesse per non ispaventare, non aveva fatto provvedimenti più gagliardi. E siccome era sempre riuscito vincitore contro i regii che si erano mossi contro la Repubblica prima che il cardinale si muovesse, aveva questo moto del cardinale in piccolo concetto, e non pensava che fosse per avere un fine diverso da quello che i primi avevano avuto. Per la qual cosa si persuadeva che le legioni create fossero bastanti a frenare i regii nelle provincie, e ritornarle sotto l'obbedienza del governo popolare. Ma ebbe la guerra assai diverso successo; perchè Belpuzzi, cono1799 scendo la impossibilità di far fronte ai regii, che d'ogn' intorno, uscendo dai boschi e calando dalle montagne, l'infestavano, abbandonata l'impresa, se n'era ritornato a Napoli. Ferocemente aveva combattuto negli Abruzzi Ettore di Ruvo, ma assalito ed attorniato da un numero di nemici molto superiore, fu costretto a cercar ricovero contro il furore dei sollevati dentro le mura di Pescara. Schipani, rotto da Sciarpa, per ultimo rifugio si era ritirato a Napoli. Così Ruffo, vincatore in ogni parte, innondando con le sue genti tutto il paese all' intorno, si era avvicinato alla capitale. Vide allora Mantoné che i moti del cardinale erano per risolversi non in romori, ma in effetti; che la fortuna minacciava, e che i rimedi ordinari più non bastavano. Preparavasi ad uscir egli stesso contro il nemico con seimila soldati; creò primieramente per custodia di Napoli una legione di fuorusciti calabresi, i quali, perchè parteggiavano per la Repubblica, cacciati a furia dalle case loro per le armi di Ruffo, si erano riparati nella capitale ; uomini fieri , bellicosi, arrabbiati per le ingiurie recenti. I loro compatriotti, che militavano col cardinale, si mostravano disposti a far cose enormi pel re, ma essi erano risoluti a farne per la Repubblica delle ugualmente enormi. Erano nel novero di duemila ; e perchè ognuno fosse chiaro di quanto valevano e di quanto si proponevano, pubblicarono, fra le altre, queste parole: « Noi « vogliamo sangue; noi cerchiam morte; darla o riceverla è per noi tutt'uno; « solo vogliamo che la patria sia libera, e noi vendicati ». Rispondeva loro Mantoné: « Compiacersi nel vedere quei moti generosi degli animi loro , nè « poter perire la Repubblica, che eroi, come eglino, aveva per difensori ».

Erano preti, laici, nobili, plebei, poveri per fortuna, poveri per esillo, ne volevano dare od avere perdono. Mantoné die loro in guardia il quarticre di castel Nuovo. Poi detto al principe di Roccaromana, che si dimostrara molto dedito al nuovo governo, creasse un reggimento di cavalli nei dintorni di Napoli, egli il faceva.

Partiva Mantoné da Napoli , non senza esimio apparato per impressionar quel popolo di cui l'immaginare è tanto forte. Era la contrada di Toledo, per dove le partenti truppe passavano, tutta parata in addobbo, la guardia nazionale a piedi, schieratasi in fila, quella a cavallo sulla piazza, i regolari rimpetto a castel Nuovo. Seguitavano i prigionieri fatti nella conquista di Castellamare, che, preso ai tempi precedenti per una fazione improvvisa dai regii e dagl' Inglesi, era stato con mirabile prontezza ripreso da Macdonald. Si vedevano le insegne polverose e lacere dagli stromenti di guerra, che ai dì più felici per loro avevano i cattivi portato: suonavano a festa le trombe, suonavano i tamburi. I prigioni, con le mani legate al dorso aspettavano pallidi e tremanti la morte. Le bandiere si gettavano a piè dell'albero della libertà : i prigioni, condotti a quel tronco, si apprestavano all'ultimo momento; la lugubre scena muoveva i cuori a compassione; aspettavasi ognuno vedere balzar a terra le teste tronche, quando ecco un gridarsi grazia da ogni lato: soldati e cittadini ugualmente nel p.etoso grido si accendevano. Gli scampati da morte certa, a vita certa risorti, ringraziavano con atti di gratitudine le accolte turbe, baciando l'albero e viva la libertà gridando. Incontanente da compassionevoli e pie donne fu fatta questua, acciocchè coloro cui la benignità dei repubblicani aveva salvato, potessero ritornare, come loro fosse a grado, alle patrie loro. L'atto umano pareva promettere dolce destino alla Repubblica, perchè la pietà abbellisce i pensieri doll'uomo e dà speranza, perchè sa di meritar premio. Restava che, com'era il disegno, si ardessero

le insegne regie, ma i democrati impazienti le laceravano a gara, e diedero 1725 i pezzi in mano a ciascun soldato; i soldati li appendevano alle punte delle baionette, gridando tutto all'intorno in quel mentre infinite voci muoiano i tiranni, vivo la Repubblica I

Mantoné, condotte le repubblicane squadre alla campagna, sbaragliava e fugava fucilmente i corridori dell' esercito regio; ma quando più oltre si fu spinto, si accorse che per lui nè pe' suoi altro scampo non restava, se non quello di tornarsene prestamente là dond' era venuto. Il suo ritorno in Napoli costernava le genti : per ultima speranza aspettavano quello che fosse per partorire il valore di Schipani; ma ebbero tosto le novelle ch'egli, che per aver udito la ritirata di Mantoné, si era condotto alla torre dell'Annunziata, combattuta quivi aspramente dai Russi, dai regii e da una parte de' suoi soldati medesimi mutatisi a favore del re, era stato preso, dopo di aver veduto lo sterminio quasi intiero de' suoi compagni . Sentissi a questo momento ancora che Roccaromana aveva bene levato ed ordinato, siccome dal ministro ne aveva avuto il carico, il reggimento di cavalli, ma che invece di farlo correre in aiuto dei repubblicani, lo aveva condotto al cardinale, dal quale aveva avuto le grate accoglienze. Il precipizio era evidente : tolta tutta la campagna, ed insultando già da ogni parte le genti del cardinale vincitore, tutta la difesa della Repubblica e di tanti uomini che avevano seguitato la aua fortuna, era ridotta nella sola città di Napoli, non sicura nè per concordia di cittadini nè per nervo di soldati. Non si trattava più di vincere, ma solo di conseguir patti, onde sfuggita la morte, si acquistasse facoltà di ander esulando per terre inconsuete e lontane. Decretava il Direttorio, essere la patria in pericolo. Ritiravasi col corpo legislativo ai castelli Nuovo e dell' Uovo: quel di Sant' Elmo, più forte e che dominava Napoli, era in mano del presidio francese lasciatovi da Macdonald: un terrore senza pari occupava le menti. La legione calabra sola non ai spaventava, perchè dal vivere al morire, purchè si vendicasse, nou faceva differenza. Parte stanziava in Napoli , parte presidaiva il castello di Viviena , per cui Ruffo doveva passare per venir a dar l'assalto alla città dal lato del ponte della Maddalena. Si risolvevano i repubblicani a morire da uomini forti: Spartani volevano essere, e Spartani furono, ma gli Spartani avevano uno Stato ed una patria, essi non avevano più nè l'una nè l'altra. Perciò perirono senza frutto, in ciò molto più da ammirarsi che gli Spartani non furono, perchè erano aicuri che quell' invitta virtu non solamente non sarcbbe proseguita con laude nel paese loro, ma ancora vi avrebbe incontrato il biasimo. Udissi tutt' ad un tratto nella apaventata Napoli un rumore, come di tuono: tremò la terra; pure il Vesuvio non buttava: veniva dal forte di Viviena. Lo aveva il cardinale con tutte le sue forze assaltato: vi si difenderono i Calabresi, non come uomini, ma come lioni. Pure i regii, combattendo da tutte parti con le artiglierie, l'avevano smantellato, e non una ma più breccie o piuttosto una ruina di tutte le mura apriva l'adito ai vincitori. Entravano a forza ed a furia : gente disperata ammazzava geute disperata , ne solo i vinti perivano. Nissuno s'arrende, tutti furono morti : date, a chi li uccideva , innumerevoli morti . Restavano una mano di pochi : la rabbia li trasportava; feriti ferivano, minacciati ferivano, ammoniti dello arrendersi ferivano. Pure l'estrema ora giungeva. Anteponendo la morte di soldato alla morte di reo, nè sofferendo loro l'animo di venir in forza di coloro che con tanta rabbia abborrivano, un Antonio Toscano, che li comandava, e che BOTTA AL 1814.

1739 g'à stava con mal di morte per le ferite e pel sangue sparso , strascinossi a stento e carpone al magazzino delle polveri, e con uno stoppaccio acceso postovi fuoco, mandò vincitori, vinti e rovinate mura all' aria : atto veramente mirabile e degno d'eterna memoria nei secoli. Tutti per rono : questa fu la cagione del tuono e dello spavento di Napoli. Ruffo, espeditosi dall'intorno del forte passava e si accingeva a dar l'assalto alla capitale da tre bande, al ponte della Maddalena, al cunto di Foria ed a Capodimonte; ma il principale sforzo era alla Maddalena. I repubblicani carceravano come ostaggi alcuni sospetti e condussero in castel Nuovo ed in castel dell'Uovo un fratello del cardinale ed i parenti degli ufficiali dell'esercito regio. Passarono per le armi i fratelli Bacher con quattro lazzaroni mescolati in congiure. Poi partiti in tre schiere se ne givano contro Ruffo. Writz li conduceva alla Maddalena, Bassetta a Foria, Serra a Capodimonte. Caracciolo, con le navi sottili accostatosi al lido, batteva di fianco le genti del re. Animavansi con vicendevoli conforti l'un l'altro: quella essere l'ultima fatica loro, o morte, o vittoria; dover lasciare un testimonio al mondo di quanto possa la virto che vuole la libertà : vita di servi non esser vita : non esser morte lo scampare dalla servitu : e se dai fati contrari era fisso che l'opera loro non potesso più giovare alla libertà ed alla patria, gioverebbe almeno la memoria. Con queste voci diedero dentro ai regii: surse una fur'osissima zuffa alla Maddalena: repubblicani e regii eleggevano piuttosto il morire che il cedere. Dalla parte dei primi Luigi Serio, vecchio di sessant' anni, combattendo nella prima fronte con un suo nipote e con una gioventù indomita, che animava con l'esempio e coi conforti, fu morto, e con lui il nipote ed i giovani. Writz, svizzero, valorosamente trava; landosi con tutte le sue forze in prodell'adottiva patria, ora qual generale comandando, ed ora qual soldato combattendo, faceva dubbia la vittoria. Finalmente, ferito di piaga mortale. e portato in castel Nuovo, quivi mandava fuori l'ultimo spirito.

I repubblicani massimamente quei Calubresi inferociti, non punto sbigottitisi alla morte del loro prode e fedele capitano, continuavano a menar le mani ed a tener lontani dalle dilette mura le genti regie. Dal canto loro Bassetta e Serra ottimamente facevano il debito lorn. Non inclineva ancora la sorte da alcnn lato, perchè prevalevano i repubblicani di rabbia, ed avevano il vantaggio del luogo: i regii sopravanzavano di numero e di truppe regolari. Mentre così stava dubbia la lance, ecco sorgere grida di viva il re alle spalle dei democrati. Erano una moltitudine di lazzaroni, che, stimolati dai partigiani del governo regio, si levavano a rumore. Rivoltaronsi addosso a loro i repubblicani e li ammazzarono tutti. Ma Ruffo, usando l'occasione che gli si era aperta, porchè i nemici, assaliti alle terga, avevano rimesso dalle difese, entrava per viva forza ed inondava la città, solo a lui contrastando quei Calabresi indomabili. Quivi il raccontare le cose che seguirono. parrà cortamente impossibile, se si farà a considerare quella rabbia immensa, le ingiurie fatte, il sangue sparso, il sangue caldo, la natura estrema di quei popoli , l' immanità della più parte dei comhattenti , de nissuna civiltà temperata. Primieramente, il castello del Carmine, che domandava i patti, fu preso per assalto, e tutto il presidio senza pietà passato a fil di spada. Carnificina più grande e più orribile si faceva per le contrade. VI si uccidevano gli uomini a caccia per diletto, come se fossero stati fiere: nè età, nè sesso, nè condizione, nè grado si risparmiavano. Uccidevansi i repubblicani per nd'o pubblico, e i non repubblicani per odio privato; nè quei carnefici ai contentavano di uccidere, chè ancora volevano tormentare. Varii 1799 erano i generi delle morti: il ricco, ammazzato sugli atrii de' suoi palazzi, il povero aulle scale e sulle porte delle chiese : chi era lacerato vivente ancora, a brani a brani, chi strangolato, chi arso. Ardevano qua e là orribili roghi, e gli uomini gettati a furia dentro, vi si abbruc'avano, Godevano i barbari, a guisa di veri cannibali, e facevano le loro tresche, le loro grida, le loro danze festevoli intorno. Un prete venuto con Ruffo si vantava di aver mangiato carni di repubblicana abbrustolite. Si spargeva voce ad arte da coloro che si dilettavano degli oltraggi e del sangue, che i repubblicani avevano sui corpi loro atampata l'immagine della libertà. Per questo prima di ucciderli, i meno impetuosi all'ammazzare, li spogliavano, e così spogliati in mezzo agl' improperi ed alle battiture li conducevano per la città. Donne virtuose e pudiche, e pel grado loro ragguardevolissime. furono barbaramente e fra gli scherni di una ignobil plebe condotte a questo aupplizio, in cui il manco era il dolore del corpo. Vedeva Ruffo queste cose e non volle o non potè frenarle. Cercavano e chi era reo, e chi era innocente di repubblica, scampo a furore tanto barbaro. Chi fuggiva in abito di donna, e questo ancora nol aulvava; chi fuggiva sotto cenci di lazzarone, e non si salvava. Ma quelli a cui la fortuna aveva aperto uno acampo per le contrade, gliel toglieva per le case; conciossiachè i padroni ne li cacciavano, sapendo che se li ricettassero, le case loro aarebbero aaccheggiate ed incese, ed essi uccisi. Vidersi fratelli chiuder le porte ai fratelli, spose a sposi, padri a figliuoli. Fuvvi un padre il quale, per dimostrare il suo amore per il re , scoperae e diè in mano il proprio figliuolo alla furibonda plebe, comprando in tal modo la salute propria col sangue della sua creatura. Risospinti dalle case, i miseri perseguitati si nascondevano nelle fogne, donde di nottetempo e di soppiatto uscivano, cacciati dalla fame e dalla puzza. Se ne accorsero i lazzaroni; si mettevano in agguato alle bocche, come se aspettassero fiere al varco, e quanti uscivano, tanti ammazzavano. Felice chi moriva senza tormenti. Come se la ferocia di quella plebe aenza freno avesse bisogno di maggiore stimolo, le si fe' credere che i repubblicani avessero risoluto d' impiccare, se avessero potuto, la sera del giorno precedente tutti i lazzaroni. Fu olio a fiamma. Cercarono diligentemente in tutte le case; e sfortunata quella in cui fosse rinvenuta o corda o spago, o simili: dicevano essere i capestri apprestati; onde senz'altro dire tormentavano. saccheggiavano, uccidevano. Un Cristoforo, macellaro, che per uso del suo mestiere aveva corde in casa, fu atraziato con orribili tormenti; poi la sua testa, tronca, portata a dileggo di popolo sopra la punta di una baionetta per la città : l'avevano cinta tutta di corde, e gridavano, esser miracolo di sant' Antonio (correva appunto la festa di questo aanto) perchè si era dato voce che il santo fosse atato quello che avesse rivelato a scampo dei lazzaroni il tradimento dei capestri . Dichiararono sant' Antonio protettore di Napoli, e degradarono san Gennaro come giacobino e protettor di giacobini. Pensi il lettore quale immagine di città fosse quella in cui una plebe barbara correva per le contrade e per le case mescolando gli scherni alle crodeltà , ed in cui si ardevano uomini vivi, e le carni loro si mangiavano. Qualche consolazione arreca all'animo sconfortato dal vedermi un volto simile a quello di queste fiere, il pensare che atti generosi sorsero in mezzo a tale desolazione, perchè non mancarono padroni di casa che, a pericolo degli averi e delle persone loro , scamparono da morte le vittime destinate . Durò lo

1:20 stato orribile due giorni. Infine si risolvè il cardinale, o perchè la unanità finalmente il movesse, o perchè volesse attendere all'assedio dei castelli, fazione impossible a tentarsi in tanto scompiglio, a frenare il furore dei suoi; Napoli, atterrita per le morti, diventò lagrimosa pei morti.

Restavano ad espuguarsi i castelli; a questa espugnazione applicò l'animo il cardinale. Piantò una batteria nella contrada di Toledo per battere i repubblicani che avevano un alloggiamento a San Ferdinando, una all'Immacolata per battere castel Nuovo, ed una terza alla punta di Posilippo per battere quel dell' L'ovo, che , sebbene sia poco altro che una vecchia casa a guisa di fortezza, è di gran momento pel suo sito; perciocchè chi ne è padrone può battere con vantaggio ed impadronirsi di castel Nuovo. Veduto il pericolo, i repubblicani che erano dentro a castel dell' Uovo si accordavano con quelli di castel Nuovo e di Sant' Elmo per fare tutti uniti una fazione notturna contro la batteria di Posilippo. Accozzavansi le due colonne uscite da castel Nuovo e da castel dell' Uovo, ma quando giunsero alla strada che , salendo , mette a Sant' Elmo , scambiarono in mezzo all'oscurità della notte per nemici quella dei loro compagni, che scendeva della fortezza. Si diè mano da ambe le parti al trarre, furonvi parecchi morti di qualità dalle due bande : ciò fu cagione di molto spavento. Finalmento riconosciutisi gli amici con gli amici, e riunitisi e ripreso animo, se ne andarono con incredibile audacia alla fazione. Tanto fu l'ardire e la prestezza loro, che, uccise le guardie e sopraggiungendo improvvisi alla batteria, la presero, arsero i carretti, chiodurono i cannoni, e tornarono sani e salvi ad incastellarsi. Le truppe di Ruffo, sorprese e spaventate a sì inopinato accidente, si davano alla fuga; già il cardinale aveva messo all'ordine i carri e la sua carrozza stessa per andarsene. Ma accortosi della pochezza del nemico, e che i repubblicani già si erano riparati ai castelli, se ne rimase, continuando nell'opera dell'espugnazione. Dalla parte loro i repubblicani conobbero, che stante il nuniero soprabbondante dei nemici che li combattevano e le popolazioni contrarie, niuna speranza rimaneva loro della vittoria. Perciò consultarono fra di loro, se dovessero tentar di fuga con aprirsi con le armi in mano il varco fra i nemici. Un Renzi, vecchio ufficiale di molto valore, e il principe de Gennaro altro ufficiale di gran cuore, che s'apparteneva ancor esso alla truppa assoldata, opinavano pel tentativo. Una contraria sentenza manifestarono altri, o meno confidenti uella impresa loro, o più pella clemenza del vinciture. Con questi assentiva massimamente Ignazio Ciaia, che, solito ad abbellire colla innocente e placida fantasia tutte le umane cose, abbelliva ancora quell'estrema sventura. A costoro non sofferiva l'animo il lasciar fra le mani di un nemico crudele i vecchi, le donne ed i fanciulli che avevano in sì lagrimevol caso seguitato la fortuna loro. Prevalse la opinione di questi ultimi, nè si fece più motivo alcuno per iscampare; solo attesero, il meglio che poterono, alla difesa dei castelli, ed a star pazienti ad aspettar che cosa portassero i fati a salute od a rovina loro.

La fazione della punta di Posilippo, la ferocia dei repubblicani calabresi, l'atto dispersola del comandante di Viviena, ed il coraggio smisurato dimostrato in tutti i fatti dai democrati avevano dato niolto a pensare a Rufio; si era persuaso che senza molto sangue , o forse senza lo sterminio di tutta la città, non avrebbe potuto riuscir a fine della sua impresa. Il castel Sanri'Elmo avrebbe potuto, dominando Npoli, riunario da capo in fondo, Questo

castello era per verità in mano dei Francesi, e particolarmente del coman- 1799 dante Mejean, col quale il cardinale aveva avuto qualche pratica, e sopra cui se ne viveva con molta sicurtà. Ma vi erano anche non pochi Napolitani, amatori della Repubblica, i quali, uomini disperati essendo, ed in caso disperato ritrovandosi, potevano facilmente fare qualche risoluzione molto pregiudiziale a Mejcan medesimo ed alla città. Oltre a ciò avevano i repubblicani in mano loro nei castelli i prossimi congiunti del cardinale, nè poteva restar dubbio, stante la rabbia loro e le mortali ingiurie corse fra le due parti, che nell'ultimo furore non gl'immolassero ove l'estremo dei tempi fosse arrivato. Finalmente consideravano gli alleati, massimamente gl' Inglesi che cooperavano alla conquista di Napoli col cardinale, che si erano ricevute novelle dell'essere uscita al mare la flotta di Brest, e comparsa allo stretto di Gibilterra, donde le era facile navigare nelle acque di Napoli, e condurre a mal partito le navi inglesi che stanziavano all' Isola di Procida e nel mare vicino. Considerate e maturamente ponderate tutte queste cose, stimando che non si convenisse mettere i repubblicani nell'ultima disperazione, si del berarono gli alleati ad offrir loro patti, perchè i castelli e la città si conservassero salvi, e fosse rimosso il pericolo che sovrastava al navalio d'Inghilterra. Il cardinale, per mezzo del comandante di Sant' Elmo, mandò dicendo ai repubblicani che se volessero patteggiare, vi si sarebbe volenticri risoluto. Rappresentò loro Mejean quello che era vero, cioè che oramai ogni difesa era inutile, e che migliore e più savio partito era il serbar la vita a tempi miglior per la Repubblica, che il perire senza frutto per lei; accettassero i patti, esortava, che loro si venivano offerendo. I repubblicani, consultato fra di loro, inclinarono l'animo al partito più ragionevole, e, risolvendosi al trattare, proposero in un modello scritto le condizioni per mezzo delle quali promettevano di lasciare castel Nuovo e castel dell'Uovo. non potendo stipulare per Sant' Elmo, come in potestà di Francia. Parvero sulle prime al cardinale le condizioni superbe; penava al ratificarle. Infine, strignendo il tempo, temendo viepiù della vita de' suoi congiunti, e moltiplicando gli avvisi dello avvicinarsi della flotta francese, con pari consentimento degli alleati si risolvette ad accettarle. Furono quest'esse; fossero Castelnuovo e castel dell' Uovo dati in potere dei comandanti del re delle due Sicilie e dei suoi alleati il re d'Inghilterra l'imperatore di tutte le Russie e la Porta Ottomana, e così parimente ad essi fossero consegnate le munizioni da guerra e da bocca, con le artiglierie ed altri arnesi che si trovassero nei forti; uscisse il presido onorevolmente a modo di guerra; le persone e le proprietà, sì mobili che stabili, di ognuno che si appartenesse ai due presidii, si serbassero salve ed inviolate; potessero le persone medesime ad elezione loro imbarcarsi sopra bastimenti di tregua, che loro sarebbero forniti, per essere trasportate a Tolone, e potessero ancora rimanersi in Napoli, dove nè esse nè le famiglie loro potessero a modo niuno essere molestate, le medesime condizioni fossero e s'intendessero concedute a tutti coloro fra i repubblicani che nelle battaglie succedute fra loro e le truppe del re o de' suoi alleati fossero stati fatti prigionieri : l'arcivescovo di Salerno, i cavalieri Micheroux e Dillon, ed il vescovo d' Avellino, ditenuti nei castelli, si consegnassero al comandante di Sant'Elmo. n vi restassero come ostaggi, insino a tanto che si avessero le novelle certe dell'essere i repubblicani arrivati a Tolone; tutti gli altri ostaggi o prigioni per ragion di Stato si rimettessero in libertà, tosto che la capitolazione fosse

1239 sottoscrità; non isgombrassero i repubblican dai castelli, se non quando ogni cosa fosse presta all'imbarcarii. Fu la capitolazione approxita e sottoscritta dal carvinala Ruffo, in qualità di vicario generale del regno, da un Kerandy per l'imperatore di tutte le Russie, da un Bonire per la Porto Ottomana, e da un Fonte pel re d'Inghilterra. Non s'indugiò a dar mano all'escouzione dei patti. Da una parte, gli ostaga nomanti dal repubblicani si condussero in Sant' Elmo; dall'altra entranono i regii nel due castelli. Il cardinale, a nome del re e come vicano generale del regno di qua dal Faro, pubblicò per tutto i reune un edito, per cui perdonava ogni colpa e pena ali repubblicani, prometendo piena el intera solute a tutti coloro che resisasero, e facoltà d'imbarcarsi per Marsiglia a tutti quell'i che amassero meglio, lasciando la partia, andrasi a vivere in lontane e forestiere contrade. Mandava espressamente il truttato a Pescara, in cui tuttavia si teneva Ettore di Ruvo, affinche decesse la Pazza di Proni, e se ne venisse con tutti i suoi a Napoli, scortato, per sua sicurezza, dal regoi.

I repubblicani intanto s'imbarcavano. Due navi portatrici di quei di Castellamare, avendo avuto facoltà di uscire, già erano arrivate a salvamento nel porto di Marsiglia. Le altre aspettavano la facoltà medesima e i venti prosperi. In questo punto ecco arrivare Nelson: aveva egli udito, essere la flotta francese ricoverata ne' suoi porti; trovandosi per questo esente da timore', passato prima per Palermo e levatone il re, il ministro Acton. Hamilton, ambasciadore d'Inghilterra, ed Emma Liona, sua donna, dico sua per non dire non sua, aveva voltato le vele verso i lidi d'Italia. Non così tosto dalla sanginosa Napoli si scoprivano le navi d'Inghilterra, che il cardinale mandava a Nelson deputati per informarlo delle cose fatte e dei patti stipulati. Rispose l'ammiraglio, non doversi il trattato concluso coi ribelli mandare ad esecuzione, se prima il re pon l'avesse appruovato: risposta veramente incomportabile. Certamente i repubblicani erano rei d'atroci ingiurie verso il re, ma pure avevano pattuito con coloro che il re medesimo e l'Europe quasi tutta avevano mandato con facoltà di pattuire. Certo nel trattato nissuna riserva di ratifica era stata fatta, ma egli era finale ed assoluto. S'aggiunge che i patti erano stati offerti dal cardinale e dai confederati, e non domandati dai repubblicani. Il non osservarli dava al fatto dell'averli offerti apparenza d'insidia. Di tale risoluzione fu molto dolente il cardinale, che non voleva essere disprezzatore delle sue promesse, e, per fare che la fede data si osservasse, andò egli medesimo a bordo della nave dell'ammiraglio, con efficacissime parole esortandolo a consentire. Ma l'Inglese, come se temesse che la umanità e la fede contaminassero le vittorie, non si lusciò piegare; anzi, non potendo rispondere agli argomenti ed alla facondia del cardinale, scusandosi con dire che non sapeva la lingua italiana, prese la penna, e scrisse da vittorioso la crudele sentenza. Perchè poi non resti ignoto ai posteri quanto di vituperio sia stato mescolato in queste sanguinose rivolture, io non posso omettere dal debito di narrare che Emma Liona era presente quando Nelson contrastava al cardinale ed ordinava le uccisioni. Se qualcheduno fra chi mi leggerà sarà per dire ch' io dico cose troppo gravi, attenda che nè voglio ne debbo nè posso tacerle; perchè, se i vizi si biasimano negli umili, non so perchè non si debbano blasimare nei grandi : che se i grandi pretendono che non è bene che si dicano i loro peccati, dirò che sarebbe molto meglio che non li commettessero. So che la moderna adulazione trascorse tant'oltre, che si va affer-

mando che ogni virtù è in chi è ricco o potente o glorioso, ed ogni vizio 1790 in chi è il contrario: per me credo che la verità in tutto debba aver luogo, e che più debbano pubblicamente biasimarsi i grandi quando fan male, che gli umili, perchè i vizi dei primi sono più negli occhi degli uomini, e servono d'esempio. Nelson, trapassando dal detto al fatto, ed entrando nel porto con la flotta, dichiarava prigonicri i repubblicani usciti in virtà della capitolazione dai castelli, si quelli che di già erano imbarcati e non ancora partiti, e sì quelli che non per anco si erano riparati alle navi. Perchè poi dubbio alcuno non potessero avere del destino che gli aspettava, li fece incatenare due a due, e riporre in fondo alle navi. Ne contento al tenerli, li lasciava bersaglio ad ogni oltraggio e stremava loro i viveri. Pure noveravansi fra di loro uomini, se si eccettuano le opinioni ed i fatti politici, in cui consisteva la colpa loro, molto ragguardevoli per dottrina, per lignaggio e per virtù. Bastava bene ammazzarli, senza trattarli come vili assassini di strada. A tanto di barbarie si è lasciato trasportare un ammiraglio d'Inghilterra . Furono questi portamenti di Nelson dannati da tutti gli uomini diritti e dabbene, perchè, oltrechè se non si voleva trattare co ribelli, necessaria cosa era il dichiararlo prima, non dopo la capitolazione: sapeva l'aminiraglio che non senza compenso ed utile si del re che degli alleati, e particolarmente dell'Inghilterra era stata la dedizione dei castelli. perchè per lei e furono conservati intieri I castelli, e conservata salva Napoli, e rimosso il pericolo che i Francesi, dei quali egli medesimo stava in apprensione, arrivando con l'armata loro, non conducessero a qualche mal termine le cose dei confederati. Adunque i repubblicani avevano ricompro le vite loro con la concessione di questi vantaggi, i confederati avevano consentito, ed a gneste condizioni medesime e non altrimenti erano entrati in possessione dei castelli. Brutto certamente procedere si è quello di accettare e di usare i vantaggi stipulati in una convenzione bilaterale, e di non volerne accettare ed adempire i carichi; ma più brutto è, quando il non adempirli importa umano sangue. Lodisi da chi vuole il vincitore di Abukir e di Trafalgar : ma noi , a cui più piace il giusto e l'umano che l'ingiusto ed il plorioso, non possiamo non mandarlo alla posterità, se non come uomo che ruppe fede agli uomini per ammazzarli. Il re, che era sul vascello inglese il Fulminante, non sofferendogli l'animo di vedere i supplizi che si preparavano, se ne tornava in Sicilia. Rimase il campo libero a chi voleva sangue.

Conquistati i costelli di castel Nuovo e di castel dell' Dovo, attesero gli alletti all' acquisto di Sant' Elmo, il quale, oppurato aggiardamente qualche giorno, venne in mano loro, essendosi il comandante Mejean arreso a a
patti. Stippolasi fra le due parti, che la guernigione frances sarebbe
prigioniera di guerra del re e de'suoi alletati; che non servisse centro di loro,
inchè non fosse scambiata, che sotto fede si conducesse sopra bastimenti
regii in Francia. Quanto ai sudditi del re che si trovavano nel forte, si
convenne che si consegnassero in mano degli alletta. Mejean non putrà sluggire il carto di aver consentito a quest' ultimo cepitalo; perchè, as principare
principare il carto di aver consentito a quest' ultimo cepitalo; perchè, as principare
a tali estremi era giunto che della salute dei repubblicani che si cron rimessi
nella sua fede, non potesse richiedere gli alletti, debito suo era alimono,
asgutando l'esempio dei comandanti di Torino, d'Alessandria e di Cunco.
Isociare che gli alletti, quegli uomini dia immolarsi, si prendessero da per
ès tessa i, non obbligarsi ci da suo mone sottoservita co consegnati. Maggiore

13º biasimo exiondio meritano Tommaso Trowbridge, capituno comandante la nuve ingiste al Cuilodra, e il capitano. Rabile, comandatte le truppo della imagina propriata della Russie, per avver richiesto e stipulato che i republicani si consegnasco agli allotti, percila farsi dare usomia per datti in mano al boia, era cosa del tutto indegna di utticiali di Bussia e d'Inghilterra. Potevano bene stipulare, e al avvebbe bastato e lossero dati in mano alci algenti napolitani. Si aggiunse ai patti crudeli una escouzione più crudele. I repubblicani, travestitisi a modo di soldati francesi, per istare alla fortuna se non fassero riconseciuti, di salvarsi, essendo riconseciuti ed anzi indicati da chi il doveca preservare, veneneria potere di coloro che tanto agoguavano il sangue loro; spettacolo miserabile che commosse a compassione molti degl' minici.

S'arrendevano in questo alle armi regie Gapua e Garta, non fatta difesa alcuna d'importanza. Così tutto il regno torno all'antica divozione, ma rotto sanguinoso, pieno d'incendi, di rapine, di sdegni e di vendette, Incomine:avansi i supplizi , l'infuriata plebe imitava; l'uccidere per tribunali era accompagnato dall'uccidere per l'anarchia. Non a età si perdonava, non a sesso, non a grado. Le donne come gli uomini, giovanetti di sedici anni come vecchi di settanta furono uccisi sui patiboli; fanciulli di dodici condannati, all' es lio, e dove in nome della legge giuridicamente non si poteva condannare arbitrariamente si condannava. Un Fiori, un Giudobaldi, già altrove nominato, un Damiani, un Sambuci, e massimamente uno Speciale, già stato ordinatore dei supplizi di Procida, erano gli stromenti della barbarie. Piange ancora Napoli, e piangerà lungo tempo i tremendi effetti del furor di costoro, e di coloro a cui piacevano. I più chiari, i più virtuosi s'immolavano i primi. A tanta immanità si aggiungeva nei repubblicani rabbia a coraggio, per modo che dissero e fecero, morendo, cose degne di eterna memoria. Fora troppo lunga e lagrimevole istoria il raccontare tutti i supplizi; toccheremo solo i principali, e da essi potranno i posteri argomentare, quanta virtù sia stata tolta a Napoli dalle discerdie civili .

Mario Pagano, al quale tutta la generazione risguardava con amore o con rispetto, fu mandato al patibolo dei primi: era visso innocente, visso desideroso di bene; nè filosofo più acuto, nè filantropo più benevolo di lui mai si pose a voler migliorare quest' umana razza e consolar la terra. Errò, ma per illusione, ed il suo onorato capo fu mostrato in cima agli infami legni, sede solo dovuta ai capi di gente scellerata ed assassina. Non fe' segno di timore non fe segno di odio. Morì qual era vissuto, placido, innocente e puro di timore. Il piansero da un estremo all'altro d'Italia con amare lagrime i suoi discepoli, che come maestro e padre, e più ancora come padre che come maestro, il rimiravano. Il piansero con pari affetto tutti coloro che credono che lo sforzarsi di felicitare la umanita è merito, e lo straziaria delitto. Non si potrà dir peggio dell'età nostra di questo, che un Mario Pagano sia morto sulle forche. Domenico Cirillo, medico e naturalista, il cui nome suonava onoratamente in tutta l'Europa, non isfuggi il destino di chi ben ebbe amato in tempi tanto sinistri . Richiesto una prima volta di entrare nelle cariche repubblicane, aveva negato perchè gl'incresceva l'allontanarsi dalle sue lucubrazioni tanto gradite di scienze benefiche e consolatorie. Gli fecero una seconda volta suonare agli orecchi il nome e la necessità della patria. Lasciossi, come buon cittadino, piegare a queste novelle esortazioni. Eletto del corpo legislativo, nè cosa vi disse, nè vi fece, so non alta, generosa

indegno di lui, per ragione, il propor cose a pregiudizio d'altri, indegno di lui per affetta. La dottrina l'ornava, la virtù l'illustrava, la canizie il rendeva venerando. Ma i carnefici non si rimanevano, perchè il tempo era venuto che una illusione proveniente da fonte buona coll' estremo sangue si punisse, ed alla virtù vera non si perdonasse. Se gli offerse la grazia, purchè la domandasse, non perchè virtuoso, dotto e da tutto il mondo onorato fosse, ma perchè aveva servito della sua arte Nelson ed Emma Liona. Rispose sde nato, non volere domandar grazia ai tiranni e perchè i suoi fratelli morivano, volere morire ancor esso; nè desiderio alcuno portar con sè di un mondo che andava a seconda degli adulteri, dei fedifragi, dei perversi. La costanza medesima che mostrò coi detti, mostrò coi fatti; perì per mano del carnefice , ma perì immacolato e sereno; e tra Nelson e lui fu in quella suprema ora gran differenza, perchè l'uno saliva nel suo preparato seggio in cielo. l'altro restava nel suo disonorato seggio in terra. Francesco" Conforti, per dottrina nelle scienze morali e canoniche a nissuno secondo, a quasi tutti il primo, uomo che una lunga vita aveva vissuto o nelle sue segrete stanze a studiare, o sulle pubbliche cattedre ad insegnare, fece testimonio al mondo col suo miserando fine, che niuna cosa è più inesorabile della rabbia civile, e che la gratitudine non ha luogo fra gli sdegni politici. Era Conforti difensore vivissimo delle immunità del regno contro le pretensioni della corte di Roma, e molte cose per comandamento e con singolar satisfazione del governo aveva scritto intorpo a questa materia; ma il beneficio si dimentica più presto dell' ingiuria. Preso e legato dagli sbirri in Capua, gli diè di mano il boia in Napoli. Speciale gli mandò dicendo, scrivesse per le immunità del regno, e gli si sarebbe perdonato. Scrisse, e pati morte sul patibolo. Il sapere era incentivo alla ferità di quello Speciale, sitibondo di sangue. Vincenzo Russo, giovane singolarissimo per altezza d'an no, per eloquenza e per umanità, portò con gli altri supplizio dello aver creduto che gli uomini si potessero condurre con nuove forme di reggimento politico ad un più felice vivere, e dello avere con la lingua. per cui tanto poteva, e con la mano che con ugual vigore secondava la lingua, quella condizione cercato che nella sua mente benevola si era a benefizio de li uomini concetta. Fu preso combattendo contro le genti regie al ponte della Maddalena: il diritto regio domandava la sua morte: l'illusione sua il doveva far compatire, la capitolazione dei castelli conservare. Prevalse il partito più fiero : dopo gli strazii infiniti che pella sua prigione furono fatti di lui, e cui sopportò con costanza ineffabile, fu dato in preda al carnefice. Non mutò volto, non fe' atto alcuno indegno di lui; serbò non solo la equalità dell' animo, ma ancora la serenità. Pareva che non a morte, ma a miglior vita andasse, e certo andava. Giunto là dov'ei doveva dare il sosoiro estremo, rivoltosi alle circostanti e feroci turbe che l'insultavano: « Questo, disse, non è per me luogo di dolore, ma di gloria: quì sorgee ranno i marmi ricordevoli dell' uomo giusto e saggio: pensa, o popolo, che la tirannide ti fa ora velo agli occhi e inganno al giudizio: ella ti fa e gridar viva il male, muoia il bene ; ma tempo verrà in cui le disgrazie ti renderan la mente sana; allora conoscerai quali siano i tuoi amici, quali e i tuoi nemici. Sappi ancora che il sangue dei repubblicani è seme di repubblica e che la repubblica risorgerà, quando che sia, e forse non è « lontana l' ora, come dalle sue proprie ceneri la Fenice, siù possente e

BOTTA AL 1814.

1799 « più bella di prima ». Mentre così diceva il boia lo strangolò. Nè giovò a Pasquale Buffi la dolcezza incredibile della sua natura, la straordinaria erudizione . l'essere uno dei primi grecisti del suo tempo, nè l'aver pubblicato una traduzione, col testo, dei manoscritti gregi di Filodomo, trovati sotto le ceneri di Ercolano. Letterato di primo grado, fu dannato anch' egli all'ultimo supplizio da chi non aveva altre lettere che del poter sottoscrivere una sentenza di morte. Data la condanna, un suo amico affinche con morte volontaria sfuggisse la violenta, gli offerse oppio. Ricusò il funesto dono, sdegnosamente affermando, non essere in potestà dell'uomo il far getto volontario della propria vita; voler andare all'incontro del suo destino, comunque crudele fosse; non ispayentarlo la morte, non disonorarlo il patibolo; Dio esservi rimuneratore delle buone opere; nell'altra vita prima opera meritoria essere il conformarsi di buon grado alla volontà sua; appresso a lui non avere accesso gli odii, non le intemperanze dei tiranni; giusto essere Iddio, e mansueto e pietoso, ed accorre nel grembo suo volentieri gli uomini giusti, mansurti e pietosi; venisse pure il carnefice, il troverebbe rassegnato e pronto. In cotal modo filosofando e bene amando. Pasquale Baffi morì. Fu Mantonè, antico ministro di guerra, cundotto alla presenza di Speciale, e quante volte era interrogato da lui, tante rispondeva: « ho capitolato » Avvertito, apprestasse le dif-se, rispose: « Se la capitolazione « non mi difende, avrei vergogna di usare altri mezzi ». Condannato a morte, camminava col capestro al collo, in mezzo a suoi compagni, con fronte alta e serena: poi volti gli occhi intorno e scortili tutti, non vedendo fra di loro Bassetta. « Oh , disse , perchè con noi non è? » Fugli risposto, aversi salvata la vita col disvelare e denunciare repubblicani nascosti , o nou conosciuti, « Ah., soggiunse, assassino vile de' tuoi fratelli ! siatemi voi « testimoni ch'io la viltà sua aveva scoverto, e il volli far uccidere pochi « giorni sono". Ma vi so dire ch'ei non godrà lungo tempo il frutto de' suoi « tradimenti; ei morrà infame poichè onorato non ha suputo morire ». Così detto Mantoné, tra sdegnoso e generoso, co suoi compagni che costanti al par di lui, la sua costanza ammiravano, se ne marciava al patibolo. Salite, senza mutare ne viso ne atto, le fatali scale, dimostro che l' uomo, quantunque percosso dalla fortuna, è più forte di lei, e cho non lo spaventa la morte. I raccontati supplizi, siccome d' uomini, partorirono maraviglia insieme e pietà in coloro che non ancora di ozni affetto umano si crano dispogliati; ma più maraviglia che pietà. Il seguente, siccome di donna, mosse più a pietà che a maraviglia; pure a grandissima maraviglia strinse i circostanti. Eleonora Fonseca Pimentel, donna ornata di ogni genere di letteratura, ed ancor più di virtù, da Metastasio lodata, e da lui anche amata, fu, per aver scritto il Monitore Napolitano, condannata a perder la vita sulle forche piantate in piazza di mercato: Chlamata al supplizio domandava e beveva caffe, poi marciava in sembianza di donna maggior della disgrazia. Giunta al luogo che era per lei l'ultimo in cui viva insistere dovesse, incominciò a favellare al popolo, ma i carnefici temendo di tumulto, le ruppero tostamente il femminile e tenero collo con le corde loro, e troncaronle ad uu tratto le eloquenti parole.

Non tutti i condannati morirono sul patibolo, ma chi più crudelmente chi meno. Un Yelasco minacouto da Specialo, che il farebbe morire sulle forche, rispose: Vile carnefice, non avvai tu la mia vila. Ciò detto, diè un salto per la finestra, e si sfrascellò per terra. Narrasi d'un Niccolò Fiani,

che glà stando sul punto di salire al patbolo, uomini barbari se l'abbian 1ººs preso e fatto a pezzi, e strappulogli il cuore, e le sparse viscere e lu lacerate membra portato a trionio per la città. Un Pasquale Battistessa, impiccato e portato in chicsa, ivi diè segni di vita. Rapportato il compassionevole caso a Speciale, mandò dicendo, 1 difinassero: come Speciale aveva comandato così fu fatto. Io non so se mi narri storie d'uomini o di fiere.

Morirono in Napoli per l'estremo supplizio e tutti con lavitto coraggio, lazazio Caja, Ercole d'Agnese, citadimo di Francia, ma orignario di Napoli, Giuseppe Logotta, dotto e virtuoso uomo, Guseppe Albanese, Marcello Sotti tetrato eruditassmo ed autoro del catachismo dei marinari, un Troisi, sacerdate pissismo e dottussmo, con molti altri, ornamento e flore delle napolitane contrade "t unache affetto coll' lutimo supplizio Ettorio di Ravo, condotto, como abbiam detto, da Pescara a Napoli sotto fede del cardinale. Mori qual era vissito, indomtto, animono ed imperturbabile. Come nobile flu condannato sal averi il capo mozzo. Volle esser decapitato supino, per veder la mananata che gli doveva tugliari collo;

La terra di Napoli era fumante di sangue; le acque del mare ne furono parimente penetrate e tinte. Il principe Francesco Caraccioli, primo onore e primo lume della napolitana marineria, amato dal re, stimato dal mondo, dopo più di otto lustri impiegati ai servigi del regno, fece ancor esso una compassionevole fine. Si era Caraccioli, ed in questo certamente il suo fallire fu enorme, perchè il re gli era affezionato, molto travagliato in favore dello Stato nuovo. Fatta la capitolazione dei castelli, e vedendola rotta, si era ritirato a Calvirano, pregandolo il duca di questo nome, acciocchè, per sicurezza della sua vita, minacciata dai regii che da ogni parte il circondavano, gli fosse mediatore presso il cardinale, allegando, sperare che l'avere obbedito per forza alcuni giorni alla repubblica francese, non sarebbe per prevalere a quarant'anni di fedelissimo servizio. Non avuta risposta favorevole, se ne fuggiva ai monti. Scoperto da un suo domestico, fu condotto, legate le mani al dorso e indeznamente maltrattato da villani ferocissimi. (si deplorabili mutazioni di fortuna partoriscono le rivoluzioni) a Nelson, che tuttavia stanziava nel porto di Napoli. Convocava l'ammiraglio incontanente a bordo della sua nave il Fulminante un Consiglio militare, composto di uffiziali di marina napolitani, e presieduto dal conte di Thurn, a cui diede facoltà ed ordine di giudicare se Francesco Caraccioli fosse reo di ribellione contro il re delle Due Sicilie, per avere combattuta la fregata napolitana la Minerva. Allegò l'accusato per discolpa, averlo fatto per forza, ma nol potè pruovare. Dannavalo il consiglio a morte. Nelson comandava s' impiccasse all'antenna della Minerva, il suo corpo si gettasse al mare . Il misero principe pregava, dicendo essere vecchio, non aver figliuoli che fossero per piangere la sua morte, per questo non desiderare la vita; solo pesargli il morire da malfattore; pregare il facessero morire da soldato. Le compassionevoli preghiere non furono udite. Volle il condannato pregare di intercessione la donna che era a bordo del Fulminante; ma Emma Liona non si lasciò trovare. Il capestro adunque, come piacque all'Inglese strangolò il principe Caraccioli, il suo corpo gettato al mare. Così fu mandato à morte da Nelson un principe napolitano, prima suo antico compagno in pace, poi suo nemico generoso in guerra: ed il giudizio di morte venne da una nave del re Giorgio. Poi, che vuol significare quella pressa di giudizio e di morte? Non era il re vicino?

12.9 Non a lui si duveu ricorrer? Perchè intercludere la strada alla grazia? Si tenh l'amore, non il rigore del re. Do uni altra parte, perchè griture il corpo ai pesci? Non era vicino il lido? Non pronti i parenti e gli amici a raccogliere le amate reliquir? Adunque un principe Caraccoli, un serviter del regno per quaran'i anni, un ammiraglio di Napoli, un uomo che per un si lungo corso d'et dei era stato ed amate e riverto da Brupa, non trovò sepoltura se non nella bocca dei voraci mostri del mare! Non sazò la suu morte il crudo Inglese, volle ancora che s'i incrulelisse contro quell'omoroto volto, contro quelle membra insensibili! Queste sono le glorie di Nelson nel golfo di Napoli.

Grande lu la strage nella capitale, si pei giudizi, si per la rabbia popolare. Non lu minore nelle provincie: perironvi in modo sempre violento, spesso crudele, quattromila persone, quasi tutte eminenti o per dottrina o

per legnaggio, o per virtu; carnificina orribile. to già feci , scrivendo queste storie , si frequenti accoppiamenti d'idce dolci e terribili o di virtu e di patiboli, o di fede e di tradimenti, o d'innocenza e di vizi, che non so se il lettore me ne comporterà ancora un altro. Pure, se fia ch'ei debba muovere a sdegno ed a compassione i nostri posteri, io il mi racconterò. Domenico Cimarosa, cui tutta la generazione proseguiva con infinito amore per le sue mirabili melodie, ed a cui chiunque non era straniero alla delicatezza del sentire, era obbligato di tanti affetti soavi pruovati, di tante tristi ed annuvolatrici cure scacciate, non trovò grazia appo coloro che reggevano te cose di Napoli con te ire, e le ire coi supplizi. Pregato, egli aveva composto la musica per un inno repubblicano, opera di Luigi Rossi. Venuta Napoli in mano dei sicari di Ruffo, furono primieramente le sue case saccheggiate; anzi il suo gravicembalo, fonte felicissimo di tanti canti amabili , gittato per le finestre a rompersi sulle dure selci; poi egli medesimo cacciato in prigione dove stette ben quattro mesi, e vi sarebbe stato anche di più, se i Russi aus hari del re non fossero giunti a Napoli. Saputo il caso, e non avendo potuto ottenere dal governo napolitano, al quale l'avevano domandata, la sua liberazione, generale ed ufficiali corsero al carcere, e l'italico cigno liberarono. Così in una Italia, in una Napoli la salute venne a Cimarosa dall' Orsa. Mi verpozno per l'Italia, rendo grazie alla Russia. Pure il misero Domenico, quantunque fosse posto in libertà tra per l'afflizione dell'animo ed i patimenti del corpo al tempo della sua carcerazione, se ne mori poco dopo a Venezia, dove era stato

Riconquistata la sanguinosa Napoli, premiava il re con magnifici doni coloro che la avevano tornata a suu divozione, investi li carrinde Buffis della badia di Sauto Stefano, che ha una valuta all'anno di cinquemila duci di reposi, d'avagli oltre a ciò il possesso in proprio di un'ilari tenuta con rendita di cirva cinquemila ducati. Queste furono le dimostrazioni dei utili al cardinale. Del resto e inno cibe pi grazia, e gli tu tolo il governo delle faccende, a ciù instignatio il re Action per gelosia, Nelson per Nelmon e con un tempo alla Gioria, nel quale centrandio in erazo a plausi infiniti. Nelson, gli fu posta dal principe Leopoldo, figliundo del re, uno corona d'altoro i capo e il presentava il ir co unu asposa giorilata, quale di Bronte chiamandolo. Degli inoltre una rendita di seimila once di Napoli. Ne mancaroni presenti per l'amilito, ambascadiore; Eliman L'ona ebbe ancore resas i suoi.

chiamato per comporre un opera.

Essendo, nel modo che abbiamo raccontato, caduta nelle due estremità 1799 d'Italia la potenza dei Francesi, restava ancora in poter loro la romana repubblica, ma non si che non si vedesse vicina la inevitabile rovina loro anche in questa parte. Suonavano dentro e dintorno le armi dei confederati o regolari o collettizie. Avevano gli Aretini, sempre inflammati nell'impresa loro contro i Francesi, in ciò secondati anche dai Cortonesi, avendo le due città in così grave occorrenza posto in disparte le antiche emulazioni, fatto un moto importante sulle rive del Trasimeno, e sforzato Perugia ed il suo forte alla dedizione. A questo modo si erano posti in mezzo onde i Francesi rimasti alla guardia di Roma e dei luoghi circonvicini non potessero più comunicare coi loro compagni che se ne stavano assediati in Ancona . Lo stato romano quasi tutto tumultuava, e tornava all'obbedienza pontificia. Uffiziali antichi del pontefice, preti, frati, canonici le rabbiose popolazioni stimolavano e guidavano ; se fu insolente in quelle regioni il dominio dei repubblicani, non fu meno sfrenato quello dei pontificii che risorgevano. Le vendette, non solo si facevano contro le insegne inanimate della repubblica, ma ancora contro i corpi viventi dei repubblicani. Furonvi al solito uccisioni, ranine, ingiurie a uomini e a donne, con tutte le altre pesti indotte dai popoli mossi a rumore. In questa guisa i Francesi ed i soldati della repubblica romana furono sforzati a ritirarsi ai luoghi forti, lasciando gli avversari signori della campagna. Da un'altra parte ne Froelich, che aveva nella Romana il governo delle genti, ne il re di Napoli, dopo la ricuperazione del Regno, avevano trasandato le romane cose. Ad essi accostavansi gl' Inglesi con qualche squadrone di genti da terra, e con navi, condutte dal capitano Trowbridge nelle acque di Civitavecchia, Diversi secondo la il versità degli umnri e degl' interessi delle potenze, erano i pensieri di ciascuna . L' Austria intendeva a conquistare per sè . Napoli a questo medesimo fine, ed a fare la corona libera dalle molestie della corte di Roma. Agl' Inglesi poi pareva che molto memorabil caso fosse che venissero a rimettere un papi nel suo cattolico seggio.

Adunque la repubblica romana era ch'amata a ruina da tutte le parti, nè il generale Garnier, che ne stava alla custodia, perduto avendo ogni speranza di soccorso, e mancando di genti, poteva resistere a tanta piena. Froelich ficeva impeto in primo luozo, contro Civitacastellana, ed avendola occupata facilmente, s' incamminava a Roma. Dalla parte bassa salivano i Napolitani con lotti da un Burcard, svizzero, e turbavano tutto il paese sulla sinistra del Tevere. Erano con loro gl'Inglesi di Trowbridge, che procurata prima la resa di Capua e di Gaeta, se ne venivano alla conquista di Roma. Usciva Garnier alla campagna, piuttosto per non capitolare senza combattere, che per combattere per vincere : Fuvvi un duro e lungo incontro tra i repubblicani sì francesi che romani da una parte, ed i Napolitani dall'altra, presso a Monterotondo, Ritiraronsi i Napolitani ai luoghi più alti e montuosi. Non erano ancora i soldati di Garnier riposati dalla fatica della battaglia di Monterotondo, che gli conduceva contro Froelich; ma sebbene con molto valore combattesse, fu costretto a ritirarsi nelle mura di Roma, restando in suo potere le sole fortezze di Castel Sant'Angelo, Corocto, Tolfa e Civitavecchia. Questo fatto diè cagione di risorgere anche ai Napolitani dal-«l' altra parte. Perloche riavutisi dalla rotta di Monterolondo, s'avviarono di nuovn contro Roma. Posero gli Austriaci le loro prime guardie alla Storta, i Napolitani a Portaromana ed a Pontemolle . Consideratosi da Garnier il

1799 precipizio delle cose, e pensando che il cedere a tempo sarebbe, non solamente la salute de' suoi, ma ancora quella de' repubblicani di Roma, che avevano seguitato la fortuna francese, aveva introdotto una pratica d'accordo con Trowbridge, la quale su condotta a persezione e sottoscritta da ambe le parti il di 25 settembre. Le principali condizioni furono le seguenti: uscissero i Francesi da Roma, Civitavecchia, Corneto e Tolfa con ogni onore di guerra, serbassero le armi, non fossero prigionieri di guerra; si conducessero in Francia od in Corsica; i Napolitani occupassero Castel Sant' Angelo e la Tolfa , gl' Inglesi Corneto e Civitavecchia ; i Romani che volessero imbarcarsi coi presidii francesi e trasportare le proprietà loro, il potessero fare liberamente, e quei che rimanessero, che si fossero mostrati affezionati alla Repubblica, non si potessero riconoscere nè dalle parole nè dagli scritti nè dalle opere passate, e fossero lasciati vivere quietamente, sì veramente che vivessero quietamente e secondo le leggi. Penò qualche tempo Froelich a consentire all'accordo, parte per dispetto, perchè Garnice aveva amato meglio trattare coul' Inglesi e coi Napolitani che con lui , parte e molto più perchè per esso si venivano a troncare le speranze concette delle conquiste. Commise ancora il generale austriaco qualche ostilità ; ma finalmente , veduto che senza troppo scoprirsi e dar sospetto che i pensieri dell' Austria non si terminassero nella ricuperazione delle cose perdute, non poteva turbare l'accordo, vi accomodò l'animo, e, voltate le bandiere verso l'Adriatico, se ne giva all'assedio d' Ancona, sola piazza che nello Stato romano ancora si tenesse pei repubblicani . S' imbarcarono i Francesi a Civitavecchia . e con essi tutti coloro fra i Romani che stimarono più sicuro l'esilio che il commettersi alla fede di un governo provocato con tante ingiurie. Burcard occupò primo la città, poscia vi venne don Diego Naselli, dei principi d' Aragona, mandato da Perdinando con potestà suprema militare e politica, per indurre a qualche sesto le cose scomposte dalla rivoluzione, innanziche il governo pontificio vi fosse restituito. Creò un superiore magistrato, con titolo di Suprema Giunta del governo, a cui chiamò i principi Aldobrandini e Gabrielli, ed i marchesi Massimi e Ricci. Aggiunse un tribunale di giustizia, sotto nome di Giunta di Stato, a cui chiamò per presidente il cavaliere don Jacopo Giustiniani, e per avvocato fiscale monsignor Giovanni Barberi. Ufficio di questo tribunale fosse che la quiete dello Stato non si turbasse, e chi la turbasse fosse castigato. La suprema Giunta notò i beni venduti al tempi della Repubblica come nazionali, ed abrogò le vendite fatte, riserbando agli spossessati il ricorso pei compensi; contenne il libero scrivere, frenò la licenza del vestire si degli uomini che delle donne, e richiamò al lnoghi loro le suppellettili rapite o vendute del Vatigano e delle chiese . rimborsando però il valore a chi le avesse comperate. Inibì l'ingresso e la dimora in Roma a tutti che avessero avuto car'che nella Repubblica, e bandì da tutto lo Stato romano i cinque notal capitolini che avevano rogato l'atto della sovranità del popolo e della deposizione del sommo pontefice. Oltrecciò i beni dei repubblicani furono generalmente sequestrati, poi confiscati, e anindi molti di loro ridotti a crudele miseria. Gran numero di coloro che avevano partecipato nel governo precedente, dopo di essere stati esposti ad infinite vessazioni ed insulti, furono gettati in carcere, fra i quali merita particolar menzione il conte Torriglioni di Fano, che era stato ministro dell'interno, uomo di alto merito e d'illibati costumi ; gli antichi consoli Zuccaleoni e Dematteis, uomini rispettabili, condotti a dorso d'asino in via del Corso in mezzo agli scherni di una scatenata plebaglia. Tutte queste tranormità violuziona la capitolarione ed arani comportabiti: perchà se la impunità di chi aveva errato pareva scandalesa al governo di Roma, assai più scandaloso e di pegizione resempio era il rompere la fede dals. Del resto non si fece, come a Napoli, sangue per giudizi; moderazione degna di molta lode. Sta la sirva alla si sulla si di sulla si di si di

Le vittorie di Kray e di Suwarow avevano posto in mano degli alleati la valle del Po; quelle del Ruffo e le mosse dei sollevati di Toscana, tolto al dominio dei Francesi e dei repubblicani il regno di Napoli, lo Stato romano e la Toscana. Sulla destra degli Appennini, altra sede non'avevano più i Francesi che Genova, con la riviera di Ponente; sulla sinistra, Ancona. Conservavano gelosamente i repubblicani il Senovesato, perchè, siconme prossimo ai loro territori, poteva facilmente servir loro di scala al riacquistarsi il Piemonte e l'Italia. Ma Ancona, tanto lontana, non poteva più avere speranza di far frutto importante, ed il volervisi tenere più lungo tempo, era piuttosto desiderio di buona fama e gelosia di onore, che pensiero di arrecar qualche momento nelle sorti della guerra. Tuttavia non si smarriva d'animo il generale Monnier, che stava al governo della piazza con un presidio che tra Francesi, Cisalpini e Romani, non passava tremila soldati, e forse nemmeno arrivava a questo numero. Erano in questa parte d'Italia le condizioni della guerra le seguenti. Occupava Monnier col suo presidio Ancona, non sì però rinserrato che non uscisse fuori di quando in quando a combattere, di sotto fino a Ripatransone ed Ascoli, di sopra, sino a Fano ed a Pesaro. Ma siccome il suo più s'curo ricetto era Ancona, così alle antiche aveva, con somma diligenza ed arte, aggiunto nuove fortificazioni. Muniva con qualche trincea e forza d'artiglierie la montagnola che domina la strada per a Siuigaglia. Più vicino alla piazza affortificava con un ridotto frecciato, palizzato, affossato ed armato di ventiquattro pezzi d'artiglieria il monte Gardetto, il quale, siccome quello che signoreggia la cittadella ed il forte dei Cappuccini, era di grandissima importanza ed il principal mezzo di difesa : perchè se il pemico se ne fosse impadronito, avrebbe fatto vano il resistere degli assediati. Aveva anche munito il monte Santo Stefano. che più da vicino che il Gardetto, batte la cittadella. Perchè poi l'adito fosse intercluso al nemico di avvicinarsi a questi due monti, nella conservazione dei quali consisteva quella della piazza, guerniva anche di trincee e d'artiglierie i monti Pelago e Galeazzo, che sono come propugnacoli naturali, ed opere avanzate ai monti Gardetto e Santo Stefano. Ne lasciava senza batteria il monte Ciriaco, che posto a riva del mare, difende il molo d' Ancona. Sul mulo stesso ed al fanale piantava cannoni, perchè, siccome non gli era ignoto che i collegati l'avrebbero assaltato anche dalla parte del mare, desiderava di assicurarsi dagl' insulti loro. A questo medesimo line pantava molte batterie al Lazzaretto, magnifica opera del pontificato di Pio VI.

1799. A questo modo la piazza d'Ancona, la quale, ancorché munita di una forte cittadella, non ha in sè molta fortezza per seser dominata dalle eminenze vicine, era, per la diligenza usata da Monnier, divenuta fortissima non si poteva venire agli approcci della pazza, se prima non erano sibrazate le fortificazioni esteriori: effetto difficile a conseguris per la natura del lunghi.

Non mancavano dall'altra parte mezzi di espugnazione ai confederati. Una flotta turca e russa, governata dall'ammiragho Wojnowich, e comparsa nelle acque d' Ancona, ora bloccava la bocca del porto, perchè nuovo fodero non vi arrivasse, ora faceva sharchi di gente sui lidi circonvicini. Quest' era la flotta che, già vincitrice di Corfu, intendeva al conquisto d'Ancona, ponendo sull' Italiche terro coi Turchi e coi Russi i barbari dell'Epiro. Ad essa veniva a congiungersi un naviglio sottile d' Austria, per poter meglio accostarsi a terra ed infestare le spiagge marittime. Dalla parte del Regno gli abitatori delle rive del Tronto si crano levati a romore, e condotti da un Donato de' Donatis, da preti e da frati, ed accompagnati da qualche nervo di genti ordinate, correvano tutto il paese, e minucciavano di stringere il presidio d'Ancona dentro le mura. Dalla parte poi della Romagna tumultuavano anche i popoli contro i repubblicani: Pesaro e Fano, voltate le armi contro di loro , facevano un moto di molta importanza . Sinigaglia stessa , quantunque più vicina ad Ancona, titubava, Niuna cosa più restava sicura ai repubblicani, che le anconitane muraglie. Eransi le popo!azioni di Pesaro e di Fano mosse da sè stesse, e per opera principalmente de nobili e della gente di chiesa; ma s'aggiunse loro, sussidio efficacissimo, l'opera ed il nome del generale cisalpino Lahoz. Era Lahoz stato stromento potente ni Francesi per turbare l'aptico stato d'Italia. Amico al generale Laharpe, aveva militato con lui, e come egli, nodriva l'animo volto a libertà. Abborriva anche, come il suo amico, dal sacco su quei primi fervori; ma molto poi aveva rimesso della sua virtù, massime quando faceva la guerra ai governi ed a uomini che si chiamavano col nome detestato di aristocrati. Servendo con molta efficacia alle mire di Buonaparte contro la repubblica veneziana, aveva nella terraferma operato a rovina di lei, con aver chiamato i popoli con parole veementi e con fatti sregolati a ribellione. Era anche stato in Cisalpina ardente cooperatore perchè la Repubblica si creasse un esercito grosso e bene disciplinato, avvisando che, in mezzo alle strette congiunzioni degli Stati europei , là non poteva essere nè libertà nè independenza dove non erano forti armi. Ma in questo aveva fatto poco frutto, ripugnando la natura quieta dei popoli, e distogliendoli il mal governo che di loro facevano i nuovi signori. Grande irritamento all'animo suo altiero ed italiano erano le rapine e le insolenze di coloro, che, venuti con dolci parole in Italia, l'avevano sobbissata con amari fatti. Siccome assai diverso era stato l'effetto dalle promesse, così ancora in lui avevano principiato a pullulare nuovi pensieri, parendozli che non si dovesse serbar fede a chi non l'aveva serbata. Così Lahoz si rodeva di rabbia e dava luozo nella sua mente ad insoliti pensieri contro Francia. Quando poi vennero i tempi infelici, continuò, a malgrado che ne avesse, ma per la occasione non propizia, a serbar fede ed a seguitare le insegne della Repubblica; ma l'animo gonfio si manifestava fuori, e spesso gli uscivan di bocca parole aspre e minacciose contro il dominio dei Francesi. Entrarono eglino in sospetto di quello che macchinasse, e appoco appoco gli andavano levando autorità e riputazione. Era egli al governo militare dello spartimento della Cisalpina, che si chiamava col nome del Bubicone :

quivi, tumultuando d'ogn' intorno i popoli, o parendogli occasione favorevole, 1793 incominciava ad insorgere. Spurlava di Francia e delle sue leggi, governava, e quanto al civile e quanto al militare, da sè medesimo la provincia, non aspettato i comandamenti di Montrichard, a cui era subordinato: Montrichard medesimo e le azioni sue continuamente lacerava : permetteva ai preti le processioni fuori delle chiese ; cosa contraria alle leggi della Repubblica : si addomesticava con molta famigliarità coi preti, coi frati, coi nobili, e con loro continuamente parlava del nome italiano. Montrichard seppe questi maneggi, e però, siccome il caso era d'importanza, gli toglieva l'autorità sul Rubicone, mandando Hullin per arrestarlo. E siccome con Lahoz pareva implicato Pine, altro generale della Cisalpina ed amico di lui, ordinava che anch' egli fosse dimesso dall' autorità, ed arrestato. Giustificossi facilmente Pino dai sospetti, per modo che restandone i generali di Francia del tutto con l'animo purgato, il ricevettero di bel nuovo in grazia : ed egli continuò a militare con fede e con valore sotto le insegne loro, e fu uno dei più egregi difensori d'Ancona. Ma Lahoz, avuto avviso degli ordini dati per ritenerlo, si era schivato, e mandando fuori apertamente quello che si aveva concetto nell'animo, gittossi coi popoli sollevati a guerreggiare contro Francia. Tentò anche l'animo degli Austriaci, che, conoscendo di quanta utilità fosse per essere l'opera sua a rinforzo loro , l'accettarono molto volentieri , quantunque fosse disertore del reggimento Belgioioso ed avesse inferito molti danni all' Austria. Così Lahoz, che aveva seguitato una immagine ingannatrice di libertà coi Francesi , seguitava ora una immagine parimente ingannatrice d'independenza con gli Austriaci. Certamente non piaceva meglio l' independenza d'Italia agli Austriaci, che piacesse ai Francesi la sua libertà, ed in questa strana deliberazione di Lahoz debbesi piuttosto riconoscere lo sdegno di un animo altiero ed irritato, che l'amore della libertà è dell'independenza, che male potevano nascere da Russi, da Tedeschi, da Albaneai e da popoli sollevati. Comunque ciò sia, o che Laboz abbia a stimarsi traditore dei Francesi, o amatoro dell'independenza d'Italia, andò a congiungersi con le popolazioni d'Urbino e di Fossombrone, che colle armi in mano perseguitavano a morte ed a sterminio Francia e chi al nome di Francia si aderiva.

A tutte queste genti, contro le quali col suo tenue presidio doveva combattere Monnier, si aggiunsero a tempo opportuno quelle che Froelich conduceva dallo Stato romano. Lahoz incitate e meglio ordinate le squadre dei sollevati sulle rive del Metauro e dell'Egino, prendendo a destra dei monti che chiamano della Sibilia, ae ne andava su quelle del Tronto per quivi abboccarsi con Donato de' Donatis, alle bande del quale molte altre già si erano accostate, particolarmente quelle che avevano per condottieri i nobili Scaboloni. Cellini e Vanni. L'arrivo di un generale tanto riputato per perizia di guerra e per valor di mano, molto confortava questi capi, perchè speravano che per opera di lui quelle genti indisciplinate e tumultuarle si convertirebbero in esercito regolato ed obbediente . Infatti Lahoz le distribuiva in compagnie, le indrappellava, le squadronava, le rendeva sperimentate negli usi del muoversi , del marciare , del combattere . Concorrevano cupidamente tratti dal nome suo gli Abruzzesi, e fecero massa tale, che da Ascoli passando per Calderola , Belforte, Camerino , Tolentino e Fabriano , si distendevano con guardie non interrotte sino a Possombrone e Pesaro, cignendo per tal modo tutto il paese all' intorno d' Ancona.

Monnier, non volendo lasciarsi ristrignere nella piazza, usciva fuori alla BOTTA AL 1814. 1:99 campagna per combattere fazioni che non potevano portare che danno per lui, perchè aveva poche genti e non modo di ristorare i soldati perduti con nuovi, mentre i collegati, per avere i mari aperti e le popolazioni sollevate in lor favore, potevano facilmente aggiungere genti a genti. Ma qual cosa si debba pensare di questa risoluzione di Monnier, ne seguitava una guerra minuta e feroce, a distruzone d'uomini e di paesi, usandosi dai soldata immoderatamente la licenza. Ascoli, Macerata, Tolentino, Belforte, Fano, Pesaro ed altre città della Marca, belle tutte e magnifiche, prese e r prese per forza parecchie volte ora dall'una delle parti, ed ora dall'altra, pruovarono quanto la licenza militare ha in sè di più atroce e di più barbaro. Finalmente successe quello che era impossibile che non succedesse, cioè che, moltiplicando sempre più le genti collettizie di Lahoz, e le regolari dei collegati, e venute in mano loro lesi, Fiume, Fiumegino, Sinigaglia, Montesicuro, Osimo, Castel Fidardo, e perfino Camurano, terra posta a poca distanza d' Ancona, fu costretto Monnier a serrarvisi dentro, ed a far difesa dei suoi le mura fort ficate di lei. I Turchi ed i Russi, senza metter tempo in mezzo, s' impadronirono della montagnola, donde più oltre procedendo, tosto piantarono una batteria di diciassette cannoni , con la quale bersagliavano il forte dei Cappucc.ni, il monte Gardetto e la cittadella.

Furono da questi tiri molto danneggiati gli edilici della cittadella , restarono i bastioni rotti, le caserme inabitabili. Al tempo stesso ventidue barche armate di cannoni fulminavano dalla parte del mare contro il Lazzaretto, il molo, il forte dei Cappuccini, e contro le tre navi che già furono della repubblica di Venezia, il Beyrand, il Laharpe e lo Stengel, e che Monnier aveva fatto sorgere in sur un'ancora alla bocca del porto. Lahoz, cacciati i repubblicani da monte Pelago, se n'era fatto padrone, e quinci con trincee si approssimava a monte Galeazzo, che anzi, fatto un subito impeto contro di esso, vi si era alloggiato: ma venuto Monnier con un grosso de' suoi , lo aveva rincacciato dentro le trincee scavate fra questi due monti . Tali erano le condizioni dell'anconitana guerra, nè si vedea che gli alleati potessero così presto restar superiori, perchè quei di dentro si difendevano egregiamente, e di quei di fuori, i Russi erano pochi, i Turchi ed i sollevati, per l'imperizia loro e la mala attitudine dei loro instrumenti militari. facevano poco frutto nell'espugnazione della piazza. Ma in questo punto sopraggiungeva Froelich co' suoi Tedeschi, e rendeva tosto preponderanti le sorti in favor dei collegati. Si alloggiava in Varano, e voleva recarsi ad una gagliarda fazione contro il monte Galeazzo, confidando anche, per mandarla ad esecuzione, nell'aiuto dei collettizi di Lahoz. L'intento suo era acquistando quel posto , di battere più da vicino il monte Gardetto; conciossiache nella presa di quest'eminenza consisteva principalmente la vittoria d' Ancona. Due volte l' aveva Lahoz con singolare ardimento assaltato. e due volte ne era stato con molta uccisione de suoi risospinto. Ma Monnier, avendo conosciuto che finalmente, se il nemico stesse più lungamente padrone di monte l'elago e delle trincee che vi aveva fatte, e che si distendevano verso monte Galeazzo, impossibile cosa era ch'egli potesse conservarsi la . possessione di questo monte medesimo, sortiva assai grosso la notte dei 9 ottobre per andar all'assalto delle trincee dei sollevati. Si combatte tutta la notte gagliardamente; presero i repubblicani il ridotto principale, chiodarono i cannoni, portarono via le bandiere. Ma un secondo ridotto tuttavia resisteva, sgarando tutti gli sforzi di Monnier. Già il giorno incominciava

a symitare; si conosevano in viso i combattenti, quando Lahoz, impaziente trisvii quella iunga battualia, ouveix adul'allogamento e dava addosso agli
assailori. Siconome poi era uomo di molto coraggio, precedendo i suoi, gli
animava a caricar l'iminico, Quivi era presente Prio, per lo innanzi suo
amico fedele, ana suo nemico mortale: scorgevansi l'uno contro l'altro,
eldavannia si emporare battagia, trittissimo spetacolo da Italiani. Ed ecco
in questo un soldato cisalpino prender di mira Lahoz, conosciuto, e ferriro
mortalmente di palla di moschetto. Furongii i repubblicani addosso, cisi
ordinando Pino, cdi avendolo ferito di nuovo, gli tolsero le armi e lo speunacchio, c'ebe, a guissi di trionio, portarono in Ancona. Averbabero anche
potata il corpo, che credevano morto, se non fossero stati presti i sollevati
el i Tedestrio a soccersitati.

ed i Tedeschi a soccorrerlo. Fatto giorno, e muovendosi gli Austriaci contro Monnier, si ritirava il Francese con tutti i suoi in Ancona, lasciando nel nemico una impressione vivissima del suo valore. Fu condotto Lahoz all'alloggiamento di Varano. Quivi sopravisse tre giorni, e, tra il dolore delle ferite e l'angoscia dell'animo, si andò, prima della ultima ora, colle seguenti parole esprimendo: « Che bene « il tormentavano le ferite, ma che molto più il tormentava il pensiero che gli · uomini potessero credere ch' egli avesse tradito la sua patria, e fosse dive- nuto nemico della libertà. Nè traditore, nè nemico essere della patria e della « libertà, e niuno poter avere così scelerato concetto di lui, se non chi le · parole vane ai fatti veri anteponesse. Quando, continuava, i Francesi pe-· netrarono in Piemonte, riputandoli io liberatori d'Italia, le aquile imperiali « abbandonando , andaimi a porre sotto le foro tricolorite insegne ; ma nè · mano, uè cuore, nè mento io vendeva ai Francesi: a loro m'accostava « libero di me stesso, perchè pretendevano parole di voler difendere e i di-· ritti degli uomini e l'indipendenza nostra . Parevami che alle francesi le-· gioni tutti coloro accostare si dovessero, che più amavano la libertà che · la servitù. Amommi Laharpe, perchè generoso mi conobbe, ed a pensieri · generosi intento: accettomini in grado d'onore Buonaparte; accettomini · Joubert, cui gli uomini non potran mai piangere tanto che non meriti di e esser pianto molto più: nè mi fu avaro di affezione e di stima Moreau , · Moreau, illustre pei prosperi fatti, più illustre per gli avversi; nè m' ebbe · a schifo Pino, nè m'ebbe in odin Monnier, contro i quali pure teste in · combattei. La pacc venditrice di popoli conclusa a Campoformio, la tiran-« nide usata in Cisalpina da Trouvè e da Rivaud mi fecero accorto che si · pensava al trafficare, non a liberare l'Italia. Aggiunsersi occulti sdegni · per non mer tati oltraggi. Sentimmi trafitto da ferite acerbissime. Vennemi · allora in mente il pensiero, e portallo oltre lungo tempo, di cacciare e dalla onoranda Italia e Tedeschi e Francesi, perchè noi stessi di noi e signori diventassimo. Sapevami che questo alto disegno già da lunga età « s'annidava nel cuore e nelle viscere tutte degl' Italiani , e parevami che · • un propizio destino mi chiamasse ad effettuarlo. Dei Francesi io disperava, · perchè, oltrechè di essi già l'esperienza si era fatta, l'Italia tutta insorgeva e contro di loro . Voll' io quest' italiani moti prima incitare , poi moderarli , « finalmente drizzarli al grande effetto della liberazione della nostra generosa e ed universale patria. Ma pur troppo io vedo che l'italiana repubblica si « può piuttosto immaginare che sperare. Troppo siamo noi tra di noi divisi per « istati, troppo per leggi, troppo per costumi, troppo per opinioni; nè gl'Ita-· liani usi al giogo da tanti secoli hanno l'antico valore conservato. Com1:50 battono animosamente per supersitzioni, mollemente per libertà: i popolani e mirano al sacco ed alla vendetta; i magnati, all'ozio ed all'inièresse.
Nissuna parte sana è più; e chi mra più su che i luoghi della tirannide,
o vive vilipeso, o muore ammazzato. Così men muoro ancro i; ma bene tu mi sara i testimonio, o Decoquie i (pericoché queste parole diceva ad

\* un Decoquel, capitano di Gisalpina, suo amico antico, e che fatto prigio\* niero dai Tedeschi noll'ultimo fatto, se ne stava a lato del moribondo), e tu

mi sarai testimonio ch'io amatore dell'Italia men vissi, e che amatore
 dell'Italia men muoio ». (Mangourit, Défense d'Ancone, t. II.) Ciò detto,
passava da questa all'altra vita.

Froelich, piantate lo artiglierie in luoghi opportuni, e con esse battendo impetuosamente i monti Galezzo e Santo Stefano, se ne insignoriva. Poi, procedendo più oltre con le trincee, si avvicinava al monte Gardetto. Poscui suando il favore di questa vittoria, dava i, il di 5 novembre, un furnisso assalto a quest'ultimo sito, e correva anche contro la porta Farina, mentre i tussi e giù labaneai assaltavano ila porta di Francia. Sostenne Monnier l'urto con graodissimo valore, e cacciando nei porta di prantia: Sostenne Monnier l'urto con graodissimo valore, e cacciando nei porta di prantia: stanchi, quando hanno e coraggio proprio e buona cogdotta di capo valoreo. Gessarron altora dagi mante palle hatsion della cuttelle le, rompevana le artigliere degli assodiati, la piazza già difiattava di vettovaglie; Froelich compariva gresso e minacciosa fronte del monte Gardetto. Mondave dentro a fore un'ultimo chiemata a Monnier il generale Skal, pordatore delle sinistre covelle dei repubblicami rotti in tutta talta, specialmente delle novità di Napoli, di Roma o di Toscana.

Monnier, avendo fatto quanto l'onore dell'armi e la dignità della sua patria de lui richiedevano, inclinò finalmente l'animo al trattare, protestando però volere solamente arrendersi alle armi austriache, non a quelle dei Russi, o dei Turchi, o dei sollevati. Patti onorevoli seguitarono una difesa onorevole. Uscisse il presidio con ogni onore di guerra; avesse sicurtà di passare in Francia per dove volesse; fino agli scambi non militasse contro gli alleati ; si desse a Monnier una guardia d'onore di quindici cavalieri e di trenta carabine; nissuno, di qualunque nazione o religione si fosso, particolarmente gli Ebrei, o in Ancona, o fuori, nei dipartimenti del Tronto, del Musone e del Metauro potesse essere riconosciuto, o castigato, od in qualunque modo molestato nè per fatti, nè per iscritti, nè per parole in fayore della Repubblica, e chi volesse seguitare il presidio con le sostanze e con la famiglia, il potesse fare liberamente. Fu e sarà questa capitolazione egregio e perpetuo testimonio del valore e della generosità di Monnier. Così fra tutti i comandanti di fortezze in Italia, solo Mejean, castellano di Sant' Elmo, abbandonò i repubblicani e quelli che si erano aderiti ai Francesi: tutti gli altri ottennero, od almeno domandarono la salvazione di coloro che, combattendo o consentendo coi Francesi, avevano contro di sè concitato l'odio . degli antichi signori. Attraversava il presidio anconitano, ammirato e riverito da tutti . l'Italia , tornandosene in Francia per la strada della Bocchetta .

Venuto Ancona in poter dei confederati, i Turchi ed i Russi si diedero al sacco: quelle misere terre, già conculcate e poste da si lunga guerra pr.ma della vittoria, furono condotte all'ultimo sterminio dopo di lei. Fro-dieh, secome quegli che era unon di giusta e svera natura, faceva castigara uspramente gli avari e crudi conculcatori: il che accrebbe i mali umori e lo cusso di disunione che già passavano tra la Russia e l'Austria.

## STORIA D'ITALIA

## LIBBO DECIMONONO

SONMARIO

Stato della Francia dopo le rotte d'Italia. Mala contentezza a querele de popolé contro il governo; loro desiderio universale di Buonapare le figi arrivo dall'Egitto, e, distratto il Direttorio, reca in sua mano la somma delle cose coti titolo di primo consolo. Indirizza i suoi penseiri alla conquista d'Italia, si accorria codi finperator Pacolo di Russia, ma non può coli imperator Francezco, na col re Giorgio. Suoi vasti concetti, Assedio di Genova, e generous difeta fattavi dentro da Massune; rena della piasza.

S'avvicina il tempo in cui l'Europa, messa a sogguadro ed a terrore 1799 dalla sfrenata licenza sotto nome di libertà, debbe far trapasso alla potestà assoluta sotto nome d'imperio, secolo turbolento, ambizioso e superbo, che tormentò gli uomini coi due peggiori estremi, poi loro lasciò la coda dello essere inabili ai benigni e liberi reggimenti. Era il Direttorio costituito in assai difficile condizione. Bollivano molte parti in Francia, e tutte si volgevano contro di lui. La nazione francese, impaziente delle disgrazie per natura, ancor più impaziente per la memoria delle vittorie, dava imputazione, per appagamento proprio, a' suoi reggitori delle rotte ricevute e della perduta Italia. Moltiplici querele si muovevano in ogni parte contro di loro, e il meno che si dicesse, era che non sapevaño governare; perchè chi gli accagionava di tradimento, e chi del tenere il sacco a coloro che con le ruberie avevano ridotto i soldati alla penuria ed impossibilità del vincere. Quell'impeto che era surto pei tre nuovi quinqueviri, già era per le ultime rotte svanito. Dominava nei Consigli legislativi, secondo il solito, la perversa ambiziono del voler disfare il governo per arrivare ai seggi del Direttorio; dal che nasceva che eglino, così nel bene come nel male Il Direttorio contrariassero, nè vi fosse più modo alcuno di governare. I soldati nuovamente descritti non marciavano, i veterani disertavano per la strettezza dei pagamenti; le contribuzioni non si pagavano, ogni nervo mancava; la guerra civile lacerava le provincie occidentali, la discordia le meridionali; chi voleva le opinioni estreme, chi le mezzane; molti, che sapevano molto bene quello che si volessero, e molti ancora che nol sapevano, desideravano una mutazione. Nè questa mutazione era evitabile, perchè nissun governo può resistere in Francia alle sconfitte accompagnate dalla libertà dello scrivere e dol parlare. La fazione soldatesca, che mal volentieri sopportava che il

2729 nese fosse retto dai togati, ed alia quade nissun governo pace se non il soldateso, guardava intorno, se qualeb handiera chiamatrice di novità de alla quale potesse, come a centro comune, concorrere, all'aria si spiegasse, proponendosi di sottomettere, prima il governo col tonno della liberta, poi il popolo col nome di gioria. Tutte queste rose vedevansi gli uomini savv, nemici della licenza; vedevanle i faziosi, amici della tirannide; tutti pensavano al ridure ài disegni loria.

In questa congiuntura di tempi, sovveniva agli uni ed agli altri il nome di Buonaparte, tanto glorioso per Francia, tanto temuto dai forestieri. Esso solo, dicevano, potere ritornar a sanità, e ridurre in porto le cose dello Stato afflitto, esso rinverdire la gloria della desolata Repubblica, esso ricuperare le tante predilette regioni dell'infelice Italia. O fosse tradimento o fusse incapacità, essere oscurato il nomo francese per immoderate disfatte, e già l'Europa, tante volte vinta, avventarsi contro le proprie terre di coloro che l'avevano vinta, esso solo, il conquistatore d'Italia, a sè medesimo sempre consentaneo, avere alle repubblicane bandiere in lontani e barbari lidi conservato la vittoria; la fama dei prosperi fatti di Egitto consolare in parte gli animi attristati dalle calamità d'Europa : vedersi adesso, quanto un uomo solo possa per la salute degli Stati da eccessive forze assaliti, e poichè morto era Joubert, e che Moreau e Massena non bastavano, perchè non richiamarsi In sussidio della patria cadente Buonaparte, l'unico? essere negli altri coraggio, essere ingegno, ma l'animo superatore di ogni fortuna, ma il pensiero comandatore e piegatore di ogni volontà in un solo e generoso ed alto fine in Buonaparte solo albergarsi; lui solo essere mezzo a moderare, e quasi un freno a tanti dispureri e sospetti : pruovassesi adunque quanto potesse una mente tanto costante; con Buonaparte italico aver prosperato la Repubblica, senza Buonaparte italico essere caduta, con Buonaparte italico ed egiziaco avere a risorgere. A questo modo nasceva in Francia un desiderio accesissimo dei capitano invitto. A lui si volgevano gli amatori della gloria militare, perchè il credevano capace d'instaurarla; i corrotti dall'appetito del comandare e del far sacco, perchè confidavano che ai soliti imperi e depredazioni li potesse ricondurre; i nemici della licenza, perchè sapevano ch' ei non l'amava, e che era nomo da poterla spegnere; gli odiatori della guerra civile, perchè speravano che l'avesse a terminare; i repubblicani ardenti perchè non dubitavano che disfacesse il Direttorio; i repubblicani quieti, perchè pensavano che avesse ad indurre un vivere libero senza eccesso; i dotti ed i letterati. perchè si promettevano di esser bene trattati da iui; i filosofi, perchè non ignoravano ch'ei sentiva molto liberamente nelle cose religiose, ed il riputavano amico della libertà civile; i fautori secreti dell'autorità regia , perchè avevano a loro medesimi persuaso , siceome le voci ne erano corse e ne era stato qualche pratica, ch'egli fosse per consentire aila ritornata dei Borboni, e per restituire l'antica signoria loro in Francia. O nuno come redentore il guardava, ognuno desiderava che tornasse a redimere la patria afflitta. Queste affezioni erano surte nei popoli, parte per le disgrazie, parte per lo splendore delle vittorie, parte per le arti astutamente usate da lui e da' suoi fautori, talmente che ciascuno credeva ch' ei fosse per fare ciò che ciascuno desiderava. Tanta è l'efficacia dei discorsi versipelli nelle discordie civili : perchè le sette o non comunicano , o non si prestano credenza fra di loro, e può chi sta sopra a tutte, lusingarle, aggirarle, ingannarle a suo grado, e sicuramente, tutte. Se il savio fra i matti può tanto, è facile comprendere quanto possa l'astuto, che è un savio raddoppiato; e Buonaparte 1792 fu astutissimo. Insomma la materia era ben disposta a ricevere le buonapartiane impronte. Adunque già fin da quando si erano udite le prime sciagure d'Italia, era surto fra i desiderosi di cose nuove il pensiero di far tornare Buonaparte dall' Egitto; il qual pensiero si rinfrescò maggiormente e si mandò ad effetto quando portò la fama, essere morto Joubert, combattendo nella battaglia di Novi. In questo disegno entrarono Sieves, quinqueviro, perchè vedeva, siccome uomo oculatissimo, che lo Stato non poteva più durare con quella maniera di reggimento; Barras, quinqueviro, per la congiunzione antica, e forse per le speranze borboniche; i generali superstiti dell'esercito italico, eccettuato Massena, il quale non era punto affezionato a Buonaparte; ed i fratelli Giuseppe e Luciano Buonaparte, che aspiravano al dominio. Molto accomodato a suoi fini era il procedere di Luciano : affermava cnn gli amici, non potersi vivere con quella constituzione, doversene creare un'altra; col pubblico rammentava, e con vivi colori pingeva, prima le glorie, poi le sconfitte d'Italia; lamentava la Cisalpina, oppressa dalla tirannide di Trouvé e di Rivaud; lodava e patrocinava l'Italia; predicava la libertà di Francia, conculcata, come diceva, da un Direttorio prepotente ed arbitrario. Così, allettando, chiamava a sè ed al nome del suo fratello i gelosi della libertà e della gloria francese, i desiderosi della libertà italica, i cup di delle spoglie italiche. "Viaggiavano le vele, erano quelle di un bast mento greco, portatrici dei desideri comuni verso l'Egitto, correndo la state del presente anno. L'avviso fu ed accetto ed opportuno.

Buonaparte che conosceva ottimamente, per la sua mente pronta e vasta, per la perizia somma nelle faccende di Stato, e per la cognizione profonda che aveva di questa umana razza, quanto piena fosse la fortuna che gli si parava davanti, e quanto fosse propizia la occasione di condurre ad effetto i suoi pensieri smisurati, parendogli eziandio che un mezzo opportuno gli si offerisse di sottrarsi dall' Egitto, dovo le cose sue cominciavano a declinare, cupidissimamente si avviava alle sue nuove e straodinarie sorti. Salpava dagli egiziani fidi, conducendo con sè i suoi compagni più fidati di guerra, perchè aveva bisogno delle mani e delle armi loro; i dotti ed i letterati più famosi, perchè si voleva servire, come di aiuto molto notente, dell'autorità, delle lingue e degli scritti loro. Arrivava improvviso a Frejus: improvviso ancora, disprezzate le leggi di sanità, perchè non voleva che la fama del suo arrivo si raffreddasse, partendo, giungeva nel volubilissimo Parigi, che bramosamente l'aspettava. Io non mi starò a raccontare le allegrezze che si fecero in tutta Francia quando si sparse la voce del suo ritorno; basta che le genti corsero a lui da ogni parte, come a trionfatore, a salvatore, a redentore: già Francia era sua, quantunque uomo privato e generale senza esercito fosse. Lione sopratutto tripudiava per un' insolita allegrezza; città ancor-sanguinosa per l'imperio poco anzi spento dei trucu--lenti giacobini, sdegnata per le leggi soldatesche che contro di lei tuttavia vigevano. Toccò, passaudo, i tasti più teneri; favellò di pace, di prospero commercio, di ferite civili da racconciarsi da un giusto e mansueto governo. I Lionesi, contenti, speravano ed amavano. A Parigi ogni opinione, ogni affezione si voltava a lui : dava buone parole a tutti ; ma insomma pendeva al moderato, sapendo che tal era il desiderio universale. I letterati massimamente, o poeti, o non poeti, con ogni maniera più adulatoria, si studiavano di compiacergli, e con infinite lodi innalzavano insino al cielo il suo t. no nome. Il lusinghevole uso si propagava largamente, tutta Francia risuonava d'encomii; la libertà era perduta già prima che nata.

Carciò Buonaparte a punta di baionette i Consigli legislativi, eseciò il Direttoro: i si oldidi ipgati dal governo si oltarono conto il governo i ebbe paura sulle prime, poi fece paura sulla latri; chiamò pazzo chi credesse che la reatia potesse prevalere alle repubbliche in Europa, poi spense tutte le repubbliche o creà in ogni luogo la realtà. Conosce Europa il dio Bovembre, da cui poteva nassere un vivere moderato e libero, e che non pertanto partori un reggimento duro, tirao, dispotico e soldatesco. S'accorse tostamente Sieyes che aveva trovato un padrone, non un compagno; Barras, un tomo che il volle allontanare da sò, non un amico, che il riconoscesse dei benefizi, uno finalmente che antepoeva la potestà assoluta, alla quale aspirava, all'antiche consciunzioni ed alla gratitudine.

Incominciano le trilustri insidie : Buonaparte , dubitando che i Francesi non fossero per tollerare pazientemente la grandissima mutazione che preparava, e parendogli che a sostentare la sua immensa cupidità bisognassero fondamenti straordinari, apprestava con infinita accortezza allettamenti potentissimi. Fu maravigliosa l'arte sua nel vincere le battaglie, ma assai più maravigliosa fu nell'adescar le genti. A duro giogo le traeva; ma esso solo sapeva il fine. Spinte da gradite apperenze di lieto avvenire, da lusinghevoli speranze di contentati desideri, concorrevano cupidamente là dov'ei voleva farle correre; ne mai frutti tanto amari si annidarono sotto sì dolci scorze. Pace dentro, pace fuori gli parvero i più forti fondamenti della sua potenza: i Francesi, stanchi ed afflitti da si lunghe guerre, pace sopratutto desideravano, purchè disonorata non fosse, del che non temevano con Buonaparte capo. A questi fini indirizzava egli principalmente i suoi pensieri. Specfale intoppo alla cittadina concordia gli parevano, ed erano veramente, gli spiriti esagerati, i quali, non potendo per ambizione riposare sotto alcuna potestà, nemmeno possono quando sono giunti essi alla potestà suprema; posciache, tirannicamente procedendo, decimano prima i popoli, poi sè medesimi, e tutti i fondamenti dello Stato fan rovinare : non gli era ignoto che il nome di costore era odioso in Francia; perciò fece avviso che molto fosse, per operare a fine di concordia, il cacciare questi commettitori di scandali, di risse e di sangue : per la qual cosa, senza rimanersene ai formali giudizi, ne differendo contro di loro i rimedii severissimi, gli allontanava, confinandoli in terre estreme o forestiere. Purgata la Francia da questi uomini turbolenti, pensava al ribandire dal lungo esilio coloro che avevano seguitato la parte del re, od almeno detestato le eserbitanze che ai tempi più acerbi della rivoluzione si erano commesse in Francia. Pochi furono eccettuati dal clemente editto, piuttosto per lasciare un appicco a nuove grazie, che per altro fine. Rientravano gli esuli, non sotto i tetti propri, non nei beni loro, posti al fisco, ma a rivedera i monti, i fiumi, le valli, e l'aere natio; il che era pur parte di felicità. Gradivano infinitamente queste cose agli amatori del nome reale, e ne auguravano delle maggiori. Della contentezza loro godeva il consolo, volendo arrivare alla dominazione assoluta coll'appoggio dei regii e dei repubblicani. In questi pensieri tanto più volentieri si confermava, quanto dubitava che sarebbero andati a grado delle potenze europee siccome quelle che vi vedevano l'intenzione data da lui nei campi di Leoben e di Campoformio, di voler rimettere i Borboni, desiderio primo e principale dei principi , massimamente dell'imperatore Paolo .

Sprrava nella cupezza sua, che con questi mezzi acquisterebbe pace con 5799 Europa, e tanta potenza in Francia, che senza pericolo potesse finalmente scoprirsi dello aver preso il dominio per sè non per altri. Il reggimento statuito da lui in Francia, in cui parti principaliss:me erano il Senato ed il Corpo Legislativo, non gli dava apprensione, perchè del Senato lo assicuravano le ricchezze, del Corpo Legislativo le ambizioni. L'avere poi ridotto le amministrazioni delle provincie ad una , invece di molte , fece gli ordini meglio eseguiti, l'erario pingue: ogni cosa si volgeva alla monarchia. Correndo i soldi, i magistrati obbedivano, i soldati marciavano: tutti benedicevano il consolo. Credere che i principii astratti prevalgano alle borse piene è cosa da pazzo.

A tutti questi maneggi gran momento arrecavano gli scenziati ed i letterati, siccome quelli che avevano molta autorità sui popoli, massimamente in Francia, dove erano uniti in certa spezie di congregazione, non per legge, ma per uso. Per la qual cosa il consolo gli accarezzava, gli arricchiva. gl'ingrandiva. Adulava l'Instituto, e l'Instituto lui. In questo non tutti andavano allo stesso modo. Alcuni s'accostavano a lui per gli allettamenti, altri per fin di bene, credendo o che egli andasse per sè, o che il potessero tirare colle persuasioni a volere la libertà. Piacemi fra questi nominare Cabanis, nel quale se fosse maggiore o il ben pensare o il ben dire o il bene scrivere o il ben fare io distinguere non saprei; certo tutte queste qualità erano in lui molto eminenti. Questo edifizio degli scenziati e dei letterati molto il puntellava, parendo a tutti che a chi piacevano gli uomini civili , dovesse anche piacere la civiltà , e con lei la libertà , la quale sarebbe il compimento e quasi il fiore della civiltà se gli avari e gli ambiziosi non la guastassero.

Grande flagello, da che avevano principiato la rivoluzione, era sempre stata la guerra della Vendea, nella quale, con infinito furore combattendo e repubblicani e regii , avevano sterminato popolazioni intiere, desolato paesi altre volte fioritissimi, commesso quello che solo commettono nelle civili discordie, e forse neanco in queste, gli uomini arrabbiati gli uni contro gli altri. La forza non l'aveva potuto spegnere, perchè irritava; le treguc nemmeno, perchè mal fide: ormai si nominava guerra interminabile. S'accorgeva il consolo, quanta grazia acquisterebbe fra i popoli, se pacificasse quelle terre, rosse di tanto sangue francese; applicovvi l'animo, venne a capo dell' impresa. Fra il terrore del suo nome, l'apparato de suoi soldati. le promesse di osservar la fede , le speranze segretamente date di voler procedere più oltre, vennero i capi della Vendea ad una onesta composizione: la concordia tornava sulle rive dell'insanguinato Ligeri. Parigi, maravigliato, vedeva i capi della vendeese guerra. Ammiravano i popoli il consolo pacificatore, uguale nel far le guerre, uguale nel far le paci.

Forti amminicoli a quanto macchinava, pensava che fossero gli uomini di chiesa, tanto maltrattati dal Direttorio. Volle tirarli, e il fece agevolmente: Diè patria ai preti fuorusciti, libertà ai carcerati, sicuro vivere ai nascosti. Queste cose faceva apertamente, molte altre prometteva segretamente: i preti tutti, anche quelli che col crocifisso in mano avevano concitato le vendecsi popolazioni contro i repubblicani, amavano e fomentavano la sua grandezza. S' aggiunse che onorò con pietosi uffizi Pio VI, papa morto, che aveva perseguitato vivo. Ordinava per lui solenni eseguie in Valenza di Delfinato; il chiamava giusto virtuoso, santo; affermava avere per forza e

BOTTA AL 1814.

17:9 per mali consigli fatto guerra a Francia. Questo favellore maravigliosamente piaceva a coloro che sentivano ancora di religione, maasimamente ai ministri di lei. Gà non solo vincitore e riformator generoso del governo, ma aucora instaurator nio dell'autica religione di Francia il chiamavano. Vacando il trono pontificale per la morte di Pio VI, eransi a questo tempo adunati i cardinali in conclave a Venezia per intendere alla elezione del nuovo pontefice. Temeva il consolo che si creasse, dovendo la elezione farsi in luozo suddito all' Austria, un pontefice troppo aderente a questa casa, col pregiudizio degl' interessi di Francia e propri. Perciò andava moltiplicando ne' augi segni di affezione verso la religione, e nutriva con grandi speranze i ministri di lei. Si poteva facilmente pronosticare da questi primi favori, ch' ei voleva venirne, quanto alle faccende ecclesiastiche, ad ordini legittimi e definitivi. Ciò era cagione che i cardinali raccolti in Venezia non disperassero di Francia, e non consentissero ad innalzare al pontificato un cardinale che si fosse dimostrato troppo contrario a lei. Si aggiungeva a favore di Francia e del consolo, che non senza grave sospetto stavano il cardinali interno alle intenzioni dell' Austria rispetto al patrimonio della Chiesa. Le dimostrazioni da lei fatte di aver voluto far correre a Roma Froelich , lo avere lui penato a ratificare la convenzione conclusa tra Garnier, gl'Inglesi ed i Napolitani. e molto più il desiderio, anzi la volontà evidentemente scoperta dall' Austria di serbarsi le Legazioni, gli avevano messi in sentore. Perlochè desideravano di assicurarsi dell' Austria per mezzo dell'amicizia di Francia. Questi umori erano astutamente fomentati dal consolo, e gli dettero facilità di fermare le cose di Roma. Oramai si era accorto che invece di combattere contro l'Europa e la Santa Sede, era arrivata la stagione in cui egli poteva combattere della Santa Sede servendosi, contro l'Europa; e siccome si era pruovato che il gridare libertà senza religione aveva avuto cattivo fine. si risolveva a gridare libertà con religione, insino a tanto che le radici della sua potenza, essendo ferme, potesse spegnere la prima e muovere a suo talento la seconda: tutto si volgeva a sua grandezza.

Ma primo ed universale desiderio della Francia, tanto rotta e sanguinosa. era la pace. Questa inclinazione assecondava il consolo, non che sperasse di ottenerla con tutti, ma l'offerirla a tutti gli pareva confacente a'auoi pensieri. Questo ad ogni momento inculcava, per questo essere venuto dall' Egitto: abborrire la guerra, abborrire i conquistatori, pregare Iddio che gli concedesse tanto di vita che potesse dar pace alla Francia , pace all' Europa afflitte : solo per questo desiderar di vivere; la guerriera gloria essergli venuta a tedio, solo piacergli la pacifica. Questi discorsi faceva con sì efficaci parole e con fronte tanto pietosa, che tutto il mondo credeva che fossero

Pensava a suoi fini molto valesse e fosse molto ricercata dalle cose presenti, se non la pace, la offerta almeno della pace all' Inghilterra. Scriveva una molto bene elaborata lettera al re Giorgio. La guerra avere forse ad essere eterna? Non esservi forse alcun modo di finirla con qualche onesta composizione ? Due nazioni grandi e potenti dovere forse porre in non cale la ricchezza dello Stato, la felicità delle famiglie? non sentir loro, non toccar cou mano, la pace, siccome è la cosa più desiderata di tutte, così ancora essere la più gloriosa? Sapere che la Francia e l'Inghilterra potevano, per la potenza loro, aucora molto tempo straziarsi ; ma sapere ancora che il destino di tutte le nazioni pendeva dal fine di una guerra per cui tutto il mondo ardeva. Rispose acerbamente per bocca del 1399 ministro Grenville il re Giorgio: avere la Francia desolato la terra: avere i medesimi principii e le medesime cagioni a partorire i medesimi effetti : essersi servita dei trattati d'alleanza a distruzione degli amici e degli alleati suoi; non sapersi se il governo nuovo, prodotto da una rivoluzione nuova, fosse per cangiar d'opere, ed offerisse maggior sicurtà a chi trattasse con lui; non potersi fidare in proteste generali di desideri pacifici; non vane parole, ma l'esperienza sola poter convincere altrui, che altro si voleva adesso da quello che si era voluto prima; desiderare il re la pace, ma sicura per sè, sicura pe' suoi alleati; solo e fidato mezzo di sicura pace essere il rimettere in Francia quella stirpe di principi che per tanti secoli l'avevano governata con prosperità dentro, con dignità fuori; nondimeno ciò accennare solamente il re alla Francia , non richiedernela ; non volere nè pretendere prescrivere forma di reggimento, o capi ad una nazione grande e potente : solo volere la s curezza sua, solo volere la sicurezza de suoi alleati, essere per venir volentieri ad un accordo, quando giudicasse di poter coovenire con sicurezza, ma per ancora non conoscersi sufficientemente i principii del nuovo governo, non congettura probabile potersi fare della stabilità sua. A questo modo furono abbandonati i ragionamenti della concordia tra Francia ed Inghilterra. Pure ciò conseguì il consolo che la continuazione della guerra s'imputasse non a lui ma al re Giorgio.

Erano tra Francia ed Ingh Iterra odio vivo, interessi diversi, vicinanza gelosa, pace difficilissima; molto diverse condizioni passavano tra Francia e Russia. Era l'Austria alleata naturale dell'Inghilterra, la Russia per caso. Ciò si sapcva il consolo; neanco ignorava quali freddezze corressero allora tra Francesco e Paolo. L'avere l'Austria voluto por piede in Roma. il non aver voluto rimettere il re di Sardegna, l'essere stati i suoi soldati aspramente trattati da Froelich, l'avere l'arciduca Carlo abbandonato, correndo verso il Reno, Suwarow in grave pericolo nella Svizzera, il manifestare in ogni cosa il desiderio di un dominio universale in Italia, avevano raffreddato l'ardore di Paolo, e fattolo indispettire contro il suo alleato. ancorchè egli medesimo non avesse avuto l'animo alieno dallo avere un seggio sicuro, per servirsene come di emporio e di scala, nel regno di Napoli : effetto che aveva tentato di conseguire per recenti negoziati col re-Perdinando. Questa mala disposizione dell' imperatore Paolo verso l'imperatore Francesco astutamente fomentava Buonaparle, vivamente rappresentando al primo l'ambizione del secondo: volere, diceva, oltre gli Stati di Venezia, datigli in compenso dei Paesi Bassi, tenersi ancora lo Stato di Milano e Mantova, ambidue conquiatati in gran parte col valore e col sangue dei soldati russi; nè contento a questo, appetire le tre Legazioni del pontefice: avere altresì capriccio sul Piemonte, e per questo avere ostato a Suwarow, quando voleva restituire al suo antico seggio il re Carlo Emmanuele; quanto a lui non fare altro disegno sopra l'Italia, se non quello di ridurla alle condizioni di Campoformio, di render sicura la independenza del pontefice, e del re di Napoli, di dare sesto conforme ed ordini più monarcali alla Cisalpina, di rimettere in Piemonte il re di Sardegna, quando non si trovasse altro mezzo di un onesto compenso. Quanto all'Inghilterra, rammentava il sno insolente dominio sui mari, la generosità di Catterina dell' averlo voluto frenare, la libertà del Baltico e la franchigia dei neutri ai tempi di guerra con magnifiche parole commendando. Aggiungeva a tutte

1379 queste insinuazioni certe espressioni che indicavano a Paolo la sua intenzione di dar compimento alle pratiche incominciate per mezzo del conte d'Etraigues della rinstaurazione dei Borboni. A sì fatte promesse e protestazioni si lasciava muovere Paolo: il consolo, per fargli dar la volta intieramente, pagava provvedeva di tutto punto e rimandava liberi al loro signore i soldati russi fatti prigionieri nelle guerre di Svizzera e d'Olanda . Parve atto generoso ed arra conveniente dei disegni avvenire. Da tutte queste cose mosso il sovrano di Russia, voltando lo sdegno, siccome quegli che era subto nelle sue risoluzioni, da Francia contro Inghilterra, nè vedendo, perchè era di animo sincero, quello che covasse sotto alle lusinghevoli parole del consolo, il riceveva nella sua amicizia, e si riduceva alla sua volontà, dichiarando, non voler più partecipare nella lega; e richamava in Russia le sue genti che ancora stanziavano in Germania. Poscia, accendendolo viep u le speranze dategli, rinnovava contro la potenza marittima dell'Inghilterra i patti della lega del Nord , cacciava da Pietroburgo gli agenti del re Giorgio , imputando agl' Inglesi l'esito infelice della spedizione d'Olanda. Così Paolo, scostandosi dall'amicizia d'Austria e d'Inghilterra , si precipitava in quella di Francia. Parve a tutti , ed era veramente, questa mutazione di grandissima importanza, e fu forte sostegno all' esaltazione del consolo.

Rappocificatosi Buonaparte coll'imperatore Paolo, penasva a confermarsi l'amecizà della Prussia. Non gli accadde di sfortarsi imblo in queste faccende, perchè pieno sempre in tatte le sue azioni d'incredubile simulazione di dissimulazione, ora con dare intenzione del non essera alieno dal riporre i Borboni, ed ora col rappresentare l'ambizione dell'Austria, ottenne facilimente dell'Austria, pottenne facilimente dell'austria, pottenne facilimente dell'austria di Basilia consentisse alle ultime mutazioni fatte in Francia, e lui come capo del governo francese riconoscesse.

L' Austria restava sola sul continente contro la Francia, Tentava il consolo l'animo dell'Imperatore Francesco, offerendogli di tornare alle stipulazioni di Campoformio, con quel di più che si negozierebbe per sicurezza delle monarchie e delle possessioni austriache in Italia. Ripugnava l'Austria al rinunziar del tutto ai frutti delle ultime vittorie, e le pareva cosa enorme, conservando gli Stati Veneti, che gli erano stati dati in ricompensa del Brabante, il non conservare lo stato di Milano, antica sua possessone, riconquistata principalmente per gli sforzi e pel sangue de'suoi soldati . Nè si fidava punto delle promesse di Buonaparte, siccome quella che, avendo avuto con lui molti e spessi negoziati, conosceva di che sapesse. Non gli sfuggiva oltre a ciò che il rimettere Buonaparte nello Stato di Milano, importava il rendere incerta e vacillante la possessione degli Stati veneti, e che con un uomo tanto attivo, glorioso e superbo, qual era veramento il consolo. non poteva senza pericolo consentire allo spartiniento con esso lui della signoria d'Italia. In mezzo a tutti questi pensieri si accostarono le instigazioni dell'Inghilterra, molto intenta a difficoltare queste pratiche, perchè vedeva nel mondo quieto la sua rovina. Offeriva denaro e cooperazione sulle coste di Francia. Per le quali cose, e considerato altresi che i veterani di Buonaparto erano periti o di peste in Egitto e di ferro in Italia, si risolveva Francesco a ricusare la concordia, ed a voler pruovare che cosa seco portasse la fortuna della guerra . Godeva Buonaparte parimente dell' offerta e della rifiutata pace . perchè non aveva sincero desiderio di convenire coll' Austria . Così fermando la maggior parte del mondo in suo favore, confermava in Francia i contenti, cattivava gli scontenti, e parte con fatti, parte con isperanze conseguiva che 1799 l'universale dei Francesi amasse il suo governo, desiderasse la sua grandezza, e volentieri si disponesse a fare quanto ei desiderasse : precipitavano i popoli a tutte le sue volontà. Tutta Francia correva alle nuove sorti, e se Buonaparte generale l'aveva fatta gloriosa in guerra, tutti confidavano che Boonaparte consolo la farebbe e gloriosa in guerra e felice in pace.

Quanto alla guerra, ottimamente considerati furono i suoi consigli: mandava puove genti, quasi tutte veterane, a Moreau, confermato da lui al governo dei Renani, il quale doveva sostenere il pondo degli Austriaci in Germania. Dall' altro lato, avendo sempre più i pensieri accesi alla ricuperazione d'Italia, inviava in Liguria Massena, acciò facesse pruova di tener lontano il nemico dalle frontiere di l'rancia, e conservasse il possesso di Genova, fino a tanto che egli medesimo con un forte esercito arrivasse nelle pianure d'Italia . Congregava molti soldati veterani, e molti nuovi in Digione, donde pensava, secondochè gli mostrasse il tempo e le occasioni, o di condursi in Germania, se Moreau abbisognasse del suo ajuto, od in Italia, se il generale dei Renani combattesse felicemente. Di questo aveva grande speranza per la perizia di Moreau e la fortezza delle genti accolte sotto a lui. Per la qual cosa il suo principale intento era di condurre le genti adunate in Digione, che col nome di esercito di riserva chiamava, nei campi d'Italia, pieni ancora della fama di tante sue vittorie. A questo modo adunque ordinava la guerra contro l' Austria, che nel corno destro estremo guidasse i repubblicani Massena, nel s n stro Moreau, nel mezzo prima Berthier, poi egli stesso. Certainente nè più pruovati, nè più eccelleuti, nè più famosi capitani di questi non erano stati al mondo, e da loro aspettavano gli uomini, maravigliati, fatti maravigliosi.

Essendo la guerra imprinente, gridava con la vincitrice voce Buonaparte a' suoi soldati: « Quando promisi la pace, in nome vostro la promisi: voi « siete quegli uomini medesimi che conquistaste la Olanda, il Reno, l'Ita- lia: voi quegli stessi che già vicini sforzaste alla pace la suaventata Vienna. « Soldati , avete voi ora ben altro carico che quello di difendere le frontiere vostro; ite, invadete, conquistate i nemici territorii. Vo foste già tutti a molte guerre; voi sapete che per vincere e' bisogna soffrire; in poco d'ora non si possono ristorare i danni di un cattivo governo. Dolce sarammi, a me, primo magistrato della Repubblica, il poter dire alla Francia · attenta, questi sono i più disciplinati, i più bravi sostegni che si abbia « la patria. Sarò, soldati, quando fia venuto il tempo, saro con voi. Ac-« corgerassi l' Europa che voi siete quella valorosa stirpe che già tante volte a maraviglia la costrinse ». Così, aggiungendo impeto a valore, faceva uomini fortissimi alle battaglie.

L'esercito italico, afflitto dalle disgraze, titubava: i soldati rompevano i freni dell'obbedienza; già la stagione si rendeva propizia. Buonaparte vincitore mandava loro dicendo: « Non odono le legioni le voci dei loro ufficiali; · lasciano, la diecisettesima sopra tutte, le insegne. Adunque son morti « tutti i bravi di Castiglione , di Rivoli, di Newmarket ? Avrebbero essi eletto e il perire, piuttostochè abbandonar le insegne. Voi parlate di provvisioni · manche: che avreste fatto, se, come la quarta e la vigesima seconda · leggiere, la diciottesima e la triges ma seconda grosse, fra deserti, senza

 pane, senz'acqua, a mangiar ridotti carni di sozzi animali, trovati vi foste? « La vittoria , dicevano ci darà pane , e voi disertate le insegne ! Soldati

1979 « dell' esercito italico, un nuovo generale vi governa: quando più splendeva « la gloria vostra ei fu sempre il primo fra i primi. In lui fidatevi, con lui

la gioria vostra ei fu sempre il primo fra i primi. In lui fidatevi, con lui
a andrete a nuove vittorie. Sarammi, così comando, dato conto di quanto
u ogni legione farà, massime la diecisettesima leggiera e la sessagesima

« terza grossa: ricorderannosi della fede che già ebbi in loro ».

Queste parole maravigliosamente accendevano quegli animi valorosi. Era l'esercito italico, in cui si noveravano poco più di venticinquemila soldati, distribuito nelle stanze al modo che segue. La destra, governata dal generale Soult, da Recco in Riviera di Levante, per monte Cornua e Torriglio, e dalla Bocchetta per Campofreddo, Stella, Montelegino in Riviera di l'onente sino a Cadibona e Savona si distendeva : presidiava Gavi e Genova , in cui alloggiava il generalissimo Massena. La sinistra, che obbediva al generale Suchet, custodiva la Riviera di Ponente da Vado fino al Varo, con presidii posti nei principali luoghi di Monte San Giacomo, Settecani, Santo Stefano, Madonna della Neve, Montecalvo, Montegrosso, e nei sommi gioghi dell' Alpi Marittime: fronte certamente troppo lunga per potersi guardare convenientemente con sì poche genti. Ma Genova necessitava i consigli dei Francesi, perchè importava ai disegni ulteriori del consolo ch'ella si tenesse lungamente; e voleva Massena conservarsi un campo largo per le tratte delle vettovaglie di cui penuriava; il che l'aveva fattu risolvere a non codere le Riviere, se non quando a ciò fosse sforzato.

Da un'altra parte Melas, abbenchè fosse guerriero avveduto e sperimentato, e forse appunto perchè era, non poteva persuadere a sè medesimo che le genti raccolte in Digione fossero una tempesta che avesse a scagliarsi contro l'Italia , parendogli impossibile che , dopo tante rotte , avessero potuto i repubblicani in così poco tempo raccorre genti ed armi sufficienti per fare un moto di tanto momento su quei campi stessi dove e donde erano stati, pochi mesi innanzi, da lui vinti e cacciati. Non misurava egli bene la prontezza di Buonaparte, nè la docilità dei Francesi a correre là dove il nome suo e la sua voce li chianiavano. Laonde ei se ne viveva troppo alla sicura su quanto potesse succedere alle spalle e sul suo destro fianco. Ciò fu cagione che . tutto intento al cacciare il nemico dalle Riviere e da Genova, egli indirizzò tutto lo sforzo contro un' ala estrema delle forze francesi, contro passi difficili, contro rocche sterili, lasciando per tal modo aperto il campo all'avvessario allo scendere nelle grasse e facili pianure della Lombardia con tutto il pondo della mezzana parte delle sue forze. Dagli accidenti che si racconteranno, sarà man festo che Melas commise un gravissimo errore, perchè fece appunto quello che Buonaparte desiderava che facesse; il che tanto è vero, ch' io sto per credere che l'aver lasciato le riviere di Genova con presidio sì debole, tanto distesa la sua fronte e continuato nella possessione della capitale della Liguria, siano stati piuttosto astuzie di Buorraparte per allettar Melas con la facilità dell' impresa a portar la guerra in questi luoghi, che errore od impotenza. Ad ogni modo non si vede quale grande momento potesse recare all' Austria l'impadronirsi di Genova, che non poteva e furse non voleva, e delle Riviere, che certamente nè poteva ne voleva conservare. La speranza poi che il comparire delle austriache insegne sulle frontiere di Francia fosse per farvi muovere i popoli contro Buonaparte, era del tutto vana, e certamente tale parrà a chi abbia conosciuto la natura di quei tempi. Non in Francia nè sulle rocche liguri, nia nelle grasse pianure del Piemonte e della Lombardia si aveva a giudicare la lite, se a discrezione di Francia o d'Austria dovesse restare resposta l'Italia. Perciò gli Austraci, no che erano padroni dei passi, il dovevano guardrae galosamente el anche star grossi india pianura, non sudarsi a sprolangare in un estremo punto del campo di guerra. Andando Mellas dall'uno lato contro Genova, dall'altro contro Nizza, voltava le spalle a Buonaparte, che veniva da Digine; caso di guerra antolo singolare, che dinotava nel gunerale austriaco o troppa confideraza in sè medesimo, o troppa ignoranza dei discigni già pubblicamente accennati dall'avversario, o troppo falso misura di quanto questi potesse fare in breve tempo con que' suoi Francesi, tanto confidenti in lui, tanto prouti alle armi, tanto impaicita delle rote, tanto gelosi dell'o oro militare.

Gli Austriaci, che molto prevalevano per numero a Massena, erano per modo alloggiati che, tutto il territorio ligure fasciando, da Sestri di Levante, per la sommità degli Appennini opposti a quelle che occupavano i Francesi, si distendevano fino al colle di Tenda. Governavano a sinistra Otto, poi seguitando a destra, Hohenzollern, a Novi, rimpetto a Cavi ed alla Bocchetta; il generalissimo Melas al Cairo; Esnitz a Ceva all'incontro di Suchet, e finalmente sulla estrema punta destra Morz n. fra Cuneo e le falde del colle di Tenda. Accingendosi Melas ad invadere il Genovesato, preambolava con parole dolci ed aspri fatti. « Genovesi, diceva, io vengo nella vostra patria, » non per conquistare, nè per soggiogarvi, ma per combattere un nemico » che , uguaglanza e libertà promettendovi , vi ridusse , come tanti altri a diseraziati populi, alla miseria ed alla disperazione. L'imperator mio signore » non desidera conquiste, solo vuole levarvi dal collo il giogo al quale vi » ha posti un intemperante conquistatore; ei vuole che siano salve le pro- prietà, salva la religione, salvi e felici i popoli. Ei lo vuole, ed ei lo fa; a quardate le provincie dalle nostr'armi restituite a libertà. Ne meno tenero egli è della vostra patria. Chiamerò in nome suo al governo i più virtuosi , » i più savi cittadini che siano fra di voi. Liberi saranno i porti, libero il com-» mercio, vera ed unica fonte della prosperità vostra : la miseria combierassi • in ricchezza , l'oppressione in libertà ; io , vinc tore , di ciò v'affido e » v' assicuro. »

Un Azzeretto, Genovese, prima ai soldi di Francia, poi a quei d'Austria, ficeva similmente in questi gorui preparazione per turbare le cose di Genova. Impetuosamente procedendo, pur troppo acerbe ed immolerate parale gettava contro i Francesi in un suo manifesto, ed esortava i suoi compatriotti a combatterii da a vendicarsi in libertà. Le armi dovevano definire, ed alle armi si veniva, perchè non si fece pei Genovesi alcun movimento in favor della lega, secondo le speranze date dal funorazio Azzeretto.

Avea Melas condotto il grosso dei suoi alle stanze delle Carrare, intendieneto suo essendo di spingeria avanti, acciando gli avversari dai sommi gioghi a Savona, per seperare e d'agiugnere in tale modo l'als sinistra del Francesi dallo merza e dalla destra, che combatteva nella riviera di Levante. Ottenuto il quale intetuo, gli si spianava la strada, essendo questo l'ultimo fine dei soni pensieri, a sorrare Massesca dentro Genova, e da costringerio alla dedizione. Ma perchè il generale di Francia non potesse far correr gente dalla Riviera di Levante in situto di quelle che dovevano sostenere l'assalto su quella di Ponente, ordinava a Otto che assaltasse i Francesi alloggiati. sotto la condotta di Mollis a Reco, Torriglio, Scafera, Sant'Alberto, monte Cornus, monte Becco e monte delle Fascie. Melas voleva al tempo stesso che Hobercollero desse dentro i spesti della Bochetta, e ad ogni modo li

140) conquistasse. Spuntava appena il giorno del 6 aprile, che i Tedeschi, partendo dalle Carcare divisi in tre schiere, s'incamminavano alle ordinate fazioni. La mezzana, condotta da Mitruschi, marciando per Altare e per Torre. si avvicinava a Cadibuona, posto molto fortificato dai Francesi, e chiave e momento principale di tutta quella guerra. Il generale San Giuliano, colla sinistra, faceva opera d'impadronirsi di Montenotte, per quinci accennare contro Sassella, dove allaggiava un grosso corpo di repubblicani. Finalmente la destra che obbediva ad Esnitz ed a Morzin, passando per le Mallare ed avvicinandosi alle fonti della destra Bormida, aveva carico di sforzare i passi del monte San Giacomo. Questi assalti, con molt'arte ordinati, a questo fine tendevano, che per gli Austriaci si occupasse Savona; perchè per tal modo restava smembrato Suchet da Massena . Si combatte daporima da ambele parti molto valorosamente a Torre, avendo gli Austriaci il vantaggio del numero, i Francesi del luogo. Finalmente superarono i primi quell'antiguardo, e tutto lo sforzo si ridusse sotto le trincee di Cadibuona. Quivi fu molto duro l'incontro e la battaglia si pareggiò lungo tempo : ma finalmente fe'dare il crollo in favore delle armi imperiali la mossa di un valoroso battaglione di Reischi, il quale, assaltate di fianco le trincee, costrinse i repubblicani alla ritirata, non senza tale disordine delle ordinanze, che se non fosse stato presto Soult a sopraggiungere con aiuti freschi, sarebbero stati condotti a molta ruina. Ma non potè nemmeno la presenza e l'opera di Soult ristorare la fortuna, perchè gli Austriaci, seguitando l'impeto della vittoria. obbligarono il nemico a ricoverarsi, girando a stento per quelle sommità di monti. al monte Ajuto, munito ancor esso di qualche fortificazione. Volle Melas torre quel nuovo ricetto al nemico; mandò all' assalto Lattermann e Palfi con cinque battaglioni di granatieri e col reggimento di Spleny. Gli uni e l'altro fortemente urtando, i primi da lato, il secondo da fronte, sloggiarono i Francesi da quel forte sito, e se ne impudronirono. Fecero i repubblicani una nuova testa a Montemoro: Melas, combattendoli da fronte e girando loro alle spalle ed ai fianchi, dall' una parte verso Vado, dall'altra verso Arbizzola, e dando perciò loro timore di essere tagliati fuori, gli costrinse a dar indictro col ritirarsi disordinatamente a Savona. Seguitaronli, molto alle terga, i vincitori, e con essi alla mescolata entrarono nella città. Soult, non standosene ad indugiare, introdotta nella fortezza quanta vettovaglia potè in quell' improvviso e pericoloso accidente, si ritirava a Varaggio, dopo di aver combattuto, piuttosto da vincitore che da vinto, gl' imperiali, che già erano scesi ad Arbizzola. Riuscirono molto micidiali quest'incontri alle due parti: i Francesi pat rono di vantaggio, trovandosi in minor numero.

Prattanto Esnitz aveva assallato mente San Giscome, cristodilo da Suchet, che virilimente vi si diendette qualche tempo. Ma le rotte di Gadibuum e di monte Ajuto, colla occupazime di Savona, rendendo le sue condizioni molto periciciose, è Esgembrare i suoi da quel forte sito, abbandonando anche gl'importanti posti di Settepani, Santo Stefano e la Madonao della Neve. Fece una valida resistenza a Melogno Seras; poi fu costrietto a ritirarsi; ma minaccioso e contrastante, le mosse retrograde degli altri seguitando. Entrarono gli Austriaci vittoriosi in Vado. Suchet, per le terre di Finale, Gora, Bardino, la Petra e Loano, indierregiava fino a Borchetto.

Nè meno felicemente si era combattuto per gli Austriaci in riviera di Levante ed alla Bocchetta; perchè Otto, assaltando con molto impeto monte Cornua, dopo grave contrasto, il superava . Superavano medesimamente, gli Austriaci monte delle Fascie, costringendo i Francesi a ritirasi insino a xc Quinto. I posti di Torriglio e di Scafera venoero anche in potestà degl'imperiali, essendosi ritirati i repubblicani che li difendevano a Prato. Così la Sturia sotto, il Bisagno sopra separavano i due nemici, e gli Austriaci dall'eminenza del monte delle Fascie vedevano de tenno veduti da Genova; il che era cagione di terrore agli addetti alla parte francese, di conforto a coloro che partegiavano per gli Austriaci e per l'antico governo:

Fortissimo era l'alloggamento dei Francesi alla Bocchetta, e molto ardua to sua espignazione, avendo voluto assicurarsi di quella strada focile ed aperta contro il nemico che venisse dai piani della Lombardia. Gli assaltava Hohenzallern, coi due reggimenti di Kray e d'Alvinzi, comoditti dal generale Rousseau, e l'una dopo l'altra non senza però molto contrasto e angue, si recava in mano, conquestando tutte le trincee e le artiglierie che le guerniano. Per questa fazione acquistarono gli dustrici il passon ella valle della Poleevera, con la facoltà, di stringere più da vicino Genova. Rannodaronsi i Francesi a Pontedecimo.

Massena, che prevedeva che non avrebbe potuto tenersi lungamente in Genova , se gl'imperiali fossero troppo vicini alle mura , perchè più preato gli sarebbero mancate le vettovaglie, fece pensiero di allargarsi. Siccome poi era uomo generoso e d'animo invitto, non contentandosi al volers: acquistare un campo più largo, benchè fosse molto inferiore pel numero dei soldati al nemico, si deliberava a far opera di rompere gli Austriaci sulle alture sopra Savona, per ricongiunzersi con l'ala governata da Suchet. A questo fine gli mandava dicendo che attendesse ad assaltare il nemico ed a ricuperare i luoghi perduti di Settepani, Melogno e San Giacomo. Perchè poi Otto non potesse mandar soccorsi a Melas, ordinava a Miollia che si sforzasse di cacciar gli Alemanni dal monte delle Fascie, dal monte Cornua e da altri luoghi c reonvicini . Riusciva a Miollis felicemente l'impresa . Fecero gli Alemanni grave perdita in questo fatto di morti, feriti e prigionieri. Ma l'evento della guerra ed il destino di Genova erano per giudicarsi nella Riviera di Ponente. Pensava Massena a riuscire, rotti i Tedeschi sui monti, nelle vicinanze del Cairo, dove Suchet doveva venire a congiungersi con lui, se avesse potuto superar le alture sopra le quali i nemici si erano fortificati . Marciava Massena inferiormente più accosto al mare per assaltar Montenotte; Soult, superiormente e a destra, per impadronirsi di Sassello, quindi del monte dell' Armetta, poi di Mioglio e del ponte Invrea. Quivi avrebbe potuto unirsi a Massena, venuto da Montenotte. Così uniti, speravano di poter marciare verso il Cairo, confidando anche di trovarvi Suchet, Soult, percosso in sul primo giungere un corpo austriaco che, posto a Nostra Donna dell' Acqua, il poteva bittere sul suo fianco destro, ed avendolo vinto e cacciato sino alle sponde del torrente Piotta oltre i monti, superava ogni ostacolo, s'impadroniva di Sassello; e, più oltre procedendo, recava in poter auo la cresta importante del monte dell'Armetta . Ripreserla i Tedeschi , riacquistaronla i Francesi dopo un gagliardo scontro: in questi Impetuoai e spessi affrontamenti si spargeva molto sangue, Restava superiore Soult, che in tutti questi fatti sosteone le veci di capitano forte ed esperimentato alla guerra. Nè più altro impedimento gli restava a superare per arrivar al compimento del suo disegno per al Cairo, ae non se i posti di Mioglio e di Ponte Invres. Vi sarebbe anche riuscito, come pare non potersi dubitare, se la fortuna si

fosse scoperta tanto favorevole a Massena quanto si era scoperta a lui. Ma

BOTTA AL 1814.

18.0 le cose succedettero sinistramente nella parte condotta dal generalissimo. Si era Melas mosso, non presumendo che tanta audacia s'allignasse nei Francesi, che potessero far pensiero di attaccarlo, per andare ad assaltar Voltri, col fine di congiungere le sue genti con quelle di Hohenzollern , e di serrare Genova. Trovò che i Francesi lo avevano prevenuto, che Soult già tanto si era innoltrato, che il suo fianco sinistro non era più sicuro, e che correva pericolo che le due ali di Massena e di Suchet si unissero sulle rive della Bormida; il che gli sarebbe stato di gravissimo pregiudizio. Gli sopravennero in questo punto le ingratissine novelle che la squadra di San Giuliano, ferita con somma gagliardia da Soult alla Veirera, aveva patito molto danno . e, retrocedendo frettolosamente, era stata costretta a ritirarsi a Ponte Invrea. In questo pericoloso punto Melas, non turbata la mente nè diminuito l'animo, si appigliava prestamente ad un partito che solo il poteva riscuotere del mal passato in cui era ridotto. Avvisò che l'evento della battaglia pendeva dalla schiera di Massena, e che se gli fosse venuto fatto di obbligarla a ritirarsi rotta e sconquassata, sarebbe stato Soult obbligato a tornare indietro. Riuscì la fazione, come l'aveva preveduta. Riscontratosi con un corpo assai grosso di Francesi a Stella, le rompeva, non senza molta uccisione. Poi , seguitandolo fino a Croce e combattendo di bel nuovo in questo secondo sito, lo sbaragliava. Al tempo medesimo Lattermann, viaggiando sulla spiaggia, s'impadroniva di Varaggio, che era stato l'alloggiamento principale donde poco innanzi Massena era partito per andare alla fazione di Montenotte. Penò molto Massena, dopo questa rotta, a condursi a sicuro luogo in Cogoletto, perchè gli fu forza, essendo la strada a riva il mare in potestà di Lattermann, camm'nare per luoghi erti e montuosi; Melas, conoscendo che il non dar respitto a Massena era un vincere Soult, mandava prestamente Lattermann ad assalir Cogoletto. I granatieri di San Giuliano ferirono con molta forza i Francesi, già stanchi e diradati, e già li facevano piegare. Li bersagliavano al punto stesso gl' Inglesi, accostatisi al lido colle loro barche armate di artiglierie . Finalmente venne a precipitarsi contro di loro la cavalleria austriaca. Pressati da tutte bande, non poterono resistere, e, disordinati, si ritirarono precipitosamente ad Arenzano, ma piuttosto per modo di posata che di alloggiamento stabile.

piuttosto per mono di possta che di altoggamento statolie. Massena, non credindosi sicuro in questa terra, si ritirava più indietro sino a Voltri. Quivi poneva il campo, non per dimorarvi, perchè Lattermann. che si avanzava vittorioso da fronte, e Illohenzollern, che romoreggiava dalla superiore Polorvera, ciò gli toglievano, ma solamente per aspettarvi Soutt, che, percossi invano con assalto Ponte Invera e Mioglio, e, quito il caso sinistro di Massena, si ritirava a presti passi. Infatti si raccozzarono i due generali della repubblica a Voltri. Melas, riunite tutte le sue forze, li ue cicciava, e, perseguitandoli aspramente con facello accesse, perchè era sopraggiunta la notte, li costrinera va racare la Polorevra pel ponte di Comigliano, a riparasi del tutto dentro le mura di Genova, ed a desistrer da qualunque assalto alla camonaena.

Suchet, combattuto prosperamente a Settapani, a Melogno ed in altri luoghi circonvicini di quei monti, ma ributtato con grave uccisione da San Giacomo, fu costretto a tornarsene indietro, senza aver potuto compir

Mentre che le cose dell'armi procedevano in questa forma a Voltri, Otto aveva rincacciato Miollis dai monti Cornua e delle Fascie, per modo che il

Francese, impotente al resistere, aveva preso partito di ritirarsi nella valle 1800 del Bisagno e sulla destra sponda della Sturla. Così Massena, privato della campagna si era ridotto a difender Genova ed i luoghi più vicini. Presidiava Miollis il forte Richelieu ed il monte del Vento, distendendosi oltre il Bisagno, sino al forte dello Sprone. Verso Ponente il generale Gazan teneva la riva sinistra della Polcevera fino a Rivarolo, ed inoltrando l'ala sua destra fino al monto dei Due Fratelli ed al forte Diamante, si congiungeva con Miollis. Massena con la grossa schiera alloggiava in città, Intanto le frontiere della Repubblica sull'Alpi Marittime restavano esposte all'impeto tedesco. Piantava il generalissimo d'Austria il suo alloggiamento in Sestri di Ponente; ma non volendo lasciar indebolire la fama dei recenti fatti, nè dar tempo a Suchet di ricevere rinforzi, si accingeva a cacciare per forza il generale di Francia da tutta la Riviera di Ponente. Vinselo in una fazione improvvisa a Toria : recatosi in mano il colle di Tenda, il minacciava alle spalle e sul fianco sinistro. Suchet, che era capitano esperto, avendo fatto quanto per lui si poteva colle poche forze che gli restavano, per ritardar il corso al uemico, si ritirava sulle terre dell' antica Francia oltre il Varo . Solo lasciava guernigioni sufficienti nei forti di Ventimiglia e di Montalbano, affinchè il paese di Nizza non rimanesse tutto in preda dell' avversario. Il seguitava l'Alemanno, ed impossessatosi di tutta la contea di Nizza, compariva sulla sinistra del fiume. Alloggiavano gli Austriaci ascendendo dal mare sino ad Aspramoute. I Francesi, per impedire il passo al nemico, avevano fortificato assai gagliardemente con trincee e terrapieni un capo di ponte, ed alloggiato all'incontro nei siti più guadosi ; la principale stanza loro era a San Lorenzo . Vennero quivi ad annodarsi alcuni reggimenti, sebbene deboli, di regolari; chiamavano le guardie nazionali della Provenza. Sapendo poi che il miglior mezzo per vincere è l'essere informato dei disegni del nemico, aveva Suchet provveduto che un telegrafo piantato sul forte di Montalbano lo accontasse ad ora ad ora delle mosse di Melas. Ciò fu cagione che non così tosto il Tedesco faceva un apparecchio, il Francese si appresentasse a combatterlo. In questo tempo ebbersi le novelle che il forte di Ventimiglia si era arreso alle armi imperiali : arrendevasi al generale San Giuliano il castello di Savona. Intanto si combatteva aspramente sulle rive del Varo. Due volte i Tedeschi assaltarono con singolare audacia il ponte, la prima volta Melas medesimo, la seconda Esnitz; due volte furono con uguale valore risospinti. Risplendettero in questi fatti la per zia di Suchet e la prodezza del generale Bochambrau. Risplendè anche molto chiaramente l'ingegno e la virtu del generale Campredon, che aveva fortificato il ponte. In tale modo con somina sua lode ed utilità grande della Repubblica, difendeva Suchet il territorio di Francia, e secondava l'opera immensa concetta dal consolo.

Gà il canuto e vittorioso Melas si accorgeva che era caduto nell'institui resagii dal giovine guerriero, e che non che losse tempo di conquistar la ireagii dal giovine guerriero, e che non che losse tempo di conservare se ancor potesse, l'Italia. Eterapli giunti i primi avvisi del calarsi Buonaparte dalle Pennine Alpi; ebbe tempo di conservare se ancor potesse, l'Italia. Sulle prime il fatto in poco concetto: errò nel credere che il consolo fosse ununo da comparir debole sulle sommità dell' Alpi; avrebbe anzai dovuto unon da comparir debole sulle sommità dell' Alpi; avrebbe anzai dovuto pressuadersi che dov'era Buonaparte, là fosse tutta la fortuna della guerra. Buonaparte, plà fosse tutta la fortuna della guerra. Sachira in in la covasse la ruima dell'Austria. Mandava sul primi rumori una schira in in l'Piemonte pel colle di Tenda; ma quando si accorse che se la Bama era stata di arrande, il fatto cere più grande ancora, si risoloveva a torsi volcemente da decremente de

1ºº quell' estremo ed infruttuoso campo, dove combatteva, per condursi in que luoghi nei quali vincitore avrebbe a far con vincitore. Ordinava Melas ad Esnitz, che aveva luscido alla guerra contro Suchet, prestumente si tirasse indietro, e venisse a raggiunçare Otto, che instava contro Genova, se Genova ancora si tenesse, o lui stesso nei piani d'Alessandria, se la capital della Liguria già avesse ceduto alle armi d'Austria. Ritiravasi Esnitz: seguitavalo velocemente Sachet. Serratogli ogni passo pel Genovesato, si riparava il Alemanno per la valle d'Ornea nelle piemoutosi contrade; il Francese spinisosi avanti, stringeva il castello di Savona.

A questo tempo consisteva la guerra in due accidenti principalissimi; Tassedo di Genove e la ses and Buonaparto in Italia: I'auno era strettamente congiunto coll' altro. Otto ficeva ogni sforzo per impadronirsi della piazza, bramando di poter correre alla guerra definitiva nei campi d'Alessandria. Massena, che pel coraggio e per l'arte de' suoi ultitaiti e dei patriotti forurastiti del Piemonte, che andavano e venivano a portan rovelle, traversando con estremo periodo loro gli alloggiamenti dei Teleschi, era bene informato di quanto accadiesse sulle Alpi Preninei, deciderara più lungamente che possibil fosse teneria, per la ragione contraria. Nacquero da querta su continzione fatti ancora motto memorandi, e alti che raramente si leggono ordinazione fatti ancora motto memorandi, e alti che raramente si leggono rollezio, dond' ella fa 'magnifica mostra, sul dosso dell' Aprenino tra la rollezione, della filiazione contraria, sul dosso dell' Aprenino tra lo relevera e il Bisagno, è chiussa da due procini di mura, uno pri largo, l'altro più stretto. Sono questi due precinti muniti di bastioni e di cortine consenzioni il altra del luco, a sora socsesca e disquale.

Il primo, incominciando dalla riva destra del Bisagno in riviera di Levante sotto alle porte Romana e Pila, s' innalza sul dorso del monte sino al forte dello Sprone, d'onde, volgendosi a ponente e facendo la città, dopo di essersi rizzato in un forte che chiamano la Tanaglia, presso alla Crocetta, se ne va a terminare presso alla Lanterna ed al molo Nuovo. Il secondo . partendo da levante, gira accosto e ferma le mura: ma s' interruppe a mezza strada, e non arriva sino al molo Nuovo. La parte più difendevole è il forte dello Sprone, ma siccome è sottoposto a più alti gioghi e da loro dominato, così fu d'uopo piantarvi due forti, uno sul monte dei Due Fratelli, l'altro più in su, a cui per la sua forma fu dato il nome di forte del Diamante. Chi ha in mano questi due forti, si può stimar padrone di Genova, perchè stanno sopra a tutte le altre fortificazioni. La parte più debole del procinto trovandosi al luogo più basso verso la foce del Bisagno, si pensò a munire con forti le eminenze vicine; cioè con quello di Quezzi il monte del Vento, con quello di Richelieu il Monte Mauego, e finalmente con quello di Santa Tecla la eminenza di questo nome . Nè ciò hastando alla difesa di questa parte, si fecero trincee sui monti vicini dei Ratti, delle Fascie e di Becco. Tali erano le difese di Genova, quando stava in propria balia: elle bastavano, perchè con breve assedio non si poteva prendere ; i lunghi erano impossibili per le emolazioni delle potenze . Consistevano le difese vive di Massena in diecimila soldati francesi, aveva con sè Soult . Gazan . Clauze , Miollis , Darnaud . Accostavansi a queste forze circa duemila Italiani di nazione diversa, ordinati da Massena in corpo regolare, sotto la condotta di un Rossignoli, piemontese, uomo di natura molto Lenerosa, di gran cuore ed amantissimo della libertà. Le corroborava la guardia nazionale di Genova, fedele, parte per amore di Franca, parte per odio d' Austria, parte per paura del sacco, se qualche accidente contrario 1800 alla quiete sorgesso. Queste genti unite insieme non componevano certamente un presidio sufficiente per un si vasto circuito. Inoltre vi si viveva un molta apprensione per le vettovaglie, massime di grani.

Gl'Inglesi, governati da Ketth, impedivano le provvisioni di Corsica e di Marsiglia. Del governo che era allora in Genova poche cose drò. Non era ne più libero nè più servo dei precedenti, e vi era stata fatta una gramutazione di forma, poichè spento il Direttorio di Francia, la mola empirica e servile volle che si spegoesse anche in Ligaria: creossi in luogo del Direttorio, una commissone di governo. Lodossi il cambiamento, pure secondo la corrente servile. Questo con buona violnat, ma sommessa ed um'le, prechè il pericolo e le lunghe disgrazie avevano rotto gli animi, secondava Massena.

La forza che investiva Genova era molto varia. Il principal nervo consisteva in Tedeschi; ma con loro andavano congiuote torme numerose di villani sì genovesi delle due Riviere, che Monferrini, i quali, non mossi da alcun desiderio buono, ma dall'odio, dalla vendetta e dall'amor del sacco. erano accorsi alle voci di Azzaretto, uomo che era stato incomposto e rotto quando militava coi Francesi, ed ora si mostrava incomposto e rotto militando coi Tedeschi. Nè piccolo momento recavano alla oppugnazione le navi inglesi e napolitane, non solamente con intraprendere i viveri sul mare, ma ancora coll'aiutare, fulminando le spiagge, gli sforzi degli Austriaci, principalmente verso il Bisagno, dove i luoghi avevano contro il mare minore difesa che verso la Polcevera. Fece Otto, che soprantendeva all'assedio, il dì 23 aprile, una grossa fazione sulla sinistra della Polcevera. Il reggimento di Nadasti, cacciati prima i Francesi da Rivarolo, s'impadroniva anche di San Pier d'Arena. Ma uscito Massena colla vigesimaquinta, li rincacciava. Sapevano gli assalitori che la parte più debole della piazza era verso levante . Però si deliberarono di darvi un assalto, tentando di occupar le eminenze. Il dì 30 aprile, prima che aggiornasse, givano all' assalto; per modo che Hohenzollern e Palfi si lanciavano contro il monte dei Due Fratelli; il colonnello Frimont, scendendo dal monte delle Fascie, si avventava contro il monte dei Ratti, il forte di Quezzi ed il forte Richelicu; Rousseau si scagliava contra Santa Tocla : Azzaretto tempestava co' suoi villani interno al Diamante: Gottestheim , passata la Sturla , s'avvicinava a San Martino d'Albaro ed alle mura della città. Per consuonar con tutti questi moti a levante, Otto attaccava Rivarolo a ponente. Riuscirono a buon fine quasi tutti gli assalti dei Tedeschi; guadagnarono il monte dei Ratti, quello dei Due Fratelli, il forte Santa Tecla; già circondavano i forti di Richelieu e del Diamante; Gottestheim, acquistata la metà di San Martino, instava per acquistar l'altra. Era un grun pericolo pei Francesi; perchè, se i Tedeschi avessero conservato i luoghi conquistati, Genova non aveva più rimedio. Massena si metteva al punto di rimettere la fortuna. Mandava Soult al conquisto dei Due Fratelli, Darnaud al rincalzo di Gottestheim, Miollis contro Santa Tecla e Quezzi. Vinsero tutti : gl' Italiani del Rossignoli , i primi, riconquistarono i Due Fratelli , Massena, infaticabile, invitto, impaziente, animato dal prospero successo, usciva nuovamente alla campagna il di 11 maggio. Il suo fine era di cacciare i Tedeschi dal monte delle Fascie, perchè da quella eminenza potevano calarsi a rovina delle difese più prossime alla piazza. Ordinava l'assalto

per modo che Soult girasse a dorso del monte, Miollis lo attaccasse da fronto.

18 Combattè infelicemente il secondo, favorì la fortuna l'impresa del primo, recando in sua mano, dopo una battaglia molto feroce, il conteso monte. Nol conservarono lungamente i repubblicani , perchè Hobenzollern e Frimont, mandati da Otto, il ricuperarono. Massena intanto raccoglieva viveri alla campagna, breve ed insufficiente ristoro. Volle quindi acquistare il monte Creto, come sito dominatore e passo comune da levante a ponente. Mandava alla fazione due grosse squadre, la destra condotta da Soult, la s:nistra da Gazan. I Tedeschi, fortificati stavano a diligente guardia. Fu furioso l'assalto, valorosa la resistenza; pure andava superando la fortuna dei Francesi, quando sopravvenne un temporale grossissimo: abbuiossi l'aria, struordinariamente piovve; i combattenti sforzati a ritirarsi. Rasserenato il cielo, ricominciarono a menar le mani; l'accidente diè tempo a Hohenzollern ad arrivare con genti fresche; ruppe i repubblicani e li sforzò a tornar dentro le mura. Combattessi in questa fazione con incredibile rabbia a corpo a corpo; fu Soult, mentre animosamente confortava i suoi alla carica, ferito sconciamente nella gamba destra, e fatto prigione.

Questa infelice spedizione pose fine al sortire di Massena; percibi, perduit uoni migliori soldati, era troppo indebolito per usicre alla campana. Pure lanto anrora gli restava di forza, che gli allesti nol potessero sforzare; na quello che l'armi degli avversari non opotevano, operaza la famo. Stando io per descrivere qual fosse l'aspetto di Genova in questi ultima gorni dell'assetio, non posso non deplorare il destino di un popolo italiano riototo agli actemi casi, non perchè per lui si trattasse di esseri libero o servo, ma perchè si definisse a chi dei due, o d'Austria od il Francia, avesse a servie: cuttà desolata per le rapiue, pel sangue, per la famo, per la peste. Keth per mare non lasciava entrar viveri, Otto per terra: le provvisioni fatte scarse, le sacres dissipate.

Fuvvi fame prima che mancassero i viveri, prima si scorciarono i cibi : poi si corruppero, infine si mang'avano i più schifi e sozzi, non solo i cavalli ed i cani, ma ancora i gatti, i sorci, i pipistrelli, i vermi e beato chi ne aveva. Eransi gli Austriaci impadroniti dei molini di Bisagno, di Voltri e di Pegi, non si poteva più macinare. Rimediossi per un tempo coi molini a mano, con quei da caffè massimamente, perchè crano presti : l'accademia consultò dei migliori: s'inventarono ingegneri, ruote e molini nuovi. Con certi più grossi un uomo solo poteva macinare uno staio di grano al giorno, in ogni strada, su per ogni bottega si vedevano girar mol.ni. Nelle case private fra le adunanze famigliari, si macinava, le donne il facevano per vezzo. Jufine manca del tutto il grano; cercaronsi altri semi per sunplirvi. Quei di lino, di panico, di cacao, di mandorlo furono i primi; riso ed orzo piu non se ne trovava. Gli str.tolati e strani semi, prima abbrustoliti, poi misti col miele, e cotti parvero delicatura. Rallegravansi i parenti e gli amici con chi avesse potuto sostentare un giorno di più sè e la famiglia con lino, o panico, o tre granelli di cacao, La crusca, materia tanto ribelle alla nutrizione si macinava ancor essa, e, cotta con miele, serviva di cibo, non per ispegnere, ma per ingannare la fame: le fave stimate preziosissime; felice non chi viveva ma chi moriva. Erano i giorui tristi per la fame e per le lamentazioni degli affamati; le notti più tristi ancora per la fame e per le spaventate fantasie. Mancati i semi, pensossi all'erbe, I romici , i lapazii , le malve , le bismalve, le cicorie selvatiche, i raperonzoli diligentemente si ricercavano, e cupidamente come piacevolezze di gola, si mangiavano. Si vedevano lunghe

file di gente, uomini di ogni condizione, donne nobili e donne plebee, visitare 1809 ogni verde sito, massime i fertili orti di Bisagno e le amene colline d'Albaro, per cavarne quegli alimenti cui la natura ha solamente alle ruminati bestie destinati . Sopperì un tempo il zucchero : zuccheri rosati , zuccheri violati, zuccheri candi, ogni maniera di confetti andavano attorno; rivenditori e rivenditrici pubblicamente li vendevano, con fiori e con serti gli oleganti loro cestellini adornando: strano spettacolo in mezzo a quei volti pallidi, scarni e moribondi. Tanto possente cosa è l'immaginazione dell'uomo, che si compiace in abbellire eziandio quanto havvi di più lagrimevole e di più terribile; rimedio di provvidenza che non ci vuol disperati. Basta: e furon viste donne e gentildonne, nutritesi con sozzi sorci la mattina, mangiarsi treggie delicate la sera. L'aspetto della miseria estrema non ispeane 'le malvagità in chi è malvagio; del che troppo manifesto e troppo orribile esemplo si ehbe in quelle ultime strette di Genova ; conciossiachè uomini privi di ogni senso di umanità, per un vile guadagno, non abborrirono dal mescolar gessi in luogo di farine nei commestibili che vendevano , per modo che non pochi avventori ne restarono avvelenati, morendosene coi dolori mescolati di fame e di veleno.

Durante l'assedio, ma prima della fine ultima, una libbra di riso si pagava lire sette, una di vitello quattro, una di cavallo soldi-trentadue, una di farina lire dieci o dodici, le uova lire quattordici la serqua, la crusca soldi trenta ciascuna libbra. Poi, venendo maggiore la stretta, una fava si vendeva due soldi, un pane biscotto di once tre dodici franchi, e non se ne trovava. Maggiori agevolezze dei particolari non vollero Massena nè gli altri generali: apparecchiavano come i plebei; lodevole fatto, e molto efficace a far star forti gli altri a tanta sventura. Poco cacio, legumi rari erano quanto nutrimento si dava a chi languiva per malattie o per ferite negli ospedali. Ilomini e donne, tormentati dalle ultime angoscie della fame e della disperazione, empievano l'aria dei loro gemiti e delle loro strida. Talvolta, così gridando, e le fameliche viscere con le rabbiose mani di lacerare tentando, morti per le contrade cadevano. Nissuno gli aiutava, perchè ognuno pensava a se; nissuno anche a loro abbadava, perchè la frequenza aveva tolto orrore al fatto. Pure alcuni, fra gli spasimi e stridi spaventevoli, e con scosse e contorte membra, davano l'ultimo sospiro in mezzo alle popolari folle. Fanciulti abbandonati da parenti morti o da parenti disperati, imploravano con atti, con pianti e con voci miserabili la p età di chi passava. Nissuno gli aiutawa od aveva loro compassione, perchè il dolore proprio aveva spento il compassionare l'altrui. Razzolavano quelle innocenti creature bramosamente nei rivoletti delle contrade, nelle fogne . negli sfoghi de' lavatoi, per vedere se qualche rimasuglio di bestia morta o qualche avanzo di pasto di bestia vi si trovasse, e, trovatone, se li mangiavano. Spesso chi si corcava vivo la sera, era trovato morto la mattina. funciulli i più frequentemente degli attempati. Accusavano i padri la tarda morte, ed alcuni con le proprie mani violentemente se la davago. Ciò facevano i cittadini, ciò facevano i soldati. Dei Francesi alcuni, anteponendo la morte alla fame, da per sè stessi si ammazzavano; altri le armi a terra sdegnosamente gettavano, protestando non più esser abili, per la perduta forza, a portarle. Altri, una disperata dimora abbandonando, nel nemico campo se ne andavano. Inglesi ed Austriaci di quella pietà e di quei cibi richiedendo, che tra Francesi e Genovesi più non ritrovavano. Crudo poi ed 1820 nitre ogni dire orribile spettacolo era quello dei prigionieri di guerra tedeschi ditenuti su certe barcacce surte nel porto, perchè la necessità ultima delle cose aveva operato che ad essi mutrimento di sorte alcuna già da alcuni giorni non si compartisse. Mangiarono le scarpe loro, mangiarono le pelli dei soldateschi zaini, già con occhi torvi guardavano se non avessero a mangiarsi i loro compagni. Si venne a tale, che si tolsero loro le guardie francesi, perchè si temette che sforzati dal famelico furore, non si avventassero contro a loro, e, sbranatele, non se le divorassero. Tanta era la disperazion loro, che tentarono di forar le barche che andar a fondo, amando meglio perire affogati dalle acque, che straziati dalla fame. S'aggiunse, come accade, alla orrenda fame la mortalità pestilenziale. Febbri pessime le genti all'altra vita con morti spessissime si portavano si negli ospedali del pubblico, si negli umili raselari dei poveri , e sì nei superbi palazzi dei ricchi . Mescolavansi sotto il medesimo tetto i generi delle morti : chi moriva arrabbiato dalla fame . chi stunido dalla febbre, chi pallido per difetto di nutritiva sostanza, chi livido per petecchiali macchie. Niuna cosa esente da dolore, niuna da paura; chi viveva, o aspettava la morte, o vedeva morire i suoi. Tal era lo stato della una volta ricca ed allegra Genova , del quale il pensier peggiore era questo; che il soffrir presente non poteva riuscire ad alcun utile suo nè per la libertà ne per l'indipendenza.

Era rotta la costanza di tutti; solo Massena non si piegava, perchè aveva la mente fissa nel pensiero di aiutar l'impresa del consolo, e di serbare intatta la fama di guerriero indomabile. Infine, venendogli onorevoli proposte da Keith, e non potendo più bastare quei sozzi e velenosi cibi che per due giorni, tanta era l'estremità del vivere, inclinava l'animo ad un accordo. ma niu da vincitore che da vinto. Si accordarono (volle Massena che l'accordo s'intolasse convenzione, non capitolazione, e fu forza compiacerlo della sua domanda) che uscisse Massena, che uscissero i suoi uffiziali e soldati in numero circa di ottomila , liberi della fede e delle persone loro; per la via di terra potessero ritornare in Francia, e chi non potesse per terra , fosse trasportato dagl' Inglesi per mare ad Antibo , o nel golfo di Juan; i prigionieri tedeschi si restituissero: nissuno potesse essere riconosciuto pei fatti passati, e chi se ne volesse andare, fosse in libertà di farlo: dessersi viveri, avesse cura degli infermi: Genova a di 4 giugno si conseguasse alle forze austriche ed inglesi. Infatti al nominato giorno le prime occuparono la porta della Lanterna , le seconde la bocca del porto . Poi entravano trionfando con tutto l'esercito Otto, con tutta l'armata Keith; possessione ottenuta per lunga guerra, poi fatta breve per grossa guerra. I democrati più vivi se ne andarono coi Francesi, fra gli altri Morando, l'abate Cupeo, l'avvocato Lombardi, i fratelli Boccardi, Suonaronsi le camnane a festa; cantaronsi gl'inni, accesersi i fuochi dai partigiani per amore, uju ancora dagli avversi per paura, tutto secondo il solito. Ricomparvero in copia il pane, le carni, gli ortaggi, le grascie, e chi vi si abbandonò senza freno su quel primo fervor della fame se ne morì : così chi non era morto per lunga inanizione, se ne moriva per improvvisa satolla. Vollero i trecconi e i rivenduglioli starsene sul tirato pei prezzi, a cagione dell'ingordigia del guadagno; ma il popolo, infuriato, diè loro una tal mano, che presto s'accorsero che male si stimola la fame. Pruovaronsi i villani dell'Azaretto a porsi sul sacco contro i democrati, come dicevano, perchè saccheggiavano anche gli aristocrati; ma Hohenzollern, posto a guardia della città da Otto, con militare imperio il frenava. Creava il capitano tedesco una reggenza im- two periale e reale, a cui chianava Pietro Pudo Clessa , Carlo Cambiasio, Agastino Spinola, Gian Bernardo Pallavicini, Gerolamo Durazzo, Francesco Spinola di Gian Battista, e Luigl Lambraschini. Frenava ia reggenza le vendette prossime a prorompere, comandamento lodevole; veniva sul toccar le, borse, comandamento inevitable, ma crudele nella misera Genova. Del romanente nissum cenno, nè da parte di Robenzollern nè da quella di Molas, per l'independenza ne per la roitasturazzone dell' antico governo; il che dava per ollo contro i democrati, socome i democrati in evano gridato vino. Pravicio, per odio contro i democrati, socome i democrati in evano gridato vino. Pravicio, per odio contro i democrati, socome i democrati e vono redevano che dai foro odii privati nasceva la ruina della patria e la signoria forestiera.

83

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO VIGESIMO

S O M M A R I O

Il consolo passa con ordine mirabile il gran San Bernardo, vince a Marago;
Il Italia suprriore in uno potere, Governi provisiori del Pimonde, di Geneva
e di Milano. Conclave in Venesio: assunazione del cardinal Chioramonti di
pontificato, e sua rinstaurazione in Roma. Arti di Biunagapte con lui:
Malla preta dagli inglesi. Moli di Toccana. Nuova guerra tra Austria e
Francia. Baltaglia del Miscio tra Rellegarde Frune: rilitrate del primo.
Passaggio del monte della Spluga esequita con mirabile coraggio ed arte
da Macdonald. Nuovi successi prosperi dei Francesi. Pace con Naphi,
Austria e Spagna. Tutto il mondo, salvo l'Inghilterra, in concordia con
Francia.

Buonaparte intanto, cambiatore di sorti, si avvicinava: l'imperio d'Austria in Italia inclinava al suo fine. Aveva il consolo con maravigliosa celerità ed arte adunato il suo esercito di riserva in Digione, donde accennava ugualmente al Reno ed all'Italia. Ma avendo Moreau combattuto prosperamente in Germania contro Kray, gli fu fatto abilità di condursi su quei campi in cui tuttavia vivevano i segni e le memorie delle sue fresche vittorie : cosa che gli era cagione di somma incitazione, perchè la gloria lo stimolava, ed era sicuro di trovarvi forti aderenze. Adunque mentre lo sconsigliato Melas se ne stava martirizzandosi contro le sterili rocche dell' estrema Liguria, si avvicinava Buonaparte alle Alpi, tutto intento alle fazioni d' Italia. Vari, molti e potenti modi aveva di condurre a prospero fine la sua impresa; soldati prontissimi a volere qualunque cosa egli volesse, generali esperti e valorosi, artiglierie formidabili, cavalleria sufficiente. Aveva apprestato, per pascere i soldati sull'erme solitudini delle Alpi, biscotto in grande abbondanza, e per tirar su e giù secondo i casi le artiglierie per quei sentieri rotti, stretti ed ingombri di nevi e di ghiacci, certi-carretti a modo dei traini adrucciolevoli che si usano in quei paesi per scendere dai nevosi gioghi. Nè questo fu il solo trovato di Buonaparte e di Marmont, che soprantendeva alle artiglierie, per facilitar loro il passo per luoghi fino allora alle medesime inaccessi; perche scavarono, a guisa di truogoli, tronchi di alberi grossissimi a fine di potervele posar dentro, come in un letto proprio, e per tal modo trasportarle a dorso di muli a traverso le montagne. Denaro sufficiente aveva rammassato per le necessità de' suoi fini oltre l'Alpi; poi si confidava nell'Italia. Per muovere le opinioni degli Italiani avea chiamato ai la two legione italiana, capitanta da un Lecchi, la elegione italiana, capitanta da un Lecchi, la rancia; bella e buona teleleco per le rotte di Scherer, si era riparata in Francia; bella e buona gente. Per consoscere poi i loughi, conduceva con sè gl'Italiani che più ne erano pratichi, e siccome l'intento suo era di varcare il gran San Bernardo, si consigliava specialmente con un Pavetti di formano in Canavese, giovine di natura molto generosa e che camminava con molto affetto in queste bisogne della libertà.

Rammentava quindi il consolo, essendo gran maestro dell'allettare, che tornava in Italia per fondare in Cisalpina una regolata libertà, dar la pace a Napoli ed a Toscana, ristorar la religione, proteggere i preti, rimettere sul debito seggio il pontefice di Roma. A tutti poi parlava di pace, di umanità, di fin di mali, di un secolo che doveva incominciare a salute ed a felicità d' uomini . Passò per Ginevra : mostrovvisi tanto mansueto e disposto a voler ridur le cose a forme buone e consentance alle antiche, che gli aristocrati ginevrini presi alle dolci parole, pigliarono animo a favellar dell' indipendenza e della restituzione dell'antico Stato, essendo a quel tempo Ginevra unita a Francia e parte di lei ; ma la cosa non allignò ; chè anzi rispose loro per forma che s'accorsero che se amava prendere, amava anche serbure. Poi tornò sulle mansuetudini, e che sarebbe contento morire, purchè la pace vedesse. Appariva sì mogio, sì pallido e sì macilento, che pareva a tutti che stracco il corpo e l'animo per tante sue fatiche a pro di Francia e d' Europa, dovesse far tosto pace, se pure la voleva vedere. Poi lusinghevolmente procedendo, domandava di Saussure, di Bonnet, di Senehier : tacque di Rousseau. Disse, voler rimettere in onore le scienze e le lettere calpestate dalla guerra . Maravigliavansi i Ginevrini , vedendo tanto amore di dottrine pacifiche in un soldato, perchè non penetravano l'umore, nè si accorgevano ch'egli , siccome quegli che voleva far andar il secolo a ritroso , il voleva secondare, finchè ne fosse padrone.

Grande e magnifico era il disegno di Buonaparte per riconquistar l'Italia. Suo proponimento era di varcare col grosso dell' esercito il gran San Bernardo, col fine di cularsi per la valle di Aosta nelle pianure piemontesi . Ma perchè altre genti con queste consuonassero, e, giunte al piano, potessero e muovere i popoli a rumore contro l'Austria, o congiungersi con lui a qualche importante fatto, aveva ordinato che il generale Thureau dalla Morienna e dall' alto Delfinato, pei passi dei monti Cenisio e Ginevra, con una squadra di tre in quattromila soldati si calasse a Susa, e più oltre anche, secondo le opportunità procedesse, per dar timore al nemico intorno alla sicurezza di Torino, e per aiutare lo sforzo ch'egli intendeva di fare sulle sponde della Dora Baltea. Al tempo medesimo comandava al generale Moncey che pel San Gottardo scendesse a Bellinzona con un'eletta schiera di circa dodicimila soldati, col pensiero di mettere a romore i paesi che nelle parti superiori al piano di Lombardia si comprendono fra il Ticino e l'Adda. Parendogli altresì che fosse necessario di turbar le contrade fra il Ticino e la Sosia, imponeva al generale Bethencourt che facesse opera di varcare il Sempione, e di precipitarsi per Domodossola sulle sponde del lugo Maggiore, là dove , restringendosi , apre di nuovo l'adito alle acque correnti del Ticino. Siccome poi non ignorava quante e quali difficoltà ostassero al passo di un grosso esercito pel gran San Bernardo, commetteva ad un corpo di circa cinquemila soldati che passasse il piccolo San Bernardo, ed andasse a 16 raccostarsi col grosso nella valle di Aosta. Tütte le raccostate gonti, insieme unine, sommavano circa a sessantamila combattenti. Così di cossolo, tutta la regiono dell' Alpi abbracciando, che si distende dal San Gottardo al monte ticnevra, minacciava invasione al sustoposto piano del Permonte e della Lombardia. Ball' altra parte sperava che Massena, tenendo fortemente Genova, o Suchet la Riviera, avverbero trattenuto Mesa, finche gip tiesse arrivare a combatterio sui fianchi del alle spalle. Magnifica, come abbiamo detto, e marvigliaso opera fu questa del consolo, ma che gli poteva venire rotat con grande precipizio, se Moresua avvesse combattuto infelicemente sul Reno, o se Mesa sui accorda, o niù attivo, o medio informato fosse vinderrato.

Melas più accorto, o più attivo, o meglio informato fosse stato. Lusingati con discorsi di umanità, di pace e di civiltà quei Ginevrini tanto ingentiliti, se ne giva il consolo alla stupenda guerra. Erano le genti già adunate tutte a Martigny di Vallese sul Rodano, terra posta alle falde estreme del San Bernardo. Guardavan con maraviglia e con desiderio quelle alte cime. Diceva loro Berthier, quartiermastro; « Vincono i soldati renapi « gloriose battaglie : contrastano gl' italici con valore estremo ad un nemico sopravanzante di numero. Accendetevi e riconquistate, emolandoli, oltre « l'Alpi quelle terre , già testimoni del francese valore . Soldati nuovi , « eceo che suona il segno delle battaglie : ite, e pareggiate i veterani, tante « volte vineitori : da essi imparate a sofferire , da essi a superare le fatiche a inseparabili della guerra. Vi segga sempre in mente questo pensiero, che « solo col valore, solo colla disciplina si vincono le guerre. Soldati, Buoa naparte è con voi; vien egli a vedere i nuovi trionfi vostri : a Buonaparte a pruovate che siete sempre quegli uomini valorosi che condotti da lui , si « famoso nome e sì luminosa gloria acquistaste. La Francia e la umanità di « pace vi richieggono: voi pace alla Francia, ed alla umanità con le forti « destre date ».

Questo parlare infinitamente infiammava quegli animi già da per sè stessi tanto incitati e valorosi . Partivano il di 47 maggio da Martigny per andare a conquistar l' Italia . Maraviglioso l'ardore loro , maravigliosa l'allegria , maraviglioso ancora il moto ed il fervore delle opere . Casse , cassoni. truogoli, obici, cannoni, carretti ruotati, carretti sdrucciolevoli, carrette, lettiche, cavalli, muli, bardature, arcioni, basti da bagaglie, basti da artiglierie , impedimenti di ogni sorte , e fra tutto questo soldati affaticautisi , ed ufficiali affaticantisi al par dei soldati. S'aggiungevano le risa e le canzoni. i motti, gli seherzi, le piacevolezze alla francese erano quelle poche, e gli Austriaci ne toccavano delle buone. Non a guerra terribile, ma a festa, non a casi dubbi, ma a vittoria eerta pareva che andassero. Il rurnore si propagava da ogni banda: quei luoghi ermi, solitari e da tanti secoli muti, risuonavano insolitamente ad un tratto per voci liete e guerriere . L'esercito strano e stranamente provvisto al malagevole viaggio, saliva per l'erta alla volta di San Pietro fin dove giunge la strada carreggiabile. Pure spesso erte rapidissime, forre sassose, capi di valli sdrucciolenti si appresentavano: i carri, i carretti le carrette pericolavano . Accorrevano presto i soldati a braceia, sostenevano, puntellavano, traevano, e più si affaticavano e più mettevano fuori motti, facezie e concetti, parte arguti, parte graziosi, parte frizzanti; così passavano il tempo e la fatica. I tardi Vallesani, che erano accorsi in folla dalle ease, o piuttosto dai tuguri e dalle tane loro, vedendo gente si affaticata e si allegra, non sapevano darsi pace; pareva loro cosa dell'altro mondo. Invitati e pagati per aiuto, il facevano volentieri. Ma più bisogna faceva un Francese, che tre Vallesani. Le parole e i motti che i soldati 1800 dicevano a quella buona gente per la tardità delle opere e per le fogge del vestire, io non li voglio dire. Così arrivavano i repubblicani a San Pietro, Lannes colla sua schiera il primo, siccome quello che per l'incredibile ardimento il consolo sempre mandava, lui non solo volente, ma anche doniandante, alle imprese più rischievoli e pericolose. Quivi si era arrivato ad un luogo in cui parcva che la natura molto più potesse che l'arte od il coragggio; perciocchè da San Pictro alla cima del gran San Bernardo, dove è fondato l'eremo dei religiosi a salute dei viaggiatori in quei luoghi d'eternale inverno, non si apre più strada alcuna battuta. Solo si vedono sentieri stretti e pieghevoli, su per monti scoscesi ed erti. Rifulse la pertinacia del volero o la potenza dell'umano iugegno. Quanto si rotolava, fu posto ad essere tirato, quanto si tirava ad essere portato. Posersi le artiglierie grosse pei truogoli; i truogoli sugli sdruccioli , e dei soldati , chi tirava , chi puntellava , chi spingeva, le minute sui robusti e pratichi muli si caricarono. Così, se Jan Jacopo Triulzi montò e calò con grosse funi di roccia in roccia per le barr.cate nella stagione più rigida dell'anno le artiglierie di Francesco I, tirò Buonaparte quelle della Repubblica sui carri sdrucciolevoli e sulle bestic raunate a quest' intento. Seguitavano lo salmerie al medesimo modo tirate e portate. Era una tratta immensa: in quelle svolte di rapidi senticri ora apparivano, ora scomparivano le genti : chi cra pervenuto all'alto vedeva i compagni in fondo, e con le rallegratrici voci gl'incoraggiava. Questi rispondevano, ed al difficile cammino s'incitavano. Tutte le valli all'intorno risuouavano. Fra le nevi, fra le nebble, fra le nubi apparivano lo armi risplendenti , apparivano gli abiti coloriti dei soldati ; quel miscuglio di natura morta e di natura viva era spettacolo mirable. Godeva il consolo, che vedeva andar le cose a seconda de' suoi pensieri, e soldatescamente parlando a questo ed a quello, che in ciò aveva un'arte eccellente; gl'induceva a star forti ed a troyar facile quello che era giudicato impossibile. Già s'avvicinavano al sommo giogo, ed incominciavano a scorgere l'adito che in mezzo a due monti altissimi aprendosi, dà il varco alla più sublime cima . Salutaronlo , qual fine delle fatiche loro con gioiose voci i soldati , e con isforzi maggiori intendevano al salire. Voleva il consolo che riposassero alquanto: Di cotesto non vi caglia, rispondevano, badate a salir voi, e lasciate fare a noi. Stanchi facevano dar nei tamburi, ed al militare suono si rinfrancavano e si rianimavano. Infine guadagnarono la cima, dove non così tosto furono giunti che l'uno con l'altro si rallegrarono, come di compiuta vittoria . Accrebbe l'allegrezza il vedere mense appresso all'eremo rusticamente imbandite per opera dei religiosi, provvidenza del consolo, che aveva loro mandato denari all' uopo. Ebbero vino, pane, cacio; riposaronsi fra cannoni e bagaglie sparse , fra ghiacci e nevi agglomerate . I religiosi s'aggravano fra i soldati con volti dipinti di sedata allegrezza : bontà con forza su quel supremo monte s'accoppiava . Parlo Buonaparte ai religiosi della pietà loro, di voler dare il seggio al papa, quiete e sostanze ai preti, autorità alla religione : parlò di se e dei re modestamente , della pace bramosamente. I romiti buoni, che non avevano nè cognizione nè uso nè modo nè necessità dell'infingere, gli credevano ogni cosa. Quanto a lui, se, tratto da quell'aria, da quella quiete, da quella solitudine, da quella scena insolita, si lasciasse, mutandosi, piegare a voler far per affezione quello che faceva per disegno, jo non lo so, nè m'ardirei giudicare; perchè da un lato

1800 eficacissima era cettamente l'influenza di quella pietà e di quei monti, dall'altro tenacissima incredibilmente e sprezzatrice dell'umane cose la natura di lui. Fermossi a riposare nel benigno ospizio un'ora.

Quando parve tempo, comandava si partisse. Voltavano i passi là dove l'italico cielo incominciava a comparte. Fu difficile e pericolosa la salita, ma ancor più difficile e pericolosa la discesa : conciossiachè le pevi tocche da aria più benigna, incominciavano ad intenerirsi e davano mal fermo sostegno. Oltre a ciò la china vi era più ripida che dalla parte settentrionale. Quindi accadeva che era lento lo scendere, e che spesso uomini e cavalli con loro, sfuggendo loro di sotto le nevi nelle profonde valli erano precipitati , prima sepolti che morti. Incredibili furono le fatiche ed i pericoli: poco s'avvantaggiavano, Impazienti del tardo procedere, ufficiali, soldati, il consolo stesso, scegliendo i gioghi dove la neve era più soda, precipitosamente si calavano strucciolando fino a Etrubles. Era un pericolo, e pure era una festa: tanto diletto prendevano e tante risa facevano di quel volare e di quell'esscre involti chi in neve grossa, e chi in polverio di neve. Quelli che erano rimasti al governo delle salmerie, arrivarono più tardi per gl'incontrati ostacoli. Riuniti a Etrubles, gli uni cogli altri si rallegravano dell'esser riusciti a salvamento, e guardando verso le gelate e scoscese cime, che teste passato avevano, non potevano restar capaci del come un esercito intero con tutti gl'impedimenti avesse potuto farsi strada per luoghi orribilmente disordinati da sconvolgimenti antichi, e potentemente chiusi da perpetui rigori d' inverno. Ammiravano la costanza e la mente del consolo, delle future imprese felicemente auguravano. Pareva loro che a chi aveva superato il San Bernardo, ogni cosa avesse a riuscire facile e piana. Intanto le aure soavi d'Italia incominciavano a soffiare : le nevi si squagliavano, i torrenti s'ingrossavano, le morte rupi si ravvivavano e si rinverdivano. I veterani conquistatori, riconoscevano quel dolce spirare : gridavano Italia : con discorsi espressivi ai nuovi la descrivevano : nei veterani si riaccendeva, nei nuovi si accendeva un mirabile desiderio di rivederla e di vederla; la esperienza ricordava il vero , la immaginazione il rappresentava e l'ingrandiva; le volontà diventavano efficacissime : già pareva a quegli animi forti ed invaghiti che l'Italia fosse conquistata; solo pensavano alle vittorie, non alle battaglie. La vittoria consisteva nella celerità, perciocchè quegli alpestri luoghi

erano sterili, il passo del San Bernardo difficile, nè si doveva dar tempo a Melas di arrivare al piano prima che l'esercito vi arrivasse. Importava altresi che il romore già sparso della ritornata dei Francesi non si rallentasse. Perciò il consolo si calava tostamente per le sponde della Dora, e con assalti di poca importanza dati dall'antiguardo condotto da Lannes, mandato avanti a speculare il sito del paese , s' impadroniva facilmente della città d' Aosta e della terra di Chatillon. Ma un duro intoppo era per trovare nel forte di Bard, posto sopra un sasso eminente, che, come chiave, serra la strada in quella stretta gola che quivi forma, restringendosi, la valle. Aveva Pavetti proposta facile al consolo l'oppugnazione di questa rocca, essendo in lui sommo desider o che i Francesi passassero per la valle d'Aosta , acciocchè il suo picse fusse il primo ad essere rest tuito, come credeva, a libertà. Ma il fatto pruovò che un umile sasso poteva divenire ostacolo ad una gran fortuna. Fatta la chiamata, rispose coraggiosamente il Tedesco non voler dare la fortezza. S'avvicinarono i Francesi: entrarono facilmente nella terra di Bard, posta sotto al forte; poi andarono all'assalto; ricevuti con ferocia, abbandonarono l'impresa. Rinnovarono parrechie volte la batteria, ma 1903 sempre con peco frutto. Si sdegnavano i capi, e di una infinita impazienza i travagliavano nel vedere che una piccola presa di gente, poichè il presado non sommava che a quattrocento soldati, ed un'angusta roccia interrompessero il corso a tante vittorie.

Pareva loro troppo grave ed insopportabile cosa che un piccolo Bard arrestasse coloro cui non avevano potuto arrestare nè la poderosa Mantova, nè i ghiacci eterni dell'enorme San Bernardo. Sapevano che il loro movimento era presentito al p'ano, e che Melas, lasciata l'inutile impresa del Varo, con presti passi accorreva per puntellare la fortuna pericolante. Nè la valle d'Aosta, sterile e povero paese, era abile a pascere tante genti, massime in quel caso non preveduto: già sorgevano i primi segni della penura. Pensavano al rimedio, e nol trovarono. Batterono la rocca dalle case della terra : batteronia con un cannone tirato sul campanile . Ma essendo il luoco ben d feso e di macigno, non facevano frutto. Avvisarono se potessero passare, continuando il forte in possessione dell'inimico. S'innalza con irregolari gioghi a sinistra della terra di Bard il monte Albaredo, che dai superiori luoghi domina la fortezza, negli inferiori ne è dominata. Fecero i Francesi, essendo primo autore di questo consiglio Berthier, pensiero di trovar passo per questo monte. In men che non fa due giorni, cavarono gradi nei siti più duri ed erti , alzarono parapetti sugli orli dei precipitosi , gittarono ponti sui precipizi, per modo che fu loro aperta la strada al passare, oltre il tiro dei cannoni della fortezza. Fu quest'opera molto maravigliosa, e degna di essere raccontata nelle storie. Gli uomini sicuramente varcavano. Restavano le artiglierie e gl'impedimenti, che non potevano avviarsi per una strada tanto ripida e stretta. Lannes, che già era arrivato sino ad Ivrea, correva pericolo di essere assalito dagli Alemanni, mentre ancora era privo di artiglierie, armi tanto necessarie nelle batta; lie dei nostri tempi. Un nuovo assalto dato al forte dal pertinace consolo aveva avuto sinistro fine. Grave pericolo sovrastava, perchè i tempi non pativano indugio, quando Marmont si avvisava di un nuovo stratagemma. A fine d'impedir il rumore dei carretti, distendeva letame, per la contrada principale di Bard, avviluppava con istrame i cerchi delle ruote, e tirando alla dilunga, velocemente e di notte tempo operava che le artiglierie riuscissero felicemente oltre alla terra. S'accorgeva il castellano dell'arte usata dugli avversari, e folgorava con grandissimo furore fra il buio della notte; ma la oscurità da una parte, la celerità dall' altra furono cagione che i repubblicani patirono poco danno in questa straordinaria passata: con tutte le armi allestite e pronte si apprestavano ad inondare il piemontese dominio. Poco stante Chabran, divallatosi dal piccolo San Bernardo, costringeva alla dedizione il comandante di Bard. salvo l'averé e le persone, e con fede di non militare sino agli scambi.

Mentre a questo moto il grosso dei soldati di Francia sboccava per Ivera, non erano state ozione le genti più lontane, anzi concorrendo dal canto loro all'adempinento dei principale disegno, erano pervenute ai luoghi ordinati dal consolo. Era Bethencourt sceso dal Sempione, e fattosi padrone di lomodossola: Monoery, venuto a Bollinzona, accennava a Lugano ed alle sponde del Ticino e dell'Adda: Thureau poi, più prossimamente romoreggiondo alla capitale del Pemonte, era comparso a Susa, e cammiando più avanti, si era mostrato ad Avigliana, avendo fatto una buona presa di Austraci che si erano provotti a serrarghi il pseso dull'erto el eminente



1860 sito sul quale stava, prima della guerra, fondata la fortezza inespugnabile della Brunetta. Tale tempesta da tutte le parti sovrastava, per l'invitto pensiero del consolo, a quel tratto di paese che si comprende fra la Dora Riparia e l' Adda. Ma il principale sforzo sorgeva da Ivrea. Si proponeva il consolo di marciare a stanca celeremente per arrivar più presto che per lui si potesse a Milano . Confidavasi , nè senza ragione , di trovar quivi seguito, viveri e ricchezze; e siccome sopraggiungeva improvviso, così sperava di poter sorbrendere e sopraffare i corpi sparsi degli Austriaci. che a tutt'altra cosa pensavano fuori che a questa. Aveva anche fondamento di credere che gli sarebbe venuto fatto, accostandosi all'Adige, di tagliar fuori Melas dal suo sicuro ricetto del Tirolo. Molto bene considerate erano queste cose . e meglio ancora fu quella di mandar Lannes verso Chivasso . per indurre in Melas la persuasione ch'ei fosse per far impeto contro Torino Ordito in tal modo il disegno, lo mandava ad esecuzione. Temendo gli Austriaci di Torino, avevano accostato un antiguardo al ponte della Chiusella, a dirittura del quale avevano piantato quattro bocche da fuoco per non lasciar guadagnare questo passo al nemico. Essendo questo ponte molto stretto e lungo, dura impresa era il superarlo. Avvicinatosi Lannes, ordinava ai più valorosi, il passassero velocemente. Fecerne pruova; ma i cannoni tedeschi fulminarono sì furiosamente a scaglia, e dai fianchi i feritori leggieri tempestarono con si fatta grandine, che i Francesi tornarono indietro laceri e sanguinosi . Nuovamente cimentatisi , nuovamente perdevano. Rinnovò due altre volte la pruova Lannes, e due altre volte ne usci colla peggio. Ostinavasi, ma non aveva rimedio. Pavetti allora, che ottimamente conosceva i luoghi, perchè la battaglia si commetteva quasi sotto alle mura di Romano, sua patria, fece accorto il generale di Francia, che a sinistra del ponte era un passo facilmente guadoso, offerendosi di condurre egli medesimo la fazione. Guadò con felice ardimento il fiume : si mostrava improvviso sulla destra del nemico; diè mano a bersagliarlo aspramente : restava mortalmente ferito dalle sue armi l'Austriaco Palfi, che vicino al ponte se ne stava animando i suoi. Questo accidente diè cagione di vincere ai Francesi, perchè gli Austriaci, sforzati a dar indietro, lasciarono libero il passo del ponte . Rannodaronsi col retroguardo sull'altura di Ronano , e vollero far testa; ma assaliti dai Francesi cresciuti d'animo e di forza. abbandonarono il campo. Nè miglior esito ebbe uno sforzo fatto da: Keim con la cavalleria, nel piano che si frappone tra Romano e i colli di Montalenghe; onde fu aperta la strada a Lannes fino a Chivasso, dove trovò conserve considerabili di vettovaglie, opportuno ristoro alle sue stanche genti. Avendo conseguito Lannes l'intento di far correre Melas a Torino, volgeva improvvisamente le insegne a mano manca e camminava con passo accelerato a seconda della sinistra del Po alla volta di Pavia. Tutto lo sforzo dei Francesi accennava a Milano. Marciavano Murat, Boudet e Victor contro Vercelli; marciava sull'istessa fronte più basso Lannes, e superiormente spazzava il paese la legione italiana di Lecchi, che da Chatillon di Aosta per la via di Grassoney camminando, era venuta a Varallo, poi ad Orta, donde aveva cacciato il principe di Loano, che vi stava a presidio con una mano di Tedeschi. Tutta questa fronte di un esercito bellicoso, spingendosi avanti, guadagnava Vercelli , dove passava la Sesia : poi contrastando invano Laudon, che era accorso, entrava in Novara, s'apprestava a varcar il Ticino. L'ala sinistra intanto s'ingrossava per essorsi Lecchi congiunto a Sesto Calende con Bethencourt, disceso da Domodossola. Laudon, postosi a Turbigo, 1809 intendeva ad impedire il passo del fiume; ma Murat che guidava l'antiguardo. dato di mano a certe barche lasciate a Gagliate, guadagnava la sinistra sponda, e cacciava da Turbigo, non senza però qualchè difficoltà, il generale tedesco. Al tempo medesimo la sinistra ala si rinforzava viepiù per la giunta delle genti di Moncey, che venute sui laghi di Lugano e di Como avevano incontrato Lecchi a Varese . Per queste mosse , ottimamente eseguite. come erano state ottimamente ordinate, già era la capitale della Lombardia posta in potestà dei Francesi. Entrava in Milano il di 2 di giugno con le più elette schiere Buonaparte vincitore. Io non sono per raccontare le allegrezze che vi si fecero, perchè nelle rivoluzioni il governo ultimo è sempre stimato il peggiore, il nuovo il migliore. Ne la signoria dei Tedeschi vi era stata mansueta, non perchè troppo grave fosse di sua natura, salvo i confinati alle bocche di Cattaro, ma perchè, avendo voluto rimettere del tutto le cose nello stato pristino, aveva turbato infiniti interessi ed opinioni . Eransi i reggitori persuaso che fosse impossibile che i Francesi tornassero: e però, a seconda di questa credenza governandosi, prepararono le occasioni ad altre rivoluzioni.

Riordinava Buonaparte la Cisalpina repubblica. Volle che i riti della religione cattolica pubblicamente si celebrassero, e la religione si rispettasse. e chi al contrario facesse, severamente, anche colla pena di morte, se il caso richiedesse, fosse punito; che fossero salve le proprietà di tutti, che i fuorusciti rientrassero, che i sequestri si levassero, che le cedole del banco di Vienna si abolissero, e valor di moneta più non avessero. Lasciati in Milano questi fondamenti della sua potenza, applicava di nuovo i pensieri alla guerra, che quantunque bene principiata fosse, non era ancor terminata. Melas sulla destra del Po si conservava tuttavia intiero, ne sapeva il consolo ancora che Massena fosse stato costretto a cedere in Genova alla fortuna dei confederati. Per questo motivo, credendosi più sicuro di quanto egli era veramente, aveva fatto correre da suoi il Lodigiano, il Cremonese, il Bergamasco, il Cremasco, nei quali paesi erano stati veduti con molta contentezza: poi suo intento era di passare subitamente il Po, ed in questo modo mozzare a Melas ogni strada al ritirarsi. Lannes frattanto, p r una subita correria aveva preso Pavia : trovovvi munizioni abbondanti di bocca e quantità considerabile di armi.

Melas che per la prodita di Mino aveva conosciuto quanto la sua comico ne fosse pericolosa ed il nemico forte, avvisandosi che il suo acampo non poteva più venire se non da una battaglia risoluta e da una vittora piena, voleva titar la guerra nei contorni di Alessandria, prr cagione dell'appeggio che quivi aveva dolla cittadella e del forte di Tortona. Venuto adunque in Alessandria, chiamava a sel Santiz, arrivato dalla Riviera, mandava Otto, divenuto libero per la dedizione di Genova, a Piacenza, alinchè s'ingegrasse di 'impedire il passo del flume ai Francesi. Na Murat fu più presto di Otto; perchè, sebbene fortemente fosse combattuto, passava se impadroniva di Piacenza. Al medismo punto Lannes varava a Stradella. Montabello. Combattesi in questi due luoghi il di 9 giugno una battaglia acapsasiona, segno d'augurio di un'altra sassi più sapra, più famosa e più piena di futuri accidenti. Occupava Otto en grasso delle sue genti Casteggio. avendo pianta los u certi colli a destra forti tattorie, e collocto a sinistra

BOTTA AL 1814.

18c0 più al piano i suoi cavalli. Una piccola squadra di ultimo soccorso stanziava a Montebello. Urtarono i Francesi, condotti da Watrin, con grandissimo impeto i Tedeschi: fu loro risposto con uguale costanza, vario fu per molte ore l'evento; perchè parecchie volte i repubblicani s'impadronirono dei colli eminenti a Casteggio, e parecchie volte ne furono risospinti. Finalmente gl'imperiali restarono superiori per opera massimamente della cavalleria , la quale, sbucando da certe siepi, di cui si era fatta quasi una fortezza, aveva dato la carica al nemico. Watrin si ritirava rotto e sanguinoso, e sarebbe stata perduta la battaglia pei Francesi, se non fossero sopraggiunti battendo e mandati da Lannes i generali Chamberlhac e Rivaud, Venendo quest'ultimo a parte della mischia, frenava l'impeto dei vincitori, ed incuorando i soldati di Watrin, li menava di nuovo contro il nemico insultante: pure si difendevano i Tedeschi ostinatamente. In questo fortunoso punto arrivava con una grossa squadra di buoni soldati Lannes, ed entrando impetuosamente come sempre soleva, nella battaglia, sforzava il nemico a piegare, e, caeciandolo del tutto da Casteggio , l'obbligava a ritirarsi a Montebello . Quivi Otto più fiero di prima, rinnovava la battaglia, e faceva di nuovo le sorti dubbie; che anzi le sue già principiavano a prevalere, quando Buonaparte, che era sopraggiunto, ordinava a Victor, caricasse con sei battaglioni la mezzana schiera del nemico. In questo punto divenne furiosissimo l'incontro, perchè gli Austriaci difendevano il ponte con numerose artiglierie, che buttavano a scaglia, ed i Francesi con le baionette andavano alla carica per ispuntarli. Durò un pezzo questo combattimento di fuoco e di forro ; si vedeva che i soldati di Otto stavano alla dura molto fortemente . All'ultimo arrivarono sugli estremi del campo i generali Geney e Rivaud , e fecero inclinare la fortuna in favore di Francia, perchè per le mosse loro, si trovava Otto quasi circondato da ogni banda. Si ritirava in Voghera, lasciato un presidio di circa mila soldati nella fortezza di Tortona. Morì in questo fatto, e fu presa gran gente agli Austriaci, ma la metà meno di quanto portarono gli scritti di Berthier . Morì anche gran gente ai Francesi , e poco meno che agli Austriaci ; pochi restarono prigionieri. Questa fu la battaglia di Casteggio, che durò dalle sei della mattina sino alle otto della sera.

at Casteggio, che duro dalle sei della mattina sino alto otto della sera.

Superiat l'apprezza delle Alpico nar de costanza, corsa la Lomiardia
con presiezza, fatto risorgere il nome di Cisalpina in Milano, sollevati a
gran cose gli ammi dei popoli con uni impresa inusilata, restava che pri
una determinativa hattuglia i presi auguri si adempissero, e si conformasse
mattina della repeto di l'acquisto di questo peser fatto di Krassa-shire a riconquisarlo più presto anoru. Avvene Mela, come abbien marrola, rescolt i suoi
nel forte alloggiamento tar la Bornida ed il Tanaro sotto le mura di Alessandria. Gresso di circa quarratamila sobbiati, frontissimo di artiglierie.

florito di cavallerie sceliusame, provvisto di veterani, era molto abbie a
combattere di tanta corti. Ne manorava in tuli "adricio" ci l'arte, pol la menoria
delle recenti vittorie. Sapeva altrèsi di quanto momento fosse la batteglia che
soprosalava.

Dall'altra parte, il consolo combatteva su quelle italiche terre, già piene di tanta sua gloria; i suoi ufficiali, giovani, confidenti e valorosi, con incredibile ardimento anelavano, al confermare i glorosi destini di Francia; i soldati, alcuni veterani, molti nuovi, non avevano tanto uso di batta; lie.

quanto i Tedeschi; ma l'ardore e la confidenza supplivano a quanto mancasse 1800 all'esperienza. Di numero erano inferiori agli avversari, e di cavallerie e di artiglierie. Giravano adunque assai dubbie le sorti. Melas , ancorchè fosse sorpreso da tanta e si improvvisa pieoa, e vinto alla Chiusella ed a Casteggio, pereva con ostante possedere maggiore probabilità della vittoria. Nè si potrebbe bistantemente lodare l'arte e la prestozza colle quali, quando ebbe piena cantezza dell'intento del consolo, aveva aduoato il suo esercito nci eampi di Alessandria. Doveva il consolo presumere, perchè non ignorava che l'avversario aveva fortificato con trincce ad artiglierie le rive della Bormida, e scelto luogo propizio al combattere, che appunto in quel campo volesse dare la battaglia. Pure , avvisando , certamente contro ogni probabi-Ltà, che Melas volesse ritrarsi verso Genova, aveva mandato il generale Desaix , testè arrivato dall' Egitto , a Rivalta sulla strada per Acqui : ehe anzi questi obbediente ai eomandamenti, già aveva spinto la schiera di Bnudet più vicino ad Acqui. Grave errore fu questo, perciocchè ei-doveva rannodarsi , non ispartirsi , trovandosi col nemico si vicino e sì grosso ; per lui stette ad un punto che tutta la fortuna di Francia perisse nei campi di Marengo. Oltre a ciò, e per una risoluzione nè ragionevole nè sina, aveva mandato la schiera di Monn'er, che con quella di Boudet, companeva l'ala sinistra, governata da Desaix, a Castelnuovo di Scrivia, per modo che tutta quest'ala si trovava spart ta e scomposta in un momento di tanta importanza. Occupava Melas con un antiguardo il villaggio di Marengo, posto oltre Bormida nella vicinanza d' Alessandria . Il consolo , fattolo assaltare da Gardanne, lo recava in suo potere, avendo i Tedeschi fatto astutamente debole resistenza. Il quale aecidente avrebbe dovuto far aecorto. Buonaparte che pensiero di Melas non era di girsene lontanamente a Genova, ma bensi di eimentar la fortuna vicino ad Alessandria. Tuttavia, essendo tenacissimo ne suoi concetti, persisteva nel credere che i Tedeschi volessero incammi- . parsi verso la Liguria. Finalmente gli esploratori che gli recarono le novelle da Rivalta e dalle rive del Po, il talsero d'inganno, certificandolo che la gran lite era per definirsi nell'Alessandrino, non nella Liguria, Ordinava a Boudet ed a Monnier che prestamente si ricongiungessero coll'escreito principale : pure , travandosi già lontani; potevano arrivare a sorte terminata.

Il di 44 giugno, alle cinque della mattina Melas varcava, fulminando, l'augurosa Bormida. Esnitz, coi fanti leggicri e col maggior nervo delle eavallerie, muovendosi a sinistra degl'imperiali, marciava contro Castel-Ceriolo per la strada che porta a Sale, pereliè intento del generalissimo austriaco era di riuseire alle spalle dei Francesi da quella parte per tagliarli fuori da Pavia e da Tortona, donde avevano corrispondenza con l'altre loro genti alloggiate sulla sponda s'nistra del Po Keim, coi soldati di più grave armatura, muoveva l'armi contro il villaggio di Marengo, per cui pissa la strada per Tortona; quest'era la schiera di mezzo. Una terza, ehe cra la destra sutto la condotta di Huddick , con un grosso di granatieri uogari guidati da Otto, doveva fare sforzo, seguitando la destra sponda della Bormida all'insù. per riuscire a Fregarolo, e consentire verso Tortona con la mezzana. Si prevedeva, e quest'era il pensiero delle due parti, ehc si sarebbe conteso massimamente della possessione di Marengo, perchè quello era il sito alla ennscryazion del quale indirizzavano i Francesi tutti i loro movimenti. Preeedeva le camminanti squadre d'Austria un apparato formidabile di artiglierie, che furiosamente tuonando, significavano quanto duro e quanto micidiale 180 fosse per essere l'incontro. A tanto impeto non erano i Francesi pari in quel primo tempo della battaglia, perchè Monnier si trovava lontano a destra, Desaix à sinistra, per improvvidenza del consolo.

Adunque tutte le difese loro consistevano nella schiera di Victor, che occupava assai grossa Marengo, ed in quella di Lannes, che aveva la sua sede a destra della strada di Tortona. A queste genti si aggiungevano circa novecento soldati della guardia del consolo, i cavalli condotti dal giovane Kellermann, quei di Champeaux, e finalmente quelli di cui aveva il governo Murat : i primi facevano spalla ai fanti di Victor , i secondi a quei di Lannes , ed in ultimo i terzi , posti sulla punta estrema a destra di tutta la fronte, custodivano la strada che accenna a Sale. Così l'ordinanza dei Francesi, partendo dalla Bormida e da lei scostandosi obliquamente, e passando per Marengo, si distendeva sin verso a Castel-Ceriolo, Keim incontrava Gardanne, mandato da Victor, a Pietrabuona, piccolo luogo posto tra Marengo e la Bormida, e con una forza prepotente lo prostrava. Si ritiravano disordinatamente le reliquie verso Marengo. Sarebbero anche state intieramente circondate e prese, se Victor non avesse tosto mandato Chamberlhac a riscattarle. Vennero avanti i Tedeschi, ed ingaggiarono con Victor una battaglia orribile. Commiservi ambe le parti fatti di stupendo valore. Piegò finalmente la fortuna in favor di coloro che avevano più numerose genti e p'ù fiorite artiglierie; entrava vittoriosamente Keim in Marengo. Non per questo si era Victor disordinato; chè anzi, grosso, intiero e minaccioso, novellamente si schierava dietro Marengo. Venne a congiungersi con lui sulla destra sua punta Lannes, il che fece rinfrescare la battaglia più feroce di prima. S'attaccò Keim con Lannes, Haddick con Victor; e chi considererà la natura sì di quei generali come di quei soldati, si persuaderà facilmente che mai in nissuna battaglia sia stato speso più valore e maggior arte che in questa. Secondava potentemente l'urto di Lannes contro Keim Changeaux co'suoi cavalli; nella quale mischia gravemente ferito, passò di questa vita alcuni giorni dopo. Kellermann con la sua squadra aiutava anche efficacemente Victor, cariche a cariche continuamente aggiungendo e moltiplicando. Ciò non ostante Victor per essere entrato nella battaglia il primo. e per avere Gardanne molto patito nell'affronto di Pietrabuona, stanco e diradato, cedè finalmente il luogo, e si ritirò quanto più potè prestamente, e non senza qualche moto disordinato, a San Giuliano, Lannes allora, nudato sul suo sinistro fianco dell'appoggio di Victor, fu costretto rinculare ancor esso: il che die cagione a Keim di guadagnare vieniù del campo e di credersi sicuramente in possessione della vittoria. Frattanto Esnitz coi fanti leggieri aveva occupato Castel-Ceriolo, e coi cavalli si andava allargando, col pensiero di mostrarsi alle spalle delle due schiere repubblicane che indietreggiavano; il quale disegno, se avesse avuto effetto, dava senza dubbio alcuno la vittoria agl' imperiali .

Solo rimedo a tanto pericolo avera il consolo noi, novecenta soldati della sua guardia e nei Cavalli di Murat, certamente non capaci a fir freste alla numerosa cavalleria di Esnitz. Mandava adunque avanti i novecento. Qui in non so se più mi deba lodare il opera loro o bissimare quella di Esnitz. I l'atto sta che l'Alemanto, quantunque gli avesse circondati da ogni banda, non li polt mai rompere, o che egli non abba latto tutta quello che poteva, o che i novecento abbiano fatto più di quello che potevano. Avrebbe potuto Esnitz, se l'avesse voluto, tunto tera fotte pel numero delle sue truppe

leggieri, sicuramente lasciarne una piccola parte contro questa consolare 1830 guardia e gittarsi con l'altra a furia dietro le cedenti squadre di Francia . Ma neanco questo fece, ostinandosi a combattere con tutte le sue genti contro piccola parte di quelle del nemico. Questa mollezza o errore di Esnitz, e questo valore dei consolari diedero comodità a Monnier di arrivare da Castel-nuovo, donde, chamato dal consolo, veniva a prestissimi passi. S'incontrava arrivando nelle genti di Esnitz ; sebbene elleno da tutte le parti il circondassero, si aperse la strada, aiutato gagliardamente dai consolari. Il generale Cara-San-Cyr, cacciati i Tirolesi da Castel-Ceriolo, se ne faceva padrone, e tostamente con tagliate e barricate vi si affortificava. Dievvi dentro Esnitz per ricuperarlo, e non gli venne fatto: pure la fortuna il favoriva, perchè aveva in questo punto obbligato alla ritirata i consolari e l'altra parte dei soldati di Monnier. Ma invece di seguitare alla dilunga i redenti, si ostinava all'acquisto di Castel-Ceriolo. Cara-San-Cyr sempre il respinse, e tanto il tenne lontano, che ora Cara-San-Cyr fu salvamento de' suoi, come prima erano stati i novecento; questi diedero tempo colla pertinace resistenza loro a Monnier di arrivare, egli il diede a Desaix. Melas in questo mezzo tempo, volendo usare l'occasione favorevole che la fortuna gli parava davanti, aveva spinto innanzi la sua ala destra, massimamente i cinquemila Ungari, affinchè andassero a disfare quella nuova testa che i Francesi mostravano di voler fare a San Giuliano. Pareva che a quest' effetto bastassero Keim vincitore ed Esnitz mezzo vinto e mczzo vincitore . Ma per assicurarsi meglio del fatto, e per provvedere ai casi dubbi che Desarx arrivando, avrebbe potuto arrecare, mandava di lungo spazio avanti i cinquemila, dei quali, come di corpo autore di vittoria, aveva preso il governo Zach, quartiermastro di tutto il campo austriaco.

Erano le cinque della sera: già da più di dieci ore si combatteva: gli Austriaci vincitori si allegravano; tenue speranza e solo in Desaix rimaneva ai Francesi di risorgere. Gli Alessandrini credevano avere Austria già del tutto vinto, s'ecome quelli che, spaventati in sul mattino dal rimbombo di tante armi, l'avevano poscia udito allontanarsi appoco appoco, per modo che alla fino niuno o debole suono di battaglia perveniva agli orecchi loro . Il consolo stesso disperava, ne mostro in questo punto della battaglia mente serena. od animo costante, o modo alcuno degno di colui che aveva concetto il mirabile disegno di questa seconda invasione d'Italia. Solamente, e già quasi privo di consiglio, stava agognando l'arrivo di Desaix. Mentre fra molto timore e poca speranza si esitava, ecco arrivare al consolo le novelle che la prima fronte della deseziana schiera compariva a San Giuliano. Riprese subitamente gli spiriti: altro uomo che egli, in fortuna quasi disperata, come era quella in cui si trovava, si sarebbe servito della forza che arrivava, solamente per appoggio alla ritirata; ma l'audace ed onnipotente consolo la volle usare per rinnovar la battaglia e per vincere. Metteva l'esercito in nuova ordipanza, per modo che, da Castel-Ceriolo obliquamente distendendosi sino a San Giuliano , alloggiava Cara-San-Cyr sul luogo estremo a destra , poi a sinistra, verso San Giuliano procedendo, Monnier, quindi Lannes, poi finalmente in quest' ultima terra, a cavallo della strada per a Tortona, Desaix. l cavalli di Kellermann a fronte, fra Desaix e Lannes, avevano il campo. Non avendo fatto Esnitz co'suoi fanti e cavalleggieri contro l'ala destra dei Francesi quell'opera gagliarda e quel frutto che Melas aspettava da lui . aveva il generalissimo d'Austria mandato i cinquemila Ungari condotti da 1301 Zach contro l'ala sinistra , sperando che questo no lo di genti fortissime l'avrebbe potuta rompere è tagliarle la strada verso Tortona .

La colonna dei cinquentila, in cui si conteneva tutto il destino della giornata, in sè medesima ristretta, baldanzosamente marciava contro i Deseziani. Desaix , lasciatala approssimare senza trarre , quando afrivò a tiro. la fulminò con le artiglierie che Marmont aveva collocato sulla fronte, poi scagliava contro di lei tutti i suoi . A quel duro rincalzo , attoniti, sulle prime si fermarono gli Ungari: poi, ripreso puovo animo, qual mole grossa ed insuperabile marciavano. Ne le genti francesi, siccome più leggieri quantunque tutto all'intorno vi si affaticassero, li potevano arrestare. Era questo un caso simile a quello di Fontenoy. Desaix, che punto non si era sbigottito a quel pericolo, postosi a fronte de suoi, stava sopravedendo il paese per iscoprire se gli accidenti del terreno gli potessero offrire qualche vantaggio, quando, ferito in mezzo al petto da una palla d'archibuso, si trovò in fin di morte. Disse queste ultime parole al giovine Lebrun, figliuolo generoso di generoso padre : « Andate, e dite al consolo che me ne muoio dolente di non « aver fatto abbastanza per vivere nella memoria dei posteri ». Sottentrava al governo, in vece di Desaix, Boudet. Non si perdè questi d'animo per sì amaro caso, non si perdettero d'animo i suoi soldati; che anzi, stimolando quegli nomini, già di per sè stessi valorosi, il desiderio di vendetta, con incredibile furia si gettarono addosso ai cinquemila. Ne gli Ungari cedevano: era un combattere asprissimo e mortalissimo. Già piegavano i repubblicani, disperate parevano le sorti : volle fortuna che la salute di Francia nascesse prossimamente dall'estrema rovina. Era Kellermann destinato dai cieli al gran riscatto. Effettivamente, mentre Boudet instava ancora da fronte, quantunque rinculasse, Kellermann assaltava con tutto il pondo de' suoi cavalli il sinistro fianco dell'ungara mole, e siccome quella che era spartita in manipoli, tra l'uno e l'altro ficcandosi, totalmente la disordinava. Snodata. perduti gli ordini, tra sè medesima e coi Francesi intricata e ravviluppata. non le restava niù nè disegno nè modo di difendersi. Laonde, insistendo sempre più valorosamente contro di essa Kellermann, e tornando alla carica Boudet, rianimato dal favorevole caso, fu costretta a darsi intiera, deposte le armi, al vincitore. Così quello ohe non avevano potuto fare nè le fanterie ne le artiglierie, fecero le cavallerie, al contrario di quanto successe in Fontenoy, dove le artiglierie fecero quello che le fanterie e le cavallerie non avevano potuto operare. Commise, siccome pare, grave errore Zach nello essersi troppo innoltrato fra le schiere francesi; il che fu cagione che, quando fu si aspramente assalito, gli altri squadroni non furono a tempo di soccorrerlo: ma troppo era confidente della vittoria. Il sinistro caso degli Ungari fe' superar del tutto la fortuna dei Francesi; perchè, spingendosi avanti, si serrarono addosso ai nemici, privi di quel principale sostegno, e li costrin sero alla ritirata, con grave sbaraglio ed uccisione. Pensò tostamente Melas a far dare il segno della raccolta per andarsi a ritirare vinto là dond'era la mattina partito con tanta speranza di vincere: solo fece una testa grossa a Marengo per dar tempo alle ritirantisi squadre di arrivare. Ricoverossi oltre la Bormida: riassunsero i Francesi gli alloggiamenti che avevano occupati prima della battaglia. Morirono degli imperiali meglio di quattromila soldati, tutti forti e veterani, che avevano veduto le guerre d'Italia; furono feriti settemila; vennero prigionieri in poter del vincitore circa ottomila. Mancarono dei Francesi tremila uccisi e quattromila feriti : pochi restarono cattivi, perchè i più, quando fu vinta improvvisamente la giornata, furono liberati 4803 dai compagni.

Questa battaglia, che cambiò le sorti d' Europa e la fece andare pel medesimo verso per quattordici anni, fu piuttosto guadagnata dai Francesi che da Buonaparte, avendo essi col valore loro emendato gli errori del capitano. Principali operatori della vittoria furono Cara San-Cyr per aver preso e conservato Castel-Ceriolo, Victor per aver fortemente combattuto a Marengo contro Keim, Boudet per avere opposto un duro intoppo alla mole ungara, finalmente, e sopratutto, quell'accorto e prode Kellermann; che, usando il momento opportuno, non dubitò di dar dentro coi suoi cavalli a guella massa intera e grave, che solo, col peso pareva che fosse per prostrare quanto le si parasse davanti. Si rallegravano i compagni del glorioso fatto con lui, ma, venuto in cospetto del consolo, questi, con la solita aria di sussiego e superiorità parlando, nè informandosi punto di quanto era successo, gli disse: Avete dato anzi una bella carica che ne. Sdegnato il giovane guerriero, rispose: Bene godo che la prezziate, giacchè vi mette la corona in capo. Il consolo, che non amava l'essere scoperto prima che si scoprisse egli, ebbe per male, e sempro dimostrò l'animo alieno dal figliuolo del maresciallo, non avendolo mai nè onorato nè promosso quanto meritava.

Dall'altra parte aveva Melas ottimamente ordinato i suoi alla battaglia, e l'ordine suo para a noi che in nissum modo riprendere si possa. D'ebbesi principal lode di valore a Kein, che ruppe e costrinse prima. Victor, più Lannes alla ritirata: c'ebb mentio di valore Zach, ma biasmo d'imprudenza e di troppa confidenza nello essersi spinto troppo avanti. Quanto ad Esnitz, e no na pare che abbia fatto tutto quello che Melas gli aveva commesso, e che si era promesso di lui. Ostinossi in dare assulti a piccoli corpi, ed a pecule terre forti e manie, il che non è debito delle truppe armate alla leggera, e non corse la campagna a fianchi ed alle spalle del nemoci, il

che era debito delle truppe di tal sorta, e aveva carico da Melas.

Bunaneva ancora, dono la battardia al generalissimo d'Ausi

Runaneva ancora, dopo la battaglia, al generalissimo d'Austria forza bastante per resistere lungo tempo nel forte sito in cui si era riparato. Il quale consiglio avrebbe potuto tanto più facilmente mandar ad esecuzione, quanto più abbondando di cavalleria, aveva facoltà di correre il paese per raunar vettovaglie. Ma o che il terrore concetto per la recente rotta, o l'arti di Buonaparte, che continuamente protestava voler aderire ai patti di Campoformio, e ridurre i paesi dipendenti da lui a forma di governo più tollerabile e meno minacciosa pei principi, sel facessero, non si mostro renitente, e chiese i patti. Furono gloriosi per la Francia, ingloriosi per l' Austria, stupendi per l'Europa. Sospendessersi, fino a risposta da Vienna, le offese : l'imperiale esercito se ne gisse a stanziare tra il Mincio, la Fossa Maestra ed il Po; occupasse Peschiera, Mantova, Borgoforte, e sulla destra del fiume Ferrara; medesimamente ritenesse la possessione della Toscana; il repubblicano possedesse il paese fra la Chiesa, l'Oglio e il Po: il tratto tra la Chiesa ed il Mincio fosse esente dai soldati d'ambe le parti : le fortezze di Tortona, di Alessandria, di Milano, di Torino, di Pizzighettone, d' Arona e di Piacenza si consegnassero ai repubblicani; Cuneo ancora, i castelli di Ceva e di Savona. Genova ed il forte Urbano cedessero in loro possessione: niuno per op:nioni dimostrate o per servigi fatti agli Austriaci potesse essere riconosciuto o molestato; i Cisalpini carcerati per opinioni politiche si rimettessero in libertà: qual fosse la risposta di Vienna, le ostilità, se non 183) dopo avviso di dieci giorni, non si potessero rincominciare; durante la trezua, niuna delle parti potesse mandar genti in Germania, Tali furono i patti conclusi in Alessandria: una vittoria francese distrusse i frutti di venti vittorie tedesche e russe. La tregua, prolungata più volte di comune consenso di dieci in dieci giorni, fu finalmente, per nuova ed espressa convenzione, accordata fino ai 23 novembre .

Buonaparte, vincitore di Marengo, aveva in sua mano le sorti d'Eurona liete o tristi , la pace o la guerra , la civiltà o la barbarie , la libertà o la servità dei popoli : gloria civile l'aspettava uguale alla guerriera; ma l'ultima . ed un desio fiero ed indomabile di comandare, non lasciarono luogo alla prima; caso deplorabile per sempre. Fu ricevuto a Milano qual trionfatore. Il chamavano uomo unico, eroe straordinario, modello impareggiabile, con tutte quelle altre lodi che l'adulazione italiana meglio sapeva inventare; con pari adulazione rispondeva Francia. I buoni Milanesi esultavano dicendo, essere venuto a dar di nuovo la libertà al suo diletto popolo cisalpino. Parlò a Milano molto di pace , molto di religione , molto di lettere , molto di sc'enze, Creovvi una consulta con potestà legislativa, una commissione di governo con potestà esecutiva. Vi arrose un ministro straordinario di Francia, chiamando a questa carica un Petiet, che era stato ministro di guerra ai tempi del Direttorio, Riapriva, con allegrezza di tutti i buoni, l'università di Pavia che il Tedesco, sospettoso, aveva chiusa: ordinava stipendi onorevoli ai professori; vi chiamava i più riputati, i più dotti, i più virtuosi uomini. Fiori viepiù per questi ordini la università; pareva rinascessero i tempi di Giuseppe; ma il dominio militare in cui si viveva, avvertiva i popoli che l' età era diversa . Intanto il suo procedere non sapeva dell'antico . Non accarezzava più gli autori ardenti di rivoluzioni, anzi da sè gli allontanava; chiamava a se coloro che erano in voce di democrati, purchè fossero di natura moderata e ricchi e di buona fama. Melzi, Aldini, Birago, il dottor Moscati, Scarpa, il vescovo di Pavia, Gregorio Fontana, Maresculchi, Mascheroni molto volentieri vedeva. Ai democrati più fervidi non piacevano questi andari, e fra di loro il chiamavano aristocrata ed anche tiranno; ma in palese, quale Dio sempre il predicavano. In tutti i fatti di lui ed in tutte le parole avevano i nuovi capi di Cisalpina fede grandissima, e si promettevano l'indipendenza della patria. Del resto, quantunque il procedere paresse più civile e le sembianze più oneste, il prendere e il dilapidare era lo stesso; ricominciò la Cisalpina a travagliare del male antico.

Presero i nuovi eletti il magistrato, Lodo Petiet con elaborato discorso Francia, lodò il consolo, parlò di Beccaria, favellò di libertà, d' independenza, di destini alti e magnifici: con adorno artifizio onoro l'Italia, chiamandola maestra di lettere, di filosofia, di politica, ed affermando non essere fatta per esser tributaria di un principe stran'ero: rispose colle medesime lodi il presidente della consulta.

Riordinata la Cisalpina, se ne tornava il consolo in Francia. Passò per Torino: alloggiò in cittàdella; non si lasciò vedere, non volendo lasciarsi tirare alle promesse, per rispetto di Paolo, che sempre favori a il re. Anzi fu certo che, sebbene avesse l'animo molto alieno, aveva nondimeno, dono la vittoria di Marengo , offerto l'antico seggio a Carlo Emmanuele , purche nuovamente rinunziasse alla Savoia ed alla contea di Nizza. Tornò altresi sull'antico pensiero, per potersi serbar il Piemonte, che appetiva con grandissimo desiderio, di dare al re la Cisalpina, si veramente che rinunziasse al Piemonte. Le quali proposte non furono accettate dal principe, parte per 1900 motivi di religione, parte per non voler concludere senza il consentimento de'suoi alleati, di Paolo massimamente e dell'Inghilterra. Ne voleva dar appicco all' Austria, nel caso che le cose di Francia nuovamente sinistrassero. acciocchè ella s' impadronisse del Piemonte e se lo serbasse ; ed ancorchè non avesse cagione di lodarsi di lei , nondimeno abborriva dal vestirsi delle spoglie altrui. Non ostante le profferte ed i negoziati, creava in Piemonte, come in Cisalpina, non per terminare, ma per minacciare, una consulta ed una commissione di governo, a cui chiamò molti uomini reputati per dottrina e per pacatezza d'opinione . Nomino Galli . Bottone di Castellammonte . Braida. Avogadro, Cavalli e Rocci alla commissione di governo; poi alla consulta il vescovo di Novara . Capriata , i due professori Regis e Pavesio , preti ambidue, dotti e pacifici , Tosi , Botta , Lombarisco , un altro Avogadro, Bay , Paciaudi, Nizzati. Chiabrera. Creava ministro straordinario presso a questo governo, prima il generale Dupont, poi, per riconoscere i meriti del vincitore di Fleurus, Jourdan .

Era a questo tempo l'aspetto del Piemonte oltre ogni dire miserabile: una estrema carestía, un rapir di soldati al tempo dei confederati l'avevano messo in estrema penuria. Nè erano mancate le angherie e le soperchierie e le ingordigie dei commissari imperiali; la insolenza era stata minore, ma la rapacità uguale. I Piemontesi non sapevano più nè che cosa sperare nè che cosa temere nè che cosa desiderare, stantechè i combattimenti di dominio non producevano un cambiamento di fortuna. Maledicevano il destino che gli aveva fatti piccoli fra due grandi. Nè questa cra per loro la somma delle tristi fortune : perchè i biglietti di credito, che sempre più scapitavano, lunga e luttuosa peste del paese, avevano posto in confusione tutti gli averi : ogni civile faccenda si fermava; il prezzo dei viveri eccessivo; i poveri, che non avevano biglietti, perchè i minori erauo di venti lire, smoderatamente pativano. Infine, tanto sopravanzo questo male, che fu forza venirne all'ordinare che non si spendessero più che a valor di commercio, e si pubblicarono le scale del cambio. Ma le piaghe erano fatte, rimaneva la coda dei contratti anteriori. Penò molto la consulta, quantunque in lei abbondassero-gli avvocati dotti e sottili, ad assestar questa faccenda, e quando si assestò, nissuno contento, ancorché la legge fosse giusta. Questa fu gran radice di mali umori. Nè gran momento di sventura non recava il peso gravissimo del dover mantenere i soldati di Francia, sì quelli che passavano come quelli che stanziavano; peso da non poter esser portato dalle finanze piemontesi. Voleva Massena, chiamato dal consolo generalissimo in Italia, che il Piemonte gli desse per sostentazione dei soldati un milione al mese, e mantenesse i presidii. Poi successe Brune a Massena; accordossi che col milione incusuale le casse francesi mantenessero esse; ma ecco pagarsi il milione, ed i soldati non mantenersi: era il Piemonte obbligato a supplire : perchè se non si dava loro il necessario , e' sc lo prendevano da sè. Volle Jourdan, che buono era e dabbene, rimediare; ma i trappolatori ne sapevano più di lui; non se ne poteva dar pace; non vi era rimedio. S'aggiungevano i comandamenti fantastichi; perchè ora si voleva che una fortezza piemontese si demolisse a spese del Piemonte, ed ora che la medesima si riattasso: ora s'addomandavano i piombi della cupola di Superga, il che prima cosa, avrebbe fatto rovinar l'edifizio per le acque, ed ora si voleva che si demolissero i bastioni che sopportano il giardino del re, opera

BOTTA AL 1314.

\*\*\*o nutile perché la città era già tutto all'intorno sonantellata. Se non era la costanza di chi governava ad opporvisi, Superga edi la giardino, gradiolo passeggio dei Torinesi, perivano. Chi domandava danari pel vivere dei soldati, chi pel vestito, chi per gli ospodali, chi per le artigliere, chi pei passi, chi per le stanze: erano le richieste capricioso, i consumi eccessivi, le finanze importati; gogi cossi intravagio e confusione.

Altri tormenti, oltre i raccontati, travagliavano i Piemontesi, e rendevano impossibile ogni buon governo; questi erano la incertezza sulle sorti future del paese. Sapevansi le offerte fatte dal consolo al re : ciò faceva camminar a ritroso i partigiani regii, a rilento i repubblicani; quelli speravano questi temevano: tra l'ordinar peritoso e l'obbedir lento nasceva l'aparchia. Il consolo non si era voluto scoprire, interrogato, si ravvilupnava nelle ambagi. Alcuni, dagli stimoli da lui dati ai repubblicani piemontesi, acciò si mostrassero, argomentavano ch' ei non vulesse più dare il Piemonte al re; alcuni altri da questo stesso giudicavano che il volesse dare. I democrati insultavano gli aristocrati, gli aristocrati si ridevano dei democrati; i primi speravano la repubblica, i secondi si tenevano per sicuri del regno. Questi prevalevano, perchè non pochi fra i capi venuti di Francia per ingerirsi, non seuza cagione, nello facende dell'amministrazione militare, e che se ne vivevano allo mense dei magnati, o per adulazione, o per certo vezzo di voler comparire dell'antico tempo, laceravano continuamente quei che servivano allo stato nuovo. Chi si dava per antico conte, chi per antico marchese, chi, per lo manco, per visconte o per barone : nè s'accorgevano in quanto disprezzo venissero essi medesimi appresso ai nobili piemontesi, tanto acuti ed esperti conoscitori della natura altrui. Intanto questi discorsi toglievano forza al governo. Quelli stessi che più da lui domandavano , il riducevano alla condizione di poter men dare . Era in questo procedere leggerezza ed ingratitudine, ma non disamorevolezza ed odio, perchè non erano capaci nè di amare nè di odiare, lo non so se in mezzo a cose tunto gravi mi debba parlare delle pazzic dei democrati, che non vedevano in qual trappola fossero. Pure non tacero che era tornato in Piemonte quel Ranza. Le cose che diceva e che stampava, non son da domandare: e pezgio, che queste medesime cose aveva dette, standoscuc carcerato in Vigevano in potere dei Russi, e le avrebbe anche stampate, se avesse potuto. Ora scriveva contro i preti, ora contro i frati, ora contro gli aristocrati, ora contro i democrati, ora contro il governo, ora contro i governatori, e fece un giorno, traendo il popolo a folla, non so qual falò in Piazza Castello dello scritto di un frate suo avversario. Buttava nel pubblico ogni giorno sue miracolose gazzette, ed ogni giorno ancora appiccava suoi cedoloni alle mura egli stesso, e quando si sentiva voce che era Ranza, il popolo correva a calca per vedere. Incominciò a dire che viveano troppo aristocrati in Piemonte: ripreso, venne in sul dire che tutti erano aristocrati. Il governo, che non aveva penetrato l'umore, il volle frenare; ma e'furon parole, perchè tornò sul dire che tutti erano aristocrati, e quei del governo i primi. Basta, per lo men reo partito, e' fu lasciato dire. Ma le opinioni si pervertivano; la maldicenza trovata forte corrispondenza nell'invidia non si poteva più governare lo ho voluto parlare, e forse il feci troppo più lungamente che si convenisso, di questo Ranza: ma il volli fare, perchè mi pare che di questi Ranza ne siano molti in Europa, e molti più in quei pacsi di lei che sono o si credono liberi.

Lasciata incerta la sorte del Piemonte, sorgevano e s' inviperivano le 1801 sette, Chi voleva essere Francese, chi Italiano, chi Piemontese, Gli amici si odiavano, i nemici si accordavano, nissun nerbo di opinione, Accrebbe l'incertezza ed i mali umori un atto del consolo, con cui diede il Novarese, sì alto che basso, alla Cisalpina, Prina, novarese, che era allora ministro di Piemonte, fu primo suggeritore e confortatore di questo smembramento della sua patria: ciò dico per dimostrare quale sincerità e quale lealtà fosse in quei tempi . La sinistra novella sollevò gli animi maravigliosamente in Piemonte, perchè si pensò che Buonaparte volesse restituire il rimanente al re. Il governo protestò: il consolo, cho sapeva ciò che si faceva, si maravigliava che si sperasse, che si temesse, che si protestasse. Pure non si scopriva; i timori, le sette e le angustie del governo crescevano. Era segno il Piemonte ad ogni niù fiera tempesta.

Fra sì funesta intemperie ebbe il governo che allora, sotto nome di commissione esecutiva surrogata alla commissione di governo, era composto di Bossi, Botta e Giulio, un consolatorio pensiero, e questo fu di stanziar beni di una valuta di cinquecentomila franchi all'anno a benefizio dell'università degli studii, dell'accademia delle scienze, del collegio e di altre dipendenze; ordine veramente benefico e magnifico, di cui solo ai trovavano modelli negli Stati uniti d'America per munificenza del congresso, ed in Polonia per munificenza dell' imperatore Alessandro.

Fu questo conforto piccolo pei tempi, perchè le disgrazie sormontavano. Continuossi a vivere disordinatamente, discordemente, servilmente, famelicamente in Piemonte ; finchè venne il destro a Buonaparte d'incamminarlo

a più certo destino.

Le sorti di Gennya del pari infelici , parte pei medesimi motivi , parte per diversi . Per la capitolazione d' Alessandria abbandonava Hohenzollern Genova. non senza aver prima , per comandamento di Melas , esatto dai sessanta negozianti più ricchi un milione, come diceva, in presto ad uso dei soldati. 1 Francesi, condotti da Suchet, entrarono nella desolata città il di 24 giugno. Quante aventure e quanti dolori abbiano in sè queste frequenti mutazioni di dominio, ciascuno può giudicare. Trattaronla i Francesi duramente, come se uscendo dalle mani dei Tedeschi fosse sana ed intiera : l'avevano trattata duramente i Tedeschi , come se quando era uscita dalle mani dei Francesi fosse fiorita e ricca.

Il consolo, come in Cisalpina ed in Piemonte, creava una commissione di governo con tutte le notestà , salvo la giudiziale e la legislativa : creava una consulta con la potestà legislativa: creava finalmente appresso al governo ligure un ministro straordinario, chiamandovi il generale Dejean. Diede il magistrato nella commissione a Gian Battista Rossi, Agostino Maglione, Agostino Pareto , Gerolamo Serra , Antonio Mongiardini , Luigi Carbonara, Luigi Lupi, uomini risplendenti per virtù, e che nelle faccende presenti camminavano con moderazione. Ne minori pregi d'animo si notavano in coloro che chiamava alla consulta , Luigi Corvetto , Emmanuele Balbi , Girolamo Durazzo, Cesare Solari, Giuseppe Fravega, Niccolò Littardi, Giuseppe Deambros's, con molti altri, fino al numero di trenta. Nella presa del magistrato sorsero le solite adulazioni, maggiori però da parte del ministro straordinario, che del governo. Parlò il ministro della lealtà e generosità del consolo, impegnò la fede di Francia, che alla pace generale soliderebbe la libertà e l'independenza della ligure repubblica. Dolci parole alle orecchie genovesi: ma

160 quest' altre che toccò, incominciavano a saper d'amaro. Furono, che se la guerra si riaccendesse, e' bisognerebbe pensare a trovare soldi. Molto poi lodevolmente inculcava il ministro, si dimenticassero le offese, si perdonasse ai traviati: così volere il consolo, così volere la umanità, così volere l'inte-· resse dello Stato. Rispose Rossi, presidente, non senza dignità, ma con lingua italiana sconcia e servilissima; essere quel giorno, fra i felici, felicissimo per la Repubblica; avrebbero cura della quiete e della libertà della patria; desiderare i Liguri, come navigatori e commercianti, la pace; del resto povera essere la Repubblica, poveri i cittadini; recar conforto le promesse fatte e le qualità del ministro. Più certo e più chiaro era il destino di Genova che quello del Piemonte; perciocche la Francia prometteva indipendenza, Ciò fu cagione che fosse maggior forza nel governo ligure che nel piemontese, e che le parti avverse meno si ardissero di contrastargli. Favellò gravemente Dejean alla consulta, quando la instituì; badassero alla sperienza, deponessero i principii astratti, le teorie pericolose, infausti semi di rivoluzioni. Dal che si vede che Dejean aveva bene penetrato la mente del consolo, e che il consolo molto sagaremente e molto veramente giudicava della natura umana .

Erano, come abbiam detto, quei della commissione di governo uomini pacifici e dabbene. Pure, mossi dalle grida dei democrati stanziarono una legge d'indennità, della quale il minor male che si possa dire, è ch'era contraria ai capitoli d' Alessandria. Si risarcissero dai briganti e nemici della patria (così chiamavano i fautori dell'antico stato e dell'Austria) i danni ai danneggiati; se non avessero di che risarcire, risarcissero per loro i comuni; radice pericolosa era questa di enormi arbitrii. Ammoni gravemente Dejean i reggitori dell'errore, rammentà i patti d'Alessandria e la volontà del consolo. Non istettero i Genovesi in capitale al passo; il ministro di Francia crebbe di riputazione : rallegrossi il consolo dell'occasione aperta di mostrar generosità e tutela verso i partigiani del reggimento antico.

Con questi accidenti si viveva ; il governo povero , obbligato a sopperire allo Stato ed ai soldati forestieri: Keith dominava i mari e serrava i porti: Genova, sempre in servità, o periva per fame, o periva per ferro; contristava vieniù la città, venuta a crudeli strette per la forza, la malattia pestilenziale che, non che cessasse, montava al colmo. Duemila perirono in un mese. Brevemente, la condizione dei tre Stati contermini era questa: in Piemonte fame, peste di carta pecuniaria, incertezza d'avvenire; in Cisalpina abbondanza di viveri, erario sufficiente, maggiore speranza, se non di stato libero almeno di stato nuovo; in Genova fame, peste e povertà d'erario. Del resto in tutti tre servitu; i governi fattori di Francia.

Intanto la fortuna preparava a Buonaparte il più efficace fondamento che potesse desiderare a suoi disegni, fondamento più potente delle armi, più potente della fama. Morto Pio VI, pontefice, nella sua cattività di Francia, era stato assunto al pontificato nel conclave di Venezia il cardinal Chiaramonti, sotto nome di Pio VII. Temeva dell'Aus!ria, sperava in Francia; il consolo confidava di ridurlo a'suoi pensieri con accarezzar la religione . Ciò produsse effetti di grandissima importanza,

Ricevettero i Romani con molte dimostrazioni di allegrezza le novelle della creazione del pontefice. Erano in servitù dei Napolitani : speravano che il signore proprio avesse a liberarli dal signore alieno. Partiva papa Pio, il dì 9 giugno, da Venezia, e dopo travagliosa navigazione arrivava ai 25 a Pesaro, Mandati avanti con suprema autorità per ricevere lo Stato dagli-

agenti del re Ferdinando, e per dar qualche assetto alle cose sconvolte, i 1839 cardinali Albani, Roverella e della Somaglia, entrava in Roma il terzo giorno di luglio, in mezzo alle consuete allegrezze dei Romani. Provvide alla Chiesa colla creazione di nuovi pastori, allo Stato, con quella di nuovi magistrati; ridusse ogni cosa, quanto possibil fosse, alla forma antica. Fu mansueto l'ingresso, mansueto il possesso, i partigiani della Repubblica salvi. Stanziò che i beni venduti al tempo del dominio francese alla Chiesa apostolica ritornassero, salvo il rimborso del quarto ai possessori. Nè molto tempo corse, che volendo provvedere dall'un de' lati alla Camera, dall'altro all'interesse dei Comuni e dei particolari, tolse alcune tasse, nuove ne pose, Volle che i Comuni si liberassero dai debiti, sulla Camera pontifi ia trasferendoli, salvo i debiti contratti per l'annona, e gli interessi corsi dei debiti anteriori : liberava i Comuni dai luoghi di Monte, sullo Stato investendoli, ma al tempo medesimo statuiva che finchè l'erario non fosse ristorato, solo i due quinti dei frutti dei Monti si pagassero. Comandava che i quattro quinti si corrispondessero ai possessori dei monti vacabili , e che i luoghi di Monte, sì perpetui che vacabili , fossero esenti da ogni qualunque tassa o contribuzione. Aboliva le gabelle privilegiate, dico quelle dei bargelli, del bollo est nto dei cavalli morti, o le trasferiva a beneficio dei Comuni. L'opera poi delle contribuzioni indirizzava a più generale ed uniforme condizione; creava due tasse, abolito ogni privilegio e consuetudine antica che fosse contraria. Chiamò l'una reale, l'altra dativa. Quattro erano le parti della prima: un terratico di paoli sei per ogni centinaio di scudi d'estimo pei fondi rustichi, una imposizione di due paoli per ogni centinalo di scudi di valuta sui palazzi e case urbane, un balzello di scudi cinque sui cambii per ogni centinaio di scudi di frutti, una contribuzione di valmento, che doveva sommare alla sesta parte di tutte le rendite dei capitali naturali e civili, rustichi ed urbani sopra coloro che consumassero le loro rendite fuori di Stato. La dativa consisteva nella gabella del sale sforzato, in quella della mulenda o macinato, ed in quella di tre paoli per ogni barile di vino che s'introducesse in Roma, salva la esenzione pei padri di dodici fizliuoli e pei reliziosi mendicanti. Buoni ordini furono questi, fatti anche migliori dal beneficio dei repubblicani di aver cassa del tutto la carta pecuniaria.

Non omise il consolo di considerare le romane cose. Prevedeva che come la pace coi re era per lui grande mezzo di potenza, così maggiore sarrbbe la pace colla Chiesa. Quando poi seppe che il cardinale Chieramonti era stato la superno seggio, concepi maggiori speranze, perche il conosceva fornito di pietà sincera, e però più facile ad esser turato. Era gran cosa quella cle venira offerendo il conosco, perche il ristorare la religione cattolica in Francia importava non solimente la restituzione di un gran resune ila Sunta Sede, ma ancora la concervazione pura ed intatta degli attri, conciossicosache non era da dubture che sa la Francia avvesse perseverato mel unitare sixta in materia di religione, anche gil attri pessi serabbro stati ordi unitare sixta in materia di religione, anche gil attri pessi serabbro stati prestava benigno orecche a quanto il consolo gli mandava dierudo. Adunque, tentati prima gli animi da una parte e dalli faria, si venno poscia alle strette del negoziare e finalmente alla conclusione, come sarà per noi nel seguente thre, colla solita nostra ingenulti, raccontato.

Buonaparte dominava la terra, Nelson il mare. Quando arrivarono nel regono di Napoli le novelle della vittoria d'Abukir, conceputasi dai Maltesi la speranza che, preponderando l'Inghilterra nel Mediternanco, non potessero

1030 più i Francesi mandar nuovi soccorsi ali' Isola, si sollevarono in ogni parte contro i conquistatori, e li costrinsero a ridursi nella Valletta, che, essendo fortissima per natura e per arte, non poteva facilmente essere espugnata. Governava il presidio Vaubois; ma i soldati, che sul principiar dell'assedio sommavano circa a quattromila, erano scemati per modo dalle maiattie, che non passavano i duemila. S'aggiungevano i marinari delle navi il Guglielmo Tell, la Diana e la Giustizia, avanzato alla ruina di Abukir, che, posti a terra e capitanati dall'ammiraglio Decrès, cooperavano alle difese. Erano comparse al cospetto dell'isola alcune navi portoghesi, condotte dal marchese di Nizza, le quali tosto diedero opera a bloccare il porto. Nè soprastette lungo tempo Nelson ad arrivare colla vincitrice armata, e tolse, se alcuna ancor restava, ogni speranza di redenzione agli assediati. Concorse il re Ferdinando alla espugnazione sì col mandar due fregate, si col provveder d'armi e di munizioni i sollevati, e sì finalmente coll'impedire che dalla Sicilia non si portassero vettovaglie. Un grosso corpo di Inglesi, posto a terra, impediva, cooperando coi Maltesi, ai repubblicani l'uscire dalle mura. Fece più volte, ma invano, Nelson la chiamata a Vaubois. S'incominciava a patire maravigliosamente dentro di vitto, d'abiti e di denaro; le malattie si moltiplicavano. Non per questo rimetteva Vaubois della solita costanza. nè allentava la diligenza delle difese. Per provvedere ai cambi costrinse i principali isolani a dargli carte d'obbligo da scontarsi dalla Francia alla pace generale, e con queste pagava i soldati. Per vestirli si fe'dar tele e drappi; per pascerli, farine; spianava pane, obbligava gl'isolani a venir a levare le farine da lui; moltiplicava i conigli ed il pollame, per modo che molto tempo bastarono. Infieriva lo scorbuto; il combattevano con coltivare a molta cura nei luoghi più acconci gli ortaggi. Un Niccolò Isoard di Malta, maestro di musica, componeva opore, e recitavano e cantavano e ballavano. Pure la fame pressava. Provavasi il governatore a mandar in Francia per soccorso il Guglielmo Tell, ma i vigilanti e lesti Inglesi se lo pigliarono. Stava attento e provvedeva con mirabile accortezza a tutti gli accidenti. Fecero i Maltesi di fuori congiure con quei di dentro: Vaubois le scopriva; davano assalti, e li risospingeva, pruove mirabili in chi si moriva di fame e di morbo. In cospetto degli assediati tre navi tolonesi, cariche di tremita soldati, e di munizioni si da bocca che da guerra, venivano in poter di Nelson. Ogni giorno, anzi ogni ora la fame cresceva. Mandava fuori le bocche disutili; gl'ioglesi, barbaramente come se vi fosse pericolo di vicino soccorso, le rincacciavano. Parecchi morirono di fame sotto le mura, gli altri, più morti che vivi, furono di nuovo ricettati dai Francesi. Prevedeva Vaubois avvicinarsi l'ultimo fine. Mandava al mare per preservarle, se fosse possibile, le due fregate la Diana e la Giustizia; la prima fu presa, la seconda arrivò a salvamento nei porti di Francia. La fame sopravanzò il valore. Vennesi a resa, ma onorevole, il di 5 settembre: fosse il presidio prigioniero di guerra fino agli scambi, e condotto in Francia a spese d'Inghilterra; nissun Maltese di quanto avesse o detto o fatto in favor dei Francesi potesse essere molestato. Così un forte presidio di veterani dell'esercito italico fu perduto per Francia, un' isola fortissima, freno e sicurezza del Mediterraneo. venne in poter di Inghilterra, le reliquie dell'egiziana ruina, distrutte o cattive, accrebbero il trionfo di Nelson. Fu glorioso certamente il vincitore di Maita, ma non fu inglorioso il difensore, perciocche ne maggior valore, nè margior costanza, nè maggior perspicacia si poteva desiderare in Vaubois.

Abbandonato da tutti, contrustò due anni; non le armi il vinsero, ma quel 1500 flagello che toglie all'uomo sempre la forza, spesso la volontà del resistere.

Mentre l'Inghilterra, che già per la possessione di Gibilterra aveva la chiave del Mediterraneo, si sforzava di acquistarvi una stanza sicura per la (espugnazione di Malta, ordinavano concordemente la Russia e la Porta Ottomana le condizioni delle possessioni loniche. Statu rono ehe dai notabili del paese, sotto forma di repubblica, fossero governate, e che la Repubblica fosse, come quella di Ragusi, vassalla della Porta; che la aua superiorità conoscesse, e per solenne legazione mandata a posta a Costantinopoli le pazasse ogni anno un tributo di settantacinquemila piastre, e con ciò s' intendesse libera ed esente da ogni altra imposizione verso la Turchia: la repubblica delle Sette Isole avesse i medesimi privilegi che Ragusi, e formasse una constituzione, alla quale le due potenze ratificherebbero; ae fosse necessario, durante la presente guerra, e non piu potessero la Russia e la Porta mandarvi genti e navi armate per presidio; i vascelli della Repubblica godessero la libera navigazione del mar Nero : la Russia guarentisse l'integrità della Repubblica, e procaeciasse che fosse riconosciuta dalle potenze sue alleate; Prevesa, Parza, Von zza e Butintrò, terre poste sulla terraferma dell'Epiro cedessero in Potestà della Porta , con ciò però che fossero tenute solamente ad obbedienza simile a quella dei cristiani valacchi e moldavi , e non maggiore; i Maomettani non vi potessero possedere; i cristiani per due unni non pagassero nissuna tassa, potessero riedificare le chiese loro, mai non rendessero alla Porta tributi maggiori di quelli di cui erano obbligati a Venezia. Diedero gl' isolani forma al loro governo con creare un Senato composto dai notabili, in cui era investita la potestà legislativa, ed un presidente, in cui sedeva la esecutiva. A questo modo le veneziane isole arrivarono in mezzo a tante guerre ad una condizione, non solo tollerabile, ma buona, ed in lei vissero parecchi anni assai felicemente: vennero poi nuove guerre e nuove ambizioni nuovamente a turbarle.

La sospensione delle ostilità non rallentava gli apparecchi di guerra nè dall' una parte nè dall' altra . Buonaparte , che , mentre si combatteva in Germania ed in Italia, non aveva mai intermesso di ordinar nuove genti. ne aveva già adunato un numero di non poca importanza, e le mandava ad ingrossare ora l'esercito germanico, ed ora l'italico. Un grosso corpo speeialmente ne aveva rannodato, il quale, posto sotto la condotta di Murat, e stanziando nei contorni di Digione, accennava ad ambidue. Dal canto suo l' Austria non ometteva di levar nuovi soldati, massimamente dall' Ungheria, e gl'inviava a rinforzar quelli che alloggiavano ai confini . L' esercito vinto a Marengo si conservava tuttavia intiero, ed era pronto a contendere di nuovo della vittoria. Ma non piccolo fondamento alle future cose faceva la corte di Vienna sulle mosse di Toscana, che , posta pei capitoli di Alessandria fuori del dominio francese, e conseguentemente in quello dell' Austria . seguitava i deaideri dell'imperatore. Grande odio annidava ancora in Toscana contro i repubblicani, perchè e troppo oltre era trascorso, ed i religiosi non cessavano di fomentarlo. Al medesimo fine indirizzava gli animi la reggenza creata in nome del gran duca. Il marchese Sommariva, mandato dall' imperatore, perchè desse forma a quelle masse incomposte, le ingrossasse e le armasse, con indefessa autorità attendeva a compir l'ufficio che gli era stato commesso. Siccome la pace e la guerra erano ancora incerte, non si può affermare che questo procedere del governo toscano ed austriaco fosse 18.0 contrario ai patti. Ma quelle genti, siccome quelle che non avevano nè ubbidienza nè ordine, ed erano mosse da odio contro i repubblicani, ruppero i confini.e.romorezgiando sui monti che dividono la Toscana dal Bolognese e dal Modenese, vi facevano molti insulti. Questi moti diedero qualche appressione ai repubblicani. Per la qual cosa usando la occasione, non solamente richiedevano la Toscana e Sommariva che frenassero e punissero i violatori dei confini, ma ancora dissolvessero le masse dei contadini armati. Non fece Sommariva risposta che niacesse, e continuava a scorrere il paese a suo piacimento. Ciò diede occasione, muovendolo anche l'esca di Livorno, al consolo di far risoluzione di occupare sforzatamente la Toscana. A questo fine mandò comandando a Dupont , varcasse prestamente gli Apenuini e s'impadronisse di Firenze : a Monuier, andasse a combattere o a disfare in Arezzo quel nido infesto di sollevati; a Clement, marciasse più sotto, e Livorno in poter suo recasse. Ne fu diverso l'esito dalle intenzioni; perchè il primo occupava facilmente la capitale della Toscana, e l'ultimo, partendosi da Lucca, arrivava a Livorno, dove pose le mani addosso a circa cinquanta bastimenti inglesi e ad una quantità grandissima di fromenti. Le cose non successero di quieto dalla parte di Arezzo. Gli Aretini, non udita alcuna proposta, si risolvevano ad una ostinata resistenza. I Francesi bersagliarono con cannoni e con granato reali duramente la città ed il castello, ma quei di dentro si difendevano virilmente. Cara-San-Cyr, il forte occupatore e difensore di Castel-Ceriolo, si affaticava indarno gli Aretini con tiri a scaglia, con granate, con pietre tenevano gli assalitori lontani. Il generale repubblicano mundava i suoi ad un primo assalto; già con fuochi artificiati avevano bruciate alcune porte; ma essendo fortificate con forti lastre di rame, e terrapienate, furono costretti ad abbandonar l'impresa, non senza molto strazio e sangue loro. Il seguente giorno che fu ai 49 ottobre, avendo meglio ordinato la fazione, si accostarono la mattina molto per tempo con le scale alle mura , vi salirono sopra ed impadronitisi delle porte , le apersero ai loro compagni. Alloro tutta la mole repubblicana, fatto impeto nella città, la occupò, non però senza nuovi contrasti e nuovo sangue; perchè dalle finestre, dai tetti, dalle feritoie, aperte a quest' uopo in tutte le case, gli abitatori, secondati anche da qualche nodo di genti regolari toscane, piovevano addosso ai repubblicani ogni sorta di armi. Finalmente prevalse il valore ordinato alla rabbia disordinata : Arezzo vonne tutta in mano di chi l'assaltava. Seguitò una strage, una insolenza, un sacco tale, quale si doveva aspettare dai soldati irritati per ingiurie nuove, che avevano risuscitata la memoria delle antiche. Pochi si salvarono, ritirandosi al castello: poco dobo chiesero i patti e gli ottennero. Il terrore concetto pel caso di Arezzo fe' risolvere in gran parte le masse toscane. Quiote apparente succedeva, ma covavano pessimi umori, prossimi a prorompere, se una nuova occasione si appresentasse . Il paese più pacifico d'Italia perseverava più di ogni altro ostinatamente nel desiderio di guerra. Sommariva cui Tedeschi si ritirava nel Ferrarese .

Le cose si volgevano novellamento a guerra tra Francia ed Austria. Non severa voluto l'imperatore ratificare ai preliminari di pace sipulati a Parigi il di 8 luglio tra il conte di San Giuluno, mandato da lui espressamente, ed il ministro Talleyrand, e pei quali il onosolo aveva promesso di compensario con nuovi caquisti in Italia. Anzi l'imperatore non solamente non severa voluto consectiva el trattato, ma si era anche mostrato solegnato contro.

il San Giuliano, come se avesso trapassato la sua volontà. Stimolava a 1870 questi giorni instaotemente l'Inghilterra l'imperatore alla guerra, perchè avendo rifiutato la pace, abborriva dal restar sola contro la Francia, ne poteva ancora accomodar l'animo al pensiero che i Paesi Bassi avessero a restar in possessione della potenza emola a lei; offeriva adunque sussidii di denaro ed aiuti di forze dalla parte di Napoli. Dall'altra parte l'imperatore non sapeva risolversi ad abbandonar la possessione di Mantova , parendogli che fossero mal sicuri i suoi nuovi acquisti in Italia, finche quella fortezza fosse in potestà di uno Stato dipendente intigramente dalla Francia. Quantunque poi si trovasse privato della forte cooperazione dell'imperatore Paolo, confidava di poter fare fortunata guerra da sè stesso, ricordandosi delle recenti vittorie di Verona e di Magnano, e considerando che si era perduta la giornata di Marengo un sol momento, dopo che era stata vinta sei ore, nè per difetto di valore ne suoi soldati. Erano gli eserciti avversi ordinati a questo tempo nel seguente modo. Al germanico di Francia, condotto da Moreau , stava a fronte il germanico d'Austria , governato da Krav ; all'italico di Francia, che obbediva a Brune, l'italico d'Austria, cui era preposto Bellegarde. Fra i due, e per congiungere l'uno coll'altro, si trovavano posti in mezzo nei Grigioni un francese, governato da Macdonald, nel Tirolo un austriaco, capitanato da Hiller. Così Moreau con Kray, emoli antichi, Macdonald con Hiller, Brune con Bellegarde avevano a combattere.

La sollevazione del paese toscano, che aveva obbligato Brune a smcmbrar parte delle sue forze ed a mandarla oltre il suo fianco destro, aveva debil:tato il restante. Laonde pensò il consolo a mandarvi nuove genti con comandare a Macdonald che , lasciati grossi presidii nei Grigioni , si calasse , prima dai Grigioni nella Valtellina, poscia dalla Valtellina sulle sponde dell' Ogl.o e dell' Adige, quello per rinforzar Brune, dove alloggiava, queste per riuscire alle spalle di Bellegarde ed obbligarlo a ritirarsi indietro, dalla fronte del Mincio, dove allora aveva le sue stanze. Aspro e difficile comandamento era quello del consolo : perchè il traversare nella stagione già molto trascorsa (s'avvicinava la fine d'ottobre), il monte asprissimo della Spagna per arrivare in Valtellina, quel della Priga, parimente pericoloso, per arrivare in val Camonica, bagnata dall'Oglio, e finalmente il Tonalc, che dà l'adito all' Adige superiore, era opera piuttosto portentosa che umana. Ne valeva il fresco esempo del San l'ernardo, perchè la stagione era più aspra ed i monti più difficili. Forse la posterità troverà in questa intenzione di Buonaparte più audacia che prudenza, e maggiore confidenza nei soldati che cognizione dei luoghi. Ciò non ostante non si perdeva d'animo Macdonald, stimolandolo il fatto del San Bernardo, e volendolo emolare. L'antiguardo, condotto da Baraguey d'Hillier, siccome quello che cra e partito piu presto e più vicino a quei monti , parte varcando la Spluga , parte il monte dell'Ora, riusciva, non senza aver superati ostacoli gravissimi, sulla destra a Chiavenna, sulla sinistra a Sondrio. Acquistava per tal modo Baraguey l'imperio della Valtellina, e facilitava la strada allo scendere di Macdonald . I Valtellini , al veder comparire quelle genti , si maravigliavano , come se venissero dal cielo; tanto pareva loro impossibile ch'elle per quei luoghi ed in quella stagione fossero passate. Restava l'opera più difficile a compirsi a Macdonald. Arrivato a Tusizio, donde si sale al monte eternamente incappellato di nevi e di ghiacci, pareva che la natura fosse divenuta insuperabile. Tanto alte erano le nevi, tanto chiusa la strada, già di per sè

BOTTA AL 1814.

1800 stessa sdrucciolevole, stretta, rotta e precipitosa: pure, come al San Bernardo, si posero le artiglierie sui traini, le provvigioni sui muli, marciavano, ma con difficoltà grandissima . Arrivava l' antiguardo , condotto dal generale Laboissiere, al villaggio di Spluga, donde restava a salirsi l'erta precipitosa che porta al sommo giogo. Mettevansi in viaggio, e con penosi passi ed infinito apelito procedendo, alla bramata cima già si approssimavano, quando ecco levarsi un levante furiosissimo, che, innalzando un immenso nembo di nevosa polvere, e negli occhi dei soldati gittandolo, rendeva impossibile ogni passo. La forza della veemente bufera, furiosamente soffiando sul dorso delle nevi ammonticchiate sopra quei sdrucciolenti gioghi, levava un' orribile sommossa di neve : che, con incredibile velocità e fracasso nelle sottoposte valli piombando, portò con sè a precipizio quanto le si era parato davanti. Trenta soldati precipitati nell'abisso perirono; gli altri, atterriti, le strade, chiuse. Aggiunse la sopravegnente notte nuovo orrore al fatto; tornarono a Spluga. Laboissiere, che separato da' suoi, precedeva con le guide, a male stento, e quasi morto aggiungeva alla cima; trovovvi benigno ospizio appresso ai religiosi, che come quei del San Bernardo, attendono con pietà si eroica alla salute dei viaggiatori.

Pareva disperata l'impresa, e sarebbe stata, se non fosse arrivato Maedonald, il quale, spinto da ardente desiderio di emolare il consolo, e prevedendo che le stare importava distruzione, per la mancanza dei viveri. con accesissime esortazioni tanto fece, che le stanche ed atterrite genti di nuovo s'incamminavano. Precedevano quattro forti buoi a pestar le nevi: seguitavano quaranta palajuoli ad appianarle ed a fare il sentiero; i zappatori, venendo dopo, l'assordavano; due compagnie di fanti a destra ed a sinistra perfezionavano pel sicuro passo ciò che ancora si trovava imperfetto. A questi si attergavano le altre genti, fanti e cavalli: le artiglierie e le bestie da soma viaggiavano alla coda ; quest' era l' antiguardo . Arrivava sulla cima all'ospizio, con infinita allegrezza si ricongiungeva col salvato Laboissiere . Poi , seguitando il cammino per la pianura del Cardinello , giungeva a Campo Dolcino. Allo stesso modo varcavano, il di secondo e terzo di decembre, due altre squadre di fanti, di cavalli e d'artiglierie : il tempe freddo e sereno, le nevi indurite in ghiaccio facilitavano il passo, Solo alcuni soldati, per la forza di quell'insolite rigore, o morivano gelati, o, perdute le estremità, con le membra monche restavano. Crudo era il viaggio, ma speranza di terminario felicemente, quando il di 4 (rimaneva a varcarsi il retroguardo in cui si trovava Macdonald), si levava una spaventevole bufera, che e gli uomini col sofflo violentissimo arrestava, e sotto monti di lanciata neve li seppelliva, ed ogni traccia che fatta si fosse di strada, intieramente scassava. La disperazione entrava negli animi ; le guide, uomini del paese, atterrite, attestavano l'impossibilità del passare, e l'opera loro ricusarono. Era per perire Macdonald sotto monti di neve, come era perito Cambise sotto monti d'arena. Ma vinse la virtù sua e dei compagni; queste sono opere piuttosto da giganti che da uomini . Incoraggiò le guide , incoraggiò i soldati. Accorreva e gridava: « Francesi , ha l'esercito di riserva vinto il San Ber-· nardo, vincete voi la Spluga: superate per gloria vostra quello che la « natura ha voluto fare insuperabile; i destini vi chiamano in Italia; ite e « vincete, prima i monti e le nevi, poscia gli uomini e l'armi ». La lunga tratta delle squadre desolate riprendeva il cammino. Imperversava viepiù la bufera: spesso le guide, piene di un alto terrore, tornavano indietro; spesso gli uomini, sepolti, spesso dispersi, spesso la stretta foce della sublime valle si 1900 trasformava in monte di neve ; là era un muro bianco e sodo, dove prima era l'aperta; chiusa ogni strada. S'aggiungeva un freddo intensissimo, maggiore quanto più si saliva, e che gli animi attristava e prostrava, e le membra con renderle inutili, aggrezzava. Le nevose ed estemporanee mura spesso si rinnovavano: l'inesorabile inverno spaziava largamente e dominava; le Rezir Alpi in atto di sorbirsi gli audaci Francesi. Rifulse in tanto estremo caso mirahilmento quanto possa questa portentosa umana natura; perchè, non restandosi Macdonald ne i suoi a quel mortale pericolo, aprivano ciò che era chiuso spianavano ciò che era montuoso, rompevano ciò che era ghiacciato, assodavano ciò che era cedevole, sgretolavano ciò che era sdrucciolente, coprivano o riemp'vano ciò che era abisso. Per tale modo, quantunque un rovinoso inverno li chiamasse a distruzione ed a morte, l'inverno vincevano, e, contrastando a quanto hanno di più terribile e di più insuperabile i furibondi elementi, riuscivano, nella valtellina valle a salvamento, Rallegravansi dell'acquistata vita l'uno con l'altro, perchè si erano creduti morti ; godevasi Macdonald il raccolto frutto dell'invitta costanza. Imprese son queste che paiono impossibili. c più a coloro che le hanno effettuate. Non le crederebbe la posterità, se il secolo nostro, tanto abbondante raccontatore, non uno, ma cento testimonianze non fosse per tramandarne; nè ricorda alcuna storia, o antica o moderna, fatto più maraviglioso o più erculeo di questo. Da lui si vide con qual nemico avessero a fare gli Austriaci, perchè certamente non si sarchbero eglino mai posti a fatti si rischievoli; il valore era pari da ambe lo parti, maggiore l'audacia da quella dei Francesi. Chiamanla alcuni temerità. nure la fortuna è amica degli audaci, ed il mondo è di chi se lo piglia.

Sebbene la prima parte dell' impresa fosse compita, restavano ad effettuarsi le due altre, che avevano anch' esse gran momento di difficoltà : queste erano il passo dalla Valtellina nella valle Camonica, cioè dall'acque dell' Adda a quelle dell'Oglio, ed il passo della Valtellina nel Trentino, cioè dall' acque dell' Adda a quelle dell' Adige . Apriva il primo il monte Priga . il secondo il monte Tonale . Non ebbe prospero fine il tentativo contro quest' ultimo, perchè gli Alemanni vi si erano fortemente trincerati, e sebbene Macdonald due volte con grande vigoria li combattesse, aiutati dalla stagione, dalla fortezza del luogo e dal proprio valore, il risospinsero, Da un'altra parte sortiva esito felice il passo della Priga. Traversato, non senza gravi difficoltà e pericoli, quell'aspro monte, vedevano i repubblicani le acque dell' Oglio, e passato Breno, si raccoglievano a Pisogna, terra posta sulla settentrional punta del lago d' Iseo, cui l'Oglio con le sue acque forma e nudrisce. Vi trovavano la lezione italiana di Lecchi, e vettovaglie fresche; provvidenza di Brune, che ve le aveva mandate a ristoro di quelle stanche

ed eroiche genti.

Erasi sul fine di novembre disdetta la tregua e denunziate le ostilità da una parto e dall'altra, ma non si venne tosto alle mani in Italia, perchè Brone non voleva principiar la guerra innanzi che Macdonald, occupato allora nel passo dei monti, fosse venuto a congiungersi con lui. Nè stava senza timore che il suo fianco destro pericolasse, stantechè Dupont, dopo la conquista della Toscana era ritornato con la maggior parte delle truppe al campo principale . lasciato solamente in quel paese Miollis con tre o quattromila soldati. Oltre a ciò, il- re di Napoli, stimolato dagl' Inglesi, e volendo cooperare coll'Austria, aveva radunato un esercito campale sotto la condotta

battaglia : fecero i suoi soldati quanto in accidente sì per coloso per uomini 18-1 valorosi si poteva fare. Ma tanto preponderava il nemico, combattendo colla maggior parte delle sue forze contro una piccola di quelle dell'avversario, che già Dupont, non essendo potente a resistere col suo corpo solo, cedeva e si veleva vicino ad essere rituffato nel fiume, portando in tal modo la pena dell' aver preso animo, contro gli ordini del capitano generale, di firmirsi e di fir grossa battagha sulla riva opposta del fiume. Sarebbe adunque stata l'ala destra dei Francesi conquisa intieramente e rotta, se non fosse giunto improvvisamente un non pensato soccorso. Suchet, che dall'eminenze della Volta scopriva quanto Dupont fosse pressato dal nemico, consigliandosi piuttosto con la necessità dell'accidente, che con gli ordini di Brune, perciocchè il generalissimo gli aveva ordinato che andasse ad aiutare il passo di Mozambano, frettolosamente marciava al mal auguroso Pozzuolo. L'arrivo di Suchet ristorava la fortuna della giornata oramai perduta. Tuttavia gli Austriaci, grossi e sicuri sul loro destro fianco, facevano una battaglia forte e molto ostinata. Tre volte s'impadronirono di Pozzuolo; e tre volte ne furono risospinti. Infine fu costretto Bellegarde a tirarsi indietro a Villafranca, lasciando i repubblicani in possessione di Pozzuolo. Patì molto in questa battaglia; perciocche gli mancarono circa cinquemila soldati tra morti e feriti; tremila prigionieri attestarono quanto spesso le fini delle battaglie siano diverse dai principi. Tre bandiere, undici cannoni ornarono il trionfo dei vincitori . Non fu però senza strage la vittoria ai Francesi : duemila soldati mancarono o per morte, o per ferite; pochi vennero in potestà di Bellegarde. Il seguente giorno, come aveva destinato, passava Brune il fiume a Mozambano, per guisa tale che tutto l'esercito di Francia si trovava condotto sulla sinistra del Mincio.

Bellegarde considerato il successo della fazione di Pozzuolo, nè volendo avventurarsi a battaglie campali in quella facile largura tra il Mincio e l'Adige, ancorchè molto prevalesse di cavalleria, accomodava le sue deliberazioni agli esiti delle cose, e ritirava le genti sulla sinistra dell'Adige, solo lasciando sulla destra alcuni corpi, non per signoreggiare il paese, ma soltanto per meglio difendere il passo del fiume. Brune, fatto più ardito dalla vittoria, applicava l'animo a cacciare l'avversario oltre Verona ed a far sentire l'impressione delle armi francesi nel Vicentino, nel Padovano e nel Trivigiano, Ciò meditando, a modo tale ordinava la fazione che più tosto sopra Verona che sotto effettuasse il passo; perchè, in questa guisa procedendo, Macdonald poteva più facilmente cooperare con lui, ed aveva speranza d'impedir la congiunz:one di Laudon e di Wukassowich, che già scendevano dal Tirolo. Per la qual cosa avvicinandosi col grosso all'Adige, mandava Moncey con un corpo sufficiente verso Corona e Rivoli , affinchè serrasse la strada a Laudon ed a Wukassowich, e nel caso in cui eleggessero di rivoltarsi la dond' erano venuti, li perseguitasse anche all' insù. Sapeva che Macdonald. procedendo sui monti superiori, ed entrando dalla valle dell'Oglio in quella del Mella, da questa in quella della Chiesa, e pervenendo alla superior coda del lago di Garda, si proponeva di riuscire, per montagne scoscese e Potte. sopra a Trento. La quale mossa, se avesse avuto il suo effetto. Laudon e Wukassowich, combattuti sopra da Macdonald, sotto da Moncey, non avrebbero più avuto scampo. Succedeva felicemente il pensiero di Brune, rispetto al passo del fiume, perchè facilmente gli veniva fatto di varcarlo a Bussolengo, luogo già tanto famoso pei successivi passaggi, ora di Francesi ora di Tedepoteva tener in pendente la fortuna; ma non volle più avventurare le sorti, 1601 avendogli interrotto la speranza le novelle allora prevenute della sospensione di Stever. Per la qual cosa si ritirava dalla Brenta, riducendosi sulle sponde della Piave. Il perseguitava Brune; era il fine della guerra. A petizione del generale d'Austria si concluse, il dì 16 gennaio, a Treviso, un trattato di tregua coi capitoli seguenti, si sospendessero le offese; le due parti uon potessero rompere il trattato, se non dopo quindici giorni di disdetta; le piazze di Peschiera e di Sermione, i castelli di Verona e di Legnago, la città e la cittadella di Ferrara , la città e il forte d'Ancona si consegnassero ai Francesi: Mantova restasse bloccata dai repubblicani a ottocento braccia dallo spalto, con facoltà al presidio di procacciarsi viveri di dieci in dieci giorni; i magistrati austriaci si rispettassero; la tregua durasse trentatre dì. compresi i quindici ; nissuno per fatti od opinioni politiche potesse essere molestato. Non piacque al consolo l'accordo di Treviso, perche non giudicava a suo proposito che l' Austria possedesse Mantova . Mandò adunque minacciando, trovandosi in condizione vittoriosa, all'Austria, che se non gli desse Mantova, sarebbe di nuovo interrotta la concordia, e non avrebbe per rate nè la convenzione di Steyer nè quella di Treviso, e ricomincierebbe la guerra. Fu forza all'imperatore il consentire, e per un nuovo accordo. fatto a Luneville, fu quella principalissima fortezza data in mano dei Francesi.

La sospensione di Treviso ridusse alle strette il re di Napoli, perchè per lei potevano i Francesi più espeditamente attendere alla ricuperazione dei paesi perduti . Il conte Ruggiero , volendo cooperare con Bellegarde , si era mosso coi Napolitani, e, traversato lo Stato romano, era entrato in Toscana alloggiandosi in Siena. Dall' altro lato il marchese Sommariva, con qualche squadrone di Tedeschi e coi fuorusciti Aretini, s'era ancor egli fatto avanti, ed aveva levate a romore le parti superiori del gran ducato. Al quale moto, sollevati gli Arctini, siccome quelli che mal volentieri sopportavano il nuovo dominio, di nuovo erano corsi all' armi, ed avevano condotto in grave pericolo Miollis, che con poche genti custodiva la Toscana. Messi in confusione e sconquasso i confini, s'incamminavano Sommariva da da una parte, il conte Ruggiero dall'altra all'acquisto di Firenze. dove il generale francese aveva la sua principale stanza. Queste cose accadevano sul principiar dell'anno. Disperando Miollis, perchè si sentiva più debole pel poco numero de' suoi soldati, misti di Francesi, Cisalpini e Piemontesi, di far fronte ad un tratto ai due nemici , s'appigliò prudentemente al partito di combatterli separati, usando celerità. Marciava primieramente contro i Napolitani, condotti dal conte . Guidava il generale Pino l'antiguardo di fanti cisalpini e di cavalli piemontesi. Affrontava, tra Poggibonzi e Siena, una grossa colonna di cinque o seimila fanti napolitani, e valorosamente urtando con le bajonette, il voltava in fuga, Volle il conte far testa in Siena; ma Pino, guidato dal proprio valore, da quello de' suoi, dal fervore della vittoria dava dentro incontanente, e, fracassate coi cannoni le porte, vittoriosamente vi entrava. Ritirosseno il conte; poi fece opera di rannodarsi sui poggi vicini, ma pressando viemaggiormente i Cisalpini ed i Piemontesi, fu costretto ad abbandonar totalmente i territori toscani, ritirandosi in quei di Roma per l'oscurità della notte. Il marchese, udito il sinistro caso del conte, ritraeva prestamente i passi , e giva a ricoverarsi in Ancona. In tal modo Miollis , pel valore de'suoi e per la provvidenza propria, riduceva di nuovo in arbitrio

avendo mandato e possanza di concludere. Dopo qualche contenzione, piglia- 18-1 rono forma che il trattato definitivo di pace fosse sottoscritto il giorno 9 di febbrajo . I capitoli principali , quanto all' Italia , furono quelli stessi del trattato di Campoformio, solo variossi pei confini : l' Adige, principiando dove sbocca dal Tirolo insino alla sua foce, fosse confine tra la Cisalpina e gli Stati d'Austria, la destra parte di Verona, e così quella di l'ortoleguago, spettassero alla Cisalpina, la sinistra all' Austria; si obbligava l'imperatore a dare la Brisgovia al duca di Modena in ricompensa del perduto ducato : rinunziasse il gran duca di Toscana all' Isola d' Elba, e la Toscana e l' isola si dessero all' infante duca di Parma; il gran duca si ricompensasse con Stati competenti in Germania ; conoscesse e riconoscesse l'imperatore le repubbliche cisalpina e ligure, e rinunziasse ad ogni titolo, sovranità e diritto sopra i territori della Cisalpina; consentisse alla unione dei feudi imperiali colla repubblica ligure. Del Piemonte nulla si stipulava, perchè Buonaparte voleva serbarsi o una occasione per pigliarlo per se, od un appicco per piacere a Paolo.

Il re di Napoli, riduto alla necessità di obbedire alla forza lontana di Paolo ed alla vicina il Buonaparte, si quietava anche col consolo, convoendu in un trattato di pace a Firenzo, il di 28 di marzo, sottoscritto per parte il tai da Micheroux, per parte della Francia da Aquier. Convensisi come nella tregua, e di vantaggo, che il re rinunziasse primieramente e per sempre a Portologone ed a quanto possedesse nell'Isola d'Elba; secondamete cedesse alla Francia, como cosa propria e da farro agi voler suo, gli Stati del Presidii ed il principato di Viombino; ancoro perdonasse ogni delito politico commesso fino a quel giorno; restituisse i beni conficsatti, liberasse i detenuti; potessoro gli esuli tornaro nel Regio sicuramente, e fosse pro restituta ogni proprietà, da ambe le parti si dimenticassero e offise.

Le cose si fermarono anche con nuova composizione colla Spagna, essennois stipulato un trattato a Madrid, il di 31 marco, da Luciano lluonaparte per porte di Francia, e dal principe della Pace per parte di Spagna. Si accordarono le due parti che il duca di Farma riunuerebbe al utacuto in favore della repubblica di Francia; che la Toscana si darchée al figiuolo del duca, con tidol di re, che il duca pedre si composerobbe con rendito e con attri Stati, che la parte dell' Isola d'Elba che apparteneva alla Toscana, spetic-Stati che il parte dell' Isola d'Elba che apparteneva alla Toscana, spetic-Stati che il parte dell' alla consa a intendesso unulta per sempre alla corona di Spagna; che sei Ir ed 'Etruria morisse senza prolo, succedessero i figiuoli del re di Spagna.

uei re di Spagna. Così in mes che non fa un anno, sogni estacolo ecclendo ni buosapartiani fata vinne ili consolo Austria ed Italia. Peccia, essendo in tutti, partetiani fata vinne ili controversi di controversi

## STORIA D'ITALIA

## LIRBO VICESIMOPRIMO

SOMMABIO

Il consolo s'accorda con Roma e rinstaura la religione cattolica in Francia. Concordato. Discussioni nei Consigli del papa su di questo atto. Articoli organici aggiunti dal consolo, e querele del pontefice in questo proposito. Ordini francezi introdotti in Piemonte, che accennano la sua unione definitiva colla Francia. Menou, mandato ad amministrar questo paese in vece di Jourdan, Murat, in Toscana, Suo manifesto contro i fuorusciti napolitani, La Toscana, data al giovine principe di Parma, con titolo di regno d'Eturia. Il consolo insorge per arrivare a più ampia autorità ed a titolo più illustre. Fa per questo sue sperienze italiane, e chiama gl' Italiani a Lione. Quivi il dichiarano presidente della repubblica italiana per dieci anni, con capacità di esser rieletto. Constituzione della repubblica italiana. Genova cambiata. e sua nuova constituzione. Monumento in Sarzana ad onore della famiglia Buonaparte, natia di questa città. Il Piemonte, formalmente unito alla Francia. Carlo Lodovico, infante di Spagna, re d'Etruria per la morte del principe di Parma. Descrizione della febbre gialla di Livorno. Le bilustri trame di Buonaparte arrivano al loro compimento: si fa chiamur imperatore. Pio VII, condottosi espressamente in Parigi, lo incorona.

1801 Le cose della religione cattolica erano in gran disordine in Francia. L'assemblea costituente aveva interrotto la unione con la Sede apostolica rispetto alla instituzione pontificia dei vescovi, qual era stata accordata tra Leone X e Francesco I, e tolti i beni alla Chiesa con appropriarli alla nazione. I governi che vennero dopo, massimamente il consesso nazionale, non solamente distrussero gli ordini statuiti dall'assemblea, ma spensero ancora ogni ordine religioso, perseguitarono i ministri della religione, ed alcuni anche sforzarono, cosa nefanda, a rinnegare il proprio Stato e le proprie opinioni. Il Direttorio continuò a perseguitare i preti, ora confinandoli nell'esilio, ora serrandoli nelle prigioni, e sempre impedendo loro, massime ai non giurati, che liberamente e pubblicamente celebrassero i riti divini. Fra tante amarezze dell'anime pie, qualche consolazione recuvano i preti giurati colle esortazioni e coi conforti loro: ad essi la Francia debbe restar obbligata della conservazione della fede, della conservazione medesima la Sedia apostolica debbe sentir loro obbligo, sebbene abbia cagione di dolersene per la diminuzione da loro introdotta e pertinacemente sostenuta con le parole, con

le opere e con gli scritti, pella giurisdizione della cattedra di san Pietro. 1801 Conservarono eglino la fede, che è la radice, senza la quale ogni religione, non che ogni disciplina ecclesiastica, sarebbe impossibile. Ma la religione senza un culto ordinato e senza riti accordati con la pubblica autorità, e da lei riconosciuti e protetti, non potrebbe sussistere lungo tempo; la cattolica meno di ogni altra, solita a cattivar gli animi con le pompe e solennità esteriori. Ciò si vedevano gli uomini prudenti, nei quali era entrata la persuasione che le credenze religiose, sono un ajuto efficace alle leggi civili: quest'istesso vedevano gli uomini religiosi, che si dolevano che quello che nelle menti e nel cuori loro pensavano, amavano, non potessero in ordinato e pubblico modo manifestare. Era dunque nato un desiderio in Francia di veder ristorati i riti della religione cattolica, e molti Francesi in questo desiderio tanto più s'inflammavano, quanto più difficile sembrava la rintegrazione. Certo pareva che, ove una prima insegna di Cristo si fosse rizzata, là sarebbero concorsi cupidamente, e con amore avrebbero abbracciato coloro che rizzata l'avessero. Buonaparte non era uomo da non vedersi queste cose, meno ancora da non usarle per edificare la sua potenza e per arrivare a suoi fini smisurati. Per questo aveva dato parole di pace, di religione, di rispetto e d'amicizia verso il papa, quando ritornò, dall' Egitto arrivando, in Francia; per questo tenne i medesimi discorsi quando andò alla seconda conquista d'Italia; per questo le medesime protestazioni accrebbe quando, vittorioso nei campi di Marengo, se n'era tornato nella sua consolar sede di Parigi. Adunquo, divenuto libero dai pensieri, che più nella mente sua pressavano, della guerra, applicava viemaggiormente l'animo al negoziare col papa, col fine di venire con lui ad un aggiustamento in materia religiosa. Offeriva di dare stato, culto e comodi pecuniari alla religione « cattolica ed ai suoi ministri . Aggiungeva le solite lusinghe , favellando con accomodate parole della mansuetudine e della santità del Chiaramonti, vescovo d'Imola. Nè tralasciava le consuete dimostrazioni del suo amore verso i Francesi. Alcuni accidenti aiutavano queste pratiche, altri le disaiutavano. Dava favore al consolo un Concilio naz'onale di vescovi giurati, che, dependentemente da un altro tenuto nel 97, con suo consentimento espresso, era per adunarsi in Parigi il di di san Pietro. Non solamente ei non impediva che questi vescovi parlassero, ma gl'incitava anche a parlare, quantunque fossero giurati, e contrari a quella pienezza di potesta che i papi pretendono spettarsi alla Sedia apostolica. Della quale facoltà largamente usando, mandavano circolari esortatorie ai vescovi e preti loro compagni della Chiesa gallicana, acciocchè imitando, come dicevano, quella carità di cui Gesù Cristo aveva lasciato il precetto e l'esempio, venissero al destinato giorno ad unirsi nel Concilio di Parigi. Compissesi, confortavano, l'opera incominciata nel Concilio del 97, dessesi occasione ed incitamento al rinnovare queste nazionali e sante assemblee presso tutte le altre nazioni della cristianità, assemblee tanto raccomandate e tanto commendate dalla veneranda cristiana antichità : nodrissesi speranza che fossero esse il principio di un Concilio ecumenico, la di cui convocazione, già da più secoli interrotta, sebbene il Concilio di Costanza avesse prescritto che ogni dieci anni si convocasse, era santa e necessaria cosa rintegrare. Mandavano al tempo stesso pregando il papa, col quale già il consolo negoziava per venirne allo statuire con lul precetti contrari , inviasse suoi deputati per certificarsi quale e quanta fosse la purità della fede loro con lui si lamentavano di essere stati prima

ssis condananti che aditi da Pio YI; affrmavano per, opera loro non essere stato interrotto il corso della potesta episopale; fores, e calamavano, poter essere loro imputato a peccato l'avero somministrato i sussidii ed i conforti della religione a si copioso numero di diocesi e di parrocche iabbandonate dia pastori loro? Allegavano che la Facoltà di teologia e di diritto canonica di Priburgo in Brisgovia aveva proferito una sentenza tatta a loro favorevole, sebbene non provocata; imploravano il parere di tutte le altre università cattoliche, olivernodai printi a dire ed a servieve quanto loro fosse addomandato a dilucidazione della controversia. Protestavano finalmente, essere figliudi obbedienti della Cificia una, santa, catolicia, apostolica e româna; e con parole efficacissime testimoniavano, nel grembo suo voler vivere, uel crembo suo morire.

Trattavasi in queste controversie principalmente della elezione dei vescovi, cioè quanto al temporale, se la elezione fatta dal popolo fosse valida, come quella fatta dai re e da altri capi di nazioni; e quanto allo spirituale; se, perchè il filo della successione episcopale non fosse interrotto, fosse necessaria l'instituzione del pontefice romano, o se bastasse quella fatta da un altro vescovo. Trattavasi poi anche di quest' altro punto, se gli ecclesiastici dovessero vivere per le sole obblazioni dei fedoli , o se dovessero possedere beni in proprio, e se dottrina eretica fosse il mantenere che la potestà temporale, pei bisogni generali dello Stato, potesse por mano, senza il consenso del romano pontefice, nei beni della Chiesa. Non era punto nè incerta nè ignota la opinione dei vescovi giurati adunati in Parigi, intorno alle annunziate questioni, poiche ognuno sapeva che sentivano contro le dottrine della romana sede. Nè solo queste opinioni in Francia erano surte, ma a loro \* non pochi uomini dottissimi e di ogni religiosa virtù ornati, in Italia si erano accostati, conciossiachè, tacendo del Ricci, vescovo di Pistoia, che più vivamente di tutti procedeva , nella medesima sentenza erano venuti i professori Degola , Zola , Tamburini , Palmieri , e con loro Gautier , prete Filippino di Torino , Vailua , canonico d'Asti , con molti altri sì Toscani che Napolitani, che dal Ricci o dai fratelli Cestari avevano le medesime dottrine imperato. Non dubitava Gautier di affermare, quale principio incontrastabile, che le elezioni dei vescovi sono di diritto divino od almeno di apostolica constituzione; che sì fatto modo di elezione venne statuito dagli apostoli stessi, e servi di esemplare alla disciplina praticatasi universalmente nella Chiesa nei secoli posteriori intorno ad un articolo di tanta importanza: allegava il Filippino, a confermazione della sua dottrina, che l'elezione di san Mattia era stata fatta, non da san Pietro solamente, ma da tutti i discepoli adunati nel cenacolo, che sommavano a centoventi: finalmente usciva con dire che se in fatto il pontefice romano usava da più secoli la facoltà d'instituire i vescovi, per mera usurpazione ne nsava. Da tutto questo concludeva che il papa doveva riconoscere e confessare per veri e legittimi vescovi coloro ch' erano stati creati in conformità degli ordini stabiliti dall' assemblea constituente di Francia. Voleva adunque Gautier, ed esortava i vescovi, andassero, non ammessa scusa alcuna o pretesto in contrario, al Concilio di Parigi per ingerirsi in quella gran causa, perchè pareva a lui che chiunque diritto e senza prevenzione mirasse, avesse a venire in questa sentenza, che l'innocenza, la ragione, la giustizia, secondo i santi principii dei canoni, stessero intieramente in favore dei pastori ordinati a norma della constituzione del clero di Francia, che essi veri e legittimi pastori fossero, siccomo quelli che erano stati eletti dal popolo cristiano, ed appruovati e constituiti isoi nelle loro chiese dai rispettivi metropolitani; secondo i canoni primitivi, dalla venerazione di tutto l'universo confermati, e contro i quali nissuna consuetudine potrebbe prevalere. A queste opinioni con l'autorità sua e con gli scritti dava favore Benedetto Solaro, vescovo di Noli, mostrando gran desiderio di recarsi al Concilio parigino.

Pure da un'altra parte la romana curia ardentemente impugnava le medesime dottrino: Pio VI pe' suoi brevi del 40 marzo e 43 aprile del 94, le aveva solennemente condannate, affermando e costantemente asseverando che la potestà di compartire la giurisdizione ecclesiastica secondo la disciplina da più secoli venuta in costume, e dai Concilii ed ancora dai concordati confermata, non apparteneva neppure ai metropolitani: che anzi questa potestà era alia fonte dond' era derivata, ritornata, siccome quella che unicamente nell'apostolica sede ha la sua stanza; che presentemente al romano pontefice spettava il provvedero di vescovi ciascuna chiesa, come spiega il Concilio di Trento: dai che ne conseguitava che ninna legittima instituzione di vescovi può esservi, eccetto quella che dalla sedia apostolica si riceve; così avere statuito la Chiesa universale, debitamente adunata in Concilio: così avere constituito il concordato concluso tra Leone X pontefice e Francesco l re di Francia; dal che si vedeva che sebbene solamente dal secolo decimoquinto i pontefici, successori di san Pietro, instituissero nelle sedi loro i vescovi, incontrastabile nondimanco era in questa materia il diritto loro , perciocchè . vicari di Cristo essendo, in sè tutta avevano raccolta la potestà data da Dio in terra pel governo della chiesa; e se i vescovi erano posti a reggere le chiese particolari, ciò solamente potevano fare, quando dal supremo ed universal pastore ne avevano ricevuto il mandato.

A queste dottrine della curia romana, come le chiamavano, non potevano star forti . ne udirle pazientemente gli avversari , e con parole , e con iscritti. e con allegazioni di testi, e con sequele di ragionamenti continuamente le combattevano. Ne ciò facendo, del tutto modestamente procedevano; perciocche, quantunque usassero discorsi artifiziosamente nmili verso il pontefice, mescolavano nondimeno motti acerbi e sentenze ancor più acerbe, quando favellavano della potestà pontificia, e le disputazioni, come di teologi, s'inasprivano. Insomma, siccome per la constituzione civile del clero ordinata dall'assemblea constituente pareva loro avere vinto una gran causa, così con tutti i nervi e con tutte le forze loro tentavano di riconfermare la conseguita vittoria.

Queste contese teologiche molto piacevano al consolo, e gli dimostravano una grande opportunità, perchè non dubitava che il papa, temendo ch'ei non fosse per gettarsi in grembo agl' impugnatori della Santa Sede, avrebbe mostrato più docilità nel concedere ciò che desiderava; perciò questi umori non solo favoriva, ma incitava. Questi erano gli accidenti favorevoli al consolo; ma per natura e per uso e per massima amava egli molto più il governo stretto e monarcale del papa, che il governo largo e popolare degli avversari, e gli pareva che gli ordini papali, rispetto alla potestà unica ed universale, fossero un grande, utile e maraviglioso pensamento. Chiamava i Giansenisti gente di molta fede e di ristretti pensieri: nè gli pareva che la constituzione del clero, siccome cosa antiquata e cagione di molte disgrazie, si potesse utilmente rinfrescare. Un nuovo e vivace pensiero, e più conforme ai desideri dei popoli, gli pareva che abbisognasse.

Da un'altra parte cadevano in questa materia molte e gravi difficoltà. La principale forza del consolo era posta ne suoi soldati, o non Istava senza alcun timore che quell'apparato religioso, al quale da si lungo tempo erano disavvezzi, e quel comparir di preti, cul avevano e con fatti perseguitato e con motteggi lacerato, non paresse avere agli occhi loro qualche parte di ridicolo: cosa di somma importanza in Francia. Temeva altresì su quei primi principii la setta filosofica, nemica al papa, assai più potente di quella che impugnava la larghezza dell'autorità pontificia. Egli aspettava dalla prima gran favore e gran aussidio. Ma più di tutto questo travagliava l'animo suo con la faccenda dei beni della Chiesa venduti dai precedenti governi ; perchè l'ottenere dal papa la confermazione di queste vendite era di sommo momento, e sapeva che il pontefice ripugnava di fare in questo proposito alcuna espressa dichiarazione. Pure la tranquillità dei possessori ora fondamento indispensabile della sua potenza. Non pochi dei giurati erano di gran nome e di qualche autorità, e ll consolo li voleva vezzeggiare; ma l'impetrare dal papa, che non solamente gli assolvesse e nel grembo suo li riaccettasse, ma ancora, come desiderava, che ni primi seggi della gallicana chiesa li sollevasse, appariva intricato e malagevole argomento. La medesima difficoltà sorgeva per gli ecclesiastici della parte contraria, che avevano conservato i seggi loro anche ai tempi dell'esilio, ed ai quali non avrebbero forse voluto rinunziare, parte per insistenza nell'antiche opinioni, parte per affezione alla famiglia reale di Francia.

No mediore impedimento alla definizione del tratato recava il captolo della celebrazione dei titi cattolici; perciocchè, essendo i metasimi andati in dissos da sì lungo tempo, non era enza pericolo di scandalo, in mezzo a popolazioni intette di usi el diopinioni contarria, il volere che tatto ad un tratto pubblicamente e secondo tatti gli usi della Chiesa si celebrassero; si temeva che nascessero commità, alla quali i fedel ricevessero maggiore offensione che edificazione. Ripugnava adunque il consolo, malgrado che il papa insistesse per ogal larphezza di cullo pubblico, a queste condisione.

volendo indugiare a tempo più propizio i desideri di Roma .

Non ostante tutte queste malagevolezza in un negozio di lanta importanza, essendo nelle due parti grandissimo desiderio di couveirie, manda avi o VII essendo nelle due parti grandissimo desiderio di couveirie, manda avi o VII essendo nelle due parti grandissimo desiderio di couveirie, manda avi o VII essendo nelle due parti grandissimo desiderio del stato, del su di consolidario del si superiori del stato, del su di consolidario del si consol

Confessatosi dal governo francese che la religione cattolica, a postolica e romana era professato dalla maggior parte dei Francesi, e confessatosi altresì da Sua Beatitudine che dalla usa rintegrazione in Francia era per derivarle un grande benedicio al grande splendore, convennero e stipularono le due parti, che la religione catolica apostolica e romana avrebe libero e nubblico esserzio in

Francia, a quelle regole conformandosi che il governu giudicherebbe necessarie 1801 per la quiete dello Stato; s'accorderebbero la Santa Sede ed il governo ad ordinare una nuova circonscrizione delle diocesi; esorterebbe il pontefice i vescovi titolari a rinunziare alle sedi loro, e, se nol facessero, con la elezione di nuovi titolari provederebbe : nominerebbe il consolo, tre mesi dopo la pubblicazione della bolla di Sua Santità, gli arcivescovi e i vescovi secondo la nuova circonscrizione, e conferirebbe il papa l'instituzione canonica, secondo le regole constituite per la Francia innanzi che il governo vi si cambiasse : le sedi vescovili che in progresso vacassero, ugualmente, con nominazioni fatte dal consolo, si riempissero, e l'instituzione canonica, conforme al capitolo precedente, dal papa si conferisse; giurassero i vescovi e gli altri ecclesiastici, prima dell'ingresso loro, fedeltà alla Repubblica e promettessero di svelare qualunque trama contraria allo Stato; pregassero nelle chiese per la Repubblica e pei consoli ; i vescovi non potessero fare nuove circonscrizioni di parocchie, nè nominare parochi se non a beneplacito del governo; le chiese non vendute si restituissero ai vescovi. Dichiarava inoltre il papa, avuto riguardo alla pace ed alla rintregrazione della religione in Francia, che ne egli nè i suoi successori non sarebbero mai per molestare gli acquistatori dei beni ecclesiastici alienati, e che per conseguente la proprietà di essi beni. i diritti e le rendite annessevi , fossero e restassero incommutabilmente in loro, nei loro credi e negli aventi causa da essi. Obbligossi il governo di Francia a dare congrui assegnamenti al vescovi ed ai parochi, a provvedere cha i fedeli di Francia potessero legare alle chiese per benefizio della religione. Confessò e riconobbe il papa, essere nel consolo gli stessi diritti e prerogative di cui appresso alla Sede Apostolica godevano gli antichi sovrani di Francia. Se accadesse che un consolo acattolico arrivasse al seggio supremo in Francia, i suoi diritti e prerogative, e così ancora la forma delle elezioni dei vescovi, si regolassero per un nuovo accordo.

Concluso il concordato, dissolveva tostamente il consolo, non avendone più bisogno, il concilio nazionale di Parigi. Così gli sforzi dei vescovi e preti giurati, per estuzia del consolo, servirono alla rintegrazione dell'autorità papale piena in Francia.

Questa convenzione, mandata a Roma per la ratifica del papa, vi destò gravi e pertinaci controversie. I teologi più stretti e più dediti alle massime della curia romana opertamente bissimavano i plenipotenziarii dello aver troppo largheggiato nelle concessioni, e grandemente offeso i diritti e le prerogative della chiesa cattolica. Il papa medesimo, siccome quegli che molto timorato era, e delle prerogative della Santa Sede zelantissimo, se ne stava in forse, non sapendo risolversi la ratificare. I capitoli su i quali cadevano principalmente le controversie, erano, primieramente quello che statuiva, doversi il pubblico esercizio del culto regolare dalla potestà temporale senza nissun intervento dell'ecclesiastica, secondamente quello per cui si dicbiarava da parte del pontefice la proprietà incommutabile a favore degli acquistatori dei beni ecclesiastici. Pareva ad alcuni che il sostenere che la potestà laica possa di per sè e senza l'intervento della potestà ecclesiastica far regole pel culto pubblico, quandanche fosse per ragione della quiete dello Stato, e che ad esse regole sia la Chiesa obbligata ad uniformarsi , fosse proposizione non solamente contraria ai canoni, ma ancora più che sospetta di eresia, siccome quella che contraria al detto dell'apostolo, che i vescovi sono posti dallo Spirito Santo al governo ust della Chiesa di Dio. Allegavano che non vi è chiesa senza culto, che chi regola i cato regola la chiesa, o che chi regola rego. O è duanque falco, concludevano, che i vescovi sinno destinati dal divino Spirito a reggere la Chiesa, il che è ressia; o è i culduitato, che i vescovi soli e non i laici debbono reggere i culto, il che è dogma. A queste ragioni viepiti a pertiava papa Po, e stava dubbio del partico al quale devoses appligiarisi. Deliberto, prima di risolversi, di consigliaris, cot teologi più dotti di Roma: richiese del parer loro il cardinal Abann e frata Angolo Maria Mercada, dia predicatori, commissario del Sant' Ufficio. S'accordarono ambedue che il papa, salva copelezza, notesse ruttilicare:

Il Merenda principalmente, molto sottilmente di questa materia razionando, statuiva che se si trattasse di stabilire una bolla, un cannone, una definizione, od una massima in materia di dottrina, il dire che la potestà laica possa regolare il culto senza l'intervento della potestà ecclesiastica, e che alle sue regole debbano gli ecclesiastici uniformarsi, sarebbe proposizione eretica, ma non parimente quando si trattasse, come nel caso presente di trattato, convenzione, e accordo che si facesse coll'intento d'introdurre una regola per cui si rintegrassero e si repristinassero la religione e l'ecclesiastica disciplina, in un paese dal quale erano da molti anni miseramente sbandite, benchè da più secoli, come in loro propria sede vi dimorassero, e gli abitatori suoi fossero stimati veri e legittimi figliuoli primogeniti della Chiesa. Sapersi, quanto fosse la parte acattolica potente in Francia, quanto facili a nascervi gli scandali: però le circostanze dei luoghi e dei tempi richiedere che per evitare i danni maggiori che da un rifiuto nascerebbero, per non privare un gran numero d'innocenti di quegli spirituali sussidi che potevano con la condizione presente concordarsi, per avviare insomma l'importantissimo affare della religione in un paese che nel miglior modo che si potesse la desiderava, poteva e doveva il sommo pontefice risolversi alla ratificazione : ne all'uomo prudente appartenersi il far gitto di tutto , quando si può conseguire una parte: nè a patto alcuno potere il pontelice di tale atto venir censurato, perchè soltanto faceva una concessione la quale, dalla sua autorità procedendo, non dava nissun diritto alla potestà secolare: avere voluto il divino Redentore che in tempi avversi usassero gli apostoli la prudenza del serpente e la semplicità della colomba; il quale precetto. siccome spiega san Tommaso, significare che, siccome il serpente nel pericolo s'avviticchia e nasconde il capo per salvarlo, così la Chiesa deve studiarsi di salvar la fede, che è il capo e fondamento su cui rimane la Chiesa medesima edificata; e siccome colomba, ella deve con la dolcezza, e con la lenità sforzarsi di mitigar l'ira degli avversari. Il cardinale Albani a questo parero tanto più volentieri si accostava, quauto più sapeva che i plenipotenziari di Francia avevano dato promesse certe per iscritto, che le modificazioni e restrizioni della pubblicità del culto non in alcuna parte sostanziale, ma solamente nelle processioni esteriori, nelle sepolture ed in altri somiglianti casi consistevano.

Quanto poi al capitolo che concerneva i compratori dei beni ecclesiastici venduti, manifestarono Albani e Merenda una onjonione del pari conforme e del pari favorevole alle stipulazioni, parendo loro che, secondo i termini ne ul era espresso, non per altro Sua Santità riconoscesse i compratori, come proprietari dei beni alienati, se non in conseguenza delle promesse che loro facevo di non molestatti, no ber sè i, ne pe suoi successori, dalla nella conseguenza delle promesse con conseguenza delle promesse del promesse del promesse delle prom

qual promessa ne veniva loro assicurato il quieto e pacifico possesso, dal 1861 quale sorgeva necessariamente il diritto incommutabile di proprietà. Non era adunque, pensavano, che sua Santità riconoscesse negli acquistatori l'anzidetto diritto di proprietà independente dalla sua concessione : chè anzi il diritto stesso di proprietà, siccome il capitolo esprimeva, era una sequela della condonazione implicitamente contenuta nella promessa di ponmolestare i possessori: condonazione che il papa loro faceva colla p'enezza dell' apostolica suprema sua autorità. Che se, aggiungevano i due consultatori della Santa Sede, le due parti del capitolo fossero state concepite con ordine inverso, e si fosse detto che il papa dichiarava, dovere la proprietà dei beni ecclesiastici alienati rimanere immutabilmente presso eli acquistatori . e che in conseguenza non avrebbero essi mai ricevuto molestia nel possesso di tali beni da parte della Santa Sede, una dichiarazione di tal sorta sarebbe stata di grave censura degna, perchè con lei si sarebbe appruovato in certo modo l'errore già da' sacri Concilii lateranense secondo, e constanziense condannato in Arnaldo da Brescia, Marsilio da Padova, Giovanni da Garduño, e nei Valdesi, Viclefiti ed Ussiti: ma, trovandosi le due parti del capitolo collocate come sono, il capitolo era irreprensibile; poichè la proprietà risultava dalla condonazione del papa, con la condonazione della proprietà.

Stante adonque le dilucidazioni date dal cardinale e dal commissario, non soprastette più longmente le Po VII a dare i suo assenso; er attificò il concordato. Scrisse al tempo stesso brevi ai vescovi titolari, acciocchè alle foro sedi rinuziossero. Alcuni rinunziarono; le maggior parte, massimamente quelli che si erano riparati in laghilterra, ricusarono. Dei giurati Primat, Le Blance de Beaulleu, Perrier, Lecca, Sourin, supplicato al papa che loro perdonasse e nelle sedi destinate dal consolo gli instituisse, inmertarono.

Rimossi per tale guisa tutti gli impedimenti, pubblicava il consolo, il giorno di Pasqua dell' 802, il concordato. Scriveva ni vescovi una circolare in cui con parole asprissime ingluriava i filosofi; poi rivolgendosi ai Francesi. con buonapartico stile discorreva che da una rivoluzione prodotta dall'amore della patria, erano surte le discordie religiose, e per esse il flagello delle famiglie, gli sdegni delle fazioni, le speranze dei nemici; uomini insensati avere atterrato gli altari, spento la religione; per loro avere cessato quelle divote solennità in cui l'un l'altro aveva per fratello, in cui tutti sotto la mano di Dio, creatore di tutti, si stimavano fra di loro uguali; per loro non udire più i moribondi quella voce consolatrice che chiama i cristiani a miglior vita; per loro Dio stesso parere sbandito dalla natura; dipartimenti distrutti dall' ire religiose, forestieri chiamati a danni della patria, passioni senzo freno, costumi senz'appoggio, sciagure senza speranze, dissoluzioni di società : solo la religione avere potuto portarvi rimedio; averlo lui voluto. averlo nella sapienza sua voluto il pontefice, averlo i legislatori della Repubblica appruovato; così essere surto il concordato; così essere spenti i semi delle discordie, così svanire gli scrupoli delle coscienze, così superarsi gli ostacoli della pace. Dimenticassero, esortava, i ministri della religione le dissensioni , le disgrazie , gli errori ; con la patria la religione li riconciliasse; con la patria li ricongiungesse; i giovani cittadini all'amore delle leggi, all'obbedienza dei magistrati informassero; consigliassero, predicassero, inculcassero che il Dio della pace era pur anco il Dio degli eserciti.

BOTTA AL 1814.

test e che impugnate l'armi sue insuperabili, combatteva a favor di coloro che la libertà della Francia difendevano.

Grande allegrezza ricevettero i fedeli in Francia per la reintegrata religione. Gioinne anche maravigliosamente Roma, ma non fu il contento del pontefice senza amarezza; conciossiacosachè il consolo aveva accompagnato la pubblicazione del concordato con certe regole di disciplina ecclesiastica sotto forma di decreto, che, secondo le romane opinioni, offendevano le prerogative della Saota Sede, o restringevano l'autorità dei vescovi o difficultavano l' ingresso allo stato ecclesiastico. Voleva che nissuna bolla o breve, o rescritto qualunque della romana corte potessero, senza il beneplacito del governo, essere pubblicati ed eseguiti in Francia: la quale pro:bizione rispetto ai brevi della penitenzieria parve cosa insolita e poco decorosa per la Santa Sede. Voleva che nissuno senza il beneplacito potesse assumere la qualità di nunzio, legato, vicario o commissario apostolico: che i decreti dei sinodi forestieri, ed anzi quelli dei concilii generali, non si potessero pubblicare se non previa appruovazione del governo; che nissun Concilio o nazionale o metropolitano, che nissun sinedo diocesano senza permissione tenere si potesse; che lo funzioni ecclesiastiche fossero gratuite, salve le obblazioni dei fedeli; che vi fosse ricorso al consiglio di Stato per gli abusi; che s'intendessero abusi ogni contravvenzione alle leggi della Repubblica, od alle regole stabilite dai canoni in Francia, ogni offesa della libertà, franchigie e costumanze della chiesa gallicana, ogni atto commesso nell' esercizio del culto, che od offendesse l'onore dei cittadini, o turbasse arbitrariamente le loro coscienze, o tendesse all'oppressione, all'ingiuria, allo scandalo. Voleva parimenti che i vescovi non potessero ordinare alcun ecclesiastico, se non possedesse almeno una rendita di trecento franchi, e se non fosse arrivato all'età di venticinque anni. Nè minore offesa avea recato l'articolo, statuito pure dal consolo, che i professori dei seminari fossero obbligati a sottoscrivere la dichiarazione del clero di Francia del 1682 e ad insegnare la dottrina dei quattro articoli, dottrina incomportabile a Roma, almeno quanto spetta ai tre ultimi.

Tutte queste regole, che appartenvenno alla disciplinia ecclesiastica, quantunque fossero giuste e necessarie si per la sicurezza della potestà temporale, come pel buno roline dello Stato, ed usate gà dai tempi antichi non solumente in Prancia, ma ancora in altri passi d'Europa, e massimamente in Italia, facevano mal suono alle romane orecchie, ma il constolo ne aggiunse un'altra veramente intollerablie, perchè loccava la giurisdatione; e questa fu che i vicari generali delle diocesi vacanti continuasero ad usare il autorità vecavoite, anche dopo la morte del vescovo; e fino a tanto che successore non avesse. Parve cosa troppo enorme; perciocchò i vicari generali altro non sono che i mandatari del vescovo, ed ogni facoltà lore come di mandatari, cessa pel fatto della morte del mandatore. Bene dottrina più sana è quella che sino alla creacione del successero eggi autorità se investita nel capitolo della chiesa cattedrale, e che i vicari capitolari eletti da lui la reserciscano.

Se ne dolse il papa e non punto calse al consolo ch' ei se ne dolesse. Orava in concistore Pio VIII, descrivendo con singolare facondia i negoziati introdotti, le stipulazioni fatte, lo stato della Francia. Ecce, diceva , i dempii dell' Altissimo di nuovo perti; l'augusto nome di Die e de suoi santi sulle loro fronti scritto, i ministri del santuario per le sacre cerimonie in on ci fedeli intorno agli altari accotti, le greggi novellamente sotto la tutela dei legittimi pastori ridotte, novellamente i sacramenti della Chiesa con libertà 1807. e con riverenza ministrati, novellamente solidato il pubblico esercizio della cattolica religione, novellamente spiegato all'aura lo Stendardo della croce, novellamente il giorno del Signore santificato ; ecco novellamente il caro della Chiesa, col quale chiunque non raccoglie, dissipa, riconosciuto: ecco finalmente uno scisma deplorabile che per la vastità della Francia, per la celebrità de' suoi abitatori, per la chiarezza delle sue città minacciava gran per coli e gran ruine alla cattolica religione, ecco questo deplorabile scisma dissipato e spento. Tali sono i vantaggi, tali i benefizi, tale la salute che il santo giorno della redenzione, in cui pubblicato il concordato, la Francia emp.è di compunti e venerabondi fedeli i tempii, ha partorito. Poscia il pontefice, in sè medesimo raccoltosi, continuò dicendo: « Non è però , venerabili fratelli, che l'animo nostro non sia in mezzo alla sua contentezza da qualche amara puntura trafitto. Sonsi col concordato, noi non consapevoli pubblicati certi articoli, di cui è debito nostro, seguitando le vestigia dei postri antecessori, di addomandare e le modificazioni e le mutazioni: di ciò richiederemo il consolo: ciò speriamo dalla sapienza e dalla religione sua , dalla sapienza e dalla religione della nazione francese, che da tanti secoli tanto ha di questa religione meritato, e che oggidì novellamente con sì acceso desiderio l'abbraccia. Volle il governo di Francia che la religione in Prancia si ristorasse: non più non volere quanto la sua santa constituzione richiede, quanto la salutare disciplina della Chiesa ricerca « . Infatti instò il papa, perchè gli articoli si r.formassero; ma il consolo, che, ottenuto il concordato, voleva essere padrone della Chiesa, non che la Chiesa fosse di lui , rispondeva ora con sotterfugi , ora con minaccie , nè mai il pontefice potè venire a capo del suo intendimento. In tal conformità continuarono le faccende religiose in Francia, finchè nuove condiscendenze del pontefice, e nuove ambizioni del consolo mandarono ogni cosa in ruina ed in conquasso.

A questo modo travagliava Roma con Francia. Intanto cambiamenti notabili fin dal varcato anno erano accaduti in Piemonte. Aveva il consolo cupidigia di serbar questo paese per sè. Ma indugiava a risolversi, ed occultava cautamente le sue intenzioni. Aveva anzi veduto volontieri il marchese di San Marsano mandato a Parigi per negoziare della restituzione del Piemonte. Le incertezze e le ambagi del consolo, le offerte palesi fatte al re dopo la battaglia di Marengo, e la presenza del marchese a Parigi tenevano in pendente l'opinione dei popoli in Piemonte, e toglievano ogni modo di buon governo. Ognuno guardava verso Firenze, Roma o Napoli, dove abitava ora in questa, ora io quella, il re Carlo Emmanuele. Appresso a lui vivevano molti nobili piemontesi o de' più ricchi o dei più capaci. Si aggiungeva Vittorio Alfieri, nato in Asti di Piemonte, uomo di quell' ingegno smisurato che ngnuno sa , padre della tragedia italiana , e da essere eternamente, non che venerato, adorato da chi venera ed adora le italiane muse. Avendo egli odiato e maledetto i re, quando erano in fiore, si era poi messo ad odiare ed a maledire le repubbliche, quando erano venute in potenza, e ciò meno forse pel male che in quelli od in queste era, che pel genio in lui naturale di andar sempre a ritroso. Adunque in Firenze standosene, continuamente fulminava contro la condizione delle cose piemontesi. L'autorità di un nomo sì grande operava con efficacia, e viepiù rompeva ogni nervo del governo. Sorsero le sorti fatte più certe della Cisalpina e della Liguria, mentre si tacquero quelle del Piemonte, onde chi sperava pel re ebbe 1802 cagione di più sperare, chi temeva di più temere. In tali intricate occorrenze avvenne di verso Borca un caso di grandissima importanza, perchè nella notte dei 23 marzo dell' 804 morì di morte violenta Paolo, imperatore di Russia; della quale non così tosto fu avvisato il console, che trovandosi libero dalle istanze di lui, e volendo preoccupare il passo alle intenzioni di Alessandro, suo figliuolo e successore, fece un decreto, il quale, sebbene ancora non importasse la unione definitiva del Piemonte alla Francia , accennava però manifestamente che sua volontà fosse che la unione si effettuasse: constituiva il decreto il Piemonte secondo gli ordini di Francia. Perchè poi non paresse all' imperatore Alessandro, che il signore della Francia troppo impertinentemente avesse operato nel prendere, prima di consigliarsi con lui, una deliberazione di tanta importanza, diede al decreto una data anteriore al giorno in cui gli pervennero le novelle della morte di Paolo. Sperava che Alessandro, trovata all'assunzione sua la cosa fatta, non difficilmente sarebbe per consentirvi. Importava il decreto, dato ai 2 d'aprilo dell'801, che il Piemonte formerebbe una divisione militare della Francia, che fosse partito in sei dipartimenti, che le leggi della Repubblica rispetto agli ordini amministrativi e giudiziali vi si pubblicassero ed eseguissero, che le casse al 4 giugno fossero comuni, che un amministrator generale con un consiglio di sei reggesse, che Jourdan restasse eletto amministrator generale. Si crearono sei dipartimenti, dell' Eridano con Torino; di Marengo con Alessandria, del Tanaro con Asti, della Sesia con Vercelli, della Dora con Ivrea, della Stura con Cuneo. Ma il consolo, che principiava a non amare i nomi antichi, cambiò quello del primo; non più dell' Eridano, ma del Po chiamandolo, e credè con ciò di aver fatto un bel tratto.

Mandava Jourdan a Parigi per ringraziare e per prometere obbedienza deputati ¡tromo quezi 'esi, Bossi uno dei consigieri; Baudissen, professore dell'università, i nobili d'Arcourt, Afficri di Sostegno, Della Rovere e Serra. Furono veduti molto volentieri, massinei i nobili, perchè il consolo li l'udori allettare. Solo Pouchè, ministri od i polizia generale, trascorse in presenza loro con parole eccessivo contro i preti e contro gli aristocrati; il che feridere, e stringere nolle solle il deputati.

Intanto il consolo si studiava a conciliarsi l'animo di Alessandro, ed a congiungersolo in amicizia: e siccome astutissimo ch' egli era, e sprofondato in tutte le arti di Francia, d'Italia c d'Egitto, avendo udito che il novello imperatore cra di natura generosa e tendente al governar gli uomini piuttosto con dolcezza che con severità se gli mise intorno, da tutte parti tentandolo. Avere voluto la provvidenza, diceva, arbitra delle umane cose, che un principe d'animo nobile e buono fosse salito al sovrano seggio delle Russie; avere voluto da un'altra parte che un generale di qualche nome avesse recato in sè la somma dell'autorità in Francia; generale, al quale e le filosofiche dottrine e la religione piacevano, che sapeva qual moderazione convenisse alle prime, quale tutela alla seconda ; sarebbe felice il mondo . se Francia e Russia potentissime s'accordassero tra loro al medesimo fine : rotta, sanguinosa, desolata esser la umanità; ricordarsi delle ferite, non bene avvisare i rimedii; il dispotismo da una parte, l'anarchia dall'altra; se Alessandro e Buonaparte nello stesso disegno convenissero, darebbesi dolce norma in Europa alla potestà assoluta, freno insuperabile alla licenza; aversi ad ordinare Italia, Svizzera, Olanda: parlasso Alessandro, desiderio suo avvisasse, e fora pago l'intento suo; principiare il secolo, dover priacipiare con nuove e fortunate sorti: questi essere gli augurii, questi el arre si date dal cielo a Buonaparte e al Buonaparte e al Buonaparte e al Buonaparte e al Guerra re, ad onta di tanti secoli infelici, che vi è modo di condurre gli uomini a felicità; dover mostrare che celunianio il rimantà coloro che la odiano; dover mostrare che la filosofia non inganna, che la religione non perseguta, che la libertà non dissolve; dover mostrare che tutte insieme unite polevano far sorgare un vivere fortunatissimo; a si leto fine volere lui usare tutta la volontà e tutta la forza sus; se la viesse usara nanche Alessaniro, direbero i posteri che non indarno sperareno i filosofi che più avventurose stelle avvesero a spelence sulle masvesero a spelence

Ai dolci suoni, alla magnificenza e giocondità delle parole, come benevolo, si calava Alessandro, non sospettando quanto veleno in sè nascondessero. Intanto il consolo, fatto sicuro dell'amicizia di Russia, insorgeva, e mentre Alessandro si pasceva di speranze lusinghiere, ei dava mano alla realtà, incamminandosi al dominio del mondo. Cominciando dal Piemonte, che stimava essere necessario congiungersi per avere senza impedimenti di mezzo la signoria d'Italia comandava che il decreto dei 2 aprile fosse in ogni sua parte mandato ad effetto. L' Austria, impotente per le disgrazie, l' Inghilterra per la lontananza, nè consentirono, nè contrastarono, persuase oramai che se non arrivava qualche improvviso accidente che le aiutasso, indarno erano i consigli umani. Arrivarono a Torino i commissari parigini ad ordinar lo Stato, chi per le finanze, chi pel fisco, chi pel lotto, chi per le poste, chi per gli studi, chi pei giudizi. L'ant.ca semplicità degli ordini amministrativi di quel paese degenerava in forme complicate; i nuovi costarono a molti doppi piu cari. Bene si migliorarono gli ordini giudiziali, si civili che criminali, per l'acquistata prontezza; immenso beneficio, che consolava della perduta independenza. Ciò, quanto alle cose scritte : quanto alle arti subdole, non so se provvide, ma certamente furono strane. Voleva il consolo ridurre lo Stato alla forma di monarchia: i repubblicani di Francia, eccettuati i più furibondi, che aveva confinati in carcere, o banditi in lidi lontani, il secondavano, nè egli era avaro verso di loro di carezze e di ricchezze. Quanto ai repubblicani italiani, due mezzi gli si paravano davanti, o di vezzeggiarli come quei di Francia, o di spegnerli, non già coll'ammazzarli, perciocchè sapeva che l'età non comportava sangue, come la borgiesca, ma col torre loro l'autorità e la riputazione. Elesse quest'ultima; al che diede anche favore la ricchezza degli avversari, che mandavano doni, presenti e denari nelle corrotte Tulierie; il che era cagione che a quello a che di propria volontà inclinava, fosse anche stimolato da altri. Tolse adunque le cariche a molti, nè solamente gli cassava, ma ançora, dando favore e stimolo ai nemici loro, operava che il nome e la fama ne fossero straziati e vil:pesi ; intricate infamie, perchè perseguitava chi l'aveva aiutato, vezzeggiava chi il disprezzava.

Buon procedere sarebbe stato questo, quento all'utile, se mai nou avessero poluto arrivare i tempi grossi, ma non al contario, perchè per esse si perdevano gli amici, e non si acquistavano i nemici; ma il constalo sognava sempre prosperità. Restava Jourdan, che era attimato repubblicano. Deliberrossi a torre anche queste capo ai repubblicani, quantunque el si fosse portato molto rimessamente con nor: parti Jourdan, lodato dal consolo, desiderato dal Piemontesi. Arrivava Menou in Torrio in luogo di Jourdan. Raccontar le lepidezze e gli arbitri che vi fece questo Menou, sarebbe troppo lunga bisogna, e forse troppo più pièverole che la gravità della storia com-

1802 porti. Bene non mi posso tenere dal considerare il consiglio del consolo, che per instaurare, come diceva, gli ordini della monarchia in Piemonte, vi mandava un Menou di Francia, e per instaurarvi, come anche diceva, la religione di Cristo, vi mandava un Menou d'Egitto. Forse voleva atterrire con qualche odore di Turchia; ma è un pessimo modo di terrore il rendersi ridicolo. Basta, accidente strano e non più udito era quello di vedere le carezze che Menou faceva ai nobili, e quelle che i nobili facevano a Menou, dal canto suo umili e dimesse, dal canto loro astute e superbe; ed ei se le godeva ed erane contentissimo. Diceva che il governo il voleva, il che era vero; ma il governo dà l'autorità, non la discrezione, e Mcnou non ne aveva. A questa guisa passarono i tempi fra i Subalpini infino alla unione definitiva: partigiani di Francia, perseguitati; partigiani di Sardegna, accarezzati : partigiani d'Italia , usati come stromenti di calunnie e di vendette, il giardino del re, difformato da una sucida baracca ad uso di una Turca. A questo modo incominciava il promesso legale dominio nel generoso e sfortunato Piemonte .

Il consolo teneva il Piemonte per Menou, la Toscana per Murat. Voleva, come a suo cognato, aprire a Murat l'adito alle grandezze : nè Murat era di cattiva natura; solo aveva poco cervello, e l'animo molto vanaglorioso : per questo, quantunque fosse buono, si piezava volentieri alle voglie del consolo , quali elle si fossero . La parte dell'esercito ch'egli governava , mandata primamente in Italia per rinforzare l'ala destra di Brune e per alloggiare in Toscana, fu, dopo la pace di Luneville, mandata nello Stato romano con star pronta ad assaltar il regno di Napoli. Conclusa poi la pace col re , entrava nel Regno sin oltre a Taranto ; in nome , per isforzar il governo ad osservar il trattato ed i perdoni verso i novatori, in fatto per minacciar gl' Inglesi e per vivere a spese del Regno. Quanto allo Stato romano, concluso il concordato, Murat ritirava le genti che vi aveva, in Ancona, per tener quel freno in bocca al pontefice; si coloriva il fatto col pretesto degl' Inglesi. Così gl' Inglesi occupavano quanto potevano in Italia e nelle sue isole, per Impedire, come dicevano, il predominio e la tirannide dei Francesi; questi facevano lo stesso per impedire, come protestavano, il predominio e la tiraunide degl' Inglesi; fra entrambi intanto l' Italia non aveva nè posa nè speranza. Murat, girando per Toscana, e stando in Firenze, ed ora andando a Pisa, ed ora a Livorno, ed ora a Lucca, riceveva in ogni luogo, come cognato del consolo, onorevoli accoglienze, cagione per lui d'incredibile contentezza. Si mostrava cortese ed affabile con tutti : nè amava le rapine, manco il sangue: purchè il lodassero, se ne viveva contento. Pure trascorse ad un atto, credo per volontà del consolo, nel quale non so se sia o maggior barbarie, o maggior ingratitudine, o maggior insolenza. Comandava, con bando pubblico, che tutti gl' Italiani, erano la maggior parte Napolitani, esuli dalle patrie loro per opinioni politiche, dovessero sgombrare dalla Toscana, e ritornare nei propri paesi, in cui secondochè afferniava, potevano, in virtù dei trattati, vivere vita sicura e tranquilla: chi fosse contumace a questo comandamento, fosse per forza condotto ai confini ed espulso. E perchè niuna parte di bruttezza mancasse a quest'atto, prese per farlo, occasione da un tumulto popolare nato in Firenze nel mentre si conduceva all' estremo supplizio un soldato toscano reo d'assassinio contro un soldato francese, come se i fuorusciti fossero in paese ospitale rei di ribellione alle leggi ed alla giustizia, o s'intendessero cogli assassini . Si per certo, questo mancava alla malvagità del secolo, che coloro i quali 18/2 erano per le instigazioni di Francia venuti in odio ai loro antichi signori , fossero, come gente di mal affare, cacciati inesorabilmente dagli eletti ricoveri loro da un generale di Francia. Potevano i ladri e gli assassini di altri paesi ritirarsi in Toscana, quietamente dimorarvi; solo gli amatori del nome di libertà, uomini, se ingannati, certamente ingenui e dabbene, non potevano esservi ricettati, nè trovarvi riposo e salute, da quei medesimi cacciati per cagione dei quali erano a quelle miserabili strette condotti. Nè credo che abuso di forza più intollerabile di questo sia stato mai , di far legar uomini innocenti per condurli là dove non volevano andare. Ma non solo la Toscana cacciava fuori i miseri. Mentre Murat espelleva li esuli da questo paese, la repubblica cisalpina gli mandava via da' suoi territori, con la solita giunta che chi nel termine di dieci giorni non obbedisse, fosse » condotto per forza ai confini. Quest' erano le arre che i Buonapartidi davano al re. Accadde poi un caso degno di molta compassione, perchè i fuorusciti napoletani, svelti per forza dal toscano nido, quando furono arrivati a Roma, non avevano i passaporti che da loro si richiedevano, per modo che non potevano nè stare, nè andare, nè tornare. Da questo imparino prudenza coloro che hanno smania di far rivoluzioni e di fidarsi dei forestieri . Solo in Piemonte trovarono gli esuli ricovero heto e sicuro.

Murat, contento al comandar in Toscana, fu contentissimo d'instituirvi un re . Era l'infante principe di Parma arrivato in Parma , dove stava aspettando i deputati del novello regno. Vennervi a complimentarlo, a riconoscerlo come re d'Etruria (quest'era il titolo che gli si dava) Murat, Ippolito Venturi , Ubaldo Ferroni . Assunse il nome di Lodovico I; nominò suo legato a ricevere il regno Cesare Ventura, Murat, annunziando l'assunzione di Lodovico, parlava di civiltà e di dottrina ai Toscani, lodava i Medici ed i Leopoldi, esortava i regnicoli ad avere i Francesi in luogo di un popolo amico, che tanto sapeva rispettare presso i popoli esteri i principii monarcali, quanto era fortemente addetto in casa propria ai principii repubblicani. Cesare Ventura prendeva possesso del regno. Favellarono nella solennità Francesco Gonnella, notaio dello Stato, Tommaso Magnani, avvocato regio, Orlando del Benino, senatore, tutti lusinghevolmente per le cose, francescamente per le parole. Vidervisi due donne, complimentate da Gian Battista Grifoni, l'una sorella del consolo, l'altra vedova del ministro di Spagna. Venne Lodovico a Firenze; resse con dolcezza, le leopoldiane vestigia calcando.

Era tempo di constituzioni transitorio, fatte non perchè durassero, ma perchè servissero di scala da ditre. Mandava il consolo, qual suo legato, Soliceti a riformar Lucca oppressa dall'imperio del forestieri e straziato dalle discordie civili. Parre bello e da conocio trovato per ritarre i passa, a sati-stazione delle potenze, verso i loro ordini antichi, r'introdurre nei nuovi moni vecchi, come se le parole avessero a prevalere sulle conce. Pecero i Lucchesi le solite feste a Salicetti ; chi agognava lo Stato, il corteggiava: chi più aveva gridato contro gli aristoratti, più gli accarezzava; a loro principalmente il commissario di Francia si valgeva. Se i democrati si risoritano, rispondeva esortando, portassero i temp pazientemente, prerbè così voleva il consolo. Soggiungiva, meglio conservaria la libertà con l'aristorazia e la democrazia mescale insieme, che con la democrazia pura-Comiocavasi a parlar di aristocrazia per far passo alla monarchia. Constituta Salicetti la repubblica di Lucca con un Collegio, o Gran Consegio di

<sup>18-d</sup> due-ento proprietar più ricchi , e di cento principali negoziani, artisti re letterali : avesse questo Consiglo la facoli di rileggere i primi magistrati; fossevi un corpo d'anziani con la putestà escutiva; presedessevo un gonfoliorier, eletto a volta dia collegha, una volta agni due mesi; un consejio amministrativo, nel quale gli anziani entrassevo e quattro magistrati, di tre membri ciascuno, esercesse le vvei di munistri; proponessero gli anziani le leggi, e le escutivsevo ; una congregazione di venti, eletti dal Collegio, le discutessero e le statuissero; propresentasse il gonfaioniere la Repubblica, le leggi promulgasse, gli atti degli anziani sottoscrivesse. I cantoni del Serchio con Lucca, del Litorale con Viareggio, degli Appennii con Borgo a Mozzano componessoro la Repubblica. Per la prima volta trasse Saliceti i magistrati suppernii. Ordini buoni erano questi, ma il tempo fi guastava.

Le sorti della Toscana erano congiunie con quelle di l'arma. Essendo il duca padre mancato di vita, cesse la sovranti del ducato nella repubblica di Francia. Mandava il consolo il consiglier di Stato Moreau di San Mery ad amministrarto. Resse San Mery, che buona e leale persona era, con henipao e giusto freno. Era egli, se non letterato, non senza lettere, ed amatore si di letterati che d'opere letterarie: caj in generoso pensiero gli piaceva. Solo procedeva con qualche vanità, e siccome le vanta particolari sono intollerabili alle ambizoni generali, venne in disgrazia del consolo. Non potte constituire in Parma ordini stabili, perchè il consolo, che serbava il paese re sè, non volte aver sombiante di lasciarlo ad altri.

Due qualità contrarie erano nel consolo, pazienza maravigliosa nel proseguire cautamente, anche pel corso di molti anni, i suoi disegni, impazienza di conseguirne precipitosamente il fine, quando ad esso approssimava. Riconciliatosi col papa, vinta l'Austria, ingannato Alessandro, confidente della pace coll'Inghilterra, si apparecchiava a mandar ad effetto ciò che nella mente aveva da sì lungo tempo concetto e con tanta pertinacia procurato. Voleva che le prime mosse venissero dall' Italia , perchè temeva che certi residui di opinioni e di desideri repubblicani in Francia non fossero per fargli qualche mal giuoco sotto, se la faccenda non si spianasse con qualche precedente esempio. Sapeva che nella nostra razza imitatrice cosa molta efficace è l'esempio. e che gli uomini vanno volentieri dietro alle similitudini. Deliberossi adunque, prima di scoprirsi in Francia, di fare sue sperienze italiane, confidando che gl' Italiani, siccome vinti, avrebbero l'animo più pieglievole. Così con le armi francesi aveva conquistato Italia, con le condiscendenze italiane voleva conquistar Francia. Le rappresentazioni che sanno di teatro sempre piacquero agli uomini massimamente a Buonaparte. Sapeva che le cose insolite allettano tutti, spezialmente i Francesi, nati con fantasia potente, Perciò volle alle sue italiane arti dare pomposo cominciamento. Spargevansi ad arte e dai più fidi in Cisalpina voci che la repubblica pericolava con quei governi temporanei; ch' era oggimai tempo di constituirla stabilmente, e come a potenza independente si conveniva; che ordini forti erano necessari, perchè diventasse quieta dentro; rispettata fuori; che niuno era più capace di darle questi necessari ordini di colui che prima l'aveva creata, poi riscattata; non potersi più lei constituire con gli ordini dati dall'eroe Buonaparte nel 97, perchè avviliti dalla invasione, ricordatori di discordie, sospetti per democrazia ai potentati vicini. Aver pace Europa, averla Italia, non doversi più la felice concordia turbare con ordini incomposti; volersi vivere in repubblica, ma non troppo disforme dai governi antichi conservati in Europa; solu. potenza essere la Cisulpina in Italia, che, a favor di Francia stando, fosse 1021 in grado di tener in freno l'Austria, tanto potente per l'acquisto del dominii veneziani; nè essere la Repubblica pur acquistare la forza necessaria, se non con leggi conducent a stabilità varie essere gli unora, gl'interessa, le opinioni, le abitudini delle cisulpine popolazioni, nè Veneziani, Milanesi, Modenesi, Novaresi, Bologianes nel medesimo desiderio concorrere, nè la medesima cosa volere; rimanere i vestigi dell'antiche emolazioni; parti separate e non consenzienti non poter comporre un corpo unto e forte, se un governo stretto, se una mano gagliardia in uno e medesimo volere non le costringes-sero; richiedere adunque un reggimento nuovo, concorde e virile la pace d' Buropa, richiederlo la quiete della Cisalpina, richiederlo le condizioni felici alle quali era chiamata.

Mentre questi semi si sporgevano nel pubblico. Petiet coi capi della Cisalpina negoziava, affinchè i comandamenti imperativi del consolo avessero a parere desideri e supplicazioni spontanee dei popoli. Maturati i consigli, a Parigi pel disegno, a Milano per l'esecuzione, usciva un decreto della consulta legislativa della Repubblica : ordinava che una consulta straordinaria si adunerebbe a Lione in Francia, e suo ufficio 'sarebbe l'ordinare le leggi fondamentali dello Stato, ed informare il consolo intorno alle persone che nei tre collegi elettorali dovessero entrare; sarebbe l'assemblea composta dai membri attuali della consulta legislativa, da quei della commissione, eccettuati tre per restare al governo del paese, da una deputazione di vescovi e di curati, e dalle deputazioni dei tribunali, delle accademie, della università degli studi, della guardia nazionale, dei reggimenti della truppa soldata, dei notabili dei dipartimenti, delle camere di commercio. Sommò il numero a quattrocentocinquanta. Risplendevanvi un Visconti, arcivescovo di Milano, un Castiglioni, un Montecuccoli, un Oppizzoni, un Rangoni, un Melzi, un Paradisi , un Caprara , un Serbelloni , un Aldrovandi , un Giovio , un Pallavicini, un Moscati, un Gambara, un Lecchi, un Borromeo, un Trivulzi, un Fantoni, un Belgioloso, un Mangili, un Cagnoli, un Oriani, un Codronchi, arcivescovo di Ravenna, un Bellisomi, vescovo di Cesena, un Dolfino, vescovo di Bergamo. Andarono a Lione chi per amore, chi per forza, chi per ambizione; grande aspettazione era in Cisalpina; in Francia le menti attentissime. Pareva un fatto mirabile che una nazione italiana si conducesse in Francia per regolare le sue sorti. Il governo cisalpino esortava con pubblico manifesto i deputati; gissero a fondare gli ordini salutari della Repubblica in mezzo alla maggior nazione, in cospetto dell'autore e del restitutore della Cisalpina : nissuno l'ufficio ricusasse : mostrassero con le egregie qualita loro quanto la cisalpina nazione valesse; a lei amore e rispetto conciliassero; ogni pretesto di calunnia togliessero; nel lionese congresso livore nissuno, od o nissuno, parzialità nissuna recassero; al mondo disvelassero, buonamente, nobilmente, affettuosamente verso la patria procedendo, esser loro quei medesimi Cisalpini, che, nell' inevitabile tumulto di tante passioni, nell'avviluppamento di tante vicende, nell'alternativa di politici eventi tanto contrari, mai non attesero a vendette, a discordie, a fazioni, a persecuzioni, a sangue; pruovassero che non invano aveva il cisalpino popolo nome di leale e di buono; pruovassero che se a sublime grado fra le nazioni erano destinati, a sublime grado ancora meritavano di essere innalzati ; dovere a sè stessa dei propri ordini restare la Cisalpina obbligata:

89

1804 solo sè medesima potrebbe accagionare, se tanti lieti auguri, se tante concepite speranze fossero indarno.

Questi nobili sentimenti verso la Cisalpina patria, e questa rinunziazione di ogni afletto parziale el niteressato predicava un Sommariva, presidente del governo. Trovarono in Lione il ministro Talleyrand, che aveva in abracoli tutti i penascri del consolo, trovarono Marescalchi, che, riconosciuto da Francia per ministro degli affari esteri della Cisalpina, guardava dove accenasses in viso Talleyrand, e il seguitava L'importanza eta che vi fosse sembianza di discutere iberamente quello che già il consolo aveva ordinato imperiosamente. Già aveva sparso suo ambagi, volver la felcità della Ci-imperiosamente. Già aveva sparso suo ambagi, volver la felcità della Ci-derare che la findependenza e la saltue sur ; amaria come suo Efficiola redicare che la findependenza e la saltue sur; amaria come suo Efficiola redicare che la findependenza e la saltue sur; amaria come suo Efficiola disponeva la materia. Partivansi i deputati in cinque congregazioni, che representavano i cinque popoli; esaminasserso la constituzione già data dal consolo per Petiet a Milano, e come per leggi organiche si potesse mandara de secuzione.

Discutevasi a Lione dai mandatari : la licenza soldatesca straziava intanto i mandatori; un inesorabile governo con le tasse li conquideva. Dolevansi e delle perdute sostanze, e degli innumerevoli oltraggi, e della durissima servitù: le grida degli straziati a Milano furono soffocate dalle grida dei festeggianti a Lione. A Lione si discorreva e si obbediva. Allungato il farne pubblica dimostrazione quanto potesse parere dignità e sufficienza di discussione, arrivava il consolo: era l'44 gennaio; Lionesi e Cisalpini a gara accorrevano. Era spettacolo grande a chi mirava la scorza, compassionevole a chi dentro; perchè là si macchinava di spegnere per legge la libertà, che già innanzi era perita per abuso. Ognuno maravigliava la dolcezza e la semplicità del consolo: pareva loro che fossero parte di grandezza: le adulazioni sorgevano. I repubblicani, se alcuno ve n'era, si rodevano, ma s'infingevano, non tanto per non esser tenuti faziosi, quanto per non esser tenuti pazzi o sciocchi: chè già con questi nomi cominciava a chiamarli l' età. Buonaparte metteva mano all'opera; chiamava i presidenti delle congregazioni, e con loro discorreva intorno alla constituzione; ora approvava, ora emendava, ora domandava consiglio. Contradditor benigno e docile alle risposte, pareva che da altri ricevesse quello che loro dava. Chi conosceva l'intrinseco, ammirava l'arte; chi l'ignorava, la modestia. Infine dai discorsi permessi si venne alla conclusione comandata : fu appruovata la costituzione; parve buono e fondamentale ordine quello dei collegi elettorali: nominolli per la prima volta il consolo su liste doppie presentate dalle congregazioni . Ma non s'era ancor toccato il principal tasto, per cui mezza Italia era stata fatta venire in Francia. Meno una constituzione che un esempio si aspettava dagl' Italiani . Trattavasi di nominare un presidente della Cisalpina. Importava la persona, importava la durata del magistrato: a Buonaparte non piacevano l magistrati a tempo. Fu data l'intesa ai Cisalpini, perchè il chiamassero capo della Repubblica, e gli dessero il magistrato supremo di presidente per dieci anni, e potesse essere rieletto quante volte si volesse. Avevano queste due deliberazioni qualche malagevolezza, parte coi Cisalpini, parte con le potenze, per la evidente dipendenza verso Francia, se il consolo fosse padrone della Cisalpina. Importava anche il confessare che niun Cisalpino fra i Cisalpini fosse atto a governare : alcuni andavano alla volta di Melzi. I ministri di Buonaparte fecero diligenze coi partigiani, ora lodando Melzi, ora 1803 asseverando che avrebbe grande autorità nei nuovi ordini. Ebbero le arti il fine desiderato. Appresentaronsi colla deliberazione fatta i Cisalpini al consolo: nella quale era tanta adulazione di lui e tanta depressione di loro medesimi, che non credo che nelle storie vi sia un atto più umile, o più vergognoso di questo. Confessarono, e si sforzarono anche di pruovare con loro ragioni, a tanto di viltà gli aveva ridotti, che nissun Cisalpino era che idoneamente gli potesse governare. Gradi il consolo nelle umili parole i propri comandamenti: disse che domani fra i convocati Cisalpini in pubblica adunanza sederebbe. Accompagnato da' ministri di Francia, dai consiglieri di Stato, dai generali, dai prefetti e dai magistrati municipali di Lione, fra le liete accoglienze ed i plausi festivi dei Cisalpini, in alto seggio recatosi, così loro favellava: « Hovvi in Lione, come principali cittadini della cisalp'na repub-« blica , appresso a me adunati : voi mi avcte bastanti lumi dato , perchè « l'augusto carico a me imposto, come primo magistrato del popolo francese e e come primo creator vostro riempire io potessi. Le elezioni dei magistrati « io feci senza amore di parti o di luoghi: quanto al supremo grado di pre-· s dente, niuno ho trovato fra di voi che, per servigi verso la patria, per · autorità nel popolo, per sceveramento di parti abbia meritato ch'io un « tal carico gli commettessi. Muovonmi i motivi da voi prudentemente addotti : ai vostri desideri consento. Sosterrò io, finchè fia d'uopo, la gran e mole delle faccende vostre. Dolce mi sarà fra tante m'e cure l'udire la « confermazione dello Stato vostro e la prosperità dei vostri popoli. Voi non e avete leggi generali, non abitudini nazionali, non eserciti forti: ma Dio vi salva, poichè possedete quanto li può creare, dico popolazioni numerose, « campagne fertili , esempio da Francia . ».

Questo favellare superbo del consolo fu da altissimi plausi e di Francesi e di Cisalpira seguitato La serviti era dall'u ndei ela imitigata dall'imperio sopra i forestieri, dall'altro amareggiata dal vilipendo, pure lietissimannette applaudavano i servi doppi, como se onorate i bebri fossero. Dimostrarono desiderio che la Repubblica (quest'era un concerto coi più fidi) non più cisalpira, ma Italiana si chiamase; cosa molto pregna massimamente in mano di Buonaparte. Consenti facilmente il consolo. Riprese, adulando, le purole Prina, novarese, il quale, essendo di natura severa e abritaria, amolto bene aveva subodorato il consolo, ed il consolo lui, e si voleva far impagi al dominare. Piacque, e per rimunerazione fu fatto grandinare. Piacque, e per rimunerazione fu fatto grandinare.

Chiamarono gl' Italici ad alta voce il consolo presidente per dieci anni, e rileggere si potesse. Ebbe Melzi luogo di vice-presidente. Era Melzi uomo generoso, savio, molto amato dagl' Italiani: pendeva all'assoluto, ma piuttosto per grandezza che per vanità.

Restava che si ordinasse la constituzione. Cominciossi dagli ordini ecclisatici. Fosse la religione catolica apastolica romana, religione datoli Stato; ciò non ostante i riti cattolici liberamente si potessero celebrare in privato; ciò mon ostante i riti cattolici liberamente si potessero celebrare in privato; ciò moniasses i que overno i vescovi, gli instituisse in Santa Sede; nominassero i vescovi ed instituissero i Parrochi, il governo gli appruovasse: ciassona si restituissero al clero: si definissero le congrue in beni pei vescovi, poi capitoli, pei sem mari, per le fabbriche, fra tre mesti si assegnassero pensioni convenienti ai religiosi soppressi; non s'innovassero i confini delle diocesi; per gli innovati, si domandasse l'appruovazione della Santa Sede;

1802 gli ecclesiastici del'inquenti con le pene canoniche fossero dai vescovi puniti; se gli ecclesiastici non si rassegnassero, I vescovi ricorressero al braccio secolare; se un ecclesiastico fosse condannato per delitto si avvisasse il vescovo della condanna, acciocchè quanto dalle leggi canoniche fosse prescritto, potesse fare: ogni atto pubblico che od i buoni costumi corrompesse, od il culto od i suoi ministri offendesse, fosse proibito; niun parroco potesse essere sforzato da nissun magistrato a ministrare il sacramento del matrimonio a chiunque fosse vincolato da impedimento canonico. A questo modo fu ordinata la chiesa italiana nella lionese consulta. Alcuni capi, ancorchè iaudabili e sani, toccavano la giurisdizione ecclesiastica, e sarebbe stato necessario l'intervento del pontefice. Nondimeno con acconcio discorso, a nome di tutto il clero italico, assentiva l'arcivescovo di Ravenna; assentimento non necessario, se l'autorità civile aveva diritto di fare quello che fece, non sufficiente, se l'intervento dell'autorità pontificia era necessario. Ma il consolo su quelle prime tenerezze d'amicizia col papa non aveva timore, e sapeva che l'ardire comanda altrui.

Quanto agli ordini civili, i tre collegi dei possidenti, dei dotti e dei commercianti erano il fondamento principale della Repubblica: in loro era investita l'autorità sovrana. Ufficio dei collegi fosse nominare i membri della censura, della consulta di Stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione, della camera dei conti. Ancora accusassero i magistrati per violata constituzione e per peculato; finalmente i dispareri nati tra la censura ed il governo per accuse di tal sorte definissero. Sedessero i possidenti in Milano; i dotti in Bologna; i commercianti in Brescia; ogni biennio si adunassero.

Magistrato supremo era la censura; componessesi da nove possidenti, da sei dotti, da sel commercianti; sedesse in Cremona; desse per sè, e giudicasse le accuse date per violata constituzione e per peculuto ; cinque giorai dopo la fine delle adunanze dei collegi si adunasse; dieci giorni e non più sedesse. Ordine buono era questo, ma l'età servile il rendeva inutile.

Fosse il governo della Repubblica commesso ad un presidente, ad un vice presidente, ad una consulta di Stato, ai ministri, ad un Consiglio legislativo. Avesse il presidente la potestà esecutiva, il vice-presidente nominasse; fossero i ministri tenuti d'ogni loro atto verso lo Stato.

Ufficio della consulta fosse l'esaminare ed il concludere le instruzioni pei ministri presso le potenze, e l'esaminare i trattati. Potesse nei casi gravi derogare alle leggi sulla libertà dei cittadini ed all' esercizio della constituzione: provvedesse in qualunque modo alla salute della Repubblica. Se dopo tre anni qualche riforma giudicasse necessaria in uno o più ordini della constituzione, sì la proponesse ai collegi ed i collegi definissero.

Aveva il Consiglio legislativo facoltà di deliberare intorno ai progetti di iegge proposti dal presidente, e di consigliarlo sopra quanti affari fosse da lui richiesto .

Il corpo legislativo statuisse le leggi proposte dal governo, ma non discutesse nè parlasse : solo squittinasse .

Tali furono i principali ordini della constituzione dell'italiana repubblica, forse i migliori , massime i tre collegi ed il magistrato di censura , che Buonaparte abbia saputo immaginare.

Letta ed accettata la constituzione, se ne tornava il consolo, traendo a

calca e con acc'amazioni il popolo, nel suo lionese palazzo. Poscia, ricevute nest le salutazioni degl' Italici, e nominati i ministri, si avviava, contento del successo del suo italiano sperimento, al maraviglioso e maravigliato Parigi.

Fecersi molte allegrezze nell'italiana repubblica per la data constituzione e per l'acquistato presidente. Le adulazioni montarono al colmo, fastidiose per uniformità. Presersi solennemente i magistrati secondo gli ordini nuovi; Melzi, prendendo il suo, parlò magnificamente del consolo, modestamente di sè, acerbamente dei predecessori ; toccò principalmente delle corruttele. Il lusso fu grande; Melzi viveva da principe, ma non con grandezza affettata. Essendo il presidente lontano, pareva l'independenza maggiore. I soldati si descrivevano, ed i buoni reggimenti ai ordinavano. Prina, ministro di finanza, talmente rendè prospera la rendita dello Stato, che non ostante il tributo annuo che pagava alla Francia, erano le casse piene, i pagamenti agevoli. Le lettere e le scienze fiorivano, ma più le adulatorie, che le libere. Chi voleva favellare con qualche libertà, era posto dove nissuno il poteva più udire. La consulta di Stato, che per questo era stata creata, siccome quella che era docilissima, sapeva fare star cheto chi avesse voglia di parlare. Seppelo Ceroni, giovane d'ingegno vivo e generoso, che per qualche verso che toccava d'independenza, andò carcerato, poi esiliato; con lui si trovarono nelle male peste Touillet, generale italiano, Cicognara ed alcuni altri, solo per aver lodato i versi di Ceroni. Le quali cose udite dagli altri poeti e letterati, si misero in sul più bello dell' adulare. Diceva Buonaparte che era tempo di mettere il freno; nel che aveva tutta la ragione; ma il male fu che il mise ugualmente sul favellar bene e sul favellar male.

Molte cose ai scrissero in quell' età; nissuna che avesse nervo, se non forse qualche imprecazione contro l' Inghilterra, perchè le imprecazioni contra di lei erano diventate parte d'adulazione. Nissuna cosa si scrisse che avesse dignità, serpeggiando l'adulazione per tutto; nissuna che avesse novità, perchè la lingua ed i pensieri erano levati di peso dalla lingua e dai libri francesi e neanco dai buoni , ma dai più cattivi ; i più insipidi libriciattoli , le più informi gazzettacce servivano d'esemplare. Buon modo aveva trovato Buonaparte presidente perchè gli scrittori non facessero acarriere; quosto fu di arricchirli e di chiamarli ai primi gradi. Pareva loro un gran fatto, ed accettando il lieto vivere, tacevano o adulavano. Tuttavia qualche volta il mal umore gli assaliva, e negl' intimi simposii loro si sfozavano, e si divertivano a spese del presidente di Parigi. Il sapeva e ne rideva, perchè non li temeva. Insomma la letteratura fu servile, le finanze prospere, i soldati ordinati, l'independenza nulla. Pure un certo sentimento dell'essere e del vivere da sè pasceva, e si propagava negli animi, che col tempo avrebbe potuto fruttare. Melzi, uomo di natura tutta italiana, o che amava l'Italia, nodriva questi pensieri con arte, il che giunto alla grandezza del suo procedere, aveva molta efficacia. Questi andamenti non piacevano al presidente: e però nol teneva più in quella grazia in cui l'aveva per lo innanzi.

Fra tutio questo sorgevano opere di singolare, magnificenza; il fore buonaparte, come il chiamavano, foudossi nel luogo dove prima s' sinalizavano le mura del castello di Milano. Fu questo un maraviglioso disegno, che molto ritrevia della romana grandezza. Diessi mano al finirsi il duomo di Milano, da tanto tempo imperfetto, e tanto fu promossa l'opera, che in poco d'anni vi si fece più lavorio che in parecchi secoli. Rendevasi la libertà impossibile, si acuisitava la bellezza. Tutte queste cose e que nome 18-2 di repubblica italiana, singolarmente allettavano i popoli della Penisola. Così 

vissesi qualche tempo in lei, finché nuovi disegni di Buonaparte l'incamminarono a nuovi pericoli ed a nuovi destini.

A questo nome di repubblica italiana, ed all'essersene Buonaparte fatto capo, s'insospettirono le potenze, massimamente l' Austria alla quale stavano per le sue possessioni più a cura le italiane cose. L'imperatore Alessandro stesso, che già aveva concetto qualche sinistra impressione per la grande autorità che il consolo si era arrogata nella Svizzera, viepiù si alienava da lui pei risultamenti della lionese consulta, e le cose della Russia colla Francia già si scoprivano in manifesta contenzione. Il consolo, che non voleva essere arrestato a mezzo viaggio, tentò di mitigare questi mali umori col pubblicare una scrittura, colla quale si sforzava di mostrare che la Francia, conservando l'italiana repubblica, non aveva preso troppo per sè, nè tanto quanto avevano per sè stessi preso gli altri potentati . Fatta comparazione della potenza della Francia prima della rivoluzione alla presente, discorreva che prima ella aveva autorità negli Stati del re di Sardegna, per la vicinanza e per le pretensioni dell' Austria sul Monferrato; in Venezia, per la necessità in cui era questa Repubblica di trovare appoggio contro la vicina ed ambiziosa Austria; nel regno di Napoli, pel patto di famiglia. Ma che ora Venezia apparteneva all'imperatore, e che il patto di famiglia era rotto. Concludeva che l'Austria sarebbe stata padrona dell' Italia, se la Francia non si fosse attribuita una nuova forza per l'accessione della repubblica italiana. Tacque del Piemonte, come se il tacere più valesse che l'appropriarsi Nelle altre porti d'Europa, seguitava, la Polonia preda e nuova forza delle maggiori potenze, la Turchia inutile, la Svezia impotente : l'acquisto dei quattro dipartimenti del Reno non compensare nè far giusto contrapeso per lo spartimento della Polonia. Toccò poi anche la fine di Tippo Saib, grande aumento all' Inghilterra : moderatissimi essere i desideri della Francia; avere restituito in pace quello che aveva conquistato in guerra; ma non volere . col debilitar troppo sè stessa, derogare alla sua dignità ed alla consueta sua potenza; solo volere che nissuno preponderasse in Germania, nissuno in Italia; non volere dominare altrui, ma non voler anco essere dominata; a chi bene considerasse, essere evidente ch' ella non aveva pel nuovi acquisti conseguito nuova forza, solo avere conservato l'antica.

Genova sentiva ancor troppo pel recente governo di democrazia : volle il -consolo venirne alla solita scala dell'aristocrazia, il supplicarono, affinchè desse loro una constituzione : consentiva facilmente . I governatori di Genova lietamente annunziavano le felici novelle ai loro concittadini : essere arrivati al compimento dei desideri loro : darebbe forma alla Repubblica chi aveva dato pace all' Europa; avere dovuto la grande opera acquistare immortalità da un eroe : averlo essi di ciò pregato , spinti dall'amor patrio e dai patrii esempi : sperarne sorti felicissime ; esserne surta una constituzione annunziatrice della religione; conservatrice della libertà: essere il reggimento dello Stato commesso a chi aveva, a chi industriava, a chi sapeva; esser posti in sicuro i diritti dei cittadini; restare che la pubblica saviezza tutelasse la pubblica felicità. Dimostrasse, aggiungevano, la nazione ligure, fra le italiane nazioni a nissuna seconda in memorie illustri, che non erano spenti in lei i semi dell'antiche virtà, e che non degenere dagli avi, era degna di conservare un nome grave di tanta gloria. Questo scritto dei reggitori genovesi, disteso la lingua e stile assai più purgato che le sucide scritture cisalpine,

toscane e napolitane, non era, quanto alla forma, senza dignità. Da Genova 1802 già erano venuti molti buoni esempi, ora veniva anche quello della limpidezza del parlare.

Importava la constituzione che un Senato reggesse con potestà esecutiva la Repubblica: presiedesselo un doge; d'idiessesi in cinque magistrati: il magistrato supremo, quello di giustizia e legislazione, quello dell'interno, quello di guerra e mare, quello di finanza. Trenta membri il componesse Difficio suo fosse presentare ad una consulta nazionale le leggi da farsi, eseguire le fatte; eleggesse il doge sopra una lista triplice presentata dai collegi.

Il doge presidesse il Senato ed il magistrato supremo: stesse in carica ei anni; ruppresentasse, quanto alla dignità ed agli onorl, la Repubblica; sedesse nel palazzo nazionalo; la guardia del governo gli obbedisse; un

delogato del magistrato supremo in ogni sno atto l'assistesse.

Fosse il magistrato supremo composto del doge, dei presidonti, degli altri quattro magistrati, ed quattro altri santoni: il Senate gil eleggesse; gli s' appartenesse specialmente l'essecuzione delle leggi e dei deretti: publicasse gli ordini e gli editti che crede-ses convenienti; tutti i magistrati amministrativi a lui abordinati s'intendessero: reggesse gli affari esteri: vecses facoltà di vivoare i magistrati da lui dispendenti, di sospendere per sei mesi i non dipendenti, anche i giudici dei tribunali: provvedesse alta situte si interna che esterna dello Stuto; vegliasse che la giustian rettamente astitute si interna che esterna dello Stuto; vegliasse che la giustiani rettamente agli affari ecclesiastici, agli archivi, alla pubblica istruzione; comandasse all'eserciae. Quest'ordine del magistrato supremo rappresendava nella nuova constituzione l'antico piccolo Consiglio; che i Genovesi chiamavano Consglietto; in lui era tatto il nervo del governo. L'autorità del doge era, come negli antichi ordini, piuttosto onorifica che efficace: contro di lui maniestamente si vedeva la gelosia degli antichi governa aristocartici d'Italia.

Quest'era il governo della repubblica ligure. Resteva a dichiararsi in qual modo si attuases. Stanziò il consolo che vi fossero i tre collegi dei possidenti, dei negozianti, dei dotti, dal quali ogni potestà suprema, e poitica, o civile, o amministrativo, come da fonte comune, derivases. Elegesesero ogni due anni i collegi un sindazato di sette membri el sonte del sindazato fosses censurare due membri del Senato, due della consulta nazionale due di ogni consulta giurisdizionale, due di ogni tribunale; e chi fosse censuraro di immantinente perdeses la carica. Le giurisdizioni od istretti nominaservo cisseuno una consulta giurisdizionale, le consulte giurisdizionali in membri della consulta nazionale eleggessero; sedesse in questa la potestà

legislativa.

Il di 29 di giugno entrava in ufficio il nuovo governo, in cospetto di Saliceti, ministro plenipotenziario di Francia. Orò Saliceti con parole acconce,

ma in aria, al solito, e teoretiche.

Ringaziato dal Senato, il consolo rispondeva: amare la Francia i Liguri, perchò in oppi fortuoa avevano i Liguri anato la Francia; non temessero di niana potenza, la Francia gli aveva in tutela: dimenticassero le passate disgrazie, spegnessero gli odi civili, amassero la constituzione, le leggi, in erdigione; allestissero un navilio potente, rinstaurassero fantica glora del nome ligure; sarchbesi sempre delle prospere cose dei Lugari rallegrato, dell'aversez contristato.



il dominio, interrotto dalle intemperanze democratiche, di movo veniva laste lero in mano; dal popolo non senza sincerità, perchè sperava che col la reggimento legale fosse per cessare il dominio incomposto del capitano

d' Egitto .

Continuossi a vivere qualche tempo in Italia, ecectuata la pate veneta, dal Piemonte fino a Napoli con due governi, l'uno di none l'altru di fatto. In Piemonte piuttosto Menou che Buonaparte regnava, in Parma puttosto In Demonte piuttosto Menou che Buonaparte regnava, in Parma puttosto Buonaparte de San Mery, a Genova piuttosto di consolo che il papa, in Toscana piuttosto Murat che Lodovico, in Napole juttostos Napole cue che refinando. Rotto e superche ernno spesso le intimazioni a tutti questi italiani governi. Solo Menou faceva quel che voleva, e dominiava a suo arbitrio. Il consolo gli comportava ogni cossa, e solo che l'Egiziano gli toccasse che erano democrati coloro che si querelavano, tosto l'a prouvava e di li Idavava. Pagava il Piemonte le tremende ambagi d'Egitto, gli altri obbedivano, chi per paura, chi per le ambizioni :

A questo tempo morì di febbro acuta il re Lodovico d'Etruria. Per la sua morte fu devoluto il trono nell'infante di Spagna Carlo Lodovico , il quale per essere minore d' età fu commessa la reggenza alla vedova regina Maria Luisa. Ma qual regno fosse devoluto all'infante bene dimostrarono i comandamenti pubblicati nel tempo della sua assunzione da Murat in Livorno, dando questa città, come dichiarata d'assedio, nel governo de'suoi soldati . Mandava inoltre il generale huonapartico truppe a Piombino ed in tutto il littorale toscano per impedire ogni pratica cogl' Inglesi, arrestava gl'Inglesi, prendeva le loro navi surte nel porto, e molestava co'suoi corsari che uscivano da Livorno i traffichi inglesi. Oueste cose faceva. perchè, dopo hreve pace, era surta nuova guerra con la Gran Bretagna. Prendeva in mezzo a queste insolenze forestiere nel mese d'agosto possessione del regno Carlo Lodovico, sotto tutela della regina madre. Giurarono fedeltà il Senato fiorentino, i magistrati, i deputati delle principali città. Puronvi corse di cocchi, emblemi, luminarie, fuochi artificiali e le solite poesie elogistiche. Non solamente si lodava Carlo Lodovico, ma ancora Murat ed il consolo; li chiamavano instauratori d'independenza, dolci e giusti governatori di popoli.

Le toscane cose viepiù turbava un insolito e doloroso accidente, conciossiacchè surse, in sul finire dell'autunno del 1804, nella egregia città di Livorno una pestifera infermità, alla quale diede occasione, siccome pare, la state che trascorse in quell'anno; sotto il dominio continuo di venti australi , oltre al solito calda e piovosa . La quale infermità , da alcuni chiamata febbre gialla, da altri vomito nero, nomi l'uno e l'altro che a lei molto bene si confanno, pei segni strani che l'accompagnano ! incominciò ad infierire nelle parti più basse, più fitte e più sucide della città, per modo che a questi toglieva la vita in sette giorni, a chi in cinque, a chi in tre, ed a chi ancora nel breve giro di un giorno. Dire quali e quantifossero gli effetti che in chi ella s'appiccava, ingenerasse, fora materia assai lunga e difficile; perchè chi assaliva ad un modo e chi ad un altro, ed era molto proteiforme. Pure, sormontavano sempre i due principali segni, che il corpo, massimamente il busto, e prima e dopo morte, giallo divenisse, e certo sozzume nero a guisa della posatura del caffe in copia lo stomaco recesse. Nè più facilmente nei cagionevoli, che noi sani s'accendeva il

BUTTA AL 4811.

.

1804 mortale morbo; perciocchè si vedevano spesso giovani gagliardi passarsene dallo stato più florido di salute, fra brevissimo tempo, in fine di morte. Nè uno era nei diversi tempi l'aspetto del morbo, tre particolarmente notandosene : in sul primo poco aveva che delle solite ardenti febbri il differenziasse : l' insulto primo accompagnava un ribrezzo di freddo , massimamente lungo il dorso ed alla regione dei lombi, doleva acerbamente il capo, ma più alle tempia ed alla fronte, che altrove; dolevano in singolar modo le mombra alle giunture : gli occhi accesi e come pieni di sangue : duri e presti i polsi: la pelle ardeva di calore intensissimo, nè godeva l'ammalato del benefizio del ventre e dello orine. Augurio funcsto crano principalmente un molesto senso alla forcella dello stomaco, ed una inclinazione al vomitare. Questo primo tempo concludeva una grande insidia, per modo che quando più pareva al malato, ai parenti ed agli amici vicina la guarigione, più vicina era la morte. Tutto il mortifero apparato s'attutiva ad un tratto, e cossata la febbre, se un leggero sudore ed una somma debolezza si eccettuavano, sano si mostrava il corpo, ed a perfetta salute inclinante. Ma ecco improvvisamente, e dopo il breve spazio di poche ore, sorgere nuova e più fiera tempesta; chè la molestia della bocca dello stomaco diveniva dolore acerbissimo, e dalla regione del ventricolo a quella del fegato si estendeva; nè il toccare queste parti, ancorché leggerissimo fosse, era a modo alcuno sopportabile all' ammalato. Abborriva da ogni cibo e da ogni bevanda ; gli occhi rossi, gialli si facevano, gialle ancora le orine e giallo il corpo; la faccia ed il collo più di ogni altra parte il giallore vestivano. Lo stomaco, impaziente, vomitava ogni presa vivanda, benchè leggerissima fosse; ovvero pretta bile, o bile mista a vermi buttava.

A questo si aggiungevano oppressione ai precordi, sospiri frequenți, purgamenti del corpo fetidissimi, liquidi e come di color di cenere. Nè regola certa più restava ai medicanti per giudicar del male; perchè i polsi ad ogni momento variavano, ora tardi, ora celeri, ora piccoli, ora spiegati, ora urtanti, ora languidi, ora depressi, mostravano che se insorgeva qualche volta natura, invano ancora insorgeva, superando la prepotente forza del morbo. In mezzo a tanto tumulto, come se chi era per morire meglio dovesse vedere la sua morte, libera si conservava la mente ed intiera. Succedeva tantosto l'ultimo tempo, più vicino a morte, in cui tremavano le membra, i reciticci divenivano, non più di materia nera fetidissima, come di sangue putredinoso e marcio. Trasudava anche, e spesso in gran copia, dalle gingive e dalle fauci questo nero sangue; e così ancora dalle narici, e dal fondamento, e dall'utero copiosamente usciva: ogni cosa si volgeva a putredine ed a mortificazione, Bruttavano la pelle o macchie nere a guisa di piccoli punti, o larghi lividori a guisa di pesche, massimamente in quei luoghi a cui si appoggiava il corpo, Facevano la bocca disforme ed orrida, le labbra turgidissime e nere: gli occhi lagrimosi e tristi, ogni vivo lume perdevano; quindi il delirio, od il letargo, fra le convulsioni, ed un mortale freddo di membra la vita troncavano. Chi moriva nel primo, chi nel secondo, chi nel terzo tempo. Ma quando prima la malattia invase, più morivano nel primo che nell'ultimo; più nell'ultimo che nel primo, ma non molti, quando già trascorsi essendo circa duo mesi. o fosse, per l'abitudine dei corpi, o fosse per la diminuzione dello cagioni, già era stata ammansita la ferocia del funesto influsso. Pessimi presagi erano la violenza della prima febbre, i dolori acutissimi delle membra, massime al petto, l'affanno sommo, la prostrazione delle forze, il vomito 1804 pertinace e pero, il comparire sulle prime il giallore, l'aggravarsi lo spirito. il chiudersi la via delle orine, il singhiozzo: ottimi la moderata febbre, il vomito raro e mucoso senza putridume, il giallore tardo, la transpirazione libera, il corpo lubrico, ma di bile, non di sangue, e il non tremare e il non prostrarsi'. Per le orine trovava per l'ordinario via la natura a discacciare il veleno mortifero; imperciocchè, quando copiose ed intensamente gialle fluivano, annunziavano l'esito felico. Ma non una era la maniera del guarire; conclossiaché si è veduto lo uscire improvvisamente, e conjosamente sangue dalla bocca e dalle narici, chiamare inaspettatamente a vita chi già pareva preda d'inevitabil morte. Furono viste femmine guarite dal correre improvviso di mestrui abbondanti : fu visto lo sconciarsi della concetta creatura. ed Il copioso versarsi del sangue che ne conseguitava, redimere la sofferente madre dalla fine imminente. Crudo era il male, e nemicissimo alla vita: funeste vestigia, anche già quando se n'era ito, nei corpi lasciava: lunghe, tristi, penose si vedevano le convalescenze: chi restava stupido lungo spazio. chi tremava, chi, spaventato da funeste fantasime, passava malinconici i giorni, spaventose le notti; miserabili segni che stata era vicina la morte. Strana ed orrenda contaminazione di corpi, che spesso, oltre le raccontate alterazioni, insolite apparenze induceva; a questo veniva in odio l'acqua, come se da cane arrabbiato morso fosse : a quello la vista si pervertiva o doppio. o più grande del solito vedendo: a quest'altro gonfiavano straordinariamente le parotidi: a chi venivano bollicine piene di umore corrosivo in pelle, ed a chi pioveva sangue dagli orecchi. Escoriavasi la pelle, come se dal fuoco bruciata fosse, in quei luoghi dove la suffusa bile si spargeva : trascolava dai vescicatorii una linfa intensamente verde, simile piuttosto al sugo di cicoria che ad altro, la quale sì caustica e sì pungente natura aveva, che la pelle delle toccate membra dolorosamente infiammava e tostamente cancrenava. Più feroce infierì il male contro i giovani robusti, più mite contro i deboli, contro i vecchi, contro le donne. Ma le gravide quasi tutte che prese ne furono, morirono, i fanciulli passarono quasi tutti Indenni. L'intemperanza di ogni genere, specialmente il darsi a bere eccessivo del vino e degli spiriti, ed il gozzovigliare, ed il trascorrere nei cibi cagionavano e più certa malattia e più certa morte.

Ogni cosa più sozza così dentro come fuori : imperciocchè negli sparati cadaveri le narici si vedevano imbrattate di nero sangue, e la morta bocca recere ancora, tanto n'era pieno il corpo, quel succidume nero e fetido, che nelle ultime ore della vita da lei pioveva. Pieno ancor esso, e zeppo e gonfio di questo medesimo putridume infame e nero si trovava il ventricolo, roso oltre a ciò da serpeggiante cancrena, e rosi gl'intestini; la rete chiamata doi medici omento, rosa del tutto, mostrava quanta forza di distruzione l'orribile malore avesse. Un fluido rosso e giallastro, come di bile mista a sangue, il cavo torace ingombrava; e sangue nero e putredinoso tutti aveva pieni i polmoni, cospersi ancor essi di macchie livide e cancrenose : livido ed infiammato il setto trasverso; livida e di corrotto sangue piena la milza; livido, molle, putredinoso e di colore come se cotto fosse, il fegato; sul quale, e così sul ventricolo pareva essersi specialmente scagliata con tutti i suoi effetti più tremendi la pestilenza. Insomma o putridume sanguinolento, o sangue nero, o infiammazione vicina a sfascelo, o distruzione intiera di parti in ogni luogo e nelle più vitali viscere si discoprivano. Nè, perchè la 1864 funesta corfuttela tali mortiferi effetti producesse, lungo tempo richiedevasi; che anche in coloro i quali nel breve spazio di ventiquattr'ore restavano morti, si scorgeva che uno sfascelo universale, che un'aura venefica aveva il corpo tutto invaso ed allo stato di morte ridotto : chè tale vide, tale descrisse con singolar medica maestria questa esiziale infermità il dott . Palloni, mandato dal toscano governo a vedere se alcun senno, od umano provvedimento contro la medesima valesse. Nè solamente i visceri, che più vicini e concorrenti all'opificio della digestione, quali sono per esempio il fegato ed il ventricolo, ma ancora i più segregati e più lontani erano da lei tocchi e contaminati; posciachè la vescica che serve di ricettacolo · allo orine , vuota si rinveniva e di striscie sanguinose listata : il cerebro stesso fonte principale di vita, ed i suoi proteggitori invogli col sozzo aspetto di vasi sanguigni strapieni, e con le cavità bruttate di un fluido sviato e giallastro alla vista si appresentavano: Corrotta era la bile, corrotta e sparsa per tutto il corpo dei miseri contaminati. Pessimi il quinto e settimo giorno: pure notati di morti frequenti anche il primo, il secondo ed il terzo; in alcuni, ma rari, indugiò la morte insino al decimoterzo od al decimoquarto. Varii furono gli argomenti usati dai medici per domare la dolorosa in-

termità; ma i più sompliei; come sude, richiche via me i più varianggiosi.

Tenerere il sudore; bionolismine conscionon, me i più varianggiosi.

Tenerere il sudore; bionolismine le limonere con qualche piecola dose di tertire metace; vitti i formetti caddi, in cui fosse stato cotta sompe. Ne mancò di sovvenire efficacissimamente agdi ammalati l'acido nitrico, massimamente quando si usava in sulle complessioni deboli: e quando, essendo già moli ditte trascorso il male, le enorraggie, il vomito nero el altri segni in incominicata idasoluzione del corpo indicavano. Deteriorava pei vesciultorii la condizione degli ammalati; pure giovarono in qualche caso, applicati alla purpurea giovava. Ma forte e sopra tutti supreno rimedio mestrossi l'aria pura, e spesse volte rimovata, della quale tanta era l'efficacia, che per lei, anche a piccola distanza, si distruggeva la venefica qualità ed il fomite stesso del male.

Dall' altro canto si vodeva che per l' aria , pregna di esalazioni animali , si trasportava da uomo a uomo facilmente il morbo, e più fieramente l'infettato tormentava. Serve di argomento a compruovare questo accidente, che le contrade più piene d'immondizie, e meno ventilate della città, e le case dei poveri furono le più miseramente contaminate. Al contrario le contrade spaziose, e le case comode, pulite, di aria aperta e libera, o andarono esenti o non peggiorovvi, o non vi appiccossi da corpo a corpo la corruzione, che anzi nel contaminato individuo si contenne, gli assistenti, i parenti, i medici , i ministri di Dio immuni lasciando . La quale cosa guesta malattia dalle altre contaggiose febbri, e specialmente dalla peste d'Egitto, differenzia, il cui veleno largamente e lontanamente si appicca. Ne in contado si propagava, abbenchè continuamente infinite persone ed infinite mercanzie da contrada a contrada, e dalla città nel contado si trasportassero e si diffondessero. Nè l'uomo sano, ancorchè nella vicinanza degli ammalati vissuto fosse, mai al altri la infezione, se prima egli niedesimo tocco dalla malattia stato non fosse, comunicava; nè per gl'individui sani delle contaminate famiglie, nè per gli arnesi loro, nè per le altre suppellettili delle case, giammai fuori la corruzione si avventava; e sì pure che le monete, le carte,

le merci tutte in un continuo giro ed in un indistinto commercio dentro e 1806 fuori della città versavano. L'abitudine, per un mirabile e non conosciuto artifizio dei nostri corpi, al malefico influsso gradatamente avvezzandoli, li salvava. Infatti, pel funesto male che tanti fra la minuta gente toglieva di vita, un solo ministro di Dio, tre soli ministri di salute perirono, quantunque e gli uni, e gli altri frequentissimamente e con tutta cura agl' infettati assistessero. E quanta fosse la forza del rinnovato aere a domare l'acume del veleno, confermò visibilmente il provvedimento dato da chi reggeva nell' ospedale di S. Jacopo, il quale, quasi a riva il mare situato ed ottimamente a salute edificato, di un'aria libera, sfogata e purissima godeva; conciossiachè, non così tosto gl'infetti, ancorchè languidi, oppressi e già quasi vinti fossero dalla malattia, la soglia di quel salutifero edifizio toccavano, ed in lui riposti erano, che i vitali spiriti in loro si rinvigorivano mirabilmente, e dalle angoscie più crudeli subitamente ad un confortevole stato passavano. Toscano pregio fu rimedio all'inquilino morbo, perchè, oltre alla purezza procurata dell'aria, la pulitezza delle case, la nettezza delle vestimenta, la mondezza dei corpi, qualità tanto eminenti nel toscano paese, sovvennero agl' infermi, e per sanarli bastarono le consuete abitudini. Nè anco in così nemico tempo si scoverse quel fine crudele di schifare e di fuggire gl'infetti per acquistar salute ; a tutti rimasero i debiti sussidi o per la carità dei parenti, o per l'amorevolezza degli amici, o per la pietà dei cherici, o per la provvidenza del pubblico; dei quali vantaggi debbono i Livornesi o ad una maggiore civiltà od a più celesti inspirazioni restare obbligati.

Adunque, se oltre una naturalo disposizione dei corpi, a restar contaminato dal morbo abbisognavano o la vicinanza o il contatto dell' uomo ammalato, o delle robe che a suo uso avevano servito nel corso della malattia, se l'aria stagnante e chiusa e zeppa di animali effluvi la dava; se l'aria aporta e sfogata o l'allontanava o l'alloggiava, se le persone sane, benchè vissute in prossimità degl'infetti, e le merci da loro tocche, solo che al puro o ventilato acre esposte fossero, l'infezione fuori della città non trasportavano, e se finalmente il modosimo aere vontilato e puro il malefico fomite presso al suo fonte stesso, cioè all'ammalato, distruggeva ed annientava; si deduce che o l'accidente mortifero di Livorno, quantunque avesse in sè raccolti tutti i segni di quel morbo che alcuni febbre gialla, altri vomito nero appellano, era nondimeno molto dal medesimo diverso; opinione non verosimile, perciocchè i segni indicano identità di natura; o che il terrore e la mossa immaginazione l'hanno in altri paesi fatto parer diverso da quello ch'egli è veramente, tassandolo di contagio, quando veramente contagioso non è a modo delle malattie che i medici chiamano specialmente con questo nome, come, per cagion d'esempio, la peste di Egitto. Ne dimorerommi io a dire come in Livorno stato fosse recato; perche se il vi recasse, come corse fama, un bastimento venuto da Vcra Croce, era incerto, siccome ancora è incerto se da altro contagio qualunque o se da mera disposizione del cielo piovoso e caldo, come alcuni credono, e pare più verisimile, ingenerato e surto fosse. Certo è bene ch'ei fu contaminazione schifosa ed abbominevole, e che funesto per numerose morti Livorno, spaventò le città vicine, tenne lunga pezza dubbiosa ed atterrita l'Europa per la fama delle provincie devastate in America. Queste cose ho voluto raccontare con quella maggiore semplicità che per me si è potuto, acciocchè la nuda verità meglio servir potesse a far conoscere, per forza di compara18-4 zone, la natura ed i rimedi di un male che omai minaccia di voler accrescere la somma di tutti quelli che già pur troppo affliggono la miseranda Europa.

Ordinate col consentimento del papa, le faccende religiose in Francia, si rendeva necessario che il consolo le acconciasse coll' intervento pontificio nell' Italica : imperciocchè il pontefice non aveva tralasciato di muovere querele intorno alle deliberazioni prese senza che la potestà sua fosse, non che consenziente, richiesta nell'Italiana constituzione, Il consolo, per un suo gran fine, voleva gratificare al papa. Per la qual cosa, dopo alcune pratiche tenute a Parigi tra il cardinal Caprara , legato della Santa Sede , e Ferdinando Marescalchi, ministro degli affari esteri della repubblica italiana, fu'concluso, il dì 16 settembre, in nome del pontefice e del presidente, un concordato l'importar del quale fu quasi in tutto conforme al concordato di Francia. Ma bene ne ampliò le condizioni a favore della potestà secolare. Melzi, vicepresidente, nodrito nelle dottrine leopoldiane, decretava cho la facoltà di vestire e di ammettere alla professione religiosa fosse ristretta agli ordini, conventi, collegi, monasteri che per instituto fossero dediti all' instruzione ed educazione della gioventù, alla cura degl' infermi o ad altri simili uffizi di speciale e pubblica utilità; che per vestire o far professione religiosa individuale, e per la promozione agli ordini sacri; il beneplacito del governo si richiedesse; che la libera comunicazione dei vescovi colla Santa Sede non importasse nè divoluzione di causa da trattarsi in via contenziosa avanti i tribunali, nè dipendenza alcuna dall'autorità spirituale nelle cose di privata competenza dell' autorità temporale; che le bolle, i brevi ed i rescritti della corte di Roma non si potessero recare in uso esteriore e pubblico senza il beneplacito del governo; che solamente i sacerdoti, gl'iniziati negli ordini sacri, i cherici ammessi nei seminari vescovili ed i vestiti o professi negli ordini religiosi fossero esenti del servizio militare; che il governo non darebbe mano forte per l'esecuzione delle pene esterne ordinate dall'autorità ecclesiastica per correggere gli ecclesiastici delinquenti, e gli appellanti dalle medesime, se non se in caso di abuso manifesto, ed osservati sempre i confini ed i modi della rispettiva competenza : finalmente , che la vigente disciplina della Chiesa nella sua attualità, salvo il diritto della tutela e giurisdizione politica, si mantenesse. Sane e salutari e necessarie guarentigie erano queste in pro ed a conservazione dell' autorità secolare : imperciocchè la religione cattolica ha, più che qualunque altro modo d' influire per mezzo de' suoi ministri, che sono uomini, nelle deliberazioni dei reggitori dei popoli, e verso di lei debbonsi da questi usare cautele efficaci, perchè siano salvi · la libertà ed i diritti della potestà temporale. Ma le senti molto gravemente il pontefice, e vivamente se ne dolse col presidente. Egli si temporeggiava alle risposte, e nelle solite ambagi avviluppandosi, nè dava nè toglieva speranza di ammendazione. Intanto quantunque il concordato italico, e massime il decreto del vice-presidente fossero più accetti a chi amava" le dottrine pistolesi e le riforme di Leonoldo, che ai papisti, servirono ciò non ostante, a tranquillare le coscienze timorate del popolo, il quale, avendo sempre perseverato nella fede e nella riverenza verso il papa, vedeva malvolentieri le dissenzioni con Roma; ed ora della ristorata concordia si rallegrava. I magistrati, i preti, i filosofi, i soldati, il popolo predicavano il presidente unico: il buonapartico nome a tutti sovrastava, ed a tutto.

Ma già le bilustri trame del consolo avvicinavano al loro compimento .

Glorioso per guerra, glorioso per pace, missun nome nè negli antichi nè 1801 nei moderni tempi alle allucinate generazioni pareva uguale al suo. Ancora spesseggiava il suono nelle bocche degli uomiui, e fresca era negli animi la memoria delle sue maraviglioso geste in Italia e prima e dopo le egiziacho fatiche. Avere lui , si ricordavano , subitamente l'umile fortuna della Repubblica innalzato al più alto grado di gloria e di potonza ; senza di lui essere ricaduta, con lui risorta; i mostri, così scrivevano, avere prevalso, lui lontano; essere stati vinti, quasi da Ercola secondo, lui presente: con esso lui lontano la guerra avere seguitato la pace, con esso lui presente la pace avero seguitato la guerra; nè solo con l'Austria averc procurato la concordia, ma ancora con la Russia, con l' Inghilterra, con la Turchia, col Portogallo, col duca di Wittemberga, col principe d'Oranges: i barbari stessi avere a beneficio di Francia pattuito con lui , Algeri e Tunisi essere tornati all'antica amicizia di Francia; nè più spaventare i francesi cuori l'aspetto delle africane crudeltà : potere lo francesi navi liberamente e socuramente attendere ai traffichi loro nel Mediterraneo, nè i libici ladroni più oltre insultare alle insegne della Repubblica; avero lui solo spenta la civile discordia, lui solo restituito la patria agli esuli, lui solo restituito onore a papa Pio VI; ed alle sue venerate ossa dato riposo; avere a pace delle coscienze, a conservazione dei costumi, a salute delle anime convenuto con papa Pio VII; per lui essere restituita a luozo suo la generosità e la fedeltà francese verso la sedia apostolica; lui avere stornato i vaticani folgori dalla religiosa Francia, lui averla riconciliata con sè stessa e con la cristianita: ciò quanto al politico ed al religioso; quanto al prospero, a lui essere obbligate le finanze dell'abbondanza loro, a lui i magistrati dei pagati stipendi, a lui i soldati delle diligenti paghe, a lui i viandanti delle racconce strade, a lui i naviganti dei ristorati canali , a lui i commercianti degli aperti mari: ogni cosa tornare all'antico splendore; i polazzi laceri dal tempo o dalla rabbia degli uomini, ristorarsi, nuovi edifizi innalzarsi : la Francia, bella per natura, divenir più bella per arte; dileguarsi le ruine, segni abbominevoli delle passate discordie: sorgere moli, segni magnifici di generoso governo: tali essere i frutti della pace, tali quei della concordia : essero finita la rivoluzione, e con lei serrata l'officina di tante disgrazie : rotta, esser vero, di nuovo essere dall'infedele ed ambizioso Britanno la guerra : ma già correre sulle coste dell' Oceano le vendicatrici schiere, già apprestarsi le conquistatrici antenne, già Londra stessa esser mal sicuro nido ai corsari dominatori del mare; presto aversi a vedere quanto potessero a benefizio dell' umanità contro gli avari e superbi tiranni, che soli fra tutti restavano a domarsi, la Francia potente ed il fortunato consolo; minacciare, esser vero, la Russia, essere appresso a lei efficaci le arti e lo profferte d'Inghilterra ; ma lontano essere Alessandro, nè spoglio d'umanità, nè i dispareri poter durare tra chi a bene intende; così avere il consolo dato a Francia pace sicura ed occasione di vittoria . Di tanti obblighi nissuno premio poter essere, non che maggiore, pari.

Queste case si dicevano ed ancor più si acrivevano. Il consolo, non abborrendo dal scolerato proposito di ridurre in acrività una nazione che con una piena di tanto amore si versava verso di lui, pensò essere arrivato il tempo di da crompimento a' suoi disegni. Percio, altettuti gli amatori del nome reale con la patria, i soldati coi donativi, i preti col concordato; il magistratti con gli conor. il pourbo coi comdoi, sa seciense ad anorogiarsi la 180) parola di quello di cui già aveva la sestanza, accoppiando in tal modo il supremo nome alla suprema potenza. Restava che i repubblicani assicurasse: il fece con l'accisione del ducad d'Anghienan. Die le prime mosso il irbunato: il Senato non s' indugiò a segutare parto per paura, parte per ambizione: il di 18 maggio chiannava Napoleone Buonaparte imprentavo del Francesi.

Questo atto, ancorchè inaspettato non fosse, empiè di maraviglia il mondo. I pazzi reali s'accorsero che Buonaparte non era uomo, come aspettavano, che volesse fare il Monk: i pazzi repubblicani videro che non era uomo da voler fare, come si promettevano, il Cincinnato: questi più Inescusabili di quelli, perchè, tacendo anche gli altri suoi andari, quell'aver detto al Consiglio de' Giovani, il dì 9 novembre del 99, che la realtà non poteva più vincere in Europa la Repubblica, avrebbe dovuto farli accorti che ei voleva fare che la realtà vi vincesse la Repubblica . Poi siccome il secolo era tutto di piacere, nulla di coscenza, come bene sel conobbe Buonaparte, i reali dimenticarono tosto la realtà; i repubblicani la repubblica, e gli uni e li altri trassero cupidamente agl' imperiali allettamenti . Pochi dall' una parte e dall'altra si ristarono; il secolo gli chiamò pazzi. Delle potenze d'Europa l'Inghilterra, che non s'era mai ingannata sulle qualità di Buonaparte, contrastava, ma invano; contrastava anche invano il lontano ed ingannato Alessandro: la Turchia, per timore della Russia, si peritava; l'Austria, doma, taceva; la Prussia, che tuttavia per le sue emulazioni verso l'Austria continuava ad ingannarsi, non solamente aveva consentito, ma ancora esortato. Quest' era stato uno dei principali fondamenti dell'ardimento di Napoleone . Primario confortatore a questi consigli era il marchese Lucchesini ministro del re Federigo a Parigi. Luigi XVIII, re di Francia, che fino a questo tempo forse per qualche speranza, aveva più temperatamente che degli altri governi francesi parlato e scritto di Buonaparte, a questo estremo atto di assunzione di potenza, per cui ogni aspettazione di buon fine era tolta , grandemente risentendosi , con gravissime parole contro l'usurpazione fin dall' ultimo settentrione, dove esule dai suoi regni se ne stava, protestò, Il Piemonte si confortava della perduta independenza per la unione con chi comandava; Genova, ingannata, sperava almeno di conservar l'antico nome : la repubblica italiana, giacchè era perduta la libertà, si prometteva almeno la potenza: la Toscana, che meglio di tutti giudicava delle faccende presenti non sapeva nè che sperasse nè che temesse, bene si doleva che i leopoldiani tempi fossero perduti per sempre: Napoli , già servo il regno di quà dal Faro, stava in dubbio se almeno potesse conservar libero quello oltre il Faro. Il papa era spaventato della grandezza di Napoleone, ma egli il confortava con le promesse, con le adulazioni, ed ancor più con le richieste; imperciocche vedendo che, poiche alle antiche consuetudini se ne tornava, non aveva titolo legittimo, nè volendo ammettere la dottrina della sovranità del popolo , perchè l'ammetterla era un confessare che chi faceva, poteva disfare, ed ei non voleva essere disfatto, il pontefice con grandissime istanze, non purgate da qualche minaccia, richiedeva che a Parigi se ne venisse per consecrarlo imperatore . Parevagli che la consecrazione del papa gli desse nell'opinione degli uomini quello che per altre parti gli mancava. Era certamente un gran fatto, che il capo supremo della Chiesa, in età già grave, in stagione sinistra, a lontana e straniera terra se n' andasse per legittimare con la santità del suo ministerio quello che tutti i principi d' Europa chiamavano o apertamente o occultamente una usurpazione. Per indurre il papa a questa deliberazione, Napoleone gli prometteva inviche, ase glà molto aveva fatto a benefizio della religione o della Stata Sede in Francia, molto più era per fare, ove il papa consentisse alla consecrazione. Si trovava il pontefice da questa domande molto angustiato, perchè dall' una parte desiderava di satisfare a Napoleone, sperando di faren naacere frutti profittevoli alla religione, dall'altra il confermare con la efficacia del suo ufficio gli effetti della propotenza militare, gli pareva duro e disonorevole consiglo.

Tanto poi più se ne stava sospeso, quanto e Luigi XVIII e l'imperatore di Germania, e quel di Russia, e il re medesimo d'Inghilterra più o meno manifestamente il confortavano al non offendere con un atto tanto strepitoso la maestà reale ed i principii sopra i quali tutte le moderne sovranità si trovavano fondate . Non si commettesse, dicevano, abbandonando gli amici antichi , alla fede di un amico nuovo ; la forza soldatesca non santificasse ; la ruina d'Europa non appruovasse : considerasse, fugaci essere le cose violente, rovinare di per sè stesse le eccessive, pensasae dopo quel nembo facilmente dileguantesi dovere aver bisogno dei patrocini antichi; non più truttarsi di salvare la religione già salva, ma di salvare i seggi antichi : o legittimità o usurpazione, o temperanza o tirannide, o leggi o soldati, o civiltà o barbarie, di ciò trattarsi. Avvertisse finalmente quanto enorme sarebbe se il pontefice di Roma, se il capo della cristianità si muovesse a santificar il sommo grado in chi usava la religione per fraude, le promesse per inganno, le armi per sovvertimento; vedesse la serva Italia : osservasse la tremebonda Germania; riflettesse alla soggiogata Francia, e giudicasse se gli fosse lecito, la dignità apostolica sua contaminando, onestare con si solenne dimostrazione ciò che tutte le leggi divine ed umane condannavano.

Queste caortazioni grandemente muovevano il pontefice. Ciò non ostante mon gli sfaggiva poiche al benefizio della religione avvoa l'animo intento, che la religione, per essere in Francia la parte avversa tanto potente, per esservi la riostaturzione tanto recente, per essere Napolene imperatore in tutte, cose sue tanto arbitrario e tanto aubito, maggiore pericolo vi portava, sa a Napolene non consentiese, che in Austria e negli altri passi cattolici della Germania, se si desideri di Francesco imperatore non si uniformasse. Quanto alla Spagna, pintotaso sudditice che uguste alla Francia, per la divozone del principe della Pace ai Buonapartidi, sapeva il pontefice che la sua risolozione a favor di Napolecne vi sarebbe stata udita violentieri.

Da un altro lato, il signore di Francia tanto si dimostrava amorevole e luminghiero verso la Santa Sede c, che il papa venne fin isperana non solamente di tenerio nei terrigni; ma ancora di volgerio in quella parte alla quale el volesse. Confidava massimamente di poter conseguire qualche utile modificazione negli articoli organici annestati da Napoleone al concordato di Francia, a da Metri a quello di Italia. Desderava altreal, e sperava d'indure Napoleone a dare qualche larghezza di più al culto esteriore; al quale fetto erna corsi prima non pochi dispareri, perchè Napoleone intendeva il culto pubblico ad un modo, e Pio ad un altre. Ne dibutiava punto di presenza sua in Francia afficacemente non avesses al operare, perchè la presenza sua in Francia afficacemente non avesses al operare, perchè la presenza sua in Francia afficacemente non avesses al operare, perchè la presenza sua in Francia afficacemente non avesses al operare, perchè la presenza sua in Francia afficacemente no avesses al operare, perchè la presenza sua in Francia afficacemente no avesses al operare, perchè la presenza sua in Francia afficacemente no avesses al operare, perchè la in presenza sua in Francia afficacemente no ne s'esse por l'estama de la contra del consolitatione de la consolitatione del contra del consolitatione del conso

BOTTA AL 1814.

\*1 Tutte queste cose molto benn e maturamente considerate, e co suoi cardinali pareceine volte ponderate, implorato anche l'auto divino, siccome quegli che piamente da lui ripeteva ogni evento o prospero od avverso, si deliberava a voler fare quello che da tanti secoli non si era veduto che alcuno fatto avresco. Per la qual cosa risolutosi del tutto a voler pospere al benefizio della religione ogni altro umano rispetto, convecati i cardinali il di 29 ottobre, con queste gravie da affettuose parole loro favellava:

Il di 29 octobre, con queste gravi e autricipose parrole tori tarvinava :

a în questo medesimo seggio, venerabili fracili, noi gla vi annuziramo,
siccome il concordato con Napoleone imperatore dei Francesi , allora primo
consolo, era stato da noi concluso: da questa stesso vi partecoparmo la
contenteza che aveva ripieno i nostro cuore, nel veder volte novellamente per opera del concordato medesimo, alla cattolica religiono quelle
vaste e popolose regioni. D' allora in poi i prefanati templi furnos aperti
e purificati, gla ilatri ricidificati, la salvatire corce innaziata; l' adorazione
del vero Dio restitu la, 1 misteri augusti della religione liberamente e
pubblicamente celebrati, legitituri pastori a pascer el famelico gregge
conceduti, numerose anime dai sentieri dell'errore al grembo della felice
eternità richimate, e con sè stesse e col vero Dio riconciliato: risorse
felicemente, da quella oscurita in cui era stata immersa, alla piena luce
del giorno in mezzo ad una rinomata nazione la cattolica religione.

« A tanti benefizi , di gioia esultammo, e le esultazioni nostre a Dio nostro Signore dall'intimo del nostro cuore porgemmo. Questa grande e maravigliosa « opera non solamente ci riempiva di gratitudine verso quel potente principe, « che usò tutto il potere e l'autorità sua per fare il concordato, ma ancora « ci spinse, per la dolce ricordanza, ad usare ogni occasione che si aprisse, « per dimostrargli, tale essere verso di lui l'animo nostro. Ora questo me-« desimo potente principe, il nostro carissimo figliuolo in Cristo, Napoleone « imperatore de' Francesi, che con le opere sue si bene ha meritato della cat-« tolica religione, viene a noi, significandoci ardentemente desiderare di essere « coi santi olii unto e dalle mani nostre l'imperiale corona ricevere, acciocchè « i sacri diritti che sono in così alto grado per collocarlo, siano col carat-« tere della religione impressi, e più potentemente sopra di lui le celesti a benedizioni appellino. Richiesta di tal sorte non solo chiaramente la religione « sua e la sua filiale riverenza verso la Santa Sede dimostra, ma, siccome « quella che accompagnata è da espresse dimostrazioni e promesse, dà spe-« ranza che sia la fede sacra promossa e cho siano le dolorose ingiurie « riparate; opera che già ha egli con tanta fatica o con tanto zolo in quelle

« Bortar regioni procurato.
« Voi vedete portanto, venerabili fratelli, quanto giuste e gravi sinno le cagioni che ad intraprendere questo viaggio c'invitano. Muovonci gl'interessi della
nostra santa reigione, muoveci la grattudine verso il potente imperatore,
muovoci l'amore verso colui che con tutta la forza sua adoperandosi, ebb
ni Francia alla catolica religione libror o pubblico esercizio precurato, muoveci il desaderio che d'avanzarle viemaggiormente in prospettà e di ndigati
c'idimostra. Speriamo altresi che, quanto da cospetta sua giuni saremo, e
c'idimostra. Speriamo altresi che, quanto da cospetta sua giuni saremo, e
c'hesa, sola posseditrico dall'are di salvazione, impetreremo, che giustamente con noi medessi dello avere a percisone condotto il opera della
nostra santissima religione congratularei potremo. Non dalle nostre deboli
parole tale speranza concepsiamo, ma dalla grazia di Colui d'eu; quantunque

« per la forza dei sacri riti invocato essendo, nei bene disposti cuori dei prin-« cipi discende, specialmente quando padri dei popoli si mostrano, specialmente « quando all' eterna salute intendono, specialmente quando di vivere e di « morire veri e buoni figlinoli della cattolica Chiesa deliberano. Per tutte queste « cagioni , venerabili fratelli , e l'esempio seguitando di alcuni nostri prede-« cessori che la propria sede lasciando , in estere régioni per promuovere la « religione e per grat.ficare ai principi che della chiesa bene meritato avevano. e peregrinarono, ci siamo ad intraprendere il presente viaggio deliberati. « avvengadiochè da tale risoluzione avessero dovuto allontanarci la stagione « sinistra , l'età nostra grave , la salute inferma . Ma non fia mai che a tali « impedimenti ci sgomentiamo , solo che voglia Iddio farci dei nostri desideri « grazia. Ne fu il negozio, prima che ci risolvessimo, da ogni parte ed « attentamente non considerato. Stemmo dubbi ed incerti un tempo: ma « con tali assicurazioni si fece incontro ai desideri nostri l'imperatore, che « ci rendemmo certi essere il nostro viaggio a pro della religione per riu-« scire. Voi ciò sapete, chè su di ciò a voi chiesi consiglio: ma per non « preterire quello che ogni altra cosa avanza, sapendo benissimo che, con-« forme al detto della divina sapienza, le risoluzioni dei mortali, anche di « quelli che per dottr'na e per pietà più riputati sono, di quelli altresì il « cui parlare, quale incenso alla presenza di Dio, non sale, sono deboli e « timide ed incerte, le nostre fervorose preghiere al padre di ogni sapere « indirizzammo, instantemente richiedendolo che ci sia fatto abilità di solo « fare quello che a lui p'acer possa, solo quello che a prosperità ed incre-« mento della sua Chiesa tornare prometta. Ecci Dio, al quale coll'umile « nostro cuore tante volte supplicammo, al quale nel suo sacro tempio le « supplici nostre mani alzammo, dal quale e benigna udienza ed ajuto pro-« pizio in tanto uopo implorammo, testimonio, che niun' altra cosa vogliamo. « a niun altra intendiamo che alla gloria ed agli interessi della cattolica reli-« gione, alla salute delle anime, all'adempimento dell'apostolico mandato, a noi , quantunque immeritevoli , commesso . Da questa medesima sincerità « nostra voi stessi , venerabili fratelli , a cui tutto apersi , siete testimonii . « Adunque quando un negozio si grande con l'aiuto della divina assistenza « vicino è a compirsi, qual vicario di Dio salvator nostro, operando, questo « viaggio, al quale tante e si ponderose ragioni ci confortano, imprenderemo. « Benedirà , speriamo, il Dio d'ogni grazia i nostri passi ed in quest'epoca « nuova della religione con uno splendore di accresciuta gloria si manife-« sterà . Ad esempio di Pio VI di riverita memoria, quando a Vienna d'Austria « si condusse, abbiamo, venerabili fratelli, provveduto che le curie e le « udienze siano e restino secondo il solito aperte; e, siccome la necessità « del morire è certa il giorno incerto, così abbiamo ordinato, che se durante

« il viaggio nostro a Dio piacesse di tirarci a lui , si tengano i pontificii « comizii. Infine da voi richiediamo, voi istantemente preghiamo, che vi « piaccia per noi sempre quell'affezione medesima conservare che finora ci « mostraste, e che, noi assenti, l'anima nostra all'onnipotente Iddio, a « Gesù Cristo nostro signore, alla gloriosissima sua Vergine madre, al beato 4 apostolo Pietro, acciò questo nostro viaggio, e felice sia nel corso e pro-« spero nel fine, raccomandiate. La quale cosa, se, come speriamo, « dal fonte di ogni bene impetreremo , voi , venerandi fratelli , che di ogni « consiglio nostro e di ogni nostra cura foste sempre partecipi fatti, della 1804 « comune contentezza ancora voi parteciperete , e tutt'insieme nella mercè
 del Signore esulteremo e ci rallegreremo !

Giunto il pontefice sulle francesi terre, fu per ordine dell'imperatore, ed ancor più per la pietà dei fedeli in ogni luogo con riverenza veduto. A Parigi anche quelli che non credevano nè al papa nè alla religione, si precipitavano a gara, o per moda, o per vanità, o per adulazione alla sua presenza, per esprimergli con parole sentimenti di rispetto. Incoronava Napoleone il dì 2 decembre . Il fece l' imperatore aspettare nella chiesa di Nostra Donna in Parigi un'ora prima che vi arrivasse: vollero, quando il pontefice si mosse alla volta di lui , i pii circostanti applaudire al venerando vecchio: furonne da Napoleone con imperioso e forte segno impediti: partito da Nostra Donna il consecrato ed incoronato Napoleone, fu lasciato Pio, come un uom del volgo avviluppato ed impedito fra l'immensa folla del popolo concorso : tristi presagi dei casi avvenire . Napoleone consacrato . diè nel campo di Marte solennemente le imperiali aquile a' suoi soldati : le antiche insegne della Repubblica, che avevano veduto le renane, italiche, egiziache vittorie, lasciate nel fango, che era in quel giorno altissimo. Tanto i soldati di tutti già erano divenuti soldati di un solo! Disprezzar la gloria era segno che non si sarebbe rispettata la libertà.

Andarono i magistrati ed i capi dell'esercito a rendere omaggio all'incoronato loro signore. Cervoni, antico compagno, vedendolo non più cosi scarso del corpo, com'era una volta, con esso lui della prospera salute si rallegrava. Si, rispose il sire, ora sto brue.

## STORIA 'D' | T A L | A

## LIBRO VIGESIMOSECONDO

SOMMARIO

Huonaparte, creatosi imperatore di Francia, pensa a farsi chiamare re d'Italia . Gl' Italiani gli si appresentano a Parigi , e il fanno pago di questo suo desiderio. Va a Milano per incoronarsi re. Genova, cambiata, ed unita a Francia. Festa che danno i Genovesi all' Imperatore e re. Dichiurazione di Scipione de' Ricci, vescovo di Pistoia, al papa, ed accoglienza che il pontefice gli fa a Firenze. Astute insinuazioni dei gesuiti ai Principi, e loro rinstaurazione nel regno di Napoli. Nuova guerra tra la Francia da una parte, l' Austria e la Russia dall'altra, e sue cagioni. Massena, generalissimo di Francia, l'Arciduca Carlo, generalissimo d' Austria, in Italia, Battaglia di Caldiero, Strepitose vittorie di Napoleone in Germania. L'arciduca si ritira dall' Italia: pace di Presburgo. Napoleone toglie il regno a Ferdinando di Napoli, e per qual cagione. Giuseppe, fratello di Napoleone, re di Napoli. Si fa sangue nelle Calabrie. Battaglia di Maida tra Francesi ed Inglesi. Accidenti delle bocche di Cattaro e ferocia della guerra dalmatica . La Dalmazia e Ragusi , riunite al requo italico.

La natura di Napoleone era irrequieta, disordinata, sol costante nell' ambizione . Però lungo tempo non stava nel medesimo proposito , sempre mutando per salire. Pareva, e fu anche solennemente e con magnifiche parole dette da lui e da Melzi, che gli ordini statuiti in Lione per l'Italica fossero per essere eterni; ma non ancora erano corsi due anni, che già manchi, insufficienti, non conducenti a cosa che buona e durevole fosse, si qualificarono. Importava a chi si era fatto imperatore, che re ancora si facesse. Erano, non senza disegno, stati invitati gl'italici a condursi a Parigi per cagione di assistere in nome della Repubblica alle imperiali cerimonie ed allegrezze. Vi andarono Melzi vice-presidente, i consultori di Stato Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Giucciardi; i deputati dei collegi dei magistrati Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dambruschi, Rangone, Galeppi, Litta, Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Negri, Sopransi, Valdrighi. L' imperatore si lasciò intendere che il chiamassero re, e condannassero gli ordini lionesi: disponendosi la somma delle cose non solo con un comando, ma ancora con un cenno di Napoleone il fecero volentieri. Melzi, certamente non nato a questi vituperi, appresen1865 tandosi il giorno 47 marzo con gli altri deputati in cospetto di Napoleone , salito sul trono nel castello delle Tuilerie, in tali accenti con lingua e concetti servili, favellava. « Voi ordinaste, o sire, che la consulta di Stato e « i deputati della Repubblica italiana si adunassero, e l'affare il più impor-« tante pei suoi destini presenti e futuri, cioè la fortuna del suo governo « considerassero. Al cospetto vostro io m' appresento, o sire, per compire « appresso a voi l'onorevole carico d'informarvi di quanto ella fece e di « quanto ella desidera. Primieramente l'assemblea, molto bene ogni cosa « considerando, venne in questa sentenza, che impossibile è, se troppo non « si vuole dagli accidenti dell' età nostra discordare, le attuali forme consera vare. Ebbero le lionesi constituzioni tutti i segni di ordini provvisori : « accidentali furono, perchè agli accidenti dei tempi fossero rispondenti; nè « in sè alcun nervo aveano, per cui gli uomini prudenti e durata e conser-« vazione promettere si potessero. Non che la ragione, l'evidenza stringano « urgentemente a cambiarla. La qual cosa concessa e confessata vera, come « vera è realmente, la via da seguitarsi semplice diventa e piana; i progressi « delle cognizioni, i dettami dell'esperienza, la monarchia constituzionale, « la gratitudine , l'amore , la confidenza il monarca ci additano . Voi conqui-« staste , o sire , voi riconquistate , voi creaste , voi ordinaste , voi fino a que-« sto dì l'italiana repubblica governaste; quivi ogni cosa le vostre geste, la « vostra mente , i vostri benefizi rammenta : un unico desiderio poteva essere « fra di noi , un unico desiderio è surto . Noi non preterimmo di maturamente e considerare quanto nelle future cose la profonda sapienza vostra indicava : « ma per quanto gli alti e generosi pensieri vostri coi nostri più bramati interessi « s'accordino facilmente abb amo a noi medesimi persuaso che le condizioni no-« stre tanto ancora non sono mature , che possiamo aggiungere a quest' ultimo « grado della politica indipendenza . L'italiana repubblica , così porta l'ordine « naturale delle cose, debbe ancora per qualche tempo restare impressa della « condizione degli stati novellamente creati. Un primo nembo, quantunque « leggieri, che l' aere oscurasse, sarebbe per lei d'affanni e di timore cagione. « Nella qual condizione, quale maggiore sicurezza, quale più fondata speranza « di felicità potrebbe ella , sire , che in voi trovare? Voi siete ancora necessaria « parte di lei. Solo nell'alta sapienza vostra sta, solo a lei s'appartiene il « vedere il preciso term'ne della dependenza tra le gelosie esterne e i peri-« coli nostri. Interrogati amorevolmente, rispondiamo sinceramente. Questo « è il desiderio nostro che a voi significhiamo, questa la preghiera che a « voi indirizziamo, che vi piaccia quelle constituzioni darne, in cui i principi ¿ già da voi pubblicati, dall' eterna ragione richiesti, alla qu'ete delle « nazioni necessari, statuiti siano e confermati. Siate contento, o sire, di « accettare, s:ate contento di compire le preghiere e i desideri dell' Italica consulta. Per questa mia bocca instantemente tutti ve ne ricercano e ve « ne scongiurano . Se voi benignamente ci esaudite , agl' Italiani direnio che « voi con più forte legamento vi siete alla conservazione, alla difesa, alla « prosperità dell' italiana nazione congiunto. Così è , sire , voi voleste che « la italiana repubblica fosse ed ella fu ; fate ora che la italiana monarch a « sia felice, e sarà. »

Terminato il favellare e fattosi avanti, Melzi l'atto dell'italiana consulta espresse: il governo della repubblica italiana fosse monarcole ed ereditario: Napoleone primo re d'Italia si dichiarasse: le due corone di Francia e d'Italia in lui solo, non ne' suoi discendenti o successori, potessero essere unite.

iusino a tanto che gli eserciti francesi occupassero il Regno di Napoli, i Russi isa Corfu, gl'Inglesi Malta, le due corone non si potessero separare: pregassesi. Napoleone imperatore passasse a Milano per ricevere la corona, e statuire leggi definitive pel regno.

Rispose Napoleone con voce forte, ma chieccia come l' aveva, aver sempre avuto il pensiero di crasse libera e indipendente la nazione fialiana; dalle sponde del Nilo avere sentito le italiane disgrazie; essere, mercè del coraggio invito dei suoi sobdati, comparso in Milano, quando i suoi popoli d'Italia ancora il credevano sulle spiaggie del Mar Rosso; ancora tinto di sangue, ancora cosperso di polvere, sua prima cura essere stata l'ordinare l' Italiana patria: Chiamarlo gl' Italiani a loro re; volere loro re essere, volere questa corona conservare, ma solo finatonche gl' interesis loro il richiedessero: deporrebbela, quando fosse venuto il tempo, sopra un giovine rampollo volentier, il quuel del pari che a lui sarbebbero a cuere la seutenza e la presprità dei popoli italiani. Nè questa fu la sola dimostrazione ch' ei feve in questo urososifo.

Entrò il giorno seguente l'imperatore in scnato. Talleyrand, ch'era uomo molto ambidestro e capace di pruovar questa con molte altre cose ancora, provò che per allora l'unione della corona d'Italia a quella di Francia era necessaria. Lessesi l'accettazione : poi Napoleone prese a favellare, pretendendo parole di moderazione e di temperanza. « Noi vi chiae mammo, o senatori, disse, per darvi a conoscere tutto l'animo nostro « intorno agli affari più importanti dello Stato. Potente e forte è l'impero « di Francia, ma più grande ancora la moderazione nostra. La Olanda, la « Svizzera, l' Italia tutta, la Germania quasi tutta conquistammo: ma in « fortuna tanto prospera misura e modo serbammo. Di tante conquistate « provincie quello solo ritenemmo che necessorio era mantenerci in quel « grado d' autorità e di potenza nel quale fu sempre la Francia posta. Lo « spartimento della Polonia, le provincie tolte alla Turchia, la conquista « dell' Indie e di quasi tutte le colonie hanno a pregiudizio nostro dall' un dei · lati fatto ir giù la bilancia: l'inutile rendemmo, il necessario serbammo, « nè mai l'armi per vani progetti di grandezza nè per amore di conquista « impugnammo . Grande incremento alla fertilità delle nostre terre avrebbe e recato l'unione dei territori della repubblica : pure , dopo la seconda con-« quista, l'indipendenza sua a Lione confermammo; ed oggidi più oltre « ancora procedendo, il principio della separazione delle due corone statu-« iamo , solo il tempo di lei , quando senza pericolo pei nostri popoli d'Italia « effettuare si possa, assegnando. Accettammo, e sulla nostra fronte l'antica corona dei Lombardi posammo : questa rattempreremo, questa ristaureremo, · questa contro ogni assalto, finche il Mediterraneo non sia restituito alla « condizione consulta, difenderemo, e questo primo italico statuto a poter nostro sano e salvo, conserveremo.

Creava l'imperatore Eugenio Beauharnais', figlioslo dell' imperatrice sua moglie, principe: poi, suo figlioso doditivo chiamandos, vicerà d'Italia il nominava. Creava Metzi guardasigilli del regno. Decretava anderebbe a Nino, e la corona reale, la domenica 26 di maggio, prenderebbe. Messosi in viaggio con grandissimo seguito di cortigiani, perché voleva far illustre questa sua gita con apprata molto superbo e più che regio, e festeggiato con grandissimi onori per tutta Francia, arrivava Napoleone il di 20 aprile a Stuppini, piccole da annea villa del reali di Sardeena posta a poca distanza da

1805 Torino. Quivi concorsero a forgli onoranza i magistrati; Menou verso di lui umilissimo si mostrava. Ad alcuni parlò benignamente, ad altri superbamente, secondochè era da Menou, egiziaco, susurrato. Riprese con parole aspre l'arcivescovo Buronzo, accusandolo di serbar tuttavia fede al re di Sardegna; tolse dalla carica Pico, presidente del tribunale, e lo voleva anche far ammazzare, perchè, come diceva, l'aveva tradito nelle faccende veneziane. Infine trascorse in parole sdegnosissime contro i giacobini, chiamandoli scellerati, e più quelli che l'avevano servito: in ciò era stimolato particolarmente da Menou, che parlava come se non fosse mai stato giacobino egli. Aggiunse il sire, che gli avrebbe fatti arar dritto, e chi non avesse arato dritto, avrebbe a far con lui. Tutte queste cose disse e fece con modi tanto plebei, che tutti restarono persuasi che se aveva la forza, non aveva la dignità, che, novizio ancora, male sapeva portare il nuovo imperio. Vennero a trovarlo a Stupinigi i deputati di Milano per fargli omaggio, re loro, rigeneratore loro, padre loro chiamandolo. Rispose amorevolmente, gli avrebbe in luogo di figliuoli; raccomandò loro fossero virtuosi, l'attiva vita, la patría e l'ordine amassero. Dell'ordine parlava per dar contro ai giacobini, credendo che questa fosse buona arte per adescare i re. Terminò minacciosamente, dicendo che se alcuno aveva concetto gelosia pel regno d'Italia aveva una buona spada per disperdere i suoi nemici , il che era vero. I buoni Milanesi stupivano a quelle si vive dimostrazioni, ed argomentavano che il placido e grasso vivere fosse giunto al fine. Visitato Moncalieri, corse la collina di Torino; esaminata Superga, entrò trionfalmente nella reale città. Abitò il palazzo del re, con molto studio e diligenza a questo fine restituito ed addobbato dal conte Salmatoris. Correvano i popoli piemontesi a vedere l'inusitato spettacolo: si maravigliavano, non del caso, che già ne avevano veduti tanti, ma della auperbia. Arrivava in questo mentre papa Pio a Torino, tornando da Francia. Fu fatto alloggiare nella reggia con Napoleone: stettero molte ore ristretti insieme: Pio sperava, Napoleone lusingava, pubblicamente stretto accordo mostravano. l'imperatore ne godeva perchè sapera qual effetto sulla opinione dei popoli partorisse l'amicizia di un papa. Visitò le pubbliche singolarità, con incredibile imperturbabilità parlando di quel che sapeva e di quel che non sapeva : ma che dicesse bene . o che dicesse male, tutti sempre applaudivano. Parlò con facilissima loquela di musica, di medicina, di leggi, di pittura: volle vedere la tavola d'Olinpia, pinta da Revelli, pittore di nome, Lodò l'opera ma notò qualche difetto: tutti fecero le meraviglie del quanto se ne intendesse. Il papa, festeggiato anche da Menou Abdallah , se ne partiva alla volta di Parma .

Dai discorsi civili si venne alla rappresentazione delle armi. Volle Naplenon vellere i glorioni compi di Narrogo, e qui vii simulure una sembianza di batteglia. Rizzossi un arco trionatio sulla porta d'Alessandria per a Marengo con gliembieni delle talche, germaniche egiziache vitoric. Sul campo del combattuto Marengo l'imperial trono s'innalzava. Compariva Napoleone in una carrozza molto aplendia e tinta da otto cavalli: non conobbe quanto in più grande sarebbe stato, se in quei medesimi luoghi si losse rappresentato con modestia e da soddato, ma la vanità gusatava la gloria. Stavano i soldati schierati; molto memori delle portate faiche in questi stessi marenpiani campi: frances; italiani, nassulucchi, a fanti che cavalli: s'a eccastavano le guardie nazionali, tutte in abito ed in bellissimo ordine d'aposte:

Marengo per onoranza del nuovo signore. Stavano appresso gli ufficiali di 18-5 corte, i ciamberlani, le dame, i paggi e molti generali in abiti ricchissimi. Splendeva il sole a ciel sereno : i raggi ripercossi e rimandati in mille differenti guise da tanti ori, argenti e ferri forbiti, facevano una vista mirabile. Una moltitudine innumerevole di popolo era concorsa: l' alessandrina pianura risuonava di grida festive, di nitriti guerrieri, di musica incitatrice. Napoleone, glorioso, venuto al trono, e postovi l'imperatrice a sedere. scendeva dall'imperiale cocchio, e montato a cavallo s' aggirava per le file degli ordinati soldati. Le grida, gli applausi, i suoni d'ogni sorta più vivi e più spessi sorgevano e assordavano l'aria. Terminate la rassegna e la mostra, iva a sedersi sull'imperial seggio ancor egli, essendo in lui conversi gli occhi della moltitudine, tutti imperatore e vincitore di Marengo con altissime voci salutandolo. Seguitava la battaglia simulata fra due opposte schiere, moderando le mosse e gli armeggiamenti Lannes, che, dopo i nuovi ordini imperiali, era stato creato maresciallo. Durò dalle dieci della mattina sino alle sei della sera con diletto grandissimo di Napoleone; la quale " terminata, dispensò a parecchi soldati o magistrati le insegne della legion d'onore : nuovo allettamento pe' suoi disegni creato da lui novellamente : siccome quelli che ottimamente conosceva i repubblicani de' suoi tempi. Sceso poscia dal trono gettava le fondamenta di una colonna per testimonianza alle future genti della marenghina vittoria: ivi si fermarono le gloriose ricordanze . Arrivava Napoleone con tutti i grandi della corona il di 6 di maggio a Mezzana-Corte sulla sponda del Po, dove passato il fiume sopra pon so quale estemporaneo Bucintoro, fra le innumerevoli acclamazioni dei popoli, che sulle opposte rive tripudiavano, sulle terre del suo italico regno entrava. L'aspettavano in solenne pompa, il ricevettero, il lodarono il prefetto dell' Olona, il guarda-sigilli Melzi, il maresciallo Jourdan, che stava al governo dei soldati francesi alloggiati nel regno italico. Rispose secco in un momento in cui massimamente il suo cuore avrebbe dovuto aprirsi e spander fuori da tutte le vene fonti d'affezione.

Giunto a Pavia, fece sua stanza nel palazzo del marchese Botta, ad uso di palazzo imperiale destinandolo, buon grado o malgrado che ne avesse il marchese, che per verità poco si curava di questo napoleonico onore. Guardie d'onore, studenti addobbati, folle di popolo, arazzi spiegati, fiori sparsi , lumi accesi , applausi infiniti testificavano l'allegrezza dei Pavesi verso chi gli aveva avaramente e crudelmente posti a sacco. Vide volentieri l'università, che l'ebbe con queste parole, per voce del rettore e dei professori decani, lodato: « Voi assicuraste due volte colla vittoria , o sire, · la sorte d' Italia, e due volte fra i travagli delle armi stendeste la mano « generosa alle scienze profughe e mal sicure. Allora fu che questo tempio « sacro alla sapienza venne da voi rialzato all'antico splendore. Chiamati e noi sotto l'ombra del vostro scudo all'onorato ministero del suo culto, « fummo ognora penetrati da profonda riconoscenza. Il popolo francese vi « pose in capo la corona imperiale , ma gli italiani vi preparavano quella · degli antichi loro re: essi ve la offersero, voi l'accettaste, e la vostra · fronte, piena d'alti pensieri, si fregierà di un duplice diadema. Questo « è l'istante che apre libero il campo alla nostra gratitudine, e che ci guida « a depositare a'vostri piedi l'omaggio solenne della nostra comune esultazione. « Vol, cui circondano le pacifiche non meno che le guerriere virtù, accogliete « il rispettoso nostro discorso e vogliate esserci padre e nume tutelare .

BOTTA AL 1814.

1855 « Apprenda da voi la prosperità che il genio delle armi , unito a quello delle

 scienze e delle arti, forma la felicità delle nazioni. Venite adunque fra noi benefico e magnanimo erce: per voi si diffonderanno vieppiù tutte le fonti del sapere. Già l'Italia, l'illustre patria de' Virgili, de' Galilei, de' Raffaelli « inerandisce le sue speranze sotto i potenti vostri aussici. Il cielo vi

« ingrandisce le sue speranze sotto i potenti vostri auspici. Il cielo vi « formò per le grandi cose, e poichè tutto vi diede, vi conceda ancor lunghi « e sereni giorni, onde compiere l'opera della vostra beneficenza, e gli alti

e sereni giorni, onde compiere l'opera dell
 destini che ci avete preparati.

lo ho voluto riferire questo discorso elogistico dell'università di Pavia, perchè, sebbene del tutto non sia purgato, è nondimeno a comparazione delle laide e deformi italiane scritture di quei tempi, limpido e puro di parole, e di stile non inconveniente al soggetto.

Fu magnifico l'ingresso di Napoleone in Milano. Entrava per la porticinese, a cui fo dato nome di Marengo. Gil appressarono i municipali la chiavi posatte sopra un bacile d'oro. Dissero essere le chiavi della fedel Milano; i cuori aversegli già da lunga tempa osgiustati. Rispose, serbassero le chiavi; credere, amarlo i milanesi, credessero, lui amarli. Pervenuto raendo e gridando leitesismamente una fottissima cales di popolo, al Duomo, il carlinal Gaprara, arcivescovo, futtosegli incontro sulla soglia, giranspetto, fedeltà, obbedienza sommessone, augurava conservazione di si gran sorrano; invocava gi inciti protettori della magnifica ettà Ambrogio e prenne dessero. Terminate le corimonie del tempo il palazzo dei duchi ornato a festa e tutto esultante per l'acquistata grandezza, accoglieva il novelto re.

Ed ecco che, sapinto ch' era andato a Milano per la corona , il venivano a trovare i deputati dello italiche e dell' estere città. Vennevi Luchesini : portatore di prussiani onori e delle prussiane arti, recava da parte del refederio l'aquillo nera e i'aquille rossa a Napoleone: fregiatosene il sire, compariva con loro al cospetto de' suoi schierati soldati. Queste cose si facevano per pangere l' Austria, perchè a questo tempo il re federigo a ciò confortato da Luchesini e da ligavitz, si era risoluto, con quale prudenza e lelicità il monto stupidito se l'ha veduto, a secondare in tatto e per tutto di disegni di Napoleone imperatore. Vennevi Cetto, invitato di Baviera, Beust, mivato dall' arciancellere del l'impero germanico, Alberg, mandato da Baden, Bernvenuto, balt, mandato dall' ordine d' blatta: la montisposa Vallesa. Loca un Colenna e un Belluonini, Toccana un principe Corsini ed un Vittorio Fossombroni: tutti venivano ad onoranza ed a raccomandazione appresso al pietne e temnto signore.

Maggior maniera era sotto i deputati della liguro repubblica. Aveva mandato il Sentos granvese Durazzo dege, cardinale Spria arcivescovo, Carbonara, Roggieri, Maghella, Fravega, Balbi, Maglione, Delarue, Scossi; senatori. A loro maggiori careze, più squisti onori si facevano. Studiavansi il ministro Maresaulchi ed il cardinale Caprara a soddisfar loro con mense, con udenze, con complimenti. Le medesime gentilezze susvano il ministri di Francia: ad ogni più soepinto veniva dato dell'altezza serenissima al doge, e di ambasciatori straordinari ai senatori. Il signore stesso sempre il guardava con viso benigno, e si allargava con loro in mellique purole. Brevemente fra tatto federegiare, non erano i licuri l'estità in minor

parte della comune allegrezza. Le quali cose considerando coloro che la 180% natura di Napoleone non conoscevano, chiamavano i liguri fra tutti gli uomini felicissimi, e felicissime sorti arzomentavano per la piccola Repubblica. Ma quelli a cui era noto l'umore, stimavano che vi fosse sotto qualche disegno, e dubitavano di qualche mal tratto. I liguri legati stessi, quelli almeno che non erano nella trama, perciocchè alcuni vi erano che di tanti onori ed attaccamenti si maravigliavano, e gli animi non avevano del tutto sgombri da timore. Ammessi all'udienza del signore, il videro sereno e lieto. Con esso lui dell'acquistato imperio si rallegrarono, il commercio della prediletta Liguria instaurasse, supplicarono, Rispose umanamente conoscere l'amore dei Liguri : sanere aver soccorso gli eserciti di Francia in tempi difficili; non isfuggirgli le angustie loro; prenderebbe la spada e li difenderebbe; conoscere l'affezione del doge, veder volentieri con lui i liguri senatori : anderebbe a Genova : senza guardie come fra amici, v'anderebbe. Dopo l'udienza furono veduti ed accarezzati dall' imperatrice e da Elisa, principessa, sorella che era di Napoleone, sposata ad un Baciocchi, creato principe anch' egli. Tutti mostravano dolce viso ai liguri legati nella napoleonica corte.

Presa in Monza la ferrea corona, e non senza solenne pompa a Milano trasportata, si apriva l'adito all'incoronazione. La domenica 26 di maggio, essendo il tempo bello ed il sole lucidissimo, s' incoronava il re. Precedevano Giuseppina imperatrice, Elisa principessa, in abiti ricchissimi; ambe risplendevano di diamanti , dei quali in Italia , meno che in qualunque altro paese, avrebbero dovuto far mostra. Seguitava Napoleone, portando la corona imperiale in capo, quella del regno, lo scettro e la mano di giustizia in pugno, il manto reale di cul i due grandi scudieri sostenevano lo strascico in dosso. L'accompagnavano uscieri, araldi, paggi, aiutanti, mastri di cerimonie ordinari , mastro grande di cerimonie , ciamberlani , scudieri pomposissimi. Sette dame, ricchissimamente addobbate, portavano le offerte : ad esse vicini, con gli onori di Carlomagno, d' Italia e dell'imperio, procedevano i grandi ufficiali di Francia e d' Italia, ed i presidenti dei tre collegi elettorali del regno. Ministri, consiglieri, generali accrescevano la risplendente comitivo. Ed ecco Caprara, cardinale, affaccendatissimo e rispettoso in viso, col baldacchino e col clero, accostarsi al signore, e sino al santuario accompagnarlo. Non so se alcuno in questo punto pensasse, avere da questo medesimo tempio Ambrogio santo rigettato Teodosio, tinto del sangue dei Tessalonici: ma i prelati moderni non la guardavano così al minuto con Napoleone . Sedeva Napoleone sul trono, il cardinale benediceva gli ornamenti regii. Stava il re all'alture, e, presasi la corona ed in capo postolasi, disso queste parole, che fecero far le maravigle agli adulatori, cioè a tutta una generazione: Dio me la diede; guai a chi la tocca. Le divote volte in quel mentre risuonavano di grida unanimi d' allegrezza. Incoronato, givasi a sedere sopra un magnifico trono, alzato all'altro capo della navata. I ministri, i cortigiani, i magistrati, i guerrieri l'attorniavano. Le dame specialmente, in acconce gallerie sedute, facevano bellissima mostra. Sedeva sopra uno scanuo a destra Eugenio, vicerè, figliuolo adottivo. A lui, siccome a quello a cui doveva restare la suprema autorità già guardavano graziosamente i circostanti. Onorato e speciale luogo ebbero nell'imperial tribuna il doge ed i senatori liguri; stavano con loro quaranta dame bellissime. Giuseppina ed Elisa in una particolar tribuna risplendevano. Le volte, le pareti, le colonne sotto ricchissimi drappi si celavano, e con cortine di velo, con frange

18:5 d'oro, con festoni di seta s'adornavano. Grande, magnifica e maravigliosa scena fu questa, degna veramente della superba Milano. Cantossi la solenne messa, giurò Napoleone; ad alta voce dagli araldi gridossi: « Napoleone Primo, imperatore dei Francesi e re d'Italia, è incoronato, consecrato e intronizzato; viva l'imperatore e re «. Le ultime parole ripeterono gli astanti con vivissime acclamazioni tre volte. Con questo splendore e con quel di Parigi oscurò e contaminò Buonaparte tutte le sue italiane glorie, conciossiachè a colui che od in pace od in guerra, non per la patria, ma per lui s'affatica anzi questo nell' abbominevole suo animo si propone, di servirsi dei servigi fatti a lui per soggettarla e porla al giogo, il mondo e Dio faran giustizia: sono queste azioni scelerate, non gloriose. Se piacquero all' età, dico che l'età, fu vile. Terminata la incoronazione, andò il solenne corteggio a cantar l'inno ambrosiano nell'ambrosiana chiesa. La sera, Milano tutta festeggiava: fuochi copiosissimi s'accesero, razzi innumerevoli si trassero, un pallone aerostatico andava al cielo; in ogni parte canti, suoni, balli, tripudii, allegrezze. A veder taute pompe, si facevann concetti d' eternità ; già gli statuali si adagiavano giocondamente sui seggi lorn.

Mentre con lusinghe e con onori s'intrattenevano in Milano il doge ed i liguri legati, per un concerto con gli aderenti più fidi, un empio fatto si tramava. Sollevava Napoleone a cose nuove la travagliata Liguria. Vi si spargevano prima parole, poi più aperti discorsi intorno alla pecessità dell'unione con Francia. Questo avevano significato le parole di Napoleone quando, pochi giorni prima, favellando al suo Senato in Parigi, aveva detto. nissuna nuova provincia dover esser aggiunta al suo Impero. Allegavasi, per suggestione e comandamento di lui, da uomini prezzolati nelle liguri provincie, allora essere stata perduta la independenza, quando fu fatta la rivoluzione; d'allora in poi essere stata sotto diversi nomi e reggimenti diversi Genova serva; aver lo Stato più pesi che portar possa da sè; poterli portar facilmente congiunto con Francia; sperarsi invano che il potente non manomettesse il debole; di ciò manifeste testimonianze aver dato l' Austria, che venne come amica, la Francia, che venne come alleata; ripugnare la natura umana, sempre superba, ai moderati desideri, nè la giustizia regnare in chi troppo può, essere cangiate le sorti d' Europa, preponderare oltre modo la Francia, già abbracciar e stringere da ogni parte, pel Piemonte unito, e pell'italico regno obbediente, l'esile Liguria; che starsi a fare non si domanda l'unione a Francia I Giacchè non più si può comandare da sè, savio consiglio essere il comandare con altrui; le umili genovesi insegne non rispettarsi sui mari dai barbari buttati fuori dalle caverne africane; rispettarsi le francesi, i napoleonici segni avere a render sicuri i liguri navili : così una sola deliberazione politica essere per fare ciò che le antiche armi della Repubblica più non potevano. A queste parole si aggiungevano le adulazioni sulla felice condizione di esser posti al freno di Napoleone eroe. Le giurisdizioni domandavano l'unione con Francia, supplicava il senato Napoleone, la decretasse.

Avendo le arti e i comandamenti del signore di Francia e d'Italia sortito l'effetto loro, acciocché dai Genovesi s' implorasse quello che l'imperatore aveva ordinato che implorassero, comparivano al suo cospetto in Miano, il di s igiugno, i ligari legati. Giolamo Durazzo, doge, serbato dai cieli a vederi il fine della sua nobil patria, al quale erano state erlate le arti spate la Liguria, dopochè egli era venuto a Miano, tutto pullido e agomentato, o

in cotal guisa orava : « Portano i liguri legati ai piedi di Vostra Maestà Impe- 15-6 « riale e Reale i voti del senato e del popolo ligure. Prendendo il carico di

« rigenerar questo popolo, voi vi addossate anche quello di farlo felice. A questo solo il possano condurre la sapienza ed il valor vostro. Le muta-

a zioni introdotte nei popoli vicini, da loro interamente segregandoci, rendono « la condizione nostra infelice, e necessariamente richieggono la nostra

· unione con questa Francia, che voi tanto glorificate. Questi sono i desideri « del popolo liguro, questi ei manda ad esprimere all'augusto cospetto

« vostro, questi per noi vi prega di esaudire. Le ragioni che a questa deli-« berazione ci muovono, pruovano all'Europa ch'ella non è l'effetto di

« alcun impulso stranjero, ma bensi il necessario risultamento della nostra « condizione presente. Degnatevi, o sire, udire benignamente la voce di un « popolo che nei tempi più difficoltosi sempre si mostrò affezionato alla Fran-

« cia: unite all'imperio vostro questa Liguria, primo campo delle vostre « vittorie, primo grado del trono sopra il quale vi siete, per la salute di tutte le civili società, seduto. Siate, supplichiamovene, verso di noi tanto

« benigno, che consentiate a darci la felicità che dall'esser vostri sudditi « deriva, nè più devoti, nè più fedeli potrebbe la Maestà Vostra trovarne ».

Dettesi queste um li parole dal miserando doge e porti i suffragi del ligure popolo al signore rispondeva Napoleone : essere da lungo tempo venuto a parte delle faccende dei Liguri, a buon fine sempre averle indirizzate; essersi accorto che per loro era impossibile che qualche cosa degna dei padri loro facessero : l'avara Inghilterra chiudere a piacer suo i porti , infestar i mari, visitar le navi : le africane rapine andare ogni ora più crescendo : essere servitù nell'indipendenza ligure : essere necessità ai Liguri di unirsi ad un popolo potente : adempirebbe i loro desideri , gli unirebbe al suo gran popolo volentieri, memore dei servigi prestati: tornassero nella loro patria: visiterebbeli fra breve, suggellerebbe la felice unione in Genova.

Lessersi i voti. A cagione che la Liguria non ha forza sufficiente per mantenere la sua independenza, che gl'Inglesi non riconoscono la Repubblica. che chiuso è il mare dai Barbari, la terra dalle dogane, supplicare il Senato all'Imperatore e re, la Liguria al suo impero unisso. Seguitavano le condizioni: si soddisfacesse dallo Stato ai creditori liguri, come a quei di Francia: si conservasse il porto franco di Genova; nell'accatastare si avesse riguardo alla sterilità delle terre liguri ed al caro delle opere, si toghessero le dogane e le barriere tra la Francia e la Liguria; si descrivessero i soldati solamente all'uso di mare; si regolassero per modo i dazi sugli introiti e sulle tratte, che i proventi e le manifatture della Liguria ne sentissero beneficio : le causo sì civili che criminali al terminassero in Genova od in uno dei dipartimenti più vicini dell'impero; gli acquistatori dei beni nazionali fossero indenni e sicuri nel possesso e nella piena proprietà di loro. Avviluppossi Napoleone, rispondendo, nelle ambagi; perchè dei patti della dedizione solo voleva osservar quelli ch' ei voleva, non quelli che volevano i Liguri. Intanto, desiderando mitigare l'acerbità del fatto con un uomo di temperata e prudente natura, mandava a Genova il principe Lebrun, arcitesoriere dell' impero, perchè lo Stato nuovo ordinasse a seconda delle leggi francesi.

Restava che con le feste si celebrasse la perduta patria. Arrivava Napoleone il di 30 di giugno a Genova, tratto dal diletto di udire le genovesi adulazioni e di vedere popoli servi. Tutta la città si muoveva per vederlo. Veniva dalla Polcevera: l'incontrava la cavalleria a Campo Marone; le campane tido suonavano a gloria, i cannoni rimbombavano, le fregate e i legni minori, surti nel porto, esultando mareggiavano: chi travea alle ambizioni, si componeva nei sembianti; le genovesi donne attentamente il guardavano per giudicare di che cosa sapesse: del popolo chi si maravigliava, chi diceva arguzie da marinaro. Succedevano le adulazioni dei magnati. Michel Angelo Cambioso, creato sindaco da Lebrun, si appresentava con le chiavi. Genova superba per sito", essere ora superba per destino, disse: darsi ad un eroe; avere gelosamente o per molti secoli custodito la sua libertà di ciò pregiarsi; ma ora molto più pregiarsi , le chiavi delle città regina in mano di colui rimettendo, che, savio e potente più di ogni altro, valeva a conservargliela intatta e salva. Rispose benignamente, restituì le chiavi. Spiua, cardinale arcivescovo, sulla soglia della chiesa di San Teodoro aspettandolo, col sacro tur bolo l'incensava. Luigi Corvetto, presidente del Consiglio generale, venuto alla presenza del signore, favellava, avere lui liberato il buon popolo di Genova, averlo in figliuolo adottato; essere quivi in mezzo a' suoi figliuoli : dimenticare il genovese popolo le passate calamità ; ogni altro affetto in questo solo affetto comporsi , dello amore dell' Imperatore e re ; per questo essere i genovesi sudditi deditissimi; per questo i doveri più sacri affortificarsi dalle affezioni più dolci; non isdegnasse, pregava, la semplicità delle parole loro: eroe, sovrano e padre, in buon grado accettasse il tributo dell'ammirazione, dell'amore e della fedeltà loro. Poscia, a nome proprio e di Bartolomeo Boccardi, uomo di non mediocre ingegno, e stato sempre dedito alla parte francese, Luigi Corvetto medesimo pregava felicità per la sua patria, chiamando Napoleone più grande di Cesare, e confortandolo a cambiare l'antica cesarea divisa in quest'altra venni, vidi, felicitai. Piacque la squisita lusinga: Luigi Corvetto fu creato consigliere di Stato. Bene ne occorse ai Liguri, che, perduto l'antico nome, trovarono in Corvetto chi affettuosamente gli amava, chi prudentemente li consigliava, e chi utilmente appresso al signor del mondo gli avvocava, non a sdegni nè ad antichi rancori in tempi tanto solenni servendo, ma solamente al benefizio dei suoi compatriotti risguardando.

Queste smoderate lodi a viso scoperto, con tanta franchezza si ascoltava Napoleone, ch' io non so qual fronte fosse la sua. Alloggiava al palazzo Doria, a quest' uopo diligentissimamente preparato. Terminati i complimenti si veniva alle feste. Incominciossi dal mare. Faceva magnifica mostra un tempio, che di Nettuno, o di Panteon marittimo chiamarono, eretto sopra un tavolato di navi, senza però che ciò apparisse, perciocchè pareva foudato sopra un verdeggiante suolo, se ne andava sulle marine acque per forza d' ignoti ordigni galeggiando. Una gran cupola aveva per colmo, sedici colonne d'ordine jonico il sostenevano, le immagini dei marini Dei l'adornavano, Sulle due facce interna ed esterna della cupola si leggeva una iscrizione, parto del padre Solari, la quale significava, i Liguri augurare a Napoleone imperatore e re l'imperio del mare, come già si aveva quello della terra. Opera bella ed ingegnosa fu questo tempio : sopra di lei , condotta che fu in mezzo al porto, sedeva Napoleone, i circostanti festeggiamenti rimirando. Quattro isolette, che rappresentavano quattro giardini cinesi adorni di palme, redri, limoni, melaranci, melagrani, rinfrescati da zampilli di acque limpidissime, coperti da una cupola listata di più colori, ed adornata di quantità mirabile di campanelli, che messi in moto dal continuo aggirarsi della macchina, con dolce coucento tintinnavano continuamente, givano con morbide

giravolte ora quà ora là a galla ondeggiandosi. Un numero innumerabile di 180. battelli, burchietti, schifetti, liuli, gondolette, in varie guise ed elegantemente ornati, facevano che alla instabilità del mare nuova instabilità di barche e di vele si aggiungesse, e mille variati aspetti ad ogni momento agli occhi dei risguardanti si raffigurassero. S'apriva la regata, o vogliam dire, gara di navi in numero di sei: partite dalle tre porte di mare, due da ciascuna, con velocità maravigl:osa contesero della vittoria; vinse la bandiera del ponte Spinola: gli applausi e le grida festose montavano al cielo. Fecesi notte intanto: diventò più bello lo spettacolo. Lumiere di cristallo, che fra le colonne del galeggiante tempio stavano sospese, subitamente accese, gittavano sulle incostanti acque, che con lampi di vario colore li rimandavano, raggi di abbondante e rallegratrice luce. Le cupolette dei giardini, anch'esse illuminate, consentivano con la sopravanzante luce del tempio. Fuochi in aria, a forma di stelle, secondochè insegna Vitruvio, si volteggiavano intorno al tempio ed ai quattro giardini cinesi. Le agili barchette, poste fuori anch' esse i lumi loro facevano apparire giri, guizzi e baleni, che con la piena luce del tempio e delle isolette, da un canto si confondevano, dall'altro a chi d'in sulle spiaggie di lontano mirava . l'oscurità della notte con la immagine d'innumerevoli e vaganti stelle tempestavano. Alla dolce vista consuonava un soave ascoltare : imperciocchè dalle cinesi isolette uscivano suoni e concenti giocondissimi, mandati fuori dai petti e dagli appositi strumenti di musici vestiti alla cinese. Al tempo stesso le mura della città risplendevano per una immensa luminaria; i palazzi e le case quasi tutte avevano anch'esse i lumi accesi a festa: tutto l'anfiteatro della superba Genova con maraviglioso splendore rispondeva al marini splendori. La torre della lanterna, accesasi ad un tratto da innumerevoli lumi con bel disegno ordinati, trasse a sè gli occhi dei festeggianti spettatori, che con intense grida applaudirono. Accrebbe la maraviglia, che bentosto prese a buttar fuoco dalla cima a guisa di vulcano, come se veramente vulcano fosse. Ne i fuochi artificiali furono la parte meno notabile del magnifico rallegramento; poiché due bellissimi tempii di fuocn sorsero improvvisamente dalle due punte dei moli, ed altri fuochi con mirabile artificio apprestati ora si tuffavano nelle acque, ed ora, più che prima fossero, ne uscivano. Così fra il molle ondeggiare, il vago risplendere, il giocondo suonare, nasceva una scena a cui niuna può essere pari in dolcezza ed in grandezza.

Stette in queste allegrezze Napoleone sino alle dicci della sera: poi, serso dal mario tempio, se ne giva al magnifico palazza di Girolamo Durazzo, dove trovò nuovi e squisiti onori, nuova e squisita adulazione. Festeggiavano con maggior pompa la servità che mai avessero festeggiato la libertà: il che non dee recar maraviglia: la libertà piace a tutti; e nissuno vuol piacere a let; il disposimo piace a nissuno, e tutti vogiono piacere a lui. Diessi un festino sondusos a Napoleone nel palazzo pubblico, ni quel luogo sistesso dove; inasgori della spetta repubblica tante volte prudoratemente o fortenente sille più gravi faccente di lei averano delinificato della consolata di antiche ricondanza; in non lo so. Cantosa! l'anno ambrosiano nella cattedrale di Sen Lorenzo. Quivi giurarnon nelle parele (l'imperatore l'arrievesovo e di vessovi. Po disponsò le inasgon della legion d'onore, più eccelse a Durazzo, Cambiasio, Celesia, Corvetto, Serra, Cattanore, arrievesovo s'pina: presento on dorate giore Cambiaso, Cerambaso, Celesia, Corvetto,

Durazzo, Corvetto, Gentile: questi furono i primi segni della spenta patria. Comandò che si restituisse la statua d'Andrea Doria; quest'affronto mancava ad Andrea, atterrato dai giacobini, rinnalzato da Napoleone. Contento allo aver fatti servi, e veduto comportarsi da servi i Genovesi, se ne tornava Napolcone per Torino al suo imperiale Parigi. Rimase al governo di Genova il principe Lebrun, il quale, temperatamente secondo la natura sua procedendo, diede norma allo stato nuovo, riducendolo alla forma di Francia; ordinò con prediletto pensiero l'università degli studii; vedeva i professori volentieri : tra il ben operare ed il buon ricompensare cresceva il zelo ed in chi ammaestrava ed in chi era ammaestrato; l'università genovese diventò fiorente . Passarono alcuni mesi tra l'introduzione degli ordini francesi, e la unione alla Francia; finalmente, orando Regnault di San-Giovanni d' Angley, decretava il di 4 ottobre, il Senato che i territori genovesi fossero uniti al territorio di Francia . A questo modo finì uno dei più antichi Stati, non che d'Italia, d'Europa, Gl'inorpellamenti non mancarono nella bocca di Regnault : fra tutti fu lepidissimo il suo trovato . che la Francia distruggeva l'independenza di Genova, questo appunto significavano le sue parole, perchè l'Inghilterra non la rispettava. Fu lieto il principio; per la potenza di Napeleone tornarono in patria i Genovesi schiavi della crudele Africa.

La repubblica di Lucca anch' essa periva ; così si verificava il detto di Napoleone, che le monarchie non potevano vincere le repubbliche. Diè primieramente Piombino ad Elisa sorella , poi Lucca e Piombino a Baciocchi ed Elisa. Fossevi in Lucca un Senato: soldati non vi scrivessero, ma tutti fossero soldati; tassa e tributo nissuno vi pagasse se non per legge. Le cariche, salve le giudiziali, non si potessero conferire se non ai Lucchesi; principi di Lucca fossero Baciocchi ed Elisa: nella nobile Lucca Baciocchi dominava.

Animato dall'osare, viemaggiormente osava Napoleone: avviava Parma all'unione con Francia: le leggi francesi vi promulgava: già le ambizioni parmigiane si voltavano alla fonte parigina. Moreau di San Mery secondava l'imperatore piuttosto per piacere a lui, che a sè, perchè amava il comandare assai più che a modesto ed attempato uomo che si convenisse; ma dolce

era il cielo, dolci gli abitatori, dolce il comandare.

Mentre con trionfale ponipa scorreva per l'Italia Napoleone, e gl'italiani Stati rovinavano, tornava nella sua sede il pontefice Pio. Parlò agli adunati cardinali delle cose fatte e delle cose sperate, molto beneficio per la religione e per la romana Chiesa dal suo parigino viaggio promettendosi. Ordinate le faccende religiose in Francia, aveva desiderato di compor quelle che più vicino a lui avevano romoreggiato e gettato anzi larghe radici in tutte le parti d' Italia: quest'erano le differenze tra la Santa Sede e Ricci , vescovo di Pistoia. Aveva papa Pio VI gravemente censurato, con la sua bolla Auctorem fidei, le proposizioni del sinodo di Pistoia, massimamente l'ottuagesima quinta; colla quale il sinodo dichiarava aderirsi alle quattro proposizioni del clero di Francia. Quando poi la Toscana se ne viveva sotto la reggenza imperiale fondatavi dai Tedeschi, era stato il Ricci confinato nella sua villa di Rignano. L'arcivescovo di Firenze instantemente il confortava, e gravemente anche l'animoniva, si ritrattasse. Il vescovo, stando sui generali , affermava , non avere mai avuto le opinioni che uomini perversi gl' imputavano: essere di mente, come di cuore e di coscienza, cattolico,

Frattanto , morto Pio VI ed assunto al trono pontificale Pio VII , scriveva , 1805 per mezzo del prosegretario Consalvi, nuove lettere al nuovo pontefice protestando della sua riverenza verso l'autorità pontificia, fondata, come diceva, su quella della sacra scrittura, della sua adesione a tutte le verità cattoliche e dell'integrità della sua fede ortodossa. Questo cose scriveva, parte perchè, salva qualche restrizione mentale in lui, erano vere, parte perchè la reggenza di Toscana, che procedeva molto vivamente, lo spaventava : erano i tempi molto diversi dai leopoldiani. Non soddisfecero le lettere. Gli si scrisse da Roma, o in modo formale o speciale gli errori del sinodo ritrattasse, o il papa rigorosamente procedesse contro di lui con le censure; gli si fe' poi sentire da Toscana, che se non accedesse senza indugio alcuno alle domande di Roma sarebbe stato portato in castel Sant' Angelo, per modo che non vedrebbe più lume. Quest' erano le intituazioni della reggenza. In su questo, vennero novellamente i Francesi ad occupar la Toscana. Compose allora il vescovo una nuova e più lunga apologia, nella quale, ad una ad una esaminado le ottantacinque proposizioni, le affermava ortodosse. Sulla ottuagesimaquinta, e rispetto a quanto s'attiene alla dichiarazione del clero di Francia, protestava, non creder aver fatto ingiuria a quell'illustre Chiesa, la sua dottrina accettando: avere il gran Bossuet, al quale la comunione cattolica per tanti segnalati servigi restava obbligata. i quattro articoli difesi e mantenuti: non averli lui nel suo sinodo, come dogmi adottati , ma come un mezzo potente e sacro per mostrare i limiti che dividevano le due potestà ecclesiastica e secolare.

Rispetto poi alle regole di disciplina, essersi creduto, come vescovo, asseverava, tenuto a riformar gli abusi: di ciò averne fatto il Concilio di Trento espresso precetto. Le medesime protestazioni di obbedienza e di fede fece il vescovo, e le mandò al pontefice, quando, passando per Firenze, se n'andava in Francia all' incoronazione. Ma papa Pio, tornando da Parigi e ripassando per la capitale della Toscana, fece sapere a Ricci che l'abbraccerebbo volentiori, se prima volesse sottoscrivere una dichiarazione. Voleva che il pistoiese vescovo dichiarasse, accettare con rispetto puramente e semplicemente di cuore e di spirito tutte le constituzioni apostoliche emanate dalla Santa Sede contro gli errori di Baius, Giansenio, Quesnel e loro discepoli dai tempi di Pio V sino al presenti e specialmente la bolla dogmatica Auctorem fidei; che dannava le ottantacinque proposizioni estratte dal sinodo pistoiese; ripruovare e dannare tutte e singole le proposizioni sopradette nella conformità o significati espressi nella bolla; desiderare, perchè fosse lo scandalo corretto, che la dichiarazione si rendesse pubblica; protestare finalmente voler vivere e morire nella fede della Chiesa cattolica, apostolica, romana con sommessione perfetta ed obbedienza vera a nostro signore papa Pio VII ed a' suoi successori vicari di Gesù Cristo. Ricci, stretto dai tempi, e temendo che il rifiuto gli fosso opposto a pertinacia, sottoscrisse.

L'aspettavano il papa e la regina nel palazzo l'itti: il pontefice, gittatosegli al collo, l'abbrecciuva; e, futto is edere accato a lui, molto l'accarezzava, della presa risoluzione con esimie espressioni commendanolor.

Pussate le prime calezze consegnava il vescovo nelle mani del pontefice uno
scritto, l'importanza del quale era, che per mostrare la obbedienza e
sommessione sua alla Santa Seda eveva volentirie stotoscritto; nua stantechè
tutta la sua coscienza riandando, nissuna altra dottrina vi trovava se non
quella che era definita dalla bolla di Po VI, per obbligo di vertità e di co-

BOTTA AL 1814.

1865 scienza era obbligato dichiarare, come dichiarava, non mai avere o creduto, o sostenuto le enunziate proposizioni nel senso eretico, giustamente condannato dalla bolla, avendo sempre avuto l'intenzione, che se qualche espressione equivoca fosse trascorsa, questa incontanento fosse ritratta e corretta. Pregare conseguentemente, soggiungeva, il pontefice, accettasse benignamente questa rispettosa dichiarazione, come un' effusione del suo cuore. Appruovò Pio questa seconda dichiarazione, affermando, non dubitare della purezza cattolica di Ricci, e ne farebbe fede al concistoro. Ciò detto, con nuove dimostrazioni accarezzava il vescovo. Scrissegli Pio da Roma lunghe ed affettuose lettere : avere Ricci, affermava, per aver posposto l'amor mio proprio alla verità ed alla cristiana obbedienza, ed essere tramandato con gloria alla posterità, ed il suo nome collocato fra quello degli uomini più illustri. Il lodò nell'allocuzione al concistoro; ma il governo toscano non lasciò stampar l'allocuzione, perchè non si riaccendessero i fuochi spenti e le disputazioni non si rinnovassero. A questo modo Pio, vittorioso di Napoleone, trionfava anche di Ricci, due avversari potenti, uno per la forza dell'armi, l'altro per la forza delle opinioni. Tuttavia vi rimasero in Italia semi e radici contrarie. I discepoli di Ricci non solamente perseveravano nelle medesime sentenze, ma predicavano, Ricci non avere apertamente ritrattato. Infatti egli è certo che il vescovo nelle sue giustificazioni, per tal modo, sebbene copertamente, favellò, che facilmente si scorgeva, nodrire opinione avversa all' infallibilità del papa, ed a quella pienezza di potestà che i curialisti di Roma attribuiscono al romano seggio.

Mentre pel concordato con Francia aveva il pontefice dato sesto alle faccende religiose di quel regno, un altro pensiero mandava ad effetto, dal quale confidava che dovesse risultare molto benefizio alla sedia apostolica, e siccome per l'accordo fatto con Napoleone aveva posto freno alla setta filosofica, così con un'altra deliberazione voleva medicare dalle radici il male che credeva provenire dalla setta che l' impugnava pretendendo le massime e gli usi della Chiesa primitiva. La giurisdizione dà ai pontefici romani nei paesi esteri la potenza esterna, le informazioni e le insinuazioni la segreta. In quest' ultima bisogna molto efficace opera prestavano i gesuiti , perciocchè dall'una parte, in virtù degli ordini loro, ogni cosa che spiassero, facevano con diligenti informazioni nota al loro generale in Roma, e questi al governo pontificio; dall'altra, consigliando i principi ed ammaestrando la gioventà, tiravano e chi reggeva e chi era retto là dove volevano, soliti a voltar a fini mondani i mezzi della religione. Ordine potentissimo era questo per comandare ai re ed ai popoli, e che dinota, in chi primieramente il concepi, un capo gagliardo ed una cognizione profonda delle cose umane . Napoleone stesso, col suo disordinato ed incomposto procedere, non ebbe mai, per farsi padron del mondo, pensiero così forte qual ebbero un fraticello di Spagna ed un preticello di Roma. Adunque i gesuiti, poiche, quantunque spenti. il loro spirito viveva, gran maestri del saper accomodare i consigli ai tempi, con sagacità maravigliosa spargevano; per questo appunto esser nate le rivoluzioni, per questo la rovina dei reali seggi, per questo imperversare una libertà scapestrata : per questo l' anarchia dissolve ogni buon ordine . perchè da questa era stata soppressa la società loro; per questo la filosofica e la giansenistica piena avere tutto allagato : a sì potenti e sì ostinati nemici i re soli senza il papa , nè il papa solo senza i re , nemmeno i re ed il papa insieme congiunti, non poter resistere, se non si accosta l'opera aiutatrice e tanto efficace dei gesuiti: sedurre la filosofia gli animi ardenti ed 18-5 allegri con torre il freno alle passioni, sedurre il giansenismo gli'animi ardenti e rigidi con una apparenza di santimonia e di austerità ; non esser padroni i re dell' ammaestrare il giovani a seconda dei pensieri loro , non esser padrone Il papa di piegar uomini male ammaestrati: necessario essere l'aiuto di coloro che radici buono sanno porre negli spiriti, e di quanto gli spiriti concepiscono e di quanto le mani fanno, possono essere e sono diligentemento informati : cospirare il volgo contro i potenti , doversi accordare i potenti , per resistere al volgo; nè un modo qualunque al grand' uopo poter bastare: richiedersi il più alto, il più stretto, il più generale; soli a questo fine valere i gesuiti : doversi loro chiamare ad instaurazione della società sciolta. a salute dei principi pericolanti, a rannodamento dell' Europa disordinata : o gesuiti o rivoluzioni da rivoluzioni : nè altro modo di salvamento trovarsi che in lorn. Queste cose spargevano, come se il mondo non sapesse ch' eglinn soln allora si facevano i difensori dei sovrani, quando i sovrani si facevano servi di loro .

Lo spavento è mal consigliero, perchè fa velo al giudizio. Alcuni principi, mossi dall'artifizinso parlare, desideravano i gesuiti, non pensando che per diventar padroni dei popoll si facevano servi di altrui. Ne anco in questo vi ora sicurezza alcuna, poiche solamente le monarchie cattoliche, in cui vivevano i semi e le radici gittate dai gesuiti, rovinarono per rivoluzioni, non le protestanti , dov' erano ignote le dottrine e le arti loro . Del resto nissuno più apertamente più tenacemente dei gesuiti sostenne la dottrina che fosse lecito uccidere certi re . Supplicava il re Ferdioando di Napoli al papa, acciocchè per ammaestrare la gioventiu del suo reame nelle rette e salutevoli dottrine, come diceva, vi rinstaurasse, come già in Russia aveva fatto, la compagnia di Gesti. Il pontefice facilmente gliene consentiva; un Gabriello Gruber la ordinava : misera condizione degli uomini , che non san trovar rimedio ad un eccesso se non coll' eccesso contrario. Così fu principiata la risurrezione dei gesuiti, dannati da un papa e da tutti i re, e fu principiata da un re attivo cooperatore della soppressione, e da un papa uscito dai benedettini, nemici acerrimi dei gesuiti : opera, come strana nel principio, così immensa nel risultamento. Se ciò fia con utile dell' umana società i nostri nipoti il vedranno: ma se si debba giudicare del futurn dal passato pensieri sinistri debbono annuvolar la mente degli uomini savi, che amano la quiete degli stati , l'indipendenza dei principi , la libertà dei popoli .

Mentre Il pontefice s'ingegnava di confermare la polenza novellamente intercipistata, nuove lertie si appretavano alla sanguinosa Europa. L'assunzione di Napoleone al trono imperiale di Francia aveva sollevato gli animi di tutti i rolentata, e dato loro cagione di temere nuovi sovventirmeti e nuova servità. Solo la Prussia se ne contentava e se ne rallegrava, perchà credeva che più stable fondamento all'ingrandimento dei sono Stati fosse la nuova potenza di Napoleone, che l'antica dell'Inghilterra e della Russia. Dee così massimamente si socceptava nelle estatzione ed inconozione: eru la prima, che per loro si veniva a torre ogni speranza del vedere restituti il Rombilto della respecta della prancia di nuova potenza di nuova portenza del vedere restituti il Rombilto della respecta della res

186 e gli amatori del nome borbonico a quell'imperiale capriccio di Napoleone si fossero risentiti, e divenuti meno inelinati ad aiutarlo, quando si venisse ad una nuova mossa d'armi. Si conosceva ch'egli non era uomo di non usare efficacemente la sua fresca potenza per solidarla, e che se gli si desse tempo, sarebbe stato non che difficile, impossibile il frenarlo. Nè egli, pel desiderio ardentissimo del combattere, troppo s' infingeva. Il suo procedere già era da imperatore d'Occidente. Questo voler significare, argomentavano quegli onori di Carlomagno offerti il giorno dell'incoronazione tanto a Parigi. quanto a Milano; questo la corona ferrea dei lombardi; questo i motti che metteva fuori già fin d'allora : che l'Italia fosse vassalla del suo impero . Aggiungevansi nella mente dell'imperatore Alessandro alcune ragioni particolari di tenersi mal soddisfatto dell'imperator Napoleone, delle quali la principale consisteva nella uccisione del duca d'Anghienna, giovane di sua età, e da lui specialmente conoseiuto ed amato. Da questi motivi era surto nelle principali potenze d'Europa il desiderio di una nuova collegazione a difensione comune ed a conservazione degli antichi Stati contro la Francia, il cui fine era o di accordarsi con Napoleone, se qualche tempo di buona composizione a beneficio dell'independenza dei consueti sovrani con lui si potesse trovare; o di venire con esso lui al cimento dell'armi quando ancora era tenero su quol suo sovrano seggio. Nè l'Inghilterra mancava a sé stessa, non solo per l'antica nimicizia, ma ancora pel pericolo ehe pareva sovrastare al cuore stesso del suo Stato; conciossiache avesse Napoleone raccolto un esercito molto grosso sulle coste della Picardia e della Normandia , minacciando d'invasione i tre regni. Nè era privo di un sufficente naviglio, avendo allestito, oltre alle grosse navi di guerra, una quantità considerabile di legni minori. Secondavano le intenzioni dell'imperatore con calore grandissimo i popoli di Francia con profferte di denari e di navi. Guglielmo Pitt, che a questo tempo reggeva i consigli del re Giorgio, aveva questo moto in poco concetto, conoscendo che, pel prepotente naviglio d'Inghilterra, difficile era l'approdare, più diffieile l'acquistare piè stabile nell'isola, prima che le sorti fossero definite. Ciò non ostante l'apparato di Francia travagliava la nazione ed interrompeva i traffichi. Per la qual cosa intendeva con tutto l'animo a suscitar nuovi nemici e ad ordinare una nuova lega contro la Francia. A questo fine, e già fin dal mese d'aprile, era stato concluso a Pietroburgo tra la Russia e l'Inghiterra un accordo, col quale si erano obbligate ad usare i mezzi più pronti ed efficaci per formare una lega generale, e che per conseguire questo intento adunassero cinquecentomila soldati , non compresi i sussidii d' Inghilterrà; il fine fosse l'indurre o costringere il governo di Francia alla pace, e ad una condizione in Europa in cui nissun Stato preponderasse sopra gli altri; evacuasse Napoleone l' Annover e la settentrionale Germania, rendesse indipendenti l'Olanda e la Svizzera, restituisse il re di Sardegna con qualche accrescimento di territorio, desse sicurezza al re di Napoli, sgombrasse da tutta Italia, compresa l'isola d' Elba. Già la Svezia e l'Austria erano entrate in questa lega . Prima però che all'aperta rottura si venisse, si per vedere se ancora qualche modo di onesta composizione vi fosse e si per aver comodità di fare i necessari apprestamenti, e di dar tempo agli ajuti di Russia di arrivare, si deliberarono gli alleati a mandare a Parigi il barone di Novosiltzoff, perchè le proposte loro vi recasse, e di un accordo conforme l'imperatore Napoleone sollecitasse. Già era l'inviato dei confederati giunto a Berlino quando sopraggiunsero

le novelle dell'unione di Genova all'imperio di Francia; accidente contrario 1805 alle dichiarazioni di Napoleone ed agli interessi dell' Austria in Italia. Arrestossi a tale improvvisa notizia Novosiltzoff donde fatto sapere all' imperatore Alessandro il fatto, era tostamente richiamato a Pietroburgo, Per questo medesimo accidente e pel caso di Lucca, che poco dopo si seppe, l'Austria più strettamente si congiungeva con la Russia. Incominciarono i discorsi politici, soliti a precedere le guerre. Mandò dicendo l'Austria a Napoleone, desiderare cooperare con la Russia e con l'Inghilterra al fine di un onesto e sicuro pacificamento d'Europa : ciò avere desiderato prima della unione di Genova e di Lucca, ciò ancora e molto più desiderare dopo. A tali notificazioni si risentiva Napoleone: rispondeva, poco sperare dalla Russia e dall'Inghilterra, l'Austria poter sforzarle a consigli pacifici, perchè, per venire contro Francia, dovevano passare pei suoi territori: ma non potersi fidar dell' Austria, armare lei in Polonia, ingrossare fuor di misura in Italia, empiere il Tirolo di soldati : se pur pace volesse , tirasse indietro dal Tirolo italiano e tedesco i reggimenti novellamente mandati; cessasse ogni fortificazione nuova : restituisse al pacifico numero i soldati nosti alle stanze nella Stiria, nella Carintia, nel Friuli e nei territori veneti; dichiarasse all'Inghilterra, volersene star neutrale.

Da questi discosi si vedeva che poca speranza restava di pace; en Napoleone era uomo capace di disfare per minacce ciò che aveva fatto, nè
l'Austria si voleva tirar indietro dalle sue risoluzioni, aspendo che Alessandre già aveva avvitato verso i suoi confini due escritti ciascuno di enquantamila soldati. Insorgeva adunque più vivamente ed a Napoleone rappresentava il suo desiderio d'amicizia con Francia, di pace di tutta Europa; mo
essersi violato, per gli ultimi accidenti in Italia, il trattato di Luneville,
pomettitore di dinipendenza per la italiana repubblica, essersi, con nuove
rovine di Stati indipendenti, spaventata l'Italia; non dovere una sola potenza
rarrogare il diritto di regalare da sel pi interessi delle nazioni, con esclusione
rarrogare il diritto di regalare da sel pi interessi delle nazioni, con esclusione
tipulate, la conocidia; offiriri on che con le armi anora non si contendeva, offiririo quando già si combuttesse, e sempre essere parata a convenire, salvi i trattati conclusie e l'amigendezza delle nazioni.

Seguitarono queste protestazioni altri discorsi sul medesimo andare da ambe le parti, nel quali el il desiderio di pace el il rispetto pei diritti altrui si pretendevano. Intanto le armi si apprestavano. L'imperatore di Francia. che con la celerità aveva sempe vinto, vedendo la nuova lega ordita contro di lui, e la guerra inevitabile, stando coll'animo riposto dal canto della Prassia, che acceata dalla cupidigia di avere l'attrui, falismente giudicava della natura di Napoleone, ordino incontanente all'esercito raccolto sulle coste di Prancia verso l'Inchittera, marciasse in Alemagna, soccerresse alla Baviera, minacciata dall'Austra, ributtasse la forza colla forza. Poco dopo, descritti novo istolati, sa avvara egli medesimo verso i compi d'Alemagna, canto son l'Austria commetteva all'acciduca Fedinando, giovane animosismo, l'esercito germanico, dandegli per moderatore della sua gioventti i generale Mack, nel quale l'imperator Francesco, piutosto per industri parole che per egge gia titti, aveva molta fede.

Dalla parte d'Italia, le condizioni delle cose militari erano le seguenti .

1835 L' Austria, considerato quanta efficacia fosse per avere il nome dell'arciduca Carlo, lo aveva preposto all'esercito italico, schierato sulle rive dell'Adige. I forti passi del Tirolo erano dati in guardia all'arciduca Giovanni, con una grossa schiera congiungitrice dei due eserciti germanico ed italico. Si era fatto disegno che a queste forze si accostasse, sbarcando in qualche parte d' Italia un grosso aiuto di Russi e d'Inglesi, che allora erano raccolti nelle isole di Corfu e di Malta. Ma Napoleone, contuttoche principal cura avesse delle cose di Germania non pretermise quelle d'Italia, e poiche seppe che l'arciduca Carlo era stato posto al governo della guerra avendo più fede nella fortuna di Massena, che in quella di Jourdan, surrogava, il capitano italico al capitano germanico. Mandava intanto nuovi soldati, per modo che tra Francesi ed Italiani Massena aveva un esercito fiorito ed uguale per numero all'alemanno che sommava circa a ottantamila soldati . Stavasi Mussena alloggiato sulla destra dell' Adige, pronto a tentar il passo, come prima fosse dato il segno delle battaglie. L'imperatore di Francia, che in tutte le sue guerre poco curandosi delle estremità, ed amando le guerre grosse piuttosto che le sparse, badava sempre al cuore, perchè sapeva che a chi n'andava il cuore, ne andavano anche le estremità, fece disegno d'ingrossare sull' Adige, con mandarvi quella parte che, sotto Gouvion San Cyr, alloggiava nel regno di Napoli. Il che, perchè con sicurtà potesse eseguire, aveva con sue pratiche e per mezzo del marchese del Gallo, ambasciatore del re a Parigi, indotto Ferdinando a sottoscrivere un trattato di neutralità. S'obbligava per quest'accordo il re a starsene neutrale durante la presente guerra, a respingere colla forza ogni tentativo fatto contro la sua neutralità, a non permettere che alcuna truppa nemica sbarcasse, o nei suoi regni entrasse, a non ricettare ne' suoi porti alcuna nave nemica, a non commettere i suoi soldati o le sue piazze ad alcun uffiziale o russo od austriaco o d'altra potenza nemica, ed in questo capitolo s'intendessero anche compresi i fuorusciti francesi; il che principalmente accennava al conte Ruggiero di Damas. Dalla parte sua Napoleone, fidandosi, come si spiegava, nelle obbligazioni e promesse del re, consentiva a sgombrar il Regno dei suoi soldati, ed a consegnare i luoghi occupati agli ufficiali napolitani. Si obbligava oltre a ciò, e prometteva di conoscere ed aver per neutrale nella guerra presente il regno delle

Due Sicilie. San Cyr marciava verso l'Adige.

I discorsi, secondo il solito, precedevano le armi, moderati dal canto dell'arciduca, più vivi da quello del capitano napolenoico. Quando poi già le armi sonoavano in Alemsgan, e già la Baviera era invasa dagli Austriaci, il principe Eugenio, vicerè d'Italia, pubblicava con parole aspre contro l'Austria la guerra. Avere Vienna contro il popolo francese, contro il popolo italiano risoluto la guerra, la casa d'Austria, prevalendosi della noble sicureza e condificaza di Napelonen imperatore, invadere i curritori di un principe dell'impero, solo perché fedde ai trattati, amico ed alieato si era conservata all'imperatore del Francesi ed ai red 'Italia: na non dubtiassero, continuava dicendo. Napelone giudrare gli eserciti, sopra di loro lui ripsorsa, qui sorgicuiri, combattero la sua gloria, la sua mento, la sua giustità, ai suo valore; combattere finalimente la fedeltà e l'amoro de' suoi popoli; saranne terminava, i nemici (visti.

Già si combatteva aspramente in Germania quando ancora si riposava dall'armi in Italia; imperciocche, a petizione dell'arciduca, che desiderava, pruma di combattere, supere a qual via s'incamminassero gli accidenti della suor guerra germanica, si era fatto tra lui el Nassena un accordo, perceble lo efficse uno si potessero cominciare prima del 18 ottobre. Grande errore degli Austriaci fia questo, perchè cercar definizione di fortuna in un sol luggo, potendo in molti, non fu mai prudente consiglio. Aggiunge gravezza all'errore la conquiazione di San Cyr con Nassena, alla quale per l'indugio si poteva dar luogo prima di combattere. Non commises simile derrore Rapoleone, che, con incredibile veloctò dulle spiaggie martitime della Picardia alle sponde del Danubio viaggiando, arrivò e combatte gli Austriaci innanzi che i Russi giungessero sul campo di battaglia in siuto loro. Dall' errore dell' Austria bacque che l'arciduca fa, pei fatti di Germania, prima superato che combatto.

Già vincevano le uspoleouiche stelle. L'imperatore dei Francesi, arrivando in Alemgan inanazi che già Austriaci avessero avuto tempo di riusciri oltre i passi della Selva Nera, e di fortificarli, si avventava, in ciò mostrando, oltre lo selevità, un agrandeza di militari concetti straordinaria, contro il nemico tante volte vinto. Trovossi Mack in pochi giorni cinto da ogni parte, segregato da Vienna, ridotto dentro le mura di Ulma. Aveva vinto Napoleono una prima battaglia a Vertinga, una seconda a Guusburgo. Due accidenti principalmente gli avvenno aproti l' altot o queste vittore, l'auto del Bavari, e l'aver calpestato, stramado più di vincere che l'osservaza della fede, la neutralità della Prussia a Bareti e ad Anspeti: il primo fa cagione che i Francesi riuscissero sulla destra ad Augusta ed a Monaco, sulla sinistra a Novoburgo, Ingolasta e Ratisbona, quinci e quindi alle spalle degli Austriaci. Per tale guisa non solamente furono serrati gli Austriaci, mor anorom Mack separato dall'arciduca Giovanni.

Spuntava appena il giorno 18 ottobre, termine della tregua, che, sapendo già Massena essersi venuto alle mani in Germania con prospero successo de suoi compagni si deliberava a cominciar la guerra. Alle quattro della mattina, dando due assalti uno sotto, l'altro sopra Verona, si accingeva a sforare sul mezzo il passo.

Imponeva a questo fine a Duhesme ed a Gardanne, che assaltassero il ponte : era murato e rotto ; ma Lacombe San Michele , generale d'artiglieria , con un petardo, esponendosi a grave pericolo perchè i Tedeschi fulminavano dalla riva sinistra, rompeva il muro, ed il generale Chasseloup con pari valore riattava il ponte. Passarono i soldati armati alla leggiera: ma, fortemente pressati dai Tedeschi, correvano grandissimo pericolo. Non indugio Gardanne a venire in soccorso loro col grosso delle sue compagnie, e rinfrescò la battaglia. Si combatteva con molto valore e con vario successo da ambe le parti. L'arciduca, che aveva il suo campo a San Martino, mandò tostamente nuovi soldati in soccorso de' suoi , donde nasceva un più vivo e più generale combattere. Duhesme ancor egli cra passato con tutta la sua schiera. Per quel giorno non fu compiuta pei Francesi, ancorchè avessero il vantaggio, la vittoria, e fu loro forza di tornarsene ad alloggiare sulla destra del fiume, conservando però in poter loro la signoria del ponte. Mancarono in questi fatti dalla parte dei Tedeschi circa tremila soldati tra morti, feriti e prigionieri, con qualche perdita di cannoni. Nè fu senza sangue la vittoria pei Francesi, scemati di un migliaio di combattenti. Massena, o che il ritenesse il forte sito dell'arciduca, o che volesse aspettare che San Cyr l'avesse raggiunto, o che desiderasse, prima di cacciarsi avanti 1805 udire i fatti ulteriori di Germania, se ne stette più giorni senza fare alcun motivo d' importanza. In questo gli sopraggiunsero desideratissime novelle: avere tutto l'esercito di Mack, salvo una piccola squadra, fuggita sotto la condotta dell'arciduca Ferdinando, deposto le armi, ed essersi dato, il di 47 ottobre, vinto e cattivo in mano di Napoleone; il che importava l'annichilazione quasi intiera delle forze austriache in Alemagna, Napoleono imperatore aveva in questi fatti, per arte e per fortuna, superato Buonaparte generale e consolo. Cambiavansi le sorti dell'italica guerra. Fu l'arciduca obbligato a debilitarsi, con mandar parte dei suoi in aiuto dell'imperio pericolante del fratello. Sgomentaronsene i Tedeschi, presero animo i Francesi. Massena , udito il maraviglioso caso di Ulma, si risolveva senza frappor tempo in mezzo, ad assaltar l'avversario nel suo forte alloggiamento di Caldiero, Il giorno 29 ordinava il passo del fiume. Dubesme e Gardanne erano destinati a varcare per l'acquistato ponte, Seras a stanca al passo del ponte di Polo , Verdier a destra più sotto tra Ronco ed Albaredo , luoghi già tanto famosi pei casi di Arcole. Duhesme e Gardanne, passato il ponte si erano allargati a destra; Seras, passato più sopra, seguitava ad altro disegno le falde dei monti, ed occupando le alture di val Pontena, che signoreggiano il castello di San Felice, che con le artiglierie aveva molto noiato i Francesi al passo del ponte, aveva obbligato i Tedeschi a sgombrare da Veronetta. Ciò diede abilità ad altre squadre di passare, massimamente ai cavalli, per modo che gli Austriaci, cacciati da tutti i siti e perfino da San Michele, si ritirarono con grave perdita, sempre però animosamente combattendo, oltre San Martino. I Francesi pernottarono in Vago. Si risolveva l'areiduca a fare fronte a Caldiero, piuttosto coll'intento di non cedere la possessione d'Italia senza combattere in una giusta battagha, che colla speranza di cambiar le condizioni della guerra, già troppo preponderati in favor di Napoleone. Si ordinava, la mattina del giorno 30, l'arciduca alla battaglia, sprolungandosi a destra fin sopra alle eminenze di San Pietro, rimpetto al villaggio di Fromegna, e distendendosi a sinistra verso l'Adige, fin oltre a Gambione. Questi siti erano diligentemente fortificati. Perchè poi in un caso sinistro vi fosse luogo a far risorgere la fortuna, aveva adunato la cavalleria ed un grosso corpo di ventiquattro battaglioni di granatieri verso Villanova, al bivio dove la strada di Verona in due partendosi porta da un lato a Lonigo, dall' altro a Vicenza.

Il generale di Francia aveva partito i suoi in tre schiere: la mezzame condotta da Gardanne, la destra da Dubesne, la sinistra da Molitor. Un grosso, ordinato alle riscosse, e composto dai granatieri di Parlonneaux, e di stava alca spalle. Masena, a vendo intese che le fazioni ordinate di Sense di Verdier avevano avuto il fine che gli si era proposto, si deliberava ad attaccare la battaglia. Il primo a far impeto la Molitor: assaito finesamente, e furiosamente, e furiosamente annora fu risospinto. Fecersi avanti Gardanne e Dubesnen, e furiosamente noma fine transiente su tutta la fronte da ambe le parti-Gardanne, spingendosi avanti con estrema forza, faceva piegare la fortuna in favor suo; percebò, cacciati da logo a luogo i Tedeschi, anorchi fortemente contrastassero, s' impadroniva, avventandosi con le baionette, di Caldiero. La qual cosa vedutasi dalle due alle iestreme, si segiplarono anore esse con forza contro il nemico, ed il costrinsero a piegare: ma, rannodatosi lue enimenze, y'i faceva un'ostinata difes; ultaviar la giornata locianava

del tutto a favor dei Francesi. Erano le quattro della sera: l'arciduca 18/6 mandò avanti il retroguardo, che, come narrammo, serbava alla ricuperazione della battaglia; ne era reintegrata, e le cose si mantenevano in modo bilanciate, che non più in una che in un'altra parte pendevano. Massena, veduto il nuovo rincalzo, mandava innanzi anch' esso il suo retroguardo: la zuffa divenne acerbissima e mortale; perchè così i granatieri ed i cavalli tedeschi, como i granatieri ed i cavalli francesi, che novellamente erano entrati nella mischia, facevano egregiamente il debito loro Prevalse finalmente la cavalleria di Francia; resistevano ancora i granatieri dell' arciduca, ma quei di Partonneaux, dato mano alle baionette, con tale vigoria gl'incalzarono, che gli obbligarono a dare indietro. Così i Tedeschi, lasciando la vittoria in potestà di chi poteva più di loro, cedettero del campo, e si ritirarono alle batterie che l'arciduca aveva piantate sopra le eminenze che torreggiavano oltre Caldiero. Fu notabile questo fatto d'armi per la somiglianza dei disegni orditi dai due avversi capitani, perchè ambidue ordinarono le ordinanze con una prima fronte, e con una schiera di riserbo, ed ambidue in lei posero un grosso nervo di granatieri ed un battaglione fiorito di cavalleria. Perderono gli Austriaci trenta cannoni e tremilacinquecento soldati: i Francesi circa millecinquecento. Si portarono egregiamente tutti i generali di Massena: si dolse l'arciduca di Wukassowich, che, trovandosi a campo a Campagnola, e standovi, come pare, a mala guardia, si lascio fare un assalto improvviso addosso, il che disordinò i disegni dei generalissimo d'Austria : tal è l'incertezza delle guerriere sorti ; impercioccbè questo era quel Wukassowich che meritò tante lodi in queste storie di perito auimoso e vigilante capitano.

Mentre si combatteva a Caldiero, aveva l'arcduca mandato a sua destra verso i monti una colona di cinquemia soldati, stoti a conduta d'illituger, col proposito di circuire e di combattere i Francesi alle spalle. Questa mossa aveva ordinato, o che non sapsese che Sesar assai forte marciava su quelle imelesime terre, o che credesse potere più lungo tempo resistere a Caldiero. Ne nacque un grava accidente a danno delle forze austriache. Seras, oltre mortendos tra ll'illinger e l'arciduca, taglio fuori la sapadra sezcradat, e la ridusse alla necessità dell'arrendersi.

Il fatto di Caldiero, la calamità d'Hillinger, gli ordini dell'imperatore suo fratello non lasciarono più luogo ad elezione nell' arciduca. Per la qual cosa la notte del primo novembre principio a tirarsi indietto per la strada di Vicenza: poi continuando, non senà arte, a cedere del campo, conduceva le sue genti più intere che le perdite prime e la presta ritirata potessero permettere, sulle sponde della Sava, ponendosi alle stanze di Lubiana. Il seguiarono velocemente i Francesi: raccolsero il coni corpi, mi pricoli, di shrancati, e grossi magazzini di viveri, principalmente in Udine e Palmanova. A questo modo i fertili passi della terraferma veneta, conquistati di nuovo dalle armi vincitrici di Napoleone, furnon tolti all' Austria. Solo la città di Venezia restava in potere del Treleschi.

Era in questo masco tempo arrivato da Napoli San Cyr. Massena , truvandosi in necessità di seguiate a secondi l'arrichica nelle modage della Carniola e della Carintia, non voleva, per timore di qualche abarco di Bussi e d'Inglesi, lossicra senza difessi i lidi veneziani. Ordinava pertanto a San Cyr. che si allargasse e custodisse le spiaggie dalle bocche dell'Adige sino a Venezia. Questa provvidenza debe felice successo, non contro i tentativi di

Butta at 1811. 91

18/5 mare, chè nissuno fu fatto, ma contro uno di terra. Napoleone, volendo prostrare le forze d' Austria, che tuttavia tenevano le alte rupi del Tirolo e del Voralberga, aveva mandato da Augusta Nev contro l'arciduca Giovanni, ed Augereau contro Jellacich. Ney, guadagnato celeremente il passo di Scharnitz, occupava il Tirolo tedesco; poi, guadagnato con la medesima prestezza il passo il Sterzing, s' impadroniva del Tirolo italiano, ritiratosene, o piuttosto fuggitosene a grave stento l'arciduca per ricoverarsi nella Carniola. Augereau cacciossi avanti Jellacich, cedente dal Voralberga; il capitano tedesco, trovate le strade del Tirolo chiuse da Ney, fu costretto alla dedizione. La conquista del Tirolo partorì un altro effetto di grande importanza. Un grosso di settemila fanti e mille cavalli , sotto la condotta del principe di Roano , costretto a calarsi per le sponde della Brenta verso i piani bagnati da questo flume, incontratosi a Castelfranco con San Cyr, dopo un furioso conflitto, fu obbligato ad arrendersi. Dopo questo fatto Massena, sicuro alle spalle, viepiù innoltrava la sua fronte, e fermava gli alloggiamenti in Lubiana, ritiratosene l'arciduca per internarsi pella Croazia, e di là pel principato di Sirmio in Ischiavonia, tra la Drava e la Sava. Seras occupava Trieste. I soldati di Massena e di Ney si congiunsero a Villaco ed a Clagenfurt: i due eserciti di Francia germanico ed italico si congrezarono alle future imprese del Danubio. Grandi, audaci ed ottimamente composte furono tutte queste mosse da Napoleone : il fine rispose alla maestria colla quale erano state concette. L'apparato bellico dell'Austria in men che non fece un mese, fu distrutto: e l'imperator Francesco, privo quasi interamente delle forze proprie, non aveva più altro rimedio che gli aiuti della Russia, sufficienti prima delle rotte, insufficienti dopo. L'Italia sgombra, come ai primi tempi di Napoleone . da uomini alemanni .

Ambiva Napoleone di per sè stesso gli Stati altrui, e facilmente, senza cagione o pretesto, se gli appropriava: molto più volentieri se gli appropriava, quando se ne gli dava cazione. Di ciò con estremo suo eccidio ebbe pruova il re di Napoli. Aveva Ferdinando, siccome per noi si è narrato stipulato la neutralità; ma quando appunto la guerra si definiva in favor di Francia in Germania e nell'Italia superiore, essendo già corso oltre il suo mezzo il mese di novembre, arrivavano nel golfo di Napoli due navi inglesi con molte onerarie, sopra le quali erano quindicimila soldati, dodicimila Russi, venuti da Corfu . tremila Inglesi, venuti da Malta. Sbarcarono soldati armi e munizioni tra Napoli e Portici, annunziando venire non solo per proteggere il Regno, ma ancora per correre verso l'Italia superiore in aiuto degli Austriaci . Non fece il re, non bene considerando quel che potesse portare seco il tempo futuro, alcuna dimostrazione ne protesta per impedire lo sbarco di queste genti nemiche a Francia. L'ambasciador di Napoleone, viste le insegne del nemico, molto acerbamente si risentiva, e calati gl' imperiali stemmi dalla fronte del suo palazzo, richiedeva il re dei passaporti, e l'infedele terra, come diceva, abbandonando, se ne partiva alla volta di Roma. Per mitigarlo mandava fuori il governo un editto, per cui prometteva ai Francesi, Italiani, Liguri e ad altre nazioni unite all'impero francese, che sarebbero le proprietà loro ed i traffichi securi e salvi. Fu la dimostrazione indarno, perchè non solo nissuna protestazione conteneva contro il moto dei confederati , ma nemmeno portava alcun dispiacere di quello che la Francia aveva sentito si gravemente. Gli effetti che ne seguitarono, e che per molti anni

747 tolsero al re la possessione del regno di qua dal Faro, sarauno da noi fra 1840 breve raccontati.

Vincevai Napoleone ne campi di Osterlizza una campale battaglia . Vinti i Russi ausiliari, fu talmente prostrata l' Austria, che fu costretta a consentire e durissimi patti. Si fermarono a Presburgo d'Ungheria, il di 26 decembre. Consentiva l'imperator d' Alemagna e d' Austria a tutte le unioni dei territori italiani: riconosceva le risoluzioni prese dall' imperatore di Francia rispetto a Lucca ed a Piombioo; riconosceva l'imperator di Francia, come re d'Italia, con cio però che, seguita la puce generale, le due corone, a seconda delle promesse fatte dall'imperator Napoleone , l'una dall'altra fossero separate, nè mai in perpetuo potessero esser riunite; dava in potestà dell'imperatore medesimo di Francia tutti gli Stati dell'antica repubblica di Venezia a lui ceduti pel trattato di Campoformio, e consentiva che fossero uniti al regno d'Italia: riconosceva ancora nei duchi di Vittemberga e di Baviera la qualità ed il titolo di re : cedeva a quest' ultimo oltre parecchi paesi situati sulle sponde del Danubio, il Tirolo, compresi i principati di Brissio e di Bolzano, le sette signorie di Voralberga, e parcechi altri paesi sulle rivo del lago di Costanza; dal canto suo l'imperator Napoleone guarentiva l'interezza dell'impero d'Austria; consentiva che Sulisburgo, già dato all'arciduca Ferdinando di Toscana, al medesimo impero si unisse, e si obbligava ad intromettersi appressò al re di Baviera, perchè cedesse Visburgo all' arciduca in compenso di Salisburgo .

Si mandava ad effetto il trattato. Venezia, e gli antichi suoi territorii, dopo otto anni di dominio austriaco, tornavano sotto quello di Francia. Venne Law Lauriston a prenderne possesso da parte del re d'Italia. Confortava i Veneziani a star di buon animo promettendo loro felicità, e chiamandoli figliuoli di Napoleone; bella consoluzione per certo a tanti mali. Il di 19 gennaio arrivarono in Venezia, per fondarvi la terza servitù i soldati di Napoleone : li mandava Miollis , destinato dai cieli a commettere in Italia duri fatti eon molli parole. Arrivava il dì 3 di febbraio in Venezia Eugenio, vicerè, testè sposato ad Amalia di Baviera, Fecersi i soliti rallegramenti, i quali, siccome quelli che o costretti erano dalla forza, o procurati dall'adulazione,

muovevano piuttosto a compassione che a gioia.

A questo tempo si rinfrescavano le napol tane ruine. Napoleone , vittorioso, pensava a soddisfare all'ambizione ed alla vendetta. Già sull'uscire del precedente anno aveva pubblicato, parlando a' suoi soldati, queste parole; « Da dieci anni io feci quanto per me si potè per salvare il re di Napoli , e · da dieci anni oi fece quanto per lui si pote per perdersi. Dopo le battaglie « di Dego, di Mondovi e di Lodi, deboli forze gli restavano per resistermi,

« fiduimi nelle sue parole, anteposi la generos tà alla forza. Risolvè poscia · Marengo la seconda lega; aveva il re, di tutti il primo, incominciato la « guerra ; da' suoi alleati abbandonato a Luneville , solo e senza difesa rimase.

« implorò perdono , gliel concedei . Voi , a Napoli già vicini , avevate in poter · vostro il Regno; i tradimenti io sospettava, le vendette poteva fare; no-vella generosità amaimi; che sgombraste il Regno, ordinaivi; la terza volta

 restommi della salute sua la casa dei reali di Napoli obbligata. l'erdonerò · io la quarta ad una corte senza fede, senza onore, senza ragione? No; · ceda dal Regno la napolitana famiglia; non può ella col riposo d'Europa,

· coll'onore della m'a corona sussistervi. Ite, marciate; precipitate nel-l'onde quei deboli battazlioni dei tiranni del mare, seppure a loro basterà

835 « l'animo di aspettarvi: ite, e mostrate al mondo, come da noi si punia sano gli spergiuri; ite e fate ch' egli presto s'accorga che nostra è l'Italia, che il più bel paese della terra ha ormai gettato via dal collo il gogo d'uomini perfidissimi; ite, e mostrate che è la santità dei trattati vendicata, che sono le ombre de miei sodatti, sopravvissuti ai naufregi, ai deserti, a cento battaglie, ed alle uccisioni nei porti della Sicilia, mentre tornavano dall' Egitto, placate e paghe. Cuideravvi mio fratello; patecipe della mia potenza, de' miei consigli, in lui fidatevi, come io in lui mi fido. 3

A queste aspre e superbe parole del terribile vincitore d'Osterlizza tenevano dietro consenzienti fatti. Giuseppe, fratello, con esercito poderoso marciava contro il Regno; gli aveva dato Napoleone, conoscendolo irresoluto e solito a lasciarsi portare dalla volontà degli altri, per compagno e sostenitore de'suoi consigli Massena. Pruovossi Ferdinando di stornare la tempesta, con mandar Ruffo cardinale appresso allo sdegnato signore per iscusare il fatto dello sbarco. Adducesse, comandava, essere gli alleati stati troppo forti, lui troppo debole, nè aver potuto impedire; pregasse concordia, promettesse ammende, offerisse sicurtà. Nè vedeva il re che Napoleone più serviva all'ambizione che alla vendetta; imperciocchè quanto allo sbarco, vi si poteva rimediare con qualche perdita di provincie o di danaro, senza venirne alla radice ed all'intiera distruzione del Regno. Quanto all'ombre dei soldati, aveva Napoleone, dopo la uccisione, fatte amicizia col re; il che aveva dimostrato in quale conto avesse il sangue e l'ombre loro. Nè si vede perchè il re mandasse Ruffo cardinale a placar Napoleone, se non forse perchè credeva che per qualche somiglianza di patura fossero facilmente per accordarsi. Mostrossi Napoleone inesorabile ; gli piaceva Napoli ; preparava reali seggi ai fratelli : voleva per le sue cupidità , fermare in ogni luogo Stati dipendenti intieramente da lui.

Quando pervennero a Ferdinando le novelle della volontà di Napoleone, si ristrinsero insieme i suoi consiglieri per deliberare su quanto la necessità del caso richiedesse. Penavano ad abbandonar Napoli, e desideravano che i Russi e gli Inglesi si mettessero a qualche forte passo degli Abruzzi, per vietare ai Francesi l'entrata nel regno. Ma l'imperatore Alessandro, che amava meglio la salute de' suoi soldati, essendo anche l'impresa molto dubbia, aveva comandato per un corriero espresso, che tostamente s'imbarcassero, ed in Corfu tornassero. La ritirata dei Russi, che erano la più grossa parte, rendè necessaria anche quella degl' Inglesi. [Gli uni e gli altri partirono, quelli per Corfà, questi per Sicilia, lasciato Ferdinando nell'ultima ruina. Veduto che il Regno andava senza indugio in manifesta perdizione, si risolvette nel consiglio che il re si ritirasse in Sicilia, che seco conducesse la famiglia, i ministri, e quanti soldati e denari potesse. Già il nemico insultava da Ferentino, già si apprestava ad invadere le provincie. Si deliberò altresì che il figl:uolo primogenito del re andasse in Calabria per animare quelle popolazioni armigere e sempre addette a chi più accesamente le instiga. Era in questa provincia rotta e sanguinosa, il conte Ruggiero con qualche banda di regolari; si sperava che i popoli, congiungendosi a loro, avrebbero potuto tener vivo il nomo regio, fintantochè qualche favorevole accidente desse occasione di risorgere. Lasciava Ferdinando la real sede il di 23 di gennaio. Così fini allora il suo regno, regno pieno, per la sfrenatezza dei tempi, di casi lamentevoli ed atroci; ma non pertanto cessarono le opere crudeli, come se fosse fatale che 18 4 perpetuo sangue vi si versasse, o che il regno o che la repubblica vi dominassero, o che forestieri di Inghilterra, o che forestieri di Francia la netestà del comandare vi esercessero.

Partito Ferdinando sul vascello reale l' Archimede, fu lasciata una reggenza composta dal generale Naselli, dal principe di Canosa, da don Michelagnolo Cianciulli e da don Domenico Sofia. Era la città paventosa delle cose avvenire, si temeva del popolo, dei Francesi, dei Calabresi. Accrebbe il terrore un grave tentativo dei carcerati al serraglio, che se avesse avuto effetto, Napoli sarebbe andata a ruina. Marciavano intanto i Francesi alla conquista. Giuseppe, fulminato vendetta contro la corte, e promesso dolcezza al popolo, se si sottomettesse, velocemente viaggiava contro la capitale. Correva a destra, a riva il mare, Regnier, nissun ostacolo in nissun luogo incontrando, salvo in Gaeta, piazza forte di sito e custodita dal principe di Assia, capitano valoroso. Intimato di resa, rispose negando. Assaltarono i Francesi il bastione di Sant' Andrea, e se lo presero . non senza sangue . L'altra parte si difendeva egregiamente ; ma essendo i Napoleoniani grossi, lasciato genti all'oppugnazione, passarono. Massena a sinistra, senza impedimento alcuno camminando, poiche Capua, già si era data, arrivava ai 44 di febbraio sotto le mura dell'appetita città. S'arresero castel Nuovo, castel dell' Uovo, castel del Carmine e castel Sant Elmo. Entrava Duhesme il primo con una scelta fronte di soldati leggieri si fanti che cavalli. Faceva il di seguente il suo ingresso Giuseppe a cavallo, con molto seguito di generali, e con tutte le ordinanze in bellissima mostra. Smontò al palazzo reale; trovollo squallido e spogliato 'dai fuggitivi'. Addi 16 visitava la chiesa di San Gennaro; udita la messa di Ruffo, cardinale, presentava il santo con doni, primizie del futoro regno. Tornatosi nella regia sede, dava le udienze ai magistrati, vedeva con viso benigno la reggenza di Naselli; ma tosto la cassava per crearne un'altra; fecene capo Saliceti . Erano nella serva Italia certe persone perpetue, alcune perchè Napoleone le amava, altre perche le disamava; Vignolle, Menou, Miollis, Saliceti. Per far denaro si mantennero le tasse vecchie, se ne imposero delle nuove; per far sicurezza, si tolsero le armi ai cittadini, e si venne sul suono di far morire soldatescamente chi le portasse. Queste minacee, già tante volte fatte ed anche eseguite da ambe le parti , dimostrano qual dolcezza di vivere fosse allora in Italia.

Intato le Calabrie non quietavano. Si era il duca di Calabria accostato con un cropo di soldati, uscito con lui da Napoli, al conte Ruggiero, che con una squadra riempitta di soldati siciliani, tedeschi, napolitani, e con qualche misto di ruunatici, parte buona, parte pessima, a veva fatto un alloggiamento fortificato sulle rive del Silo nel principato di Salerno. Arso il mogneta, schierava i suoi sulla riva. Parve il caso d'importana; vi fu mandado Regnier. Ando il Francese all'assalto, mandò i Napolitani in rotta, perseguitò i viviti fino a Laponero. Rannodaronasi i regli a Campotenese; venne loro sopra Regnier il di 9 marzo, e con un forte assalto li risolvette Galimente fin giaz. A stento assivossi i conte com mille soldati tra fatti cavalli. Il Francese vittórisos s'inoltrava nella Calabria Utleriore; occupato Regnio. moniva di presido la fortezza di Sciolia, posta tala punta d'Italia, dove è più vigina alla Sicilia; il che dava e freno e sospetto agl'Inglesi che in Messina si erano raccolti a difesse dell'isola.

Per la vittoria di Campotenese tutto il corpo napolitano guidato da Rosenheim fu fatto prigioniero. Rodio, che aveva veduto le guerre di Ruffo, e con lui e per lui aveva combattuto, perseguitato aspramente da Lecchi, fu preso nelle montagne di Pomarico . Sperava Regnier di pigliarsi Michele Pezza, che il volgo chiamava frà Diavolo, uomo facinoroso, mandato da Palermo a sollevare i popoli; ma per l'audacia propria e per conoscere il paese, gli sfuggi di mano, tornandosene a Gaeta, Molti de'suoi seguaci, gente da strada ed efferata, come egli, presi nelle montagne di Rocca Guglielma, Monticelli e Sant'Oliva, furono incontanente dati a morte. Da un'altra parte Duhesme, inoltratosi nella Basilicata, cacciava i nemici da Bernarda e da Torre, ed entrava in Taranto, città opportuna pel suo silo ad accennare ugualmente a Corfù ed alla Sicilia . Alcuni rimasugli dei vinti si erano rannodati a Castrovillari ma, combattuti da Regnier, furono dispersi. Vi andarono presi un Tchudi ed un Ricci, capitani di qualche grido e molto affezionati al nome del re . Sbaragliati i regolari , sorgevano , parte per la mutazione del governo, parte per gl'instigamenti di Sicilia, parte per amore dolla vendetta, parte per eupidigia del sacco, in diverse parti delle Calabrie bande collettize di soldati spicciolati e di uomini facinorosi, che mettevano la provincia a terrore, a ruba ed a sangue. In questi orribili ravvolgimenti perdeva chi aveva, acquistava chi non aveva; i buoni solamente perivano: i scellerati trionfavano. La ferocia d'uomini quasi ancora selvaggi era stimolata da uomini feroci per consuetudine ; il male s'appiccava e dominava in ogni parte. Spargevansi voci che la regina fomentasse questi moti: il che era vero per qualche eapo e per la guerra , non per le masse dei scellerati e per gli eccessi, i Francesi ed i partigiani loro accreseevano questi romori. e davan loro più credito coll'intento di seminar vienmaggiormente rancori ed odii contro quel governo che da loro era stato cacciato. Da questi accidenti nasceva che non solamente il desiderio di Ferdinando diminuisse continuamente nelle popolazioni quiete e negli uomini facoltosi , ma ancora con minor avversione si vedesse il dominio dei Francesi, avvisando ciò che era vero che , siccome potenti e speditivi , avrebbero posto freno a quella peste degli assassinii e delle ruberie. Questi umori non ignorava Napoleone. Però, giudicando ehe fosse arrivato il momento propizio per mandar fuori quello che si aveva già da lungo tempo concetto, nominava Giuseppe re delle Due Sicilie . Annestava la solita condizione , che le due corone di Francia e di Napoli non potessero mai essere posate sul medesimo capo. I principi consentivano, i popoli adulavano. Solo Carolina di Sicilia non si lasciava tirare alla debolezza universale, l'acerbità dell'animo con l'altezza compensando. Per questo Napoleone la chiamava Fredegonda, ed ella chiamava lui assassino di principi e tiranno corso. Finalmente vi cadde ancor essa, non per adulazione nè per abbiez one d'animo, ma per odio contro gli loglesi; perehè, come diremo, a suo luogo, venne un tempo in cui , non piacendole il comandare frenato alla foggia degli ordini d'Inghilterra , desiderò , come più conforme alla sua natura , il comandare assoluto di Napoleone; per questo prese consiglio di accostarsi a lui .

La creazione del re Giuseppe fu sent ta con qualche allegrezza in Napeli, ma più dai nobil, che dai popolani. Perorel lumianier, speri, feste, teatri, carzoni, sonetti al solito; e di questi sonetti, chi ne aveva più. fatti per Carolna, più ne faceva per Giuseppe. Vi furono anche non insolite, ma indecenti cose il marchese del Gallo, ambasciator di Ferdinando a faria;

rivoltatosi subitamente alla fortuna di Nepoleone, divenne aupaseiadore di 1805 Giuseppe, poi incontanente suo ministro degli affari esteri. Di tanto anteponevano gli uomini, anche i nobili, l'ambizione all'onore! Ne miglior natura mostrò il duca di Santa Teodora, ambasciadore di Ferdinando in Ispagna, poco prima mandato da lui a mansuefare il vincitore : accettò carica nella corte di Giuseppe. Aveva certamente il duca l'animo esacerbato nel supplizio di Caraccioli, suo parente; ma sarebbe stato più onorevole il non accettar cariehe da Ferdinando, che il non tenergli fede. Ruffo, cardinale, esultando, ricevè Giuseppe sotto il baldacchino. Vide l'età Maury, cardinale, fare fallo ai Borboni di Francia per profondersi a Napoleone; vide Ruffo, cardinale, abbandonare i Borboni di Napoli per inchinarsi a Giuseppe. Seusavansi con dire, avere amato le cose, non le persone; il che sarà loro da ognuno facilmente conceduto. Tutti errarono, pontefice, imperatori, re cardinali, vescovi, preti, nobili, popolani. Almeno imparassero i potenti a non giudicar gli uomini a norma di una perfezione che non è nel mondo, ed a conoscere la debolezza propria in quella d'altrui. Ma tal è la superbia umana . che chi più può, si persuade ancho d'esser migliore, e tal è anche qualche volta la perversità di lei , che alcuni credono e vogliono far dimenticare i falli propri eol punirli in altrui. La Turchia stessa, a cui Napoleone aveva voluto torre quel granaio dell' Egitto , adulava . Il giorno dell' assunzione di Giuseppe il suo inviato in Napoli cacciò fuori sulla fronte del suo palazzo, in mezzo a non so qual luminaria, questo motto in lingua turca e francese: L' Oriente riconosce l'eroe del secolo . Vero è che quest'era piuttosto adulazione francese e napolitana che turca. Napoleone rideva a queste mostre, e viepiù disprezzava la natura umana.

Le vittorie di Lagonero e di Campotenese, avendo rotto le forze regie in Calabria , tutto il paese era venuto , salvo alcuni moti incomposti , a divozone dei Francesi. Solo Gaeta e Civitella di Tronto resistevano. Poca speranza restava al re di far frutto, sebbene sapesse che non mancavano mali semi contro il nuovo signore, se gl'Inglesi, sbarcando sulle terre calabresi, non avessero somministrato qualche forte soccorso di battaglioni ordinati. Ma grandemente ripugnava ad una spedizione in terra ferma Stuart che essendo succeduto a Craig nel governo dei soldati britannici in Sicilia, continuava a starsene nelle stanze di Messina. Gli pareva che il principal fine deal' Inglesi fosse la conservazione della Sicilia. Ne ignorava che la apedizione sarebbe pericolosa per l'isola se riuseisse infelicemente, di nissun frutto per la terra ferma, a cagione dell'eecessiva forza dei Francesi, se riuscisse felicemente. Fortunato capitano non sarebbe lodato, infortunato biasimato. Ma era a questo tempo giunto in Sicilia un uomo a eui piacevano le imprese avventurose : questi era Sidney Smith , che , arrestata la fortuna prospera di Buonaparte in Oriente, si era persuaso di poterla arrestare anche in Occidente . Stimolato dalla propria natura , dalle preghiere di Ferdinando e dalle instigazioni della regina, che non poteva vivere se non ricuperasse ciò che le era stato tolto, continuamente esortava Stuart alla fazione. Ma la prudenza dell' uno superava l'audacia dell'altro e niuna cosa si risolveva. Si del berava Sidney a fare qualche sforzo da sè colle forze marittime, per far vedere a Stuart che la materia era meglio disposta eh'ei non credeva. Per la qual cosa partiva dalla Sicilia con qualche nave grossa da guerra e molte annonarie, con intento di aodar a visitare le coste di Napoli. Due fini principalmente il muovevano, il primo di rinfrescar Gaeta, il secondo d'in1836 citare e di provvedere d'armi e di munizioni le Calabrie. S'appagava del suo primo intento; anzi lasciava nelle acque della piazza un'armatetta di navi sottili , affinche cooperasse alle difese . S' impadroni dell' isola di Capri: la qual possessione il rendeva signore del golfo di Napoli. Poscia, radendo i lidi a seconda verso scirocco, ora qua, ora là si mostrava, e con la presenza, colle esortazioni, colle somministrazioni vi manteneva vivo il nome di Ferd.nando. Vi scoverse inclinazioni favorevoli, ma non sufficienti perchè potessero fare da sè. Tornossene in Sicilia : con iutente esortazioni tanto fece, che il prudente Stuart si lasciò muovere a tentare qualche fatto su quella tribulata e tumultuosa terra . Sbarcava, sul principiar di luglio, con circa cinquemila soldati sulle coste del golfo di Sant' Eufemia : chiamava . ma con poco frutto, le popolazioni a levarsi. Stava sospeso, stante la freddezza dei popoli, se dovesse tornare alle navi, o persistere sulla terra ferma, quando gli pervennero le novelle che Regnier, con un corpo di circa quattromila soldati, aveva posto il campo a Maida, terra distante dieci miglia dal mare. Udi al tempo stesso che una nuova schiera di tremila soldati accorreva in soccorso di Regnier, perciocchè la nuova della venuta degl'Inglesi già si era sparsa nelle vicinanze. Si deliberava pertanto di assaltare il nemico innanzi che il soccorso si fosse congiunto con esso lui. Era il generale di Francia accampato sul pendio di una collina boscata sotto il villaggio di Maida, soprastando alla pianura di Sant' Eufemia : folte selve rendevano i suoi fianchi sicuri. Scorreva alla sua fronte il fiume Amato, che sebbene in ogni luogo fosse guadoso, tuttavia, per avere le sue rive ingombre di paludi , difficultava assai il passo agli Inglesi. Forte, come si vede, e quasi inespugnabile era il sito di Regnier, e se vi avesse aspettato l'inimico, la sua vittoria sarebbe stata certa. È da notarsi che la dimora degl' Inglesi in quei luoghi non poteva esser lunga, perchè, essendo il paese paludoso, esala, massime nella stagione estiva, miasmi pestilenziali, radice di malattie molto mortali. Ma Regnier, o nel proprio valore troppo confidando, o di quello del nemico troppo debolmente giudicando, consenti al commettere all'arbitrio della fortuna un'impresa certa, varcava il fatale fiume, e s' innoltrava nella pericolosa pianura . Forse, oltre la confidenza di sè stesso e de suoi, che per verità valorosi soldati erano, a questo partito il mosse l'avere con sè qualche squadra di cavalleria , della quale l' Inglese mancava. Arrivavano in questo mentre i tremila; il quale accidente accrebbe nei Francesi l'opinique del vincere. Si fece dalla sua parte avanti l'esercito d'Inghilterra, le due emule nazioni venivano al cimento.

a inginiterary, et outer cultivations are contentional to the contention in composto e sparso dei soldati armati alla leggiera: poi si venne alla suffia dellegeno grosse. Trassero poche volte con gli archibusi: mossi dall emolazone ed impazienti del combattere da lontano, s'avventarono colle baionette in canna gli uni contro gli altri. La mischia spaventosa: vivi erano i Francesi, stabili gli uni contro gli altri. La mischia spaventosa: vivi erano i Francesi, stabili gli Inglesi. I primi, o perchè, avendo creduto di andare a sicura e facile facesse, cominciarono, dopo un breve menar di mani, massimamente sulla sinistra loro, a piegare, pia nadavano in fuga. Li seguitarono volcoemette gli Inglesi, ed aspramente li pressavano, non pora uccisione facendone. Volle Reguier restorare la fortuna con assaltare colla cavalleria la sinistra del nentico, ma fecero gli Inglesi sì immobile resistenza coi tiri e colle bascotte, che di costretto a ritirarene. Si cruovava allora, poiche odil'as-

sultar di fronte non aveva fatto frutto, di girare co'suoi cavalli intorno alla 13/15 punta della medesima ala degl' Inglesi, e di urtarla al fianco ed alle spalle; con che sperava d'indurre qualche scompiglio nell'ordinanza. Già i cavalli circuivano; la battaglia pericolosa per gl'Inglesi; quando un nuovo reggimento partito da Messina e teste sbarcuto a Sant' Eufemia, arrivò sul campo, e postosi dietro un po'di riparo che il terreno offeriva, fece fronte ai cavalli, e coi tiri spesseggiando, non solamente arresto l'impeto loro, ma ancora li costrinse alla ritirata più rotti che intieri . Dopo questo fatto i soldati di Regnier si posero in fuga scomposti e sbaragliati, cercando ciascuno salute senza ordine o norma, come meglio avvisava. Fu compiuta la vittoria degl' Inglesi. Errò Regnier nell' essere sceso al piano: errò nell'aver troppo disteso le ordinanze. Morirono dei Francesi settecento, duemila vennero in poter dei vincitori, parte sul campo della battaglia, parte a Monteleone, dove si erano ridotti. Ornò massimamente la vittoria la presa del generale Compère. Dei dispersi, che furono un grosso numero, molti, venuti in mano dei Calabresi, furono crudelmente ammazzati: alcuni, condotti cattivi al cospetto di Stuard, restarono salvi.

La vittoria di Maida diè nuova cazione ai Calabresi di levarsi a romore : ad uso barbaro ammazzavano quanti venivano loro alle mani . I Francesi dal canto loro , irritati contro uomini che a nissun uso civile attendevano , saccheggiavano ed ardevano tutte le terre che loro si scoprivano contrarie, uccidendo i terrazzani, e nissun rispetto avendo o al sesso o all'età. La Calabria tutta fumava d'incendii e di sangue. Furono i Francesi obbligati a sgombrarne, I sollovati fatti padroni delle coste, stabilmente vi si alloggiavano nei siti principali, donde comunicando con Sidney Smith, che in questa bisogna si dimostrava attivissimo, e da lui ricevendo armi e munizioni , le tramandavano nell'interno del paese , e somministravano continua esca a quel grave incendio . Amantea , Scalea , l' isola di Dina sulle coste della Calabria citeriore, erano tenute dai Calabresi: Maratea, Sapei, Camerotta . Palinuro ed altre terre del golfo di Policastro a loro parimente obbedivano. Masse di cruda ribaldaglia erano queste, nè io sarò mai per lodare quelli che le fomentavano: scellerati, la più parte, i gregari, scellerati i capi. Pane di Grano, uno dei primi, era un prete infamo, condannato per delitti a galera; frà Diavolo, che imperversava più vicinamente a Napoli, uomo convinto di più latrocini ed assassinii: ladri ed assassini a costoro si accostavano . Gl'inglesi non li potevano frenare , ancorchè Stuart per l'umanità sua molto vi si affoticasse . I Francesi , dove potevano , acerbamente si vendicavano, furore e crudeltà a furore ed a crudeltà opponendo.

Il trionfo di Maida poco durava. S'ingrossavano di nuovo i Napoleoniani: gli assass ni erano cattivo fondamento; il capitano d'inghilterra si ritirava in Sicilia, solo lasciando un presidio nel forte di Scilla, di cui si era impadronito.

S'accalorava l'oppu, nazione di Gaeta. Già per molti mesi l'aveva virimente difesa il principe d'Assi, vi morirono molti buoni francesi, fra gli altri il generale Valledo, que . uomo in cui la dolezza e l'integrità della vita pracipiava no la scienza di il volor mil'are, l'uno e l'altro singolari. Il pracipie ferito gravemente, fu portato in Sicilia. Gli assodianti impedivano le sortite con aver tirato una trincae dalla singaga di Mola sino all'altra estremità dell' sismo. Impedivano colle batterie i soccorsi di marcy una breccia molto grande erra aperta nel muro della citatdella sino a piè della contro-

BOTTA AL 4814.

1500 scarpa: i terribili granatieri di Francia pronti all'assalto. Si diede la fortezza id di 18 luggio. Anche in questo fatto mostro il generale Compredon molta perizia nell'arte d'oppugnar le piazze, ed a lui principalmente restò Napoleone obbligato dell'acquistò di Gaeta. Solo, siccome quegli che la voleva sempre fare da maestro, perche gli altri si studiassero di fare, ono che bene, meglio, si lamento che Campredon vi avesse consumato troppa polvere.

La resa di Garta avvantaggiò le condizioni dei francesi nel regno. La schiera che l'aveva oppugnata, andava a ricuperar le Calabrie; e stantechè il nome di Massena era di molto terrore gli fu dato il governo della spedizione. Perchè un uomo terrib le avesse potestà terribili, decretava Giuseppe, fossero e s'intendessero le Calabrie in istato di guerra; i magistrati civili e militari obbedissero a Massena; creasse commissioni militari pei giudizi, ed i giudizi si eseguissero senz'appello in ventiquattr'ore: i soldati vivessero a carico dei paesi sollevati: i beni degli assassini e dei capi dei rebelli si ponessero al fisco; i beni degli assenti ancor essi si confiscassero; chi non essendo scritto alla guardia provinciale, fosse trovato con armi, si desse a morte: i conventi che non dichiarassero i religiosi complici si sopprimessero. Andava Massena alla spedizione; seguitarono dalle due parti crudeltà inusitate. Lavria, Sicignano, Abetina, Strongoli incesi: i napoleoniani trucidavano i Calabresi nelle battaglie, nelle imboscate, nei giudizi; i Calabresi ammazzavano i napoleoniani e gli aderenti loro nelle case, negli agguati, nelle battaglie: il furore partoriva morti, le morti furore: gli uomini civili divenivan barbari, i barbari viepiù s'imbarbarivano. Il Coati, fiume principalmente in cui furono gettati a mucchi i cadaveri degli uccisi, portò con le acque sue al mare i rossi segni della bestiale rabbia degli uomini. Durò lunga pezza la carnificina: pur i napoleoniani per la disciplina e per gli ordinati disegni, prevalevano. Il terrore e le uccisioni frenarono, non quietarono la provincia: semi orrendi vi covavano, che ora in questo luogo ora in quell'altro ripullulavano, e facevano segno che più potevano l'odio e la rabbia che i supplizi, nè mai potè Giuseppe venir a capo dei sollevamenti calabresi , ancorchè usasse rimedi asprissimi e qualche volta anche dolcezza coi perdoni. Orrendi casi io raccontai, ma più orrendi se mi fia dato di terminare queste storie, sarommi per raccontare, dai quali si vedrà che se la dolcezza mescolata con la crudeltà non fece frutto per pacificare le Calabrie, una crudeltà pura il fece : feroce razza di Calabria, che non potè costringersi alla quiete se non con lo sterminio.

Risoluzioni infedeli, atti soperchievoli, guerra barbara insanguinavano casta dell'Adriatica simili accidenti insangunavano l'altra; di si lagrimevoli frutti fu pregoni il tradimento fatto a Venezia. Erano le Bocche di Cattoro, i più sicuro riovero che si avessero i naviganti dell'Adriatico, state cedute alla Francia pel trattato di Campolormio, con tempo di sei actimane ad esserne messa in possessione. Sprato il termine; e no rocuprarig di ufficiali di Francia a prendeme possessione, un agente di Russia, col quale concordavano, siccome Greci, gran parte dei Rocchesi e di butta enegrini, selvargia pitattori delle vicine montagne, sollevò il paese, predicando che, poichè il tempo buono della consegnazione era trascorso, i Francesi erano scaduti, ed il paese padrone di sè stesso. I conandanti sustriaci di Castelnuovo e degli altri forti l'intendevano ad un altro modo, e volvano serbar la fede. Arrivava in questo mentre il marchese Chisilleri,

rommissario d'Austria per far la consegnazione; ma non che il suo mandato issseguisse, perche già l'Francesi si approssimavano, consentì a sgombrare il paese, lasbiandolo in potere dei natti, del Montenegrini e dei Russi. Sgombrarono di mala vogila i comandanti unistriaci, e sdegnosamente ancheprotestarono della violazione dei patti. Nè meno sdegnosamente util Vienna il fatto; fu il marchese dannato a carcere perpetua in una fortezza di Transilvania.

La fede violata in Cattaro diè occasione a fede violata in Ragusi . I Napoleoniani, non potendo più occupare Cattaro, s'impadronirono di Ragusi, nissuna ragione contro quella pacifica ed innocente repubblica allegando, ma solamente il pretesto di preservarla dalle scorrerie dei Montenegrini. Certo i soldati napoleonici difesero Ragusi, dico la città, perciocchè i Montenegrini orribilmente saccheggiavano il territorio; ma Napolcone spense la repubblica congiungendola all'italico regno; singolar modo di preservazione. Surse una guerra varia. Lauriston, tenuto in assedio in Ragusi da' Montenegrini, era soccorso da Molitor, che li vinceva, risospingendoli ai loro nidi delle montagne. Pure stavano ancora minacciosi, ed infestavano con spesse scorrerie il paese, quando Marmont, con astuzia militare avendoli indotti a venir al piano, con istrage grandissima prostrava tutte le forze loro. Guerra orribile fu questa: i Montenegrini ammazzavano i prigioni , e gittavano le teste tronche fra le file dei compagni inorriditi : i Napolconiani perseguitavano sui monti loro i Montenegrini, e quando non li potevano avere per essersi nascosti nelle tane, ne li cacciavano con fuoco e fumo, come se fiere fossero, per ucciderli.

Cantava queste viltorie con gloriose promulgazioni, secondo la natura sua; Dandolo, che era per Napoleone provveditore generale della Dalmazia. Si per certo, questo mancava allo scandalizzato mondo, che, dopo di aver veduto Pesaro commissario austriaco in Venezia, vedesse Dandolo provveditore aspoleonico in Dalmazia.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO VIGESIMOTERZO

SOMMARIO

Guerra di Napoleone col re di Prussia: gran ruima di quest' ultimo, Adulosioni depl Italiani erro Napoleone. Truttato di Fontimblean, che logli di Portogallo ai Braganezzi. Toscana tolla alla stirpe di Spagna, ed unita alla Francia sotto l'autorità di Eliss, corolla di Napoleone. Opracioni della Giunta creata in Toscana. Descrisione delle miterie d'Italia. Oprer magniche di Napoleone. Topicia Sagona ai Borboni. Giovacchino, red Napoli: Giuseppe, di Spagna. Giovacchino va ad assumere il Regno: feste che gli Giuseppe, di Spagna. Giovacchino va ad assumere il Regno: feste che gli Giano; principii e natura del suo governo. Setta dei Carbonori; come, quando, dove e perche nala, e quali tramo i suoi riti. Napoleone si volta contro il paga, unsiece la Marchea l'ergon lidicito, o occupa fiona; doltraggio al paga : protestasioni fortissima di Pio VII. Doborae vicende nelle Marche per motteo dei giurnament richtesi si amogistrati ed gli ecclesiastici.

Il re Federigo sentiva i frutti delle gratitudini napoleoniche. Vinta l' Austria per aver la Prussia imprudentemente tenuta la neutralità , insorgeva Napoleone a vincere la Prussia, dopo di aver prostrato l'Austria. Usò le insidie, le insolenze e le usurpazioni per farla vile agli occhi del mondo; poi assalti più aperti per farla risentire, non dubitando di vincerla. Invase l' Hannover, ed operò ch'ella l'accettasse in proprietà; dono funesto per la rioutazione, funesto per gli effetti. Offese la Germania nel caso del duca di Anghienna; non risentissi la Prussia. Portò pazientemente il re l'incoronazione italica, l'unione di Genova, il fatto di Lucca, le non attenute proniesse al re di Sardegna: portò pazientemente la carcerazione dei legati d' Inghilterra sui territori germanici, le taglie, poste sulle città anseatiche, le violazioni delle terre d' Anspach e di Bareith . Di mezza Germania si faceva signore Napoleone per la confederazione del Reno ; consentiva il re Federigo, ed accettava l' offerta di una confederazione a suo favore della settentrionale Germania, ma Napoleone confortava segretamente i principi, acciò non vi consentissero. Nè più modo alcuno serbando, toglieva Fulda al principe d'Orangia, congiunto di parentela col re : toglieva al re la fortezza di Vesel, e le abbazzie di Essen, Verden ed Elten. Prometteva alla Prussia la svedese Pomerania, ed al tempo stesso con solenne trattato si legava colla Russia, per impedire che la Prussia della l'omerania s'impadronisse : il dato ed accettato Happover offeriva al red'Inghiterra, se pace con lui volesse. Nuovi soldati napoleoniani marciavano usi in Germania. Comobbe il re on quale amino avesse a fare, e conse ill'armi; corse altresì al ferro Napoleone. Bene il poteva usare, posciacib il re veniva contro di lui; ma gfi improperii che fece dire e stampare contro la regina, furnono tali, che ogni uomo che del tutto non sia iontano dalla civiltà, non potrà non sentires sdegno e fastidio. In vidi a questo tempo immagini di tal natura nei luoghi pubblici im mostra, che mi pareva aggirarmi non nel-l'incivilito Parigi ma si piuttosto in una città rozza e selvaggia. Lusa era donna, regina ed amatrice della sua patria, ed all'armi gli amatori della sua patria incitava; per questo diventò bersaglio agli ottraggi di un barbaro. Queste gravi porde contro Napoleone approuveranno colorco che con sì devoto e patrio affetto hanno alzato gli altari silla donremese vergine; di quelli che fanno scherno dei difensori delle loro patrie, non è da preuder pensero.

Vinse la fortuna di Napolcone. Fu la Prussia prostrata a lena, fu prostrata a Maddehurgo e Prenslavia. Berlino, capitale del regno, le fortezze tutte, dominando uno scompiglio ed un terrore estremo, vennero in potere del vinctore. Questo fine ebbero le armi animosamente mosse dal re Federigo, per stimolo proprio e per quelli d' Alessandro di Russia. Arrivava Alessandro imperatore con le sue schiere in aiuto del vinto amico; ma Napoleone sopravanzava d'ardire, di forza e di arte. Fu asprissima la battaglia di Eylau, e d'esito incerto. Incrudelità la stagione, ritiraronsi i Francesi di qua della Vistola, i Russi di là della Pregel. Intiepiditosi il tempo al nuovo anno, s' avventavano gli uni contro gli altri Francesi e Russi: varu furono i combattimenti , sanguinosi tutti ; infine nei campi di Fridlandia conflissero con ordinanza piena i due nemici. Quivi cadde la fortuna russa . Napoleone, vincitore, ai confini di Alessandro sovrastava : addomandava Alessandro i patti . Narrano che i due imperatori , nelle conferenze più segrete tra di loro, si spartissero il mondo: avessesi Napoleone quella parte che è compresa da un lato tra una linea t:rata dalla foce della Vistola sino all' isola di Corfu, dall'altro tra le spiaggie del Baltico, dell' Oceano, del Mediterraneo e dell' Adriatico: avessesi Alessandro il rimanente. Quale di questo sia la verità, convennero sulle sponde del Niemen in trattato aperto: riconobbe Alessandro il nome e la autorità regia in Giuseppe Napoleone, come re di Napoli, ed in Luigi Napoleone, come re d'Olanda; consenti cho un regno di Vestfalia si creasse, ed in Gerolamo Napoleone, fratello minore di Napoleone, s' investisse; accordò che un ducato di Varsavia si creasse, e che duca ne fosse Federigo Augusto di Sassonia: riconobbe la renana confederazione; stipulò per articolo segreto che le bocche di Cattaro si sgombrassero dai Russi e si consegnassero in potestà di Napoleone. Convenne in fine che le sette isole Joniche cedessero in possessione del medesimo; stipulazione enorme, perchè la indipendenza loro era stata accordata tra la Russia e la Porta Ottomana . nè poteva l'opera di due parti essere disfatta da una sola.

I fatti di gærro di Napoleone superavano per grandezza quanti dalle ingue odalle penne degli umini seno stali mandati alla memoria del posteri. L' avere vinto coo sì grossa e presta guerra l' Austria, poi poro dopo con si grossa e presta guerra la Pussia, finalmente con grossa e non lunga guerra la Russia, pareva piuttosto accidente favoloso che vero. Volgevano, giu omini marvajluti nelle menti loro la potenza ed il valore degli Austriaci, la gioria ancor fresca di Federiço, le imprese mirabili di Suwarow, con la soprase fama dell' uvicità dei l'ussi, nè potevano restar capaci, come una

18-7 sola nazione ed un solo captano avessero potuto soldati tanto valoresi, captani tanto riomati quasi prima vincere che vedere. Teneva ed adorava il mondo Napoleone, i principi i primi, auche i più potenti, i popoli i secondi. Non v'era più lugo, all'adulazione: perchè le lodi, per sinisurate che fossero, parevano niinori del vero, nè i poeti più famosi, quantunque con ogni nervo vi si sforzassero, potevano arrivare a tanta altezza. I poeti il chiamavano fiove e, i preti braccio di Dio, i, principi fratello e signore.

Un mezzo solo gli restava per accrescere la gloria acquistata; quest'era di usarne moderatamente; chè se avesse frenato le lingue dell'età adulatrice e precipitantesi a servitù, bene avrebbe meritato che le adulazioni lodi si chiamassero; ma amò meglio dilettarsi pruovando quant'oltre potesse trascorrere la viltà degli uomini , che fare generoso se ed altrui . Lascio le adulazioni francesi, austriache, prussiane, russe, solo parlerò dell'italiane, A questo fine dell'adulare erano stati chiamati a Parigi i deputati del regno italico, Gamboni, patriarca di Venezia, favellava, introdotto all'udienza nell' imperial sede di San Clodoaldo, con servilissimo discorso al signore. Venire gl'Italiani a far tributo ai suoi piedi dell' ammirazione, dei desideri, dell'amore, della fedeltà loro; godere per essere i primi a potere questo debito adempire verso l'eroe, verso il principe potente ed amatissimo : nissuno più degl' Italiani amarlo, nissuno con pari gratitudine venerarlo; avere lui redento la Francia, ma creato l'Italia: avere gl'Italiani pregato il cielo per la salute sua nei pericoli , ringraziarlo ora per le vittorie , ringraziarlo per la pace : benignamente udisse le supplichevoli preghiere dei sottomessi ed amorosi Italiani: gisse, venisse, vedesse quell'Italia da tanto bassamento alzata , da tanta abiezione ricomora, a tante fortunate sorti avvinta Questo desiderare, questo istantemente supplicaro, questo sperare dalla paterna benevolenza sua, questo essere la più compita, la più suprema felicità loro.

Rispese, gradire i sentimenti de'suoi popoli d'Italia: con piacere averil voduti combattere valorosamente sulla secna del mondo : sprrare che si fausto principio avrebbe consenziente fine. In questo luogo egli, che aveva contaminato con scherni una valorosa donna, solo perchè contro di lui la sua patria aveva amato e difeso, venne in sul dire che le donne italiane dovevano allontanere da sò tesses gli aziosi giovani, nè premettere che più languissero negli interni recessi, o comparissero al cospetto loro, se on quando portassero cicatrici onorevolli. Soggiunes poscia, vodrebbe Veneza volentieri, sapere quanto i Veneziani il amassero. Sarse in corte un gran parla di lode pel discorso di Napoleone: tutti il predicarnos per motto bello. Quella parte massimamente che aveva toccato dell'amor dei Veneziani verso di lui, era molto commendata.

Accarezzato dai monaci del Ceniso, Jesteggiato dai Toniesi, testè libernata da Menou, al quale era succeduto, come governator generale il buon principe Camillo Borghese, arrivava Napoleone trionfante nella reale ed acetta Milano. Le feste furono molte, i soldati armeggiavano, i peeti cantavano, i magistrati lusingavano, i preti beodicevano. Trattò Melzi molto rimessamente, perchè non ne aveva pri bisogno; perchè poi fosse meglio rintanato, il recò 'duca di Lodi. Doblimi il queste storie di molte funeste cose, e di molte ancora dorrommi, ma di nituna più mi doglio o dorrommi, che dello aver veduto contaminato dai sofili napoleonici un Melzi.

Ed ecco che Napoleone arriva a Venezia. Luminaria per tutta la città: di

notte il canal grande chiero come di giorno; la piazza di San Marco più netchiara del canale; regata, balli, catri, e, quel che è peggio, plausi di voci e di mani. Si mostrò lieto e contento in volto. Ciò non, estante aveva paura di esserea occiosi; Durce, gran mesetro del palazzo, fu più diligente del solito nel visitar cantine e cisterne. Alcuni Veceziani si aggirarono intorno al signore con fronte lieta e serena. L'età portò che brutto e splendido servire più piacesse che vita onorata e do sozra.

Tornato a Milano udiva i collegi , ed ai collegi parlava . Accusò gli antenati , parlò di patria degenere dall'antica ; affermò molto aver fatto per gl' Italiani , molto più voler fare ; ammonilli , stessero congiunti con Erancia; ricordo loro che da quella ferrea corona si promettessero l'indipendenza. Corsa trionfalmente la Lombardia , nuovi italici pensieri gli venivano in mente, e li mandava ad esecuzione: sotto il suo dominio da ruina nasceva ruina. Aveva a cagione cho il principe reggente di Portogallo si era ritirato dal voler fare contro gl' Inglesi tutto quello ch'egli avrebbe voluto, per un trattato sottoscritto a Fontainebleau con un ministro di Spagna tolto il Portogallo a' suoi antichi signori, che vi erano ancora presenti, e dato in potestà di nuovi . Per esso si accordarono la Francia e la Spagna , che la/ provincia del Portogallo tra Mino e Duero, colla città di Porto, cedessero in proprietà e sovranità del re d'Etruria , ed egli assumesse il nome di re della Lusitania settentrionale : cho l'Algarve si desse al principe della Pace, con titolo di principe dell' Algarve : che il Biera ed il Tramonti, e l'Estremaduca di Portogallo si serbassero sequestrate sino alla pace; che il re d' Etruria cedesse il suo reame all'imperator dei Francesi : che un esercito napoleonico entrasse in Ispagna e, congiuntosi con lo spagnuolo, occupasse il Portogallo, Covava fraude contro Portogallo, fraude contro Spagna per l'introduzione dei Napoleoniani . I Braganzesi , avuto notizia del fatto , e non aspettata la tempesta, s'imbarcarono pel Brasile sopra navi proprie ed inglesi. Napoleone levò un gran romore della partenza, ed imputo loro a delitto l'essere fuggiti, come diceva, con gl'Inglesi; come se in servità di lui fossero stati obbligati a restare.

Il di 22 novembre i ministri di Spagna e di Francia, nelle stanze di Maria Luisa regina reggente di Toscana, entrando, le intimarono essere finito e ceduto a Napoleone il suo toscano regno, e che in compenso le erano assegnati altri Stati da goderseli col suo figliuolo Carlo Lodovico. Fu a questa volta taciuta la parola perpetuamente ; il che se indicasse sincerità o dimenticanza, jo non lo so. Restava che ad un comandamento fantastico succedesso una umiltà singolare. Significava la regina a'suol popoli, essere la Toscana ceduta all' imperator Napoleone; ad altri regni andarsene: ricorderebbesi con diletto del toscano amore, rammaricherebbesi della separazione, consolerebbesi pensando, passare una nazione si docile sotto il fausto dominio di un monarca dotato di tutte le più eroiche virtù , fra le quali, per servirmi delle stesse parole che usò la regina, dette così com' erano alla segretariesca, fra le quali campeggiava singolarmente la premura la più costante di promuovere ed assicurare la prosperità dei popoli ad esso soggetti . Non seguitò la regina reggente in Toscana le vestigia leopoldiane, anzi era andata riducendo lo Stato a governo più stretto e più compiacente a Roma. Arrivò il 'cenerale Raille a pigliar possesso in nome dell' imperatore e ro ; i magistrati giurarono obbedienza; cassaronsi gli stemmi di Toscana, rizzaronsi i napoleonici : arrivava Menou egiziaco a scuotere le toscane genti; Napoleone

1907 trionfatore, tornando a Parigi, tirava dietro le sue carrozze quelle di Maria Luisa e di Carlo Lodovico.

L'asprezza di Napoleone, e la natura rotta e precipitosa di Menou mitigava in Toscana una Gunta creata dal nuovo sovrano, e composta di uomini giusti e buoni, fra i quali era Degerando, che, solito sempre a sperare, a supporre ed a voler bene, credeva che l'imperatore fosse falto a sua similitudine. Avevano il difficile carico di ridurre la Toscana a forma francese. Erano in questa bisogna alcune cose inflessibili, alcune pieghevoli. Si noveravano fra le prime gli ordini giudiziali, amministrativi e soldateschi: furono introdotti nella nuova provincja senza modificazione; degli ultimi non potevano i Toscani darsi pace, parendo loro cosa enorme che dovessero andar alle guerre dell'estrema Europa per gl'interessi di Francia, o piuttosto del suo signore. S'adoperava la Giunta, non seuza frutto, a far che la nuova signoria meno grave r'uscisse. Primieramente la tassa fondiaria, opinando in ciò molto moderatamente Degerando, fu ordinata per modo che non gettasse più del quinto nè meno del sesto della rendita . Non trascurava la Giunta le commerciali faccende. Pel cielo propizio volle tirarvi la coltivazione del cotone, e per migliorar le lane diede favore al far venire pecore di vello fino nelle parti montuose della provincia sanese. Delle berrette di Prato, dei rappelli di paglia , degli alabastri e dei coralli di Firenze e di Livorno , parti essenziali del toscano commercio, con iscuole apposite, con carezze e con premii particolar cura aveva. Domandò a Napoleone che permettesse le tratte delle sete per Livorno , provvedimento utilissimo , anzi indispensabile per tener in fiore le manifatture dei drappi e la coltivazione dei gelsi nella nuova provincia. Richiese anche dal signore che concedesse una camera di commercio a Livorno, a guisa di quella di Marsiglia, acciocchè i Livornesi potessero regolare da sè, e non per mezzo dei Marsigliesi, le proprie faccende commerciali : non solo buona , ma sincera e disinteressata supplica fu questa della Giunta, perchè dava contro Marsiglia, Per queste deliberazioni si mirava a conservar salvo il commercio del Levante con Livorno .

I comodi di terra pressavano nei Consigli della Giunta, come quei di mare. Supplicava all' imperatore, prisse una strada da Arezzo a Binini, brevissima fra tutte dal Mediterraneo all'Adriatico, ristorasse quella di Firenze a Bologna. pel Bisenzio, e pel Reno, terrinasse finalmente quella che, insistendo sull' antica via Laontana, da Siena porta a Cortona, Arezzo e Perugia. Ng tistudi si omneta vano; consiglio degno del detto e dabben Degerando. Ebbero quei di Pisa e di Firenze con tutti i sussidii loro ogni debito favore: ebberlo le accademie del Cimento, della Crusca, del Disegno, del Georgofili feconda terra cotti-vava Degerando, e la feconda terra anona a lui degnamente rispondeva; delci comenca i di un amaro signore.

Arrivava genasio intanto: cessava la Gionta Pullicio, dato da Napoteone il governo di roscana ad Elias aprincipessa, gran duchessa nominandas. La quale Elias o per natura, o per vezzo, simile piutosto al fratello che a donna, si dettava di soddati, gli studi e la toscana fama assi freddamente risguardando. A questo modo finì la toscana patria, passata prima da repubblica nei Medici peri autorizone, poi dai Medici negli. Austriaci per forza dei potentati, si quali piacque quella preda per accomodar, gha medesimi, deliquatasi finalmente e perdutasi del tutto nell'immensa Francia.

Similmente ed al tempo stesso Napoleone univa all'impero il ducato di

Parma e Piacenza, dipartimento del Taro chiamandolo Restavano ai Borboni is a di Parma le speranze del Mino e del Duero.

Non so se chi avrà fin quì letto queste nostre storie, avrà quanto basta, posto mente alle miserie d'Italia. Il Piemonte due volte repubblica, due volte reguo, tre volte sotto governi temporanei, calpestato dagli agenti repubblicani sotto il re e sotto il primo governo temporaneo, straziato dagli agenti imperiali , russi ed austriaci sotto il secondo, conculcato dagli agenti consolari sotto il terzo; sorti sempre incerte, predominio di opinioni diverse, interessi rovinati ora di questi , ora di quelli , affezioni tormentato : quando una radice di sanazione incominciava a spuntare in una ferita, violentemente era da maggior ferita svelta:la dolorosa vece più volte rinnovossi: squallido diventato un psese fioritissimo, aspettavasi la libertà ; un dispotismo disordinato e sfrenato sopravvenne; moltí anni durò, finalmente in dispotismo metodico cambiossi. Parevano più certe le sorti; pure ancora restavano nelle menti i vestigi dei passati mali; e le non riparate rovine attestavano le spesse e violente mutazioni. Genova, tre volte cambiata sotto forma di repubblica, spoventata continuamente dal romore dello presenti armi, conculcata dagl' Inglesi per mare, dai Francesi, dai Russi e dai Tedeschi per terra, ora in nome dei diritti dell'uomo, ed ora in nome del governo legittimo, desolata dall'assedio, desolata dalla pestilenza, obbligata a spendere per violenza quello che sveva acquistato per industria, non sveva forma alcuna di corpo sano: dieci secoli d'indipendonza, dopo quindici anni di martirio, si terminarono nella dura soggezione di un capitano di guerra, Milano, ricca, prima spogliata dsi repubblicani, poi dai loro nemici, prima repubblica senza nome poi repubblica ora con un nome ed ora con un altro, quindi provincia tedesca sotto il nome di reggenza imperiale, poi provincia francese sotto nome di regno italico, sempre conculcata, sempre serva, cedè finalmente in potestà di coloro che credeva il più prezioso frutto delle sue conquiste essere il poter risuscitar la corona di ferro di Luitprando ed il serpente dei Visconti. Di Venezia poche cose dirò , poiche dopo tante stragi, tanti oltraggi , tante espilszioni, o provincia francese, o provincia tedesca, conobbe di che sapessero le due servità. Perivano ogni ora più i segni della generosità di Dutillot nella tormentata Parma, che, accarezzata sotto il duca in parole pei fini di Spagna, taglieggiata in fatto per un' avarizia indomabile, vessata in fine dai napoleonici capricci sotto San Merv. e molto più ancora sotto Junot. s' incamminava, da servitù in servitù passando, a sperimentare quanto valessero a sanare le ricevute ferite il concorrere ed il ricorrere al lontano Parigi. La Toscana ebbe più gran miscuglio di correrie e di saccheggi stranieri, di sollevazioni intestine di reggimenti temporanei, ora repubblicani tumultuari, ed ora imperiali tumultuari, parecchie reggenze sotto vario nome, re giovani e re bambini ora capitani di guerra con somma autorità, ora principi austriaci, ora principi borbonici, ed ora Elisa principessa: soldati napolitani, francesi, russi, tedeschi, italiani; in composta e pestilenziale iliuvie: i tempi napoleonici guastavano i leopoidiani; Roma, rossa di sangue di legati francesi, rossa di romano sangue versato a difesa delle patrie leggi rossa, d'italiano sangue non versato a difesa dell'italiana patria, saccheggiata, conculcata, straziata da tutti, non sapeva più chi amico o chi nemico chiamar potesse. Francesi, Tedeschi, Russi, Cisalpini, Napolitani, e, se Dio ne salvi, Turchi, con la capidigia e con le armi loro a vicenda l'assalirono: í tempii profanati, sacri arredi involati, i musei posti a ruba, le pitture di Raffaello guaste dalle soldatesche barbare; pure e questi e quelle dicevano volere la

1808 romana felicità. Vide Roma un governo papale servo, una repubblica serva, un governo papale con ingannevoli apparenze restituito; vide un papa ito all'incoronazione del suo nemico; vide preti adulatori di Turchi, papisti adulatori d'Inglesi, repubblicani veri adulatori di repubblicani falsi, amatori di libertà adulatori di tiranni : fuvvi illusione da una parte , fraude dall' altra , e tra l'illusione e la fraude pacque un inganno, una chimera, un pensare a caso, tale che è pur forza il confessare, che sia forte negli uomini l'istinto di star insieme, perchè senza di lui la romana gente o si sarebbe dispersa a vivere nelle selve, o vissuta insieme solo per ammazzarsi con lo proprie mani. Credo che più tormentosi esperimenti sopra le infelici nazioni non sieno stati fatti mai, come quelli che sopra i Romani furono fatti. L'aver soppravvissuto pare miracolo. Ma se maggiori mali sofferire non potevano, a maggiori scandali erano serbati dai cieli , siccome sarà da noi a suo luogo con dolente e disdegnosa penna raccontato. Pareva che la monarchia avesse a portar più rispetto ai monarchi, ma fece peggio che la licenza. Così se pe viveva Roma desolata: povero l'erario, poveri i particolari: gli ornamenti perduti, gli animi divisi, ogni cosa piena di vendetta. Non so con quali parole io mi accinga a favellar di Napoli, perchè gli uomini, simili al cielo; le benevolenze estreme, che toccano la illusione, le nimicizie estreme, che toccano la ferocia: congiure, guerre civili, guerre esterne, incendi, rovine, tradimenti, supplizi di gente virtuosa e di gente infame, ma più di virtuosa che d'infaine. A questi atti eroici, coraggi indomiti, amicizie fedelissime anche nelle disgrazie, temperanza cittadina anche nella povertà, pensieri dolcissimi di fortunata umanità, desideri purissimi del ben comune : ora regno ottenebrato da congiure, ora repubblica contaminata da rapine, ora regno pieno di rapine e di tormenti. Ferdinando due volte cacciato, una volta tornato, una repubblica serva di Francesi, un regno servo degl' Inglesi, una repubblica stabilita a forza da un soldato, un regno restituito a forza da un prete, quella con immensa strage di lazzaroni, questo con immensa strage dei repubblicani: quelli stessi che adulato avevano Championnet repubblicano, o Ferdinando re , adulare Giuseppe re , e da un'altra parte la croce di Cristo sul campo medesimo unita alla luna di Macometto: tutte queste cose fanno una meraviglia tale, che quaudo saranno chiusi gli occhi e le orecchie di coloro che le videro e le udirono, pissuno sarebbe più per credere, se non fosse la stampa che ne moltiplica i testimoni.

Nessuu ordine buono poteva sorgere da farragine si dolorosa; perchò ogni fondamento civile era disordinato, ed i soldati si crevaro per allri. Nurano alcuni che almeno questo accidente buono nascesse nel regno italico, che lo spirito militare si risveglasse, e che buoni soldati si formassero a benelizio di Italia. Certamente buoni soldati si crevaruo sotto la disciplica napoleonica; ma mandati a battaglie forretiere, come amassero l'Italia, e come importasero a difienderia, i non so vedere; si forse non si voglia credere che il rovinare i paesi d'altri, ed il distruggere le patrie altrui siano pei soldati salutiferi esempi.

La servità s'abbelliva. In questo Napoleone fu singolarissimo. Opere nagnifiche, opere utilissimo soprevano. Miano massimamente di tutto splen-magnifiche, opere utilissimo soprevano. Miano massimamente di tutto splendere splendere. La mole dell'ambrosiano tempio cresceva, il foro Buonaparte si disegnava, e da qualche principio già si connecva quanta grandioso spera avesse a riuscire, se fosse stato condotto a termine. Eugenio, vicerè, montava i parti più belli di evitori, degli scaltori, degli architettori: la

corte, promuovitirce di servitti, era anche promuovitirce di bellezza. Nuovi tast canali si cavavaro i nouvi ponti si innalazavano, nuove strade si aprivano. Nè le rocche, nè i dirupi ostavano: l'umana arte, stimolata da Napoleone, ogni più difficile impedimento vinceva. Sorsero sotto il suo dominio, e per sua volontà, due opere piuttosto da antipera iche da pareggiari alle più belle ed utili degli antichi itomani; queste sono le due strade del Sempione e del Censio, le quali, appendo un facile adito tra le più inospite ed alte roccie dall' Italia alla Francia attesteranno perpetuamente all' età future, in un colla pertiza ed attività del Francesi, la potenza di chi sul principiare del secolo decimonono le umane sorti volgeva. Beato egli, se non avesse corrotto il beneficio colla servità:

Era arrivato il tempo in cui i disegni napoleonici dovevano colorirsi a danno del re di Spagna; i mezzi pari al fine. Il mettere discordia nella famiglia reale, il far sorgere sospetto nel padre del figliuolo, dispetto nel figliuolo verso il padre, il seminar sospetti sopra la conjugal fede della regina, e al tempo stesso accarezzare chi era soggetto dei sospetti, e farne stromento alle sue macchinazioni, il contaminar la fama di una principessa morta, l'essere del sangue di Carolina di Napoli rinfacciandole, accusar un principe · di Spagna delle caroliniane insidie, perche più amava la Spagna che la Francia; fare che a Madrid e ad Aranjuez ogni cosa fosse sospetta di fraudi e di tradimenti, e la quieta e confidente vita del tutto sbandirne, furono le arti di Napoleone. La subitezza spagnuola le ruppe col far re Ferdinando e dimetter Carlo; ma Napoleone riavviava le fila; l'accidente stesso di Aranjuez, che pareva dovere scompigliarli la trama, gli diede occasione di mandarla ad effetto. Trasse con le lusinghe il re Carlo in sua potestà a Bajona: restava che vi tirasse il re Ferdinando: e il vi tirò. Rallegrossi allora dell'opera compita. Fece chiamar dal padre il figliuolo ribelle : fe'chiamar dalla madre il figliuolo bastardo, dalle gazzette, mediatore scelerato della morte del padre; costrinse il padre ed il figliuolo a rinunziare il regno in suo favore; mandò il padre poco libero a Marsiglia, il figliuolo prigione a Valencay: nominò, ribollendo in lui la cupidità sfrenata dell'esaltazione de' suoi . Giuseppe re di Spagna . Murat re di Napoli . A questo fine cra stato concluso il trattato di Fontainebleau, promessa grandezza al re di Spagna, introdotti i Napolconiani in Ispagna . Ma le cose sortirono effetti diversi da quelli ch' ei si era promesso. Sorsero sdegnosamente gli Spagnuoli contro le ordite sceleraggini, e combatterono i Napolconiani. Napoleone e i suol prezzolati scrittori li chiamarono briganti, li chiamarono assassini; quest'infamia mancava a tanti scandali.

Napoleone, obbligato a mandar soldati contro Spagna ed a scennarli in Germania, temeva di qualche moto sinistro. Una auova dimostrazione dell'amicizia di Russia gli parve necessaria. Patte le sue esortazioni otteneva che Alessandro il venisse a trovare ad Efratt. Quivi furono splendide le accoglienze pubbliche, intimi i parlari segreti: stava il mondo in aspettazione et timore nel vedere i due monarchi potenti sopra tutti favelare nisseme delle supreme sorti. Chi decestava l'imperio dispotico di Napoleone, disperava della liberta di Europa, perchè, essendo i due volonta preponderanti ridotte in una sole, non restava più nè appello nè ricorso nè aperanza. Chi temeva dell'insorgere progressivo della pionette Russia, albotravia chi ella fosse chiamata ad aver parte in modo tanto attivo nelle faccande d' Europa; concissische le abritudini più facilimente si contraggeon che si dismettono.

8.8 ed aoch e l'ambizione del dominare non si rallenta mai, anzi cresco sempre ed è insanabile. Rotto era e capriccioso il procedere di Napoleone, e però da non durare, mentre l'andare considerato e metodico della Russia dava più inodata cagione di temere. Le accue d'Erituri erano per Napoleone più d'apparato che d'arte, per Alessandro più d'arte che d'apparato.

Giovacchino Murat, nuovo re di Napoli, annunziava la sua assunzione ai popoli del Regno, avergli Napoleone Augusto dato il regno delle Due Sicilie; due primi e supremi pensieri nudrire, essere grato al donatore, utile ai sudditi: volere conservar la costituzione data dall' antecessore; venire con Carolina, sua sposa augusta, venire col principe Achille, suo reale figliuolo, venire coi figliuoli ancor bambini, commetterli alla fede, all'amore loro; sperava farebbero i magistrati il debito loro; in esso consistere la coutentezza dei popoli, in esso la sua benevolenza. Principiarono le napoletane adulazioni. Il consiglio di Stato, il clero, la nobiltà mandarono deputati a far riverenza ed omaggio a Giovacchino re. Il trovarono a Gaeta; in nome suo giurarono. Napoli intanto esultava . Inscrizioni , trofei , statue , archi trionfali , ogni cosa in pompa. Una statua equestre rizzata sulla piazza del Mercatello rappresentava Napoleone Augusto. Un'altra sulla piazza del palazzo raffigurava, sotto forma di Giunone, Carolina regina. Perignon, maresciallo di Francia, lodato guerriero, rappresentava a Giovacchino le chiavi di Napoli. Generali, ciamberlani, scudieri, ufficiali, soldati, chi colle spado al fianco, chi colle chiavi al tergo, ed un popolo numeroso e moltiforme, chi portava rami d'alloro e chi d'ulivo. Firrao, cardinale, col baldacchino e con gli arredi sacri riceveva Giovacchino sulla porta della chiesa dello Spirito Santo: condottolo sul trono, a tal uopo molto ornatamente alzato, cantava la messa e l'inno ambrosiano. Terminata la cerimonia, per la contrada di Toledo, piena di popolo, a cui piaceva la gioventu e la bellezza del puovo re, andava Giovacchino a prender sede nel reale palazzo. Pochi giorni dopo, incontrata dal re a San Leucio, faceva lieto e magnifico ingresso Carolina regina : risplendeva, come lo sposo, di tutta gioventù e bellezza. Guardavano la venustà delle forme, miravano il portamento dolce ed altero, cercavano le fattezze di Napoleone fratello: gridavania felice, virtuosa, augusta.

Furono felici i primi tempi di Murat. Occupavano tuttavia gl'Inglesi l'isola di Capri : la quale, come posta alle bocche del golfo, è freno e chiave di Napoli dalla parte del mare. La presenza loro era stimolo a coloro che non si contentavano del nuovo stato, cagione di timore agli aderenti, e ad ogni modo impediva il libero adito con manifesto pregiudizio dai traffichi commerciali. Pareva anche vergognoso che un Napoleonide avesse continuamente quel fuscello negli occhi da parte massimamente degl'Inglesi, tanto odiati e tanto disprezzati. Aveva Giuseppe, per la sua indolenza, pazientemente tollerato quella vergogna; ma Giovacchino, soldato vivo se ne risentiva, e gli pareva necessario cominciar il dominio con qualche fatto d'importanza: andava contro Capri. Vi stava a presidio Hudson Lowe con due reggimenti accogliticci d'ogni nazione, e che si chiamavano col nome di Reale Corso e di Reale Malta. Erano nell' isola parecchi siti sicuri, le eminenze di Anacarpi ed il forte Maggiore, con quelli di san Michele e di San Costanzo. Partiti da Napoli e da Salerno e governati dal generale Lamarque, andavano Francesi e Napoletani alla fazione dell' isola . Posto piede a terra per mezzo di scale uncinate, non senza grave difficoltà, perche gl' Inglesi si difendevano risolutamente, s'impadronirono di Anacorpi : vi fecero prigioni circa ottocento

soldati di Reale Malta. Conquistato Anacarpi, che è la parte superiore del- use isola, restava che si ricuperasse l'inferiore. Davo ostacolo la difficoltà della discesa per una strada motto angusta a guisa di seala, scavata nel macigno, dentro la quale travavano a palle ed a senglia i forti, specialmente quello di San Michele. Fu forza sizar batterie sulla sommità per battere i forti : l'espugnazione andava in luogo. Arrivavano agli assediati soccersi d'uomini e di munisioni dalla Sicilia. Ma la fortuna si mostrava prospera al Napoleonide, perciocche i vettu di terra allontanavano gl'ingles dal lido. Il re, che stava sopravedendo dallo marina di Massa, [fermatosi sopra la punta di Campanella Cili fingli I forti proporato, piagore si natura di Lamarque nuovi squadroni. Cili fingli I forti proporato, piagore si natura di di Lamarque nuovi squadroni. Cili fingli I forti proporato piacque al Napolionini, e ne preser bouo angurio del nuove sovere buon angurio del nuove sovere buon angurio

Erano nel regno baroni, repubblicani o popolo. I baroni al nuovo rc volontieri si accostavano, perchè si contentavano degli onori, nè stavano senza speranza di avere od a ricuperare gli antichi privilegi, perciocchè, malgrado delle dimostrazioni contrarie, i Napoleonidi tendevano a questo fine. od almeno acquistarne dei nuovi . I repubblicani erano avversi a Giovacchino, non perchè fosse re, chè di ciò facilmente si accomodavano che li aveva cacciati e fatti legare come malfattori in Toscana . Dava anche loro fastidio la vanità incredibile di lui , siccome quelli che indirizzava ogni suo studio e diligenza a vezzeggiare chi portasse un nome feudatario. Per questo temevano che ad un bel bisogno li desse in preda a chi desiderava il sangue loro; ma egli con qualche vezzo se li conciliava, perchè avevano gli animi domi dalle disgrazie. Il popolo, che non meglio di Giovacchino si curava che di Giuseppe, si sarebbe facilmente contentato del nuovo dominio, purchè restasse tutelato dalle violenze dei magnati, ed avesse facile e quieto vivere. Ma Giovacchino tutto intento a vezzeggiar i baroni, trascurava il popolo, il quale, vessato dai baroni e dai soldati, si alienava da lui. Era anche segno che volesse governare con assoluto imperio, il tacere della costituzione che si credeva aver voluto dare Giuseppe in sul partire. Inoltre ordinò cho si scrivessero i soldati alla foggia di Francia. Ciò fe' sorgere mali umori negli antichi possessori dei privilegi; nè meglio se ne contentava il popolo, perchè gli pareva troppo insolito. Siccome poi le provincie non quietavano, e che massimamente le Calabrie secondo il solito imperversavano , scrisse le legioni provinciali ; una per provincia , ordine già statuito da Giuseppe, ma da lui rimessamente eseguito. Così tutto in armi: chi non le portava come soldato pagato, era obbligato a portarle come guardia non pagata . Veramente . quand' io considero gli ordini d' Europa , mi meraviglio; perchè mi pare che negli Stati in cni la metà e più della rendita pubblica va nel pagar i soldati, gli Stati debbano guardar i cittadini, e chc un cittadino che paga in tasse ed in figlinoli soldati quanto lo Stato gli domanda perchè lo guardi, debb' essere guardato dallo Stato; pure veggo che , dopo di avergli dato e tasse e figliuoli , è ancora obbligato a cingersi la sciabola per gnardarsi da sè. Queste sono le libertà e le felicità europee.

Giovacchino, come soldato, comportava ogni cosa ai soldati: ne nasceva una licenza militare insopportabile. Seguitava anche quest' effetto che il solo puntello che avesse alla sua potenza, crano soldati, e che nissuna radice aveva nell'opinione dei popoli. Le insolenze soldatesche si moltiplicavano. Non solo ogni optonata, ma ogni capriccio, di un capo di regimento a, nazi. 1808 dl un ufficiale qualunque, dovevano essere obbediti, come se fossero leggi: chi anzi si lamentava , era mal concio , e per poco dichiarato nemico del re . Molto, e con ragione, si erano doluti i popoli delle insolonze dei baroni, ma quelle dei capitani di Giovacchino erano maggiori. Rappresentavano i popoli i loro gravami, domandando protezione ed emenda. Ma le soldatesche erano più forti delle querele, e si notava come gran caso che chi si era lagnato, non fosse mandato per la peggiore. Nascevano nelle provincie un tacere sdegnoso ed una sopportazione desiderosa di vendetta. Nè in miglior condizione si trovava Napoli capitale. La guardia reale stessa, che attendeva alla persona di Giovacchino, oltre ogni termine trascorreva. Nissuna quiete, nissun ordine poteva essere pei cittadini, nè nel silenzio della notte, nè nelle feste del giorno: perchè solo un ufficiale della guardia il volesse, tosto turbava con importuni romori, minacce ed insolenze i suoni ed i piaceri altrui, Il re comportava loro ogni cosa . I mandatari dei magistrati civili , che s' attentavano di frenare sì biasimevoli eccessi, erano dai soldati svillaneggiati, scherniti e battuti: e sonsone veduti di quelli, che arrestati, per aver fatto il debito loro, dalle sfrenate soldatesche, e condotti sotto le finestre del palazzo reale, furono, veggente il re, segni di ogni vituperio. Quest'era lo stato di Napoli, quest'un governar peggiore che di Turchia. Troppo era fresco il dominio di Murat, a fare che un tal procedere non fosse non solamente barbaro, ma ancora pericoloso.

I mali umori prodotti dalle enormità commesse dai soldati di Murat davano speranza alla corte di Palermo che le sue sorti potessero risorgere nel regno di qua dal Faro. Infuriava tuttavia la guerra civile nelle Calabrie, nè gli Abruzzi quietavano. Erano in questi moti varie parti e vari fini; alcuni di coloro che combattevano contro Giovacchino, e che avevano combattuto contro Giuseppe, erano aderenti al re Ferdinando, altri amatori della Repubblica. Taccio di coloro, e non erano pochi, che solo per amore del sacro e del sangue avevano le armi in mano. Non sarà credo, narrazione incresciosa a chi leggerà queste istorie, se io rammenterò come e per qual cagione la setta di Carbonari a questi tempi nascesse. Alcuni dei repubblicani più vivi ritiratisi, durante le persecuzioni usate contro di loro, nelle mantagne più aspre e nei più reconditi recessi dell' Abruzzo e delle Calabrie, avevano portato con se un odio estremo contro il re, non solamente perchè loro persecutore era stato, ma ancora perchè era re. Nè di minore odio erano infiammati contro i Francesi, sì perchè avevano disfatto la repubblica propria e quelle d'altrui sì perchè gli avevano anche perseguitati. Non potevano costoro pazientemente tollerare che in cospetto loro, non che di Ferdinando, di Giovacchino, non che di Giovacchino, di regno si favellasse, Così, tra aspri dirupi e nascoste valli vivendosi, gli odii loro contro i re e contro i Francesi, fra immense solitudini continuamente infiammavano. Ma sulle prime, isolati ed alla spartita vivendo, nissun comune vincolo li congiungeva, intenti piuttosto ad arrabbiarsi che a vendicarsi, Gl'inglesi, che custodivano la Sicilia, ebbero notizia di quest' umore, ed avvisarono che fosse buono per turbare il regno contro i Francesi. Pertanto gli animarono a collegarsi fra di loro, affinchè con menti unite concorressero ai disegni e creassero nuovi seguaci. Per accenderli promettevano gl' Inglesi, qualche forma di constituzione. Surse allora la setta dei Carbonari, la quale acquistò questo nome, perchè ebbe la sua origine e si mostro la prima volta nelle montagne dell'Ahruzzo e delle Calabrie, dove si fa una grande quantità di carbone. Molti

ancora fra questi settani sapevano ed esercevano veramente l'arte del car- 1805 bonaio. Siccome poi non ignoravano che a voler tirar gli uomini niuna cosa è più efficace che le apparenze astruse e mirabili , così statuirono pratiche e riti maravigliosi. Principal capo ed instigatore era un uomo dotato di sorprendente facoltà persuasiva, che per nome si chiamava Capobianco. Avevano i Carbonari questo ordine comune coi Liberi Muratori, che gli ammessi passavano successivamente per varii gradi fino al quarto: che celavano i riti loro con grande segretezza; che a certi statuiti segni si conoscevano fra di loro ; ma in altri particolari assai erano diversi i Carbonari dai Liberi Muratori : conciossiachè , siccome il fine di questi è di beneficare altrui e di banchettar sè stessi, così il fine di quelli era l'ordine politico degli Stati. Avevano i Carbonari nel loro procedere assai maggior severità dei Liberi Muratori, poichè non mai facevano banchetti, nè mai fra canti e suoni si rallegravano. Il loro principal rito in ciò consisteva che facessero vendetta, como dicevano dell'agnello stato ucciso dal Inpo, e per agnello intendevano Gesù Cristo, e pel lupo i re che con niun' altro nome chiamavano se non con quello di tiranni. Sè stessi poi nel gergo loro chiamavano col vocabolo di pecore, ed il lupo credevano essere il monarca sotto il quale vivevano. Opinavano altresì che Gesu Cristo sia stato la prima e la più illustre vittima della tirannide, e protestavano volerlo vendicare con la morte dei tiranni. Così come adunque i Liberi Muratori intendono a vendicar la morte del loro Iramo, i Carbonari intendevano a vendicare la morte di Cristo. In questa setta entravano principalmente uomini del volgo, sulla immaginazione dei quali gagliardissimamente operavano, con vivi colori rappresentando la passione e la morte di Cristo, e quando nelle loro congreghe i riti loro adempivano, avevano presente un cadavere tutto sanguinoso, che dicevano essere il corpo di Gesù Cristo. Quale effetto in quelle napolitane fantasie si terribili forme partorissero, ciascuno sel può considerare. Erano i segni loro per conoscersi vicendevolmente, quando s'incontravano, oltre alcuni altri, il toccarsi la mano, ed in tale atto col pollice segnavano una croce nella palma della mano l'uno dell'altro. Quello che i Liberi Muratori chiamano loggia. essi baracca chiamavano, e l'assemblee loro col nome di vendite distinguevano, ai Carbonari veri alludendo, i quali, scendendo dalle montagne andavano a vendere il carbone loro pei mercati in pianura. Sentivano, come abbiamo detto, molto fortemente di repubblica; niun altro modo di reggimento volevano che il repubblicano, ed in repubblica già si erano ordinati apertamente nelle parti di Catanzaro, sotto la condotta di quel Capobianco, che abbiamo sopra nominato. Odiavano acerbamente i Francesi, acerbissimamente Murat, per essere Francese e re, ma non per questo erano amici di Ferdinando, perchè piuttosto non volevano re. Nati prima nell' Abruzzo e nella Calabrie, si erano propagati nelle altre parti del Regno, e perfino nella Romagna avevano introdotto le pratiche loro e creato consettarii. In Napoli stessa pullulavano: non pochi fra i lazzaroni della secreta lega erano consapevoli e partecipi.

Vedendo Ferdinando che la potenza del Carbonari era cosa d'importanza, si deliberava, a ciù massimapiento stimolato da Carolina, sau moglie e dagl' Inglesi, di fare qualche pratica acciocche, se possibil fosse, concorresero co soul propri aderonti al medisimo fine, che era quello di cacciar i Francesi e di.restiturigi il regno. Principale mezzano di queste pratiche ral li principe di Mollierno, che tornato d'Ingliberra dove si era condotto

18/8 per proporre a quel governo che dichiarasse l'unione e l'indipendenza di tutta Italia, se vi voleva far frutto contro i Francesi, le quali proposte non volle l'Inghilterra udire, non fidandosi del principe per essere stato repubblicano, si era in Calabria fatto capo di tutti gli antichi seguaci del cardinal Ruffo, e vi teneva le cose molto turbate contro Giovacchino. Parlava efficacemente dell'unione e indipendenza dell'Italia, ed in queste dimostrazioni ardentemente secondato dalla regina, che si persuadeva di potere con questo allettativo, non solamente ricuperare il regno, ma ancora acquistare qualche altra parte importante. Pareva Moliterno personaggio atto a questi maneggi coi Carbonari, perchè ai tempi di Championnet era stato aderente della repubblica, ed anzi per questa sua opinione proscritto dalla corte di Napoli. 1 Carbonari , al perchè erano aspramente perseguitati dai soldati di Murat , sì nerchè Moliterno sentiva di repubblica, e sì perchè finalmente molto si soddisfacevano di quella unione e independenza d'Italia, prestavano favorevoli orecchie alle proposte del principe e della regina. Ciò non ostante stavano di mala voglia, e ripugnavano al venire ad un accordo con gli agenti regii. Per vincere una talo ostinazione, il governo regio di Palermo dava speranza ai Carbonari che avrebho loro dato una costituzione libora a seconda dei desideri loro. Per questi motivi, e massimamente per questa promessa consentirono ad unirsi con gli aderenti del re a liberazione del regno dai Francesi. A queste risoluzioni vennero la maggior parte dei Carbonari; ma i più austeri, siccome quelli che abborrivano da ogni qualnoque lega con coloro che stavano ad un servizio regio, continuarono a dissentire, e questa parte discordante fu quella che ordinò quella repubblica di Cantazaro che abbiamo sopra nominato.

L'unione dei Carbonari coi regii diede maggior forza alla parte di Ferdinando in Calabria : ma dal canto suo Giovacchino , in cui non era la medesima mollezza che in Giuseppe, validamente resisteva, massime nelle terre murate, cooperando alla difesa i soldati francesi, guidati da Partonneaux, i soldati napolitani e le legioni provinciali. Ogni cosa in iscompiglio: la Calabria non era nè del re Ferdinando nè del re Giovacchino: le soldatesche ed i sollevati ne avevano in questa parte ed in quella il dominio. Seguitavano tutti gli effetti della guerra disordinata e civile, incendii, rnine saccheggi. stunri, e non che uccisioni, assassinii. I fatti orribili tanto più si moltiplicavano, quanto più , per l'occasione della guerra fatta nel paese , uomini di mal affare di ogni sorta , banditi , ladri , assassini , a cui nulla importava ne di repubblica, ne di regno, ne di Ferdinando, ne di Giovacchino, ne di Francesi, nè d' Inglesi, nè di papa, nè di Turco, ma solo al sacco ed al sangue intenti, dai più segreti ripostigli loro uscendo, commettevano di quei fatti dal quali più la umanità abborrisce, e cui la storia più ha ribrezzo a raccontare. Così le Calabrie furono, da questo momento in poi e per due anni continui , fatte rosse da sangue disordinatamente sparso finchè lo spavento cagionato da sangue ordinatamente sparso le ridusse a più tollerabile condizione.

Le ruine si moltipicavano, la Spagna ardeva, l'Italia e la meridional parte della germania sotto l'impero diretto da Napoleone, l'Austria spaventata, la Prussia serva, la Bussia divota, la Turchia aderente, la terraferma curopea tutta obbediente a Napoleone o per forza, o per condicendenza. Il fu solo principe vivente nel cuore d'Italia, debole per soldati, forte per coscienza, resisteva alla sovrana volontà. Napoleone, spinto dall'ambizione conscienza, resisteva alla sovrana volontà. Napoleone, spinto dall'ambizione

rd acciccuto dalla prosperità, aveva messo fuori certe parole sull'imperio di use Carlomagno, suo successore nei diritti en el fatti initiolandesi, come se gl'imp'egal di Francia, che da lui travvano gli stipendi, avessero potuto, imperatore dei Francesi chiamandol, dargli il supremo dominio e l'effettiva possessione, non che della Francia, di tutta l'Italia, di tutta il a Spagna, di tutta la Germania, di quanto insomma componeva l'impero d'Occidente ai tempi di quel Jorisso imperatore.

Adunque con quell' insegna di Carlomagno in fronte s' avventava contro il papa. Non poteva pazientemente tollerare che Roma, il cui nome tant'alto suona, non fosse ridotta in sua potestà. Gli pesava che ancora in Italia una piccola parte fosse che a lui non obbedisse. Dal canto suo il papa si mostrava renitente al consentire di mettersi in quella condizione servile nella quale erano caduti, chi per debolezza e chi per necessità, quasi tutti i principi d' Europa . Così chi aveva armi cedeva , chi non ne aveva resisteva. Pio VII, non che resistesse, fortemente rimostrava al signore della Francia, acerbamente dolendosi che per gli articoli organici e pel decreto di Mclzi fossero stati i due concordati guasti a pregiudizio della sedia apostolica, ed anche a violazione manifesta dei decreti dei Concilii, e del santo Vangelo stesso. Si lamentava che nel codice civile di Francia, introdotto anche per ordine dell'imperatore in Italia, si fosse dato luogo al divorzio, tanto contrario alle massime della Chiesa ed ai precetti divini . Rimproverava che in un paese cattolico, quale si protestava essere ed era la Francia, con legge uguale si ragguagliassero la religione cattolica e le dissidenti, non esclusa anche l'ebrea, nemica tanto irreconciliabile della religione di Cristo.

Di tutte queste cose ammoniva l'imperatore, dell'esecuzione delle sue promesse a pro della cattolica religione richiedendolo. Ma Napoleone, vincitore dell' Austria, della Prussia e della Russia, non era più quel Napoleone ancor tenero ne' suoi principii. Per la qual cosa volendo ad ogni modo venir a capo del suo disegno del farsi padrone di Roma, o che il papa vi fosse, o che non vi fosse, mandava dicendo al pontefice; che, essendo egli il successore di Carlomagno, gli Stati pontifici, siccome quelli che erano stati parte dell'impero di esso Carlomagno, appartenevano all'impero francese; che se il pontefice era il signore di Roma, egli ne era l'imperatore, che a lui, come a successore di Carlomagno, il pontefice doveva obbedienza nelle cose temporali, come egli al pontefice la doveva nelle spirituali ; che uno dei diritti inerenti alla sua corona ora quello di esortare, anzi di sforzare il signore di Roma a far con lui e co' suoi successori una lega difensiva ed offensiva per tutte le guerre presenti e future; che il pontefice, essendo soggetto all'imperio di Carlomagno, non si poteva esimere dall'entrare in questa lega e dall'avere per nemici tutti coloro che di lui Napoleone fossero nemici. Aggiungeva che se il pontefice a quanto da lui si esigeva non consentisse, aveva cgli il diritto di annullare la donazione di Carlomagno, di spartire gli Stati pontificii, e di dargli a chi meglio gli paresse : che nella persona del pontefice separerebbe l'autorità temporale dalla spirituale; che manderebbe un governatore con potestà di reggere Roma, e che al papa lascerebbe la semplice qualità di vescovo di Roma.

Quest' estreme intimazioni fatte al pontefice, che non aveva dato a 'Napoleone alcuna cagione di dolersi di lui, e che anzi con tutta l'autorità sua l'aveva aiutato a salire sul suo seggio imperiale, dimostravano in chi le

One-my Creek

18.8 faceva, una risoluzione irrevocabile. Rispondeva il pontefice, esser caso maraviglioso che il sovrano di Roma, dopo dieci sccoli di possessione non contestata, fosse necessitato a far le sue difese contro colui che pocanzi aveva consecrato imperatore; sapere il mondo che il glorioso imperatore Carlomagno, la cui memoria sarà sempre benedetta nella Chiesa, non aveva dato alla Santa Sede le provincie di dominio pontificio : sapere che già dai tempi molto anteriori a Carlomagno erano esse state possedute dai pontefici romani per la dedizione libera dei popoli abbandonati dagl' imperatori d'Oriente ; sapere che nel progresso dei tempi l'esarcato di Ravenna e della Pentapoli, che queste medesime provincie comprendeva, essendo stato invaso dai Longobardi , l'illustre e religioso Pipino , padre di Carlomagno , lo aveva loro tolto dalle mani, per un atto di donazione solenne a Papa Stefano attribuendolo : che quel grande imperatore, l'ornamento e l'ammirazione dell'ottavo secolo . non che avesse voluto rivocare il pictoso e generoso atto di Pipinosuo padre . l'aveva anzi confermato ed approvato sotto papa Adriano : che, non one avesse voluto spogliare la romana sede delle sue possessioni, non altro aveva fatto nè voluto fare che restituirgliele ed aumentargliele: che tant' oltre era proceduto, cho aveva comaudato espressamente nel suo testamento a' suoi tre figliuoli di difenderle colle armi; che a' suoi successori nissuna potestà , nissun diritto aveva lasciato di rivocare quanto Pipino suo padre aveva fatto a favore della cattedra di San Pietro; che solo ed unico suo intento era stato di tutelar i pontefici romani contro i loro nemici, o non obbligarli a dichiararsi contro di loro : che dieci secoli posteriori , cho mille anni di possessione pacifica rendevano inutile ogni ricerca anteriore, ogni interpretazione posteriore; che finalmento, supponendo eziandio che i pretesi diritti di Carlomagno non fossero senza fondamento, non aveva l'Imperator Napoleone trovato ne la Santa Sede , ne il papa in quella condizione in cui gli aveva trovati Carlomagno: conciossiachè avesse l'imperator Napoleone trovato la Santa Sede I bera, suddita a nessuno, in piena ed intiera sovranità di tutti i suoi Stati fin da dieci secoli addietro senza interruzione alcuna, e che inoltre le sanguinose vittorie da lui acquistate contro altri popoli non gli davano il diritto d'invadere gli Stati del pontefice , po:chè sempre il pontefice era vissuto in pace con lui .

Troppo scriamente rispondeva il pontefice alle allegazioni di Napoleone , perchè niuno meno le stimava che Napoleone stesso. Certamente, se a quel modo si rinvangassero tutte le razioni antiche o vere o finte, ma consumate dalla vecchiezza, nissuna possessione certa più vi. sarebbe, ed il mondo aodrebbe tutto in un fascio. Instava adunque m'nacciosamente l'imperatore col potefice, entrasse nella confederazione italica coi re d'Italia e di Napoli. e per nemici avesse i suoi nemici, e per amici gli amici. Ma avendo il papa costantemente ricusato di adcrire, si era ridotto a richiedere che il pontefice focesse con lui una lega difensiva ed offensiva, e medesimamente tenesse i suoi amici per amici, i suoi nemici per nemici : quando no, la stimerebbe intimazione di guerra, avrebbe il papa per nemico, Roma conquisterebbe . La condizione proposta, non che migliorasse, peggiorava quella del pontefice; perciocchè se lo scopo della confederaz one fosse l'unirsi contro gl'infedeli e contro gl' Inglesi, mentre la lega difensiva ed offensiva importava che il papa dovesse far guerra a qualunque principe o Stato che fosse in guerra coll'imperatore; dal che ne poteva nascere nel papa la necessità. non solamente di far guerra ad un principe cattolico, ma ancora di unirsi ad un principe non cattolico per far guerra ad un cattolico; condizione del tutto 1808 insopportabile alla Sedia apostolica. A questi motivi aggiungeva il pontefice, che se si videro papi far leghe e guerre contro principi cattolici, non si leggeva però nelle storie ch'eglino si fossero obbligati perpetuamente ad incontrar nimicizis e ad aver guerra con chiuuque a cui piacesse ad altri intimare nimicizia e guerra, senza che dei motivi potessero giudicare, e solo perchè ad altri piacesse assumersi nemicizie e guerre . Sclamava poscia papa Pio , sentire l'animo suo orrore e dolore , ricordarsi essere stato richiesto dall'imperatore di un trattato d'alleanza, pel quale avrebbe egli dovuto obbligarsi a tener per nemici tutti i suoi nemici, ed adichiarar la guerra a quanti l'imperatore, ed i suoi successori in perpetuo, dichiarata l'avessero, Non esser questo armare il padre contro I figliuoli ? Non figliuoli contro il padre ? Non mescolare in infinite questioni la Chiesa di Dio , in cui , come in proprio santuario , sezgono la carità , la pace , la dolcezza e tutte le virtù ? Non volere che il sommo pontefice non Aaron più sia , ma Ismaele , uomo crudo e selvaggio? Non volere che alzi la mano contro tutti, e che tutti l'alzino contro di lui ? Non volere che drizzi le nimichevoli insegne contro i suoi fratelli ? A questo modo forse nella Chiesa di Dio introdursi la pace ? A questo modo la pace che il divino Salvatore lasciò agli apostoli . ai pontefici loro successori , ed a lui ? Cercasse l'imperatore questa pace , che è la pace dei savii, pace migliore delle armi dei guerrieri : la pace dei savii , cercasse , dei savii , che sono la salute del mondo ; quella sapienza cercasse per cui un re prudente è il sostegno del suo popolo; che se cercare non la volesse per sè, lasciassela almeno, quale eredità propria, ai pontefici ai quali l'aveva data Cristo Redentore. Essere il pontefice padre comune di tutti i fedeli, a loro obbligato di tutti i sussidii spirituali, nè poterli più continuarli a coloro che fossero sudditi di un principe contro il quale in virtù della lega fosse stato tirato a guerra. Doppia qualità nel romano pontefice risplendere, sovranità temporale e sovranità spirituale; non notere per motivi temporali offendere la primaria sua qualità , la spirituale, nè recar pregudizio a quella religione di cui egli era capo, propagatore e vindice .

Avendo papa Pio con si gravi querele esposto l'animo suo a Napoleone, andava protestando che, se per gli occulti disegni di Dio l'imperatore volesse consumar le sue minaccie, impossessandosi degli Stati della Chiesa a titolo di conquista, non potrebbe sua santità a tali funesti avvenimenti riparare, ma protesterebbe come di usurpazione violenta ed iniqua. Dichiarerebbe inoltre, che non già l'opera del genio, della politica e dei lumi (imperciocchè di queste parole appunto si era servito Napoleone, favellando degli ordinamenti della romana sede) sarebbe distrutta, ma bensi l'opera dello stesso D.o., da cui ogni sovranità procede: adorerebbe sua santità profondamente i decrett del cielo, consolerebbesi col pensiero che Dio è il padre assoluto di tutti e che tutto cede al suo divino volere, quando arriva la pienezza dei tempi da lui preordinata. Queste profetiche parole diceva Pio a Napoleone. L'imperatore perseverò nel dire che a questo principio mai non consentirebbe che i prelati non fossero sudditti del sovrano sotto il dominio del quale e' sono nati, e che intenzion sua era che tutta l'Italia, Roma, Napoli e Milano, facessero una lega offensiva e difensiva per allontanare dalla Penisola i disordini della guerra. Questa sua ostinazione corroborava col pretesto che la comunicazione non doveva e non poteva essere

Les interrotta, nê în pace nê în guerra, per uno stato intermedio che a lui non s' appartenesse, Tra i suat Stati di Napoli e di Milano. Inditre voleva e comandava, che i porti dello Stato pontificio fossero e restassero serrati agi Înglesi. Alle quali intimazioni aveva il pontefice risposto, oltrechè se Napoleone si aveva preso Napoli, Toscana e Milano, non era certamente colpa del papa, cho nelle guerre anteriori tra Francia, Austria e Spagna lo Stato pontificio e ra sempre stato intermedio senza che queste potraze se ne dotessero e pretendessero pretesto per torre lo Stato ai sovrani di Roma; r nel caso presente la interruzione non susse sieva, essendo lo Stato romano occupato dai soddati dell'imperatore, che con ogni libertà e con intollerabile aggravio della camera apostolica andavano e venivano dal regno d'Italia al regno di Napoli, e così da questo a quello: che quanto a serrare i porti agi l'inglesi, si-bhene fosse da temersi che ciò non potesse essere senza qualche pregiudizio dei cattolici che abitavano l'Irlanda, l'avrebbe nondimeno il pontefice consentito, per amor della conordia all'imperatore.

Napoleone, al quale sempre pareva che la corona imperiale fosse manca, se non fosse padrone di Roma, si apprestava a disfar quello che aveva per tanti secoli durato fra tante rivoluzioni d'Italia e del mondo. Perchè poi la forza fosse ajutata dall'inganno, accompagnava le sue risoluzioni con parole di umanità e di desiderio di libertà per la potestà secolare. Non esser buoni i preti, diceva, per governare; immersi nei loro studii teologici, non conoscere gli uomini: avere Roma abbastanza turbato il mondo: non comportare più il secolo le romane usurpazioni; avere i lumi fatto conoscere a quale stima debbano esser messi i decreti del Vaticano: ad ognuno oggimai esser noto quanto assurda cosa fosse il mescolare l'imperio col sacerdozio, il temporale con lo spirituale, la corona con la tiara, la spada con la croce : avere Gesu Cristo detto che il regno suo non era di questo mondo, non dover essere di questo mondo il regno del suo vicario; pel bene della cristianità, non perchè vi seminassero discordie e guerre, avere Carlomagno dato ai papi la sovranità di Roma; poichè ne volevano abusare, doversi la donazione annullare: non più sovrano, ma solamente vescovo di Roma fosse Pio: a questo modo e nel tempo stesso provvedersi ai bisogni della religione ed alla quiete universale. Così Napoleone si era servito della religione contro la filosofia per farsi imperatore, poi si servì della filosofia contro la potenza pontificia per farsi padrone di Roma, stimolando a vicenda, secondoche le sue amb'zioni portavano, i preti contro i filosofi, i filosofi contro i preti. Prevedendo che un gran numero di fedeli in Francia abbracciando la giustizia della causa del pontefice, avrebbero sentito mal volentieri le sue risoluzioni contro di lui, e che le avrebbero chiamate persecuzione, parola di molta efficacia fra i cristiani, si voltava a lusingare, secondo l'arti sue, i Francesi. con pruovarsi di accrescere la dignità e la autorità della nazione nelle faccende religiose. Pensava che i Francesi, avendo il predominio temporale. avrebbero anche amato lo spirituale. Perciò instantemente richiedeva, anche colla solita minaccia di privarlo della potenza temporale se non consentisse, il papa, che riconoscesse in lui il d'ritto d'indicare alla Santa Sede tanti cardinali, quanti bastassero, perchè il terzo almeno del sacro. Collegio si componesse di cardinali francesi. Se il papa consentiva, acquistava Napoleone preponderante autorità nelle deliberazioni, e massimamente nelle nomine dei papi : se ricusava , avrebbe paruto alla nazione francese che egli le negasso ciò che per la sua grandezza credeva meritarsi. Non potere, rispose il

pontefice, consentire ad una domanda che vulnerava la libertà della Chiesa, 1801 ed offendeva la sua più intima constituzione: a chi non era noto, essere i cardinali la più principale e la più essenzial parte del clero romano? Il primo dover loro essere il consigliare il sommo pontefice. A chi appartenersi, a chi doversi appartenere la elezione degli uomini atti a tanta dignità, atti a tanto carico, se non a colui che da loro debb'essere consigliato? Hanno i principi della terra i loro consiglieri, da loro eletti; alla sola romana Chiesa, al solo romano pontefice fia questa facoltà negata? Essere i cardinali non solamente consiglieri, ma ancora elettori del papa. Ora quale libertà poter essere nella elczione, se un principe secolare un numero sì grande d'elettori potesse nominare? Se a Napoleone si consente, gli altri principi non la pretenderanno eglino? Non sarebbe allora il pontefice romano posto del tutto in balia dei principi del secolo? Convenirsi certamente che di ogni cattolica nazione siano eletti cardinali, ma la convenienza non esser obbliga: sola legge dover essere al papa il chiamar cardinali coloro che più per virtù, per dottrina, per pietà risplendono, di qualunque nazione siano, qual lingua parlino. Sapere il pontefice che il suo rifiuto sarebbe volto dai malevoli a calunnia, come se il santo padre non avesse nella debita stima il clero di Francia; ma chiamare Dio e gli uomini in testimonio de'suoi affetti diversi; compscerli il clero stesso, conoscerli l'imperatore, conoscerli il mondo, che già vedeva sedere nel sacro collegio, pltre due genovesi ed un alessandrino, sei cardinali francesi; uo altro dotto e virtuoso prelato volervi chiamare; di ciò contenterebbesi chi contentabil fosse: ma non potere il santo padre contentar altri di quello di cui non si contenterebbe egli stesso.

Non si rimevera l'imperatore dalla presa deliberazione; mandà di nuoro dicendo al papa, o gli delse il letra de cardinali, o si pisilereble Roma. Tentato di render Po odisso il Francesi, il velle fare disprezzabile al mondo. Imperiosamente intimava al pontellece, cacciasse da Roma il cansolo del re Ferdinando di Napoli. Bispondeva Pio, ch'egli non aveva guerra col re, che del in prosente anorra tutto il reman di Sicilia, che erau na sovrano cataldico, e che egli non sarebbe mai per consentire a trattarlo da nemica, cacciando da Roma caloro che a Roma il praporesentavano.

· L'appetita Roma veniva in mano di colui che ogni cosa appetiva. Se vi fu ingiustizia nei motivi, fuvvi inganno nell'esecuzione. S'avvicinavano i Napoleoniani all'antica Roma, nè ancora confessavano di marciare contro di lei. Pretendevano parole di voler andare nel regno di Napoli; erano seimila; obbedivano a Miollis. Nè bastava un generale per opprimere un papa; Alquier, ambasciadore di Napoleone presso la Santa Sede, anch'ei vi si adoperava. Usava anzi parple più aspre del soldato, e ritraeva di vantaggio del suo signore. Era giunto il mese di gennaio al suo fine quando Alquier mandava dicendo a Filippo Casoni, cardinale, segretario di Stato, che seimila Napoleoniani crano per traversare, senza arrestarvisi, lo Stato romano; che Miollis prometteva che passerebbero senza offesa del pacso, e che il generale era uomo di tal fama che la sua promessa doveva stimarsi certezza . Mandava Alquier con queste lettere l'itinerario dei soldati, dal quale appariva che veramente indirizzavano verso il regno di Napoli il loro cammino, e non dovevano passare per la città. Di tanta mole era l'ingannare un papa ! Pure si spargevano romori diversi. Affermavano questi che andassero a Napoli, quelli che s'impadronirebbero di Roma. Il papa interpellava formalmente, per mezzo del cardinal segretario, Miollis, dicesse e dichiarasse apertamente,

Example Chagin

1808 e senza simulazione alcuna, il motivo del marciare di questi soldati, acciocchè sua santità potesse fare quelle risoluzioni che più convenienti giudicherebbe. Rispondeva, avere mandato la norma del viaggio dei soldati, e sperare che ciò basterebbe per soddisfare i ministri di sua santità. Il tempo stringeva; i comandanti napoleonici marciando, e detti i soliti motti e scherni sui preti, sul papa e sui soldati del papa, minacciavano che entrerebbero in Roma, e l'occuperebbero. Novellamente protestava il papa fuori delle mura passassero, in Roma non entrassero; se il facessero, l'avrebbe per caso di guerra, ogni pratica di concordia troncherebbe. Già tanto vicini erano i Napoleoniani, che vedevano le mura della romana città. Alquier tuttavia moltiplicava in protestazioni col santo padre, affermando con asseverazione grandissima che erano solamente di passo, e non avevano nissuna intenzione ostile. I Napoleoniani intanto, arrivati più presso, assaltarono armata mano, il di 2 febbraio, la porta del Popolo, per essa entrarono violentemente, s'impadronirono del castel Sant' Angelo, recarono in poter loro tutti i posti militari, e tant'oltre nell'insolenza procederono, che piantarono le artiglierie loro con le bocche volte contro il Quirinale, abitazione quieta del pontefice, La posterità metterà al medesimo ragguaglio le promesse di Alquier ed il suo invocar la fede di un generale da una parte, dall'altra quello sdegnarsi di Ginguenè, ambasciatore del Direttorio a Torino, al solo pensare, che il governo piemontese potesse sospettare che i Francesi fossero per abusare contro il re della possessione della cittadella. Perchè poi niuna parte di audacia mancasse in questi schifosi accidenti , Miollis domandava , per mezzo di Alquier, udienza al santo padre, ed avendola ottenuta, si scusò con dire che non per suo comandamento le bocche dei cannoni erano state volte contro il Quirinale palazzo, come se l'ingiuria fatta al sovrano di Roma ed al capo della cristianità consistesse in questa sola violenza, che certamente era molto grave. Della occupazione frodolenta ed ostile di Roma, che era pure l'importanza del fatto, non fece parola.

Gli oltraggi al papa si moltiplicavano. L'accusava Napoleone dello aver dato asilo ne' suoi Stati a Napolitani, briganti, ribelli, congiuratori contro lo Stato di Murat; per questo affermava aver occupato Roma: il papa stesso accagionava di connivenza. Alquier gliene fece querele, quasiche non sanesse che i soldati di Napoleone già da lungo tempo erano padroni dello stato ecclesiastico, che di propria autorità e contro il diritto delle genti vi avevano arrestato e carcerato uomini sospetti, e che il governo pontificio stesso, ogni qual volta ne era stato richiesto, aveva ordinati arresti e carcerazioni d'uomini sospetti a Francia. Del rimanente voleva Alquier, non so se per pazzia o per ischerno, che il papa avesse e trattasse ancora, come amiche, le truppe che violentemente avevano occupato la sua capitale e la sede del suo governo, e fatto contro il pacifico ed inerme suo palazzo quello che contro le fortezze nemiche ed armate solo si suol fare. A questo tratto non potè più conteuere sè medesimo il pontefice; sdegnosamente scrisse all'ambasciadore napoleonico, non terrebbe più per amici quei soldati che, rompendo le più solenni promesse, erano entreti in Itoma, avevano violato la sua propria residenza, offeso la sua libertà, occupato la città ed il castello. voltato i cannoni contro la propria abitazione, e che inoltre con intollerabile peso si aggravavano sopra il suo erario e sopra i suoi sudditi. A questo aggiungeva che, essendo privato della sua libertà e ridotto in condizione di carcerato, non intendeva più nè voleva negoziare; e che solo allora si risolverebbe a trattare delle faccende pubbliche con Francia, che sarebbe 1808 restituito alla sua piena e sicura libertà.

Le smarezze del papa divenivano ogni giorno maggiori. Il comandante mapoleonco intimava ai cardinali napoltania Rufo-Scilla, Pignatelli, Solizzo, Caracciolo, Carafia, Traietto e Firno, nel termine di ventiquatit' ore partisero da Roma e tornassero a Napoli. Se nol facessero, il sforare cerentali soldato melessimo ai cardinali nati nel regno italico, che furno quest' essi, Valenti, Caradini, Casoni, Crivelli, Giuseppe Doria, Della Somaglia, Roverella, Scotti, Duganni, Eraschi-Onesti, Litta, Galeffi, Antonio Doria e Locatelli. Risposero, stare ai comandamenti del pontefice; farebbero quanto orilinasse.

A tanto oltraggio il pontefice, quantunque in potesti d'altri giù fosse ridotto, gravenneti risentissi. Serissa ei cardingli, si ricoralsero degli obblighi e dei giuramenti loro verso la Sinta Sede, imitassero il suo esempio, soffensero piutistoche contaminarsi, non potrer suo santiti permettere che part serro: protibirlo anzia tattit ed a singoli in virit di quella obbedienza che a lui giurato avevano. Raccomandava leo romandava leor, prevedendo che la forza gli avrebbe indegnamente divulsi dal suo grembo, che se a qualche distanza di Roma fossero lasciati, non continuassero il viaggio; vedesse il mondo che la forza altrai, non la volontà loro, gli sveglieva da Roma.

La sovranità del popa a grado a grado dai violenti occupatori si disfaceva. Commettevano di male, non volevano che si sepseso. Soldati napoleoniani furono mandati alla posta delle lettere, dove, cacciate le guardre ponticire, oggi cosa recarnon in poter loro. Postori poscia soprantedneti e sipe, non solamente s' impadronivano degli spacci, ma anorra secondochè loro aggradiva, aprixano e leggevano le interre, enorme violazione della fede si pubblica che privata, e del diritto delle genti. Al medesimo fine mivasero tutte le stampere di Roma, per modo che nulla, se non quanto permettovano essi, stampare si potesse. Quindi nasceva che nelle scritture che qui; giorno si pubblicavano, massimament, le adaluzioni verso Napoleone e gli scherni contro il papa erano incessabili. Il papa stesso non potè pubblicare celle stampere ma sua allocazione ai cardinali del mese di marzo, e fu costretto a mandare le copie attorno scritte a penna el autenticate di suo pagno.

Tolta al papa la forza civile, si faceva passo al torgli la militare. Incominciosi dalle arti con subornare i soldati, le napleononche giore la felicità degl' imperiali soldati, magnificando. Esortavansi instantemente i popoli ad abandonare la insegne della Chiesa, ed a porsi subto quelle dell' imperio. Pochi consentirono: i più resisterono. Bisectie inutili le instigazioni, toccessi il medio della forza il atto cattivo di accronagenda oda parole peggiori. Parlava Miolisi al di 37 marzo ai soldati del papa: essere l'imperatore e re contento di loro; non essere più all'avvenire per ricover ordine nel de fammiene di da pretti giovere i soldati reser comandati da soldati; stessero sicuri che non mai più tornerechero sotto le insegne dei pretti d'arreble loro l'imperatore e re generali degni per bravura di governarii. Questi erano scherni molto incivili. Del rimanente che le femmine dei pretti abbrao comandato a soldati in quel modo che il diceva il generale napoconico, poichè nel il papa in i cardinali in alcuma donna di Roma erano generali o colonolili, si è di cardinali in duel modo che il diceva il generale napoconico, poichè nel il papa in i cardinali in alcuma donna di Roma erano generali o colonolili, si è

\*\*\* veduto (il che però io non sarò nui per lodare) in tutti i tempi ed in tutti i passi, anche in Francia e nel regno ultimo d'Itala . Miollis stesso vide pegigo, poichè vide Elias principessa, e Carolina regina, Napo-leonidi, far rassegne e mostre, e conandar mosse d'imprenil soldati. Un Frict, colonnello, mancando della fede, si accomodo coi nuovo signori: fa accarezzato. Un Bracci, colonnello, ricusò: fa carcerato, poi bandito. Carcerato itri tre, e mandati per aver conservato la fede loro nella fortezza di Mantova. A questo modo stimavano e ricompensavano i Napoleoniani gli uomini fedel ai loro praccipi da elle loro patrie. I soldati Urono per forza costretti alle insegne napoleoniche, e mandati prima in Ancona, poscia nel regno talloro per resere ordinati secondo le forme imperiali.

Restava il santo padre nel suo pontificale palazzo con poche guardie, piuttosto ad onore che a difesa . Vollero i Napoleoniani che quest' ultimo suo ricetto fosse turbato dalle armi forestiere, non contenti, se non quando il sommo pontefice fosse in vero carcere ristretto. Andavano, il di 7 aprile, all'impresa del prendere il pontificale palazzo; s'appresentavano alla porta; il soldato svizzero, che vi stava a guardia, rispose che non lascerebbe entrar gente armata, ma solamente l'ufficiale che le comandava. Parve soddisfarsene il capitano napoleonico, fatto fermar i soldati, entrava solo; ma non così tosto fu lo sportello aperto e l'ufficiale entrato, che aggiungendo la sorpresa alla forza, fece segno a suoi che entrasscro. Entrarono: volte le baionette contro lo Svizzero, occuparono l'adito. S' impadronirono, atterrando romorosamente le porte, delle armi delle papali guardie; i più intimi penetrali invasero. Intimarono al capitano della guardia svizzera. sarebbe ai soldi e sotto le insegne di Francia: ricusò costantemente. Le medesime intimazioni fecero alle guardie delle finanze, e perchè ricusarono. le condussero carcerate in castello. Intanto altri corpi di Napoleoniani giravano per la città : quante guardie nobili incontrarono, tante arrestarono «

Di tauti eccessi querelavasi gravissimamente il pontefice con Miollis: ma lo sue querele non moverano il generale napoleonico; che nazi, negli eccessi moltiplicando, faceva arrestare da suoi soddati monsignor Guidubono Cavalchini, governator di Roma, ordinando che Rosse condotto a Fenestrelle, fortezza alle fauci dell'Alpi sopra Pinerolo, che fondata dai re di Sardegna a difesa d'Italia, era ora, per vionnti di Napoleone, divenuta carcere degl'Italiani che anteponevano la fede alla fellonia. Accusarsono Cavalchini dello aver negato di ministrar giustizia secondo le leggi e regole del pases; del quale fallo, se era vero, il papa solo, non i forestieri dovevano guidicare. I Napoleoniani portarono il pretato dentro i cavi sassi dell'orrido Fenestrelle.

A questi tratti il pontefico, fatto maggiore di sè medesimo, in istile grave e proficio a Naplecone le sue parole rivolgendo: « Per le viscere, diceva, « della misericordia di Dio nostro, per quel Dio, che è cagione che il sole « levante venne dall' alto a visitarci, esortanno, preghiamo, scongiuriamo te, imperatore e re Naplecone, a cambiar consiglio, a rivestiri dei scutti.

menti che sul principiar del tuo regno manifestasti; sovvengati che Dio è
re sopra di te; sovvengati ch' ei non eccettuerà persona; sovvengati ch' ei
non rispetterà la grandezza d'uomo che sia; sovvengati, ed abbi sempre

alla mente tua davanti; ch' ei si farà vedere, e presto, in forma terribile,
 poichè quelli che comandano agli altri, saranno da lui con estremo rigore giudicati ».

Napoleone, cieco e dal suo inevitabile destino tratto, non attendeva alle

spaventose e fatidiche voti del pontelice. Decretava, il di 2 aprile, che, 183 statuechi il sovrano attuale di loma avva constantemente ricusto di far guerra agl' inglesi, e di collegarsi coi re d'Italia edi Napoli addesa comuno della Penisoli: a stantechi l'interesse dei due renai, e dell'escrici d'Italia e di Napoli seigevano che la comunicazione non fosse interrotta du una ettena nemica; stantechi la donazione di Carlo Magno, suo illustre predecesavre, degli Stati Postificii era stata fatta a benefizio della cristianità non a vantaggo dei emerici della nostre santa religione; stante finalinente che l'ambasciatore della corte di Roma appresso a lui aveva domandato i suoi passaporti, le province d'Urbino, Ancona, Macerta e Camerino fossero irrevocabimente e per sempre unite al suo regno d'Italia; il regno itatico il di 14 maggio prendesse possessoro delle quattro provincie: vi si pubblicasse de esquisse il codico napoleone; fossero investite nel vicerè amplissime decelula per esceuzione del ecerto.

Gà innanzi che questo decreto fosse preso, e quando accora i necoziati. colla Santa Sede erano in pendente, aveva Napoleone nelle quattro provincie non solamente usato l'autorità sovrana con manfesta violazione di quella del pontellee, ma ancora commesso atti di vera turnanide. Vi aveva mandato con titolo de autorità di governatore il generate Lemarrosi, il quale non così tosto vi fu giunto, che casso dalla porta d'Ancona le armi del papa, assistiu quelle dell'imperatore ; diede e tolse ordini ai magsirati della provincia, e tant'oltre trascorse, che fece arrestare e condur prigione nel castello di Persar monsegnor fivarola, avevariato di Macerata pel pontelici.

Il giorno stesso del 2 aprile l'imperatore, conoscendo quanti prelati nati delle provincie unite fossero in Roma ai servigi del pont-fice, e volendo privare il santo padre del sussidio di tanti servitori ed amici, decretava che tutti i cardinali, prelati, uffiziali ed impiegati qualsivogliano appresso alla corte di Roma, nati nel reguo d'Italia, fossero tenuti, passato il di 25 di maggio, di ridursi nel regno; chi nol facesse, avesse i suoi beni posti al fisco: i beni già si sequestrassero a chi non avesse obbedito il di 5 giugno. Questa deliberazione tanto più era da biasimarsi, quanto con lei s'impediva al pontefice, oltre l'esercizio dell'autorità temporale, la quale sola l'imperatore affermava voler annullare, ancora quella della spirituale, poichè il pontefice da sè, e senza consiglieri ed impiegati non poteva adempire ne l'uno ne l'altro ufficio. Taccio la crudeltà del voler torre, sotto pena anche di confiscazione di beni, ad antichi e vecchi servitori sussidii di vita, dolcezza di abitudini, uso di un aere consueto. Nè so comprendere quale nuova dottrina sia questa, che l'uomo onorato non sia padrone di viversene dove più gli pare e piace, e che chi è nato in un luogo, debba come se fosse una pianta dimorarvi perpetuamente.

Ne solo la violenza del voler túrre i servitori al papa si usò contro coloro che erano nati nel regno tialico, ma anora contro quelli che, sebbeno che erano nati en le regno tialico, ma anora contro quelli che, sebbeno venuti al mondo in Roma, possedevano utilizi spirituali in quel regno. Il di 15 luglio soldati napolensini entarano nel pontificale palazzo, o minacciosamente introdottisi nelle stance del cardinal Giulio Gabrielli, segretario di Stato e vescovo di Sinigaglia, suggellarono il sopo pratalettere, e di dedero controlla qualita guardia di un sempleo soldato. Poscia soldatescamente comandarono al cardinale, usoisse da Roma, termine due giorni, e so n'andasse al suo seggio di Sinigaglia. Si opprimeva e scacciava per tal modo da coloro che di chi fere nuna le cultitura facciola avveano, un unomo natio in Roma, d'ilustre

BOTTA AL 4814. 93

Ivus legnaggio, di conosciuta innocenza, un vescovo, un cardinale, un primo ministro del papa. Accrebbe gravità al caso l'essergii stata fatta l'infimazione nel pulsazzo pontilicale, ed al cospetto stesso del pontelice. Tanta violenza ed oltraggio commisere i Napoleoniani contro il cardinale, perchè, obbedendo agli ordini del suo signore, aveva dato chartuzioni, per direzione delle coscienze, a chi ne aveva bisogno. Sclamò il papa, questi essere delitti; i Napoleoniani non vi abbedarono.

Eugenio, vicerè, con solenne decreto dei 20 maggio, spartiva le quattro provincie in troil dipartimenti, dei Meturo, dei Musone e del Troilo chiamandoli, Avesso il primo Ancona per metropoli, il secondo Maccetta, il terzo Urbino. Posse in Ancona ad ulteriore ordinamento di questi territori un magsitrato politico: chiamovvi Lemarrois presidente, e due consiglieri di Stato.

Si esigevano nelle provincie unite i giuramenti di fedeltà all' imperatore . d'obbedienza alle leggi e constituzioni . Il pontefice, che non aveva riconosciuta l'unione, e che anzi aveva contro la medesima protestato, non consentiva ai giuramenti pieni. Inoltre fra le leggi a cui si giurava obbedienza. era il codice papoleone, nel quale, secondo l'opinione del pontefice, si contenevano capitoli contrari, massime pei matrimoni, ai precetti del Vangelo, ed ai decreti dei Concilii, particolarmente del Tridentino. Perciò aveva scritto ai vescovi, decretando che fossero illeciti i giuramenti illimitati, implicando infedeltà e fellonia verso il governo legittimo, e che solo si potesse promettere e giurare di non partecipare iu alcuna congiura, o trama, o sedizione contro il governo attuale, ed altresì di essergli fedele ed obbediente in tutto che non fosse contrario alle leggi di Dio e della Chiesa. logiungeva ancora, che questo giuramento stesso niuno prestasse, se non astretto dall'ultima pecessità, e quando il ricusarlo potesse portare con sè qualche grave pericolo o pregiudizio. Protestava che non intendeva, per questa sua condiscendenza e permissione, dismettere o rinunziare i suoi diritti sopra i suoi sudditi e gli altri che gli competevano, i quali tutti voleva conservare intieri ed illesi. Comandava inoltre, che niune accettasse cariche ed impieghi, dai quali ne nascesse la riconoscenza dell'usurpazione. Dichiarava finalmente, sua volontà essere che i vescovi ed altri pastori ecclesiastici non cantassero i cantici spirituali, e particolarmente l'ambrosiano. perchè non si conveniva che in tanta afflizione della Chiesa, e fra tante opere violente ed ingiuste commesse contro di lei, si dessero segni di allegrezza nei tempii santi.

La volontà del pontelico manifestata ai vescovi nella meteria dei giuramenti li constituiva in molto difficile condizione: perchè dall'un del lati. Napoleone non voleva rimettere della sua durezza, dall'altro i vescovi ripuzanvano a trasgredire i comandamenti del capo supremo della Chiese. Posti dra le pene spirituali e le temporali, non sapevano a qual partito uppigliarsi: ed era venuti la cossa tra la confiscazione e l'esilio da una parte, e il trasgredire dall'altra. Ne non meritava considerazione il penane, quanto all'esilio, a quale mancanza di assisdit e di conforti spirituali verrebebre osposti i fedeli, se i postori eleggessero quello che il papa loro comandava. Napoleone intanto fulminava e per mezzo del suo ministro dei culti indimava che chi non andasse a Milano per giurora, avvebbe bando e confiscazione di beni. Vinse nei più la volontà del pontefico: e perio gal cardiaule Gabrielli, vescovo di Siricazilo, i escovo il Arcolo Cappelletti,

e di Castiglione di Montalto, con altri loro compagni, erano in punto d'esser 1508 presi e trasportati in lontane regioni, con quell'aggiunta della confiscazione. A miligare la durezza del tempo, ed a procurare loro qualche conforto giunse opportunamente Eugenio , vicerè ; mandato dal padre , che temeva gli effetti della resistenza ecclesiastica. Videro il giovine principe i vescovi, e con lui ristrettisi, udirono da lui lodarsi gli scrupoli e la costanza loro nel non voler far quello a che ripugnavano la coscienza propria e gli ordini del moderatore sovrano della Chiesa. Gl' informava, intenzione essere dell'imperatore che si sospendessero per qualche giorno le esecuzioni rigorose: mandassero intanto i loro deputati al santo padre, e procurassero d'impetrare da lui che i giuramenti si prestassero con alcuna modificazione. Le modificazioni alle quali consentiva l'imperatore erano di tre sorti; primieramente, fossero dispensati i vescovi dal viaggio di Milano ed in cospetto dei prefetti prestassero i giuramenti; secondamente, non sarebbe da loro richiesto altro giuramento, che quello statuito nel concordato ed appruovato dal pontefice, nel quale non si parlava nè di leggi nè di costituzioni: terzamente, fosse loro lecito, innanzichè pronunziassero la forma del giuramento, esprimere, con quanta pubblicità volessero, che non volevano e non intendevano pronunciarla, se non nel senso diritto e puramente cattolico: dal che si sperava che e il governo resterebbe appagato e le coscienze illese. Non si lasciò il pontefice piegare ad alcuna modificazione. Da ciò ne nacque che alcuni vescovi giurarono, fra gli altri l'arcivescovo d'Urbino; cosa sentita con molto sdegno dal papa: gli altri che ricusarono, andarono soggetti alle pene.

Circa l'accettazione degli impieghi ed uffizi civili, ed all'amministrazione dei sacramenti a coloro che gli avessero accettati, aveva il pontefice statuito che incorressero le censure coloro che accettassero quegli impieghi ed uffizi i quali tendessero a ruina delle leggi di Dio e della Chiesa; gli altri fosse lecito accettare per dispensa del vescovo. Ma Napoleone, seguitando la sua volontà inflessibile ed arbitraria, ed a lei posponendo ogni altro rispetto, voleva che i vescovi pubblicamente dichiarassero, esser lecito per le leggi della Chiesa servire in qualunque carica od impiego il governo e che a chi li servisse, amministrerebbero i sacramenti. Non obbedirono: affermavano che se l'imperatore diceva sue ragioni per impadronirsi delle provincie, il papa diceva anche le sue per conservarle, e che alla fine a loro non s'apparteneva il definire sì gran contesa; che però senza taccia d'infamia e di prevaricazione, non potevano dichiarare lecito indistintamente ogni ufficio ed impiego; che l'amministrazione de' sacramenti, e nominatamente l'assoluzione dei peccati e delle censure ecclesiastiche, intieramente dipendevano dall'autorità superiore del pontefice; che se i subordinati oltrepassassero i termini posti da lei, l'assoluzione sarebbe nulla e di niun valore, non solamente nel foro esteriore, ma ancora a cospetto di Dio; che queste non erano opinioni cho potessero ancora venir in controversia, ma dogmi inconcussi, dogmi di quella religione che dominava nel reame d'Italia per confessione, stessa dell'imperatore; che se il papa era stato spogliato di una parte del suo dominio temporale, rimaneva intiera e piena la sua potestà spirituale; che a lui solo spettava la facoltà di definire in queste materie il lecito e l'illecito, e di allargare, o di restringere la giurisdizione dei prelati inferiori; che per tanto sarebbe attentato scismatico, e distruttivo dell'unità cattolica, il contraddire pubblicamente i suoi giudizi; essere parati, attesta18\* vano, a promuovere e mantenere con tutti i mezzi che fossero in facoltà loro, la quiete dello Stato, mo no voler arrogarsi una giuristizione che a loro non competeva; e che non potrebbero, se non se sacrilegamente ed inutilenete usare. Cost era nelle quattro provincie un conflitto tra armi ed optiono; armi forti ed optiono inflessibili: gli uomini, distratti tra la coscienza e gl'interessi, non sapervano più dove volgeris: riptioni a chi s'allontanava dalle opinioni, discordia, dolore e miseria per tutti. Tal era la condiziono delle Marche, una volta si prospere e si felici, ora cadute ed infelici. Quanto al papa bene aveva operato Pio VII sol protestare, come fece, con tanta energia contro la usurpazione della sua sovranutà: ma nel restante avrebbe dovuto imitare la prudenza e la paterna sopportazione di Pio VI, suo gloriosa antecessore. L'usare inflessibilità, mentre era inutile, contro Napoleone, esponeva i sudditi a calamità innumerabili. Il protestare contro l'usurpatore era ufficio indispensibile di sovrano, ed anche bastava per conservar incolumi i suoi diritti: il approtenza con agevolezza e mansuetudine la faccenda dei giuramenti era ufficio di patre verso i suoi figliuoli.
Pubblicava Pio na solemne protesta.

sudditi a calamità innumerabili. Il protestare contro l'usurpatore era ufficio indispensabile di sovrano, ed anche bastava per conservar incolumi i suoi diritti: il sopportare con agevolezza e mansuetudine la faccenda dei giuramenti « Il decreto pubblicato, diceva, d'ordine dell'imperatore e re Napoleone, « che subitamente ci spoglia del dominio libero ed assoluto delle provincie « della Marca d'Ancona, dominio, di cui per consentimento di tutti durante « dieci secoli e più , hanno sempre i nostri predecessori goduto , non sola-« mente contro di noi fu fatto, contro di noi per tanti anni da tanti dolori « trafitti, da tante tempeste battuti per cagione di colui che con quella · maggiore amorevolezza che per noi si è potuto, abbracciato abbiamo, ma « ancora contro la Chiesa romana, contro la Sedia apostolica, contro il pa-« trimonio del principe degli apostoli . Ne sappiamo , se in questo decreto sia « maggiore l'oltraggio della forma, o la iniquità del fatto. Per certo, se in « così grave accidente tacessimo, ciò fora meritamente a mancanza del no-« stro apostolico dovere , a violazione dei giuramenti nostri imputato . Che se « poi vogliamo por mente ai motivi del decreto, facilmente ci persuaderemo, « maggiore obbligo legarci a rompere il silenzio, perciocobè ingiuriosi sono. « e contaminano la purità e l'integrità delle nostre deliberazioni . L'oltrag-« giare ed il mentire sonsi aggiunti all'ingustizia. Che un principe inerme e « pacifico che, non solo dà cagione di dolersi di lui ad alcuno, ma che au-« cora allo stesso imperatore dei Francesi ebbe con tanti manifesti segni la « sua affezione dimostrato, i proprii interessi e quelli de' suoi sudditi anche « offendendo, sia spogliato de' suoi dominii per non aver creduto che gli fosse « lecito di obbedire agli ordini di colui che gl'ingiungeva di abbandonare la « sua neutralità, con tanta fede e scrupolo conservata e di far lega di guerra « contro coloro che a modo nessuno turbato nè offeso l'avevano, già per sè « sarebbe una grandissima ingiustizia; che se poi un principe che fosse si-« gnore di un grande impero, avesse giustissime cagioni di riuscire una lega « nemica, qual cosa si dovrebbe dire e pensare del sommo pontefice, vicario « in terra dell' autor primo di pace, obbligato in forza del suo apostolato su-« premo al ministerio di padre comune, ad un uguale amore verso tutti i « fedeli di Gesù Cristo, ad un uguale odio contro tutte le inimicizie? Passa « il decreto, per dissimulazione artifiziosa, sotto silenzio questi obblighi no-« stri, queste voci della coscienza nostra, obblighi e voci che tante volte, « e per lettere nostre e per bocca de nostri legati, candidamente e sincera-

761 a ramente all'imperator Napoleone rappresentammo. Ma l'ingiustizla sua 1868 « procede anche più oltre, posciachè ci rimprovera l'esserci noi da que-« st'alleanza astenuti, per non essere obbligati a volgere le armi contro « gl' Inglesi, esclusi dalla comunanza cattolica. Nella quale ingiust'zia con-« tiensi una grande ingiuria: poichè sa egli, quantunque il taccia, quante « volte gli protestammo, non poter entrare in una lega perpetua per non « essere costretti a guerra contro tanti principi cattolici, a quanti a lui pia-« cesse di far guerra ora e per sempre. Dogliamo i inoltre, come di offesa « grave ed odiosa, ch' ei ci accusi di riflutar l'alleanza, affinchè la Penisola « resti facilmente esposta agli assalti dei nemici. Sallo, e chiamiamo in te-

« stimonio e giudice tutta l'Europa, che vede da tanti anni le italiane « spiagge occupate da soldati francesi; sallo, e chiamiamo in testimonio e « giudice l'imperatore stesso, che tace la condizione da noi offerta, ch'ei « mettesse in tutti i porti ed in tutti i lidi postri i suoi presidii. Havvi in « questo silenzio più ingratitudine ancora che menzogna, posciachè ei non « ignora punto, quanto danno ridonderebbe ai sudditi nostri dalla chiusura « dei porti, e quanto sdegno contro di noi ne prenderebbero i suoi nemici. « Ma se, per onestare la sua usurpazione, offende la verità del pari che la e giustizia, incredibile da un altro canto è la maraviglia da noi concetta, · che pel fine medesimo non gli abbia ripugnato l'animo al servirsi « della donazione di Carlomagno. Noi non possiamo restar capaci, come « l'Imperatore, dopo lo spazio di dieci secoli, s'attenti di risuscitare e di a attribuirsi la successione di Carlomagno, nè come la donazione di Carlo-

« magno risguardi i dominii usnrpati della Marca d'Ancona.

« Stante adunque che, per le ragioni finora raccontate, egli è chiaro e « manifesto che per forza di un attentato enorme i diretti della romana « Chiesa sono stati dall' ultimo decreto di Napoleone violati, e che una ferita « ancora più profonda è stata a noi ed alla Santa Sede fatta, acciocchè ta-« cendo non paia ai posteri che noi l'iniquissimo delitto commesso con vio-« lazione di tutte le regole della rettitudine e dell'onore, quanto pure merita, « non abbiamo (il che sarebbe perpetua vergogna nostra) a sdeguo e ad « abborrimento avuto, di nostro proprio moto, di nostra certa scienza, di « nostra piena potenza dichiariamo, e solennemente ed in ogni miglior modo a protestiamo, l'occupazione delle terre che sono nella Marca d'Ancona, e « la unione loro al reame d'Italia , senza alcun diritto e senza alcuna caa gione per decreto del Imperator Napoleone fatte, ingiuste essere, usurpate, « nulle : dichiariamo altresì essere e di niun valore quanto sino al giorno « d'ozgi si è fatto per esecuzione del detto decreto, e quanto potrà essere a d'ora in poi sulle terre medesime da qualunque persona fatto e commesso; « vogliamo inoltre e dichiariamo che anche dopo mille anni , e tanto quanto

« il mondo durerà , quanto vi si è fatto , e quanto sarà per farvisi , a patto « niuno possa portar pregiudizio o nocumento ai diritti si di dominio che di a possessione sulle medesime terre; percliè sono e debbono essere di tutta proprietà della nostra Santa Sede apostolica. Così Pio, venuto in forza altrui, parlava a Napoleone, e contro di lui

protestava. Così ancora Napoleone , dopo di aver carcerati i reali di Spagna , carcerava anche il papa; e dopo di aver usurpato la Spagna, usurpava anche Roma. Alessandro di Russia in questo mentre appunto lasciava a posta la sua imperial sede di Pietroburgo per girsene a visitario in Erfurt, Francesco d'Austria vi mandava il general San Vincenzo per accarezzarlo.

## STORIA D' I T A L I A

## LIBRO VIGESIMOQUARTO

S O M M A R I O

Nuora querra coll Austria. L'arciduca Giovanni, generalissimo degli Austria; il principe Eugenio, vicerte, generalismo dei Francesi in Italia. Loro manifesti agli Italiani. L'arciduca vince a Sacile, e s'avansa vervo Perona. Mossa generale di Tirolei contro i Francesi e i Bauviri, qualità di Andred Hofer. Natura singolare della tirolese guerra. L'Austria perice, prima nei campi tra Baltibona e Augusta, poi in quei di Vogria. L'arciduca si ritira dall' Italia. Pace tra la Francia e l'Austria. Matrimonio dell'arciducheses Maria Luisa con Napolone. Fine della querra del Tirolo; morte di Hofer. Napoleone unice Roma alla Francia, e manda il Dapa curerenta o Savona. Il papa lo scomunico. Descrisione di Roma Francese, e quello che vi si fa. Che cosa fasse la Propaganda. Pratiche di Carolina di Scilia con Napoleone. Infece espetisione di Giovacchino in Sicilia. Mantes, generale, mandato a pacificar te Calabrie; le pacifica, e con quali messi.

Era in Europa rimasta accesa la materia di nuove calamità. L'Austria, depressa dal vincitore aspettava occasione di risorgere, alleggerendo le disgrazie presenti per la speranza del futuro. Nè solo la spaventavano i patti di Presburgo, pei quali tanta potenza le era stata scemata, ma ancora i cambiamenti introdotti da Napoleone, non che in parti d' Europa, nel cuore della Germania e sulle frontiere stesse dell' Austria. La spaventavano gli attentati palesi, la spaventavano le profferte segrete, poiché Napoleone le esibiva ingrandimento nella distruzione di uno Stato vicino ed amico, il che le dava cagione di temere che se i tempi ed i capricci cambiassero, avrebbe esibito ingrandimento ad altri nella distruzione dell' Austria. Ma la potenza tanto preponderante di Napoleone per la soggiogazione della Prussia e per l'amicizia della Russia, non lasciava speranza all' Austria di riscuotersi; però, risolutasi al tirarsi avanti col tempo ed all'anteporre il silenzio alla distruzione, aspettava che il rotto procedere di Napoleone fosse per aprirle qualche via di raffrenare la sua cupidità e di procurare a sè medesima salvamento. Le iniquità commesse contro i reali di Spagna, che a tanto sdegno avevano commosso gli Spagnuoli, e che obbligavano il padrone della Francia a mandar forti eserciti per domarli, le parvero occasione da non doversi pretermettere. Per la qual cosa, non abborrendo dall'entrare in nuovi travagli e dall' abbracciar solo questa guerra, si mise in sull'armare con fare che le com- 1802 pagnie d' ordinanza non solo avessero i numeri interi, ma la gente fiorita e bene in ordine: inoltre ordinava e squadronava tutta quella parte delle popolazioni che era atta a portar le armi. Si doleva Napoleone di si romorosi apparecchi, affermando, non pretendere coll'imperator d' Austria alcuna differenza: rispondeva Francesco essere a difesa, non ad offesa, Accusava il primo gli Austriaci ministri, e non so quale viennese setta bramosa di guerra come la chiamava, e prezzolata dall' Inghilterra. Rinfacciava superbamente a Francesco, l' avere conservato la monarchia austriaca, quando la poteva distruggere; gli protestava amicizia; lo esortava a desistere dall'armi. Ma l'Austria non voleva riposarsi inerme sulla fede di colui che aveva incarcerato per fraude i reali di Spagna. La confederazione renuna, la distruzione dell' impero germanico, Vienna senza propugnacolo per la servitù della Baviera, Ferdinando cacciato da Napoli, il suo trono dato ad un Napoleonide, Parma aggiunta, la Toscana congiunta, la pontificia Roma occupata, davano giustificata cagione all'Austria di correre all' armi, non potendole in modo alcuno essere capace che a lei altro partito restasse che armi o servitù. Solo le mancava l'occasione : la offerse la guerra di Spagna, all' impresa della quale era allora Napoleone occupato, e la usò. Ma prevedendo che quello era l'ultimo cimento per lei , faceva apparati potentissimi . Un esercito grossissimo militava sotto la condotta dell' Arciduca Carlo in Germania, Destinavasi all' invasione della Baviera, la quale perseverava nell' amicizia di Napoleone. Se poi la fortuna si mostrava favorevole a questo primo conato, si aveva in animo di attraversare la Selva Nera e di andare a tentare le renane cose. Per ajutare questo sforzo, ch' era il principale. Bellegarde, cap tano sperimentatissimo, stanziava con un corpo assai grosso in Boemia, pronto a sboccare nella Franconia, tostochè i casi di ggerra il richiedessero. Grandissima speranza poi aveva collocato l'imperatore Francesco nel moto dei Tirolesi, sempre affezionati al suo nome e desiderosi di riscuotersi dalla signoria dei Bavari. Era questo moto di grave momento. sì per la natura bellicosa della nazione, e sì per tener aperte le strade. tra i due eserciti di Germania e d'Italia. Sollecita cura ebbero gli ordinatori di questo vasto disegno, delle cose d'Italia; perciocchè vi mandarono con un' oste assai numerosa, massimamente di cavalli, l'arciduca Giovanni, giovine di natura temperata, e di buon nome presso agl' Italiani. Stava Giovanni accampato ai passi della Carniola e della Carintia, in atto di aboccare per quei di Tarvisio e della Ponteba sulle terre veneziane. Concorroya sull'estrema fronte a tanto moto con soldati ordinati e con cerne dol paese Gyulai dalla Croazia e dalla Carniola, provincie in cui egli aveva molta dipendenza. Questo nervo di guerra parve anche necessario per frenare Marmont, che con qualche forza di Napoleoniani governava la Dalmazia. Stante poi che nelle guerre principale fondamento è sempre l'opinione dei popoli, aveva Francesco con ogni sorta di esortazioni confortato i suoi, della patria, dell'independenza, dell'antica gloria, delle dure condizioni presenti, del futuro giogo, più duro ancora, ammonendoli: il nome austriaco risorgeva; concorrevano volentieri i popoli alla difesa comune. Bande paesane armate stavano preste in ogni luogo ai bisogni dello Stato, maravigliosa fu la condizione, nè mai più promettenti sorti per l'Austria aveva veduto il mondo, come non mai ella aveva fatto sì form dabile preparazione.

« Manda egli un poderoso esercito in Italia : non per sete di conquista il 1809 « manda, ma per difendere sè stesso, ma per restituire l'independenza « a tante europee nazioni, di cui la servitu tanto è per tanti segni certa. « quanto per tauti dolori dura . Solo che Iddio secondi le virtuose opere di · Francesco imperatore, e de suoi potenti alleati, fia novellamente Italia in sè stessa felice, fia da altri rispettata: avrà novellamente il capo della « religione i suoi Stati , avra la sua libertà . Una constituzione alla natura « stessa , al vero stato político vostro consentanea , sarà per prosperare le « italiche contrade , e per allontanar da loro ogn' insulto di forza forestiera. « Promettevi Francesco si fortunate sorti; sa l'Europa, essere la sua fede « tanto immutabile, quanto pura ; il cielo , il cielo vi parla per bocca di · lui. Accorrete, Italiani, accorrete: chiunque voi siate, o qual nome v'ag-« giate . o qual setta amiato , purchè Italiani siate , senza temenza alcuna a noi venite. Non per ricercarvi di quanto avete fatto, ma per soccorrervi « e per liberarvi siamo in cospetto dell'italiane terre comparsi. Consentirete · voi a restarvi, come ora siete, disonorati e vili ? Sarete voi da meno che « gli Spagnuoli , eroica gente , che altamente dissero , e che più altamente « fecero che non dissero ? Meno che gli Spagnuoli amino, amate voi forse « i vostri figliuoli , la vostra religione , l'onore e il nome della vostra naa zione? Abborrite voi forse meno ch' essi il vergognoso giogo a cui v'han a posti coloro che con belle parole v'ingannarono, che con tristi fatti vi · lacerarono? Avvertite, Italiani, e negli animi vostri riponete ciò che ora con ragione e con verità vi diciam noi, che questa è la sola, questa « l'ultima occasione che a voi si scopre di vendicarvi in libertà , di gettar via « dai vostri colli il duro giogo che su tutta Italia s'aggrava; avvertite . e e negli animi vostri riponete, che se voi ora non vi risentite, e se nee ghittosi ancora vi state ad osservare, voi vi mettete a pericolo, quale dei due eserciti abbia ad aver vittoria, di non essere altro più che un · popolo conquistato, che un popolo così senza nome, come senza diritti. Che « se pel contrario con animi forti vi risolvete a congiungere con gli sforzi « dei vostri liberatori anco i vostri , e se con loro andate a vittoria , avrà « l'Italia povella vita , avrà suo grado fra le grandi nazioni del mondo , e risalirà fors'anche al primo, come già il primo si ebbe. Italiani, più av-« venturose sorti or sono nelle mani vostre poste, in quelle mani che in alto alzando le faci indicatrici di dottrina, di civiltà, di arti, tolsero il mondo alla barbarie, e dolce e mansueto, e costumato il renderono. · Milanesi , Toscani , Veneziani , Piemontesi , e voi tutti popoli d'Italia . sovvengavi dei tempi andati, sovvengavi dell'antica gloria: e tempi e gloria potranno rinstaurarsi e rinverdirsi più prosperi e più splendidi che mai , se a fia che voi un generoso cooperare ad un pigro aspettare anteponiate. Volere; « fla vittoria ; volere fla tornarvi più lieti e più gloriosi , che gli antenati

« vostri ai tempi del maggiore splendore loro non furono. »
A questo modo l'arciduoa esponave gl'Istaliani, acciò non avessero a disperarsi di vedere la patria loro rimanere in altro grado che d'ignominiosa e perpetus serviti. Ma le sue esortazioni non partorirono effetti d'importanza, perché coloro che avevano le armi in mano, parteggiavano, come soldati, per Napoleone: gl'inermi odiavano bensì la signoria francese, ma uno si fidavano di quella dell'Austria, n'e che la vittoria di le fosse per essere la libertà d'Italia pareva lor chiaro; tutti poi spaventava la ricordosez anocc freeza del caso di Ulma. Nè appariva che fosse per nascere altera-

BOTTA AL 1814. 99

18/2 zione tra Napolecne ed Alessandro, la quale sola avrebbe potuto dare speranza probabile di buon successo.

Addi 10 d'aprile la tedesca mole piombava sull'Italia. L'arciduca varcata la sommità dei monti al passo di Tarvisio, e superato, non però senza qualche difficoltà per la resistenza dei francesi, quello della Chiusa, s'avviemaya al Tagliamento. Al tempo stesso, con abbondante corredo di artiglierie e di cavalleria passava l'Isonzo, e minacciava con tutto lo sforzo de' suoi la fronte dei Napoleoniani. Fuvvi un feroce incontro al ponte di Dignano, perchè quivi Broussier combattè molto valorosamente. Ma ingrossando viepiù nelle parti più basse gli Austriaci, che avevano passato l'Isonzo, Broussier si riparò per ordine del vicerè sulla destra : che anzi , crescendo il pericolo, andò il principe a piantare il suo alloggiamento in Sacile sulla Livenza, attendendo continuamente a raccorre in questo luozo tutte le schiere, si quelle che avevano indietreggiato, come quelle che gli pervenivano dal Trevisano e dal Padovano. Stringevano i Tedeschi d'assedio le fortezze di Osopo e di Palmanova. Eugenio, rannodati tutti i suoi, eccetto quelli che venivano dalle parti super ori del regno italico e dalla Toscana, si deliberava ad assaltar l'ininico, innanzi che e ili avesse col grosso della sua mole congiunto le altre parti che a lui si avvicinavano. Del quale consiglio, non che lodare, biasimare piuttosto si dovrebbe il principe; poichè sebbene l'arciduca non avesse ancora tutte le sue genti adunate in un sol corpo, tuttavia sopravanzava non poco di forze, e non che fosse dubbio il cimento, era da temersi che gli Austriaci sarebbero rimasti superiori; che , se conveniva all'arciduca, siccome fornito di maggior forza, il dar dentro, non conveniva al principe, che l'aveva minore : doveva Eugenio in questo caso anteporre la prudenza all'ardire.

Erano i Francesi ordinati per modo nei contorni di Sacile, che Seras e Severoli occupavano il campo a destra, Grenier e Barbou nel mezzo, Broussier a sinistra : le fanterie e le cavallerie del regno italico formavano gran parte della destra. Fu quest'ala la prima ad assaltar i Tedeschi, correva il di 16 aprile : destossi una gravissima contesa nel villa gio di Palsi . da cui e questi e quelli restarono parecchie volte cacciati e rincacciati: i soldati italiani combatterono egregiamente. Pure resto Palsi in potestà dell'arciduca: e già i Tedeschi, minacciosi, colla loro sinistra, fornitissima di cavaller'e, insistevano; la destra dei Francesi molto pativa; Seras e Severoli si trovavano pressati con urto grandissimo, ed in grave pericolo. Sarebbero anche stati condotti a mal partito, se Barbou dal mezzo non avesse mandato gente fresca in loro aiuto. Avuti Seras questi soldati di soccorso, preso nuovo animo, spinse avanti con tanta gagliardia, che pigliando del campo, scacciò il nemico, non solamente da Palsi, ma ancora da Porcia, dove aveva il suo principale alloggiamento. L'arciduca, veduto cho il mezzo della fronte francese era stato debilitato pel soccorso mandato a Soras, vi dava dentro per guisa che per poco stette che non lo rompesse intieramente. Ma entrava in questo punto opportunamente nella battaglia Broussier, e riconfortava i suoi, che già manifestamente declinavano: Barbou eziandio si difendeva con molto spirito. Spinse allora l'arciduca tutti i suoi battaglioni avanti: la battaglia divenne generale su tutta la fronte. Fu la zuffa lunga, grave e sanguinosa, superando i Tedeschi di numero e di costanza, i Francesi d'inipeto e d'ardire. Intento sommo degli Austriaci era di ricuperar Porcia; ma contuttochè molto vi si sforzassero, non poterono mai venirne a capo. In quest' ostinato combattimento rifulse molto egregiamente isse la virtù del colonnello Giflenga, mentre guidava contro il nemico uno squadrone di cavalli italiani. Fuvvi gravemente ferito il generale Teste, guerriero molto prode. Durava la battaglia già da più di sei ore, nè la fortuna inclinava. Pure finalmente, rinfrescando sempre più l'arciduca con nuovi aiuti la fronte, costrinse i Napoleoniani a piegare, non senza aver disordinato in porte le loro schiere e ucciso loro di molta gente. Pati molto la cavalleria di Francia: fu anche danneggiata fortemente la schiera di Broussier, che servendo di retroguardo alle altre mezzo rotte e rit;rantisi, ebbe a sostenere tutto l'impeto del nemico vincitore. Se la notte che sopragiunse, non avesse posto fine al perseguitare del nemico, avrebbero i Francesi e gl'Italiani pruovato qualche pregiudizio molto notabile. Perdettero in questa battaglia di Sacile i Napoleoniani circa duemilacinquecento soldati tra morti. feriti e prigionieri : non mancarono dei Tedeschi più di cinquecento. Dopo l'infelice fatto non erano più le stanze di Sacile sicure al principe vicerè. Per la qual cosa si ritrasse, seguitato debolmente dai Tedeschi, sempre lenti perseguitatori dei nemici vinti, e perciò perdenti molte buone occasioni, sulle sponde dell' Adige. Quivi vennero a congiungersi con lui i soldati di Lamarque, che già stanziavano nelle terre veronesi, e quelli che sotto Durutte dalla Toscana erano venuti. Nè piccola cagione di dare novelli spiriti ai Napoleoniani fu l'arrivo di Macdonald. Fu egli veduto con allegra fronte. ma con animo poco lieto da Eugenio, che stimava aver a passare in lui la rinutazione di ogni impresa segnalata. Passò l'arciduca la Piave, passò la Brenta, tutto il Trivigiano, il Padovano e parte del Vicentino inondando. Assaltava in questo mentre Palmanova, ma con poco frutto; tentò con un grosso sforzo il sito fortificato di Malghera, per aprirsi la strada alle lagune di Venezia, ma non sorti effetto. Si apprestava non ostante ad andar a trovar il nemico sulle rive dell' Adige, sperando di riuscire nella superiore Lombardia , dominio antico de' suoi maggiori. Non trovò nelle regioni conquistate quel seguito che aspettava . Vi fu qualche moto in Padova , ma di poca importanza: si levarono anche in arme gli abitatori di Crespino, terra del Polesine, e fu per loro in mal punto; perche Napoleone, tornato superiore per le vittorie di Germania, fortemente sdegnatosi, gli assoggettò all' imperio militare ed alla pena del bastone per le trasgressioni. Supplicarono di perdono. Rispose , perdonare , ma a prezzo di sangue : gli dessero , per essere immolati, quattro di loro. Per intercessione del vicerè, che tentò di mollificare l'animo dell'imperatore, fu ridotto il numero a due : questi comperarono coll' ultimo supplizio l'indennità della patria.

Intanto l'arciduca Carlo, varcato l'Oeno, aveva occupato la Baviera, eco suo grasso escrito si incaminava alla volta del Reno, Ogni cosa pareva su que jerimi principi dar l'avver allo shtrao dell'imperatore Francesco. Ma porte motto principale era la sollevazione dei Trolesi. Amodavansi negli animi di questo popolo armigero e virtusos molte male soddistazioni. Assimità di questo popolo armigero e virtusos molte male soddistazioni. Assimità di presenta del Ravari, come non consueta, e come, estitta da lango tieno costume, almone per gli esempi freschi, e forsi anche pei congandamenti napoleronici, dura e soldaterca. S'aggiungeva che il re di Baviera aveva abablità l'antica constituzione del Trolo, riducento la forma politica alla potestà assoluta, anche in materia di tasse. S'accuriarono, parte secretamente, parte nalescemente, e rescondare con oni nervo

18-9 l'impresa dell'antico loro signore. L'Austria gli aveva fomentati, mandan lo per le montagne di Salisburgo nel Tirolo Jellacich con un corno di regolari.

Il giorno stesso in cui l'arciduca Carlo aveva passato l'Oeno, e l'arciduca Giovanni le strette di Tarvisio, i Tirolesi, mossi da una sola mente e da un solo ardore, si levarono tutti improvvisamente in armi, e diedero addosso alle truppe bavare e francesi che nelle terre loro erano poste a presidio. Fecero capo al moto loro un Andrea Hofer, albergatore a Sand nella valle di Passeira. Non aveva Andrea alcuna qualità eminente, dico di quelle alle quali il secolo va preso, bensì era uomo di retta mente e d'incorrotta virtu. Vissuto sempre nelle solitudini dei tirolesi monti, ignorava il vizio e i suoi allettamenti. I parigini ed i milanesi spiriti, anche i più eminenti, correvano alle lusinghe napoleoniche; povero albergatore di montagna, perseverava Hofer pell'inpocente vita, Allignano d'ordinario in questa sorte d'uomini due doti molto notabili , l'amore di Dio , e l'amore della natria. l' uno e l'altro risplendevano in Andrea. Per questo la tirolese gente aveva in lui posto singolare benevolenza e venerazione. Non era in lui ambizione; comandò richiesto, non richiedente. Di natura temperatissima, non fu mai veduto nè nella guerra sdegnato, nè nella pace increscioso, contento al servire od al principe od alla famiglia. Vide vincitori insolenti, vide incendi di pacifici tuguri, vide lo strazio e la strage dei suoi ; nè per questo cesso dall' indole sua moderata ed uguale: terribile nelle battaglie, mite contro i vinti non mai sofferse che chi le guerriere sorti avevano dato in sua potestà, fosse messo a morte; anzi i feriti dava in cura alle tirolesi donne, che e per sè e per rispetto di Hofer, gli accomodavano di ogni più ospitale servimento. Distruggeva Napoleone le patrie altrui, sdegnoso anche contro gli amici: difendeva Hofer la sua, dolce anche contro coloro che la chiamavano a distruzione ed a morte. Lascio io volontieri le illustri penne della vile età nostra lodare i colpevoli fatti dei potenti; ma non mi sarà, credo, negato che io col mio basso ed oscuro stile mi diletti spaziando nel raccontare le generose opero di coloro ai quali più arrise la virtù che la fortuna.

Adunque la nazione tirolese, al suo antico signore badando, ed avendo a schifo la signoria nuova, nomini, donne, vecchi e fanciulli, da Andreu Hofer ordinati e condotti insorsero, e dalle più profonde valli e dai più aspri monti uscendo, fecero un impeto improvviso contro i Bavari ed i Francesi. Assaltati in mezzo a tanto tumulto i Bavari a Sterchinga, a Inspruck, a Hall e nel convento di San Carlo, non potevano resistere, e, perduti molti soldati tra morti e cattivi, deposero le armi, erano circa diecimila, in potestà dei vincitori rimettendosi. Nè miglior fortuna incontrò un corpo di tremila Napoleoniani francesi e bavari, che in soccorso degli altri arrivava, sotto le mura di Vildavia. Quindi quante squadre comparivano alla sfilata o degli uni o degli altri, tante erano sottomesse dai sollevati. Nè luozo alcuno sicuro , nè ora vi erano per gli assalitori ; perchè da ogni parte , e così di notte come di giorno, i Tirolesi uscendo dai loro reconditi recessi, e viaggiando per sentieri incogniti , siccome quelli che ottimamente sapevano il paese , opprimevano all'improvviso gl'incauti Napoleoniani. Fu questa una guerra singolare e spaventosa, conciossiache al romore delle armi si mescolava il rimbombo delle campane, che continuamente suonovano a martello; e le grida dei paesani sclamanti senza posa, in nome di Dio, in nome della santissima Trinità. Tutti questi strepiti, uniti insieme, e dall'eco delle montagne ripercossi, facevano un misto pieno di orrore, di terrore e di religione.

Quest' erano le voci di una patria santa ed offesa. Chi con le carabine 1859 trapassava da lontano i corpi degli offenditori, chi con sassi sparsamente lanciati li tempestava, chi con enormi massi strabalzati gli ammaccava. Hofer, composto in volto e torreggiante per l'alta e forte sua persona in mezzo a' suoi , e solo da loro conosciuto per lei , non per l'abito conforme in tutto a quello dei compagni, appariva ora incitante contro gli armati, ora raffrenante verso gl' inermi , uccisore ardentissimo di chi resisteva, difensore magnanimo di chi si arrendeva . Dovunque e quandunque andava , era una volontà sola per combattere, una volontà sola per cessare, e più poteva l'autorità del suo nome in quegli animi bellicosi, che in soldati ordinatissimi l'uso della disciplina ed il timore dei soldateschi castighi . I fanciulli fecero da adulti, i vecchi da giovani, le femmine da uomini, gli uomini da eroi, nè mai più onorevole e giusta causa fu difesa da più unanime e forte consenso. Camminavano i vinti, erano una moltitudine considerabile, per la stradu di Salisburgo verso il cuore dell' Austria, gratissimo spettacolo a Francesco. I Tirolesi , vincitori sulle terre germaniche , passate lo altezze del Brenner , vennero nelle italiane, e mossero a romore le regioni superiori a Trento. Propagavasi il romore da valle in valle, da monte in monte, e la trentina città stessa era in pericolo. Certo era che quando l'arciduca Giovanni fosse comparso sulle rive dell' Adige , la massa tirolese sarebbe calata a fargli spalla; il che avrebbe partorito un caso di grandissima importanza per tutta l' Italia : quest' era il disegno dei generali austriaci. L' imperatore Francesco, si per aiutare la caldezza di questo moto , sì per dimostrare che non aveva mandato in dimenticanza quelle popolazioni tanto affezionate, mandava in Tirolo Chasteler , un generale per arte e per valore fra i primi dell' età nostra, acciocche nelle cose di guerra consigliasse Hofer. Mandava altresi, come abblam notato , un corpo di regolari usi alle guerre di montagna sotto la condotta di Jellacich, capitano esperto e conoscitore del paese. Come prima le insegne ed i soldati dell' Austria comparirono, sentirono i Tirolesi una contentezza incredibile. Entrarono gl'imperiali a guisa di trionfo; tante erano le dimostrazioni d'allegrezza che i popoli facevano loro intorno. Le campone suonavano a gloria, le artiglierie e le archibuserie tiravano a festa: i vincitori popoli applaudivano : abbracciavano , s' abbracciavano, erano pronti a ristorare i soldati d' Austria con le più gradite vivande di quei monti : giorni felicissimi per l'eroico Tirolo.

Qui finiromo le allegrezze dell' Austria; poichè, nel colmo più alto delle use maggiori seranze, Napoleone, fatale, giunto sulle terre germaiche, e recatosi in mano il governo della guerra, vinse in pochi giorni tre grossismie battaglie a Taun, a Abensberga, a Remul. Per questi accidenti, fu costretto l'arciduco Carlo a ritieraris sulla sinistra del Danubio, e restò aperta la strada sulla destra ai Napoleoniani per Vienna. Produssero anche le rotte dell'arciduca un altro importante effetto, e questo fu che, oltrandosi Napoleone alla volta di Vienna; qi forza all' arciduca Giovanni il traris indietro dall' Italia, affinche non gli fosse impedita la faroltà di ritomarsene in Austria, e pereiò non solo il Italia si perdeva per lui, ma ancora il Trolo. Così, per le vittorie acquistate dall' imperator dei Francesi tra Augusta e flatisbona, si cumbò i a condivione della guerra. Chi aveva assultato, ra costretto a difendersi; chi era stato assultato, aveva acquistato facoltà di sassiltare: I talia si perdeva per l' Austria, Vienna pericioleva, e giuna sassiltare: l'Italia si perdeva per l'Austria, Vienna pericioleva, e giuna

1840 speranza restava a chi aveva mosso la guerra, che quelle dell' Ungheria, della Moravia e della Boemia.

Quando prevennero all' arciduca Giovanni le novelle delle perdite del fratello, s'accorse, e ne ebbe anche comandamento da Vienna, che quello nop era più tempo da starsene a badare in Italia, e che gli era mosti ro accorrere in a uto della parte più vitale della monarchia. Ordinava adunque il suo esercito, che già era trascorso oltre Vicenza, alla ritirata, solo proponendosi di fare qualche resistenza ai luoghi forti per poter condurre in salvo le artiglierie, le munizioni e le bagaglie; opera difficile e pericolosa, con un nemico a fronte tanto svegliato e precipitoso. Ritiravasi l'arciduca, perseguitavalo il principe. Fuvvi qualche indugio alla Brenta per la rottura dei ponti. Fermaronsi gli Austriaci sulle sponde della Piave , e si deliberarono a contendere il passo. Erano alloggiati in s to forte, distendendosi colla destra sino al ponte di Priuli, stato a bella posta arso dall'arciduca, e colla sinistra a Rocca di Strada, sulla via che porta a Conegliano. Numerose artiglierie rinforzavano la fronte, che occupava le vicine eminenze in faccia al fiume: i luochi bassi erano assicurati da alcune torme di cavalli . S'apprestavano i Francesi al passo, sforzandosi di varcare a quello di Lovadina. che è il principale. Non ostante che i Tedeschi furiosamente tempostassero coll' artiglierie poste nei luoghi eminenti, Dessaix venne a capo dell' intento. Poi passò il vicerè, sopra e sotto a Lovadina, con la maggior parte dell' esercito . Ordinò tostamente i soldati sotto il bersaglin stesso dei nemici , che con palle e cariche continue di cavalleria l'infestavano . Pareggiossi la battaglia, che continuava con grandissimo furore da ambe le parti, perchè i Francesi volevano sloggiare gli Austriaci dalle alture, gli Austriaci volevano rituffar i Francesi nel fiume. Non risparmiavano ne il principe ne l'arciduca, in questa terribile mischia, a fatica od a pericolo, ora come capitani comandando, ed ora come soldati combattendo. Era il conflitto tra la Piave e Conegliano: fossi profondi munivano la fronte tedesca. Diedero dentro i Francesi, Abbè a destra, Broussier in mezzo, Lamarque a sinistra; secondavanli Pully, Grocuhy , Gollenga . Dopo ostinato affronto , i soldati dell'arciduca furono costretti a piegare: la fortuna si scopriva a favor del principe. Restava a superarsi il molino della Capanna, dove i Tedeschi, ostinatamente si difendevano: Lamarque aiutato da Durutte , superati velocemente i fossi e caricando con le baionette, s'impadroniva finalmente di quel forte sito; il che fece del tutto sopravanzare le sorti di Francia. Si ritirarono gli Austriaci, non senza disordine nelle ordinanze, a Conegliano. Poi, pressando viepiù il nemico, cercarono salvamento in Sacile. Fu molto grossa questa battaglia, e molto vi patirono i Tedeschi: tra i morti, feriti e prigionieri, i perduti sonimarono circa a diecimila. Morirono fra gli altri, o vennero in potestà del vincitore, i generali Wolskell, Rissner e Hager. Perdettero quindici cannoni, trenta cassoni, molte munizioni e bagaglie. Dei Napoleon ani mancarono tra morti e feriti circa tremila. Principal onore in questo fatto riportarono dalla parte dei Francesi , oltre il principe , Dessaix e Pully ; da quella dei Tedeschi, oltre l'arciduca, Wolskell, che fini poco dopo per le ferite l'ultimo dì della sua vita, con molto rincrescimento de suoi, perchè era veramento valoroso e perito cap tano di guerra.

Continuava l'arciduca a ritirarsi, il principe a seguitarlo. Passò il Francese facilmente la Livenza difficimente il Tagliamento. Innotando i Napoleoniani con la cavallera il pano e le valli, scioglievano l'assedio d'Osopo e di

Palmanova. Divise il vicerè i suoi in due parti, mandando la prima alla 1839 volta dei passi di Tarvisio verso la Carintia, la seconda, sotto la condotta di Macdouald, verso la Carniola. L'intento era di sospingere con quella, occupando la Carintia e la Stiria , il nemico sino ai recessi dell'Ungheria , e di songiungersi in tal modo coi Napoleoniani di Germania; con questa di accennare a Lubiana e di cooperare con Marmont, che a gran passi si a costava venendo dalla Dalmazia. L'uno e l'altro disegno riuscirono a quel fine che il capitano di Francia si era proposto; conciossiache Dessaix e Seras, prendendo continuamente dei monti, e cacciandosi avanti per le valla di Ponteba , di Pradele , della Fella e della Dogna i Tedeschi , si avvicinavano al sommo gio o che disparte le acque del Mediterraneo da quelle del mar Nero, Incontrarono un primo intoppo nei forti di Malborghetto e di Pradele. Tentò Seras di corrompere con danari il comandante di Malborghetto . Ricusò il Tedesco contrattazione tanto abbominevole: anzi, combattendo valorosamente, e confortando con gravi e virili parole i compagni alla difesa del forte ed alla salute della patria, vi finì una onorata vita con una gloriosa morte. Duolmi di non aver conosciuto il nome di questo virtuoso Austriaco, poiche mi sarebbe stato caro il mandarlo ai posteri in queste mie storie. Ottenevano finalmente i Napoleoniani i due forti: superava il vicere il passo di Tarvisio, ed entrava vincitore nella Carintia, alla volta di Judenburgo di Stiria incamminandosi. Jellacich, cacciato dal Tirolo per le armi del maresciallo Lefevre, mandatovi da Napoleone dopo le vittorie di Ratisbona, perde quasi tutti i suoi a San Michele di Stiria. Seras, passati i monti di Sumernga ed arrivato a Scottvien, si congiungeva con le prime scolte dell'esercito germanico.

Mentre queste cose accadevano sulla sinistra del vicerè. Macdonald sulla destra aveva occupato, passando per Monfalcone e Duino, Trieste. Da questo luogo si era incamminato verso la Carniola per impadronirsi di Lubiana, città capitale, cooperare con Marmont, e quindi per la strada maestra che da Lubiana porta a Gratz, condursi in quest'ultima città col fine di essere in grado di menar nuovi soldati a Napoleone . L'arciduca Carlo teneva ancora il campo grosso e minaccioso. Trovava Macdonald un duro intoppo in Prevaldo, ma parte di fronte assaltandolo, e parte girando ai fianchi, l'acquistava. Colla medesima arte di accennare ai fianchi ed alle spalle costringeva alla dedizione quattromila Austriaci che difendevano Lubiana, e vi entrava trionfando. Acquistata così nobile vittoria, se ne giva, lasciati in Carniola presidii sufficienti, a Gratz. Quivi fermossi, aspettando che Marmont lo venisse a trovare dalla Dalmazia. Come prima il generale dei Dalmatici obbe avviso che l'arciduca Giovanni, costretto dalla necessità della guerra d' Alemagna, si era mosso dal Vicentino per ritirarsi dall' Italia, si era messo in caminino per andar a congiungersi a cose maggiori col grosso dei Napoleoniani. Partitosi adunque da Zara, e superati i Tedeschi, che gli vollero contendere il passo al monte di Chitta ed a Gracazzo, si approssimilya alla terra di Gospizza, forte di sito per le molte acque che la circondano, e per esservisi il nemico molto ingrossato. Erano, la più parte, Croati. Fuvvi un combattere molto fiero si in una battaglia stabile, e si alla campagna sparsa. Vinse, dopo molto sangue, la fortuna dei Napoleoniani. S' apersero per la vittoria di Gospizza, facili le strade al capitano di Francia, perché da un incontro in fuori che egli ebbe col retroguardo nemico ad Ottossa, non gli fu più oltre contrastato il passo. Occupò successivamente Segra e 15:09 Fiume, e, trovato i compagni in Istria, s'incamminava a gran giornate a Gratz. A questo modo tutto l'antico Illirio venne in potestà di Francia. Il vicerè, raccolte tutte le squadre, e solo lasciate le guernigioni necessarie nei luoghi più opportuni, passava i monti di Someringa, e per la valle dell' Arabone, o Giavarino, che i moderni chiamano Raab, verso il Dunub.o calandosi, andava a farsi partecipe delle imprese del padre. L'enfasi napoleonica quivi si spiegava: « O bene v' avvenga, diceva in uno scritto man-« dato fuori a posta, e siate ben venuti, o soldati miei dell'esercito italico: « sorpresi da un nemico perfido prima che le vostre colonne fossero unite, « fino all' Adige ritraeste i passi; ma quando ordinaivi di marciare avanti, e « quelli essere i campi d'Arcole ricordaivi , voi vinceste venti buttaglie , voi « conquistaste venticinquemila prigioni, voi seicento cannoni, voi dieci ban-« diere : nè la Sava , nè la Drava , nè la Mura , nè le strette di Tarvisio , « nè gli aspri gioghi della Someringa vi arrestarono : quel Jellacich , primo « autore dell' uccisione dei nostri nel Tirolo , pruovò di che sapessero le « bajonette vostre : voi feste pronta giustizia di quegli avanzi fuggiti dallo « sdegno del grande esercito: o bene v'avvenga, e siate ben venuti, o voi « soldati, che operaste che quegli Austriaci d'Italia, che per poco d'ora « ebbero contaminato con la loro presenza le mie provincie, vinti, dispersi e ed annientati, servissero d'esempio della verità di questa divisa, Dio me « la diede, quai a chi la tocca; sono, o soldati, contento di voi ». A queste intonazioni di Napoleone si stringevano nelle spalle gli uomini savii e temperati, i quali, per amore anche della grandezza di lui, avrebbero desiderato maggior moderazione; ma Napoleone non conobbe la grandezza della modestia .

maggor moderazone; ma Napoleone non conobbe la grandezza della moderetta. Il giorno 14 di giugno, aninversario della vittoria di Marengo, vinceva i l' principe Eugenio sotto le mura di Giavarino una grossissima buttaglia contro l'arciduca Giavani, che saliva per le sponde del Danubio ni auto del suo fratello Carlo. Fu questa battaglia bene e con arte egregia combattuta dal vicerà. Nà lo vogio defruidare della dovuta laudei Farciduca, che in mezzo a tanto tumulto, a tanti spaventi, a tanto precipizio delle cose austriache, conservò la mente immota e le schiere ordinate. Combattà coi retroguardi valorosamente, tenne rannodati gli antiganedi, e dopo tante battaglie ed un ritirata di tanto spazio, risorse più potente di prima nei campi di Giavarino, e se non fosse stata la prestezza del vicerè, a rebebe forse cambiato da trasti in Lette le sorti del fratello augusto. Piacemi in questo luogo dire, di Eugenio e di Giovanni favellando, che giovani ambidue, se furono d'età piri, furono enche di vialore; ma Giovanni più modesto per la natura della casa, Eugenio più borisco per gli sproni del padre, degno l'uno di difendere la propria patria, non degno il attro di distruggere le patric el altrusi.

Il di 6 di lugio perivà la mole austriaca nei campi di Vagria. Quivi fu prostrato l'arciduca Cario: Napolecce divenne pariene di quell'antica e grande monarchia. Si trovò facilmente forma di concordia per la depressione d'una delle parti: consenti l'imperatore Francesco a condizioni durissime di puce. Consentì anche, prevalendo in lui ad ogni altro rispetto la saluta dello Stato, a quello che era più duro ancora che tutte le altre condizioni, di colo al congiugere la propria figliculo Maria Lussi in matrimonio a colui che ra la runa della sua casa, e che, principiante durante la guerra, l'aveva chamato coi nomi più vituperosi. Il di 4 soltore si stipulava in Vienna, per lo stabilimento delle cose comuni, dal signor di Champagny per parte di Francesco, il

trattato di pace. Cedeva l'imperatore Francesco all'imperator Napoleone . 1862 oltre molti paesi in Germania ed in Polonia, la contea di Gorizia, il territorio di Monfalcone . la contea e la città di trieste , il ducato di Carniola con le sue dipendenze nel golfo di Trieste, il circolo di Villaco nella Carintia. con tutti i paesi situati sulla riva destra della Sava, dal punto in cui questo fiume esce dalla Carniola, fin dove tocca le frontiere della Bosnia, nominatamente una parte della Crouzia provinciale, sei distretti della Croazia militare, Fiume, ed il littorale ungherese, l'Istria Austriaca col distretto di Custua, Picino, Buccari, Buccarizza, Portoré, Segna, e le isole dipendenti dai puesi ceduti, e tutti gli altri territori qualaivogliono situati sulla destra del fiume, il filo delle acque del quale avesse a servire di limite fra i due Stati : perdonasse Napoleone ai Tirolesi , Francesco ai Polacchi : l'Austria cessasse ogni relazione coll' Inghilterra . Napoleone , sempre intento a torrela riputazione a' suoi amici per tor loro poscia lo Stato, fece inserire nel trattato un capitolo per cui l'Austria si obbligava a cedere all'imperatore Alessandro di Russia, che era stato, contro ogni ragione, oziosamente riguardando il processo di questa guerra, nella parte più orientale dell'antica Galizia, un territorio che contenesse quattrocentomila anime, non inclusa però la città di Brodi; il quale captolo accettò Alessandro, beuchè fosse spoglia di un amico, che ne ricevette grandissima molestia. Di questa stipulazione non merita riprensione l'Austria, siccome quella che vi consenti per forza. Dello sforzatore poi e dell'accettatore, chi abbia meritato maggior biasimo, facilmente il giudicheranno i posteri. Questo fine sortirono la presa d'armi ed il poderoso apparato di guerra dell'Austria, e questa concordia fu obbligata ad accettare. L'Europa viemaggiormente si confermava in servitu di Napoleone .

L'Austria, percossa da tanto infortunio, qu'etava per la pace; ma era dolorosa la sua quiete. Oltre la perduta potenza, l'insultava l'insolenza del vincitore, e l'aggravavano le grossissime Imposizioni. Soli i Tirolesi non cedevano al terrore comune, e con l'armi in mano continuavano a difendere quel aovrano che, già deposte le sue, aveva dato molte nobili parti del suo dominio e loro stessi in potestà del vincitore. Il principe Eugenio dalle sue stanze di Villaco gli esortava a posare, ma invano. Più volte combattuti dai Francesi, dai Sassoni, e dai Bavari, più volte batterono, e più volte ancu battuti, più volte risorsero. Vinti, ai ritiravano alle selve impenetrabili, ai monti inaccessibili : vincitori , inondavano le valli e furiosamente cacciavano il uemico. Vinti erano trattati crudelmente dai Napoleoniani, vincitori , trattavano i Napoleoniani umanamente; e siccome gente religiosa, vinti, con segni di grandissima divozione pregavano dal cielo miglior fortuna alla patria, vincitori, coi medesimi segni il ringraziavano. E furono visti dopo di aver superato con incredibile valore i soldati di Lefevre, e restituito a libertà coloro che si erano arresi, scorrente ancora il sangue e presenti i cadaveri compatriotti e dei nemici, gittarsi tutti al punto stesso, dato il segno da Hofer, coi ginocchi a terra, ed in tale pietosa attitudine, tra lacrimosi e lieti, rendere grazie a Dio dell'acquistata vittoria. Echeggiavano i monti intorno dei divoti ed allegri suoni mandati fuori da religiosi e forti petti . lufine, sottentrando continuamente genti fresche a genti uccise, abbandonati da tutto il mondo, anzi, quasi tutto il mondo combattendo contro di loro, cessarono i Tirolesi, non dal volcre, ma dal potere, e nei montuosi ricetti loro ricoveratisi, aspettavano occasione in cui più potesse la virtù che la 100

BOTTA AL 1814.

1310 forza. Il bavaro dominio si restituiva nel Tirolo tedesco; cedè l'italiano in possessione del regno italico.

Sul finire del presente anno Andrea Hofer si ritirava con tutta la sua famiglia ad un povero casale fra montagne e nevi altissime, dolente per la patria, tranquillo per sè. Ma Napoleone era sitibondo del suo sangue. Perciò, fattolo con tutta diligenza cercare e ricercare, gli riuscì di trovarlo nel suo recondito recesso. Batterono alla porta i napoleoniani soldati, era la notte del 27 gennaio dell'810. L'aperse Hofer : veduto che era venuto in forza altrui, con semplicità e serenità mirabile : « Son io, disse, Andrea · Hofer, sono in poter di Francia: fate di mc ciò che v'aggrada; ma vi « piaccia risparmiare la mia donna e i miei figliuoli : son eglino innocenti , « nè de' fatti miei obbligati ». Così dicendo, diessi in potestà dei Napoleoniani. Diedesi con lui un giovinetto di fresca età, figliuolo di un medico di Gratz, venuto, così muovendolo la virtù del Tirolese, a trovarlo, ed a dedicarsegli o a vita o a morte. Condotto a Bolzano, l'accompagnavano la madre ed un figliuolo di tenera età. Ultimo destino gli soprastava. Fu il figliuolo lasciato stare a Belzano; la madre, mandata a Passeira ad aver cura di tre altri figliuoli ancor bambini, i quali, se ora avevano il padre prigioniero, presto il dovevano aver morto. Pure non se n'accorgevano per la fanciullezza; il che muoveva viemaggiormente a compassione. Accorrevano i popoli smarriti dovunque i Napoleoniani con Andrea legato passavano, o nel Tirolo tedesco o nell' italiano che si fossero, alzando per dolore gli occhi al cielo, e lacrimando, e sclamando, e la memoria del diletto ed infelice loro capitano benedicendo. Le palle soldatesche ruppero in Mantova il patrio petto d'Andrea, lui non che intrepido, quieto in quell'estrema fine. Ostò ad Andrea l'età perversa : fu chiamato brigante , fu chiamato assassino. Certo , se le lodi sono stimolo a virtù , lagrimevole e disperabil cosa è il pensare al destino di Hofer.

Acquistata tanta vittoria dell' Austria, e deponendo ogni simulazione, non conobbe più freno Napoleone : l'antica cupidigia di Roma gli veniva in mente. Piacquegli, per maggior scorno dell' Austria, che sul principiar della guerra aveva favellato di liberare e restituire il papa, decretare il di 47 maggio in Vienna stessa queste cose : considerato che quando Carlomagno, imperatore dei Francesi e suo augusto antecessore, diede in dono ai vescovi di Roma parecchi paesi, gliene cedè loro a titolo di feudo, col solo fine di procurare sicurezza a' suoi sudditi, e senza che per questo abbia Roma cessato di esser perte del suo impero; considerato ancora che da quel tempo in poi l'unione delle duo potestà spirituale e temporale era stata, ed ancora era fonte e principio di continue discordie; che pur troppo spesso i sommi pontefici si erano serviti dell'una per sostenere le pretensioni dell'altra, e per questo le faccende spirituali che per natura propria sono innumerabili, si trovarono confuse colle temporali, sempre mutabili, a seconda dei tempi; considerato finalmente che quanto aveva egli proposto a conciliazione della sicurezza de' suoi soldati, della qu'ete e della felicità de' suoi popoli, della dignità e della integrità del suo impero colle pretensioni temporali dei sommi pontefici, era stato proposto indarno; intendeva, voleva ed ordinava che gli Stati del papa fossero e restassero uniti all' impero francese, che la città di Roma, prima sede della cristianità e tanto piena d'illustri memorie, fosse città imperiale e libera, e che il suo reggimento avesso forme speciali; che i, segni della romana grandezza, che ancora in piè sussistevano, a spesa del suo imperiale tesoro [ossero conservati e mantenuti; che il debito del pub- tato blico fosse debito dell'imprero; che le renditto del papa si amplificassero sino a due milioni di franchi, e fossero esenti da ogni carico e prestanza; che l'e proprietà e palezzi del santo padre non fossero soggetti da dacun aggravio di tasse ed a nassuna giurisdizione o vista, ed pltre a questo godessero di immunità speciali; che finalmente una 'consulta straordinaria' il primo di giugno prendesse possessione a suo nome degli Stati del papa, ed operasse che il governo, secondo gli ordini della constitucione, vi fosse reacto in atto eli promi giorno dell' 840. Ale mettendo tempo in mezzo, chiamavano il giorno sesso di l'ammagio alla consulta Mollis, creato anche governatore generali e presidente, Saliceti, Degerando, Janet, Dalpozzo, e per segretario un Balbo, figliuolo del conte Balbo di Torino.

A questo modo veniva Roma in potestà immediata di Napoleone, ed i papi, dopo una possessione di mille anni, furono spodestati del dominio temporale. Ad atto così grave ed insolito sclamava Pio, e con la sua pontificale voce a tutto il mondo gridava : « Adunque sono adempite le tenebrose « trame dei pemici della sedia apostolica? Adunque dopo la violenta ed ingiusta invasione della più bella e più considerabil parte dei nostri dominii, « spogliati siamo, sotto indegni pretesti e con ingiustizia somma, della « nostra sovranità temporale, con cui la indipendenza spirituale nostra è « strettamente congiunta ! Fra questa persecuzione barbara consolaci e · confortaci il pensiero dello essere in si grave calamità caduti ; non per e offesa alcuna da noi fatta all' imperatore dei Francesi, od alla Francia, « stata sempre nostro amore e nostra cura prediletta, ne per alcun intrigo e di modana politica, ma per non aver voluto tradine nè i nostri doveri nè · la nostra coscienza. Se non lice a chiunque la religione cattolica professa di « dispiacere a Dio per piacere agli uomini, molto nieno conviensi a chi di · questa medesima religione è capo ed insegnatore supremo. Obbligati inoltre « verso. D'o, obbligati verso la Chiesa a trasmettere ai successori nostri · intatti ed intieri i nostri diritti, noi protestiamo contro di questa nuova « e violenta spogliazione , e nulla dich ariamo e di niun valore la occupazione · testè fatta, dei nostri dominii. Ricusiamo, e con ferma ed assoluta riso-· luzione rifiutiamo ogni rendita o pensione che l' imperatore de Francesi « pretende fare a noi ed ai membri del nostro collegio. Taccia d' infame · obbrobrio in cospetto della Chiesa incontreressimo, se il vitto ed il viver nostro accettussimo dalle mani dell'usurpatore dei nostri beni. Rimettiam-« cene nella Provvidenza , rimettiameene nella pietà dei fedeli , coptenti al · terminare per tale guisa nella mediocrità questa vita, oggimai piena di e tanti dolori e di tanti affanni. Prostriamci noi, e con umiltà perfetta i « decreti impenetrabili di Dio adoriamo : prosterniamoi, ed a favore dei nostri « sudditi la sua divina misericordia invochiamo, dei nostri sudditi, nostro · amore e nostra gloria, i quali, fattosi da noi quanto nella presente necor-« renza dal debito nostro era richiesto, esortiamo ad amar la religione, a « conservursi in fede , a pregare ed instantemente con pianti e con gemiti e scongiurare, tra il vestibolo e l'altare prostrati, il supremo padre della · luce, acciocche si degni cambiare in meglio in consigli perversi di coloro « da cui sono i nostri persecutori mossi. »

Il giorno appresso in cui mandava fuori dal suo pastorale petto queste lamentazioni, fulminava papa Pin la scomunica contro l'imperator Napolenue e contro lutti coloro che con lui avessero cooperato all'occupazione degli 1840 Stati della Chicsa, e massimamente della città di Roma. Fulminò altresi l'interdetto contro tutti i vescovi e prelati, al secolari che regolari, i quali non si conformassero a quanto aveva stati ullo circa i giuramenti e le dimostrazioni pubbliche verso il nuovo governo.

Data la sentenza, si ritirava nei penetrali del suo palazzo, attendendo a pregare, ed aspettando quello che la nemica forza fosse per ordinare di lui. l'e' chiudere diligentemente le porte, e murare gli aditi del Quirinale, acciocchè non si potesse pervenire nelle interne stanze sino alla sua peraona, se non con manifesta violazione del suo domicilio. Informarono i Napoleoniani il loro padrone dello adegno del papa e della fulminata sentenza; pregarono, ordinasse ciò che avessero a farsi. Rispose, rivocasse il papa la scomunica, accettasse i due miloni; quando no. l'arrestassero ed il conducessero in Francia. Duro comando trovo duri esecutori. Andarono, la notte del 5 luglio, sbirri, masnadieri, galeotti, e con loro, cosa incredibile, generali e soldati napoleoniani alla violazione della pontificia stanza. Gli sbirri, i masnadieri ed i galeotti scalarono il muro alla panattiera; dov' era più basso, ed entrati, aprirono la porta ai Napoleoniani, parte gente d'armi, parte di grossa ordinanza. Squassavansi le interne porte, scuotevansi i cardini, rompevansi i muri: il notturno rumore di stanza in Istanza dell' assaltato Quir:nale si propagava: le facelle accese, che parte dileguavano, parte vieniù addensavano l'oscurità della notte, accrescevano terrore alla cosa. Svegliati a-sì grande ed improvviso fracasso, tremavano i servitori del papa; solo Pio imperterrito si mostrava. Stava con lui Pacca, cardinale, chiamato a destino peggiore di quello del pontefice, per avere in tanta sventura e precipizio serbato fede el suo signore; pregavano e vicendevolmente si confortavano. Ed ecco arrivare i Napoleoniani, atterrate e fracassate tutte le porte, alla stanza dell'innocente e perseguitato ponteficc. Vestivasi a fretta degli abiti pontificali: voleva che rimanesse testimonio al mondo della violazione, non solamente della sua persona, ma ancora del suo grado e della sua dignità. Entrò per forza nella pontificia camera il generale di gendarmeria Radet, cui accompagnava un certo Diana, che per poco non aveva avuto il capo mozzo a Parigi per essersi mescolato in una congiura contro Napoleone con lo scultore Ceracchi, ed ora si era messo, non solamente a servir Napoleone, ma ancora a servirlo nell'atto più condannabile che da lungo tempo avesse commesso. Radet, pensando agli ordini dell'imperatore, venne tostamente intimando al papa, accettasse i due milioni, rivocasse la scomunica, altrimenti sarebbe preso e condotto in Francia. Ricusò, non superbamente, ma pacatamente, il che fu maggior forza, il pontefice la profferta. Poi disse, perdonare a lui, esecutor degli ordini: bene maravigliarsi che un Diana, suo suddito, s'ardisse di comparingli avanti, e di fare alla dignità sua tanto oltraggio; ciò inon ostante, soggiunse, anche a lui perdonare. Fattosi dal papa il rifiuto, trapassava a protestare, dichiarando nullo e di niun valore casere quanto contro di lui, contro lo Stato della Chiesa e contro la romana Sede aveva il governo francese fatto e faceva : poi disso, essere parato; di lui facessero ciò che volessero; dessergli pure supplizio e morte; non avere l'uomo innocente cosa di che temere si abbia. A questo passo, preso con una mano un crocifisso, coll'altra il breviario, ciò solo gli restava di tanta grandezza, in mezzo ai vili uomini rompitori del auo palazzo, ed ai soldati Napoleoniani, che non avevano abborrito dal mescolarsi con loro, s'incamminava dove condurre il volessero. Gli offeriva ! Radet, desse il nome del più fidi cui desiderasse aver compagni al suo sus viaggio. Diedelo, nissuno gli fu conceduto. Fugli per forza svelto dal grembo Bartolomeo Pueca, cardinale. Foi fu con presto tumulto condotto, assiepandosegi d'ogni totorno le armi napoleconiche, en lela carrozza che a questo fine era stata apparecchiata, e con molta celerità incamminato alla volta della Toacana. Solo era con lui Radet. Mentre gli indegni fatti notternamente si commettevano nel pontificale palazzo, Miollis, aurto a vegliar l'impresa, se ne stava ad udire i rapporti che ad ogni momento gli pervenivano, nel giardino del contestabile, non so se acaso o a disegno, passeggiando. Certo, in tale necidente i inome di contestabile faceva un suono spaventa-vole, perciocchè ricordava Clemente VII. Non era serza sospetto il generale napolecnico di qualche romore. Per questo avera acetto la natci, comandato prestezza, chiumato duemila Nopolitani sotto colore di mandarli nella superiore Italia.

Stupore ed orrore occuparono Roma, quando, nato il giorno, vi si sparse la nuova della commessa enormità . Portavano i carceratori il pontefice molto celeremente pei cavalli delle poste per prevenir la fama. Tanto temeva il padrone di tutte le armi una religiosa opinione. Trasmettevansi l'uno all'altro i gendarmi di stazione in stazione il cattivo e'potente Pio. Quel di Genova, temendo di qualche moto in Riviera di Levante, l'imbarcava sur un debole schifo che veniva da Toscana. Addomandò il pontefice al carceratore, se fosse intento del governo di Francia di annegarlo . Rispose negando . Posto piede a terra, il serrava nell'apprestate carrozze in Genova : pena di morte, se i postiglioni non galopassero - Sostossi in Alessandria, come in luogo sicuro per le soldatesche, a desinare, Poi traversossi il Piemonte con velocità di volo: a Sant' Ambrogio di Susa, il carceratore apprestava i cavalli per partire con maggior celerità che non era venuto. Lasso dall' età, dagli affanni del viaggio, l'addomandava il pontefice, se Napoleone il voleva vivo o morto. Vivo, rispose, Soggiunse Pio, adunque staronmi questa notte in Sant' Ambrogio, Pu forza consentire, Varcavano il Cenisio; gl' italiani popoli, non avendo potuto per la velocità venerare il pontefice, presente, il venerarono lontano, pietosamente visitando i luoghi dove aveva atanziato, per dove era passato: sacri li chiamavano per isventura, sacri per dignità, sacri per santità. Semi di distruzione di Napoleone erano questi ; già le profezie di Pio si avveravano, già la pienezza dei tempi si avvicinava . Pacca, fedele, fu mandato, come se fosse un malfattore, nel forte di Pietracastello presso a Belley, funesta stanza di ogni innocente che non piaceva a Napoleone . Fu lasciato il papa fermarsi qualche giorno in Grenoble , poi messo di nuovo in viaggio. Come se altra atrada non vi fosse, fu fatto passare a Valenza di Delfinato, stanza di morte di Pio VI; atto tanto più incivile, quanto non necessorio. Per Avignone, per Aix, per Nizza di Provenza il condussero a Savona. Ma celavasi la partenza, celavasi il viaggio: salvo coloro che presenti vedevano il pontefice, niuno sapeva: perchè delle lettere dei privati poche parlavano, delle gazzette niuna, dove fosse nè dove andasse. I Francesi colla medesima riverente osaervanza l'onorarono con cui l'avevano onorato gl' Italiani: il trattarono i prefetti dei dipartimenti con servimento e rispetto : così aveva comandato Napoleone.

Napoleone, vincitore dell' Austria, tornava in Francia nella imperial sede di Fontainebleau. I deputati italiani, tal era stato il concerto e l'ordine, già l' aspettavano per le adulazioni: Moscati, Guicciardi e Testi pel regno itaIII lico; Zoddadari, cardinale, arcivescovo di Fisa; un Chigi, un Lucci, un Mastiani, un Dupuy, un Bernvenuti, un Tommaso Corsni per la Toseana; il duca Braschi, il principe Gabrielli, il principe Spada, il duca di Bracciano il cavaliere Falconieri, il conto Marescotti, il marchees Edombri, il marchees Travaglini per Roma; Moscuti, orando, ringrazio delle date leggi; Zondodari della data Elisa.

Per Bloma vi fu maggior magniloquenza. Braschi, oratore della città dei sette colli, Avello dei Scipioni, dei Camilli, dei Cassri, del padra Tevere. 
Sussiste aneora, soggiunse Braschi, nipote che era di Pio VI perseguitato, sussiste que Campidoglio sul quale sacesero tenti illustri conquistatori : 
sussiste, ed addita avoi, sire, gloriose vestigia esoggio degno del vostro nome immortale. Quivri risore, quivi si risoredo qual estre for d'alloro e che Nerva depose nel tempio di Giove. Voi solo potete con l'ombra vostra renderio sicuro da qualunque insulto nemico, come l'aquita di Trojano e dello Gioce del Germano, del Prato, dell' Armeno e del Dace il preServava.

Braschi a Napoleone signore parlò di Cesare, di Nerva e di Trajano: svrebbe anche potuto toceare di qualche altro, e non avrebbe spinciuto a Napoleone, che accusava Tacito di aver calunniato Nerone. Ma come e perchè palasse di Cammillo e di Scipione, io non lo so; preticochè Napoleone era adito dire che i tempi di Roma da Tarquinio a Cesare erano episadio, e che i veri e legituri tempi romani solo erano gli scorsi sotto i re e sotto gl'imperatori: così non re dei Romani, ma di Roma chiamb poscia il figliuolo che chè de da Naria Luissa austriae. A tanto di pazzia era giunto quest'uomo, che, dopo di aver distrutto le repubbliche moderne, voleva anche distruggere la antiche. Puer i moderii repubbliche moderne, voleva anche distruggere la miche. Puer i moderii repubbliche moderne, voleva anche distruggere i fomentarono, e se lo tennero caro, rerednoch che i fosse ventuo loro in concio ad un bel b'sogno. Ma gliene cosse loro, e il mondo lo sa, ed eglino riprimi, per modo che io spesso ne frisi, e più spesso ancera ne piansi.

Rispose il sire ai Romani, sempre pensare alle famese geste dei loro natenati passerbele l'Alpi re dimorari qualche tempo con esso loro: gli imperatori francesi suoi predecessori averli scorporati dall'Imprevo e dati ri feudu ai loro vescovi, mai il bene dei suoi popoli onn ammettere più alcuna divisione. Sotto le medesime leggi, sotto il medesimo signore aver a vivere Francia ed Itala: del resto, aver loro bisogno di un braccio potente, e lui avere questo braccio, e volerio usare a benefizio loro: ciò non ostatute non intendere che alcun cambiamento fosse fatto nella religione dei loro padri; figliatolo primogento della Chiesa, non voler uscre del aso germòn: no tresporate le nomana Sode essere la prima della crisì antit; essere il vescovo di Boma capo spirituale della Chiesa, lui esserne l'Imperatore; volere dar a Do ciò che dei Dio, a Cestre ciò che è di Cesare.

Ora ho io a descrivere Roma francese. La romana consulta, come prima prese il magistrato, penso lalla sicurezza del nuovo Stato, sapendo quanti mali umori e quante avverse opiniosi covassero: parvegli bene spiare sul bel principio i ponescri più segreti degli unomini cordinava la pulzira ereonne direttor generale Piranesi, uomo molto atto a questo carioc; direttori parti-solari Robol; il conto Cherardi, Viscenti, Deluy-Perdun, Pesse e Timetri,

uomini nei quali i Francesi avevano fede. Ciò quanto ai detti ed ai fatti isio segreti; quanto agli scritti, anche segreti, fu tolta agl'impiegati del papa la posta dello lettere, e data al direttore della posta di Francia. Nè la cosa fu solo in nome; perchè con dannabilissima l'eenza si aprivano e si lezzevano le lettere, massime quelle che s'indirizzavano a Savona, dove era il papa. Si usava in questo un rigore eccessivo. I duchi d'Otranto e di Rovigo, e tutti gli agenti loro fino agli ultimi erano in questa bisogna affaccendati, che dentro alle romane lettere spiassero. No lessero delle innocenti, ne lessero delle colpevoli contro la nuova signoria, ne lessero anche delle ridicole; perchè i belli umori, che ve n'erano in Roma molti malgrado delle disgrazie, scrivevano a posta lettere indirette a Savona, piene di beffe contro chi le an ava e contro il maledetto modo di spiarle. Importava che a confermazione della quiete si unisse la forza alle notize; nè potendo i soldati di Francia essere in ogni luogo, si crearono le guardie, urbane in Roma, provinciali nelle provincie, legioni chiamandole. Della legione di Roma fu eletto capo il conte Francesco Marescotti, uomo dedito a Francia. Questi ordini furono buoni per impedire i moti politici, non a frenare gli uomini di mal affare, che infestavano l'agro romano e le vicinanze stesse di Roma. Trapassossi a partire il territorio con fare i due dipartimenti, di cui chiamarono l'uno del Tevere. l'altro del Transimeno, nominaronsene a tempo i due prefetti ; un Gacone ed un Olivetti. Trassersi gli ufficiali municipali: furono le elez oni di gente buona e savia: faceva la Consulta presto , ma faceva anche bene , salvo quella peste della polizia e gli ordini fiscali, entrambi incsorabili : in questo Napoleone non rimetteva mai dalla sua natura. Ostava alla nuova amministrazione dei comuni l'ordine del buon governo, il quale, creato da Sisto V ed attuato da Clemente VIII, aveva l'ufficio di amministrar i comuni, nè senza grande utilità loro. La Consulta l'aboli : sostituivvi le forme francesi. Il Consiglio municipale di Roma chiamò Senato; elessevi personaggi di gran nome, i principi Doria, Albani, Chigi, Aldobrandini, Colonna, Barberini, i duchi Altieri, Braschi, Cesarini, Fiano, Braschi, docile a quanto Napoleone volesse, fu nominato maire, o vogliam dire sindaco di Roma, Così andavano persuadendosi che con un maire di fatto alle francese, ed un Senato di nome alla romana, Roma sarebbe contenta. Intanto si scrivevano i soldati per le guerre forestiere, anche nella città imperiale e libera di Roma. Nè le leggi civili e criminali di Francia si omettevano: chè anzi, per ordinazione della Consulta, si promulgavano sì quanto alle persone, si quanto alle cose, sì quanto ai dritti e si quanto agli ordini giudiziali. Fu chiamato presidente della corte d'appello Bartolucci, un uomo di mente vasta e profonda, di non ordinaria letteratura, e di giudizi e di Stato molto intendente. Conosceva Napoleone, prediceva la sua ruina inevitabile. Cliiamato consigliere di Stato a Parigi, vi diede saggi di quell' uomo dotto e prudente ch' egli era .

Le case inlanto più di ogni altra cosa premevano: Janet ne aveva cura. Conervo la imposizione daltva, che diveva gettare un mitone e mezza di franchi: la tassa del sale, ed il cui ritratto si supputava circa ai un milione; ed il dazo sulla mileduda, che si estimava ad una valutu di circa ciaque-catomila franchi. Fra il lusso die primi magistrati, la miseria del paese, i debiti di ognuno. il frutto di queste tasse non poteva bastare a dar vita alla macchina politica. Midilis si goleva quindinimal franchi il mese come governatore generale, e diccimila franchi pure al mese, come presidente della Consulta. Se posì, oltre a tutto questo, loccasse i suoi stipendi di generale 191 di Francia con tutte le sue giunte, io non lo so. Lemarrois, comandante della divisione, aveva per sè quindicimila franchi al mese, e per la sua polizia quattronila, pure al mese. Il membri della Consolita avevano ciascuno tiemila franchi al mese. Ma Saliccii non se ne volle stare al raggiuglio dei colleghi, de ottenne quattromila ciascun mese. Questi aggivari segutavano le lunghe disgraze di Roma. Pure buon uso faceva la consulta di un'altra parte del denaro del pubblico. Propose a Napoleone, e da lui impeti faciliemente, che si pagasse sufficiente denaro alla duchessa di Borbone, parmense e da Carlo Emmanuele, re di Sardegna, che tuttavia se ne viveva in Roma, tutto intento alle cose della religione; nobile atto, e da non tralasciarsi nelle store.

La parte più malagevole del romano governo era l'ecclesiastica; aveva il papa, già fin quando le Marche erano state unite al regno italico, proibito i giuramenti; confermò questa proibizione per lo Stato Romano nell'atto stesso della sua partenza di Roma, Richiedeva Napoleone del giuramento anche gli ecclesiastici. Ne nacque uno scompiglio, una disgrazia incredibile. Consisteva la principale difficoltà nel giurare la fedeltà : dell' obbedienza non dubitavano. Ripugnavano alla parola di fedeltà, perchè credevano che importasse il riconoscere l' imperator Napoleone come loro sovrano legittimo : al che giudicavano di non poter consentire, non avendo il papa rinunziato. Nè si poteva pretendere che uomini privati, deb ti solamente agli uffici religiosi, la maggior parte senza letteratura, alcuni anche senza lettere, investigassero tutte le antiche storie per giudicare da loro medesimi se la donazione o di Carlomagno o di Pip no fosse valida assoluta o restrittiva; o se fossero val.di o no i motivi con cui Napoleone l' impugnava . Solo questo sanevano, che il papa era sovrano di Roma da più di dieci secoli, come tale riconosciuto da tutto il mondo e da Napoleone stesso. Ancora sapevano che il papa, non che avesse rinunziato, aveva fortemente e nel miglior modo possibile protestato contro la spogliazione.

Imprendeva a giustificare i giuramenti Dalpozzo, uno della Consulta, uomo di gran sapere e di maggiore ingegno. Andò discorrendo, la legge divina prescrivere la obbedienza ai magistrati statuiti dalle leggi dello Stato: non avere questo precetto altra limitazione, se non quella che è sempre e di pieno diritto sottintesa, quella cioè che non si debbe prestare obbedienza alle cose in sè stesse ed assolutamente illecite; non potere l'autorità ecclesiastica derogare nè in tutto nè in parte ad un precetto divino : conseguitarne adunque evidentemente che debbesi al aovrano un giuramento puro e semplice d'obbedienza e di fedeltà senza alcuna esplicita restrizione : avere l'antico soviano di Roma preteso proibire ogni giuramento, da quello in fuori di cui diede egli stesso la formola: non potersi certamente questa profizione stimare precetto della Chiesa, e che, quand'anche fosse, ella non obbligherebbe i sudditi ad esporsi, per osservarla, allo sdegno del sovrano ed alle pene che il rifiuto del giuramento seguiterebbero, perciocchè le leggi della Chiesa, secondo le regole comuni, non obbligano mai sotto grave incomodo; ma nel fatto una tale proibizione altro non essere che un mezzo concetto dallo spodestato principe di Ronia con mire del tutto umane, cioè per turbare il possesso al nuovo governó e per ricuperare il dominio temporale: non avere in questo il papa operato come capo della Chiesa, nò come vicario di Colui che disse nun essere il regno suo di questo mondo, e che insegnò co suoi precetti e col suo esempio che sempre si debbe obbedire ai magistrati stabili: adunque ed unicamente dalla confusione delle due potestà 1810 temporale e spirituale in una sola mano, essere nata la opinione erronea che oggidì importava oltre modo di distruggere, pel buon ordine e per la quiete pubblica; le formole del giuramento prescritte agli abitatori dello stato romano, essere quelle stesse che erano in vigore in tutto l'impero francese e nel regno italico, e secondo le quali più di quaranta unlioni di sudditi cattolici non esitavano punto a prestar giuramento ogni qualvolta che l' occasione s'apprestava. La formola perticolare prescritta ai vescovi ed ai curati, essere stata accordata nel concordato tra il governo francese ed il papa Pio VII: i dubbi sparsi nel popolo, che giurando obbedienza alle constituzioni dell'Impero, si venisse ad appruovare il divorzio, e così aucora altre insinuazioni di simil sorta, non avere fondamento: sotto il nome di constituzioni dell' impero venire le leggi politiche che constituiscono la forma del governo, e queste leggi sempre essere distinte dalle leggi civili ; oltre a questo non essere il divorzio comandato dalle leggi civili; solo per esse permettersi a coloro che credevano poterlo usare secondo i loro principii religiosi: già parecchi vescovi dello stato romano, già un gran numero di curati, di canonici e di altri religiosi, tacendo dei magistrati civili, avere dato un esempio di sommessione e di obbedienza, e altri doveva seguitare : Importare che tale esempio si propagasse e dilatasse; volere il governo ed in ciò porre grandissima cura , che gli ecclesiastici i quali già si erano uniformati o sarebbero per uniformarsi ai suoi ordini , fossero onorati con manifesti segni di soddisfazione e di confidenza.

Sani ed irrefragabili erano i principi del Dalpozzo, quanto all'obbedienza; e siccome gli ecclesiastici non dubitavano di giurarla al nuovo stato, e di più di giurar di non partecipar mai in nissuna congiura o trania qualunque contro di lui, così un governo giusto e buono avrebbe dovuto contentarsene. Ma Napoleone esigeva il giuramento di fedeltà, si perchè gli pareva che un tal giuramento implicasse la riconoscenza di sovrano legittimo, ed in tal modo effettivamente, come abbiam detto, l'intendevano l'intimatore e gl'intimati, sì perchè voleva fare scoprir i renitenti per avere un pretesto di allontanarli da Roma, dove li credeva pericolosi. Vi era in questo, troppa scrupolosità da una parte troppo rigore da un'altra. Perciocche gl'intimati potevano intendere la parola fedeltà non oltre il senso dell' obbedienza, e Pio VI medesimo, nel 98, aveva definito che si potesse giurare fedeltà a quel governo che era stato creato dagli occupatori del suo Stato, e che era incompatibile con la sua sovranità temporale, cioè, alla Repubblica. Del resto, noi non intendiamo dannar coloro che sinceramente credendo di non potere senza trasgressione, prestar il giuramento, anteposero la coscienza al carcere edall'esilio: la materia aveva in so molta difficoltà. La romana consulta procedeva cautamente. Operando alla spartita, cominciò dai vescovi. Alcuni giurarono, altri ricusarono. Giurarono quei di Perugia, Segni e Anagni: ricusarono quei di Terracina, Sezze, Piperno, Ostia, Velletri, Ameglia, Terni, Acquapendente , Nocera , Assisi , Alatri , Aveva il vescovo di Tivoli giurato; ma pentitosi e condottosi a fare il pontificale nella chiesa del Carmine il giorno di san Pietro, con molte lagrime fece, dopo il Vangelo, la sua ritrattazione: i gendarmi se lo pigliarono, ed in Roma carcerato alla Minerva il portarono. Tutti i non giurati, suonando loro d'ogni intorno le armi dei gendarmi napoleonici, chi in Francia, chi a Torino, chi a Piacenza, chi a Fenestrelle furono condotti. Fu anche portato via di Roma, come non giu-

BOTTA AL 1814.

isio rato e troppo divoto al papa, un Baccolo, veneziano, vescovo di Famagosta, nomo molto nuovo e di natura facetissima. I carceratori non sapevano darsone pace, perciocche più lo sprofondavano nell'esilio e nella miseria, e più rideva e si burlava di loro, tanto che per stracchezza il lasciarono andare come pazzo. Ma ei tornava in sul dire e in sullo scrivere cose tanto singolari a Genova, a Milano, a Venezia, che era forza ai Napoleoniani di spiare continuamente quello che si facesse. Insomma era questo Baccolo una gran molestia agli spiatori di Napoleone, e diè che fare a tutti, dal'duca di Rovigo fino all' umile Olivetti, ch' era stato sorrogato a Piranesi: solo udissero nominar Baccolo, tosto si scuotevano e risentivano. Spedita la faccenda dei vescovi, richiederonsi dei giuramenti i canonici. Sperava Janet che giurerebbero facilmente, avendo grossi benefizi e morbida vita. Nolti giurarono, molti ancora non giurarono. Dei due Capitoli di San Giovanni e di San Pietro in Roma, tutti ricusarono, salvo Vergani e Doria. Quei di Tivoli e di Viterbo, tre soli eccettuati, giurarono Giurarono quei di Subaco, ad istigazione dei Tivolesi; ma si ritrattavano. Ricusarono quei di Canepina, ricusarono quei di Cori : i gendarmi si affaccendavano . Molto maggiore difficoltà avevano in sè i giuramenti dei curati, massimaniente di quei di Roma, uomini d'innocente vita e d'evidente vantaggio dei popoli, non solamente pei sussidii spirituali, ma ancora pei temporali. Rappresentò la Consulta, che in questo opinava saviamente, che s'indugiasse. Napoleone, che per la sua natura pertinace, amaya meglio usare ogni estremo che allentare un punto solo delle sue deliberazioni, mandò loro dicendo che voleva i giuramenti da tutti ed obbedissero . Nelle provincie la maggior parte ricusarono ; i gendarmi se li portarono. Dei Romani, i più si astennero: tre giurarono, quei della Traspontina, di Santa Maria del Carmine fuori di porta Portese, della Madonna della luce in Transtevere: i renitenti, portati via, e, se infermi ed impotenti all' esilio, serrati in San Calisto; i consenzienti accarezzati . Nasceva dagli esilii una condizione lagrimevole, che gli ufficii divini, per mancanza dei pastori, si interrompevano. Napoleone, posta la falce nella messe ecclesiastica, a suo modo vi rimediava. Sopprimeva di propria autorità i vescovati, e le parrocchie dei vescovi e dei parrochi non giurati, e secondochè gli aggradiva, gli univa ai vescovati e parrocchie dei giurati, turbando in tale modo di per sè la giurisdizione spirituale come voleva ed a chi voleva.

A questo tempo furono sopressi nello Stato romano i conventi si di religiosi che di religiose; i forestieri, mandati al loro puese; i paesani, sforzati a depor i babito. Mandaronai i soddati a lar useri le monache, tempo ventiquatti ore; le valide di età e di salute, mandate alle case loro; le vecchie ed inferme, in quattro conventi. L'aspetto di Roma a questi goriui, compassionevole; gendarmi che si portavano vescovi, canonici, parrochi giovani, parrochi vecchi. sani o malati, o dal contado a Roma o da Roma all'estilo. Piangevano gli esuli, piangevano le famiglie degli esuli: i romoni colli risuonavano di querele e di nianti.

Intendeva la Consulta a consolaro la desolata Roma. Gò s'ingegnava di fare ora con ordinamenti convenienti al luggo, ora con ordinamenti con cenienti venienti, e sempre con animo sincero e buono, Pensava illa escienze, all'ettero, all'agricoltura, al commercio, alle arti. Ordino che con denaro del pubblico si proeucciassero gli stromenti necessira illa speciola del collegio romano: condissea a fine i parafulmini della basilica di San Pietro, stati principita da papa Pio; cheb speciale cura delle allumiere della Tolla e delle

miniere di ferro di Montelvone nell'Umbria, nelle quali si era cessato di issicavare si tempi delle ultime guerre civili, quante qui el grosi a assasi più arrendevole e dolce di quello dell'isola d'Elba. Gente perita, danaro a posta addomandava; due allievi romani mandava alla seuola delle mine, due a quella delle arti e mestieri in Francia; semi di utili scienze nell'ecclesiastica Roma.

Temevasi cho la presenza dei Francesi in Italia, massimamente in Toscana e nello Stato romano, giunta a quella loro lingua, tanto snella e comoda per gli usi famigliari, avesse a pregiudicare alla purezza ed al candore dell'italiana favella : timore del tutto vano , perciocchè quale cosa si potesse ancora corrompere in lei, non si vede. Tuttavia Napoleone, il quale, non so per quale strana fantasia, aveva unito Toscana e Roma alla Francia, ed introdottovi negli atti pubblici l'uso della lingua francese, aveva, già fin dall'anno ultimo , decretato premii a chi meglio avesse scritto in lingua toscana. La Consulta di Roma, a fine di cooperare con quello che l'imperatore aveva comandato, a ciò muovendola Degerando, statuiva che la lingua italiana si potesse in un con la francese usare negli atti pubblici; benevola, ma strana permissione in Italia. Volle altresì che l'accademia degli Arcadi si ordinasse in modo che e la letteratura italiana promuovesse, e la lingua pura ed incorrotta conservasse con premii a chi meglio l'avesse scritta o in prosa o in versi, l' Arcadia sedesse sul Gianicolo nelle stanze di Sant' Onofrio, Ordinamento conforme alla fama antica, alle influenze del cielo, alla natura degli uomini, alle romane usanze fu quello dell' accademia di San Luca, chiamata, per conforto di Degerando a più magnifico stato. La Consulta le dava più copiosi sussidii. l'imperatore più convenienti stanze, e dote di centomila franchi.

Parlando io dei benefizi delle lettere, non voglio passar sotto silenzio l'amerceoleza usata dalla Gonsulta verso il Gonvento di San Basilio di Grottaferrata, unico residuo dell'antico Ordine di san Basilio, che, primo fra le tenebre del medio evo, portò in Europa la cognizione della lingua grao con lui lo studio delle lettere. Nel coro e negli uffizi avevano questi monaci conservato la lingua ed il canto greco, ma piutosto per tradizione orale che per lettera scritta. Oggi vestigio del canto greco si sarebbe spento se il convento fosse stato suppresso ed i monaci dispersi. Supplicato l'imperatore dalla Consulta, conservo il convento. Ciò non ostatare l'Ordine si spense, perchè il secolo a tott' altro portava che a farsi frate ed a cantar greco.

Colla medesima mansuctudine opinò la Consulta del convento del Camaldolesi di Montecorona, Benedettini riformati da San Romusldo. Mi fia, doler
reconstar qualche particolarità di Montecorona, pochè in quella tranquilla
sede riposerassi alquanto l'animo stance di norridito dalla rappresentazione
di tanti tradimenti, espilazioni e morti. Conservava Camaldoli, sincera e
pura, dopo tanti secoli, la regola di San Romusldo. Tengono i Camaldolesi
del cenobita e dell'eremita. Come cenobiti, vivonsi solitari; come romiti,
attendono alle opere manuali si agrarie che domestiche senza differenza
alcuna di padri o di fratelli, di superiori od inferiori. Servonsi tra di loro
a vicenda; usano la ospitalità, esercitano la carità: la vita loro, anche ai
tempi napoleonici, pacifica e dolec d'iovia i a lio, divoti al sovrano, divoti
usli uonini pregavano, obbedivano, soccorrevano. Siede il convento sulla
sumità di un monte. ha all'interno folta foresta, distà da Perugia a quasi-

unit tordice miglia: deserté una volta, campi floriti adesso per opera delle cenobitiche mani. Naturarona su per quegli aspri monti l'abete; f'ocerne selva vastissima, magnifici fusti per le più grosse navi. E il convento stimolo a virtà, fonte di proventi, ricovero d'uomini fastiditi del mondano lezzo, respirio di viaggiatori, largimento di soccorsi, è vita di deserto, testimonio di peta. Rovinavano i regni, olivarana gi uomini, infammavana gil appetiti, ammazzavana ile generazioni: Montecorona quieto dolce, umano e benefico, perseverava, e se la caduta del papa pose in forse la conservazione di lui , molto è da deplorarsi che l'ambizione dei tempi sia criviata a turbare quelle sante solitudini. Bene merrito degli uomini infeltici opi la romana Consulta, a ciò muovendola Janet, coll'aver addomandato la conservazione di quel petoso seresso.

Emmi caro lo spaziare alquanto sull'ordine della Propaganda. Napoleone, imperatore, al quale piacevano le cose che potevano muovere il mondo, volle, mettendola in sua mano, conservar la Propaganda: Degerando, siccome quegli che si dilettava di crudizione letteraria e di gentilezza di costumi, con l'autorità sua la favoreggiava. Dalla narrazione delle cose appartenenti a quest'ordine chiaramente si verrà a conoscere ch'ei non meritava nè le lodi dei fanatici nè gli scherni dei filosofi. Ancora vedrassi quanta sia la grandezza degli italiani concetti. Era principal fine di questo instituto la propagazione della fede cattolica in tutte le parti del mondo; ma l'opera sua non era talmente ristretta a questa parte, che non mirasse a diffoodere le lettere, le scienze e la civiltà fra genti ignare, barbare e selvaggie; chè anzi una cosa aiutava l'altra, poichè la fede serviva d'introduzione alla civiltà, e questa a quella. Poteva anche mirabilmente aiutare la diplomazia e la politica : ciò massimamente aveva piaciuto a Napoleone ; perciocchè un capo solo reggeva e muoveva infiniti subalterni posti in tutte le parti del mondo. Il trovato parve bello a Napoleone, nè era uomo da non volersene prevalere : e siecome aveva usato la religione per acquistare la signoria di Francia, così voleva servirsi della propaganda per acquistar quella del mondo. Seppeselo Degerando, il quale scriveva, che, per quanto alla politica s'apparteneva . la Propaganda, recando in quelle lontane regioni coi seroi del nostro culto i nostri costumi, le nostre opinioni, le radici delle idee d'Europa, la narrazione del regno il più glorioso, qualche cognizione delle nostre leggi e delle nostre instituzioni, preparando gli spiriti a certi avvenimenti cho solo s'apparteneva alla vastità dell' imperial mente a'concepire, procacciando amici tanto più fidati, quanto più stretti da vincoli morali e così ancora offerendo tanti e così variati mezzi di corrispondenza in contrade in cui il governo manteneva nissun agente, procurandoci notizie esatte sulla natura dei paesi nei quali i missionari soli potevano penetrare, aprendo finalmente una via, e quasi un condotto a farvi scorrer dentro con lumi civili le influenze di un sistema la cui grandezza doveva abbracciare tutto il mondo; era un edifizio piuttosto di unica che di somma importanza . Queste cose erano di per sè stesse molto chiare, e se alcuni filosofi, massimamente francesi , tanto hanno locerato Roma per overe , come dicevano, fatto servire la religione alla politica, si vede ch'essi non furono alieni all'imitarla; poichè, divenuta Francia padrona di Roma, indirizzarono i loro pensieri al medesimo fine. Certo è bene che Napoleone di nissuna cosa più si compiacque che di questa Propaganda; ora per dire qual fosse, ella fu creata da papa Gregorio XV; e da lui commessa al governo di una con, regazione di quattro cardinali e di un segretario. Suo ufficio era mun- un dar misionari in tutte le parti del mondo, firegorio la doto di rendute del proprio e d'assegnamenti considerabili sulla Camera apostolica; le conferì immunità e privilegi; volle che ciascun cardinale nella sua esaltazione le pagasse un censo. Ma Urhano VIII, considerato che se era utile il mandare missionari europei a propagar la fede, maggiormente utile sarebbe il man darvi unomini del pasee convertiti ed ammaestrati nello-pratiche romane, aggiunse il collegio della Propaganda, in cui a spese pubbliche erano ricoverati di ammaestrati giovani forestieri, massime di origine orientale, acciacchò fatti grandi e addottrinati, rifornassero nei propri paesi a secondare i missionari a postolici.

Sommava il numero degli allievi per l'ordinario a settanta; i Cinesi, essendo loro riuscito contrario l'aere di Roma, furono trasportati in un seminario e collegio fondati per questo fine a Napoli. Innocenzio XII, ed altri pontefici furono liberali verso la Propaganda di nuovi beneficii : uomini privati altresì con donazioni e legati l'arricchirono. Le diede monsignor Vires il bellissimo palazzo in Roma; il cardinale Borgia, morto a Lione nell'801, le lasciò una parte de suoi beni. Quattro erano gli ordini della Propaganda, destinati alla propagazione della parola del Vangelo: occupavano il primo i vicari apostolici, o arcivescovi, o vescovi, o prefetti delle missioni, il cui carico cra lo scrivere le lettere, e la direzione delle fatiche apostoliche. Subordinati ai vicaril collocavansi nei secondi i semplici missionari. Venivano in terzo luogo i collegi, le scuole, i monasteri. Cadevano nel quarto i semplici agenti amministrativi ed economici. La Propaganda diede principio alla sua opera col fondare arcivescovi e veseovi nelle antiche chiese; due patriarchi , l'uno pe' Caldei , l'altro pei Siriaci ; vescovi e vicari apostolici nelle Isole dell' Arcipelago, nell' Albania, nella Servia, nella Bosnia, nella Macedonia, nella Bulgaria, nella Mesopotamia, nell' Egitto, a Smirne, ad Antiochia, ad Ancira, Mandava due vescovi, vicari apostolici, a Costantinopoli, uno pel rito latino. l'altro per l'armeno. Un gran numero ne destinava in Persia, nel Mogol, nel Malabar, nell'India oltre e qua del Gange, nei regni di Siam di Java, di Pegù, in Cochinchina, nel Tonchino, nelle diverse provincie della China. Nè ommetteva, parendole che fosso messe d'importanza, gli Stati Uniti di America. Vicari apostolici e vescovi mandati dalla Propaganda seminavano le dottrine del Vangelo in quelle regioni d'Europa che dalla Chiesa romana dissentivano. Questi tentativi e questi sforzi della comunanza cattolica stimolavano le dissidenti a pruovarsi ancor esse a propagare la religione e la civiltà fra le nazioni ancor barbare e selvagge. Mandarono pertanto, gl' Inglesi massimamente, agenti loro nell' Indie orientali e nelle isole del mare Pacifico; dalla quale pietosa opera molte nazioni furono dirozzate e ridotte alla condizione civile. E se i papi mescolarono la politica, come fu scritto, in questi conati religiosi, resterà a vedere se la Russia e l'Inghilterra siano esenti da questa pecca. Per aiutare i vescovi ed i vicari apostolici, s'erano instituiti a luogo a luogo, e p'ù numerosi là dove i cattolici vivevano in più gran numero, i prefetti ed i parrochi: questi avevano sede fissa e gregge permanente: i missionari, che erano il secondo grado, comprendevano nel mandato loro varie provincie, conducendosi ora in questo luogo ed ora in quello, ma sempre nella provincia destinata a ciaseun di loro, secondochè i bisogni della fede da loro richiedevano. La elezione dei missionari si faceva ordinariamente fra i sacerdoti del clero

1810 secolare. Era a loro raccomandato e specialmente comandato dalla Propaganda, che a niun modo nè sotto pretesto gnalsivoglia si mescolassero o s'intromettessero negli affari temporali, meno ancora nei politici, dei paesi cui crano destinati ad indagare e ad ammaestrare. Solamente era solita la Propaganda ad insegnarvi le scienzo profane e le arti utili, affinchè con esse potesse volgere a sè gli animi, e cattivarsi l'attenzione e la benevolenza degli uomini ignari di quelle incolte regioni. Dipendevano i missionari del tutto da lei, ed ella li spesava con le sue rendite. Aveva creato sei scuole o collegi in Egitto, quattro nell'Illirio, due in Albania, due in Transilvania, uno a Costantinopoli, parecchi in diverse contrade non cattoliche d' Europa. Erano questi collegi mantenuti col denaro della congregazione : mille scudi all'anno pagava ai vescovi d'Irlanda per le scuole cattoliche di quel regno; i collegi irlandese, scozzese, greco e maronita di Roma da lei medesimamente dipendevano. Finalmente siccome ciascun ordine di religiosi aveva un collegio separato pe' suoi missionari, così questi stessi missionari avevano dipendenza dalla Propaganda, in quanto spettava alla bisogna delle missioni. Gli allievi dei collegi, ciascuno secondo il suo merito, erano creati. sul finire degli studi, o vescovo, o prefetto, o curato, o semplice missionario. Gli agenti o procuratori a niuna bisogna religiosa attendevano, ma solamente, essendo distribuiti nei luoghi più opportuni, al mandar le lettere e i fondi necessari per tenor viva dappertutto macchina si vasta.

Quanto alla congregazione in Roma, aveva cinque parti; la segreteria, dove si scrivevano lo lettere ed a questa parte appartenevano anche gl' interpreti; gli archivi, che comprendevano la libreria ed il museo, entrambi picni di cose curiosissime; la stamperia, tanto celebre per la varietà e la bellezza de suoi caratteri: il collegio degli allievi; la computisteria: in quest'ultima si tenevano i conti e le ragioni della congregazione. Le rendite sommayano a trentatremila trecentonovantasoi seudi romani all'anno, che sono centosettantottomila se centosessanta franchi. I fonti erano i luoghi de' Monti, i livelli pagati da Napoli, da Venezia e dai cardinali novellamente creati. Ma la ruma universale aveva addotto la ruma di quest'instituzione. con avere o del tutto annientato parte delle rendite, o ritardato la riscossione delle sussistenti : s' aggiunse la rovina del palazzo, devastato nel 1800. Adunque ella sussisteva piuttosto di nome che di fatto, quando Napoleone s'impadronì di Roma, poi, i frutti dei Monti non si pagavano la computisteria per comandamento imperiale sotto sigilli, gli archivi portati a Parigi. Volle Degerando rimetterla in istato: e che si aprissero intanto i pagamenti : l'imperatore stesso aveva dichiarato per sonatusconsulto , volere la sua conservazione, e doterebbela coll'erario imperiale. Ma distratto primieramente dai gravi pensieri delle sue armi, poscia dai tempi sinistri che gli vennero addosso, non potè nè ordinare la macchina, come era necessario, ne far sorgere quel zelo a propagazione degli interessi politici, che per amore della religione, per le esortazioni dei papi e per la lunga consuetudine era surto nei membri della congregazione ai tempi pontificii. Così sotto Napoleone ella non fu di alcuna utilità nè per la religione nè per la politica: solo le sue ruine attestavano la grandezza dell'antico edifizio e la rabbia degli uomini che l'avevano distrutto. Portati via gli archivi per arricchirne Parigi, si voleva privar Roma anche dei tipi delle lingue orientali, che si trovavano raccolti nella sua stamperia; eranvi i tipi di ventitre lingue d'O-

riente. Domandava la stamperia imperiale di Parigi che le si mandassero le

madri per supplire con loro ai punzoni alterati. Grave perdita surebbe stata usu questa per Bona, dove l'erudizione e la lettentura orientale erano, come in sede propria, coltivate. Pregò Degerando, che o si gittossero con le madri e punzoni a Boma, o si mandassero a Parigi non tutte, ma solamente quelle del punzoni alterati. Fu udito benigamente; a lui resò la città obbligata della econservazione di opere di gran valore per la erudizione e per le lettere.

Le opere di musaico, peculiar pregio di Roma, perivano; perchè pei danni passati poco si spacciavano, ed anche mancavano i fondi per le spese degli smalti e degli operai. La principale manifattura, che serviva di norma alle altre, era attinente a San Pietro, e si sostentava colle rendite della sua fabbriea : per la necessità dei tempi , mancando la più gran parte delle rendite, non che il musaico si conservasse, pericolava la basilica. Fu proposto di commetterlo all'erario imperiale; ma perchè Napoleone, che non amava lo spendere a credenza, non si tirasse indietro, fu d'uopo alla Consulta l'inorpellare la cosa con dire che il musaico pagato dall'imperatore non servirebbe più solamente ad abbellire San Pietro, ma che, protetto dal più grande dei monarchi, adornerebbe il palazzo del principe ed i monumenti dell'imperialo Parigi. « Che bel pensiero sarebbe, diceva la Consulta, l'im-« mortalare con opere di musaico il quadro dell'incoronazione dipinto da · David, e gli altri tre che dalle maestrevoli mani di questo grande artista « erano per uscire? » A questi suoni Napoleone si calava, e pagava . Restava che, poichè si era provveduto all'opera, si avesse cura degli operai. Essendo la lavoreria loro addossata al colle del Vaticano, ed in parte sotterranea, e perciò molto malsana, troppo spesso infermavano, e sovente il vedere perdevano. Oltre a ciò gli armadii e gli scaffali in cui si conservavano gli smalti, infrancidavano, le tele dipinte che si portavano a copiarsi, dall' umidità si guastavano. A questo modo era testè perito, con rammarico di tutti, un bel quadro del pittore Camuccini. Decretò la Consulta , trasportassersi gli opifici nelle stanze del Sant' Officio.

Concedutosi dall'imperatore un premio di duscentomia franchi ai nunifatori di Roma, volle i Consulla, che Sessero spartiti a chi meglio liscose e o sessesse la seta o la lana, a chi meglio conducesse le opere dei merletti, a chi meglio addensasse i feltri; a chi meglio conciasse le pelli, a chi meglio stillasse l'acquarazpie, a chi meglio lavorasse di maioliche, o di vetti, o di cristali, o di cratta, a chi più e migliori contora recoglicese sulle sue terre, a chi piantasse più ulivi, a chi ponesse più semenzai di piante udli. Si venne anche sul espretico dello zucette, dell'uve della suggina di Cafferia.

Ma papa Pio, che conosceva Roma ed i Romani suoi, si stringeva nelle spalice, quando duvia queste novelle, e dal suo carcere di Savona selamava che bene e eon frutto si sarebbero favoreggiate in Roma le manifatture attioenti alla crudizione da la belle arti, ma che sarebbe tenpo ed opera consevutationi, el coninoni, il ciedo consevutationi, el coninoni, il ciedo stesso riousvarano.

I musel, esplati ai tempi torbidi, ora con cura si conservavano: i preziosi capi d'arte che adornarono i conventi, de tenno molti e belli, diligentemente si custodivano. Fu anche creata a conservazione loro dalla Consulta una congregazione d'uomini intendenti e giusti estimatori, che furono Lethiers, pittore, Giattani, de Bonnefond, l'abbate Fea, e Tofanelli, conservatore del Campidocijo.

Conservando Roma odierna, si poneva mente a scoprire l'antica: alnemo così desiderava la Consulta, la Franca, potente e ricca, il poteva fer. Si ordinarono le spese del cavare nei luoghi più promettenti. Sarebbesi anche, come pare, fatto gran frutto se i tempi soldateschi non avessero guastato l'intenzione.

Discorreva Napoleone di voler vistar Roma sua. Se di fatto non voleva nadarvi, l'esser aspettalo faceva à sud fini; la Consulta prasva al trovar palazzi che fossero degni dell' imperatore. Castelagandolfo le parve acconcio per a campaga; il djurinale per alcittà: il Quirnale, grande em magnifico per sè, sino per sito, o con bell'apparenza da parte di strada Pia: egni cosa all'imperia costune si accomodava. Ne la bellezza o la salbrità is preternattevano. Disegnavano di piantar alberi all' intorno, di aprir passegiate, specialmente alla porta del Popolo, da riuscire a Trinità del Monte, di trasportari sepoteri tuori delle mura, di prosciugar le Paludi. Le Pontino massimamente pressavano ne Consigli imperiali. Propy, francese, fossombroni, italiano, idraulici di gran nome, e di scienza pari al nome, le visitavano, e fra di oro consultavano. Si fece poco frutto a cajone dei tempi contrari; e se le Pontine non peggiorarono sotto il dominio francese, certa non miglicarrono mon miglicarrono sotto il dominio francese, certa non miglicarrono mon miglicarrono sotto il dominio francese, certa non miglicarrono di contra di cario.

Così vivovasi a Roma, con un sovrano prigioniero a Savona, con un sovrano prepioniero a Savona, con un sovrano prepioniero a Parigi, con diopri presenti, con isperanza avvenire, diventata, stravagante caso, provincia di Francia, non poteva ne Conservanero le forme proprie, ne vestrisi delle alience; tratta in contariare parti, lagrimava e si doleva; nè poteva la Consulta, quantunque vi si affaticasse, di tante percosse consolaria e racconfortaria.

Nuovi, strani e lamentevoli casi mi chiamano nel Regno. Era venuto a noia a Carolina di Sicilia, che voleva comandare da sè, il dominio degl'Inglesi, nè sperando di riconquistare il regno di terraferma, desiderava almeno di essere padrona di quello che le restava . Napoleone, che conosceva bene gli umori degli uomini, e quelli delle donne ancora, aveva penetrato quel di Carolina, e per mezzo di sue pratiche le persuase ch'era pronto a secondare le sue intenzioni . Vennesi ad un negoziato tra l'Imperatore e la regina, il fine del quale era che il re aprisse i porti di Sicilia ai soldati di Napoleone, e permettesse che gli occupassero, si veramente che l'imperatore aiutasse il re a caccior gl'Inglesi dalla Sicilia. Mentre questi negoziati pendevano, entrò in Murat il desiderio di conquistar la Sicilia, sperando che la durezza del governo caroliniano, procurandogli aderenze negli scontenti, gli aprirebbe l'occasione di far frutto con le spalle loro, Già le truppe francesi si erano condotte nella Calabria ulteriore; al che aveva consentito Napoleone per dar gelosia agl' Inglesi, acciocchè non potessero correre contro Corfu. Ad esse si erano accostati I Napoletani, la costa di Calabria da Scilla a Reggio, piena di soldati. Vi concorrevano altresì le forze navali del Regno, non senza aver prima combattuto onorevolmente contro le navi d'Inghilterra . che per vietar loro il passo le avevano assaltate nel golfo di Pizzo, al capo Vaticano e sulle spiazgie di Bagnara. S'ingiungeva a tutti i comuni posti sul littorale del Mediterraneo, che somministrassero legni armati in guerra per l'impresa di Sicilia. Murat, che a Scilla voleva imitara Napoleone a Bologna di mare, spesso imbarcava, e spesso anche sbarcava le genti per addestrarle. Ognuno credeva che la spedizione si tenterebbe: i più confidavano nella fortuna di Napoleone, affermando che finalmente poi lo stretto di Messina

non era più difficile a passarsi che il Beno od il Danubio. Ma siccome il 1819 nervo principale della spedizione consisteva nei Francesi , così aveva Murat pregato l'imperatore affinchè ordinasse che eglino cooperassero coi suoi Napolitani alla fazione. Napoleone, che a questo tempo negoziava colla regina, nello sue solite ambagi ravviluppandosi, rispose nè appruovando nè disdicendo, contento al moto, o che riuscisse o che solo spaventasse. Nissun ordine mandò a' suoi acciocchè si congiungessero con quei del re. Ma Giovachino, acceso per sè stesso da incredibile cupidità all'acquisto di Sicilia, e persuadendosi di trovarvi gran seguito e facile mutazione, volle tentar la fazione da sè e con le sole sue forze. Cinquemila Napolitani, fra i quali era il reggimento di Reale-Corso, partivano di nottetempo dalle vicinanze di Reggio e di Pentimela, e s'avviavano alla volta di Sicilia, con intento di approdare tra Scaletta e Messina. Al tempo stesso Murat, standosene sulla reale gondola, riccamente addobbata, dava opera ad imbarcare le genti francesi, come se anch' elleno dovessero andare alla conquista, ancorchè sapesse, ed elle meglio di lui, che non s'attenterebbero. Ma avevano consentito ad aiutar l' impresa con un pò di romore e con quelle vane dimostrazioni . Sbarcarono nel destinato luogo i Napolitani , condotti dal generale Cavagniac; ma non così tosto posero piede sulle terre siciliane, che, invece di correre uniti a qualche fatto importante, si sbandarono per vivere di sacco. La qual cosa veduta dai paesani e dalle milizie, accorsero coll'armi ed in folla, ed oppressero facilmente quegli uomini sfrenati e dispersi : chi non fu morto, fu preso; alcuni dei presi, uccisi per la rabbia civile. Accorrevano gl'Inglesi al romore dalle stanze di Messina; ma arrivarono quando già la vittoria era compita. Dopo questo fatto, che non fu senza diminuzione della riputazione del re. deposta, non senza querela contro Napoleone, la speranza conceputa, ritirava Giovachino i soldati verso Napoli, e con pubblico scritto annunziava essere terminata la spediziono di Sicilia: il che era verissimo. Ma rimasero nell'ulteriore Calabria miserabili vestigia del furore dei Napoleoniani. Tra il guasto fatto per accampare, e quello dei soldati scorrazzanti per le campagne, ne furono guastate vaste tenute d'ulivi e di viti, sole ricchezze che il paese si avesse. Così il regno di là dal Faro non fu conquistato, quello di qua desolato.

Intanto i negozisti tra Napoleone e Carolina non poterono tanto restar segreti, che non venissero a cognizione de il Inglesi: ne intarpareero anche le tettere certissimo. Ciò fa cagione che Carolina a loro, e principalmente bord Bentinck, mandato in Sicilia a confernarei il dominio della Gran Bretagna, tanto venisse in odio che per allontanaria del tutto dalle faccende, la configarono in una villa lontana a qualche miglio da Palermo, e poco dopo il obbligarono anche a partire dalla Sicilia; accidente molto singolare e strano, che sarà da noi raccontatto a suo luogo.

Partitu l'escribi i facionorsi della Calabria, di nuovo uscendo dal loro ripostigli, ripullulavano, ed ogni cosa mettevano a ruba ed a sangue. Niuna strada, non che maestra, rimota, niun casale sparso, niun campo riposto erano più sicuri. Divisi in bande esotiomessi a capi, si erano spartite le provincie. Carmine Atonio e Mescoi, infestavano col loro seguend Mormano e Castroviliari; Benincasa, Nierello, Parafanti e Gosla il distretto di incastro ed i cassi di coseanza; Bioi, Giointo Antonio ed il Tirolo, la Serra stretta ed i borghi di Catanzaro; Paonese, Massotta e il Bizzaro, ie tire dei due mori e la sesprenità dell'ulteriore Calabria. Sparendo il Bizzaro in tire dei due mori e la sesprenità dell'ulteriore Calabria. Sparendo il Bizzaro.

BOTTA AL 4811.

1810 specialmente, e lungo tempo, la selva di Golano e le strade da Semimara a Scilla. Questi erano gli effetti dell'antiche consuctudini o delle guerre civili presenti. Si temeva che alla prima occasione i capi politici contrari al governo, i Carbonari massimamente ed i loro aderenti, di nuovo prorompessero a moti pericolosi. Si sapeva che i Carbonari, sempre nemici dei Francesi. quantunque se ne stessero quieti, fomentavano, non le ruberie e gli assassinii chè anzi cercavano di frenarli, ma l'incitazione e l'empito, per voltarlo, quando che fosse, contro quella nazione che tanto odiavano. Si rendeva adunque per ogni pace necessario a Murat l'estirpar del tutto quella neste dei facinorosi di Calabria, e lo spegnere, se possibil fosse, la setta tanto importuna dei Carbonari. Varii per questo fine erano stati i tentativi ai tempi di Ginseppe, varii altresì ai tempi di Murat, ma sempre infruttuosi. non tanto per la forza della parte contraria e per la difficoltà dei luoghi. quanto pei consigli spartiti e la mollezza delle risoluzioni. A ciò fare era richiesto un uomo inesorabile contro i malvagi ed un'autorità piena per punirli. Un Manhes generale, aiutante di campo di Murat, che già aveva con singolar energia pacificato gli Abruzzi, parve al re uomo capace di condur a buona fine l'opera più difficile delle Calabrie. Il vi mandò con potestà di fure come e quanto volesse. Era Manhes di aspetto grazioso , di tratto cortese, non senza spirito, ma di natura rigida ed inflessibile, nè stromento niù conveniente di lui poteva scegliere Giovachino per conseguire il fine che si proponeva. Arrivava Manhes nelle Calabrie, a questo solo disposto che le Calabrie pacificasse; del modo, qualunque ei fosse, non si curava: ciò si pose pensiero di fare, e fecelo, ferocia a ferocia, crudeltà a crudeltà, insidia ad insidia opponendo; e se questi rimedi sono necessari, che veramente erano in Calabria, per ridurre gli nomini a sanità, io veramente dell'umana generazione mi dispero Primieramente considerò Manhes che l'operare spartitamente avrebbe guastato il disegno; perchè i facinorosi fuggivano, dal luogo in cui si usava più rigore, in quello in cui si procedeva più rimessamente, così cacciati e tornanti a vicenda da un luogo in un altro, sempre si mantenevano. Secondamente andò pensando cho i proprietari. anche i più ricchi, ed i baroni stessi che vivevano nelle terre, ricoveravano, per paura di essere rubati e morti, questi uomini barbari. Dol cho ne nasceva che se non si trovava modo di torre loro questi nascosti nidi, invano si sarebbe operato per ispegnerli. S'aggiungeva che la gente sparsa per le campagne, per non essere manomessa da loro, dava loro, non che ricovero, vettovaglie; e così fra il rubare, il nascondersi ed il vagore era impossibile il sopraggiungerli. Vide Manhes convenirsi che con qualche mezzo straordinario, giacchè gli ordinari erano stati indarno, si assicurassero gli abitatori buoni , i briganti s' isolassero . Da ciò ne cavava quest' altro frutto , che i giudizi sarebbero stati severi, operando contro dei delinquenti l'antica paura ed i danni sopportati. Ferro contro ferro, fuoco contro fuoco abbisognava a sanare tanta peste, e medicina di ferro e di fuoco usò Manhes. Per arrivare al suo fine quattro mezzi mise in opera: notizia esatta del numero dei facinorosi comune per comune, intiera loro segregazione dai buoni, armamento dei buoni, giudizi inflessibili. Chi si diletta di considerare le faccende di Stato ed i mezzi che riescono e quelli che non riescono, vedrà nelle operazioni di questo prudente e rigido Francese, quanto i mezzi suoi squadrassero col fine, e ch'ei non andò per le chimere e le astrazioni, come fu l'uso dell'età. Ordinò che ciuscun comune desse il novero de' suoi

facinorosi, pose le armi in mano ai terrazzani partendoli in ischiere, fe' ritirare (81) bestiami e contadini ai borghi più grossi, che erano guardati da truppe regolari; fe' sospendere tutti i lavori d'agricoltura; dichiarò caso di morte a chiunque che, ai corpi armati da lui non essendo ascritto, fosse trovato con viveri alla campagna; mandò fuori a correrla i corpi dei proprietari armati da lui comune per comune, intimando loro, fossero tenuti a tornarsene coi facinorosi o vivi o morti. Non si vide più altro nelle selve, nelle montagne, nei campi, che truppe urbane che andavano a caccia di briganti. e briganti che erano cacciati. Quello che rigidamente aveva Manhes ordinato, rigidamente ancora si effettuava . I suoi subalterni il secondavano , e forse non con quella retta inflessibilità ch'egli usava, ma con crudeltà fantastica e parziale. Accadevano fatti nefandi: una madre che, ignara degli ordini, portava il solito vitto ad un suo figliuolo che stava lavorando sui campi, fu impiccata. Fu crudelmente tormentata nna fanciulla alla quale furon trovate lettere iudirette a uomini sospetti. Nè il sangue dei Carbonari si risparmiaya, Capobianco, loro capo, dopo alcun tempo, tratto per insidia e sotto colore d'amicizia nella forza, fu ucciso. Un curato ed un suo nipote, entrati nella setta, furono dati a morte, l'uno veggente l'altro, il nipote il primo, il zio il secondo. Rifugge l'animo a me, che già tante orrende cose raccontai, dal raccontare i modi barbari che contro di loro si usarono. I Carbonari, spaventati dalle uccisioni, perchè molti di loro perirono nella persecuzione, si ritirarono alle più aspre montagne.

I facinorosi intanto, o di fame, per essere il paese tutto deserto e privo di vettovaglie, perivano, o nei combattimenti che contro gli urbani ferocemente sostenevano, niorivano, o preferendo una morte pronta alle lunghe angosce, o da sè medesimi si uccidevano, o si davano volontariamente in preda a chi voleva il sangue loro. I dati o presi, condotti innanzi a tribunali straordinari, composti di intendenti delle provincie e di procuratori regii, erano partiti in varie classi; quindi mandati a giudicare dai Consigli militari creati a posta da Manhes. Erano o strangolati sui patiboli, o soffocati dalla puzza in prigioni orribili; gente feroce e barbara, che meritava supplizio, non pietà. Nè solo si mandavano a morte i malfattori, ma ancora chi li favoriva, o poveri, o ricchi, o quali fossero, o con qual nome si chiamassero; perciocche, se fu Manhes inesorabile, fu anche incorruttibile. Pure, per opera di chi aveva natura diversa dalla sua, si mescolavano a pene giuste fatti iniqui. Succedevano vendette che mi raccapriccio a raccontare. Denunziati dai facinorosi, che per ultimo misfatto usavano mortali calunnie, alcuni innocenti furono presi e morti. Talarico di Carlopoli, capitano degli urbani, devoto e provato servitore del nuovo governo, accusato, per odio antico, da un facinoroso, piangendo ed implorando tutti la sua grazia, fu dato a morte. Non è però da tacersi ch' ei fu condannato dalla corte di Cosenza sopra l'accusa datagli dal procuratore del re di aver avuto segrete intelligenze coi briganti. Parafanti, donna, per essere, come si disse, stata moglie del facinoroso di questo nome, arrestata con tutti i suoi parenti, e dannata con loro all'ultimo supplizio, perì. Posti in fila nel destinato giorno, l'infelice donna la prima, i parenti dietro, preti e boja alla coda, marciavano, in una processione distendendosi, ch' io non so con qual nome chiamare. Eransi posti in capo ai dannati berrette dipinte a fiamme, indosso vesti a guisa di sanbenito: cavalcavano asini a ritroso ed a bisdosso. A questo modo accostarono al patibolo: quivi una morte crudele pose fine ad una commedia

I su fantastica ed orrible. Ne davano solamente supplizi coloro che a ciò fare erano comondati; ma ancora i paesani, spinti da rabbia e du desiderio di vendetta, inferivano contro i mafattori: insultavano con ischemi ai morti, straziavano con le unghie i vivi, dalle mani dei carnellici tugliendogli per uccideril. Purono i Calabri ficanova i sterminati da Sanbesi fino ad une. Cuti con controlla da supplicationa dei controlla da supplicationa dei controlla di supplicationa di casali casali od anche sugli aperti campi, si vedevano apiranti anore minosce, feronise i force: la fame gli aveva morti. I cio presi, alcuma ammazzavano le prigioni prima del patholi. La torre di Castrovillari, angusta e melsana, videne porire nell'insoportabile tanfo eran molitudine.

La contaminatione abbominevole impediva al custodi l'avvicinarsi ; codaveri nos an eritiravano, la peste cresceva, i monbodi si brancolavano per sifinimento e per angocia sui morti; i sani sui moribondi, e se stessi, come cani, con le ungine coi dordi laceravano, lafame pazza di putrefatti redavori divento la custrovillarese torre, sparsesi la puzza intorno, e duri longa stagione; le teste e le membra degl'impiccai, appese sul pail di luozo in luogo, rendettero lungo tempo orrenda la strada da Regio a Napoli. Mostri d'Cati cadaveri multilati a mucchi: biancheggiano ancora, le sue sponde di abbominevoli ossa. Così un terror maggiore sopravanzò un terror grando. Divendo la Calabria sicura, cosa più vera che creditale, si agli abitatori che ai viandanti: si apersero le strade al commercio, tomarono i lavori all'agricultura, vesti il paese sembianza di civile, da barbaro chi egli era. Di questa purgazione avveno bisogno le Calabrie, Manhes la fece: il suo nome saravi e maldetto e benedetto pre sempre.

## STORIA D'ITALIA

## LIBRO VIGESIMOQUINTO

SO M M A B I O

Papa Pis, prizione in Savona, e come trattolo. Sue discussioni con Napoleno circa i tescusione del convordus e la institusione dei tescocii. Racigioni addotte dalle due parti contro el un fuvore della facoltà dei postefici romani del delegare l'autorità sprirituale ai vescovi. Pretali francesi, mandati a bruttar col popa a Savona. Il papa non si mostra aliene dal dor institusione fra sei mest ai vescovi ominiata), e di consentire che fosse data in nome suo dai metropolitani, solo astenendosi da questa concessione pri vescovi suburbani. Concilio di Parigi. Breve del 20 stelmbre. Il papa ricusa costanitemente di rimunsiare alla sovranità temporale. Minacce che gli si fanno. Come e quando condotto da Savona e Fontaineblosu.

Aveva Napoleone per mezzo del concordato confermata la sua potenza, 1810 sì soddisfacendo al desiderio dei popoli, e sì tenendo coll'imperio degli ecclesiastici in freno la parte contraria , alla quale non piaceva quella sua immoderata cupidigia di dominare. Ne trovò in questo la materia renitente: gli ecclesiastici non solamente accorrevano chianiati, ma ancora si offerivano non chiamati, molti per amore della religione, e molti ancora per ambizione e speranza dei premii. Restava che la religione romana stessa domasse con depressione dell' autorità pontificia : aveva in ciò un desiderio molto ardente. siccome quegli che era impaziente di ogni potenza forte che a lui fosse vicina. A questo fine , occupate le Marche , si era avvicinato alla pontificia sede di Roma, e, sotto colore delle cose di Napoli , mostrava spesso i suoi soldati agli attoniti Romani. A questo fine ancora aveva occupato la romana città e trasportato il papa in condizione cattiva a Savona: retribuzione certamente indegna di tanti benefizi . S' accomodavano gli accidenti a' suoi pensieri : perchè allettati con le ricchezze e colla potenza i prelati più ragguardevoli, si accorgeva facilmente che, se per lo innanzi gli era venuto fatto di voltare il papa contro Porto Reale e contro Voltaire, poteva presentemente voltare i prelati contro Il papa. Più oltre anzi mirava : e già si motivava che a lato dell' altar maggiore delle chiese anconitane, la sua immagine si dovesse esporre alla divozione dei fedeli. Da un papa prigiono ad un papa spento, da un papa spento ad un autocratore in tanta forza e grandezza pareva facile il passo. Liberato per le vittorie del Danubio da ogni timore, si accingeva all'insolito e pericoloso tentativo. I russi ed i

180 britannici modi gli venivano in mente, e gli pareva gran fatto che quello che Alessandro e Giorgio erano, egli non fosso. Ma non considerava che la opinione cattolire è indiessibile ed indomabile, e che ancor più impossibil è il cambairal, che lo apregneta : gli ordini papoli poi alla nutra su su stessa e, per cosà dire, alle viscere sue più vitali sono inerenti, secondo la credenza della maggior parie dei fedeli.

Era arrivato papa Pio prigione a Savona il di 45 agosto dell' 809, se per caso o pensatamente, perciocchè quello era giorno festivo di Napoleone, il lettore giudicherà. Gli furono date, sull' arrivare, le stanze in casa di un Sansoni , sindaco della città . Accorrevano d'ogni intorno i popoli per vedere il pontefice. Pure gli agenti imperiali osservavano, non senza contentezza, che o fosse timore o fosse opinione, era quivi la moltitudine meno fervorosa, e minore fanatismo, così il chiamavano, verso il sovrano pontefice che in l'rancia, e che la presenza del papa cattivo non alterava punto la obbedienza verso il governo. Parlossi lungamente nei Consigli imperiali, se si dovesse permettere che il papa comparisse in cospetto del pubblico, sì coll' uffiziare pontificialmente in chiesa, e sì col dare le benedizioni. Si temeva lo sdegno aperto degli uomini , se vedesse il papa prigioniero , le ire secrete ancor più pericolose, se nol vedessero. Prevalse l'opinione che il papa si mostrasse; ma i soldati erano numerosi nelle savonesi terre , le spie ancor più numerose, il castello pronto a ritorio alle genti . Insino a che Napoleone comandasse . erano vietate le udienze al papa, ed a nissun si permetteva che egli favellasse, se non presenti le guardie. Poco dopo il principe Borghese, governatore del Piemonte e del Genovesato, avutone comandamento da Parigi, ordinava che il palazzo dove abitava il papa, trasferito nelle stanze nuove del prefetto, si circondasse di guardie, avesse un solo luogo per uscire, non si permettesse a nissuno di entrare : il papa non desse nissuna udienza; su quanto facesse nelle interiori stanze diligentemente si vigilasse e sopravigilasse; fra i suoi servitori e segretari segretamente s'intromettessero uomini dediti a Sua Maestà. Ordinava oltre a ciò Napoleone per mezzo di un Vincent , sopraintendente sull' italica polizia a Parigi , che si guardasse bene agli atti di chi venissero a visitar il papa; e di più, che ogni lettera che gli fosse indiritta, si copiasse e mandasse al ministro della polizia generale, e che medesimamente tutte quelle che da Sua Santità, o da chi appresso a lei serviva, fossero scritte, ai copiassero e mandassero al ministro medesimo.

Del resto Borghese principo, e Vincent sopranlendente volevano e commadavano che il papa fosse histeramente libero della persona i, il che, se pure qualche cosa significa, a chi considera gli ordini precedenti, vuol dire ch'e no fosse legato conorde. A questo si voleva, perchè si tieneva di qualche concistoro segreto; cho nissun cardinale in Savona, salvo lo Spina pottese dimorare: fosse vietato allo Spina stosso di parlare al pontefice, se non presenti le guardie, nazi desiderando mandargli certe delicature di chi, non gli era permesso, se non con licenza del governo. Un unille uomo, che Ostengo aveva nome, ed era ai servigi del pontefice, per avere sertito un vigiletto con lettre di piombo di vetro, fu coccido nelle segreto, nò gli furono concessi i giudici. Esitava il papa a nominar le persone che dovessero stundere è suoi servigi, essento stimolato a fondo de chi aveva mezzo di frenare così gl'infedeli, come i fodeli. Temeva che l'amor suo fosse ad altrica;lone di disgrazie, pi ni colò si mganon. Pure nomino il prelato Doria-Pamfili, maestro di Camera, Soglia, cappellano, Porta, medico, Ceccarini, 1810 chirurgo, Moiraghi e Morelli, aiutanti di Camera, un Campa, giovane di floreria, ed alcuni altri di minor condizione. Se ne viveva il pontefice nel suo savonese carcere con molta semplicità, nè mai si mostrava s'legnato quantunque avesse tante cagioni di sdegnarsi. Vedeva volonticri il conte Chabrol, prefetto di Montenotte, perchè il conte usava con lui molto unianamente, temperando con dolci modi l'acerbità degl' imperiali comandamenti, della quale dolcezza ed umanità ne ebbe anche le male parole da Parigi Offertogli, se gli piacesse passeggiare a diporto per la campagna, si intendeva con le guardie, rispondeva, non poter divertirsi quando la Chiesa piangeva. Mandava Napoleone imperatore il conte Salmatoris di Cherasco a metter grandi mense, a fare addobbi, a mostrar magnificenze, a condur servidori in livrea attorno al papa e nel papa. Con qual nome chiamare questo imperial scherno contro il pontefice prigioniero, io non so. Nè so nemmeno perchè Salmatoris conte, che buon uomo era, accettasse un carico tanto derisorio. Si appresentava lusingando, e con le imperiali profferte. Toccò, sperare, poichè Sua Beatitudine aveva aggradito i suoi servigi a Parigi, sarebbe per aggradirli, anche in Savona. Rispose pacatamente, esser cambiati i tempi: allora come a principe e sovrano essersi convenuto l'apparato esteriore, ora come a prigioniero disdirsi: fuori del suo seggio, in paese straniero, stretto da guardie armate, privo de' suoi servidori e consiglieri più intimi e più fidi, prigioniero essere, prigioniero tenersi, da prigioniero voler essere trattato: sciogliessero prima le catene che le pontificie membra strignevano, nella sua pontifical sede il rimettessero, i suoi cardinali gli rendessero, ed accetterebbe i sovrani onori; del resto provvederebbero i fedeli, provvederebbe Iddio, che mai non abbandona i servi suoi divoti. Le medesime coso asseriva, ma con maggior forza, come a soldato, a Gesare Berthier, generale mandato a Savona da Napoleone per aiutar le spie colle armi.

Giovami spaziare alquanto sui sentimenti del papa carcerato. Fulminava Ugo Maret da Parigi, tentava di spaventarlo, Si facesse, comandava, beno capire al papa ed a suoi famigliari, che dopo la scomunica, il cui fine evidente era di eccitare i popoli alla ribellione e di far ammazzare con le coltella sua maestà l'imperatore, aveva il governo pontificio fatto l'estremo di sua possa, e consumate tutte le sue armi ; se gli facesse osservare , quanto pregno fosse quel capitolo della pace, col quale l'imporatore d'Austria si era obbligato a riconoscere tutte le mutazioni fatte, o da farsi in Italia: se gli focesse riflettere che ugualmente dai trattati d'Amiens, e di Tilsit si deduceva che l'imperatore Napoleone poteva fare quanto gli piacesse e paresse, per impedire che il papa s'intromettesse negli interessi terreni e nell'amministraz'oue interna de' suoi Stati; spesso facessero salire alle sue orecchie questo suono, che le cose temporali non hanno comunanza alcuna colle spirituali; che i sovrani da Dio acquistano la potenza loro, non dai papi; che la chiesa gall cana aveva accettato come dottrine invariabili, le dichiarazioni dell'assemblea del clero del 1682; e che fialmente una scomunica era contraria a tutti i principi della chiesa gallicana; se gli ricordasse che Pio VI, ancorchè al suo pontificale seggio fosse stato tolto, ed i suoi Stati invasi, ancorche a' tempi di lui la religione fosse sbandita di Francia, ed il sangue dei vescovi scannati bruttasse gli altari, non era venuto a quell'estremo passo di usare un'arma che la religione, la carità, la politica e la ragione del pari condannavano. Così Ugo Maret predicava in nome di Napoleone

1810 imperatore la religione e la carità a papa Pio. Ma il prigioniero in contesa tanto disuguale, in cui gli avversari aiutavano le ragioni loro con tutto l'apparato delle europee armi, non se ne stava tacendo, ed opponeva costanza a forza. Dello aver voluto eccitare i popoli alla ribellione, asseverantemente negava noichè in tale forma aveva scritto l'atto della scomunica che la sommessione e l'obbedienza aile potestà temporali , la salute delle persone e la conservazione delle sostanze ne fossero specialmente raccomandate; che non era stato badando se, fulminando la scomunica, consumasse tutte le armi sue e tutta la potenza; che solo aveva inteso a far ii debito suo, e che del resto per la salute della Chiesa si rimetteva nella provvidenza di Dio; che finalmente la politica ecclesiastica non era punto come quella dei governi. chè là si trattava sempre secondo la verità e la giustizia, qua secondo le possioni umane. Aggiungeva che se presto non si acconciassero le faccende, e l'imperatore colla Santa Sede non convenisse, vedrebbe il mondo quanto papa Pio fosse capace di fare; nè più oltre spiegava i suoi pensieri : le quali uitime parole tenevano in sentore continuo i palazzi delle Tuilierie e di Sau Clodoaldo, Raccomandavasi di nuovo alle spie si affaccendassero,

Nè a queste protestazioni si ristava il papa, nè all'accordo dei potentati d' Europa. Si mostrava persuaso che non più si trattava di separar le cose temporali dalle spirituali, ma bensì di ruinare le une per mezzo delle altre; che i potentati se ne pentirebbono; cho già i tentativi erano stati pregiudiziali a quelli che gli avevano fatti , massimamente all' Austria ; che del resto , ed intanto, in occorrenza di tal forma, come capo e rettor supremo di quanto allo spirito ed alla religione s'apparteneva, non doveva e non voleva starsene ozioso; chè anzi un suo debito e volontà era di usare contro i perniziosi disegni tutta la sua pontificale potenza, riposandosi colla speranza in Dio che supplirebbe a quanto la debolezza sua non poteva effettuare. Affermava poscia che i sovrani sono eletti dai popoli, e che dopo la loro elezione, tengono la loro potenza da Dio; che male si era interpretato l'uso che una volta avevano i vescovi ed i papi, di mettere nelle cerimonie delle sagre la corona in capo ai sovrani, conciossiachè quest' atto nuil' aitro volesse significare, se non se che, stantechè la potenza, dopo la elezione fatta dagli uomini, veniva da Dio medesimo, egli stesso era quello, che per mano de' suoi ministri , incoronava i sovrani . Quest' erano le dottrine della scuoia romana, spiegate massimamente, dopo il celebre Gravina, dallo Spedalieri, siccome da noi fu raccontato nel libro secondo delle presenti storie. Che certamente, ed egli il sapeva, soggiungeva il pontefice, le cose di quaggiù sono sempre solite a trascorrere oltre i termini della natura loro, e che per questo spesso divenivano necessarie le riforme, cambiando e mutandosi continuamente i tempi e gli usi; ohe in questo Roma aveva sempre mostrato molta agevolezza, consentendo di buon grado alle riforme medesime; che solo si rendeva necessario di non operare a caso ed alla spartita, ma bensi con procedere pensato e metodico; che così l'Austria, dopo alcuni errori a lei funesti, aveva, con somma sua utilità, operato sotto Pio VI di santa memoria; che del rimanente egli biasimava ed altamente dannava quel desiderio sfrenato d'innovazioni che a quei tempi regnava , desiderio che , invece di riformare ordinando, contaminava rovinando,

Quanto alle quattro proposizioni del clero gallicano, affermavano che crano opinioni ancora in pendente, e cho lanocenzo XI, al quale si atteneva per diritto pontificio di giudicare, cra stato in punto di condannarle; che il

clero di Francia, siccome quello che era, non tutta la Chiesa, ma solamente 1810 una parte di lei, non aveva diritto di giudicare da sè della potestà della Sedia apostolica, nè di limitarla, nè di modificarla; che del rimanente nou aveva difficoltà di ammettere la prima, che in ciò consiste che Dio diede alla Santa Sede il governo delle cose spirituali , non delle temporali : che i re ed i principi pon sono soggetti pelle temporali alla potestà ecclesiastica, e che non si possono per l'autorità delle chiavi di san Pietro deporre, nè dal giuramento di fedeltà esimere i sudditi. Ma quindi, passando papa Pio a quello che era il soggetto della controversia, distingueva il diritto di deporre i sovrani, e di dispensare i sudditi dal giuramento di fedeltà, da quello di fulminare una scomunica contro i principi, quando eglino, secondo le leggi ed i canoni della Chiesa, l' hanno incorsa; che conseguentemente quì non cadeva la dottrina della chiesa gallicana, ne che mai la chiesa di Francia aveva preteso che il papa non avesse autorità di fulminare la scomunica contro chi l' avesse meritata; che egli aveva bensì scomunicato Napoleone ma non deposto, nè sciolto i sudditi dal giuramento; che se poi per effetto della scomunica, alcuni dei sudditi di lui rimettessero della divozione e fedeltà loro, ciò non al pontefice, giusto castigatore, ma al principe, colorvole prevaricatore, doveva unicamente attribuirsi; che tale dottrina, bene il sapeva, era del tutto consentanea ai pensieri di Bossuet, quantunque non in tutto con lui consentisse, e che bene era persuaso che se tutto il clero di Francia fosse assembrato, la dottrina medesima accetterebbe ed approverebbe; che a lui non era ignoto che a' tempi andati avevano qualche volta i vescovi ed i papi liberato i sudditi dal giuramento, ma solamente quando il sovrano era stato deposto dagli Stati del regno e dai grandi, per modo che la dispensa del giuramento altro non era, se non la conseguenza di una deposizione fatta da coloro ai quali spettava il diritto di farla. Pertanto la deposizione non proveniva della dispensa, ma bensì la dispensa dalla deposizione, opera non dei papi, ma d'altrui. Venendo poi all'esempio allegato di Pio VI, si spiegava con dire che la tempesta aveva sorpreso improvvisamente quel generoso pontefice, e quando, già vecchio e paralitico, non aveva più in lui spirito che intiero fosse; che perciò la debolezza del corpo, già più vicino a morte che a vita, aveva in lui nociuto alla prontezza dell'animo; che se dal costume di tutta la sua vita si avesse a giudicare, non si poteva dubitare che alle novità introdotte da Napoleone nelle cose ecclesiastiche, ed alle usurpazioni di lui pel patrimonio di san Pietro, si sarebbe più presto e più acerbamente risentito che egli stesso aveva fatto; che per verità Clemente VII era stato condotto a duro passo : ma che fu persecuzione che ben presto ebbe fine, e che quegli stessi che l'avevano perseguitato e cacciato dalle sua apostolica sede, si erano raumiliati , cd avevano da lui chiesto perdono; come le parole avevano suonato, così essere succeduti i fatti, poichè tantosto fu rimesso nella sua romana cattedra, e restituito alla pienezza dell'apostolica potestà; mentre Napoleone, nella durezza e persecuzione sua ostinatamente perseverando, non solo non faceva alcuna dimostrazione di volersi ritirare da quanto aveva fatto in pregiudizio dell'autorità ecclesiastica e dalle sue usurpazioni contro il patrimonio di san Pietro, ma ancora pertinacemente affermava ed apertamente dichiarava, volere di per sè stesso e senza intervento dell'autorità pontificia, turbare le sedi vescovili e parrocchiali, e far violenza al pontefice sulle nomine dei vescovi, e tener Roma suddita in sua mano.

BOTTA AL 1814.

Tornando quindi all' esempio di Pio VI, aggiungeva che egli aveva avuto a fare col Direttorio, che fuori della Chiesa essendo alle lezgi della Chiesa nè obbediva nè si protestava obbediente : ma che egli . Pio VII , aveva a far con Napoleone imperatore, il quale nella sua qualità di figliuolo primogenito della Chiesa, qualità che continuamente assumeva e di cui si vantava, si trovava soggetto a tutte le sue regole e leggi; apparire nè il taceva, che mai nissuno de' suoi antecessori era stato ridotto a quelle ultime strette in cui era egli : e quanto al petrimonio di san Pietro aveva giurato di difenderlo sino a sparsione di sangue, e che così si era risoluto di fare; che i canoni avevano decretato che chi esso patrimonio offendesse e toccasse, incorresse incontanente nelle censure ecclesiastiche; che ad esse Napoleone imperatore si era confessato soggetto, poichè aveva fatto professione di cattolico; ch'egli, te censure modesime fulminando, aveva adempito quell'obbligo al quale per le ecclesiastiche leggi consentite da tutta la Chiesa era tenuto; che non solamente il doveva fare, ma che non poteva non farto; bene dolersi, e nell'interno del paternale suo animo compiangere, che le prese deliberazioni potessero offendere la Francia, sua figliuola prediletta, e sopra la quale con tanto amore si era versato; ma giudicherebbe ella se fosse per amare meglio un papa prevaricatore, o un papa osservatore de suoi doveri, un papa innocente ed oppresso, od un imperatore colpevole e persecutore: della elezione non conservare dubbio alcuno, ricordarsi ancora con infinita allegrezza le grate accoglienze, l'affezionato concorso dei popoli, quando in quel nobile reame se n'era andato ad un ministerio, che ogni altra cosa portendeva, piuttosto che ruine; ricordarsi come fra quell' immenso apparato d' armi e di soldati avesse trovato luogo, per la francese pietà, un umile preticciuolo inerme solamente perchè la comunanza dei fedell nella persona sna rappresentava, ricordarsi che dove concorrevano, se non supplici, almeno umili i primi potentati d' Europa , una opinione solamente fondata sul consenso dei popoli, devoti a Dio, devoti al suo vicario in terra, devoti all' apostolica sedia , tanto avesse potuto , che egli , non potente fra mezzo ai più potenti , il principale e più onorato seggio si vendicasse: gisse pure onorata, gisse contenta, gisse felice la Francia, che, quanto a lui, memore della pietà dimostrata, ogni cosa fuori dell'impossibile avrebbe e consentito ed operato, perchè ella quella pace di coscienza ai godesse che pei meriti suoi le era giustissimamente dovuta.

Desiderava Napoleone, soilto a fare prima le cose, poi a volere che gli si consentissero, che il senstus-consolto dell'unione dello Stato romano al suo impero sortisse il suo effetto, anche per consentimento del papa. Non gli em ancesoto che, over il pontefice accettasse le condizioni proposte, facendoni abitatore di Parigi e suo pensionario, avvobbe dovuto finalmente consentire a quanto egli volesso nell' agomento della giurisdicione ecclesiastica, periocche la forza del pontefice totta era fondata sull'opinione, e- quando diventasse viei no capetto degli ammini, avrebbe perdato coli opinione quell'unico suo fondamento; che certamente avrebbe avuto parte di vitta, se, in veco di verersire patrione coi sipienione a Roma, o carcerato con onore in Savona, avesse accomodato l'animo a vivere suddito in Parigi. Per la qual cossa giundori di parigi della costa di minimo a vivere suddito in Parigi. Per la qual cossa giundori di parigi. Per concentra della considera di parigi accessiva della considera di parigi. Per la qual cossa giundori di parigi.

matrimonio coll'arciduchessa, l'esercito invitto, vincitore, innumerabile, la 1811 fondavano. Niuna speranza rimaneva al pontefice di risorgere; il sapeva, il credeva, il diceva; ma vinse la coscienza: ricusò Pio le imperiali proposte. Che sapeva ben egli, affermava, ciò che volevano fare; che questi disegni. e se n'era accorto, già fin d'allora covavano quand'egli era andato a incoronar Napoleone a Parigi; che già fin d'allora vi si racconciava il palazzo arcivescovile per la stanza dei papi ; che vedeva chiaramente che era nato il pensiero di far i papi viaggiatori, e fors'anche primi elemosinieri degl'imperatori: papi di Francia volersi, non papi di Cristianità: del resto non volere, protestava, il palazzo di Parigi: sarebbe un nuovo carcere; non la potestà temporale: ma san Pietro avere fissa la sua sede in Roma: avere ciò dimostrato colla sua venuta in quella veneranda città, averlo dimostrato colla sua dimora; averlo dimostrato col suo martirio; il sangue dell'apostolo avere indicato e santificato il luogo della apostolica sedia; volere Pio successore quella, o nissuna: non disfarebbe col consenso suo Pio ciò che Cristo stesso Salvatore, per mezzo di Pietro, aveva fatto; che nè giuramento presterebbe, nè pensione accetterebbe; sarebbe vile agli occhi suoi, vile al mondo, se quel prestasse se questa accettasse : essere il senatus-consulto la servitù della Chiesa; volersi mandar ad effetto le macchinazioni dei filosofi rendere il papa tanto suddito, quanto i vescovi in Francia: che si mirava evidentemente alla distruzione della religione; che, non potendo assaltarla di fronte, perchè la impresa era troppo difficile, la volevano assaltar di fianco: non mai i sacerdoti del paganesimo essere stati tanto dipendenti dalla potestà temporale, quanto i preti d'oggidì; volersi anche mettere sotto il giogo il papa, presumere che tali disegni non provenissero dal Consiglio ecclesiastico raunato io Parigi, perchè, se ciò fosse, tosto il separerebbe dalla comunione sua: in mezzo a tante turbazioni, e tanti sovvertimenti sperare che Dio fosse quello che avesse a salvare la sua Chiesa; che del resto non poteva più riconoscere, qual figliuolo primogenito, l'usurpatore dei beni della Santa Sede, che già e pur troppo aveva sopportato, che già gli era venuta a schifo la sua pazienza: che la sede di Roma non poteva operare come gli altri sovrani : ch' ei potevano rinunziare secondo gli accidenti a parte dei loro diritti col pensiero di riacquistarli quando che fosse, ma che doveva il papa operare in coscienza; i trattati di Roma spirituale essere santi e di buona fede ripieni.

Coal papa Fio, tormentato dai Napoleonici, i suoi penaieri apiegava. Quanto pai aquello de negli in quei tempi, tanto per lui lagrimevoli; desiderasse fare, i recordi dell'eth non lasciano luoga a dubitazione. L'aniuso suo era di arcosa che tendesse a voletti irracquistare per forza: sado questo chiedeva e richiedeva, che ilbreo losse, e libero lasciato tornare a fare il popa acto assi Roma; che farebbe anche il popa in una grutta; che farebber anche il popa in una grutta; che farebber anche il popa in una grutta; che farebber che le catacombe; che-se alia parsimonia ed ai pericoi della primitiva Chiesa gli sosse d'unpo tornare, con piena rassegnazione u'i tornerebbe, nè cò fora anco grave a chi non mai tanto felice era stato, quanto, quando semplice raticello essendo, in un unille chiestore lo dottirue teologiche insegnava.

In cotal mode si reffermava quanto alle sue particolari sorti , l'animo del pontefice; ma bene piangeva ed amaramente deplorava le novelle discordie. Deploravale principalmente perchè laceravano le viscere più intime e più vitali della crist'anità cattolica: deploravale perchè impedivano l'unione,

1810 della quale aveva altora speranza, delle parti dissenzienti; imperciocochè aveva concetto Il pensiero che alcuni paesi addetti alle dottrine di Lutero avesero presto a ritornare nel grembo della Chiesa. Solo disperava del Calvinisti, siccome quelli ch' egli reputava i più induriti, e che avevano voluto introdurre nel governo ecclessatto egli ordini democratici.

Quest'erano le tribolazioni di Pio VII. Ma ecco oggimai avvicinarsi il tempo in cui la sua virtù doveva esser messa a più duri cimenti. Posciachè si era tentato di sapventarlo coi soldati, di osservarlo colle spie, di sgomentarlo colla segregazione, di scuoterlo colle minacce ; si faceva passaggio ad assalirlo con le dottrine e con le persuasioni di coloro che, o per antica amicizia, o pel carattere di cui erano vestiti, si credeva potessero avere molta autorità nelle sue deliberazioni. La mancanza dell' ufficio pontificale, che il papa ricusava di compire già da parecchi anni, principiava a farsi sentire fortemente nella cristianità cattolica; la condizione peggiorava ogni giorno. Molte sedi vescovili, ricusando il papa le bolle d'investitura, erano vacanti tanto in Francia quanto in Italia ed in Germania. Altre vacanze si scoprivano alla giornata, ed era per estinguersi l'episcopato. L'imperatore, avendo dato favore col concordato all'opinione cattolica, vedeva non potersi esimere dal ricorrere all'autorità pontificia . Pensò sulle prime di usar l'autorità del cardinal Caprara, arcivescovo di Milano e legato della Santa Sede a Parigi, di cui conosceva la condiscendenza. Scrisse il cardinale supplicando al papa. desse le bolle per le sedi vacanti ai vescovi nominati dal consiglio dei ministri dell' imperatore. Aggiunse che Napoleone consentiva che in esse il pontefice non facesse menzione delle nomine imperiali, purchè egli non v'inserisse la clausola del moto proprio, od altra equivalente,

Rispose risolutamente il pontefice, maravigliarsi che Caprara queste cose proponesse : esser evidente cb' ei non poteva accomodarvi l'animo : non mai la cancelleria apostolica avere ammesse simili istanze da parte dei laici : del resto, a chi concederebbonsi le bolle, se alle istanze del Consiglio dei ministri si concedessero? Nou esser loro l'imperatore medesimo? Non gli organi de' suoi ordini, non gli stromenti della sua volontà? Ora dopo tante innovazioni funeste alla religione fatte dall' imperatore, contro le quali egli si era sì spesso e sì inutilmente querelato, dopo tante vessazioni commesse contro tanti ecclesiastici dello Stato pontificio, dopo l'esilio dei vescovi e della maggior parte dei cardinali, dopo la carcerazione di Pacca cardinale, dopo l'usurpazione del patrimonio di San Pietro, dopo di essere stato assalito lui medesimo da nomini armati nei penetrali stessi del suo pontificale palazzo, dopo di essere stato forzatamente di terra in terra sotto strette guardie condotto, per modo che i vescovi di parecchi luoghi non avevano potuto avvicinarsi a lui , o parlargli senza testimonii; dopo tanti attentati sacrileghi, tacendone anche, per amor della brevità, altri infiniti, contro i quali i Concilii generali e le constituzioni apostoliche fulminavano l'anatema, che altro avere lui fatto, se non uniformarsi, com' era suo dovere, ai decreti di questi Concilii , se non obbedire ai termini di queste constituzioni? Come adunque potrebbe oggidì riconoscere nell'autore di tante violenze il diritto di nominare i vescovi, come consentire che egli l'usasse? Il potrebbe forse, senza farsi reo di prevaricazione, senza contraddire a sè medesimo, senza dare, con iscandalo gravissimo, materia ai fedeli di credere ch'egli, sbattuto e vinto dalle disgrazie, a tanto di abiezione fosse venuto, che potesse tradire la sua coscienza, e fare quello ch'essa con terribil voce

l'ammoniva di dannare. Pensasse bene, e queste ragioni ponderasse, non 1810 secondo la sapienza umana, ma prostrato nel santuario, il cardinale, e vedrebbe quanto vere , quanto inconcusse , quanto incontrastabili fossero . Chiamare tuttavia Dio in testimonio di quanto egli in mezzo a si crudeli tempeste desiderasse provvedere alle sedie vacanti della chiesa di Francia , di quella chiesa di Francia, suo primo amore, e suo supremo diletto; con quanto piacere abbraccerebbe egli un consiglio che gli permettesse di soddisfare ad un tempo ed al suo pastorale uffizio ed a suoi doveri sacrosanti l ma come potere, come risolversi solo e senza soccorso in un affare di tanta importanza ? Toltigli essere tutti i consiglieri suoi , toltagli la facoltà di comunicare con loro, nessuno restargli da cui pigliar lume in si spinosa discussione. Se vera affezione avesse l'imperatore alla cattolica chiesa, incominciasse dal riconciliarsi col suo capo: togliesse le innovazioni funeste, rendessegli la sua libertà, la sua sede, i suoi ufficiali; restituissegli il patrimonio, non suo, ma di san Pietro; riponesse sulla cattedra dell'apostolo il suo capo supremo, il suo capo, di cui ella era vedova e priva dopo la savonese cattività; rimandassegli i quaranta cardinali dal suo grembo divelti pei crudi comandamenti suoi : richiamasse alle diocesi loro tanti esuli vescovi : pregare incessontemente e ferventemente, fra tante sue tribolazioni, quel Dio che tiene in sua mano tutti i cuori , incessantemente e ferventemente pregarlo per l'autore di tanti mali: esaudisselo, piacessegli spirare al duro cuore di Napoleone più salutevoli consigli; ma se per segreto giudizio di Chi tutto sa e tutto puote, altrimenti accadesse, piangerebbe egli le presenti calamità : certo e sicuro che nissuno a lui imputare le potrebbe .

In questo mezzo tempo Napoleone, per intimorire il papa e farlo consentire a quanto egli desiderava, con dargli sospetto che se non consentisse, ei farebbe da sè aveva convocato un Consiglio ecclesiastico a Parigi , chiamandovi i cardinali Fesch e Maucy; l'arcivescovo di Tours, i vescovi di Nantes. di Treveri, d'Evreaux, di Vercelli, ed un Emery, prete superiore del seminario di San Sulpizio a Parigi. L'imperatore, per mezzo del ministro dei culti Bigot di Préameneu, personaggio di buona e posata natura, ma che ciò non ostante procedeva con molto calore in questa faccenda contro il papa, propose loro certi quesiti, acciocchè li dichiarassero. Erano questi prelati, o tutti o la maggior parte, nemici dei seguaci di Porto Reale : ma la fortuna e la napoleonica ambizione gli avevano condotti a questo duro passo, o di opinare, circa la potestà della Sede apostolica, conforme alle dottrine di quella famosa scuola, o di dispiacere a Napoleone. Una sola risposta dovevano e potevano dare, ed era quest'essa: che si rimettesse il pontefice nella condizione in cui era quando concluse il concordato; ed allora se ricusasse le bolle, opinerebbero; ma non la diedero, perchè quelli non erano tempi da Ambrogi. Certamente se il papa debbe essere assicurato contro i principi in materia religiosa e spirituale, i principi debbono essere assicurati contro il papa in materia politica e temporale. A quest'ultimo fine mirava la necessità nel papa nel dar le bolle in un dato tempo, salvo i casi d'impedimenti canonici nei nominati; ma la prigionia del pontefice rendeva impossibile ogni negoziato, e Napoleone voleva non solamente la independenza per sè, ma ancora la servitù negli altri. Il governo della Chiesa, portavano i quesiti, è egli arbitrario? Può il papa per cagioni temporali ricusare il suo intervento negli affari spirituali? Conviensi che solamente prelati e teologi trascelti nei piccoli luoghi del territorio romano

18-a giudch no degl' interessi della Chiesa universaie? Conviena che il concistoro, consistio particolare del paga, sia composto di prelati di tutte le nazion? Quando no, l'Imperatore non ha in sè raccolit tutti i diritti che ai re di Francia, ai duchi del Brabante e ad altri sovaria di Persi Bassi, al re di Sardegna, si duchi di Toscana e simili si appartenevano? Ancora, ha Napoleone imperatore, o i suoi ministri violato il concordato? Essi migliorata, o peggiorata, la condizione del clero di Francia dopo il concordato? Se il sovrano di Francia non ha violato il concordato, può il paga di suo propro arbitrio, ricusare l'instituzione agli arcivescovi e vescovi nominati, e perdere la religione in Francia, como l'a parduta nell'Alemagna, senza voscovi di dicci anni? Non avendo il governo di Francia violato il concordato, se dal canto soo il papa ricusa di eseguirio, intenzione di sua mesetà è ch'essos si abbia e si tenga per abrogato: ma in tale caso, che conviensi fare pel bene della religione?

A questi questi , che risguardavano specialmente la Francia e l'Italia, en na aggiunse un altro per l'Alemagna, desidernado l'imperance Napoleone sapere quale cosa gl'incumbesse di fare per la salute della rrligione in questa parte d'Europa, a lui, che era il l'eristano più potente di tuttui, sgone dell'Alemagna, erede di Carlomagno, vero imperatore d'Occidente, figliudo primogenito della Chiesa. Ancora, ha bisogno la Toscana di nuove circoscrizioni di diocesi, e se ili papa non vuol cooperare ache fari sau amestih?

Ancora, e finalmente, èssi questa bolla di scomunica stampata e sparsa per tutta Europa: che farà Napoleone imperatore per impedire che in tempi di turbazioni e di calamità non diano i papi in questi eccessi di potenza, tanto contrarii alla carità cristiana, quanto all'independenza ed all'onore del trano?

Intanto Napoleone, costretto dalla necessità perchè la vacanza delle sedi episcopali turbava la coscienza dei fedeli , essendo a ciò consigliato da coloro che appresso a ini trattavano delle faccende ecclesiastiche, si deliberava adusare un rimedio che poteva dargli, secondo che credeva, tempo ad aspettar tempo, e conclusione definitiva delle differenze nate colla Santa Sede. Aveva egli udito che, dopo la morte del vescovo, la giurisdizione episcopale si trasferiva nel Capitolo della chiesa cattedrale, e che a questo s'apporteneva il nominare vicari generali, che governassero le diocesi durante la sede vacante. Oltre a ciò fu fatto sapere a Napoleone che i Capitoli, investiti alla morte del vescovo della potestà episcopale, conferivano, secondo gli antichi usi di Francia, la potestà medesima all'ecclesiastico nominato dal sovrano alla sede vacante. Quest' ultimo pensiero gli fu suggerito dal Consiglio ecclesiastico. Ma al tempo medesimo il Consiglio aveva mitigato il concetto con dire che lo spediente proposto non poteva essere che transitorio; che solo per l'ultima necessità e per non lasciar perire l'episcopato in Francia dovevano i Capitoli delegare la giurisdizione ai nominati; che, cessata la necessità, si rendeva necessario tornare ai metodi consueti; che sebbene i vescovi nominati e delegati avessero potestà di reggere le diocesi non potevano esercitare tutta la pienezza dell'autorità episcopale, perciocchè, se avevano la giurisdizione, non avevano l'ordine: che i vescovi instituiti possono fare certe funzioni che i vescovi delegati non possono; che pure era richiesto per la salute dei fedeli e pel perfetto governo delle diocesi, che l'autorità episcopale tutta intiera in loro si raccogliesse; che del resto non pareva conveniente che lungo tempo i vescovi esercessero le facoltà loro, e governassero le diocesi come semplici delegati dei capitoli; altro maggior decoro, taro altra maggior indipendenza essere richiesta ad un vescovo, perchè si possano aspettare dal suo ministerio i debiti frutti.

Certamente non piaceva neppur a Napoleone, che era d'indole assoluto. questa condizione che i vescovi come delegati esercessero, perchè voleva che i capi fossero padroni, non servi. Ciò nondimeno il guadagnar tempo gli pareva cosa d'importanza. Deliberossi pertanto insino a che da Savona migliori novelle gli pervenissero, a servirsi del temperamento proposto dal Consiglio ecclesiastico. Erano in Francia o nell'Italia francesi diocesi varanti da lungo tempo, in cui governavano i vicari capitolari. A volere che i capitoli delegassero l'autorità vescovile ai nominati dall'imperatore, era d'uopo che i vicari rinunziassero : conciossiachè non vi potessero essere due delegati. A questo fine indirizzava i pensieri il governo papoleonico : dal che nacquero accidenti di pon poca importanza. Aveva Napoleone nominato vescovo d' Asti in Piemonte il prelato Dejean, fratello d'un suo ministro. Richiesti del rinunziare, i vicari del Capitolo ricusarono. Avute le novelle, Napoleone sdegnosamente decretava: fosse il Capitolo d'Asti ridotto a sedici, i beni spettanti ai canonicati soppressi cadessero la potestà del fisco, i renitenti fossero arrestati e processati, come di crimenlese. Agglungeva Bigot di Préameneu, che sua maestà si era risoluta ad unire al fisco i beni dei vescovati, dove sorgressero erbe di ribellione. Aveva Napoleone nominato Osmond, vescovo di Nancy, uomo di nobile tratto e di pulitissima favella, all'arcivescovato di Firenze . Scrisse risolutamente il pontefice al vicario cap'tolare . comandando che non rinunziasse, che era Osmond illegittimo secondo I canoni -Seguitarono effetti conformi: non ebbe mai Osmond quieto vivere in Firenze.

Ma a quest' amarezza serbava Il cielo Napoleone Imperatore, che il prigioniero di Savona gli turbasse i suoi pensieri nella capitale stessa del suo impero. Aveva egli nominato arcivescovo di Parigi il cardinale Maury, surrogandolo al Fesch, che, nominato ancor esso alla medesima sede, non aveva voluto accettare, Maury, parendogli un bel seggio il parigino, l'accettò. Seppelo il santo padre per avviso mandato dal cardinal Dipietro, che confinato a Semur faceva una mirabile polizia a suo modo. Scrisse un breve ai vicari capitolari di Parigi, della colpevole audacia del cardinale, e del debito loro gravemente ammonendoli, Essere, rammentava, il cardinale Maury un intruso, essere irremissibile la sua temerità, calcare lui i sacri canoni , culcare le decretali dei papi , calcare tutte le leggi dell'ecclesiastica disciplina; avessero i vicari per nulli tutti gli atti che il cardinale facesse; niuna qualità, niuna giurisdizione l'intruso avere, tutte a lul essere negate; tutte tolte : essere legato Maury alla chiesa di Montefiascone ; niuno poternelo sciorre che la Santa Sede: le sue risoluzioni gli comunicassero, e dell' esecuzione l' ammonissero . Intanto Maury , che non era uomo da sgomentarsi così alla prima, nè solito a cambiarsi in viso pei rabbuffi, scriveva al papa, informandolo della sua nomina ed accettazione dell'arcivescovil sede di Parigi . Rispose il pontefice , maravigliarsi dell' audacia sua , ma maggior dolore ancora sentirne, che maraviglia : inaspettato e deplorabile accidente, sclamava, ch' egli tanto da sè stesso disforme fosse divenuto che ora quella causa della Chiesa abbandonasse che sì degnamente aveva patrocinata nei calamitosi tempi della rivoluzione. Adunque, continuava, la potestà civile questo punto vincerà, che ella al governo delle chiese chi più le pare e piace instituisca? Adunque sarà cassa la libertà ecclesiastica , le

1310 elezioni invalide, il acisma presente ? Tali essere gli effetti, tali i risultamenti dell' esempio detestabile che egli dava. Pertanto comandava a caucinale, pregavalo, scongiuravalo, incontanente cessasse dal governo della parigina chiesa, si ritirasse dagl' imperiali doni: quando no, procederchie rigorosamente contro di lui.

Non erano le opinioni conformi nel Capitolo di Parigi; chi amava meglio l'imperio che Io Chiesa, e chi la Chiesa meglio che l'imperio. Più erano i primi chei secondi; quelli avevano accettato Muury, questi gli contrastavano. Degli ultimi Paolo Dastros, canonico e vicario generale, preso occasione del mandare al vescovo di Savona certe dispense, supplicato al papa, affinche il consigliasse di quello che si avesse a fare nelle congiunture presenti. Il sunsitiasse di quello che si avesse a fare nelle congiunture presenti. Il sunto pader risponededo, torrava in sul chiamare Maury intruso, disubbidente, uomo di audacia intollerabile: ordinava, e di nivittà della santa obbedienza comandava a Dastros, incontanente mostrasse al cardinale la sua lettera, e gl'imponesse da parte sua, che dalla temeraria impresa si ritirasse.

Seppesi Rovigo, che sapeva tutto, queste cose; le disse all'imperatore. Sdegnossene Napoleone : prima cosa, fatto arrestare a furia Dastros, il racciò nelle segrete al solito : poi fece rimproveri e minacce tali a Portalis , consigliere di Stato, perchè le lettere del papa a Dastros erano venute sotto sua coperta, che il povero giovine se ne torno tutto smarrito e lacrimoso a casa. Ma le savonesi cose pressavano. Scrutaronsi diligentemente dalla polizia napoleonica i fogli ai servitori del papa; a Paolo Campa, a Giovanni Soglia, a Carlo Porta, al prelato Doria, al prelato Maggiolo, ad Andrea Morelli , a Moiraghi , a Tarabini , cuochi e valletti . Trovarono lettere del papa per le astigiane, florentine e parigine controversie ; trovarono lettere di Dipietro al papa, trovarono suppliche per dispense, modi di condursi ai Romani, descrizioni ed attestazioni di miracoli. Le ferrate porte di Fenestrelle sorbirono Morelli , Soglia , Moiraghi ed un Ceccarini chirurgo , ed un Bertoni valletto: anche un Petroncini, domestico del Doria, fu cacciato nelle segrete. Porta se la passo con una buona ammonizione, e che, se vi tornasse, mal per lui : speravano che scoprirebbe qualche cosa degli affari del papa. Doria fu mandato a starsene co' suoi a Napoli : e badasse a non guardar indietro . Ne Dipietro potè fuggire lo sdegno imperiale : preso a Semur, cambiò l'esiglio in carrere.

Dispersi i minori, Rowigo e Napoleone pensavano a quello che fosse a finsi del pontefice; perchè se gli altri avevano latto fallo a Napoleone, il papa, pensavano, il aveva fatto maggiore, e maggiore anche da lui veniva il pericolo. Non sapevano darsi pace, come tra quelle folte tenebre che avvvano con tanta cura addensate intorno al pontefice, avvesse frovato uno springilo a veder lume: il prefetto di Montenotte senti qualche sprazza della collera suprema. Incominciava a fatimianer con grandissimo adegno control il papa Bipet di Premeneru a sperere l' imperatore che il papa aveva servito al Capitolo di Pirenze, acciocchè non conferisse la potentà all' arcivescovo montato; recarral l'imperatore, quest alto a granve offessa. Adolemento che in disconsi l'antico della conferisse della conferisse della conferisse della conferisse della conferisse della conferisse conde l'uso i Capitoli conferiscono le potentà al tempo delle soci vacanti? Adunque danna il papa uno stato transtorio che è in facottà sua di far cessare, dando pe bolle.

incontanente? Crede egli che sua Maestà sia subordinata ad un Capitolo, 1810 per forma che il vicario ch'esso Capitolo ha eletto, non abbia bisogno di essere riconosciuto dall' imperatore, e che, se riconosciuto non è, o cessasse d'essere, ei conservi il diritto di far funzioni, che sono ad un tempo stesso e temporali e spirituali? Un vescovo canonicamente instituito non può nominare un vicario generale senza l'intervento di un decreto imperiale : come può il Capitolo avere maggior diritto che il vescovo? I sudditi dell'imperatore che il Capitolo compongono, non renderebbersi forse colpevoli se un vicario altro che quello che il loro sovrano loro indicasse, o nominassero o mante-, nere volessero? Ouesto vicario capitolare non dovrebbe egli forse, per la pace della Chiesa, cessare di per sè medesimo l'ufficio, o se questo motivo, più sacro certamente dell' autorità arbitraria del pontefice, a ciò fare nol risolvesse, la volontà del sovrano non gli torrebbe forse ogni potenza dell'atto, e so ribelle si constituisse, non dovrebbe egli portar la pena della sua ribellione? Avere veduto il papa i sovvertimenti prodotti dalle instruzioni ch' ei non aveva diritto di dare sulla formola del giuramento d'un suddito al suo sovrano, nè poter non preveder quelli che potrebbero nascere dalla sua lettera al Capitolo di Firenze. Nissuna violenza, nissun oltraggio del pana l'imperatore lascerebbe impunito; essere tuttavia parato l'imperatore a venirne a giusti termini d'accordo, solo che il papa, scrivendozli, il facesse certo della sua volontà. Ma se al contrario da una parte perseverasse nel voler lasciar le chiese senza capi instituiti, dall'altra nell' impedir i Capitoli, e nel motterli in caso di ribellione contro il sovrano loro, non vedrebbe più Sua Maestà in questi atti le funzioni del governo pontificale, che tutte sono di pace e di carità; non vedrebbe più sotto un titolo rispettabilissimo, che un nemico protervo; obbligo suo sarebbe di torgli ogni mezzo di nuocere coll' interdirgli ogni comunicazione col clero del suo Impero, e con isolarlo, qual ente pericoloso: non potere il prelato Doria aspettarsi altro destino che quello di Pacca cardinale. Le quali ultime parole dette, non so per qual rispetto, non di Pio, ma di Doria, chiaramente significavano che di Doria si dicevano, perchè Pio come dette di sè le riputasse.

Crebbero a dismisura gli sdegni, quando si scoverse l'affare di Dastros. Sclamava il praigno ministro, la pontificia lettera esser fonte di ribellione: grare il papa le incendiarie faci all' intorno: parlare di conocordia: suscitare la discordia. Poi per bocca imporiale comandava al prefetto di Montenotte, badasse bene a non lasciare trapelar lettere no per dentro no per fuori della papile stanza, e non mancasse; parlasse più risolutamente al papa; gl' intuonasse alle orecchie che dopo la fulminata scomunica ed il procedere suo a Bonna, che tuttavia continuava a Savona, l' rimperatore il tratterebbe come meritava, che tanto era oramai il secolo oltre nei lumi, che sapeva datingure le dottrine di Gesti cristo da quelle di Gregorio VII.

I fatti seguitavano le minacco. Per dispetto e per speranza di ottener concessioni col terrore, ordinava l'imperatore cho ogni apparato esteriore si shandisse dall'abitazione pontificia; trovarone i rigidi conandamenti dibigenti escutori. Camillo Borghese, principe, toglieva le catrozca el papa, toglievagli Sulmatoria e gli altri servitori, sopprimeva ogni segno di rispetto, gi interdieva penna ed inchistorio, gi l'intimava, per ordine di Napoleone imperatore, che gli era fatta inibizione di comunicare con alcune Chiese dell'impera de con alcun suddito dell'imperatore, sotto le pene di dissul-

BOTTA AL 1814.

140 bidienza tanto per lui, quanto per loro; che cessava di essere l'organo della Chiesa colui che predicava la ribellione, colui che avvez l'anima tinta di fiele; che, poiche biuna cosa il poteva far savio, se gli faceva a sapere che Sua Maestà abbastanza era forte, perchè potesse far quello che i suoi antecessori avvexon fatto, e deporre un paso.

Si credeva a Parigi che i comandamenti ripetuti avessero maggior forza. Per la qual cosa libjot di Pradmeneu novellamente inculcava s' indimase a Pio che per cagion sua i cardinali ed i vicari generali perdevano la libertà, i canonici le prebende; che queste occulte trame erano indego ed iun papa; ch' egli sarribbe cagione delle disgrazie di tutti coloro che avrebbero a far con lui; che dichiarato nemico dell'imperatore, doveva quiettamente attarene, e poichò di as si chiamava cancerato, operare come se fosse carcerato, nè avere con nissuno pratica o corrispondenza; che gran disgrazia era per la cristianità lo avere un papa così ignorata di quanto è devotto al sovrani; che del resto non aerobbe la pace dello Stato turbata, e che il bene si farebbe senza di lui.

Oltre i comandamenti del ministro dei culti e del principe governatore del Piemonte, perciocchè tutto il governo napoleonico era mosso contro il prete di Savona, intuonava dalle sponde dell'investigatrice e diapotica Senna la polizia, si guardasse bene dentro e fuori della pontificia abitazione; si stillasse tutto, si spiasae tutto; niuna cosa, per minima che fosse, trapelare, o, per usare le parole stesse, filtrare potesse, senza che la polizia la sapesse; si guardasse attentamente al grande, si guardasse colla medesima gelosia al minuto: non ai prestasse fede di tutto a tutti, ma solo ai più fidi ; se alcuno mentisse fosse punito ; se alcuno dicesse la verità fosse ricompensato, vigilante fosse la investigazione, e continua ma invisibile; fosse anche proteiforme; fossero gli agenti di tutte le lingue, di tutte le forme, di tutti i mestieri, varii ed infiniti i pretesti; ma sempre naturali, perchè il lambiccato svela l'arte; si usasse ogni astuzia, ogni stratagemma, ogni scaltrimento; superassersi in astuzia, queste parole stesse portavano le lettere, i preti, anche i più maliziosi; si avesse l'occhio massimamente alle strade da Savona a Torino, perchè là era il marcio; si guardasse addosso ai pedoni molto diligentemente, e per ogni parte si ricercassero; non mancherebbero i pretesti per non dar sospetto; ora si motivasse di un vagabondo, ora di un scappato di galera, qui si cercasse un soldato fuzgitivo, là un truffatore condannato, poi un po'di scusa velerebbe il segreto: le savonesi terre, desolate dalla polizia. Voleva ancor essa polizia, si procurasse che pei concorsi d'uomini o di alta o di bassa condizione . gli autorevoli, e di buona favella intendessero alle persuasioni, dicendo che l'imperatore aveva ragione, il papa torto: che più amava l'imperatore la religione che il papa l'amasse. Insinuava altresì che le sacristie ed i confessionali farebbero servizi grandi, se si facesse sentire ai curati instrutti ed ai preti giurati, che la loro obbedienza e sommessione erano conosciute, e che sarebbero anche premiate; ae qualche canonico, o ae qualche regolare passato a vita secolare compiangesse o titubasse, se gli facesse tosto suonare all'orecchie l'interesse personale, la perdita delle pensioni, e che la polizia sapeva tutto; se qualcheduno ricalcitrasse, ai mettesse in luogo dove gli passerebbe voglia: finalmente con ogni sorta di cortesi dimostrazioni, tanto in pubblico, quanto in privato, si accurezzassero, ed al ministro dei culti si raccomandassero gli ecclesiaatici che si mostrassero più

fedeli, che usassero l'autorità loro per ridurre i compagni a fedeltà, e che nuo proficiassero che ogni potesta temporale viene da Dio, e che il Vangelo insegna e raccomanda l'obbedienza e la sommessione verso i principi; ponessesi mente ad operare che tutti gli spiriti s'imbevessero di quest'opinione che l'imperatore non tornava mai indietro, che per la sua monificezza infinitia sempre premiura chi fedimente o devotamente il serviva, ma che per la sua giustizia mai non perdonava a chi denigrasse, a chi ricalcitrasse, a chi dissidii e discordite seminase.

Queste che abbiamo raccontate, furono le cautele poste in opera dai Napoleonici pre murare il papa, e per fare che nisauou sapsese, o dicesse, o facesse altro che quello che piaceva a Napoleone. Arti veramente perfette erano queste, e da servir per esemplare a chi ama il comandare da sè. L'imperatore veduto che nè le persuasioni, nè le minacce, nè gli sapventi. ne la strettezza del carcerno no avevano potuto pegare l'animo del postefice; e credendo, per le opinioni dei popoli, di non potere da sè, e samo che gli estreni mezzi prima si fossero tentati, fare questa gravissima mutazione, che i vescovi di Francia e di tutti pseni sudditi a lui più non notere più efficaremente il sussidio del Consiglio ecclesiatio adunato in Parigi. Opinava che il parree di ecclesiatici di grado o di dottrina fosse properare formente in favor suo sulla mente dei popoli, caso che, per la necessità delle cose, si avesse a rompere quel legame che congiungeva l'episcopoto francese alla Chiesa di san Pietro.

Inotire a ciò consigliato e stimolato principalmente dal Consiglio ecclessatico, ai cra delberata a convocare un Concilio nazionale a Parigi, accisochò considerasse la necesatà presente e proponesse i mezzi di rimediarvi. Dava favore a questo suo pensiero, oltre la maggiorambia di un Concilio a speranza che i vescovi italiani chiamati all'assemblea, siccome nutriti la maggior parte nelle dottrine che, abbracciate in Italia da molti dotti canonisti, avevano negli ultimi tempi una principal adeci in Pistola, a verebbero deliberato in favor d'un'opinione che, quanto alla trasmissione dell'episcopato, pareva conforme agli usi antichi della Chices primitiva.

Ordinate in tal modo le cose, e sicuro di quello che dovesse avvenire, Napoleone stimolava il Consiglio ecclesiastico acciocche desse principio a quanto si era ordinato. In primo luogo rispondeva il Consiglio, non senza molt' arte, a questi fatti con maggiore arte. Quanto all' articolo, se il governo della Chiesa fosse arbitrario, dichiarò che non era, che quanto alia fede, la santa Scrittura, la tradizione ed i Concilii servivano di regola; e quanto alla disciplina . l'universale reggevano i decreti della Chiesa universale , la particolare, quelli della chiesa particolari; il che il Consiglio non diceva senza cagione. Aggiunse che la disciplina particolare era sempre stata rispettata dalla Chiesa universale, piena di carità e di condiscendenza. Ragionò che Dio aveva dato a san Pietro ed a' suoi successori il primato d' opore e di giurisdizione; ma i consiglieri ecclesiastici, procedendo con questa generalità, e non venendo a nissuna particolarità, non si spiegavano in che cosa consistesse questo primato di giurisdizione, perchè in ciò appunto stava tutta la difficoltà della materia venuta in controversia; che Dio diede al tempo stesso agii apostoli, continuavano i consiglieri, la facoltà di reggere le chiese, con subordinazione però ai capo degli apostoli: dal che ne risultava che, ove 1439 questa subordinazione non si offendesse, avevano i successori degli apostoli pieno mandato di governar la Chiesa.

Non potere statuirono, il papa ricusare il suo intervento negli affari spirituali per cagione dei temporali, quando questi di tale natura non siano, che non impediscano il pontefice di far uso della sua autorità liberamente e con piena independenza; convenirsi che nel concistoro intervengano cardinali di ogni nazione, ma dello speciale modo non convenirsi definire, dovendosi lasciare qualché libertà al papa nella elezione de' suoi consiglieri ; nè in ciò potersi andar più oltre che il Concilio Basileense ebbe prescritto, cioè eleggesse il papa cardinali di tutte le nazioni, quanto più comodamente fare si potesse, e secondochè se ne trovassero dei degni. Ma i prelati tostamente contradissero a questa soluzione, nè potevano fare altrimenti, dichiarando, veramente avere l'imperatore raccolti in sè stesso tutti i diritti del richieden cardinali che competevano ai re di Francia, ai principi del Brabante, ai sovrani della Lombardia , del Piemonte e della Toscana ; dal che ne conseguitava che, eccettuati i cardinali degli Stati ereditari d' Austria, dovendo presto aggiungersi il diritto di Spagna, tutti i cardinali gli avrebbe nominati egli; e che independenza di papa o di concistoro fosse quella , ponendo eziandio che il papa si restituisse a Roma ed al dominio temporale, nissuno è che nol veda.

Il concordato, opinarono, non essere stato violato in ninar essenziale parte dill' imprestore; qui i prelati si trovarono a un duro cimento, perchè sapevano che il papa aveva protestato contro gli articoli organici di Francia, e più ancora contro que d'i d'utia. Trovarono per iscampo che parecchi articoli di cui a' era il pontefice querelato, erano massime ed usi della Chiesa gallicana. Assai migliorate essere, risposero la condizione del clero in Francia dopo il concordato, ed in questo avevano i prelati ogni ragione, nè tanto non dissero che non potessero dire molto più concordato.

Per sentenziare se il papa di suo proprio arbitrio potesse rifiutare le instituzioni, i prelati si aggirarono per molti ragionamenti: imperciocchè in questo giaceva tutto il nodo della difficoltà; che il concordato, esposero, era un contratto sinallagmatico tra il capo dello Stato e il capo della Chiesa, pel quale ciascuno di loro si era obbligato verso l'altro; che era anche un trattato politico di sommo momento per la nazione francese e per la Chiesa cettolica; che per lui Sua Maestà era investita del diritto di nominare gli arcivescovi ed i vescovi, di cui prima godevano i re di Francia nel concordato concluso tra Leone X e Francesco I, ed era riserbato al papa quello di dare l'instituzione canonica agli arcivescovi e vescovi nominati di Sua Maestà, secondo le forme accordate, rispetto alla Francia prima del cambiamento di governo; ma che il papa, non di proprio arbitrio, ma secondo i canoni, doveva dare la instituzione; che a termini del concordato del 4545 egli era obbligato a dar le bolle, od allegare motivi canonici dol suo rifiuto: a volere ch'egli potesse rifiutare senza cagione ed arbitrariamente le bolle, e bisognerebbe supporre che da nissun trattato fosse obbligato, neanco da quello al quale aveva solennemente ratificata, e potesse mancar della fede data all' imperatore, alla Francia ed alla Chiesa tutta, alla quale il concordato dell' 804 assicurava la protezione del più potente sovrano del mondo. Aggiungevano i prelati, sapersi il papa queste cose, confessare la verità dei narrati principii, ma negare le instituzioni pei motivi addotti nella sua lettera al cardinal Caprara : insussistenti essere questi motivi , non avere l'impera-

tore alcuna offesa d'importanza fatta al concordato; dei motivi politici non 1810 poter loro giudicare, diverse essere le temporali cose, diverse le spirituali; il senatus consulto che uni Roma alla Francia, non avere offeso l'autorità spirituale del papa, nè il temporale dominio essere necessario all'esercizio della potestà pontificia; non avere la presa di Roma violato il concordato, nè il concordato avere dato sicurtà al papa di Roma non come principe temporale ma come capo della Chiesa avere quel solenne atto stipulato; il principe non esser più, ma essere il pontefice, e la pontificia autorità rimanersi intatta, avere potuto il papa protestare, potuto richiamarsi della romana possessione, ma non poter usar mezzi per ridurre in atto le proteste ed i richiami, non iscomunicare; dichiarare l'imperatore che nulla voleva innovare nella religione; protestarsi che voleva l'esecuzione dei patti convenuti; non potere per motivi temporali tirarsi il papa indietro nè Clemente VII. da Carlo V oltraggiato, essere venuto a tale estremo. Restava che i prelati parlassero della libertà violata, della perfetta segregazione del pontefice; posciache il papa di tali ingiurie si era doluto nella sua lettera al Caprara, e sopra di esse principalmente fondava il rifiuto delle bolle. A questo passo, con brevissime parole; osservarono che facilmente l'imperatore s'accorgerebbe di tutta la forza e giustizia delle lagnanze del papa. Con questo freddo discorso favellarono prelati cattolici , prelati che da Pio tenevano i seggi loro , dell'atroce caso del pontefice, nè in ciò sono a modo alcuno scusabili, conciossiaché, posto ez andio che circa la questione canonica l'imperatore avesse ragione, il papa torto, il fatto solo della carcerazione del pontefice rendeva dal canto loro ogni opinare impossibile. Il concordato che era un trattato supponeva equalità di condizione nelle due parti, e libertà di deliberazione si nell' una che nell' altra : ma quale libertà di deliberazione fosse in un papa prigioniero, e quale equalità di condizione tra un papa carcerato ed un imperatore carcerante, ciascunò potrà facilmente da per sè stesso giudicare. Certamente debbe stare inconcussa la libertà dei principi, debbonsi troncar le strade agli abusi pontificii, e chi arrivasse a stabilir bene questo punto, meritorebbe bone del mondo cattolico, anzi di tutta l'umanità. Ma la carcerazione del pontefice turbava ogni cosa, e prima di trattare la questione canonica, si doveva definir quella della liberazione.

La materia, quando si va più oltre, tanto più si stringe. Non potere, risposero i prelati, aversi il concordato per abrogato, perchè non era già esso una transazione mcramente personale fra l'imperatore e il papa, bensi un trattato che constituiva parte del diritto pubblico di Francia, ed in cui si contenevano i principii fondamentali e le regole del governo della Chiesa gallicana: importare adunque che, quandanche il papa perseverasse, in quanto a lui si atteneva, nel non volerlo eseguire, la sua esecuzione continuamente si addomandasse, e della medesima il sovrano pontefice si richiedesse; ma se il papa tuttavia perseverasse nel ricusar le bolle, doversi protestare contro questo rifluto illegale, ed appellarne o al papa meglio informato, o al suo successore. Quivi i prelati erano arrivati all'estremo passo; perchè o che il concordato come abrogato, o solamente como sospeso si riputasse, un rimedio diveniva necessario. Ora, stantechè la religione cattolica non può sussistere senza l'episcopato, e l'episcopato non si può avere senza la instituzione canonica, nè senza la giurisdizione unita all'ordine, e stante ancora che la Chiesa gallicana, parte tanto nobile e tanto essenziale della Cristianità cattolica, venuta, non per sua colpa, in queste fatali strette,

E Triggi

1811 non doveva e non poteva nè abbandonare sè stessa, nè lasciarsi perire, nè non trovar modi di conservazione, i prelati opinarono, e così all'imperatore rappresentarono, che si ricercasse quanto negli antichi tempi della Chiesa ed in quelli più vicini si fosse praticato. Descrissero, nei primi secoli della chiesa i vescovi essere stati nominati dai suffragi dei vescovi comprovinciali, dal clero e dal popolo della Chiesa che del vescovo abbisognava; essere stata la elezione confermata dal metropolitano, o se del metropolitano si trattasse, dal Concilio della provincia: nella serie dei tempi posteriori poi, avere gl'imperatori, e gli altri principi cristiani grandemente partecipato nelle nomine dei vescovi; di grado in grado non essersi più chiamati alle elezioni il popolo ed il clero della campagna, e devolute essere le elezioni al capitolo della chiesa cattedrale, ferma sempre però stando la necessità del consenso del principe, e della conferma del metropolitano o del Concilio provinciale : la disusanza di queste assemblee , le contese frequenti che nascevano dalle elezioni, la difficoltà di terminarle sui luoghi . il vantaggio che trovavano i principi di trattare immediatamente col papa . avere introdutto l' uso di promuovere queste cause innanzi alla Santa Sede, e per tal modo essere i sovrani pontefici appoco appoco venuti in possessione del confermare la maggior parte dei vescovi; tale essere stata la condizione delle cose ai tempi del Concilio basileense, di cui la Chicsa di Francia accettò i decreti relativi alla nomina ed alla confermazione dei vescovi, e statuiti per la sanzione prammatica di Bourges nel 1438; per lei essersi mantenute le elezioni capitolari, e la confermazione o instituzione lasciata ai metropolitani; così colla prammatica di Bourges essersi rimediato alla mancanza dell'instituzione pontificia: essere poscia, circa un secolo dopo, surto il concordato fra Lcone X e Francesco I, dal quale la nomina del re fu sostituita alla elezione capitolare, e la conferma od instituzione canonica riservata al papa: per tale forma essersi trasfusa la potestà dell'instituzione dei metropolitani e dai Concilii provinciali nel sovrano pontefice, e le elezioni capitolari nel capo temporale dello Stato. Ora adunque, ristringendo il discorso loro, dicevano i prelati, poichè la necessità non ha legge, e la conservazione della Chiesa gallicana ad ogni umana e divina legge è non solo raccomandata, ma comandata, volersi, persistendo il papa nei rifiuti, tornare all'antico diritto dei metropolitani, non per sempre ne definitivamente ma temporaneamente e transitoriamente, insino a che piacesse a Chi muove a posta sua gli umani cuori voltar quello del pontefice in meglio verso di di quella grande, affezionata e zelante gallicana Chiesa, la prammatica disusata di Bourges avere ad essere il rimedio dei mali presenti. Grave ed estremo passo era questo; però aggiunsero al perer loro, i prelati giudicare anticipatamente delle risoluzioni del Concilio, ma presumere che nel caso in cui egli sentenziasse di risuscitare la prammatica, supplicherebbe prima il pontefice, e scongiurerebbelo, che della gallicana Chicsa gli calesse, ed a lei la vita coi vescovi ridonasse; ma se nè le preci nè le supplicazioni potessero vincere l'ostinazione del pontefice , decreterebbe il Concilio , [per ultima necessità e per non perire, che la prammatica si rinnovasse.

Intanto le dottrine dei partigiani dell'antica disciplina vieppiù si spargevano, le italiane contrade principalmente nè risuonavano. Coloro che a queste opinioni erano addetti, credevano essere venuto il tempo ch' elleno avcessero a prevalere, si rallegravano della diminuzione dell'autorità pontificia ed affermavano ch' elle ara medician non solamente utile, ma anora necessaria.

al corpo infermissimo, come il chiamavano, della Chiesa. La ricordanza del 1811 1801, e ciò che era accaduto al Concilio di Parigi in quell'anno, non li rendevano accorti del procedere e delle intenzioni di Napoleone : che il corpo. spargevano, dei vescovi esercenti rappresentasse la chiesa, e fosse per rappresentarla finchè ella durasse; che attentato condannabile dei papi degli ultimi tempi fosse l'aver voluto diminuire e frenare la potestà divina dei vescovi; che la potestà inerente al carattere dei vescovi immediatamente, e senza che nissuna umana potestà arrogarsi il diritto di alterarla, derivasse da Gesù Cristo; che non mai potesse la giurisdizione episcopale perire; che i Concilii prima del 1000 non avessero mai voluto riconoscere per veri e legittimi vescovi se non quelli che dai rispettivi metropolitani erano stati ordinati; che così avevano statuito, così definito i Concilii niceni, tanto venerati in quei primi e purissimi tempi della cristiana comunità : che le massime contrarie solamente dai Concilii lateranensi , Concilii quasi domestici dei papi, erano state introdotte; che insomma, continuavano, i metropolitani dovessero dare la giurisdizione ai vescovi; che l'arrogarsi i papi di volerla dar soli, fosse usurpazione; che avesse Dio dato a Pietro il primato d'opore, e la potestà suprema di regolare e mantener sana la disciplina; sana la fede in tutte le chiese che la universale compongono, ma non il privilegio di giurisdizione nel caso di cui si tratta: che la potestà di giurisdizione, per quanto spetta alla transmissione della potestà ecclesiastica, fosse in ciascun vescovo, per diritto ed ordinazione divina, piena, come piena era nel supremo pontefice; così avere ordinato Cristo Redentore nel dare ai vescovi la facoltà di reggere le chiese; così richiedere la sicurezza degli Stati e l'independenza della potestà temporale. È giusto forse sclamavano, è conveniente, è consentanco alla divina volontà che i papi possano, con mettere l'interdetto, o la continuazione dell'episcopato ricusando, turbare le coscienze dei fedeli, sconvolgere le provincie e i regni? Non è assurdo il supporre che Dio non abbia dato a ciascuna società il mezzo di conservarsi sana e salva da sè stessa? E che sicurezza e che salute può esservi , se elleno da un forestiero dipendono? Varii e diversi essere stati i modi immaginati dal principi per preservare gli Stati propri dai pericoli che a loro sovrastavano pei decreti della romana sede, ora prammatiche, ora appelli, ora concordati: ma tutti essere stati insufficienti, perchè sempre si lasciò sussistere la radice del male, cioè l'eccessiva ed illegittima potenza dei papi : ripullulare i pericoli e le turbazioni ad ogni romano capriccio, concepir timore gli animi ad ogni elevazione di papa; un cardinale di più o di meno nel pontificio concistoro poter mandar sossopra una provincia intera: essere oggimai tempo di strigarsi da questi fino allora inestricabili lacci; la romana tirannide doversi conculcare, ora che un principe potentissimo il voleva: restituissesi all' episcopato tutta la sua dignità, tutta la sua potenza; l'indipendenza da Roma sarobbe la libertà universale; sarebbe altresì la purezza delle dottrine cattoliche; perciocchè l' avere mescolate le cose temporali con le spirituali, che fu fonte di tanti scandali e di un deplorabile scisma, era stato opera di Roma: fosse la religione tutta spirituale, e non turberebbe gli Stati, nè darebbe cagione ai malevoli di denigrarla, e più imperio avrebbe, e quelli stessi che in lei non credevano, rispettata l'avrebbero: la cristianità cattolica tuttavia piangere la perduta Germania, la perduta Inghilterra; tale doloroso smembramento alla prepotenza di Roma, alla usurpazione dei papi, alle temporali cupidigie loro doversi certamente ed un camente ascrivere : tornassesi adunque , predicavano , a quel sistema che

sas stabilito da Cristo e dagli apostoli, aveva durato per tanti svecio nella primitiva Chiesa, che gli uomati più pi, più dati, più esemplari avvano sempre inculcato, e coi più intensi desideri loro chiamato: da lui solo pater derivare la purtza cella rivigione e la incolumità degli Stati. Vivevano ancor fresche, massime in Italia, le onorate memorie di Leopoldo e di Ricci: con pochi ecclesiastici, anche di prima condizione, e per dottrina e per vitriz compitissimi, vi seguitavano le medesime vestigia e sostenevano le medesime dottrine, non per ambizione, ne per desiderio di servire a chi allora tutti servivano, e principalmente gli avversari loro, ma per convinciose propria, per ritira el Chiesa, come cerdevano, alla suconstituzione, per ritormarne gli abusi, per rinstaurare e confermare la libertà dei principi, offesa dalla potenza immoderata dei può.

Queste sparse dottrire piacevano s Nopolone, perche gli divano occasione di finimete in piace appearage in sua volontà; il dispiacevano ne piacevano su su volontà; il dispiacevano agli arcivescovi ed garve di solore in su dell'independenza; quel remano giogo pia pareva io respectabile; quel diventar papi essi sommamente a loro arrivario di considera di solore di Napoleone in quanto si stateva all'escassici del vano sistato, con considera di co

Vinceva il papa non solamente per la costanza, ma ancor per la disgrazia, sempre potente nel cuore degli uomini. Ne i suoi teologi tacevano, benchè Napoleone si fosse sforzato di por loro un duro freno in bocca . Difendevano la Sede apostolica e romana, non solamente contro le dottr ne di Porto Reale e di Pistoia, ma ancora contro le allegazioni del Consiglio ecclesiastico. Avero, andavano ragionando, Cristo fondatore sopra Pietro fondato tutto l'edifizio della religione : a lui avere dato primato d'onore , a lui primato di giurisdizione, per lui tutta l'autorità della Chiesa, e per lui solo potersi e doversi tramandare e trasfondere in altrui : avere per verità Cristo Salvatore posto i vescovi a governar la Chiesa ma non per sè medesimi, nè independentemente da Pietro: ma per mandato suo, e sotto la sua dipendenza: Pietro essere il fonte di tutti i rivi, lui il fonte di ogni ecclesiastica potestà; avere per la necessità dei tempi in quei primi secoli fra una religiono contraria, fra le persecuzioni continue, fra un popolo padrone del mondo, che altri Dei confessava ed adorava, fra tante nazioni diverse, e nel vasto campo d' Asia, d' Africa e d' Europa, avere prima gli apostoli per instituzione divina, poscia i vescovi per instituzione apostolica usato la loro autorità senza mandato espresso di Pietro, ma però lui consenziente; impercocchè non è da credersi che , per condurre una così gran mole , gli apostoli ed i loro successori non si siano accordati, acciocche a questo ed a quello, senza confusione e senza conflitto, questa o quella provincia fosse di consenso comune devoluta : ciò non ostante rimanere fisso ed inconcusso questo principio che Pietro aveva un mandato ordinario e perpetuo; gli apostoli un mandato straordinario e caduco, da finirsi in loro o nei successori loro immediati; che quello aveva avuto un mandato per istabile fondamento e perpetuo governo della Chiesa, questi un mandato temporaneo per la necessità dei tempi; che, cessata questa necessità, tornava il mandato sparso negli apostoli e loro successori immediati al fonte comune, vale a dire ai successori di Pietro; che così la Chiesa, nata da un solo, tornava in un solo; mirabile e divino artifizio. Del rimanente anche nella più rimota antichità apparire i segni della trasfusione del mandato di Pietro nei rettori delle altre chiese del mondo: l'ordine stesso dei metropolitani confermare questa verità, perchè a quei tempi antichissimi era il mondo diviso, per rispetto alla cristianità, 1911 in Oriente ed Occidente: due erano nel primo i metropolitani, quei di Alessandria e di Antiochia; uno nel secondo, quel di Roma; comunicavano il mandato ecclesiastico, cioè l'ordine e la giurisdizione, la qualità e il luogo, i due metropolitani d'Oriente ai vescovi delle loro rispettive provincie, il metropolitano d' Occidente , successore di san Pietro , a quelli d'Occidente ; ma i primi da Pietro nell'origine prima avevano ricevuto le potestà loro: imperciocchè Pietro aveva governato egli stesso la Chiesa d'Antiochia, ed a lei dato un successore quando venne a fondare e governare quella di Roma: rispetto alla Chiesa d'Alessandria , avere Pietro mandato a governarla san Marco, suo discepolo: ma se l'origine scopre il mandato, gli accidenti posteriori il confermano; perchè i romani pontefici, successori di Pietro, ai metropolitani d'Oriente mandavano il pallio, segno della conferita autorità; essi metropolitani addomandavano la comunione ai pontefici di Roma, e senza la ottenuta comunione non si credevano legittimi. Sonsi anche veduti romani pontefici deporre metropolitani d'Oriente, o patriarchi, perchè con questo nome poscia si chiamarono: a tutti questi segni, affermavano i curialisti di Roma, riconoscersi la superiorità romana fin dai tempi primitivi : dal che si deduce la picnezza e la perpetuità del mandato nei papi, la dipendenza e la delegazione nei metropolitani. Ne conseguita altresi che, poiche tutta l'autorità spirituale consiste nella facoltà del trasmettere il mandato di Cristo, il diritto di confermare e d'instituire tutti i vescovi della Chiesa è supremo e divino, e conseguentemente inalienabile, imprescrittibile, non soggetto a interruzione, ad eccezione e cessazione alcuna, che a lui niuna potenza che sia, nemmeno quella della Chiesa, può portar diminuzione ; che se qualche modificazione fu introdotta in qualche tempo, massime nei primitivi, ciò o per determinazione o per consentimento dei sommi pontefici avvenne.

Rispetto poi alla Francia particolarmente, i romani teologi insistevano dicendo, assai più manifesta cesere la tramsissione del mandato di sas Pietro nelle chiese di questo reame che in qualunque altro; perchè i papi, rispetto a lui, non solamente erano papi, ma ancora metropolitani, essendo metropo itani d'Occidente; e se qualche inetropolitano particolare, pel miglior governo delle chiese di questa vasta provincia fu creato, lui essere stato creato per autorità pontifica: della nominazione ed insituzione di vescovi fatta dai registato del particolare del suoriba registato del particolare del suoriba registato del particolare del suoriba deposizioni; il che dimostra la pienezza dell'autorità pontifica in Francia in tutti i tempi.

Ne più si ristavano i difensori dell'apostolica sedia all'argomento addotto della prammatica di Bourges, perchè lei nulla ed iniun valore, per essenziale visio della sua origine, predicavano, siccome quella che, per l'autorità secolare ed incompetente del re, cra stata concertata e pubblicata: che se poi untila la chiamavano per vizio originario, nulla maggiormente la predicavano per decreto della Chiesa universale, perchè il quinto Concilio Lateranensa raveva abrogata, annullata, e da nazi dichiarata scismatica. Ora, mettendo anche caso che non fosse viziata d'origine, e che tutta si potesse riferre di all'autorità celessistaca, ciob a du no Concilio nazionale, può forse prevalere a quella di un Concilio universale? Può il a decisione di un parcie cele l'atte. Se considera del tutto?

BOTTA AL 1814.

1811 Forse nei Concilil particolari risiede la infallibilità? Forse non negli ecumenici? La Chiesa gallicana stessa, il clero del 4682 è forse mai trascorso a dire una simile enormità? Non ha egli forse definito al contrario, che la infallibilità risiede nel Concilio universale unito al papa ? Se questo è vero, come è verissimo, come si potrà aostenere la proposizione che la prammatica di Bourges non sia scismatica? Come ciò aostenere il clero di Francia senza contraddire a sè medesimo? La lateranense condanna pruovare l'errore del Consiglio ecclesiastico e la necessità del mandato pontificio per acquistare la giurisdizione episcopale. Del resto avere il concordato di Leone X e Francesco I abolito la praminiatica, nè potersi a modo niuno riauscitare; avere il Concilio tridentino, cioè la Chiesa universale, appruovato il concordato medesimo, e l'autorità pontificia, come indispensabile per l'instituzione canonica dei vescovi, in solenne modo confermata e definita. Nè valere il dire che il Concilio tridentino non sia stato accettato in Francia, quanto alla disciplina. perchè il mandato immortale dei auccessori di aan Pietro non è regola di disciplina, bensì instituzione divina, e perciò attinente al dogma. Oltre a ciò il re di Francia, cioè la potestà secolare sola, non volle accettare, cioè pubblicare il Concilio di Trento, ma il clero gallicano l'accettò veramente, e presso ai re continuamente insistè perchè il pubblicassero.

Nè maggior valore avere, continuavano, l'allegazione della necessità, perchè egli è evidente che, per ministrare un rimedio straordinario, anche nel caso di necessità, si richiede la facoltà di miniatrarlo: senza una tale facoltà, il rimedio aarebbe veleno e darebbe morte, non vita. Ora certamente il clero gallicano non ha facoltà di modificare, molto meno di annullare quello che, supponendo eziandio che non fosse d'instituzione divina, è stato dichiarato, definito e decretato dalla Chiesa universale: in simili casi, non

da sè, ma dalla Provvidenza si debbono aspettare i rimedii.

Dicono e sostengono i prelati del Consiglio ecclesiastico che il governo della Chiesa non è arbitrario, che il papa debbe uniformarsi ai canoni, e ne appellano al Concilio. Ma quando il papa, per venirne all'esecuzione del concordato fatto con Napoleone, non avuto riguardo alcuno ai canoni, usava un' autorità maolita ed inudita, e non ostante, come dichiarò egli medesimo, i Concilii, anche i generali, deponeva senza accusa e senza processo tutti i vescovi di un regno, cioè della Francia, questi medesimi prelati, ora tanto gelosi delle gallicane libertà, non esse libertà invocarono; non dei papali arbitrii si lamentarono, non al Concilio appellarono; che anzi benignissimamente o volonterosiasimamente si assisero sui aeggi dei deposti, ed ora ai servono dell' autorità che il papa, a pregiudizio dei deposti, loro diede, per impugnarlo e per predicare che niuna potestà è indipendente dai canoni. Allora non domandarono un Concilio ecumenico, allora non l'assenso della Chiesa, quando ai trattava di acquistar cariche, emolumenti ed onori: ma se allora errarono, e se sono inconcussi i canoni, inconcusse le libertà gallicane, come non sono eglino o ignoranti o impostori, poichè per errore e partecipazione loro non vi sarebbe più in Francia, da dieci anni indietro, giurisdizione legittima, e tutti i curati intrusi vi sarebbero? Rinunziarono per l'adesione loro al concordato, alle loro libertà; riconobbero implicitamente la auperiorità del papa sui canoni, riconobbero la sua infallibilità, ed ora l'impertinente viso loro alzano contro quel medesimo papa di cui predicavano si altamente la potenza! Credono essi adunque che il papa debba, a grado della cupidigia e dell'ambizione loro, ora condonnare c.ò che appruovava, ed ora appruovaro riò che condannava? Si lamentano del procedere arbitrario del papet. Adunque settendono che solo il loro imperatore, da essi tanto adulato, abbia questa facoltà al mondo di essere arbitrario? Piacciono loro gl'imperali capricci, non piacciono le pontificali sentenze: nemici del loro capo innocente sono, adulatori del loro tranno sono; amato maglio uno scommicato che un papa.

A ciò, e che voglion significare, continuavano gli avvocati dell'apostolica sede, quelle parole che i vescovi rappresentano la Chiesa universale? Sono eglino forse i vescovi, i deputati dei fedeli? Forse il mandato di governar la Chiesa non lo hanno da Dio sotto la superiorità del successore di san Pietro? Non sono eglino i mandatarii del popolo, ma i deputati del Signore. Che può dare di spirituale il popolo? Chi ha dato al popolo la facoltà di reggere la Chiesa di Dio? Certo nissuno. L'avvilupparsi in parole subdole giova ai nemici della Santa Sede. Infatti, che voglion dir essi con quelle parole che la potestà inerente al carattere dei vescovi da Gesù Cristo immediatamente deriva , senza che nessuna umana potestà si possa arrogare il diritto di alterarla in alcun modo? Ma chi non sa , solo che abbia toccato i primi principii della scienza canonica, che altra cosa è il potere dell'ordine, ed altra il potere della giurisdizione? Per l'ordine possono i vescovi conferire la cresima, conferire l'ordine, consecrar le chiese, consecrar gli altari; possonlo sempre validamente, quantunque non sempro legittimamente: per la giurisdizione, quando l'hanno ricevuta dalla Santa Sede, possono governar le chiese, far regole pel governo loro, appruovar confessori, decretare segregazioni di fedeli, e statuire altre simili cose che si appartengono al governo della chiesa confidata loro dal papa. L'ordine è indelebile, la giurisdizione caduca : questa si da e si toglie da chi ha dritto di dare e di torre ; nè alcuno di questi audaci impugnatori della sedia apostolica sarà tanto audace, affermavano i teologi di Roma, che pensi e dica che un vescovo a cui il papa ha tolto la facoltà di governare una data chiesa , la possa ancora goverpare legittimamente; il che pruova la necessità del mandato pontificio. Non perisce la giurisdizione episcopale! ma non perisce ella, continuavano a sclamare i romani canonisti, in un vescovo eretico, non in un vescovo scismatico, non in un vescovo scomunicato? Chi s'ardirà sostenere la contraria sentenza? Da quanto si è ragionato, opinavano, segue che l'autorità stessa dei metropolitani era delegata e derivata dai sommi pontefici : tal essere, aggiungevano, la monarchia cristiana stabilita da Cristo Salvatore; tali gli ordini cattolici, che non si possono impugnare senza eresia, conciossiachè e le memorie antiche ed il Concilio tridentino ugualmente gli con-

Del rimanente, a qual fine si narrano tutte queste cose, e che voglion significare ? Sino pur salve le gallicane libertà. Force ne conseguita , che fuori di Francia abbiano ad aver forza a dobbligare le genti? Serbinsi in Francia, se tal è l'umore di quel clevo e di quel popoli ; ma con quale ragione volerlo trasportare in Italia? Forse per l'Italia stipulava il clevo gallicano del 1689? E chi lo dice, e chi lo fa 7 un decreto di Napoleone, un senatus-consulto di Napoleonici 1 adunque perchè Napoleone disse voler Torino, Genovo, Milano, Firence e Roma, totto hanno queste provincie a divertar soggette delle gallicane libertà, e l'assemblea del 688 ; tenuta in Parigi, ha ad essere legge per loro? dovè di Imandato di Napoleone per turbare le ecclesiastiche cose in Italia, massimamente in Roma? chi à 'ar-dirà dire che un decreto civile abbia affetti ecclesiastic!

Molte cose si son dette, e molte ancora si dicono, si continuava a discorrere dalla parte di Roma, sull'abuso dell'autorità pontificia. Certamente errarono i pontefici, che turbarono le provincio per rispetti temporali, come errarono i principi, che le turbarono per rispetti spirituali : da qual parte in questo sia maggiore il torto, e più si sia errato, non è questo il luogo di dire, e le storie il narrano. Bene non si sa vedere, quali sinistri effetti abbia prodotto negli Stati della casa d'Austria , ed in tutta l'Italia , e così anche nella Spagna, e nel Portogallo, l'autorità del papa dell'istituire i « vescovi . Neppure si sa vedere qual male sia nato da questa stessa autorità , poichè di questa sola è nato dissidio, e si tratta, in Francia, in Inghilterra, ed in altri paesi della cristianità : imperciocchè, se si eccettuano le discordie nate ai tempi di Luigi XIV, le quali veramente versavano su questo punto della instituzione, non si scorge che alcuna da questa medesima cagione sia nata. Altre ed assai più ample radici ebbero le controversie germaniche, dalle quali surse l' eresia di Lutero . Similmente per altre maggiori quistioni , e da quella dell' instituzione assai diverse discordò Arrigo VIII dalla Santa Sede . donde risultò la separazione dell'Ingbilterra. Senza entrare nei meriti di quelle antiche e dolorose cause, nè diffinire da qual parte fosse la ragione o il torto, questo è certo cha la instituzione ne è stata o innocente, o piccola parte. Del resto, qual segno, quale apparenza era che Pio VII fosse per abusare della facoltà dell' instituzione a fine di turbare lo Stato quieto della Francia? Come sarebbe potuta cadere in lui la volontà di turbare la Francia di Napoleone, in lui che nella sua vecchia età, per aspri monti, nella stagione più rigida dell' anno, a malgrado dei principi d' Europa, contro la sentenza di molti cardinali, se n'era andato a Parigi per incoronarlo? Qual presagio aveva dato Pio di se , che altri potesse credere che volesse assumere o in Francia od altrove un' autorità eccessiva, una dominazione intollerabile? Dicono: guardate nell' avvenire; ma per guardar nell' avvenire, ei bisogna prima guardar nel passato: guardate in questo, e vedrete dove sia stato l'incomportabile dominio. Nè qui si parla di libertà ecclesiastica, perchè questo discorso non potrebbe piacere a prelati che la vogliono dar in preda all'Imperio: solo si osserverà quale sarà essa per diventare, se la nomina dei vescovi ai principi secolari , e l'instituzione loro ai metropolitani , o ad altri vescovi sudditi di essi principi si appartenessero. Correggevasi la nomina dei principi dall' instituzione pontificia : se l'una e l'altra sono in mano loro, quella immediatamente, questa per mezzo di prelati sudditi, la religione è serva, ed in caso di voglie a lei contrarie, ancho in materia di fede, dei principi, non rimarrebbe altro scampo a' suoi ministri che l' abbominazione dell' eresia o i tormenti del martirio. Resiste papa Pio, resiste ad un' incomportabile tirannide : la Chiesa debbe restargli obbligata per sempre ; i principi ancora, poiche vinto il papa, la cristianità, il mondo è servo : trattare il papa la libertà di tutti.

Gài disegno ordito contro un pago carcerato, era pronto a colories i: soldati e les pie facerano l'opera loro in Savona, i prelati è concingerano na farta da Parigi. Erano quindici o cardinali, o arciveccori o vescovi, Fesch, Maury, Caselli, cardinali; gli arcivescovi di verso di Versailles, di Savona, di Casale, di Quimper; di Mompellieri, vescovi di Versailles, di Savona, di Casale, di Quimper; di Mompellieri, di Traja, di Netz, di Nates de di Treveri. S' aggiunne il vescovo di Feneza. Comandava l' imperatore che mandassero una deputazone a muovere il pago a Savona. Elissaero l'arcivescovo di Toura, e di vescovi di Nates e di

Treveri. Il Concilio nazionale convocato in Parigi pel dl 9 giugno, parte isti ancor egli della macchina imperiale per intimorire il papa , stava pronto a proporali i termini d'accordo voluti dall' imperatore . Comandava Napoleone ai deputati che annunziassero al papa, essere convocato il Concilio, essere abrogato il Concordato a cagione che il papa, una dello parti contrattanti, ricusava di osservarne le clausole; dovere in avvenire i vescovi, come avanti al Concordato di Francesco I, essere instituiti secondo le forme che saranno regolate dal Concilio ed appruovate dall' imperatore; tuttavia mandare l'imperatore i prelati con facoltà di negoziare a Savona; ma queste facoltà non usassero, se non nel caso in cui trovassero il pontefice disposto a convenire : due convenzioni doversi fare , l' una independente dall' altra , e' con atti separati ; nella prima si trattasse dell'instituzione dei vescovi, ed in questa consentirebbe l'imperatore a tornare all'esecuzione del Concordato, con ciò che però il papa instituisse i vescovi già nominati, cd in avvenire lo nomine fossero comunicate al papa, a fine di conseguirne l'instituzione canonica; e che se il papa non avesse istituito nel termine di tre mesi, fosse la nomina comunicata al metropolitano, il quale dovesse instituire il suffraganeo, e questi ugualmente instituisse l'arcivescovo, se si trattasse dell'arcivescovo. Nella seconda voleva l'imperatore che si accordassero gli affari generali, ferme stando le condizioni seguenti: il papa tornasse a Roma, se consentisse a prestare il giuramento prescritto dal Concordato; se ricusasse il giuramento, potesse risiedere in Avignono; quivi avrebbe gli onori sovrani; quivi due milioni per onoranza e per vive e, quivi residenti delle cristiane potenze, quivi finalmente libertà di governar le faccende spirituali. ma tutto sotto condizione espressa che promettesse di fare niuna cosa nell'Impero che fosse contraria ai quattro articoli del 1682. Se il papa accettasse le narrate condizioni, l'imperatore proponeva molte speranze e faceva molte offerte : s' inclinerebbe volentieri ad accordarsi col papa , si pel libero esercizio delle sue funzioni spirituali, come per fondare nuovi vescovati, tanto in Francia, quanto nei Paesi Bassi: farebbe inoltre ogni sforzo per proteggere i religiosi della Terra Santa, per ricdificare il santo Sepolero, per dar favore alle missioni, per ordinare la Dataria, per restituire gli archivi pontifici; ma prima e sopratutto si tagliasse interamente la speranza al papa di ricuperare la sovranità temporale di Roma; so gli facesse sentire che il Concilio cra convocato, e la Chiesa di Francia capace di fare quanto richiedessero la salute delle anime ed il bene della religione.

Gran fede aveva Xupoleone in sò, nei preluti, nella forza, poichò si potò prisundere cho un papa a tanto di abiezione potesse veniro, che consentisse a tornar suddito là dove aveva regnato sovrano; che consentisse a igurare obbedienza e fodettà a Napoleone imperatore con quello stesso quaramento che sovrano cessifico, aveva, come sovrano, coll'imperatore medesimo accordato e statuto; che consentisse a servingli, per obbligo di ciaramento, di delatore ed sispi, non eccettuati nemmeno i casi di confessione. Che Napoleone una tale proposizione abbia fatto, certo nissuno sarà per marvigliare; ma che prelati che portavano in fronte il nome di cattolici, abbiano assunto il caroci di significarla, se muovo a maravigliar, muove smoor più a sdegno.

I deputati ecclesiastici, arrivati a Savona con le cose digerite, ed avuto licenza dal ministro dei culti di favellare al appa, posciachè appanto di questa licenza abbisognayano, se gli appresentarono, e con rispottosi modi s' inge-

1811 gnarono di renderselo benevolo. Introdotti ed accolti con significazione grande di amore, vennero nel primo giorno e nei seguenti sul negoziare. Militando sempre sulle difficoltà della sua carcerazione, rispose, nissuna deliberazione poter fare, nissuna bolla dare, se prima non fosse restituito alla sua libertà. poiche nella condizione in cui era, privo dei suoi consiglieri naturali, privo dei suoi teologi, privo di libri, di carta, di penne, privo infine del suo confessore, che aveva domandato indarno, nè potendo prendere alcuna informazione sulla idoneità dei soggetti nominati, non poteva nulla, non che concedere, esaminare. Non ostante queste prime caldezze del pontefice, speravano i prelati che appoco appoco, o per fastidio della aituazione presente, o per timore della condizione avvenire, o finalmente per disperazione di poter cambiare i destini napoleonici. l'animo suo si sarebbe mitigato. consentendo, se non a tutto, almeno a parte di quanto si domandava. Il modo del negoziare era artifizioso dal canto dei delegati; maggiormente ancora artifiziose erano le fondamenta sulle quali voleva l'imperatore che si negoziasso. Tutta l' importanza del fatto in questo consisteva, che si provvedesse all'instituzione dei vescovi, col fare che quando in un dato tempo il papa non gli avesse instituiti, i metropolitani avessero facoltà d' instituirli. Faceva anche un gran momento, che se il papa avesse convenuto coll' imperatore, l' avrebbe purgato della scomunica, se non esplicitamente, almeno implicitamente, e pel fatto stesso.

Il papa, assal to e conquiso da ogni parte, ritirandosi dalla sua risoluzione di non voler trattare se prima non fosse libero, incominciò a manifestare le sue intenzioni. Quanto al giuramento, risolutamente negò: quanto alle quattro proposizioni, dalla prima non si mostrò alieno; le tre altre costantemente rifiutò, siccome quelle che gli parevano condannabili. Aggiunse che se accettasse, la Chiesa il chiamerebbe vile e traditore per fastidio di cattività, che il nome suo ne sarebbe contaminato, che ne concepirebbe un' amarezza incredibile : che del resto , per amor della quiete, nulla avrebbe operato in contrario. Ma venendo al principal soggetto del negoziato, cioè all' instituzione, sciamava che il termine di tre mesi fosse troppo breve : se consentisse l'Imperatore sarebbe giudice dell'Idoneità dei soggetti ; che'in ultimo il metropolitano sarebbe giudice dei rifiuti della Santa Sede : che troppo eccessiva mutazione era questa, che un povero uomo, com'era egli. solo e senza consigli, non poteva assumersi di farla. Ricordava altresì, e con parole efficaci ed affettuosissime protestava che sarebbe troppo enorme deviazione se rinunziasse ai diritti particolari sui vescovi d'Italia; che la sua coscienza ripugnava; che altri sovrani avrebbero domandato le medesime prerogative ed eccezioni; che potrebbe darsi che si nominassero soggetti indegni o di opinioni sospette nella fede; che la Santa Sede non sarebbe più la Santa Sede : che perirebbe il mandato dato da Dio a san Pietro; che nascerebbe l'anarchia pella Chiesa, ch'ella del tutto si governerebbe a piacere della potestà secolare.

Gli rappresentavano i deputati i mali imminenti della Chiesa, le perdite irreparabili delle percogative della Santa Sede, le calamità di tanti suni aderenti. Rispondeva Pio, alzando gli occhi al cielo e sclamando, pazienza: nol permettere la coscienza, una avere con chi consigliarsi, il capo della Chiesa essero in vincoli. Per far novella pruova di vincere gli serrupoli e la costanza del pontefice, i deputati pregarono il vescovo di Nantes, siccome quelli che avera maggior dottiras e fermezza in queste materie che gli

altri, distendesse uno scritto da presentari al papa. Il fece in lingua fran- inicase, il tradasse in italiano il vescovo di Fannaz. Era la sostanza che,
poschè Napoleone non voleva celere, il papa doveva di necessità cedere
egli. Insonama i deputati in questo loro scritto ammonivano e fortenente
richiedevano il papa della clausula dei metropolitani: pretendevano che non
era nocessara una lunga discussione, ne bisogno di consiglieri per dendere
so la Santa Secte d'asserverbeble o priderebbe per semper, rapsetto ai vescovi
di Francia, il diritto d'instituzione. Intendevano per vescovi di Francia, non
solamente quoi di Francia, ma anora quelli del regno d'Italia, del Pemonte
di Parma, di Toscana e dello Stato romano stesso. Offerivano finalmente,
vedesas Sua Beatitudiue so nei luoghi vicini losse qualche prelato in cui
avesso fede: specificavano dello Spina, come se in quei tempi e nel carcere
di Savona qualcheduno potesso libero essere e liberamente consicilare.

Mossero, oltre la catività e la segregazione, i razionamenti dei deputati l'animo del pontelose per l'aspetto die mai avveiire; e sobbene sempre fosse titubante, e di ora si ritraesse ed ora tornosse, cominciava a non mostraria illeno dell'accordar con loro la clausida domandata; sobo voleva allarçare il tempo dell'instituzione da darai dai metropolani sino a sei mesi, nel l'imperatore avesse un termino necessario per lo nomine, socome e, gli l'aveva, parendo, il che se questa necessatà s'imponesse a lai, non ai rivine con la consistenti dell'accordante dell'accordant

Restava l'impedimento della scomunica, per la quale l'imperatore era stato separato dal consorzio della Chiesa. A questo passo i deputati, che già vedevano incerto e vaciliante il pontefice, siccome quelli che bene avevano unparato alla senola napoleonica i tempi morbidi per incalzare, e temendo di dare causa d'indegnazione a Napoleone se non riuscissero a fare la sua volontà a Savona, si gettarono tutti addosso a Pio, e il pressarono e l'aggirarono e gli diedero di mano da tutte parti. Cho cosa essere , dicevano . questa scomunica? Non autentica in Francia, non accettata ne da accettarsi mai; non mai la Francia si scosterebbe dalle massime gallicane : pessimi effetti avere lei prodotti tra i popoli , anche fra le persone più aderenti e divote alla Sedia apostolica: a tutti esserne doluto, come di cosa molto pregiudiciale al papa ed alla Chiesa; i cardinali, non solo i rossi, ma ancora i neri (con questo nome chiamavano i cardinali o esiliati o carcerati), nonavere mai cessato di comunicare in divinis con Sua Maestà, aver loro cantato in memoria delle imperiali vittorie, avere cantato ogni festa nell'imperiale cappella. Già il pontefice titubava: per espugnarlo del tutto, i deputati se gli pararono innanzi, ammonendolo che partivano : badasse bene ai mali soprastanti : solo sarebbene tenuto verso Dio e verso gli uomini : per lui essere stato che le piaghe della Chiesa non si sanassero: partivano; farebbe il Concilio; avrebbe nnove da Parigi.

Insomma il papa tentato da ogni parte, e separato dal consorzio del mondo, promise di venire ad un accordo, il cui importante fosse questo: che Sua Santità, considerato i bisogni ed i voti delle Chiese di Francu e d'Italia, a lui rappresentati dai deptutati, e deliberatosi a mostrare con un nuovo atto la sua paterna afficione verso la Chiese medesime, darebbe l'instituzione canonica a soggetti nominati da Sua Massetti con le forme convenute nel concordati di 1811 Francia e del regno d'Italia; che si piegherebbe ad estendere con un nuovo coocordato le medesime disposizioni alle Chiese di Toscana, di Parma e di Piacenza; che consentirebbe che s'inserisse nei concordati una clausula per la quale prometterebbe di spedir le bolle d'instituzione ai vescovi nominati da Sua Maestà in certo determinato tempo, ch' egli stimava non poter esser minore di sei mesi; e caso ch'ella differisse più di sei mesi, per altri motivi che per quelli dell'indegnità personale dei soggetti, investrebbe, spirati i sei mesi, della facoltà di dar in suo nome le bolle, il metropolitano della chiesa vacante, o, mancando lui, il vescovo più anziano della provincia ecclesiastica . Aggiunse che Sua Maestà a queste concessioni aveva inclinato l'animo per la speranza concetta nei colloquii avuti coi vescovi deputati, ch'elleno fossero per appianar la strada ad accordi che ristorerebbero l'ordine e la pace della Chiesa, e restituirebbero alla Santa Sede la libertà, l'independenza e la dignità che le si convenivano. Fu aggiunto allo scritto contenente queste promesse del pontefice (i deputati affermarono per consenso di lui, il papa per sorpresa) un capitolo concepito in questi termini; che i diversi aggiustamenti relativi al governo della Chiesa ed all'escreizio dell'autorità pontificia, sarebbero materia di un trattato particolare, che Sua Santità era disposta a negoziare, tostochè a lei fossero restituiti i suoi consiglieri e la

Il pontefice, pensando alla larghezza delle concessioni fatte, e ricorrendogli nella mente le solite dubitazioni, non ebbe dormito tutta la notte. Massimamente gli dava grande augustia il capitolo aggiunto, temendo che per lui si fosse obbligato a venire ad un negoziato, trattato, o compromesso intorno al governo della Chiesa ed all' esercizio dell'autorità pontificia , quanto alla parte spirituale. Per la qual cosa presa il giorno seguente la penna, restituitagli a tempo del negoziato, scrisse di proprio pugno sullo scritto queste stesse parole; che con sorpresa aveva veduto aggiunte alla bozza delle domande che gli erano state fatte, le parole, i diversi aggiustamenti, con quello che seguitava sin alla fine del capitolo. Continuò, sempre di proprio pugno scrivendo, che le dette domande erano state da lui ammesse, nè come un trattato nè come un preliminare, ma solamente per dimostrare il suo desiderio di soddisfare alle provvisioni delle chiese di Francia, allorquando, le cose bene considerate, si potesse di loro convenire in un modo stabile, obbligandosi a fare le dette provvisioni transitoriamente, e, caso che ciò non si volesse o potesse, si obbligava a trattare di un altro modo di provvisioni. Questa sua protesta non contentando ancora l'an mo del pontefice , fatti a sè chiamare il prefetto ed il gendarme Lagorse , gendarme che era del palazzo pontificale, asseverantemente affermo loro che non ammetteva l'ultima frase dello scritto accordato tra lui ed i vescovi. Dichiarò loro oltre a questo, che il giorno precedente, non avendo dormito tutta la notte, era come se fosse mezzo ebbro, e che conseguentemente non aveva potuto fare in quel giorno alcuna promessa; che del rimanente non intendeva essersi obbligato nè per un trattato, nè per preliminari di un trattato; che desiderava che ciò fosse ch'aramente conosciuto , perchè non voleva esporsi a strepitarne , ne a parere mancar di parola; che del resto, se divenisse necessario, farebbene romore, e voleva che fosse bene inteso che di nulla dal canto suo si era definitivamente convenuto. Poco importava ai vescovi deputati che questa giunta fosse o no nello scritto consentito dal papa, perciocchè l'importanza del fatto era nell'instituzione da darsi dal papa o dai metropolitani, nel caso d'indugio da parte della Santa Sede. Per la qual cosa consentirono facilmente inti al cassare dallo scritto quell'ultima parte, ed il mandarono al ministro da Torino.

Non senza allegrezza annunziarono i deputati all'imperiale governo le concessioni fatte dal papa: al tempo stesso lo accertarono che pareva impossibile l'indurre il santo padre a promettere per iscritto, che nulla tenterebbe contro le tre ultime proposizioni del clero del 1682; che solo assicurava, sua intenzione essere di nulla tentare; che ancora era impossibile cho prestasse il giuramento, o che rinunziasse al dominio temporale; quanto a' due milioni dichiarare non volerli accettare, poco bastargli per vivere, e di poco voler vivere : soccorrerebbelo , diceva , la pietà dei fedeli . Fra mezzo a tutto questo i deputati si accorsero e ne informarono il governo, che fissa ed inconcussa deliberazione del pontefice, sopra tutte le altre, era guesta, che non voleva consentire che l'imperatore nomipasse i soggetti destinati alle sedi vacanti negli Stati pontificii, ed affermava che dei medesimi a lui solo si appartenesse la nomina e l'instituzione. Come, sclamava con infinita commozione il santo pedre, i titoli dei cardinali vescovi, titoli delle chiese più suburbane saranno, o in parte o in tutto, distrutti senza il consenso della Santa Sede I Volersi adunque ch'ei consenta ad un concordato, nel quale l'imperatore nominerebbe a tutti questi vescovati, anche a quelli che di accordo comune sarebbero conservati! Bene terribil cosa sarebbe questa, soggiungeva, se in tutta la cristianità il papa non potesse di suo proprio moto nominare un solo vescovo, e nulla avesse in suo potere per ricompensare i suoi servitori che bene e fedelmente l'avessero servito nella pontificale amministrazione.

Grande allegrezza surse, per le agevolezze promesse dal pontefice negl'imperiali palazzi, in cui si stava aspettando con molto desiderio quello che fosse per partorire l'andata dei prelati a Savona : piacque a tutti la scomunica abolita, la instituzione assicurata. L'imperatore, domato in parte il papa, si spinse avanti a soggiogarlo del tutto. Insorse adunque con maggiori richicste, volendo che quanto nelle istruzioni date ai deputati aveva ordinato. avesse il suo effetto, per modo che nissuna eccezione di vescovi si potesse fare, il papa rinunziasse al dominio temporale e se ne tornasse servo a Roma, o se n'andasse più servo ancora ad Avignone, ed accettasse lo stipendio imperiale. A questo fine si deliberava di usar il Concilio. Mandò primicramente al pontefice alcuni cardinali , non già i neri , ma l rossi, e di questi neanco tutti, ma solo quelli che gli parvero meno alieni dal secondar le sue intenzioni , Roverella , Dugnani , Fabrizio Ruffo ; grande fondamento poi faceva principalmente sul cardinal Bajana, siccome quello che era molto entrante e di risoluta sentenza, e sempre era stato nel concistoro consigliatore di deliberazioni quiete verso l'imperatore. Aggiunse monsignor Bertazzoli. arcivescovo in partibus d' Edessa, timida ed accomodante persona, congiunto per antica famigliarità col pontefice, ed in grandissima fede e favore appresso

Così Napoleone minacciava, Bajana parlava risolutamente, Bertazzoli persuadeva con preghiere e con lagrime. Intanto il ministro dei culti comandava che nissuna persona che fosse al mondo, salvo I mandatarii, il prefetto e Lagorse gendarme, priesse parlare al papa. Pecero bene i mandatarii la prate lore: solo Duganai e Ruffo diedero in qualche iscappata, favellando della libertà del papa: ma furono dette loro certe parole che fu forza pensare ad ogni altra cosa piuttosto che a questa, di procurare la libertà del carce-

BOTTA AL 1814. 406

1811 rato. Intanto il Concilio di Parigi faceva un decreto conforme alle ultime promesse dal santo padre: portasselo a Savona una deputazione del Concilio, acciocche il papa ratificasse e desse un breve conforme. Furono deputati c portatori della conciliare deliberazione l'arcivescovo di Tours, l'arcivescovo di Malines , il vescovo di Faenza , nominato patriarca di Venezia , l'arcivescovo di Pavia, i vescovi di Piacenza, d'Evreux, di Treveri, di Nantes e di Feltre. Li vide umanamente e volentieri il papa : ottennero facilmente, il dì 20 settembre, il breve che appruovava il decreto conciliare: le sedi arcivescovili e vescovili, più di un anno non potessero vacare; l'imperatore nominasse, il papa instituisse; se fra sei mesi non avesse instituito, il metropolitano od il più anziano instituissero essi. Solo ai notati capitoli aggiunse il pontefice il seguente, che spirati i sei mesi, e se alcun impedimento canonico non vi fosse, il metropolitano, o il più anziano, innanzi che instituissero, fossero obbligati a prendere le informazioni consuete e ad esigere dal consecrando la professione di fede, e tutto che dai canoni fosse richiesto. Volle finalmente che instituissero in nome suo espresso, od in nome di colui che suo successore fosse, e tantosto trasmettessero alla sedia spostolica gli atti autentici della fedele esecuzione di queste forme. L'avere statuito un termine alle instituzioni pontificie, oltre il quale se il papa non avesse instituito, potessero instituire i metropolitani, era cosa piuttosto di estrema che di grande importanza per la sicurezza e quiete degli Stati, e in questo aveva Napoleone bene meritato della notestà secolare; imperciocche in così stretta congiunzione delle cose temporali e spirituali, possono nascere facilmente fra le due potestà gravi controversie, per terminar le quali a suo vantaggio Roma potrebbe usare contro i principi il rimedio dell'interruzione nell'episcopato per mezzo della negazione delle instituzioni. il termine prefisso di cui si tratta, suppliva, in quanto spetta all'independenza della potestà temporale, agli ordini spenti dell'antica disciplina, o legittimi che si fossero e d'instituzione divina, secondo l'opinione di molti dotti teologi, o solamente tollerati per tacita od espressa delegazione dai successori di san Pietro, secondo l'opinione della curia romana, Beato Napoleone, se ciò avesse domandato ed ottenuto dal pontefice per amor della libertà, non per cupidigia della dominazione! Beato egli ancora, se in cio si fossero contenuti i suoi pensieri! Ma quanto maggiore si mostrava la condiscendenza del pontefice , tanto più egli osava , Bajana , l'arcivescovo di Tours, con tutti gli altri si serrarono addosso al prigioniero, acciocchè consentisse alle altre richieste dell'imperatore. Facilmente si vede quale libertà ecclesiastica potesse ancora sussistere, se il papa prestasse il giuramento, se vivesse in Roma o in Avignone, cinto dai soldati napoleoniani e salariato dall'imperatore, se l'imperatore nominasse tutti o quasi tutti i cardinali, se tutti i dispacci del papa si tramandassero per le poste imperiali. Certamente in questo i prelati facevano piuttosto la parte di avvocati dell' Imperio che della Chiesa, e procuravano la libertà intiera della potestà secolare. I principi avrebbero dovuto restar loro obbligati, se tale fosse stata la loro intenzione qual era di fatto. Del resto qui era un caso straordinario, dal quale non si poteva argomentare agli ordinarii; perciocchè tutte le potestà secolari erano a questo tempo serve di una sola, la quale, per l'intiera soggiogazione della potestà ecclesiastica, diventava padrona assoluta del mondo. Caso strano, ma vero: la libertà ecclesiastica era parte e soste no della libertà universale, e caduta quella, che di tutti i freni era il solo che

fosse rimasto, anche questa se n'andava in precipizio per dar luogo ad una 1811 universale tirannide.

A tutta la tempesta che gli si faceva intorno, domandava primamente il papa la sua libertà, al che rispondevano i deputati conciliari (il narro perchè la posterità conosca l'età) ch'egli era libero. Del giuramento, del rinunziare ai vescovi di Roma, del tornare a Roma o dell'andar ad Avignone in qualità di suddito, con fermezza grandissima negava. Il dolce Bertazzoli, che avea paura, non se ne poteva dar pace: pietosamente sclamava: « Speriamo in Dio, « obbedienza al governo, ho speranza, preghiamo Dio; » e così tra queste speranze e questa obbedienza il buon prelato passava tempo, ma nulla fruttava col pontefice : anzi finalmente il papa gl' intimò, non gli parlasse niù di faccende . Napoleone , veduto che non si approdava a nulla , volle pruovare se una solenne e subita minaccia potesse far effetto. Comandò ai deputati, ed il fecero, che si appresentassero al pontefice, e ad aperte parole gli dichiarassero esser loro per ordine dell' imperatore in sul partire da Savona , lui essere cagione che l'imperatore si ritirasse dai concordati . lui operare che i vincoli della Chiesa gallicana colla Santa Sede si rompessero, lui fare che di tanto notabile diminuzione della cattedra di san Pietro potessero giustamente i posteri, e massimamente i suoi successori, accagionario; pensasse bene, quello essere l'ultimo momento, romana Chiesa perduta, imperio trionfante. Aggiungevano molte altre cose sul benefizio che riporterebbe ciascuna delle parti dalla condiscendenza del papa. Rispose, non potere contro coscienza; Dio provvederebbe; non curarsi di quanto dicesse il mondo, manco di quello che cardinali e prelati contaminati a Parigi dicessero . Partirono disconclusi .

Per altimo cimento, e per ordine risolato del ministro dei culti, il prefetto, evanto in cospetto del pontefice, gravemente lo ammoniva dell'impertanza del fatto, dello calamilà sovrastanti, dei pentimenti che ne avrebbe. dell'opinione di tutto il clero, auzi del mondo, contaria alla sua. Aggiunseche, se non si piegasse, ed in meglio non voltasse le sue risoluzioni, avacrico di notificargli cosa che porterabe, grave ferita al suo cuore. Rispose, noi permettere la coscienza; che lio mostrerebbe la sua potenza. Il prefetto non essendo atto ratificato, l'imperatore tenera i concordati per abrogati, e non soffirebbe più che il papa intervenisse nell'istituzione canonica dei vescovi.

Le minaces di lostano non avendo prodotto impressione, si volle far pruvas se da vicino fossere più fruttuose. Ottre a où gài tempi incominciavano a stringere, e i fatti a dar di mano a Napoleone: quel papa rorilente e tontano dava qualebe timore. Deliberossi l'imperatore a ritirario in Francia, dove potesse e vederlo e minacciario egli indesiemo. La segretezza parve più sicuru della pubblicità, la notte più del giorno. Dissist voce che Lagorse, capitano di grodarmi, che doveva accompagnare il papa cattivo en suo viaggio, fosse venato in disgraza dell'imperatore per essersi mostrato troppo agevole ed amico con Porta, medico del papa, e che il principe Borghesi il chimasse a Torino per utire da lui gli imperatia (compativano Lagorse, e da minasse a Torino per utire da lui gli imperatia (compativano Lagorse, e de minasse a Torino per utire da lui gli imperatia (compativano Lagorse, e da mona tetatati di buona vita a colpia per discolpario: la cossi allignava. L'ingegnere capo dei ponti e strade, apprestava ogni cossi alli partezza. La notte dei 9 siusore era scurissima per accidente: al toco della partezza. La notte dei 9 siusore era scurissima per accidente: al toco della partezza. La notte dei 9 siusore era scurissima per accidente: al toco della

isci mezzanotte, messogli addosso una sottana bianca, un cappello da prete in capo, la croce vescovile in petto, lui non ripugnante, anzi serbante serenità , spignevano il capo della cristianità nella carrozza apprestata , e l' incamm:navano alla volta d' Alessandria . Spargevano che fosse il vescovo d'Albenga che andasse a Novi. Passarono per Campomarone, non per Genova, per sospetto della città. Niuna cosa cambiata in Savona: ogni giorno, e durò ben quindici dopo la partenza, i magistrati andavano in abito al palazzo pontificale per far visita al pontefice, come se fosse presente : i domestici preparavano le stanze, apparecchiavano e sparecchiavano le mense, andavano a mercato per le provvisioni, cuocevano le vivande; Fenestrelle in vita, se parlassero. Le guardie vigilavano al palazzo, i gendarmi attestavano a chi il voleva udire, ed a chi nol voleva, avere testè veduto il papa con gli occhi loro o nel giardino, o sul terrazzo, o in cappella; Suard, luogotenente di Lagorse, che era consapevole del maneggio, compiangeva il povero Lagorse, per aver perduto la grazia dell'imperatore. Chi non sapeva, parlava, chi sapeva non parlava. Ma si voleva che niuno parlasse: un pover uomo della Riviera ebbe a dire, per sua disgrazia, che aveva veduto il papa a Voltri; gli fu intimato si ritrattasse; quando no, mal per lui; si ritrattò, e fu lasciato andare con le raccomandazioni : fece proponimento di non nominar più papa. I Napoleonici stavano in sentore, se mai qualche voce in Savona, o nei luoghi vicini sorgesse: i magistrati scrivevano ogni cosa essere sicura; nissuno addarsi. Insomma già era il pontefice a dugento leghe, che ancora si credeva che fosse in Savona. Tanto erano perfettamente orditi i disegni dei Napoleonici l Arrivava il pontefice a nuovi soldateschi insulti in Fontainebleau: poco dopo arrivava anche Napoleone. Caso fatale, che là dove otto anni prima era Pio arrivato trionfante, ora prigioniero arrivasse, e di la dove ora Napoleone signore del mondo arrivava, prigioniero due anni dopo se pe partisse.

## STORIA D' I T A L I A

## LIBRO VIGESIMOSESTO

## SOMMARIO

Accidenti di Sicilia. Constitusione data dal re Pertinando ai Siciliani ai tempi di Bentink. La regina Carolino, construta dogli Ingleta, is ritira dalla Sicilia, e muove a Vienna. Guerra tra Francia e Russia. Sono giunti i tempi falati per Yapoleone. Periace la sua polevazo in Russia. Fa un nuovo sforso, e comparisce sui compi di Germania. E prestato a Lipiaci: tulta la Germania, sideguata, inserge contro di lui. Concordato di Fondineblesu. Pratiche di Gionochino, d'Eugenio di Bentink per le parti di Italia. Eugenio sulla Sava; l'Italia, assalita da parecchie parti. S' ovvicina il fine della tronocifia.

Regnava in Napoli Giovachino napoleonide, in Sicilia Carolina d' Austria. Molto operava Napoleone nel regno di qua dal Faro per la sua potenza, molto gli Inglesi in quello di là dal Faro per la presenza; molti e varii inrono gli effetti ed in chi regnava di nome, ed in chi regnava di fatto, ma una la cagione, cioè l'ambizione. Tanto è dolce agli uomini ed anche alle donne il comandare! Parte degli accidenti che segnirono, già furono da noi raccontati: ora è ragione che coll'ulteriore narrare quelli si terminino, questi maggiormente si spieghino; poi presto verrassi al fine di questa mia troppo lagrimevole narrazione. Da più rimoto principio si ha per noi da cominciare. Era Giovachino, siccome quegli che si antriva facilmente con vane speranze, : tutto intento a turbare le cose di Sicilia sì colle dimostrazioni guerriere, sì colle instigazioni e colle spie. Carolina dal canto sno, in ciò aintata dagli Inglesi, si era in tanto dirizzata a questo disegno, che la diminuzione dei Napoleonidi nel regno di terraferma mal quieta e mal sicura rendesse. Il sangue sparso a copia nelle Calabrie. I finmi biancheggianti di nmane ossa attestavano le napolitane e le palermitane instigazioni, e già furono da noi in queste carte vergati. Raccontammo ancora come i tentativi armati di Giovachino finissero; resta che il seguito delle siciliane mutazioni , facendo principio dall' esito delle insidie dei Napoleonidi, da noi si descriva; crudi accidenti e degni dei tempi. Tentavano principalmente i Napoleonidi Messina. per la vicinanza ed importanza del luogo. Vi avevano segrete intelligenze con alcuni uomini di umile condizione, il cui fine era di operare moti contrari al governo. I congiurati, come gente di basso stato, non avevano alcuna dipendenza d'importanza, ma si temeva ch'essi fossero gli agenti

istà di uomini più potenti, non potendosi restar capace come i Napoleonidi , per fare una rivoluzione in Sicilia, adoperassero gente di così piccole condizioni, come calzolari, marinari e pescatori. Per la qual cosa, per iscoprire, fin dove il vizio si stendesse, il governo mandava da Palermo sul luogo un marchese Artali, uomo non solo inclinato a fare quanto il governo dovesse, ma capace ancora di degenerare la giustizia in sevizia. Terribile fu il suo arrivo, terribile la diniora. Pose in carcere non solamente i rei, ma ancora i sospetti, e non che plebei e poveri, magnati e ricchi. Condotti i carcerati in sua presenza, faceva loro udire che sarebbe meglio per loro che confessassero: quando no, avessero a sapere ch'egli era Artali marchese, che ministrerebbe giustizia alla palermitana, che avrebbero ceppi ai piedi, manette alle mani, che li farebbe tirare sulla colla arroventare coi ferri . che solo che una sua parola parlasse, conoscerebbe Messina ch'egli era Artali. I fatti poi consenz enti, anzi peggiori delle parole; perchè serrati in una segreta così bassa e stretta, che nè stare in piedi nè giaccre alla distesa potevano, eran lasciati per ben cinquanta giorni a dimenticanza, solo un misero panicciuolo al giorno essendo loro ministrato. Sorgeva l'acqua tutto all'intorne; il suolo, aspro di acuti sassi. Non lume avevano ne aria: fra breve divenne l'ar'a pestilente. A questi erano lacerate le carni con nerbi , a quelli scottate con ferri; a questi davansi droghe da procurar loro sogni spaventevoli, da cui solamente erano svegliati con brace accesa, o con piastrelle arroventate. Fuvvi chi ebbe le membra tirate dalla colla orribilmente, e chi la pelle tagliata fino al cranio da funicelle strettissimamente avvinte. Scioglievansi, perchè le carni davano in mortificazione : tenevano i carnefici che la morte togliesse le vittime ai nuovi ed apprestati tormenti. Fora pur troppo dolorosa narrazione l'andar raccontando minutamente il lungo e moltiforme martirio. Solo dirò che le messinesi carceri furono come le verrine; la siciliana terra rispondeva alla napolitana, furore a furore, crudeltade a crudeltà opponendo : infausto cielo , che vide quanto possa l' eccessiva natura dell' nomo. Di Manhes e di Artali parlando, mostrano le calabresi terre, mostrano le siciliane la terribil natura loro; ma il primo fu inesorabile, il secondo crudo; quegli pacato, questi sdegnoso; l' uno sanò un paese, l'altro fece un paese infermo e pregno di vendetta . Messina tutta piangeva, tremava , fremeva ; niuna cosa più sicura a nissuno : imprecavano e chi comandava e chi tollerava; un gran vituperio ne nasceva per gl' Ingles: andati là per difendere le popolazioni , e che le vedevano straziare . Gridarono i Messinesi , venne avviso della tragedia a Giovanni Stuart , generale dei soldati britannici . Mandò un lord Forbes a visitare le segrete dolorose, gli diede per compagno parecchi chirurghi, perchè sapeva che abbisognavano. per sanare le vestigia impresse dal furor dei carnefici. Seppesi queste cose il governo del re Giorgio; gliene fu fatta anche fede indubitata. Non so se gl' importasse dei tormentati : bene gli calse dell' odio che ne veniva contro il governo siciliano e contro l' loghilterra : indebolivasene la difesa dell' isola . Di gran momento era agli Inglesi la conservazione della Sicilia, sì per sè medesima, come pel sito opportuno a difendere Malta, ed a percuotere nel cuore del regno di Napoli. Non poca molestia dava loro il vedere che l'imperio violento della regina, perciocchè a lei massimamente attribuivano i popoli la direzione delle faccende, tendeva ad alienare gli animi da lei e dagli alleati : perciò pensarono ai rimedi . Per verità i Siciliani , che con molta allegrezza avevano veduto la corte venire in Sicilia nel 98, ora, mutatisi

intigramente, alla medesima erano avversi. Della qual mutazione, oltre i 18 à rigori eccessivi, molte e gravi furono le cagioni. Morto Acton, col quale la regina principalmente si consigliava, era stato chiamato ministro delle linanze il cavaliere Medici, uomo, come già abbiam detto altrove, di singolare destrezza d' ingegno : ma che amava il governare assoluto. Per questo aveva piaciuto alla regina; e la regina a lui. Della sua elezione si mostrarono inale soddisfatti i Siciliani, sì per questa stessa sua natura molto tirata, come perchè napolitano era. A queste mal soddisfazioni se n'aggiunsero delle altre di non poco momento. La regina, che sapeva che a volta a volta tornava al re il desiderio di prendersi nel governo tutto l'imperio che gli si conveniva, aveva fatto opera, per fermare questi rigogli, che fosse eletto a primo ministro il duca d'Ascoli, nel quale Ferdinando aveva inolta affezione, e che molto ancora da lei dipendeva. Confidava in questo di essere del tutto padrona dell'animo del re, sì per l'imperio proprio, come per quello del duca. Ma oltre che Ascoli era nomo d'intelletto incapace a sonportare tanto peso, e neppure gli dispiacevano i piaceri di cui tanto si dilettava Ferdinando, avvenne che appresso a lui acquistò grande autorità una donna che chiamava col nome di sua amica. Costei, traendo, contro il dovere, ad utilità propria il credito del duca, fu cagione che un gran romore si levasse contro di lui con diminuzione del suo nome presso i popoli. Il mal umore si accese anche contro la corte, massimamente contro la regina, che, per tenersi il duca benevolo, accarezzava l'amica di lui.

Cagione molto forte di disgusto furono i Napolitani venuti colla corte in Sicilia. Costoro, se pochi si eccettuano, o messisi a grandeggiare fra un popolo povero, od a far le spie fra un popolo sdegnato, accrescevano l'odio naturale dei Siciliani contro i Napolitani, e gli uniori già mossi viemaggiormente pervertivano. Il denaro del pubblico, cavato a grande stento dai sudditi spolpati, si profondeva con grave scandalo in Napolitani o Calabresi, parte insolenti, parte viziosi, immoderati tutti nella quantità delle spise. Intanto i soldati , ridotti quasi nudi e colle paghe corse da mesi ed anche da anni, attestavano colla miseria loro la pessima amministrazione del regno. Ne la corte rimetteva dal consueto lusso, come se il regno solo oltre il Faro potesse da sè solo sopperire a quella voragine alla quale appena bastarono i due regni uniti. Quindi accadeva che, sebbene alcune terre appartenenti alla corona, col fine di sostenere le esorbitanti spese, si vendessero, nondimeno sempre l'erario penuriava, e mentre la corte spendeva e spandeva, ogni servizio del pubblico mancava. Le strade massimamente, per le quali il parlamento aveva conceduto proventi particolari, rotte e malconce, dimostravano che ciò che per loro si era dato, in altri usi si convertisse. S'aggiunsero a sprofondar l'abuso gli enormi dispendii fatti per le fazioni della Calabria, per la difesa di Gaeta, per le spedizioni contro Castelmare, e contro le isole di Procida, d'Ischia e di Capri. Già si era dato fondo alle ricchezze portate via nella fuza di Napoli, avvegnachè fossero di non poca entità; e le cose erano ridotte a tale che la regina, per ultimo sussidio, mando ad impegnar le giole dotali e sopradotali per cavarne diecimila once, che sono circa cinquemila luigi di Francia. Crescevano gli sdegni pensando che l'Inghilterra pagava alla corte di Sicilia trecentomila sterlini all'anno di sussidio , nè potevano i popoli restar capaci come tant'oro napolitano, siciliano ed inglese in una e medes ma voragine, senza nissuno o con debole frutto, si bettasse ricchezza certa, dispendio enorme, povertà rea, dicevano. Gl'In14-14 giesi stessi perdevano di reputazione appresso ai popoli e per l'aso e per l'abaso del sussidio. Adunque, i Siciliani gidavano, fine le spese gl'Ingleis alla Sicilia, percèhe ne siano pagate le napolitane spe, i calabresi sican? Adunque gli sterlini di Londra vengano a Palermo, percèh l'armata d'Assoti ed il dispotico domino di Medici ne siano protetti e sicuri? Adunque perchè un duro giogo sul collo del Siciliani, miseri colla corte assente, ancor più miseri colla corte presente, a seprativi miseri colla corte presente, assor più miseri colla corte presente, a seprati domestici e forestieri tesori si profondono? Incominciavano gl'Inglesi ad accorgersi che avevano a fare con un alleato, il quale, dopo di aver procursto udio a sè, il procurvas anche a loro. Già se ne gettavano molti sperti nel giornali di Londra; il governo stesso pensava ai rimedi. Il fine era questo, che si toglicesse alla regina l'autorità che si era arrogata nelle faccende, e che la parte popolare si accorrazzaso, si concilisses, si fortificasse.

Ma prima che gl' Inglesi comandassero, si sperava iu un rimedio domestico; quest' era il parlamento siciliano. Lo aveva il re convocato nell'810. Aveva Medici dato molte speranze di questo parlamento, come se fosse per essere molto liberale di sussidi: donativi li chiamano in Sicilia. Era Medici uomo molto ingegnoso ed inframmettente, nè mancava di ardimento; perciò sempre confidente in quanto imprendesse a fare, sperava di volgere a suo grado il parlamento. Fece suoi brogli appresso ai rappresentanti, questi sono il braccio demaniale, nè senza frutto. Alcuni degli eletti liberamente dalle città tirò a sè colle promesse e coi doni, altri fece eleggere a sua posta: che anzi ottenne che parecchie città, bruttissimo vizio della constituzione siciliana, dessero il mandato parlamentario ad una medesima persona. Erano moltiplici questi rappresentanti, ed al favore di Medici obbligati e da lui dipendenti. Si era anche destramente insinusto, ed aveva acquistato credito nel braccio ecclesiastico: non pochi vi erano inclinati a secondare i suoi disegni. Bene considerate erano tutte queste cose da Medici ; ma errò per altra parte in due modi perchè, credendosi sicuro dei due bracci, demaniale ed ecclesiastico, omise di accarezzare il baronale, più potente di tutti; ed oltre a questo usò l'opera di certe persone le quali, avvengadiochè fossero dotate di singolare abilità, erano nondimeno venute in odio ai popoli, perchè nel Parlamento dell' 806 si erano adoperate con molto calore acciocche si aumentassero i dazi. I baroni, parte per amor di bene, parte per odio di Medici, che gli aveva o trascurati od aspreggiati, fecero tra di loro un intelligenza per isturbare i desegni al ministro. Fra gli avversari, per essere stato offeso ed allontanato dalla corte per opera di lui, risplendeva il principe di Belmonte, uomo assai ricco, di famiglia nobilissima e di molta dependenza in Sicilia; nè l'ingegno mancava in lui nè la liberalità; perchè amico ai letterati, cortese ai forestieri, mostrava che di buoni frutti pon era sterile la Sicilia. Quest' erano le sue virtu; i vizi, un orgoglio intollerabile. Assunse impresa di vendicarsi di Carolina e di Medici. I baroni si collegarono con Belmonte. Il ministro s'accorse che se era stato buono il tirare a sè i dependenti, sarebbe stato meglio il tirare gl'independenti. L'esito fu che il parlamento concedè un piccolo aumento di donativi, ma interpose tante difficoltà alla distribuzione e riscossione loro, che fu impossibile di esigerli. Maggiori segni sorsero del mal umore parlamentario; perchè, essendo solito il parlamento a domandare molte grazie al re, grazie che si concedevano a ragguaglio della largizione dei donativi, a questa volta i baroni domandarono, come per modo d'ironia, la grazia di sua maestà: l'esempio fu efficace; ystanche i due altri bracci risposero nella medesima sentenza: solo gli ecclesiastici richiesero il re, facesso prigioni separate pei preti. I Siciliani, secondo la natura dei popoli, che sempre pagao malvolenterie, e peggio quando sono entrati in opinione che chi maneggia il denaro loro, lo sparge, altarano voci del planos in tutta l'isola a favor del baroni per contrario coi discorsi acerrimi laceravano il nome di Medici e di coloro che nel parlamento l'avevano secondata.

Fu molto memorabile il parlamento siciliano dell'810, di cui abbiamo fio qui toccato. Imperciocchè le terre obbligate a feudo furoco ridotte all'allodio, ed aboliti molti baronaggi, consentendo volentieri e con singular lode i baroni ad una riforma che recava loro, quanto alle rendite, notabile pregiudizio. A ciò si aggiunse che, per la più acconcia distribuzione dei dazi, si crearono nuovi ordini di gabelle; e le terre, affinchè il terratico fosse stanziato con più equalità , si accatastarono, facendo stima dai contratti d'affitto, o dalle confessioni dei possilenti sul fruttato di dieci anni : dal che ne surse un censo o catasto, che, sebbene imperfetto, diè non pertanto qualche utile norma in una faccenda intricatissima. Migliorò anche il parlamento gli ordini giudiziali, cosa in quei tempi di estrema necessità, per la frequenza intollerabile che era invalsa dei furti e delle rapine, perchè, siccome per lo innanzi i capitani di tutte le città e villaggi erano obbligati a compensare del proprio i rubati, il che di rado aveva effetto. essendo per lo più i predetti capitani uomini poveri, che amavano meglio o fuggire o andar carcerati che pagare, così il Parlamento creò tante compagnie di gendarmi, quanti erano i distretti, volendo che ciascuna compagnia purgasse il distretto proprio dai ladri, e fosse tenuta dei furti che vi succedessero. Le strace ed i casali sparsi, che prima erano molto infestati , diventarono più sicuri ; i popoli lodavano il parlamento del prudente consiglio, i baroni sorgevano in maggior credito pel favor dell'opinione. La regina, che si recava a diminuzione di potenza il favore acquistato dal parlamento e dai baroni, molto mal volentieri sopportava questa variazione. Medici, o che il facesse da sè, perchè sapeva che, e come napolitano e come aderente alla regina, aveva perduta la grazia dei Siciliani, o che Carolina gliel comandasse, rinunziò alla carica di ministro delle finanze. Creossi in sua vece il principe di Trabia, come Siciliano, per conciliare: s' inteodeva piuttosto di commercio che di Stato. Piacque un tempo, dispiacque fra breve, perchè pensava a torre le spese inutili, ed a formare migliori ordini per la Camera. Intanto le tasse a mala pena si riscuotevano, ogni cosa in ruina. Per ultimo rimedio si chiamava un secondo parlamento. Diè maggiore agevolezza nel riscuotere le tasse : negò più grossi donativi : ogni promessa o minaccia della corte, indarno; i baroni non si lasciarono piegare nè alle lusinghe delle parole nè alle profferte d'onori : lo Stato periva ; e' bisognava uscirne. Un Tommasi, chiamato nelle consulte regie, trovò questi due rimedii: pagassesi una tassa dell'uno per centinaio del valsente di tutti i contratti, stromenti e carte private che si facessero dai particolari, e perchè nissuno potesse far fraude, si mandò ordine ai notai ed ai banchi pubblici di Palermo e di Messina, che avessero cura dell' esecuzione. L'altro trovato del Tommesi fu che si vendessero alcuni beni stabili appartenenti a. lunghi pii, a possessori forestieri ed alla religione di Malta: perchè la vendita non riuscisse vana per mancanza di avventori , si facesse BOTTA AL 1814.

sua per mezzo di lotto. Non fu consentaneo alle speranze l'effetto dei due decretti ; perchè, essendo gi umori mossi e l'opinione avversa, i rimedi si cambiavano in veleni. Primieramente la nazione, recandosì a dispetto e ad oltraggio un atto che stimava essere arbitrario e contro gi ordini della constituzione, foce risoluzione che tutti gli atti privati, come vendite di besi si stabili che mobili, affitti, pigoni, pagarentie tutti altro contrato, dove la natura del negozio il permettesse, di buona fede e senza rogito-di notio si facessero. Quanto al lotto, malgirado del guadagno ingordo che vi si poleva fare, nissuno accorse alle polizze, e riusci vano il tentativo. Tanto quei popoli marrono meglio pericolare nelle sostanze e rinuziare al lucro, che sottoporsi ad una tassa che riputavano illegale e contraria agli statuti del regno: contrati risoluzione dei Sciliani. La regina dispensò le polizze al suoi cortigiani, magistrati, partigiani ed aderenti; debole sussidio in Inata angustia.

Questa condizione non era tale, che lungo tempo potesse durare senza variazione. La regina non rimetteva dal solito procedere, da lodarsi per costanza, da biasimarsi pei mezzi e pel fine. I baroni instavano, nè erano uomini da non usar bene il tempo. Gl'Inglesi ci mettevano la mano, perchè vedevano che gli andamenti di chi reggeva precipitavano le cose in favor dei Francesi per la mala soddisfazione dei popoli; e giacche avevano pruovato che i consigli dati alla regina non avevano prodotto frutto, si erano risoluti a prevalersi della nuova inclinazione d'animi che era surta. Tutti volevano comandare, regina, inglesi, baroni, chi per superbia, chi per interesse, chi per desiderio di regolate leggi. In questo nacque un accidente, dal quale doveva avere la sua origine il cambiamento delle siciliane sorti. Fecersi avanti i baroni cui più muovevano il fastidio dell'imperio caroliniano e la voglia di veder ridotto a miglior forma il governo, e si appresentarono con una rimostranza al re, supplicandolo della rivocazione dei due decreti, come contrari alla constituzione siciliana fino allora inviolata nel diritto di porre le contribuzioni. Portarono la medesima rimostranza alla deputazione del Regno, la quale dal Parlamento eletta, sedeva secondo i siciliani ordini, tra l'una tornata e l'altra del parlamento. Capo di guesta mossa fu il principe di Belmonte. La regina, che non era donna da lasciarsi soprafare dai venti contrari, non solamente non si piegò a questo assalto dei baroni, ma persuase ancora al re che gli facesse arrestare e condurre in luogo deve fosse mestiero di pensar ad altro piuttosto che a rimostrare. Furono arrestati, condotti in varie isole, serrati in prigioni diverse, e trattati con sevizia cinque dei primari baroni del Regno, che furono quest'essi: il principe di Belmonte sopradetto, i principi d'Aci, di Villarmosa, di Villafranca e il duca d'Angiò. Parlossi anche, nelle più segrete consulte della regina, che si uccidessero: i suoi aderenti più stretti, credendo di andarle a versi, domandavano la morte loro. Ma Medici, col quale principalmente ella restringeva i suoi consigli, contradisse, allegando che un fatto tanto grave sarebbe certamente occasione di rivoluzione.

Questo cose davano gran sospetto agi Inglest, perchè nulla di certo si potevano promettere da un mote popolare; nè maggior fede avvano uella regina, dappoiché per lo spossitio di Maria Luisa nell'imperator dei Francesi era diventa parente di Napoleone, e sicono quelli che ettimamente enonorevano la natura di lei, sapevano che ella si sarebbe gettata a qualunqure più strano partito, e da anche nell'amolicita di Napoleone, nurchà

continuasse a comandare, nè era solita a guardare più in viso Inghilterra che 1813 Francia; tanto era l'indole sua altiera ed indomita I Adunque gl'Inglesi, non potendo più comandare con la regina, nè fidandosi del popolo, si vollero pruovare, trattando restrignimento coi baroni, di comandare per mezzo loro.

A questo fine, richiamato a Londra lord Amherst, ambasciatore d' Inghilterra alla corte di Palermo, mandarono in sua vece lord Bentink, uomo di natura molto risoluta; pretendeva parole di libertà. Ora s' ha a vedere una testa forte contro una testa forte. Non così tosto pervenne Bentink in Palermo che si mise a negoziare strettamente con la regina, ammonendola dei pericoli che correvano, e rappresentandole la necessità di cambiar di condotta proponendo la riforma degli abusi introdotti nell'amministrazione e nella constituzione del regno. Insisteva principalmente, amarissimo tasto a Carolina, affinchè si rivocassero i due decreti, e si richiamassero dalle carceri e dall'esilio i cinque baroni. Aggiungeva che, se ella non si uniformasse ai desideri dell'Inghilterra, ei direbbe e farebbe gran cose. La regina, non usa a sentirsi parlare di questo suono, meno ancora a sopportarlo, non che si piegasse, viemaggiormente si ostinava, e lei essere padrona in Sicilia, non Bentink, affermava. Pure l'Inglese la stringeva, e voleva venirne alla conclusione. A cui finalmente la regina, per vederne la fine e levarselo dinanzi, gli ebbe a dire apertamente, con quale diritto s'ingerisse nelle faccende del regno, e quale audacia fosse la sua di uscire dai termini del suo mandato? Dove fosse, richieselo, e mostrasselo, il mandato di intromettersi nel governo del regno di Sicilia. Badasse bene a farla da ambasciatore, non da padrone, manco da re; che Carolina d'Austria non era donna da divenir serva di chi era mandato a farle riverenza, non a comandarle. Sentissi Bentink toccar sul vivo, perchè veramente aveva avuto dal re Giorgio potestà di consigliare, non di comandare. Tuttavia non si tirava indietro, e con pertinacia contrastando, disse, che se non aveva mandato, lo anderebbe a cercare : e come disse , così si metteva in punto di fare. Carolina , veduto il pericolo, pensò ad essere una seconda volta con Bentink, non che volesse rimuoversi dal suo proposito, perciocchè perseverava nella medesima durezza, ma sperava di rimuovere l'avversario. Consentiva, non senza qualche difficoltà, l'Inglese all'abboccamento: all'ultimo, trattandosi l'affare tra due ostinati, non si potè venire ad alcuna conclusione, per forma che l'ambasciatore disse alla regina per ultima risposta : o constitusione o rivoluzione. Ne interponendo dilazione, parti, andò a Londra, in tre mesi tornò con mandato amplissimo. Ma i ministri d' Inghilterra , avvisandosi che le parole non basterebbero, diedero a Bentink potestà suprema sopra tutte le truppe inglesi raccolte nell'isola, acciocche quello che pei consigli non potesse, colla forza il potesse. Tentò Bentink di nuovo la regina colle persuasioni ; di nuovo la regina nella risoluzione di voler fare da sè, e non a posta d'altri, o Inglesi si fossero o parlamento, persisteva. Minaccioso allora, venne sul dire, arresterebbe il re, arresterebbe la regina, li manderebbe in Inghilterra, Jascerebbe in Palermo a governare il regno il figliuolo del principe ereditario don Francesco, fanciullo di due anni, con assistenza di una reggenza, alla quale chiamerebbe, come capi, il duca d' Orleans ed il principe di Belmonte. Perchè poi le sue parole avessero l'efficacia necessaria , dodicimila soldati inglesi , ohe stanziavano sparsi in varii e lontani luoghi dell' isola, chiamò nelle vicinanze di Palermo, La regina, veduto un caso tanto estremo, nè ancora rimettendo della sua costanza, chiamati i ts: t suoi più fidi a consiglio, e con loro i ministri, sull' efflitte cose se ne stava deliberando. Disse, non esser punto per cedere ad una prepotenza forestiera. Chiamassero i soldati, volere contro le forza difendersi colla forza. Le fu tosto ridotto in considerazione, poco sicure essere le truppe per le miseria, ad esse mancare le vestimenta, ad esse i viveri, ad esse insino le armi : non potervisi far capitale ; là anderebbero dove una prima mostra di pane a loro si facesse. La regine, cedendo ella fortuna, ma non vinta nell' animo si ritirave ad un suo casino, poco distante dalla città. L'evento finale si avvicinave, si rompevano le trame napoleoniche in Sicilia, la parte inglese trionfave; contrade infelicissime, che, non potendo vivere da sè, cercaveno di sostentar le cose loro col patrocinio eltrui. Bentink, recatosi in mano la somma dell'autorità, operò primieremente, temendo, non il re per sè, ma la regina per mezzo del re, che Ferdinando, sotto colore di malattia, rinunziasse ella potestà reale, ed investisse di lei pienameoto il principe ereditario, suo figliuolo, con titolo di vicario generale del regno. Bentink fu eletto capitano generele della Sicilie, accoppiando in tal modo in sè l'imperio militare e sopra i soldati del re Giorgio e sopra quelli del re Ferdinando.

Atti primi e principali del nuovo reggimento furono il richiamare i baroni carcerati, il licenziare i ministri della regina, i palobirei diozò dell'un per centinaio, il chiamare ministri Belmonte, degli affari esteri, Villermosa, eldeli finanze, Aci, della guerro e marina. Volevono alcuni che si apprestassero gli esilii, le carceri, i supplizi contro coloro che si erano mostrati aderenti a chi avvea sino ollora retto lo Stato, massimamente contro le spo, tanto più detestate, quanto la maggior parte erano forestieri venuti dall'altra parte del Faro. Ma i nuovi ministri, conoscendo che il modo di governare tanto sarrebbe migilore, quanto più si discosterebbe dal precedente, prudentennete precedendo, si risolvevano ad usare manasutudine: punti pochi più in odio al popolo, mandavano i rimanenti in dimenticanza. Volevano cambiamento, non rivultuoiro: protestavano non voler andare a forme insolite e nuove, solamente tornare elle antiche, edattandole alle condizioni presenti. Fece eli popolo grandi allegrezze per la mutazione: quell' esser ilberato dalle spie gli pareva un gran fatto, dicevano riassocre le sorti di Sicilia.

Intanto il principe vicario convocava il parlamento. Era il mandato dei membri, provvedessero che la Sicilia avesset un buono e libero governo, rimediassero agli abusi, creassero nuovi ordini di constituzione. Erano in quest' assemblee partigiani della regina, come amatori del governo assoluto, e come obbligati a lei per potenza o per richezza o per onori; ma il tempo era loro contrario. Erano partigiani di statuti liberi, predendo molti verso le forme inglesi, ed a questi era il tempo favorevole. Erano infine, ma in poco numero, partigiani francesi: questi si accostavano agli aderenti della regina, e poiche ono potevano predicare apertamente il dominio assaluto per l'opinione contraria, pubblicavano dottrine di una libertà eccessiva, sperando che dalla licezza noscrebbe il dispositismo.

I baroni avevano maggior autorità degli altri. Bentink era accessissmo in questo che promulgasso libertà o statuti generosi in ogni luogo. Incominciossi dagli ordini supremi della constituzione. Statuirmo che la religione cattolica, apostolica, romana fosse solo religione del regno; che il re la professasse; quando no, s' inticondesso diposto; la potestà legislativa fosse

invest ta nel solo parlamento, e solo il parlamento ponesse le tasse; i suoi 18:2 decreti, appruovati dal re, avessero forza di leggi; l'appruovare od il vietare del re in questa forma si esprimesse, piace al re, o vieta il re; la potestà esecutiva fosse investita nel solo re, e sacra ed inviolabile la sua persona; i giudici avessero intiera independenza dal re e dal parlamento, i ministri fossero tenuti di ogni atto, e fosse in facoltà del parlamento l'esaminarli, il processarli, il condannarli per crimenlese : due camere componessero il Parlamento, una dei comuni, e dei rappresentanti del popolo, l'altra dei Pari del Regno; i rappresentanti fossero eletti dal popolo a norma di certe forme prestabilite; fossero Pari del Regno chiunque avessero avuto seggio nel braccio ecclesiastico o baronale, o chiunque il re chiamasse a tale dignità; stesse in facoltà del re il convocare il Parlamento, ma fosse obbligato di convocarlo ogni anno; la nazione desse al re dote splendida , e con ciò i beni della corona cedessero in amministrazione della nazione: niun Siciliano potesse essere turbato nè nelle proprietà nè nella persona. so nou conforme alle leggi sancite dal Parlamento; s'instituissero forme giudiziali pei Pari del Regno; la Camera dei comuni sola avesse facoltà di proporre i sussidi, o, vogliamo dire, i donativi; il parlamento vedesse quali e quante parti della constituzione della gran Bretagna convenissero alla Sicilia, ed esse ad utilità comune si accettassero.

Ouesti furono i capitoli principali della constituzione siciliana, data da lord Bentink circa gli ordini primitivi dello Stato. Ne concepirono i popoli grande contentezza, perchè quella equalità di diritti , e quella sicurezza delle persone, sono condizioni che piacciono a tutti. Furono inoltre dal parlamento per motivo espresso dei baroni statuiti certi patti fondamentali, dai quali ne veniva un gran sgravio ai popoli, e il nome nei baroni sali in onore, certo meritamente, appresso ai Siciliani. Perciò all'allegrezza comune cagionata dai capitoli principali, s'aggiunse una maraviglia, non senza molta parte di gratitudine, per certi capitoli aggiunti, essendone posto il partito dai baroni. Il fecero per generosità d'animo, il fecero per conciliare i popoli. Offerirono spontaneamente, e fu dal parlamento statuito che il sistema feudatario fosse e restasse abolito in Sicilia, che tutti i privilegi provenienti dall'origine medesima fossero cassi, e tutte le terre libere ed allodiali. Fossero altresì abolite le investiture, i rilievi, le devoluzioni al fisco, ed ogni peso che derivasse da feudo. Quanto alle angherie, o siano diritti angarici , polessero i comuni od i particolari riscattarsene sotto condizione di debito compenso. A voler comprendere quanta agevolezza ed amore del ben nubblico fossero in queste offerte e decreti dei baroui siciliani, basterà far considerazione che gran parte delle loro rendite consisteva in questi dritti feudatari: furonvi famiglie che, a cagione delle rinunzie, perdettero insino a settantamila franchi d'entrata. L'annullazione massimamente delle bandite o vogliam dire dei dritti proibitivi di caccia, riservandone soltanto l'uso, a guisa degli ordini inglesi, sulle terre circondate da mura, diede la vita a molti villaggi coudotti all'ultima ruina dalle fiere o regie o baronali. Dirò auzi in questo, perchè dimostrerà lo spirito di quella nazione, che il re, al quale incresceva l'astenersi dalle solite cacce, fece opera di persuader ai villani che abitavano vicini a suoi barchi e foreste, che rinuuziassero alla libertà largita dal parlamento: ne ebbe ripulsa.

Giubilavano i Siciliani dell' ottenuta libertà, la generosità dei baroni ed i nuovi ordini con somme lodi esaltando. Restava che il re, cioè il principe

sist vicar o, appruovasse. Favvi qualche soprastare. Si disse che la regina 
sistrigesse il figliatolo affinche victasse: mornossis chi ella, per por le cose 
in confusione, macchinasse sollevazoni in Palermo. Si andava oltre a ciò 
vociferando un caso più orrendo, e fu chi ella, con un artitazio di polvere 
chiusa in grossa e forte boccia, aggiuntovi scheggia ed altri istromenti mortalissimi, e getatto ed acceso improvvisamente nella stanza ed parlamento, 
si fosse sforzata di mandar l'assemblea a confusione ed a ruína. Certo 
scoppiù il ferale ordigon, ma all'entare di una finestra, per modo che dal 
terrore infuori non free effetto. Queste cose ai dicevano della regina, non 
perchè se le facesse, ma perchè la credevano capace di fare.

Duro pareva a chi regnava lo spogliaris dell'autorità; infine tanto operarono Bentini, il parlamento ed i segni della impazienza popolare, che il principe vicanio dichiaro, piacergli i captoli. Ne fu lodato da molti, bissimato da pochi. La regina non potendo più resistere, costretta anche da Bentini, che, conoscendo quel suo spirito indomabile, ed avendo il nimo alicno dal confidaria il el ici, nalvolentieri la vedeva vicina alla sede del governo, si ritirava a Castelvetrano, terra distante a sessanta miglia da Palermo. Aspeitura Bentinia la stagione propristi per mandaria a Viena, acerto e seiuro che, finchè ella restasso nell'isola, il nuovo stato non potrebbe quietare, non che radicarisi feòrica.

Ed ecco che nel mese di gennaio dell'813, il re (corse fama in quel tempo che Carolina regina, avendo l'animo sempre pieno di mala soddisfazione, di nottetempo e celeremente venendo da Castelvetrano, fosse andata a trovarlo, e ad esortarlo a recarsi di nuovo la somma del governo in mano) compariva all' improvviso in Palermo, e, fatti a sè chiamare i ministri, dichiarava, che easendo tornato in salute, suo intento era di riassumere l'autorità regia . Parve caso strano e che potesse portar con sè accidenti moltn gravi . Bentink, avvertito a tempo , mandò prestamente auoi messi a chiamar le soldatesche che alloggiavano nei paesi circostanti. Tanta fu la celerità usata , che a mezzanotte dodicimila Inglesi , armati di tutto nunto , come in presente guerra, entrarono in Palermo, rendettero le cose sicure al nuovo Stato. Fu assai subito Bentink in questa faccenda, e se avesse tardato non sarebbe più stato a tempo, perchè già i partigiani dell'antico reggimento alzavano la testa e si vantavano di aver vinto la novella constituzione. Era intento di Ferdinando di cambiare i ministri, non terminare la constituzione, annullare i capitoli accordati, rimettere in piede lo Stato antico; richiamare la regina; il fine ultimo consisteva nel liberarsi dall' imperio d' Inghilterra e dalle molestie dei democrati. Si cantarono con pompa nel Duomo le prime grazie all' altissimo per la salute ricuperata del re. Si aspettavano plausi ; nissuno si scoprì. Se da una parte si sopportava mal volentieri il dominio degl' Inglesi, dall'altra si temeva quello della regina e dei Napolitani. Intanto il capitano generale aveva condotto a fine i suoi preparamenti; soldati in armi occupavano Palermo; un romor di cannoni e di mortai tirati per le contrade faceva un terrore grandissimo. I Palermitani gridavano che guerra fosse quella; e si lamentavano che si fosse dato occasione a quest' insolito apparato . Mandava Ferdinando il comandante domandando a Bentink che cosa significasse quella mostra guerriera . Rispose venezianamente l' Inglese, aver udito la ricuperata salute del re, volere anche lui palesare la sua contentezza; quelle armi e quei soldati essere venuti ad allegrezza e ad onoranza. Stette alquanto sopra pens ero il Siciliano, poichè gli pareva che il parlare di Bentink fosse piuttosto da burla che da vero. Poi gli disse 1813 se avesse pensato agli accidenti che potevano nascere. Il capitano del re Giorgio rispose che il re Ferdinando l' aveva chiamato suo capitano generale: che a lui aveva affidato la quiete di Palermo e del regno; che per ademp're l' incarico aveva apprestato quelle armi e quei soldati. Ferdinando in questo mentre, caduto in malattia o per accidente fortuito o per angustia d'animo. riconfermò il figliuolo nella carica di vicario generale, e tornossene in villa, portando con lui diminuzione di reputazione per un tentativo male cominciato e peggio terminato.

Volle Bentink usar l'occasione dello sgomento concetto per l'esito infelice, facendo opera di persuadere al re che rinunziasse intieramente all' autorità regia in favor del figliuolo : mandò anche soldati per aiutar le parole coi fatti , a romoreggiare tutto all' intorno della villa abitata da Ferdinando: ma egli non si lasciò tirare a questa risoluzione, perchè i fuorusciti napolitani, tutti o la maggior parte seguaci della regina, il dissuadettero efficacemente da questa finale rinunzia. Temevano, nè senza ragione, che se il principe vicario fosse divenuto re, pei consigli dei baroni siciliani, che in lui molto potevano, ed erano nemici al nome loro, gli conducesse a qualche mal partito. Non potevano tornare nella patria loro, che tuttavia si trovava in potestà dei Napoleonidi, e se fosse loro stata vietata la Sicilia, non avreb-

bero più avuto alcun ricovero o scampo.

Intanto il tentativo fatto per riassumere l'autorità regia , rendè del tutto chiaro Bentink dell' animo della regina. Laonde temendo, non poco ch' ella facesse qualche precipitazione, si persuase che era meglio vedere una regina esule, che in pericolo l'autorità d'Inghilterra. Fatte adunque le sue diligenze, costrinse Carolina ad abbandonar la Sicilia. Dal che nacque che, portata dai venti e dall'avversa fortuna in istrani e barbari lidi, non potè, se non con disagi incredibili, rivedere la sua Vienna, riabbracciare i parenti e respirare l'aere natio , donde solo poteva sperar conforto della perduta potenza. Ma non fu lungo il sollievo, perchè presa da subita malattia, passò poco tempo dopo da questa all'altra vita. A questo modo finì di vivere Carolina d' Austria e di Sicilia , prima desiderosa di ridurre il governo a forme più larghe, poi sostenitrice tenacissima di governo stretto; prima favorevole ai filosofi, poi nemica acerbissima di loro; contrastatrice violenta un tempo di Napoleone imperatore per la soverchia potenza di lui , poi sua aderente per troppo amore della potenza propria; conservata dagl' Inglesi , poi fatta esular da loro: questo solo lasció incerto, se i tempi, o ella, cambiassero; chè anzi, se si dee, non da qualche atto della vita, ma da tutti della natura di alcuno giudicare, parrà certo ch'ella piuttosto costante e forte che volubile e debol donna chiamare si debba . Nè in mezzo alle tante ambizioni moderne la sua cupidigia del dominare io riprenderei , se non l'avesse condotta ad una rigidezza eccessiva. Di questo, nè io, nè, credo, altri sarà mai per iscusarla per ragione alcuna, nemmeno per l'orrendo caso della regina sorella; conciossiachè, se di vendetta in vendetta sempre dovesse andare il mondo, non si vede che allo straziarsi colle unghie ed al mangiarsi coi denti gli uomini al fine non dovessero pervenire . Mise chi ci creò nei nostri cuori la pietà verso i miseri, ed il piacere del perdonare ai rei, acciocchè l'umana razza s'arrestasse in mezzo al corso del tormentare umane membra e del versare umano sangue; e se una

1811 pazzia incomprensibibile, od un desio spaventevole vi ci spinge, almeno una salutevole pietà ci rattenga dal correre sino all'estremo termine di lui. Rintegrato il principe vicario nel regno, e partita la regios, insistendo

i ministri, massimamente Bentink che interveniva a tutte le consulte, cont-nuò il parlamento le sue politiche fatiche. Dièssi compimento alla constituzione; ai mise in atto, rimanendone i popoli con molta satisfazione. Così fu felice il principio; il seguito non corrispose. Nacque tostamente la peste dei governi liberi , dico le insolenze popolari : nacque il vizio dei paesi comandati dai forestieri , dico i favori conceduti dai dominatori ai più vili , ai più ignoranti , ai più ridicoli nomini : la parte popolare , più forte e sempre intemperante ne suoi desiderii , principiò a non serbar più modo verso i nobili, contro di loro con parole e confatti imperversando. Era in questo procedere . non che cecità per l'avvenire, ingratitudine pel pussato, perchè, dei nobili, chi era stato autore della constituzione, e chi l'avava accettata volentieri . l'er la qual cosa eglino, non trovando più sotto l'imperio di lei rispetto e quieto vivere, diventarono avversi, e desiderarono il cambiamento di quello che coi desiderii e colle opere avevano mandato ad effetto. Pessime furono la mazzior parte delle elezioni alla camera dei Comuni , fatte principalmente per maneggio dl Bentink, più avendo potuto nel auo animo I servigi particolari fatti a lui medesimo, che quelli fatti o da farsi al pubblico. La viltà degli eletti portò disprezzò al consesso : da spie e ligi di Carolina, a spie e lighi di Bentink non facendo i popoli differenza, concepirono la opinione che gli acritti di penna non sono altro che acritti di penna, e che gli atti ed i risultamenti sono sempre i medesini, cioè di dare a chi meno merita, e di torre a chi più merità; chi aveva disprezzo, chi odio, chi freddezza verso la nuova oostituzione, e tutto in un fascio mettevano Carolina , Acton e Bentink . Torno sull'antica mia guerela , che le leggi portanti a libertà in Europa son sempre guaste dal cattivo costume, massimamente dall'ambizione . S' arrose a questo , che i dazi posti ai tempi del parlamento bentinchiano, secondo gli ordini della costituzione, avanzarono di gran lunga quelli che si pagavauo prima, ed in virtu degli antichi statuti del regno. Del quale effetto la cagione si fu , parte la necessità del pagare i soldati altrui, parte quella di supplire con nuovi dazi alle rendite dei dritti feudatari soppressi. A questi aggravii ai risentivano i popoli che generalmente piuttoato dal non pagare che dal fare gli squittini giudicano della libertà. Le persuasioni degli uomini in carica non fruttavano, perchè gli stimavano complici ; gli altri , scontenti: perivano i fondamenti della recente constituzione, e le cose del puovo governo molto s'indebolivano. Ciò nondimeno durò qualche tempo; perchè, morta la regina, niuno era rimasto che le potesse dare un primo urto. Ma non così tosto il re Ferdinando, pei casi dell'811, torpossi a sedere aul trono di Napoli, che con un cenno solo l'aboliva , non solamente senza sommossa di popoli, ma ancora senza mala contentezza. Dal che ne segu ta che non le magnifiche parole, ma solo la felicità presente possono essere stabile fondamento alle constituzioni. I popoli di metafisica non sanno, e la felicità loro misurano non da quello che odono, ma da quello che sentono.

In somma Ferdinando disse che la constituzione era stata data per forza, Bentink che era atata chiamata di volontà, Castolregh ando per le ambagi. Vero fu che fu desiderata prima, poco amata dopo, colpa più dei popolani che dei nobili, più dei forestieri che dei poesani. Del resto, anche qui si Mentre Guglielmo Bentink dominava in Sicilia , Edoardo Pellew signoreggiava i mari Mediterraneo ed Adriatico. Era la terra in mano di un solo, il mare in mano di un solo. Nacquero sccidenti ora in questo mare, ora in quell'sltro, ma di poco momento per la superiorità tanto notabile di una delle parti, e la depressione dell' sitra. Predarono gl' Inglesi già sin dall' 811 molte onerarie al capo Palinuro. Nell' Adriatico poi , per istringere il presidio di Ragusi, s'impadronirono presso a Ragonizza, di una conserva di navi, anch' esse cariche di vettovaglie. Fatto di maggior importanza fu una battaglia navale combattuta aspramente nelle seque di Lissa, una delle isole antemurali della Dalmazia. Vinse la fortuna britannica : le fregate francesi la Corona e la Bellona vennero in poter degl' Inglesi : la Flora si condusse in salvo-, la Favorita andò di traverso . Per questa fazione Lissa cadde in potestà degl' Inglesi . Vi fecero una stanza ferma ed un nido sicuro, dove e donde potevano ritirarsi ed uscire a dominar l'Adriatico. Fu per Napoleone dato avviso al pubblico della fazione di Lissa, ma a modo suo, servendosi del nome del generale Gislenga, che era stato presente alla battaglia . Se non si poteva dire che l'imperatore perdesse quando vinceva , molto meno si poteva guando perdeva. Giflenga stette quieto, perchè non poteva parlare, quantunque il fatto fosse assai diverso del come fu nella patente lettera da lui descritto .

Già i fati assalivano Napoleone; l'ambizione che mai non dormiva in lni, gli toglieva l' intelletto. Dome la Francia, la Germania, l' Italia, non poteva capirgli nell'animo che di tutta Europa signore non fosse, La Russia e l'Inghilterra gli turbavano i sonni; quella, amica poco fedele, questa, nemica costantissima; nè potevs pazientemente sopportare che queste due potenze gli fossero ostacolo si salire dove i suoi desiderii fossero, non dico sazii, perchè a ciò la natura sua smisurata ripugnava, ma più sodisfatti; mezza Europa non gli bastando, come non mai si fermava la sua cupidigia, la voleva tutta . Parevagli che due grandi imperii, quali erano il suo e quel d' Alessandro, non potessero sussistere insieme nel mondo. Per questo aveva dilatato i suoi confini insino alla Russia, per questo unito alla Francia Amburgo e Lubecca, per questo fortificato Danzica, per questo creato il ducato di Varsavia, per questo teneva ostinatamente stretta ne' suoi artigli la miseranda Prussis, piuttosto ombra di potenza che potenza. Nè ignorava quanti sdegni contro di lui covassero, massimamente in Germania, pel suo insopportabile dominio: l'estrema forza della Russia li nutriva. Questi pensieri giunti alla cupidigia dell'esser solo, tanto più gli turbavano la mente, quanto più prevedeva che non poteva domar l'Inghilterra, se prima non domasse la Russia. Qui anche covava , secondochè appare , un pensiero grandissimo , nè s lui ostava, per mandarlo ad effetto, l'amicizia che sllora aveva col

BOTTA AL 1814.

1813 sultano di Turchia. Napoleone, vincitore della Russia, mirava al farsi padrone di Costantinopoli per rintegrare nella sua persona l'imperio d'Oriente. ed anzi tutta la pienezza del romano imporo. Appetiva anche le Indie orientali a distruzione dell' Inghilterra e ad acquisto di fama pari a quella d'Alessandro Macedone. Nè che jo parri cose fantastiche alcuno sarà per dire : perche dell' andare per cammino terrestre nelle Indie non solamente si parlò in quei tempi, ma eziandio ne furono prese deliberazioni, e i luoghi esplorati, e le stanze notate, e la lontananza accertata, e tenute pratiche colla Persia. Anzi gli adulatori già spargevano che l'impresa non aveva in sè tanta difficoltà quanto il volgo credeva. Solo ostava la Russia: per questo Napoleone ambiva di soggiogarla, confidando che il vincerla gli metterebbe in aeno l' imperio del mondo. Sapevaselo l' Inghilterra, che continuamente stava ai fianchi d' Alessandro , acciocche dalle infauste e mortali mani si strigasse. A questo fine aveva anche mandato un ambasciatore straordinario ad Ispahan, affinchè tenesse il sofi di Persia bene edificato verso l' Inghilterra.

Dall'altro lato la Russia , che vedeva il cimento inevitabile, pensava che il più presta sar-bbe stata il meglio: mezzo mondo era vicine a marciare in guerra contro mezzo mondo; i ilue imperi apprestavano l'armi con tutte le forze loro. Favoria l'uno un esercito fioritissimo, massime di Francesi usi a vincere in tante guerre, una esperienza di tanti anni, una perzia finisisma, una fama maravigliosa di capitano mvitto in chi tanta mole da sè solo moveva: il favorivano la mesetria delle insidie nel corrempere, e l'arte squisita di adescar gli uomini: il favorivano la guerra di Turchia, già suscitata contro la Russia, quelle di Persia, prossima a suscitaria:

In pro della Russia inclinavano altre sorti: le regioni lontane e solo assaltabili di fronte, la vastità loro, i deserti immensi, i freddi orrendi. A ciò una infinita divozione dei popoli verso l'imperatore Alessandro e la costanza de suoi soldati, dei quali si prendevano i primi impeti buoni, gli ultimi maggiori. Ne gran peso non recava la potenza dell' Inghilterra, che a lei si sarebbe congiunta. Efficace-aiuto ancora, per la diversione e per l'esempio, recava alle cose di tramontana la guerra di Spagna e di Portogallo. Le spagnuole geste risuonavano nel cuore dei Prussiani, ed accendendo ogni animo anche più quieto, li chiamavano alla liberazione della patria, Gli Spagnuoli, dicevano, gente in questi ultimi tempi poco usa alle guerre, avere volto il viso e l'armi contro il comune tiranno; i Prussiani, famosi, giacersene inoperosi ed inoporati : cattolici , asspefatti all'obbedienza servile , insorgere e combattere : protestanti , più usi alla libertà , qu'etamente e pazientemente obbedire: niuna in Ispagna maravigliosa fama essere, avere in Prussia, i più, veduto, in tutti vivere Federigo II; la spada sua, lasciata a rispetto del vincitore, essere atata dal medesimo tradotta a scherno, vile trionfo di capitano barbaro: essa chiamare i Prussiani a vendetta: sorgere dalla tomba la voce di Luiaa oltraggiata, rimproverare ai Prussiani la loro ignavia. Ne la restante Germania quietava. L' Austria stessa, tanto temperata, titubava, aspettando il tempo propizio. Chè anzi la Baviera, sempre aderente alla Francia, per emolazione e paura dell'Austria, seguitava la medesima inclinazione. Tanto era venuta a fastidio la potenza napoleonica, conculcatrice si degli amici, come dei nemici, e forse più ancora dei primi che dei secondi . Quanto all' Assia , oltre la comune servitù , era sdegnata dal procedere puerile e superbo di Girolamo Napoleonide, Così nissuno voleva

star ozioso a veder l'esito della guerra, e tutti aspettavano l'occasione di assa scoprissi. Oueste erano le speranze della Russia.

Quanto all' Italia, gli umori vi erano diversi, nè sì grande il suo momento, per esser troppo lontana dai campi in cui si dovevano combattere le battaglie, nè dava timore di un moto alla spagnuola. Inoltre nelle regioni superiori di lei la lunghezza del dominio napoleonico vi aveva, parte assuefatto gli animi, parte posto in dimenticanza gli antichi sovrani. Nella inferiore poi le crudeltà commesse vi avevano alienato gli spiriti, e so i popolani specialmente nelle provincie, non amavano Giovachino, i nobili l'amavano; grande sussidio al suo governo. Roma e Toscana nel mezzo fremevano, ma impotenti; i Piemontesi, uomini armigeri, si contentavano di quelle guerriere sorti. Del regno d' Italia, la parte milanese dipendeva piuttosto con lieto animo che mal volentieri dal capitano invitto, per avere una capitale floritissima, un nome ed un esercito proprio, magistrati ed impiegati del paese, una immagine d'independenza. Del resto la gloria militare di Napoleone quivi aveva cominoiato, quivi continuato; i pubblici segni magnifici : eravi surta una certa nazionale altezza. La parte veneziana avversa: ma che sperare avesse, e per cui combattere non sapeva. Solo sapeva che per sè non poteva combettere : niuna speranza avevano i Voneziani della ioro nobil patria, o preda sempre, o compenso di preda.

Risolutisi i due potenti imperatori al venirne al cimento dell'armi ed al contendere fra di loro del imperio del mondo, cominciarono, come si usa, a gareggiar di parole, allegando l'uno contro l'altro piccoli fatti, certamente molto abietti e molto indegni di tanta mole. Essi sapevano il motivo vero della guerra: tutto il mondo so lo sapeva, questa era l'impossibilità del vivere insieme sulla vasta terra. Napoleone, come più impaziente e più ambizioso, tirandolo il suo fato, assaltava primo; infierì la guerra in regioni rimotissime, desolò prima le sponde del Boristene, poi quelle del Volga. combatterono i Russi a Smolensco, combatterono a Borodina sulla Moscova: prendeva Napoleone Mosca, la prendeva ed insultava: folle che non vedeva che Dio già gli dava di mano l'Era fatale che sui confini dell' Asia perisse la fortuna napoleonica: arse Mosca, immensa città; cagione e presagio di casi funesti. Una rotta toccata da Murat avvertiva Napoleone che il nemico si faceva vivo, e che quello non era più tempo da starsene nel fondo delle Russie. Gli restava l'elezione della strada al ritirarsi. Pensò di ridursi, passando per Caluga e Tula, a svernare nelle provincie meridionali della Russia: vennesi al cimento terminativo di Mulo-Yaroslavetz, in cui mostrarono un grandissimo valore i soldati del regno italico. Onivi perirono le speranze di Napoleone, quivi si cambiarono le sorti del mondo, quivi rifulse principalmenté la virtù di Kutusoff generalissimo di Alessandro, Napoleone, ributtato con ferocissimo incontro, fu costretto a voltarsi di nuovo alla desosolata strada di Smolensco: il russo gelo spense l'esercito: piange e piangerà eternamente la Francia, piange e piangerà l'Italia il suo più bel fiore perduto per l'ambizione d'un uomo che con la sua superbia volle tentare il cielo: il cielo mostrò la sua potenza, questa fu la pienezza dei tempi profetizzata da papa Pio. Imparino moderazione e giustizia gli ambiziosi che si dilettano delle miserabili grida degli straziati uomini.

Al suono delle rotte napoleoniche, la Prussia procedendo impetuosamente contro l'insopportabile signore, nè aspettato nemmeno d'intendere la volontà del re, insorgeva e si vendicava cupidissimamente in libertà. Napoleone 1813 ritornava nella sua sede di Parigi, ma pei recenti fatti molto era rallentata la fama della sua gloria militare. Murat, sbalordito da accidenti tanto straordinarii , abbandonato l'esercito , se ne veniva a Napoli : presene il governo Eugenio, vicerè. Aveva Murat mala satisfazione di Napoleone, ed era maravigliosamente commosso contro di lui, perchè gli aveva attraversato i suoi disegni sopra la Sicilia, e perchè non gli era ignoto ch'egli aveva negoziato con Carolina di cose pregiudiziali al suo dominio napolitano. Dall'altra parte gli alleati , massimamente gl'Inglesi , si erano deliberati a pretendere ed a metter fuori certe voci che sapevano essere gradite agl'Italiani, sperando con esse di commuovere facilmente tutta la Penisola : quest'erano che oggimai era venuto il tempo di dare all'Italia l'essere independente. Pingevano con vivi colori la tirannide di Napoleone, e con immagini lusinghevoli si sforzavano di voltare gli animi a questo pensiero della liberazione. Bentink, o tentativamente o sinceramente che sel facesse, si spiegava di questo disegno con parole incitatissime, e dimostrava la Gran Brottagna parata a secondarlo. Conosceva Giovachino tutti questi umori. Per questo tornando da Mosca, passò per Milano, dove più che in altri paesi d'Italia questi desiderii si erano accesi , affine di scoprire che cosa portassero i tempi . Ma siccome leggiero uomo che egli era , quantunque portasse ancora impressi in volto i segni del passato terrore, si mise a far gran promesse, ch' egli farebbe e direbbe, e che era tempo da far l'Italia independente, e che egli era uomo da farla, e che la farebbe. Con questi vanti, che pure lasciavano semi, se ne tornava nel regno. Bentink, conosciuto l'uomo, e volendo concordarlo con gli alleati per turbare fin dalla bassa Italia le cose a Napoleone, il confortava ad assumere le insegne di campione dell'Italica libertà. Lodava il suo valore, le armi, i soldati: l'empieva di speranze: affermava che, dove egli consentisse a congiungerli con quei de' confederati, si toglierebbe ogni dubbio sull'esito finale dell'impresa; che il turbatore e tiranno del mondo sarebbe vinto; che i confederati il saluterebbero re; che sempre il suo trono di Napoli vacillerebbe, se non fosse conosciuto e riconosciuto dall' Inghilterra e dalla Russia; che a voler essere tenuto e conservato re novello in mezzo a tanti re antichi, e nel cospetto stesso del naturale e legittimo sovrano, a cui era sempro parata l'azione sopra il regno di Naroli, abbisognava il consenso libero di tutti, e che perciò era necessitato a fondarsi con nuove congiunzioni. Che momento recare, che aiuto porgere a lui ancora potevano Napoleone vinto, ed i suoi gelati soldati? Badasse bene che colla conservazione propria ne andava la salute e la libertà d'Italia ; sarebbe il suo nome immortale , cambierebbe l' odioso nome di re intruso in quello di re legittimo e liberatore. Impugnasse adunque quelle napolitane armi, si separasse dall' amicizia di Napoleone, assumesse quella degli alleati, bandisse ed asseverasse l'independenza italiana . Offerirgli l'Inghilterra la volontà pronta ad aiutarlo, e siccome comune sarebbe l'impresa, che avrebbe facilmente felice successo, così comuni ancora sarebbero l'onore e il frutto. A questo modo Bentink tentava Murat, affinchè venisse a questa congiunzione : il negozio andò tant'oltre , che l'Inglese , già si era condotto non a Messina, per non dar sospetto a Ferdinando, ma a Catania a fine di avere maggior comodità di certificarsi dell'animo del novello re , di attendere alla pratica e di concludere l'accordo. Nè era senza speranza di venirne a conclusione, quando Giovachino ricevè lettere da Napoleone': portavano magnificate le cose, che i soldati scritti in Francia con volontà obbedientissima

marciavano, che gli eserciti s'ingrossavano, che i popoli gli deliberavano sut con protto animo grosse sovvenzioni di denari, che la Francia sarebbe presto uscita a campo più formidabile che mai, che insomma il nome e la fortuna dell'imperatore resorgevano. Queste novelle, a gaigunta anche la natura facilmente mutabile di Murat, furono cagione ch' ei tagliò inopinatamente ogni pratica, e si delibero a perseverare nell'i dareia in Appolence. Bentius li 'ebbe per male, e, rimaso senza speranza di averlo congiunto seco, s' indispetti tulmente che noo astante che per miligare con qualche onesto modo l'animo suo, Giovachino gli mandasse poi in presente una ricca e forbita sciabola, l'Inglese non volle più trattar con lui, nè duri le nuove proposte ch' ei gli venne facendo quando sopragiunsero i tempi grossi per Napoleone in Germania. Il che fu capione che Murat, deposta copi prossire dell'independezza d'Italia, si volto finalmente tutto verso l'Austria, speriando in tal modo di finalme la propria grandezza sulla diprodezza altra in promi grandezza sulla diprodezza altra in promi grandezza sulla diprodezza altra diprodezza sulla diprodezza sulla diprodezza altra diprodezza sulla dipr

Napoleone, che, riavutosi dagli accidenti di Russia, era rientrato in sè medesimo, ed attendeva e provvedeva gagliardamente ad ogni cosa, essendogli diventato buon maestro il timore, e considerato che il rendersi benevolo il papa e l'accordarsi con lul avrebbe fatto fondamento grande ai suoi pensieri, e molto giovato a tener fermi nella sua dominazione in sì grave pericolo gli animi degli Italiani, si ritirava dalle domande di Savona, ed inclinando alla concordia, concluse un concordato, il di 25 gennaio, in Fontainebleau . I principali capitoli furono , che Sua Santità esercerebbe l'ufficio del pontificato in Francia e nel regno d'Italia in quel modo e conformità che i suoi antecessori l'avevano esercitato : che manderebbe ai notentati i suoi ministri, e da loro ne riceverebbe, con le solite immunità e privilegi del corpo diplomatico; che gli si renderebbero i beni non venduti. e che i venduti gli si compenserebbero con una rendita di due milioni di franchi all' anno; il papa, fra sei mesi dalla notificata nomina dell' imperatore, instituirebbe canonicamente, in conformità del concordato ed in virtir del presente indulto, i nominati agli arcivescovati ed ai vescovati in Francia e del regno d'Italia; che il metropolitano prenderebbe le informazioni preliminari; se fra sei mesi il papa non avesse instituito, il metropolitano instituirebbe egli, o se di metropolitano si trattasse, l'anziano dei vescovi l'instituirebbe; che le sedi mai più di un anno non potessero vacare; che il papa nominerebbe, tanto in Francia quanto in Italia, a sei vescovati che di comune consenso si sceglierebbero, che i sei vescovi suburbani si restituirebbero, e che il papa ad essi nominerebbe; che i beni non venduti a loro si restituirebbero, ed i venduti si ricupererebbero; che i vescovi assenti dallo Stato romano si rintegrerebbero nelle loro sedi; che di mutuo consentimento si ordinerebbero i vescovati della Toscana e del Genovesato; si conserverebbero, dove il papa sederebbe, la propaganda, la penitenzieria, gli archivii; che sua maestà rimetterebbe nella sua grazia quei cardinali, vescovi, preti e laici che ne erano caduti; che s'intenderebbe che il santo padre consentiva ai sopra narrati capitoli a cagione dello stato attuale della Chiesa e della speranza datagli dall'imperatore che soccorrerebbe con la sua potente protezione ai numerosi bisogni che stringevano la religione nei tempi presenti. La sede futura del papa lasciossi in pendente, chi parlava di Avignone, chi di Roma. Se in questo trattato, oltre le concessioni ottenute, il papa ricuperò, come pare verisimile, per un capitolo segreto, la sua Roma ei sarà manifesto che il carcerato vinse il carceratore. Affrettossi Napoleone

1843 di pubblicare l'accordo di Fontainebleau, e ne levò anche, sapendo di quale importanza fosse, un gran grido. Querelossi il pontefice della affrettata pubblicazione gravemente, perché avrebbe voluto che allora solamente fosse pubblicato quando avesse avuto in ogni parte la sua esecuzione.

La benignità della stagione permetteva oggimal il guerreggiare : Napoleone, fatto con gran prestezza una nuova congregazione di soldati, e promettendosi più che mai del futuro, ricompariva forte ad andare sui campi germanici. Combattè i Russi, combattè i Prussiani in duri incontri : combattè anche con estremo valore gli Austriaci, voltisi contro di lui per gli sdegni antichi e per le disgrazie nuove. Ma la rotta di Lipsia pose fine alla sua potenza; la Germania inticra, mutato procedere con la fortuna, corse con impeto infinito a libertà: i popoli alemanni facevano a gara in quest' impresa, che santa chiamavano, e coll'armi in mano delle lunghe ingiurie si risentivano. Le francesi terre sole furono ricovero al vinto Napoleone. Così il lungo fastidio dell'imperio napoleonico e lo sdegoo universale avevano tolto di mezzo le difficoltà che altre volte avevano disturbato il desiderio comune. Una gran tempesta cambiatrice di destini sovrastava all' Italia. Aveva Napoleone, che non si era punto ingannato dell' avvenire, mandato il principe Eugenio in Italia, perchè ordinasse le cose alla imminente guerra. Era il principe veduto con qualche amore dai popoli del regno, non che si mostrasse acceso nel desiderio dell' independenza, chè anzi in questa era assai docile nel servire alla volontà del padre, ma perchè era di natura facile e temperata. Pure, in quest' ultimo caso, tanto si mostrò acerbo nell'eseguire il mandato di Napoleone, si nel far correre i soldati delle nuove leve, sì nel riscuotere i danari dai popoli, che l'amore convertissi in odio. Prima però di narrare i successi dell' armi in Italia, è mestiero descrivere i maneggi politici che specialmente, rispetto a lei, si trattavano in questi tempi. Primieramente, quando ancora Napoleone era a Dresda, gli alleati, ai quali l' Austria già si era accostata, gli proponevano che restituisse le provincie illiriche, che ristorasse a libertà le città anseatiche, che consentisse a nominare, d'accordo con gli alleati, sovrani inpedendenti pei regni d'Italia e d'Olanda. Domandavano altresì che evacuasse la Spagna e rimandasse il papa a Roma: susseguentemente, credendo che per le rotte avute, si fosse renduto più facile alla concordia, il richiedevano, senza però che questa fosse condizione indispensabile, rinunziasse alla confederazione renana ed alla mediazione della Svizzera. Quello spirito altiero, che sempre si empiva di pensieri vani, e presumeva della sua fortuna sopra il consueto degli nomini ragionevoli, non volle piegar l'animo; risolutamente ricusò le proposte. Quanto all' Italia , corse fama che i confederati , non avendo potuto persuadere il desiderio loro a Napoleone, si voltassero a tentar l'animo d'Engenio vicere, off-rendogli di riconoscerlo re del regno d' Italia, se volesse congiungersi con loro ad impresa comune per la liberazione d' Europa : cosa che il principe non avrebbe potuto fare senza voltar le armi contro la Francia e contro il padre . Vogliono che Eugenio rispondesse , non esser padrone di sè medesimo, non avere la potestà sovrana; solo esser delegato e mandatario, non potere senza taccia d' infamia, non che accettare, udire le proposte; non avrebbero gli alleati nè stima nè fede in lui, se a quello che da lui si richiedevano acconsentisse. Se fu vera, bella risposta fu certamente questa, e se Eugenio avesse perseverato sino alla fine nella medesima illibatezza di posporre l'utile all' onesto, non potrebbero i posteri dargli biasimo d'importanza.

Ma, peggórando viepiù per la rotta di Lipsia le condizioni dell'imperator sus Aspolenen in Germania; Lugusio cominicià a pensar ai casi sonò, e, procedendo con dubitazione, fratto o della lunga servità, o di disegni più cupi, o di affezione verso Francia, neutreva funci parole che dinotavano in lui la volontà di abbracciar l'independenza: esser cambiati i tempi, spargevano i suoi più fidi; dover esser l'Italia independente; ma unita a Francia, non unita ad Austria, non ad Inghilterra; cio volere, ciò desiderare Napoleone; saviussersi le sorti di Francia, lossero quelle d'Italia quali e quante dovevano reservatore della consenza cambia della consenza della co

Spaziavano poscia i fomentatori di questi pensieri aull' odioso, come dicevano . dominio dell' Austria; venirne l' Austria con brame di vendetta, venirne con fini d'assoluta potenza; il lungo dominio avere immedesimato col nuovo governo le persone e gl' interessi; non potere questa comunanza rompersi, il che l' Austria farebbe, senza infiniti dolori e ruine; altra essere la natura dei Francesi, altra quella dei Tedeschi; quella più uniforme agl' Italiani stare, se l' independenza fondassero, senza i Francesi; il dominio austriaco nel regno non poterai fondare senza la presenza dei soldati: eleggessero gl' Italiani tra lo essere stato proprio, o provincia altrui: quei magnifici paluzzi novellamente aurti, quei valorosi soldati si numerosamente formati , quei magistrati sì indissolubilmente radicati , quelle abitudini sì generalmente allignate, quel nome d'Italia si lungamente in fronte portato, assai indicare che proprietà di aè, non d'altrui, che insegne libere, non serve, che denominazione propria, non forestiera, doveva il regno, doveva l' Italia avere, nè comandare agl' Italiani altri che gl' Italiani : essere Eugenio, non Italiani di nascita, ma Italiano di elezione e d'affetto; offerirsi parato a fare quanto in lui fosse per dimostrare ai popoli quanto la libertà e l'independenza loro amasse, purchè in termini non pregiudiziali a Francia si conaistesse; essere in lui sperienza di Stato, sperienza d'armi, età giovanile, ma matura, corpo forte ed esercitato; le moleste cose averle volute Napoleone rigido, le dolci lui; e chiente fosse il principe, averlo dimostrato con quella sua risoluzione stessa di conservarai fedele coll'avversa fortuna a colui dal quale era stato innalzato nella prospera.

Queste inainuzeoni dei lidati di Eugenio producevano pochi effetti, perchè i contrari al nuovo statio no si lasciurano svolgere, massimamente nel·l'imminenza dei pericoli presenti, i lavorevoli poco confidavano nelle promesse francesi. Costoro vedevano occupare tuttavia i princi luga, nella grazia del principe, intronettersi nei consegli più segreti, e l'autorità solo arrogarsi coloro che nella servità verso Appeleone più renno attati profondati, che al nome d'independenza sempre si erano spaventati, che delle più dure delli-berzaioni e dei più ragidi comandomenti dell'ipperatore o re erano stati en principali autori el i più attivi esceutori. Supevano ch' essi erano sempre siati consigliatori di anuare risoluzioni contro coloro che per genorostità disimio e per amore di Iranchigia, della lor patria altamente sentendo, erano divenuti sospitti: l'aver pruusvato il foro giuco acerbo nuoceva alla causa che pre-teodevano. Due uomiai principalmente erano venuti in odio dei popoli nel regno titalio: al conte Pra n. ministro delle finanze, cerissimo a Naodeone

1543 per la sua natura sottale ed inesorabile nel riscuoter le tasse, ed il conte Mejean, segretario del principo, uomo di tratto cortese e aove, ma che, come di scuola napoleonica, credeva che a voler che gli uomini siano ben governati, convenga metter loro un duor feron in bocca. Questi discorsi davano grandissimo nocumento alle cose del vicerè: alcuni però speravano che rimossa quella mano di Naploneo dalle viscere del regoo, ai wessero anche a rimuovere quei due consiglieri acerbi; ed avere più in considerazione i consigli di quelli che più amavano la moderazione e la liberta di fatala. Tanto piò si era fatto per l'attività del vicerè, che ai era cresto un esercito giusto, composto parte di Francesi raccolti dal presdi e dagli acritti dell' tralia francese, parte di soldati del regno; alcuni veterani, molti novelli. Il vedere queste genti dava quulche sicurtà ai popoli, se non di vicere, almeno di negoziare, e non si disperava dello stato franco. La tempesta intanto di verso il mare, e di verso il Tirolo e il Illinio si avvicinava.

Eugenio, confermandosi più l'un di che l'altro ne' auoi disegni e nelle sue titubazioni, e vacando sempre ai negozi cogli antichi consiglieri, aveva dato ordine al suo ministro di polizia che scrivesse una circolare a tutti i prefetti, esortandoli a far sorgere destramente nei popoli il pensiero che fosse arrivato il tempo di fondar l'indipendenza : insinuassero altresi ch'egli si sarebbe fatto capo dell' impresa, e che Napoleone, imperatore, l' avrebbe veduta volentieri . Ma poscia, avendo paura di sè stesso, e temendo che il moto che ai vedeva suscitare tornasse in pregiudizio della Francia, diede ordine che le lettere s' intrattenessero. Così tra il volere e il disvolere non riusciva a nulla, non accorgendosi che chi si mette a simili imprese, non solamente non può regolarle a volontà sua, ma non deve nemmeno curarsi che a volontà sua si possono regolare. A voler fondar la franchezza d'Italia. che era un fatto grandissimo, o'bisognava volerla, aenza mescolanza di altro affetto, e il voler serbare fedeltà a Napoleone ed a Francia, quando il fine della liberazione d'Italia esigesse altri pensieri, se era cosa onorevole, era certamente puerile. A chi si getta a questi partiti straordinari è d'uopo il non pensare alle indiavolate cose che ne possono aeguire. Odo che si dice che a queste cose gli uomini onesti non possono consentire. A questo sto cheto; aolo dico che se coaì è, gli uomini onesti non si debbono gettare a tali partiti, e nemmeno far vista di volerviai gettare. Questo poi so di certo che Eugenio, o fosse onestà, o fosse mancanza di cuore, perdè l'impresa.

Giovachino anch'egli si era travagliato di questa materia, quando ebbe voduto le cose di Napoleone andure in fascio in Germania. Ma srai ed incerti erano i suoi pensieri. Sul principio, quantunque non amasse il vicerò, ed emolasse la sua grandezza, gli aveva mandato proponendo: dividessersi fra di lor due l'Italia, facesserla independente; ch' essi soli, se operassero d'accordo, la potevano preservor dai Tedeschi, che non si sarebbe recato alcun pregiudizio alla Francia, in quale avrebbe avuto l'Italia per alletta. Agunquera che in caso di deliberazione contraria da parte del vicerò, ei sarebbe obbligato di fare quelle risoluzioni che avrebbe stimate più convenienti alla salute sua .

Prestò il vicerè poco orecchio alle proposte del re di Napoli, o che non si disase di lui per le antiche emolazioni, o che volesse far da aè, o che temesse di pregiudicar Napoleone e la Francia. Caduto Giovachio dalle speranze di Eugenio, si era deliberato, già insin da quando aveva condotto l'esercito nella Marca d'Anona, ad appicicare nel regno d'Italia vualche.

pratica segreta; anzi giungendo I suoi vanti a quei dei Napolitani, pareva sus che volesse far gran cose. Il generale Pino, antico amico di Laboz, e soldato di priovato valore, erà venuto in qualche disfavore in corte, si perchè si saperva ch' gil era amatore dei viver patrio, si perchè erano tra lui e l'ontanelli, ministro della guerra, emolazioni di fama e di potenza. Vivevasene, dopo le prime battegle dell' liliro de del Prioli, che nel seguente labro racconteremo, in condizione privata, alle faccende pubbliche non badando, se non per saperie. Parev siromento opportuno al re di Napoli; il fece tentare; prometteva di condurre i suoi Napolitani all' impresa. Molticera della contra di contra di condure i suoi Napolitani all' impresa. Molticera della contra di condura di contra di contr

Mando Giovachino un Pignatelli ad abboccarsi con Pino a Bologna. Il richiedeva che col nome ed autorità suo, che er agrande tra i solutai italian, ne tirasse a se quanti potesse, ed improvvisamente si scoprisse quando ii re si miettesse a cammino per assalire l'Italia saperiore. Queste trame non si poterno ordire tanto copertamente, che Pontanelli, che glà sospettava del governator di Bologna, non ne avesse qualche sentore, perciò diede lo scambio a l'ino. Giovachino si rovo ingannato della speranza concetta di fare un moto ni regno d'Italia malgrado del principe viero. Andossene Pino a Verona, dove il principe, quando fu rissopinto dal confini per le armi austriache, exvar nidotto i sou alloggiamenti. Veduto con poco letta fronte dal principe, everà viero del principe, quando di male voglia, e dimestrando dispiacenza grandissima, a Mismon Oldo di male voglia, e dimestrando dispiacenza grandissima, a Mismon Colto unesso fine un regno più lietamente incominciato. Giovacchino si gettava alla parte dell' Austria.

Le armi potenti seguitavano le macchinazioni impotenti. Aveva l'impenitore Francesco, che con grandissima prontezza si era allestito dalla guerra, mandato un forte esercito in cui si noveravano meglio di sessantamila buoni soldati, ai confini, per modo che cingeva tutto il regon talito de Carlobado di Croazia insino al Tirolo. Obbedivano tutte queste genti al generale Ililler, unomo di grande sprienza per essere già moli offer con gil noni, e vecchio ancora di milizia. Militavano con lui non pochi goverali di nome, tra i quali principalmente si notavano Bellegardo e Primont, capitani esperti nell' italiche guerra. Mandava four l'iliter un son dillatam manifesta di controla il tranco controla il tranno a generale liberazione d'Europa, conquessatsa al lungamente da tanti movimenti, ed a cooperazione dei poderosi eserciti che accorrevano in aito loro da ogni banda.

Quest'ers il nembo che minacciava il regno italico dei poesi di settentrione e d'oriente. Vers' ostro i confini non gli erano sicuri; perchè gli allesti, facendo grande fiondamento sulle sollevazioni di popoli, si erano accordati che , mentre gli Austriaci l'assilterebbero dalla parte loro, gl'ingiesi, o coi soldati propri , con soldati d'ogni poese, massimamente Italiani raccolti in Malta ed in Sicilia, o finalmente con qualche mano di Austriaci infestrebbero i due liberal dell'Austriaci, toa toda lala parte della

BOTTA AL 481\$. 409

1813 Dalmazia e dell' Istria , quanto da quella d' Italia . Sapevano che massimamente nella Dalmazia e nell'Illirio s'annidavano male disposizioni contro la dominazione napoleonica , nella prima per le crudeltà usate da qualche generale e per la cessazione del commercio, nel secondo per l'antica affezione alta casa d'Austria e per la superbia di Junot, governatore, che già pazzamente vi procedeva prima che pazzo diventasse. Intendevano anche a percuotere nei lidi italiani, entrando per le bocche del Po, per far diversione in favore dello sforzo principale che calava dalle Alpi Rezie, Giulie e Noriche, Avevano anche speranza, sebbene il vedessero incerto e titubante, che Giovachino di Napoli si sarebbe congiunto a loro, sì perchè allora sempre più precipitavano le cose di Napoleone, si perchè si persuadevano che avrebbe creduto un gran fatto che i governi antichi con lui trattassero, lui riconoscessero ed in luozo di alleato accettassero. Le forze del re di Napoli erano di grande momento all' Austria , perchè andavano a ferire il regno italico a fianco ed alle spalle, e dove aveva minor difesa: perchè dei futuri casi nissuno, e nemmeno Napoleone, previdentissimo, avrebbe potuto immaginare questo che Giovachino di Napoli fosse un giorno per muovere le armi contro il regno italico di Napoleone di Francia.

Nè dovevano restare senza disturbo le sponde del Mediterraneo , perchè gl'Inglesi, essendo oramai certi delle intenzioni di Giovachino, si proponevano di far impeto con quei loro soldati moltiformi , e racimolati da ogni paese, nella Toscana, provincia che credevano, non senza ragione, avversa al nuovo stato e desiderosa di tornare all'antico. Venivano con loro Bentink e Wilson, generale, colle loro pubblicazioni di libertà e di independenza; dico Bentink, cho intendeva a libertà, ma pendeva al tirato, essendo di natura piuttosto signoreggevole, e Wilson, che amava la libertà, ma pendeva al largo, essendo di natura piuttosto tribunizia. Avevano essi trovato non so che bandiere con suvvi scritto il moto: Independenza d'Italia, e dipinte due mani che si toccavano in segno d'amicizia e di colleganza . A questo modo suonava d'ogn' intorno un forte nembo al rezno italico ed a tutta Italia. Le antiche ricordanze d'Austria, le nuove parole di libertà, l'allettatrice mostra della padronanza propria, gli epifonemi di pace, di concordia, di felicità, le promissioni di tasse temperatissime, e di abolizione delle leve soldatesche si mettevano in opera per far muovere l'Italia; ma gl' Italiani, che già ne avevano vedute tante, non credevano nè agli uni nè agli altri.

Il vicerè forbiva ancor egli le sue armi. Aveva circa settantamila soldati, nei quali erano i veterani taliani venuti di Spagna, i soldati di nouva leva, e la guardia reale italiana, bella e valorosa gento: sommavano gli Italiani circa di un terzo. I Francesi anche essi, o raccolti prestamente dai presidii, o chiamati dalla Spagna, con celeri passi accorrevano al sovrastante pericolo. Gli partiva in tre principali solhere; la prima, che obbediva o Grenier, aveva le sue stanze sulle rive del Tagliamento e dell'Isonzo, terre tante volte già combattuta e tante volte ancora gloriosamente conquistate dai Francesi: la seconda, retta da Vordier, alloggiava a Vicenza, Castelfranco, Bassano e Pettre. La terza, quest'era l'italiana, possava a Verona ed a Padova: la governava Pino, non ancora stato al gióverno di Bologna. Una parte di lei, sotto l'obbedienza dei generali Lecchi e Bellotti, era mandata a custodire Illifiro: la cavalleria stanziava a Trevso. Per vigilare intanto sugli accidenti del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa di contra del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa di contra del Tirolo, porte che dava grandissima gelesa, una schiera di soccrosa del contra del mante di contra del trancesi del scoccrosa del contra del contr

loggiava in Montechiaro: quando poi divenne il pericolo più imminente, fu un' mandata, stott la sverno di Gillega, a combattere in Tirolo contro un corpo d'Austriaci condotto dal generale Fenner. Secondavano tutto questo sforzo dalla Dalmazia, mo piuttosto per difendere che per offendere, pel piecol numero dei soldati, i presidii, la maggior parte Italiani, di Zara, Ragusi e Cattaro. Ora, diventando ad oggi momento la guerra più minuntente, pensi il vicerè a spingersi più innanzi, andando a porre il campo principale a Adelsberga, terra poco distante dalla sponda destre della Sava sulla strada allargandosi sulla sinistra, mandava una forte squardara custodire i passi di Valleco e di Tarvisio, avendo avuto avviso che Hiller, fatto un assembramento molto grosso a Clagenfarti, minacciava di faria avanti, si per isforzare quei forti passi, e si per condursi, montando per le rive della Drava, alle regioni superciri dell' affezionato Tirolo.

Quest era l'ultima fine della tragedia che si rappresentava da venti anni addietro, toltone pochi intervalli, pieni ancor essi, se non di sangue, almeno di rancori e di minacce e d'ambizione, nella dolorosa Italia. Straziata dagli uni, straziata dagli altri, tutti pretendevano promesse di felicità per lei; e peggio, che l'una parte e l'altra si lamentavano che ella non si muovesse a favor loro, come se fosse obbligo di lei di rendere amore per dolore. Ora infine si aveva a definire a chi dell' Austria o della Francia dovesse rimanere l'imperio d'Italia; se dovessero prevalere le nuove o le antiche sorti; se il dominio acerbo di Napoleone si dovesse mitigare o no; se l' Austria tornasse a Milano mansueta, come n'era partita, o se sdegnosa per le ingiurie; se Francia od Austria dovessero far dimentieare con le dolcezze di paee le insolenze e le rapine di guerra, se venti anni di novità dovessero o produrre secoli simili a loro, od immergersi, senz altri segni che quelli delle storie, nel corso rintegrato dei secoli consueti; se a favellar francese o tedesco dovessero apparar gl' Italiani; se finalmente le parole soavi che si dicevano agl' Italiani fossero per loro o pei padroni; chè l'allettare i popoli colle lusinghe per soggettargli, fu sempre, ma più nei nostri tempi che la altri. astuzia di coloro che intendono ad appropriarsi l'altrui.

# STORIA D'ITALIA

## LIBRO VIGESIMOSETTIMO

SOMMARIO

- Gli Austriaci, condotti da Hiller, cingono con forze potenti tutto il reguo italico. I Dalmati ed i Croati insorgono contro i Francesi. Eugenio si tira indietro. Battaglia di Bassano. Eugenio sull' Adige . Mala soddisfazione dei generali e soldati Italiani verso di lui . Nugent , coi Tedeschi , romoreggia alle bocche del Po. Giovacchino si scopre contro Napoleone e fa querra al regno italico . Battaglia del Mincio fra Eugenio e Bellegarde . Bentink sbarca a Livorno, parla d'indipendenza agli Italiani, prende Genova, e promette ai Genovesi la conservazione dello Stato. Sopraggiungono novelle funestissime per Napoleone: avere i collegati occupato Parigi, lui essere ridotto colle reliquie de' suoi battaglioni in Fontainebleau, avere rinunziato, avere accettato per ultimo ricovero l' Elba isola. Eugenio pattuisee con Bellegarde e si ritira in Baviera . Stato degli spiriti in Milano . Tutti vogliono l'indipendenza; ma chi con Eugenio re, chi con un principe austriaco. Discussione nel Senato in questo proposito . Sommossa popolare ; il Senato è disciolto; si convocano i Collegi, che creano una reggenza, e mandano deputati a Parioi all'imperator Francesco per domandar l'independenza con un principe austriaco. Esito della loro missione. Genova data al re di Sardegna . Conclusione dell' opera.
- 1813 Gil Austriaci, cingendo con largo circuito tutta la fronte dell'esercito tialico, avveno nu grandissimo vantaggio, il quale dei ll'occorrenza presente ed alla natura loro sempre circospetta molto bene si conveniva. Sicura era la loro ala destra pei fatti succeduti in Germania, od ultimamente per l'adesione della Baviera alla lega dei principi uniti contro Napoleone. In questo anocar molto momento recavano i Tiroeis, pronti ad insorgere contro il nuovo dominio, per modo che l'Austria stessa, per rispetto della Baviera, nuovo allesto, era costretto a tenergli in freno, acciocchò non facessero qualche incomposta variazione. Ma inclinazione loro rendeva sicuro il loro paree alle forze austriache, a dava sosqueto al vicetà, perchè potevano paree alle forze austriache, a dava sosqueto al vicetà, perchè potevano avevano gli Austriaci sulla loro sinistra: posciachò sepevano che lo popolazioni admante e croate, essendo infense a Frances et da gli Italiani, loro confederati, erano pronte a sorgere contro i presenti dominatori; popolazioni antigre, e però di ono posci importanza, a massimamente in una guerra alle randigre. Pe però di ono posci importanza, a massimamente in una guerra alle rou a guerra alle rou pare princa per a massimamente in una guerra alle rou pare princa per a massimamente in una guerra alle rou pare per alle per per di con posci importanza, a massimamente in una guerra alle una guerra di era della per per di con posci importanza.

quale i popoli, non che i soldati, si chiamavano. Hiller avvisava di condurre 1813 per modo la guerra, che, facendosi innanzi con le aue ali estreme, mentre il grosso seguitava nel mezzo a seconda, ma più tardamente e più prudentemente, desse continuamente timore al vicerè di essere circuito ed assaltato alle spalle. Questa forma di guerreggiare doveva necessariamente far prevalere la fortuna degli Austriaei, perchè, procedendo cautamente nel mezzo, . non davano agli avversari occasione di venire ad una battaglia campale, dalla quale solamento potevano sperare, se la vincessero, di redimersi da quel pericoloso passo, al quale erano ridotti. Da questo anche ne risultava che si richiedeva, a voler riuseire a buon fine, nel capitano francese maggior prudenza che audacia, piuttosto arte di andar costeggiando l'inimico per impedirgli la campagna, e difficoltargli, in quanto si potesse fare senza tentar la fortuna , i passi , che coraggio d'affrontarlo ; insomma piuttosto volontà di conservar l'esercito intatto, in qualunque luogo ei ai fosse, che desiderio d'avventurarlo, perchè in lui, non nei paesi occupati, consisteva la salute, o se non la salute, almeno le condizioni più onorevoli del regno. Ma il vicerè , aiecome giovane , figliuolo di Napoleone , e tocco ancor egli dal vizio dei tempi, cioè di far chiaro il suo nome con fatti sanguinosi disprezzando il consiglio più salutifero, amò meglio fare sperienza della fortuna, consumando inutilmente i soldati in piecole fazioni che poco o nulla importavano alla somma della guerra, che, fuggendo l'occasione di combattere , ritirargli Intieri a' luoghi più sicuri , ed intieri ancora conscrvagli insino a che la fortuna avesse definito che cosa volesso farsi di Napoleone in Germania ed in Francia. Quel sangue francese ed italiano, aparso nell'ultima Croazia e nell'estrema Carniola, accusano Eugenio o d'ambizione o d'imperizia o d'imprudenza.

Correvano i Dalmati , inclinava verso il auo fine agosto , contro i presidii, i Croati contro el'Italiani, Zara, Bagusi, Cattaro tenuti da deboli guernigioni, romoreggiando nimichevolmente i popoli dintorno e tenendo infestata la campagna, cedettero facilmente. Una presa di Croati, avvalorata da qualche bettaglione d' Austriaci, urtando contro Carlobado, facilmente se ne impadroniva. Gli Austriaci ed i Croati, più oltre procedendo, s'insignorirono di Finme, ritiratosene il generale Janin, impotente al resistere, 1 Croati che erano stati arruolati sotto le insegne francesi, dai loro signori segregandosi, ritornavano alle antiche insegne d'Austria. Mentre a questo modo felicemente ai combatteva per gli Austriaci verso l'Adriatico, mandavano pel corso della auperiore Drava grossi squadroni verso il Tirolo , sotto la condotta di Fenner. Giunti a Brissio, scendevano per le rive dell'Adige, con intento di andar a battere nelle veronesi e nelle bresciane regioni. Al tempo stesso si veniva alle mani aul mezzo: fu preso e ripreso Crinburgo, con molto sangue da ambe le parti. In questi fatti mostrò molt'arte e molto valore Pino , molto valore e poca arte Bellotti ; combatte felicemente il primo a Lubiana, infelicemente Il secondo a Stein, Surse un gravissimo contrasto a Villaco, donde gli Alemanni volevano aprirsi l'adito al passo di Tarvisio, per scendere a seconda della Fella nel cuore del Friuli . Erano i Francesi accorsi al pericolo, e, dopo un feroce combattere, in cui la città fu presa e ripresa parecchie volte, e finalmente arsa per opera dei Tedeschi, restarono vincitori : corso il vicerè , con molta virtù , in soccorso della città . consumata. Gli Austriaci, seguitando il consiglio loro, si allargavano sulle corna. Triesto, preso e ripreso più volte, venne in potestà loro; già tutta

\*\*1.1 l' Istria loro obbrdiva. Della perte superiore, precipitandosi dalle Arpi trolesi, nicacciavano di far impeto contro Delluno, e giù alle spalle le armi loro sonnavano nelle regioni vicine a Trento. Conoscendo el usando il vantaggio, avevano passato la Sava a Crindurgo ed a Bamanadorf, per dover a facevano aembianza di condursi, per Tolmino, nelle regioni superiori del Friuli. Anche contro Vilsop preparavano un grande assalto.

Non cra più in potestà del vicerè il reasstere, ed appariva che, se più oltre si fosse ostinato a starsene sulle sponde della Sava e della Drava, curreva pericolo che gli fosse vietato il ritorno. Avevano gli avversari maggior numero di soldati, ed i popoli amici erano al vicerè minori forze, ed i popoli avversi. Permossi prima sull' sonzo qualche giorno, poscie sulla Pave, combattendo sempre viaprosamente, sempre instituente. A questo modo l'Illirio, stacesto per la forza dell'armi applicaniche dal suo antico erappo d'Austria, se ne tornava, per la forza delle armi di Francesco inscripto della sulla propositiona della propositiona della propositiona della considerationa d

Le stanze della Piave non si potevano conservare. Già gli Austriaci, scesi a Bassano sotto la guida del generale Echard, vi avevano fatto una testa grossa, ed insistendo alle spalle davano timore di estrema rovina al vicerè se presto non si ritirasse. Quivi comparve evidente l'improvidenza del principe, del non essersi ritirato più maturamente, perchè, per avere la ritirata sicura, fu costretto di combattere a Bassano una battaglia molto grave . Durò due giorni , il 31 ottobre ed il 1 novembre . Rifulse in questo fatto egregiamente il valore di Grenier. Vinse la fortuna francese ed italiana. Entrarono i vincitori, e pernottarono nella sanguinosa città. Perdettero i tedeschi circa un migliaio di soldati ; nè fu senza aangue la vittoria agli Eugeniani, perchè i tedeschi combatterono acerbamente. Acquistò Eugenio fecoltà di ritirarsi più quietamente sull' Adige : marciava indietro , parte per Padova, parte per Vicenza, andando ad alloggiarsi a Verona ed a Legnago. In mezzo a questa ritirata, grave in sè stessa e che portendeva cose ancor più gravi, perchè già più della metà del regno italico era signoreggiato dalle armi austriache, i soldati francesi ed italiani, ma più i primi che i secondi si portarono molto lodevolmente, aatenendoai dalle rapine e dagli oltraggi : procedere tanto più da commendarsi, che la maggior parte credevano che più non sarebbero tornati là donde venivano. Nè è da tacersi che i tedeschi a questo tempo stesso, se si eccettuano le parti rannodate, in cui erano preste le munizioni, vivevano di rapina, ora quà or la scorazzando, secondochè gli portava o la necessità della guerra o la cupidità del aacco: frutti tante volte calpestati della feconda Italia, tante volte riprodotti, tante volte ricalpestati. Resta che, siccome la sua bellezza e fertilità destano gli appetiti forestieri, desiderino gli Italiani che ella fera e selvaggia diventi : perchè forse i deserti preserveranno quella che l'innocenza non preserva.

Sulle veronesi spande incominciavano a manifestarsi fra gl' Italiani mali semi contro il vicerè, colps piutosto sua che di loro Eugenio, o che prevedesse, dai nugoli minacciosi che giravano attorno, che più gli convenisse mostrarsi francese che italiano, o che troppo facili orecchie prestasse ad alcuni che, presso a lo ii monta grazie e soui consiglieri più intimi esando.

intendevano ad innaltar sè medesimi a pregiudizio degli italiani, si era sui lasciato uscir di bocca, gli ininio in Prussia dopo le disgrazio di Russia, parole di cattivo concetto verso i generali italiani. Nè il suo disprezzo nelle semplici parole contenendosi, era trascorso sino agli atti, delle quali cose tenendosi eglino molti offesi, siccome quelli che non erano parati a tollerare alcuna inguira o indegnità, massimamente Pino, che, siccome di maggior nones, rentiva più vivamente degli altri, avervano appoco appoco sparso una mala contentizza fri a sodiati, dal che ne seguivano nel campo sinistra mormonizzioni ed anche atti aperti di sofrgno contro il prancipe. Le diserraze interprivano vernazgioriumento le ferite in quegli osimi fieri e belliciosi. Gli rim caparino. Già il nome di forsatiero, pessimo augurio, nelle bocche dei soldati andava norrendo, ed i consiliero i detestavano.

Intanto non rimetteva in Eugenio il desiderio di farsi famoso in guerra per battaglis insutti, sangue con fama cambinado. Corse il Tracle; vi fece fazioni conorate, ma senza frutto : l'herò Brescia dal nemico, ma indarno: ruppelo in una grossa e bene combattuta battaglia a Caldero, ma toronssene poco dopo là dond' era vesuto; il nemico, che era statoriocacciato sin oltre mal Alpone, venece fra breve a rimsulur San hichele di Verona. Appena la fronte dell' Adige, fiume grosso, e munito, sotto dalla fortezza di Legnago, sopra di castelli di Verona, si poteva tenere: tanto superava pel numero delle genti il nemico. Dal che ai conclude con evidenza che era necessita al vicerb non di asalatare, ma di diendersi, non di uscire dai longhi sicuri, ma di annidarviai, non di far guerra viva, ma di temporeggiarsi e di aspectiva

Ogni ruina si accumulava sull' Italia: ecco un secondo nembo approssimursi al Po, non più pel dominio di Venezia o d'Alfonso, ma per quello di Francia o d'Austria; nè questo nembo fia l'ultimo da raccontarsi, ancorchè sia prossimo il fine della mia tragedia. Aveva il generale austriaco Nugent combattato virilmente in Croazia ed in Istria contro gl' Italiani che occupavano quella parte del regno. Ma quivi ogni cosa era oggimai divenuta sicura a lui, sì per la ritirata di Eugenio, come perchè le fortezze di Lubiana e di Trieste ai erano arrese all' armi tedesche. Sola restava dell' antico austriaco o veneziano dominio in mano del vicerè la città di Venezia. Per la qual cosa Nugent, preso ordine con Bellegarde, chiamato generalissimo in Italia in luogo di Hiller, e messoai solle navi a Trieste, era venuto a sbarcare a Goro con una grossa mano d' accogliticci, inglesi, istriotti, croati e fuggitivi italiani. Në volendo indugiare, perchè sapeva che il tempo è nemico degli assalti inopinati, si spingeva tostamente innanzi e s'impadroniva di Ferrara, abbandonata dai pochi difensori che vi erano dentro. Qui correva il puese co' suoi soldati leggieri, chiamando in ogni luogo i popoli a sollevazione. L' importanza del fatto era, che si congiungesse con le schiere d'Austria. che, venute col grosso dell' esercito, già si erano condotte fino à Padova. A questo fine Nugent, passato il Po con una parte de' suoi, e preso alloggiamento in Crespino, si era accostato all' Adige . Dall'altro lato Bellegarde, per consentire coi movimenti di Nugent, aveva avviato a Rovigo una presa di tremila soldati sotto la condotta del generale Marshall.

Come prima il vicerè ebbe avviso del tentativo di Nigent, aveva apeditamente mandato un corpo sotto il governo del generale Decouchy a Trecenta, acciocche Recesse opera di impedire la congiunzione delle due squato 1813 nemiche. Al tempo stesso, Pino, che governava Bologna, assembrava quante genti poteva, e le spingeva avanti alla guerra ferrarese. Ripresesi Ferrara. ma indarno, per gli accidenti che seguirono. Aveva bene Decouchy, fortemente combattendo, cacciato Marshall da Rovigo con non poca strage, e costretto a ritirarsi al ponte di Bovara padovana. Ma gli austriaci continuamente ingrossavano, coll' intento di congiungersi con Nugent, che tuttavia era in possessione di Crespino. Mandava perciò il vicerè nuovi aiuti col generale Marcognet verso il basso Adige, acciocchè cooperassero al fine comune con Decouchy. Uscirono i tedeschi da Bovara padovana: Decouchy e Maecognet gli assaltavano. Sorgeva una ostinata zuffa: combatterono i Francesi felicemente a destra, infelicemente a sinistra: si ritirarono i Tedeschi nel loro sicuro nido di Bovara padovana; ma colto il destro che offrivano loro la notte e la mala guardia a cui stavano i Francesi, con un impeto improvviso gli ruppero; e gli costrinsero a ritirarsi prima a Lendinara ed a Trecenta, poi a Castagnaro. Riacquistarono Rovigo: fu tolto ogni impedimento alla congiunzione di Nugent e di Marshall . Nugent , fatto sicuro per la congiunzione, s' incamminava a Bavenna e da Ravenna a Forli, Usava le armi, usava le instigazioni. « Assai, scriveva agli Italiani, assai foste a oppressi, assai posti ad un giogo insopportabile; ora più liete sorti vi « aspettano; restituite coll'armi in-mano la patria vostra: avete tutti a « divenire una nazione independente. » Poi faceva un gran rumore con promettere che non si scriverebbero più gli annuali soldati, che le consumatrici tasse si allevierebbero. Intanto i suoi saccheggiavano aspramente il Ferrarese ed il Bolognese; poco lieto principio all'independenza che si prometteva.

Ora un nuovo inganno ed una terza illuvie hommi a raccontare; ma questi furono di un Napoleonide, Trovavasi Giovacchino di Napoli molto perplesso, e siccome le novelle di Germania, di Francia e d'Italia giravano fauste od infauste, si appigliava a questa parte ed a quella, a questo partito od a quell'altro. Molto in lui poteva il desiderio di conservare il suo reale seggio, molto la paura di Napoleone, Perciò procedendo con la sua naturale varietà, aveva negoziato, come già abbiam descritto, ora coll' Austria, ora con Bentink, ora con Eugenio, qualche volta con tutti insieme, nè s'accorgeva che tutti il conoscevano. Intanto, già sicuro dell' Austria e dell' Inghilterra, ma non ancora sicuro di sè medesimo, si avviava verso l'Italia superiore. Già occupava Roma, già occupava le Marche, nè ancora l' animo suo scopriva. Pretendeva parole d'amicizia verso il regno italico. Le casse del regno, contro il quale si apprestava a muovere le armi, sotto spezie di amicizia, addomandava, e gli si aprivano, e vi attingeva denari: richiedeva il regno di vettovaglie, di vestimenta, di armi, ed il regno gliene somministrava. Lasciato passare in Ancona ed in Roma amichevolmente dai presidii francesi, gettava gioconde e pacifiche parole di Francia e di Napoleone. Non so a che compensasse : ma certamente la dissimulazione era grande, e peggiore anche del fine che si proponeva. Infine, veduta la ritirata del vicerè, udite le novelle dell'avvicinarsi i confederati molto grossi al Reno per invadere la Francia, ed aspettato Bentink, oramai vicino a tempestare in Toscana, rimossa finalmente ogni dubitazione si risolveva a scoprirsi del tutto ed a fare quello che il mondo non avrebbe potuto pensare, e di che si perturbò più di ogni altra cosa Napoleone. Fermava i suoi casi coll' Austria, stipulando con lei un trattato per cui l'imperatore Francesco

si obbligava a mantenere in Italia, insino a che durasse la guerra, almeno suz cinquantamila soldati; ed il re Giovacchino a mantenerne almeno evetimila; con ciò promettevano e s'obbligavano entrambi ad operare d'accordo e ad acorescere il numero delle rate rispettive, se bisogon no exadese; ciltre a ciò Francesco guarentiva a Giovacchino ed ai suoi eredi la possessione dei domini attualmote tenuti da lui in Italià, e prometteva d'intrometters, come mediatore, affinchè gli alleati si facessero sicurtà della medesima possessione.

Bellegarde anounziava pubblicamente agli Italiani la congiunzione di Giovacchino cola lega, ammonnendoi delle perdute speranze dei Napoleonici. Giovacchino, scoprendosi nemico in quei paesi, dov' era entrato e stato accolto come amico, sforzava il generale Barbou, che custodiva in nome di Francia la fortezza d'Aucona, e Miollis, che teneva Gaslel Sani' Angelo, alla dedizione. Tutto lo stato romano veniva all'obbedienza dei Napolitani, i quali, e Giovacchino con loro, ora del papa favelinado, e do ra dell' independenza d'Italia, non sapevano ciù che si dievavono. Bene ovuneque passavano, ogni cosa rapivano; ripassata seconda pei miseri Ferraresi e Bolognesi. I vanti poi che si davano e millanteri che ficevano, erano grandi c.

Il primo ad usici fuori fu il re medesimo con dire si suoi soldati, avvertissero bene che, insnonche ggii avva potuto credere che Ropelcone imperatore combatteva per la pace e per la felicità della Francia avven a favor auo combattuote, ma che ora si era chiarito di tutto, e che bene sapeva che Napolecone non voleva altro che guerra, che tradirebbe gli interessa della sua antica patria, quei dei auoi Stati, quei dei suoi soldati, se tosto non separasse le sue armi dalle napoleoniche, se non le congiungesse a quelle dei principi intenti con magnanimo disegno a restituire si troti la loro dignità, alle nazioni la loro indipendenza: due sole bandiere eservi, ammonita, in Buropa; sull'una leggera le parole religione, costiume, giustizia, moderazione, leggi, pace, ficilità, sull'altra persecuzione, artifati, diceva Giovacchion Napoleonide. Carracosa, laspolatione, generale, artiviando a Modena, più enfaticamente parlava agl'Italiani: prometteva loro independenza a nome di Giovacchioro, che già si era accordato coll'Austria per sistaria

Le forze preponderanti di Bellegarde, i progressi di Nugent sulla sponda destra del Po, lo accostamento del re di Napoli alla lega, e la presenza delle sue numerose schiere nel Modenese, toglievano al vicerè ogni possibilità di conservare gli alloggiamenti dell' Adige. Fatti pertanto gli apprestamenti necessari, si tirava indietro e andava a porai alle stanze assai più sicure del Mincio. Il di 8 febbraio usciva ottimamente ordinato a campo per combattere in una campale battaglia Bellegarde. La principale schiera, in cui risplendeva la guardia reale, sortendo da Mantova, s' incamminava alla volta di Valeggio: la cavalleria, traversato il fiume a Goito, accennava a Roverbella, e perchè il nemico fosse anche infestato alle spalle, il generale Zecchi colle genti più leggieri muoveva i passi verso l'isola della Scala . Per non lasciare poi libero campo a Bellegarde dalla parte superiore, il vicerè ordinava a Verdier, che congiuntosi prima con Palombini, varcasse il Mincio a Mozambano, e gisse ad urtare il nemico a Valeggio. Ognuno, passato il fiume, correva ai luoghi destinati, quando la fortuna per un accidente improvviso, ridusse il disegno bene ordinato ad un moto disordinato.

a soggettare il regno italico.

BOTTA AL 1811. 410

1813 Nel momento stesso in cui Eugenio si proponeva di assalire Bellegarde sulla sinistra del Mincio, si era Bellegarde risoluto ad andare a trovarsi Eugenio sulla destra. Dal quale impensato accidente pacque che il vicerè, in luozo di trovare tutto l'esercito nemico a Roverbella, non ebbe più a combattere che col suo retroguardo, per modo che la vanguardia francese era venuta alle mani col retroguardo tedesco. Appoco, appoco, l'una dopo l'altra, tutte le schiere delle due parti, sì quelle che avevano passato, come quelle erano rimasto sulla sinistra, ingaggiavano la battaglia; combattevano furiosamente. Avevano i Francesi e gl'Italiani il vantaggio; ma per poco stette che una rotta di cavalleria dalla parte loro non mandasse le cose alla peggio. Pure, fatto un nuovo sforzo, si rannodavano, e si pareggiò la hattaglia. L'esito fu, che Bellegarde fu costretto a tornarsene sulla sinistra del Mincio, ma intero e ristretto; il che obbligò anche il vicerè a ritirarsi con tutta la sua forza sulla destra.

Intanto Eugenio si accorgeva che non era più in sua facoltà d'indugiar a soccorrere alle cose di oltre Po, che per l'invasione dei Napolitani diventavano ogni ora più difficili. Aveva già provveduto che con qualche maggiore fortificazione si mun'sse Piacenza, alla guardia della quale aveva preposto, con soldati di nuova leva e con qualche veterana banda italiana, i generali Gratien e Severoli . Ma , aggravandosi il pericolo , vi mandava con qualche aiuto di nuove genti Grenier, nella perizia del quale consisteva massimamente la somma della guerra in quegli estremi momenti. Formava l'antiguardo del nemico Nuzent co' suoi Tedeschi, Istriotti ed Italiani; il retroguardo Giovacchino co' suoi Napolitani. Come prima Grenier arrivava, rincacciava con forte rincalzo all'ingia Nugent, e lo sforzava a tornarsene più che di passo al Taro, Quivi, essendo sopragginnti i Napolitani, faceva vista di volersi difendere, ma tanto fu audace e destro Grenier, che passato in tre luoghi il flume, di nuovo sforzava gli avversari alla ritirata sino all'Enza. Nugent però, sperando di arrestare l'impeto di Grenier, si era fermato con tremila soldati a Parma. Il Francese, urtando la città da ogni parte, vi entrava per viva forza : ritirandosene a tutta fretta colla minor parte de suoi soldati il Tedesco, Combattessi in questo fatto molto aspramente a ferro ed a fuoco, con gran terrore dei cittadini. Il re di Napoli, tornato più grosso e sforzato finalmente il passo del Taro, già s'avvicinava a due miglia di Piacenza. Ouivi l'arrestavano, non la forza degli avversari, ma più alte e più strepitose sorti.

Pellew e Bentink comparivano in cospetto di Livorno: avevano molte e grosse navi con seimila soldati di sbarco, italiani, siciliani, inglesi. Il governatore vuotò la città per patto : vi entrarono gi'lnglesi il di 8 marzo . Suonavano le armi, suonavano le parole, si scrivevano i manifesti, si sventolavano le bandiere dell' italiana independenza. Bentink in questo si mostrava molto acceso, Wilson il secondava.

Bentink a questo modo parlava con pubblico manifesto agl' Italiani: « Su. diceva, Italiani, su; ecco che siamo qui noi per aiutarvi; ecco che siam

- « qui noi per levarvi dal collo il fero giogo di Buonaparte. Dicanvi il Por-« togallo , la Spagna , la Sicilia, la Olanda quanto a generosità intenda l' In-
- « ghilterra, quanto l' interesse non curi. Libera è la Spagna pel suo valore. « libera per l'assistenza nostra. Per l'uno e per l'altra ella condusse a fine
- « un' opera fra le belle bellissima. Cacciato dai felici suoi campi il Francese.
- « fermovvi la sua sede l'independenza, fermovvela la libertà, sotto l'ombra

- « dell'Inghilterra fuggi la Sicilia le comuni disgrazie; poscia, per beueficio 1815 « di un giusto principe, da servitù a libertà passando, ora dimostra quanto
- « un vivere non soggetto, a gloria ed a felicità conferisca. L'Olanda ancor
- essa intende a libertà. Or sola l'Italia rimarrassi in ceppi ? Or soli gl'Ita liani le sanguinose spade gli uni contro gli altri volteranno per fare che
- « liani le sanguinose spade gli uni contro gli altri volteranno per fare che « la patria loro sia aerva di un tiranno? A voi apezialmente questo discorso
- « s'indirizza, o guerrieri dell'Italia, a voi, in cui mano ora sta il compire
- « la genorosa impresa. Questo da voi non si chiede che a noi venghiate:
- « solo le voci nostre vi ammoniscono che i vostri diritti rivendichiate, che
- a libertà vi restituiate. Applaudiremo lontani, soccorreremo chiamati, e
- « ae le vostre congiungerete alle forze nostre, fia che l'Italia risorga alle sue « antiche sorti, fia che di lei suoni quant' ora della Spagna suona ». In questa forma l'Inglese allettava gl'Italiani: drapellava intanto le insegne delle mani giunte, sperando con queste parole e dimostrazioni di far muovere i popoli.

Ma siccome quegli che era uomo audace ed operoso, tosto giungeva alle parole i fatti. Ebbe avviso a Livorno che Genova si guardava solamente da duemila soldati. Parvegli occasione propizia, perchè era sito di unica importanza, si per la sua grandezza, sì per la comodità del proto, e si per l'agevolezza che acquista chi ne è signore, di scendere nelle pianure del Piemonte e della Lombardia. Inoltre abbondava di armi e di munizioni navali. Pertanto Bentink si accingeva ad espugnarla. Suo pensiero era di mandar le fanterie per le strade difficili del littorale, le munizioni pei bastimenti sottili, le armi e gl' impedimenti più gravi per le navi grosse. Giunto a Sestri di Levante, udiva che nuovo soccorso era entrato a custodir Genova per forma che il presidio sommava a seimila soldati : presidio insufficiente alla vastità delle fortificazioni, ma bastante a rendergli molto dura l'impresa: il reggeva Fresia. Si era egli, per opporsi agli sforzi di Bentink, ordinato per modo che distendendosi dai forti Richelieu e Tecla , occupava col centro il villaggio di San Martino, e quindi arrivava colla destra, per uno spezio intricato di giardini e di ville, sino al mare. Non aveva l'avversario speranza di poter impadronirsi della piazza per una lunga oppugnazione con sì pochi soldati : pure molto gli importava che in mezzo a tanti romori, e per non lasciargh raffreddare, Genova si prendesse. Da questo conseguitava che gli era necessità d'insignorirsene per un assalto vivo. A questo ordinava i suoi, che mostravano un grandissimo ardore ed una prontezza incredibile a fare quanto egli volesse. Mandava gl'Italiani, condotti dal colonnello Ciravegna, soldato pratico ed animoso, che ancor egli aventolava le bandiere dell'independenza, a far opera contro una punta di monte che sta a sopracapo ed a fronte del forte Tecla . Spediva un'altra parte degl' Italiani contro il forte Richelieu, mentre un Travers, colonnello, dal monte delle Fascie scendendo, con Greci e Calabresi, se ne giva a guadagnare un'emineuza che al forte medesimo sovrasta. Quest' era lo sforzo che faceva a dritta e nelle parti di sopra : ma sotto e più accosto al mare mandava i fanti inglesi , sotto la condotta dei generali Montresor e Macfarlane, con ordine di sgombrare, quanto possibil fosse, gl' impedimenti del paese, e di assaltar l'inimico. Succedevano i fatti a seconda de' suoi pensieri. Ciravegna, che combatteva sulla punta estrema a destra, apintosi avanti con singolar valore, caeciava il nemico dall'altura e a'impadroniva di tre cannoni di montagna. Il quale accidente vedutosi dai difensori del forte Tecla . l'evacuarono , in potestà del vincitore lasciandolo. Anche l'eminenza superiore al forte Richelieu fu presa

ib dai Grecie Galabresi, Gl'Italani ancor essi gli s'avvicinavano al forte. Non volendo il presidio appetture l'ultimo cimento, si arrese a patti. Sulla sinistra dei confederati si sostenne la battaglia più lungo tempo, si per la natura dei lungàti, opportuna alle difese, come per la valoriosa resistenza dei difensori : pure gl'Inglesi guadagnavano del campo. Finalmente gli assediati, vedendo che per la perdito del forti Tecla e Richelieu, correvano pericolo di esser presi alle spalle, fecero avviso di rittarsi del tutto deutro le mura, lasciando le difese esteriori in pote dei confederati. Già per opera di Bennini si piantavano le batterie per fulminare la città. In questo, ad accrescere il terrore, arrivava sopra Genova Edoardo Pellev con tutta la sua armata, attelandosi a fronte di Nervi. Ai piccoli cannoni di Bentini: si aggiangevano i grossi e bombardo di Pellev, per modo che nell'assalto che si vedeva imminente, ogni coas pressgiva un successo prospero a chi assattava. Si venne in sul convenire: Pressa à "arrese il di 18 aprile."

Bent:nk, acquistata la possessione di Genova, d'allettamento in allettamento passando, faceva sorgere speranza di franco stato nei Genovesi. Forse credeva che i confederati avrebbero avuto più rispetto a questa condizione, se fosse e fatta sperare con parole e cominciata col fatto, che s'ei fosse stato sul severo e non avesse parlato d'altro che di conquista. Ordinava pertanto un governo preparatorio: voleva ch' egli reggesse i dominii genovesi secondo gli ordini della costituzione del 97, e insino a che si atatuissero quelle modificazioni che l'opinione, l'utilità, lo spirito della constituzione del 1576 richiedessero: che il governo si spartisse in due collegi, come nella forma antica; che durasse in ufficio sino al primo gennajo dell'815, tempo in cui i collegi ed i consigli fossero adunati a norma della constituzione. Questi erano i fatti del capitano d'Inghilterra; i motivi poi pubblicamente detti suonavano che: stante i soldati d'Inghilterra, retti da lui, avevano scacciato dalle terre di Genova i Francesi, e che importava che alla quiete ed al governo dello Stato si provvedesse; considerato ancora che a lui pareva che universale desiderio della nazione genovese fosse il tornare a quell'antica forma alla quale era stata si lungo spazio obbligata della sua libertà, prosperità e independenza; e considerato finalmente che a questo fine indirizzavano i pensieri e gli sforzi loro i principi collegati, che ognuno fosse rintegrato ne' auoi antichi diritti e privilegi, voleva ed ordinava che quello che i popoli genovesi desideravano, in conformità dei principii espressi dai collegati si risolvesse in atto e si mandasse ad effetto. Alle quali cose dando esecuzione chiamava al governo Girolamo Serra in qualità di presidente, e con lui Francesco Antonio Dagnino, Ippolito Durazzo, Carlo Pico, Paolo Girolamo Pallavicini, Agostino Fieschi, Giuseppe Negrotto, Giovanni Quartara, Domenico Dimarmi, Luca Solari, Andrea Deferrari, Agostino Pareto, Grimaldo Oldoini.

Da tutto questo si vede, se i Genovesi non dovevano concepire speranza di conservare i fonorato nome e il essere antico della patria loro, e se qual-theduno dalle parole di Bentink avesse drobtto questo corollarà, che Genova avesse fra breve ad esser data in potestà del re di Sardegna, ocratamente sarebbe stato tenuto piutosto seemo di mente che falso loico. Ma Castelreagh trovò non so che dritto di conquista, e l'utilità della lega, motivi appunto di senatusconsulti napoleonici. Bene era spegnere Napoleone, e meglio sarebbe stato il non imitarlo.

Già tutta l'Italia era sottratta dall'imperio di Napoleone: solo restava

la parte che si comprende tra il Mincio, il Po e le Alpi. Ma la somma 1815 delle cose per lei si aveva piuttosto a decidere sulle rive della Senna, che su quelle del Po. Già sinistri romori si spargevano per Napoleone : poscia le certe novelle arrivavano, essere i confederati, conducendo con esso loro tutto lo sforzo d'Europa, entrati trionfalmente in Parigi; compenso dato da Chi regge il cielo a chi regge la terra delle conquistate Torino, Napoli, Vienna, Berlino e Mosca. Era, oltre a ciò, vociferazione in ogni luogo che Napoleone errasse colle reliquie dell'esercito per le sciampagnesi campagne. A ciascuna ora a cose immense aggiungeva la fama cose immense; nè ugual peso di umane moli si era agitato nel mondo, dappoichè Scipione vinse Annibale, Belisario Totila, Carlo Martello i Saraceni, Sobieski i Turchi. Poco stante si udiva, restituirsi i Borboni in Francia. Napoleone, ridotto in Fontainebleau, rinunziare all'Imperio, dire l'ultimo vale a' suoi veterani soldati , accettare per estremo ricetto l' umile rupe d' Elba isola. Raccontare ai contemporanei sì fatti accidenti fora opera superflua, poichè la piena fama ne risuona ancora frescamente nelle orecchie loro : raccontarli degnamente ai posteri, fora opera superiore all'eloquenza, nè io mi vi accingerei che conosco l'umile mio stile ed il mio tarpato ingegno. Solo dirò che per le armi più si fece che si sperasse, che colle parole più si promise che si attenesse, che la prosperità fè dimenticare le affermazioni della paura , e che le vecchie voglie sormontarono le necessità nuove. Pure si liberò l' Europa da una volontà sola e da un dominio soldatesco; e chi guarderà indietro insino al principio di queste storie, e tutti gli accidenti da noi raccontati andrà nella niemoria sua riandando , sentirà meraviglia , terrore , pietà , dolore e contentezza insieme. Gli uomini straziati, le opinioni stravolte, le società sconvolte, la forza preponderante, la giustizia offesa, l'innocenza condannata, le adulazioni ai malvagi, le persecuzioni ai buoni, la licenza sotto nome di libertà, la barbarie sotto nome di umanità, la politica sotto nome di religione, e con questo, virtù civili eminenti, ma rare, esempi lodevoli, ma scherniti , valore di guerra egregio , ma in favore del dispotismo, l' Europa, infine divenuta scherno e vilipendio a sè stessa. Se ripsavirà non si sa . perchè ancor si sente la puzza degli andamenti napoleonici ; vive l'ambizione in chi comanda , vive in chi obbedisce , e se fia possibile l' unire la libertà al principato, è incerto. Da tutta questa lagrimevole tela, come dai ricordi antichi, almeno questo utile ammaestramento si avrà, che chi, come Buonaparte, da suddito si fa padrone della sua patria per farla serva, o il ferro ancide, o la forza atterra.

Come prima pervennere in Italia le novelle della presa di Parigi e della innuaziazione di Napolonce, ponso il vicerè a patturie per la sicurezza delle gonti francesi; ob si coaveniva che poiche i Borboni, a quali erano le peneza amiche, a i frovanon richiegati in Francia, i Francesi combattessero contro di loro. Inoltre desiderava il vicerè, con facilitare le condizioni ai Borboni ed al potentati, a avantageare le proprio, o fare in modo che gli allesti ussassero contro a loi meno amichevolmente la vittoria. A questo fine uscito da Mastora, si abboccavo con Bellegarde, il uno e l'altro accompagnati da pochi soldati. Convennero che si sespendessero le offere per oli antiche additi promoti con la consegunati da pochi soldati. Convennero che si sespendessero i coffere per oli Alpi, ritornassero no ell'antiche sedi di Francia; che le fortazze di Ospopo. Palmanova, Legnago e la città di Venezia si consegnassero in mano degli Austriaci; che el Italiani continuassero do couranze quella parte del regno

sas che ancora era în poter lore; che fosse fatto facoltà ai delegati del regno di andera e trovare i principi confederati per trattare di un mezzo di concordia, e che se i neguziati non riuscissero a felice fine, le offese tra gli alleati e gli talici inno potessero ricomiciare, se prima non lossero trascosi: quindici giorni, da che, i primi si fossero scoperti delle intenzioni loro. La convenzione di Schairino-fizziono, che in questo luoga appunto si conclusa addi 16 aprile, spegnera del tutto il regno italico. Perchè segregati i Princesi dagli Italiani, nasceva una tale disproporatione di forete tra gl'Italiani ed i Tedeschi, che il capitolo, il quale dava quindici giorni di indugio alle ostilat, e ara piutosto derisione che sicurezza.

Era giunto il momento dell' ultimo vale fra gli antichi compagni : i soldati di Francia salutavano commossi, abbraciavano piangenti i soldati d'Italia : a loro migliori sorti auguravano : ultimo grado di disgrazia chiamavano che la disgrazia li separasse ; offerivano gli umili abituri loro in Francia; venissero; si ricorderebbero dell'avuta amicizia, delle comuni battaglie, della gloria cou le medesime armi acquistata; fuorichè Italia non sarebbe, tutto parrebbe loro Italia; la medesima amicizia, la medesima fratellanza troverebbero; volcr essi con le povere facoltà loro pagare all'Italia il debito di Francia. Così con militare benevolenza addolcivano i soldati di Francia le amarezze dei soldati d' Italia . Questi , all' incontro , ai loro partenti compagni andavano dicendo; gissero contenti, che se l'Alpi li separerebbero , l'affezione e la ricordanza dei gloriosi fatti insieme commessi li congiungerebbero; conforto loro sarebbe il pensare che chi conservava la patria si ricorderebbe di chi la perdeva ; la disgrazia rinforzare l'amicizia ; avere per questo l'amore dei soldati italiani verso i soldati francesi ad essere immenso: vedrebbero quello che in quell'ultimo eccidio fosse per loro a farsi per satisfazione propria e per onore dell'insegne italiche: ma bene questo credessero , e nel più tenace fondo dell'animo loro serbassero , che , come gli avevano veduti forti nelle battaglie, così li vedrebbero forti nelle disgrazie; questo speravano di mostrare al mondo, che se più patria non avevano, patria almeno di avere meritavano . Che Eugenio e che Napoleone a noi dicevano? Gloriosi, li servimmo, benefici, gli amammo, infelici, fede loro serbammo : ma per l'Italia i nomi diemmo , per l'Italia combattemmo , per l'Italia dolore sentimmo : il dolerci per sì dolce madre fia per noi raccontandazione perpetua a chi con animo generoso a generosi pensieri intende.

Partivano i Francesi, alla volta del Cenisio del colle di Tenda incamminadosi: gli ultimi segni di Francai appoca appoco abli Ttalia somparivano; ma non iscamporivano ne le ricordanze di si numerosi anni, nè il bene tatto, nè anco il male fatto, quello a Francio, questo a pochi Francesa attribuendosi: non iscomprivano nè li costumi immedesimati, nè le parentele contratte, nè gli pinteressi mescolati: non iscomprivano nè la suppellettui-dell'accresciuta scienza, nè gli ordini giudiziali migliorati, nè le strade fatte sicure ai viandosti; nè le sperte fra rupi inaccresce, nè gli oretti edifici magnifici, nè i sotuosi tempii a fine condotti, nè l'attività data agli anim, nè la curiosità alle menti, nè il commercio fatto fordio, nè l'agricoltura condotta in molte parti a forme assai migliori, nè il valor militare mostrato in tante battagle. Dull'altro lato non iscomparivano ne le antizicioi svegliate, nè l'arroganza del giudicare, nè l'inquiettuline degli unmin, nè l'inquoritationi delle tasse, nè la svella contaminata, nè

l'umore soldatesco: partiva Francia, ma le vestigia di lei rimanevano. Non 1818 venti anni, ma più secoli corsero dalla battaglia di Montenotte alla convenzione di Schiarino Rizzino. La memoria ne vivrà finchè saranno al mondo umini i.

Il vicerè, acconce le cose sue coll' Austria, già faceva pensiero di ritirarsi pegli Stati del re di Baviera, col quale era congiunto di parentudo pel matrimonio della principessa Amalia. Ma ecco arrivar povelle, o vere o supposte, che Alessandro, imperatore, consentirebbe a conservargli il regno si veramente che i popoli il domandassero. Accettava Eugenio le liete speranze : fecersi brogli ; incominciossi dall' esercito , ridotto in Mantova . L' intento, parte ebbe effetto, parte no; ma l'importanza consisteva in Milano, capitale. Viveva in questo momento il regno diviso in tre sette: alcuni desideravano il ritorno dell' Austria con niuna o poca differenza dall'antica " forma; gli altri pendevano per l'independenza; ma chi ad un modo e chi ad un altro; conciossiachè chi l'amava con avere per re il principe Eugenio, e chi l'amava con avere per re un principe di un altro sangue, quand'anche fosse di casa austriaca : quest' era la parte più potente . Aveva inandato il vicerè, certamente con poca prudenza, il conte Mejean a Milano a trattare coi capi del governo affinchè in favore di lui si dichiarassero . Molto anche vi si affaticava un Darnay, direttore delle poste, personaggio poco grato ai popoli. Ad accrescere disfavore alla cosa s'aggiunse che, a secondare le intenzioni del vicerè, si erano intromessi, per opera di Mejean e per inclinazione propria, i Transpadani, o Estensi, come li chiamavano: Bolognesi , Ravennati , principalmente Modenesi e Reggiani , che erano venuti in disgrazia dei Milanesi, perchè questi si erano persuasi-che nelle faccende eglino si fossero arrogata molto maggior parte di quanto si convenisse. Melzi favoriva il disegno, il propose in Senato. Vi sorse un gravissimo contrasto . principalmente intorno a quella parte in cui si trattava del principe Eugenio Paradisi ed altri Estensi, uomini d'inveterata fama, di gran sapere e di molta autorità, con efficacissime parole instavano in favor del principe. Nei cambiamenti politici, dicevano, più facilmente ottenersi il meno che il più; essere consueto l'imperio d'Eugenio, già dai principi d' Europa riconosciuto : solo volersi che fosse independente da Francia , e questo appunto essere il fine della presente deliberazione; abbenchè intorno a questo non occorresse, allegavano, molto travagliarsi, perchè, spento Napoleone, la franchezza del paese nasceva da sè, e chi volesse credere che Eugenio da Francia borbonica ancora dipendesse, come da Francia napoleonica, massimamente se tra la Lombardia e la Francia s'interponesse il Piemonte, tornato, già si motivava, sotto il dominio dei principi di Savo'a, meriterebbe di essere tenuto piuttosto scemo, che acuto. Adunque l'independenza, continuavano, essere non solo sicura, ma ancora necessaria con Eugenio : queste considerazioni la natura stessa dettare le parigine novelle confermare. Se un altro principe si addomandasse, che sicurtà si avrebbo d'impetrarlo ? In deliberazioni di tanto momento, nieglio dover fidarsi i collegati in chi è già per loro provato, da lor conosciuto, che in chi per loro fosse ignorato: nell' uscire da convolgimenti tanto stupendi, in tanta tenerezza di un fresc'ordine in Europa, come sperare che in un regno d' Italia, pieno di umori diversi, Importante per la sua situazione, un principe di natura ignota sia per essere accordato? Udire all' intorno, continuavano a discorrere gli oratori favorevoli al vicerè, sussurarsi il nome di un

is: principe austriaco; ma quivi appunto avvertissero bene e bene considerassero gli avversari, massime coloro che favellavano di libertà e di signoria paesana, a qual partito si mettessero. Da un principe austriaco adunque aspettavano il viver libero e franco, da un principe austriaco, congiunto di sangue coll'antico sovrano del regno, nodrito nelle massime del comandare assoluto, timoroso necessariamente di Vienna, sovrano di Milano solamente in apparenza ? Di chi sono questi soldati che ora ci minacciano ? austriaci . Quali soldati sulle frontiere nostre sovrasterebbero ? austriaci . Conoscono queste terre, le conoscono e le bramano. Se mancheranno le cagioni, non mancheranno i pretesti, e ad ogni piè sospinto l'illuvie tedesca inonderà il regno : cagioni e pretesti saranno il non obbedire puntualmente e sommessamente a quanto da Vienna si sarà comandato. Ora quale independenza vi possa essere con un timore perpetuo non si vede. A chi ricorrebbero questi partigiani d' Austria, a chi siuto domanderebbero ? Forse all' Inghilterra avara, che fa traffico di tutti? ai principi assoluti d' Europa, che più temono una constituzione che un esercito? alla Francia indebolita e che non vuol camminare se non con Napoleone, e che con Napoleone più camminare non può ? Concorrerebbero al principe austriaco tutti gli amici dell'antico reggimento d'Austria, concorrerebbero gli amatori dell' impero illimitato, concorrerebbero i malcontenti, e se gl' interessi nuovi, se la libertà nascente, se le opinioni radicate da venti anni in mezzo a tanto diluvio di elementi contrari si potessero conservare salve, ogni uomo prudente potrà giudicare. Chi sarebbe naturalmente, e quasi per ultima necessità, nemico della libertà del regno? Certo si veramente l'Affrica. A qual modo puossi la libertà difendere dagli assalti forestieri? Certo sì veramente coi soldati e colle armi. Ora, chi affermare notrebbe che un principe austriaco fosse per apprestar armi e soldati italici per ostare alle cupidigie dell' Austria? Parere, anzi essere certo, che il regno di un principe austriaco sarebbe, non independenza, ma dipendenza, non libertà, ma servitù, non quiete, ma discordia e turbazione. Vienna, non Milano reggerebbe. Con Eugenio re ogue via appianarsi; con un principe forestiero non austriaco di ogni difficoltà torsi, ma fondarsi la servitù. Valessero adunque, concludevano, le virtù di Eugenio, valesse il suo amore per l'Italia, valesse la contratta abitudine di lui, valessero i felici augurii teste venuti da Parigi : essere pazzia in tante tenebre non seguitare quel lume solo che la fortuna apprestava davanti. Se qualcheduno desiderasse di viaggiar senza filo in un laberinto, senza bussola in mare, senza lume in un abisso, sì il facesse; ma nè desiderarlo. nè volerlo fare gli estensi, I quali credevano che con danno sempre si fa pregio della fortuna.

Dalla parte contraria acerbissimamente contratavano i senatori Guicciardi e Castiglioni, principalmente quest' ultimo, che com moto empito procedeva in queste cose, e mescolava doglianze gravissime degli Estensi; a loro si accostavano moliu altri milanesi di nome, di richetzaz e d'alto legneggio. Non potere restar capaci, dicevano, come con Eugenio al potesse aver la inbertà. Sarcibe Eugenio più ligio e pù dipendente dall'Austria, che un principe austriaco otesso: perchè non avendo parentela en connessiono con altro potentato d'Europa di primo grado, là sarebbe obbligato a cercare, per l'interesse della conservazione propria, gili apoggi dove li troverebbe, en altro potrebbe esserveno per lui che nell' Austria, perchè in lei sola potrebbe sperure, come vicina e potonte, di els sola temere. Credere forse qii avversari chi e ion of farobbe rep altezza

d'animo? Ma oltrechè non mai i principi credono di derogare alla dignità loro, 1814 in qualunque modo soggettino i popoli , purchè li soggettino , quali sono i segni del pensare onorato d'Eugenio? Forse lo avere dato la metà del regno in potestà di Bellegarde? Forse i secreti abboccamenti avuti con lui, di cui più si sa, che non si dice? Forse lo avere spogliato il reala palazzo di Milano? Forse i donativi promessi per queste stesso perniziose e fatali trame? Forse Mejean e Darnay qua mandati a subornar gli spiriti; Mejean e Darnay non solo sostenitori acerbi e tenacissimi di tirannida, ma ancora denigratori assidui di quanto havvi nel regno di più alto, di più nobile, di più generoso? Forse la elevazione dell'animo di Eugenio pruova lo sprezzo fatto di quei soldati di cui egli era capitano pagato a richiedente? Gl' Italiani, fatti scherni di un giovine di prima barba, e che nome non ha, se non da chi ne ha uno odiosissimo! Dicano l'altezza di Eugenio le prezzolate ed udite spie, dicanla gli esilii dei più generosi cittadini, dicalo la tirannide sul parlara e sullo scrivere usata. Non è punto da dubitare adunque, cha, siccome egli non abborrirebbe per natura dal più dimesso partito così ancora per necessità il piglierobbe, e più sarebbe certamente governato austriacamente il regno da Eugenio. che da un principe austriaco. Certo sì cha i comandamenti arriverebbero da Vienna, non dal reale pelazzo di Milano. Di ciò già manifesti segni essere le umili cortesic usate a Bellegarde, le cedute fortezze, i messi mandati al campo dell'imperatore Francesco, i messi mandati alle parigine trattazioni; dimostrarlo quelle medesime proposte che allora andavano su per le panche senatorie. Che sa poi di austriaco principe si trattasse, ancorchè questo fosse l'estremo partito che solo la necessità dovrebbe indurre, non visse beata e da sè medesima la Toscana sotto principe austriaco lungo tempo? Duri a renitenti certamente essere i principi austriaci, sclamavano i sostenitori di questa sentenza, al giurare liberi patti, ma esserne anche fedeli osservatori, se giurati gli abbiano; i Napoleonidi non del pari, perchè corrivi al giurare, corrivi al violare, delle promissioni non si curano, se non per l'utilità. Udite, udite, vociferavano, cha di Prina si parla per mandarlo delegato, che di Paradisi si parla per mandarlo delegato! Sì, per certo, Prina, amatore tanto tenero di libertà; si, per certo Paradisi, che a qualunque più pericoloso partito si getterebba piuttosto cha sentir odore austriaco, e ben sanne il perchè l Questi sono i mezzi dell'independenza. questi i difensori della libertà. Del resto la nazioni, non le parti o la sette fanno le mutazioni degli Stati, nelle importanti ed uniche occorrenze. Chi potrà affermare che gl' Italiani vogliano Eugenio per re? Forse i soldati che lo odiano? Forse i cittadini che non l'amano? Il chiamarlo sarebbe stimato macchinazione di pochi, non volontà di tutti, nè tanto sono i principi collegati ignoranti degli umori che corrono; che queste evidenti cose non sappiano.

Tituta la nobilità milanese Eugenio impugna, ed un vivere libero pretendetutto il popolo mosso che a queste mura grida intorno eminaccia solo perchè ha udito sussurrare della confermazione di Eugenio, della continuazione, se non del dominio, almeno delle consustudini di Francia. Generose arm atanno in mano del principi sollegati, generose cagioni gli muovono, a generose cossi intendono, na questo momento ad dun'altra elà ria sasomiglia. Proponate loro non quello che pochi vogliono, ma quello che vogliono, tutti proponete loro una risoluzione granda, non la domanda di un principotto, docità allievo di un tiranno; proponete loro un vivere largo e generoso, non una vita biena di solo e di carceri, e sareta esuaditi. Questo

BOTTA AL 1814.

15th vogliono gl' Italiani, questo vogliono i principi alletai, questo vogliono i cieti, che ono han sommosso il mondo perchò continui a regnare in Milano Napoleone Buonaparte sotto nome di Eugenio Brouharnais. No, sclamavano viepiù infanmandosi, non vogliamo Eugenio, no, non vogliamo Prina, no Mejean vogliamo, ne Darnay; bensì vogliamo un principe che collegato di sanque con qualche ceppo potente d'Europa, onn abbia bisogno di adulare ed di concedere per sussistere: vogliamo un principe che conosca e sappia e senta quanto nobile sia questo regno, quanto generosi questi fibirità per conservaria, non per ispegneria; vogliamo un principe che conosca e sappia e senta quanto nobile sia questo regno, quanto generosi questi fibirità battacri, quanto alla sorti a lui ed a loro siano dai cieli flavorevoli perprate; assai e pur troppo di Francia avemmo, assai e pur troppo di napoleonici capricci pruovammo: or un intanta aspettazione di cose, in tantas all'evazione di mondo, altrove si volgano gl'italiani consigli, cibè l' avere sofferto dee dar luogo al godere, non a nuovo sofferiro.

Decretava il Senato che si mandassero tre legati ai confederati, supplicandoli, ordinassero che cessassero le offese : domandassero i legati che il regno d'Italia fosse ammesso a godere l'independenza promessa e guarentita dai trattati, testificassero quanto il Senato ammirasse le virtù del principe

vicerè; e quanta gratitudine pel suo buon governo avesse.

Seppesi la deliberazione. Fece la parte contraria, che abborriva dal nome di Eugenio, un concerto. Entraronvi i capi principali dell'armi, le case più eminenti di Milano, principalmente Alberto Litta, che accarezzato da Buonaparte, non aveva mai voluto accettar cariche, preferendo un vivere privato onorevole ad un vivere pubblico abbietto . S' aggiunsero i negoziati più ricchi, e fra gli scienziati e letterati i meno paurosi. Il nomo dell'independenza era in bocca a tutti, l'amore nel cuore; nè mai in alcun moto che abbian fatto le pazioni in alcun tempo nelle più importanti faccende loro, tanto ardore e tanta unanimità mostrarono, quanta gl' Italiani in questa. Domandava che si convocassero i collegi elettorali. Era il 20 aprile quando, essendo il Senato raccolto nella sua solita sede, una gran massa di gente, gridando, a lui traeva: era il cielo nuvoloso e scuro, pioveva leggermente, una apparenza sinistra spaventava gli spiriti tranquilli. I commossi non si ristavano . Eranvi ogni generazione d'uomini, plebe, popolo, nobili, operai, benestanti, facoltosi , Notavansi principalmente fra l'accolta moltitudine Federigo Gonfalonieri, i due fratelli Cicogna, Jacono Ciani, Federigo Fagnani, Benigno Bossi, i conti Silva, Serbelloni, Durini e Castiglioni. Le donne stesse, e delle prime, partecipavano in questo moto, gridando ancor esse patria e independenza, non Eugenio, non vicerè, non Francesi; una donna De Capitani, una marchesa Opizzoni, ed altre non poche. Era tutta questa gente volta a bene, ed ll male non che avesse fatto, non l'avrebbe neppure pensato. Ma, come suole, incominciavano ad arrivare e da Milano e dal contado uomini ribaldi che volevano tutt' altra cosa piuttostochè l'independenza. Queste parole scritte andavano attorno: « Hanno la Spagna e l' Alemagna gittato via dal collo il giogo dei Francesi; halle l'Italia ad imitare . » Gonfalonieri gridava avanti a tutti : « Noi vogliamo i collegi elettorali , noi non » vogliamo Eugenio. » Fuggirono i senatori partigiani del principe, il Senato si disciolse. Entrò il popolo a furia nelle sue stanze, il conte Gonfalonieri il primo, e tutto con estrema rabbia vi ruppero e lacerarono. Gridossi da alcuni uomini di mal affare mescolati col popolo, Melzi, Melzi, e già si mettevano in via per andarlo a manomettere. Un amico di lui gridò, Prina: era

Prina più odiato di Melar, ed ecco che corsero a Prina, e flagellato prima sui crudelmente, l'uccisero, con insultar anco al suo sanguinoso cadavere lungo tempo. Gercarono di Mejoan e di Darnay, non li trovarono. La folla frenetica, messe le mani nel sangue, le voleva mettere nelle sostanze. Già le case si notavano già le porte si rompevano; già le suppellettili si recavano: la opulenta Milano andava a ruba. A questo passo i possidenti ed i negozianti, ordinata la guardio nazionale, finanziono la factiono si erreservamono la città.

II vicerè, che tuttavia sedeva in Mantova, uditi i moti di Milano, indispettitosi, dibi Infortezza in mano degli Austriaci: atto verammente basimirvole, del quale perpetuamente la posterità accusserà Eugenio, imperciocchè giù nomini giussi ei grandi non operano per dispetto, nè Mantova era di Eugenio, ma degl' Italiani: miserabili calate dei Napoleonidi. Napoleone tutto stipulara per soni, ma ancora tutto quel maggior male fice loro, partendo, che potè. Partiva da Mantova per il Busico del la considera del consider

I collegi elettorali, adunatisi, crearono una regenza. Decretarono che potenze alleate si richielessero dell'independenza del regno, di una constituzione libera e di un principe austriaco, ma independente: altavano le loro sycranze le parole pubblicate dai condeterati del volere l'independenza delle nazioni. Si appresentarono Pè di Brescia, Gonfalonieri, Ciani, Litta, Ballabio, Somenglia di Milano, Sommi di Grema, Beccaria di Pavia. Legati, a Francesco Imperatore a Parigi. Esposte le domande, rispose, anche lui essere italiano: i suoi soldati avere conquistato la Lombardia: udirebbera a Milano quanto loro avesse a comandare. Entarono gli Austriaci in Milano il di 28 aprile: Bellegarde ne prendeva possessione in nome dell'Austria il di 23 di maggio. Così fini il regno italicio.

Continuava Genova un potestà d'Inghillerra: vivevano i Genovesi confidenti della conservazione dell'antica repubblica. Gli confideravano la rintegrazione promessa dagli allestal di ciascun nel suo, e le dimostrazioni bentinchiane. Ma ecco il congresso di Vienna decretare, dover Genova cedere in potestà del re di Sardegna.

A questa novella il governo temporaneo nel seguente modo favellava ai popoli genovesi:

e Informati che il Congresso di Vienne ha disposto della nostra patria, e riunendola agli Stati di sua maestà il re di Serdegna, risoluti da una parte a non lederne i diritti impreteribili, dall'altra a non usar mezzi inutili e funesti, noi deponiamo un'autorità che la confidenza della nazione e la

acquiescenza delle principali potenze avevano comprovata.
 Ciò che può fare per i diritti e la restaurazione de' suoi popoli un

« governo non di altro fornito che di giustizia e ragione, tutto, e la nostra coscienza lo attesta e le corti più remote lo sanno, tutto fu tentato da e noi senza riserva e senza esitazione. Nulla più dunque ci avanza se non di raccomandare alle potestà municipali amministrative e giudiziali l'interino esercizio dell' ufficio loro, al successivo governo la cura dei soldati.

« che avevamo cominciato a formare, e degl' impiegati che hanno lealmente « servito, a tutti i popoli del Genovesato la tranquillità, della quale non è

servito, a tutti i popoli del Genovesato la tranquillità, della quale non è
 alcun bene più necessario alla nazione. Dalla pubblica alla privata vita

15.1 a ritraendoci, portiamo con esso noi un dolce sentimento di gratitudine e verso l'illustre generale che conobbe i confini della vittoria, ed un intiera « fiducia nella provvidenza divina, che non abbandonerà mai i Genovest. » Queste farono le ultime protestazioni, le ultime querele e le ultime voci dell'innocente Genova. Il giorno ausseguente, che fu addi 97 dicembre,

un Giovanni Dalrymple, comandante dei soldati del re Giorgio, no assunse il governo: la diede poscia in mano ai legati del re Vittorio Emmanuele. Così l'Italia, dopo una sanguinosa e varia catastrofe di vent'anni della

quale dieci terremoti, e non so quanti vulcani sarebbero stati per lei migliori, si ricomponeva a un di presso nello stato antico. Tornava Vittorio Emmanuele in Piemonte, Francesco in Milano, Ferdinando in Toscana, Pio in Roma: passò Parma dai Borboni agli Austriaci ; conservò Giovacchipo il real seggio di Napoli, ma non per durare : le italiane repubbliche spente, l'acume del secolo trovò che la legittimità è nel numero singolare, nel plurare no . Solo fu conservato l'umile San Marino , forse per un tratto di imitazione di più degli andari napoleonici; la sua esiguità e povertà non eccitavano la cupidità di nissuno. Cedè Venezia a Francesco. Genova a Vittorio. Nè furono i governi di Francesco, di Vittorio, di Ferdinando e di Pio sdegnosi: solo non misurarono la grandezza delle mutazioni fatte nelle menti e nel cuore degli uomini da sì grandi e sì lunghi accidenti : imperciocchè se esse mutazioni erano, come alcuni pretendono, malattie, richiedevano convenienti rimedii. Giudicheranno i posteri se i mali che seguirono debbano agl'infermi, od a chi li doveva sanare, attribuirsi. Felici Giuseppe e Leopoldo, principi santissimi, che vollero consolar l'umanità colle riforme, non ispaventarla coi soldati l No ai principi italiani noi qui parlando, intendiamo accennare instituzioni all' inglese, alla francese od alla spagnuola, le quali a modo niuno si convengono all'Italia, ma bensì riforme che facessero sorgere a maggior quiete e felicità dei popoli di questa penisola , siccome già abbiam notato nel precedente libro ; instituzioni peculiari , accomodate alla natura degli Italiani : cosa del pari facile a concepirsi che sicura ad eseguirsi. Oltre a ciò la nobiltà esiste in Europa, ed è indestrutt bile. E'bisogna pertanto farne stima in un ordinamento sociale tendente allo stato libero, come di un elemento necessario, e darle, come a corpo constituito, quella parte di potestà politica che le si conviene perchè sia contenta e non tenti usurpazioni nelle altre potestà della macchina sociale. Ciò eseguito, fia necessario da un altro lato inibirle l'ingresso a qualquque ingerenza nella potestà popolare, istituita, quanto all'Italia, a modo antico, ma bene e prudentemente inteso, non a modo moderno, ebe non può esser buono. La divisione tra la nobiltà ed il popolo è nella natura stessa delle cose, e debb' essere ancora nella legge politica. Questa è condizione indispensabile, si per la libertà e sì per la quiete dello Stato; e ad esse niuna cosa è più perniziosa che una nobiltà in aria ed una potestà popolare composta di conti e di marcbesi. Questi principii sono veri e possibili ad esser ridotti all'atto, o che si viva in monarchia, o che si viva in repubblica. La chimera dell'equalità politica ba fatto in Europa più male alla libertà che tutti i suoi nemici insieme. L' equalità debb' essere nella legge civile, non nella politica. I principii astratti ed assoluti in proposito di ordinamento sociale, son fatti solamente per indicare i fondamenti delle cose, non per esser posti in atto senza modificazione perchè le passioni, che sono la parte attiva dell' uomo, generano movimenti disordinati , che bisogna frenare . Sono essi principii , in

economia politica, ciò che sono i geometrici nella meccanica; le passono, usi ni quella, ciò che lo attrio delle macchine el altri accidenti prodotti dalla natura della materia, in questa; e così, come si tien conto dell'attrio nell'ordinar la mecchine, si dee tener conto delle passonia ella "ordinar la società. L'effetto che si desidera è la libertà, coè l'essita e puntuale esecuzione della legge civile, uguale per tutti, e du n'aguale protezione della escaicane. Puri so ottenga questo fine, non si dee guardare alla qualità de sociale, per cisicano, al quato alle persone, come quanto alle potestà sociale per dell'equale per totti, e dise guardare alla qualità de possone condutre. Chi risolvesse bene quento problema: « sino a qual segno « et a qual paste dell' qualità politica si debba riunziare per meglio « assicurare la libertà e l'equalità civile, « farebbe un gran servizio all'umanutà. Nat ci ob più ampiamente altri più caspaci dino.

Noi infanto, terminata questa gravosa fatica, alla quale piuttosto per desiderio altrui che nostro ci mettemmo, qui deponiamo la penna, e qui diamo riposo alla mente, oggimal troppo travagliata e stanca.

FINE DELLA STORIA

# INDICE CRONOLOGICO

DEI PIÙ NOTABILI AVVENIMENTI DESCRITTI IN QUESTA ISTORIA.

### 1789

| Proposito dell'Autore.                                |     | Pag. 5 |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| Detto di Napoleone. Origine degli ordini feudali. pt. |     | . 6    |
| Orgina degli ardini fandali N                         |     |        |
| Desiderii dei popoli.                                 |     |        |
| Soppressione dei gesuti, e suoi effetti. g            | 1.3 | . 7    |
| Gigseppe II.                                          |     | . 8    |
| Studio di Pavia.                                      |     |        |
| Pio VI va a Vienna.                                   |     |        |
| Leopolito gran duca.                                  |     | 10     |
| Sue riforme civili.                                   |     |        |
| Vernaccini auditor di Ruota.                          |     |        |
| Cumi consigliere                                      |     |        |
| Terreni prosciugati.                                  |     | 42     |
| X menes, Ferroni e Fantoni matematici                 |     |        |
| Biforme ecclesiastiche.                               |     | 13     |
| Inpoliti e Scinion Ricci vescovi di Pistoia.          |     |        |
| Assemblea de vescovi in Toscana.                      |     | 14     |
| Opinioni de'curialisti romani sul papa                |     |        |
| Altre di Scipion Ricci.                               |     |        |
| Dannate da Pio VI                                     |     | 45     |
| Condizioni dol regno di Napoli                        |     |        |
| Educazione di Ferdinando IV.                          |     |        |
| Principe di San Nicandro.                             |     |        |
| Marchese Tanucci                                      |     | . 46   |
| Marchese Tanucci                                      |     |        |
| Filangeri                                             |     |        |
| Colonia di San Leucio.                                |     |        |
| Riforme introdutte da Tanucci                         |     | 47     |
| 1 fratelli Cestari e l'arcivescovo di Taranto,        |     |        |
| Carlo di Marco.                                       |     |        |
| Rracci del parlamento di Sicilia.                     |     | . 48   |
| Parma e Piacenza                                      |     |        |
| Don Filippo e Dutillot                                |     |        |
| Contini e Turchi teologi.                             |     | 11.    |
| Padre Paciaudi ed altri dotti.                        |     | . 19   |
| Muore Filippo e gli succede Ferdinando                |     |        |
| Contesa alla curte di Roma                            |     |        |
| Contesa alla corte di Roma                            |     |        |
|                                                       |     |        |

| INDICE CHONOLOGICO 689                                    |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Cagione delle disfatte doi Piemontesi                     | 46 |
|                                                           | 47 |
| Discorsi a Torino                                         |    |
| Discorsi a Torino                                         |    |
| Chauvelin , ambasciatore francese a Londra licenziato     | 49 |
|                                                           |    |
| 4793                                                      |    |
|                                                           |    |
| Nuove deliberazioni dei confederati                       | 50 |
|                                                           | 51 |
| Risposta del Senato.                                      |    |
| Discorso di Francesco Pesaro                              |    |
| Altro di Zaccaria Vallaresso,                             |    |
| Si delibera per la neutralità disarmata                   | 57 |
|                                                           |    |
|                                                           |    |
|                                                           | 58 |
| Devins generale dei Piemontesi                            |    |
| Umori in Lione ed in Provenza.                            | >  |
| Preci mandale dai Lionesi a Torino.                       | ъ  |
| Olio del re Vittorio contro i Savoiardi, cosa fruttasse   | 60 |
|                                                           | •  |
|                                                           |    |
|                                                           | 61 |
|                                                           |    |
| Umorı in Italia: i regii ,                                |    |
| Utopisti,                                                 | 64 |
| Ecclesiastici utopisti.                                   |    |
| Setta aristocratica.                                      |    |
| Truguel, mandelo contro Cagliari, è rotto dai Sardi       | 66 |
| Paoli solleva la Corsica                                  |    |
|                                                           | 67 |
|                                                           | 3  |
| Lacombe va contro i Corsi                                 | 68 |
| Arrivo di navi inglesi                                    |    |
|                                                           | >  |
| Governo in Corsica                                        |    |
| Generale Brunet, rotto al colle di Raus.                  |    |
| Colli e Dellera generali sardi.                           |    |
| Capitano Zin , sua bella fazione.                         | 70 |
| Kellerman corre a Nizza, e che vi fa                      |    |
| Il re di Napoli si dichiara contro i Francesi             | 71 |
| Harvey ministro inglese a Firenze, e sue insolenti parole |    |
| Risposta del ministro Serristori.                         | 72 |
| Le Flotte e Chauvelin cacciati da Firenze                 |    |
| Drake ministro inglese a Genova, sue insolenti parole     |    |
| Fregata la Modesta, assalita dagl'Inglesi                 |    |
| Scritto di Robespierre giovane e Ricard.                  |    |
| Deliberazione del Senato genuvese                         | 73 |
|                                                           | *  |
| Deliberazioni del gran maestro di Malta                   | 74 |
| Turbolonze a Bordesux, Mompellieri e Nimes                | 75 |
| Lione si solleva.                                         | ъ. |
| È assediata.                                              |    |
| Duca di Monferrato va in Savoia                           | 76 |
|                                                           |    |
| BUITA at. 1814.                                           |    |

### INDICE CRONSLOCIO

| Disposizioni di Kellerman.                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     | Pag.  | 76  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Marsigliesi rotti da Carteaux. Marsiglies saccheggiata. Tolona si da all'ammiraglio Iluod.                                                                                                                                                                             |       |       | : : |       | 77  |
| Marsiglia saccheggiata.                                                                                                                                                                                                                                                |       | - 1   |     |       |     |
| Tolona si da all'ammiraglio Hood                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     |       |     |
| Piemontesi rotti in Savoie                                                                                                                                                                                                                                             |       | • •   |     |       | 75  |
| Ed al ponte della Giletta                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | ٠.  |       | 79  |
| Oppugnazione di Tolone                                                                                                                                                                                                                                                 |       | •     |     | : :   |     |
| Oppugnazione di Tolone.  Dugommiar generalissimo dei Francesi.                                                                                                                                                                                                         |       |       |     | : :   |     |
| Obara generalissimo degl' Inglesi                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |       |     |
| Buoneparte a Tolone.                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | ٠.  | : :   |     |
| Ohara fallo prigione.                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |     |       | 80  |
| Onara land prigone                                                                                                                                                                                                                                                     |       | •     | ٠.  |       | ٠,  |
| Assalto dato a Tulone                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |     | ٠.    | 81  |
| Sono presi i forti                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |       | *   |
| Sidney Smith.                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |     | ٠.    | ,   |
| Incendio di Tolono.                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |     | ٠.    |     |
| Tolonesi andantisi in esilio                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | ٠.  |       | 81  |
| Navi predate dagli alleati                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |     |       |     |
| Tolonesi andantisi in esilio                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |     |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |       |     |
| 4794                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |     |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |       |     |
| Nuovi partiti presi dagli alleati                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |       | 83  |
| Nuovi partiti presi dagli alleati                                                                                                                                                                                                                                      | POT   | ne di | Thu | zut e |     |
| marchese di Albarey                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |     |       | 84  |
| Subodorato dai Francesi                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |       | 85  |
| I Francesi entrano aullo Stato di Genova                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     |       | 86  |
| I Francesi entrano sullo Stato di Genova.  Generale Dumorbion e sua intimazione allo Spinola in Ventimi                                                                                                                                                                | glia. |       |     |       |     |
| Generale Mus4ena                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     |       |     |
| 1 Frencesi calano verso Saorgio                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |       |     |
| Prendono Oneglia                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     |       | 87  |
| Poi Loano                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |     |       | 88  |
| I Francesi cainov terto Sourgio.  Prendoto Ornegio.  Massena al ponte di Nava.  Massena al ponte di Nava.  Argantesa governatore di Cava.  Bagolene vince l'inenontesi sul San Bernardo.  Fransto dal duca di Monfertato.  Attre fazioni sul Afoj. a sul monte Censio. |       |       |     |       |     |
| Prende Ormea , Garessio a Bagnasco                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |       |     |
| Argentesu governatore di Ceva.                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     |       | 89  |
| Bagdelene vince i Piernontesi sul San Bernardo                                                                                                                                                                                                                         | ÷     |       |     |       |     |
| Frenato dal duca di Monferrato.                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |       |     |
| Altre fazioni sull' Alpi . a sul monte Cenisio                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     |       | 90  |
| Il barona Quinto.                                                                                                                                                                                                                                                      | -     |       |     |       | ,   |
| Il barona Quinto                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | - 1 | : :   |     |
| Coraggio del conta di Clermont                                                                                                                                                                                                                                         | •     |       |     |       | 94  |
| Functional di Savoia a loro morte                                                                                                                                                                                                                                      | •     | • •   |     |       |     |
| Fuorusciti di Savoia e loro morte                                                                                                                                                                                                                                      | •     |       |     | • •   |     |
| Amediano Socreio                                                                                                                                                                                                                                                       | •     |       | •   | ٠.    | 99  |
| Vineses Celli sul cella Ardente                                                                                                                                                                                                                                        | •     | ٠.    | •   |       | -   |
| Vincono Colli sul colla Ardente. Capitano Maulandi , sua morte a sua qualità. Saorgio si arrende.                                                                                                                                                                      |       | ٠.    | •   |       |     |
| Capitatio mentanoi, ede moite e sua quanta                                                                                                                                                                                                                             | •     |       | •   | ٠.    | :   |
| Saorgio si arrende.                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | ٠.    |     | ٠.    | *   |
| Sant'Amore e Mesmer giustiziati.                                                                                                                                                                                                                                       | •     | ٠.    |     | ٠.    | 9.3 |
| Sant Annoce o security guaracture guaracture.  1 Franceia assultano a prendono il colle di Tenda.  Congiure  Leva generale ordinata dal re Vittorio.  Oliviero Wallis gli menda soldati austriaci in niuto                                                             | ٠     |       |     |       |     |
| Congrure                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠     |       | ,   |       |     |
| Leva generale ordinala dal re Villorio                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | •   |       | 9.1 |
| Oliviero Wallis gli menda soldati austriaci in niulo                                                                                                                                                                                                                   |       |       |     |       | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |       |     |
| Risoluzione del ra di Nepoli.                                                                                                                                                                                                                                          | ٠     |       |     |       | 95  |
| Congiura a Napoli                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     | ٠.    |     |
| Congiura a Napoli                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |       |     |
| Basseville ucciso a Roma.                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |     |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     |       |     |

| INDICE                                                                   | CR   | 0 N | OL   | 0 G | C    | )    |    |     |     |    |     |     | 6  | 91  |     |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| Consulta a Venezia                                                       |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     | Pa | g.  | 96  |
| I fratelli Pesaro                                                        |      | ï   |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    | ٠.  |     |
| Vince il partito di armarsi, ma i Savi r                                 | on   | a   | rmi  | no. |      | ٠.   |    |     |     |    |     |     |    |     |     |
| Conte Rocco San Fermo mandato a Basil                                    | lea. |     | ual  | i D | oti: | οîs  | ma | ınd | 8 8 | Ve | nez | ia. |    |     | 97  |
| Conta di Provenza a Verona                                               |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     | 98  |
| Lallemand inviato francese a Venezia.                                    | •    | ì   |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     | 20  |
| Nuova prepotenze del Draka a Genova,                                     | •    |     | Ċ    | :   | 1    |      |    |     |     | ÷  |     |     |    |     | 99  |
| Otio contro gl' Inglesi io Geova                                         | :    | :   | :    | :   | :    |      |    | ÷   | :   | ÷  | :   | Ċ   | ÷  | Ċ   |     |
| Morando speziale.                                                        | •    | 1   |      |     |      |      | :  |     |     |    |     |     |    |     | 100 |
| Nuova costituziona della Corsica.                                        | •    | •   |      | •   | Ī    | •    | Ċ  | Ċ   | Ċ   |    |     |     |    | Ċ   |     |
| Discorso dell' Elliot ai Corsi                                           | •    | ٠   |      |     |      | •    |    |     |     |    |     |     |    |     | 464 |
| Manifasto di Paoli contro Genova                                         | •    | •   |      | •   | •    | Ť    | •  | ĵ.  | Ī   |    | 1   |     | •  | - 1 |     |
| Genovesi prigioni dichiarati schiavi.                                    | •    | ٠   |      | •   | •    |      |    |     |     |    |     |     | :  |     | 462 |
| Moderazione d'Inghilterra qual lossa.                                    | •    | •   | •    | •   | •    | Ť    | 1  | 1   |     |    |     |     | 1  | 1   |     |
| Torcheim e Colloredo generali austriaci.                                 | •    | •   | •    | •   | •    |      | •  |     | :   |    |     |     |    |     | 103 |
| Battaglia del Dego                                                       | •    | ٠   | •    | •   | ٠    | •    | •  | Ť   | •   |    | -   |     | -  |     |     |
| Wallis, generale austriaco                                               | :    | •   | •    | •   | ٠    | •    | :  | •   |     | •  |     |     |    |     |     |
| Dumorbion, Massena, Laharpe e Buona                                      |      |     |      |     | di   | (ra  |    | ai. | •   | ٠  |     | •   |    |     |     |
| Albite e Saliceti rappresentanti dal popo                                | do.  | 10  | ge   | ici | 311  |      |    | ٥٠. |     |    | •   | .:  |    |     |     |
| Buonarotti, agente nazionale.                                            | ио.  | ٠   | ٠    | •   | •    | •    | •  | •   | •   | •  | •   |     | Ť  | 1   |     |
| Parsimonia austriaca e suoi effetti.                                     | •    | ٠   | ٠    | •   | •    | •    | •  | •   | •   |    | •   | •   |    |     | 10  |
| Dego saccheggiato dai Francesi.                                          | *    | ٠   | •    | •   | ٠    | •    | •  | ٠   | •   | •  | •   | •   | •  | ٠   | 405 |
| Dego saccheggiato dai Francesi                                           | •    | •   | •    |     | •    | •    | •  | •   | •   | •  | ·   | •   | •  | •   |     |
|                                                                          | 479  | 95  |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     |     |
| Vittorie dai Francesi                                                    |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     | 101 |
| Nuovo governo in Francia.                                                |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     |     |
| Dues d' Acades ministro di Sonona.                                       |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     | 468 |
| ti 4: Candanna ci conforma nell'allean                                   | 73   | Bu  | stri | aca |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     |     |
| In qual mode provvede al denaro.                                         |      |     |      |     |      |      |    |     | `   |    |     |     |    |     |     |
| In qual mode provvede al denare.  Il gran duca ai avvicina alla Francia. |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     | 109 |
|                                                                          |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     |     |
| Come vi è accolto                                                        |      |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     | 44  |
| Lo conforma suo ministro plenipotenziari                                 | 0.   |     |      |     |      |      |    |     |     |    |     |     |    |     |     |
| La repubblica di Venezia manda in Fran                                   | cia  | A   | lvis | e ( | nin  | ripi |    |     |     |    |     |     |    |     | 445 |

Le Touroeur rappresentante del popolo. . . . . . . . Disposizioni degli eserciti austro-sardo e francesa. . . . . 1 Francesi vioti a Vado , a San Giacomo e a Melogno.

Kellerman ristringe la fronte del suo esercito. . . . . Resistenza dai Francesi a Borghetto, e sua cooseguaoza. . La regina Carolina e il ministro Acton. Giunta sopra le congiure. . . . . Emanuele de Deo giustiziato. Detto di Vanni. . . . . . . Medici imprigionato e perchè. . .

Inquietudini in Corsica. . . . . .

|                                                                                                                                                                                            | INDIC     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|---|---|---|----|-------|---|
| Bando del vicerè Elliot<br>Paoli ch'amato in Inghilterra                                                                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   | Pa | a. 42 | ŧ |
| Paoli ch:amato in Inghilterra                                                                                                                                                              | e suo fi  | ne.  |      |      | i    |      |      |      | ì   |     |    |   |   | : |    |       | ١ |
|                                                                                                                                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
| La Spagna si pacifica colla Pi                                                                                                                                                             | ancia.    |      |      |      |      |      |      |      | ì   |     |    |   |   |   |    |       |   |
| Moti in Sardegna.  La Spagna si pacifica colla Fi Ulloa ministro di Spagna a T Discorso del marchese Silva.  E del marchese di Albarey.  Scherer, generale francese, i Battaelia di Loano. | orino.    |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    | . 42  | 3 |
| Discorso del marchese Silva.                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
| E del marchese di Albarey                                                                                                                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    | . 423 | 5 |
| Scherer, generale francese, i                                                                                                                                                              | n Italia  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    | . 128 | ŝ |
| Battaglia di Loano                                                                                                                                                                         |           |      | ٠    |      |      | ٠    |      |      |     |     |    |   |   |   |    | . 429 | • |
| Massena arringa i suoi soldati.                                                                                                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
| Errore d'Argenteau                                                                                                                                                                         |           |      |      | ٠    |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    | . 430 | ١ |
| Battaglia di Loano.<br>Massena arringa i suoi soldati.<br>Errore d'Argenteau.<br>Violenze dei Francesi vincitori                                                                           | , e de    | Te   | de   | юh   | y i  | ntı. |      |      |     |     | •  |   |   | ٠ |    | . 130 | į |
|                                                                                                                                                                                            |           |      | 179  |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
|                                                                                                                                                                                            |           |      | 17   | 36   |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
| Destishe di cose e Perileo                                                                                                                                                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
| Pratiche di pace a Basilea.<br>Wickman, inglese, scrive a l                                                                                                                                |           |      |      | ٠.   | •    | ٠    | •    | •    | •   | •   | •  | • |   | • | *  | . 43: | ٤ |
|                                                                                                                                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |
| Risposta del Direttorio                                                                                                                                                                    |           | •    | •    | ٠    | ٠    | *    |      | •    | •   | •   | •  | • |   |   | ٠  |       |   |
| ii re di Sardegna costante nei                                                                                                                                                             | ia iega.  |      | ٠    | ٠    | •    | ٠    | ÷    | ٠    | ٠   | •   |    | • | • | • | •  | . 431 | ١ |
| Beauties dei manubblessei di P.                                                                                                                                                            |           |      | •    | •    | ٠    | ٠    | •    | •    | •   | -   | •  | • | • |   | •  |       |   |
| Il re di Sardegna costanto nel<br>Beaulieu surrogato a Devins.<br>Pensieri dei repubblicani di Fr<br>Domandano a Venezia che il c                                                          | ancia.    | 10   |      | :    | :    | ·    | i.   | da   | 1/2 | -   |    | • | ٠ | • | •  | . 130 | , |
| Domandano a venezia che il o                                                                                                                                                               | onte u    | Lin  | 165  | 80   | ne   | 10   | Na.  | ua   | 710 | 101 | ĸ. |   | - |   | •  | . 130 | ? |
| Buonaparte generale dell'eser<br>Sue disposizioni                                                                                                                                          | cito d I  | ana  | •    | ٠    | •    | •    | •    |      | ٠   | •   | •  | ٠ | • | • | •  | . 13: | , |
| Battaglia di Montenotte,                                                                                                                                                                   |           | •    | •    | •    | •    | •    | ٠    | ٠    | •   | -   | •  | • | • | • | ٠  |       |   |
| C.Jonnello Rampun o suo giur                                                                                                                                                               | rour onto |      | •    | •    |      | •    | •    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | •  | . *** | : |
| Colonnello Rampon e suo giui<br>Errore di Buonaparte.                                                                                                                                      | amonto    |      | •    | ٠    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | •  |       | ٠ |
| Come rimedia                                                                                                                                                                               |           | •    | •    | •    | •    |      | •    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | •  | . 14  | , |
| Come rimedia                                                                                                                                                                               |           | •    | ٠    | ٠    | •    | ٠    | ٠    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | ٠  | . 14  | ۰ |
| Generale Provera                                                                                                                                                                           |           |      | ٠    | ٠    | •    | ٠    | •    | ٠    | •   | •   | ٠  | • | • | • | •  | . 44  | • |
| Marchese del Carrello                                                                                                                                                                      |           | •    | ٠    | •    | •    | •    | •    | ٠    | ٠   | •   | •  |   | • |   | •  | . **  |   |
| Generale Joubert fento                                                                                                                                                                     |           |      | ٠    |      | •    | •    | •    | •    | ٠   | •   | •  | • | • | • | •  | ٠.    |   |
| I Francesi prendono Cosseria.                                                                                                                                                              | ٠         | •    | :    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •  | • | • | ٠ | •  | ٠.:   |   |
| Battaglia di Magliani ossia di I                                                                                                                                                           | dillasim  |      | •    | ٠    | •    | •    | •    | ٠    | •   | •   | •  | • | • | • | •  |       | ı |
| Stratagemma di Ruonanaria                                                                                                                                                                  | arnoann.  | ν.   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | ٠  |       | • |
| Stratagemma di Buonaparte.<br>Soldati di Giulay.                                                                                                                                           |           | ٠.   | •    | ٠.   | •    | •    | •    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | -  | ٠.    |   |
| Argenteau come senta la scon<br>Suo cattivo consiglio riuscito<br>Colonnello Wukassovich.                                                                                                  | fitte de' | -    |      | •    | •    | •    | ٠    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | ٠  |       |   |
| San cattivo consistio riuscito                                                                                                                                                             | a huon    | fine |      | •    |      | ٠.   | •    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | •  | . 14  | , |
| Colonnello Wakassovich                                                                                                                                                                     | u buon    |      |      | •    | ٠    | •    | ٠    | •    | •   | •   | •  | • | • | • | •  | ٠.    |   |
| Valore di Mussena                                                                                                                                                                          |           | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •   |     | •  | • | • | • | •  |       |   |
| Valore di Massena                                                                                                                                                                          | samente   | ed   | À    | nti  |      |      |      | •    | :   | •   | •  |   | • | : | •  |       | • |
| Disordini dei soldati francesi.                                                                                                                                                            | lamenti   | dee  | ti i | nffi | cial | Ċ    |      | •    | •   | •   | •  | ٠ | • | • | •  |       | , |
| Discordia tra gli alleati                                                                                                                                                                  |           |      |      |      |      |      |      | :    | ٠   | •   | •  | • | • | • | •  | 461   | ı |
| Morte del marchese Cavoretto.                                                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    | 4.44  | a |
| I repubblicani occupano Ceva,<br>Ritirata dei Piemontesi,<br>Battaglia di Mondovi                                                                                                          | poi Le    | segr | ١٥.  | •    | Ċ    | Ċ    | ŀ.   | Ĭ.   |     |     | :  | • | • | • | :  |       | • |
| Ritirata dei Piemontesi                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      | 1    |      |      | 1   |     |    |   | • | • | •  |       |   |
| Battaglia di Mondovi.                                                                                                                                                                      |           |      | :    | :    |      |      |      |      |     | •   | •  | • | • |   | •  |       |   |
| Astuzie di Buonaparle Bonafous e Ranza chi fossero.                                                                                                                                        |           |      | Ċ    | ·    | Ċ    | ·    |      | Ċ    | :   |     | ľ  |   |   | • | :  | 450   | n |
| Bonafous e Ranza chi fossero.                                                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      | ٠.   |      |     | ٠.  | 1  |   |   |   | •  | * **  | • |
| Consiglio regio di Torino.  Costa arcivescovo di Torino,                                                                                                                                   |           |      |      |      |      |      |      |      |     | Ĺ   |    |   | - |   | :  | . 15  | i |
| Costa arcivescovo di Torino.                                                                                                                                                               | e suo o   | onsi | glio | ٠.   |      |      |      |      |     | í   |    |   |   | i |    |       |   |
| Avvocato Prina                                                                                                                                                                             |           |      |      |      |      |      | Ĭ    |      | Ĭ   | Ĭ   |    | Ĭ | Ĭ | Ĭ |    | . 15: | ż |
| Avvocato Prina                                                                                                                                                                             | oziati o  | allo | R    | epu  | bbl  | ica  |      |      |     |     |    |   |   |   | Ĭ  |       | ĺ |
| Tregua tra Buonaparte e i Pie                                                                                                                                                              | montes    | 1. 6 | 8    | q.   | ali  | cor  | ndia | tion | i.  |     |    |   |   | ĺ | 1  | . 451 | 3 |
| Caso di dispacci spediti a Pie<br>Affezione di Buonaparte per la                                                                                                                           | troburge  | ٠, ١ | ď    | ."   |      |      | . "  |      |     |     | -  |   | : | : |    |       | • |
| Affezione di Buonaparte per la                                                                                                                                                             | casa o    | ii S | avo  | ia.  |      |      |      |      |     | í   |    |   | í | i |    | . 151 | i |
|                                                                                                                                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |    |       |   |

| Suo bando ai sollati<br>Ed ai popoli,<br>Pace tra la repubblica ed il re di Si<br>La Brunetia distrutta. |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   | Рa | g. | 155      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----|---|---|---|---|----|---|----|---|---|----|----|----------|
| Ed ai popoli                                                                                             |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    | ٠. | 156      |
| Pace tra la repubblica ed il re di Si                                                                    | profe | gna  |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 2        |
| La Brunetta distrutta                                                                                    |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |          |
|                                                                                                          |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 458      |
| Ladronecci di Buonaparte e di Salicet                                                                    | i.    |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    | i  |          |
| Battaglia di Fombio                                                                                      |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 159      |
| Colonnello Federici ucriso                                                                               |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |          |
| Battaglia di Codogno.                                                                                    |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    | i  |          |
| Morte del generale Labarpe                                                                               |       |      |      |    |   |   |   |   |    | i |    |   |   | 1  |    | 160      |
| Generale Berthier                                                                                        |       |      |      |    | : |   |   |   |    |   | ĵ. |   | 1 |    |    |          |
| Battaglia di Lodi                                                                                        | Ċ     |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 461      |
| Valore de soldati e dei generali.                                                                        |       |      |      |    | : |   |   |   |    |   |    |   | • | i  | Ċ  |          |
| Augereau arriva al soccorso                                                                              |       |      |      |    | : | • |   |   | •  |   |    |   | • | •  |    | 162      |
| Opinioni in Milano                                                                                       |       |      |      |    | • | • | • |   |    | : | •  | Ċ | ٠ | •  |    |          |
| Lasciato dall' Arciduca                                                                                  | :     | •    | •    | •  | • | • | • | • | •  | • |    |   |   |    |    | 163      |
| Massena vi entra                                                                                         | •     | •    | •    | •  | • | ٠ | • | • | •  | • |    |   |   |    |    | 166      |
| Repubblicani di varie qualità in Milan                                                                   |       | -    | •    | •  | • | • | • | • | •  |   | •  |   |   |    |    | 165      |
| Arriva Buonaparte, e come adulato.                                                                       | ٠.    | •    | •    | •  | ٠ | • | • | • | ٠  |   | ٠  |   |   |    |    |          |
| See parole si sol lati                                                                                   | 1     | •    | •    | •  | • | • | • | • |    |   | •  |   |   |    |    |          |
| See parole ai sol·lati                                                                                   |       | •    | •    | •  | • | • |   | • | ٠  | • | ٠  | ÷ |   |    |    |          |
| Lettere che gli scrive il Direttorio.                                                                    | •     |      |      |    | • | • | • |   | -  |   | •  |   |   |    |    | 168      |
| Carletti scambiato , e perchè                                                                            | •     |      | *    | •  | • | • | • | • | ٠  | * | •  |   | • |    | ٠  |          |
| Neri Corsini va in sua vece.                                                                             | •     |      |      | •  |   |   |   | ٠ | •  |   | •  |   |   |    |    | в        |
| Pretesti contro Genova                                                                                   | •     |      |      | *  |   |   |   |   |    | ٠ |    |   |   |    |    | 3        |
| Core series al ser series B                                                                              |       |      | *    |    | • |   | ٠ |   |    |   |    |   | ٠ |    |    | 169      |
| Cosa scrive al suo senato Buonaparte                                                                     | ٠.    | -    | •    |    | • | ٠ |   |   |    |   |    |   |   |    |    |          |
| Comaodamenti del Direttorio                                                                              |       |      |      |    |   |   |   | ٠ |    |   |    |   |   |    |    | 170      |
| Pretesti contro Venezia                                                                                  |       |      |      | ٠  |   |   |   | ٠ | ٠  |   |    |   |   |    |    |          |
| Venezia taglieggiata, e perche,                                                                          | ٠.    |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 171      |
| Pretesti contro at papa e il re di Na                                                                    | noli  | L.   |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   | -  |    |          |
| Contro Parma e Modena                                                                                    |       |      |      |    |   |   |   |   | ٠. |   |    |   |   |    |    |          |
| Esortazioni di Lallemand                                                                                 |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |          |
| Spoglio degli oggetti di belle aru.                                                                      |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 172      |
| Oriari, astronomo                                                                                        |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 173      |
| Oriari, astronomo                                                                                        |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |          |
| Trepidazione nella corte di Parma.                                                                       |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |          |
| Fa tregua coi Franchi e a quali patti<br>Qualro del san Gerolamo del Coreggi                             |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    | 1  |          |
| Qua-iro del san Gerolamo del Coreggi                                                                     | D.    | · X  |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   | Ċ  |    |          |
|                                                                                                          |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    |          |
| Il dura di Modena si ritira a Venezia                                                                    | ١.    |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    | Ċ  | 175      |
|                                                                                                          |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    | i  | ,        |
| Nuovo governo in Lombardia, da ch                                                                        | ico   | mn   | nete |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   | Ċ  | Ċ  |          |
|                                                                                                          |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    | Ċ |   |    | Ī  |          |
| Conte di Gambarana                                                                                       |       |      |      |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |    | 176      |
| Monti di pietà spogliati , e sdegno cl                                                                   | ne r  | 10 6 | 210  | e. |   | 1 |   |   |    |   |    |   |   | •  | •  | .,.      |
| Moto in Binasco                                                                                          |       |      |      |    |   |   |   |   |    | • | •  | • | • | •  | •  | 122      |
| E-1 io Pavia.                                                                                            |       |      |      | 1  |   |   |   | • |    | • | •  | • | • | •  | :  | ***      |
| Moto in Binasco. El io Pavia. Pericolo del generale Haquin, e com                                        |       | alva | to.  |    | 1 | - |   | • |    | • | •  | • |   | •  |    | 9<br>478 |
| L'arcivescovo Visconti a Pavia                                                                           |       |      | -    |    |   | : | • |   | •  | • | •  | • | • | •  |    | 178      |
| Rinasco areo                                                                                             |       |      |      | :  |   | 1 |   |   | •  | • | •  | • | • | •  | :  |          |
| Parole del Visconti si Pavesi.<br>Pavia succheggiata.<br>Generosità di alcuni soldati.                   |       |      |      | •  | : | • | • |   | ٠  | : | ٠  | : | ٠ | ٠  |    |          |
| Pavia succheggiata.                                                                                      | •     | •    | •    | •  | • | ٠ | • | • | •  | • |    | ٠ | ٠ |    |    | *        |
| Generosità di alcuni soldati                                                                             | •     | •    | •    | •  | • | • | ٠ | • | ٠  | ٠ | ٠  | : | • | ٠  |    | 180      |
|                                                                                                          |       |      | •    | •  | • | ٠ |   | • | ٠  | * |    | * | ٠ | •  | ٠  | 181      |
| Spallanzani , come rispettato.<br>Rasori eletto professore.                                              | •     | •    | •    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠  |   | ٠  |   | ٠ | ٠  | ٠  |          |
| Rasori eletto professore.                                                                                | •     |      |      | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  |   | ٠  |   |   |    |    |          |
|                                                                                                          | •     | •    | •    | •  |   |   |   |   |    | * |    |   |   |    |    | 162      |

| Buonaparto perseguita Basulica.  Tampesta contro la repubblica vecesta.  Noccola Festrarila provveditore di Terroferna.  Rocco San Fermo lo accompagna.  Bonoaparta ingana Basulisa.  Occupa Brescia , a coma si giustifira.  Basulisa coccupi Peschiera.  Buonaparta slorza il passo del Mincio a Borghatto.  Il generala Gerdonne.                    | Pag. 1 | 8  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Tampesta contro la repubblica veneta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ,  |
| Niccolo Foscarini provveditore di Terraferma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      | 8  |
| Rocco San Fermo lo accompagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |
| Bronaparte inganna Beauliau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |
| Occupa Brescia, e coma ai giustifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 8  |
| Beauliau occupa Peschiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| Buonaparta sforza il passo del Mincio a Borghatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 8  |
| Il genarala Gordonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | _  |
| Augereau prende Pesch era.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | o  |
| Il generala Gordonne. Augereau prende Pesch'era. Beaulieu si riitra verso il Tirolo. Odio di Buunaparte contro Venezia.                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |
| Odio di Buenaparie contro venezia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| Sue minacce e romori. Foscarini va a trovarlu. Cosa scrivesse Buonaparte al Direttorio.                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 8  |
| Poscarini va a irovariu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |
| Volta di Niccolà Proposici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0  |
| Viltà, di Niccolò Foscarini.  Alessendro Ottolini podestà di Bergamo.  Uouini illustri infamati dai Francesi.                                                                                                                                                                                                                                           | !      | 8  |
| Alessenuro Ottolini podesia di Dergamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | э  |
| Commi mustri miaman dai Francesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Continuity in Verona, occupa dai Francesi. Castello di Milano si arrenda. Caprara, Malvasia a Pistorni mendati da Bologna a Buonaparte.                                                                                                                                                                                                                 |        |    |
| Canada Malanda a Distanti mandati da Balama a Pusananata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43     | 9  |
| Caprara, Malvasia a Pistorini mendati da Bologna a Bilonaparte.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |
| Trances ontatio in boogia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ,  |
| Ligaratino de Buonaparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |
| Coatel Pelegrace metatoric a Pelegra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |
| Cinemanto dei Relegnari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | •  |
| Dardinal Vincetti, ingalo. Licentation di Biomparta. Licentation di Biomparta. Diogna. Giarmento dei Biolognei. Contribuzioni. Monti di Paris derubait. Cardinal Pignatti liegato di Ferrara. Sollevazione di Liupe. Barone Cappelletti "atterpone per lui-                                                                                             |        | •  |
| Marti di Dată dambati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
| Cardinal Pignatelli logato di Ferrara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
| Sollovaziona di Lugo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |
| Ramone Cannelletti s'internona ner lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ٥  |
| Lugo saccheggiala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | •  |
| Moti nei feudi imperiali di Genova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |
| Spavento in Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| Azara a Gnudi, mendati dal papa a Buonaparte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49     | 9  |
| Barone (Lappeletti s'autorpoin per l'ili-<br>Logo saccheggiata.  Moi ne fend imperial di Geoova.  Spavento in Roman.  Azara a Goud, mendai.  Azara a Goud, mendai.  Breva del pontelire in lavero del governo l'ancoso.  Nessono ellatto de soc.  L'abate Perarciti, amadido del papa a Parigii.  Come fossero udile in Napeli in vitorio di Buomparia. |        |    |
| Breva del puntefice in favore del governo francese,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45     | 9  |
| Nessuno effatto di esso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45     | 9  |
| L'abate Pieracchi, mandato dal papa a Parigi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |
| Come fossero udite in Napoli la vittoria di Buonaparla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |
| Lettere del re ai vescovi. Sua cerimonia all'eltre. Manda a Buonaparte il principe Belmonte Pignatelli.                                                                                                                                                                                                                                                 | 48     | 91 |
| Sua cerimonia all'eltre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49     | 9  |
| Manda a Buonaparte il principe Belmonte Pignatelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| Concluda una tregua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |
| Abbandona il papa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |
| Manda a Buonaparte il principe Belmonte Pignatelli.<br>Conciuda una irregua.<br>Abbandous il papa.<br>Persone imandise a spoplare l'Italia di oggatti di bella arti.<br>Disegno di Boomparte costro la Toscina.<br>Manfredni il Boomparte costro la Toscina.                                                                                            | . 20   | )( |
| Disegno di Buonaparte contro la Toscana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |
| Manfredini a Corsini mandati dal gran duca e Buonaperte                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >      |    |
| Muret conduca i Francesi a Livorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 20   | Н  |
| Vi arriva Buonnparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |
| Violenza in Livorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |
| Spannocchi arrestato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >      |    |
| Cavaliere Angioi, viltà di Buonaparte verso di lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20     | ): |
| Bionaparta s' impossessa di Massa e Carrara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *      |    |
| Il eavaliere Azara, favorovola ei Francesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |
| Manfredm e Lorenin mandati dal gran duce e Buonaperte.  Marrie cadune l'Francesi a Loreni.  Violenza la Livenn.  Spannocchi arrestato.  Cavaliere Angiol, villà di Buonaparte verso di lui.  Buonaparta s'imposessa di Massa e Carrara.  Il eavalere Azara, Esvoreovila si Francesi.  L'imperation annia Wurmaseri in Italia.                           | . 20   | 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |

| INDICE CRONOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  | 95             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| - Property of the second secon | Pa | 406 p          |
| Comer Wurmser disponesse l'esercito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 | g. 20 <b>.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Rutrata di Mássena. Yalore di Guyeux. 1 Tedeschi occupano Brescia. Opuspandwich batuto. Wurmser prende verona ed entra in Maniova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠  | 905            |
| Valure di Guyeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  | . 200          |
| I ledeschi occupano Brescia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *  | 906            |
| Quesnadwich battuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  | . 200          |
| Wurmser prende verona ed entra in maniova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -  |                |
| Viltà del generale Valette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                |
| Villa del generale valette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •  | 907            |
| Buonaparle avvilito, e confortato da Augereau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •  | . 20.          |
| yilla ool goneraae vaetuu.  Buonaparie avvilito, è confortato da Augereau.  Generale Pigeon, battuto da Ocskay  Ocskay, battuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  |                |
| Ocskay, battuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | 908            |
| Generale Liptay, battuto a Castiglione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | 940            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Patto cirroso di Castiglione.  Wurmser si ritira verso il Tirolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  | . 213          |
| Wurmser si ritira verso il Tirolo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  | 313            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Castello di Calliano, preso dai Francosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  |                |
| Generale Damartin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                |
| tenerate Damarun. 1 Francesi preadono Trento. Nuovi disegni di Wurmser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | . 214          |
| Nuovi disegni di Wurmser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  | 218            |
| E battuto da Augoreau e Massena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -  | . 210          |
| Si chiude in Mautova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |
| Descrizione di questa fortezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |
| Carestia nella fortezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | . 218          |
| Noovi disegni di Wurmser.  E batuto da Augoran e Massena.  Si chiude in Mautora.  Descrizione di questa fortezza.  Carestia nella fortezza.  Carestia nella fortezza.  Batugla della Favorina, eli San Giorgio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |
| Preso da Massena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | . 219          |
| Datinging detia Pavorita, e di San Giorgio Preso da Massena Ceso della Corsica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Colonnello Bonelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠  | . 220          |
| Sapey, Gentili, Casalta e Cervoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                |
| Miot , ministro di Francia a Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |
| Sue parole contro gl' Italiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | . 224          |
| Caso della Corsica. Cidonnello Boscia. Sapor, Gestiti, Casalla e Cevoni. Miot, ministro di Francia a Firenze. Sue parolo contro gl'Italiani. Nelson presido l'isola d'Elbis, e la Capraji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                |
| Bonelli va in Corsica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | . 222          |
| Results prender i sona di actori di  |    |                |
| Casaltia prenie Bustia. Gentili prenie Sun Fisienzo. Gli Inglesi , caccusti dalla Corsica , dall' Elba e dalla Capraja. Nuovi pensieri politici negl' Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Gli Inglesi , cacciati dalla Corsica , dall' Elba e dalla Capraja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | . 223          |
| Nuovi pensieri politici negl'Italiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | . 224          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Dega nera<br>Roggio si solleva-<br>Paradisi e Re, mandati a Milano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | . 228          |
| Paradisi e Re, mandati a Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | . >            |
| Manifesto di Buonaparie contro il duca di Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                |
| Soldati francesi in Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | . 229          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Suoi comitili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  | . 230          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
| Unione dell' Emilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                |
| Aldini presidente. Unione dell' Emilia. I Reggiani rompono gli Austriaci. II Reggiani rompono gli Austriaci. II papar ricusa la piace Chiede seccorno ali principi. Pace tra Napoli e Prancia. E tra Prancia e Parma. Marte d' Villicia Amando III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | . 234          |
| Il papa ricusa la pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                |
| Chiede soccorso ai principi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                |
| Pace tra Nanoli e Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | . 232          |
| E tra Francia e Parma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | . 233          |
| E tra Francia e Parma.  Morte di Vittorio Ameleo III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |
| Gli succede Carlo Emmanuele IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷  |                |
| Fa Priorea suo ministro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | . 234          |
| Gu succede Carlo Emmanure IV. Fa Priocea suo ministro. Manda il conte Bulbo a Parigi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,  |                |



| Cuse di Genova.  Man-la Francesco Cattaneo a Buonaparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Pag. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Man-la Francesco Cattaneo a Buonaparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E Vincenzo Spinola a Parigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Insolenza di Nelson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Convenzione fra Genova e Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | . 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Insoema di Neison. Convenzione Iru Genova e Francia. Carcine, mandato dal Diretturio in Italia. Che gli dicesse Bountapario. Penseri nettili di Buseaparto contro Venezia. Proposia di Verinaca e Federico Poscari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 23/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Che gli dicesse Buonaparle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pensieri ostili di Buonaparte contro Venezia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Proposta di Verinac a Federico Foscari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lallemend propone lega tra Venezia e Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deliberazione tra i Savil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risposta del Senato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La Prussia propone di allearsi con Venezia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Richisata per culpa dei Savii e degl inquisitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Repubblicani e imperiali devastano lo stato voneto.  Schiera di Bernadotte perchè chiamata aristrocratica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schiera di Bernadotte perche chiamata aristrocratica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lamenti del Senato a Vienna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altri del Querini a Parigi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 24/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strana pretesa di Revobel. Francesi e Te-leschi come amati dai Veneziani. Offerta della provincia bergainasca al Senato. Dopo le nanaccie di Buonaparte il Senato provvede alla difesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Francesi e Tedeschi come amati dai Veneziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Offerta della provincia bergainasca al Senoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dopo le financcie di Buonaparte il Senato provvede alla dilesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Giacomo Nani , provveditore Tommaso C-indulmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tommaso Candulmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accusa di Pietro Daru contro Venezia, ribaltula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Principe di Nassan perche non condotto agli stipendi di Venezia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description of the state of the |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procedere del Lallemand a Venezia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procedere del Lallemand a Venezia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B iona; ar | le 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tomasso Undulimer. Arcusa di Protto Dara contro Venezia, ribatiuts. Principa di Nassan perchè non condotto agli stipendi di Venezia. Venezia si esuza cel governo francese. Procedere del Lallemand a Venezia. Calonnia la Bepubblica presso il Direttorio, e la giustifira presso I Negristii inuttili di pare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bionajar   | le 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Buonaparte ordina la repubblica cispadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Buonaparte ordina la repubblica cispadana. Suo detto sugli imori che erano nella modesima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suo detto sugi inmori che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Reggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Buoaparte ordina la repubblica cispadana. Suo detto sugli inmori che erano nella modesima. Deputati lombardi a Reggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Buoaparte ordina la repubblica cispadana. Suo detto sugli inmori che erano nella modesima. Deputati lombardi a Reggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguizaza rentari u para Boscapara erilar la repubblica cispodana.  Boscapara erilar la repubblica cispodana.  Deputati lonbardi a Reggio.  Farci, presidenti lonbardi a Reggio.  Farci, presidenti lonbardi a Roggio.  Farci, presidenti el Roggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Negustari muniar lu periodicia cispadana.  Suo detto sagli umori che erano nella modesima.  Deputati inolarida i Beggio.  Facci, presidente.  Farci presidente.  Buonaparte si compine del loro entusiasmo, e perchè.  Lettera scrittighi dal congresso rispaniano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 255<br>256<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vegutari matu ia pare di repubbica cispadana.  Bonosparie er cinis la repubbica cispadana.  Deputati londardi leggio.  Ferci, presidente.  Fava da Bolorna.  Bonospartie si compiren del loro ensusiano, e perchè  Lettera scrittagli dal congresso rispaniano.  Sas risposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 255<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bousquiet or dies in republica cispadana.  Sou deito sagi mori che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Reggio.  Farci, previdente.  Fava da Bolcom.  Bousquiet ei cumpire del loro estusiatano, o perchè.  Littori del compresso risposato.  Mod di libesti in Milano, come represso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 255<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Negucian menta a pare Gris la repubbica cispadana.  Sponaparie or cinis la repubbica cispadana.  Sponaparie or cinis la repubbica cispadana.  Sponaparie or cinis la Reggio.  Per de principarie.  Fara da Bolecna.  Bonaparie si conpires del loro ensusiano, e perché  Letiera sertitagli dal conpresso rispadano.  Sas risposta.  Moto di libettà in Milano, come represso.  Symultor dei soluta in Julia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 255<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beguagnette euflin in republica cispadana.  Sto dello satgi mori che erano nella modesima.  Deputati lontardi a Reggio.  Farci , presidente.  Fara da Bolcoma.  Bonoaparte si compiree del lore entusiasmo, e perche.  Lettera sertinghi dal congresso rispodano.  Sat risposta.  Moto di libenti in Milano, come represso.  Spedicice dei solitati in Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 255<br>256<br>257<br>257<br>257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beguagnette euflin in republica cispadana.  Sto dello satgi mori che erano nella modesima.  Deputati lontardi a Reggio.  Farci , presidente.  Fara da Bolcoma.  Bonoaparte si compiree del lore entusiasmo, e perche.  Lettera sertinghi dal congresso rispodano.  Sat risposta.  Moto di libenti in Milano, come represso.  Spedicice dei solitati in Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 255<br>256<br>257<br>257<br>257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Degrapper out for le republica cipadana.  Son delto augi mori che erano nella modesina.  Deputati lontardi a Reggio.  Farci, presidente.  Fava da Bolcoma.  Bonoaparte si compiree del lore entusiasmo, e perche.  Lettera sertinghi dal congresso rispodano.  Sar risposta.  Moto di libenti in Milano, come represso.  Syudico dei solitati in Juda.  Il mareciallo Berwith fi facera inspierre.  Il mareciallo Berwith fi facera inspierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 255<br>256<br>257<br>257<br>258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bousaparte no film în republica cispadana.  Sou deito augi mori che erano neila modesima.  Deputati lombardi a Reggio.  Farci, persidente.  Fava da Bolezna.  Bousaparte și cumpire del loro entusiatano, o perche.  Bousaparte și cumpire del loro entusiatano, o perche.  Sus fisposaparte și di and compresso rispadano.  Sas fisposaparte și di andiano, come represso.  Struillore dei soldati în Ilada.  Ladronceri selandi deli provvedinci.  Il marecalilo Berwith îs facera impictoro.  Il marecalilo Escribi fisposare con selectione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nguaguette en line in republica cispedana.  Sto dello sagii mori che erano nella modesima.  Deputati lonbardi a Beggio.  Farci , presidente.  Fara da Bolozna.  Bonoaparte si compine del loro entusiasmo, o perche.  Lettera serritaghi dal congresso rispodano.  Sas risposta.  Moto di libetta in Milano, come represso.  Syulliore dei soldati in Italia.  Ladronceri nedandi dei provvediteri.  Il materestalia Devenith in facera simpiotoro.  Lamenta di Bonoaparte di tan potento fare.  Haller, ladron motoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 255<br>256<br>256<br>257<br>257<br>258<br>258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bousquiet ou dies la republica cispadana.  Son detto augli mori che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Reggio.  Farci, previdente.  Fava da Bolozna.  Bonoaperie ai compire del loro eniusiasmo, o perchè.  Lettera sertinaghi ad compresso rispatano.  Moto di liberi in Milano, come represso.  Synallore dei soldati in Ilana.  Ladroneri elendin diel provvedineri.  Il mareciallo Berwilh is facera impiorere.  Lamenti di Boungarte di nun potero fare.  Milendalmeri onesti chi fiosero  Compogna Falcati, ancre pergeore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Negaginett earlier in Erophiblica cispedana.  Sino dello sagii mori che erano nella modesima.  Deputati lonbardi a Beggio.  Ferci, presidente.  Fava da Bolozna.  Bonoaparte si compine del loro entusiasmo, e perche.  Lettera seritulpi dal congresso rispodano.  Sas risposta.  Moto di libetta in Milano, come represso.  Syulliore dei soldati in Italia.  Ladronecri nedandi dei provvediteri.  Il materestalia Devenit in facera simpiorore.  Lamenta di Bonoaparte di olar potento fare.  Haller, ladron neigne.  Compepana Flaciata, ancro peggore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 255 256 257 257 258 258 259 259 259 259 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| seguinamento la percephiblica cispadana.  Son detto anglo immori che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Reggio.  Farci, previdente.  Fava da Bolozna.  Bonoaparie si compine del loro estusiasmo, e perchè.  Lettera sertitagli adl congresso rispostano.  Sar tispost.  Sar tispost.  Symultore dei soldati in Itala.  Ladronere i telandi didi provvediori.  Il marecaillo Berwith li facera impiorare.  Lamenti di Bumparieri di un plotto fare.  Abhodostarieri onesti chi lossero  Haller, ladro nagione.  Compagna Plachati, antro praggene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bouspaper o cline in republica cispadana.  Son detio sagi mori che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Reggio.  Ferzi , previdente.  Fava da Bolcom.  Sua risposta.  Mod di libenti in Milano, come represso.  Synalizee dei sedata in Italia.  Ladronecri sedandi dii provvediori.  Lamenti di Bounsparte di una poterlo fare.  Lamenti di Bounsparte di una poterlo fare.  Haller, Indro misgine.  Compagna Flactati, ancor peggore.  Sferza di Semanarva.  Sferza di Semanarva.  Stera di Semanarva.  Losseparte di la processare insultamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 255 - 256 - 257 - 257 - 258 - 258 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - 259 - |
| Seguine and the level publica cispadana.  See detto astig imore che enno nella modesima.  Deputati lonbardi a Reggio.  Frazi a Bolozna.  Bonoaprete si compiree del loro entusiatano, e perche  Lettera servitaghi dal congresso rispadano.  Son risposta.  Son risposta.  Sen disconsi del compresso rispadano.  Sen risposta.  Sen disconsi del compresso rispadano.  Sen risposta.  Sen risposta.  Sen risposta.  Sen risposta.  Ladonoceri technica di del provvediori.  Il mareciallo Berwith is facera impiorare.  Lamenti di Bunoaprete di una potero fore.  Abrhondameiri onesti chi lossero  Haller, Judro nasigne.  Compogna Placini, arcor peggiore.  Sferra di Somanora.  Fish dani lo Custonova.  Fish dani lo Custonova.  Fish dani lo Custonova e tobas dai prevediori.  Fish dani la Custonova e tobas dai prevediori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 255 - 256 - 257 - 257 - 257 - 258 - 258 - 259 - 259 - 261 - 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bouspaper or dies in republica cispadana.  Son deito augi morri che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Regio.  Farci , persidente.  Fava da Bolcom.  Bouspares ei compire del loro estusiasmo, o perche.  Bouspaper ei rompire del loro estusiasmo, o perche.  Sun risponi del congresso rispolatio.  Sas risponi del congresso rispolatio.  In alla Cadroneri selandi deli provvoltieri.  Il marecalido Berwili fi facera impictoro.  Il marecalido Berwili fi facera impictoro.  Il marecalido Berwili fi facera impictoro.  Haller, ladro misgine.  Compagna Flaciati, ancor peggore.  Sfera al Sommarrya.  Tel das in Germone er relata dai provveditori.  Tel das in Germone er relata dai provveditori.  Romponipario II o procosara intellimento.  Contanta di Wiremer i Mantrova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 255 - 1 - 256 - 1 - 257 - 1 - 258 - 1 - 258 - 1 - 259 - 1 - 261 - 1 - 261 - 1 - 261 - 1 - 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Togogapare ment on the republica cipadana.  Son detto angli mori che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Reggio.  Fava da Bolcoma.  Fava da Bolcoma.  Bonoaparei si compiree del loro entusiatano, e perche  Lettera servitaghi dal congresso rispodano.  San risposta.  Moto di liberta di Milano, come represso.  Moto di liberta di Milano, come represso.  Moto di liberta di Milano, come represso.  Il marceciallo Berwith is facera impiorare.  Lamenta di Bunaparet di nun polero fare.  Albrodanateri constituti di sessero.  Haller, Jadro nagione.  Compapana Flaccinat, accor peggore.  Sferra di Somanarea.  Tel dana in Cennona e rubata dai provveditori.  Tel dana in Cennona e rubata dai provveditori.  Son miance all'impertoro Francesco.  Co-tunza di Wurmeer in Mantora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 255 256 256 257 257 257 257 257 257 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Degraphie on the prophible cipadana.  Son detto angli mori che erano nella morissima.  Deputati lombardi a Reggio.  Farci, providente.  Fava da Bolozna.  Bonoaperia ei compire del loro eniusiasmo, o perchè.  Lettera scrittaghi ad compresso risposano.  Moto di liberi in Milano, come represso.  Synallore dei soldati in Itale.  Ladroneri elendin diel provvediori.  Il mareciallo Berwilh is facera impiorare.  Lamenti di Bumparte di nun potento fare.  Milendameri consulta finasero  Compopuna Faciali, ancor peggore.  Sierza il Sommarva.  Tel data in Cremosa erubata dai provvediori.  Bonoaporte il fa processore inuttimento.  Bonoaporte il fa processore inuttimento.  Co-toura di Wurmaer in Mantora.  Co-toura di Wurmaer in Mantora.  Manta Milingi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Degraphie on the prophible cipadana.  Son detto angli mori che erano nella morissima.  Deputati lombardi a Reggio.  Farci, providente.  Fava da Bolozna.  Bonoaperia ei compire del loro eniusiasmo, o perchè.  Lettera scrittaghi ad compresso risposano.  Moto di liberi in Milano, come represso.  Synallore dei soldati in Itale.  Ladroneri elendin diel provvediori.  Il mareciallo Berwilh is facera impiorare.  Lamenti di Bumparte di nun potento fare.  Milendameri consulta finasero  Compopuna Faciali, ancor peggore.  Sierza il Sommarva.  Tel data in Cremosa erubata dai provvediori.  Bonoaporte il fa processore inuttimento.  Bonoaporte il fa processore inuttimento.  Co-toura di Wurmaer in Mantora.  Co-toura di Wurmaer in Mantora.  Manta Milingi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Togogapare ment on the republica cipadana.  Son detto angli mori che erano nella modesima.  Deputati lombardi a Reggio.  Fava da Bolcoma.  Fava da Bolcoma.  Bonoaparei si compiree del loro entusiatano, e perche  Lettera servitaghi dal congresso rispodano.  San risposta.  Moto di liberta di Milano, come represso.  Moto di liberta di Milano, come represso.  Moto di liberta di Milano, come represso.  Il marceciallo Berwith is facera impiorare.  Lamenta di Bunaparet di nun polero fare.  Albrodanateri constituti di sessero.  Haller, Jadro nagione.  Compapana Flaccinat, accor peggore.  Sferra di Somanarea.  Tel dana in Cennona e rubata dai provveditori.  Tel dana in Cennona e rubata dai provveditori.  Son miance all'impertoro Francesco.  Co-tunza di Wurmeer in Mantora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| INDICE CRONOLOGICO 697                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Francesi vincono a San Michele                                | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Perdenti a Segonzano abbandonano Trento.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Combattimenti a Calliano ed a Bezeno                          | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Tardità di Davidowich.                                        | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Colerità di Buonaparte.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Lanussa : ferito e prigioniero.                               | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Buonaparle si ritira verso Verona                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Massena ed Augereau battono gli Austriaci, ma con poco frutto | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Launay e Dupuis, feriti                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Abbattimento di Buonaparte                                    | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Tardità di Alvinzi.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Pensiero salutifero di Buonaparte                             | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Descrizione di Villanova e dei passi di Caldiero              | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Soldati incoraggiti da Buonaparte                             | vinceno a San Michele.  Pag. 95. Separane abhandana Trento. enti a Callisno ed a Bezono.  1964  Buonaparte. Ento e priginaireo. 1977  Buonaparte. 1978  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979  1979 |  |
| Pericolo di Buonaparte                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Salvato da un Veneziano.                                      | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Si rinfresca la battaglia.                                    | 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Coraggio del generale Vial.                                   | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Elliot ucciso.                                                | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Robert ferito                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Stratagemma di Buonaparte,                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Inutili vittorie di Davidowich.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| È rotto e fugato dai Rapubblicani                             | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lemarois, mandato colla novella della vittoria a Parigi       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Costanza di Wurmser                                           | Davidovich   265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Davidowich, richiamato                                        | Davidovich   265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Principe di Reuss mandato in suo luogo.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Nuove deliberazioni di Alvinzi.                               | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Fedeltà dei Viennesi.                                         | 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4797.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Mossa di Provera in aiuto di Mantova.                         | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Massena batte i Tedeschi a Bassano.                           | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Disegni di Alvinzi, come scoperti.                            | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Partito che ne cava Buonaparte                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Battaglia di Rivoli,                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Valore di Massega,                                            | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lusignano si arrende con tutto il suo corpo.                  | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Sconnitta dei 1edeschi.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Maravigiosa celerità di Buonaparte.                           | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Provera si avvicina a Mantova                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Potto principio alla Passaita                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ratto prigioniero and Favorità                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Spavento in noma.                                             | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Consult ministro di Personio assessa il anatolica             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cuei consieli                                                 | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Hallo a scherno del papa in Mileno                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| Suo esercito.                                                            | derce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ttata | ١.            |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   | Pac | ١. | 288  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|------|----|----|-----|------|---|-----|----|---|---|---|-----|----|------|
| Suo esercito.                                                            | ta a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     |    |      |
| Suo esercito.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | papa  | ı.            | ٠   |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     |    |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     |    | 289  |
| Strettezze di Mantova                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     | ٠  |      |
| Wurmser ai arrenda                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ٠             |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     | ٠  | •    |
| Come lodato da Buonaparte.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     | ٠  |   | ٠ |   |     |    | 290  |
| Battaglia al Senio, perduta                                              | dai p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | apal  | i.            |     |      |    |    |     |      | ٠ |     |    |   | ٠ |   |     | ٠  | 291  |
| Fokalla ucciso                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     | ٠  |      |
| Lahoz ferito                                                             | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   | ٠ |     | ٠  |      |
| Faenza e tutta la Romagna                                                | i dà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | al v  | in            | ito | e.   |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     | ٠  | 292  |
| Colli fa vuotare la casa di I                                            | oreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |     |      |    | ٠  |     |      |   |     |    | ٠ | ٠ |   |     |    |      |
| Che poi è espilata nel resto                                             | dai 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fran  | ces           | ú.  |      |    |    | ٠   |      |   |     |    | ٠ | ٠ |   |     | ٠  |      |
| Umanità di Buonsparte verse                                              | i pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eli   | luo           | rus | citi | di | Fr | an  | cia. | ٠ |     |    | ٠ |   |   |     | ٠  |      |
| Spavento in Roma                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     | ٠    |    |    |     | ٠    |   | ٠   | ٠  |   | ٠ | ٠ |     | ٠  |      |
| Il cardinale Mattei scrive a                                             | era del cardinal Busca inferentiala.  Pog. 288 sapario dichara la gourra al papa.  289 sera dichara la gourra al papa.  289 clorido del Buonaparte.  290 clorido de Buonaparte.  291 silia al Senio. perdula dei papali.  291 silia al Senio. perdula dei papali.  291 silia ucciso.  292 sta e lutta la Romagna si dia al vinctiore.  701 ra votatra la casa di Loreto.  292 sta votatra la casa di Loreto.  293 silia di Buonaparte verso i prasi incrusoli di Francia.  294 silia di Buonaparte verso i prasi incrusoli di Francia.  295 silia di Buonaparte verso i prasi incrusoli di Francia.  296 silia di Buonaparte verso i prasi incrusoli di Francia.  297 silia di Buonaparte verso i prasi incrusoli di Francia.  298 silia di Buonaparte di Buonaparte.  297 silia pagni manda ni mabasciata.  298 led di Buonaparte anti la repubblica di San Marino, e mandavi Mouga.  297 sili pessiviri di Buonaparte.  298 led di Buonaparte anti al repubblica di San Marino.  298 silia di Buonaparte del suo esercito.  298 silia marino del Autoria.  298 silia marino del Rutoria.  290 sersa na carrio e Buonaparte.  301 silia pienerale, prigicolero.  202 sert in Tirolo.  302 sert in Tirolo.  303 sert in Tirolo.  304 son si rittira a Sterring.  205 sert prancia Brissio.  206 silia l'armi.  307 si di Tarrio de Roveredo.  207 si di Tarrio de Roveredo.  208 silia d'armi.  306 son si rittira a Sterring.  207 si di Tarrio de di Raibel, ciduca pensa a difiendersi:  207 sinda Chen refere.  308 sinnesto besi ordisce contre Venezia.  208 silia del Brissio.  308 silia del Brissio.  308 silia del Brissio.  308 silia del Brissio.  309 silia di Brissio del Raibel, ciduce pensa a difiendersi:  207 silia di Brissio del Raibel, ciduce pensa a difiendersi:  208 silia del Brissio.  209 silia del Brissio.  200 silia del Brissio.  200 silia del Brissio.  201 silia del Brissio.  202 silia del Brissio.  203 silia del Brissio.  204 silia del Brissio.  205 silia del Brissio.  206 silia del Brissio.  207 silia del Brissio.  208 silia del Brissio.  209 silia del Brissio.  200 silia d |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     |    |      |
| Il papa gli manda un' ambas                                              | del carcinal Busca interestata, Pay. 288 received. 2015. Pay. 288 received. 2015. Pay. 289 received. 2015. Pay. 299 received. 2015. Pay. 299 received. 2015. Pay. 299 received. 2015. Pay. 299 received. 2015. Pay. 2015. Pa |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     |    |      |
| Trattato di Tolentino                                                    | cardinal Busca intercentata.    Pap. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   |   |     |    |      |
| Buonaparta tenta la repubbli                                             | ca di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sat   | h             | ari | no,  | e  | ma | and | avi  | M | oug | e. | ٠ |   | ٠ |     | ٠  |      |
| Nuovi pensieri di Buonaparte                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   | • | ٠ |     | ٠  | 297  |
| Si accosta all' Alemagna, .                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    | ٠ | ٠ |   | ٠   | ٠  |      |
| Thugut, ministro austriaco.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    | ٠  |     |      |   |     |    |   |   |   |     | ,  | 298  |
| Parole di Buonaparte ai solda                                            | li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |     |      |    | ٠  | ٠   |      |   |     | ٠  |   |   | ٠ | *   | ٠  |      |
| Disposizione dell' Austria.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               | ٠   |      |    |    | ٠   |      |   |     | ٠  |   |   | ٠ |     | ٠  | 299  |
| Debolezza morale del suo ese                                             | rcito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠     |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   | ٠ |     | ٠  |      |
| Carlo , arciduca , viene in Ita                                          | lia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ٠             |     |      | ٠  | ٠  |     | ٠    |   | ٠   | ٠  |   |   |   |     | ٠  |      |
| Disposizione dell' esercito aus                                          | riaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ٠             |     | ٠    | ٠  | ٠  | ٠   | ٠    | ٠ |     |    | ٠ |   | ٠ |     | ٠  | 300  |
| Dinerenza tra Cario e Buonar                                             | arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ٠.            | ٠   |      |    |    |     |      |   |     | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |     | ٠  | *    |
| Lusignano si srrende prigione                                            | at P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ranc  | esi           | ٠.  | ٠    | ٠  | ٠  | •   | ٠    | ٠ | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |     | ٠  | 304  |
| i Francesi passano la Plave, e                                           | II To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aglia | me            | nto |      |    | ٠  | ٠   | •    | ٠ | ٠   | ٠  | ٠ |   | ٠ | ٠   | ٠  |      |
| Schulz, generale, prigionier                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ٠             | •   | •    |    | ٠  |     | ٠    | ٠ | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | ٠  |      |
| Person Landon                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠     | ٠             | ٠   |      |    | ٠  |     | ٠    | ٠ | ٠   |    |   | ٠ | ٠ |     | ٠  | 302  |
| Kompe Landon                                                             | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               | ٠   | •    | •  | ٠  | ٠   |      |   | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |     | •  |      |
| Kerpen si ritira a Sterzing.                                             | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ٠             | ٠   | ٠    | ٠  | ٠  | *   | ٠    | ٠ | ٠   |    | ٠ | ٠ | ٠ |     | ٠  |      |
| Tiesteri ell'essi                                                        | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | ٠             | ٠   | ٠    |    | ٠  |     | ٠    | ٠ |     | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | •   | ٠  | 303  |
| Tirotesi ali armi.                                                       | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ٠             | ٠   |      |    | ٠  |     | •    | ٠ | ٠   | ٠  | • |   | ٠ |     | ٠  | **** |
| Jounett si milira a Linzo                                                | ٠.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ٠             |     | •    |    |    | ٠   | ٠    | ٠ | ٠   | ٠  | ٠ | • | ٠ | •   | ٠  | 304  |
| Califor prende Trento e Rove                                             | redo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ٠             | ٠   |      | ٠  |    | ٠   | ٠    | • | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | ٠  |      |
| Ocskay custodisce male ta Po                                             | nte ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ٠             | ٠   |      | ٠  | ٠  |     | ٠    |   | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ |   | •   | ٠  |      |
| Vitaria di Tanzalia di Ball                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | ٠             | ٠   | ٠    | •  | ٠  | ٠   | ٠    | ٠ | ٠   | ٠  | ٠ |   |   |     | •  | 305  |
| L'arriduce serves e diference                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠     | •             | ٠   |      | ٠  | ٠  | ٠   | •    | • | ٠   | •  | • | ٠ | • | •   | ٠  | •    |
| Difference and and addendars                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ٠.            | ٠.  | ٠.   | :  | •  | ٠   | •    | ٠ | •   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | •   | ٠  | 300  |
| Proposeste a Classificat                                                 | rrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1691  | 8 1           | eue | SCI  | и. | ٠  | ٠   | •    | • | •   | •  | ٠ | ٠ | • | •   | •  | 300  |
| Series all'assidues                                                      | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ٠             | ٠   | •    | •  | •  | ٠   | *    | • | ٠   | ٠  | • | • | • | •   | ٠  | 207  |
| Bisposta che pu ricere                                                   | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | •             | •   | •    | •  | •  | •   |      | • | •   | •  | ٠ | • | • |     | •  | 301  |
| Trattato di Lochen                                                       | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | •             | •   | •    | •  | •  | ٠   | •    | • | •   | •  | • | ٠ | ٠ | •   | •  |      |
| Clarke a sha areasa esertal                                              | . r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |     | •    | •  | •  | ٠   | •    | • | •   | •  | ٠ | • | ٠ |     | •  | 200  |
| Tradimento che si ordina                                                 | o i li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | we    | ral L<br>coni |     |      | •  | •  | ٠   | ٠    | • | •   | ٠  | • | ٠ | • | •   | •  | 300  |
| Bernaney d' Hilliam e' imped                                             | nitro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 60  | Z             | 2.  | ٠.   |    | ٠  | ٠   | •    | ٠ | •   | •  | • | ٠ | • | •   | ٠  | -    |
| Podosta Ottolini                                                         | Juisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e di  | b             | - B | m    |    | •  | ٠   | •    | ٠ | ٠   | •  | ٠ | ٠ | • |     | ٠  |      |
| Congregations secrets in Mil                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •             | •   | •    | •  | •  | •   | •    | • | •   | ٠  | ٠ | • | • | •   | •  | 300  |
| Landriany                                                                | uo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •     | ٠             | •   | •    | •  | ٠  | •   | •    | • | •   | ٠  | ٠ | ٠ | • |     | ٠  |      |
| Sagretario Stefani                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.    | •             | • • | •    | •  | •  |     | •    | • | •   | ٠  | ٠ | • | ٠ | •   | ٠  | -    |
| Avvocato Sernieri                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | •             | •   | •    |    | •  | ٠   | •    | • | ٠   | ٠  | • | • | • |     | •  | :    |
| Avvocato Serpieri.  Membri della congregazione : Buttaglin provveditore. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •             |     | •    | •  | •  | •   | •    |   | ٠   |    |   | • |   |     | :  |      |
| B. Hadin progratitors                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.    | :             | •   | :    | :  | :  | :   | •    | : | :   | :  | • | : | : | :   | :  |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |     |      |    |    |     |      |   |     |    |   |   | • | -   | •  |      |

|                                                         | tNI    | DIC   | E (  | RC       | NU   | Lo  | Gŧ   | Сo |     |     |      |     |    |     | 6   | 99     |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------|------|-----|------|----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|--------|
| Rivoluzione in Bergamo                                  |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     | Pa  | a. 309 |
| Lefèvre comandante.                                     |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     | . 310  |
| Seassia Ottolini da Bergamo                             |        |       | - 1  | •        |      | :   |      |    | •   | 1   |      |     |    |     |     |        |
| Scacria Ottolini da Bergamo.<br>Rivoluzione di Brescia. | . :    | ٠.    |      | ÷        | :    | :   | :    | :  | :   | :   | 1    | : : |    |     | :   | . 311  |
| Vincenti.                                               |        | •     |      | 1        | 1    |     |      |    |     |     |      |     |    |     | -   |        |
| Incertezze del Battaglia.                               | ٠.     |       | •    | •        | •    | •   |      | •  | :   | •   | •    | - : |    |     | -   |        |
| Course a Busements                                      |        | ٠.    |      | ٠        |      | •   | •    | •  | •   | •   | •    | •   |    |     |     |        |
| Scrive a Buonaparte<br>Antonio Niccolini conduce ge     | nto c  | nont. | m 1  | Rre      | .cia |     | •    | •  | •   | •   |      |     | ٠. |     | •   | 313    |
| Mocenigo podestà                                        |        | ~==   |      | <b>D</b> | -    | •   | •    | •  | •   | •   | •    |     | ٠. |     | •   |        |
| Minacce di Lecchi                                       | •      |       | •    | •        | *    | •   | •    | •  | •   | •   | •    | •   | •  |     |     |        |
| Battaglia cede                                          | ٠.     |       | •    | •        | •    | ٠   | •    | •  | •   | •   | •    | •   | •  |     |     | • •    |
|                                                         |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Mocenigo fugge                                          | Ď      |       |      |          | •    | ٠   | •    | ٠  | ٠   | •   | • •  |     |    |     | •   |        |
| Pisani siato moito tempo nei                            | 1,100  | nui.  | •    | •        | ٠    | •   | 1    | •  | •   | •   |      |     |    |     | •   |        |
| Querele del Senato                                      |        |       |      |          | . •  |     | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   |      |     |    |     |     |        |
| Pesaro e Coroier mandati a<br>Risposta di questi        | Buot   | apa   | rte. |          | ٠    | ٠   | ٠    | ٠  |     | ٠   |      |     |    |     |     | . 313  |
| Risposta di questi                                      | ٠.     |       |      |          |      |     |      |    |     | ٠   |      |     |    |     | -   |        |
| Minaccia di Landrieux.                                  |        |       |      | ٠        | ٠    | ٠   |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Risposta di uno del Direttori                           | o al   | not   | ile  | Qu       | erit | ú.  |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Lusinghe di Kilmaine ,                                  |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Rivoluzione di Crema                                    |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     | . 315  |
| L' Ermite a Crema                                       |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Gambazocca, Asperti, Local                              | elli,  | R     | imo  | ni.      |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Differenza tra Brescia e Berg                           | amo,   |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Insidie contro Verona                                   |        |       |      | ÷        |      |     |      |    |     | Ċ   |      |     |    |     |     | . 316  |
| Il capitano Pico                                        |        |       |      |          | ĵ.   | 1   | 1    |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Schiavoni mandati a Verona.                             |        |       | Ĭ.   | Ţ.       | 1    | Ċ   | Ü    |    | 1   |     |      |     |    |     | ٠.  |        |
| Giovanelli ed Erizzo provved                            | itori. |       |      |          |      | :   |      | •  |     |     |      | ٠.  |    | : : | Ċ   | . 317  |
| Conte Francesco degli Emili.                            |        |       | •    | 1        | 1    | •   | •    | Ċ  |     | •   |      |     |    |     |     |        |
| Conte Verità e conte Malenz                             |        |       | •    | •        | •    | •   | •    | •  | •   | •   | •    |     |    |     | -   |        |
| Due Castelli come taglieggial                           |        |       | •    | •        | •    | •   | •    | •  | •   | •   | •    | •   |    |     | - 1 |        |
| Fatto di Salo                                           | ٠      |       | •    |          | •    | •   | •    | •  | •   | •   | •    |     |    |     |     |        |
| Cicogna provveditore.                                   | ٠.     |       | •    | •        | •    | •   | •    | •  |     | •   | •    |     |    |     |     |        |
| I popoli veneti si armano.                              |        | ٠.    | •    | ٠        | •    | •   | •    | ٠  | •   | •   | •    | •   |    | :   |     |        |
| Falso manifesto attribuito al                           | Patt   | - di  |      | •        | •    | •   | •    | •  | •   |     | •    |     |    | •   |     |        |
| Salvadori n' è l' autore                                | Date   | agiii | в.   | •        | •    | •   | •    | •  |     | •   | •    | •   | ٠. |     | •   |        |
| Salvadori n e i antore.                                 |        |       | •    | •        | •    | ٠   | ٠    | •  | •   | •   |      |     |    |     | •   |        |
| Termometro politico, giornale                           | ъ.     |       |      | ٠        |      | ٠   | ٠    | ٠  | •   |     |      |     |    |     | -   |        |
| Minaccie di Lahoz                                       |        |       |      | ٠.       | ٠    | :   | ٠    | •  | *   |     |      |     |    |     | •   | . 319  |
| Dimostrazioni ostili di Buona                           | parte  | 00    | otro | , ¥      | ene  | zıa |      | ٠  | •   |     |      |     |    |     | -   | . 320  |
| Junet, mandato a Venezia.                               |        |       |      |          | ٠    |     | ٠    | ٠  |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Lettera di Buonaparte al dog                            | е      |       |      | ٠        |      |     | ٠    |    |     | ٠   |      |     |    |     |     | . 321  |
| Risposta del doge                                       |        |       |      | ٠        |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Altre insolenti calunnie di Bi                          | SGOOL  | part  | ₿.   |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Sue proposte alla Repubblica                            | fatte  | e da  | L    | lle      | nar  | ıd. |      |    |     |     |      |     |    |     |     | . 322  |
| Risposta del Senato                                     |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      | ٠.  |    | ٠.  |     | . 323  |
| Francesco Donato e Leonardo                             | Giu    | estio | iani | , 1      | mat  | da  | ti e | B  | uon | apa | rte. |     |    |     |     | . 324  |
| Avvisi dell'ambasciatore Griz                           | nani.  |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Altri del Ouerini.                                      |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Vissovich e sue fraudi                                  |        |       |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |
| Ingiustizia del Direttorio cont                         | ro O   | ueri  | ni.  |          |      |     |      |    |     |     |      |     | ď  |     |     | 375    |
| Fermenti nel Veronse                                    |        |       |      |          |      |     |      |    |     | -   | : :  |     | •  | •   | •   |        |
| Capitano Carere                                         | •      |       | i    |          |      |     | -    |    |     | :   | - '  |     | •  | •   |     |        |
| Prete Molenza                                           | : :    | •     |      |          | •    | -   |      | •  | :   | •   | •    |     | •  | •   | •   | 3 26   |
| Generale Balland.                                       | ٠.     | •     | •    | •        | •    | •   |      | •  | •   | •   | •    | ٠.  | •  | •   | •   |        |
| Sollevazione di Verona.                                 | ٠.     | •     | •    | •        | •    | •   | ٠.   | •  | •   |     |      | ٠.  |    |     | •   |        |
| Giovanalli neggradune                                   |        | •     | •    | ٠        | •    | ٠   | •    | •  |     | •   |      | ٠.  | •  | ٠   | •   | 200    |
| Giovanelli provveditore.<br>Capitano Caldegno e coote N | 1025   | Ja.   |      |          | •    | •   |      | •  |     |     | ٠.   | •   | •  | •   | •   | . 316  |
| capitatio Cardegito e coole A                           | 2001   | ne.,  |      |          |      |     |      |    |     |     |      |     |    |     |     |        |

|   | INDICE CRON                                                                                                                                                                          | DI, | 061   | CO   |       |      |     |    |       | 73  | ,     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------|------|-----|----|-------|-----|-------|
|   | Caso di uno schiavo turco                                                                                                                                                            |     |       |      |       |      |     |    |       | Pag | . 336 |
|   | Giacomo Brignole doge                                                                                                                                                                |     |       |      |       |      |     |    |       |     |       |
|   | Intimazioni di Buonaparte a Genuva                                                                                                                                                   |     |       |      |       |      | i   | :  | : :   | - 1 |       |
|   | Ridomanda la niutazione del governo                                                                                                                                                  | Ċ   | - 1   | -    |       | - 1  | Ċ   | Ċ  |       |     | 358   |
|   | Rusca verso Genova                                                                                                                                                                   |     | •     | :    | : :   |      | Ċ   | :  | : :   |     |       |
|   | Serrurier.                                                                                                                                                                           | - 1 |       | 1    |       | - 1  | Ť   | Ċ  | : :   |     |       |
|   | Serrurier                                                                                                                                                                            | Ċ   | Ţ.    |      | : :   |      | :   | ÷  | • •   | •   | 359   |
|   | Cambiaso, Carbonara e Serra a Buonaparte.                                                                                                                                            |     |       | •    |       | •    | •   | •  |       | •   |       |
|   | Pensieri di Buonaparte                                                                                                                                                               | •   | •     | •    | ٠.    | ٠    | ٠   | •  | ٠.    | •   |       |
|   | Capitoli tra Francie e Genova                                                                                                                                                        | •   | •     | •    | ٠.    | •    | •   | •  |       |     | . 360 |
|   | Capital transfer o General                                                                                                                                                           |     | •     | •    |       |      | •   | •  |       | •   |       |
|   | Capi del nuovo Governo                                                                                                                                                               | •   | •     | •    |       | •    | ٠   | •  |       | •   | 364   |
|   | I nobili si nascondono                                                                                                                                                               |     | •     | •    |       | •    | •   | •  | ٠.    | •   | . 301 |
|   | I nobili si nascondono                                                                                                                                                               |     | •     | •    |       |      | •   | ٠  |       |     |       |
|   | Giancarlo e Gerolamo Serra Libro d'oro abbruciato                                                                                                                                    |     |       |      | ٠,    |      | ٠   | •  |       |     |       |
|   | Libro d' oro abbruciato                                                                                                                                                              |     | ٠     |      |       |      | ٠   | •  |       | •   |       |
|   | Statua di Andrea Doria                                                                                                                                                               |     |       |      |       |      | ٠   |    |       |     | . 362 |
|   | Condizione di Genova                                                                                                                                                                 |     |       |      |       |      |     | ٠  |       |     |       |
|   | Condizione di Genova                                                                                                                                                                 |     |       |      |       |      | ٠   |    |       |     | . 363 |
|   | Prete Cunco                                                                                                                                                                          |     |       |      |       |      | ٠   |    | ٠.    |     |       |
|   | Prete Cunco                                                                                                                                                                          |     |       |      | ٠.    |      |     |    |       |     |       |
|   | Solari vescovo di Noli,                                                                                                                                                              |     |       |      |       |      |     | ٠  |       |     | . 364 |
|   | Solari vescovo di Noli                                                                                                                                                               |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . »   |
|   | Avvocato Boccardi mandato a Parigi                                                                                                                                                   |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . »   |
|   | Avvocato Boccardi mandato a Parigi Rivalora e Spinola richiamati da Parigi e da                                                                                                      | L   | ondr: | B.   |       | ٠.   |     |    |       |     | . b   |
|   | Decreto estorsivo come sentito                                                                                                                                                       |     |       |      |       |      |     |    |       |     |       |
|   | Rapine de Barbareschi contro Genova                                                                                                                                                  |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . 365 |
|   | Casabianca e Duphot generali francesi in Gei                                                                                                                                         | nov | a.    |      |       |      |     |    |       |     |       |
|   | Casabianca e Duphot generali francesi in Gei<br>Sètte in Genova                                                                                                                      |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . 366 |
|   | Nobili arrestati.                                                                                                                                                                    |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . 3   |
|   | Nobili arrestati.  Popolazioni di Bisagno si levano.  Duphot va ad incontrarli.  Frate Pezzuolo e Marrantonio da Sori.  Sollevazione in Polcevera.  Il Governo tratta coi sollevati. |     |       |      |       |      |     |    |       |     |       |
|   | Duphot va ad incontrarli                                                                                                                                                             |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . >   |
|   | Frate Pezzuolo e Marcantonio da Sori,                                                                                                                                                |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . »   |
|   | Sollevezione in Polcevera.                                                                                                                                                           |     |       |      |       |      |     | Ċ  |       |     |       |
|   | Il Governo tratta coi sollevati,                                                                                                                                                     |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . 367 |
|   | I sollevati sono buttuti da Duphot e Serras,                                                                                                                                         |     |       |      |       |      |     |    |       |     |       |
|   | I sollevati sono battuti da Duphot e Serras.<br>Faipoult accusa Serras a Buonaparte, e Serr                                                                                          | as  | accu  | 5B   | Faip  | oult | 0   | Du | phot. |     | . 368 |
|   | Generale Lannes a Genova                                                                                                                                                             |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . *   |
|   | Nuova constituzione di Genova                                                                                                                                                        |     |       |      |       |      |     |    |       |     |       |
|   | Beniamino Constant                                                                                                                                                                   |     | - 1   |      |       |      |     |    |       |     |       |
|   | Sottin sostituito a Faipoult.                                                                                                                                                        |     |       |      |       |      |     |    |       |     | . 369 |
|   | Faccende di Piemonte.                                                                                                                                                                |     |       |      | Ξ.    |      |     | Ċ  |       |     |       |
|   | Faccende di Piemonte                                                                                                                                                                 |     |       | ċ    |       |      | ÷   | Ċ  |       |     | . 370 |
| / | Lettere di Buonaparte sugli Italiani.                                                                                                                                                |     |       |      | 1     |      |     |    |       |     | . 373 |
| ′ | Lettere di Buonaparte sugli Italiani Trattato tra Francia e Sardegna , e opposizio                                                                                                   | mi  | che   | ince | ontra |      | 1   |    |       | - 1 | . 374 |
|   | Tolleyrand                                                                                                                                                                           |     |       |      |       |      |     |    |       |     | 375   |
|   | Conte di Castellengo                                                                                                                                                                 |     | -     | ٠.   |       |      | Ċ   |    |       |     | 376   |
|   | Bunno e Pasio arrestati.                                                                                                                                                             |     |       |      |       |      | - 1 | Ċ  |       | •   | 377   |
|   | Moti a Novara e a Fossano                                                                                                                                                            |     | •     |      |       | ٠.   |     | •  |       |     |       |
|   | Moti a Novara e a Fussano.<br>Boyer e Berteux arrestati.<br>Altri moti in Racconigi, Carigneno, Chiari e                                                                             |     |       | •    | ٠.    |      | •   | •  | ٠.    | •   |       |
|   | Altei moti in Russoniai Carianana Chinei e                                                                                                                                           | ·   | orati |      |       |      | •   | •  | ٠.    |     | • "   |
|   | E in Asti                                                                                                                                                                            | -   | o, eu | •••  |       | ٠.   | •   | ٠  |       | •   |       |
|   | E in Asti                                                                                                                                                                            |     | •     | •    |       | •    | •   | •  |       |     |       |
|   | Moncolieri si sollava                                                                                                                                                                | •   |       | •    |       | ٠.   | •   | •  |       | •   | 278   |
|   | Carlo Tenivally storico suoi casi                                                                                                                                                    | •   |       | •    | •     |      | •   | •  |       |     | . 010 |
|   | Condennate a morte                                                                                                                                                                   | •   | •     | •    | ٠.    |      | •   | •  |       |     | 270   |
|   | Moncalieri si solleva. Carlo Tenivelli, storico, suoi casi. Condannato a morte. Provvisioni sul caro dei viveri.                                                                     |     | •     | •    | •     |      | •   |    |       |     | 380   |
|   |                                                                                                                                                                                      |     | •     | •    |       |      |     | •  |       |     | . 550 |
|   |                                                                                                                                                                                      |     |       |      |       |      |     |    |       |     |       |

| Zara in mano degli Austriaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |   |     |    | Pag. | . 40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|-----|----|------|------|
| Zara in mano degli Austriaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |     |    |      | . 40 |
| Tutte le Delugaria in poter dei Tudurchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   | - 1 | -  |      |      |
| O dei municipali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | • | • | • | •   | •  |      |      |
| Tutta la Dalmazia in poler dei Tedeschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | • | • | • | ٠   | •  | : :  | 400  |
| Francesi pensano ad aversi le isole Jolikue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •  | • | • | • | :   |    |      |      |
| Brueys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠  |   | • |   | •   | •  |      | 40   |
| Villinian governatore di Coriu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠  | • | • | • | •   | •  |      |      |
| Baraguey d'Hilbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |   | * |     | •  |      |      |
| Generale Gentili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠  |   |   | : |     | ٠  |      |      |
| Bourdè capitano di nave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   | ٠ |     | ٠  |      | . *  |
| Arnauld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   | ٠ |     |    |      |      |
| Arnauld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠  |   |   |   |     |    |      | . 40 |
| Rapine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |   |     |    |      |      |
| Le altre isole in potere dei Fraocesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |   |     |    |      |      |
| Rapine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |   |     |    |      | . 41 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |   |     |    |      |      |
| Bannorto di Arnauld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |   |   |     |    |      |      |
| Effetti dell'arrivo dei Francesi in Corfù.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |   |     |    |      | . 41 |
| Rapporto di Arcauld.<br>Elletti dell'arrivo dei Francesi in Corfú.<br>Sordios arriva a Corfú.<br>Baraguey d' Hilleta domina in Venezia.<br>Venezia spogliata dai Francesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |   |     |    |      |      |
| Baramay d'Hilliera domina in Venezia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   | i |   |     |    |      | . »  |
| Maraguey u triniers domina in venezia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   | ÷ | • |     | Ċ  |      |      |
| Cavalli di Lisippo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | • | • | • |     | •  |      | 44   |
| Lavani di Lisippo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  | • | • | • | •   | *  |      |      |
| Leoni del Pireo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | • | • | • | :   | •  | : :  | 41   |
| Tesoro del duca di Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  | • | • | • | •   | •  |      |      |
| Lavaili di Esoppo.  Tresoro del duca di Modena.  I Romani in Grecia del Barzoni.  Barzoni vuole uccid-ra Villetard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠  | • | • | ٠ |     | •  |      |      |
| Barzoni vuole uccidore Villetard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  | ٠ | • | • | •   | •  | : :  | 41   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |   |     |    |      | 41   |
| Festa a Venezia.<br>La stessa festa proibita da Bernadotte in Udine, e perchè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠  |   | ٠ | ٠ |     | •  |      | •1   |
| La stessa festa proibita da BernaJotte in Udine, e perchê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠. |   | ٠ |   |     |    |      |      |
| Crudeltà di Guyeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |   |     | ٠  |      | . »  |
| Giuseppina Buonaparte a Venezia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠  |   | ٠ |   |     | ٠  |      | ٠.   |
| Crudeltà di Guyeux. Giuseppina Buonaparte a Venezia. Pratiche dei Veneziani per unirsi colla terraferma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |     |    |      | . 61 |
| Bertbier rompe il congresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |     |    |      |      |
| Venezia vuole unirsi alla Cisalpina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |   |   |     |    |      | . 30 |
| Detti obliqui di Buonaparte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |     |    |      | 41   |
| Detti obliqui di Buonaparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   | · |   |     |    |      | . 0  |
| De Angeli e Buonaparte.  La vendita di Venezia fatta manifesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |   |     |    |      |      |
| la vondita di Vaneria fatta manifesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |   |     |    |      |      |
| Generosa risoluzione di Villiman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | - | Ċ | -   | i  |      | 41   |
| Control of Villaterd of Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  | • | Ť | Ċ |     | i. | 1    | 41   |
| Discourte di Propositione di Branche de la Constanti del Branche de Branche de Branche de la Constanti de la Constanti del Const | :  | • | • | • |     | Ċ  |      | 42   |
| Lettera di Villetard a Buonaparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | • | • | • | •   | ÷  |      | 42   |
| Aira lettera di Villelari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  | • |   | • | •   | •  |      | 49   |
| Deliberazione dei veneziani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠  | • | • | • | •   | •  |      |      |
| Serrurier e suoi alli Darbari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •  | • | • | ٠ | •   | •  | ٠.   |      |
| Consegna Venezia agli Austriaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | • | • | • |     | •  |      |      |
| Spogliazioni di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠  | • | • | • | •   | •  |      | 19   |
| Cacault, orinistro del Direttorio in Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠  |   | ٠ | • |     | ٠  |      | **   |
| Il papa vuol condurre a'suoi soldi il geoerate Provera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |   | ٠ | ٠ |     | ٠  |      | •    |
| Teofilantropia cosa fosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |     | ٠  |      |      |
| Giuseppe Buonaparte ministro a Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠. |   |   |   |     | ٠  |      |      |
| Duphot e Scherlock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |   | ٠   | ٠  |      | 62   |
| Tumulto in Roma,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |     |    | ٠.   | В    |
| Duphot ucciso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |   |     |    |      | 42   |
| Gruseppe Buonaparte parte da Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |   |     |    |      | 42   |
| Il Direttorio dichiara la guerra al papa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |     |    |      | 42   |
| Alfra lottera di Villetard.  Heliberazione dei Venezioni.  Struriere e suoi atti barbari.  Consegna Venezio aggi Austriaci.  Spogliazioni di Roma  Lacanit, oninistro del Direttorio in Roma.  Il papa vuol condurre a suoi soldi il geoerale Provera.  Teofilantropia cosa fosse.  Ciuseppe Bouospurte ministro a Roma.  Duphot a Scheriock.  Duphot a Scheriock.  Duphot a Consegna del Roma.  Huphot cocisio.  Huphot cocis |    |   |   |   |     |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |   |     |    |      |      |

### 

| Berth'er marcia contro Roma.<br>Suo manifesto.<br>Umori in Roma.                                                                                                    | Pag. | 428   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Suo manifesto.                                                                                                                                                      | ٠.   | 429   |
| Umori in Roma                                                                                                                                                       |      |       |
| Duca Braschi.                                                                                                                                                       |      | 430   |
| Cardinale Lorenzana. Principe Belmonte Pignatelli.                                                                                                                  |      | 434   |
| Principe Belmonte Pignatelli,                                                                                                                                       |      |       |
| Cavaliero Azara.  I repubblicani entrano in Roma.                                                                                                                   |      |       |
| I repubblicani entrano in Roma                                                                                                                                      |      |       |
| Albero della libertà im Campo Vaccino                                                                                                                               |      | 432   |
| Atto del popolo romano, che si dichiara libero                                                                                                                      |      |       |
| Condizione del pontefice                                                                                                                                            |      | 433   |
| R menato prigioniero.<br>Terremoto in Siena.<br>Rapine in Roma e nei contorni.                                                                                      |      |       |
| Terremoto in Siena                                                                                                                                                  |      | 434   |
| Rapine in Roma e nei contorni.                                                                                                                                      |      |       |
|                                                                                                                                                                     |      |       |
| Ostensorio ricchissimo.                                                                                                                                             |      |       |
| Eseguie a Duphot.                                                                                                                                                   |      | • '   |
| Nata Autonii, Saccinegotata. Olateascrio ricchissimo. Escquie a Duphot. Miserie dell'escercito. Estorsioni di Massena e di Haller accusate.                         |      | 437   |
| Estorsioni di Massena e di Haller accusate                                                                                                                          |      |       |
| Ripiero di Massena                                                                                                                                                  |      |       |
| Ripiego di Massena. Gli uffiriali gli negano obbedienza.                                                                                                            |      |       |
| Insurrezione dei Romani. Cardinali perseguitati. Commissari Francesi a Roma.                                                                                        |      | 438   |
| Continui nersecuitati                                                                                                                                               |      |       |
| Commissori Personni a Roma                                                                                                                                          |      |       |
| Constitutions romans                                                                                                                                                |      |       |
| Described and inches del page                                                                                                                                       |      | 414   |
| Constituzione romana. Breve lodevolissimo del papa. L'arcivescovo di Nasanzio cambia di sua autorità il breve.                                                      |      | 440   |
| L. arcivescovo di Nassinzio cambia di sua autorità il breve                                                                                                         |      | •••   |
| Festa della confederazione in Roma. Francia volta i pensieri contre l'Inghilterra.                                                                                  |      |       |
| Pitt, ministro inglese.                                                                                                                                             |      |       |
| Se luzioni dell' Inghilterra.                                                                                                                                       |      | 111   |
| Se ingloin dell'inglinierra.                                                                                                                                        |      | •••   |
| Cagioni occulte della spedizione in Egitto.                                                                                                                         |      |       |
| Si dispongono i mezzi.                                                                                                                                              |      |       |
| Parlenza dell armata,                                                                                                                                               |      |       |
| Regnault di San Giovanni d'Angely                                                                                                                                   |      | ٠     |
| Presa di Malia.                                                                                                                                                     |      | . *** |
| Ferdinando Hompesch gran maestro.                                                                                                                                   |      |       |
| St dispongeou i metzu. Parionza dell'armata, Regasalt di San Giovanni d'Angely. Presa di Malla. Ferdinando Hompsch gran mosstro. Bandito coi cavalieri dall' isola. |      | ٠     |
| Berthollet. Baraguey d' H-lliers e d'Arnault prigioni degli Inglesi.                                                                                                |      |       |
| Baraguey d' Hilliers e d'Arnault prigioni degli Inglesi                                                                                                             |      |       |
| Buonaparte sbarca in Egitto                                                                                                                                         |      |       |
| Battaglia di Aboulir.                                                                                                                                               |      |       |
| Nelson Brueys .                                                                                                                                                     |      | 441   |
| Brileys.                                                                                                                                                            |      |       |
| Capitano Foley. Brineys acciso.                                                                                                                                     |      | . 44  |
| Briteys trociso.                                                                                                                                                    | ٠.   | . 45  |
| La Josilles capitano del Generoso. Garat , ambasciatore a Napoli Pretensioni del Distorio.                                                                          |      | . 45  |
| Garat, ambasciatore a Napoli                                                                                                                                        |      | . 45  |
| Pretensioni del Direttorio.                                                                                                                                         |      | . 45  |
|                                                                                                                                                                     |      |       |
| Marchese del Gallo, ministro.  Garat richiamato, e mandato in sua vece Lacombe San Michel .  Nelson come accolto a Napoli.                                          |      | . >   |
| Garat richiamato, e mandato in sua vece Lacombe San Michel                                                                                                          |      | . >   |
| Netson come accollo a Napoli.                                                                                                                                       |      | . >   |

| INDICE                                                                                                   |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | 0.5    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|----|---|----|--------|
| La Porta intima guerra alla Francia                                                                      |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   | Pa | g. 455 |
| La Russia contro la Francia                                                                              |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 20   |
| Paolo imperatore                                                                                         |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Isolani di Malta ribellati                                                                               |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 3    |
| Domande del re di Napoli alla Francia.                                                                   |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 456  |
| Suo manifesto                                                                                            |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 20   |
| Mack generale austriaco                                                                                  |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . »    |
| Championnet generale francese                                                                            |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 457  |
| I Napolitani ontrano su quel della Chiesa                                                                | a.    |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . >    |
| Ferdinando entra in Roma                                                                                 |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Governo temporario                                                                                       |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 458  |
| Governo temporario                                                                                       | del   | Di  | rett | огі | ٥.   |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Alleanza tra le repubbliche francese e ci-                                                               | salc  | int | ì.   |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 459  |
| Trouvé ambasciatore presso la Cisalpina.                                                                 |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Pensieri del direttorio contro la Cisalpina                                                              | а.    |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 464  |
| Si pensa di formare la constituzione                                                                     |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Montaldi discopre la conspirazione.                                                                      |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 3    |
| Scritto di Marco Ferri e Melchiore Gioja.<br>Trouvé se ne duole : rimostranze inutili                    |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 462  |
| Trouvé se ne duole : rimostranze inutili e                                                               | de'   | Cis | alpi | ini |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 463  |
| Trouvé cangia per forza la constituzione                                                                 |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Ranza la seppellisce                                                                                     |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 464  |
| Trouve richiamato e mandato Fouchet, p                                                                   | ioi l | Riv | auc  | 1.  |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Joubert mandato in cambio di Brune.<br>Luciano Buonaparte; sua orazione e suo                            |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 3    |
| Luciano Buonaparte; sua orazione e suo                                                                   | i pe  | ns  | ieri |     |      |     |     |    |     |     | ٠, |   |    |        |
| Società dei Raggi in Italia a che tendess                                                                | e.    |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 465  |
| Società dei Raggi in Italia a che tendess<br>Cesare Paribelli.                                           |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 466  |
|                                                                                                          | 479   |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
|                                                                                                          | 1/5   | 18  |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Condizioni infelici del re di Sardegna.                                                                  |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    | . 467  |
| Cicognara ambasciatore cisalpino a Torino                                                                | ٠.    |     | 1    | 1   |      | 1   |     | 1  |     |     | 1  | Ċ | 1  | . 468  |
| Ginguené a Torino.                                                                                       |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Suo discorso al re                                                                                       |       |     |      |     |      | ÷   | Ċ   | î  | î   | :   |    | Ċ | Ċ  | . 469  |
| Dà animo ai novatori piemontesi                                                                          |       | i   | :    |     | i    |     |     | :  |     |     |    | ÷ |    | . 470  |
|                                                                                                          |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Commedia recitata in Genova. Capi del moto di Carrosio chi fossero. I fuorusciti minacciano il Novarese. |       |     | Ċ    | Ċ   | Ċ    |     | Ċ   | •  | •   | Ċ   | Ċ  | Ċ | Ĭ  |        |
| Cani del moto di Carrosio chi fossero."                                                                  |       |     |      |     |      | Ť   |     | 1  | 1   | ì   |    |   |    |        |
| I fuorusciti minacciano il Novarese.                                                                     |       | :   |      | :   | 1    | 1   |     |    | Ĭ   |     | :  | 1 |    | . 472  |
|                                                                                                          |       |     |      |     |      | Ċ   |     | :  | :   |     | :  | : |    |        |
| Altri fuorusciti calano verso il Pinerolaso                                                              | o.    |     | 1    | :   |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Editto del re                                                                                            |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Manda gente contro i fuorusciti                                                                          |       |     |      |     | í    |     |     | :  |     |     | :  | ì | Ĺ  |        |
| Manda gente contro i fuorusciti.<br>Priocca insiste perchè il Direttorio si spie                         | eghi  | Ĺ   |      | 1   | ì    |     | :   |    | •   |     |    | i |    | . 473  |
| Risposta di Ginguené                                                                                     |       |     |      |     | :    | 1   | -   |    | :   |     | i  | 1 |    | . 3    |
| Richieste del medesimo.                                                                                  |       |     |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |    |        |
| Richini cano di Barbetti                                                                                 |       | Ĭ   | Ċ    | Ċ   |      | Ĭ   | ï   | :  | :   |     | Ĭ  | : | :  | 475    |
| Richini capo di Barbetti,                                                                                | nro   | ď   | di'  | nd  | ne   | nde | nz: | ia | İi. | lia | :  | • | :  | . 476  |
| Battaglia di Ornavasso tra repubblicani e                                                                | re    | oii |      |     | , Po |     |     |    |     |     | •  | : |    | 177    |
| Tallavrand cosa scrivossa a Ginemané                                                                     | , , , | ъщ  |      | :   | •    |     | •   | •  | ٠   | •   | •  | • | •  |        |
| Talleyrand cosa scrivesse a Ginguené.<br>Nuove domande del medesimo                                      | •     | •   | ٠    | •   | •    | •   | ٠   | •  |     | •   | •  | ٠ |    | 178    |
| Crudeltà del gererne niementere                                                                          |       | •   | •    | •   | •    | •   | •   | •  | •   | •   | •  | • | ٠  | 479    |

I fuoruseiii di Carrosio assaltano Pozzuolo.
Cacherano d'Osasco va contro Carrosio.
Indimazione di Ginguené.
Francesco Serra e suo scritto.
Sottin fa dichiarare dalla Repubblica ligure guerra al re.
BOTTA AL 1814.

| Proposta di Priocca. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | . Pag.  | 48   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------|
| Il re fa ritirare le truppe da Carrosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |         |      |
| Generalo Siri s'impadronisce di Serravalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         |      |
| Ruffini e Mariotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         | 48   |
| Accuse di Francia contro il re di Sardegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         |      |
| Indulto ai sollevati come accordato dal re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         | 48   |
| Domande di Brune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |         | ю    |
| Sottin perché richiamato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |         | 48   |
| Proposts di Priocca. Il re la ritarra le truspe da Carcasio. Generale Ser s'impadronisco di Serravalle. Generale Ser s'impadronisco di Serravalle. Accuse di Frinciai contro il re di Sardegna. Indulto ai sollevati come accordato dal re. Domande di Brane. Sotto perche richiamato. Marchese Colli manadino a Milano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.     |       |         | ъ    |
| Dichiarazioni del governo piennontese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.     |       |         | 48   |
| Accordo stipulato fra Brune ed il marchese di San Marsano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in cui | it re | cede la |      |
| cittadella di Torino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |         | 48   |
| Manifesto del genoralo Bruno. Kister s'impossessa della cittadella di Torino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.     |       | ٠       | •    |
| Kister s'impossessa della cittadella di Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |         | 48   |
| Gli ambasciatori esteri vogliono partire da Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ٠.    |         | э    |
| I luorusciti di Carrosio si apprestano ad assaltare il Piomonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ٠.    |         | •    |
| Solaro governatore di Alessanifria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         | 481  |
| Conte Alciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.     | ٠.    |         |      |
| Kister S'impossessa della cittadella di Torino.  Gli ambasciatori eseler vigolico partire da Torino.  I locrusciti di Carrosio si apprestano ad assaltare il Piomonte Solare governatore di Alessandria.  Conte Aciasi.  I lucrusciti rotti alla Spinetta.  Rasentimenti di Giugueno.  Interruperaturo del Prancesi cagione di tunutti a Torino.  Intemperatura del Prancesi cagione di tunutti a Torino.  Mascinetti di Carrosio della controli di Carrosio della controli concenti della controli concenti conce | ٠.     |       |         |      |
| Risentimenti di Ginguene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | ٠.    |         | 48   |
| intemperanza de Francesi cagione di tumulti a 10rino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ٠.    |         |      |
| Proteste di Priocca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |         | 2    |
| Mascherata indecente che solleva il popolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         | 49   |
| Generale Menard seda il tumulto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |         |      |
| Collin rimosso dai governo della cittadella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |         | 19   |
| Insolenti domande di Ginguene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ٠.    |         |      |
| Tratto ridicolo di Marivault , segrotario di Ginguené.  Unatto ridicolo di Marivault , segrotario di Ginguené.  Cianto di Marivault , segrotario di Ginguené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | • •   |         | 49   |
| Ginguené richiamato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |         |      |
| Purpor ali à sestituite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.     |       |         | 49   |
| Eymar gli è sostituito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |         |      |
| Il so di Vapoli muovo guesso alla Pennsia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |         |      |
| loubert mandate in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠.     |       |         | ***  |
| Manda Musniar a Torino o porchò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |         | :    |
| Il ro di Napoli muove guerra alla Francia,<br>Joubert mandato in Italia,<br>Manda Musnier a Torino e perchè,<br>Grouchy governa la cittadella di Torino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ٠.    |         | 401  |
| Si tenta il re per farlo rinunziare al trono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ٠.    |         |      |
| Si tenta il re per farlo rinunziare al trono Joubert dichiara la guera al ro di Sardegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |         | 49   |
| V lo assalta alla consuvieta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |         |      |
| Il ro abdica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |         | 49   |
| Prioces consecuate in cittadella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠.     |       |         |      |
| Duca di Aosta firma l'abdicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : :    | • •   | : : :   | ,    |
| Jouleer ucmars is guera at ro di Saruegna.  E lo assatta alla sprovvista, Il ro abdica, Priocat consegnato in cittadella.  Duca di Aosta firma l'abdicazione.  Il Diretterio vuole fare imprigionaro il ro, o come è salvato è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a Tall | evran | 1       |      |
| La Idropica, quadro di Gerardo Dow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         | ,    |
| Governo temporario in Piemonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | : :   |         | 491  |
| Disinteresse di Joubert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |         |      |
| Roccabruna chi fosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |         | 20   |
| Lodi di Priocea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |         |      |
| Il re parte da Torino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |         | 50   |
| Assurde accuse del Direttorio contro il re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         |      |
| Protesta del re in data di Cagliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |         | 80   |
| Guerra nello Stato romano. Speranze di Mack come deluso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |         | 50   |
| Naselli a Livorno e Danias a Orbitello sbarcati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |         | 60   |
| Disposizioni di Mack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |         |      |
| Kellermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |         | . 50 |
| I Napolitani sono rotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |         | •    |
| Governo temporario in Piemonto. Disinteresse di Joubert. Roccaltrum chi Iosse. Ledi di Proteca. Ledi di Proteca. Ledi di Proteca. Ledi di Proteca. Assurdo accuso del Direttorio contro il re. Protesta del ra i data di Cagliari. Guerra nello Stato romano. Speranzo di Mack come deluso. Narelli a Lizorno o Danas a Orbitello sharceti. Disposizioni di Mack. Keltermann. I Napolliani sono rotti. Novora Informo di Mark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |         | . »  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |         |      |

|     | IND                                                                                                                                                                                                | CE  | C    | RO   | NO  | LO   | G I  | Co   |   |   |   |   |   |   |    | 70  | )7 |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|-----|
|     | Mathieu batte Moesk ad Otricoli.                                                                                                                                                                   |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    | Pau | 2. | 506 |
| 1.  | Mack si ritira a Capua.                                                                                                                                                                            |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
| ì   | I Francesi rientrano in Roma.                                                                                                                                                                      |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
|     | Ardita marcia di Damas                                                                                                                                                                             |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    | 207 |
|     | Championnet assalta Capua                                                                                                                                                                          |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    | 2   |
|     | Championnet assalta Capua                                                                                                                                                                          |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    | 509 |
|     | Armila e Pescara fanno lo stesso                                                                                                                                                                   |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    | -   |
|     | Alessandro Ferreri assassinato                                                                                                                                                                     |     |      |      |     | ٠    | ٠    |      |   |   |   |   | ٠ |   |    |     |    |     |
|     | Mack consiglia l'accordo                                                                                                                                                                           | ٠   | ٠    | ٠.   | ٠   | ٠    |      |      |   |   |   | ٠ |   |   |    |     |    |     |
|     | Il re parte o lascia suo vicario il pr                                                                                                                                                             | inc | ipe  | Pig  | nai | elli |      | ٠    | • | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | ٠  | ٠   | ٠  | 510 |
|     |                                                                                                                                                                                                    |     |      | 47   | 99  |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
|     | Nelson fa incendiare le navi, .                                                                                                                                                                    |     |      |      |     |      |      |      |   |   | , |   |   |   |    |     |    | 544 |
|     | Difficoltà dell'esercito francese.                                                                                                                                                                 |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   | ì |    |     | ì  |     |
| -1. | 1 Napolitani insorgono                                                                                                                                                                             |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
| V   | I Francesi respinti da Capun.<br>Viltà di Pignatelli e di Mack.                                                                                                                                    |     |      |      |     |      |      |      |   |   | · |   | Ċ |   | Ċ  | Ċ   | Ċ  |     |
|     | Viltà di Pignatelli e di Mack                                                                                                                                                                      |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     | :  | ,   |
|     | Vengono agli accordi.  Pignatelli punito , e perchè.  Ettore Caraffo.                                                                                                                              |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    | *   |
|     | Pignatelli punito, e perchè                                                                                                                                                                        |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   | ·  |     | ì  | ,   |
|     | Ettore Caraffo,                                                                                                                                                                                    |     |      |      |     |      |      | ,    |   |   |   |   |   |   |    |     | ċ  | 512 |
|     | Arcambal commissario francese.                                                                                                                                                                     |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
|     | Insurrezione de' lazzaroni                                                                                                                                                                         |     |      | ٠    |     | ٠    | ٠    | ٠    | ٠ |   |   |   |   |   |    |     |    | ¥   |
|     | Pignatelli e Mack fuggono                                                                                                                                                                          |     |      |      |     |      |      |      | ٠ |   |   |   |   |   |    |     | ٠  | 513 |
|     | Principe di Moliterni capo dei lazz<br>Championnet muove verso Napoli,<br>il duca della Torre o Clemente Fik                                                                                       | aro | αi,  |      |     |      |      |      |   |   |   |   | · |   |    |     |    |     |
|     | Championnet muove verso Napoli,                                                                                                                                                                    |     |      |      | ٠.  |      |      |      | ٠ |   |   |   |   |   |    | ٠   |    | 3   |
| 1   | il duca della Torre o Clemente Filo                                                                                                                                                                | ma  | rin  | o u  | CIE | ii.  |      |      | ٠ |   | ٠ |   |   |   |    |     | ٠  | p   |
| į   | Tradimento di Moliterni                                                                                                                                                                            | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    |      |      | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠  |     | ٠  | 514 |
| 1   | Battaglia tra Francesi e lazzaroni.                                                                                                                                                                |     | •    | ٠    |     |      |      | ٠    | ٠ |   |   | ٠ |   |   |    | ٠   | ٠  |     |
| 1   | Tradimento di motterni,<br>Battaglia tra Francesi e lazzaroni.<br>Pruni, assassino.<br>Moliterni inalbera sui castelli di Na<br>Napoli in potere dei Francesi.<br>Campionnet ordina un governo rep | ٠., | :    | ٠.   | :   | ٠.   | ٠.   | ٠.   | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | ٠ |    |     | ٠  | *   |
| 1   | Moliterni inalbera sui castelli di Naj                                                                                                                                                             | юп  | 11 1 | 7051 | llo | tru  | DOIG | rito |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | * | ٠  | ٠   | ٠  | 515 |
|     | Napoli in potere dei Francesi.                                                                                                                                                                     |     | ·    | ٠    | •   |      | •    | ٠    |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠  |     | ٠  | 516 |
|     | Quali persone scegliesse.                                                                                                                                                                          | up  | one  | ano  |     | •    |      | ٠    | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   | ٠  | *   |
| 1   | Astruserie de Napolitani.                                                                                                                                                                          | •   |      |      | •   |      | •    | •    | • |   | • | • | • | • |    |     | ٠  | 2   |
|     | Mario Pagano.                                                                                                                                                                                      | •   | •    | •    | •   | •    | ٠    | •    | • | • |   | * | • | • | •  |     | :  |     |
|     | Miracolo di San Gonnaro.                                                                                                                                                                           | •   | •    |      | •   | •    | •    | •    | • |   | • | • | ٠ | • |    |     | •  | 200 |
|     | Cardinala Zurla Canaca                                                                                                                                                                             | •   | •    | •    | •   | •    | ٠    | ٠    | ٠ | • |   | • | • | • | ٠  |     | ٠  | 818 |
|     | Cardinale Zurlo Capece Constituzione napolitana                                                                                                                                                    | Ċ   | :    |      |     | •    | •    | •    | • | • | • | • | • | • | •  |     | •  |     |
|     |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
|     | Fainoult a Nanoli                                                                                                                                                                                  |     | •    | •    | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •  | 520 |
|     | Mire di Talleyrand                                                                                                                                                                                 | :   | •    | •    | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | • | • | •  |     | ٠  | 594 |
|     | Faipoult a Napoli. Mire di Talleyrand. Championnet condotto in Francia.                                                                                                                            | •   | :    | :    | •   | •    | •    |      | : | • | • | • |   | • | •  |     | •  |     |
|     | Moto a Montousi o come carionali                                                                                                                                                                   |     | •    | •    | •   |      | •    | •    | • | • | • | • | ٠ | • |    |     | •  | 599 |
|     | Cardinale Ruffo sharea in Calabria                                                                                                                                                                 | •   |      | •    | •   | •    | •    | •    | • | • | • | • | • |   | •  | •   | •  | 044 |
|     | Moto a Montessi, o come cagionale<br>Cordinale Ruffo sbarca in Calabria.<br>Scomunicato dal cardinale Zorlo Ca                                                                                     | nec | ·    | 1    | ٠.  | 1    |      | 1    | • | • | • | ٠ | • | • | •  |     |    | 593 |
|     |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
|     | Mammone Gaetano. Deliberazione di Championnet.                                                                                                                                                     |     |      | •    |     | •    | •    | •    | • | • | ٠ | • |   | • |    | •   | •  |     |
|     | Deliberazione di Championnet.                                                                                                                                                                      | ï   | •    | 1    | •   | •    | ٠.   | ٠.   | • | • | • | • | • | ٠ | •  | •   | ٠  | 167 |
|     |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
|     | Sehipani.                                                                                                                                                                                          | Ĺ   |      | Ĺ    | Ċ   | Ċ    | Ċ    | Ċ    | : | Ċ |   | : | • | : | :  |     | •  | 595 |
|     | Schipani.<br>Assalto o presa di San Severo.                                                                                                                                                        | :   |      |      | 1   |      | 1    |      |   |   |   | : | : |   | •  |     | •  | 596 |
|     |                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |
|     | Espugnano Trani.<br>Schipani ha poco esito in Calabria                                                                                                                                             |     | i    |      |     | i    |      | :    | Ċ | Ċ |   |   |   |   | Ċ  |     |    | •   |
|     | Schipani ha poco esito in Calabria.                                                                                                                                                                |     |      | :    | Ċ   | Ċ    | Ċ    |      | i | ċ | Ė | í | í |   |    | :   |    | 528 |
|     | Decreto di Macdonald.                                                                                                                                                                              |     |      |      |     |      |      |      |   |   |   | i |   |   | ĵ. |     | Ċ  | 529 |

| Il Direttorio manda a Napoli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUT     | ıaı ,      | a    | COS  | a v  | 1 12  | ۶.    | •   |     |     |   |     |     |   |   | 10 | д. | 530                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|----|----|-----------------------------------------------------------|
| Serrurier entra in Lucca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            | ٠    |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 534                                                       |
| Lucca si fa democratica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | >                                                         |
| State del Piemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    |                                                           |
| Carlo Bossi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            | ÷    |      |      |       |       |     |     |     |   |     | Ċ   |   |   |    | ì  | 533                                                       |
| Il Piemonte si fa francese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   | 1   |     |   |   |    |    |                                                           |
| Carlo Bossi. Il Piemonte si fa francese. Fantoni. Moti in Acqui e Strevi. Musset mandato in Piemonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            | •    | ٠    |      | •     | •     | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | • | •  | •  | 584                                                       |
| Mati in Annui o Steori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | ٠    | •    | •    | •     | •     | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | • | •  | •  | -                                                         |
| Mount mandate in Dismonts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            | •    | •    | •    | ٠     | •     | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | • | •  |    | 535                                                       |
| musset manuato in riemonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            | •    |      | •    | •     | •     | ٠   |     | ٠   | • | •   | •   |   | • | •  | •  | 536                                                       |
| Prina.  Disposizioni ostili dell' Austria.  Bellegarde, Melas e Kray ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            | ٠    |      | ٠    | *     | *     | •   |     | •   | • |     | •   | ٠ |   | •  | •  |                                                           |
| Disposizioni ostili dell'Atistria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.      |            | ٠    |      |      |       |       |     |     |     |   |     | *   | * | * |    | ٠  |                                                           |
| Bellegarde, Melas e Kray get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ега     | ı aı       | 18t1 | nacı | •    |       |       |     |     |     |   |     |     |   | ٠ |    |    |                                                           |
| Suwarow conduce i Russi in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ital    | ia.        |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    |                                                           |
| Jourdan mandato al Reno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 537                                                       |
| Massena negli Svizzeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    |                                                           |
| Scherer in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    |                                                           |
| loubest chiedo licenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | -                                                         |
| Erebrestein presa.<br>Intimaziona del Direttorio all'i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |      |      | •    |       | •     |     | •   | •   | • | •   | •   | • | • | •  |    | -                                                         |
| Intimozione del Direttorio ell'i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mn      | peak       | ·    |      | ٠    | •     | *     | •   | •   | •   | • | ٠   | •   | • | • | •  | •  | -                                                         |
| Disposizione dei due eserciti f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | can     | 2020       | ~    |      |      |       |       | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | • | •  | ٠  | 538                                                       |
| Toscana sottomessa alla Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iau     | .050       | CL   | au   | su!  | acc   | ,     | •   | •   |     | • | •   | •   |   | ٠ | •  |    |                                                           |
| Toscana sottomessa alla Franc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cia.    |            | •    | •    | ٠    | •     | ٠     | *   |     | •   |   |     | •   | ٠ |   |    |    |                                                           |
| Reinhard commissario frances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |      |      |      | •     | ٠     | ٠   |     |     |   | •   | ٠   | ٠ |   |    |    |                                                           |
| Il papa condotto in Francia d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ove     | mu         | ore  |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 539                                                       |
| Battaglia all' Adigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    | ٠. |                                                           |
| Posizione difficile di Scherer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    |                                                           |
| Battaglia di Villafranca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 542                                                       |
| Scherer si ritira all' Adda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 543                                                       |
| Arrivo dei Russi in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 544                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |      |      |      |       |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    |                                                           |
| I soldati indisposti contro Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kaa:    | 1.<br>. e  | eli. | rin  |      | ia i  | il c  | om: | and |     |   | Ann |     |   | - | •  | :  | KAK.                                                      |
| Arrivo dei Russi in Italia. Disposizione dei Francesi all' I I soldati indisposti contro Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ere     | n.<br>r, e | gli  | rin  | unz  | ia i  | il c  | om: | and | 0 8 |   | for | eau |   | : | :  | :  | 545                                                       |
| I soldati indisposti contro Sch<br>Suwarow a fronta del nemico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ere     | n, e       | gli  | rin  | unz  | ia i  | il c  | om: | and | 0 8 |   | for | eau |   | : | :  | :  |                                                           |
| Suwarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | :          | :    | :    | ċ    | Ċ     | ÷     | ÷   | :   | :   |   | :   | :   | • | : | :  | :  | 546                                                       |
| Suwarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco,<br>Melas assalta il canala Ritorto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | :          |      | :    |      | :     | ċ     | ċ   |     |     | : |     | :   |   | : | :  | :  | 546<br>547                                                |
| Suwarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco,<br>Melas assalta il canala Ritorto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | :          |      | :    |      | :     | ċ     | ċ   |     |     | : |     | :   |   | : | :  | :  | 546<br>547                                                |
| Suwarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco,<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in t    | oter       |      | degl |      | ilea  | i.    |     |     |     | : |     | :   | : | : | :  | :  | 546<br>547<br>548                                         |
| Suvarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco,<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende,<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in p    | oter       |      | degl | i ai | llea  | ti.   |     |     |     |   |     | :   | : | : |    |    | 546<br>547<br>548                                         |
| Suwarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco,<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte I<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perchè restasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in p    | oler       |      | degl | i al | ilea  | i.    |     |     |     |   |     |     |   | : | :  |    | 546<br>547<br>548<br>549                                  |
| Suwarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco.<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perchè restasse.<br>Melas entra in Milano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in p    | oter       |      | degl | i ai | ilea  | ti.   |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549                                  |
| Suwarow a fronta del nemico<br>Serrurier rotto a Lecco,<br>Melas assalta il canala Ritorio<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano,<br>Adelasio perchè restasse.<br>Melas entra in Milano,<br>Repubblicani mandati a Catta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in p    | oler       |      | degl | i al | lles  | i.    |     |     |     |   |     |     |   |   | :  |    | 546<br>547<br>548<br>549                                  |
| Sawarow a fronta del nemic<br>Serrurier rotto a Lecco.<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perchè restasse.<br>Melas entra in Milano.<br>Repubblicani mandati a Catta<br>Crotole del harco di Vienna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in p    | oter       |      | degl | a    | lles  | i.    |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549                                  |
| Sawarow a fronta del nemic<br>Serrurier rotto a Lecco.<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perchè restasse.<br>Melas entra in Milano.<br>Repubblicani mandati a Catta<br>Crotole del harco di Vienna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in p    | oter       |      | degl | a    | lles  | i.    |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550                           |
| Sawarow a fronta del nemic<br>Serrurier rotto a Lecco.<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perchè restasse.<br>Melas entra in Milano.<br>Repubblicani mandati a Catta<br>Crotole del harco di Vienna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in p    | oter       |      | degl | a    | lles  | i.    |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>559                           |
| Sawarow a fronta del nemic<br>Serrurier rotto a Lecco.<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perchè restasse.<br>Melas entra in Milano.<br>Repubblicani mandati a Catta<br>Crotole del harco di Vienna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in p    | oter       |      | degl | a    | lles  | i.    |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550                           |
| Sawarow a fronta del nemic<br>Serrurier rotto a Lecco.<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrurier si arrende.<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perchè restasse.<br>Melas entra in Milano.<br>Repubblicani mandati a Catta<br>Crotole del harco di Vienna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in p    | oter       |      | degl | a    | lles  | i.    |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>559                           |
| Sawarow a fronta del nenico<br>Serrutier rotto a Lecco,<br>Melas assalta il canala Ritorto<br>Serrutier si arrendo,<br>La Lombardia e il Piemonte<br>I Cisalpini lasciano Milano.<br>Adelasio perche restasse.<br>Melas entra in Milano.<br>Repubblicani usodati a Catta<br>Codole del banco di Vienna.<br>Sawarow in Milano.<br>I Russi risospiniti a Bassignat<br>Tortona si urrende a Rosemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro.     | ooler      |      | degl | i ai | llea  | i     |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550                           |
| Sawarow a fronta del nenico Serurier rotto a Lecco. Melas assalta il canala Ritorio Serurier sono assalta il canala Ritorio Serurier sia rarendo. La Londardia e il Piemonte I Cisalpini Isociano Milano. Adelasso perche restasso. Melas entra in Milano. Republicani associati Canta Melas entra in Milano. Republicani associati Canta Sawarow in Milano. Pensieri di Moreau. I Russi riscopiniti a Bassignat Tortona si arrende a Rosemb Sollwazioni in Piemonto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ro.     | ooler      |      | degl | i al | lles  | i     |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550                           |
| Sawarow a fronta del nemico Servirier rotto a Lecco. Melas assalta il canala Rilorio Servirier si provincio del monta del mont | in pro. | ooler      |      | degl | i ai | lles  | i     |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>2<br>551               |
| Sawarow a fronta del nenico Serurier rotto a Lecco. Melas assalta il canala Ritorio Serurieri e Ritorio Serurieri e Ritorio Serurieri e Ritorio Serurieri si arrende.  La Lombardia e il Piemonte I Cisalpini lasciano Milano. Adelasio porche restasso. Melas entra in Milano. Repubblicani mendati a Gatta Cociode del banco di Vienna. Sewarow in Milano. Pensieri di Morocau. assignato il Ressi risospinti a Bassignat Tortona si arrende a Rosemb Socializzadini in Pennatricali in Pennatricali in Viennaticali in Pennatricali in Penn | in [    | ooler      |      | degl | i ai | lles  | ii.   |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>2<br>551<br>2          |
| Sowarow a fronta del menio: Seruirier rotto a Lexo. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Serruirieri al arredo, monioni di consultata di canala ritoro. I Cisalpini lasciano Milano. I Cisalpini lasciano Milano. I Cisalpini lasciano Milano. Repubblicani amendati a Catta Codole del banco di Vienua. Sowarowi in Milano. Pensieri di Moreau. I Reassi risopolini a Basignata Tortona si arrende a Rosemi Tortona si arrende a Rosemi Moraus si ritira verso Canala Moraus si ritira verso Canala Passoria dell'arrendo con di Canala Passoria dell'arrendo  | in I    | notes      |      | degi | i ai | llea  |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>2<br>551<br>2          |
| Sowarov a fronta del sensio.  Servarier rotto a Lexon.  Melas assatta il canda Ritoro.  Melas assatta il canda Ritoro.  Melas assatta il canda Ritoro.  Le controlo del controlo del controlo del mela del proporto di Canda del controlo del mela del controlo di Presente di Meno.  Sovarovo in Milano.  Il Russi riscopinti a Bassigna:  Il Russi riscopinti a Bassigna:  Il Russi riscopinti a Bassigna:  Tortora si arrocco di Cora.  Protecni dell' arrivosco di Cara.  Pantarolo dell' arrivosco del la governo pienonete si rifiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ro.     | no.        | erc  | degi | i ai | illes | i     |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | 546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>2<br>551<br>2          |
| Sowarov a frota del menio. Servarior va forta del menio. Servarior i dal a Leco. Melas assalta il canala filitro del La Londancia e il Pierconte del Repubblicana immodati a Catta Cicide del banco di Viena. Melas entra in Milano. Pensieri di Moreau. Pensieri di Moreau. Pensieri di Moreau. Solivazioni in Pierconte il Rossi riscopita il Bassignat Tortona si urrecole a Rossemi Solivazioni in Pierconte. Pio Vitale veccovo di Cera. Solivazioni in Pierconte. Pio Vitale veccovo di Cera. Il governo gienomicale si ritti i  governo gienomicale si ritti i governo gienomicale si ritti in generali pienomicale si ritti in generali pienomicali si ritti di pienomicali pienomicali si ritti di pienomicali si  | ro.     | no.        | erc  | degl | i ai | illes | ii.   |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>* 548<br>* 549<br>* 550<br>* 551<br>* 552 |
| Sowarov a frota del menio. Servarior va forta del menio. Servarior i dal a Leco. Melas assalta il canala filitro del La Londancia e il Pierconte del Repubblicana immodati a Catta Cicide del banco di Viena. Melas entra in Milano. Pensieri di Moreau. Pensieri di Moreau. Pensieri di Moreau. Solivazioni in Pierconte il Rossi riscopita il Bassignat Tortona si urrecole a Rossemi Solivazioni in Pierconte. Pio Vitale veccovo di Cera. Solivazioni in Pierconte. Pio Vitale veccovo di Cera. Il governo gienomicale si ritti i  governo gienomicale si ritti i governo gienomicale si ritti in generali pienomicale si ritti in generali pienomicali si ritti di pienomicali pienomicali si ritti di pienomicali si  | ro.     | no.        | erc  | degl | i ai | illes | ii.   |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>* 548<br>* 549<br>* 550<br>* 551<br>* 552 |
| Sowarow a fronta del sensio. Servarier esta a Leco. Servarier esta a Leco. Servarier esta a Leco. Servarier esta esta esta esta esta esta esta esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ro.     | no.        | erc  | degl | i al | illea |       |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>                                          |
| Sowarow a fronta del menio: Servarier rotto a Lexo. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Le consulta il Pienonie. I Gisalpini lasciano Milano. Adelassio perche rostasse. Melas entra in Milano. Repubblicani amondari a Catta Cofode del banco di Viena. Servarovi in Milano. Pensieri di Morcau. Pensieri di Morcau. Tortona si arrondo de Riporni. Sollivazzioni in Pienonta. Pie Vitale vescoro di Ceru. Morcau si ritira verso Cuneo Morcau si ritira verso Cuneo Maria di Milano. Pensieri di Maria Maniate di Riporni. Raniate di Riporni. Raniate di Ravarovo. Renala-Luctori cons facesse. Renala-Luctori cons facesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ro.     | no.        | erc  | degi | iai  | illea | · . · |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>                                          |
| Sowarow a fronta del menio: Servarier rotto a Lexo. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Le consulta il Pienonie. I Gisalpini lasciano Milano. Adelassio perche rostasse. Melas entra in Milano. Repubblicani amondari a Catta Cofode del banco di Viena. Servarovi in Milano. Pensieri di Morcau. Pensieri di Morcau. Tortona si arrondo de Riporni. Sollivazzioni in Pienonta. Pie Vitale vescoro di Ceru. Morcau si ritira verso Cuneo Morcau si ritira verso Cuneo Maria di Milano. Pensieri di Maria Maniate di Riporni. Raniate di Riporni. Raniate di Ravarovo. Renala-Luctori cons facesse. Renala-Luctori cons facesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ro.     | no.        | erc  | degi | iai  | illea | · . · |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>                                          |
| Sowarow a fronta del menio: Servarier rotto a Lexo. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Le consulta il Pienonie. I Gisalpini lasciano Milano. Adelassio perche rostasse. Melas entra in Milano. Repubblicani amondari a Catta Cofode del banco di Viena. Servarovi in Milano. Pensieri di Morcau. Pensieri di Morcau. Tortona si arrondo de Riporni. Sollivazzioni in Pienonta. Pie Vitale vescoro di Ceru. Morcau si ritira verso Cuneo Morcau si ritira verso Cuneo Maria di Milano. Pensieri di Maria Maniate di Riporni. Raniate di Riporni. Raniate di Ravarovo. Renala-Luctori cons facesse. Renala-Luctori cons facesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ro.     | no.        | erc  | degi | iai  | illea | · . · |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>                                          |
| Sowarow a fronta del menio: Servarier rotto a Lexo. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Melas assalta il canala Ritoro. Le consulta il Pienonie. I Gisalpini lasciano Milano. Adelassio perche rostasse. Melas entra in Milano. Repubblicani amondari a Catta Cofode del banco di Viena. Servarovi in Milano. Pensieri di Morcau. Pensieri di Morcau. Tortona si arrondo de Riporni. Sollivazzioni in Pienonta. Pie Vitale vescoro di Ceru. Morcau si ritira verso Cuneo Morcau si ritira verso Cuneo Maria di Milano. Pensieri di Maria Maniate di Riporni. Raniate di Riporni. Raniate di Ravarovo. Renala-Luctori cons facesse. Renala-Luctori cons facesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ro.     | no.        | erc  | degi | iai  | illea | · . · |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>                                          |
| Sowarow a fronta del sensio. Servarier esta a Leco. Servarier esta a Leco. Servarier esta a Leco. Servarier esta esta esta esta esta esta esta esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ro.     | no.        | erc  | degi | iai  | illea | · . · |     |     |     |   |     |     |   |   |    |    | * 546<br>547<br>                                          |

| INDICE | CRONOLOGICO |
|--------|-------------|
|        |             |

| Į | spugnazione della cittadella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| į | iorella si arrende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ð |
| ۱ | apitano Ruffini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * |
| ļ | apitano Ruffini . Austria avversa al re di Sardegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |
| ١ | Suli italiani in Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
| I | taliani che desiderano l'unità dell'Italia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ō |
| ļ | uerra in Grecia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ĉ |
| į | Chabot governatore delle Isole Joniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 |
| į | suir Initiati II Francis III Initiati III Iliais III Il | 8 |
| ١ | II. basical Januna.  III. basical Januna.  III. da Grandia.  III. da Grandia.  II. va contro Proveza.  II. va contro Proveza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 |
| j | tutintrò preso dai Turchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 |
| ĺ | arga presa dai medesimi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 |
| ì | Il va contro Preveza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| į | Generale Lasalcette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |
| Ì | uktar figliolo di Ali. asalcette e Hotle si arrendono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ő |
| Ì | asalcette e Hotte si arrendono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| 1 | issot difende Preveza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • |
| i | issot difende Preveza. ienerosità di un Prevenzano e codardia di un Francese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ă |
| ١ | brole di Tissot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| ١ | resot fatto prigione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
|   | tarbarie di All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 |
| ١ | aravella come straziato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| ١ | Prancosi menati a Costantinonoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŧ |
|   | ssedio di Corfu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X |
| ١ | become ammiraclin russo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
|   | Crudeltà dei Turchi e umanità dei Russi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ŧ |
| i | rudeltà dei Turchi e umanità dei Russi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| i | Porfi) si acconda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŧ |
| i | Patients on juricui e ominatiu dei aussi.  Acti il arrende.  acre i imposture a Corfii.  deuli stanziati i. Corfii.  dorosu richiema Macdonald da Napoli.  asil. distruttis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| ١ | Reuli stanziati a Corfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| ì | formu richiama Macdonald da Napoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 |
| ł | anla distrutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŧ |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | Angelo Giulichini presidente in Arezzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ž |
| ١ | Cortons si percordo si Francesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
| į | Ingelo Giulichini presidente in Arezzo. Cortona si arrende ai Francesi. nutile intimazione fatta ad Arezzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | Carlie imposte ai Romani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
|   | Nispositriono doi confederati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i |
|   | From di Suwarow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
|   | Indirea Loria Lo | 7 |
|   | fosse degli alleati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŧ |
|   | dosso degli alleati,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i |
|   | Sattaglia al Panaro. Tedeschi sono rotti a Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
|   | Tedeschi sono rotti a Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i |
|   | orest, generale, uociso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ē |
|   | Jalore di alcuni fuorusciti francesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i |
|   | Rattaolia nila Trebbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ř |
|   | Sattaglia alla Trebbia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | val contantion perincosa.  Tiples an idar social  Tiples and idar social  Susca, Salm e Cambray prigionieri  Baccingdia irilari, venna il Genovessio.  Fe B Parigi, soo qualità.  Grossu batte i Teleschia Tortona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | í |
|   | Si militar manno Dommo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|   | Dunna Color o Combana minimini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ť |
|   | Mandanald at riting some il Consessets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ÷ |
|   | manufactura verso il trenovesato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

| Moreau vittorioso si ritira indietro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pag. | . 584 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Ili alleuti sotto Alessandria.<br>Gardanne comanda in Alessandria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 585 |
| Gardanne comanda in Alessandria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| Bellecarde comanda l'assedio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | . 586 |
| Bellegarde comanda l'assedio. Gardano si arrende. Kray all'assedio di Mantova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | . 587 |
| Frey all' assedio di Mantova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| La Tour-Foisse si presede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . KOA |
| Kray all' assolio di Mantovo.  La Tour-Poisses i atrendo.  E accessalo di tradimento.  Pensa di Serravale.  Sonnentamento in Francia.  Joubert e Champinnont mundati in Italia.  Parolia di Joubert verso Moreau.  Miracolo di San Giudo castigato.  Daposizioni di Joubert, o di Savarovo.  Daposizioni di Joubert e di Savarovo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 090 |
| E accusato di tradimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    |       |
| Presa til Serravalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    |       |
| Sconteniamento in Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | . 591 |
| Joudert e Championnot mandau in Halia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | . 592 |
| Parole di Joubert verso Moreau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 593 |
| Miracolo di San Guido castigato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| Disposizioni di Joubert e di Suwarow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | . 594 |
| Disparori nel campo francese. A che si decidesse Joubert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| A che si decidesse Joubert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | . 596 |
| Dispareri tra gli alleati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| Deliberaziono di Suwarow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . 597 |
| A cite 3 deceased retrieven. Dealbertagine of Servagnow. Bestugia of Novi. Fashers tection. Moreas practed of governo dell' esercito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| Joubert ucciso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| Moreau prende il governo dell' esercito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 598 |
| Pensiero di Melas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 599   |
| Lusignano prigiono un' altra volta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| Pensiero di Melas. Lusignano prigione un' altra volta. Lauton fa decidere la vittoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    | ٠.    |
| I Vennovi ci ritirano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | 600   |
| L Prancesi si ritirano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | . 000 |
| Aces il mette in piena rotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | • •   |
| Karacsay. Perignon, Grouchy, Colli, Partonneaux prigioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| Perignon, Grouchy, Colli, Partonneaux prigioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | . *   |
| Barbarie di Suwarow.  Perdite dei repubblicani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . »   |
| Perdite dei repubblicani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ٠     |
| Perdite degli alleati,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | . 661 |
| Pertite degli allosti. Conseguonza di questa battaglia. Championnet cala in Premonte. Assedio di Tortona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . >   |
| Championnet cala in Piemonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | . 2   |
| Assedio di Tortona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| Gast la difende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 663 |
| Coate Alcaini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | . >   |
| Gest la difende Conte Alcaini. Gest is dirende. Souvarow parte per la Svitzera. Korascow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| Suwarow parte per la Svizzera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | . 693 |
| Korsacow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . >   |
| Errori de' capitani francesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | . 604 |
| Klenau infesta la riviera di Levante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | . 1   |
| Rora socialista de la constanta de la constant |      |       |
| Championnet comanda tutto l'esercito d'Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| Moreau va alla guerra del Reno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Moreau va alla guerra del Reno. Championnet è rotto dagli Austriaci a Fossano e a Savigliano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | . 665 |
| Si ritira a Nizza e muore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| Assertio di Conco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 607 |
| Assedio di Caneo. Principe di Liechtonslein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    |       |
| Clamatic comends in pierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |       |
| Cuese and presents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Ci consta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | 608   |
| 31 arrenue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | . 200 |
| L AUSTRIA GENERA BI FO GI FIRMONIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    | ٠.    |
| rrmope of Licensostein.  Caneedic contained in pizza.  Canco mal provisila.  S. arrende.  L Austria aversa al re di Pienonio.  Dayazio rella cisa di Savios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |

## 

| Pensieri della corte di Sicilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Suo tratinto colla Granbretagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| E coll'Imperatore Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| E colla Porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Cardinale Ruffo in Calabria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Proni , Mammono , Sciarpa , Frii Diavolo , Decesari                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Vescovo di Policastro.  Il cardinale assalta Altamura e la distrugge                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Il cardinale assalta Altamura e la distrugge                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 |
| Gravina, distrutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Lucera ed altre città si arrendono                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| i Cationine distinuta i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Micheroux gli conduce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Entrano in Foggia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Salerno presa dai regi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |
| Aversa si dichiara pel re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Proni negli Abruzzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Proni negli Abruzzi. Inglesi , inaanzi a Napoli. Speciale chii fosee                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Speciale chi fosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Speciaire Un 1986-5. Congiura dei Tastelli Bacher. Scoperta dalla San Felice. Angussité dei repubblicani in Napoli. Bitrovi di Napoli, domanda di uno di essi. 61.                                                                                                                                                                               |   |
| Scoperta dalla San Felice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Angustie dei repubblicani in Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Ritrovi di Napoli, domanda di uno di essi 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |
| Canonico Luparelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Vincenzo Lupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Legge crudele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ritrovo dell' accademia dei nobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Granoito Laparelli.  Vincenzo Lapo Lago Curdelli Ritroro dell'accademia dei nobili. Ritroro dell'accademia dei nobili. Minaccia l'ignatali di Monteleone e Bruno Foggia.                                                                                                                                                                         |   |
| E il ministro Doria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Nome di re Ferdinando abolito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | á |
| Fanatismo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| E il ministro Doria.  Some di re Perdinanda abolito.  (4) Fantisino politico.  Fantisino politico.  Frantisino politico.  Francisco di Cassano in Monitore.  Francisco di Inguissa.  Franciscoro di Aspoli.  San Genaro fatto democratico.  Mantonof.  Derbesse di Cassano e di Pepoli.  Schigani, Ettare di Enre e Belprati eccoso alla guerra. |   |
| Frate Michelangele Ciccone traduce il Vangelo in volgar napolitano                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Fra Benoni predica in piazza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| Arcivescovo di Napoli, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |
| San Gennaro fatto democratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Mantoné,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Duchesse di Cassano e di Popoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Schipani, Ettore di Ruve e Belpezzi escono alla guerra.  Ordinamenti di Mantoné.  Belpuzzi, Ruvo e Schiarpa son rotti.  (64) Ruffo s'atvicina alla capitale.                                                                                                                                                                                     |   |
| Ordinamenti di Mantone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Belpuzzi, Ruvo e Schiarpa son rotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b |
| Runo s avvicina ana capitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Fuorusciti calabresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Principe di Noccaromana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Mantagement salvau da morte dai popolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Prigionieri salvati da morte dal popolo.  Mantoné esce alla guerra , ma poi ritorna in Napoli 6t' Schipani , fatto prigione. 5                                                                                                                                                                                                                   | í |
| Directions of Programs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Diserzione di Roccaromana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Forte di Viviena , assaltato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Antonio Toscano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Bacher , condanasto a morte. 644 Assalto e difesa di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Assauto e unesa di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Writz, svizzero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |

| INDICE CRONOLOGICO 913                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Alletta i preti                                                                                            |  |
| Alletta i preti                                                                                            |  |
| Conclave in Venezia                                                                                        |  |
| Buemanarte offre la pace all'Inghilterra.                                                                  |  |
| Sua lettera a re Giorgio.                                                                                  |  |
| Risposta                                                                                                   |  |
| Distance tra Russia ed Austria                                                                             |  |
| Buomaparte si guadagna Paolo imperatore                                                                    |  |
| Paolo si volta contro gli alleati.                                                                         |  |
| Buensparte riconosciuto dalla Prussia                                                                      |  |
| Tenta l'Austria, ma indarno.                                                                               |  |
| Buonaparte provvede alla guerra,                                                                           |  |
| Conferma Moreau all'esercito del Reno                                                                      |  |
| Manda Massena a Genova.                                                                                    |  |
| Sue parole ai soldati.                                                                                     |  |
| Disposizione dell'esercite francese in Italia                                                              |  |
| Errori di Melas.                                                                                           |  |
| Disposizione dell'esercito austriaco                                                                       |  |
| Parole di Melas ai Genovesi.                                                                               |  |
| 4800                                                                                                       |  |
| 1000                                                                                                       |  |
| Azzeretto , fuoruscito genovese                                                                            |  |
| Batraglia di Cadibuona e di monte Aiuto,                                                                   |  |
| Batraglia di Cadibocca e di monte Aiuto. 648 Savona presa degli Austriaci                                  |  |
| Altre fazioni in Riviera di Levente, favorevoli agli Austriaci                                             |  |
| Disposizioni di Massena                                                                                    |  |
| Melas, ridotto a cattivo passo a Voltri.                                                                   |  |
| Costringe Massena a retirarsi                                                                              |  |
| Miollis combattuto da Otto.                                                                                |  |
| Suchet si ritira oltre il Varo                                                                             |  |
| Ventimiglia presa dai Tedeschi                                                                             |  |
| Melas ingannato da Buenaparte,                                                                             |  |
| Descrizione di Genova. 652                                                                                 |  |
| Massena con quali forze difende Genova                                                                     |  |
| Rossignoli , capitano piemontese.                                                                          |  |
| Azzaretto, sotio Genova                                                                                    |  |
| Otto governa l'assedio                                                                                     |  |
| Fame e malattie in Genova.                                                                                 |  |
| Preszo dei viveri in Genova                                                                                |  |
| Massena rende Genova                                                                                       |  |
| Massena rende Genova. 656 Reggenza creata dai Tedeschi. 657                                                |  |
|                                                                                                            |  |
| Lecchi guida la legione italiana. 639 Buonaparte a Ginevra                                                 |  |
| Buonaparle a Ginevra.                                                                                      |  |
| Disegno di Buonaparte                                                                                      |  |
| Parolo di Berthier ai soldati.                                                                             |  |
| Spirito dei soldati francesi.                                                                              |  |
|                                                                                                            |  |
| Qungono all'ospizio                                                                                        |  |
| Forte di Bard. 662                                                                                         |  |
| Artificio di Berthier per iscansarlo.                                                                      |  |
| Gungeno all' copizio.  Forte di Bard.  Afficio di Bardiero per iscansario.  Alfro stratagomana di Marmoni. |  |
|                                                                                                            |  |
| Lannos, manualo a Chivasso                                                                                 |  |
| BOTTA AL 1814. 415                                                                                         |  |

| Pavetti consiglia Lannes                                          | 19. | 664      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Buonaparte a Milano                                               | ٠.  | 665      |
| Biordina la Cisalnina.                                            |     |          |
| Lannes prende Pavia Pensieri di Melas.                            | - 1 |          |
| Pensieri di Melas.                                                | ⇉   |          |
| Murat a impadronisce di Piacenza.  Battaglia di Casteggio.        | Ξ.  |          |
| Battaglia di Casteggio.                                           | =   |          |
| Otto ai ritira, vinto, a Voghera                                  | - 1 | 666      |
| Errore di Buonaparte nel dividere l'esercito                      | ∹   | 667      |
| Desaix , Boudet e Monnier , spartiti a diverse fazioni            | - 1 |          |
| Gardanoe prende Marengo                                           | -:  |          |
| Battaglia di Marengo.                                             | į.  | 668      |
| Keim riprende Marengo                                             |     | ;        |
| Champeaux, urciso.                                                | - 1 |          |
| Stretta di Buonaparte                                             | - 1 |          |
| Errori di Esnitz.                                                 | ÷   | 669      |
| Arrivo di Monnier.                                                | -1  | ,        |
| Cara-San-Cyr.                                                     | - 1 |          |
| Cara-San-Cyr. La vittoria pende a favore di Austria.              | - 1 |          |
| Arrivo di Desaix                                                  | - 1 |          |
| Partito che prende Buogaparte.                                    | - 1 |          |
| Partito che prende Buoosparte. Desaix ucciso.                     | - 1 | 670      |
| Kellermann, decide la vittoria.                                   | ٠.  |          |
| Zach e i suoi Ungaresi si arrendono.                              |     |          |
| Zach e i suoi Ungaresi si arrendono                               |     |          |
| Perdite,                                                          | -   |          |
| Detto di Buonaparte a Kellermann                                  | Ť   | 674      |
| Melas patteggia una tregua                                        | ÷   | •        |
| Buonaparte come ricevuto a Milano,                                | - 1 | 672      |
| Qual governo vi atabilisca,                                       | ÷   |          |
| Petiet ministro di Francia.                                       |     |          |
| Offerte di Buonaparte al re di Sardegna                           | 1   | 673      |
| Governo che stabilisco in Piemonto,                               | ÷   | •        |
| Stato del Piemonte.                                               | π.  |          |
| Ranza, ternato in Piemonte.                                       |     | 674      |
| Sette in Premonte.  Prina consiglia lo smembramento del Novarese. | Τ   | 675      |
| Prina consiglia lo amembramento del Novarese.                     | ÷   | •        |
| Stato di Genova,                                                  | _   | •        |
| Pest lenza a Genova.                                              |     | 676      |
| Pio VII. cresto postefice                                         |     |          |
| Giunge a Roma.                                                    | π   | 677      |
| Giunge a Roma.  Vaubois comanda la Valletta di Malta.             | π   | 678      |
| È assediato da Nelson.                                            |     |          |
| Niccolò Isoard, maestro di musica in Malta,                       |     |          |
| Vaubois si arrende.                                               |     | 2        |
| Isole Joniche, fatte dipendenti dalla Turchin.                    |     | 679      |
| Nuovi apparecchi di guerra.                                       |     | <b>3</b> |
| Marchese Sommariya in Toscana.                                    |     |          |
| Buonaparte manda Dupont ad impadronirsi della Toscana             |     | 680      |
| Manda Monnier contro Arezzo , e Clement contro Livorno            | ٠.  | b        |
| Navi inglesi sorprese.                                            |     |          |
| Gli Arotini si difeodono.                                         |     |          |
| Arezzo presa e saccheggiata                                       |     | ** ·     |
| L'Inghilterra stimola l'imperatore                                | -   | 681      |
| Forma degli eserciti francesi ed austriaci.                       |     |          |
| Brune comanda l'esercito d'Italia.                                | -   |          |
|                                                                   |     |          |

| Macdonald varca la Spluga                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macdonald varca la Spluga                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Canta i rrancea varcassero in Spagas.  90 Labolisaires gluinga salla clima ed è accelto dai religiosi. Nuovo pericolo di Macdonalid.  61 Giugan nella Valtellam.  1. a. sallifià incominciano. 683 Rappiero di Banas conduce i Napoletani contro Prancia. 684 |
| Laboissiere giunge sulla cima ed è accolto dai religiosi                                                                                                                                                                                                      |
| Nuovo pericolo di Macdonald.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Giunga nella Valtellina.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Le ostilità incominciano 683                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ruggiero di Damas conduce i Napoletani contro Francia                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Errore di Dupont nel prendere Pozzuolo                                                                                                                                                                                                                        |
| È assaltato du Bellegarda.                                                                                                                                                                                                                                    |
| E soccorso da Suchet                                                                                                                                                                                                                                          |
| B-llegarde, rotto, si ritira sulla sinistra dell'Adiga                                                                                                                                                                                                        |
| Moreau vinca a Hohenliden l'arciduca Giovanni, a stabilisce una tregua 686                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4801                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bellegarda propone a Brune una tregua, e perchè ricusata                                                                                                                                                                                                      |
| Laudon inganna Moncay                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tregua tra Bruna e Bellegarde                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sommariva a Ruggiero di Damas mettono in moto la Toscana,                                                                                                                                                                                                     |
| Pino metta in fuga i Napoletani.                                                                                                                                                                                                                              |
| Murat va contro Napoli                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carolina va a Piatroburgo a implora la protezione di Paolo,                                                                                                                                                                                                   |
| Paolo manda Lewashaw in Italia                                                                                                                                                                                                                                |
| Carolina va a Piatroburgo a Implora la protezione di Paolo. Paolo manda Lewashaw in Italia. Pragua tra Francia e Napoli                                                                                                                                       |
| Trattato di Luneville.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altro trattato tra Francia e Napoli                                                                                                                                                                                                                           |
| E tra Francia a Spagna                                                                                                                                                                                                                                        |
| State della religione in Francia                                                                                                                                                                                                                              |
| Buonaparte la favorisce                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concilio di Parigi.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguaci di monsignor Ricci in Italia                                                                                                                                                                                                                          |
| Benedetto Solaro, vescovo di Noli,                                                                                                                                                                                                                            |
| Pio IV condanna le dottrine dei vascovi giurati                                                                                                                                                                                                               |
| Pansiari di Buonaparte su queste contese teologiche                                                                                                                                                                                                           |
| Sua opiniona sni giansenisti. Cardinala Consalvi, monsignor Spina a il padra Caselli, mandati dol papa                                                                                                                                                        |
| Cardinala Consaivi, monsignor Spina a 11 pagra Casetti, mandati doi papa                                                                                                                                                                                      |
| a Parigi                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Concilio nazionala di Parigi disciolto                                                                                                                                                                                                                        |
| Control nazionala di Parigi disciolio, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                    |
| Contrarietà a Roma pel concordato                                                                                                                                                                                                                             |
| Pio ratifica il concordato.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Circolare del consolo si vescovi.                                                                                                                                                                                                                             |
| Circulare del consolo al vescovi,                                                                                                                                                                                                                             |
| 4802                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1802                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Con apple di dissistina andestration                                                                                                                                                                                                                          |
| Sue regola di disciplina ecclesiastica.         698           Parole del papa in concistoro.         *           Pensiari del consolo sul Pienonte.         699                                                                                               |
| Parciari dal concelo cul Biomento                                                                                                                                                                                                                             |
| Manhard di Can Managa in Daniel                                                                                                                                                                                                                               |
| Marchese di San Marsano in Parigi.                                                                                                                                                                                                                            |
| Vittorio Alfieri.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Paolo, imperatore di Russia, strozzato,                                                                                                                                                                                                                       |
| Nuova constituzione data ai Firmonte.                                                                                                                                                                                                                         |

| Deputati piemontesi a Parigi.                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |      | ٠.    |     |    |                                         |     | ٠  | Pa    | g. 700                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-------|-----|----|-----------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------------|
| Deputati piemontesi a Parigi                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |      |       |     |    |                                         |     |    |       |                                  |
| Tende alla Monarchia.  Jourdan, levato dal governo di Torino, si Murat, come si governa col papa e col re                                                                                                                                                                          |            |        | ٠    |       |     |    |                                         |     |    |       |                                  |
| Jourdan, levato dal governo di Torino, a I                                                                                                                                                                                                                                         | leno.      | a m    | and  | ato i | n 8 | uo | luo                                     | go. |    |       | . 701                            |
| Murat, come si governa col papa e col re                                                                                                                                                                                                                                           | di N       | apo    | li.  |       |     | ٠. | ٠                                       |     |    |       | . 702                            |
| Suo decreto contro gli esuli italiani.                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |      |       | _   |    | _                                       |     | ٠  |       |                                  |
| Fa lo stesso la Cisalpina                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | _    | _     | _   | _  |                                         | ٠   | ٠  |       | _703                             |
| Re di Etruria.                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | _      | _    | _     | _   | _  | _                                       |     |    | ٠     |                                  |
| Saliceti, mandato a riformar Lucca                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. 4       | -      |      |       | _   | _  |                                         | ٠   |    | ٠     |                                  |
| Morte del duca di Parma                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -      |      |       |     | -  | -                                       |     | ٠  |       | . 704                            |
| Moreau di San Mery, mandato a governar                                                                                                                                                                                                                                             | Pari       | na.    |      |       |     |    |                                         | ٠   | ٠  |       | 2.0                              |
| Artifizi di Buonaparta in Italia.  Consulta di Lione, e persona mandatavi.                                                                                                                                                                                                         |            |        | -    | _     |     |    | ٠                                       | ٠   | ٠  | ٠     |                                  |
| Consulta di Lione, e persona mandatavi.                                                                                                                                                                                                                                            | <u>.</u> . |        |      |       |     |    |                                         | ٠   | ٠  |       | _705                             |
| Buonaparte a Lione                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        | ٠    |       |     | ٠  |                                         | ٠   |    |       | 706                              |
| E nominato presidente della Cisalpina. Risposta di Buonaparto. La Cisalpina muta in repubblica italiana. Prina. Melzi , vicepresidento.                                                                                                                                            | ٠.         |        |      |       |     |    |                                         |     | ٠  | ٠     |                                  |
| Risposta di Buonaparte                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |      |       |     |    |                                         | ٠   |    | ٠     | _707                             |
| La Cisalpina muta in repubblica italiana,                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |      |       |     |    |                                         |     | ٠  | ٠     |                                  |
| Prina.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        | ٠    |       |     |    |                                         |     |    | ٠     |                                  |
| Melzi, vicepresidente                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |      |       |     |    |                                         | ٠.  | ٠  |       |                                  |
| Nuova costituziona; ordibi ecclesiastici.                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |      |       |     |    |                                         |     |    |       |                                  |
| Ordini civili,                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |      |       |     |    |                                         |     |    | ٠     | . 703                            |
| Prina, ministro di Finanza                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |      |       |     | ٠  |                                         |     |    |       | 709                              |
| Ceroni esiliato.                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ٠      | ٠    |       |     |    |                                         |     |    |       |                                  |
| Teuillet e Cicognara.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |      | ٠.    |     |    |                                         | •   |    |       |                                  |
| Opere di magnificenza.                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        | ٠    |       |     | ٠  | ٠                                       |     |    |       | . *                              |
| Sospetti delle potenze                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.         |        |      |       |     |    |                                         |     |    |       | . 710                            |
| Touriet e decognara. Opare di magnifeenza. Sospetti delle potenze. Scrittura di Buonaparte. Nuova costituzione a Genova. Salleeti, ministro a Genova. Statua a Colombe ed a Buonaparte.                                                                                            | ٠.         |        | •    |       |     |    |                                         | ٠   | ٠  |       |                                  |
| Nuova costituzione a Genova                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ٠      | ٠    | ٠.    |     |    |                                         |     |    |       |                                  |
| Sallceti, ministro a Genova                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.         |        |      |       |     |    |                                         | ٠   |    | ٠     | . 744                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |      |       |     |    |                                         |     |    |       |                                  |
| Siatua a Colombe ed a Buonaparte,                                                                                                                                                                                                                                                  |            | •      |      |       |     |    |                                         |     |    |       |                                  |
| Famiglia Boonsparte, originaria di Sarzana.                                                                                                                                                                                                                                        |            | ì      | :    | : :   | :   | :  | :                                       | :   | :  | ì     |                                  |
| Carlo Emmanuele abdica in favore di Vittor                                                                                                                                                                                                                                         | io E       | nm:    | nue  | de.   | :   | :  | :                                       | :   | :  | :     |                                  |
| Carlo Emmanuele abdica in favore di Vittor<br>Buonaparte unisce il Piemonte alla Francia.                                                                                                                                                                                          | io E       | mm:    | nue  | de.   | :   | :  | :                                       | :   | :  | i     | 3                                |
| Carlo Emmanuele abdica in favore di Vittor                                                                                                                                                                                                                                         | io E       | mm:    | nue  | de.   | :   | :  | :                                       | :   | :  | i     | 3                                |
| ramigna poconaparte, originaria di Serzana.<br>Carlo Emmanuele abdica in favore di Vittor<br>Buonaparte unisce il Piemonte alla Francia.<br>Condizione degli Stati d'Italia,                                                                                                       | io E       | mm:    | nue  | de.   | :   | :  | :                                       | :   | :  | i     | 3                                |
| ramigia popapare, originaria di serzana.<br>Carlo Emmanuele abdica in favoro di Vittor<br>Buonaparte unisce il Piemonte alla Francia.<br>Condizione degli Stati d'Italia.                                                                                                          | io E       | nm:    | Bue  | de.   |     |    | :                                       | :   | :  | :     | :;                               |
| ramigia popapare, originaria di serzana.<br>Carlo Emmanuele abdica in favoro di Vittor<br>Buonaparte unisce il Piemonte alla Francia.<br>Condizione degli Stati d'Italia.                                                                                                          | io E       | nm:    | Bue  | de.   |     |    | :                                       | :   | :  | :     | :;                               |
| ramigia Bonosparie, organiza di serzasa. Carlo Emmanuele abdica in favore di Vittor Beonaparte unisce il Piemonte alla Francia. Condizione degli Stati d'Italia.  480 Lodovico, re d'Etruria muore Reggenza di Maria Luisa.                                                        | io E       | nm:    | Bue  | de.   |     |    | :                                       | :   | :  | :     | :;                               |
| ramigna poconaparte, originaria di Serzana.<br>Carlo Emmanuele abdica in favore di Vittor<br>Buonaparte unisce il Piemonte alla Francia.<br>Condizione degli Stati d'Italia,                                                                                                       | io E       | nm:    | Bue  | de.   |     |    | :                                       | :   | :  | :     | :;                               |
| Famigia Bonospare, organiza di Sarzesa. Carlo Emmanuele abdice in Favore di Vittor Buonaparte unioce il Piemonie alla Francia. Condizione degli Stati d'Italia.  480 Lodovico, re d' Etruria moore Reggenza di Maria Luisa.  Murat governa la Toscana.                             | io E       | nm:    | Bue  | de.   |     |    | :                                       | :   | :  | :     | :;                               |
| ramigia Bonosparie, organiza di serzasa. Carlo Emmanuele abdica in favore di Vittor Beonaparte unisce il Piemonte alla Francia. Condizione degli Stati d'Italia.  480 Lodovico, re d'Etruria muore Reggenza di Maria Luisa.                                                        | io E       | nm:    | Bue  | de.   |     |    | :                                       | :   | :  | :     | :;                               |
| ramigia pocosparte, un guarta di estrata.  Cardo Emmaneda sidici a farencia di Vitter Localizza del Sidici a farencia.  Conditione degli Stati d'Italia.  480  Lodovico, re d' Etruria muore Reggenza di Maria Lisisa.  Murat governa la Toscana.                                  | io E       | :<br>: | nue  | ele.  |     |    | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | ::- |    | :: :: | . 713                            |
| ramigia pocosparte, un guarta di estrata.  Cardo Emmaneda sidici a farencia di Vitter Localizza del Sidici a farencia.  Conditione degli Stati d'Italia.  480  Lodovico, re d' Etruria muore Reggenza di Maria Lisisa.  Murat governa la Toscana.                                  | io E       |        | nue  | ele.  |     |    | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | ::  |    | :::   | . 743                            |
| rainging noonsparte, unquarta ot service, cardo Emmanele abide in fivore di Vittor Bennaparte unice il Hemonte alla Francia. Conditione degli Stati d'Italia.  480 Lodovico, re d' Etruria motore Regenza di Maria Linia.  Murat gorena la Toscana.  480 Febbre gialla di Livorno. | 3          | nm:    | enue | ele.  |     |    | ::                                      |     | :: |       | . 713                            |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ele.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ele.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| ramigia monospirat, ing manerero de Vitine Baconparte unite il Pièmonie el Brancia. Condizione degli Stati d'Italia.  Lodovico, re d'Etruris muore Reggenza di Maria Lisia.  Murri gurenni Et Toecana.  480 Febbre gialla di Livono. Deliore Palleni. Concerdato per l'Italia.     | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |
| rainging noonsparte, unquarta ot service, cardo Emmanele abide in fivore di Vittor Bennaparte unice il Hemonte alla Francia. Conditione degli Stati d'Italia.  480 Lodovico, re d' Etruria motore Regenza di Maria Linia.  Murat gorena la Toscana.  480 Febbre gialla di Livorno. | 3          | mma    | enue | ile.  |     |    |                                         | ::: |    |       | . 713<br>. 744<br>. 746<br>. 748 |

## 1805

| Deputati italiani a Parigi                                                                                                           |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    | Pag | . 725 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---|---|----|----|---|---|---|---|----|-----|-------|
| Discorso di Melzi                                                                                                                    |       | ٠   | ٠   |   |   | ٠  |    |   |   |   | ٠ |    |     | . 726 |
| Napoleone dichiarato re d'Italia                                                                                                     |       | ٠   |     | ٠ |   |    |    |   |   |   | ٠ |    |     |       |
| Parole di Napoleone in Senato,                                                                                                       |       |     |     |   |   | ٠  |    | ٠ |   |   |   | ٠  |     | . 727 |
| Eugenio vicerè d'Italia                                                                                                              |       |     |     |   |   |    |    | ٠ |   |   |   |    |     |       |
| Melzi, guardasigilli                                                                                                                 |       |     |     | ٠ | ٠ |    |    |   |   |   |   | ٠  |     | . >   |
| Napoleone in Piemonte                                                                                                                |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Colloquio del papa e di Napoleono a To                                                                                               | rino  | 4   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     | . 728 |
| Finta Battaglia a Marengo                                                                                                            |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Lampes, maresciallo                                                                                                                  |       | ٠   |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     | . 729 |
| Napoleoue a Pavia                                                                                                                    |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Discorso del rettore dell'università.                                                                                                |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Napoleone a Milano.                                                                                                                  |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     | . 730 |
| Caprara, arcivescovo                                                                                                                 |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Lucchesini a Milano                                                                                                                  |       |     |     |   |   |    |    |   |   | Ċ | ċ | Ċ  |     |       |
| Altri ambasciatori                                                                                                                   |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   | 1  |     |       |
| Altri ambasciatori                                                                                                                   |       |     |     |   |   | Ċ  |    | Ċ | · | Ċ |   | ÷  |     |       |
| Incoronazione                                                                                                                        |       | ·   |     |   |   |    |    |   | : | : |   | :  | :   | . 731 |
| Napoleone unisce la Liguria alla Franci                                                                                              | a.    |     | Ċ   |   | i |    |    | i | Ċ | i |   | 1  |     | . 732 |
| Discorso del Doge Durazzo                                                                                                            |       | ì   |     |   | Ċ |    | i  | 1 | 1 | Ċ | 1 | Ī  |     | . 733 |
| Principe Lebrun a Gonova                                                                                                             | - 1   | 1   |     |   | • | :  | Ĭ. | • | • | • | 1 | Ť. |     |       |
| Napoleone a Genova                                                                                                                   |       | 1   | :   |   | : |    | •  | : | : | : | : | •  |     |       |
| Burtolomeo Boccardi                                                                                                                  |       | Ť   |     | : | • | •  | :  | • | • | • | • | •  | •   | . 734 |
| Luigi Corvello                                                                                                                       | •     | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | • | • | •  |     | . »   |
| Luigi Corvetto                                                                                                                       | •     | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | • | • | •  | •   |       |
| Lebrun , come governa Genova                                                                                                         | •     | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | • | • | •  | •   | 736   |
| Fine della repubblica di Lucca                                                                                                       | ٠     | •   | •   | • | • | •  | •  | • | ٠ |   | : |    |     | . 750 |
| Dio nitorna a Roma                                                                                                                   | •     | •   | •   | • | • | •  | •  | • | ٠ | • | • | •  | •   |       |
| Pio ritorna a Roma                                                                                                                   | •     | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | • | • | •  | •   | : :   |
| Sua ritrattazione.                                                                                                                   | •     | •   | •   | • | • | •  | •  |   | ٠ | : | • | ٠  |     | ٠.    |
| Gesuiti.                                                                                                                             | •     | •   | •   | • | • | •  | •  | • | • | • | • | •  | •   | 738   |
| Sono rinnovali                                                                                                                       |       | ٠   | •   | • | * | •  |    | • | • | • |   | •  |     | . 739 |
| Cabaialla Caultan                                                                                                                    |       | •   | *   | • | • |    | •  | ٠ | • | • | ٠ |    | •   |       |
| Gabrielle Gruber                                                                                                                     |       |     | ٠   | ٠ | ٠ |    | •  | • | ٠ | • |   | ٠  | ٠   |       |
| Cuelista a Dist                                                                                                                      | 10011 | υ.  |     | ٠ | * | ٠. |    |   | ٠ | ٠ | • | ٠  |     | . 740 |
| Guglielmo Pitt.<br>Trattato di Pietroburgo.<br>Barone di Novosiltzoff mandato a Perigi                                               |       | •   | •   | ٠ | ٠ | •  | ٠  | ٠ |   | ٠ | ٠ |    |     | . 740 |
| Trattato di Pietroburgo.                                                                                                             |       | •   | ٠   | ٠ | • | ٠  | ٠  |   | ٠ | ٠ |   | ٠  | ٠   | . »   |
| barone di Novositizon mandato a Perigi                                                                                               |       |     |     | • | • |    | •  |   | • |   | ٠ | ٠  |     |       |
| Dichiarazioni dell' Austria                                                                                                          |       | ٠.  |     |   | ٠ | ٠  | ٠  |   |   |   |   | ٠  |     | . 744 |
| Arciduca Ferdinando comanda l'esercito                                                                                               | aus   | trn | CO. |   | ٠ | ٠  | ٠  |   | ٠ | ٠ | ٠ |    |     | . »   |
| Generale Mack                                                                                                                        | ٠     |     |     | • | ٠ |    |    |   |   | ٠ |   | ٠  |     | . 742 |
| Arciduca Carlo coll' esercito d'Italia                                                                                               | ٠     | ٠   |     | ٠ |   |    | •  |   |   | ٠ | ٠ |    |     |       |
| Arciduca Giovanni                                                                                                                    |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   | ٠ | ٠  |     |       |
| Massena comanda l'esercito d'Italia                                                                                                  |       | ě.  | ٠   | ٠ |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Re di Napoli si dichiara neutrale                                                                                                    |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| San Cyr marcia verso l'Adige                                                                                                         | ٠     | ٠   |     |   |   |    |    |   |   |   | ٠ |    |     | . >   |
| Manifesto del vicere                                                                                                                 |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Manifesto del vicerò.  Erroro dell'Arcidoca.  Vittorio di Napoleone.  Massena assalla Verona.  Mack si arrende con tutto l'esercito. | ٠     |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     | 743   |
| Vittorie di Napoleone                                                                                                                |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   | ٠  |     |       |
| Massena assalta Verona                                                                                                               |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| Mack si arrende con tutto l'esercito                                                                                                 |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     | 744   |
| Battaglia di Caldiero.<br>L' arciduca si lagna di Wukassowich.<br>Hillinger si arrende a Serras.                                     |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |
| L' arciduca si lagna di Wukassowich.                                                                                                 |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     | 745   |
| Hillinger si arrende a Serras                                                                                                        |       |     | ٠.  |   |   |    |    |   |   |   |   |    | . : |       |
|                                                                                                                                      |       |     |     |   |   |    |    |   |   |   |   |    |     |       |

| 918                                                                | INDICE    | C    | RON    | OLO | GI | CO |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----|----|----|----|-----|---|----|---|----|----|----|------|-----|
| Ritirata degli Austriaci                                           |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    | ÷ |    |    | Pa | a. ' | 745 |
| Ritirata degli Austriaci<br>Principe di Roano si arrende           | a San (   | Vr.  |        | ÷   | ÷  | ÷  | ÷  | ÷   | ÷ | ÷  | ÷ |    |    |    |      | 746 |
| Il re di Napoli rompe la neut                                      | ralità.   | -    |        |     |    |    |    |     | ÷ |    |   |    |    |    |      | _   |
| Napoleone vince ad Osterlizza                                      |           | ÷    |        | ÷   | ÷  | ÷  | ÷  | ÷   |   | ÷  | ÷ | ÷  |    |    |      | 147 |
| Pace di Presburgo.                                                 |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    | . 1  |     |
| Le provincie venete unite al                                       | regno d'  | Ital | ia.    |     | ٠. |    |    |     |   |    |   |    | ÷  |    |      |     |
| Parole di Napoleone contro il                                      | re di l   | iapo | li.    | 4   |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
| •                                                                  |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
|                                                                    |           | - 4  | 806    |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
| Ciurenna marsia sentre Nano                                        | 16        |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      | 748 |
| Giuseppe marcia contro Napo<br>Curdinal Ruffo mandato a Na         | nolenna   | •    | •      | ÷   | •  | ÷  | ÷  | •   | • | ÷  | ÷ | ÷  | ÷  | ÷  | ÷    |     |
| Re di Napoli, abbandonato da                                       | reli alle | oti  | •      | -   | •  | ÷  |    | •   | ÷ | ÷  | • | ÷  | ÷  | ÷  | ÷    |     |
| Ferdinando si ritira in Sicilia.                                   | Dir unc   | **** | -      | ÷   | ÷  | ÷  | ÷  | ÷   | - | ÷  | ÷ | ÷  | ÷  | -  | ٠.   | 749 |
| Francesi assaltano Gaeta                                           |           | •    |        | -   | ÷  | •  | :  |     |   | ÷  | • | ÷  | ÷  | ÷  |      |     |
| Entrano in Napoli.                                                 |           | •    | •      |     | •  | •  | :  | 1   | • | :  | • | :  | :  |    | •    |     |
| Saliceti, capo della reggenza                                      | a Napol   | i.   |        | •   | ÷  | •  | •  | :   | • | 1  | • | Ĭ. | •  | •  |      |     |
| Ruggero di Damas, rotto.                                           | o mapo    | ٠    | ٠.     | ٠.  | ٠. | •  | ٠. | 1   | • | ٠. | 1 | 0  | ٠. | •  |      |     |
| Rodio preso                                                        |           | 11   |        | - 1 | Ċ  | •  | Ċ  | Ť   |   | •  | Ċ | •  | Ċ  |    | 1    | 750 |
| Frá Diavolo.                                                       |           |      | : :    | 10  | ٠. | :  |    |     | : | •  |   | :  | Ĭ  | :  | ÷    |     |
| Moti in Calabria                                                   |           | :    |        | ÷   |    | Ċ  | Ċ  | :   | : | ÷  | : | Ċ  | Ĭ  | :  |      |     |
| Giuseppe re delle Due Sicilie.                                     |           | Ξ.   |        | i   | Ċ  | :  | ÷  | :   |   | 1  | 1 | :  | 1  | 1  |      |     |
| Marchese del Gallo                                                 | : :       |      |        | Ċ   |    |    | :  |     |   | :  | : |    | :  |    |      |     |
| Cardinal Ruffo                                                     |           |      |        | ۲.  | 1  | ٠. |    | 1   |   | 1  |   |    | ÷  | :  |      | 754 |
| Inviato turco a Napoli                                             |           | ε.   |        |     | Ċ  | ĵ. | ÷  | ÷   | Ċ | Ĭ. | 1 | ĵ. | ÷  |    |      |     |
| Stuart, comanda le forze brit                                      | anniche   | in   | Sicili | a.  | ÷  | ÷  | 1  |     |   | ÷  | ÷ | ÷  | ÷  | Ť. |      |     |
| Sidney Smith , in Sicilia                                          |           |      |        |     |    |    | T  | -   |   |    |   |    |    |    | ٠,   |     |
| S' impadronisce di Capri.                                          |           | ÷    |        | ÷   | ÷  | ÷  | ÷  | ÷   | ÷ | ÷  | ÷ | ÷  |    | 0  |      | 152 |
| Sbarco d'inglesi in Calabria.                                      |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      | •   |
| Battono Regnier a Maida, .                                         |           |      |        |     | ٠. |    |    |     |   |    |   |    |    |    | . 1  | •   |
| Generale Compere, prigione.                                        |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    | . 7  | 53  |
| Calabresi si sollevano                                             |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    | . 1  | •   |
| Pane di Grano e frà Diavolo.                                       | 40.0      |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
| Gl'Inglesi ritornano in Sicilia.<br>Principe d'Assia, ferito in Ga |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
| Principe d'Assia, ferito in Ga                                     | ela       |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      | •   |
| Gaeta si arrende.                                                  |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    | . 1  | 154 |
| Campredon , come ripreso da<br>Massena mandato in Calabria.        | Napoleo   | ne.  |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    | . 1  | •   |
| Massena mandato in Calabria.                                       |           |      |        |     |    |    |    | ٠., |   |    |   |    |    |    |      | •   |
| Crudeltà                                                           |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   | •  |    |    |      |     |
| Bocche di Cattaro si sollevano                                     |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
| Marchese Chisilieri condannato                                     | e perc    | hè.  |        |     |    |    |    |     |   |    |   | ٠  | ٠  |    | . 1  |     |
| Prancesi, s'impadroniscono                                         | di Ragu   | si   |        |     |    |    |    | ٠.  |   |    |   |    | ٠  |    | . 7  | 55  |
| Marmont spegne i Montenegrii                                       | ni        |      |        |     |    |    |    |     | · | £  | £ |    | ·  |    |      |     |
| Dandolo provveditore                                               |           |      |        |     |    | ٠. | •  | _   |   |    |   |    |    |    |      |     |
| Guerra colla Prussia                                               |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    | . 7  | 96  |
| vinta a Jena                                                       |           |      |        |     |    |    | _  |     |   |    |   |    |    | ÷  | . 7  | 57  |
| Battaglia di Eylau                                                 |           |      | ٠.     |     |    |    |    | ٠   |   |    |   |    |    |    | ۰    |     |
|                                                                    |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
|                                                                    |           | 4    | 807    |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |
|                                                                    |           |      |        |     |    |    |    |     |   |    |   |    |    |    |      |     |

Russi rotti a Fridinedia.

Nappenere el Niessendro si spariscono il mondo.
Tratata del Nomen.
Adustinos revno Napionno.
Gamboni, spilistera di Venezia a Parigi.
Camboni, spilistera di Venezia a Parigi.

Salsatoro Strabogini, Limigrato Munaro 1959 Franto Carbonari Joro origine.

Alletata dala Perdinando e da Carolina.

767

Principe da Moliterno.

768

Napoleone disturba il papa.

768

Napoleone disturba il papa.

768

Napoleone disturba il papa.

768

Molilia va a Roma.

773

Adquier.

784

Aquier.

785

Aquier.

786

Aquier.

787

Aquier.

788

Aquier.

788

788

Molilia va a Roma.

789

Molilia va a Roma.

780

Molilia va il papa.

780

Molilia vi a Roma.

780

Molilia vi a Roma.

781

Molilia si imparteniate del regno d' Italia intimati partire.

786

787

Molilia si imparteniate del Valiciano.

Montaginari Curaletinia.

787

Molilia si imparteniate del Valiciano.

Montaginari Curaletinia.

787

Generale Lemarrois.

1880

Romego del pana a Napoleone.

787

Generale Lemarrois.

1880

Moliciazioni dei Egonio.

788

Osimarione del papa.

780

Osimarione del papa.

780

Osimarione del papa.

780

4809

 Pensieri dell' Austria.
 782

 Suoi apparecchi.
 3

 Arcidora Carlo.
 783

 Bellegarde.
 8

Walnut Charles & John

## INDICE CRONOLOGICO

| Arciduca Giovanni                                                                  | 3  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Arciduca Giovanni                                                                  | Ī  |
| Marmont.                                                                           |    |
| Apparecchi di Napoleone                                                            | 1  |
| Rugenio governa la guerra d'Italia                                                 |    |
| L'arciduca Giovanni dichiara la guerra                                             |    |
| Sito manifesto.                                                                    |    |
| Assedia Osopo e Palmonova                                                          |    |
| Seras, Severoli e Barbou,                                                          | •  |
| Colonnello Citheren                                                                |    |
| Colonnello Giblenga. 78 Teste ferito                                               | 4  |
| Teste ierito,                                                                      |    |
| Battaglia di Sacile                                                                |    |
| Eugenio si ritira all' Adige.                                                      |    |
| Lamarque e Durutte                                                                 |    |
| Macdonald                                                                          |    |
| Abitatori di Crespino si sollevano                                                 |    |
| Arcidura Carlo entra in Baviera,                                                   |    |
| Jellacich mandato in Tirolo                                                        | 8  |
| Jellacich mandato in Tirolo                                                        |    |
| Andrea Hofer.                                                                      |    |
| Solie azione de Tirolesi                                                           | q  |
| Charteler mandate in Tirole                                                        | •  |
| Chasteler mandato in Tirolo                                                        |    |
| L'arciduca Giovanni si ritira dell' Italia.                                        |    |
| L'arciduca Giovanni si ritira dell' Italia                                         |    |
| Battaglia a Conegliano                                                             |    |
| Il vicerè si avvicina a Vienna                                                     | ,  |
| Macdonald.                                                                         |    |
| Marchonald.  Marmont combatte in Dalmaz'a.  Parule di Napoleone agli Italiani.  76 |    |
| Parule di Napoleone agli Italiani                                                  | 2  |
| Battagla di Giavarino,                                                             |    |
| Battaglia di Vagna                                                                 |    |
| Pace tra Francia ed Austria, cessioni di quest'ultima                              | 3  |
| I Tirolesi continuano.                                                             |    |
| Fine di Andrea Hofer                                                               | 4  |
| Decreto di Vienna che unisce Roma all'impero francese.                             |    |
| Miollis al governo di Roma                                                         | 5  |
| Protesta del papa                                                                  |    |
| Scomunica Napoleone                                                                |    |
| E arresiato                                                                        | 6  |
| Cardinale Pacca                                                                    | 1  |
| Generale Radet.                                                                    |    |
| Dians.                                                                             |    |
| Consoli                                                                            |    |
| Ceracchi. Il papa è condutto a Savona                                              |    |
| ii papa e condutto a Savona                                                        | 1  |
| Pacca mandato a Pietracastello                                                     | 2  |
| Deputati Italiani in Francia                                                       |    |
| Opinione di Napoleone su Tacito.                                                   |    |
| Governo di Roma francese                                                           | ı  |
| Stipendi                                                                           | 19 |
| Faccenda dei giuramenti                                                            | 0  |
| Dalpozzo                                                                           | ı  |
| •                                                                                  | Ī  |
| 1810                                                                               |    |
|                                                                                    |    |
| Veacovi.                                                                           |    |
|                                                                                    |    |

| Veacovi. |     |    |     |    |    |     |      |  |   |  |   |   |  |  |   |  |     |
|----------|-----|----|-----|----|----|-----|------|--|---|--|---|---|--|--|---|--|-----|
| Baccolo, | ves | OV | o d | iF | am | age | 0618 |  | ٠ |  | ٠ | ٠ |  |  | ٠ |  | 802 |

|                                                 |        |        | INI  | 016 | B (  | CR | O N | OL   | 96 | ICO | )  |    |     |    |     |               |               | 9  | 21 |     |
|-------------------------------------------------|--------|--------|------|-----|------|----|-----|------|----|-----|----|----|-----|----|-----|---------------|---------------|----|----|-----|
| anonici                                         |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     | ÷  |    |     |    |     |               | ÷             | Pa | g. | 801 |
| aresti.                                         |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     | ÷             | -             |    |    | ,   |
| oppressione dei conv                            | enti.  | -      | ÷    | ÷   | ÷    | ÷  |     |      | ÷  |     | _  |    |     |    |     | ÷             | $\overline{}$ |    | ٠  | •   |
| uona opare della Con                            | sull   | a      | ÷    | ÷   |      | ÷  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷  |    |     |    |     | ÷             |               | -  | ÷  | *   |
| onvento di San Basil                            | io di  | Gro    | tta  | arr | ata. | ÷  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷  |    |     |    |     | ÷             |               |    | -  | 803 |
| onvento di Camaldol                             |        |        | _    | -   | -    |    | ÷   | ÷    | Ť  | -   | ÷  | ÷  | ÷   |    |     | ÷             |               |    | -  |     |
|                                                 | -      |        | _    | _   | _    | _  | ÷   | •    | _  | _   | _  | ÷  | _   | ÷  | ÷   | ÷             | ÷             | _  | -  | 804 |
| a propaganda,<br>mitata dagli etorodos          | ei .   |        | ÷    | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷  | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | ÷             | ÷             | ÷  | ÷  | 806 |
| dissionari                                      |        | •      | ÷    | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷  | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | ÷             | ÷             |    |    |     |
| tamperia della Propa                            |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     | ÷             |               |    | Ť  |     |
| tamperia della Propa                            | ganu   | а      | -    | •   | -    | •  | -   | -    | •  | •   | -  | •  | -   | -  | •   | ÷             | -             | ÷  | ÷  | 807 |
| pere di mussico<br>Sapoleone vuole visita       | - 100  |        | _    | -   | -    | •  | -   | -    | •  | -   | -  | •  | •   | •  | -   | -             | -             | ÷  | -  | 808 |
| apoleone vuole visita<br>arolina di Sicilia si  | ir no  | oma.   |      | -   | · ·  |    | ÷   |      |    |     |    | ÷  |     | -  |     | daos          |               | •  | -  | 2   |
| arolina di Sicilia si                           | uisgu  | ista ( | ueg  |     | igia | 81 | 9 5 | uran | ge | pra | не | 16 | con | -  | apo | ileui         | na.           | •  | -  | 4   |
| iovacchino tenta la                             | SICILI | а      | _    | _   | -    | -  | _   | -    | _  |     | •  | •  | -   | •  | -   | -             | -             | -  | -  | -   |
| arolina esiliata dalla                          |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |
| triganti in Calabria.                           |        |        |      |     | 4    |    | _   |      |    |     |    |    |     | ٠  |     |               |               | 4  |    | ٠.  |
| fanhes , generala                               | -      |        | -    | -   |      |    |     | -    | -  | -   | -  | -  | -   | Ξ  | ٠   |               | -             | ٠  |    | 846 |
| apobianco ucciso                                | - 7    |        | - 7  | -   | -    |    | -   |      | -  | -   |    | -  |     | ē. | -   |               | -             |    |    | 84  |
| 'alarico di Carlopoli.                          | 4      |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     | ٠  |     |               |               |    | ٠  | ъ   |
| arafanti                                        |        |        |      |     |      | -  | -   |      | -  | -   | -  | -  |     |    |     | π.            | ٠.            | -  | -  |     |
| io VII prigione a Sa                            | vona   |        | 7    | 7   |      | 7  |     |      |    | 7   |    |    |     |    |     | 7             |               |    |    | 844 |
| ardinale Spina                                  |        |        | -    | ÷   | -    | ÷  |     | ÷    | ÷  |     |    |    |     |    |     | -             | $\overline{}$ |    | 7  | В   |
| stengo                                          | - 7    |        |      |     |      | ٠. |     | ٠.   |    | -   |    | -  |     | ÷  |     | $\overline{}$ | -             |    |    |     |
| onte Chabrol.                                   | ÷      |        | ÷    | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷  | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | ÷             | ÷             | ÷  | ÷  | 811 |
| onte Salmatoris.                                | _      | _      | _    | _   | _    | _  | _   | _    | -  | _   | _  | -  | -   |    |     |               | ÷             |    | ÷  |     |
| Sesare Berthier.                                |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               | ÷  |    |     |
|                                                 |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    | ÷  |     |
| Igo Maret                                       | -      |        | -    | -   |      | -  |     | ٠    | 4  |     |    |    |     | 4  | 4   | ٠             | •             | -  |    |     |
| ansieri di Napoleone                            | sul    | papa.  | ٠,   | ٠   |      | ٠  |     |      | ٠  | ٠   |    | ٠  |     |    | ٠   | -             | ٠             | 4  | ٠  |     |
| lio pensa a riunire g<br>Disordini nella Chiesa | n ele  | erodo  | 9561 | _   |      |    |     | -    |    |     | ٠  | ٠  | ٠   |    | ٠   |               |               |    | ٠  | 020 |
| disordini nella Chiesa                          |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               | ٠  | 4  | 4   |
| ardinal Caprara                                 |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    | •   |
| oncilio di Parigi                               |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               | -  |    | 8%  |
| lipiago di Napoleone.                           |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    | 823 |
|                                                 |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     | -             |               |    |    | 842 |
| faury , arcivescovo d<br>estros , messo nella   | li Pa  | rigi.  | ٠.   |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     | ٠.            |               |    | ٠  |     |
| astros, messo nella                             | sagn   | ete.   | ٠.   | ٠.  | _    |    |     |      |    |     |    |    |     |    | ٠.  | $\overline{}$ | ∵             |    |    | 82  |
| puerele e minacce di                            | Nap    | oleor  | e.   |     | -    | ÷  |     |      |    |     |    |    |     |    |     | $\overline{}$ |               |    |    | 3   |
| dereit e amineco di                             |        |        |      |     | •    |    | 1   |      | 1  |     |    | -  |     |    |     |               |               |    | ď  |     |
|                                                 |        |        |      |     |      | 48 | 44  |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |
|                                                 |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |
| onsiglio ecclesiastico.                         |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    | 827 |
| pinioni de' Giansenis                           | di ide | liani  | Ė    | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷  | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | ÷             | ÷             | ÷  | ÷  | 82  |
| eologi che difendono                            | (I n   | 908    | -    | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | ÷  | ÷  | ÷   | ÷  | ÷   | ÷             | ÷             | ÷  | ÷  | 821 |
| ancilio pazionala a E                           | beim   |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    | _  | 87  |
| Anchio nazionala a r                            | ar igi | nana   | ÷    | _   | ÷    | •  | ÷   | ÷    | ÷  | ÷   | •  | •  | ÷   | -  | ÷   | ÷             | ÷             | •  | ÷  | 201 |
| Proposte di Napoleone<br>Pio cala ad accordi.   | at     | papa   |      | _   | -    | -  | - 2 | -    |    |     | -  | •  | •   | ٠  | •   |               |               | •  | •  | E24 |
| no cara ac accordi.                             | _      | -      | -    | •   | •    | -  | •   | -    | -  | •   | -  | •  | -   | ٠  | •   | •             | •             | •  | ٠  | 010 |
| ua sinderesi                                    | +      |        | -    | -   |      | -  |     |      | -  | ٠   |    | ٠  | -   | ٠  | ٠   |               |               | -  | ٠  | 041 |
| luove richieste di Na                           | pole   | one.   | -    | ٠   | ٠    |    |     | 4    | ٠  | ٠   |    | ٠  |     | ٠  |     |               |               | ٠  | ٠  | 844 |
| ue minacce                                      |        |        |      |     |      |    | 5,  |      | Ţ, |     |    |    |     | ď  |     |               |               |    | ·  | ٠.  |
| io condotto in Franc                            | ia.    |        | _    |     |      |    | _   |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    | 843 |
|                                                 |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |
|                                                 |        |        |      |     |      | 18 | 12  |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |
|                                                 |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |
| ccidenti di Sicilia .                           |        |        | _    | _   |      |    |     |      |    |     |    | _  |     |    |     |               |               |    |    | 848 |
| farchese Artali                                 |        |        |      |     |      | -  | -7  |      |    |     | Ξ  |    | Ξ   | Ξ  |     | Ξ             |               |    |    | 844 |
| ina crudeltà.                                   |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |
| BOTTA AL 184                                    | A      | _      | _    |     | _    |    |     |      | _  |     |    |    |     |    |     |               | 7             | 46 |    |     |
|                                                 |        |        |      |     |      |    |     |      |    |     |    |    |     |    |     |               |               |    |    |     |

| 922 | INDICE | CRONGLOGIC |
|-----|--------|------------|

| 922                                                                                                                                                                                |      |      |     |     |      |      |      | LO  |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|----|---|---|---|----|----|-----|----|--------|
| Giovanni Stuart                                                                                                                                                                    |      |      |     |     |      | ,    |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     | Pe | ag. 84 |
| Cavaliere Medici                                                                                                                                                                   |      |      |     |     |      |      |      | ٠.  |      |    |   |   |   |    |    | - 7 | _  | . 84   |
| Duca d'Ascoli,                                                                                                                                                                     |      |      |     |     |      |      |      | i.  |      |    |   |   |   |    | ÷  |     | ÷  |        |
| Intright di Carolina                                                                                                                                                               |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    | ÷   |    |        |
| Duca d'Ascoli, Intrighl di Carolina Disordini di Sicilia. Parlamento. Principe di Belmonte. Riforma in Sicilia.                                                                    | ċ    |      |     | ÷   |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    | Ċ  |     | ÷  |        |
| Parlamento                                                                                                                                                                         |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    | ٠. |     |    | . 84   |
| Principe di Belmonte                                                                                                                                                               |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Riforma in Sicilia                                                                                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | . 84   |
|                                                                                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
|                                                                                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Secondo parlamento                                                                                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Baroni arrestati                                                                                                                                                                   |      |      |     |     |      |      |      | 1   |      |    |   |   |   |    |    |     |    | . 850  |
| Disegni degli Inglesi                                                                                                                                                              |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | . 85   |
| Bentink in Sicilia                                                                                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | . 8    |
| Sue minacce a Carolina                                                                                                                                                             |      |      |     |     |      |      |      |     | ٠    |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Carolina si ritira dagli affari                                                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    | **  |    | . 855  |
| Ripieghi di Tommasi. Secondo parlamento. Baroni arrestati. Disegni degli Inglesi. Bentink in Sicilia. Sue minacce a Carolina. Carolina si ritira dagli affari Nuova costituzione.  |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
|                                                                                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
|                                                                                                                                                                                    |      |      |     |     | 18   | 13   |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Scenatto sulla ragina                                                                                                                                                              |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | 925    |
| Il no rincoumo l'autorità                                                                                                                                                          |      | •    | •   | •   | •    | •    |      | ·   |      |    |   |   | • | ٠  | ٠  |     |    | 071    |
| Si ritira di puovo                                                                                                                                                                 | ٠    |      |     |     |      | •    | •    |     | ٠    | •  | • | • | • |    |    |     |    | -000   |
| Sospetto sulla regina. Il re riassume l'autorità. Si ritira di nuovo. Carolina , cacciata dalla Sicil                                                                              | in   | mr   | ior |     | v    | ian  | no.  | _   |      | •  | • |   | ٠ |    | ٠  | •   | •  | 955    |
| La costituzione come abolita                                                                                                                                                       | ,    |      |     |     | _    |      | L/G  | -   |      |    | • | • | • | •  | ٠  |     |    | 856    |
| Inglesi prendono Lissa                                                                                                                                                             |      | •    | 11  |     | 1    | 0    | 1    |     | Ċ    |    | • | ċ |   |    | •  | •   |    | 857    |
| Smisurati pensieri di Napoleo                                                                                                                                                      | 00   | •    | 1   | 1   | ٥.   |      | 1    | 0   | ٠.   | •  | 1 | 0 |   |    | ÷  |     |    |        |
| La costituzione come abolita.<br>Inglesi prendono Lissa.<br>Smisurati pensieri di Napoleo<br>Odio contro di lui.                                                                   |      |      | 1   | ÷   | Ċ    | ÷    | Ċ    | ÷   | Ċ    |    | Ċ | Ċ | i | Ċ  |    | i   | Ċ  | . 838  |
| Guerra colla Bussia.                                                                                                                                                               |      |      | 1   |     | 1    |      | 1    | Ť.  | 0    | 1  |   | Ċ | Ċ |    |    |     | Ċ  | . 859  |
| Guerra colla Russia                                                                                                                                                                |      |      |     |     | Ť    |      |      |     | 7    |    | Ċ |   |   | Ċ  |    |     |    | . 860  |
| Trattative di Murat.<br>Napoleone si accorda col pap<br>Pratiche tra i principi.                                                                                                   |      |      | Ξ   |     |      |      |      |     | _    |    |   | Ċ |   |    | ì  |     | ÷  |        |
| Napoleone si accorda col pap                                                                                                                                                       | a.   |      |     |     |      |      |      | Τ.  |      | ÷  |   | · |   | ÷  | Ċ  |     |    | 864    |
| Pratiche tra i principi                                                                                                                                                            |      |      |     |     |      |      |      | ÷   | ÷    |    |   |   |   |    | ÷  |     |    | . 863  |
|                                                                                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Titubenza di Eugenio. Simile di Giovachino. Hiller, generale austriaco, e Bentink e Wilson proclamate                                                                              |      |      |     |     | ÷    |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | . 8G4  |
| Simile di Giovachino                                                                                                                                                               |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   | ٠. |    |     |    |        |
| Hiller, generale austriaco, e                                                                                                                                                      | ccil | a i  | pe  | opo | li i | alla | ri   | bef | lion | e. |   |   |   |    |    |     |    | . 860  |
| Bentink e Wilson proclamato                                                                                                                                                        | ď    | ndi  | per | nde | nze  | ıd   | ell' | Ita | lia. |    |   |   |   |    |    |     |    | _866   |
| Recreito del vicerè.<br>Condizioni dell'esercito austri                                                                                                                            |      | _    |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Condizioni dell'esercito austri                                                                                                                                                    | aco  |      |     |     | ٠    |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | . 868  |
| Imprudenza del vicerè                                                                                                                                                              |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | _869   |
| Dalmati e Croati insorgono.                                                                                                                                                        |      |      |     |     | ٠    |      |      |     |      |    |   |   |   |    | ٠  |     | ٠  |        |
| Il vicerè si ritira.                                                                                                                                                               |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | _870   |
| Battaglia di Bassano                                                                                                                                                               |      |      |     | ٠   |      | ٠    | ٠    | ٠   |      | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ |    | ٠  | ٠   | ٠  |        |
| Italiani disgustati del vicere.                                                                                                                                                    |      |      |     |     | ٠    |      | ٠    | ٠   |      | ٠  | ٠ | ٠ | * | *  | ٠  | ٠   | •  |        |
| Nugent prende Ferrara                                                                                                                                                              |      |      |     | 4   | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | ٠  |   | ٠ |   | •  | ٠  | ٠   | ٠  | -879   |
| Improuenza dei vicero. Dalmati e Croati insorgono. Il vicerò si ritira. Battaglia di Bassano. Italiani disgustati del vicerò. Nugent prende Ferrara. Giovacchino si volta contro ? | vap  | Diec | one |     | ٠    | ٠    | ٠    | +   | ٠    | ٠  | ٠ | ٠ |   |    | ٠  |     | ٠  | 879    |
| Battaglia al Mincio Inglesi prendono Livorno                                                                                                                                       |      | _    |     | 4   | ٠    |      | ٠    |     | ٠    | ٠  |   | ٠ | * | ٠  | ٠  |     |    | -871   |
| ingiesi prendono Livorno                                                                                                                                                           | •    |      | •   | ٠.  | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | ٠  | • | ٠ | • | 5  | ٠  |     | ٠  |        |
|                                                                                                                                                                                    |      |      |     |     | 184  | 4    |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
|                                                                                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |
| Manifesto di Bentink                                                                                                                                                               |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    | . 10   |
| Decade Courses                                                                                                                                                                     |      |      |     |     |      |      |      |     |      |    |   |   |   |    |    |     |    |        |

|  |      | . 20  |
|--|------|-------|
|  |      | . 875 |
|  |      | . 876 |
|  |      | . 877 |
|  | <br> |       |

|                               | INDIGE CRON |  |  |    |    |    |    |    |   |   |  |  | LOGICO |   |   |    |      |     |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|--|--|----|----|----|----|----|---|---|--|--|--------|---|---|----|------|-----|--|--|--|
| Gli alleati in Parigi         |             |  |  |    |    |    | ı. |    | ÷ |   |  |  |        | ÷ |   | Pa | 1. 1 | 877 |  |  |  |
| Convenzione di Schiarino-Riza | tino.       |  |  | ٠. |    |    |    |    |   |   |  |  |        |   |   |    | . 1  | 878 |  |  |  |
| Congedo dei Francesi          |             |  |  | Τ. | 7  | π. |    | ٠. |   |   |  |  | π.     |   | 7 | _  |      | _   |  |  |  |
| Pratiche di Eugenio per fars  | i re,       |  |  |    |    |    |    |    |   |   |  |  |        |   |   |    | . 8  | 879 |  |  |  |
| Tumulto in Milano             |             |  |  |    |    |    |    |    |   | 7 |  |  |        |   |   |    |      | 881 |  |  |  |
| Prina ucciso                  |             |  |  |    |    |    |    |    |   |   |  |  |        |   |   |    | . 1  | 883 |  |  |  |
| Tradimento di Eugenio         |             |  |  | ٠. | ٠. |    |    |    |   |   |  |  |        |   |   |    | . 1  |     |  |  |  |
| Legati all' Imperatore        |             |  |  |    | ٠. |    |    | ٠. |   |   |  |  |        |   |   |    | . 1  | 0   |  |  |  |

## FINE DELL' OPERA

9870

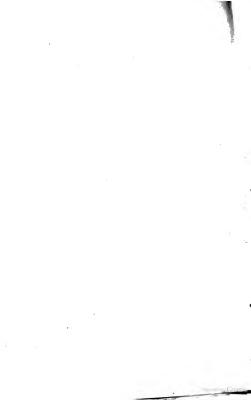



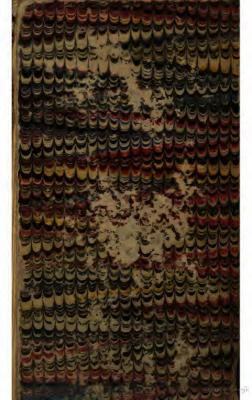